## BULLARIUM ROMANUM

# BULLARUM DIPLOMATUM ET PRIVILEGIORUM

### SANCTORUM ROMANORUM PONTIFICUM

### TAURINENSIS EDITIO

#### LOCUPLETIOR FACTA

COLLECTIONE NOVISSIMA PLURIUM BREVIUM, EPISTOLARUM, DECRETORUM ACTORUMQUE S. SEDIS
A S. LEONE MAGNO USQUE AD PRAESENS

CURA ET STUDIO

COLLEGII ADLECTI ROMAE VIRORUM S. THEOLOGIAE ET SS. CANONUM PERITORUM

OUAM

### SS. D. N. PIUS PAPA IX

APOSTOLICA BENEDICTIONE EREXIT

AUSPICANTE

EMO AC REVMO DNO S. R. E. CARDINALI

FRANCISCO GAUDE

### TOMUS VII

a PIO IV (an. MDLIX) ad PIUM V (an. MDLXXII)

AUGUSTAE TAURINORUM

SEB. FRANCO ET HENRICO DALMAZZO EDITORIBUS

MDCCCLXII

Huiusce operis Editores Taurinenses, Legum beneficio se uti velle, pro additionibus notisque declarant, ita ut, sine eorum facultate, aliquid praelo iterum committere liceat memini.

### LECTORI BENEVOLO

### TAURINENSES ROMANI BULLARII EDITORES

### SALUTEM

Nunquam arbitrati fuissemus septimum Magni Bullarii volumen tam infausto omine nobis esse inchoandum: nunquam credidissemus in tanta rerum conversione firmissimo nos praesidio destituendos, solatio ac perfugio orbandos. Princeps eminentissimus Franciscus Gaude S. R. E. Cardinalis amplissimus, operis nostri nedum patronus ac parens, verum etiam laborum particeps studiorumque fautor, diro morbo correptus, postridie idus decembris an. m. decc. lx, mortem iustorum obiit, magno luctu afficiens qui Eum non solum colebant, sed et amore et honore prosequebantur. In quo profecto Viro tam multa hominis tantaque in religionem et rem litterariam merita extiterunt, ut Cuius famae celebritas in omnium ore versatur, turpe omnino sit Eius hic a nobis illustre nomen silentio praeteriri. Cuius tamen res gestas amplificandae religionis gratia (inter quas non ultimum sibi locum vindicant erga nostram editionem Bullarii impensiores curae) quum primum poterimus referre

in animo est. Faxit interea Deus ut, quam Princeps optimus tanti operis prosequendi consilium dedit, tam nobis ea res bene ac feliciter eveniat.

Haec prima et maxima, at non unica hinc luctus dolorisque, illinc morae cunctationisque nobis caussa. Etenim et noster prosperarum adversarumque rerum socius laborumque consors Sebastianus Franco, alter editorum, mediae sed integrae aetatis homo, quo nullus nobis devinctior alter, immaturo leto diebus paucis raptus est. Ipse, moribus antiquis, vir propositi tenax, nihil praeter turpitudinem timuit; aegrotans dolores tulit patienter; in morte, uti speramus, invenit vitam beatam. In hoc casu quo afflicti iacuimus, comprimenda fuit nobis vox et oratio: dolori namque, dum recens saevit, occurrendum non est, ne illum ipsa solatia irritent et accedant; nam in morbis quoque, ut ait Seneca (De Consolatione ad Helviam, cap. I), nihil est perniciosius quam immatura medicina. Prememus nihilominus, ita nos Deus adiuvet, alto corde dolorem, nihilque posthac de studio et de perseverantia remittemus tuendae editionis nostrae dignitatis. Cuius sane rei, Lector benevole, argumentum tibi praebemus septimum hocce volumen in vulgus edendo. Illud acta capit Maximorum Pontificum Pii IV et Pii V. quorum alter coelitibus est adscriptus. Quae multa et illustria cum sint, tum Christianorum reipublicae bono et quieti mirum in modum consulunt; quaeque in altera et fere tota tertia parte IV tomi Mainardianae editionis habentur; quarumilla Eminentissimo D. D. Carolo Alberto Cardinali Guidobono Cavalchino, haec Eminentissimo D. D. Ioanni Baptistae Cardinali Spinola, Romae an. M. DCC. XLV et sequenti prodiere dicatae. Ambae inter se iunctae copulataeque, iustae molis VII Taurinensis editionis volumen condunt, in quo conflando diu adlaboravimus ut ex nostra officina, quoad fieri posset, accuratissime emendatum vulgaretur.

Utere, candide Lector, labore nostro, quem ad Sanctae Romanae Ecclesiae decus augendum lubentissime suscepimus, fortique animo, Deo iuvante, persequemur; quemque ii omnes adamabunt, fovebunt, amplectentur, quibus sequentia Sancti Irenaei verba manent alta mente reposita: Non oportet quaerere apud alios veritatem, quam facile est ab Ecclesia tenere: quum Apostoli, quasi in depositorium dives, plenissime contulerint omnia, quae sunt

veritatis; ut omnis quicumque velit, sumat ex eo potum vitae. Haec enim est vitae introitus; omnes autem reliqui fures sunt et latrones; propter quod oportet devitare quidem illos; quae autem sunt Ecclesiae, summa cum diligentia diligere et apprehendere veritatis traditionem.

Augustae Taurinorum, kalendis maii, an. m. DCCC. LXII.

HENRICUS DALMAZZO et Soc.

### **INDICULUS**

### SS. PONTIFICUM CONSTITUTIONUM

QUAE IN TOMO VII

EXTRA ORDINEM CHRONOLOGICUM VAGANTUR.

(Vide Adv. praepositam indiculo tomi x).

Adv. Plures in hoc tomo reperiuntur Bullae absque data quas omnes recensere nimis longum foret.

| Datum A.                                                                     | D                                                                     | ag.                                                         | Datum A. D.                                                                                                                                                                                                                     | Pag.                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | IULIUS II.                                                            |                                                             | Plus v.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| 3                                                                            | LEO X.  1508 Romani Pontificis  IULIUS III.  1554 Cupientes fraudibus | 461                                                         | 15 Augusti 1566 Indefessa                                                                                                                                                                                                       | 458<br>477<br>478<br>479<br>480                                                        |
| 20 Martii                                                                    | 1554 Cupientes camerae                                                | 9                                                           | 29 Maii       1567 Cum, sicut nobis         16 Augusti       1567 Ex supernae         19 Iulii       1568 Cum, sicut accepimus                                                                                                  | . 601<br>. 584                                                                         |
| 26 Februarii<br>20 Aprilis<br>26 Aprilis<br>15 Maii<br>6 Octobris<br>20 Maii | 1561 Romanus Pontifex                                                 | 161<br>187<br>199<br>257<br>244<br>154<br>105<br>121<br>285 | 19 Octobris 1569 Hodie in consistorio.  (Absque data*) Nuper certis rationabilibus 1 Februarii 1570 Decori et honestati. 10 Iunii 1570 Etsi Apostolica Sedes. 16 Iulii 1570 Decet Romanum Pontificem 1 Februarii 1571 Ex debito | . 758<br>s 787<br>. 450<br>. 738<br>a 488<br>. 857<br>. 912<br>. 467<br>. 586<br>. 952 |
| 4 At si legas 4563, est in ordine suo.<br>3 Forsan legendum 4563.            |                                                                       | 4 Post ann. 1566,<br>5 Post 21 octobris 1569,               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |

### PIUS QUARTUS

PAPA · CCXXVI

### Anno Christi MDLIX

and the contract of the contra

An. C. 1559 Die vigesimasexta decembris, anno MDLIX, electus est in Romanum Pontificem Ioannes Angelus, tituli S. Priscae cardinalis Medices, Mediolanensis, qui Pius quartus voluit appellari; et sacra thiara redimitus est die vi sequentis ianuarii. Sedit in pontificatu, temporibus Caroli V et Ferdinandi l'imperatorum, annos v, menses xi, dies xv, et ıv habitis promotionibus, xLvı creavit cardinales. Mortem obiit die x decembris, anno MDLXV, et sepultus est in basilica Vaticana; ac postmodum corpus translatum est ad ecclesiam S. Mariae de Angelis in Thermis. Vacavit Sedes dies xxvII.

1

Bull. Rom. Vol. VII.

I.

An. C. 1559

Iurisdictio qubernatoris almae Urbis procedendi contra mercatores cambia sicca et illicita contrahentes 1

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, non sine maxima Causa huius animi nostri displicentia, etiam post publicationem cuiusdam proclamatis sive banni de expresso mandato nostro facti, et commissione venerabilis fratris nostri N. Hieronymi, episcopi Martoratensis, tunc al-

1 Contra eosdem procedit hodie in omnibus articulis huius bullae A. Camerae, ut habetur in Pauli V constitutione Eximiae. De gubernatoris Urbis iurisdictione vide Leonis X constitutionem IX, Etsi, tom. v, pag. 614.

constitutionis.

mae Urbis nostrae gubernatoris, in locis consuetis publicati, avaritiam, omnium malorum pessimum genus, inter dilectos filios almae Urbis nostrae praedictae mercatores adeo serpsisse atque in dies serpere, ut iam illorum unicuique brevi et modico tempore proximi iactura ditescere, in pecuniis curialibus eiusdem Urbis et praecipue Cisalpinis ad cambium et recambium (ut vulgo dicunt) mutuandis, facillimus pateat aditus. Ita ut, Dei timore postposito, animarumque suarum salutis ac christianae caritatis et evangelicae eruditionis, qua bona nobis a Deo collata indigentibus, nihil lucri inde sperantes, caritative mutuare monemur, penitus immemores, non solum ad pretium eisdem mercatoribus a Summis Pontificibus nostris praedecessoribus retroactis temporibus toleratum, suas pecunias ad cambium et recambium huiusmodi curialibus praedictis dederint, verum etiam in praesentiarum illas ad longe maiorem et nimis excessivam penitusque usurariam ac christianam profitentibus religionem sacris canonibus interdictam atque damnatam summam dare conantur; unde evenit ut plurimi dictae Urbis curiales, hic necessitate coacti, easdem pecunias sub tam gravi foenore accipientes et pro illorum amicis mercatoribus praesatis sideiubentes, ac se in ampliori forma Camerae Apostolicae obligantes, tum ob varia itinerum pericula, tum etiam aeris diversis in locis intemperiem, pecunias, ut praemittitur, acceptas eisdem mercatoribus tempore convento reddere nequeuntes, maxima cum illorum iactura, ad eorumdeni mercatorum importunitatem, pluries, ut aiunt, recambiare coacti, et nonnulli etiam carceribus inhumaniter, cum illorum ingenti tum corporis et bonorum, tum etiam honoris et famae detrimento, diuturno tempore detenti fuerint.

§ 1. Nos igitur, cupientes, pro nostri pa-

storalis officii debito, praemissis, quantum Facultas 811cum Deo possumus, via celeri remedium berbatoris coetaliquod adhibere, eorumdenique mercato- res Urbis exerrum insatiabilis usurac pravitati, eorum- illicita et infique animarum saluti et mercantilis exer- espressas, et citii fidelitati, curialiumque praedictorum contentas iu constitut. Martam enormibus laesionibus atque incom- chiae contra umoditatibus paterno affectu opportune consulere, motu simili, etc., dilecto filio dictae Urbis nostrae moderno gubernatori ut, ad Camerae Apostolicae commissarii generalis necnon partis lacsae querelam seu instantiam, omnibus et singulis mercatoribus Romanam Curiam sequentibus in posterum, a die datae praesentium, sub maioris excommunicationis latae sententiae ac duorum millium ducatorum auri in auro, eidem Camerae irremissibiliter applicandorum, ipso facto incurrendis poenis, a dictæ Urbis curialibus quibuscumque, ratione quarumcumque obligationum, etiam in ampliori forma Camerae, tam principali quam accessorio et fideiussorio respective nominibus factarum et deinceps quomodolibet fiendarum, pro pecuniis ad cambium et recambium huiusmodi sic usurarie et malo modo acceptis et accipiendis, ac in partibus non solutis aut non solvendis, ultra summani convenientem, quae mercatoribus realibus, qui vera cambia realia et non sicca faciunt, de iure et stylo mercantili vere deberetur, hic in Curia petere, exigere, aut eosdem curiales via iuris, obligationum, etiam in forma dictae Camerae celebratarum et celebrandarum, vigore seu practextu, cogere seu cogi aut excommunicari, etc., vel alias quomodolibet in corum personis et bonis molestari seu inquietari facere audeant vel praesumant, districtius, sub poena quae in constitutionibus Marchiae contra usurarios statuitur, et aliis suo arbitrio moderandis poenis, inhibeat. Necnon quascumque obligationes, etiam in praefata forma Camerae, occasione quarumcumque partitarum pe-

centes cambia gendi pænas hic cuniarum ad cambium et recambium hu-1 iusmodi a praedictis mercatoribus cum eisdem curialibus quomodolibet factas, et quas mercatores ipsi a praedictis curialibus, tamquam principalibus seu fideiussoribus, hic in Urbe, post dictum bannum dumtaxat, repetierunt et exegerunt et recuperarunt, ac pro non solutis exigere et recuperare intendunt, cum cambia huiusmodi sicca vel non realia a sacris canonibus prohibita sint, usurarias, pravas, iniquas, detestabiles, interdictas et damnatas, ac quascumque obligationes, etiam in forma praefata Cameræ Apostolicæ, post dictum bannum dumtaxat, desuper, illarum occasione, factas, nullas et invalidas existere auctoritate nostra decernat et declaret; totamquae summam principalem per eosdem mercatores exactam et recuperatam, iuxta formam dictorum bannimentorum, ex nunc ipso facto eidem Camerae Apostolicae; parti vero laesae id quod ultra praedictam summam principalem in cambiis et recambiis etc. a dictis mercatoribus irremissibiliter exigendam, recuperandam et restituendam, applicet, et eosdem mercatores, iuxta constitutiones prædictas Marchiæ, condemnet.

dendi.

§ 2. Cum potestate eosdem mercatores Et contra eos- et eorum quemlibet omnesque alios et dem summa-rie etc. proce- singulos, sua communiter vel divisim quomodolibet interesse putantes, in dicta Curia et extra eam citandi, ac quibus et quoties inhibendum crit, etiam sub excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, etiam pecuniariis, eiusdem gubernatoris arbitrio moderandis et applicandis, inhibendi; inobedientesque et rebelles quoscumque in sententias, censuras et poenas huiusmodi incidisse et incurrisse declarandi, aggravandi, reaggravandi et interdicendi, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii saecularis auxilio. Nec non super praemissis omnibus summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et

figura iudicii seu tela iudiciaria, singulis diebus et horis, praeterquam in honorem Dei feriatis, procedendi; dictosque mercatores et eorum quemlibet ad exhibendum quoscumque libros, etiam rationum, via iuris et sub eisdem censuris et poenis compellendi, ceteraque alia faciendi, dicendi, gerendi, exercendi et exequendi, quae in praemissis omnibus et circa ea omnia necessaria fuerint sen quomodolibet opportuna, committimus et mandamus.

§ 3. Praemissis ac quibusvis aliis con- Clausulee destitutionibus et ordinationibus apostolicis, rogatoriae. statutis, consuetudinibus, capitulationibus et pactis, necnon obligationibus, etiam in dicta forma Camerae, etiam iuramento etc., vallatis, ac Palatii, Curiae ac mercatorum et huiusmodi stylo, necnon partitis, libris et rationibus ac computis desuper quomodolibet factis et quibusvis licentiis forsan dictis mercatoribus per quoscumque, etiam nostros maiores officiales, etiam Urbis gubernatores, concessas, quas contra expressam mentem nostram factas esse declaramus, ceterisque in contrarium quomodolibet facientibus, non obstantibus quibuscumque, mercatorum et curialium huiusmodi nomina, cognomina et qualitates, et pecuniarum et creditorum quantitatem, aliorumque hic forsan de necessitate exprimi necessariorum tenores, continentias, formas et compendia pro plene et sufficienter expressis habentes.

§ 4. Praesentisque nostri motus proprii Sola signatura solam signaturam, absque illius registratu-sufficit. ra, sufficere et ubique fidem facere, tam in iudicio quam extra, attento quod in Urbe.

§ 5. Et iuxta illius formam et tenorem Clausulae praper quoscumque iudices etc., sublata etc., serrativae. iudicari etc. debere. Nec de subreptionis vel obreptionis vitio seu intentionis nostrae defectu ullo umquam tempore notari aut impugnari posse, illiusque copiæ, per unum ex nostris cursoribus cum originali auscultatae, et mercatoribus aliisque per-

sonis et iudicibus praesentatae, vim validae et efficacis inhibitionis habeant, ac si originale hoc praesentatum foret, quacumque regula sive constitutione in contrarium forsan edita nequaquam obstante.

Papae subscriptio.

Placet, motu proprio. I.

#### II.

Francisco II, regi Francorum, confirmat et concedit ad vitam ius nominandi ad ecclesias, monasteria et prioratus nonnullos regni, Delphinatus, comitatus Viennensis, Valentinensis etc., iuxta tamen statuta in concordatis inter Franciscum I regem et Leonem X Papam 1.

Pius episcopus servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Francisco Francorum regi christianissimo, salutem et apostolicam benedictionem.

merita recen-

Sinceritas fidei et devotionis affectus, Francisci re quos, a die tuae ad regale fastigium assumnam Ecclesiam ptionis, erga Romanam Ecclesiam et hanc sanctam Sedem Apostolicam, diversos abusus tempore tuorum, tam in ipso regno quam ducatu Britanniae et provincia Provinciae ac certis aliis locis tuo temporali dominio subiectis, praedecessorum, in earumdem Ecclesiae et Sedis praeiudicium attentatos, ac auctoritatem et iurisdictionem Romani Pontificis ac Ecclesiae et Sedis huiusmodi in ducatu Provinciae et locis praedictis plenarie restituendo, illasque alacriter defendendo et conservando. aliasque, de nobis et dictis Ecclesia ac Sede vicariis 2 modis bene merendo, iugiter præstitisti, nos quodammodo impellunt ut quae clarae memoriae Francisco avo et similis memoriae Henrico genitori tuis, Francorum regibus, a dicta Sede concessa fuerunt, ctiam tibi favorabiliter concedamus.

- 1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.
- 2 Forsitan legendum variis (n. T.).

§ 1. Dudum siquidem, postquam felicis Leo X pragrecordationis Leo Papa X, praedecessor ctionem invalinoster, ex certis tunc expressis rationabi- ciae ius nomilibus causis, de fratrum suorum consilio nandi concessit et unanimi consensu, ac certa eius scien- et metropolitatia et potestatis plenitudine, inter alia, per steria 1. suas literas statuerat et ordinaverat quod ex tunc de cetero, perpetuis futuris temporibus, loco certae constitutionis in regno Franciae vigentis, quae pragmatica vocabatur, ac omnium et singulorum capitulorum in ea contentorum, cathedralibus et metropolitanis ecclesiis in dicto regno et Delphinatu ac comitatu Viennensi et Valentinensi tunc et pro tempore, etiam per cessionem in manibus ipsius Leonis praedecessoris et successorum suorum Romanorum Pontificum canonice intrantium sponte factam, vacantibus, illarum capitula et canonici ad electionem seu postulationem futuri inibi praelati procedere non possent; sed, illarum occurrente vacatione, rex Franciae pro tempore existens unum gravem magistrum seu licentiatum in theologia, aut in utroque seu altero iurium doctorem, aut licentiatum in Universitate famosa et cum rigoroso examine, ac in vigesimo septimo suae aetatis anno ad minus constitutum et alias idoneum, infra sex menses a die vacationis ecclesiarum earumdem computandos, eisdem prædecessori et successoribus suis Romanis Ponti-

personae nominatae non qualificatae sol-1 Vide concordata Leonis X, t. v, pag. 664 et seq.

ficibus seu dictae Sedi nominare, ac de

persona per regem huiusmodi nominata

per praedecessorem et successores seu

Sedem huiusmodi provideri; et si contin-

geret praefatum regem personam taliter

non qualificatam ad dictas ecclesias sic

vacantes nominare, per praedecessores et

successores seu Sedem praedictam de per-

sona sic nominata eisdem ecclesiis minime

provideri deberet, sed teneretur idem rex,

infra tres alios menses a die recusationis

licitatori nominationem non qualificatam prosequenti consistorialiter factae intimandae computandos, alium supradicto modo qualificatum nominare. Alioquin ecclesiae sic vacanti per praedecessorem et successores seu Sedem huiusmodi de persona, ut praefertur qualificata, necnon ecclesiis per obitum apud Sedem praedictam vacantibus semper, nulla dicti regis praccedente nominatione, libere provideri posset: decernens electiones contra praemissa attentatas, ac provisiones per eum et successores seu Sedem huiusmodi aliter factas, nullas et invalidas existere: consanguineis tamen praefati regis ac personis sublimibus ex causa rationabili et legitima, in nominatione ac literis apostolicis exprimenda, nec non religiosis Mendicantibus Reformatis, eminentis scientiae et excellentis doctrinae, qui, iuxta sui Ordinis regularia instituta, ad gradus huiusmodi assumi non possent, sub prohibitione praemissa minime comprehensis; sed de eorum personis dictis ecclesiis pro temporevacantibus, ad dicti regis nominationem, per praedecessorem et successores seu Sedem huiusmodi libere provideri posset; monasteriis vero et prioratibus conventualibus et vere electivis, videlicct in quorum electionibus forma capituli Quia propter servari et confirmationem electionum huiusmodi solemniter peti consueverant, in regno, Delphinatu et comitatu huiusmodi tunc et pro tempore, etiam per similem cessionem, vacantibus, illorum conventus ad electionem seu postulationem abbatis seu prioris procedere non possent, sed idem rex, illorum occurrente huiusmodi vacatione, religiosum eiusdem Ordinis in aetate viginti trium annorum ad minus constitutum, infra simile tempus sex mensium a die vacationis monasteriorum et prioratuum huiusmodi computandorum, praedecessori et successoribus aut Sedi huiusmodi nomi-

monasterio vacanti nominata per praedecessores ac successores et Sedem huiusmodi provideri; prioratum vero personae ad illum per eundem regem nominatae conferri deberet; si vero idem rex presbyterum saecularem aut religiosum alterius Ordinis vel minorem viginti trium annorum seu alias inhabilem praedecessori aut successoribus seu Sedi praedictis infra dictum semestre nominaret, talis nominatus recusari et nullatenus sibi provideri deberet; sed rex ipse, infra trimestre a die recusationis supradicto modo intimandae computandum, alium supradicto modo qualificatum eidem monasterio seu prioratui tunc vacanti nominare, et de persona ad monasterium nominata illi providere; ad prioratum vero nominato prioratus ipse per eosdem praedecessores et successores aut Sedem praedictam conferri deberet: alioquin, dictis novem mensibus effluxis, nulla seu de persona minus idonea et modo praemisso non qualificata facta nominatione, ac etiam de vacantibus apud Sedem praedictam semper vel nulla dicti regis expectata nominatione, per praedecessorem et successores seu Sedem praefatos monasteriis provideri; prioratus vero personis ut praefertur qualificatis dumtaxat conferri libere possent. Electiones autem et illarum confirmationes necnon provisiones per praedecessorem et successores ac Sedem huiusmodi, contra praemissa pro tempore factas, nullas, irritas et invalidas esse decreverat; non intendens per praemissa in aliquo praeiudicare capitulis ecclesiarum et conventibus monasteriorum et prioratuum, privilegia a Sede praedicta proprium eligendi praelatum obtinentibus, quominus ad electionem ipsorum episcoporum et abbatum ac priorum, iuxta privilegia eis concessa, libere procedere possent, iuxta formam in eorum privilegiis contentam; et si in eorum prinare, et de persona per regem huiusmodi | vilegiis forma aliqua expressa non foret,

tunc formam concilii generalis dicti capituli Quia propter servare tenerentur, dummodo de privilegiis illis concessis huiusmodi per literas apostolicas seu alias authenticas scripturas doceretur, omni alia specie probationis in eo adempta. Et volens quod, si dictus Franciscus rex literas ipsius praedecessoris super statuto et ordinatione praedictis tunc confectas, ac omnia et singula in eis contenta inviolabiliter observari cum effectu non faceret, eaedem literae et inde sequuta quaecumque cassa et nulla, nulliusque roboris vel momenti forent.

gi, exceptis mon r. solent.

§ 2. Et piae memoriae Clemens Papa Clemen, vii septimus, etiam praedecessor noster, ad simile privile- tollendum certa tunc expressa inconve-Francisco I 1e- nientia, et ex certis aliis tunc expressis n striis, quae etiam rationabilibus causis, de fratrum pr generales suorum consilio et assensu, privilegia capitulis metropolitanarum et aliarum cathedralium ecclesiarum ac conventibus monasteriorum, præterquam eorum quae per generales suorum Ordinum regebantur seu regi consueverant, et prioratuum conventualium electivorum regni, Delphinatus et comitatus praedictorum, eligendi sibi praelatum concessa, quamdiu dictus Franciscus rex vitam duceret in humanis, ad hoc ut canonici ecclesiarum et religiosi monasteriorum ac prioratuum conventualium electivorum huiusmodi se tales virtutibus et moribus praestare studerent ut mererentur in archiepiscopos et episcopos ecclesiarum et abbates monasteriorum et priores prioratuum huiusmodi, illorum occurrente vacatione, ab eodem Francisco rege eidem Clementi praedecessori et Romano Pontifici pro tempore existenti nominari, per suas literas suspenderat, et eidem Francisco regi, quamdiu viveret dumtaxat, personas idoneas ac iuxta concordata praedicta qualificatas ad ecclesias et monasteria, præterquam ea quae per dictos generales regebantur seu regi consueverant, nec non

prioratus huiusmodi pro tempore vacantia Clementi praedecessori et Romano Pontifici pro tempore existenti praefatis, modo quo supra in concordatis praedictis, nominandi licentiam et facultatem concesserat, decernens ex tunc electiones et postulationes ac illarum confirmationes et admissiones nec non nominationes contra praemissa attentatas, ac provisiones, commendas et alias dispositiones per Clementem praedecessorem et Romanum Pontificem seu Sedem praedictos pro tempore factas ac inde secuta quaecumque nulla et invalida nulliusque roboris vel momenti, ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contingeret attentari.

§3. Et postmodum cum dictus Henricus rex, eodem Francisco rege ab hac luce sub- postea Henrico tracto, recolendae memoriae Paulo Pa-10 III. pae III, similiter praedecessori nostro, statim non solum per suas literas significasset, verum etiam per suum tunc apud ipsum Paulum praedecessorem et dictam Sedem oratorem exponi fecisset quod causae, propter quas praefatus Clemens praedecessor privilegia praedicta suspenderat, ac eidem Francisco regi, quamdiu viveret, ad ecclesias et monasteria ac conventuales et electiones 1 prioratus, privilegia praedicta habentia, personas idoneas, ut praefertur, nominandi licentiam et facultatem concesserat, etiam tunc durabant, seu quod durare possent verisimiliter formidabatur; et propterea ab eodem Paulo praedecessore instanter requisivisset ut, ex eisdem causis privilegia praedicta de novo ad vitam suam suspendere, ac sibi, quamdiu viveret, personas idoneas ac iuxta statutum Leonis praedecessoris huiusmodi qualificatas ad ecclesias et monasteria, necnon conventuales et electivos prioratus regni, Delphinatus et comitatus praedictorum, privilegio proprium eligendi praelatum s: (-

1 Legimus electives, of infra (" T.).

Confirmatum

fulta, pro tempore vacantia eldem Paulo praedecessori et Romano Pontifici pro tempore existenti aut cidem Sedi, modo in statuto et ordinatione Leonis praedecessoris huiusmodi contento, nominandi licentiam et facultatem concedere vellet; ipseque Paulus praedecessor causas in literis Clementis praedecessoris huiusmodi expressas per nonnullos S. R. E. cardinales diligenter examinare et considerare fecisset, et eas si 1 in facto consisterent graves, et ad suspensionem ac licentiae et facultatis concessionem huiusmodi urgentes invenisset, volens de carum subsistentia plenius informari, et ne interim aliqua ex inconvenientibus in literis Clementis praedecessoris huiusmodi narratis subsequerentur, opportune providere; privilegia capitulis metropolitanarum et aliarum cathedralium ecclesiarum et conventibus monasteriorum, non tamen eorum quae per generales suorum Ordinum regebantur seu regi consueverant, ac conventualium et electivorum prioratuum regni, Delphinatus et comitatus praedictorum, eligendi sibi praelatum concessa, ad annum a die obitus praefati Francisci regis seu assumptæ per dictum Henricum regem regni Franciae administrationis computandum, vivae vocis oraculo suspenderat: decernens ex tunc electiones et postulationes ac illarum confirmationes et admissiones contra praemissa attentatas, ac dicto tempore durante factas et inde secuta quaecumque nulla et invalida nulliusque roboris vel momenti fore: ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingeret attentari; et successive, motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicæ potestatis plenitudine, privilegia, capitulis et conventibus praedictis, ut praefertur, concessa, ad annum ut praemittitur computandum, iuxta suspensionem per ipsum Paulum praedecessorem vivae

1 Forte etiamsi legendum loco ea si (R. T.).

vocis oraculo, ut praefertur, factam, per quasdam de novo suspenderat, ac eidem Henrico regi ad eundem annum dumtaxat personas idoneas, ut praefertur qualificatas ad ecclesias et monasteria, tam vacatura, quam etiam ex tunc 1, non tamen ea quae per corum generales regebantur seu regi consueverant, necnon prioratus huiusmodi pro tempore vacantia, eidem Paulo praedecessori et Romano Pontifici pro tempore existenti seu Sedi praedictae, modo et forma praemissis, nominandi licentiam ct facultatem concesserat, decernens electiones et postulationes ac illarum forsan subsecutas confirmationes et admissiones contra praemissa a die obitus eiusdem Francisci regis seu assumptae administrationis regni huiusmodi citra attentatas et in posterum attentandas, et provisiones, commendas et alias dispositiones per Paulum praedecessorem et Romanum Pontificem seu Sedem praedictos, a dicta die citra et eodem anno durante factas et faciendas, ac inde secuta quaecumque nullius roboris vel momenti fore; ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingeret attentari; et deinde annum prædictum ad tres per alias primo, et successive ad alios duos, a fine anni et trium mensium praedictorum respective computandos, per alias, et postremo ad totum mensem decembris anni millesimi quingentesimi quadragesimi octavi tunc proxime futuri per reliquas suas in forma brevis literas motu simili extenderat et prorogaverat.

§ 4. Et successive similis memoriae Iulius Indultum hu-Papa tertius, similiter praedecessor noster, iusmodi nomivolens de subsistentia causaram huius modi rogatum a Iulio informari, et ne interim ecclesiae et mona- III Papa, diversis desuper exsteria ac prioratus, sub singulis literis peditis brevipraedictis comprehensa, si vacarent, diutinae vacationis exponerentur incommodis, providere, privilegia capitulis metropolitanarum et cathedralium ecclesiarum ac

1 Legimus: tam vacantia, quam etiam ex tunc vacatura (R. T.).

conventibus monasteriorum, non tamen eorum quae per generales suorum Ordinum regebantur et regi consueverant, ac prioratuum conventualium et electivorum regni, Delphinatus et comitatus praedictorum eligendi sibi praelatum concessa, ad quatuor nienses ex tunc computandos per quasdam suspenderat, et praefato Henrico regi ad eosdem quatuor menses dumtaxat personas idoneas ac iuxta statutum et ordinationem Leonis praedecessoris huiusmodi qualificatas ad ecclesias et monasteria regni, Delphinatus et comitatus praedictorum, non tamen ea quae per dictos generales regebantur seu regi consueverant, necnon prioratus huiusmodi pro tempore vacantia eidem Iulio praedecessori et Romano Pontifici pro tempore existenti, modo in statuto et ordinatione Leonis praedecessoris huiusmodi contento, nominandi licentiam et facultatem concesserat; decernens ex tunc quascumque electiones et postulationes ac illarum confirmationes et admissiones, dicto quadrimestri durante attentandas, et provisiones, praefectiones, commendas ac alias dispositiones per eundem Iulium praedecessorem et Romanum Pontificem ac Sedem praefatos faciendas et inde secuta quaecumque nulla et invalida nulliusque roboris vel momenti fore, ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingeret attentari; et postremo suspensiones ac licentiae concessiones, per dictum Iulium praedecessorem, ut praefertur, factas, nec non decretum super inde adiectum, ac super illis confectas literas huiusmodi ad alios duos menses a fine dictorum quatuor mensium computandos per alias eius in forma brevis literas extenderat et prorogaverat. Cum ipse Iulius praedecessor, tam per eiusdem Henrici regis literas quam per suum tunc apud ipsum Iulium praedecessorem et dictam Sedem oratorem, de praemissis | nandi licentiam et facultatem concessit:

omnibus informatus, causas in literis Clementis praedecessoris huiusmodi expressas adhuc tunc subsistere comperisset, habita semper super his cum venerabilibus fratribus nostris, tunc suis, sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, matura discussione et diligenti examine, ac de eorum consilio et unanimi consensu, privilegia capitulis metropolitanarum et aliarum cathedralium ecclesiarum ac conventibus monasteriorum, non tamen eorum quae per generales suorum Ordinum regebantur seu regi consueverant, ac prioratuum conventualium et electivorum huiusmodi eligendi sibi praelatum concessa, a die ultima dicti mensis decembris citra, iuxta literarum Clementis huiusmodi formam, semper suspensa remansisse; necnon electiones et postulationes contra praemissa pro tempore attentatas et factas nullius roboris vel momenti fuisse et fore, decernens et declarans privilegia capitulis metropolitanarum et cathedralium ecclesiarum et conventibus monasteriorum, non tamen eorum quae per generales suorum Ordinum regebantur et regi consueverant, et prioratuum conventualium ac electivorum regni et Delphinatus ac comitatus praedictorum eligendi sibi praelatum concessa, quamdiu ipse Henricus rex vitam duceret in humanis, per eius literas suspendit; et eidem Henrico regi, quamdiu viveret dumtaxat, personas idoneas ac iuxta statutum et ordinationem Leonis praedecessoris huiusmodi qualificatas ad ecclesias et monasteria regni, Delphinatus et comitatus praedictorum, non tamen ea quae per dictos generales regebantur seu regi consueverant, necnon prioratus huiusmodi pro tempore vacantia, eidem Iulio praedecessori et Romano Pontifici pro tempore existenti modo in statuto et ordinatione Leonis praedecessoris huiusmodi contento nomi-

decernens ex tunc quascumque electiones et postulationes ac illarum confirmationes ct admissiones, necnon nominationes contra praemissa attentatas et in posterum attentandas, ac provisiones, praefectiones, commendas et alias dispositiones per Iulium praedecessorem et Romanum Pontificem ac Sedem praefatos faciendas, ac inde sequuta quaecumque nulla et invalida nulliusque roboris vel momenti fore, ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingeret attentari, prout in singulis literis praedecessorum huiusmodi plenius continetur.

tos suspendi mari petit.

§ 5. Cum autem postmodum, dicto Hen-Franciscus rex rico rege ab hac luce subtracto, per vene-Pio Pontifici per htteras et ora- rabilem fratrem nostrum Philibertum, torem exponit opiscopum Engolismensem, oratorem tuum re causas, pro- apud nos, qui recolendae memoriae Paulo pter quas capi-tulorum et mo- Papa quarto, similiter prædecessore nostro, nasterior. pri-sicut Domino placuit, de medio sublato, di sili piaela- divina favente clementia, ad Summi Apodebeant, sibiq, stolatus apicem assumpti fuimus, destinasuis praedeces-soribus conces tum, nobis exponi feceris causas, propter sum ius nomi- quas praefatus Clemens praedecessor privilegia praedicta suspenderat et eidem Henrico regi, quoad viveret, ad ecclesias et monasteria ac conventuales et electivos prioratus, privilegia praedicta, ut praesertur, habentia, personas idoneas nominandi licentiam et facultatem concesserat, adhuc durent; tuque, pro filiali obedientia qua nos et dictam Sedem prosequeris, dictas literas, modo et forma quibus concessa fuerunt, inviolabiliter observare, ac in regno, Delphinatu et comitatu praedictis observari facere, et pro illarum observatione tuas patentes literas similes eis, quas praefatus Henricus rex ad dictum Iulium praedecessorem transmiserat, quarum tenorem de verbo ad verbum, signis et characteribus omissis, praesentibus inseri fecimus, infra sex proxime futuros et infra alios sex ex tunc immediate sequentes

menses de literarum praedecessoris huiusmodi in dictis regno et Delphinatu ac comitatu usu et viridi observantia plenam fidem facientibus, alias tuas patentes literas ad nos et Sedem eandem transmittere intendas, et propterea a nobis instanter requisieris ut privilegia praedicta ad vitam tuam suspendere, ac tibi, quoad vixeris, personas idoneas ac iuxta statutum Leonis praedecessoris huiusmodi qualificatas ad ecclesias et monasteria necnon conventuales et electivos prioratus regni, Delphinatus et comitatus prædictorum, privilegio proprium eligendi praelatum suffulta, pro tempore vacantia, nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti aut Sedi praedictæ, modo in statuto et ordinatione Leonis praedecessoris huiusmodi contento, nominandi licentiam et facultatem concedere vellemus.

§ 6. Nos, qui, de praemissis omnibus in- lisdem itaque formati, causas in literis Clementis prae-buiusmodi ius decessoris huiusmodi expressas adhuc sub- Francisco secundo regi ad sistere comperimus, volentes inconvenien- eins vitam contibus praedictis occurrere, ac sperantes mai; quod tu, sicut hactenus fecisti, in nominandis personis ad ecclesias et monasteria ac prioratus huiusmodi sis semper prae oculis Deum habiturus, et conscientiam tuam laesurus non sis, habita super his cum fratribus nostris eiusdem S. R. E. cardinalibus matura discussione et diligenti examine, ac de eorum consilio et unanimi consensu, singularum literarum praedecessorum huiusmodi veriores tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis et insertis habentes, ac privilegia capitulis metropolitanarum et aliarum cathedralium ecclesiarum ac conventibus monasteriorum, non tamen eorum quae per generales suorum Ordinum reguntur et regi consueverunt, ac prioratuum conventualium et electivorum huiusmodi eligendi sibi praelatum concessa, a die ultima dicti mensis

decembris citra, iuxta literarum Clementis praedecessoris huiusmodi formam, semper suspensa remansisse, necnon electiones et postulationes contra praemissa pro tempore attentatas et factas nullius roboris vel momenti; nominationes vero personarum idonearum, ut praefertur, qualificatarum ad ecclesias et monasteria, non tamen ea quae per cosdem generales reguntur seu regi consueverunt, necnon prioratus huiusmodi, quae hactenus vacarunt, per te a die obitus dicti Henrici regis eidem Paulo IV praedecessori ac nobis et Romano Pontifici seu Sedi praefatae, modo in statuto et ordinatione Leonis praedecessoris huiusmodi contentis, factas, perinde ac si personas ipsas ad ecclesias et monasteria ac prioratus huiusmodi, ut praefertur, nominandi licentia et facultas per Paulum IV praedecessorem huiusmodi tunc concessa fuisset, validas et efficaces fuisse, esse et fore, decernentes et declarantes privilegia capitulis metropolitanarum et cathedralium ecclesiarum ac conventibus monasteriorum, non tamen eorum quae per generales suorum Ordinum reguntur et regi consueverunt, ac prioratuum conventualium et electivorum regni, Delphinatus ac comitatus praedictorum, eligendi sibi praelatum concessa, quamdiu vitam duxeris in humanis, dicta auctoritate, tenore praesentium, ac ex scientia, consilio et assensu prædictis, suspendimus, et tibi, quamdiu vitam duxeris in humanis dumtaxat, personas idoneas ac iuxta statutum et ordinationem Leonis praedecessoris huiusmodi qualificatas ad ecclesias et monasteria, non tamen ea quae per dictos generales reguntur seu regi consueverunt, necnon prioratus huiusmodi regni, Delphinatus et comitatus praedictorum pro tempore vacantia nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti, modo in statuto et ordinatione Leonis praedecessoris huiusmodi contento, nominandi, eisdem au- | contenta (R. T.).

ctoritate et licentia ac consilio et assensu, licentiam et facultatem concedimus.

- § 7. Decernentes ex nunc quascumque Electiones, si electiones et postulationes ac illarum con- per capitula et monasteria flori firmationes et admissiones, necnon nomi-contingat, nul-las esse declanationes contra praemissa attentatas et in miposterum attentandas, ac provisiones, praefectiones, commendas et alias dispositiones per nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem et Sedem praefatos faciendas, ac inde seguuta quaecumque nulla et invalida nulliusque roboris vel momenti fore, ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.
- § 8. Non obstantibus constitutionibus Contrariis deet ordinationibus apostolicis ac omnibus rogat; illis, quae singuli praedecessores praefati in singulis eorum literis praedictis voluerunt non obstare, quae, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro repetitis haberi volumus, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 9. Volumus autem quod statutum et Contenta in ordinationes Leonis praedecessoris huius-X servari manmodi ac alia in singulis literis praedictis dat, et super eoac praesentibus contenta, ac per ipsum rum observan-Henricum regem promissa et in patentibus tentes per reliteris praedictis contenta, in omnibus et per omnia, iuxta illorum tenores, plenarie et cum effectu in regno et Delphinatu ac comitatu praefatis ac alias, ubi opus fuerit, observare, ac observari facere, et infra sex proxime futuros tuas patentes literas ratificationis et acceptationis omnium et singulorum, tam in statuto et ordinatione Leonis praedecessoris quam in patentibus literis praedictis contentorum; et infra alios sex menses ex tunc immediate sequentes [tuas patentes literas ratificationis et acceptationis omnium et singulorum, tam in statuto et ordinatione Leonis praedecessoris quam literis patentibus praedictis contentorum praedictorum 1 1 in regno et Delphinatu ac comitatu praefatis obser-
- 1 Duplicata fortasse sunt verba inter signa [ ]

ventur et in viridi observantia existant, plenam fidem de huiusmodi observantia per eas faciendo, ad nos et Sedem eamdem trasmittere omnino tenearis; alioquin, primo et ultimo dictis sex mensibus elapsis, ac inde toties quoties illa aut eorum aliqua, ut praefertur, non observari aut in viridi usu non esse, sed ex eis aliquid detrahi contigerit, praesentes literas ac omnia et singula privilegia et indulta pracdicta, ac inde sequuta quaecumque, resoluta, revocata, cassa, extincta et annullata, necnon irrita et inania ac nullius efficaciae, roboris vel momenti sint et esse censeantur, prout nos illa, in huiusmodi eventum, ex nunc, prout ex tunc et e contra, eisdem auctoritate, tenore et scientia ac consilio et assensu, revocamus, cassamus, annullamus et irritamus, ac revocata, cassata, annullata ac irrita et inania fore et esse, sicque iudicari debere; etiam irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus et declaramus.

rum Henrici II nis X.

§ 10. Tenor vero patentium literarum Tenor littera- Henrici regis huiusmodi sequitur et est regis super ob- talis: Henricus, Dei gratia Francorum rex, cordat. Con- universis praesentes literas inspecturis, salutem. Cum postquam nos, defuncto clarae memoriae Francisco Francorum rege christianissimo, genitore nostro, cui per felicis recordationis Leonem X et Clementem VII seu alios Romanos Pontifices nonnulla nominandi ad ecclesias cathedrales et monasteria seu alia ecclesiastica beneficia certo modo qualificata, in regno Franciae ac certis aliis dominiis necnon ducatu Britanniae et provincia Provinciae consistentia, extra Romanam Curiam pro tempore vacantia, privilegia et indulta ad eius vitam certis modo et forma concessa fuerant, apud sanctissimum dominum Iulium III, Pontificem Maximum ad praesens regnantem, pro similibus privilegiis et in-

dultis, instaremus et a Sanctitate Sua illa nobis, prout dicto genitori nostro concessa erant, nostra vita durante pariter concedi peteremus, pro parte eiusdem sanctissimi domini nostri, tam nostris apud Sanctitatem Suam agentibus, quam nobis per eius nuncios fuerit significatum ut, cum in dicto regno Franciae ac Delphinatu et comitatu Viennensi et Valentinensi, ultra et praeter et forsan contra tenorem concordatorum dudum inter dictum Franciscum regem, genitorem nostrum, ac Leonem X et Sedem Apostolicam praefatos initorum, nonnulla in diminutionem et praeiudicium ecclesiasticae libertatis et auctoritatis sanctae Apostolicae Sedis attentata esse et continuo attentari reperirentur, pro nostra erga dictam Sedem devotione, attentata huiusmodi impedire et prohibere, ac ut Sua Sanctitas dictaque Sedes, iuxta dicta concordata, pleno suo iure et auctoritate uti et frui valeat, providere fecerimus; unde re omni particulari in scriptis nobis tradita et ad nostram notitiam deducta, tam de iuris debito, quam volentes Sanctitatem Suam dictamque Sedem Apostolicam non minori, quam in privilegiis et indultis nobis concedendis praedictis benevolam et gratam nobis esse speramus, gratitudine et benevolentia prosequi, in praemissis taliter providendum duximus. Sit ergo notum quod nos, pro obedientia filiali qua Sanctitatem Suam prosequimur, ex plena nostra scientia, plenaria potestate et auctoritate regia, tenore praesentium, diximus et declaravimus, dicimus et declaramus nostram praecipuam voluntatem et intentionem fuisse et esse non transgredi nec terminos nec sensus dictorum concordatorum: itaque per praesentes declaramus nos omnino velle servare et servari per nostros officiarios ac subditos praefata concordata, iuxta illorum tenores, iuxta quos tenores deinceps non intendimus nominare ad aliquod monasterium, quod

sit caput Ordinis, neque ad dignitates in cathedralibus aut collegiatis seu conventualibus ecclesiis, nec ad monasteria monialium, neque ad ecclesias et monasteria apud dictam Sedem vacantia; ipsis autem concordatis et privilegiis, quae illorum vigore concessa sunt, non intendimus uti seu illa habere locum in Britannia, neque in provincia Provinciae, etsi dictus Britanniae ducatus sit in nostra regia corona unitus, sed tantum in dicto regno Franciae et Delphinatu et aliis locis in eisdem concordatis nominatim expressis et specificatis, mandantes nostris dilectis et fidelibus consiliariis nostrum consilium privatum tenentibus, quatenus ipsi nostras praesentes declarationes et voluntates receptas et admissas manuteneant, custodiant et observent, ac manuteneri, custodiri et observari, ac, vocatis et adhibitis advocatis et procuratoribus nostris fiscalibus, in eorum authenticis et publicis libris et registris scribi et annotari faciant, eisque praefatum dominum nostrum Papam sanctamque Sedem Apostolicam ac eius officiarios, commissarios et deputatos plene et pacifice gaudere et uti permittant, absque eo quod illis aliquam desuper molestiam, perturbationem ullumve impedimentum inferant; et si quae post praefatas approbationes et registrationes contra praemissa facta sint vel fuerint, e vestigio et absque dilatione amoveant, eademque praemissa plene et integre expedita in pristinum et debitum statum restituant seu restitui faciant; et ne qua fiat difficultas aut contraventio in observatione praesentis declarationis, et ut recidantur lites et controversiae, quae in earumdem observatione aut interpretatione possent emergere, de plenitudine regiae nostrae potestatis atque auctoritatis, commisimus et committimus per praesentes dictis nostris consiliariis, nostrum secretum et privatum consilium tenentibus, cognitionem omni-

modam controversiarum, contentionum ac litium, quas super dictis observatione et interpretatione praesentium posthac continget exoriri. Idque privative quoad omnes alias nostras iurisdictiones, cuiuscumque dignitatis et auctoritatis existant, quibus nos eadem regiae potestatis plenitudine interdiximus et interdicimus per praesentes omnem cognitionem, iudicium et decisionem dictarum controversiarum, prout dictum est, movendarum; sic enim nobis fieri placet; in cuius testimonium praesentibus literis nostrum sigillum appendi iussimus. Datum apud Sanctum Germanum, die vigesima nona mensis iulii, anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo, regni autem nostri quarto.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Clausulae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo quinquagesimo nono 1, quartodecimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 19 ianuarii 1560, pontif. anno 1.

### III.

Iurisdictio cardinatis protectoris et iudicis causarum archihospitalis pauperum infirmorum incurabilium de Urbe 2.

### Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Ad caritatis et misericordiae opera Christi pauperibus in archihospitali incurabilium S. Iacobi in Augusta de Urbe, quae maxima et continua sunt, sine detrimento vel intermissione exercenda, aequum est providere ut illud ac pro eo famulantes a noxis, quantum potest, liberentur.

1 Error hic typographi irrepsit. Die namque xiv kal. febr. anni mdlix nondum renunciatus fuerat Pontifex Maximus cardinalis Medices: legendum itaque ann. mdlx (r. t.). 2 Huius archihospitalis institutionem et privilegia attende in constitutione xvi Leonis X, Salvatoris, tom. v, pag. 639.

Exordiam...

constitutionis.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, ar-Causa istius chihospitale ipsum, ob lites et quaestiones. quibus ad diversa Urbis tribunalia, occasione locationum, censuum, donationum, haereditatum, legatorum et diversarum aliarum rerum eiusdem, tam agendo quam defendendo, iugiter implicitum existit, quamplurima damna et incommoda patiatur; et impensae litis valores rei, de qua ex tempore agendum, saepenumero exuperent.

bilium de Urficiales quomotempore protescal.

§ 2. Nos, archihospitale ipsum, in quo Advocatio can- piissima caritatis et misericordiae opera, quocumque iu- pauperibus Christi continuo impendi spedice verten., ar-chihospitale S. ctantur, ab huiusmodi dispendiis, quanlacobi incura tum possumus, sublevare volentes, motu he et eius of- proprio et ex certa scientia nostra ac de dolibet concer- apostolicae potestatis plenitudine, omnes nentium, et ea-tum commissio et singulas causas inter dictum archihocardinali pro spitale sive dilectos filios custodes, offictori, qui sum- ciales ac ministros societatis eiusdem archihospitalis et quascumque alias, etiam singulares, personas, universitates, societates et loca, coram sanctae Romanae Ecclesiae camerario, regente, praesidente et clericis Camerae Apostolicae, necnon vicario, gubernatore, senatore Urbis, illiusque primo et secundo collateralibus, ac appellationum causarum Curiae Capitolii eiusdem Urbis capitaneo et aliis quibuscumque iudicibus ordinariis et delegatis et causarum Palatii Apostolici auditoribus ac eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, nunc et pro tempore pendentes, super quibuscumque locationibus, venditionibus, donationibus, legatis, fideicommissis, testamentis, exequationibus, revocationibus, bonis, rebus, iuribus et actionibus, archihospitale et societatem, officiales, litis consortes et alios praedictos, tam coniunctim quam divisim ac tam active quam passive concernentibus et ad archihospitale et societatem quomodolibet spectantibus, in quacumque instantia, inter illos necnon alia aegue

vel magis pia loca, universitates et collegia, quomodocumque privilegiata, seu viduas, pupillos et alias personas, etiam exemptas, cuiuscumque qualitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis et naturae existant, etiam praemissis expressis maiores, quarum omnium statum et merita, ac iudicum et collitigantium nomina et cognomina et qualitates ceteraque etiam de necessitate exprimenda, praesentibus haberi volumus pro expressis, in statu et terminis, in quibus reperiuntur, dummodo instructae non sint, harum serie ad nos advocamus; et dilectum filium nostrum Bartholomaeum, tituli Sanctae Crucis in Hierusalem, presbyterum cardinalem, della Cueva nuncupatum, modernum et pro tempore existentem protectorem eiusdem archihospitalis, iudicem ordinarium et perpetuum ad praedictas necnon quascumque alias, similes vel dissimiles, causam et causas civiles, criminales et mixtas, ad archihospitale et societatem huiusmodi pertinentes, tam per eos quam contra eos, et inter eos ac personas, universitates, collegia seu loca, etiam privilegiata et exempta, tam active quam passive, pro tempore movendas, iuxta ordinariam iurisdictionem seu facultatem, tam gubernatori quam regenti Camerae Apostolicae seu vicario praefatis et corum cuilibet attributas, ac, prout rerum qualitas exegerit seu postulaverit, cum omnibus et singulis earum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, summarie, simpliciter et de plano et sola facti veritate inspecta, et absque aliquorum terminorum substantialium observatione, aut alicuius registri confectione, per se vel alium seu alios, audiendas et fine debito terminandas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, per praedicta constituimus et deputamus.

§ 3. Et ad hunc effectum illi, etiam

et extra.

Cum facultate per alium seu alios quoscumque, tam in eitandi et inhi-bendi in Curia Romana Curia quam extra eam, etiam per edictum publicum, constito sibi prius, etiam summarie, de non tuto accessu, citandi et monendi; eisdemque et praedictis et quibuscumque aliis eiusdem Urbis curiarum iudicibus et personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, quibus et quoties opus fuerit, etiam sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, ac etiam pecuniariis, quibus sibi sive ab eo pro tempore deputando auditori videbitur, inhibendi; et in eventum non paritionis, contra inobedientes ac rebelles, ad declarationem incursus censurarum et poenarum huiusmodi, illarumque aggravationem et alia, iuxta stylum et morem dictarum curiarum in similibus servari solitos, ac alias, prout sibi videbitur, procedendi; sententiamque sive sententias debitae executioni demandandi sive demandari faciendi; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas ac etiam pecuniarias aliaque iuris et facti opportuna remedia, appellatione postposita, compescendi, auxiliumque brachii saecularis ad hoc, si opus fuerit, invocandi, omniaque et singula alia in praemissis et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna faciendi et exequendi plenam et liberam licentiam seu facultatem concedimus.

indicum.

§ 4. Decernences archihospitale, socie-Annullatio pro- tatem ac eius officiales et personas huiusmodi, ex nunc deinceps, occasione praemissorum, alibi quam coram Bartholomaeo cardinali et pro tempore protectore praedicto conveniri, aut ad alios conveniendum constringi non posse. Ac processus, sententias et decreta, per alium seu alios, tam ordinarios quam delegatos, in causis praedictis quomodolibet pro tempore formatos, latas et facta, cum inde sequutis quibuscumque, nulla, irrita et inania nulliusque roboris vel momenti

- § 5. Praesentes quoque literas, sub qui- Clausulae praebusvis revocationibus, suspensionibus et servativae. exemptionibus similium vel dissimilium gratiarum, etiam per nos aut successores nostros Romanos Pontifices et Sedem praedictam vel eius legatos et per regulas Cancellariae Apostolicae pro tempore factas, etiam in favorem fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis penitus et omnino exceptas esse et censeri, nec eisdem praesentibus per quascumque literas et etiam quasvis regulas generales et speciales et derogatoriarum derogatorias, efficaciores et insolitas, ac etiam irritantia decreta, sub quacumque verborum expressione, in se continentes, derogari posse; et si illis ullo umquam tempore ex aliqua, etiam quantumvis necessaria et urgenti, causa derogari contingat, nisi tenor illarum de verbo ad verbum, nihil omisso, insertus, et huiusmodi derogatio consistorialiter facta et per trinas et distinctas literas, eumdem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, administratoribus sive custodibus, gubernatoribus, rectoribus et œconomis archihospitalis et societatis huiusmodi legitime intimata et innovata fuerit, eorumque ad id expressus accedat assensus, derogationem huiusmodi nemini suffragari.
- § 6. Sieque per quoscumque iudices, Decretum irquavis auctoritate fungentes, etiam praedictae sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate fungente, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
  - § 7. Non obstantibus praemissis et fe-

rogatoriae.

Chaosulae de-licis recordationis Bonifacu Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis, auctoritate praesentium, ad iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus apostolicis, necnon fabricae praedictae et hospitalium, ecclesiarum, monasteriorum et aliorum quorumcumque locorum et ordinum, etiam exemptorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque et indultis, conservatoriis, exemptionibus et literis apostolicis eisdem ac dilectís filiis populo Romano, necnon iudicibus, curiis et tribunalibus eorumque personis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, etiam scientia et potestatis plenitudine similibus, ac alias sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; necnon reformationibus, etiam noviter factis, ac paribus motu et scientia approbatis, etiam disponentibus quod causae huiusmodi ad forum seu Curiam Capitolii reassumi debeant, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per regulas 1 generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, quorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse ac eisdem motu et scientia et potestatis plenitudine derogamus, ac sufficienter derogatum esse 1 Legimus clausulas (R. T.).

decernimus, contrariis quibuscumque; aut si praedictis vel quibusvis aliis, coniunctim vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici vel excommunicari, aut extra vel ultra certa loca, curias et tribunalia ad iudicium trahi non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; ac quibuslibet aliis privilegiis, indultis et literis apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa aut totaliter non inserta, iurisdictionis ipsius protectoris explicatio impediri valeat quomodolibet vel differi, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio specialis.

§ 8. Et quia difficile foret praesentes Fides tranliteras ad singula loca, quibus illis pro tempore opus fuerit, deferre, volumus et praedicta auctoritate decernimus quod illarum transumptis, manu notarii publici subscriptis et sigillo protectoris vel societatis huiusmodi seu personae in dignitate ecclesiastica constitutae vel curiae, etiam saecularis, munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur eisdem praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxII mensis ianuarii MDLX, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 22 ianuarii 1560, pontif. anno 1.

### IV.

Moderatio constitutionis Pauli IV, editae contra religiosos apostatas, aut male translatos, vel extra claustra vagantes.

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sedis Apostolicae solertia, dum ad salu- Exordium. tare quorumdam remedium extructa in eo-

rum detrimentum vergere conspicit, ne quod illis profuturum maturitate summa prodiisse comperitur, noxium incauto ministerio efficiatur, celeris provisionis opem offerre 1 consuevit, prout in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem postquam felicis Paulus IV e- recordationis Paulus Papa IV, praedecesdidit constit. sor noster etc. 2.

pressis.

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, licet In executio- singulae literae praedictae a zelo relictae constitu- gionis eiusdem praedecessoris emanarint, multae lites or- nihilominus, cum, post illarum publicatae fuerunt, ex tionem, per ordinarios locorum ad earum executionem procedi coeptum foret, maximi in omnibus regnis et provinciis rumores, lites et contentiones ac gravia scandala multipliciter exorta fuerint, cum, propter maximum ipsorum apostatarum et translatorum numerum, tum etiam ex quo multi praetenderent vel praetendebatur damnari in dictis literis omnes fere uniformiter, nulla inter causam et causam, ac lepram et lepram differentia et distinctione habita, damnabantur, cum tamen plerique corum praeviis dispensationibus et indultis ac licentiis ab eorum superioribus et a Sede Apostolica, ex iustis et rationabilibus causis concessis, muniti forent, et nihilominus quamplures ex eis, zelo conscientiae aut poenitentia ducti, literis praedictis parere, et ad monasteria, a quibus egressi fuerant, redire sese paratos exhiberent, sed ab corum superioribus nullatenus reciperentur, sicque, ob earumdem literarum rigorem, magnis confusionibus involuti, ac miseriis et calamitatibus oppressi, omnibus remediis destituti, ac perpetuis censuris innodati, ciboque spirituali et temporali privati remanerent, ita quod vel fame perire aut in extremam desperationem adduci cogerentur; aliique christifideles, ob magnam dictorum apostatarum multitudinem, vix

> 1 Afferre, Cherub. (B. T.). 2 Omittitur relatio bullae Pauli IV, quoniam eam habemus in tom. vi, pag. 538, Postquam, num. xxIII.

eorum conversationem effugere, et exinde excommunicationis incursum evadere possent, et propterea verisimile sit quod, si Bonitati Divinae eiusdem praedecessoris vitam paulo ulterius prorogare placuisset, ipsemet literas suas huiusmodi zelo caritatis, ut par erat, ad iustam moderationis formam et acquitatem reduxisset.

§ 3. Nos igitur, pro pastoralis officii no- Idea Lie Panstri debito, omnibus ius et iustitiam, ut tifex absolvit omnes apostadecet, ministrare, neminique iniuriam tatas et transinferre, aut quemquam suis iuribus ac culo vagantes a legitimis defensionibus privare aut alias consuris et posindebite molestare volentes; sed singulo- non paritionem rum christifidelium animarum saluti ante Pauli IV; omnia prospicere cupientes, singularum literarum praedecessoris huiusmodi tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis habentes; habita super his cum nonnullis venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, super hoc negotio specialiter deputatis, deliberatione matura, motu simili ac ex certa scientia nostris et de simili potestatis plenitudine, omnes et singulos apostatas seu translatos in dictis literis comprehensos et adhuc in saeculo vagantes, cuiuscumque Ordinis fuerint, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti ac aliis sententiis, censuris et poenis, quas, ob non paritionem literarum praedictarum seu alias quomodolibet incurrerunt, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse absolvimus et liberamus.

§ 4. Necnon super irregularitate per eos, contra tenorem dictarum literarum missas regularitate por celebrando seu alias se divinis immiscendo, cta dispensat; forsan contracta, dummodo in contemptum clavium id non egerint, misericorditer in Domino dispensamus, ac absolutos et liberatos ac dispensatos fore censemus.

§ 5. Singulasque literas praedictas ac Et dictam Pauin eis contenta et inde sequuta quae-li IV constit. ad cumque ad formam iuris et sacrarum formam iuris et sacrarum sacrarum con-

ducit;

stitutionum re- constitutionum reducimus et reducta fore, sicque ab infrascripțis et quibusvis aliis iudicibus ac praedictis auditoribus et cardinalibus, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et interpretari debere, ac quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

ductas, casque iuxta disposiriorum etc :

§ 6. Et nihilominus omnes et singulas Advocat etiam lites et causas hactenus coram quibusvis sas, contra cos- ordinariis vel delegatis iudicibus, etiam dem coram qui-buscumque iu- in Romana Curia, introductas, et in quadicibus intro-cumque instantia contra dictos apostatas summare et vel translatos vel alias inter quasvis pertionem juris et sonas praemissorum occasione pendentes, sacrarum con-ett eugnoscen- etiam si instructae sint, ad nos advocamus; dos committu ac causas tam ad nos advocatas, in statu respective or of terminis quibus reperiuntur, reassudinariis loco-rum et superio- mendas, necenon quam et quas quaecumribus monaste- que personae ecclesiasticae et regulares ac etiam saeculares, necnon conventus, collegia et universitates, dicta occasione, sua in praemissis, communiter vel divisim, interesse putantes, contra dictos apostatas vel translatos aut alios quoscumque, active vel passive, civiliter vel criminaliter, ac realiter et personaliter vel mixtim habent et movent, aut habere vel movere valent et intendunt, cum omnibus et singulis incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, totoque negotio principali, quoad professos videlicet in alma Urbe et eius districtu et alios in ea praesentes, dilecto filio nostro lacobo, tituli Sanctae Mariae in Cosmedin, presbytero cardinali, Sabello nuncupato, nostro in dictis Urbe et districtu vicario generali seu eius locumtenenti; extra Curiam vero, ordinario loci ac superiori monasterii, in quibus prima et originaria professio per quemlibet ex apostatis et translatis praedictis emissa asseritur, necnon obtinenti primam dignitatem in ecclesia cathedrali seu metropolitana, vel alii superiori loci huiusmodi seu antiquiori canonico pro tempore residenti, per eos coniunctim, visis in primis et diligenter inspectis et examinatis dispensationibus, facultatibus, licentiis et indultis per eosdem apostatas et translatos quomodolibet obtentis, ac processibus desuper habitis et causis in eis allegatis mature discussis, ac prout iustum et aeguum fuerit verificatis et probatis, summarie, simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii, ac sola veritate inspecta, appellatione postposita, audiendas, cognoscendas et iuxta iuris et sacrarum constitutionum dispositionem fine debito terminandas committimus et mandamus.

§ 7. Ac eisdem iudicibus omnes et singulos praedicta occasione citandos, etiam bus concedit ut per edictum publicum, constito, etiam summarie prosummarie et extraiudicialiter, de non tuto accessu, citandi; necnon illis et aliis quibus, ubi, quando et quoties opus fuerit, etiam sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis ac etiam pecuniariis eorum arbitrio imponendis, moderandis et applicandis, etiam per edictum publicum 1 simile inhibendi; necnon quoscumque apostatas et translatos huiusmodi, qui sine canonica dispensatione aut licentia in saeculo vagari reperti fuerint, ad monasteria, a quibus exiverunt, aut alia regularia vel alia honesta loca, prout melius, pro ipsorum animarum salute, eis visum fuerit, super quo ipsorum iudicum conscientiam oneramus, reverti seu intrare faciendi et compellendi; ac quæcumque alia, quae per eos in praemissis statuta et ordinata fuerint, debitæ executioni demandandi; ac quascumque executiones per quosvis iudices ordinarios vel delegatos in vim literarum praedecessoris huiusmodi alias contra iuris formam factas, causa cognita, retractandi et annullandi et in pristinum statum reducendi; contradictores quoslibet

1 Cherub, et Matth, dmittunt publicum (R. T.).

Facultatem

et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendi; necnon censuras et poenas praedictas incurrisse declarandi, atque illas, legitimis desuper habendis servatis processibus, etiam iteratis vicibus aggravandi; interdictum ecclesiasticum, prout iuris fuerit, apponendi, et auxilium brachii saecularis, si opus fuerit, invocandi; ceteraque in praemissis et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna faciendi et exequendi, plenam et liberam concedimus facultatem.

Clausulae de rogatoriae.

§ 8. Non obstantibus praemissis literis praedecessoris ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon privilegiis, indultis et literis apostolicis sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, quotiescumque et per quoscumque, ac quibuslibet et ex quibusvis causis, necnon intuitu, consideratione, contemplatione et ad instantiam quorumvis, aut etiam motu, scientia ac plenitudine similibus, etiam quod nonnulli ex dictis Ordinibus prosessores se de causis eis per Sedem ipsam delegatis, nisi sub certis modo et forma ibidem contentis, intromittere minime teneantur, concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, quoad praemissa dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

debent.

§ 9. Volumus autem quod singuli apo-Apostatee et statae et translati huiusmodi, ut praetranslati abso-luti poeniten- fertur, absoluti, poenitentiam per eorum tiam a confes-soribus iniun-confessorem sibi pro excessibus praedigendam facere ctis iniungendam facere omnino teneantur: quodque, antequam sententiae seu declaratoriae per supradictos iudices a nobis deputatos ferendae paruerint, a celebratione missarum et quocumque altaris ministerio omnino abstineant.

§ 10. Volumus autem quod, infra sex Apostatae et menses a die publicationis praesentium, translati disipsi apostatae seu translati licentias eo- indulta iudicirum ac dispensationes et indulta supradictis iudicibus praesentent, et sententiam expedire de-bent infra set declaratoriam desuper ab eisdem promul- menses, alias in gari, ac causam realiter et cum effectu censuras antea totaliter expediri faciant; quo termino cidum. elapso, et causa, ut praefertur, non expedita, dicti apostatae et translati in easdem censuras et poenas, in quibus ante publicationem praesentium erant, reincidisse eo ipso censeantur, nisi per ipsos iudices steterit, aut alio legitimo impedimento, per ipsos iudices arbitrando, dicti apostatae et translati detenti fuerint.

Exemplorum

§ 11. Ceterum, quia difficile foret praesentes literas ad singula quaeque loca, in quibus eis utendum erit, deferri, volumus similiter, et praedicta apostolica auctoritate statuimus atque decernimus illarum transumptis, sive impressis sive manuscriptis, dicti'vicarii sigillo et illius seu publici notarii subscriptione munitis, eamdem prorsus fidem ubique locorum, in iudicio et extra, adhibendam fore, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo, tertio nonas aprilis, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 3 aprilis 1560, pontif. anno 1.

#### V.

Contra detinentes ioculia et alia quaecumque bona ad Sedem Apostolicam spectantia ac scientes et non revelantes 1

### Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Pastoralis officii auctoritas nos admonet et ordo rationis exposcit ut circa ea

1 De materia posui concord, in Pauli IV constitutione xvi, Incumbentia, tom. vi, pag. 523; et signanter contra non restituentes scripturas, vide in Sixti V constitutione Non sine, ubi notabo.

Pro emium.

potissimum versemur, per quae res et bona Romanae Ecclesiae, praesertim usui et ornatui Romani Pontificis pro tempore existentis et sacri Palatii Apostolici deputata, ab impiorum insultibus et rapinis praeserventur, et ab eis ausu sacrilego aut alias quomodolibet abinde asportata et distracta, nostrae operationis ministerio, cum animarum salute eorum, qui, caeca cupiditate ducti, in non parvam sanctae matris Ecclesiae iniuriam et ipsorum animarum perniciem, Dei timore postposito; ca surripere seu sibi appropriare aut istinc divertere ausi fuerint, cidem Romano Pontifici pro tempore existenti restituantur, et taliter in praemissis provideatur quod ceteris cedat in exemplum.

constitutionis.

- § 1. Cum itaque, sicut non sine gravi Causa istius animi nostri molestia accepimus, tam tempore infirmitatis diversorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, ex qua, sicut Domino placuit, ab humanis decesserunt, quam exinde diversarum sedium vacantium, quamplura etiam pretiosa iocalia, ornamenta et alias 1 ad eumdem Romanum Pontificem pro tempore existentem et Cameram Apostolicam spectantia et pertinentia, tam ex dicto Palatio quam aliis quibusvis locis ablata et distracta fuerint, et a diversis, eorum protervia invalescente, detineantur, in nostrum et eiusdem Pontificis pro tempore existentis non solum detrimentum, sed etiam Sedis Apostolicae ignominiam et ipsius auctoritatis diminutionem, necnon illa detinentium animarum perniciem atque periculum non modicum.
- § 2. Nos, huiusmodi inconvenientibus Confirmatio et animarum periculis, quantum in nobis poenarum impositarum con- est, obviare, et alias in praemissis, prout tra occupatores par est, providere volentes, motu proprio rae Apostolica. et ex certa scientia, omnes et singulas censuras et poenas ecclesiasticas per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros contra talium perpetratores
  - 1 Et alias res et bona usui praesato deputata, et alias ad eumdem etc., Cherub. (R. T.).

ac alios bonorum apostolicorum usurpatores, raptores, receptores et possessores, ac definences et non restituentes, ac scientes et non revelantes, sub quibusvis verborum formis, promulgatas, quarum et literarum apostolicarum desuper confectarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus haberi volumus pro expressis, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et innovamus, ac ad infrascriptos extendimus et ampliamus.

§ 3. Et nihilominus, motu et scientia

lares quam ecclesiasticas ac etiam mili- Camerae. tarium 1 et Ordinum quorumcumque religiosas, etiam quacumque episcopali, archiepiscopali et patriarchali seu superiori ecclesiastica, etiam cardinalatus honore, ac etiam comitali, marchionali aut ducali dignitate fungentes, ac alias mundanas personas, nullas penitus excipientes, cum dignitas, qualiscumque sit, in peccatis nemini excusationem praebere debeat, quae iocalia, ornamenta, aurum, argentum monetatum et non monetatum, gemmas, margaritas, lapides pretiosos, quocumque nomine nuncupatos, pecunias, vestes, pannos, et tam manuscriptos quam quosvis alios libros, scripturas,

necnon equos, mulos, mulas, imagines

aureas argenteasque ac aeneas et mar-

moreas, ac supellectilia et alia quae-

cumque res et bona, mobilia et immo-

bilia, spiritualia et profana, cuiuscum-

que generis, qualitatis et quantitatis seu

pretii existentia, pro usu et commoditate Romani Pontificis pro tempore existentis

et ornamento Palatii huiusmodi deputata

ac ad cumdem Romanum Pontificem pro tempore existentem spectantia et perti-

nentia, tempore infirmitatis cuiusvis Ro-

mani Pontificis praedecessoris nostri, ex

qua postmodum decessit, ac etiam dictae

Sedis propterea vacantis, necnon per

1 Cherub., militiarum (R. T.).

similibus, omnes et singulas tam saecu- nia bona dictae

annum ante obitum et vacationem huiusmodi ex dicto Palatio et alias undecumque et quocumque asportarunt, subtraxerunt et occultarunt, seu praetenso titulo donationis vel remissionis, quietantiæ, vel alio quovis praetextu detinent, seu sciunt ea per alios possideri et usurpari et detineri, aut occupata fuisse et ad eorum manus pervenisse, requirimus et monemus, eisque districte praecipiendo mandamus quatenus, infra sex dierum spatium, quorum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies pro tertio et peremptorio termino, eis et eorum cuilibet pro canonica monitione assignamus, omnia et singula iocalia, ornamenta, aurum, argentum, gemmas, margaritas, lapides pretiosos pecunias. vestes, pannos, libros, equos, mulos, mulas, imagines, supellectilia et alias res et bona huiusmodi dilecto filio Francisco Odescalco, dictae Camerae praesidenti, cum effectu restituant et consignent; et si donationem vel remissionem aut quietantiam desuper sibi factam praetendant, illam seu illas videndas, ut decet, et examinandas exhibeant et producant, ac illorum raptores, usurpatores seu detentores vel occupatores scientes revelent.

tium.

§ 4. Alioquin, lapsis diebus huiusmodi, Poenne non omnes et singuli praesati, episcopali vel restituentium scientiumque et archiepiscopali aut patriarchali ac etiam non revelan- cardinalatus honore seu dignitate praediti, interdicti ingressus ecclesiae poenam, alii vero excommunicationis et maledictionis aeternae sententiam, quam alias in eos in his scriptis ferimus, et a quibus, nisi a nobis et codem Romano Pontifice pro tempore existente ac satisfactione praevia, praeterquam in mortis articulo constituti, relaxationis et absolutionis beneficium obtinere non possint, eo ipso incurrant; et i pontificali aut cardinalatus honore seu dignitate praediti, sub interdicto hu-

iusmodi per octo dies praefatos sex immediate sequentes permanere, alii vero inferiores ab eis eamdem excommunicationis sententiam animo, quod absit, indurato sustinere non formidaverint, ex tunc elapsis dictis octo diebus, pontificali et etiam cardinalatus honore seu dignitate praediti, a regimine ecclesiarum eis commissarum eo ipso suspensi, ac tam ipsi, si alia beneficia ecclesiastica obtineant, quam inferiores ab eis, omnibus et singulis monasteriis, prioratibus, dignitatibus, administrationibus, canonicatibus et praebendis ceterisque beneficiis ecclesiasticis, cum cura et sine cura, saecularibus ac Ordinum quorumcumque regularibus, quae in titulum vel commendam seu administrationem aut alias quomodolibet, etiam ex quibusvis concessionibus seu dispensationibus apostolicis, obtinent, ac etiam officiis Romanae Curiae per eos obtentis; saeculares vero feudis, vicariatibus, dominiis et aliis iuribus ac privilegiis quibuscumque eis per Romanam Ecclesiam aut Sedem praefatam sen alios quoscumque, etiam quacumque alia auctoritate, etiam imperiali vel regali, eis concessis, etiam eo ipso privati existant, et ad similia beneficia, feuda, privilegia, vicariatus, dominia et iura obtinenda, necnon ad quoscumque actus legitimos exercendos inhabiles ac etiam intestabiles similiter eo ipso fiant; possintque beneficia, officia ac vicariatus et feuda aliague iura huiusmodi, tamguam vacantia, absque alia declaratione desuper facienda, a nobis et Sede praefata, ac aliis, ad quos pertinet illa concedere et dare, libere impetrari. Scituri quod si ipsi aut corum aliqui, suae salutis immemores, in praemissis morosi fuerint, seu praemissa adimplere non curaverint aut contempserint, hoc eis pro gravi crimine et delicto imputabitur, et, iustitia mediante, contra eos ad graviores et tales poenas, absque ullo respectu, procedetur, quod i illorum coercitio eis perpetuo cedat ad noxam et aliis in exemplum, absque spe alicuius veniae inde consequendae; si vero se humiles et ad satisfaciendum aut confitendum promptos exhibuerint, cum omni mansuetudine et respectu excipientur, et ex eorum spontanea restitutione seu confessione eis salutaris misericordiae et gratiae amplexus exuberanti Sedis praefatae in singulos poenam 1 pietate provenient. Ac singulas donationes eis desuper factas, prout iustitia suadebit et ordo dictaverit rationis, admittemus. Ac, ut praesertur, scientes et revelantes, ultra coeleste praemium, a nobis condignam mercedem et retributionem recipient, cum eorum omnium grata satisfactione.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Derogatio et ordinationibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis praefatis, necnon donationibus, concessionibus et aliis dispositionibus de bonis, rebus et aliis praemissis, etiam cardinalibus et aliis praedictis, etiam per dictos praedecessores aut eorum aliquos ex quacumque causa factis et quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu et scientia paribus, concessis, confirmatis et innovatis, quibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et quoad hoc eis nolumus aliquatenus suffragari, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab cadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et ex-

1 In singulos ipsorum pietate etc., Cherub. (n. T.).

pressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 6. Volumus autem quod cum primum praesentes literae, quarum tran-tionis sumptis, manu notarii publici subscriptis, sicuti ipsis originalibus literis, fidem plenam adhiberi debere decernimus, in valvis basilicae Principis Apostolorum de Urbe et ecclesiae Lateranensis ac acie Campi Florae etiam de Urbe per unum ex cursoribus nostris affixae fuerint, perinde singulos, quos concernunt, quoad praemissa omnia, arctent, ac si eaedem praesentes literae eis singulariter et personaliter insinuatae et intimatae fuissent.

Nulli ergo etc. Si quis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLX, tertio nonas aprilis, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 3 aprilis 1560, pontif. anno 1.

### VI.

Exemptio monialium et sororum cuiuscumque Ordinis regularium a decimis, subsidiis aliisque oneribus.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

De statu ecclesiarum et monasteriorum Exordium quorumlibet, curae nostrae divina dispositione commissorum, paterna diligentia cogitantes, ad ca per quae illorum ac personarum, praesertim foeminei sexus, in illis sub regulari castimonia Altissimo famulantium, statui et opportunae subventioni valeat salubriter provideri, ipsaeque personae, semotis perturbationibus universis, in pacis et quietis amoenitate divinis officiis liberius vacare valeant, liberter attendimus, ac in iis nostri pastoralis officii partes favorabiliter impartimur.

§ 1. Hinc est quod nos, motu proprio,

Via publi, i-

liorum ogerum.

Exemplio a non ad alicuius nobis super hoc oblatae solutione deci-marum et sub- petitionis instantiam, sed de nostra mera sidiorum ac a- liberalitate, omnes et singulas abbatissas, priorissas, ministras, moniales et sorores quorumcumque monasteriorum, domorum et regularium locorum monialium et sororum, quorumvis Cisterciensis, Praemonstratensis, Sanctae Clarae, necnon Sancti Benedicti, et Sancti Augustini, ac Tertii Ordinis Sancti Francisci et aliorum quorumvis Ordinum, etiam sub cura et regimine, ac secundum regularia instituta fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum et Eremitarum eiusdem Sancti Augustini degentium, in Lombardia et quibuscumque aliis Italiae partibus consistentium; ipsaque monasteria et domos et loca (deductis quatuordecim ducatis auri de Camera pro victu cuiuslibet monialis seu sororis) alios redditus non habentia, eorumque possessiones et alia quaecumque bona mobilia et immobilia a quarumcumque decimarum et subsidiorum ac aliorum onerum quomodolibet nuncupatorum, per nos et Sedem Apostolicam seu eius legatos et nuncios aut quoscumque alios, quavis auctoritate fungentes, etiam pro expeditione contra Turcas vel fidei tuitione ac fabrica basilicae Principis Apostolorum de Urbe, aut quavis alia urgentissima causa pro tempore impositorum, solutione, ex certa nostra scientia, auctoritate apostolica, tenore praesentium, in perpetuum prorsus eximimus et liberamus.

ribus.

§ 2. Et nihilominus omnibus et singulis Prohibitio collectoribus, subcollectoribus ac comcommissariis et missariis, necnon quibuscumque aliis, ad decimarum et subsidiorum huiusmodi exactionem deputatis et pro tempore deputandis, in virtute sanctae obedientiae et sub nostrae indignationis ac excommunicationis latae sententiae poena, districtius inhibemus 1 abbatissas, priorissas, ministras, moniales et sorores, domos et

1 Inhibemus ne abbatissas, Cherub. (R. T.).

monasteria et loca praedicta, etiam vigore quarumcumque literarum a nobis vel Sede praedicta pro tempore emanatarum, etiam si in eisdem contineatur quod ad quaevis exempta et non exempta domos, monasteria et loca se extendant, vel alterius cuiuscumque tenoris existant, ipsius Sedis sibi concessae facultatis, nisi de praesentibus earumque toto tenore ac de dictis Ordinibus et nomine eorum, quibus dictorum Ordinum cura, gubernatio et protectio pro tempore commissa fuerint, plenam et expressam ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, fecerint mentionem, ad solvendum decimas seu subsidia aut onera huiusmodi quovis modo cogere aut compellere, seu alias, praemissorum occasione, eas molestare seu inquietare praesumant.

§ 3. Quo circa dilectis filiis Camerae Apostolicae locumtenenti ac almae Urbis istius constitunostrae vicario in spiritualibus generali, et facultates. necnon universis et singulis venerabilibus fratribus nostris archiepiscopis et episcopis, et etiam dilectis filiis eorum in spiritualibus vicariis generalibus, ceterisque ecclesiarum praelatis per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, eisdem abbatissis, priorissis, ministris, monialibus et sororibus in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, easdem praesentes et in eis contenta quaecumque inviolabiliter observari faciant. Non permittentes eas ac domos, monasteria et loca huiusmodi per collectores aut subcollectores et commissarios praefatos seu quoscumque alios, contra earumdem praesentium tenorem, quomodolibet molestari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas ac alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, necnon legitimis super his haben-

Executorum

dis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 4. Non obstantibus praemissis ac fe-Clausulae de- licis recordationis Bonifacii PP. VIII, praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali de duabus diaetis edita, dummodo non ultra tres diaetas vigore praesentium ad iudicium non trahatur, et aliis constitutionibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, etiam in forma brevis, aut aliis quibuscumque per Romanos Pontifices praedecessores nostros ac etiam nos et Sedem praedictam, cum quibusvis irritativis, annullativis, revocativis, exceptivis, restitutivis, declarativis aut derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, etiam pluries ac alias quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si talia forent, quod, pro corum derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quacvis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illisalias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

fides danda.

§ 5. Volumus autem quod earumdem Transumptis praesentium transumptis, sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis et manu alicuius notarii publici subscriptis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Si quis *etc*.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis dominicae MDLX, nonis aprilis, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 5 aprilis 1560, pontif. anno 1.

VII.

Approbatio confraternitatis sub invocatione SS. Trinitatis, nuper in Urbe institutae ad hospitandum peregrinos ad Urbem devotionis causa accedentes; ac reficiendum pauperes convalescentes ex aliis hospitalibus dimissos; et tam illos quam istos salubriter in mandatis Domini erudiendos.

### Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Everdium.

Illius, qui, pro dominici salvatione gregis, in ara crucis, in precium immolari non abnuit, quique, inter alia sibi beneplacita, opera caritatis exerceri praecipit, vices, licet immeriti, gerentes in terris, curis angimur assiduis et continua meditatione pulsamur, circa quaecumque pia opera, ex christifidelium devotione ordinata, ut firma perpetuo subsistant, omni studio intendere; et ut ad præmissa christifidelium vota facilius concurrant, fideles ipsos quibusdam spiritualibus et allectivis muneribus libenter prosequimur, ac eorum pia suffragia donis caelestibus confovemus, ut exinde reddantur divinae gratiae aptiores, et caritatis devotio in dies peramplius augeatur in eis.

§ 1. Cum itaque, sicut pro parte dilecto- confraternitas rum filiorum modernorum confratrum SS. Trinitatis confraternitatis Sanctissimae Trinitatis in instituta fuit ad subsidium paualma Urbe, de consensu bonae memoriae perum. pere-Philippi Archinti, episcopi Salutiarum, in lescentium. dicta Urbe et illius districtu Sedis Apostolicae, dum viveret, vicarii generalis, alias in pauperum peregrinorum et convalescentium personarum subsidium institutae et erectae, nobis nuper exhibita petitio continebat, ipsi, relictis peccatorum sordibus, ad divinorum praeceptorum, quantuni humana patitur fragilitas, observationem reducti, iramque divinam poenitentia et orationibus praecipue placari considerantes, ultima cuiuslibet mensis dominica

grin, et conva-

in unum congregati, peccata sua confessi, sacratissimum Eucharistiae sacramentum devote recipiant, factaque deinde processione, orationem in deputato oratorio inchoantes, et inter cetera, pro reipublicae christianae conservatione et augmento ac inter principes christianos universali pace, ac pro tempore Romani Pontificis et sanctae Romanae Ecclesiae illiusque praelatorum prospero statu, devote orantes, orationem ipsam, partitis inter se horis, triduo reddant continuam; et in ipsius confraternitatis hospitali, quod multis annis in domo conductitia tenuerunt et nunc in propria ad id, Dei liberalitate et benignitate, per eos empta tenent, quoscumque peregrinos ex quibusvis mundi partibus ad Urbemet hospitale huiusmodi, devotionis causa, confluentes, recipiant, et tribus ac quandoque pluribus diebus hospitentur et nutriant ac alias charitative tractent. Pauperes quoque convalescentes, qui dum ab infirmitate liberi quidem, sed debiles, ex aliis hospitalibus exeuntes, quo se recipiant et reficiant non habent, in eodem suo hospitali similiter recipiant, ac eos non solum corporaliter, done crobustiores evadant, pie alant, verum etiam rudes et ignaros interim, dum ibidem morantur, in mandatis Domini erudiant, cunctaque haec opera ex bonis sibi a Deo collatis, aliorumque christifidelium eleemosynis, cum ipsa confraternitas proprios redditus, ultra quindecim ducatos, non habeat, hactenus exercuerint et exerceant, exercereque perpetuo intendant; pro parte corumdem confratrum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus, ut ipsi et alii christifideles sui interioris hominis reformationi intendere, et in piis et caritativis operibus praefatis, sine quihus coeleste regnum acquiri non potest, perseverare studeant, et ceteri ad ingrediendum dictam confraternitatem alliciantur eo libentius et promptius quo spiritualibus donis se refici, animarumque sua-

rum salutem facilius adipisci cognoverint, corum animarum saluti pauperumque ac dictae confraternitatis successui consulere, ac ipsius confraternitatis erectionem huiusmodi illiusque statuta et ordinationes approbare et confirmare ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, qui divini cultus augmentum et animarum salutem et hospi- suis ordinatiotalium quorumlibet salubrem directionem nibus confirmaet in eis degentium pauperum subventioa nem nostris potissimum temporibus ubique vigere et augeri sinceris desideramus affectibus; quique dictorum confratrum tam salubria vota et pia opera plurimum in Domino collaudamus, ipsos et corum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ipsius confraternitatis erectionem et institutionem necnon ordinationes et statuta pro salubri eiusdem confraternitatis directione nunc et pro tempore edita, sacris canonibus non contraria, ac inde pro tempore secuta quaecumque, licita tamen et honesta, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, ac rata et grata habenius, illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus.

§ 3. Et insuper universis et singulis confratribus confraternitatis huiusmodi, nunc que conceditur estatribus eet pro tempore existentibus, aliisque chri- ius hospitale et stifidelibus utriusque sexus, etiam de dicta stis Trintatis et S. Benedicti, confraternitate non existentibus, qui ho- et elemosynas largientibus 1.

Indulgentia-

1 Scias omnes indulgentias pro quibus porrigendae sunt manus adiutrices revocatas esse a Pio V.

spitale praefatum seu illius pro tempore ecclesiam vel cappellam, in eiusdem Sanctissimae Trinitatis et Sancti Benedicti cuiuslibet anni festivitatibus, devote visitaverint annuatim, et ibidem ter Orationem Dominicam et toties Salutationem Angelicam devote recitaverint, et de bonis sibi a Deo collatis pro eorumdem convalescentium et peregrinorum manutentione, eorum arbitrio, aliquam eleemosynam porrexerint, plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et indulgentiam misericorditer in Domino, auctoritate et tenore praedictis, ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine concedimus et clargimur.

et, a tempore cendae a confraternitate,

§ 4. Illis vero qui, ultima cuiuslibet mensis dominica vel illam immediate sequenti, oracionis indi-lunae sive martis aut aliis diebus, orationi per dictos confratres pro tempore fiendae et continuandae intervenerint, et illam per unam horam vel, si vires ad id non suppetant, breviori tempore continuaverint, pro reipublicae christianae conservatione et augmento, ac principum christianorum mutua et universali pace, nec non nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis ac Romanae Ecclesiae huiusmodi et illius pastorum felici et prospero statu pias ad Christum Iesum preces effundendo, quoties id fecerint.

quoque 1.

- § 5. Necnon qui de gremio dictae con-Confratribus fraternitatis esse pro tempore desideraverint, in ipsa eorum in confratres receptione et descriptione, dummodo omnes et singuli christifideles praefatis temporibus et diebus ipsis poenitentes et confessi sint et sacratissimum D. N. Iesu Christi Corpus receperint, centum annos et totidem quadragenas de iniunctis eis poenitentiis etiam misericorditer in Domino relaxamus.
  - § 6. Praeterea eisdem ac omnibus et singulis aliis praefatis et eorum cuilibet,
  - 1 Vide quoad indulgentias id quod notavi in praecedenti nota.

Bull. Rom. Vol. VII.

ut facilius et commodius ad praemissa se Facultas elidisponere possint, quod temporibus et die-rem 1. bus praefatis, praeterquam tempore Paschatis Resurrectionis eiusdem D. N. I. Christi, quemcumque saecularem vel cuiusvis, etiam Mendicantium, Ordinis regularem presbyterum in suum possint eligere confessorem, qui eos et eorum quemlibet ab omnibus et singulis eorum peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam Sedi praefatae reșervatis (nullis prorsus, praeterquam in bulla in die Coenae Domini legi solita contentis, exceptis), ab-

§ 7. Et demum aliis quibusvis personis Eleemosynam utriusque sexus christifidelibus ubilibet præstantibus inconstitutis, quae eidem hospitali, pro eius tur 2. ac convalescentium et peregrinorum praefatorum manutentione et sustentatione, aliquam eleemosynam eorum arbitrio quomodolibet porrexerint vel undecumque transmiserint, etiam quoties id fecerint, trecentos annos et totidem quadragenas de iniunctis eis poenitentiis similiter in Do-

solvere, et pro commissis poenitentiam sa-

lutarem iniungere possit et valeat, licen-

tiam et facultatem impartimur.

mino relaxamus. § 8. Praesentibus, quas sub quibusvis Clausulae husimilium vel dissimilium indulgentiarum, ius constitutiogratiarum et facultatum revocationibus, livac. suspensionibus, limitationibus aut derogationibus, etiam intuitu fabricae Principis Apostolorum de dicta Urbe aut Cruciatae Sanctæ, et ex quibusvis, quantumcumque urgentissimis causis, per nos et Sedem praedictam aut alios quoscumque, etiam motu proprio et alias quomodolibet, pro tempore factis, nullatenus comprehensas, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas esse et censeri debere decernimus, perpetuis futuris temporibus duraturis.

1 Hauc limitavit Clemens VIII. 2 Vide mox citatam revocationem Pii V.

nalis.

§ 9. Volumus autem quod praesentium Fides danda fransumptis, manu notarii publici subscritransumptis. ptis et sigillo pro tempore existentis protectoris dictae confraternitatis munitis, plenaria fides in iudicio et extra illud ubique locorum adhibeatur, prout originalibus literis adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 10. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe- hanc paginam nostrae absolutionis, approbationis, confirmationis, adiectionis, concessionis, elargitionis, relaxationum, impartitionis, decreti et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo, tertio kalendas maii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 29 aprilis 1560, pontif. anno 1.

# VIII.

Facultus praelatorum congregationis monachorum B. Mariac Montis Oliveti, Ordinis S. Benedicti, circa absolutionem et dispensationem monachorum ab irregularitate, quibuscumque casibus, quatuor 1 exceptis, incursu 2.

Pius Papa IV dilectis filiis generali et aliis abbatibus et visitatoribus congregationis Montis Oliveti, Ordinis S. Benedicti.

Exordium.

Votis vestris, per quae vestrarum et monacorum vestrorum animarum salus provenire dignoscitur, inducimur ut illis, quantum cum Deo possumus, benevolum favorem impartiamur.

- 1 Forsitan legendum tribus (R. T.).
- 2 Getera quae istam congregationem concernunt vide in Clementis VI constitutione III, Solicitudinis, tom. IV, pag. 471.

§ 1. Hinc est quod nos volentes vos, qui, Facultas abut asseritis, ex iustis et rationabilibus causis, ad instar Sancti Augustini et Minorum que in rubr.,. Sancti Francisci seu aliorum Ordinum et congregationum, quoscumque monacos, a quacumque irregularitate (praeterquam ratione homicidii voluntarii, bigamiae et mutilationis membrorum) absolvere, et cum illis, ut, illa non obstante, ad omnes, ctiam sacros et presbyteratus, ordines promoveri possint dispensare desideratis, specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, vestris in hac parte supplicationibus inclinati, vobis et cuilibet vestrum ut in foro conscientiae tantum omnes et singulos congregationis vestrae monacos, ctiam ante legitimam aetatem ad aliquem ex sacris ordinibus promotos, a quacumque irregularitate per eos quomodolibet pro tempore (praeterquam ratione homicidii voluntarii, bigamiae aut mutilationis membrorum) contracta absolvere, et cum cis ut, illa non obstante, ad omnes, etiam ! et presbyteratus ordines, alias tamen rite, promoveri, et postquani in illis promoti fuerint, etiam in altaris ministerio ministrare, ac missas et alia divina officia celebrare, ac quascumque administrationes et officia ipsius vestrae congregationis recipere 2, illaque gerere et exercere libere et licite valeant, dispensare, eosque in pristinum et eum, in quo ante praemissa quomodolibet erant aut existere poterant, statum restituere, reponere et plenarie reintegrare libere et licite valeatis. Quodque confessor, quem quilibet vestrum pro tempore duxerit eligendum, vos et vestrum quemlibet, si forsan, quod absit, aliquam irregularitatem quomodolibet pro tempore incurreretis, absolvere et in statum pristinum restituere, ac ut administrationes et officia praedicta, ut praefertur, recipere et retinere etiam licite et libere 3 valeat, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

1 Etiam sacros, Cherub. (R. T.). 2 Recipere et retinere, Cherub. (R. T.). 3 Legendum putamus libere possitis, dispensare valeat etc. (R. T.).

An. C. 1560

rumeumane in contrarium.

§ 2. Non obstantibus praemissis et apo-Derogatio quo- stolicis ac provincialibus et synodalibus constitutionibus et ordinationibus, ac vestri Ordinis et congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis I et literis apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et etiam iteratis vicibus innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiam si de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insercrentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hacvice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxiv maii, millesimo quingentesimo sexagesimo, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 24 maii 1560, pontif. anno 1.

### IX.

Spolia personarum ecclesiasticarum, de eorum bonis, etiam ad favorem locorum piorum, absque Sedis Apostolicae licentia, disponentium, spectant ad Reverendam Cameram Apostolicam 2

Pius Papa IV dilecto filio Francisco Odescalco, Camerae Apostolicae praesidenti ac spoliorum quorumcumque in universa Italia collectori nostro generali.

# Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.

Grave nobis et molestum accidere solet, cum de personarum ecclesiasticarum actio-

1 Statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, Cherub. (R. T.).

2 Hoc idem statuit Paulus III, ut in eius constitutione xxxvIII, Romani, tom. vI, pag. 317. Haec tamen licentia non suffragatur curatis extra nibus, quae integritatis exemplo ceteris praestare debent, canobis deferuntur, quae et eorum famae sinceritatem denigrare et Camerae nostræApostolicae incommodum ac detrimentum afferre videntur; unde nos, ut malitiosorum pravis intentionibus occurrere valeamus, debita postmodum remedia in medium afferre et perniciosis fraudibus, prout ex universalis nostrae Curiae solicitudine tenemur, obviare cogimur.

§ 1. Cum itaque (sicut ex proborum et Causa consti-

fide dignorum hominum relatione nuper tuttonis. accepimus) quamplures praelati, presbyteri et aliac ecclesiasticae personae diversarum provinciarum, locorum et dominiorum et praesertim regni Neapolis, nulla a nobis seu Sede Apostolica facultate testandi suffulti vel muniti, sed temeritate propria et forsan ad suorum importunam suggestionem impulsi, in eorum ultimis voluntatibus testamenta sua condendo, ac donationes seu legata aut codicillos faciendo, de bonis suis diversimode, licet id facere nullo modo possint neque debeant, disponere audeant; ipsaque bona, sub diversis confictis praetextibus et coloribus. hospitalibus ac piis locis et forsan cum promissionibus clandestinis quod eorum consanguineis vel affinibus aut aliis personis ab eisdem testatoribus nominatis, post illorum obitum, ab ipsis hospitalibus et locis de certa seu quota portione bonorum huiusmodi subveniatur, testari, relinquere, legare, codicillari non erubescant, in dictae Camerae grave damnum et praciudicium maximum; dictae Camerae indemnitati opportune consulere, et inconvenientibus huiusmodi, pro officii nostri debito, congruum remedium adhibere volentes.

§ 2. Motu proprio et ex certa scientia residentiam decedentibus, ut infra in constitutione In suprema. Sed curiales habent privilegium circa spolia, ut infra in Pauli V constit. In eminenti.

Exordium,

Prohibitio dis- ac matura deliberatione nostra, non ad timis voluntati- tuam vel alterius pro te nobis super hoc bus de rebus oblatae petitionis instantiam, auctoritate absque liceatea apostolica, tenore præsentium, decernimus et declaramus omnia et singula testamenta, donationes in illis I vel mortis causa factas, codicillos, legata et quaecumque alia in ultimis voluntatibus per quoscumque ecclesiarum praelatos, ctiamsi patriarchali, archiepiscopali vel episcopali praefulgeant dignitate, ac quorumvis monasteriorum, cuiuscumque Ordinis, abbates seu commendatarios, ac presbyteros et alias quaslibet ecclesiasticas personas praedictas et quascumque alias, quae ex bonis et redditibus ecclesiasticis et beneficiorum fructus percipiunt, absque nostra seu eiusdem Sedis speciali licentia et facultate quomodolibet, quae in futurum ab illis, quocumque praetextu, aut quaesito colore etiam in favorem hospitalium et aliorum piorum locorum huiusmodi, de dictis redditibus fieri, condi et testari seu relinqui aut quovis ultimae voluntatis titulo disponi contigerit, nulla, irrita, inania, invalida ac nullius prorsus roboris vel momenti fore et esse, ac nemini, neque etiam hospitalibus et piis locis praefatis, cum ad Cameram ipsam solum fraudandum, prout ex multis fraudibus desuper commissis et repertis nobis constitit, praemissa fieri clare apparcat, ullatenus deinceps suffragari neque subsistere, aut testamentis suis huiusmodi quemquam iuvare aut tueri, nec effectum aliquem ulla ratione habere vel sortiri.

per Cameram.

- § 3. Quinimmo te, de cuius probitate Jussio illas, uti et fide specialem in Domino fiduciam obspolla, exigendi tinemus, bona quaecumque posthac in dictis testamentis relicta, tamquam spolia ad nos et eamdem Cameram spectantia et devoluta, per te vel subcollectores tuos deputatos iam vel deputandos libere exigere et recuperare, illorumque possessio-
  - 1 Legendum forsan in illis inter vivos vel mortis etc. (R. T.).

nem, absque vitio spolii, apprehendere, ingredi ac retinere posse et debere.

- § 4. Nection, pro tollendis omnino frau- Annullatio disdibus praedictis, quaecumque testamenta, positionum de cetero faciendonationes, codicillos, legata et alias darum de dietis quascumque ultimas voluntates, ut praefertur, in posterum faciendas et facienda, atque in eis contenta et inde secuta quaecumque, etiam quoad subsecutas dictorum bonorum possessiones et illorum apprehensiones huiusmodi, motu, scientia et deliberatione praedictis, ex nunc prout ex tunc revocanius, irritamus, cassamus et annullamus ac viribus prorsus evacuamus, pro revocatisque, irritis, cassatis, annullatis et penitus viribus omnibus evacuatis ubicumque, tam in iudicio quam extra, ab omnibus haberi debere volumus, decernimus atque mandamus.
- § 5. Sieque per quoscumque, etiam san- Decretum irctae Romanae Ecclesiae camerarium et alios cardinales ac clericos et praesidentes eiusdem Camerae, ceterosque iudices et commissarios ac alios, tam ecclesiasticos quam sacculares, quavis dignitate et auctoritate, etiam marchionali, ducali et regali fulgentes, in quibusvis causis et instantiis, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi ac decidendi facultate et auctoritate, iudicari, interpretari atque decidi debere; uritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.
- § 6. Non obstantibus praemissis ac Derogatio conconstitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciarum, locorum, dominiorum regni Neapolis et quorumcumque aliorum regnorum ac hospitalium et praesertim pauperum incurabilium et aliorum piorum locorum cuiusvis civitatis, etiam Neapolis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus,

privilegiis quoque et indultis ac literis apostolicis, illis et quibuscumque aliis personis et locis, etiam actu hospitalitatem exercentibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia, per Romanos Pontifices praedecessores nostros ac Sedem Apostolicam aut alias, etiam per nos, quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, etiam si in illis expresse caveatur quod testamenta clericorum, presbyterorum vel etiam praelatorum, facultatem testandi a dicta Sede minime habentium, in favorem hospitalium aut aliorum piorum locorum huiusmodi quomodolibet facta, valeant, plenamque roboris firmitatem obtineant et executioni demandari debeant. Quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis et totaliter insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie specialiter et expresse derogamus, illaque adversus praemissa nullatenus suffragari posse vel debere decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die xxvi maii, millesimo quingentesimo sexagesimo, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 26 maii 1560, pontif. anno I.

Χ.

Applicatio poenarum maleficiorum summam decem ducatorum non excedentium, alias fisco debitorum, archiconfraternitati Charitatis de Urbe 1.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

§ 1. Cum venerabilis archiconfrater- Archiconfranitas Charitatis almae Urbis per felicis ternitas Charirecordationis Leonem Papam decimum, institutia | prepraedecessorem nostrum, instituta fuerit, hie recensentur et in ipsa archiconfraternitate 2, in qua exercenda. quamplures sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac archiepiscopi, episcopi et alii praelati et officiales Romanae Curiae, necnon forenses personae confratres existunt, non modica, sed maxima pia charitatis opera erga pauperes et mendicare erubescentes personas exerceat, etiam pauperum defunctorum corpora eorum expensis sepeliri faciendo, pauperes carceratos visitando, et per procuratorem pauperum nuncupatum eorum causas agendo et defendendo, ac victum eis tribuendo, in maximum eorundem pauperum et carceratorum auxilium.

§ 2. Et cum ad ipsa et maiora, quae Eidem appliin dies exerceri necesse est, charitatis entur poemas, maleficiorum, opera facultates ipsius archiconfraterni- de quibus in rutatis sufficientes non sint, nos, volentes zelo charitatis eidem archiconfraternitati, ad hoc ut in ipsis operibus dicti confratres se ferventius exerceant, et quod ad praesens, ob dictae archiconfraternitatis facultatum tenuitatem, adimplere non valent, de cetero valcant, de alicuius subventionis auxilio providere, motu simili, omnes et singulas ac quascumque poenas, usque ad decem ducatos auri in auro de Camera, quorumcumque maleficiorum in alma Urbe nostra tantum commissorum et committendorum, fisco nostro et Camerae

1 Ex Regest. in Archiv. Vatic. - Huius confraternitatis erectionem vide in Leonis X constitutione XLII, Illius, tom. v, pag. 739.

2 Legimus et ipsa archiconfraternilas (R. T.).

Apostolicae aut thesaurario vel thesaurariis seu aliis ministris et officialibus nostris aut ipsius Camerae applicatas et applicandas, eidem archiconfraternitati, ita ut ipsi confratres vel modernus et pro tempore dictae confraternitatis protector et deputati aut eorum procuratores seu procurator ipsas poenas a supradictis et quibusvis aliis personis illas nunc et pro tempore habentibus, et ut rem propriam exigere, et de exactis quietare, ac in dicta et alia eis visa charitatis opera convertere libere et licite valeant, gratiose concedimus et elargimur, ipsasque poenas ex nunc ipsi archiconfraternitati perpetuo applicamus et applicatas esse volumus, decernimus et declaramus.

ditur taxa im-

§ 3. Et ut maiorem etiam utilitatem et Eidem conce- fructum dicta archiconfraternitas conseponenda bari-quatur, eidem confraternitati ac illius sellis allisque protectori et deputatis, nunc et pro tempore existentibus, taxam per eos omnibus et singulis eiusdem almae Urbis ac civitatum, terrarum et locorum praedictorum barisellis et aliis executoribus imponendam, quam ab eis exigere et de exactis quietare, ac ut praefertur convertere libere possint, etiam gratiose donamus, concedimus et elargimur, ac dictae confraternitati etiam perpetuo applicamus; ac quod nullus ex dictis barisellis et executoribus, se de cetero in eorum officio et exercitio in aliquo intromittere possit, nisi prius ab eisdem protectore et deputatis literas patentes habuerit, perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 4. Mandantes, in virtute sanctae obe-Exequatores dientiae, dilectis filiis nostris Guidoni Asrarum deputati, canio, Sanctae Mariae in Via-Lata diacono cardinali, sanctae Romanae Ecclesiae camerario et almae Urbis vicario, gubernatori et senatori ac aliis quibusvis iudicibus et personis in ipsa Urbe constitutis, nunc et pro tempore existentibus, ac extra ipsam Urbem, legatis, vice-legatis,

gubernatoribus, potestatibus, iudicibus, thesaurariis et aliis personis, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, quatenus, visis praesentibus, omni mora et dilatione ac excusatione postpositis, donationem, concessionem et alia praemissa omnia et singula ab omnibus et singulis observari, ac suos plenarios effectus sortiri faciant realiter et cum effectu; contradictores etc. compescendo.

§ 5. Non obstantibus quibusvis consti- Obstantium detutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Urbis et civitatum, terrarum et locorum praedictorum statutis et reformationibus et decretis, etiam iuramento etc. roboratis, privilegiisque, indultis et literis apostolicis, supradictis et quibusvis aliis curiis et tribunalibus necnon thesaurariis et aliis personis, in praeiudicium seu contrarium praemissorum, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, etiam motu proprio etc., concessis et confirmatis, necnon quibusvis concessionibus et deputationibus dictis barisellis et exequutoribus ac aliis personis etc. quomodolibet, etiam per dictos Pontifices et nos dictaeque Sedis legatos, vice-legatos, gubernatores ac communitates et alias personas etc. quomodolibet factis et concessis, quibus omnibus et singulis in literis latissime extendendis, etiam si de illis etc., tenores etc., hac vice derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum

Fiat ut petitur. I.

clausulis opportunis.

§ 6. Et de donatione, concessione, ap- Praesentium plicatione, statuto, ordinatione, decreto, sufficit. mandato et derogatione ac omnibus aliis et singulis praemissis, quae hic pro repetitis et expressis habeantur perpetuo, in forma gratiosa latissime extendendis, et cum deputatione iudicum exequutorum et defensorum qui assistant etc. latissin... extendenda; contradictores ctc. per quas-

cumque poenas, ctiam pecuniarias etc., compescendo, easque aggravando etc., interdictum imponendo. Et quod literae per breve nostrum expediri possint, seu sola praesentis signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula contraria non obstante.

#### Fiat. I.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, decimotertio kalendas iulii, anno 1.

Dat. die 49 iunii 1560, pontif. anno 1.

# XI.

Confirmatio quamplurium gratiarum et immunitatum exemptionumque et privilegiorum fratrum militum conventus et hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, eiusque magni magistri, priorum et aliarum personarum a Pontificibus praedecessoribus concessorum, cum eorundem extensione, et aliorum concessione.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Circumspecta Romani Pontificis providentia praedecessorum suorum gestis, quae, suadentibus honestis causis, pro personarum ecclesiasticarum, praesertim regularium, pro fidei catholicae adversus Christi crucis inimicos defensione et conservatione iugiter laborantium commodo et utilitate providere 1 emanarunt, ut eo firmius perdurent quo sacpius fuerint Apostolicae Sedis praesidio roborata, libenter suae approbationis robur adiicit, ea de novo concedit, aliasque desuper disponit, prout in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem, postquam felicis Martinus V co- recordationis Martinus V, excerta scientia, gnitionem cau per suas 2 statuerat et ordinaverat quod rum hospitalis quaelibet querelae, quaestiones, lites, cau-

1 Provide, Cherub. (R. T.).

2 Per suas literas, Cherub. (R. T.).

sae et controversiae, quas ex tunc inter dedit M. magifratres et subditos hospitalis S. Ioannis vontui.

Hierosolymitani, tunc praesentes et futuros, ex quibusvis occasionibus oriri et moveri contingeret quovis modo, cum omnibus suis incidentibus, emergentibus, annexis et connexis, ac omni cuiusvis appellationis (praeterquam in defectus aut denegatae iustitiae vel illati perperam contra stabilimenta et consuetudines dicti hospitalis gravaminis casibus) remoto obstaculo, per pro tempore existentem magistrum et dilectos filios conventum dicti hospitalis, seu illos ex illis fratribus, quibus ipsi magister et conventus cas committerent, etiam usque ad tertiam definitivam sententiam inclusive, audirentur, necnon, iuxta laudabiles consuetudines et stabilimenta hospitalis huiusmodi et prout alias iuris foret, debito fine deciderentur; omnesque et singuli priores, praeceptores, baiulivi, castellani et fratres hospitalis praedicti, postquam de mandato seu auctoritate 1 contra eos intentandis causis, ad comparendum coram ipsis et commissariis per eos, ut praefertur, pro tempore deputatis, in locis quantumcumque ab eodem hospitali remotis citati forent, coram eisdem magistro, conventu et commissariis, prout contingeret, legitime comparere deberent et tenerentur, iuri et iustitiae, secundum stabilimenta, approbationes, usus et laudabiles consuctudines praefati hospitalis, parituri. Quodque illi ex prioribus, praeceptoribus, castellano empostæ, baiulivis. fratribus et subditis praefatis, qui contra corum aliquem super quibusvis querelis, rebus vel negociis, praeterquam in casibus praefatis, coram alio, quam praefatis magistro et conventu, ac per eos pro tempore datis commissariis, in causam traherent, et ad alium quam eosdem appellationes quascumque interponerent, causas huiusmodi prorsus perderent et

1 Seu auctoritate magistri et conventus praefatorum, in quibusvis ex praedictis contra etc., Cherub. (R. T.).

excommunicationis sententiam incurrerent, reque super qua contenderent privati existerent eo ipso.

§ 2. Et Sixtus IV, inter alia, omnes et Sixtus IV quas- singulas collationes, provisiones, uniones, siones benea- annexiones et incorporationes, ac quas- $\int_{\text{lum M}}^{\text{orum ad so-}} \frac{\text{do so-}}{\text{magi-}}$  cumque alias concessiones et dispositiostrum spectare nes de praeceptoriis, cameris magistralibus nuncupatis, seu illarum fructibus, redditibus et proventibus, quibusvis personis, cuiuscumque status, ordinis vel conditionis existerent, quavis consideratione et sub quacumque verborum forma ac cum quibusvis clausulis derogatoriis. etiam motu proprio et ex simili scientia, ac cum expressa derogatione iurium magistri dicti hospitalis seu annuae responsionis illi faciendae, eatenus auctoritate apostolica factas, nullas et invalidas nulliusque roboris vel momenti fuisse et esse etiam per suas declaraverat, et quatenus viribus subsistere dicerentur, revocaverat, cassaverat et irritaverat, ac illas et quas in futurum, etiam cum expressa derogatione literarum Sixti praedecessoris huiusmodi, fieri contingeret, pro infectis haberi voluerat. Ac monuerat et requisiverat omnes et singulos earundem camerarum magistralium detentores seu possessores, qui tunc erant aut pro tempore essent, praetextu concessionum, provisionum et dispositionum quarumlibet, quae ab alio quam pro tempore existenti magistro dicti hospitalis eatenus emanaverant et in futurum emanarent, etiam a dicta Sede, ut, infra certum tunc expressum terminum, camerarum per eos pro tempore detentarum seu possessarum huiusmodi possessionem vacuam, liberam et expeditam magistro dicti hospitalis aut illius legitimo procuratori traderent et assignarent, alioquin ex tunc prout ex ea die, in omnes et singulos, qui non parerent, seu ut non parerent suaderent, aut alias auxilium, consilium vel favorem

praestarent, excommunicationis sententiam promulgaverat, a qua, nisi in mortis articulo constituti, ab alio quam Romano Pontifice, nequirent absolutionis beneficium obtinere; et practer sententiam excommunicationis huiusmodi, si dicti hospitalis fratres forent et excommunicationis sententiam huiusmodi per mensem animo sustinerent indurato, prioratibus, castellaniis, baiuliviis, praeceptoriis et officiis praefati hospitalis per cos tunc obtentis eo ipso privati, et inhabiles ad illa et alia in posterum obtinenda essent. possetque per magistrum et conventum praefatos de illis sic vacantibus per privationem huiusmodi libere disponi; liceret quoque magistro pro tempore existenti hospitalis huiusmodi, dicto termino decurso, per se vel procuratores suos possessionem camerarum earumdem propria auctoritate libere apprehendere, ac illarum fructus, redditus et proventus percipere, ac in suos et eius magistratus usus et utilitatem convertere et retinere. cuiusvis licentia super eo minime requisita.

§ 3. Et Innocentius VIII, ex certis causis tune expressis, inter alia, Sancti Se-Ordinem S. Sepulcri Dominici, Hierosolymitani Ordinis litiam s. Lazari Sancti Augustini, et militiae Sancti Lazari suppressit, et in Bethleem et Nazareth, ctiam Hieroso-rosolymitano ulymitani Ordinis 1 Sancti Augustini, Pictavensis dioecesis, nuncupatam, et alia ab eis dependentia membra, cum suis pertinentiis, ac eorumdem Ordinum et militiae archiprioratum, prioratus et magistratus generales, ac in eorumdem Ordinum prioratibus, praeceptoriis, domibus et membris, illorumque, quibus denominabantur nomina, dependentias et pertinentias, de fratrum suorum consilio, per quasdam suppresserat et extinxerat, illaque omnia et singula per universum orbem existentia hospitali praefato pro illius membris, ac domum praedictam expresse

1 Hierosolymitani Ordinis corumque prioratus et praeceptorias, necnon domum de Montemorillon dicti Ordinis etc., Cherub. (R. T.).

pro membro prioratus Aquitaniae dicti dem hospitalis, quae obtinerent, solvere hospitalis, de simili consilio, perpetuo univerat, incorporaverat, concesserat et assignaverat, ac voluerat quod tam qui in titulum quam qui in commendam illam tunc obtinerent, ad aliorum fratrum dicti hospitalis instar, iuxta tunc magistri et conventus praefatorum aut ab eis auctoritatem habentium providam moderationem, pro temporum qualitate, de eorumdem membrorum, quae sic obtinerent, proventibus, communi thesauro dicti hospitalis suffragia et onera exhiberent annuatim, ac magistri et conventus praedictorum mandatis obtemperarent, nec quovis modo, clam vel palam, illi, qui prioratus, beneficia et loca Ordinum suppressorum huiusmodi tenerent, eis cederent vel renunciarent, aut de eis donationem facerent, absque expresso consensu, licentia et auctoritate magistri et conventus præfatorum; et si secus facerent, irritum et inane nulliusque roboris esse decreverat, et nihilominus poenam privationis beneficiorum et excommunicationis latae sententiae eo ipso incurrere censerentur.

iurium commucusari voluit;

§ 4. Et de simili consilio, omnes et Nullamque singulas exemptiones priorum, baiulivoobedientia M. rum, castellaniae empostae, praeceptomagistri et con-ventus, minus-riarum et fratrum eiusdem hospitalis, que a solutione tam a superioritate, iurisdictione, obenis aerarii ex- dientia et correctione tunc magistri et conventus praedictorum ac aliorum praelatorum ipsius hospitalis, etiam cum eorum receptione in protectionem dictae Sedis, ita ut illi solummodo essent subiecti, et magistro ac conventui et praelatis praefatis parere et ad hospitale praedictum accedere non tenerentur, quam ab onere solutionis, eorumque communi thesauro praedicto et illius receptoribus, annis singulis, ratione prioratuum, baiuliviarum, castellaniae empostae, praeceptoriarum et aliorum membrorum eius-

tenerentur; necnon quascumque speciales reservationes et conferendi mandata de prioratibus, baiuliviis, castellania, praeceptoriis et membris praedictis quomodolibet et quacumque ratione vel causa, etiam impensorum per eos fidei et hospitali ant Sedi praefatis obsequiorum, aut alia inexcogitabili consideratione, ab Innocentio praedecessore et Sede praefatis, etiam cum motus proprii et certae scientiae aliisque favorabilibus et insolitis clausulis, concessas, etiam si in eis contineretur expresse quod per quascumque revocationes et derogationes ac literas et concessiones non censerentur revocatae, immo, illis non obstantibus, in suis remanerent robore et efficacia, perinde ac si revocatae non essent, nisi dum et quoties sub certis tunc expressis modo et forma ac verborum conceptione revocarentur, per alias suas, ex certa scientia, revocaverat, cassaverat et annullaverat, ac voluerat pro infectis haberi, et illis, quibus concessae erant, minime suffragari; liceretque magistro omnem eius superioritatem in eos sic exemptos exercere, ac receptoribus praedictis eos ad solvendum eis et dicto thesauro, quae pro tempore deberent, perinde ac si exemptiones ipsae numquam concessae fuissent, de simili consilio decreverat.

§ 5. Ac in perpetuum valitura consti- Beneficiaetiam tutione, de eorumdem fratrum consilio, nec afficia nec statuerat et ordinaverat quod ex tunc de sub reservatione de sub r cetero, perpetuis futuris temporibus, prio- hendi, et ad soratus, baiuliviae, castellania empostae, et conventum praeceptoriae et membra quaecumque eorum collatio-speutare dicti hospitalis, quae pro tempore quali- voluit. tercumque vacarent, tam in Romana Curia quam extra eam, sub quibusvis generalibus vel specialibus reservationibus apostolicis factis et quas fieri contingeret de beneficiis ecclesiasticis, etiam apud Sedem praefatam pro tempore vacantibus,

utpote ad hospitalitatem et fidei tuitionem ordinata, nullatenus includerentur, nec reservata vel affecta existerent, sed hospitalium pauperum, quae sub reservationibus ipsis non includebantur, quoad id, sortirentur naturam; deberetque de illis per pro tempore existentem magistrum et conventum praefatos dumtaxat, et non alium, iuxta stabilimenta praedicta, fratribus dicti hospitalis provideri; et quas fieri contigerit, per ipsum Innocentium praedecessorem aut successores suos Romanos Pontifices pro tempore existentes ac dictam Sedem vel eius auctoritate aut alia quacumque, de illis reservationes, provisiones, collationes, commendas, uniones et quascumque alias similes vel dissimiles dispositiones et exemptiones priorum, baiulivorum, praeceptorum et fratrum a magistri et conventus praedictorum obedientia et superioritate aut debitis per eos praefato thesauro responsionibus annuis et aliis iuribus, quacumque ratione vel causa. etiam motu et scientia similibus, ac de apostolicae potestatis plenitudine, cum derogatione posteriorum literarum Innocentii praedecessoris huiusmodi, nullius penitus essent roboris vel momenti, et haberentur prorsus pro infectis, nec censeretur statuto Innocentii praedecessoris huiusmodi umquam derogatum per quascumque clausulas, etiam derogatoriarum derogatorias, fortiores et efficaciores, nisi dum et quoties ipsarum posteriorum literarum, de verbo ad verbum, vere et non per clausulas id importantes, inserto tenore, de simili sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio, derogari contingeret, nec etiam tunc, nisi ad id magistri et conventus praedictorum expressus accederet assensus, et non aliter nec alio modo, censereturque semper in huiusmodi, quae sic fierent de consilio constitutionis edicto, per quasdam decre-

sula quod effectum sortirentur de consensu magistri et conventus praedictorum, et non aliter nec alio modo; decernens collationes, provisiones, commendas, uniones, dispositiones et reservationes quaslibet, quas per alios quam magistrum et conventum praedictos de eisdem prioratibus, baiuliviis, praeceptoriis, castellania et membris, etiam apud Sedem ipsam pro tempore per cessum vel decessum seu quamvis aliam dimissionem vacantibus, fieri contingeret, etsi per ipsum Innocentium praedecessorem et pro tempore existentem Romanum Pontificem fierent, illis, quibus sic fierent, nullum ius nullumve coloratum titulum tribuere possidendi, et eos, quoad omnes effectus, ctiam constitutionis suae de triennali possessore non molestando, pro meris detentoribus sine titulo haberi et reputari; ac irritum et inane quicquid secus super iis a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingeret attentari.

§ 6. Necnon Iulius II omnes et singulas tulius II exexpectativas, reservationes, antianitates, liasque gratias mandata de providendo, concessiones, praeventivas, sine consensu coadiutorias sine consensu et omnes alias M. magistri et conventus, casgratias et literas super prioratibus, baiu- savii; liviis, praeceptoriis, castellania empostae ac quibusvis aliis beneficiis dicti hospitalis quomodocumque et qualitercumque, absque magistri et conventus praedictorum consensu, quibusvis personis, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis vel conditionis forent, ctiam cardinalatus honore fulgentibus, ex quibusvis causis, etiam onerosis, eatenus concessas et concessa, etiam quasvis clausulas illarum ab huiusmodi revocationibus praeservativas in se continentes et continentia, similibus scientia et potestatis plenitudine, pro revocatis, cassatis et annullatis, perpetuo valiturae praedicto, derogationibus apposita clau- | verat, et ordinaverat quod prioratus, ca-

stellania empostae et baiuliviae, praeceptoriae, rectoriae, administrationes, officia, domus et loca hospitalis huiusmodi, seu eorum aliquod vel aliqua, sub quibuscumque dictae Sedis vel legatorum eius literis, sub quacumque forma vel expressione verborum, ctiam motu et scientia similibus, ac cum quibusvis urgentissimis, efficacissimis et derogatoriis clausulis, irritantibusque decretis, in genere vel in specie, quovis modo in antea concedendis, cadere seu comprehendi nullatenus deberent, nec illarum vigore per quempiam acceptari, aut alicui de eis provideri posset, sed illorum commissiones et omnimoda dispositio ad magistrum, conventum, priores et castellaniam empostae huiusmodi, iuxta consuetudines, usus et naturas dicti hospitalis et illi concessa privilegia et indulta libere pertinerent; quodque fratres dicti hospitalis inobedientes et male solventes, iuxta formam stabilimentorum hospitalis huiusmodi, privationis poenam incurrerent.

§ 7. Et per alias omnes et singulas spe-Coadiutorias ciales reservationes, coadiutorum depunon factas fia- tationes, regressus, accessus, concessiotribus huius Or-dinis revocavit; nes, gratias et facultates in aliorum quam fratrum dicti hospitalis favorem, commodum et utilitatem, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, nobilitatis, praeeminentiae vel conditionis forent, etiam si cardinalatus honore fulgerent, quavis etiam imperatorum, regum, reginarum, ducum vel aliorum principum consideratione vel intuitu, aut ex quavis quantumcumque grandi, inexcogitabili et urgentissima causa et respectu, per Sedem praefatam eatenus concessas et factas, quae ad finem commendae perpetuae vel temporalis tendere dignoscerentur, revocaverat, cassaverat et annullaverat, illaque cassa, irrita et inania nulliusque roboris vel momenti esse, nec illarum, etiam regres-

suum seu accessuum huiusmodi aut aliarum facultatum seu commendarum, etiam ex tunc prout ex diebus vacationis earumdem et, e converso, pro tempore factarum practextu, aliqua ex praeceptoriis seu aliis beneficiis hospitalis huiusmodi acceptari vel assegui, aut ius in re vel ad rem cuiquam acquiri potuisse seu posse decreverat.

§ 8. Et per alias, motu simili literas Causarum et Martini praedecessoris huiusmodi appro-litium totalem bans ac innovans, omnes et singulas lites, massituetroncausas, querelas et controversias inter fratres praefatos, coram quibuscumque causarum Palatii Apostolici auditoribus ac eorum locatenentibus necnon iudicibus, etiam cardinalibus, dicta auctoritate apostolica vel aliter deputatis, tam in dicta Curia quam, in quibuscumque mundi partibus pendentes, ad se advocans, illas et quas antea inter fratres cosdem et quoscumque alios super prioratibus, baiuliviis, castellania empostae, praeceptoriis aut beneficiis hospitalis huiusmodi moveri contingeret, per magistrum et conventum præfatos seu eorum commissarios, iuxta eiusdem hospitalis stabilimenta et approbatas consuetudines, decidendas remiserat, ac auditoribus, locatenentibus et iudicibus praefatis, ne in causis huiusmodi ad ulteriora procederent seu de illis vel aliis quibuscumque in futurum quoquomodo se intromitterent, inhibuerat, ac quicquid per eos contra inhibitionem huiusmodi, scienter vel ignoranter, contingeret attentari, irritum et inanc decreverat.

§ 9. Ac indulgentias, per quoscumque Indulgentias Romanos Pontifices visitantibus domos et eccl. Ordinisialoca ipsius hospitalis concessas, innovaverat.

§ 10. Necnon, motu et scientia simili- Exemptionem bus, omnia et singula privilegia, immu- a decimis et anitates, indulgentias et exemptiones sae-quibuscumque, cularium exactionum ac praerogativas et cessus approalias quascumque gratias, concessiones, bavit;

An. C. 1560

facultates, libertates et indulta terram mareque concernentia, dicto hospitali et illius Religionis prioratibus, baiuliviis, castellaniae empostae, praeceptoriis, administrationibus, officiis, cappellis, oratoriis et membris ac magistro pro tempore existenti et conventui praefatis, necnon prioratus, baiulivias, castellaniam empostae, praeceptorias, ecclesias, oratoria, administrationes et membra praefata obtinentibus, per piae memoriae Clementem V, Bonifacium VIII, Calistum III ac praefatos Sixtum et Innocentium necnon quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros, tunc suos, in genere vel in specie concessa, necnon libertates et exemptiones saecularium exactionum, per eos a regibus et principibus ac aliis christifidelibus obtentas, ac decimas, primitias, census, fructus, redditus, proventus, agros, possessiones, dominia, praedia, iuria, iurisdictiones aliaque mobilia et immobilia, sive in terra vel in mari existentia et ad hospitale, prioratus, baiulivias, castellaniam empostae, praeceptorias et membra huiusmodi in genere vel in specie spectantia, per reliquas suas literas, de apostolicae potestatis plenitudine, approbaverat, laudaverat, ratificaverat et confirmaverat, supplens omnes et singulos defectus, si qui forsan intervenerant in eisdem, ac omnia et singula ea ab universis christitidelibus, tam clericalis ordinis quam temporalis potestatis, saecularibus et etiam aliis regularibus personis, sub poenis et censuris in eisdem contentis, inviolabiliter observari voluerat.

dulgent con-:Salt 1.

§ 11. Necnon omnibus et singulis pa-Publicationem triarchis, archiepiscopis, episcopis et locorum ordinariis, eorumque officialibus atque vicariis, in virtute sanctae obedientiae et sub eisdem poenis, similiter iniunxerat ut quascumque indulgentias et pec-

> 1 Ad hoc vide formam traditam a Concilio Tridentino, sess. xvi, De Reform., cap. 9.

catorum remissiones per corum dioeceses et loca publica nunciari permitterent.

§ 12. Ac Leo X, quondam Fabritii de Leo X omnes Carreto, magistri dicti hospitalis, et prae-concess. Marfatorum conventus, asserentium se a tunc xandri VI, Pii immemorabili tempore citra in posses- probavit; sione vel quasi deputandi in singulis prioratibus unum vicarium cum facultate præceptorias, baiulivias et alias domos hospitalis huiusmodi conferendi, antianitates, tam speciales quam generales, dandi et concedendi, ac pensiones seu responsiones et onera, super domibus, praeceptoriis et aliis beneficiis dicti hospitalis imponi solita, a quibuscumque clericis, etiam saccularibus, illa in commendam obtinentibus, eorumque colonis et inquilinis, etiam laicis, eo modo quo a fratribus dicti hospitalis exigebantur, exigendi, et cum inhabilibus, ratione ætatis et defectus natalium, dispensandi, existere, supplicationibus inclinatus, singulas, non tamen Innocentii praedecessoris huiusmodi, ac omnes et singulas alias, tam ipsius Martini et recolendae memoriae Alexandri VI, Pii II et ipsius Iulii, quam aliorum quorumcumqne Romanorum Pontificum similiter praedecessorum nostrorum, tunc suorum, eisdem hospitali et magistro pro tempore existenti ac conventui et fratribus concessa et in illis contenta quaecumque, etiam quoad advocationem omnium causarum, etiam super prioratibus, praeceptoriis et aliis benesiciis hospitalis huiusmodi, etiam in eadem Curia pendentium, quas ad se tunc advocavit (exceptis tunc et pro tempore per appellationem a definitiva sententia, iuxta formam stabilimentorum praedictorum, introductis et pendentibus), per quasdam sub plumbo approbaverat, innovaverat et confirmaverat, ac perpetuae firmitatis robur obtinere et inviolabiliter observari debere decreverat, eique omnia de novo concesserat.

§ 13. Ac Fabritio et pro tempore exi-

cultatibus bie enunciatis;

Facultatemque stenti magistro et conventui huiusmodi ut conventui dedit in singulis prioratibus ipsius hospitalis vicarios in prio-ratibus depu- unum vicarium, cum facultate conferendi tandi, cum fa- praeceptorias, baiulivias et alias domos hospitalis huiusmodi, deputare, antianitates, tam speciales quam generales, dare et concedere, ac pensiones seu responsiones et onera, super domibus, praeceptoriis et aliis beneficiis hospitalis huiusmodi imponi solita, a quibuscumque, etiam elericis saecularibus illa in commendam obtinentibus, eorumque colonis et inquilinis, etiam laicis, eo modo quo a fratribus dicti hospitalis exigebantur, exigere; et cum inhabilibus, ratione actatis et defectus natalium, quoad prioratus, praeceptorias et alia beneficia dicti hospitalis dumtaxat, dispensare possent.

§ 14. Ac quod verbis in ipsorum ma-Literisque M. gistri et conventus literis, circa professioniagistri et con-rentus credi nis emissionem, habitus susceptionem, de-lussii, quond bitorum et obsequiorum in partibus orien-nrofessionis eu issionem etc. talibus praestationem, plena fides adhiberetur, facultatem concesserat. Et nihilominus quod ipse Fabritius et pro tempore existens magister et conventus praemissa omnia et singula, prout catenus consueverant, sine contradictione alicuius, facere possent.

§ 15. Quodque quaecumque literae an-Enusque lite-tianitatis seu provisiones a magistro pro el provisiones tempore existente et conventu praefatis batae censean- eatenus concessae, et in posterum concedendae, eo ipso confirmatae et approbatae censerentur.

§ 16. Et quod provisiones beneficiorum Beneficiaque quorumcumque dicti hospitalis, quae per non devolvan- cessationem solutionis praesato hospitali tur ad Papam. vel inobedientiam dumtaxat vacassent, numquam ad superiorem ipsum Leonem praedecessorem et Sedem praefatam devolvi censerentur, quoad hoc ut dictus magister pro tempore existens impediretur quo minus illa quandocumque libere conferre posset.

§ 17. Quodque omnes et singulae do- Alienationes nationes et alienationes bonorum immobilium dicti hospitalis seu eius locorum in posterum faciendae dumtaxat, ipso iure nullae nulliusque roboris vel momenti existerent.

§ 18. Et quod clausula cum derogatione privilegiorum dicto hospitali conces- eum derogatione non operesorum latissime extendenda et additione tur ultra exillorum pro expressis, tam in quibusvis commissionibus iustitiam concernentibus, quam in quibusvis gratiosis supplicationibus, tunc et pro tempore signatis, non operaretur, nec eius vigore, in causis seu literis apostolicis super ipsis supplicationibus conficiendis, privilegia ipsa, aliter quam in supplicationibus narrata essent, narrari.possent, neque illis, si praetextu dictarum clausularum narrarentur, derogatum censeretur, statuerat et ordinaverat. Decernens sic per quoscumque iudices, etiam causarum Palatii huiusmodi auditores, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingeret attentari.

§ 19. Et per reliquas in forma brevis Expectativasliteras, motu simili, quascumque gratias que, reservaexpectativas, speciales et generales reser- cessas et convationes, etiam in mente sua et in nul-idem Leo lius seu quarumvis personarum favorem, ac uniones, annexiones et incorporationes, suppressiones, extinctiones et applicationes, ac uniendi, annectendi, incorporandi et commendandi facultates et mandata, necnon coadiutorum deputationes, etiam de consensu, et alias concessiones et dispositiones de quibusvis prioratibus, baiuliviis, castellania empostae, praeceptoriis, cameris magistralibus et aliis beneficiis dicti hospitalis vacaturis, necnon specialium reservationum, unionum, annexionum, incorporationum, suppressio-

revocavit.

num, extinctionum, facultatum, mandatorum, coadiutoriarum, regressuum et accessuum ac aliarum dispositionum huiusmodi executiones, ampliationes, revalidationes, reintegrationes, repositiones, restitutiones, et super illis et eorum efficacia, et quod illorum revocationibus, modificationibus, suspensionibus, restitutionibus et ad ius commune reductionibus per Leonem praedecessorem et Sedem praefatos factis non includerentur declarationes, et intentionis mentis suae attestationes, quae quorumvis, etiam imperatoris, regum, reginarum, sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, pralatorum, ducum, principum, marchionum, Universitatum Studiorum, iurium cessorum vel oblatorum, etiam pro sedandis litibus, aut servitiorum et obsequiorum Leoni praedecessori et Sedi præfatis, etiam pro fide catholica impensorum, et damnorum eis, etiam per infideles, illatorum, seu quavis alia, quantumcumque grandi, consideratione, pro quibusvis personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existentibus, et quacumque ecclesiastica, etiam cardinalatus et mundana dignitate fulgentibus, etiam cum motus proprii et certae scientiae ac plenitudine potestatis et quibusvis praeservatoriis ac aliis, etiam derogatoriarum derogatoriis, fortioribus et insolitis clausulis, a Leone praedecessore et Sede praedictis ac eius legatis, etiam de latere, et nunciis, etiam cum eorumdem legatorum potestate, quavis auctoritate eatenus quomodolibet emanaverant, quoad ea in quibus nondum vere fuerant effectum sortita expresse revocaverat, et voluerat illas et quas emanare contingeret in futurum, similes et dissimiles, speciales reservationes, uniones, annexiones, incorporationes, suppressiones, extinctiones, applicationes, nominationes, nominandique, reservandi et conferendi facultates, mandata, coadiutorum deputationes, re-

gressus et accessus huiusmodi et super illis provisiones, ampliationes, reintegrationes, restitutiones, repositiones et declarationes, etiam cum expressa posteriorum literarum huiusmodi derogatione, etiam si in eisdem, quae emanaverant et in futurum emanarent, specialibus reservationibus, unionibus, annexionibus, incorporationibus, suppressionibus, extinctionibus, nominationibus, facultatibus, mandatis, coadiutoriis, regressibus, accessibus et eorum extensionibus, ampliationibus, revalidationibus, reintegrationibus, repositionibus, restitutionibus et declarationibus, ac si super illis confectis literis contineretur expresse quod in aliquibus specialibus seu generalibus revocationibus, suspensionibus, modificationibus et restrictionibus, quae pro tempore fierent, nullatenus includerentur, nisi de personarum, quas tunc concernebant, et in futurum concernerent, ac quarum consideratione emanaverant, et in posterum emanarent, nominibus, cognominibus, dignitatibus et officiis ac causis, propter quas eis concessae erant seu concederentur, expressa mentio fieret, idque ipsis 1 intimaretur per diversas literas sub diversis datis, cum certi temporis intervallo inter datas huiusmodi, et personarum earumdem in revocationibus huiusmodi expressus accederet assensus, intelligerenturque gratiae ipsae toties revalidatae et in pristinum statum repositae, quoties eas revocari, restringi et modificari contingeret; ac pro infectis et non concessis haberi et viribus omnino carere, etiam si per eas, quae emanarent, speciales reservationes et alias gratias viribus vacuatas huiusmodi, eisdem posterioribus literis, cum earum data insertione, specifice quomodolibet derogari videretur; et ne similes reservationes ac gratiae et priorum revalidationes, quas ab ipso Leone praedecessore, etiala cum posteriorum literarum huiusmodi ca-

1 Ipsis personis, Cherub. (n. T.).

pressa derogatione ac supradictis aliisque I efficacioribus, fortioribus et insolitis clausulis, in posterum emanare contingeret, contra praemissorum tenorem, sortirentur effectum, sed quotiens emanarent, toties revocarentur, easque posteriores literas ac omnia et singula in eis contenta, ad id ut omnes et singulas speciales reservationes, uniones, coadiutorias, regressus et accessus ac alias gratias praedictas semper includerent, de qualibet die pontificatus sui repetierat et innovaverat; decernens repetitionem et innovationem huiusmodi eis, quorum interest, de singulis diebus dicti pontificatus, prout magis expediret, in omnibus et per omnia, perinde ac si eisdem diebus ab ipso Leone praedecessore actu emanassent, suffragari, et sic iudicari debere, ac quicquid secus attentari contingeret, irritum et inane decreverat.

omnia supradilos illis uti posee decrevit;

§ 20. Et cum nefandissimus christiani Clemens VII nominis hostis Turcarum tyrannus, valicta privilegia et dissima classe maritima maximoque exergratias confirmavit, et famicitu terrestri paratis, insulam Rhodi, totius liares et famu- christianitatis specimen, acerrimis et multiplicatis conatibus invasisset, ac crudeli et inaudita obsidione affecisset, et tandem insulam et civitatem Rhodi huiusmodi vi et armis expugnasset, ac literae, libri et munimenta seu documenta antiqua privilegiorum et indultorum eis a dicta Sede concessorum periissent et deperdita fuissent, similis memoriae Clemens Papa VII, pariter praedecessor noster, motu et scientia ac potestatis plenitudine similibus, omnia et singula privilegia, iurisdictiones, facultates, immunitates, concessiones, indulgentias, libertates, praerogativas, gratias, exemptiones, favores et indulta dicto hospitali ac illius baiuliviis, prioratibus, praeceptoriis, domibus, hospitalibus, ecclesiis, cappellis, locis et membris, necnon magistro, baiulivis, prioribus, praeceptoribus, militibus, fratribus et personis ac | tatem.

eorum vassallis, subditis et servitoribus pro tempore existentibus, eatenus per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, tunc suos, successivis temporibus, et demum per Leonem praedecessorem et Sedem praefatos, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, quomodolibet concessa, approbata et innovata, per quasdam approbaverat, confirmaverat et innovaverat, ac valida et efficacia existere, meenon perpetua roboris firmitate subsisterc et inviolabiliter observari, ac magistro, baiulivis, prioribus, praeceptoribus, militibus, fratribus, personis, vassallis, subditis et servitoribus praefatis suffragari debere decreverat, ac omnia et singula, prout per Leonem et alios praedecessores ac Sedem praefatos concessa fuerunt, ita ut magister, baiulivi, priores, praeceptores, milites, fratres, personae, vassalli, subditi et servitores illis libere perpetuo uti possent de novo.

§ 21. Necnon tunc et pro tempore existenti magistro et conventui hospitalis hu- meri et mixti iusmodi, iuxta illius stabilimenta et lau- imperii in perdabiles consuetudines ac mores, in baiuli- Ord. M. mag. et vias prioratus, castellaniam empostae, cessi; domos, hospitalia, membra, loca et bona quaecumque, necnon quoscumque haiulivos, priores, castellanum empostae, præceptores, fratres et personas hospitalis et Religionis huiusmodi ac illorum vassallos, subditos et servitores, ubicumque, tam citra quam ultra montes, tunc et pro tempore constitutos et commorantes, qui omnes eidem magistro et subdelegatis ab eo firmiter, tam personaliter quam realiter. omni exceptione cessante, et quocumque a Clemente praedecessore vel Sede praedictis obtento vel obtinendo indulto non obstantibus, parere et obedire tenerentur, plenariam et omnimodam, etiam meri et mixti imperii, iurisdictionem et superiori-

Jurisdictio-

§ 22. Ipsique magistro contra rebelles Facultatem et suis mandatis non obedientes, etiam vivandi, etc. de- gore literarum apostolicarum, etiam in forma brevis ab ipso Clemente et successoribus suis emanatarum, servatis quatuor terminis ad docendum se paruisse et satisfecisse in loco conventus hospitalis huiusmodi, post legitime executam primam citationem, ad mulctam sive poenam personaliter, iuxta mores et stabilimenta praedicta, seu etiam privationem habitus aut beneficiorum, domorum et pracdiorum per cos obtentorum procedendi; vel etiam, si magis expedire videretur, beneficia, domos et praedia ipsa ad manus suas seu receptorum dicti hospitalis reducendi, et donec ipsi inobedientes contumaciam purgarent vel debita onera persolverent, sive saeculares aut alterius Ordinis regulares beneficia dicti hospitalis possidentes forent, pro suo arbitrio retinendi, illorumque fructus, redditus et proventus, arrendandi et percipiendi, necnon cameras magistrales praedictas ad se recipiendi, sive illas solitis pensionibus, pro suae voluntatis libito imponendis et moderandis, onerandi, et alias de illis, tamquam de præceptoriis et praediis mensae magistrali unitis et incorporatis, disponendi.

que in Romana rendi etc.;

§ 23. Ac in Romana Curia procurato-Procuratorem- rem generalem, cum generali vel speciali Curia cum fa- et limitata potestate et facultate, consticultate beneficia etiam resertuendi seu deputandi. Et in eadem Curia, vala etc., prae per se seu dictum procuratorem ad id nibus Papae re- potestatem a magistro et conventu praefatis habentem, quaecumque eiusdem hospitalis beneficia, cuiuscumque qualitatis existentia, apud Sedem praedictam quomodolibet (praeterquam per resignationem in manibus suis et successorum suorum Romanorum Pontificum) pro tempore vacantia, iuxta ipsius hospitalis stabilimenta, libere conferendi. Et tam magistro quam conventui praefatis, etiam de illis de quibus eatenus dispositum fuerat l

de novo, ac aliis beneficiis huiusmodi, etiam tamquam privatis praediis, in titulum perpetui beneficii ecclesiastici, seu etiam ad nutum aut amovibiliter, uni vel diversis personis assignari solitis, etiam dictae Sedi reservatis seu alias affectis, aut ad Sedem ipsam devolutis, libere providendi et illa uniendi, disincimbrandi et alias de illis disponendi, necnon antianitates, tam generales quain speciales, super eisdem beneficiis fratribus eiusdem hospitalis concedendi, ac resignationes dictorum beneficiorum recipiendi et admittendi, illaque resignantibus titulum seu denominationem ac omnes corum fructus seu illorum partem, aut super illis quascumque pensiones annuas, quae etiam transirent ad successores in eis, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, etiam privationis in talibus apponi solitis, ad vitam vel ad tempus reservandi, concedendi, constituendi et assignandi; et quod, altero decedente, superstes in illius possessione succederet indulgendi, seu regressum ad illum concedendi.

§ 24. Ipsique magistro et conventui privilegia, exemptiones et indulgentias eis et publicandi M. dicto hospitali concessa, ubique locorum, mag. et conventui licentiam deetiam absque alicuius ordinarii licentia, dit 1; sub sigillo tamen prioris illius provinciae vel eorum conservatoris in ea degentis, publicandi, et quæstuandi seu eleemosynas et confraternitatum obventiones quaerendi et recipiendi.

§ 25. Necnon coemeteria in corum pa- Mortupeque in rochialibus ecclesiis habendi, ac quorum- ecclesiis Ordicumque christifidelium cadavera, etiam etc. 2; si excommunicati vel interdicti forent, dummodo interdicto causam non dedissent, salvo iure rectori parochiano debito, absque aliquo onere et solutione episcopo facienda, recipiendi et sepeliendi.

1 In hoc attende Concil. Trid., sess. xx1, De Reform., cap. ult. 2 Et etiam hic, sess. xxv, De Reform., cap. 13.

§ 26. Legata et donata, tam inter vi-Legata reci- vos quam qualibet ultima voluntate, exipiendi; gendi et percipiendi.

nes a quocumconsequendi 1;

§ 27. Necnon baiulivis, prioribus, prae-Sarras ordi- ceptoribus, militibus, fratribus et perque episcopo sonis praefatis quaecumque ecclesiastica sacramenta, ac onnes, cliam sacros, ordines a quocumque mallent catholico antistite, gratiam et communionem dictae Sedis habente, nihil oblato vel soluto, recipiendi.

§ 28. Et tam ipsis quam eorum fami-Arma gestandi; liaribus arma quaecumque et ubicumque locorum, pro sui defensione et hostium dictae Sedis offensione, gestandi.

audiendi et saetrandi;

§ 29. Necnon cappellanis eiusdem hos-Confessiones pitalis baiulivorum, priorum, praececranienta mini- ptorum, militum, fratrum, personarum, vassallorum, subditorum et familiarium praedictorum confessiones audiendi, et poenitentiam salutarem eis iniungendi, ac Eucharistiae et alia sacramenta ecclesiastica ministrandi.

pore celebranđi 2:

§ 30. Necnon tempore interdicti (dum-Interdicti tem- modo illi causam non dedissent), excommunicatis et interdictis exclusis, clausis ianuis et submissa voce, missas et alia divina officia celebrandi.

§ 31. Necnon quibusvis christifidelibus, Novas prae- in quibusvis civitatibus, locis et dioecesibus dinariorum su- praeceptorias, domos et hospitalia, sub emptas erigen- dependentia et subiectione dicti hospitalis per illius fratres obtinenda, quae eisdem privilegiis, immunitatibus, indulgentiis, concessionibus et indultis, quibus aliae dicti hospitalis praeceptoriae, domus et hospitalia utebantur, potiebantur et gaudebant, uterentur, potirentur et gauderent, assignata illis congrua dote, ordinariorum locorum et quorumvis aliorum licentia minime requisita, et nulla praeterea, in illis, ordinariis ipsis iurisdictione aut oneris imponendi facultate re-1 Serva Concilium Trident., sess. vii, De Reform.,

cap. 11. 2 Vide idem Conc., sess. xxv, De Regular., cap. 12.

Bull. Rom. Vol. VII.

servata, construi et erigi faciendi, plenam et liberam facultatem et auctoritatem concesserat.

§ 32. Quascumque donationes, concessiones, locationes, investituras et alias et alias damalienationes censuum, reddituum, iu-ctus revocandi. rium, iurisdictionum et bonorum quorumcumque ad baiulivias, prioratus, castellaniam empostae, praeceptorias, domos, hospitalia, beneficia et loca hospitalis huiusmodi pertinentium, in illorum laesionem, iacturam vel detrimentum, etiam per personas dictae Religionis, etiam cum renunciationibus, pactis, iuramentis et poenis desuper impositis et adiectis, ac instrumentis et literis desuper confeclis et confirmationibus forsan inde secutis, etiam de licentia dictae Sedis, absque tamen consensu seu expressa licentia magistri et conventus praedictorum, quacumque praescriptione seu longissima pacifica possessione et detentione non obstantibus.

§ 33. Necnon quoscumque accessus, Regressus quosingressus et regressus ac coadiutorias cumque idem ad baiulivias, prioratus, castellaniam empostae, praeceptorias, domos, hospitalia et alia beneficia hospitalis huiusmodi, praeterquam ex causa onerosa et de consensu dictorum magistri et conventus, etiam per Clementem et praedecessores suos praefatos concessos, cassaverat, revocaverat, annullaverat et irritaverat, nulliusque roboris vel momenti fore et pro infectis haberi decreverat.

§ 34. Ac census, redditus, iura, iuris- Adversus condictiones et bona alienata huiusmodi, ac in integrum reetiam per quoscumque, etiam saeculares, stituit; occupata, usurpata et detenta, ad ius et proprietatem dicti hospitalis seu illius baiuliviarum, prioratuum, castellaniae empostae, praeceptoriarum, domorum, hospitalium et beneficiorum praedictorum reduxerat, illaque in integrum adversus concessiones, donationes et alias

quaslibet alienationes praedictas, necnon investituras, illarum praetextu, quomodolibet, quavis auctoritate factas et concessas, in integrum ac in pristinum et eum statum, in quo antea erant, restituerat, reposuerat et plenarie reintegraverat; illorumque detentores, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existentes, ad illorum relaxationem per censuras ecclesiasticas et alia iuris remedia cogi et compelli posse voluerat: et similes alienationes de cetero, sub excommunicationis latae sententiae et privationis beneficiorum per eos obtentorum poenis, per contrafacientes eo ipso, absque aliqua declaratione, incurrendis, fieri prohibuerat, et si fierent, illas viribus omnino carere decreverat.

magistro commisit 1;

§ 35. Necnon omnes et singulas lites, Lites omnes, in ctiam in dicta Curia et Rotae auditorio, vertentes, M. super quibusvis dicti hospitalis beneficiis, inter quascumque personas motas et in quibusvis instantiis pendentes, in quibus conclusum non fuerat, ad se advocaverat, at illas eisdem magistro et conventui per et si eis videretur, tam in eadem Curia! quam extra cam, in statu debito reassumendas et decidendas commiserat, eisque, quorum interest, etiam per edictum publicum locis publicis affigendum (consito tamen summarie de non tuto accessu ad eas), citandi, ac quibus et quoties opus foret, inhibendi, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, etiam contra condemnatos, etiam in Curia praedicta, tam realiter quam personaliter, exequi mandaverat.

a superioriori-

§ 36. Et insuper hospitale ac illius ba-Exemptionem illivias, prioratus, castellaniam empoa superioriori-tate ordinario- stae, domos, cameras, hospitalia et loca rum concessit; quaecumque, necnon magistrum, baiulivos, 2 empostae, priores, praeceptores,

> i Hoc vide etiam hic inf. 2 Legendum probabilius castellanum empostae (R. T.).

milites et personas, ac eorum subditos, vassallos, colonos et servitores, tunc et pro tempore existentes, etiam presbyteros curam animarum exercentes, quamdiu illam exercerent et in illorum obsequiis forent, ac illorum res, animalia, praedia, domos, molendina et bona quaecumque, quae obtinebant et possidebant, ac in futurum canonice obtinerent et possiderent, sub B. Petri et dictae Sedis atque sua protectione susceperat, ac ab omni iurisdictione, correctione, onere, statutis, bannis, dominio, superioritate et potestate quorumcumque patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum et praelatorum. necnon quorumcumque temporalium dominorum, quavis potestate, etiam imperiali, regali et ducali, fulgentium, ac universitatum et illarum regentium etiam, praeterquam dicti hospitalis ordinariorum, tam spiritualium quam temporalium, ubicumque, tam citra quam ultra montes et mare, constitutorum, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existentium, illorumque vicarioeos, iuxta formam stabilimentorum et lau- rum et officialium, locatenentium et iudabilium consuetudinum praedictorum, i dicum, tunc et pro tempore existentium quorumlibet.

> § 37. Necnon a solutione et exactione Exemptionempassagii, arreragii, gabellae, datii, tra- que a solutions ctae, collectae, procurationis, iucundi onerum dedit; adventus, iurium, etiam synodalium, censuum et decimarum, etiam novalium, etiam hortorum, pratorum, piscationum, et molendinorum, ad quae cuilibet accessus nullatenus, directe vel indirecte, prohiberi posset, et terrarum, quas per se ipsos vel alios eorum nominibus, etiam colonos, arrendatarios et emphyteutas, excolebant, et de quibus fructus percipiebant, et cuiusvis alterius oneris personalis seu mixti, ab ordinariis ubicumque et ex quacumque causa impositi vel imponendi, pro tempore liberaverat et exemerat, ac sibi et dictae Sedi immediate subiecerat:

illosque et illa, etiam si in quibuscumque statutis, literis, constitutionibus et regulis, etiam per Clementem praedecessorem et Sedem praedictos pro tempore editis, nominatim, specialiter et expresse gravarentur seu onerarentur, semper liberos, immunes et exemptos ac exceptos et ipsi Clementi praedecessori immediate subjectos esse decreverat. Ita quod archiepiscopi, episcopi, praelati, ordinarii, vicarii, officiales, locatenentes et iudices praefati, etiam ratione delicti vel contractus, seu rei de qua ageretur, ubicumque committeretur delictum, iniretur contractus, aut res ipsa consisteret, nullam in eos vel ea iurisdictionem, correctionem, visitationem, superioritatem, dominium, partitionem, exactionem potestates exercere, aut excommunicationis aliasve sententias, censuras et poenas promulgare, aut etiam, ratione personarum vel rerum, animalium ac bonorum suorum, ad aliquam solutionem pontium, fontium, furnorum, murorum seu etiam aliarum ecclesiarum, quam dictae Religionis, etiam si forsan eatenus per abusum sen alterius privilegium aut negligentiam, etiam per longissimum tempus, taliter observatum non fuisset, quae omnia, etiam praescriptiones, nullo pacto, saltem in posterum, quo minus huiusmodi exceptionibus uti possent, obstare voluit, et decrevit eos coarctare; aut alii quicumque, cuiuscumque ecclesiasticae vel mundanae dignitatis aut præeminentiae, status vel conditionis existerent, etiam locis et terris sanctae Romanae Ecclesiae, etiam immediate subjectis, et ad instantiam cuiuscumque principis seu communitatis, sub excommunicationis latae sententiae et quadrupli, ultra damna et expensas, restitutionis poenis, per contrafacientes eo ipso incurrendis, eos, in iudicio et extra, super praemissis et eorum usu seu possessione vel quasi, directe vel indirecte,

quovis quaesito colore vel ingenio, molestare, impedire, vexare aut alias quomodolibet impetere praesumerent, deberent seu etiam valerent.

§ 38. Et insuper statuerat et ordina- tu-patronatus verat quod ius patronatus et praesentandi ex fundatione ad personas idoneas ad baiulivias, prioratus, tertiam parcesu praeceptorias, hospitalia, membra, alia facultatem redibeneficia et loca hospitalis huiusmodi, concessit; nisi ratione fundationis aut dotationis saltem ad tertiam partem illorum fructuum, quo casu liceat magistro et conventui praefatis, si dicta eorum beneficia et loca hospitalis huiusmodi a dicto iure patronatus liberare vellent, aut dotantibus bona restituere, seu illorum pretium persolvere, ac ex tunc baiulivias, prioratus, praeceptorias, hospitalia, membra et beneficia huiusmodi conferre.

§ 39. Quodque super eorum fructibus, Peaston salite redditibus et proventibus aliquae pensio-quam tratribus, nes annuae, quibusvis personis saecula-dem Apost d. ribus seu alterius Ordinis, quam dicti en una ser. hospitalis, regularibus, sine expresso consensu magistri et conventus praedictorum, etiam per Sedem praedictam reservari, constitui et assignari nullatenus possent; et si reservarentur, concederentur, constituerentur et assignarentur, reservationes, constitutiones, assignationes et concessiones huiusmodi nemini suffragarentur, nec propterea aliquas censuras vel poenas incurrere possent.

§ 40. Quodque omnes et singuli eorum baiuliviarum, prioratuum, praeceptoria- pensiones bar-bentes infra sex rum, domorum et beneficiorum in vim menses professionem reguladictarum collationum possessores, saecu- rem huius Ordilares aut alterius Ordinis regulares, seu habitum suscipensiones super illorum fructibus, reddi- pere inssit. tibus et proventibus huiusmodi eatenus, etiam per Sedem camdem reservatas, percipientes, illas et illa infra sex menses a die intimationis dictarum literarum in manibus magistri et conventus praedictorum, iuxta formam stabilimentorum dictae

nis facere, et

et oneris impositione, recipi et admitti deberent.

Religionis, dimittere et transferre, seu illarum cassationi consentire tenerentur; alioquin beneficia et pensiones huiusmodi, nisi illa possidentes et illas percipientes infra dictum tempus habitum susciperent, et professionem regularem ipsius Religionis emitterent, lapsis mensibus ipsis, vacarent, ac cassae et extinctae essent et esse censerentur eo ipso.

fratres in concti, teneantor res deputati fu-

§ 41. Ac quod quaecumque personae Quicumque per in dignitate ecclesiastica et ubilibet conservatores ele- Stitutae, per eosdem baiulivos, priores, enstulari, pront praeceptores et fratres ac eorum singusi conservato- los pro tempore eligendae, sub excommunicationis latae sententiae poena, ipsos adversus inferentes eis iniurias seu gravamina vel damna, in personis rebus et bonis, manutenere, conservare, et quamcumque iurisdictionem exercere; necnon sententias, censuras et poenas ecclesiasticas contra rebelles ac inobedientes cum effectu promulgare; necnon omnibus facultatibus et concessionibus, quibusvis conservatoribus eis per quascumque literas apostolicas eatenus deputatis quomodolibet concessis, uti, potiri et gaudere deberent in omnibus et per omnia, perinde ac si per easdem literas conservatores et iudices deputati fuissent.

Ord. trutum ebus deservire et cipi praecepit;

§ 42. Et quod presbyteri, qui in dicta Cappellanos Religione professionem non emisissent, ius purochiali- nisi de expressa licentia vel consensu maper ordinarios gistri seu priorum, praeceptorum vel fragratis ad hoo re- trum, quos id tangeret, ad deserviendum parochialibus et aliis ecclesiis aut cappellis ipsius Religionis nullatenus admitterentur; sed, in quibuscumque parochialibus et aliis ecclesiis ac cappellis hospitalis huiusmodi, cappellani eiusdem Religionis per locorum ordiniaros, sub eadem excommunicationis latae sententiae poena, si contrafacerent eo effectu incurrenda, ad requisitionem seu praesentationem dictorum baiulivorum, priorum, praeceptorum et fratrum, absque aliqua exactione

§ 43. Quodque illi dumtaxat fratres Habitum suprivilegiis praedictis gauderent, qui a scipientes, ct praefato magistro seu de eius licentia ha-vilegiis Ordinis gandere voluit; bitum suscepissent et professionem emisissent, seu de habito suscipiendo et professione huiusmodi emittenda infra certum tempus arctati fuissent, nullusque baiulivorum, priorum, praeceptorum et fratrum praedictorum, absque mandato seu licentia praefati magistri aut saltem sui prioris seu procuratoris ipsius hospitalis in dicta Curia existentis, privilegiis praefatis in eadem Curia uti valeret, nec illa, absque huiusmodi licentia vagantibus suffragarentur.

§ 44. Ac manus violentas in eos, qui Manus violenad ecclesias seu domos eiusdem Religio- tas in confunis pro sua salute confugerent, per quem- clesias Ordinis intici prohibuit; piam iniici, sub excommunicationis latae sententiae poena, prohibuerat.

§ 45. Decernens literis praedictis et in eis contentis quibuscumque, etiam per nonnisi ut hic quascumque literas apostolicas, etiam idem Clemens quasvis clausulas generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, efficaciores et insolitas ac etiam irritantia decreta, sub quacumque verborum expressione, in se continentes, nullatenus derogari posse nec derogatum censeri, nisi tenor illarum de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, ac huiusmodi derogationes consistorialiter factae, et per trinas distinctas literas eumdem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, magistro et conventui praefatis legitime intimatae et insinuatae forent, ac ipsorum magistri et conventus ad id expressus accederet assensus; et aliter factas derogationes nemini suffragari; ac magistrum et conventum praefatos ad parendum literis derogatoriis huiusmodi et decretis, super illis processibus, acil-

lorum executoribus et subexecutoribus

Literis suis

eorumque mandatis et monitionibus minime teneri, et literarum huiusmodi executionem omnino impedire, nec ratione resistentiae huiusmodi censuris ecclesiasticis, per eosdem executores et subexecutores latis, innodari posse.

ritans apposuit;

§ 46. Et sic, in praemissis omnibus et Decretum fr- singulis, per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, tam in dicta Curia quam extra eam pro tempore deputatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter circa praemissa iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus, super praemissis omnibus vel eorum aliquo, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingeret attentari.

§ 47. Necnon literas, etiam piae me-Alexandri V, moriae Alexandri V, Gregorii IX, Bonifamit. VIII., Cle- cii VIII, Clementis etiam V, Innocentii IV ment. V. Inno-cent. IV et. Cal. et Calisti III, Romanorum Pontificum etiam han III exem- praedecessorum nostrorum, tunc suorum, nis et cetera eidem hospitali, etiam super decimis ex confirmatit et corum terris, possessionibus et animalibus non solvendis, concessas, per alias suas literas approbaverat; ac quod terras et possessiones, ad quantumcumque longum tempus, non tamen in perpetuum feudum seu emphyteusim, concessas, observari debere decreverat.

sibus;

§ 48. Et per alias, motu simili, omnes Listin omni- et singulas causas, tam inter priores, baiuli-Ordinis M. ma- vos, castellanum empostae, praeceptores, gistro et con-ventul cognitio- fratres et milites hospitalis huiusmodi nem dedit, duo- quam etiam pro communi thesauro praedicto agentes, tam ratione prioratuum, baiuliviarum, praeceptoriarum et domorum hospitalis huiusmodi quam etiam bonorum et pecuniarum, etiam dicti thesauri, seu delictorum, etiam si ex adverso aliqui clerici saeculares vel regulares aut laici existerent, et active seu passive in dictis causis quomodolibet, in quacumque instantia, intervenissent; et cum op-

portuna derogatione stabilimentorum, usuum, morum, consuetudinum et privilegiorum dicti hospitalis, etiam ab codem Clemente praedecessore concessorum, etiam praetextu iuratae perhorrescentiae (dummodo non ex causa denegatae iustitiae aut perperam observatorum stabilimentorum processissent)commissas et in futurum, etiam cum similibus derogationibus, pariter committendas, ad se, in terminis, in quibus reperirentur, etiam executivis, advocaverat, illasque in eisdem terminis per magistrum ac conventum praefatos, in eorum consilio ordinario sive in generali capitulo, ut moris erat, et eorum stabilimenta ac consuetudines exigebant, ipsaque privilegia expostulabant, cum omnibus et singulis illarum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, tam coniunctim quam divisim, etiam sine aliqua registrorum in huiusmodi causis factorum exhibitione et productione, cognoscendas seu reassumendas et fine debito terminandas, prout tunc magistro dicti hospitalis videretur expedire, commiserat et mandaverat. Inhibens ex tunc iudicibus et partibus extra conventum et suos iudices, contra formam stabilimentorum praedictorum, litigantibus, ne ex tunc de cetero in dictis causis quomodolibet procedere praesumerent, decreto irritanti desuper adiecto.

§ 49. Et per reliquas suas in forma Expectativas brevis literas, omnes et singulas speciales et omnes graet generales, etiam mentales, reservatio- vas etiam aliis nes, expectativas, mandata de providendo, hospitalis super concessiones, coadiutorias, uniones, etiam concessas, operpetuas, necnon alias praeventivas gra- tiam per Sedem Apostolic., retias et literas apostolicas super priorati- vicavit, et illis bus et castellania empostae, baiulivatibus, bus, M. magipraeceptoriis, rectoriis, domibus, locis et strum et conmembris ac aliis beneficiis dicti hospi-disponere posse talis, quovis modo nuncuparentur, etiam in Castellae et Legionis ac Valentiae regnis, ac principatu Catalauniae, quomo-

non, obstanti-

documque et qualitercumque, etiam cum quibusvis fortissimis et insolitis, etiam derogatoriarum derogatoriis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis ac inhibitionibus, quibusvis, etiam non dicti hospitalis, personis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis, præeminentiae forent, etiam cardinalatus honore sulgentibus et functuris, etiam ex quibusvis iustissimis et urgentissimis causis, quam per Clementem praedecessorem et Sedem praesatos, tam in genere quam in specie, concessas et concessa, et quasvis, etiam praeventivas et restitutorias ac præservativas, clausulas in se continentes et continentia, eorumque omnium vim et effectum revocaverat, cassaverat et annullaverat, nulliusque roboris vel momenti fore et esse, ac nemini suffragari posse neque debere, nec per eas cuiquam in prioratibus, castellania empostae, baiulivatibus, praeceptoriis, dignitatibus, domibus, locis et membris ac aliis beneficiis hospitalis huiusmodi, vel ad illa ius acquiri potuisse vel posse, neque coloratum titulum possidendi, sed, illis non obstantibus, magistrum et conventum praefatos, coniunctim vel divisim, iuxta consuetudines et stabilimenta huiusmodi hospitalis, de castellania empostae, baiulivatibus, praeceptoriis, domibus, locis et membris ac aliis beneficiis hospitalis huiusmodi libere disponere potuisse et posse, et sic iudicari debere; ac quidquid secus super his attentari contingeret, irritum et inane decreverat.

§ 50. Similis memoriae Paulo Papæ III, Paulus III similiter praedecessori nostro, pro parte uff. praedeces- tunc magistri ac priorum, baiulivorum, sorum, praeser-tim quoad per- praeceptorum, militum et fratrum dicti ceptionem an-hospitalis exposito quod antea eisdem marum, confir- magistro, prioribus, praeceptoribus et fratribus a dicta Sede concessum fuerat ut in parochiis et locis, in quibus veteres

praedicta expugnatione periissent, ut praefertur, docere non possent), praefatus Paulus praedecessor, magistri, priorum, baiulivorum, praeceptorum, militum et fratrum praedictorum in ea parte supplicationibus inclinatus, concessionem, facultatem, cassationem, revocationem, annullationem, irritationem, reductionem, restitutionem, repositionem, reintegrationem, commissionem, mandatum, liberationem, exemptionem, derogationem, statutum et alia per Clementem VII concessa et gesta, necnon suppressionem, extinctionem, applicationem, approbationem, concessionem, assignationem, absolutionem et translationem per Innocentium VIII, ac facultatem seu indultum percipiendi decimas novalium pro ea parte, qua veteres decimas percipiebant; necnon omnia et singula, tam per praefatos Alexandrum, Gregorium, Bonifacium, Clementem V, Innocentium IV, Calistum, Lconem et Clementem VII, quam etiam similis memoriae Ioannem XXII, Martinum V, Alexandrum V, Pium II, Paulum etiam II, Alexandrum VI et quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores suos ac Sedem pracfatam, eidem hospitali et illius prioratibus, baiuliviis, praeceptoriis, domibus, hospitalibus, ecclesiis, cappellis et aliis locis ac membris, necnon pro tempore existentibus magistro, prioribus, baiulivis, praeceptoribus, militibus, fratribus et personis ac eorum vassallis et servitoribus eatenus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, quomodolibet concessa, approbata et innovata, ac cum inhibitionibus et decretis, necnon omnibus et singulis aliis in eis contentis clausulic singulas praedecessorum praedictorum dedecimas percipiebant, novalium decimas! super, tam sub plumbo quam in forma

pro ea parte, qua veteres percipiebant,

similiter perciperent (licet de concessione

huiusmodi, cum eorum munimenta in

An. C. 1560 Parochialibus ...

brevis, literas confectas, ex certa acientia, 1 ptores, milites et fratres hospitalis huiusper suas sub plumbo confectas literas, approbavit, confirmavit et innovavit, ac valida et efficacia existere et perpetua roboris firmitate subsistere, suosque effectus

a solutione de-Tı iussit;

sortiri. § 51. Ac etiam, quoad possessiones, Exemptionem terras et bona, quae per quantumcumque cimarum serva- longum tempus (quod nonagintanovem annos, seu trium vitam intelligi seu censeri debere decrevit et declaravit), non tamen in perpetuum feudum scu emphyteusim, eatenus concessa fuerant et in futurum concederentur, inviolabiliter, ita quod ipsi priores, praeceptores et fratres, necnon coloni, arrendatarii et firmarii, pro possessionibus, terris et bonis, etiam ad nonagintanovem annos seu trium vitam, non tamen in perpetuum feudum seu emphyteusim, ut praesertur, pro tempore concessis, necnon suis et aliis in illis pro tempore natis aut nascituris animalibus, a solutione quorumcumque datiorum seu decimarum vel aliorum onerum, iuxta tenorem literarum Clementis VII, praedecessoris huiusmodi, immunes et exempti perpetuo existerent, per quoscumque, quavis dignitate et præeminentia praefulgerent, etiam sub sententiis, censuris et poenis in eis contentis, perpetuo observari; necnon magistro, prioribus, baiulivis, praeceptoribus, militibus, fratribus, personis, vassallis, subditis et servitoribus praefatis suffragari debere decrevit; omnesque et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerant in eisdem, supplevit; ac praemissa omnia et singula, prout per singulos praedecessores et Sedem praefatos decreta, concessa, prohibita', statuta, ordinata, innovata et gesta fuerant, in omnibus et per omnia perpetuo concessit, decrevit, prohibuit, statuit, ordinavit et fecit.

> § 52. Illague, etiam ad hoc ut magister et singuli priores, baiulivi, praece-

modi, pro eorum libito voluntatis, paro- Ordinis capchiales ac etiam sine cura ecclesias vel pellanos eiusearum vicarias seu cappellanias perpe-concessit, qui-buscumque non tuas aut cappellas vel altaria seu alia be- obstantibus neficia simplicia, ad eorum collationem, provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem, ratione prioratuum, baiuliviarum, praeceptoriarum, eliam camerarum magistralium nuncupatarum, hospitalium, domorum et aliorum beneficiorum dicti hospitalis per eos pro tempore obtentorum, de iure, statuto, consuetudine, fundatione aut privilegio vel alias quomodolibet spectantia et pertinentia, et ab ipsis baiuliviis, praeceptoriis, domibus, hospitalibus et aliis beneficiis dependentia seu illis annexa, quae dudum fratribus saltem cappellanis eiusdem hospitalis, et ab eisdem magistro, prioribus, baiulivis ac praeceptoribus et aliis praedictis conferebantur, a longo tamen et forsan longissimo tempore citra, de cuius initio memoria hominum forsan non existebat, per ipsum magistrum, priores, baiulivos, praeceptores, milites et fratres, per abusum aut ex defectu fratrum cappellanorum vel aliarum personarum eiusdem hospitalis ad id idonearum, clericis seu presbyteris saecularibus collata aut conferri, et per ipsos presbyteros vel clericos saeculares obtineri solita, etiam fratribus hospitalis huiusmodi, praesertim cappellanis nuncupatis, qui, ut asserebatur, a presbyteris seu clericis, nisi quoad gestationem crucis vel habitus dicti hospitalis ad pectus, non differebant, immo privilegiis clericorum sæcularium, iuxta forsan eorum privilegia et consuetudines, gaudere solebant, si ad id alias idonei et habiles reperirentur, conferre, ac alias de illis providere et disponere; ipsique fratres, quibus beneficia huiusmodi conferri contingeret, illa si sibi alias canonice conferrentur aut ipsi

eligerentur, praesentarentur vel alias as- [ sumerentur ad illa, et instituerentur in eis, recipere, et in titulum, etiam quoad viverent, retinere respective, libere et licite valerent, extendit et ampliavit; eisque concessit et pariter indulsit, ac cum eis super hoc legitime dispensavit; necnon magistrum, priores, baiulivos, praeceptores, milites, fratres, personas, vassallos, subditos et servitores praedictos illis omnibus, iuxta illorum continentiam et tenorem, perpetuo uti, potiri, frui et gaudere libere et licite posse decrevit, prout in singulis literis praedecessorum huiusmodi plenius continetur.

§ 53. Nos igitur, cupientes ut Religio Pius autem IV, hospitalis huiusmodi, cuius fratres, nullis Ponifer iste parcendo periculis, contra piratas, Turcas expressis, pro- et alios Christi nominis hostes dimicare, tias per Marti- ac pro salute christiana honestam mornum V et alios tem oppetere non cessant, et quaquaverspitali et mili- sum classis christianorum in infideles ditiae S. Ioannis rigitur, vocati se illi adiungunt, primoseiusque perso- que congressus fortiter sustinent, sicuti concessas, iuxta novissime, in expugnatione terrae Africæ 1, Leonis X, Cle- priscam virtutem ostendentes, omnium Pauli III con- primi illius muros conscenderunt, saluressiones et iux-briter dirigatur et amplietur, dilectos fitionem nuper in lios Ioannem de Valeta 2, modernum magie iria regum A- strum, ac priores, baiulivos, praeceptores, tem, confirmat; milites, fratres et personas hospitalis huiusmodi ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existerent, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, non ad Ioannis de Valeta magistri aut baiulivorum, priorum, praeceptorum, militum, fratrum vel personarum praedictarum seu aliorum pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra

1 Aphrodisium, vulgo Africa, incolis Mahadia, urbs Africae maritimae a Carolo V expugnata, V Baudrand, Lexicon geographicum (R. T.). 2 Iohannem de la Vallette Parisot (п. т.).

mera liberalitate et ex certa scientia nostra ac de apostolicae potestatis plenitudine, statuta, ordinationes, declarationes, revocationes, cassationes, irritationes, voluntates, monitiones, requisitiones, promulgationes, suppressiones, extinctiones, uniones, incorporationes, concessiones, etiam facultatum assignationes, decreta, annullationes, advocationes, remissiones, inhibitiones, iniunctionem, moderationem, repetitionem, renovationem, approbationes, confirmationes, suppletiones, restitutionem, repositionem, commissionem, mandatum, susceptionem, liberationem, exemptionem, subjectionem, prohibitionem, extensionem, ampliationem, indultum et dispensationem Martini, Sixti, Innocentii, Iulii, Leonis, Clementis et Pauli praedecessorum huiusmodi, necnon omnia et singula privilegia, iurisdictiones, facultates, immunitates, concessiones, indulgentias, libertates, praerogativas, exemptiones, gratias, favores et indulta hospitali, baiuliviis, prioratibus, castellaniae, praeceptoriis, domibus, conventibus seu monasteriis, ecclesiis, cappellis, locis et membris, necnon pro tempore existentibus magistro, baiulivis, prioribus, castellano, praeceptoribus, militibus, fratribus et personis ac corum vassallis, subditis et servitoribus, per praedictos et alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem praedictam, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, hactenus quomodolibet concessa, approbata et innovata, necnon cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis singulas eorumdem praedecessorum, tam sub plumbo quam in forma brevis literas, prout per antecessores nostros Leonem X, Clementem VII et Paulum III concessa, confirmata et approbata fuerunt, et constitutionem eorum nuncupatam, in novissime celebrata curia regum Aragonum, ut ac-

cepimus, editam, qua inter alia caveri dicitur expresse quod, pro evitandis litibus et discordiis, quae saepius in praeceptoriis dicti hospitalis suscitari solent, in praeceptoriis et beneficiis hospitalis huiusmodi ad manus iudicum ad id competentium apprehensis, in tenuta et possessoriis ac aliis articulis et processibus, qui coram iudicibus saecularibus tractari possunt, illi obtinere debeant, qui, per magistrum et conventum hospitalis huiusmodi provisi, eorum bullas et executoriales regias habuerint et reportaverint, iuxta literarum ipsius Ioannis praedecessoris continentiam et tenorem.

dinationes caanni MDLVIII, approbat,

§ 54. Et insuper omnia et singula sta-Statuta et or- bilimenta, ordinationes et decreta in capituli generalis pitulo generali novissime celebrato edita, praesertim de festis apostolorum duplici officio celebrandis, et responsione ac novis impositionibus, iuxta formam stabilimentorum et privilegiorum eorumdem factis, super prioratibus ac aliis beneficiis et locis dicti hospitalis, ad sublevandum illius onera. Et de illegitimis in fratres milites eiusdem hospitalis neutiquam cooptandis, nisi ex comitum aut superiorum genere, nec etiam illis, nisi a patre, avo et proavo paterno per seriem illustribus prognatis. Necnon divisiones animalium, quae in praeceptoriis decedentium praeceptorum reperiuntur, pro una praeceptoriis ipsis, et pro alia medietatibus, vel etiam aliquando in totum, aerario publico in certos casus applicandis. Ac poena in non solventes responsiones et impositiones aerario. Necnon commutatione solutionis iurium ratione mortuariorum et vacantium. Et dilatione divisionis bonorum et spoliorum, mortuo magistro praefato. Et annumeratione certarum praeceptoriarum, quae magistratui sunt perpetuo unitae. Ac forma licentiarum exercendi militiam saecularem per fratres cum poenis in contrafacientes. Et provisione l

adversus malos administratores bonorum. Necnon acceptatione administration communis aerarii per magistrum praefatum factam ad requisitionem sexdecim capitularium, et reliqua, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis et insertis haberi volumus, apostolica auctoritate, tenore præsentium, approbamus, confirmamus et innovamus.

§ 55. Ac ad hospitale praedictum, ad El ad hospipraesens in Melitensi et non in Rhodi in- tale Ord. nune insula Meliten. sula consistens, illiusque magistrum, ba-consistens, exiulivos, priores, praeceptores, fratres et personas ac alia infrascripta extendimus et ampliamus; eaque omnia valida et efficacia existere et perpetuam roboris firmitatem obtinere suosque effectus sortiri, ac ab omnibus, quavis dignitate et præeminentia sulgeant, etiam sub sententiis, censuris et poenis in eis contentis, perpetuo inviolabiliter observari decernimus.

§ 56. Necnon causas, sub literis Mar- Causarum omtini et Clementis praedecessorum huius- nem M. magimodi comprehensas, ac omnes et singu- stro et convenlas lites et querelas, sive in dicta Curia, tam in auditorio nostro quam per commissiones, sive extra eam, super quibusvis dicti hospitalis beneficiis ac bonis et pecuniis thesauri et fratrum quorumcumque seu super eorumdem delictis, etiam si ex adverso aliqui clerici saeculares vel regulares aut laici existerent, et active seu passive, iuxta alias formas stabilimentorum et privilegiorum praedictorum, in dictis causis quomodolibet et in quacumque instantia intervenissent, hactenus motas, in quibus tamen non conclusum sit, et in futurum, quovis praetextu, movendas, in quibusvis instantiis pendentes, quarum status et merita etiam praesentibus haberi volumus pro expressis, ad nos advocamus, ac illas eisdem magistro et conventui per eos, iuxta formam dictorum stabilimentorum et laudabilium consuctudinum praedictorum, in statu debito reassumendas et decidendas, committimus, eosque, quorum intererit, citandi et, quotiens opus fuerit, inhibendi, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, tam in curia praedicta quam extra cam, facultatem concedimus. Necnon illorum sententias et rem iudicatam per priorem ecclesiae dicti conventus, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, contra condemnatos, etiam in Curia praedicta, tam realiter quam personaliter, exequi mandamus, ita quod alibi quam in dicto hospitali aut extra illud, ex magistri et conventus commissione, iuxta stabilimenta et usus huinsmodi, cognosci et terminari nequeant.

§ 57. Nec a sententiis per iudices dicti Appellari a hospitalis pro tempore latis ad alium quam talis ad M. ma. magistrum et conventum praedictos seu ventum et con- iudices ab eis deputatos, in quavis instanins ad copitu-tia, neque a sententiis per ipsum magilum generale permittif et non strum et conventum latis, alio quam ad ipsum generale capitulum, sive per ipsius hospitalis fratres sive per ipsos subditos et vassallos quoquomodo appellari possit. immo usque ad tertiam sententiam in eo-

posse decernit;

dem conventu procedere teneantur. § 58. Et similiter quod omnes seuten-Sententias at line per cosdem magistrum et conventum mandata M. ma-gistrinullo pres-latae, omnes item commissiones, citatiotexta impediri nes, collationes, bullae et omnia denique corumdem rescripta, ad onnes suae iurisdictionis subditos ac reliquos, etiam quorum intererit causas, lites seu querelas coram ipsis pertractari, directa, exegui, et a nullis locorum et terrarum dominis, etiam ducali aut regali dignitate fulgentibus, aliqua ratione expectandi consensus, seu alio quovis quaesito colore, in eorumdem executione impediri possint, servato tamen in eis exequendis datarum ordine, ita quod eorum ultima primis anteferri i nequeant.

§ 59. Ac quod contra clericos saecula-

res seu laicos, prioratus, baiulivias, præceptorias, domos et alia beneficia hospi-nes clericos setalis huiusmodi occupantes, seu illi aut culeres et reeius communi thesauro seu fratribus, oc- cos, Ordinis decasione responsionum annuarum, vacan- dendi concedit; tium, mortuariorum, annatarum, passagiorum, arreragiorum seu alias quomodolibet debentes, sive agant sive conveniantur, etiam in quavis instantia ad causam veniant, magister et conventus praefati, modo et forma quibus contra ipsius hospitalis fratres procedi consuevit, libere procedere, et eos prioratibus, baiuliviis, praeceptoriis, domibus et aliis beneficiis huiusmodi, iuxta alias formam privilegiorum praedictorum, privare valeant, concedimus et indulgemus.

vicarios et officiales, necnon canonicos beti metropolitanarum et cathedralium aliarumque ecclesiarum praelatos et rectores, per eosdem baiulivos, priores, praeceptores et fratres ac eorum singulos pro tempore eligendos in conservatores, qui, quamdiu exercuerint dictum officium, a nemine quo minus illud exerceant, sub aliquo praetextu, impediri vel molestari possint, deputamus. Ita quod ipsi sic electi, sub 1 excommunicationis latae sententile, per eosdem priores, baiulivos, praeceptores et fratres ac eorum singulos, adversus inferentes eis aut eorum servitoribus et familiaribus iniurias seu gravamina vel damna in personis, rebus et bonis, seu exigentes ab eis vectigalia. datia, pedagia, gabellas, collectas aut alia

onera, defendere et praeservare, ac om-

nem eorum iurisdictionem exercere. Nec-

non sententias, censuras et poenas eccle-

siasticas contra rebelles et inobedientes

cum effectu promulgare, ac omnibus fa-

cultatibus, conservatoribus dicti hospitalis

et illius personarum, per quascumque li-

1 Sub poena, Cherub. (R. T.).

Facultatembitores, proce-

§ 60. Necnon personas in dignitate ec- Conservatores clesiastica ubilibet constitutas, et quos-Ordinistam fracumque locorum ordinarios ac eorum rum servitores teras apostolicas quomodolibet concessis. uti, ac privilegia prioribus, baiulivis, praeceptoribus et fratribus praefatis pro tempore concessa eis observare facere debeant et teneantur.

exigi mandat;

- § 61. Ac iura mortuariorum et vacanlura omnia tium, necnon arreragiorum, passagiorum et aliorum quorumcumque, ita ut quaevis personae, cuiuscumque ecclesiasticae dignitatis existentes, beneficia hospitalis huiusmodi pro tempore obtinentes, illa solvere omnino teneantur et adstricti sint, ac ad id, etiam sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, ac alias, iuxta eorumdem privilegia, privationis et apprehensionis, etiam beneficiorum, ad manus suas remediis cogi possint, solvi mandamus.
- § 62. Necnon exemptionem et libera-Ordinari a tionem praedictas, ita quod magistri, batistite, et estra iulivorum, priorum, praeceptorum et ditempora, concti hospitalis fratres cappellani a quocumque catholico antistite, sub Romanae Sedis obedientia constituto, sacros ordines, etiam extra tempora a iure statuta, tribus diebus festivis, suscipere, et in quibusvis, tam saecularium quam regularium, ecclesiis, absque alicuius licentia, etiam in altari portatili, celebrare possent.

allur;

cedit 1;

§ 63. Nec omnino aliquis ex praedicti Exemptionem hospitalis fratribus, donatis, servitoribus, sidis etc. elar- vassallis et colonis in prioratibus, baiulivatibus, commendis, domibus, membris aut aliis quibusvis beneficiis, praediis sive grangiis, quomodocumque a dicto hospitali dependentibus, in quibuscumque locis, sub quorumcumque patriarcharum, episcoporum, universitatum, hospitalium, rectorum ecclesiarum limitibus et iurisdictione constitutis, decimas aut canonicam portionem seu caritativum subsidium aut quartas nuncupatas seu alias quascumque collectas vel contributiones, tam ex antiquis eorum culturis quam re-

> 1 Hoc moderatur Conc. Trid., sess. vii, De Reform., cap. 11.

center cultis novalibus, alicui quovis modo solvere teneatur, a quibus omnibus exactionibus, atque etiam tam novo subsidio, dilecto filio nostro Philippo, Hispaniarum regi, in suis regnis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros concesso, quam canonica portione seu quarta nuncupata in Franciae regnis nuper imposita, necnon a quibuscumque aliis facultatibus, regibus huiusmodi et aliis principibus concessis vel concedendis in futurum, omnia dicti hospitalis loca, ut praefertur, necnon ecclesiarum quomodocumque a dicto hospitali dependentium fabricas libera et liberas, exempta et exemptas, sicut per praedecessores nostros Romanos Pontifices fuisse, ita modo esse declaramus et volumus.

§ 64. Addentes quod praefati magister et conventus, priores, baiulivi, praecepto- extrahendi blares aut quicumque alii ex dicti hospitalis absque datio trafratribus, per quoscumque locorum aut terrarum dominos, tam spirituales quam temporales, etiam si regali dignitate præfulgeant, etiam in terris sanctae Romana: Ecclesiae (sicut alias per suas olim Paulus III, praedecessor noster, concesserat), ab extractione frumenti, hordei et vini. olci, leguminum et quorumyis fructuum atque etiam pecuniarum, ex prioratibus, baiulivatibus, commendis, membris, domibus, grangiis aliisve praedicti hospitalis locis provenientium, nullo umquam modo impediri possint, quo minus praefata omnia, pro sua possessorum voluntate, in quaecumque fidelium loca, ab omni pedagio, datio seu tracta, quae dicitur, libera et exempta, valcant asportare, et bona, etiam patrimonialia, magistri, baiulivorum, priorum, praeceptorum et fratrum ac aliarum personarum huiusmodi, tani acquisita quam in posterum acquirenda, aut illis quovis modo, etiam ex concessione apostolica vel magistrali, pertinentia, ex die emissae per eosdem magistrum,

baiulivos, priores, praeceptores, fratres et personas professionis, ut praefertur, ab omnibus decimis et aliis oneribus libera, immunia et exempta existant.

ceptores infra declarat:

§ 65. Et ipsi magister ac conventus, Priores et pix- necnon prior ecclesiae aliique priores et limites suae iu- praeceptores intra limites suarum iurisrisdictionis ve-10s ordin rios dictionum et administrationum veri ordinarii, iuxta formam stabilimentorum et privilegiorum praedictorum, existant et esse censeantur. Ac beneficia ecclesiastica ad praesentationem seu collationem baiulivorum, priorum, praeceptorum et hospitalis huiusmodi suffragari debere decernimus. Ita quod presbyteri saeculares illa ad praesens in commendam seu alias quomodolibet obtinentes, commendae huiusmodi cedere aut illa alias dimittere nequeant, nisi de consensu eorum, ad quos praesentatio seu collatio spectat, et in favorem dicti hospitalis seu personarum, quae habitum per fratres cappellanos eiusdem hospitalis deferri solitum suscipiant, et professionem per eos emitti solitam emittant: nec illa deinceps ipsi, nisi infra sex menses a die intimationis habitum ipsius Religionis susceperint et regularem professionem infra alios sex menses emiserint, possidere possint; et si secus fiat, aut cessionem seu resignationem huiusmodi ac de dicti Ordinis beneficiis, ctiam in manibus nostris, in futurum fieri contingat, huiusmodi cessiones, resignationes et provisiones nullius sint roboris vel momenti, nisi in illis expresse dicatur et de consensu magni magistri, et de illis, iuxta formam privilegii dictae Religionis, provideatur.

§ 66. Ac quascumque indulgentias et indulgentias peccatorum remissiones hactenus eis per sas approbat; praedecessores nostros concessas, et præsertim Sixti IV, de plenaria indulgentia, semel in vita et in mortis articulo, pro eis eorumque servitoribus et ministris

naria pro his, qui eis manus porrexerint adiutrices; ac Clementis VII et suorum praedecessorum, de quadraginta annis et totidem quarantenis, ac septima parte iniunctae poenitentiae pro visitantibus eorum ecclesias et oratoria, ubicumque existentia, et manus porrigentibus adiutrices in singulis secundis, quartis et sextis feriis quadragesimae et capite ieiuniorum, ac festi sancti vocabuli dictarum ecclesiarum; necnon Clementis V, quoad facultatem super votis (Terrae Sanctae et castitatis dumtaxat exceptis) ac super usuris, rapinis et male ablatis vel acquisitis, quorum domini certi non reperiuntur, et indistincte relictis in ultimis voluntatibus pro substentatione pauperum, ac super divinis officiis et horis canonicis omissis, componendi et absolvendi; ac Urbani, etiam praedecessoris, quoad confratrias dicti Ordinis pro colligendis eleemosynis semel in anno admittendas et aliis confratribus non postponendas, confirmamus et approbamus.

§ 67. Et insuper, cum prioratus, baiu- Beneficia Ordiliviae, praeceptoriae, domus et alia be-nis non in titunesicia hospitalis huiusmodi eorumque benesicii, sed ad hona omnia praefato hospitali inserviant, inbet; et quodammodo unita sint, et pro tempore existens magister et conventus hospitalis huiusmodi plenam in ea iurisdictionem habeant, prioratus, baiulivias, praeceptorias, domos, conventus, monasteria et alia beneficia huiusmodi de cetero ex personis illa obtinentibus vacare non posse, sed, cedentibus vel decedentibus illorum pro tempore possessoribus, ea uni seu pluribus, non in titulum perpetui beneficii ecclesiastici, sed tamquam manualia, ad nutum seu amovibiliter, iuxta formam stabilimentorum et privilegiorum praedictorum, concedi et assignari debere.

§ 68. Et per quamcumque rem iudicapugnantibus; ac Honorii III, de alia ple- l tam magistro et conventui praefatis, nisi cutam, M. magi-

tui non citatis care decernit;

atro et conven- ipsi specialiter ad causam vocati fuerint, non praeiudi- super iurisdictione praedicta et sua civili eorum possessione praeiudicari aut praeiudicatum censeri non posse, sed eos semper, re iudicata huiusmodi non obstante, super possessorio huiusmodi agere et de spolio dare posse.

gionis in causis

§ 69. Ipsosque magistrum, priores, ba-Personal Reli- iulivos, praeceptores, milites, fratres, peripius lestes, sonas, vassallos, subditos et servitores, in at is deficienti-bus, recipi man- ipsius hospitalis et religiosorum causis, in omni iudicio et contra quoscumque, ubi aliae probationes non existant, etiam iuxta formam stabilimentorum et privilegiorum praedictorum, in testes adhi-

§ 70. Necnon magistrum et conventum, M. magistro quoscumque et singulos priores, baiuliquoscumq. fra- vos, castellanum empostae, suorum priotres delinquen-tes ubique ca- ratuum, baiuliviarum et castellaniae frapere posse con- tres seu religiosos delinquentes vel inobedientes, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et præeminentiae existentes, etiam si quavis, etiam apostolica, exeniptione fungerentur, in quocumque loco, quantumvis privilegiato, et quavis, etiam imperatoris, regum seu aliorum principum, etiam ecclesiasticorum, curia, per se aut suos officiales et ministros capere et incarcerare, ac captos a se vel eorum nomine liberare, et ad hospitale praedictum per magistrum et conventum praedictos, iuxta eorum constitutiones et stabilimenta puniendos, sub debita custodia transmittere et transmitti facere libere et licite posse. Ac, tam ecclesiasticos quam saeculares officiales et locorum potestates, ad eisdem magistro et conventui, prioribus, baiulivis et castellano in praemissis assistendum, ac auxilium, consilium, favorem et iuvamen praestandum, sub excommunicationis et aliis sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, teneri et obligatos fore.

§ 74. Necnon praesentium et quorum-

cumque privilegiorum apostolicorum eis Transumption et builes bullas et hactenus concessorum et in posterum prisilegiar creconcedendorum transumptis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae, aut curiae ecclesiasticae munitis, plenam et eam, quae praesentibus adhiberetur, fidem, in iudicio et extra, adhiberi debere decernimus.

§ 72. Ac volumus quod, tam praesen- Eius et murtium quam aliarum quarumcumque lite- gistri et conrarum apostolicarum, seu earum transum-tionem onnes pti, ac mandatorum magistri et conventus arctare decerpraedictorum publicatio et affixio, in singulis prioratibus, baiulivatibus, praeceptoriis, membris et beneficiis dicti Ordinis factae, perinde arctent, ac si contra contentos sub eisdem personaliter factae essent, facta in primis diligentia de illis personaliter reperiendis in dictis locis.

§ 73. Et nihilominus statuimus ac dictis Habitum extra magistro et conventui perpetuo concedi-conventum sumus quod si quisquam priorum, baiuli- beneficia, etc. vorum, praeceptorum, militum et fratrum fra annum nou dicti hospitalis crucem vel habitum, extra conventu, pridictum conventum a Romano Pontifice vari posse convel de eius licentia receptum, gestans, intra annum, postquam illam susceperit, aut sibi de prioratu vel baiulivia, praeceptoria, officio vel beneficio hospitalis huiusmodi provisum vel alias in eius favorem dispositum fuerit; ac quicumque alius dicti Ordinis beneficium vel pensionem obtinens aut fructus percipiens, quandocumque pro servitiis Religionis aut alias evocatus, seu in solutione iurium communis aerarii morosus fuerit, coram dictis magistro et conventu personaliter non comparuerit, et obedientiam aliaque iura debita eisdem magistro et conventui non praestiterit, eo elapso, habitu, dignitate, administratione et beneficio ac quocumque honore et officio, iuxta alias formas stabilimentorum et privilegiorum praedi-

ctorum, eo ipso careat, privatusque cen-

seatur, seu, si videbitur, privari possit. Nec ulla huius statuti derogatio aut exemptio, realis vel personalis, seu alia gratia praeservativa, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, quomodolibet pro tempore facta seu concessa, contra praemissa valeant, nec magister et conventus praefati illis parere teneantur; sed, illis non obstantibus, de prioratu, baiulivia, praeceptoria, dignitate, officio vel beneficio, sic aut per privationem huiusmodi vacante, iuxta stabilimenta et alia praemissa, libere disponere; aut illa alias per eum vel eos, ad quem seu quos antianitatis vel alio iure pertinet, acceptari possint.

to tantum modo declarat;

§ 74. Decernentes praesentibus et in eis Praedictiscer- contentis omnibus, nonnisi eisdem modo derogari posse et forma, quibus in literis Leonis, Clementis et Pauli praedecessorum praedictorum concessum est, nullatenus derogari posse nec derogatum censeri.

§ 75. Et sic in praemissis omnibus et Clausulam sub- singulis, per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, tam in dicta Curia quam extra eam pro tempore deputatos (sublata eis et eorum cuilibet quavis alias circa praemissa iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate), iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus, super praemissis omnibus et singulis, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

putat;

§ 76. Quocirca venerabilibus fratribus Evenuore de nostris archiepiscopo Toletanensi et episcopo Parisiensi ac pro tempore existenti Curiae causarum Camerae Apostolicae regenti seu generali auditori, per apostolica scripta, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte magistri, priorum, baiulivorum, praeceptorum, mi- | nasteriis, Ordinibus, locis et personis, cu-

litum et fratrum praedictorum seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant, auctoritate nostra, præsentes literas et in eis contenta huiusmodi firmiter observari, ac singulos, quos ipsæ praesentes literae concernunt, illis pacifice gaudere. Non permittentes cos desuper contra praesentium tenorem quomodolibet molestari, contradictores et rebelles quoslibet per censuras et poenas ecclesiasticas ac etiam pecuniarias eorum arbitrio moderandas, ac alia iuris remedia, appellatione postposita, compescendo; ac quoscumque, quorum intererit, etiam per edictum publicum, locis publicis affigendum, constito summarie de non tuto accessu, citando; ac quibus et quoties inhibendum fuerit, etiam simili edicto ac sub eisdem poenis et censuris, inhibendo; ipsasque censuras et poenas ecclesiasticas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 77. Non obstantibus praemissis ac contrarits dedicti Bonifacii praedecessoris, qua cavetur regat. ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praefata deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere aut alii vel aliis vices suas committere praesumant, et de duabus diaetis in concilio generali edita, ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti hospitalis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ac quibusvis privilegiis, indultis et literis apostolicis, etiam ordinariis praefatis et quibusvis ecclesiis, mo-

iuscumque dignitatis, status vel conditionis existentibus, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus eorum, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo, kalendis iulii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 iulii 1560, pontif. anno 1

#### XII.

De residentia episcopali, residentiumque privilegiis et non residentium poenis 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei. ad futuram rei memoriam.

constitutionis.

De salute gregis dominici nobis ex alto Causa istius commissi attentius cogitantes, ad ea libenter intendimus, per quae grex ipse, continua suorum cum eo residentia pastorum, præservetur a noxiis, et in devium prolabens, ad rectitudinis tramitem reducatur; ut pastores ipsi residentiam ipsam, prout tenentur, commodius facere, ac circa ipsius gregis curam libentius ac ferventius invigilare, et illum ab errorum praecipitiis praeservare, ac in fide orthodoxa

> 1 In constitutione In supremu, quibus alias quoque poenas imposuit, ibi videas.

et devotione nostra continere valeant, opem et operam efficaces impendimus, prout, rerum et temporum qualitate pensata, conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Hinc est quod nos, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae ad corum sepetitionis instantiam, sed de nostra mera clesias. deliberatione, universos et singulos venerabiles fratres nostros episcopos, archiepiscopos, primates et patriarchas ab ecclesiis et dioecesibus suis absentes, in virtute sanctae obedientiae ac sub interdicti ingressus ecclesiae poena, eo ipso, absque alia declaratione, incurrenda, districte praecipiendo monemus ut, omnibus postpositis, quanto citius, in Romana Curia videlicet moram trahentes, intra unum; extra eam vero, in Italia, intra duos; extra vero Italiam existentes, intra quatuor menses a die publicationis praesentium, in locis infrascriptis faciendam, computandos, se itineri committere et legitimis itineribus ad ecclesias seu dioeceses suas proficisci et sese personaliter conferre, ac ibidem, ut tenentur, residere et pastorale officium exercere debeant.

§ 2. Si quis autem a patriarchali, pri- Inobedientes matiali, metropolitana seu cathedrali ec- tes poenas hie clesia, sibi quocumque titulo 2, nomine scu expressas currant 1. iure commissa, quacumque ille dignitate, gradu et præeminentia praefulgeat, legitimo impedimento seu iustis et rationabilibus causis cessantibus, sex mensibus continuis extra suam dioecesim morando. abfuerit, quartae partis fructuum unius anni, fabricae ecclesiae et pauperibus loci per superiorem ecclesiasticum applicandorum poenam ipso iure incurrat. Quod si per alios sex menses in huiusmodi absentia perseveraverit, aliam quartam partem fructuum, similiter applicandam, eo ipso amittat. Crescente vero contumacia,

1 Quas poenas imposuit Concil. Trid., sess. vi. De Reform. cap. 1. 2 Causa etc. Can. et Decr. Conc. Trid. (Romae 1845) (R. T.)

ac i severiori sacrorum canonum censurae subiiciatur, metropolitanus suffraganeos episcopos absentes; metropolitanum vero absentem suffraganeus episcopus antiquior residens, sub poena interdicti ingressus ecclesiae ipso iure 2 incurrenda, infra tres menses, per literas vel nuncium, Romano Pontifici denunciare teneatur; qui in ipsos absentes, prout cuiusque maior aut minor contumacia exegerit, suae supremae Sedis auctoritate animadvertere, et ecclesiis ipsis de pastoribus utilioribus providere poterit, sicut in Domino noverit salubriter expedire.

Papae,

§ 3. Eosdem autem patriarchas, pri-Obedientes et mates, archiepiscopos et episcopos manresidentes po-tiuntur privile- datis nostris parentes, et apud suas ecptis, ut videlicet clesias seu in carum dioecesibus persoritari non pos- naliter residentes, specialibus favoribus et rendum in Ro- gratiis prosequi volentes ut liberius et mana Curia, nisi commodius corum officio fungi valeant, eis et corum cuilibet, ut quando resederint, etiam praetextu quorumcumque delictorum et excessuum atrociorum, etiam hæresis et laesae maiestatis criminum, per cos quomodolibet commissorum, ad comparendum personaliter in Romana Curia per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, nisi vigore specialis commissionis, manu nostra vel Romani Pontificis pro tempore existentis signatae, trahi aut citari non possint nec debeant; atque aliter factas citationes et censuras in eis appositas ac inde secuta quaecumque, nulla et irrita ac nullius roboris et momenti fore, ac eos minime afficere aut arctare statuimus et ordinamus.

§ 4. Necnon eos et eorum quemlibet Exemptique ab omnibus et singulis decimis, subsidiis sint a solutione decimarum, etc. et aliis oneribus, ordinariis et extraordinariis, quomodolibet nuncupatis, per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes ac Sedem Apostolicam, etiam motu proprio et ex certa 1 Ut severiori (l. s. c.) (R. T.). (2) Eo ipso (l, s, c.) (R. T.).

scientia, ac etiam consistorialiter, etiam ad instantiam regum et principum, quomodolibet et ex quavis, etiam quantumvis urgentissima, iustissima ac pia et necessaria, causa, etiam pro defensione fidei catholicae, ratione dictarum ecclesiarum nunc et pro tempore impositis, illorumque solutione, auctoritate apostolica, tenore praesentium, ex simili scientia, penitus et omnino eximimus et liberamus; nec ad id a dilectis filiis modernis et pro tempore existentibus sanctae Romanae Ecclesiae camerario, necnon Camerae Apostolicae thesaurario, praesidentibus et clericis, ac decimarum, subsidiorum et aliorum onerum huiusmodi collectoribus et subcollectoribus seu exactoribus et commissariis ad id pro tempore deputatis, etiam vigore quorumcumque privilegiorum, indultorum et literarum, etiam praesentibus derogantium, ac illarum totum tenorem de verbo ad verbum exprimentium, eis quomodolibet concessorum et concedendorum, cogi seu compelli, et, ob non solutionem huiusmodi, aliquas sententias, consuras et poenas incurrere posse decernimus. Illisque et quibusvis aliis, in virtute sanctae obedientiæ et sub nostrae indignationis, necnon excommunicationis aut suspensionis ac privationis suorum officiorum et beneficiorum, quae obtinent et pro tempore obtinebunt, eo ipso incurrendis poenis, ne eosdem episcopos, archiepiscopos, primates et patriarchas sic in dictis ecclesiis vel earum dioecesibus residentes, quamdiu in illis resederint, ut praefertur, ad solutionem decimarum, subsidiorum et onerum praefatorum cogere, ac propter illorum non solutionem excommunicationis aut alias sententias, censuras et poenas promulgare quoquo modo audeant seu praesumant, districtius inhibemus,

quoque habent emptos.

§ 5. Et insuper eisdem episcopis, archie-Iurisdictionem piscopis, primatibus et patriarchis sic ut contra clericos praemittitur residentibus, ultra privilegia saeculares et et indulta, eis per quoscumque Romanos extra claustra Pontifices praedecessores nostros ac Sedem modolibei ex- Apostolicam et generalia concilia et Cancellariae Apostolicae regulas concessa, quae in suo robore permanere volunius, tamquam a dicta Sede delegatis, in quibuscumque civilibus, criminalibus vel mixtis causis, contra quoscumque clericos saeculares particulares, ac etiam extra eorum monasteria seu regularia loca degentes regulares, quomodolibet exemptos, auctoritate nostra procedere et causas ipsas cognoscere fineque debito terminare, ac quidquid terminaverint exequi et observari facere; ipsosque exemptos pro tempore delinquentes iuxta eorum excessus et delicta punire, corrigere et omnem iurisdictionem in eos exercere, omniaque alia et singula, in praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna, quae nosmet facere, exercere et exegui possemus, in omnibus et per omnia facere, exercere et exegui libere et licite valeant, plenam et liberam licentiam ac facultatem, auctoritate et tenore praedictis, concedimus et indulgemus.

§ 6. Decernentes ab eorum ordinatio-Adecretis an- nibus, interlocutionibus et decretis ante te definitivam, et ubi agitur de definitivam sententiam vel vim definitivae correctione mo habentem, et ubi agetur de morum correnon admittitur. ctione, nullatenus, etiam ad nos et Sedem Apostol., appellari posse, et nihilominus per appellationes quascumque contra praesentium tenorem quomodolibet interpositas minime causas devolvi, aut etiam per quasvis inhibitiones, etiam cum quibusvis censuris et poenis eis a quibusvis iudicibus ordinariis vel delegatis forsan faciendas, illarum ulteriorem cognitionem et expeditionem et, ubi de morum correctione agetur, etiam legitimam executionem minime impediri, aut censuris et poenis huiusmodi ligari aut irretiri censere.

- § 7. Sicque in praemissis omnibus et Decretum irsingulis per quoscumque metropolitanos ritans. aut alios iudices et commissarios, etiam Palatii Apostolici auditores et S. R. E. cardinales, sublata eis aliter iudicandi, interpretandi aut definiendi potestate, iudicari, definiri aut interpretari debere, nec non irritum et inane quidquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 8. Mandantes venerabilibus fratribus nostris Feltrensi et Pisauriensi ac Ameri- istius constitunensi episcopis per apostolica scripta, motu et facultates. simili, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit et quoties pro parte eorumdem episcoporum, archiepiscoporum, primatuum et patriarcharum seu alicuius eorum desuper requisiti fuerint, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant eadem auctoritate nostra illos et eorum singulos omnibus et singulis praemissis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper per eosdem camerarium, thesaurarium, praesidentes et clericos necnon collectores et subcollectores et exactores et commissarios praefatos seu quoscumque alios quomodolibet indebite molestari, contradictores quoslibet et rebelles per similes censuras et poenas ecclesiasticas ac alia opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato, etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.
- § 9. Non obstantibus felicis recordationis Clausulae de-Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, rogatoriae. de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis au-

Executorum

ctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quibusvis Camerae praefatae statutis, decretis et declarationibus, ctiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, necnon privilegiis, indultis, exemptionibus, etiam Mari Magno aut alias nuncupatis, conservatorum deputationibus et eorum ac aliis inhibitionibus, quibus dicti episcopi, archiepiscopi et patriarchae deferre minime teneantur, sed illis reiectis ac non obstantibus, in dictis causis, ut praefertur, procedere, et illas iure debito terminare possint; ac literis apostolicis eisdem Camerae camerario, thesaurario, praesidenti et clericis ac collectoribus et subcollectoribus et commissariis, ac exemptis, necnon regibus et principibus praefatis, ac dilectis filiis archipresbytero et capitulo ecclesiae nostrae Lateranensis, necnon hospitali nostro S. Spiritus in Saxia de Urbe et quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu et scientia similibus, concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et quae adversus praemissa nemini suffragari posse volumus, contrariis quibuscumque: aut si patriarchis, primatilous, archiepiscopis et episcopis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas

apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 10. Et quia difficile foret praesentes literas ad singula, in quibus fides forsan facienda foret, loca deferri, volumus et eadem auctoritate decernimus quod earum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius curiae ecclesiasticae vel personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur in iudicio et alibi, ubi opus fuerit, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 11. Quodque publicatio praesentium, cum dimissione copiae in valvis basilicae fectus publica-Principis Apostolorum et Cancellariae Apostolicae ac in acie Campi Florae, eosdem praefatos et eorum singulos, etiam a dicta Curia absentes, sic ut praefertur monitos, arctet et afficiat, perinde ac si praesentes literae eis ac eorum cuilibet personaliter intimatae forent.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo, pridie nonas septembris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 4 septembris 1560, pontif. an. 1.

### XIII.

Reductio ad terminos iuris communis bullae Pauli IV, editae super alienationibus et locationibus bonorum ecclesiasticorum, quoad causas pendentes et futuras; et licentià revidendi iam decisas 1.

# Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Provida Romani Pontificis circumspectione 2, ea quae certis suadentibus causis emanarunt, ex aliis non minus attendendis

1 Hanc bullam Pauli IV habes in tomo vi, pag. 496, Iniunctum, n. III, ibi videas quae dixi. 2 Circumspectio, Matth. (R. T.).

Exordium.

Transumpto-

rationibus, ad rationis tramitem reducit, prout, rerum qualitate digesta, salubriter conspicit expedire.

tionem.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda-Paulus IV e- tionis Paulus Papa IV, praedecessor noster, ex certis tunc expressis et nobis notis causis, motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicæ potestatis plenitudine etc. 1.

et quaestiones li IV conquerebantur.

tifex illam con-

- § 2. Cum autem, sicut accepimus, occa-Lites autem sione dictarum literarum et motus proprii et quaestiones multae ortae huiusmodi, diversae lites, quaestiones et sunt, et quam controversiae ortae, ac diversa gravamina, gorosa execu- laesiones, perturbationes et incommoda stitutionis Pau- diversis personis generata et illata, ac literae et motus proprii huiusmodi rigorosae executioni demandata fuerint, in earumdem personarum animarum molestiam non modicam, plurimorum ad nos querelae delatae fuerint et in dies deferantur, conquerentium potissimum de rigore vel potius iniustitia literarum et motus proprii praedictorum, praesertim facta interpretatione, prout a nonnullis dicitur esse facta, quod contra illos non possit opponi legitima praescriptio temporis neque compensatio, vel etiam pro melioramentis competens retentio et pro fructibus bona fide perceptis et consumptis excusatio, neque fori declinatio minusque appellatio aliave iuris communis remedia, et quod alienationes factae a Romano Pontifice solemnitatibus alias a iure requisitis, et etiam ad commodum et favorem et ex necessitate sanctae Romanae Ecclesiae non valeant.
- § 3. Nos, arbitrantes indemnitati eccle-Ideo hic Pon- siarum per anteriores canones esse abunde stitutionem re- provisum, ac quietem et tranquillitatem ducit ad termi-nos iuris com-singulorum christifidelium nostris potismunis, quoad simum temporibus sinceris exoptantes tes et futuras; affectibus, ad tollendam omnem querelarum praedictarum occasionem, literarum et motus proprii praedictorum veriores,

1 Omittitur residuum narrativae, quia bullam habes loco supra citato.

necnon processuum desuper formatorum et sententiarum latarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, necnon quarumcumque litium desuper forsan motarum et pendentium status ac merita 1, ac nomina et cognomina iudicum et collitigantium praesentibus pro expressis habentes, volentes, consideratione etiam dilectorum filiorum populi Romani, ubi propter literas et motum proprium praedictum novitates nullae factae esse dicuntur, literas et motum proprium huiusmodi, quoad pendentes et futuras causas, ac si umquam 2 emanassent, ad ius commune et terminos et viam iuris communis, ex certa nostra scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, omnino reducimus, revocamusque, cassamus et annullamus, ac viribus vacuamus.

§ 4. Quo vero ad eas causas, in quibus 3 literarum et motus proprii praedictorum decisas, absolad sententiae prolationem est processum, vit condemna-illos, contra quos est sententiatum, si sint et causas manpropterea censuris ecclesiasticis irretiti, a dat revideri secundum iuris censuris huiusmodi absolvimus; concedi- communis dismusque et volumus quod, etiam si ab eis- positionem. dem sententiis non appellaverint, aut interpositae per eos appellationes desertae remanserint, ac etiam ad earumdem sententiarum executionem processum fuerit, possint nihilominus, firma remanente executione iam facta, pro eorum et cuiusque eorum libito voluntatis, super sententiarum executionumque huiusmodi et quorumcumque inde secutorum iniustitia et nullitate, coram suis competentibus ordinariis sive specialiter delegatis iudicibus agere et expediri in causis, quae ipsis, secundum iuris communis dispositionem, posthabitis bulla et motu proprio praedictis, procedi et sententiari et definiri debeat, ita ut, si huiusmodi sententias, cum inde secutis, a dictis ordinariis vel iudicibus specialiter delegatis per viam 4 nullitatis vel iniustitiae revocari contigerit, etiam quod unica sen-1 Materia, Matth. 2 Numquam, Cherub. et Matth. 3 In quibus vigore etc., Iidem. 4 Per vim, Cherub. (R. T.).

tentia sit in favorem priorum possessorum, executioni demandetur, firma manente appellatione, quoad caput devolutivum.

§ 5. Et ita per quoscumque iudices, qua-Decretum ir- vis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata etc.; irritum quoque etc., iudicari et definiri.

tionis.

ritans.

§ 6. Praesentiumque (quas vim legis in Forma et el- perpetuum habere volumus) solam signaturam sufficere, et postquam per cursores in locis consuetis more solito publicatae fuerint, statim omnes afficere, et earum transumptis, unius ex dilecti filii nostri in alma Urbe vicarii iudicibus manu subscriptis, eiusdemque vicarii sigillo obsignatis, non minus quam ipsis originalibus credi et fidem adhiberi decernimus et declaramus.

rogatoriae.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac qui-Clausulae de- busvis renunciationibus et de non contraveniendo obligationibus desuper factis, etiam iuramento, quod quoad hoc relaxamus, vallatis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis decretis, etiam motu proprio et scientia similibus quomodolibet concessis etc. Quibus omnibus et singulis in literis latissime extendendis, etiam si de illis etc., tenores etc., hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis et consuetis.

Fiat, motu proprio. I.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, tertio idus septembris, anno 1.

Publicatio.

Anno a Nativitate Domini MDLX, indictione III, die vero xxIV mensis septembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae IV anno I, retroscriptae literae affixae et publicatae fuerunt in acie Campi Florae ac basilicae Principis Apostolorum et Cancellariae Apostolicae valvis seu portis, tamquam

locis ad similia facientibus, iuxta ipsarum literarum tenores, per nos Iacobum Carra et Nicolaum de Matthaeis, cursores.

Ioannes Magnus, magister cursorum. Dat. die 11 septembris 1560, pont. an. 1.

### XIV.

Forma contrahendi in Statu Ecclesiastico societates officii nuncupatas 1

# Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, felicis recordatio- Paulus IV tranis Paulus Papa IV, praedecessor noster, contrahendi socertis tunc expressis causis motus, quod cietates officionullus, tam in Curia quam in tota ditione tos, ut in eius constitut. Inter ecclesiast., officialis, cuiuscumque status, ceteras. gradus, ordinis, dignitatis, conditionis et præeminentiae existeret, tunc et pro tempore aliquam societatem super aliquo seu aliquibus ex officiis ad tunc suam seu Sedis aut Camerae Apostolicae seu camerarii, vicecamerarii, poenitentiarii maioris et causarum Palatii Apostolici auditoris dispositionem quomodolibet pertinentibus, quae vendi consueverunt, per eum obtinentes, pro tempore cum aliqua alia persona seu personis, communi, collegio seu universitate, nisi praecedente signatura ab eo seu Romano Pontifice pro tempore existente obtenta, in qua pacta et conventiones partium exprimi deberent, pro cuius expeditione et certa advocatione medium pro centenario quolibet scutorum seu ducatorum cogeretur solvere, inire praesumeret, et societates aliter quam sic initae non valerent, et earum praetextu agi non posse, et forsan alia tunc expressa sua constitutione, motu proprio, sub Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno In-

1 Aliam ediderat dispositionem Paulus IV in eius constitutione viii, Inter ceteras, tom. vi, pag. 505, prout aliam quoque edixerat Leo x, die xvi ianuarii 1514, sed Leonis bullam, veluti in totum antiquatam, volens praetermisi.

carnationis dominicae millesimo quingentesimo quinquagesimoquinto, nonis octobris, pontificatus sui anno 1, statuerit et ordinaverit, prout in ea latius continetur et habetur.

vocat 1;

§ 1. Nos, considerantes, sicut fideli rela-Hie Pontifex tione percipimus, quod ex huiusmodi conrelatis eam re- stitutione multae et diversae tam nostrae almae Urbis quam ditionis ecclesiasticae et extra eam personae, quae aurum 2 pecunias in societatibus officiorum huiusmodi contrectare solitae erant, ea prohibitione, uti re nova territae, earum societates, quae in notabili numero et ingenti pecuniarum summa existebant, statim disdixerunt et revocarunt, ad exactionemque pecuniarum sic in societatibus datarum agere, et officiales eorumque fideiussores cogere coeperunt et enixe institerunt; quo factum est ut officiales ipsi et eorum fideiussores, tum etiam ob mala tempora quae intervenerunt, promptam non habeant quam restituerent pecuniam, nec ab aliis, propter huiusmodi constitutionis difficultatem, pecunias in societatem reperirent, eorum officia seu bona alia, viliori etiam pretio, vendere et alienare vel pecunias alias, sub gravioribus, etiam illicitis, usuris capere, vel potius, quod pluribus contigit, decoquere et ab Urbe aufugere et sic creditores defraudare omnino cogerentur; ob quod gravia damna et incommoda tam Urbi quam ipsis particularibus officialibus et personis illata fuerint, quae etiam hodie sustinent. Cupientes, quantum cum Deo possumus, his malis obviare pro tempore futuro, ac officiales ipsos et alios interesse putantes ab huiusmodi gravibus et damnatis usuris condebitis exactionibus liberare, supplicationibus dilectorum filiorum nostrorum populi Romani et conservatorum almae Urbis nostrae super hoc nobis porrectis

> 1 Adverte quod non intelligitur revocata in vers. Nos cupientes, ut patet etiam ex lectura huiusmet bullae. 2 Legimus earum pecunias (R. T.).

inclinati, eisque instantibus et cum eis more pii patris benigne agere volentes, motu simili, ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, dictam constitutionem per dictum Paulum quartum, ut praemittitur, factam, cum omnibus in ea appositis clausulis, cuius tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro expressis haberi volumus, cassamus, irritamus et annullamus, ac pro cassatis, irritis et annullatis haberi volumus, illamque viribus tempore futuro penitus evacuamus.

§ 2. Volentes et auctoritate nostra de- Novamque discernentes quod de cetero ipsis officialibus, ducit; super tamen eorum officiis, societates quascumque, cum pactis tamen licitis et honestis, prout et quemadmodum ante constitutionem praefatam solitum erat, etiam nulla a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente desuper expedita supplicatione seu signatura, non tamen ultra valorem officiorum super quibus illas fieri contingeret, ita quod, ad requisitionem secum societates contrahentium, teneantur in ipso contractu specialiter exprimere alias societates super eodem officio contractas, si quae sint; et si eas falso negaverint vel expresserint in toto vel in parte. poenam privationis officiorum ipsorum, super quibus societates huiusmodi contractae fuerint, sine tamen praeiudicio creditorum. quatenus aliunde illis satisfieri non possit, ipso iure incurrant. Et nihilominus, tam ipsi quam fideiussores desuper praestiti, ad satisfactionem societatum et debitorum desuper contractorum teneantur et obligati existant, facere et inire, ac pecunias recipere et contractus desuper celebrare, qui alias tamen legitime initi, validi et efficaces existant et executioni demandari debeant, libere et licite possint et valeant, licentiam et facultatem concedimus per praesentes.

§ 3. Dicta constitutione ceterisque in Contrariis de- contrarium quomodolibet facientibus non obstantibus quibuscumque, praemissorum omnium et aliorum hic forsan necessario exprimendorum tenores pro plene et sufficienter expressis habentes.

Placet, motu proprio. 1.

#### XV.

De solemnitatibus observandis in venditionibus et locationibus bonorum et iurium Camerae Apostolicae.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Exordium.

Cum in alienationibus rerum ad ecclesias et fiscum pertinentium nonnulla sint a iure specialius disposita, ne ecclesiae et fiscus per malignitatem hominum gravius laedantur, eaque maxime in rebus ad Romanam Ecclesiam, quae ceterarum est caput, et eius Cameram Apostolicam pertinentibus, observari conveniat, quorum omissionem plerumque damnosam fuisse, experientia rerum magistra docente, compertum est.

§ 1. Idcirco nos, praefatae Romanae Ec-Quae solemni- clesiae eiusque Camerae Apostolicae intur in aliena- demnitati, ex nostri officii debito, consutionibus et lo-cationibus bo- lere volentes, motu simili et ex certa sciennorum comera- tia, hac in perpetuum valitura constitutione, statuimus et ordinamus ut de cetero in omnibus venditionibus, locationibus et alicnationibus thesaurariarum, dohanarum, gabellarum aliorumque iurium, bonorum et reddituum quorumcumque, tam in alma Urbe nostra quam in aliis provinciis, civitatibus et locis nostrae et S. R. E. ditioni subjectis, ad praedictain Cameram quomodolibet pertinentium, per eandem Cameram seu ab ea deputatos et deputandos ad quantumcumque longum seu breve tempus faciendis, debitae et de jure requisitae solemnitates, tam quoad publica edicta, cum expressione locorum et dierum in quibus

haec fieri debebunt, emittenda, et licitationes et subhastationes, cum temporis a iure seu iudicis arbitrio statuti praefixione, nec non plus offerentibus deliberationes, quam quoad cetera circa rerum fisci alienationes disposita, observari debéant.

§ 2. Et aliter factae venditiones, loca- Aliterque fationes seu alienationes rerum huiusmodi non valeant, nulliusque roboris et momenti existant, sed per eamdem Cameram revocari, ipsaeque res sic alienatae cum fructibus inde perceptis repeti et aliis vendi seu locari possint et debeant; sicque per quoscumque iudices, etiam Palatii Apostolici auditores et S. R. E. cardinales, iudicari et declarari debere, sublata eis aliter iudicandi et•declarandi facultate, irritumque et inane quicquid secus a 1 quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 3. Et ne in huiusmodi subhastationi- Fraudulentae bus faciendis fraus aliqua fieri valeat, omnibus et quibuscumque respraefatas emere vel conducere volentibus, ne cum aliis quibuscumque pacta seu conventiones, ut illi minora pretia offerant et licitentur, seu aliquam super praemissis societatem seu conventiculam occultam in praeiudicium praedictae Camerae ineant, sub nullitatis et invaliditatis omnium per eos in præmissis, mediante fraude huiusmodi, gerendorum, ac excommunicationis maioris et decem millium ducatorum auri eidem Camerae applicandorum poenis, districtius

§ 4. Mandantes dilectis filiis Guidoni Executorum bu-Ascanio, S. Mariae in Via-lata diacono car- prii deputatio. dinali, nostro et S. R. E. camerario, ac praedictae Camerac praesidentibus, clericis, ut praesentes, quarum solam signaturam nostram, etiam absque datae appositione, regula Cancellariae nostrae forsan contraria non obstante, sufficere volumus, in libris Camerae registrent, ac in eisdem

inhibemus.

1 A quoquam, quaris etc., Cherub. (R. T.).

literis contenta omnia et singula inviolabiliter observent et a quibuscumque aliis observari mandent et faciant cum effectu.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis eidem camerario et clericis et Camerae Apostolicae quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum tenores etc., quoad praemissa specialiter et expresse derogamus, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

rogatoriae.

cam merita.

Placet, et ita motu proprio statuimus et mandamus. I.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, xvi kalendas octobris, anno primo.

Registratae lib. xxxv, fol. cclin, die xv Admissio in novembris MDLX admissae et registratae ex Camera Aposto- decreto Camerae collatae et concordatae. Hieronymus de Tarano.

Dat. die 16 septembris 1560, pontif. anno 1.

### XVI.

Erectio ducatus Brachiani, pro Paulo Iordano Ursino et successoribus 1

## Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum domus et nobilis familia Ursina inter antiquas almae Urbis nostrae domos Familiae Ur- et familias admodum illustris existat, Sedi dem Apostoli- et Romanae Ecclesiae praedictae semper dovota fuerit: ex eaque non solum felicis recordationis Nicolaus Papa tertius multique eiusdem Romanae Ecclesiae cardinales, sed multi quoque domicelli, priscae illius virtutis Romanae alumni, in egregios armorum duces evaserint, fortemque et memorabilem dictae Sedi operam, tam in bellicis quam in domesticis aliisque rebus, strenue navaverint, ac propterea et ex certis aliis animum nostrum moventibus

> 1 Ex Raynaldo Continuat. annal. opus posthum., tom. xxII. - Brachianum quod et Arcennum, nunc Bracciano, urbs est ditionis Pontificiae, decem milliaribus distans ab ora Tyrrheni maris Boream yersus (R. T.).

causis, domum praedictam ac dilectum filium nobilem virum Paulum Iordanum Ursinum, Romanum, primarium eiusdem domus et familiae Ursinae virum, eiusque posteritatem specialis gratiae favore prosequi volentes, ex motu proprio etc. Brachianum etc., in perpetuum et nobilem ducatum, cum iurisdictione, imperio et gladii potestate et privilegiis, praerogativis, signis et insigniis, ad perpetuum et nobilem ducatum pertinentibus, apostolica auctoritate et certa scientia, tenore praesentium, erigimus et instituimus etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo, vii idus octobris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 9 octobris 1560, pontif. anno 1.

#### XVII.

Iudices causarum beneficialium vel criminalium privationem beneficiorum concernentium, eorumque affines et familiares, beneficia illa impetrare non possint.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cupientes unicuique iustitiam, prout par Causa constiest, aegua lance ministrari, et omnem, delinguendi occasionem ab ipsius iustitiae ministris, praesertim iudicibus in beneficialibus ac etiam criminalibus privationem beneficiorum ecclesiasticorum concernentibus causis, tam a Sede Apostolica ac eius legatis et vicelegatis quam alias quomodolibet et a quibuscumque pro tempore deputatis, seu ad quos illarum cognitio, tam de iure quam de consuetudine, etiam ratione corum, quae obtinent, officiorum ct alias quomodolibet pertinct et pertinebit, seu quibus causac ipsae, tam apostolica quam alia auctoritate commissae sunt et pro tempore committentur, penitus re-

moveri, ac eorum fraudibus obviare et animarum saluti, quantum cum Deo possumus, salubriter consulere.

sarum beneficianon possint.

§ 1. Ex certa nostra scientia ac de apo-Indices cau- stolicae potestatis plenitudine, decernimus lium, eorumque et declaramus quoscumque iudices, etiam affines et fami-liares beneficia S. R. E. cardinales necnon causarum Pailla impetrare latii Apostolici auditores seu locatenentes et utriusque vel alterius signaturae referendarios et quosvis alios, etiam archiepiscopali, patriarchali aut alia maiori dignitate, etiam legationis munere fungentes, ad audiendum, cognoscendum et decidendum causas super quibusvis ecclesiis, monasteriis, prioratibus et aliis beneficiis ecclesiasticis, tam in Romana Curia quam extra eam quomodolibet hactenus motas, etiam privationem corumdem concernentes, et in futurum movendas, tam alia Sede 1 eiusque legatis seu vicelegatis praedictis, ac tam apostolica quam ordinaria aut alia auctoritate et a quibusvis in dicta Curia et extra eam vel alias ubilibet pro tempore deputatos, seu ad quos similium causarum decisio seu qualiscumque cognitio, etiam quomodolibet, ut praefertur, spectat et spectabit in futurum, aut quibus illas quovis modo audiendas, cognoscendas et decidendas et, ut praefertur, alias committi contigerit, necnon eorumdem cardinalium, auditorum, locatenentium, referendariorum et aliorum, ut praefertur, qualificatorum iudicum huiusmodi nepotes, consanguineos, affines, procuratores, sollicitatores ac domesticos vel familiares, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis fuerint, et etiam ex quorum sententiis privationes ecclesiarum, monasteriorum, prioratuum et beneficiorum huiusmodi aut alias emanaverint ac emanabunt, eorum per privationem eamdem aut alias quomodolibet occurrenda vacatione, nullo umquam tempore a nobis seu Sede aut aliis legatis praedictis vel quibusvis illorum ordinariis collatoribus

1 Tam a dicta Sede, Cherub. (R. T.).

impetrare, aut ab aliis impetrari, seu sibi conferri et de illis provideri facere quoquomodo posse seu debere, sed illos penitus ad illa in posterum obtinenda inhabiles forc et esse; ac quascumque impetrationes sic ab eis, ctiam ut praesertur qualificatis, necnon collationes et provisiones ac quasvis alias dispositiones aut alias concessiones de ecclesiis, monasteriis, prioratibus et beneficiis huiusmodi, etiam per nos aut praedecessores nostros, etiam motu et potestatis plenitudine similibus, hactenus quomodolibet factas et in posterum faciendas, nullas, irritas et inanes nulliusque roboris et momenti existere, nullumque per illas eis ius quaesitum fuisse, fore aut esse, seu dici vel censeri, ac de annali et triennali possessore, aut alias Cancellariae Apostolicae regulas seu alias constitutiones eis adversus praemissa nullatenus suffragari posse, sed illos eis sic impetratis omnino privatos et ab eis amovendos esse, prout nos harum serie privamus et amovemus, ac privatos et amotos esse denunciamus.

§ 2. Et ita per eosdem cardinales, au- Decretum irditores, locatenentes ac alios quoscumque iudices, quavis auctoritate fungentes, sublata etc., iudicari etc. debere, irritum quoque etc. decernimus et declaramus.

§ 3. Non obstantibus, si opus sit, de Clausulae denon tollendo iure quaesito et aliis quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis etc., etiam iuramento etc. roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis quibusvis, in genere vel in specie, etiam iuramento etc., ac motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concessis quibusvis, omnibus in literis latissime extendendis, etiam si de eis etc., tenores etc., hac vice specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis et consuetis.

Fiat, motu proprio. I.

Bularum.

§ 4. Cum decreto, declaratione, dero-Repetitio clau- gatione et aliis de ac pro omnibus supradictis, quae hic pro sufficienter et ad partes repetitis habeantur, latissime extendendis perpetuo in forma gratiosa; et, si videbitur, literae desuper ad perpetuam rei memoriam, cum praemissorum omnium et singulorum, etiam nomen et cognomen, etiam beneficiorum sic impetratorum, eorum qualitatem, etiam maioritatis et principalitatis, et illa impetrantium in se continentium, etiam si cardinales vel alias, ut praefertur, qualificati fuerint, ac temporis detentionis maiori et veriori expressione, latissime extendendae, per breve nostrum expediri et in dicta Cancellaria et alias ubilibet publicari possint; et, si videbitur, cum opportuno decreto quod illarum transumptis, manu notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae seu curiae ecclesiasticae munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra, adhibeatur, quae originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae, latissime extendi possint; seu, Sola signatura si videbitur, praesentis motus proprii, etiam absque illius registratura et data, sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula seu constitutione apostolica contraria non obstante.

sufficit.

## Fiat. I.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, quinto idus octobris, anno 1.

Dat. die 11 octobris 1560, pontif. anno 1.

### XVIII.

Vassallorum obligationes de cetero fiendae pro eorum dominis Sedi Apostolicae subiectis, nullae erunt; et domini eorum vassallos ab obligationibus iam factis indemnes relevare, et pecunias solutas infra sex menses restituere cogentur.

# Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Quia non solum ex debito caritatis et constitutionis. pastoralis officii, quo omnium nostrorum

et Romanae Ecclesiae subditorum praecipuam curam tenere debemus, sed, pro interesse etiam pecuniario Sedis et Camerae praefatae, debemus prospicere et curare ut ex terris, civitatibus, oppidis, castris, villis et locis, temporali dominio comitum, baronum, domicellorum aut alias quomodolibet nuncupatorum, nobis subditorum, oriundi, aut illarum illorumque incolae et habitatores suis facultatibus non exhauriantur, quandoquidem ad paupertatem redacti, non valerent solvere subsidia, et sufferre onera, quae nobis et Sedi ac Camerae praefatis, ratione superioritatis et alias, tam ordinarie quam extraordinarie, prout contingit, praestare tenentur et consueverunt. Et (sicut accepimus) pravus quidam abusus a multis annis citra inolevit quod nonnulli ex comitibus, baronibus et aliis temporalibus domicellis praefatis, per seipsos vel per alias ad eorum commodum interpositas personas, accipiendo pecunias mutuo seu alios contractus faciendo, faciunt civitatum, oppidorum, castrorum, terrarum; villarum et locorum sibi subditorum universitates et homines, et plerumque etiam particulares accedere et fideiubere, seu principaliter et in solidum obligare; et adveniente tempore ad faciendam solutionem vel satisfactionem, ipsis dominis non solventibus neque satisfacientibus, miseri subditi coguntur vel de suo solvere et satisfacere ac depauperari; vel solvere et satisfacere non valentes, censuris et interdictis subiici, ac per executores tribulari, immensisque fastidiis vexari, et demum ad solvendum et sufférendum Camerae Apostolicae subsidia et alia praefata impotentes reddi.

§ 1. Nos igitur, tot inconvenientibus oc- Domini resticurrere, illorumque occasionem tollere tuant infra sex volentes, motu proprio et ex certa scien-lis pecunias pro tia ac de apostolicae potestatis plenitudine, universis et singulis comitibus, ba-

ronibus, domicellis et aliis praefatis, sub excommunicationis latae sententiae privationisque dominii, civitatum, oppidorum, castrorum, villarum et locorum praefatorum ipso facto incurrendis poenis, in virtute sanctae obedientiae, praecipimus et mandamus ut quicumque ex eis, pro quibus seu pro quorum commodo, utilitate et interesse, immediate vel aliis personis mediantibus vel suppositis, eorum subditi universaliter vel particulariter, ex quacumque causa et quocumque modo, obbligati hactenus fuisse reperiuntur. debeant, per ipsos subditos soluta seu quomodolibet exposita, integre infra sex menses proximos restituisse.

subditos.

§ 2. Et pro aliis obligationibus, non so-Et ab aliis o- lutis neque satisfactis debitis temporibus. bligationibusin-demnes rele- de suis propriis, absque subditorum damvent eosdem no aliquo, solvisse et satisfecisse, ipsosque subditos, etiam non petentes, vere et realiter indemnes et penitus sine damno relevasse. Et nihilominus omnes et singulas confessiones, et quietationes, et liberationes dictorum dominorum per ipsos subditos, circa relevationem indemnitatis huiusmodi, non interveniente vera et reali satisfactione, etiamsi iuratae fuerint, irritas et nullius momenti fore et esse decernimus.

§ 3. Insuperque omnes et singulas fi-Obligationes deiussiones et accessiones, etiam cum et vassallorum clausula principaliter et in solidum, necde cetero pro dominis fien- non uti principales et tam personales dae invalidae quam reales et alias quascumque obligationes et promissiones, per universitates et personas subditas praefatas, sive universaliter sive particulariter, etiam in ampliori forma Camerae Apostolicae, cum iuramento, censurarum et mandati executivi susceptione et promissione, etiam iurata, etiam de non utendo remedio huius nostrae provisionis ultro seu ad preces et instantiam, aut ad commodum seu utilitatem suorum in temporalibus dominorum, immediate ipsis dominis nominatis, seu, illis non nominatis, aliis interpositis nominibus et personis, de cetero, perpetuis futuris temporibus, quocumque modo faciendas, et prout illas concernent desuper conficienda instrumenta nullius roboris et momenti fore et esse, universitatesque et personas subditas praefatas nullo modo obligare, neque in iudicio vel extra ullam omnino fidem facere. .

- § 4. Sicque et non aliter per quoscum- Decretum irque iudices, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales et Palatii Apostolici causarum auditores, Camerae Apostolicae regentem et alios quoscumque iudices, in alma Urbe et aliis quibuscumque sanctae Romanae Ecclesiae terris et locis, sublata aliter iudicandi facultate, iudicari debere; ac si et quidquid secus fieri contingat, irritum etc.
- § 5. Et praesentium (quas, postquam per aliquem ex nostris cursoribus in lo- Urbe ligat ignocis consuetis Urbis affixae et publicatae fuerint, omnes, etiam ignorantes, afficere volumus) solam signaturam, regula contraria non obstante, sufficere decernimus.
- § 6. Non obstantibus constitutionibus et Derogatio conordinationibus apostolicis, privilegiis Ca- trariorum. merae et aliis quibuscumque concessis, cuiuscumque tenoris existant, statutisque et consuetudinibus locorum, etiam iuramento etc. roboratis, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

Placet, et ita decernimus et mand. I.

Anno a Nativitate Domini MDLX, indictione iii, die vero xiii mensis octobris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae IV anno 1, retroscriptae literae affixae et publicatae fuerunt ad valvas Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Florae, ac ad valvas basilicae Principis Apostolorum de Urbe, per nos Iulium Parinum, clericum Terdonensem, et Iacobum Carra, SS. D. N. PP. cursores.

Camillus Cherub., magister cursorum. Pub. die 13 octobris 1560, pontif. anno 1.

Publicata in

Publicatio.

### XIX.

Approbatio et declaratio iurisdictionis et indultorum archipresbyteri et iudicis causarum canonicorum et capituti Beatae Mariae Maioris de Urbe 1.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, dilectus filius Causa buius noster Carolus, tituli Sanctae Praxedis S. motus proprii.

R. E. presbyter cardinalis Borrhomæus nuncupatus, basilicae S. Mariae Maioris de Urbe archipresbyter et dilecti filii eiusdem basilicae canonici, capitulum ac beneficiati et clerici et singulae personae præinsertos motus proprios, omniaque basilicae huiusmodi privilegia, pro illorum subsistentia firmiori, nostri et Sedis Apostolicae patrocinio et munimine roborari desiderent.

risdictionis et

§ 1. Nos, Carolo cardinali archipresby-Confirmatio iu tero et capitulo, canonicis, beneficiatis et indultorum cum clericis et personis basilicae praedictae, ob causas crimina- singularem eorum erga nos et Sedem Apostolicam devotionem, benigne annuere ac eos specialis gratiae favore prosequi volentes, ac omnes et singulas causas civiles et beneficiales, meras et mixtas, ecclesiasticas seu spirituales et profanas, necnon etiam criminales (citra tamen poenam sanguinis et corporis afflictivam), tam inter canonicos et capitulum ac beneficiatos et clericos aliasque praedictae basilicae et alias quascumque personas, cuiuscumque status, gradus, dignitatis et præeminentiae existentes, de et super censibus, canonibus, pensionibus, responsionibus et aliis quibuscumque rebus et bonis ad dictam basilicam spectantibus et pertinentibus vel ius aut interesse praedictae basilicae quomodocumque et qualitercumque concernentibus, directe vel indirecte, quam etiam inter ipsosmet canonicos et beneficiatos,

> 1 Has iurisdictiones vide tom. v1, in constitutione xxiv Pauli III, Cum, sicut, pag. 266.

clericos, cappellanos et sacristanos et alias eiusdem basilicae personas et alios praedictos, et alias quascumque personas, loca, collegia et universitates ac communitates, super quibuscumque bonis et pecuniarum summis rebusque aliis, quocumque nomine nuncupatis et quomodocumque qualificatis, ad dictos canonicos, beneficiatos et clericos ac quemlibet eorum quomodolibet spectantibus in genere vel in specie, coram quibuscumque Romanae Curiae seu aliis quibusvis iudicibus et locatenentibus et auditoribus et S. R. E. cardinalibus quomodolibet et in quacumque instantia pendentibus, in statu et terminis in quibus reperiuntur, ab eisdem iudicibus et ex tenore praesentium, auctoritate apostolica, motu simili et ex certa scientia nostra, ad nos advocantes, praeinsertos motus proprios, omniaque alia et singula privilegia, facultates, exemptiones, libertates, praerogativas aut 1 dationes, iurisdictiones, auctoritates praedictae basilicae, necnon eiusdem basilicae stylum, mores, consuetudines, statuta, indulta et gratias aliaque praefatae ecclesiae ac Carolo cardinali archipresbytero necnon capitulo et canonicis, beneficiatis et clericis praedictis, etiam super collatione quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum, per praedictos et quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros, in genere vel in specie et alias quomodolibet concessa, facta, edita, observata et usu existentia, ac desuper signatas ac confectas literas, motus proprios, supplicationes, instrumenta et alias scripturas et in eis contenta, ac illorum vigore subsecuta, gesta et emanata quaecumque, auctoritate, motu et scientia similibus, tenore praesentium, confirmamus, approbamus et innovamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulos, tam iuris quam facti et solemnitatum defectus, si

1 Antedationes, Cherub. (R. T.).

qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus, ac singula praemissa et in præinsertis aliisque motibus propriis, supplicationibus, literis, instrumentis et scripturis basilicae, archipresbytero, capitulo et canonicis praedictis, ut praefertur, concessa et inde secuta quaecumque, valida et efficacia fore et esse, ac perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observari debere, et ita per praedictos et quoscumque alios iudices etc., omnesque causarum Palatii nostri Apostolici auditores et S. R. E. cardinales, sublata etc., iudicari debere; irritumque etc., decernimus.

§ 2. Et nihilominus, pro potiori cau-Nova corum-tela, eadem omnia et singula, eisdem auctoritate, motu et scientia et tenore, modo et forma quibus concessa sunt, de novo concedimus; ac omnes et singulas praedictas, ut praefertur, et alias quomodolibet pendentes, et ad nos advocatas et alias quascumque causas, lites et quaestiones, molestias et differentias, ut praefertur, et alias quomodolibet specificatas et qualificatas, modo et forma praemissis, ac inter canonicos, capitulum, beneficiatos, clericos, cappellanos et sacristas basilicae praedictae aliasque personas motas et movendas, active et passive, eidem Carolo cardinali, et pro tempore existenti archipresbytero basilicae praedictae, illius vicecancellario deputato et deputando, etiam summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, et etiam, si videbitur, quando opus fuerit, manu regia, alias, iuxta praeinsertorum motuum propriorum tenorem, cum omnibus earum incidentibus, audiendas, cognoscendas, decidendas fineque debito terminandas, committimus et mandamus. Cum potestate citandi et inhibendi ctc., in eisdem causis et qualibet earum, secundum dictorum motuum propriorum tenorem, procedendi, citationesque per cursorem seu mandatarium ad id per reverendissimum

dominum archipresbyterum deputandum, in causis quibuscumque, vigore huiusmodi motus proprii, fieri faciendi, aliaque faciendi in praemissis et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna.

§ 3. Praemissis ac constitutionibus et Derogatio conordinationibus apostolicis statutisque, privilegiis, etiam novissime in favorem populi Romani concessis et concedendis, ac cum clausulis derogatoriarum derogatoriis, stylo Palatii et Romanae Curiae, ceterisque concessionibus in praeinsertis et quibuscumque aliis motibus propriis non obstantibus, contrariis quibuscumque. Statum etc., pro sufficienter expressis habentes, cum clausulis opportunis.

Fiat, motu proprio. I.

§ 4. Et cum absolutione a censuris, ad Limitatio dieffectum etc., et de confirmatione, ap-nis quoad inprobatione, innovatione, adiectione, sup-dulta. pletione, decreto, nova concessione, commissione, mandato, derogatione aliisque praemissis, ac supra, quae hic pro sigillatim repetitis haberi, perpetuo in forma gratiosa latissime extendentes; et, si videbitur, cum opportuna executorum deputatione, qui assistant etc., et sub censuris etc. Cum facultate aggravandi, invocato brachii saecularis auxilio, latissime extendentes. Et quod praemissorum omnium et singulorum 1 et cognomina iudicum, collitigantium status, merita, invocationes, denominationes, annexiones, qualitates nuncupata, aliorumque necessariorum maior et verior, specialis et expressa 2 fieri possit, in literis expediendis, et de confirmatione privilegiorum tantum quatenus sint in usu et decretis concilii Tridentini non repugnent.

1 Singulorum nomina et cognomina, Cherub. (R. T.). 2 Expressa mentio legendum videtur (R. T.).

XX.

Confirmatio confraternitatis Sancti Rochi, a morbo epidemiae liberatoris, in Urbe hactenus institutae, et ab Alexandro VI et Leone X nonnullis privilegiis decoratae, cum aliarum indulgentiarum et gratiarum concessione, et iudicis ad suarum causarum cognitionem deputatione 1.

## Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Regimini universalis Ecclesiae, meritis licet imparibus, superna dispositione præfecti, ad singulas orbis ecclesias et hospitalia ac alia pia loca, praesertim almae Urbis nostrae, in quibus pias christifidelium societates, diversa pietatis et caritatis opera sincera devotione exercentes, ad omnipotentis Dei ac sanctorum eius gloriam et honorem institutas, cum odore bonae famae et illorum ac aliorum christifidelium salute, vigere cernimus, ut nostris praecipue temporibus votivis in spiritualibus et temporalibus proficiant incrementis, pastoralis officii nostri partes libenter convertimus, et iis, quae in illorum favorem et commodum ac prosperum et felicem successum a diversis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessa sunt, ut firma perpetuo et illibata persistant, cum a nobis petitur, apostolici muniminis firmitatem adiicimus, illaque extendimus et ampliamus ac de novo concedimus, et alias desuper providemus, prout personarum societatum earumdem pia vota deposcunt, et nos in Domino conspicimus salubriter expedire.

- § 1. Sane alias felicis recordationis Alexandro Papae VI, praedecessori nostro,
- 1 Has indulgentias moderatus est, et alias concessit Paulus V in eius constitutione adhuc non edita, quamvis firmata die 111 octobris 1606. Et normam aggregandi alias confraternitates tradidit Clemens VIII in constitutione Quacumque.

pro parte dilectorum filiorum confratrum Alexander VI confraternitatis Sancti Rochi confessoris fraternitatem S. de dicta Urbe, exposito quod nonnulli Rocui, cuius intercess. multi in christifideles in eadem Urbe commorantes, Urbe praeser-vabantura peste pie considerantes quod quamplures chri- et liberabantur; stiani nominis professores intercessione eiusdem Sancti Rochi a morbo epidemiae non solum praeservabantur, sed etiam dicto morbo infecti liberabantur; quodque in dicta Urbe nulla ecclesia sub invocatione Sancti Rochi huiusmodi constructa existebat, quamdam confraternitatem inter se, sub invocatione eiusdem Sancti Rochi, fecerant et ordinaverant, et ut haberent locum, in quo, pro divinis celebrandis et iis quae ad directionem et gubernationem dictae confraternitatis pertinebant et pertinerent in futurum, convenire possent, quamdam petiam terræ montis Augustae de dicta Urbe, prope viam publicam, qua itur ad ecclesiam Sanctae Mariae de Populo, etiam de ipsa Urbe, consistentem, sub annua responsione decem ducatorum, certis modo et forma tunc expressis, conduxerunt; et quod ipsi confratres intendebant inibi unam ecclesiam sub dicta invocatione construi et aedificari, ac in ea missas et alia divina officia per cappellanum seu cappellanos et alios idoneos celebrari facere, et illam ornamentis ecclesiasticis munire et fulcire, praefatus praedecessor ut christifideles illam visitare et divina officia audire, ac ut intercessione eiusdem Sancti Rochi apud Altissimum huiusmodi morbo epidemiae conservari et liberari possent, eorumdem confratrum supplicationibus inclinatus, confraternitatem praefatam per quasdam 1 apostolica auctoritate, approbavit et confirmavit.

§ 2. Ac eisdem confratribus tunc et pro statuta contempore existentibus, statuta rationabilia dendi et officiaet honesta ac sacris canonibus non con-facultatem detraria, pro directione et conservatione di-dit;

1 Per quasdam literas, Cherub. (R. T.).

ctae confraternitatis, ac officiales pro gubernatione eiusdem faciendi et condendi.

§ 3. Ac in loco dictae petiae terrae Ecclesiamque unam ecclesiam sub invocatione Sancti aedificandi et Rochi huiusmodi, sine alicuius praeiudicio, construi et aedificari, et per quemcumque catholicum antistitem consecrari, et in ea, postquam constructa et consecrata foret, seu etiam, antequam consecraretur, super altari portatili, per cappellanum seu cappellanos missas et alia divina officia celebrari faciendi.

ciendi;

§ 4. Ac de eleemosynis et aliis piis ob-Pias oblatio- lationibus, quae in dicta ecclesia erogarentur, ac bonis mobilibus et immobilibus quibuscumque, quae dictae confraternitati quomodolibet relinquerentur, in constructionem dictae ecclesiae et illius manutentionem, necnon dictae confraternitatis utilitatem ac alia pia opera caritatis et alios pios usus, prout per dictos confratres statutum et ordinatum fuisset, disponendi; ita ut ipsi confratres super illis, per quosvis, tam religiosos quam saeculares, tamquam eis debitis vel ad eos pertinentibus, etiam praetextu quorumcumque privilegiorum eis concessorum, molestari nequirent, sed illorum dispositio libera ad dictam confraternitatem pertineret. Et ipsi confratres ac eorum ecclesia nulli personae religiosae vel saeculari aut alteri societati subessent, et a quorumcumque aliorum superiorum 1, quoad praemissa, exempti existerent.

cta ecclesia sepeliendi;

pro confratribus eligendi etc.;

§ 5. Ac quibusvis christifidelibus apud Mortuos in di- dictam ecclesiam sepulturam eligendi, cuiusvis licentia super et alias minime requisita, licentiam ac facultatem concessit.

§ 6. Necnon ducentis ex eisdem con-Confessorem fratribus et eorum cuilibet, ut ad dictum numerum dumtaxat et non ultra tunc praesentibus et futuris, ut aliquem idoneum presbyterum saecularem vel cuiusvis Ordinis regularem in suum possent eligere confessorem, qui, vita sibi comite,

1 Supple auctoritate (R. T.).

in casibus Sedi Apostolicae reservatis, post finitum annum iubilaei tunc proxime venturi (praeterquam offensae ecclesiasticae libertatis, criminum haeresis et rebellionis aut conspirationis in personam vel statum Romani Pontificis seu Sedem praefatam, falsitatis literarum apostolicarum, supplicationum et commissionum, invasionis seu depraedationis aut devastationis terrarum et maris, Romanae Ecclesiæ mediate vel immediate subjectorum, offensæ personalis in episcopum vel alium praelatum, prohibitionis devolutionis causarum ad Romanam Curiam, delationis armorum et aliorum prohibitorum ad partes infidelium), semel dumtaxat in vita, aliis vero quoties opportunum foret, confessionibus suis diligenter auditis, pro commissis eis debitam absolutionem impenderet, et iniungeret poenitentiam salutarem. Necnon vota quaecumque (ultramarino, liminum apostolorum Petri et Pauli ac Sancti Iacobi in Compostella, necnon castitatis et religionis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commutare valeret. Quodque confessor, quem quilibet ipsorum confratrum duceret eligendum, omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti et ore confessi forent, post dictum annum iubilaei, etiam semel in vita et in mortis articulo, plenam remissionem eis et eorum cuilibet, in sinceritate fidei et unitate dictae Romanae Ecclesiae, ac obedientia et devotione sua ac successorum suorum Romanorum Pontificum canonice intrantium persistentibus, sibi dicta auctoritate apostolica concedere posset, indulsit.

§ 7. Praeterea, ut dicta ecclesia facilius Indulgentiam construi et aedificari, et, postquam con-visitantibus distructa et aedificata foret, manuteneri ac elargitus est 1. ornamentis ecclesiasticis decorari et ful-

1 Haec indulgentia est plenaria, ut mox infra dicetur; quoad vero porrigentes manus adiutrices, revocationem vide in constitutione Pii V, Etsi.

ciri posset, ac congruis frequentaretur honoribus, et christifideles eo libentius ad illam confluerent, ac pro constructione praedicta manus porrigerent adiutrices, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, vere poenitentibus et confessis, qui dictam construendam ecclesiam, postquam construi incepta foret, in eiusdem Sancti Rochi et Sancti Martini festivitatibus, a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatum earumdem, devote visitarent, et inibi pro praemissis manus porrigerent adiutrices, decem annos et totidem quadragenas pro qualibet dictarum festivitatum, de iniunctis eis poenitentiis, misericorditer in Domino relaxavit.

§ 8. Et deinde, pro parte dictorum Leo X prae- confratrum, piæ memoriæ Leoni Papæ X dicta confirma- etiam 1 exposito quod dicta ecclesia ad Dei laudem iam constructa et aedificata erat; ipsique confratres in eiusdem ecclesiae fabrica, necnon quatuor cappellanorum, quorum cuilibet, in dicta ecclesia missas et alia divina officia celebranti, vigintiquinque ducatos annuatim persolvebant, ac pro sacristia 2 necnon custodis substentatione ac exeguiis defunctorum, necnon cera, oleo, calicibus et aliis ornamentis ecclesiasticis ac pensione annua dictae petiae terrae, necnon gubernatione et manutentione hospitalis et infirmorum ac ministrorum eiusdem, substentationeque et dotibus puellarum, annis singulis sexcentos ducatos vel circa exponebant; ac fructus, redditus et proventus eiusdem ecclesiae vix ad solutionem pensionis dictae petiae annuatim sufficiebant; ac numerus confratrum in dicta confraternitate in dies perabundabat, idem Leo prædecessor, eorum supplicationibus similiter inclinatus, literas Alexandri praedecessoris et per illas eisdem confratribus concessa privilegia, indulta et gratias huius-

1 Etiam praedecessori nostro, Cherub. (R. T.).

2 Sacrista, Cherub. (R. T.).

modi per alias suas literas approbavit et confirmavit.

§ 9. Necnon, pro potiori cautela, illa Facultatem miomnia et singula eisdem confratribus de nistrandi sacranovo concessit, ac posteriores suas lite-tribus infirmis, etiam in illoras, quoad id, ut ipsius confraternitatis rum domibus, cappellani pro tempore existentes, illius eiusdem conconfratribus, etiam infirmis, Eucharistiae cessit, sacramentum, quoties oporteret, ministrare, illudque ad eorumdem confratrum infirmorum domos de dicta ecclesia, cum ea, qua decebat, reverentia, prout aliae societates et confraternitates eiusdem Urbis consueverant, deferre libere et licite valerent, rectorum parochialium ecclesiarum, infra quorum parochias confratres et domus huiusmodi consistebant, et cuiusvis alterius licentia super hoc minime requisita, iure tamen eorumdem rectorum parochianorum in omnibus semper salvo.

§ 10. Quodque, ut non solum ducenti, ut praefertur, sed omnes et singuli alii que eligendi pro ut praefertur, sed omnes et singuli alii que eligendi pro ipsius confraternitatis confratres pro tem-tribus 1; pore existentes, in dicta Urbe tamen degentes, confessorem eligere possent.

§ 11. Illique ac omnes et singuli utrius- Indulgentiam que sexus christifideles, vere poenitentes et plenariam visiconfessi, qui dictam ecclesiam in singulis ecclesiam con-Sancti Rochi et Sancti Martini festivitatibus praedictis et per octavas earum visitarent et manus porrigerent adjutrices, pro singulis festivitatibus et diebus huiusmodi, quibus id facerent, plenariam indulgentiam et peccatorum suorum remissionem consequerentur, auctoritate apostolica praefata extendit et ampliavit.

§ 12. Et insuper eisdem confratribus Privilegium tunc et pro tempore existentem Curiae fori A. C. socausarum Camerae Apostolicae generalem fratribus conauditorem in iudicem ordinarium, ita quod tunc et pro tempore existentes confratres praefati coram alio quam dicto auditore, etiam ratione delicti aut con-

1 Vide quod supra proxime dixi. 2 De hoc vide etiam hîc infra.

tractus seu quasi, vel rei de qua ageretur, ubicumque committeretur delictum, iniretur contractus aut res ipsa consisteret, nullo etiam quaesito modo aut colore, conveniri, aut eorum necnon ecclesiae, confraternitatis et hospitalis praedictorum negotia, controversiae et causae pertractari, cognosci aut definiri possent, eadem auctoritate apostolica deputavit, statuit et ordinavit, prout tam in Alexandri quam Leonis praedecessorum literis desuper confectis praedictis plenius continetur.

§ 13. Cum autem, sicut confratres con-Hic modo Pon- fraternitatis Sancti Rochi huiusmodi notifex dictas con-cessiones con- bis nuper exponi fecerunt, ecclesia ipsa, ad Dei laudem, expiis, tam dictorum confratrum quam aliorum christifidelium, eleemosynis constructa et aedificata fuerit, et in ea divina officia celebrentur, ac diversa caritatis opera exerceantur, ipsaque ecclesia per eosdem confratres laudabiliter regatur et gubernetur, ipsique cupiant eorum confraternitatem ac omnia privilegia, indulgentias, exemptiones et indulta eis concessa praefata, pro illorum subsistentia firmiori, et ut ipsi in huiusmodi piis operibus exercendis de bono in melius perseverare valeant, etiam per nos approbari et confirmari ac ampliari; nos, considerantes copiosam Sedis praefatae benignitatem, salutis operibus semper intentam, ad illa praecipue attendere, per quae singuli christifideles ad huiusmodi salutis et alia opera pia exercenda facilius invitentur, et in eo tam pia 1 devotione conserventur, ac diligentius eisdem divinis officiis intenti existant, eorumque loca, Deo propitio, suscipiant incrementa, eorumdem confratrum supplicationibus in hac parte inclinati, confraternitatem Sancti Rochi de Urbe huiusmodi ac illius privilegia, indulgentias, etiam plenarias, exemptiones et indulta, eorumque confirmationem, approbatio-

1 Et in corum pia etc., Cherub. (R. T.).

nem ac desuper confectas Alexandri et Leonis praedecessoris literas huiusmodi ac, prout illa concernunt, omnia et singula in eis contenta et inde secuta quaecumque, apostolica auctoritate praedicta, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.

§ 14. Necnon ecclesiae, confraternitati Gratias, inilliusque confratribus praefatis et aliis dulgentias et indulgentias et indulg eiusdem ecclesiae et illius bonorum ad-locorum piorum ministratoribus, gubernatoribus, rectori- ciatorum conbus, oeconomis, cappellanis, familiaribus, ministris ac aliis personis de eadem confraternitate nunc et pro tempore existentibus, seu aliquam curam de confraternitate, confratribus et ecclesia praefatis, et illius manutentionem habentibus, necnon personis inibi pro tempore decedentibus seu de bonis suis pro manutentione confraternitatis et ecclesiae huiusmodi, eiusque fabricae bonorum gubernatione et augmento aliquid relinquentibus, quod omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, immunitatibus, indulgentiis, etiam plenariis, et peccatorum remissionibus ac aliis gratiis, spiritualibus et temporalibus, Imaginis Sancti Salvatoris ad Sancta Sanctorum, et Caritatis, ac archihospitalis Sancti Iacobi, et hospitalis Sancti Spiritus in Saxia, ac Corporis Christi et Sacramenti, ac Campi Sancti, et archihospitalis Orphanorum, ac aliis confratribus confraternitatum de dicta Urbe, necnon eisdem Imagini, et archihospitali Sancti Iacobi, ethospitali Sancti Spiritus, et archihospitali Orphanorum, ac Campo Sancto, necnon fabricae basilicae Principis Apostolorum de eadem Urbe illiusque

1 Scias indulgentias ad instar revocatas esse, quinimo omnes confratribus concessas, usque ad Paulum V, qui novam circa indulgentias dispositionem fecit, ut in nota ad pag. 69 a.

Urbis hic enun-

deputatis; eorumque, necnon ciusdem Beatae Mariae de Populo et Consolationis, ac Sancti Ioannis Baptistae Florentinorum aliisque eiusdem almae Urbis ecclesiis, ac illa et illas visitantibus vel eis bene facientibus, eorumque administratoribus, guardianis, rectoribus, cappellanis, familiaribus, occonomis, gubernatoribus et aliis personis similem curam in eis sumentibus, ac pauperibus et infirmis eorum, etiam per nos ac praefatos seu quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores et successores nostros ac Sedem eamdem concessis et concedendis, et quibus illi, illae et illa utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, confraternitas Sancti Rochi illiusque confratres, ecclesia, hospitale, domus et administratores, rectores, cappellani, servitores, familiares, ministri, oeconomi ac gubernatores huiusmodi, aliaeque personae similem curam inibi sumentes, ac illa visitantes vel eis benefacientes, ex nunc in perpetuum utantur, potiantur et gaudeant, ac uti, potiri et gaudere libere et licite valeant in omnibus et per omnia, perinde ac si eisdem confraternitati Sancti Rochi, confratribus, ecclesiae, hospitalis gubernatoribus et aliis personis, ac illa visitantibus et benefacientibus, ac aliis praefatis pro tempore specialiter et expresse concessa fuissent ac in futurum concederentur. Necnon quibusvis presbyteris, tam religiosis quam saecularibus, qui in ipsa ecclesia Sancti Rochi quocumque anni tempore celebraverint, et animabus christifidelium, qui in caritate Dei decesserint, ac pro quibus iidem presbyteri ibi celebraverint aut celebrari fecerint ac oraverint, easdem indulgentias et peccatorum remissiones, quae celebrantibus pro defunctis in cappella Scala Coeli nuncupata monasterii Trium Fontium extra muros eiusdem Urbis, aut in

cappella in Praesepe Domini, sita in ecclesia eiusdem Beatae Mariae Maioris de dicta Urbe, et animabus, pro quibus inibi celebratur et oratur, auctoritate et tenore praedictis, concedimus et indulgemus. Ipsasque indulgentias, gratias, privilegia, indulta, exemptiones, immunitates, libertates et alias concessiones ac remissiones ad illos, illas et illa extendimus et prorogamus ac ampliamus.

§ 15. Et quod administratores, recto- Publicandi inres, cappellani, servitores, familiares, mi-dulgentias li-centiam imparnistri, oeconomi et gubernatores ecclesiae titur 1; et confraternitatis Sancti Rochi huiusmodi indulgentias, privilegia, indulta, exemptiones, immunitates, libertates et alias concessiones ac remissiones huiusmodi ac dies et festa, in quibus, et causas propter quas illas consegui debeant, ad eorum beneplacitum publicari facere; necnon eleemosynas ecclesiae Sancti Rochi ac hospitali et illius domui praefatis ac aliis, sub invocatione eiusdem Sancti Rochi erigendis, elargiendas recipere; et ad illas recipiendas et quaerendas, ac indulgentias huiusmodi publicandas per dictam Urbem seu alibi quaestores seu quascumque alias personas, vicarii pro tempore existentis dictae Urbis ac dioecesani aut cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, deputare et mittere; ac alias confraternitates, sub dicta invocatione, ubivis locorum, erigere et instituere; ac quibusvis ecclesiis, hospitalibus et aliis piis locis necnon confratribus 2 sic erectis omnia et singula privilegia, indulgentias, facultates et indulta eisdem confratribus, hospitali et aliis praefatis concessa illis communicare et ad eorum instar concedere et in eos transferre.

§ 16. Necnon quaecumque statuta et Slatuta etiam ordinationes licita et honesta, tam circa condendi; regimen et tranquillitatem ecclesiae, hospitalis et domus Sancti Rochi huiusmodi,

1 Vide bullam Clem. VIII cit. in nota ad pag. 69 a. 2 Legimus confraternitatibus (R. T.).

divinorumque celebrationem, quam numerum confratrum et ministrorum, rectorum, cappellanorum, oeconomorum, gubernatorum et familiarium praedictorum, illorumque personas et ornamenta, ac bona mobilia et immobilia illorum eorumque administratorum et alia praemissa concernentia condere, alterare, mutare ac de novo edere, et per eos hactenus forsan facta reformare et mutare seu de novo edere, ac quascumque poenas in contravenientes apponere valeant, eisdem auctoritate et tenore, licentiam et facultatem concedimus et indulgemus.

dit 1.

§ 17. Necnon quod non solum confra-Privilegium tres, sed etiam illius et ecclesiae huiuspra, ad omnes modi administratores, gubernatores, repersonas et mi- ctores, oeconomi, servitores, familiares, ministri, cappellani, rectores seu officiales, non solum a vicarii Urbis huiusmodi, sed etiam aliorum quorumcumque iurisdictione, correctione, visitatione et potestate penitus et omnino exempti, et solum, iuxta praefati Leonis praedecessoris dispositionem, cardinali sanctae Romanae Ecclesiae, Camerae Apostolicae regenti aut ipsius Camerae auditori pro tempore existenti subiecti existant, eiusque correctioni et punitioni subiaceant; et quod coram aliis respondere minime teneantur, nec ad id cogi seu compelli, neque propterea aliquas sententias, censuras et poenas incurrere, sed illis impune resistere et obsistere valeant.

linqui possint.

- § 18. Quodque bona quaecumque, etiam Bena etiam feudalia ac emphyteutica et ecclesiastica, fendelia et ec-elesiastica con- praefatae confraternitati, tam inter vivos fraternitati re- quam causa mortis seu testamento vel codicillo, dari, concedi et relinqui; ipsique illa, prout cetera ecclesiae et confraternitatis huiusmodi bona, regere et gubernare, nec desuper a quoquam molestari seu perturbari possint, statuimus et ordinamus.
  - 1 A. C. facultates vide in constitutione Pauli V.

§ 19. Ac quod praemissa omnia et sin- Clausulae prægula de subreptionis et nullitatis vitio, servativae. seu intentionis nostrae defectu, etiam ex eo quod ea, quae super praemissis gesta fuerunt et emanarunt plenarie expressa seu, prout existunt, narrata minime fuerunt, seu quovis alio praetextu, occasione vel causa notari vel impugnari, aut in aliquo annullari vel alterari non possint, neque notata seu impugnata, annullata 1 aut alterata censeantur, sed valida et efficacia existant, ac si exprimenda de necessitate de verbo ad verbum inserta fuissent. Quodque praesentes literae sub quibusvis revocationibus, suspensionibus, modificationibus, limitationibus, restitutionibus, responsionibus et exceptionibus similium literarum, gratiarum et indulgentiarum, etiam per nos et recolendae memoriae Marcellum Papam II seu alios praedecessores et successores nostros Romanos Pontifices et Sedem huiusmodi vel eius legatos, ac etiam per regulas Cancellariae Apostolicae pro tempore factas, ac in favorem dictae basilicae Principis Apostolorum de Urbe et expeditionis contra infideles nullatenus comprehendantur. sed semper ab illis penitus et omnino excepta sint et esse censeantur, illisque per quascumque literas et quasvis clausulas generales et speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, efficaciores et insolitas, ac etiam irritantia decreta, sub quacumque verborum forma et expressione, in se continentes, nullatenus derogari possit, nec derogatum esse censeatur, nisi tenor illarum de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et huiusmodi derogationes consistorialiter factae et per trinas distinctas literas, eundem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, confratribus, administratoribus, gubernatoribus, rectoribus et oeconomis praesatis legitime intimatae et insinuatae fuerint, eorumque ad id expressus accedat

1 Cherub. omittit annullata (R. T.).

assensus; et aliter factae derogationes nemini suffragentur.

ritans.

§ 20. Et ita per quoscumque iudices, Decretum ir quavis auctoritate fungentes, et causarum Palatii Ap. auditores et ipsius S.R. E. card., sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

tia plenaria pro tres eligenda,

§ 21. Et nihilominus, ut ecclesia Sancti Alia indulgen- Rochi in maiori veneratione habeatur, visitantibus di- et ad illam visitandum et benefaciendum ctam ecclesiam facilius concurratur, de ipsius omnipoquam festivita- tentis Dei misericordia ac eorumdem cui, per confra- Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, seu confitendi propositum habentibus, qui, ultra Sancti Rochi et Sancti Martini festivitates praedictas, alio die, per eosdem administratores, gubernatores, rectores et oeconomos ad id nominando, a praemissis 1 vesperis usque ad occasum solis sequentis diei, ecclesiam Sancti Rochi praefatam devote visitaverint, ac pro illius et eius hospitalis manutentione seu ornamentorum emptione vel alias ad illorum utilitatem in aliquo manus porrexerint adiutrices.

§ 22. Necnon singulis confratribus, ad-El alia pro ministratoribus, cappellanis et aliis eccleconfratribus 2. siae et hospitalis ministris et personis praefatis, qui in eorum infirmitate seu alias in mortis articulo poenitentes et contriti nomen Iesus nominaverint, aut signum poenitentiae seu crucis, aut animum seu vultum ad Deum, aut caput sursum ad coelum elevaverint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam ac iubilaeum et remissionem, in forma ecclesiae consueta, misericorditer in Domino elargimur.

> 1 Ad id nominandos, a primis vesperis, Cherub. (R. T.). 2 Habes revocationem in dicta constitutione Pauli V cit. in nota ad rubr.

§ 23. Non obstantibus apostolicis ac in Clausulae deprovincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac ecclesiarum, monasteriorum, hospitalium et confraternitatum praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis illis ac dilectis filiis populo Romano et dictae Urbis conservatoribus et quibusvis aliis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et nos ac Sedem praefatam, etiam per modum generalis legis ac statuti perpetui, ac motu proprio et ex certa scientia ac quavis instantia et cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvIII octobris, MDLX, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 18 octobris 1560, pontif. anno 1.

### XXI.

Declarat quod ultra 1 praesentandi seu nominandi ad beneficia ecclesiastica, quibusvis principibus et personis a se concessum, ad foeminas nullatenus extendatur 2.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanum decet Pontificem sua solici- Promium. tudine indefessa providere ut ea, quae

1 Librarii certe error hic est; legimus ius praesentandi (R. T.). 2 Ex Regest. in Archiv. Vat.

An. C. 1560

ab eo concessa sunt, ita suae declarationis adminiculo dilucidentur, quod a nemine possint ultra mentem suam interpretari; nec sub ignorantia facti aliquibus praeiudicium generetur; neque alicui occasio dubitandi relinquatur, sed exinde litibus et scandalis penitus obvietur, ac omnis materia altercandi abscindatur.

clarationis.

§ 1. Cum itaque nos nuper, ex certis Causae huiu- tunc expressis causis, nonnullis nobilibus viris, ducibus, comitibus, marchionibus, proregibus et forsan aliis principibus ac locorum in temporalibus dominis eorumque in primogenitura successoribus ius patronatus et praesentandi locorum ordinariis, et in illorum recusationem, aliis personis in dignitate ecclesiastica constitutis per eos eligendis personas idoneas ad omnia et singula beneficia ecclesiastica, in eorum dominiis et ditionibus ac eorum ecclesiis consistentia, certo tunc expresso modo qualificata, illorum pro tempore, non tamen per resignationem in manibus nostris seu Romani Pontificis pro tempore existentis, occurrente vacatione, certis modis et formis, ac cum decretis, derogationibus et clausulis similiter tunc expressis, apostolica auctoritate reservaverimus, concesserimus et assignaverimus; et forsan ab aliquibus praetendi posset ius patronatus huiusmodi ad foeminas se extendere, et beneficia in mensibus ordinariis collatoribus pro tempore concessis vacantia, sub reservationibus, concessionibus et assignationibus iuris patronatus et praesentandi huiusmodi comprehendi, nos qui quid in mente gessimus praeceteris scimus, ne quid, quod ab eadem mente nostra alienum sit, inde oriri contingat, ac indemnitati et tranquillitati eorumdem ordinariorum collatorum, quantum in nobis est, providere, ac omnem haesitationis materiam desuper submovere mentemque nostram cunctis pandere volentes.

§ 2. Motu proprio et ex certa nostra Declaratio (de scientia ac de apostolicae potestatis ple-qua in rubrica). nitudine decernimus et declaramus ius patronatus et praesentandi huiusmodi ad ipsorum ducum, marchionum, baronum et aliorum principum et locorum in temporalibus dominorum, quibus huiusmodi ius patronatus, ut praefertur, concessum existit, in eisdem ducatibus, marchionatibus, baroniis et dominiis, successores masculos de legitimo matrimonio natos dumtaxat, et nullatenus ad foeminas se extendere; ac dictas foeminas necnon beneficia, in mensibus eisdem ordinariis collatoribus, iuxta constitutiones apostolicas seu literas alternativarum aut alia privilegia et indulta, concessis hactenus et in posterum, etiam per nos aut successores nostros Romanos Pontifices, pro tempore existentes concedendis, sub reservationibus, concessionibus et assignationibus iuris patronatus et praesentandi huiusmodi, quarum et forsan desuper confectarum literarum ac decretorum in illis appositorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus haberi volumus pro expressis, minime comprehensa, sed semper ab illis exclusas et excepta respective fuisse, fore et esse; ac illis non obstantibus, eosdem ordinarios collatores dicta beneficia, in præfatis mensibus eis pro tempore concessis pro tempore vacantia, eorum ordinaria auctoritate. alias rite, prout ante reservationes et concessiones huiusmodi poterant, conferre, et de illis disponere potuisse et posse; ac collationes, provisiones et alias dispositiones per eosdem ordinarios de eisdem beneficiis in dictis mensibus, ut praefertur, vacantibus, alias rite pro tempore factas, validas et efficaces existere, et suos effectus sortiri debere in omnibus et per omnia, perinde ac si reservationes, concessiones et assignationes iuris patronatus et praesentandi huiusmodi a nobis non

emanassent, ac easdem reservationes, concessiones et assignationes dictas foeminas minime comprehendere; illasque ad beneficia in mensibus nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti reservatis, extra Romanam Curiam pro tempore vacantia, dumtaxat se extendere, et ita intelligi debere; ac eos quibus illae factae sunt ad alia beneficia, quam in mensibus nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti, ut praefertur, pro tempore reservatis praedictis, pro tempore vacantia, praesentare non posse, et aliter factas praesentationes nullius roboris vel momenti existere, ac ipsos ordinarios ad illos recipiendum nullatenus teneri, nec ad id cogi aut compelli posse; et ita per quoscumque iudices, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter indicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et dissiniri debere; necnon irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus literis reservatio-Obstantium num, concessionum et assignationum iuderogatio. ris patronatus et praesentandi huiusmodi, ac aliis praemissis, necnon constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterispue contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo, octavo kalend. novembris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 25 octobris 1560, pontif. anno 1.

#### XXII.

Fucultas iudicum, lite pendente, decernendi sequestra super fructibus beneficiorum Sedi Apostolicae reservatorum sive affectorum, et ordinaria vel alia auctoritate nulliter collatorum; et poenae desuper temere litigantium 1.

1 Fructus beneficiorum lite pendente apud personas idoneas a iudice eligendas deponi iussit Pius V infr. in constitutione Cordi.

## Sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Pius divina providentia Papa IV

Cupiens, prout suo pastorali incumbit Causa consti officio, unicuique, quod suum est, tribui, iustitiamque inter omnes aequa lance ministrari, ac animarum periculis et fraudibus eorum, qui passim beneficia ecclesiastica in mensibus, in quibus illorum collatio et provisio per constitutiones suas seu Cancellariae Apostolicae regulas desuper editas, dispositioni suae pro tempore reservata existunt, vacantia, seu alias eidem et Sedis Apostolicae dispositioni generaliter reservata, aut ex generali reservatione apostolica vel alias affecta, ordinaria seu alia auctoritate, contra dictarum constitutionum tenorem aut alias, indebite sibi conferri et de illis etiam provideri procurant, et in eis, praetextu collationum et provisionum huiusmodi, se intrudunt, ad hoc ut illorum fructus suos faciant et ex eis impetrantes apostolicos seu alias iusto titulo provisos molestent, et interim lites adeo in longum protrahant, ut impetrantes et iustum titulum habentes aut cum eis concordare, aut eorum iuri cedere et renunciare, aut in prosecutione litium huiusmodi omnes fere eorum facultates dissipare, et tandem in illarum prosecutione mori cogantur. Quique beneficia in Romana Curia vel extra eam litigiosa resignant, aut eorum iuri cedunt simpliciter vel in favorem tertii in memorialibus, cum parvis datis et consensibus desuper praestitis, quae penes se retinent, et nihilominus lites huiusmodi prosequuntur, et dum cognoscunt nullum ius sibi in huiusmodi beneficiis litigiosis competere, ad effugiendum sententiam et expensas vel fructuum restitutionem, in quibus condemnandi venirent, supplicationes desuper signari, ac datas et consensus parvos huiusmodi extendi faciunt, asserentes se iamdiu illa dimisisse, partes foventes bonum ius et iudices iustitiam

ministrantes deludendo, quantum in eo est obviare, ac omnem penitus talia praesumendi occasionem tollere.

cum sequestrari

§ 1. Hac sua perpetuo valitura sanctione Facultas iudi- statuit et ordinavit quod quoties in antea faciendi fructus aliquem super quovis beneficio ecclesiabeneficiorum stico, ut praefertur reservato seu affecto, super illis tam- et dicta auctoritate vel alias nulliter colstolicae reser-lato, tam in dicta Curia quam extra eam, vatis vel affe-ctis, et per or- litigare contigerit, et iudici ordinario seu dinarios vel per cui causa desuper commissa fuerit, etiam summarie et extraiudicialiter, quantum sibi pro rei qualitate sufficere, parte legitime citata, videbitur, constiterit beneficium ipsum in dictis mensibus vacavisse aut alias, ut praefertur, reservatum seu affectum, et nihilominus ordinaria seu alia auctoritate nulliter collatum, et indebite retentum existere, idem iudex, reproducta citatione, fructus, redditus et proventus beneficiorum sic nulliter collatorum et indebite detentorum sequestrari mandet et faciat, ac alia exequatur in praemissis necessaria et opportuna. Super quo eidem iudici omnem potestatem et auctoritatem impartitus est. Idemque Sanctitas Sua in causis nunc in quavis instantia coram eisdem iudicibus pendentibus similiter observari mandavit.

neticiorum dedampa et interesse elc.

§ 2. Praeterea decrevit et declaravit Talesque be- sic resignantes seu cedentes et nihilotentores et liti- minus lites huiusmodi prosequentes, ne gantes, etiam si eorum malitia illis prodesse et foventibus ad bonum ius nocere valeat, ad fructuum, reddituum et proventuum dictorum beneficiorum per eos perceptorum restitutionem, ac expensarum in litibus huiusmodi factarum refectionem, omniaque et singula damna et interesse, in quibus condemnati fuerint, si non cessissent vel resignassent, per iudices, tam ordinaria quam delegata vel alia auctoritate fungentes, coram quibus lites ipsas pro tempore pendere seu moveri contingerit, condemnandos fore et condemnari debere,

ac ad id teneri et obligatos esse. Ipsosque ac etiam in dictis beneficiis successores quoscumque ad paritionem sententiae seu sententiarum ac literarum executorialium pro tempore latae seu latarum et decretarum, a quibus appellare non liceat, ad restitutionem seu relaxationem possessionis ac fructuum, reddituum et proventuum, necnon refectionem expensarum ac damnorum et interesse huiusmodi, perinde ac si contra eosdem successores sententia seu sententiae latae et literae executoriales huiusmodi decretae fuissent, cogi et compelli. Sic tamen quod, postquam alter ipsorum sententiae seu sententiis ac restitutioni vel relaxationi possessionis et fructuum, reddituum et proventuum, necnon damnorum et interesse huiusmodi refectioni aliisque praemissis realiter et cum effectu paruerit, aliter desuper molestari non possit.

§ 3. Et ita in praemissis omnibus et Decretum irsingulis per eosdem et alios quoscumque ritans. iudices et etiam causarum Palatii Apostolici auditores, sublata etc., iudicari et definiri debere; irritum quoque etc.

Placet, publicetur et describatur. I. Lecta et publicata fuit supradicta constitutio Romae in Cancellaria Apostolica anno Incarnationis dominicae MDLX, die vero sabbati, xxix <sup>1</sup> mensis octobris.

#### XXIII.

De spoliis clericorum ob illicitam negociationem; et de indultis curialium et incolarum almae Urbis super dictis spoliis.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Decens esse censentes et aequum ut nos, qui alios in sua iustitia confovemus, Camerae Apostolicae iura non negligamus, quinimmo ne, praetextu incertitudinis, illa

Exordium.

1 Cherub. legit xxvi (R. T.).

**7**9 An. C. 1560

ab aliquibus usurpari, aut super eis dubia aliqua oriri contingat, ita nostrae declarationis remedio provideamus, quod a nemine desuper dubium aliquod deduci possit.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, a Causa consti-nonnullis vertatur in dubium an res et bona per clericos, etiam in sacris ordinibus constitutos, ex negociatione illicita aut alias contra sacros canones acquisita, uti spolia vel alias ad Cameram praefatam iure legitimo spectare et pertinere debeant, nos, omnes desuper haesitationis materias submovere, ac cavillationibus et altercationibus ac litibus viam praecludere, et denique malitiis corum, qui iura dictae Camerae usurpare satagunt, obviare, aliasque in praemissis opportune providere volentes.

§ 2. Motu proprio et ex certa nostra Clericorum bo- scientia ac de apostolicae potestatis plenegotiatione vel nitudine, decernimus et declaramus omnia alias contra sa-eros canones et singula res et bona, cuiuscumque quaacquisita, ad Ca- litatis et quantitatis existentia, ac in quilicam spectant. busvis regionibus et regnis ac dominiis, tam citra quam ultra montes et maria consistentia, per quosvis clericos, tam saeculares quam quorumvis, etiam Mendicantium, Ordinum ac militiarum regulares, etiam in sacris ordinibus constitutos, cuiuscumque status ordinis et conditionis fuerint, ac archiepiscopali, episcopali vel alia maiori dignitate praefulgeant, ex negociatione illicita aut alias contra sacros canones quomodolibet acquisita, quae pro tempore, post obitum eorum, qui, etiam ex facultate quam habuerint testandi, condito testamento, ubivis locorum decesserint et decedent, aut quibus illos, etiam eis viventibus, privari et eis destitui contigerit, et praesertim quondam Andreæ Iapiro de Sancto Ioanne Rotundo presbyteri seu religiosi, extra Romanam Curiam ad illam forsan veniendo defuncti, hactenus remanserunt, remanent et rema-

nebunt, ad eamdem Cameram et non alios. etiam in quibusvis cathedralibus, etiam metropolitanis et collegiatis ac aliis ecclesiis, monasteriis, hospitalibus, militiis ceterisque beneficiis ecclesiasticis, cum cura, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus, qualitercumque qualificatis, successores, illa in titulum, commendam, administrationem, commissionem aut alias quomodolibet pro tempore obtinentes, etiamsi ad illa, vigore prioris tituli, ius regrediendi seu accedendi aliquibus concessum fuerit, spectasse et spectare, ac sub nomine spoliorum venire; illaque, uti spolia ad Cameram ipsam pertinentia, perpetuo colligi et recuperari potuisse, posse ac debere.

- § 3. Et ita per quoscumque iudices, Decretum irquavis auctoritate fungentes, in quacumque instantia, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate. scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 4. Mandantes dilecto filio nostro Guidoni Ascanio, Sanctae Mariae in Via-Lata deputatio et fadiacono cardinali de Sancta Flora nuncupato, camerario nostro et eius in camerariatus officio successoribus, quatenus spolia ipsa, prout alia ipsius Camerae iura, exigi et recuperari, ac praesentes inviolabiliter observari faciat, nec permittat Cameram ipsam vel pro ea agentes desuper modo aliquo molestari, perturbari aut inquietari, contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, et appellatione postposita, compescendo, necnon legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.
  - § 5. Non obstantibus felicis recordatio-

Executorum

rogatoriae.

Clausulae de nis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon ecclesiarum, monasteriorum, Ordinum, militiarum et beneficiorum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, illis et dilectis filiis illorum capitulis, conventibus, superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu et scientia similibus, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, illorum tenores præsentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo, nonis novembris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 5 novembris 1560, pontif. anno 1.

Sequitur declaratio dictae constitutionis.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exerdium.

Romanus Pontifex, ex sua circumspecta providentia attendens suam almam Urbem, apostolorum Petri et Pauli glorioso martyrii cruore, Domino nostro Iesu Christo consecratam, caput orbis existere, et Altissimum in ea sacerdotii principatum, christianaeque religionis caput instituisse, et ad illam, tamquam commu-

nem omnium christifidelium patriam, de universis mundi partibus christifideles ipsos in copioso numero confluere, ut illa eo amplioribus praerogativis decoretur, quo est omnium aliarum mater, cunctorumque ad cam undequaque accedentium benigna receptrix et alumna, ac illius incolae et habitatores ac Romanam Curiam sequentes eo quietius et tranquillius in ea degant, quo se amplioribus favoribus et gratiis noverint communitos, nonnumquam a suis praedecessoribus in illorum favorem concessa, pro illorum subsistentia firmiori, non solum approbat, sed etiam innovat, et quae postmodum ab eo emanarunt literae apostolicae, ne defectu incertitudinis aliquid, quod a mente sua alienum sit, oriri contingat, illas ita suae declarationis adminiculo dilucidat, ut nulli haesitationis et dubitationis scrupulus relinguatur, et alias desuper disponit, prout, rerum et temporum qualitate pensata, conspicit in Domino salubriter expedire.

§ 1. Nuper siquidem, postquam felicis Iulius III edirecordationis Iulius Papa III etc. 1.

dit bullam,

- § 2. Nos, ex certis tunc expressis causis, Et aliam Pius motu simili et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, per alias nostras literas, sub data videlicet nonis novembris, pontificatus nostri anno I, decrevimus et declaravimus omnia et singula etc. 2.
- § 3. Cum autem, sicut nobis innotuit, Exquibus cum a nonnullis haesitetur an ex his literis fuissent, declanostris statuto et ordinationi Iulii praede- rat illam non fuisse praeiudicessoris huiusmodi praeiudicium aliquod cio privileg cugeneratum sit, aut dici seu censeri possit constit. se non nos, qui Urbis decorem et venustatem, ac card. ubique deillius incolarum praedictorum prosperum edica leatendida et felicem successum sinceris exoptamus cultatem habenaffectibus, quique illam non minoribus gio aut licentia favoribus, quam dicti praedecessores pro- Sedis Apostol.
- 1 Omittitur quia ipsa bulla Iulii est in tom. vi, pag. 412. 2 Omittitur quia est bulla quae praecedit.

rialium, etsuam alias testandi fasecuti sunt, prosequi intendimus, ne, propter nostrae declarationis defectum et veritatis suppressionem, contra mentem et voluntatem nostras, cuiquam præiudicium generetur, quantum in nobis est, providere volentes, ac dictarum nostrarum literarum veriorem tenorem praesentibus pro sufficienter expresso habentes; necnon motu et scientia similibus literas nostras praedictas ad sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam ubivis locorum decedentes, ac eorum bona ubique existentia, nullo pacto, ad Urbem et Curiam praefatas, necnon praelatos, officiales ac alios saeculares et cuiusvis Ordinis regulares clericos, ceterosque, tam in Urbe et Curia praefatis pro tempore existentes, et in ea seu eius districtu decedentes, quam alias alibi ubivis locorum, etiam ultra montes et maria, existentes, testandi tamen, codicillandi et alias de bonis suis quibuscumque quomodolibet disponendi facultatem, seu etiam quod, eis ab intestato decedentibus, eorum bona ad ipsorum proximiores, qui, nisi beneficiati essent, succedere deberent, devolvantur, et debeant ad specialem ab Ap. Sede vel officiorum suorum ratione vel privilegiorum, aut ex alio quovis titulo pro tempore facultem habentes, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis et præeminentiae personas, minime se extendere, neque illos aut eorum aliquem comprehendere, sed ab eis penitus exceptos fuisse, fore et esse, ac dici et censeri; et alias easdem nostras literas, etiam absque verbis aut alias contra sacros canones in illis appositis, in omnibus et per omnia, ac si illa in eis apposita non fuissent, seu illæ sine eis emanassent, stare, et in suis efficacia et robore permansisse et permanere debuisse et debere.

§ 4. Declarantes eisdem motu et scientia, tam Iulii statutum et ordinationem huiusmodi quam per Sixtum IV et Ale-Bull. Rom. Vol. VII. 11

xandrum VI, Leonem X et alios Romanos Constitut. Sixti Pontifices, etiam praedecessores nostros, iv et aliorum. ac etiam nos, etiam in conclavi, in quo, divina disponente clementia, ad summi apostolatus apicem assumpti fuimus, etiam in ipsius Urbis et eius aedificiorum, Romanaeque Curiae et eius officialium ac aliarum personarum praedictarum, etiam extra Urbem et in quibusvis provinciis, etiam ultra montes et maria, ut praefertur, in genere vel in specie, circa testandi et succedendi huiusmodi facultatem quomodolibet concessa privilegia et indulta, ac cum inhibitionum decretorum 1, et in eis contentis clausulis, Iulii praedictas ac aliorum praedecessorum praedictorum singulas desuper confectas literas et inde secuta quaecumque, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus haberi volumus pro expressis, etiam ad hoc ut omnes et singuli supradicti de omnibus et singulis eorum rebus et bonis, etiam nulla quantitatis et acquisitionis ipsorum bonorum distinctione habita, libere disponere valeant, ac si dictae nostrae literae non emanassent aut aliae in posterum emanarent, dicta auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus, confirmamus et innovamus, necnon illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus. Et nihilominus, pro potiori cautela, illa omnia et singula eisdem modis et formis, quibus per dictos praedecessores concessa fuerunt, de novo, eisdem auctoritate et tenore ac motu et scientia, statuimus, ordinamus et concedimus, necnon illa valida et efficacia existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri et inviolabiliter observari ac singulis supradictis suffragari.

§ 5. Sicque in praemissis omnibus et Decretum irsingulis per camerarium, praesidentes et ritans. clericos praefatos ac quoscumque alios iudices et commissarios, quavis auctori-

1 Legendum forte decretis (R. T.).

tate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et ipsius Ecclesiae Romanae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

rogatoriae.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac qui-Clausulae de- busvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Camerae et ecclesiarum ac monasteriorum et Ordinum prædictorum et quibusvis aliis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, necnon privilegiis, indultis et literis apostolicis, illis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu et scientia similibus, concessis et approbatis ac innovatis. Quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac omnibus illis, quae Iulius et alii praedecessores praefati in dictis suis literis voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

rum fides.

- § 7. Et quia difficile foret praesentes Transumpto-literas ad singula quaeque loca deferri, volumus et etiam declaramus quod earum transumptis seu copiis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et alicuius praelati sigillo munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra, ubique adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.
- § 8. Nulli ergo omnino hominum lisanctio poe- ceat hanc paginam nostrarum declarationum, decretorum, approbationis, confirmationis, innovationis, adiectionis, statuti, ordinationis, concessionis, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temera-

rio contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo, nonis februarii, pontificatus nostri anno 1.

Anno a nativitate Domini millesimo Publicatio. quingentesimo sexagesimoprimo, indictione quarta, die vero decimaquinta mensis februarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae IV anno II, retroscriptae literae affixae et publicatae fuerunt in acie Campi Florae et valvis Cancellariae Apostolicae per nos Iacobum Carra et Antonium Clerici, cursores.

Franciscus Rogerius, magister cursorum.

### XXIV.

Confirmatio et nova concessio omnium facultatum et privilegiorum S. R. E. camerario hactenus a Summis Pontificibus concessorum.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Providentia Romani Pontificis plurimum circumspecta, nonnumquam ea, quæ, certis suadentibus causis, per eius praedecessores gesta sunt, ex aliis non minus rationabilibus causis alterat, et ad pristinum statum reducit, ac quemlibet in sua iurisdictione et possessione conservat et manutenet, prout aequitas suadet, et id in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Sane cum dilectus filius noster Guido Camerarius ha-Ascanius, S. Mariae in Via-Lata diaconus buit multas facardinalis de Sancta Flora nuncupatus, mo- vilegia usque ad dernus, et qui ante eum pro tempore fue- illa limitavit. runt S. R. E. camerarii, multa et diversa privilegia eis eorumque camerariatus of-

Exordium.

ficio a quampluribus Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessa habuerint et habeant, ac in illorum possessione pacifica et quieta, usque ad tempus felicis recordationis Pauli Papae IV, praedecessoris nostri, qui, ex certis causis animum suum moventibus, id expedire ratus, illa limitavit seu suspendit aut revocavit, extiterint.

concedit,

§ 2. Nunc vero, experientia, rerum om-Hicautem Pon- nium magistra, docente, privilegia ex ramat et de novo tionabilibus causis concessa, ac publicae commoditati utilia fore comperientes, et propterea eorumdem praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, motu proprio, non ad alicuius instantiam, sed ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, limitationem seu suspensionem aut revocationem privilegiorum huiusmodi, per praefatum Paulum praedecessorem, ut praemittitur, factas, harum serie revocantes, omnia et singula privilegia, moderno et pro tempore existentibus eiusdem S. R. E. camerariis, eorumque camerariatus officio huiusmodi per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros concessa, quorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, auctoritate apostolica, tenore praesentium, in omnibus et per omnia, prout ante limitationem, suspensionem aut revocationem Pauli praedecessoris huiusmodi erant, confirmamus, approbamus et innovamus. Et nihilominus, potiori pro cautela, quatenus opus sit, ea omnia moderno et pro tempore existentibus ipsius S. R. E. camerariis eorumque camerariatus officio huiusmodi de novo concedimus.

bue

§ 3. Non obstantibus quibusvis consti-Quibuscumque tutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam per praefatum Paulum praedecessorem, etiam guoad hebræorum vivendi modum, et tolerantias eisdem hebræis non

concedendas, ac alias quomodolibet editis, quibus, illarum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita omnino servata esset, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, quoad praemissa, motu simili, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poehanc paginam nostrae revocationis, voluntatis, confirmationis, approbationis, innovationis, concessionis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo, idibus novembris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 13 nov. 1560, pontif. anno 1.

#### XXV.

Contra pugnantes in duello et illud ubique gentium permittentes, spectantes, complicesque etc. 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ea quae a praedecessoribus nostris Ro- Exordium. manis Pontificibus, suadentibus legitimis causis, emanarunt, libenter approbationis et innovationis munimine solidamus, ut eo firmius illibata perdurent, quo saepius fuerint apostolica auctoritate munita, illaque de novo statuimus et ampliamus, prout ra-

1 Duellorum usum vetuit in Statu Ecclesiastico Iulius II in sua constitutione xxiv, Regis, tom. v, pag. 474; et deinde Leo X in constitutione xxxv. Quam Deo, ibidem, pag. 727; easque simpliciter confirmavit Clemens VII, et ideo eius bullam non posui.

Consuevit etc. 1.

tionabiles causae persuadent et hoc in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem a felicis recorda-Clemens VII tionis Clemente Papa VII, praedecessore nostro, emanarunt literae, in quibus nonqua hie. nullae aliae inseruntur, tenorum subsequentium. Clemens episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 2. Cum autem, sicut nobis innotuit, Causa consti- quamplurimi duces, comites, marchiones, domicelli, barones et alii in temporalibus domini, vicarii, communitates et universitates civitatum, terrarum et locorum, eidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum, nonnullique alii singularia certamina exoptantes et alii, etiam ut praefertur subditi, illa videre cupientes, suorum status, salutis et honoris immemores, literis prædictorum huiusmodi contravenire, et censuras ac poenas in illis contentas parvipendere non vereantur, in animarum suarum perniciem et divinae Maiestatis offensam, ac reipublicae laesionem.

mentis VII.

§ 3. Nos, quorum est sceleratorum in-Confirmatio solentiis, quibus adversum Deum et proxi-Leonis X et Cle- mum ac dictae Sedis auctoritatem, veluti catholicae professionis inimici, saeviunt, salubriter reprimendis, ne ipsorum invalescat praesumptio et perversitas extollatur, intendere; et ne literæ praedictæ, quae provida deliberatione ab ipsis praedecessoribus emanarunt, contemptibiles reddantur, sed illarum transgressores debita animadversione puniantur, providere volentes, motu proprio, non ad aliquorum nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa scientia, singulas Iulii, Leonis et Clementis praedecessorum praedictorum literas, cum statutorum, ordinationum, adiectionum, decretorum, declarationum, confiscatio-

> 1 Omittitur residuum, quia simpliciter confirmat bullas citatas in nota ad rubricam.

num, incorporationis, applicationis, voluntatum et mandatorum ac omnibus et singulis aliis in eis respective contentis clausulis, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et innovamus, et perpetuae firmitatis robore subsistere, et singulos, quos literae ipsae concernunt et concernent, sub excommunicationis, anathematis, maledictionis, perpetuae infamiae, distidationis, criminis laesae maiestatis, seditionis, rebellionis, confiscationis et privationis statuum et dominiorum ac feudorum et vicariatuum ac aliorum bonorum suorum, ac depositionis illorum. necnon inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda, ac interdicti ac aliis censuris ac poenis, ecclesiasticis et temporalibus, aliisque in eisdem literis contentis, quas contravenientes eo ipso incurrant et intestabiles fiant, ac ultra poenas praedictas carceribus mancipari et detineri et poenis praedictis irremissibiliter puniri debeant, perpetuo observari, et per executores in dictis literis deputatos adversus eosdem contrafacientes ad totalem executionem dictarum poenarum procedi debere decernimus.

§ 4. Illasque, tam ad pugiles taliter pu- Extensio congnantes, quam eos ad id tentantes et pro-stitutionum ad fautores duelvocantes, aut locum seu campum ad pu-lantium et affignandum dantes seu concedentes, ac in scribentes charillis astantes et interessentes, ac certantes comitantes et comitivam praestantes, nec non consulentes ac adhaerentes et fautores, necnon chartas certaminis seu duelli subscribentes vel affigentes aut publicantes, etiam si praedictae seu cuiuscumque alterius dignitatis, nobilitatis, status, gradus et ordinis, tam ecclesiasticae quam mundanae, existant, etiam ad hoc ut ipsi, ultra poenas praedictas, excommunicationis maioris latae sententiae poenam, a qua nonnisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente absolvi possint, eo ipso incurrant; et si ecclesiastici fuerint, etiam

gentes vel sub-

omnibus et singulis ecclesiis, monasteriis, dignitatibus et aliis beneficiis ecclesiasticis per eos obtentis, seu in quibus et ad quae ius eis competit, eo ipso privati et ad illa ac alia in posterum obtinenda inhabiles existant, necnon illa tamquam per privationem huiusmodi vacantia ab aliis impetrari possint, extendimus et ampliamus.

torum a Iulio II, mente VII.

§ 5. Et nihilominus praemissa omnia et Iteratio statu- singula, prout per Iulium, Leonem et Cle-Leone X et Cle- mentem praedecessores praefatos statuta et ordinata, inhibita, decreta et mandata fuerunt, in omnibus et per omnia de novo statuimus, ordinanius, inhibemus, decernimus, declaramus et mandamus.

rumcumque li-

§ 6. Ac omnes concessiones duellorum Revocatio qua- huiusmodi et facultates desuper praedictis seu aliis quibusvis personis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, sub quibusvis formis et verborum expressionibus, forsan concessas et approbatas et innovatas, harum serie revocamus, cassamus et annullamus.

tamina prohibeant 1;

§ 7. Et insuper cupientes illa, et tam Monitio ad om- detestabilem pugnantium, et aliorum loca christianos, e- ad pugnandum, ac alias in praemissis fatiam non sub-ditos R. E., ut vorem praestantium, et denique tanti sceduella et cer-leris fautorum nequitiam, non solum in terris et locis eidem Romanae Ecclesiae, ut praefertur, subiectis, sed alias ubilibet penitus reprimi et aboleri, ac singulorum christifidelium animarum periculis obviare, per viscera Domini nostri Iesu Christi rogamus et obtestamur universos et singulos totius orbis imperatorem, reges, duces, etiam armorum, marchiones, barones ceterosque principes christianos, necnon dominia, potentatus, communitates civitatum, ac universitates oppidorum, castrorum, terrarum et locorum quorumcumque, illorumque in temporalibus dominos, ac etiam militum, tam equestrium quam pedestrium, capitaneos et praefectos, etiam

1 Ad hoc habes Concil. Trid., sess. xxv, De Reform., cap. 19.

temporali ditioni ipsius Romanae Ecclesiae non subditos, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, nobilitatis ac præeminentiae fuerint, ut, divini nominis intuitu, et pro sua in nos et hanc sanctam Sedem Apostolicam devotione et reverentia, nec non fidei cultu et conservatione, ac animarum eorum, qui huiusmodi duella, diabolica fraude decepti, perquirunt, salute, dicta duella seu alia singularia certamina in suis regnis, ducatibus, marchionibus 1, baroniis, dominiis, terris et locis nullatenus fieri permittant, immo ne fiant expresse prohibeant et dissuadeant; districtius praecipientes eis ne ullo umquam tempore huiusmodi duella seu certamina, quovis praetextu seu quavis occasione vel causa, admittere, aut aliquos ad id irritare seu provocare vel illis interesse, aut ut fiant pati seu permittere audeant vel praesumant; alioquin eos, ac etiam extra terras et loca ditioni Ecclesiae huiusmodi non subiecta duella seu singularia certamina huiusmodi aut diffidationes desuper facientes et ad id irritantes, provocantes, et auxilium, consilium vel favorem dantes, ac illis astantes et interessentes, et similiter chartas desuper subscribentes aut publicantes, seu de illis se intromittentes, eorumque ac ipsorum singulos, ab imperatore et regibus inferiores, maioris excommunicationis et, ultra eam, si ecclesiastici fuerint, privationis et inhabilitatis poenis praedictis subiacere, illasque incurrere, et ab eis, praeterquam a nobis seu dicto Romano Pontifice pro tempore existente, ut praefertur, absolvi, aut adversus illas restitui seu rehabilitari non posse neque debere decernimus et declaramus.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus et Clausulae deordinationibus apostolicis, ac omnibus illis, rogatoriae. quae dicti praedecessores in singulis eorum literis praedictis voluerunt non obstare ceterisque contrariis quibuscumque.

1 Marchionatibus, Cherub. (R. T.).

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo, idibus novembris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 13 nov. 1560, pontif. anno 1.

### XXVI.

Approbatio archiconfraternitatis Orationis et Mortis, nuper in Urbe institutae, ad orationem quadraginta horarum singulis mensibus publice peragendam, et pauperum defunctorum cadavera gratis et decenter sepelienda, cum indulgentiarum concessione 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procenium.

Divina disponente clementia ad summi apostolatus apicem, meritis licet imparibus, sublimati, christifidelium omnium votis, praesertim ad caritatis aliorumque piorum operum exercitium et devotionis sinceritatem certumque orationum et ieiuniorum Altissimo pura mente consecrandorum ordinem tendentibus, ac ipsorum fidelium societatibus, salubribusque illarum ordinationibus, quo propterea pie institutae fuisse dicuntur, libenter, potissimum cum a nobis petitur, apostolici muniminis praesidium adiicimus, ac eosdem fideles, ut ad opera huiusmodi ferventius amplexanda procliviores efficiantur, indulgentiis et peccatorum remissionibus frequenter invitamus, ut exinde desiderabilia salutis aeternae praemia facilius valeant promereri.

1 Huiusmodi orationem in cunctis Urbis ecclesiis locisque piis, praescripta ecclesiarum et temporis distributione, absque intermissione fieri jussit Clemens VIII in sua constitutione, Graves, quae adhuc servatur. De indulgentiis autem, attende constitutionem Pauli V de qua suo loco.

§ 1. Sane, sicut exhibita nobis nuper pro In Urbe quiparte dilectorum filiorum guardianorum, deles institueadministratorum et officialium confrater-runt confrater-nitatem Orationitatis de Oratione, alias Della morte nun- nis et Mortis, cupatae, in alma Urbe institutae, petitio horarum mense continebat, iam multis annis elapsis, non-quolibet faciennulli christifideles in ipsa Urbe degentes, rum defunctodivino instinctu moti et pia mente consi-center sepelienderantes orationes humiliter et devote a opera exercen; christifidelibus in unum in Dei nomine convenientibus factas, divinae Maiestati gratas et acceptas existere, acillis et eleemosynis aliisque piis operibus ipsius omnipotentis Dei clementiam et misericordiam impetrari, unam societatem seu confraternitatem utriusque sexus personarum de Oratione, alias Della morte nuncupatam, in eadem Urbe instituerunt, et, inter alia, ordinaverunt ut singulis mensibus, diebus et horis ad id per pro tempore existentes eiusdem confraternitatis guardianos seu administratores et officiales designandis et statuendis, ad imitationem quadraginta dierum, quibus Dominus noster Iesus Christus in deserto, vitam humanam agens, ieiunavit, ac etiam sanctorum apostolorum et patrum primitivae Ecclesiae, qui ad Deum sine intermissione orabant, oratio fieret ad eumdem omnipotentem Deum vocalis et mentalis, horas quadraginta continuas per homines et mulieres dictae societatis ac alias personas ibidem interesse volentes, etiam si confratres non essent; ac ipsi confratres, in principio cuiuslibet orationis, singulo mense in penultima eius dominica vel alio die fieri solitae, Corpus Dominicum decenti pompa deferrent; nec non pauperum ac miserabilium personarum decedentium corpora, iam antea saepenumero absque ulla forsan caeremonia praeter consuetudinem christianam delata, exemplo Tobiae, etiam propriis humeris deferrent, ac propriis faculis, intortitiis et candelis adhibitis aliisque expensis necessariis sepelirent; necnon singulo mense pro

ad orationem xL da, et alia pia

animabus confratrum defunctorum ac eorum quorum corpora ab ipsis confratribus humata forent anniversarium celebrarent: et infirmis egenis, ipsius confraternitatis de medico et eleemosynis pro posse succurrerent, illosque de confratrum caritate visitarent, atque officia divina, prout aliis confraternitatibus concessum erat, exercerent.

tuerunt.

§ 2. Cum autem, sicut eadem petitio sub-Ordinationes- iungebat, dicta confraternitas, Spiritu Sanque pro regi-mine dictae con. cto adiuvante, concursu fidelium, qui ad fratern. consti- illam confluxerunt, augmentum et in dictis piis operibus incrementum non modicum susceperit, ac in dies augeatur, dictique confratres, qui ipsam confraternitatem primo in S. Laurentii in Damaso constituerunt, et ad praesens in S. Ioannis Evangelistae in Ayra dictae Urbis ecclesiis congregatam retinent, etiam pro illius directione et augmento nonnulla capitula et statuta fecerint et ediderint, et venerabilem fratrem nostrum Federicum, episcopum Praenestinum, S. R. E. cardinalem de Caesis nuncupatum, in dictae confraternitatis protectorem elegerint, prout in uno vel pluribus documentis, et forsan publicis, desuper confectis plenius dicitur contineri; guardiani et administratores praedicti nobis humiliter supplicari fecerunt ut institutioni confraternitatis, eiusque statutis et capitulis huiusmodi, pro firmiori illorum subsistentia, apostolicae confirmationis robur adiicere, ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

ctam confratertatis;

§ 3. Nos igitur, qui christifidelium de-Pontifer di- votionem, orationes et poenitentiam ac nitatem et eius caritatis opera ubique locorum, sed praeordines appro-bat noviterque cipue in ipsa Urbe, feliciter adaugerisininstituit, acce- ceris desideramus affectibus, hanc dictoconfrat. Cari- rum confratrum devotionem in Domino collaudantes, ac guardianos, administratores et officiales praedictos ac eorum

quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; nec non omnium et singulorum documentorum praedictorum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, dummodo dilectorum filiorum archiconfraternitatis Caritatis, etiam de Urbe, ad infrascripta accedat assensus, institutionem confraternitatis de Oratione, alias de Morte nuncupatae huiusmodi, ac omnia et singula, per guardianos et confratres praedictos, circa praemissa, edita ordinationes et statuta, ac prout illa concernunt cetera in eisdem documentis contenta, licita et honesta, ac sacris canonibus non contraria, apostolica auctoritate, tenore praesentium, ex certa scientia, approbamus et confirmamus; ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus, illisque omnibus perpetuae firmitatis robur adiicimus. Et nihilominus eamdem confraternitatem de Oratione, alias de Morte nuncupandam, eisdem modo et forma, quibus per ipsos christifideles instituta existit, de novo, auctoritate et tenore praemissis, instituimus et etiam erigimus.

87

An. C. 1560

§ 4. Ac eisdem guardianis, administra- Eius officialitoribus et confratribus quascumque utrius- bus indulget quoscumque in que sexus personas eis bene visas ac gra-confratern. retas et acceptas, tam ecclesiasticas quam saeculares, undecumque existentes, dictam confraternitatem ingredi volentes, cuiusvis licentia minime requisita, in eorum confratres ac confraternitatis gremium recipiendi et admittendi, licentiam et facultatem concedimus.

§ 5. Eisque, cum eiusdem Federici epi-

Statuta cum scopi et deinceps pro tempore existentis tectoris conde- protectoris sui auctoritate seu approbatiore et reformare; ne, quæcumque statuta et ordinationes, pro eiusdem confraternitatis felici regimine, ad piorum operum huiusmodi exercitium et alias circa praemissa, prout eis videbitur et placuerit, condere et reformare, quae, postquam condita et reformata fuerint, eo ipso apostolica auctoritate approbata et confirmata sint et esse censeantur, et per ipsos guardianos ac administratores et confratres observari debeant.

oblationes et le-

§ 6. Necnon, tam in eorum oratorio Crucem li- quam in processionibus per Urbem facientum nigrum de. dis crucem ligneam et habitum consuetum de tela nigra cum capuciis sive picciis deferre, prout etiam de praesenti deferunt.

§ 7. Necnon eleemosynas et oblationes Eleemosynas, quascumque, ac etiam piorum christifigata recipere et delium, etiam S. R. E. cardinalium, alioin dictos pios rumque praelatorum et officialium, aliarumque personarum, tam saecularium quam ecclesiasticarum, tam hactenus, quam in futurum ultimis voluntatibus vel etiam inter vivos donationibus vel largitionibus relicta legata, haereditates et bona quaecumque eidem confraternitati relinqui, et confraternitatem illa sic relicta recipere et de illis illorumque fructibus in dictos pios usus, prout illis videbitur, disponere, ac omnia et singula alia recipere, obtinere et facere, et ad ea admitti posse, ad quae aliae Urbis praedictae confraternitates a Sede Apostolica approbatae possunt et valent, citra tamen illarum praeiudicium.

menta;

§ 8. Et insuper confraternitatem ipsam Confraterni- ad aliam ecclesiam seu locum ipsius Urbis tatem ad aliam ecclesiam trans. sibi benevisum transferre, et inibi, si eccleferre, et in sia non extet, ecclesiam unam cum suis babere, ad mi- oratoriis et mansionibus; si vero ecclesia nistrandum con- inibi reperiatur, de illius pro tempore rectoris consensu, unam cappellam seu oratorium, in qua vel quo sacratissimi Corporis Christi Sacramentum reconditum

esse debeat, et ad eius altare cappellanum, ad id per eosdem guardianos et officiales ad eorum nutum eligendum et amovendum, prout hactenus habuerunt, per quem missae et alia divina officia celebrari et ipsis confratribus Eucharistiae et alia sacramenta ecclesiastica ministrari possint, habere et retinere ac construi facere.

§ 9. Et ipsi guardiani et officiales ac pefunctor. corconfratres dictae confraternitatis et eorum pora sepelire cappellani quorumcumque pauperum de- rum parochialicedentium corpora in parochiali ecclesia, sis, requisitis sub qua ipsi pauperes decesserint, seu parochis. illius coemeterio, si coemeterium habuerit, dictae confraternitatis sumptibus et expensis, ac cum suis faculis, intorticiis et candelis, cum licentia tamen atque interessentia eius rectoris seu vicarii, si vocatus adesse voluerit, ita quod, si adesse noluerit, dictae confraternitati ianuas ecclesiae praedictae ad hunc effectum aperire omnino teneatur, in forma Ecclesiae consueta, et solemniter sepelire vel sepeliri facere, libere et licite valeant, eisdem auctoritate et tenore indulgemus.

§ 10. Et insuper, ut christifideles eo libentius ad ingrediendum confraternita-rum concessio confratritem huiusmodi inducantur, et animarum bus, sororibus et aliis. salus per amplius propagetur, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis, praesentibus et futuris, eiusdem societatis utriusque sexus confratribus, qui ad illam in diebus orationis quadraginta horarum huiusmodi accesserint, et pro nostra et pro tempore existentis Pontificis Romani salute, necnon dictae Sedis ac principum omniumque christianorum pace et tranquillitate pie oraverint; necnon christifidelibus, qui ecclesiam confraternitatis huiusmodi in Nativitatis, Veneris Sancti et secunda feria octavae Corporis D. N. I. C. festivitatum diebus devote visitaverint, vere tamen confessis et contritis, vel fir-

bus suis expen-

Indalgentia-

mum confitendi propositum habentibus et similiter orantibus, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem eisdem auctoritate et tenore concedimus et elargimur. Eorum autem omnium et singulorum confratrum, qui per totam primam vel secundam dictae orationis noctem in eadem oratione permanserint, ac, pro viribus, ut supra, preces effuderint, intuitu unius animae cuiuscumque fidelis defuncti, pro qua quicumque ex ipsis Miserere mei Deus et De profundis psalmos, aut quinquies Orationem Dominicam et Angelicam Salutationem humiliter, in dictae orationis fine, coram sanctissimo Sacramento dixerint, quoties id fecerint, centum annos; illis vero confratribus, qui dictorum pauperum decedentium corpora ad locum sepulturae detulerint aut associaverint et infirmos praedictos visitaverint, quoties id fecerint, mille annos et totidem quadragenas de iniunctis sibi poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus; necnon eisdem confratribus, quod liceat eis et eorum cuilibet, durante eorum infirmitate, missam in domibus suis celebrari facere.

gendi confesso-

§ 11. Necnon confessorem seu confes-Facultas eli-sores, qui eos in mortis articulo ab eorum peccatis, et Sedi praedictae, in bulla die Coenae Domini legi consueta, reservatis (Religionis et castitatis votis dumtaxat exceptis), dicta auctoritate absolvere possint, eligere.

- § 12. Ac ipsis guardianis, officialibus Facultas ag- et deputatis pro tempore existentibus confraternitate quascumque confraternitates extra Urbem praedictam, sub huiusmodi vocabulo et institutis pro tempore erectas, omnibus et singulis praedictis aliisque privilegiis et indulgentiis sibi deinceps concedendis, sub conditionibus et formis sibi bene visis, aggregandi, illasque eis in toto vel in parte communicandi facultatem similiter concedimus ac indulgemus huiusmodi.
  - § 13. Et praesentes literas, sub quibusvis revocationibus, suspensionibus, de-Bull. Rom. Vol. VII.

rogationibus vel limitationibus quarum- Clausulae hucumque similium vel dissimilium indul- ius bullae praegentiarum per nos et Sedem praedictam, etiam in favorem fabricae basilicae Principis Apostolorum de ipsa Urbe, expeditionis contra infideles et Cruciatae Sanctae vel aliter, etiam ad imperatorum, regum, ducum aut aliorum instantiam, quomodolibet pro tempore factis, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas et de novo concessas fore, ipsisque confratribus et aliis fidelibus suffragari debere decernimus.

§ 14. Non obstantibus quibusvis apostolicis ac in provincialibus et synoda-rogatoriae.

libus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac nostra de indulgentiis et gratiis huiusmodi ad instar non concedendis, aliisque editis et edendis Cancellariae Apostolicae regulis, necnon quorumvis ecclesiarum et aliorum locorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, privilegiisque, indultis et literis apostolicis, illis et eorum superioribus ac personis aliisque quibuslibet, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis et motu proprio ac alias quomodolibet concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si de illis ac totis illorum tenoribus specialis, specifica et individua, non autem per clausulas idem importantes, mentio aut quaevis alia expressio habenda, seu aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis aliter in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo de Urbe.

quingentesimo sexagesimo, xv kalendas decembris, pontificatus nostri anno primo.

Anno Incarnationis dominicae MDLXI, die Consensus ar- vii februarii, R. D. Antonius Lomellinus, tatis Caritatis protonotarius apostolicus, Horatius de Marchianis, Christophorus Lucianus, Franciscus Sangalettus, deputati societatis seu confraternitatis Caritatis de Urbe, per Franciscum Puccium, eorum procuratorem, omnibus et singulis retroscriptis, sine tamen praeiudicio privilegiorum eiusdem

> Pro Ioanne Baptista Doria, Ioannes Baptista Zianus.

peditioni, consenserunt etc.

confraternitatis Caritatis, et literarum ex-

Dat. die 17 nov. 1560, pontis. anno 1.

## XXVII 1.

Indictio prosecutionis Sacri et Œcumenici Concilii Tridentini 2.

## Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Ad Ecclesiae regimen, licet tanto oneri impares, sola Dei dignatione vocati, statim circumferentes mentis oculos per omnes reipublicae christianae partes, cernentesque, non sine magno horrore, quam longe lateque pestis haeresum et schismatis pervasisset, et quanta christiani populi mores correctione indigerent; in eam curam et cogitationem, pro suscepti muneris officio, incumbere cœpimus, quemadmodum ipsas haereses extirpare, tantumque et tam perniciosum schisma tollere, moresque adeo corruptos et depravatos emendare possemus.

§ 1. Cum autem intelligeremus ad haec Paulus III et sananda mala aptissimum esse remedium. Julius III indi-xerunt conci. quod sancta haec Sedes adhibere consuelium Tridenti- visset, oecumenici generalisque concilii, num, sed prese-cutum non fait eius congregandi et, Deo iuvante, celeex variis causis, brandi consilium cepimus. Indictum illud et in Pauli III quidem antea fuit a felicis recordationis

> 1 Duplex huius bullae exemplar legitur in Cocquelinii editione; unicum bîc afferimus. Vide ad rem Praefationem (R. T.). 2 Concilium istud indictum fuerat a Paulo III in eius constitutione xLII, Initio, tom. vi, pag. 337; absolutumque et confirmatum fuit ab isto Pontifice Pio IV, ut infra in constitutione Benedictus, ubi ponam concord. materiæ.

Paulo tertio et eius successore Iulio, prae- constitutione cidecessoribus nostris, sed, variis de cau- tata in nota ad rubricam. sis saepius impeditum et interpellatum, perfici non potuit. Siquidem Paulus, cum id primo in urbem Mantuam, deinde Vicentiam indixisset, quasdam ob causas in literis eius expressas, id primo suspendit, postea Tridentum transtulit. Deinde cum quibusdam de causis ibi quoque eius celebrandi tempus dilatum fuisset, tandem. suspensione sublata, in eadem civitate Tridentina inchoatum fuit. Verum, sessionibus aliquot habitis, et nonnullis decretis factis, ipsum se postea concilium, aliquibus de causis, accedente etiam Sedis Apostolicae auctoritate, Bononiam transtulit. Iulius autem, qui ei successit, in eamdem civitatem Tridentinam id revocavit, quo quidem tempore facta alia quaedam decreta sunt. Sed cum novi in propinquis Germaniae locis tumultus excitati fuissent, et bellum in Italia et Gallia gravissimum exarsisset, rursus concilium suspensum et dilatum fuit, adnitente nimirum humani generis hoste, aliasque ex aliis difficultates et impedimenta obiicente, ut tantum Ecclesiae commodum, quod prorsus auferre non poterat, saltem quam diutissime retardaret. Quantopere vero interea auctae fuerint et multiplicatae ac propagatae haereses, quantopere schisma creverit, sine maximo animi dolore, nec meminisse possumus nec referre. Sed tandem pius et misericors Dominus; qui numquam ita irascitur, ut misericordiae obliviscatur, regibus et principibus christianis pacem et unanimitatem donare dignatus est. Qua nos occasione oblata, maximam in spem venimus, ipsius misericordia freti, fore ut his tantis quoque Ecclesiae malis eadem concilii via finis imponatur. Nos itaque, ad schisma haeresesque tollendas, ad corrigendos et reformandos mores, ad pacem inter christianos principes conservandam, celebrationem eius non esse duximus diutius differendam.

§ 2. Habita igitur cum venerabilibus Iste autem Ponfratribus nostris sanctae Romanae Eccle-tifex, ex cau-

Exordium.

mini mplai:

sis hic expressiae cardinalibus deliberatione matura, cilium prosequi factis etiam consilii nostri certioribus ca-Resurrect. Do- rissimis in Christo filiis nostris Ferdinando. Romanorum imperatore electo, et aliis regibus atque principibus, quos quidem, sicut de eorum summa pietate et sapientia nobis pollicebamur, paratissimos ad ipsius concilii celebrationem adiuvandam invenimus, ad Dei omnipotentis laudem, honorem et gloriam, atque universalis Ecclesiæ utilitatem, de eorumdem fratrum nostrorum consilio et assensu, sacrum oecumenicum et generale concilium, auctoritate eiusdem Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum, qua nos quoque in terris fungimur, freti et subnixi, in civitate Tridentina, ad sacratissimum diem Resurrectionis Dominicae proxime futurum, indicimus, et ibi celebrandum, sublata suspensione quacumque, statuimus atque decernimus.

cilium;

§ 3. Quocirca venerabiles fratres nostros Monetque omnibus ex locis patriarchas, archiepicedant ad con- scopos, episcopos et dilectos filios abbates ceterosque, quibus in concilio generali sedere et sententiam dicere iure communi, vel ex privilegio, vel ex antiqua consuctudine licet, vehementer in Domino hortamur et monemus, atque etiam districte praecipiendo mandamus, in virtute sanctae obedientiae, in vi quoque iuramenti quod praestiterunt, et sub poenis quas in eos, qui ad concilia generalia convenire neglexerint, sacris sciunt esse canonibus constitutas, ut ad concilium ibi celebrandum conveniant intra eam diem, nisi forte impedimento fuerint legitimo praepediti, quod tamen impedimentum per legitimos procuratores synodo probare debebunt. Monemus propterea omnes et singulos, quorum interest, interesseve potuerit, ut in concilio adesse non negligant.

§ 4. Carissimos vero in Christo filios no-Hortatur e- stros Romanorum imperatorem electum, tiam imperato-rem, reges et ceterosque reges et principes, quos optanprincipes, ut dum sane esset concilio interesse posse, per se ipsos, vel eorum ora- hortamur et rogamus ut, si ipsi interesse tores concilio concilio non potuerint, at oratores suos prudentes, graves et pios viros utique

mittant, qui ipsorum nomine illi intersint; curentque diligenter pro sua pietate, ut ex eorum regnis atque dominiis praelati, sine recusatione ac mora, tam necessario tempore, Deo et Ecclesiae officium suum praestent; eosdem etiam curaturos esse minime dubitantes, ut per ipsorum regna et dominia tutum ac liberum iter praelatis eorumque familiaribus, comitibus et aliis omnibus ad concilium euntibus et ab illo redeuntibus pateat, benigneque ac comiter omnibus in locis recipiantur atque tractentur; sicut, quod ad nos attinet, ipsi quoque curabimus, qui nihil omnino praetermittere decrevimus, quod ad tam pium et salutare opus perficiendum a nobis in hoc loco constitutis praestari possit, nihil, ut Deus scit, quaerentes aliud, nihil propositum habentes in hoc concilio celebrando, nisi honorem ipsius Dei, dispersarum ovium reductionem, ac salutem et perpetuam christianae reipublicae tranquillitatem ac quietem.

§ 5. Ut vero hae literae et quae in eis Hane bullam continentur ad omnium, quorum opor-Romae publicari tet, notitiam perveniant; nec quisquam ea excusatione uti possit, quod illa ignoraverit; praesertim cum non ad omnes, quos de his literis certiores fieri oporteret, tutus forsitan pateat aditus; volumus et mandamus ut in basilica Vaticana Principis Apostolorum, et in ecclesia Lateranensi, tunc cum in eis populus, ut missarum solemnibus intersit, congregari solet, palam, clara voce, a Curiae nostrae cursoribus seu notariis aliquibus publicis recitentur, et postquam recitatae fuerint, ad valvas earum ecclesiarum, itemque Cancellariae Apostolicae et in loco solito Campi Florae affigantur: ibique, quo legi et omnibus innotescere possint, aliquandiu relinquantur; cum autem inde amovebuntur, earum exempla in iisdem locis affixa remaneant. Nos enim per recitationem hanc, publicationem et affixionem, omnes et singulos, qui his literis comprehenduntur, post duos menses a die publicationis et affixionis earum, volumus

perinde adstrictos et obligatos esse, ac si | ipsismet illae coram editae et l'ectae fuissent.

§ 6. Transumptis quoque earum, quae Transumpto- manu alicuius notariiscripta subscriptave, et sigillo ac subscriptione alicuius personæ in dignitate ecclesiastica constitutae munita fuerint, ut, sine dubitatione ulla, fides habeatur, mandamus atque decernimus.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLX, tertio kalendas decembris, pontificatus nostri anno 1.

Papae

subscriptiones.

Cardinalium

- \*ub- + Ego Pius, catholicae Ecclesiae episcopus.
  - + Ego R., card. de Carpo, episcopus Portuensis.
  - + Ego F., card. Pisanus, episcopus Tuscu-
  - + Ego Fed., card. Caesius, episcopus Praenestinensis.
  - + Ego Ioan., card. Moronus, epis. Albanen.
  - + Ego Christophorus Madrucius, card. Tridentinus.
  - + Ego Otho Truchses, card. Augustanus.
  - + Ego B. de la Cueva, card. S. Crucis.
  - + Ego Ti., card. Crispus.
  - + Ego Io. Mi., card. Saracenus.
  - + Ego Io., card. Sancti Vitalis.
  - † Ego Io. And., card. Messanensis.
  - + Ego Iac., card. Puteus.
  - + Ego Io. B. Cicada, card. S. Clementis, subscripsi.
  - + Ego Scipio, card. Pisarum.
  - + Ego Io., card. Reumanus.
  - + Ego Io. Am., card. Capisuccus.
  - + Ego Thad., card. Gaddus.
  - + Ego F. M. G., card. Alexandrinus.
  - + Ego Clem., card. Araecaeli.
  - + Ego I., card. Sabellus.
  - + Ego Io. Ant., card. S. Georgii.
  - † Ego A., card. Farnesius, vicecancellarius.
  - + Ego Gui. Asc., card. Camerarius.
  - + Ego Hipp., card. Ferrariensis.

- + Ego Iul., card. Urbin.
- + Ego Aloy., card. Cornelius.
- + Ego Hier., card. Simoncellus.
- + Ego Vitellotius, card. Vitellius.
- + Ego Io., card. de Medicis.
- + Ego Carolus, card. Borromaeus.

Anno a nativitate Domini MDLX, indi- Publicatio. ctione III, die vero II mensis decembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae IV anno primo, retroscriptae literae apostolicae lectae, affixae et publicatae fuerunt in locis suprascriptis, iuxta earum seriem et tenorem, et etiam ut moris est, et illis amotis, dimissis illarum copiis affixis per nos Bernardinum Andreutium et Ioannem Andream Panizzam, apostolicos cursores.

Petrus Vulrrini 1, magister cursorum. Dat. die 29 nov. 1560, pontif. anno 1.

### XXVIII.

Ordo, quo praelati in Sacro Concilio Tridentino locum habere debent in actibus publicis.

## Pius Papa IV.

Sicut ea, quae pacem et concordiam Brordium. nutriunt, pura mente semper inquirimus. ita ex debito nostrae pastoralis solicitudinis tenemur illa submovere, quae discordiam suscitare et scandalum introducere posse videntur.

§ 1. Itaque, ad tollendam omnem con- Declaratio pratroversiam materiarum, quae inter prae-cedentiae prae-latorum in conlatos, ad celebrationem sacri oecumenici cillo 2. et generalis concilii in civitate Tridentina pro tempore congregatos, super eorum praecedentia forte iam sunt exortae et in dies oriri possunt, volumus ac vobis per

- 1 Valtrini, Cherub. (R. T.).
- 2 Hanc praecedentiam legati apostolici declararunt nulli ius acquirere aut tollere, ut legitur in fine sess. If et xxv cont. sess.

praesentes mandamus ut omnes et singulos praelatos praedictos, videlicet venerabiles fratres patriarchas primo, secundo archiepiscopos, tertio autem loco episcopos, in quibusvis actibus publicis, secundum gradum et ordinem suarum ad eorum ecclesias promotionum (ita quod qui prius promotus ad eas fuerit in suo quisque ordine prior existat), incedere, sedere ac locum habere (nulla habita ratione ad ipsorum dignitates primatiales, sive verae sive praetensae illae fuerint), auctoritate nostra, faciatis studioseque et diligenter curetis, atque pro vestra prudentia ac pietate geratis ut cuncta istic concordibus animis, in virtute Spiritus Sancti, cum Dei omnipotentis honore atque timore, quiete feliciterque procedere valeant.

Clausulae derogaloriae.

§ 2. Non obstantibus praemissis et quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die ultima decembris, millesimo quingentesimo sexagesimo, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 31 decembris 1560, pontif. anno 11.

### XXIX.

Annullatio quarumcumque legitimationum de naturalibus spuriis factarum, in praeiudicium vocatorum ex fideicommisso aut testamento aut quavis alia valida dispositione (dummodo non sint sortitae effectum); et revocatio facultatum eo modo legitimandi.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quamvis a Sede Apostolica, ad quam negociorum multitudo undique confluit, interdum ex quibusdam causis aliquando per occupationem ac importunam petentium instantiam concedantur, quae in alieni iuris praeiudicium tendunt et detrimentum, non debet reprehensibile videri, si Romanus Pontifex, ad cuius providentiam pro debito pastoralis officii spectat super his debite providere, illa, rationabilibus et iuridicis causis maturius et attentius deinde cognitis, quandoque revocat et annullat ac in statum redigit rationis.

relatione, non sine animi nostri molestia, intellexerimus nonnullos Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac praetextu quarumdam sibi concessarum facultatum comites palatinos et alios multos, spurios et naturales, et forsan incestuosos, etiam in praeiudicium venientium ab intestato, et vocatorum ex testamento, ad fideicommissa ac haereditates et legata vel donationes ita legitimasse, ut in huiusmodi fideicommissis, haereditatibus aut legatis vel donationibus, non obstantibus testatorum voluntatibus, succedant, ac proinde variae contentiones et scandala, in grave multorum praeiudicium

ac animarum iacturam, hactenus exorta sint et in praesentiarum exoriantur.

§ 2. Nos, illa, utpote contra ius et ae- Annullatio lequum existentia, de cetero ne fiant op- gitimationum de naturalibus spuportune providere, necnon eorum, quos riis factarum in hoc ipsum tangit ac tangere poterit quo-catorum ex temodolibet in futurum, indemnitati consu-stamento. etc., lere volentes, motu proprio, non adalicuius sint sortitae effectum, et resuper hoc nobis oblatae petitionis instan- vocatio facultatiam, sed de nostra mera deliberatione et di in praciudiex certa scientia ac potestatis plenitu-cium vocatorum ex testamento dine, omnes et singulas legitimationes de etc. quibuscumque naturalibus spuriis per Romanos Pontifices praedecessores praefatos ac comites palatinos huiusmodi et quoscumque alios ad id facultatem hacuris continuo plena innumeris, nonnulla | bentes, in praeiudicium vocatorum ex fidei-

§ 1. Sane cum fide digna plurimorum Causae bulus

Exordium.

commisso aut testamento vel quavis alia valida tamen dispositione, sub quibusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis verborum formis et expressionibus, ac efficacissimis et insolitis clausulis et etiam 1 motu simili, etiam consistorialiter, ac de apostolicae potestatis plenitudine, etiam cum derogatione regulae seu constitutionis de non tollendo iure quaesito, ac aliis cautelis quomodolibet factas (nondum tamen, adhuc viventibus ultimis bonorum huiusmodi possessoribus, per quorum obitum ad legitimos praedictos devolvi deberent, effectum sortitas, nec ius in re consecutas), necnon eorumdem comitum palatinorum et aliorum facultates legitimandi habentium, ad hoc tantum ut deinceps tales legitimationes in praeiudicium fideicommissorum et aliarum dispositionum huiusmodi facere non possint, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo revocamus, cassamus et annullamus.

- § 3. Necnon quascumque lites et con-Extinctio li- troversias, quas, illarum status et causatium penden- rum merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium praesentibus pro sufficienter expressis hahentes, in Romana Curia vel extra eam super praemissis motas et indecisas pendentes, in statu et terminis, in quibus reperiuntur, harum serie ad nos advocamus, cassamus et extinguimus.
- § 4. Necnon partibus litigantibus et iudicibus, coram quibus illae pepende-Inhibitio con-tra comites pa- runt, seu forsan adhuc pendent indecisae, latinos et alios perpetuum silentium imponimus, iuxta decultatem haben- clarationem praedictam, ac imponi volutes no praesu- mus et mandamus. Districtius inhibentes contra formam eisdem iudicibus ne in eisdem causis, huius constitu- necnon comitibus palatinis ac aliis facultatem legitimandi huiusmodi habentibus, in virtute sanctae obedientiae, ac sub nostrae indignationis, quoad comites et alios facultatem legitimandi huiusmodi, etiam
  - 1 Et etiam irritantibus decretis, etiam motu etc., Cherub. (R. T.).

BULLARIUM ROMANUM aliter quam ut praefertur, habentes, et aliorum quorumcumque illorum facultatum, privilegiorum et indultorum cassationis, annullationis et totalis revocationis, necnon decem millium ducatorum auri de Camera, quoties contravenerint, ipsi Camerae Apostolicae applicandorum, poenis, similibus de legitimationibus deinceps se respective, contra dispositionem et declarationem nostram huiusmodi, intromittere quoquo modo audeant seu praesumant.

§ 5. Decernentes comites palatinos et Decretum iralios quoscumque legitimandi facultatem habentes, ut praefertur, nullas in praeiudicium fideicommissorum et voluntatum testatorum huiusmodi legitimationes in posterum facere posse, et aliter factas et forsan faciendas, iuxta dispositionem 1 nostram huiusmodi, restringi et limitari. Ac sic in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores seu eorum locatenentes ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, interpretari, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a dictis comitibus et iudicibus vel quibusvis aliis, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

- § 6. Non obstantibus nostra de non tol- Clausulae delendo iure quaesito, quatenus opus sit, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac praedictis et quibusvis aliis facultatibus, privilegiis, indultis et literis apostolicis eisdem comitibus palatinis et quibusvis aliis, etiam pari motu ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris.
- 1 Dispositionem et declarationem, Cherub. et Matth. (R. T.).

tionis.

hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, a praedicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet dictae Sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam, praesentibus non expressam vel totaliter non insertam, effectus huiusmodi literarum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris literis mentio specialis.

siae subiectis.

§ 7. Ut autem praesentes literae ad om-Hace consti- nium notitiam deducantur, nec aliqui de que quoad legi. illis ignorantiam aliquam praetendere vatimationes fa- leant vel allegare, volumus ipsas praeapostolica; quo sentes literas, quoad legitimationes apofactas imperiali stolica auctoritate factas, ubivis locorum; concessione, li-gat in terris quo vero ad illas, quae ex imperiali con-Romanae Eccle- cessione factae fuerunt, in terris nobis et Romanae Ecclesiae mediate et immediate subjectis, in casibus, in quibus illa in terris huiusmodi de iure fieri permittitur, locum habere et effectum sortiri debere, necnon in valvis Cancellariae Apostolicae ac acie Campi Floræ affigi et publicari ac eos quos concernunt perinde arctare ac si eis personaliter intimatae forent, cum non sit verisimile apud eos remanere incognitum quod tam patenter extitit publicatum.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo primo, kalendis ianuarii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 1 ianuarii 1561, pontif. anno II.

#### XXX.

Confirmatio et extensio iurisdictionis praesidentis et camerarii Riparum almae Urbis in causis civilibus et criminalibus, et etiam indultorum nautarum et mercatorum Ripalium 1.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cupientes, pro communi ac publica uti- Paulus III et litate et commodo Urbis nostrae, et prae-alii his morcipue curialium, incolarum, mercatorum ta concesseet nautarum in Romana nostra Ripa et bulla citata in Ripetta commercia exercentium, favoribus nota ad rubr. incumbere, et scientes etiam alias per felicis recordationis Innocentium VIII, Leonem X, Clementem VII et Paulum III, Romanos Pontifices praedecessores nostros, fuisse statutum et ordinatum, ut favorabilius dictis mercatoribus et nautis liceret mercaturam profiteri, quod possent uti omnibus gratiis et privilegiis ab antiquo illis concessis contra et adversus eorum debitores bonaque illorum et haeredes, occasione rerum ripalium, ut latius in literis dictorum praedecessorum nostrorum dicitur contineri.

§ 1. Nos, attendentes quod favorabilibus et publicis utilitatibus est succurrendum, ea approbat; et per contrarium fraudibus, calliditatibus et cavillationibus obviandum, maxime illorum, qui curant et student perniciose protrahere causas, retardare solutiones et impedire executiones, et indemnitatibus publicis ac dictorum mercatorum et nautarum curiaeque Ripae et Ripettae consulere; et volentes illos et illas specialis gratiae favore prosequi, motu simili et ex certa scientia etc., concessiones, gratias, indulta et privilegia, literas, statuta et capitula omnesque alias sententias latas per Cameram nostram, et inter ipsos mercatores et dohanerios gabellae vini et

1 Hanc iurisdictionem et indulta vide in constitutione Pauli III, Cum nobis, tom. vi, pag. 194.

Hic Pontifex

omnia alia inserta in dictis statutis et | consuetudinibus ripalibus, in favorem dictae curiae et mercatorum et nautarum, et inde secuta quaecumque, apostolica auctoritate confirmamus et approbamus, et, quatenus opus sit, de novo concedimus. Omnesque et singulos, tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, ac solemnitates omissas, si quae omissae sunt, supplemus.

§ 2. Ac volentes inconvenientiis ob-Iurisdictionem- viare, quae saepe oriuntur a male forsan que causarum iudicantibus, gratias nostrorum praedecessorum concessas huiusmodi nostro tribunali ac illius nautis et mercatoribus, motu propio et ex certa scientia et plenitudine potestatis, declaramus nostrae intentionis esse ac nostrorum praedecessorum quod omnes causae, tam introductæ 1 in dicto tribunali, in prima instantia, occasione rerum ripalium vel ab illis emergendae, dependendae, annexorum et connexorum, et causa pretii illorum, de quibus certa habetur fides, ac quomodocumque et qualitercumque, licite tamen et honeste, fuerit contractum et conventum inter ipsos mercatores, nautas et alios eorum debitores, commercia pro rebus ripalibus cum illis habentes, quod dictae causae et lites non possent modo aliquo in dicta prima instantia (ubi tamen non est deneganda appellatio), per statuta et consuetudines ripales, etiam per dependentes vel ratione universalis iudicii, excussionis haereditatum et bonorum seu dotium, intentari, introduci neque reassumi in aliquibus aliis curiis Urbis nostrae, sed omnino debeant finiri et determinari in dicta Curia Ripæ et Ripettæ per camerarium eiusque notarium et officiales, et in arduis, et ubi cadit punctus iuris, habito consilio sapientis, iuxta formam dictorum statutorum de huiusmodi loquentium, si opus fuerit. Et sic etiam

> 1 Tam introductae quam introducendae, Cherub. (R. T.).

de contractibus, pactionibus et conventionibus habitis quocumque locorum, etiam in finitimis provinciis.

§ 3. Et simili motu proprio volumus Et criminaquod omnes causae mixtae et criminales lium ampliat; inclusive, etiam usque ad ultimum supplicium, pro omnibus excessibus, delictis et homicidiis in dicta Ripa perpetratis, tam in mari quam in dicta Ripa et eius districtu et pertinentiis, et quocumque locorum in mari, tam contra res et merces destinatas ad Ripam praedictam vel ad nostrum portum Civitatis Vetulae per nautas vel alios, etiam quod per terram postea ex aliquo portu pervenerint ad Urbem nostram seu nostram Ripam vel Ripettam, cognoscantur per camerarium dictae Ripae, ac supra et debito fine terminentur, et incidenter contra quoscumque facinorosos homines et nautas habeat merum et mixtum imperium, animadversionem et gladii potestatem, prout olim habuit et in praesentiarum habet, quam potestatem confirmamus, et, quatenus opus sit, dicto camerario et eius Ripae et Ripettae concedimus. Decernentes irritum et inane quidquid in contrarium attentari contigerit in futurum.

tui proprio nostro, per quamcumque nostram signaturam, etiam motu proprio emanatam et in futurum emanandam, etiam si de eorum clausulis derogatoriis mentio fiat, nisi illius expressa mentio de verbo ad verbum habeatur, nullatenus derogatum censeatur. Declaramus etiam nostrae intentionis numquam fuisse, per quemdam nostrum motum proprium confirmatorium capitulorum gabellae Studii etc., velle auferre beneficium praelationis, prioritatis et dominii ipsorum mercatorum et nautarum in rebus ac vinis existentibus, iuxta tenorem motus proprii felicis recordationis Pauli III, praedeces-

soris nostri, sed fraudibus tantum ob-

viare.

§ 4. Volumus etiam quod praesenti mo- Clausulae pra-

rogatoriae.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et | Clausulae de- ordinationibus apostolicis, stylo Palatii, statutis ac novis reformationibus Urbis, ac literis a nobis emanatis, privilegiis, indultis et aliis facultatibus forsan concessis, quovis modo debitoribus dictorum mercatorum et nautarum, occasione rerum praedictarum, ac aliis, et pro tempore auditori Camerae Apostolicae, vicario, gubernatori, senatori Urbis, collateralibus illius ac aliis iudicibus Urbis et illorum curiis, et forsan dohaneriis gabellae Studii, etiam per nos concessis, innovatis et approbatis et concedendis etc. Quibus omnibus etc., ac si eorum tenores etc., hac vice dumtaxat derogamus.

bendi in statutis.

§ 6. Praesentemque nostram constitu-Iussio descritionem, cui non derogatum 1 per quamcumque signaturam, et in qua omnia et singula decreta, formas et alia in dictis motibus propriis contenta, descripta et repetita censeri debere, volumus in volumine statutorum dictae Curiae Ripae et Ripettae describi et registrari; et eius signatura, in iudicio et extra, ubique fidem faciat et sufficiat, regula contraria non obstante.

travenientium.

§ 7. Mandantes omnibus quatenus, sub Poense con- excommunicationis sententia et mille ducatorum auri etc. ipso facto incurrendis, toties quoties contraventum fuerit, et processus sit ipso iure nullus. Et ita servari inviolabiliter mandamus.

Placet, motu proprio. I. Videatur in Camera. I.

Camerae approbatio.

Videtur concedenda. L. de Torres in plena Camera.

#### XXXI.

Deputatio et facultates cardinalis camerarii cognoscendi cum voto congregationis quascumque causas interesse Reverendae Camerae Apostolicae tangentes ac revidendi computa officialium,

13

1 Derogatur, Cherub. (R. T.).

Bull. Rom. Vol. VII.

et aliorum etiam iam solidata et decisa, et contractus laesionem eiusdem Camerae continentes rescindendi, ac bonorum detentores coercendi 1.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Romanum decet Pontificem, ex iniuncto sibi desuper pastorali officio, solerti diligentia procurare ne res et iura Camerae Apostolicae, fraude, malitia et perfidia nonnullorum, detrimentum aliquod patiantur, sed ut malitiis seu fraudibus perfidiaque eorum detectis, propterea punitis, castigatis, damnisque, eorum fraude et malitia huiusmodi dictae Camerae illatis, refectis, meliora maioraque in dies efficiantur, etiam opem et operam impendere efficaces.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, diversi Sedis Apostolicae nuncii, ac iurium, rerum et bonorum Camerae Apostolicae praefatae collectores, subcollectores, exactores, administratores, officiales et commissarii, necnon thesaurarii, tam in alma Urbe nostra et Statu nostro Ecclesiastico, quam diversis aliis, etiam ultra maria et montes, regnis, provinciis et dominiis, per nos et diversos alios Romanos Pontifices praedecessores nostros, sive sanctae Romanae Ecclesiae camerarios aut eiusdem Status nostri superintendentes pro tempore existentes, vel praedictam Cameram seu alias a ministris nostris deputati, illorumque ministri et forsan aliae personae Romano Pontifici pro tempore existenti et dictae Camerae seu eius officialibus de suis administrationibus et gestis rationem reddere debentes, suarum administrationum et rationum et in Camera praedicta seu alibi exhibitis et praesentatis libris et computis, dubitan-

1 De cognitione huiusmodi causarum, vide constitutionem x Pauli III, Non sine, tom. vi, pag. 217. Et de redditione ac revisione huiusmodi computorum, vide in eiusdem Pauli constitutione LII, Cum sicut, pag. 370.

Exordium.

Causae huius constitutionis.

tes per eorumdem computorum exactam discussionem et diligentem examinationem eidem Camerae debitores reperiri et declarari, et ad reliqua restituendum cogi, et aliquando eorum fraudes detegi et pro praemissis debitis poenis affici, eadem computa calculari, discuti, examinari, solidari et declarari neglexerint et procrastinaverint, negligantque et procrastinent de praesenti; multi etiam dictorum computorum exhibitionem et solidationem distulerint et differant, quosque 1, ob Pontificum et officialium mutationem, quam in Curia Romana saepius evenisse et quotidie fieri experientia docuit, iudices, talium computorum ignaros, rationales sive alios pro eadem Camera agentes sibi propitios et faventes obtinuerint et obtineant, ex quorum postea iniuria 2, seu ipsis mutua quadam devinctis amicitia, computa praedicta secundum ipsorum administratorum etiam iniustam voluntatem calculari, solidari et declarari saepe saepius contingit, multaque non admittenda admissa fuerint et admittantur, et quamplurima in fraudem eiusdem Camerae occultentur; necnon plerique alii varia et diversa credita contra Cameram praedictam confingentes, ac antiqua ac forsan bis soluta et extincta repetentes, ac forsan, facta collusione cum praetensis creditoribus, parvo pretio illa et mandata cameralia desuper expedita redimentes, adveniente Sedis vacantis tempore, quo de Patrimonio Beati Petri et aliis provinciis sanctae Romanae Ecclesiae subjectis non ita, sicut vivente Romano Pontifice, diligenter exacta cura habetur, ab eadem Camera, etiam praecedentibus illicitis forsan modis, procuratis sacri collegii cardinalium vel illius capitis ordinum mandatis, super dictis confictis redemptis, sive aliis praetextibus ex donatione liberali seu servitorum remuneratoria obtentis, multas et notabiles 1 Quousque, Cherub. (n. T.). 2 Forte legi de-

bet incuria (R. T.).

pecuniarum summas indebite et minus iuste exegerint, ac per varias artes, favores et illicitos modos extorserint, ex quo dicta Camera ad illorum satisfactionem nullatenus tenebatur; quodque, ad praefatas fraudes et indebitas pecuniarum exactiones et aliarum rerum extorsiones colorandas, Romanis Pontificibus postea ad summum apostolatus apicem statim assumptis, ab eisdem in principio suorum pontificatuum obreptitie et subreptitie mandata, cedulas et diversas alias literas, etiam motu proprio, indebitarum solutionum confirmatorias, revalidatorias et praeceptorias obtinuerint et obtineant, prout etiam forsan a nobis, diversis temporibus, subreptitie tamen et fraudulenter obtinuerunt. Multique, sub diversis coloribus, et confictis exemptionum privilegiis, a nobis et diversis Romanis Pontificibus obtentis, ab annuis censibus et impositionibus, etiam subsidii triennalis, necnon iuribus, etiam quindenniorum, Camerae praedictae debitis, se subditosque suos de facto eximentes, ab illorum debita solutione et solita contributione subtraxerint et subtrahant, multaque castra, oppida, territoria, villas, nemora, paludes, montes, bona et iura, etiam regalia nostra et praedecessorum nostrorum, ac ad nostrum et eorum supremum dominium sive ad illius recognitionem spectantia et pertinentia, nulla saltem legitima praecedente causa, a quamplurimis communitatibus, universitatibus, ducibus, marchionibus, comitibus aut particularibus personis de facto occupaverint et detinuerint, ac in praesentiarum detineant et occupent in maximum sanctae Romanae Ecclesiae et eiusdem Camerae damnum et praeiudicium ac sacri apostolici patrimonii et aerarii diminutionem, quod cum, ob praefatas pecuniarum profusiones et bonorum ac castrorum supradictorum indebitas occupationes,

semper exhaustum reperiatur et defrau-

§ 2. Et propterea eiusdem Camerae Deputatio et indemnitati providere, ipsamque a simimerarii cogno- libus gravaminibus et extorsionibus, ac scendi, una cum quinque depu- similiter illos, qui circa praedicta aliquo tatis, causas modo oppressi fuissent, relevare cupienteresse Came- tes, ac de fide, industria, doctrina, sufrae Apostolica; ficentia singularique rerum experientia dilecti filii nostri Vitellotii, S. Mariae in Via-Lata diaconi cardinalis Vitellii nuncupati, eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae camerarii, plurimum in Domino confidentes, eidem Vitellio cardinali et camerario, motu simili et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, committimus et mandamus quatenus, adhibitis secum venerabili fratre nostro Annibale, archiepiscopo Avinionensi, eiusdem Camerae clerico, et dilectis filiis Donato Matthaeo Minali, thesaurario nostro generali, et Francisco de Grassis, familiari nostro, ac Iannotto Castiliono, militiae S. Lazari Hierosolymitani magno magistro, et magistro Paulo Odescalco, utriusque signaturae nostrae referendario et Cancellariae Apostolicae correctore, ac de eorum seu maioris partis illorum insimul congregatorum voto et assensu, cum praesentia et assistentia venerabilis fratris nostri Aloysii, episcopi Montis Pilosii, Camerae praedictae generalis commissarii, omnes et quascumque causas civiles et criminales seu mixtas, profanas et spirituales, beneficiales seu similiter mixtas, in quibus directe vel indirecte fisci et Camerae praedictae interesse seu praeiudicium vertatur, seu quomodolibet vertere sibi cum eiusdem congregationis voto videbitur, indecisas pendentes, etiam instructas coram quibuscumque iudicibus ordinariis seu etiam auctoritate apostolica delegatis, etiam si sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac Curiae causarum Palatii Apostolici audi-

tores pro tempore fuerint, et hodie etiam reperiantur, seu etiam in Camera nostra Apostolica, in statu et terminis, in quibus pro tempore reperientur et de praesenti existunt, ad se de voto dictae congregationis seu maioris illius partis advocet, illasque et omnes alias, quas praefatus Aloysius episcopus et commissarius coram eo proponet, movereque et proponere volet et intendat, contra quascumque personas ecclesiasticas, saeculares et quorumvis Ordinum regulares, cuiuscumque status, gradus, ordinis, præeminentiae et conditionis fuerint, etiam si cardinalatus honore aut patriarchali, archiepiscopali, episcopali, ducali, marchionali, comitali vel quacumque alia dignitate, excellentia et praerogativa praefulgeant, et quocumque nomine nuncupentur, etiam communitates quarumcumque civitatum, metropolitan. 1 universitates, conventus, congregationes et collegia quaecumque, etiam capita Ordinum quorumcumque, una cum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis ac toto negocio principali, audiat et cognoscat, et cum praedictorum voto et assistentia, iustitia mediante, terminet.

§ 3. Ac quaecumque computa, quae tamen ex rationabili causa eidem Vitel-ministrorum et lotio cardinali et camerario, de voto eius- solidata, revidem congregationis, revidenda videbuntur, dendi; etiam per praedictam Cameram sive illius officiales et quoscumque alios et saepius solidata, declarata et decisa, etiam si Romanorum Pontificum et nostram confirmationem, liberationem et absolutionem contineant, diligenter revideat, de novo calculet et calculari faciat et, ac si numquam solidata et declarata fuerint, mediante iustitia, discutiat, declaret et terminet, ac quaecumque admissa et in fraudem, damnum, laesionem eiusdem Camerae quomodolibet gesta, auctoritate nostra, revocet et retractet.

1 Etiam metropolitan., Cherub. (R. T.).

laesionem Calicae continen-

§ 4. Omnesque contractus super loca-Contractus tionibus et alienationibus ac investituris merae Aposto-bonorum et iurium, etiam quorumcumtes rescindendi; que feudorum praedictae Camerae, etiam cum Romanis Pontificibus et Sede Apostolica quomodolibet celebratos, recognoscat, et laesionem eiusdem Camerae continentes rescindat et annullet, nullosque et irritos, prout iuris fuerit, decernat et declaret.

bonerum rae coercendi;

§ 5. Ac quaecumque castra, oppida, Detentores- territoria, villas, nemora, paludes, monelusdem Came- tes et alia loca dominii directi vel utilis sanctae Romanae Ecclesiae vel Camerae Apostolicae, indebite a quibusvis particularibus personis, quacumque dignitate, excellentia et praerogativa fulgentibus, seu etiam communitatibus, universitatibus et collegiis occupata vel illicite detenta, ad eadem Camerae praedictae dimittendum et relaxandum, sub poenis et censuris arbitrio suo moderandis et exequendis, etiam prout iustum sibi videbitur, cogat et compellat.

gia et appellat. cedendi.

§ 6. Et ut facilius hoc exegui possit, Et manu re- quoscumque quorumcumque bonorum, remota etc. pro- castrorum, oppidorum, territorium 1. villarum, nemorum, paludum, montium et aliorum iurium eiusdem Camerae detentores et occupatores, ad titulum iustum suae detentionis et occupationis huiusmodi, intra tempus seu terminum arbitrio suo praesigendum, coram se exhibendum mandet et faciat, quo termino elapso et titulo non exhibito, ad incorporationem bonorum huiusmodi de simili voto, prout tamen alias iuris fuerit, procedat. Cum facultate, de simili voto eiusdem congregationis, eisdem in causis summarie, sola facti veritate inspecta, omni et quacumque appellatione remota, etiam manu regia, ac si nos ipsi in eisdem causis iudicaremus, procedendi, et contra repertos dictae Camerae debitores, fraudatores et ipsius iurium et rerum

1 Territoriorum, Cherub. (R. T.).

occupatores, castrorum et aliorum bonorum detentores, et quomodolibet delinquentes vel census solvere cessantes, aut legitimis investituris et titulis carentes, sive illos non exhibentes, eos in caducitatis feudorum, beneficiorum et privationis bonorum poenas incurrisse declarandi, procedendi et cum effectu exequendi, etiam per distractionem bonorum et capturam pignorum et tenutarum ac personarum; ipsasque personas compellendi ad dictae Camerae integram satisfactionem, ac debitis poenis, etiam corporalibus et decupli, ac alia, prout in motu proprio felicis recordationis Pauli Papae III, praedecessoris nostri, quem etiam per praesentes confirmamus et, quatenus opus sit, innovamus, et coram cardinale et congregatione huiusmodi locum habere decernimus, puniendi, poenasque, iuxta demeritorum et personarum qualitates. etiam corporis afflictivas, augendi, minuendi, commutandi et exequendi. Ac dictam Cameram ad sua bona et iura, castra, territoria sive illorum plenariam possessionem reponendi, reintegrandi et restituendi, cum potestate citandi, etiam per edictum publicum, ac sub sententiis. censuris et ecclesiasticis ac pecuniariis poenis, arbitrio suo moderandis, etiam simili edicto inhibendi, et monitoria ad personaliter et non per procuratorem coram se comparendum, sub similibus poenis decernendi et relaxandi. Ac monitionibus et inhibitionibus suis inobedientes. censuras et poenas in eis contentas incurrisse declarandi, ipsasque censuras etiam iteratis vicibus aggravandi, ac auxilium brachii saecularis, quoties opus fuerit, invocandi. Aliaque omnia gerendi, faciendi, exercendi et exequendi, quae in praemissis et circa ea sibi, cum voto congregationis praedictae, necessaria visa fuerint et opportuna.

§ 7. Mandantes omnibus et singulis in

datis camerarii.

Officiales Sta- Statu nostro Ecclesiastico ac quibusvis obediant man- aliis locis, nobis et dictae Sedi mediate vel immediate subjectis, gubernatoribus, thesaurariis, ac quibusvis aliis regnis, provinciis et dominiis, iurium eiusdem Camerae collectoribus, subcollectoribus, exactoribus, commissariis, administratoribus et officialibus, illorumque ministris ac quibusvis aliis personis, in virtute sanctae obedientiae, et sub maioris excommunicationis latae sententiae, eo ipso, absque alia declaratione incurrendis, necnon quorumcumque feudorum, beneficiorum et bonorum privationis ac inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda, ac duorum millium ducatorum auri de Camera, eidem Camerae applicandorum, et aliis eidem Vitellotio cardinali et camerario benevisis poenis, quatenus mandatis et monitionibus Vitellii cardinalis et camerarii in praemissis pareant et obediant, illique ac dictae congregationi, quantum in eis fuerit, assistant; ac inhibentes praefatis iudicibus ne, sub • similibus poenis ex nunc, prout ex tunc et e contra, postquam ipse Vitellius 1 cardinalis causam, coram eis pro tempore pendentem, ad se, vigore praesentis motus proprii, advocaverit, ulterius ad quorumvis instantiam procedere debeant sive praesumant.

ritans.

§ 8. Decernentes quicquid desuper per Decretum ir- eos seu quoscumque alios, et S. R. E. cardinales, aut eiusdem Palatii auditores, scienter vel ignoranter, praesumptum fuerit, irritum et inane.

Clausulae derogatoriae.

§ 9. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac privilegiis, facultatibus, indultis, concessionibus, donationibus, confirmationibus, exemptionibus, absolutionibus et literis apostolicis eisdem nunciis, gubernatoribus, administratoribus, officialibus, ministris, communitatibus, universitatibus, collegiis et aliis personis praedictis, per quoscumque Romanos Pontifices praede-

1 Vitellotius hic et paullo ante Cherub. (R. T.).

cessores nostros ac forsan nos et Sedem ac Cameram praedictas, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, et motu et scientia similibus et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis. Quibus omnibus, illorum tenores etc. pro sufficienter expressis habentes, motu simili, specialiter et expresse derogamus, illaque revocamus, cassamus et annullamus, irritaque decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque. Et ut facilius et melius quae per eumdem Vitellotium cardinalem et camerarium ac dictam congregationem decreta et ordinata fuerint executioni demandari possint et valeant, Donato Matthæo Minali praedicto, moderno, et pro tempore existenti thesaurario nostro generali, committimus et mandamus ut quascumque pecunias, pro praemissis necessarias et opportunas, de mandato tamen eiusdem Vitellotii cardinalis et camerarii solvendas, exburset et persolvat, ac persolvi faciat cum effectu. Quas quidem pecunias sic pro tempore solutas, nos in computis suis bonas faciemus et approbabimus, perinde ac si de mandato nostro solutae fuissent, prout per praesentem motum proprium approbamus et pro approbatis habemus.

§ 10. Nos enim eidem Vitellotio cardi- Facultas canali et camerario quoscumque commissa- merarii depurios, notarios, secretarios, officiales, cur-dictae congresores, computistas seu calculatores, cum salario et provisione sibi benevisa, tam in alma Urbe nostra quam ubique locorum, cum simili aut limitata potestate, creandi, constituendi et deputandi, qui ex tunc, prout ex ea die et e contra, postquam ab eodem Vitellotio cardinali et camerario creati, constituti et deputati fuerint, a nobis creati, deputati et constituti esse censeantur, plenam et liberam licentiam et facultatem concedimus et impartimur.

§ 11. Volumus autem quod praesentis

Sola signatura nostri motus proprii, etiam absque illius sufficit. data et registratura, sufficiat 1 et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula seu constitutione apostolica contraria non obstante.

Placet, motu proprio. I.

#### XXXII.

Confirmatio constitutionum a Pio II, Paulo II, Sixto IV, Iulio II, Leone X et Clemente VII editarum contra homicidas et bannitos eorumque fautores et complices, ac dominos et communitates non custodientes eorum territoria a bannitis, furibus etc.; et revocatio quarumcumque facultatum gratiandi homicidas, aut cum eis componendi.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

In eminenti Sedis Apostolicae specula, divina disponente clementia, licet immeriti, constituti, inter multiplices nostrae sollicitudinis curas, quibus assidue premimur, illam pro nostro pastorali officio in primis suscipere debemus, per quam omnes christifideles, praesertim nostri et S. R. E. devoti et peculiares filii, quiete et pacifice et sine aliqua offensione vivere valeant. Unde nos ad id operarias manus libenter apponimus, ac illa, quae pro eorum felici, prospero ac pacifico statu per Romanos Pontifices praedecessores nostros facta fuisse comperimus, non solum apostolico munimine roboramus, verum etiam, pro illorum maiori observantia, innovamus ac de novo statuimus et ordinamus, ac poenas adiicimus, ut, si non virtutis amore, saltem formidine poenae, mandata apostolica arctius serventur, et alias desuper disponimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem a felicis recorda-1 Sola signatura sufficiat, Cherub. (R. T.).

tionis Clemente Papa VII, praedecessore Clem. VII enostro, emanarunt literae tenoris subse-tionem de qua quentis. Clemens episcopus servus servo- hic. rum Dei, ad perpetuam rei memoriam. In sancta Beati Petri Sede 1.

§ 2. Cum nos, post nostram ad summi Hic modo Ponapostolatus apicem assumptionem, ob non constitut. Ponobservationem dictarum praedecess. litera- tificum (de quirum, bellis, quibus non solum civitates, terrae et loca temporali dominio eiusdem Romanae Ecclesiae subiecta, sed etiam totius Italiae superioribus annis, magno cum omnium in eis habitantium incommodo, vexata fuerunt, id forsan causantibus, in eisdem civitatibus, terris et locis ac etiam in alma Urbe nostra intestina et diuturna odia ac discordias civilesque dissensiones vigere, ac furta, latrocinia, homicidia passim perpetrari cognoverimus; ac mente revolventes praefatos Rium, Paulum, Sixtum, Iulium, Leonem, Clementem, praedecessores, ad tranquillum et felicem statum, necnon commoda, tam personarum eiusdem Urbis quam aliarum civitatum, terrarum et locorum eidem Romanae Ecclesiae subjectorum aciem suae considerationis extendisse, illorum exemplo moti, animum ad sedandum discordias et odia, tam in Urbe quam in aliis civitatibus, terris et locis dictae Ecclesiae subiectis praedictis, et ad firmandam perpetuam pacem et quietem, pro dictorum subditorum commodis, applicaverimus, et ut praemissa facilius votivum consequi valeant effectum, literas praedictas omnino observandas esse decreverimus. Habita igitur super his cum fratribus nostris S. R. E. cardinalibus deliberatione matura, ac de illorum unanimi consilio et'assensu, singulas Pii, Pauli, Sixti, Iulii, Leonis et Clementis praedecessorum literas huiusmodi, cum statutorum, ordinationum, extensionum, ampliationum, revocationum, cassationum,

1 Omittitur tenor istius constitutionis, quia habetur in tomo vi, pag. 69.

irritationum, annullationum decretorum, confiscationum, incorporationum, applicationum, voluntatum, hortationum, requisitionum et mandatorum, ac omnibus et singulis aliis in eis respective contentis clausulis, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et innovamus, ac perpetua roboris firmitate subsistere et per singulos, quos literae ipsae concernunt, in futurum, sub excommunicationis, anathematis, maledictionis, infamiae, suspensionis, diffidationis, criminis laesae maiestatis, seditionis, rebellionis, confiscationis, depositionis, privationis, inhabilitatis et interdicti ac aliis censuris et poenis ecclesiasticis et temporalibus, ac corporis afflictivis in eisdem literis contentis, quas contravenientes eo ipso incurrant, perpetuo inviolabiliter observari.

tendit, ut hic;

§ 3. Illasque etiam ad homicidas, sica-Easque ex rios, exititios, criminosos, rebelles aliosque infames propter homicidia et alia nefanda per eos perpetrata, excessus, crimina et delicta, etiam ad hoc ut ipsi in civitatibus, terris, castris vel locis eorum, seu in quibus tunc morabantur banniti et condemnati, etiam habita pace ab haeredibus, filiis seu consanguineis occisorum aut partium laesarum, non solum a locis circumvicinis usque ad quinquaginta milliaria, sed etiam ab omnibus et singulis civitatibus, terris, castris et locis, etiam regni et partium praedictarum nobis et dictae Romanae Ecclesiae mediate vel immediate quomodolibet subjectis, banniti et exules sint et esse censeantur, nec in illis seu eorum aliquo, etiam praetextu cuiusvis licentiae, salviconductus, remissionis, reductionis, revocationis vel alterius gratiae per eos desuper quomodolibet pro tempore obtentæ, moram trahere possint; et si in eis resederint vel reperti fuerint, capi et detineri et incarcerari, ac iuxta criminum et excessuum per eos perpetratorum qualitatem et literarum Pii et Clementis.

praedecessorum huiusmodi, tenorem, sub poenis in eisdem literis contentis, per officiales civitatis, terrae, castri vel loci, in qua vel quo deprehensi fuerint, debitis poenis plecti, seu inde educi, et ad forum seu officiales, ad quos criminum seu excessuum eorumdem punitio de iure vel consuetudine pertinet, remitti debeant, extendi et ampliari debere, et in eis locum habere decernimus.

§ 4. Et nihilominus praemissa omnia et singula, prout per Pium, Paulum, Sixtum, fautoribus poe-Iulium, Leonem et Clementem, praedeces- nas imponit; sores praefatos, statuta, ordinata, extensa, ampliata, revocata, cassata, annullata, inhibita, decreta et declarata fuerunt, etiam ad hoc ut duces, barones, marchiones, comites, domini temporales, vicarii. feudatarii, capitanei, magnates, principes, communitates, cives, officiales et personae, ac alii, quos praedictae et praesentes literae concernunt, ac ipsorum singuli literas et in eis contenta huiusmodi non observantes, et illis, directe vel indirecte, quomodolibet contravenientes, ac eis adhaerentes, eorumque fautores et complices, singulas censuras et poenas praedictas eo ipso, absque aliqua declaratione, incurrant et incurrisse censeantur. Ipsique duces, barones, marchiones, comites, domini in temporalibus, vicarii et feudatarii civitatum, terrarum, castrorum et locorum, etiam regni et partium praedictorum, nobis et eidem Ecclesiae immediate subjectorum, aliquos nostros et dictae Ecclesiae hostes et inimicos aut subditos, exules, bannitos et facinorosos, cuiuscumque status vel conditionis fuerint, publice vel occulte, ullo umquam tempore recipere vel acceptare nullatenus praesumant; et si aliquos ad eorum dominia et territoria confugere contigerit, illos ex eorum dominiis vel territoriis huiusmodi expellere, seu ad simplicem iussionem vel requisitionem nostram

et successorum nostrorum, quo volueri-

Receptatori-

mus, seu successores ipsi voluerint, tute L conduci facere. Ac quod praemissa a suis | legatis, etiam de latere, ac nunciis et pro-tiandirevocati; subditis inviolabiliter observentur, omni excusatione cessante, cum effectu curare, sub similibus privationis et rebellionis ac criminis laesae maiestatis poenis, si contrafecerint, eo ipso incurrendis.

communitatibus homicidis;

§ 5. Necnon, ut homicidae, fautores et Baronibus et complices praefati facilius capi et puniri praecipit ut eo. possint, quod communitates civitatum et rum territoria universitates terrarum, castrorum et locorum, in quibus seu quorum territorio, districtu et ditione dicta homicidia perpetrabuntur, sub paribus interdicti ecclesiastici et duorum millium per communitates, ac mille ducatorum per universitates; necnon civitatum, terrarum et locorum eorumdem domicelli, barones, vicarii aut alii in temporalibus domini, sub maioris excommunicationis latae sententiae et quinque millium ducatorum auri praefatae Cameræ irremissibiliter applicandorum, eo ipso, absque alia declaratione, incurrendis poenis, eosdem homicidas, complices et fautores statim capere, ac omnem exactissimam diligentiam, de qua per publica documenta fidem etiam facere teneantur, capi facere; et si eos capere nequiverint, statim commissum homicidium universitatibus seu incolis et habitatoribus oppidorum et locorum circumvicinorum, ad quae declinabunt seu declinare poterunt. notificari; communitates vero et domini in temporalibus praedicti, ad quorum ditiones tales declinabunt, cum primum id ad eorum notitiam devenerit, eos apprehendere seu apprehendi facere; quod si non potuerint, similiter id universitatibus seu incolis et habitatoribus vicinorum locorum, ad quae declinabunt, aut verisimiliter declinare poterunt, insinuare, et captos ad eorum iudices ordinarios traducere et tradere, sub similibus poenis teneantur et debeant, de novo statuimus, ordinamus, inhibemus et declaramus.

§ 6. Et similiter quibusvis dictae Sedis Facultates hovinciarum rectoribus, necnon nostris et dictae Romanae Ecclesiae vicariis in temporalibus pro tempore existentibus et praefatis communitatibus, omnem super absolutionibus homicidarum huiusmodi, per nos et praedecessores nostros ac Sedem eamdem, sub quavis forma et verborum expressione, concessam, approbatam et innovatam auctoritatem et facultatem revocamus, cassamus, irritamus et annullamus; et si quando similes absolutiones per nos et successores nostros Romanos Pontifices et Sedem praefatam concedi contigerit, illas per iudices et officiales, ad quos pertinet, nisi trinae literae apostolicae, sub intervallo unius mensis pro singulis literis huiusmodi, cum expressa derogatione præsentium, desuper emanaverint, nullatenus admitti vel observari volumus.

§ 7. Quocirca dilectis filiis Guidoni Asca- Executores denio, S. Mariae in Via-Lata diacono cardinali de Sancta Flora nuncupato, nostro et pro tempore existenti camerario et Camerae praedictae thesaurario, praesidentibus, clericis ac universis et singulis legatis et vicelegatis provinciarum nostrarum et aliis rectoribus ac officialibus civitatum, terrarum et partium praedictarum, nobis et dictae Sedi mediate vel immediate subiectorum, motu simili mandamus quatenus praesentes literas solemniter in singulis provinciis, civitatibus, terris et locis praedictis publicari, necnon omnia et singula in eis contenta inviolabiliter observari faciant et mandent. Contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque status, gradus et præeminentiae fuerint, sententias, censuras et poenas praedictas damnabiliter incurrisse declarent, et declarationem huiusmodi per eos faciendam in libris maleficiorum conscribi et adnotari mandent et faciant, necnon capitales prae-

1 Ad hoc vide declarationem hic infra.

dictas sententias a ministris iustitiae, absque alicuius incursu irregularitatis, exequi procurent, realiter ac irremissibiliter exigant, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis; necnon pro exactione poenarum pecuniariarum huiusmodi contra communitates et universitates, ac in eorumdem inobedientium in temporalibus dominorum vassallos, propter eorum huiusmodi inobedientiam, represalias concedant, necnon realiter et cum effectu exegui faciant. Attentius hortantes et requirentes in Domino barones et domicellos ac in temporalibus dominos dicti regni necnon illius provinciarum, civitatum et locorum gubernatores et officiales pro tempore existentes, ut praefatos homicidas, fautores et complices capiant, et capi procurent, captosque ad praesides nostrarum provinciarum, unde ipsi homicidae, fautores et complices originem traxerunt, conduci et eis realiter consignari similiter cum effectu faciant.

rogatoriae.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus et Clausulae de ordinationibus apostolicis ac omnibus illis quae dicti praedecessores in praefatis eorum literis voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuscumque aliis privilegiis, indulgentiis 1 et literis apostolicis generalibus vel specialibus super recipiendis bannitis, homicidis ac brigosis et aliis praedictis, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio

1 Indultis, Cherub. (R. T.).

Bull. Rom. Vol. VII.

specialis, quae, quoad hoc, cuiquam nolumus ullatenus suffragari.

§ 9. Volumus autem quod praesentes Forma et efliterae, postquam in valvis basilicæ Principis feetus publica-Apostolorum et in Campo Florae de Urbe affixae fuerunt, omnes et singulos cives Romanos et alios in Urbe commorantes. effluxis quindecim diebus; alios vero duces. comites, marchiones, domicellos, barones et alios temporales dominos et vicarios, communitates et universitates civitatum. terrarum et locorum Sedi praefatae mediate vel immediate subiectorum, huiusmodi decurso mense, arctent, et contrafacientes poenas praefatas incurrant in omnibus et per omnia, perinde ac si eis omnibus et singulis contrafacientibus personaliter et particulariter intimatae fuissent.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo primo, viii idus ianuarii, pontificatus nostri anno II.

Anno a Nativitate Domini MDLXI, indictione IV, die vero XVI aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae IV anno II, retroscriptae literae apostolicae affixae et publicatae fuerunt ad valvas basilicae Principis Apostolorum, de Urbe ac in acie Campi Florae, dimissis ibidem copiis affixis, per nos Iulium Parinum et Franciscum Sottocasa praelibati sanctissimi D. N. Papae cursores.

Bartholomæus Sottocasa, mag. cursorum. Dat. die 6 ianuarii 1561, pontif. anno II.

Sequitur declaratio circa facultatem officialibus interdictam gratiandi aut componendi bannitos ex causa homicidii.

#### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Nuper siquidem cum nos post nostram ad summi apostolatus apicem assumptionem, ob non observationem literarum fe-

Publicatio.

Exordium.

licis recordationis Pii II, Pauli etiam II, Sixti IV, Iulii similiter II, Leonis X et Clementis VII, praedecessorum nostrorum, alias contra homicidas editarum, bellis, quibus non solum civitates, terrae et loca, temporali dominio S. R. E. subiecta, sed etiam tota Italia retroactis etc. 1

§ 1. Cum autem, sicut accepimus, non-Causa decla- nulli ex gubernatoribus et officialibus per nos in diversis civitatibus, terris et locis Status nostri Ecclesiae constitutis et deputatis, forsan voluntatis nostrae ignari, aut alias, praetendant poenarum remissionem inquisitis, bannitis et condemnatis super homicidiis per eos pro tempore perpetratis per eos remitti, gratiamque fieri, ac exinde ab eis compositionem exigi posse.

- § 2. Nos, ad tollendum omne dubium Declaratio quod exinde exoriri posset, et ne guberna-(de qua in ru- tores et officiales praedicti ac quicumque alii, ignorantiae eiusdem voluntatis nostrae aut quovis alio praetextu, in his se intromittere praesumant, veriores dictarum literarum tenores, ac si verbo ad verbum praesentibus insererentur, pro expressis habentes, decernimus et declaramus gratias seu remissiones aut compositiones quibusvis inquisitis, condemnatis aut bannitis ex causa vel occasione homicidii animo deliberato vel casu fortuito aut in rixa vel alio quovis modo pro tempore perpetrati, pro quo poena ordinaria vel extraordinaria imposita vel imponenda esset, per quoscumque in civitatibus, terris et locis praedictis nostros et Sedis Apostolicae legatos, vice-legatos, gubernatores vel alios officiales, deputatos et deputandos, fieri in posterum nullatenus posse, et illas tantum compositiones et gratias, cum inquisitis, condemnatis et bannitis huiusmodi, ut supra, in posterum facientes 1, valere, illisque suffragari, qui habuerint supplicationes desuper manu nostra propria signatas et
  - 1 Residuum omittitur quia ipsa bulla est quæ praecedit. 2 Faciendas, Cherub. (R. T.).

per datarium nostrum pro tempore existentem datas.

- § 3. Et ita per quoscumque iudices et Decretum ircommissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, sublata etc., irritum quoque etc.
- § 4. Non obstantibus quibuscumque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, rogatoriae. ac omnibus illis, quae in dictis nostris literis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Clausulae de-

§ 5. Volumus autem quod praesentis Sola signalura nostri motus proprii sola signatura, etiam sufficit. absque illius data et registratura, sufficiat, ac ubique, in iudicio et extra, fidem faciat, regula seu constitutione apostolica quacumque contraria non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, sexto kalendas maii, anno v.

Dat. die 26 aprilis, pont. an. v.

#### XXXIII.

Erectio ecclesiae Lancianensis in metropolitanam cum iurium et iurisdictionum metropoliticorum elargitione 1.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Super universas orbis ecclesias, Eo dis- Proomium. ponente qui cunctis imperat, cuique universa deserviunt, meritis licet imparibus, constituti, levamus in circuitu agri dominici oculos nostrae mentis, more vigilis pastoris inspecturi quid ecclesiarum statui congruat, quid operis circa illas eorumque statum prosperum et felicem impendi debeat, et divino fulti praesidio, quo cuncta ex sui benignitate pro populorum suorum christifidelium salute disponit, ad ea, quae statui ecclesiarum huiusmodi conveniant, nostri ministerii partes uti-

1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

liter intendere curamus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

furisdictione.

§ 1. Sane attendentes diversas lites, Plures contro- causas et controversias inter archiepiscofuerant inter pum Theatinum, qui pro tempore fuit, ex commune Lan- una, et dilectos filios capitulum, clerum, chiep. Theati- communitatem et homines Lancianenses tensa archiep. ex altera partibus, super iurisdictione, quam praefatus archiepiscopus in episcopum Lancianensem et praefatos capitulum, clerum, communitatem et homines, ratione iuris metropolitici, habere prætendebat, aut alias, diu in Romana Curia, coram diversis causarum Palatii Apostolici auditoribus seu locatenentibus, successive pependisse, latis in favorem dicti archiepiscopi nonnullis sententiis, ac literis executorialibus una cum brachio saeculari desuper in forma solita decretis, et forsan executioni demandatis, seu, ut illae demandarentur, ex parte archiepiscopi praesentatis, et propterea graves inimicitias olim inter Lancianenses praefatos ac Theatinos, communitates et homines, generatas fuisse et praemissorum occasione innovatas existere, et quamplurima scandala exinde verisimiliter exoriri posse.

silentium;

§ 2. Post diversos tractatus pacis et con-Ad eas sedan- cordiae interpartes ipsas, etiam medio nonad se advocat, nullorum venerabilium fratrum nostroet partibus per-petuum imponit rum S. R. E. cardinalium, frustra tentatos et habitos, tandem, ad sedandum discordias et obviandum scandalis huiusmodi, ac ipsorum communitatum et hominum animarum periculis consulendum, nec non eos in pacis amoenitate retinendum et confovendum, ac alias, ex certis aliis rationabilibus causis moti, habita super iis cum fratribus nostris matura deliberatione, ac de eorum consilio et unanimi consensu, omnes et singulas causas in dicta curia et alias ubilibet adhuc forsan indecisas pendentes ad nos advocantes, ac lites et controversias huiusmodi nec non omnes et singulos processus, senten-

tias, censuras et poenas desuper formatos, latas et promulgatas, ac quos haberi et promulgari contigerit, ac inde secuta quaecumque cassantes et penitus extinguentes, irritantes et annullantes, ac nulla et invalida nulliusque roboris vel momenti fuisse et esse decernentes, ac archiepiscopo, capitulo, clero, communitatibus et hominibus praefatis perpetuum silentium desuper imponentes, nec non praefatis et aliis quibuscumque iudicibus, coram quibus causae ipsae adhuc forsan indecisae pendent, ne se in illis ulterius, sub nostrae indignationis poena, intromittant, districtius inhibentes, ipsosque capitulum, clerum, communitatem et homines Lancianenses et eorum singulos a quibusvis censuris et poenis ecclesiasticis et aliis, etiam pecuniariis, in dictis literis executorialibus aut alibi contentis, ob illarum non paritionem seu alias quomodolibet per eos incursis, in utroque foro ex certa scientia absolventes, dictasque poenas eis remittentes, ac in pristinum et eum, in quo antea erant, statum reponentes et plenarie reintegrantes.

§ 3. Ad omnipotentis Dei laudem et ho- Ecclesiam, ponorem, necnon fidei catholicae exaltatio- pulum et diocnem, ac pro bono pacis inter venerabiles nenses a metro. fratres nostros modernos archiepiscopum Theatini iure Theatinum et episcopum Lancianensem solvit; nec non communitates et homines praefatos conciliandae et stabiliendae, ecclesiam Lancianensem cui venerabilis frater noster Leonardus de Marinis, episcopus Lancianensis, præesse dignoscitur, dictumque Leonardum episcopum et ipsius Lancianensis ecclesiae capitulum praedictos nec non civitatem et diœcesim Lancianensem ac earum universum clerum et populum a provincia Theatina, cui metropolitico iure subsunt, de simili consilio et apostolicae potestatis plenitudine, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo segregamus et separamus; illosque et eo-

palis et metro-

rum singulos ac omnia et singula earumdem ecclesiae civitatis et dioecesis ac in illis consistentia prioratus, praeposituras, praepositatus, dignitates, personatus, administrationes, officia, canonicatus et praebendas ac parochiales et alias ecclesias, cappellas et hospitalia ac alia pia loca ceteraque, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum regularia beneficia ecclesiastica, cum omnibus et singulis iuribus et pertinentiis suis, ac bonis mobilibus et immobilibus, a dicti moderni et pro tempore existentis archiepiscopi et capituli Theatini eorumque vicariorum, officialium et ministrorum ac iudicum quorumcumque protempore existentium omnibus et singulis iurisdictionibus, potestatibus, correctionibus, superioritatibus, dominiis, visitationibus et auctoritatibus, in spiritualibus et temporalibus, de similibus consilio et potestatis plenitudine, dicta auctoritate, etiam perpetuo, eximimus et totaliter liberamus.

tropolim.

§ 4. Ac dictam ecclesiam Lancianensem Ecclesiam Lan- in metropolitanam pro uno archiepiscopo cianon. erigit in archiepisco- Lancianensi nuncupando; ac sedem epipatum et me- scopalem Lancianensem in archiepiscopalem et archiepiscopalis ac metropolitanae provinciae praesidis sedem, cum pallii et crucis delatione ac omnibus et singulis aliis insigniis, honoribus, privilegiis, antelationibus, immunitatibus et gratiis ecclesiae et sedis metropoliticarum ac archiepiscopalium.

- § 5. Ita quod dictus Leonardus episco-Leonarduo pus, qui Ordinem fratrum Praedicatorum chiepiscopum. expresse professus existit, de cetero illi, ut archiepiscopus, absque ulla alia ei de persona sua facienda provisione et praefectione, praesit, et illius verus praesul et pastor existat, ac pro tali habeatur et reputetur, et archiepiscopus Lancianensis nuncupetur.
  - § 6. Necnon quae iurisdictionis ac, recepto prius per eum de more dicto pallio,

quae ordinis archiepiscopalis existunt ac alia ad archiepiscopalem et metropolita- politica iurisdinam dignitatem spectantia exerceat, de ctio el attributa. simili consilio, eadem auctoritate, similiter perpetuo erigimus et instituimus, ac ecclesiam et civitatem Lancianensem nomine, titulo et honore ac praelatione dignitatis archiepiscopalis et metropolitanae decoramus.

- § 7. Provinciae quoque Lancianensis Causae provinpraedictae clerum et populum, quorum suo ordine ad singulorum causae ad dictum archiepi- eum referende. scopum Lancianensem, iuxta sacrorum canonum instituta, deferantur, pro suis provincialibus clero et populo, ita quod ipsi et eorum singuli, quoad omnia metropolitica et archiepiscopalia iura, superioritatem et iurisdictionem, pro tempore existenti archiepiscopo Lancianensi et non alteri, ei tamquam membra capiti obsequentes et de archiepiscopalibus et metropolitanis ac provincialibus iuribus respondere debentes, subiecti sint, de pari consilio, praefata auctoritate, concedimus et assignamus.
- § 8. Necnon eidem archiepiscopo et Super archiecapitulo Theatino ac eorum vicariis, offi-vinciam etc. cialibus et iudicibus ac quibusvis aliis Lancianen. adpersonis, cuiuscumque dignitatis, ordinis libet ius eccleet conditionis existentibus, ne in archiepiscopum seu praesulem aut administratorem ac ecclesiam et capitulum Lancianensem necnon eorum vicarios, officiales et ministros ac clerum et populum, monasteria, prioratus, praeposituras, praepositatus, dignitates, personatus, administrationes, officia, canonicatus et praebendas, ecclesias, cappellas, hospitalia, loca ac beneficia ecclesiastica civitatis et dioecesis Lancianensis huiusmodi aliquam iurisdictionem, superioritatem, dominium, potestatem, visitationem, correctionem, tam in civilibus quam in criminalibus causis, metropoliticam vel quamcumque aliam iurisdictionem huiusmodi

concernentia, exercere quoquomodo præsumant, districtius inhibemus.

cumque iudices

§ 9. Et ita, in praemissis omnibus et Sie per quos- singulis, per quoscumque iudices, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; ac si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

trariorum.

§ 10. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis, etiam de non tollendo iure quaesito, ac ipsius ecclesiae Theatinæ, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis archiepiscopo et capitulo ac clero, communitati et hominibus praedictis, sub quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 11. Quocirca capitulo et clero ac Adhortatio ad populo praefatis, necnon dilectis filiis vaselerum popu- proputo practatis, nection difectis initis ras-lumque Lancia- sallis dictae ecclesiae Lancianensis per aponen. de parendo stolica scripta mandamus quatenus capi-

tulum eidem Leonardo electo, tamquam Leonardo arpatri et pastori animarum suarum ac me-chiepiscopo, eitropolitano et in archiepiscopum electo hu- mas etc. retrimiliter intendentes, exhibeant sibi, etiam in iis quae metropoliticam et archiepiscopalem iurisdictionem ac superioritatem concernunt, obedientiam et reverentiam debitas et devotas; ac clerus eum, pro nostra et dictae Sedis reverentia, benigne recipientes et honorifice pertractantes, sua salubria monita et mandata suscipiant humiliter, et efficaciter adimplere procurent; populus vero, tamquam patrem et pastorem animarum suarum devote suscipientes et debita honorificentia prosequentes, suis monitis et mandatis salubribus humiliter intendant, ita quod ipse Leonardus electus in eis devotionis filios, et ipsi in eo per consequens patrem benevolum invenisse gaudeant; vassalli autem praedicti, eum debito honore prosequentes, sibi fidelitatem solitam, necnon consueta servitia ac iura sibi ab eis debita integre exhibere procurent; alioquin sententiam sive poenam, quam dictus Leonardus electus rite tulerit seu statuerit in rebelles, ratam habebimus, et faciemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimoprimo, quinto idus ianuarii, pontificatus nostri anno 11. Dat. die 9 ianuarii 1561, pontif. anno II.

#### XXXIV.

Declaratio et ampliatio iurisdictionis consulum artis mercantiae pannorum de Urbe 1.

## Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Volentes dilectos filios mercatores pan- confirmatio iunorum almae Urbis nostrae non minori risdictionis.

1 Hanc iurisdictionem primo instituit Mart. V, ut in eius constitutione vin, Cum inter, tom. Iv, pag. 696.

quam praedecessores nostri prosecuti sunt, favore prosequi, idcirco eorumdem literas ac in eis contenta et inde secuta quaecumque confirmamus, et firmitatis robore munimus et approbamus, quatenus sint

§1. Praeterea provide attendentes quod, Extensio eius- caelesti favente numine, humana prole aucta, et bonorum mercantilium, et praesertim pannorum, pretium est auctum, et propterea iure merito iurisdictio iusdicentium augenda est, motu simili ac de apostolicæ potestatis plenitudine, fidem, de qua in præinsertis fit mentio, ad summam ducatorum auri triginta augemus et extendimus, ita ut fides ipsis libris mercatorum de rebus spectantibus ad artem mercantiae, dummodo ipsi mercantiliter et mercatorum ordine et more scripti, ac confecti et tenti sint, iuramentumque, prout in præinsertis continetur, interveniat, usque ad summam ducatorum triginta auri adhibeatur. Et quod consules ipsi inter laicos de rebus praedictis, etiam si ipsi Romani cives sint et curiales Romanam Curiam sequentes, ius dicere, cognoscere, terminare et exequi possint, usque ad summam praedictam, et sine praeiudicio tribunalis auditoris Camerae, in quacumque summa, et aliorum tribunalium ultra summam viginti, absque eo quod causae ab eorum tribunali, praeterquam per appellationem legitimo tempore et modo interpositam, avocari possint, decernimus et mandamus.

Contrariorum derogatio.

§ 2. Non obstantibus quibusvis privilegiis, etiam personis suprascriptis, etiam motu proprio attributis, quorum etiam expressa et specifica mentio habenda esset (quorum omnium tenores, perinde ac si de verbo ad verbum hic inserti forent, pro expressis haberi volumus), ac aliis quibus praedecessor praefatus in praefatis literis minime obstare voluit, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 3. Et sic per quoscumque iudices iu- Clausula subdicari et interpretari volumus et manda-lativa. mus, sublata aliter interpretandi aut iudicandi facultate; irritum quoque et inane decernentes quicquid in contrarium contigerit attentari.

§ 4. Volumus autem quod praesentis Sola signatura nostri motus proprii sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, regula contraria non obstante, vel quod breve desuper, si videbitur, expediri possit.

Placet, motu proprio. I. Datum Romae apud Sanctum Petrum, xvIII kalendas februarii, anno II.

Dat. die 15 ianuarii 1561, pontif. anno 11.

#### XXXV.

Privilegia et exemptiones praelatorum, Sacro et Œcumenico Concilio Tridentino assistentium, eorumque familiarium.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Circumspecta Romani Pontificis provi- Exordium. dentia, singulorum merita et obsequia debita meditatione considerans, illos, prout aequum est, specialibus favoribus et gratiis prosequitur, quos universalis Ecclesiae obsequiis iugiter intentos laborare, ac diversas expensas subire cognoscit.

§ 1. Hinc est guod nos, qui dudum Hic Pontifex omnia et singula beneficia ecclesiastica, reservavit quaecum cura et sine cura, saecularia et quo- de quíbus hic; rumvis Ordinum regularia, qualitercumque qualificata et ubilibet existentia, in singulis ianuarii, februarii, aprilis, maii, iulii, augusti, octobris, novembris mensibus, alias quam per resignationem extra Romanam Curiam vacatura, ad collationem, provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem quorumcumque collatorum et col-

latricum, saecularium et regularium, non tamen sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium aut aliorum sub concordatis inter Sedem Apostolicam et quoscumque alios initis et per eos, qui illa acceptare et observare debuerant, acceptatis et observatis, quae laedere non intendebamus, comprehensorum, quomodolibet pertinentia nostrae dispositioni, per constitutionem nostram desuper editam et in Cancellaria Apostolica publicatam, reservamus 1.

§ 2. Et deinde per eamdem constitu-Et deinde e- tionem venerabilibus fratribus nostris epiapud corum ec- scopis, archiepiscopis et patriarchis, apud clesias residen-tibus facultatem suas ecclesias seu in illarum dioecesidisponendi de bus pro tempore residentibus, gratificari reservatis va- volentes, eisdem episcopis, archiepiscopis cantibus, ut bic; et patriarchis quod, quotiescumque et quandocumque apud eorum ecclesias seu in earum dioecesibus residerent dumtaxat, de quibusvis dignitatibus, personatibus, administrationibus, officiis, canonicatibus et praebendis ac aliis beneficiis ecclesiasticis, cum cura et sine cura, saecularibus ac quorumvis Ordinum regularibus, ad eorum collationem, provisiones, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem pertinentibus, quae in antea in singulis februarii, aprilis, iunii, augusti, octobris et decembris mensibus vacare contingeret, dummodo alias dispositioni apostolicae generaliter reservata, vel ex generali reservatione apostolica affecta non essent, etiam si praesentationes, nominationes vel electiones eorum, quae salvae procedere consuevissent, reservatione praefata non obstante, quam quoad eos locum habere noluimus, libere disponendi facultatem concessimus.

> § 3. Et successive eosdem episcopos, archiepiscopos et patriarchas, ut circa gregem sibi commissum ferventius invigilarent, ut quamdiu ipsi apud suas ec-

1 Reservavimus, Cherub. (R. T.).

clesias seu in illarum dioecesibus hu- Exemptionemiusmodi residerent, ab omnibus et sin- que a solutione decimar. etc. 1; gulis decimis, subsidiis et aliis oneribus, ordinariis et extraordinariis, quomodolibet nuncupatis, per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes ac Sedem Apostolicam, etiam motu proprio et ex certa scientia ac etiam consistorialiter etiam ad instantiam regum et principum, quomodolibet et ex quavis, etiam quantumvis urgentissima, iustissima ac pia et necessaria, causa, etiam pro defensione fidei catholicae, ratione dictarum ecclesiarum tunc et pro tempore impositis, illorumque solutione, per alias nostras literas exemimus et liberavimus.

§ 4. Ad labores et impensas graves, Et modo eadem privilegia quas praefati et alii episcopi et patriar- concedit praechae, sacro oecumenico et generali con-latis concilio Tridentino intecilio in civitate Tridentina indicto pro ressentibus pro tempore interessentes, sustinere cogentur, resederint aut debitum respectum habentes, ac animo in itinere fue-

tempore quo ibi

revolventes, eos inibi residentes universali Ecclesiae deservire, et cum causa reipublicae christianae absint ab ecclesiis, quibus praesunt aut in quibus beneficiati existunt, praesentes et residentes merito reputari debere, motu proprio, non ad eorumdem episcoporum, archiepiscoporum, patriarcharum, abbatum, generalium Ordinum ceterorumque praefatorum vel quorumvis aliorum pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa scientia, praefatis, qui apud suas ecclesias seu in earum dioecesibus residebant ac alternativa huiusmodi gaudebant, in dicto concilio, quamdiu illud duraverit, residendo et inibi interessendo, necnon in itinere ad illud accedendo, et inde, legitima subsistente causa, recedendo et ad ecclesias suas redeundo, alternativa et

1 Eisdem concessit ut supra in constitut. xII,

exemptione huiusmodi uti et gaudere libere et licite valeant in omnibus et per omnia, ac si apud suas ecclesias seu in earum dioecesibus praefatis personaliter residerent, in omnibus et per omnia concedimus et indulgemus; dictamque exemptionem et alternativam ad ipsos ac universos et singulos alios venerabiles fratres nostros episcopos, archiepiscopos et patriarchas, etiam ad hoc ut illi ac eorum singuli, qui in dicto concilio iam forsan ad praesens resident, aut ad illud in posterum accedent, quod, quamdiu concilium ipsum duraverit et ipsi interfuerint, dicta alternativa gaudere possint, et occasione episcopalium seu archiepiscopalium vel patriarchalium ecclesiarum aut monasteriorum vel aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, quae etiam ex quibusvis concessionibus et dispensationibus apostolicis in titulum et commendam ac alias quomodolibet obtinent et in posterum obtinebunt, quaecumque, quotcumque et qualiacumque sint, quae omnia praesentibus pro expressis haberi volumus, ad solutionem quorumcumque subsidiorum seu decimarum collectoribus seu subcollectoribus aut aliis executoribus vel quibusvis aliis personis, quavis auctoritate fungentibus, cogi possint, motu et scientia similibus extendimus et ampliamus.

deputat;

- § 5. Mandantes universis et singulis Executores personis in dignitate ecclesiastica constitutis quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, faciant auctoritate nostra praesentes literas ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiliter observari; contradictores per censuras ecclesiasticas ac alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo.

licis necnon in provincialibus et synoda- Contrariis delibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; aut si eisdem collectoribus et subcollectoribus et quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Et quia difficile foret praesentes literas ad singula, in quibus de eis fides credi iubet; forsan facienda fuerit, loca deferre, volumus et eadem auctoritate decernimus quod ipsarum transumptis etc.

§ 8. Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

Sanctionem poenalem addit.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo primo, kalendis martii, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 1 martii 1561, pontif. anno II.

Sequitur indultum quod in eorum litibus supersedeatur.

## Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum ob celebrationem concilii per nos Causa hulus indicti oporteat praelatos, tam ab alma <sup>indulti.</sup> Urbe nostra quam ab aliis christiani orbis partibus, ad civitatem Tridentinam, in qua indictum fuit, accedere, et quamplures eorum habeant varias et diversas causas coram aliquibus ex venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus et in auditorio Rotae ac in aliis nostrae Curiae tribunalibus, ordinariis sive delegatis, quae, propter illorum absentiam, aliquod detrimentum suscipere possent.

§ 1. Nos, volentes providere ne dicti supersedealur praelati eorumque familiares ac aliae in causis profipersonae dicto concilio interesse haben- concilium si ipal § 6. Non obstantibus quibusvis aposto- les, causarum huiusmodi curis distra-voluerint.

hantur, motu simili ac ex nostra certa scientia et potestatis plenitudine, mandamus quatenus in omnibus et quibuscumque, ubique, tam coram praefatis cardinalibus quam Rotae auditoribus, iudicibus ordinariis sive delegatis, pendentibus causis praefatorum dicto concilio adesse habentium, clericorum sive laicorum, commissis seu committendis, durante eorum absentia et ipsis in concilio et servitiis huiusmodi residentibus, supersedere debeant, praeterguam in causis, in quibus ipsi praelati et alii suprascripti per eorum procuratores duxerint procedendum, in quibus sit in eorumdem arbitrio hoc nostro mandato uti vel non. Et ita mandamus, decernimus et declaramus. Mandantes insuper cuicumque, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinali, qui signaturae iustitiae præest vel præerit in dicta alma Urbe, ne in causis pendentibus huiusmodi aliquas commissiones dependentes, citationes seu vocationes ipsorum nostram Curiam sequentium de stylo requirentes, in eorum praeiudicium admittant, etiam si in eis aut aliqua supradictarum causarum executione, non tamen occasione rei iudicatae, procedatur. Status causarum huiusmodi et merita pro expressis habentes.

§ 2. Non obstantibus privilegiis, con-Clausulae de- stitutionibus, literis apostolicis, regulis regatoriae. Cancellariae ac quibuscumque contrariis.

§ 3. Sublata quibuscumque iudici-Decretum ir-bus, etiam sanctae Romanae Ecclesiae ritans. cardinalibus, aliter iudicandi facultate. Decernentes irritum et inane, si secus a quoquam, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Placet, motu proprio. I.

#### XXXVI.

Deputatio quinque legatorum, qui nomine Papae concilio Tridentino praesint, cum facultatibus necessariis etc. 1

Pius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Iacobo Sanctae Mariae in Via Puteo, et Herculi Sanctae Mariae Novae de Mantua, ac Hieronymo Sanctae Susannae Seripando, et Stanislao Warmiensi, necnon Ludovico Sancti Cyriaci in Thermis Simonetae titulorum presbyteris cardinalibus nuncupatis, nostris et Apostolicae Sedis de latere legatis, salutem et apostolicam benedictionem.

Regimini et curae universalis gregis dominici, meritis licet imparibus, disponente Domino, praesidentes, sic utiliter ac sollicite, quemadmodum ad boni et prudentis patrisfamilias spectat officium, iniunctum nobis pastoralis muneris debitum exercere pro virili nostra studemus, ut ea, quae, rationabilibus et legitimis obsistentibus 2, per nos ipsos praestare non possumus, praesertim quando talia sunt, quae moram non patiuntur, per alios viros virtute et auctoritate praestantes efficere diligenter curemus.

- § 1. Cum itaque nuper, ad schismata Causas cogendi et haereses, quae per omnes reipublicae christianae partes pervaserunt, tollendas, necnon ad corrigendos et reformandos mores christiani populi, pacemque inter christianos principes conservandam, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio et assensu, sacrum oecumenicum concilium in civitate Tridentina ad sacratissimum diem Resurrectionis Dominicae proxime futurum per alias nostras sub plumbo confectas literas 3 decreverimus, prout in eisdem literis plenius continetur.
- § 2. Nos, nolentes tam sanctum celebrandi ipsius concilii initium ullo pacto

1 Ex Raynaldo continuat. Annal. opus posthum., tom. XXII. 2 Causis addit Raynaldus (R. T.). 3 Celebrandum, Raynaldus (R. T.).

putat;

Legatos ad ei impediri, quod forte contingeret, si nobis, variis in dies corporis infirmitatibus ac alias multipliciter impeditis, et propterea ad eandem civitatem Tridentinam ad praesens accedere, et ipsi concilio, iuxta animi nostri desiderium, interesse nequeuntibus, nullus nostro illuc nomine mitteretur; vos, fide, prudentia, probitate, doctrina et rerum experientia admodum claros, insignes atque etiam probatos, cum plena, libera atque omnimoda legatorum de latere potestate, specialique et expresso mandato, necnon ratihabitionis et aliis clausulis in similibus apponi solitis, de simili eorumdem fratrum nostrorum consilio et assensu, nostros et Sedis Apostolicae legatos de latere, auctoritate apostolica, tenore praesentium, constituimus et deputamus.

§ 3. Vosque ad dictam civitatem Triden-Facultates ne- tinam, pro concilio huiusmodi celebrando, tis concedit; tamquam pacis angelos, destinamus, ac vobis seu uno aut duobus vel tribus seu pluribus ex vobis legitimo impedimento detentis vel absentibus, uni, si unus tantum in dicta civitate affuerit, seu duobus aut tribus vel iis ex vobis, qui in eadem civitate Tridentina praesentes fuerint, ad celebrationem ipsius concilii, favente Domino, procedendi, ac nomine et auctoritate nostra illi praesidendi, necnon quaecumque in eodem concilio pro tempore decisa et ordinata, ac per maiorem partem vestrum in dicta civitate Tridentina praesentium comprobata, observari mandavit 1, in illo, pro vestra pietate et sapientia, ea omnia, quae in praemissis et circa ea necessaria et alias quomodolibet opportuna esse, aliasque ad laudem et honorem Dei pertinere noveritis, etiamsi magis speciale mandatum exigant, faciendi. gerendi et exercendi, plenam et liberam, auctoritate et tenore praedictis, concedimus potestatem et auctoritatem.

1 Legimus mandamus (R. T.).

§ 4. Quocirca circumspectioni vestrae Eosdemadhorper apostolica scripta mandamus quate- misso sibi munus iniunctum vobis munus huiusmodi faciant. ita implere studeatis, ut sperati fructus inde proveniant, vosque a nobis commendationem, et a Deo, bonorum operum distributore, felicitatis aeternae gloriam consequi valeatis.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo primo, sexto idus martii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 10 martii 1561, pontif. anno 11.

### XXXVII.

Quod bona omnia fratrum militum hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani ubique decedentium, etiam ex illicita negociatione acquisita, uti spolia, non ad Cameram Apostolicam, sed ad ipsum hospitale spectent et pertineant 1.

## Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Romani interest Pontificis ut cuncto- Causa huius rum sibi et Sedi Apostolicae devotorum, concessionis. praesertim fratrum militum, qui, tamquam fortissimum orthodoxae fidei adversus crudelissimos christiani nominishostes propugnaculum, duros hostium expectant insultus, gratiae et alia eis concessa ut illibata sibi remaneant, providere, et eas concessiones, quae gratiis huiusmodi aliquod inferre praeiudicium aut cas dubias reddere videntur, ad omnem tollendam haesitandi materiam, ac pacem confovendam, declarare, aliasque et alia in his operari, prout in Domino salubriter cognoscit expedire.

§ 1. Sane nobis, pro parte dilectorum Bona a frafiliorum magni magistri et conventus tribus et millibus relicta hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani, post eorum obitum spectabant expositum quod, licet omnia et singula ad Religionem.

1 De hac militia vide constitutionem xv Anastasii IV, Christianae, tom. II, pag. 618.

declarationis et

fratrum militum eiusdem hospitalis bona, post eorum obitum relicta, ad hospitale et conventum praedictum, in vim stabilimentorum, usuum et naturarum dicti hospitalis seu privilegiorum et indultorum apostolicorum, eidem hospitali illiusque magno magistro et personis per diversos Romanos Pontifices prædecessores nostros concessorum, ac etiam per nos approbatorum, et alias legitime et de iure spectant et pertinent.

tifex bona ex decrevit 1.

§ 2. Cum autem nos nuper, postquam Hicautem Pon- acceperamus a nonnullis verti in dubium negociatione il- an res et bona per clericos, etiam in salicita per cleri-cos acquisita, cris ordinibus constitutos, ex negociatione uti spolia ad Ca- illicita aut alias contra sacros canones acquisita, uti spolia vel alias ad Cameram nostram Apostolicam iure legitimo spectare et pertinere deberent; nos, omni desuper haesitationis materiam submovere, ac cavillationibus et altercationibus litibusque praecludere 2, et denique malitiis eorum, qui iura dictae Camerae usurpare satagebant, obviam ire, aliasque in praemissis opportune providere tunc volentes, omnia et singula res et bona, cuiuscumque qualitatis et quantitatis existentia, ac in quibusvis rebus et regnis ac dominiis, tam citra quam ultra montes et maria consistentia, per quosvis clericos, tam saeculares quam quorumvis, etiam Mendicantium, Ordinum ac militiarum regulares, etiam in sacris ordinibus constitutos, cuiuscumque status, ordinis et conditionis essent, ac archiepiscopali, episcopali vel alia maiori dignitate praefulgerent, ex negociatione illicita aut alias contra sacros canones quomodolibet acquisita, quae pro tempore post obitum eorum, qui, etiam ex facultate quam habuissent testandi, condito testamento, ubivis locorum decessissent et decederent, aut quibus illos destitui contigisset, remansissent et remanerent ad eamdem Cameram et non ad

1 Vide supra in const. xxIII, Decens, pag. 78.

2 Aditum praecludere (R. T.).

alios, etiam in quibusvis cathedralibus et metropolitanis et collegiatis ac aliis ecclesiis, monasteriis, hospitalibus, militiis, ceterisque beneficiis ecclesiasticis, cum cura et sine cura, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus, qualitercumque qualificatis, successores, illa in titulum, commendam, administrationem ac alias quomodolibet pro tempore obtinentes, etiam si ad illa, vigore prioris tituli, ius regrediendi seu accedendi et ingrediendi aliquibus concessum fuisset, spectasse et spectare, et sub nomine spoliorum venire, illaque uti spolia ad Cameram ipsam pertinentia perpetuo colligi et recuperari potuisse et posse ac debere. Et ita per quoscumque iudices, quavis auctoritate fungentes, in quacumque instantia, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane guidguid secus super his a guoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decreverimus et declaraverimus, cum mandati, derogationis aliisque clausulis tunc expressis, prout in nostris desuper in forma brevis, sub data videlicet nonis novembris, pontificatus nostri anno I, et praedictis literis, quarum tenores hic haberi volumus pro expressis, latius continetur.

§ 3. Cumque magnus magister et con- Ideo ista Reventus ac fratres milites praefati, occur- ligio dubitat, virente fratrum militum hospitalis praedicti stitutionis, posobitu, super eorumdem decedentium fra- a ministris Catrum militum bonis, per iurium et spoliorum Camerae nostræ Apostolicæ praedictae collectores et eiusdem Camerae commissarios, earumdem literarum vigore, molestari dubitent; nosque eiusdem hospitalis et illius personarum manutentioni ac necessitatibus, quantum cum Deo possumus, libenter providere procuremus, maxime considerantes attentius eiusdem hospitalis fratres milites se et sua, pro

fide et illius defensione, in crudelissimos christiani nominis hostes exponere necesse esse continuo, hoc praesertim instanti tempore, quo idem immanissimus hostis Turcarum tyrannus, lucri proxime præteriti non immemor, in animarum christifidelium adeo spirat minas ut omnibus fidelibus, magis tamen fratribus militibus, pavorem incutiens, ipsos non immerito ad diligentem excitat rerum providentiam; propterea non convenire ut iidem fratres milites, qui superstites existunt, defunctorum spoliati bonis, ad suorum aliorumque christicolarum defensionem rebus priventur necessariis.

tifex declarat

§ 4. Idcirco, ut omnis haesitandi ma-Hic ergo Pon- teria submoveatur, eiusdem hospitalis et sub dicta con-illius personarum huiusmodi indemnitastitutione et a-liis similibus di. tibus paterno consulere affectu, ipsosque ctam Religio- specialis gratiae favore prosequi volentes, comprehendi; motu proprio et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, auctoritate apostolica, tenore praesentium, declaramus, decernimus et in verbo veritatis attestamur nostrae intentionis nunquam fuisse nec esse nec in posterum fore per dictas nostras aut quascumque alias literas, a nobis et Sede Apostolica ac alias quomodolibet pro tempore emanatas, etiam quascumque generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, aliasque efficaciores et insolitas clausulas, nec 1 irritantia decreta, sub quacumque verborum expressione, in se continentes, statutis, stabilimentis, usibus et naturis hospitalis praedicti, ac privilegiis, indultis ac aliis gratiis, illi eiusque personis concessis et concedendis, in aliquo derogasse nec derogare, seu aliquod eius vel eorum cuilibet praciudicium intulisse nec inferre, sed semper valida et efficacia ac illaesa et in suo robore permansisse et permanere; nec eadem neque hospitale, conventum, fratres, milites et personas praefatos sub scriptis aut quibuscumque similibus

1 Nec non, Cherub. (R. T.).

aut dissimilibus literis, decretis, declarationibus, onerum impositionibus ullatenus comprehendi, sed semper ab illis excipi, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validum statum restitui debere, ac excepta et restituta et de novo, etiam sub data etc. per magnum magistrum et conventum praefatos eligenda, concessa fore et censeri debere.

§ 5. Omniaque et singula res et bona, Omniaque bocuiuscumque qualitatis et quantitatis exi- na personarum cuiuscumque qualitatis et quantitatis exi- dictæ Religionis stentia, ac in quibusvis rebus <sup>1</sup> et regnis decedentium ei applicat, et ad necnon dominiis, tam citra quam ultra Cameram autamontes et maria consistentia, per quosvis ctare declarat. fratres, milites et personas dicti hospitalis quomodolibet acquisita, quae pro tempore post eorum obitum (ubivis locorum decesserint et decedent, aut quibus illos, etiam eis viventibus, non tamen per Sedem Apostolicam, privari aut eis destitui contingeret) hactenus remanserunt, remanent et remanebunt, ad hospitale et conventum praefatos, non autem ad eamdem Cameram seu alios quoscumque, alias iuxta stabilimentorum, usuum, naturarum, statutorum et privilegiorum huiusmodi formam et tenorem, spectasse et spectare.

huiusmodi aut pro eis agentes per Ca- exactione non merae huiusmodi iurium, spoliorum et molestentur. bonorum collectores et subcollectores, exactores, commissarios vel alios, quacumque auctoritate, dignitate vel officio fungentes et functuros, nullatenus molestari, inquietari vel perturbari posse nec debere. Et ita per quosvis iudices, quavis etiam auctoritate apostolica fungentes, etiam Palatii nostri causarum auditores, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, necnon irritum et inane quidquid secus super his a quo-

quam, quavis auctoritate, scienter vel igno-

ranter, attentatum est forsan hactenus vel

1 Legimus locis (R. T.).

§ 6. Necnon hospitale et conventum Agentes Reli-

in posterum contigerit attentari, decernimus et declaramus.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac qui-Contraria non busyis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis ac reformationibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis et Camerae huiusmodi iurium, spoliorum et bonorum collectoribus, subcollectoribus, exactoribus, commissariis praedictis et quibusvis aliis personis, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et efficacissimis acinsolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu, scientia ac potestate similibus, ac alias in contrarium quomodolibet concessis, et etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiam si, pro eorum sufficienti derogatione, de eis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxiv martii mil-

lesimo quingentesimo sexagesimoprimo, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 24 martii 1561, pontif. anno 11.

### XXXVIII.

Confraternitatis sub invocatione sanctissimi Crucifixi, ad pauperes virgines maritandum aliaque pia opera exercendum pridem in Urbe institutae, in archiconfraternitatem erectio: cum indulto singulis annis in festo S. Crucis, unum reum capitaliter condemnatum e carceribus liberandi: iurisdictioque cardinalis eius protectoris quascumque ipsius causas cognoscendi.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, venerabilis con- Causae huius fraternitas seu societas Imaginis Sanctis-constitutionis. simi Crucifixi in ecclesia S. Marcelli de Urbe, eiusque custodes et confratres, ob lites et quaestiones, quibus ad diversa Urbis tribunalia, occasione locationum, censuum, donationum, haereditatum, legatorum et diversarum aliarum rerum eiusdem, tam agendo quam defendendo, iugiter implicita existat, quamplurima damna et interesse patiatur, ac impensa litis valorem rei, de qua ex tempore agitur, sæpenumero exuperet.

§ 1. Nos, societatem praedictam, in qua Advocatad so piissima caritatis et misericordiae opera, nes causas cl. eleemosynas pauperibus, et miserabilibus viles, societatem tangentes. puellis dotes elargiendo, continuo impendi spectantur, abhuiusmodi dispendiis, quantum possumus, sublevare volentes, motu proprio et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas causas, lites, quaestiones et controversias inter dictam societatem sive eiusdem dilectos filios custodes, officiales et ministros et quascumque alias, etiam singulares, personas, tam laicas quam eccle-

siasticas, universitates, societates, congregationes, monasteria et alia huiusmodi loca, cuiuscumque gradus, status, ordinis et conditionis existentia, coram S.R. E. camerario, regente, praesidente et clericis Camerae Apostolicae, necnon vicario, gubernatore ac senatore Urbis, illius collateralibus et iudicibus, ac appellationum causarum Curiae Capitolii eiusdem Urbis capitaneo et aliis quibuscumque iudicibus ordinariis, et a nobis specialiter guomodocumque commissariis, deputatis et delegatis, etiam causarum sacri Palatii Apostolici auditoribus et locatenentibus, ac eiusdem S. R. E. cardinalibus, nunc et pro tempore motas, pendentes et quomodolibet movendas, super quibuscumque locationibus, venditionibus, donationibus, legatis, fideicommissis, testamentis, haereditatibus ac illarum discussionibus atque quorumcumque iurium et actionum cessionibus aliisque inter vivos contractibus, executionibus, revocationibus, bonis, rebus, iuribus et actionibus societatem praedictam eiusque custodes, officiales, ministros et litis consortes, tam coniunctim quam divisim, ac tam active quam passive concernentibus, ad societatem ipsam quomodolibet spectantibus, in quacumque instantia, inter illam eiusque custodes et alios praefatos, necnon alia aeque vel magis pia loca, universitates, monasteria, congregationes et collegia quomodocumque privilegiata, ac viduas, pupillos et alias personas, etiam exemptas, pendentes et motas et movendas, cuiuscumque gradus, status, conditionis, ordinis et naturae existant, etiam praemissis expressis maiores, quarum omnium statum et merita, ac iudicum et collitigantium nomina et cognomina ac qualitates, ceteraque, etiam de necessitate exprimenda, praesentibus haberi volumus pro expressis, in statu et terminis, in quibus modo reperiuntur, dummodo non sint instructae, harum serie ad nos advocantes.

§ 2. Dilectum filium nostrum Raynutium Farnesium, tituli S. Angeli presbyte-rium eligit prorum S. R. E. cardinalem ac maiorem tertorem sociepoenitentiarium, modernum, ac pro tem-deputand. cum facultate propore existentem protectorem eiusdem so-cedendi sumcietatis, iudicem ordinarium ac perpe-marie etc.; tuum ad praedictas necnon quascumque alias similes vel dissimiles causas civiles, ad societatem huiusmodi pertinentes, tam per eos quam contra eos, et inter eos ac personas, universitates, collegia seu alia loca prædicta, etiam privilegiata et exempta, tam active quam passive, pro tempore movendas, iuxta ordinariam facultatem seu iurisdictionem tam gubernatori quam regenti Camerae Apostolicae seu vicario nostro praefatis et eorum cuilibet attributas, ac prout rerum qualitas exegerit seu postulaverit, cum omnibus et singulis earum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu ac figura iudicii et absque tela iudiciaria et sola veritate inspecta et absque aliorum <sup>1</sup> terminorum substantialium observatione, aut alicuius registri vel extractus confectione, per se ipsum seu alios ab eo deputandos, audiendas, cognoscendas fineque debito terminandas, auctoritate apostolica, tenore præsentium, perpetuo constituimus et deputamus; et ad hunc effectum illi etiam per alium seu alios quoscumque, tam in Romana Curia quam extra eam, etiam per edictum publicum, constito sibi etiam summarie de non tuto accessu, citandi et monendi, eisdemque et praefatis ac quibuscumque aliis eiusdem Urbis curiarum iudicibus et personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, quibus et quoties opus fuerit, etiam sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, ac etiam

dientes, contumaces et rebelles, ad de-1 Aliquorum, Cherub. 2 Legimus quibus sibi. et ab eo pro tempore etc. (R. T.).

pecuniariis, quibus sibi ab eo tempore 2 de-

putando auditori videbitur, inhibendi; et

in eventum non paritionis, contra inobe-

Illorumque

clarationem incursus censurarum et poenarum huiusmodi, illarumque aggravationes et reaggravationes et alias, iuxta morem et stylum dictarum curiarum in similibus servari solitum, ac alias, prout sibi videbitur, procedendi.

§ 3. Sententiamque sive sententias de-Sententias bitae executioni demandandi sive demanexequendi; dari faciendi.

§ 4. Contradictores quoslibet et rebelles Contradicto- per censuras et poenas ecclesiasticas ac res coercendi, etiam pecuniarias aliaque iuris et facti remedia opportuna, appellatione postposita, compescendi; auxiliumque brachii saecularis ad hoc, si opusfuerit, invocandi; omniaque alia et singula in praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna faciendi, gerendi et exequendi plenam et liberam ac amplam licentiam et facultatem atque auctoritatem concedimus.

§ 5. Decernentes quod ipsius reveren-Rejectis nul-dissimi cardinalis protectoris sive ipsius terquam ex tri- deputandi pro tempore auditoris sententiis, ordinationibus et decretis nullitas aliqua opponi nullo modo possit, nisi ex defectu iurisdictionis, citationis et mandati.

pendentia litis discussionis;

§ 6. Et licet ad instantiam quorumcum-Cogendique que haeredum sive quorumlibet aliorum tisfaciendum so- committatur in futurum vel etiam modo cietati, data cautione, etc., pendeat commissa causa discussionis alinon obstante cuius haereditatis, et dictae societati seu custodibus et officialibus ipsius, etiam virtute commissionis fuerit inhibitum, tamen ne exactio creditorum in praeiudicium ipsius societatis proteletur, data idonea cautione per dictos custodes et officiales de restituendo summam debitam, in eventum succumbentiae, prioribus et potioribus creditoribus, dictus reverendissimus cardinalis protector praedictos haeredes sive alios quoscumque debitores seu ipsorum quemlibet, ex quacumque causa cessionariorum vel ab eis quorumlibet 1 et ex quocumque titulo causam habentes, ad satisfaciendum integraliter dictae societati de eius credito, iuris et facti remediis opportunis, cogat et compellat.

§ 7. Ac in omnibus et singulis quibuscumque causis praefatis, ad dictam bus procedendi; societatem, ut supra, spectantibus, singulis diebus et horis, feriatis et non feriatis, praeterquam in honorem Dei, etiam tempore feriarum ob necessitatem hominum indicendarum, procedat.

Singulis die-

An. C. 1561

§ 8. Ac notarium actuarium, quem sibi Notarium deplacuerit, deputet.

putandi.

§ 9. Et quod citationes in causis prae- Citationesque dictis etiam per mandatarium Curiae Ca-per mand. Ca-pitolii exequenpitolii fieri possint.

§ 10. Et quod quicumque executores Executoresque tribunalium Urbis possint et debeant exe- obligat ad exequi et effectualiter executioni mandare data; omnes et singulas sententias, decreta et mandata praefati Raynutii cardinalis protectoris sive ab eo deputatorum, quae, non obstante regula Cancellariae etc., sufficiant, si signata sint eiusdem Raynutii cardinalis parvo sigillo.

§ 11. Decernentes insuper societatem Annullat propraedictam eiusque officiales et personas cessus aliorum iudicum; huiusmodi ex nunc deinceps, occasione praemissorum, alibi quam coram praefato reverendissimo cardinali protectore conveniri, aut ad alios conveniendi constringi non posse; ac processus, sententias et decreta per alium sive alios, tam ordinarios quam etiam specialiter deputatos et delegatos iudices in causis praefatis quomodolibet pro tempore formatos, in prima instantia latas et factas, cum inde secutis quibuscumque, nullas, irritas et inanes nulliusque roboris et momenti fore.

§ 12. Praesentes quoque literas, sub Clausulas praequibusvis revocationibus, suspensionibus servativas apet exemptionibus similium vel dissimilium gratiarum, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices et Sedem praefatam vel eius legatos, etiam per regulas

1 Quomodolibet, Cherub. (R. T.).

Cancellariae Apostolicae pro tempore factas, etiam in favorem fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis penitus et omnino exceptas esse et censeri, nec eisdem praesentibus per quascumque literas, etiam quasvis clausulas generales et speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, efficaciores et insolitas, ac etiam irritantia decreta, sub quacumque verborum expressione, in se continentes, derogari posse, et si illis ullo umquam tempore, ex aliqua, etiam quantumvis necessaria et urgenti, causa derogari contingat, nisi tenor illarum de verbo ad verbum, nihil omisso insertus, et huiusmodi derogatio consistorialiter facta, ac per trinas et distinctas literas eumdem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, administratoribus sive custodibus ac aliis officialibus societatis huiusmodi legitime insinuata et intimata fuerit, eorumque ad id expressus accedat assensus, derogationem huiusmodi nemini suffragari. Sicque per quoscumque iudices, quavis auctoritate fungentes, etiam praefatae Rom. Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; irritum quoque etc.

§ 13. Non obstantibus praemissis et fe-Clausulas con- licis recordationis Bonifacii Papa VIII, pratrariorum dero- decessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon fabricae praedictae ac hospitalium, ecclesiarum, monasteriorum et aliorum quorumcumque locorum et Ordinum, etiam exemptorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, conservatoriis, exemptionibus et literis apostolicis, eisdem

ac dilectis filiis populo Romano necnon iudicibus, curiis et tribunalibus eorumque personis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, etiam motu, scientia ac potestatis plenitudine similibus acralias, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, necnon reformationibus, etiam noviter factis, ac paribus motu et scientia approbatis, etiam disponentibus quod causae huiusmodi ad forum seu Curiam Capitolii reassumi debeant. Quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua 1 ac de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie specialiter et expresse, ac eisdem motu et scientia et potestatis plenitudine derogamus, ac sufficienter derogatum esse decernimus, contrariis quibuscumque; aut si praefatis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari aut extra vel ultra certa loca, curias et tribunalia ad iudicium trahi non possint, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et quibuslibet aliis privilegiis, indultis et literis apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa aut totaliter non inserta, iurisdictionis ipsius protectoris explicatio impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio specialis.

1 Legimus: Individua mentio habenda foret; ... ac observata, tenores huiusmodi inserti forent eic. (R, T.).

inhet.

§ 14. Et quia difficile foret praesentes Transumptis literas ad singula loca, quibus illis pro tempore opus fuerit, deferre; volumus et praefata auctoritate decernimus quod illarum transumptis, manu notarii publici subscriptis et sigillo protectoris vel societatis huiusmodi seu personae in dignitate ecclesiastica constitutae vel curiae, etiam saecularis, munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur eisdem praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

> Placet, motu proprio. I. Datum Romae apud Sanctum Petrum, sexto idus aprilis, anno secundo.

Dat. die 8 aprilis 1561, pontif. anno II.

Sequitur erectio in archiconfraternitatem et indultum liberandi carceratum.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

**co**ndemnatum in est relatum;

Cum, sicut nobis innotuit, in confrater-Huic sodalitati nitate Sanctissimi Crucifixi in ecclesia moexercenti, con- nasterii S. Marcelli de Urbe instituta, difirmat hic Pon- lecti filii illius confratres quamplura opera liberandi unum caritatis, Domino bonorum omnium larfesto S. Crucis, gitore opitulante, hactenus tum in colenda sed eius bullam sanctissimi Crucifixi imagine, quae in ipsa sufficienter hic ecclesia sita est, tum in visitandis pauperibus infirmis eiusdem confraternitatis, eisdemque medicum adhibendo et subsidium transmittendo, sepeliendisque pauperibus mortuis, maritandis virginibus, recitando officium, illique continuo quibusvis diebus festivis et quadragesimalibus interessendo, tum etiam in aliis diversis piis et laudabilibus operibus et maxime expensis et sumptibus, quae et qui de praesenti in erectione et fabrica eorum oratorii fiunt et fieri sperantur, exercuerint et exerceant. Nos, qui nuper seu àlias gratiam, eisdem confratribus per felicis recordationis Iulium Papam III, praedecessorem nostrum, factam, ut unum vinctum seu carceratum et ex causa capitali dam-

natum, quem mallent, ex quocumque crimine, excepto crimine haeresis et laesae maiestatis, dummodo pacem ab haeredibus defuncti habeat, anno singulo in perpetuum in festo Inventionis S. Crucis de mense maii, seu in festo Exaltationis eiusdem de mense septembris, in honorem SS. D. N. Iesu Christi liberare et ex carceribus extrahere possent et prout praefatus felicis recordationis Iulius III concesserat, confirmavimus et approbavimus, et quatenus opus esset, etiam de novo concessimus, prout in nostro motu proprio latius constat et apparet.

§ 1. Cupientes eamdem societatem et Et nunc eam confratres spiritualibus gratiis et favoribus in archiconfraprosequi, ac ut ipsa opera non minuantur, git; sed in dies augeantur, ipsos confratres aliosque devotos fideles allicere, et propterea ipsam confraternitatem et illius confratres gratiarum muneribus ornare et decorare volentes, motu simili etc., ipsam societatem et confraternitatem omnium aliarum confraternitatum, quae sub invocatione nominis Sanctissimi Crucifixi hactenus in toto orbe terrarum erectae fuerunt, seu in posterum erigi contigerit, archiconfraternitatem facimus, creamus, erigimus, constituimus, deputamus, ordinamus et esse volumus. Ita ut sit caput omnium societatum et confraternitatum sub sanctissimo nomine Crucifixi erectarum et erigendarum. Omnesque alias confraternitates erectas et erigendas sub nomine praefato, ubicumque locorum sitae sint, praefatae confraternitati immediate subiicimus et membra societatis praefatae et ab ea dependentia constituimus, deputamus et ordinamus ac esse volumus.

§ 2. Necnon dictam archiconfraternita- Statuta confirtem, cum illius oratorio in loco dictae ec-mat, et ius staclesiæ vicino, in quibusdam domibus ipsi archiconfraternitati et illius confratribus per priorem et fratres dicti monasterii vel alios, sub certis modo et forma tunc ex-

pressis, concessis, construi incepto, omnibusque eiusdem archiconfraternitatis bonis et legatis et eleemosynis, elargitis et elargiendis, ac acquisitis et acquirendis. Itaque eiusdem archiconfraternitatis confratres seu priores vel guardiani archiconfraternitatem ipsam et illius bona regere, gubernare et administrare, ac de eisdem bonis, legatis et eleemosynis ad eorum libitum et prout eis videbitur et placuerit, disponere, et illa in usus eis visos convertere possint, ac omnia et singula statuta et constitutiones dictae societatis, quae per dilectum filium nostrum Raynutium Farnesium, tituli S. Angeli in foro Piscium presbyterum cardinalem S. R. E., maiorem poenitentiarium et dictae archiconfraternitatis protectorem, confirmata et approbata fuerint, confirmamus et approbamus. Ac eisdem confratribus vel prioribus seu guardianis quaecumque statuta et ordinationes prosperum statum ac regimen et gubernium dictae archiconfraternitatis concernentia ad eorum libitum condere, alterare et mutare, toties quoties eis videbitur, libere et licite valeant, concedimus et indulgemus, illaque ex nunc prout extunc, postquam condita, mutata vel alterata fuerint, confirmamus.

defensores deputat;

§ 3. Quo circa dicto Raynutio cardinali Executores et et poenitentiario ac moderno protectori archiconfraternitatis praefatae et aliis protectoribus pro tempore deputandis nec non universis et singulis patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus et aliis quibuscumque in dignitate ecclesiastica ubicumque locorum constitutis, motu praefato, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi et eorum quilibet, quoties fuerint pro parte dictorum archiconfratrum vel aliorum privilegium ab ipsis pro tempore habentium requisiti, eisdem in praemissis et eorum singulis quomodolibet assistant, eosdemque faciant gratiis et privilegiis praefatis libere frui et gaudere,

non permittentes a quoquam desuper molestari, contradictores et rebelles per censuras ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis; irritum quoque et inane decernentes quicquid in contrarium contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Clausulas deet ordinationibus apostolicis, statutis et rogatorias apconsuetudinibus, etiam iuramento aut quavis alia firmitate roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, etiam motu proprio et ex certa scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, in praeiudicium seu contrarium praemissorum per nos et quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros dictis et aliis quibusvis ecclesiis, basilicis, hospitalibus, societatibus et locis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis concessis etc. confirmatis etc. ac concedendis etc. Quibus omnibus et singulis, etiam si de illis etc., tenores illorum pro expressis et de verbo ad verbum insertis habentes, hac vice derogamus. ceterisque contrariis quibuscumque.

Concessa motu proprio in praesentia D. N. Papae.

Subscriptio pro Papa.

- C. Cardinalis Borrhomæus.
- § 5. Et cum absolutione a censuris, ad effectum etc. Et de creatione, erectione, repetitio. constitutione et deputatione in archiconfraternitatem cum confirmatione statutorum etc., ac privilegiis, concessionibus, gratiis, facultatibus et derogationibus, ac omnibus aliis et singulis praemissis, quae hic pro repetitis et expressis habeantur, perpetuo in forma gratiosa latissime extendendis quatenus opus fuerit. Et quod praemissorum omnium et singulorum maior et verior et specialis expressio fieri possit in literis per breve nostrum expediendis.
- § 6. Seu si ipsis archiconfratribus vi- Sola signatura debitur, sola praesentium signatura no- sufficit. stra sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula contraria non obstante.

Clausnlarum

§ 7. Ac quod praesentis transumptis, Fides exem- auctoritate et manu notarii publici aut seplorum. cretarii dictae archiconfraternitatis subscriptis et sigillo dicti protectoris vel ipsius archiconfraternitatis munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, in iudicio et extra, ubi exhibita fuerint vel ostensa, prout originali adhiberetur, si ostenderetur.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, idibus maii, anno v.

#### XXXIX.

Suppressio officii regentis Camerae Apostolicae; sanctaeque Romanae Ecclesiae cardinali camerario aliisque eiusdem Camerae officialibus restitutio facultatum, iurium et iurisdictionum 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Progminm.

Romanus Pontifex, in supremo iustitiae throno constitutus, circa ea curam adhibet potissimam, per quae indemnitati quomodolibet provideatur et suae provisionis ope unicuique, quod suum est, tribuatur; ac interdum gesta per eius praedecessores, suadentibus rationabilibus causis, alterat, cassat, annullat, ac per eos mutata in pristinum statum reducit, ac alias desuper disponit, prout, rerum, temporum et personarum qualitate pensata, conspicit in Domino salubriter expedire.

ctabant;

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda-Paulus IV, sup- tionis Paulus Papa IV, praedecessor nopresso officio auditoratus Ca- ster, ex certis tunc expressis causis, de meræ, regentem fratrum nostrorum, de quorum numero instituit, attri-butis regenti tunc eramus, consilio et assensu, officium nonnullis facul- generalis auditoratus Curiae causarum Iumentis, quae Camerae Apostolicae, quod pro tempore ad camerarium existentis Romani Pontificis auditor generalis ac dictae Curiae iudex ordinarius existebat 2 tunc per obitum quondam Fran-

- 1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.
- 2 Forte exercebat (R. T.).

cisci Alberici de Rachaneto 1 eiusdem Curiae generalis auditoris, extra Romanam Curiam defuncti, vacans, eiusdem auditoratus nomine in perpetuum suppresso et extincto, ita ut de cetero officium ipsum non auditoratus Curiae causarum Cameræ Apostolicae, et illud pro tempore obtinens non auditor generalis Curiae causarum huiusmodi, sed regens sanctae Romanae Ecclesiae Camerae Apostolicae denominaretur et existeret, cum officio correctoriae archivii ipsius Curiae et aliis illi forsan annexis in officium regentis sanctae Romanae Ecclesiae Camerae huiusmodi, cum certis aliis tune etiam expressis facultatibus, iuribus, iurisdictionibus, privilegiis, exemptionibus et indultis pro uno dictae Romanae Ecclesiae, cuiusvis Ordinis, cardinali, qui in suis et pro tempore existentis Romani Pontificis manibus praestaret fidelitatis debitae iuramentum, et officium regentis huiusmodi, sibi per eum aut Romanum Pontificem praefatum concessum, absque dispensatione apostolica, ad eius vitam obtineret; ac idem tribunal et eosdem notarios, quod et quos dictus Franciscus auditor, dum viveret, habeat, ita quod de cetero tribunal et notarii huiusmodi regentis et non auditoris praefati essent et dicerentur, haberet, ac ubique locorum, paribus facultate, voto, auctoritate, potestate, iurisdictione, etiam Sede Apostolica vacante, quibus pro tempore existens sanctae Romanae Ecclesiae camerarius, ratione sui officii camerariatus, quomodolibet fungebatur atque habebat seu habere poterat, una cum eodem pro tempore existente camerario, pariformiter et aeque principaliter, ac tam in dicta Camera quam extra eam, tot et talia, quot et qualia ipse pro tempore existens camerarius, ratione officii camerariatus huiusmodi, percipiebat et habebat, seu percipere et habere poterat, regalia

1 Legimus de Recineto, italico Recanati, quae est urbs Marchiae Anconitanae, ubi Alberici ortus est (R. T.).

perciperet et haberet, ac emolumenta eidem camerario, ratione sigilli, dari et per eum percipi solita, pro se ipso perciperet, auctoritate apostolica et de apostolicae potestatis plenitudine, transformavit, ac, quatenus opus esset, in illud, cum omnibus et singulis honoribus, oneribus, privilegiis, iuribus, salariis et emolumentis, quae eidem officio auditoratus competierant, necnon quibusvis facultatibus, indultis, iurisdictionibus et decretis pro tempore existenti generali auditori huiusmodi quomodolibet concessis, illa etiam approbando et ad ipsum officium regentatus extendendo, ad instar dicti officii camerariatus, praefata auctoritate, erexit et instituit.

§ 2. Ac, inter alia, ex decem officiis no-Eique colla- tariatuum Curiae causarum huiusmodi, officiorum no-quae ad eiusdem praedecessoris et pro tariatus Curiae causarum ca- tempore existentis Romani Pontificis dispomerae conces- sitionem eatenus spectaverant, quinque officia per dilectos filios Ioannem Savium, Felicem de Romaulis, Adam de Invidia, Ludovicum Reiidettum et Ioannem Barginum, Curiæ causarum Cameræ huiusmodi notarios, tunc obtenta, ad meram et liberam pro tempore existentis regentis Camerae huiusmodi dispositionem ex tunc de cetero perpetuis futuris temporibus spectarent et pertinerent, ac alias et alia cum mandati, inhibitionis, derogationis, irritantis decreti, appositionis et aliis clausulis tunc expressis statuit, ordinavit et declaravit.

ficium Alphonso

§ 3. Et deinde idem praedecessor offi-Dictamque of- cium regentatus huiusmodi, ab eius pricardinali Nea- maeva erectione et restitutione vacans. politano contu-cum dicto officio correctoriae archivii ciusdem Romanae Curiae et aliis illi annexis, necnon omnibus et singulis illi concessis et attributis honoribus, oneribus, privilegiis, facultatibus, praerogativis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, iuribus, obventionibus et emolumentis di- | regentatus sanctae Romanae Ecclesiae Ca-

lecto filio nostro, tunc suo, Alphonso, tunc Sancti Nicolai inter Imagines, nunc vero Sanctorum Ioannis et Pauli diacono cardinali Neapolitano nuncupato, per eum, quoad viveret, et vice-regentem ac locatenentes ab eo deputatos exercendum, auctoritate et potestatis plenitudine et consilio similibus.

§ 4. Cum autem dictus Alphonsus cardi- Cardinalis renalis officium regentatus huiusmodi, quod gentatum reobtinet hodie, in manibus nostris sponte pae manibus, et libere resignaverit, nosque resignationem huiusmodi duxerimus admittendam.

§ 5. Nos, considerantes suppressionem, Qui, attentis transformationem, erectionem ac nova-buiusmodi ererum facultatum et privilegiorum dicto ctione inter triofficio regentatus concessionem huius-gistratus Urbis modi multas inter omnes Romanae Cu- officium regenriae magistratus rixas, discordias, con-tatus S. R. E. troversias et querelas excitasse, ac diversa primit, et auditoratum cum anincommoda toti Curiae praefatae, ac fisco tiquis iuribus Camerae Apostolicae praeiudicia et damna intulisse, ac in posterum, nisi de opportuno remedio provideatur, excitaturas et illaturas fore; officiique nostri pastoralis esse officialium nostrorum quieti et tranquillitati consulere, et ut indebite oppressi ab eorum oppressionibus huiusmodi releventur, et iustitia, in qua cunctis debitores sumus, libere exerceatur, quantum in nobis est, providere, ac ulterioribus incommodis et indemnitatibus eorum, qui, occasione erectionis et institutionis huiusmodi, quomodolibet gravati fuerunt, occurrere, singularum literarum praefatarum omniumque in eis contentorum veriores tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, ex praemissis et aliis rationabilibus ac nobis notis causis, habita super his cum venerabilibus

fratribus nostris ipsius Romanae Ecclesiae cardinalibus deliberatione matura, ac de eo-

rum consilio et unanimi assensu, officium

obortis, dictum

merae huiusmodi ac illius nomen, ita ut de cetero officium ipsum non regentatus sanctae Romanae Ecclesiae Cameræ Apostolicae, sed auditoratus Curiae causarum Camerae Apostolicae, prout antea erat; et pro tempore obtinens non regens sanctae Romanae Ecclesiae Camerae Apostolicae, sed Curiae causarum Camerae Apostolicæ huiusmodi generalis auditor, ut prius, existat, et illud nécnon quinque notariatuum officiorum praefatorum dispositio ad nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem, etiam ut prius, pertineat, auctoritate praefata, ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, suppriminus et extinguimus.

IV super huiusinvalidat;

§ 6. Necnon, tam regenti et regentatus Litteras Pauli officio quam illius vice-regenti, locatemodi erectione nentibus, familiaribus privilegia, concessiones, facultates, iurisdictiones, gratias et indulta quaecumque in dicti regentatus erectione et institutione aut alias per eumdem Paulum praedecessorem quomodolibet concessa, ac erectionem et institutionem ac cum statutorum, ordinationum, decretorum, declarationum, mandati, inhibitionis et aliis omnibus in eis contentis clausulis desuper confectas literas praefatas cassamus, annullamus, irritamus et viribus vacuamus.

terisque antiqua

§ 7. Ac sanctae Romanae Ecclesiae ca-Camerario ce- merariatus et alia Romanae Curiae officia iura restituit; illorumque tribunalia, occasione prioris suppressionis, erectionis et institutionis, statutorum, ordinationum ac priorum literarum huiusmodi quomodolibet gravata, seu a quibus iura et iurisdictiones quovis modo oblata et distracta fuerunt, adversus illa, et cum eiusdemmet iuribus, iurisdictionibus, facultatibus, privilegiis et indultis, quibus camerarius et alia officia obtinentes, ac tribunalibus praesidentes ac eorum vice-regentes et locatenentes ante erectionem huiusmodi utebantur, potiebantur et gaudebant; necnon offi-

cium auditoratus huiusmodi in pristinum et eum, in quo antea quomodolibet erant, statum in omnibus et per omnia instituimus, reponimus et plenarie reintegramus, ac ad pristinam eorum naturam ac facultates et privilegia ante literas praedictas eis quomodolibet competentia reducimus, necnon suppressa, extincta, restituta, reposita et plenarie reintegrata ac reducta fore et esse.

§ 8. Ac praesentes de subreptionis vel Praesentes liobreptionis vitio seu intentionis defectu laborare declanotari seu impugnari non posse.

§ 9. Et ita per quoscumque iudices, sic per quosetiam causarum Palatii Apostolici audi- cumque iudices tores ac ipsius Romanae Ecclesiae cardi-pit; nales, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate. iudicari et diffiniri debere, necnon si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

§ 10. Non obstantibus praemissis et, si Derogat conopus sit, de non tollendo iure quaesito. traris. ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis statutis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, quibusvis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, et in posterum concedendis, approbandis et innovandis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio aut aliqua alia exquisita forma servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie specialiter

et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Clausulae.

§ 11. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimoprimo, decimo octavo kalendas maii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 14 aprilis 1561, pontif. anno II.

#### XL.

Inquisitorum haereticae pravitatis facultas procedendi contra sacerdotes, qui mulieres poenitentes in actu confessionis ad actus inhonestos provocare et allicere tentant.

Pius Papa IV venerabili fratri archiepiscopo Hispalensi, in Regnis Hispaniarum haereticæ pravitatis inquisitori generali.

Cum, sicut nuper, non sine animi nostri Quidam sacer- molestia, accepimus, diversi sacerdotes dotes, abutendo sacramento Pce- in regnis Hispaniarum atque etiam in eonitentiae, mu-lieres in actu rum civitatibus et dioecesibus curam aniconfessionis ad marum habentes, sive eam pro aliis exerstos provocant, centes aut alias audiendis confessionibus poenitentium deputati, in tantam proruperint iniquitatem ut sacramento Poenitentiae in actu audiendi confessiones abutantur; nec illi et, qui id instituit, Domino Deo et Salvatori nostro Iesu Christo iniuriam facere vereantur; mulieres videlicet poenitentes ad actus inhonestos, dum earum audiunt confessiones, alliciendo et provocando, seu allicere et provocare tentando et procurando, ac loco earum per sacramentum huiusmodi Creatori nostro reconciliationis, graviori peccatorum mole eas onerando, et in manibus diaboli tradendo, in divinac Maiestatis offensam et animarum perniciem et christifidelium scandalum non modicum.

§1. Nos, in animum inducere nequeun-

tes quod qui de fide catholica recte sen-Contra quos ab tiunt, sacramentis in Ecclesia Dei institu- pravitat. haeretis abutantur aut illis iniuriam faciant, ticae inquiri defraternitati tuae, de cuius eximia pietate, virtute atque doctrina plurimum in Domino confidimus, per praesentes committimus et mandamus quatenus, per te vel per alium seu alios a te deputandum seu deputandos, contra omnes et singulos sacerdotes dictorum regnorum ac illarum civitatum et dioecesum de praemissis quomodolibet diffamatos, tam saeculares quam quorumvis, etiam exemptorum ac Sedi Apostolicae immediate subiectorum, Ordinum regulares, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis et præeminentiae existant, tam super praemissis quam super fide catholica et quid de ea sentiant diligenter inquiras, et iuxta facultatem tibi contra haereticos aut de haeresi quovis modo suspectos a Sede Apostolica concessarum continentiam et tenorem procedas, ac culpabiles repertos, iuxta excessuum suorum qualitatem, prout iuris fuerit, punias, eos etiam, si et prout de iure fuerit faciendum, debita praecedente degradatione, saecularis iudicis arbitrio puniendos tradendo.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus contrartis doet ordinationibus apostolicis, ac ecclesia-rogat. rum et monasteriorum necnon Ordinum quorumlibet, quorum ipsi sacerdotes fuerint, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio aut alias quomodolibet concessis, etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis, quibus omnibus, eorum tenores præsentibus pro expressis habentes, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum,

sub annulo Piscatoris, die decimasexta aprilis, millesimo quingentesimo sexagesimo primo, pontificatus nostri anno II. Dat. die 16 aprilis 1561, pontif. anno 11.

#### XLI.

Applicatio Reverendue Camerae Apostolica omnium fructuum beneficiorum Italiae, Sedi Apostolicae reservatorum seu affectorum, pro tempore quo aliter quam per cessum ipsa beneficia vacaverint.

### Pius Papa IV, ad futuram rei memoriam.

Cupientes malitiis nonnullorum, qui Causae huius in possessione monasteriorum et aliorum applicationis. beneficiorum ecclesiasticorum dispositioni apostolicae reservatorum pro tempore vacantium, sine iusto titulo ac sine literis apostolicis, ut illorum fructus, durante vacatione huiusmodi, usurpent, se intrudere non verentur, occurrere, et Camerae nostrae Apostolicae gravissimis oneribus in aliqua parte sublevandis, quantum cum Deo possumus, consulere, motu proprio et ex certa nostra scientia ac matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine.

bionis, etc.

§ 1. Omnes et singulos fructus, reddi-Applicatio R. tus et proventus, ac iura, obventiones et Cam. Aposiol. emolumenta quaecumque, quomodolibet ficiorum Sedi et qualitercumque nuncupata, omnium servatorum seu et singulorum monasteriorum, etiam con-Italia a die va- sistorialium, et beneficiorum ecclesiastiad diem provi- corum, cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, nobis et Sedi Apostolicae, tam per constitutiones apostolicas quam Cancellariae Apostolicae regulas editas et edendas, seu alias quomodolibet et ex quavis causa, generaliter vel specialiter reservatorum seu affectorum in partibus Italiae, in quibus collectores et subcollectores spoliorum et iurium Camerae Apostolicae prædictae esse consueverunt, ac earum civitatibus et dioecesibus consistentium, per obitum et alias quovis modo, praeterquam per cessum illa obtinentium, pro tempore vacantium, a die ipsorum monasteriorum et beneficiorum vacationis pro rata temporis usque ad diem provisionis seu commendae de eisdem beneficiis et monasteriis per nos faciendae, de qua per literas nostras sub plumbo et non aliter constare debere volumus, eidem Camerae, auctoritate apostolica, tenore praesentium, reservamus, applicamus, incorporamus et approbamus, illaque ei reservata, applicata, incorporata et appropriata esse et fore, et ad illam spectare et pertinere.

§ 2. Nullumque, praeter nos et dictam Facultas colle-Cameram aut dilectum filium Donatum etoris exigendi Matthaeum Minalem ac pro tempore existentem thesaurarium nostrum ac spoliorum et aliorum iurium ipsius Camerae collectorem generalem vel eius subcollectores, ea percipere, exigere et recuperare aut alias se in illis intromittere posse aut debere, tenore praesentium statuimus et ordinamus.

dictos fructus.

- § 3. Et nihilominus, ne aliquod impe- Inhibitio condimentum huic nostrae ordinationi oc- tra alios no decurrat, quibusvis archiepiscopis, episco-mittant. pis et aliis locorum ordinariis, in virtute sanctae obedientiae ac sub suspensionis a divinis et interdicti ingressus ecclesiae, quoad archiepiscopos et episcopos; quoad vero alios inferiores 1, etiam sub privationis facultatis conferendi beneficia in egrum mensibus pro tempore vacantia poenis, districte praecipimus et inhibemus ne beneficia dispositioni apostolicae reservata seu affecta prædicta, quovis praetextu, causa aut quaesito colore; cuiquam conferre seu de illis providere aut in illis vel eorum possessione sese intromittere quoquomodo audeant vel praesumant.
- § 4. Sicque in praemissis omnibus et Clausula subsingulis per quoscumque, quavis auctori-lata etc. tate fungentes, iudices, commissarios et
- 1 Matth. et Cherub. legunt: inferiores, etiam sub excommunicationis et aliis arbitrii nostri, et quoad omnes sub privationis etc. (R. T.).

personas, sublata eis et eorum cuilibet [ quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane decernimus, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

lectoris in execonstitutionis.

§ 5. Mandantes eidem Donato Matthaeo Facultas col- et pro tempore existenti thesaurario et cutione huius collectori ut, nostro et dictae Cameraenomine, fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta huiusmodi per se vel eius subcollectores praedictos, etiam propria auctoritate, exigat, percipiat et levet, sibique nihilominus consignari et tradi ab omnibus, ad quorum manus pervenerint, pro rata praedicta, per censuras et poenas ecclesiasticas, per personas ecclesiasticas ab eo eligendas fulminandas, et alia opportuna iuris et facti remedia, quacumque appellatione postposita, faciat et curet, invocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, super quibus omnibus et singulis plenam et liberam illi per praesentes concedimus facultatem.

rogatoriae.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, ac monasteriorum et illorum Ordinum ac beneficiorum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis illis et quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu et scientia similibus, concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per dere est superius.

clausulas generales idem importantes. mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse derogamus, illaque adversus praemissa nullatenus suffragari posse sive debere decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem quod ex fructibus, redditibus et proventibus per dictum the- quod ex dictis saurarium et etiam deputatos pro rata benef. supporhuiusmodi percipiendis, onera quaecum- tentur. que dictis beneficiis incumbentia similiter pro rata temporis supportari debeant.

Declaratio fructibus onera

§ 8. Quodque praesentium, manu notarii publici subscriptis, transumptis et fides. sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae seu curiae ecclesiasticae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Exemplorum

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesimaquinta aprilis, millesimo quingentesimo sexagesimoprimo, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 25 aprilis 1561, pontif. anno 11.

#### XLII.

Iurisdictio et facultates auditoris causarum Curiae Reverendae Camerae Apostolicae 1

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

# Venerabili fratri Flavio episcopo Muranensi salutem et apostolicam benedictionem.

Ad eximiae devotionis affectum, quem  $_{Proæmium}$ . cum fidei constantia et sinceritate mentis,

1 Hoc officium est antiquissimum, et plures ei Pontifices auxerunt iurisdictiones, ut notavi in constitutione ix Innocentii VIII, Apprime, tom. v, pag. 320. Extinctum fuerat a Paulo IV et regentatui S. R. E. Camerae, a se noviter erecto, unitum; ab hoc autem Pontifice in pristinum restitutum, ut in constitutione xxxix, pag. 125 vi-

tu et progenitores tui ad nos et Romanam Ecclesiam gerere comprobamini, necnon generis nobilitatem, eximiamque doctrinam, ac in rebus gerendis experientiam et dexteritatem, necnon fidei et iustitiae zelum ac integritatem, singularemque probitatem, necnon ceteras virtutes, quibus personam tuam, illarum largitor, Altissimus multipliciter insignivit, nostrae dirigentes considerationis intuitum, ac propterea indubiam spem gerentes quod ea, quae tibi duxerimus committenda, summa cum providentia et exacta cum diligentia laudabiliter exequeris, dignum, quin potius debitum arbitramur ut eamdem personam condignis honoribus et gratiis prosequamur.

§ 1. Dum itaque nos nuper officium ge-

Officium audi- neralis auditoriatus seu audientiae Curiae toratus Cameræ vacavit olim per causarum Camerae Apostolicae, quodantea obitum Franci-tunc per obitum quondam Francisci Alin officium re- berici de Rachanero 1, olim Curiae causagentis Camerae rum huiusmodi generalis auditoris, extra transformavit et illud cardinali Romanam Curiam defuncti, vacans, felicis de Nonpoli concessit Paulus IV recordationis Paulus Papa IV, praedecessor cuius bullam uti noster, ex certis tunc expressis causis, nomine auditoriatus in perpetuum suppresso terii. et extincto, in officium regentis S. R. E. Camerae Apostolicae, de fratrum suorum consilio, apostolica auctoritate, transformaverat, ac in illud erexerat et instituerat,

per resignatio-

pressit;

assignaverat. § 2. Cum dictus Alphonsus cardinalis Vacavit postea officium regentatus huiusmodi in manibus nem et illud hic nostris sponte et libere resignasset, nosque Pontifex sup- resignationem huiusmodi duxissemus admittendam, habita super his cum venerabilibus fratribus nostris eiusdem S. R. E. cardinalibus deliberatione matura, ac de

ac postmodum officium huiusmodi, ab eius

primaeva erectione tunc vacans, dilecto

filio nostro Alphonso, tunc S. Nicolai inter

Imagines, nunc vero Sanctorum Ioannis et

Pauli diacono cardinali, Neapolitano nun-

cupato, dicta auctoritate concesserat et

1 Vide superius notulam ad pag. 123, col. b (R. T.).

Bull. Rom. Vol. VII.

eorum consilio et unanimi consensu, officium regentatus huiusmodi, eius nomine et denominatione huiusmodi per nos suppressis et extinctis, ac illius erectione et institutione praedictis necnon literis apostolicis desuper confectis revocatis, cassatis et annullatis, adversus erectionem et institutionem nec non literas apostolicas praefatas, ac in pristinum et eum, in quo ante illius suppressionem necnon erectionem et institutionem huiusmodi erat, statum pristinamque naturam in omnibus et per omnia restituimus, reposuimus et plenarie reintegravimus, prout in literis apostolicis desuper confectis, ac manu nostra et dictorum fratrum nostrorum signatis plenius continetur.

§ 3. Nos, post longam super hoc habi- El modo offitam discussionem et maturam deliberatio- fert Flavio Urnem, in te oculos nostrae mentis conii- sino cum solitis et cientes, ac de supradictis tuis virtutibus movime infradispecialem in Domino fiduciam sumentes, ac sperantes quod tu, qui ecclesiae Muranensi præesse dignosceris, ac utriusque iuris doctor et in utraque signatura nostra referendarius et praelatus domesticus noster existis, dextera Domini tibi assistente propitia, officium huiusmodi scies, voles et poteris, ad laudem et utilitatem multorum, fideliter exercere, teque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine. quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, ac suppressionis, erectionis et institutionis necnon literarum praefatarum veriores tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, ac verum et ultimum dicti officii auditoriatus vacationis modum praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad tuam vel alterius pro te nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed

de nostra mera liberalitate et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, officium auditoriatus seu audientiae Camerae huiusmodi, sive per similem resignationem Alphonsi cardinalis, seu adhuc per obitum Francisci praedictorum, sive alias, quovis modo, quem haberi volumus pro expresso, vacet, cum officio correctoriæ archivii Romanæ Curiæ, aliisque illi annexis, necnon omnibus et singulis illius honoribus, privilegiis, iuribus et regalibus vel alias nuncupatis emolumentis consuetis, ac facultatibus et indultis ac decretis, etiam in ordine et modo procedendi in causis eidem Francisco et aliis, qui pro tempore fuerunt causarum Curiae generalibus auditoribus, etiam per felicis recordationis Iulium II, Leonem X, Clementem VII, Paulum III et Iulium etiam III ac alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac etiam nos et Sedem Apostolicam, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, tam sub plumbo, quam in forma brevis et alias ex usu, stylo et consuetudine quomodolibet concessis, tibi, apostolica auctoritate, tenore praesentium, concedimus et assignamus; teque in nostrum et dilecti filii nostri Guidonis Ascanii S. Mariae in Via-Lata diaconi cardinalis de Sancta Flora nuncupati, moderni et pro tempore existentis camerarii nostri, ac causarum Curiae huiusmodi generalem auditorem, cum honoribus, oneribus, privilegiis, iuribus, emolumentis, facultatibus et decretis praedictis, constituimus et deputamus, teque in locum dicti Francisci, quoad huiusmodi auditoriatus officium eiusque exercitium, quoad vixeris, substituimus et subrogamus.

§ 4. Tibique, per te vel alium seu alios Causas obliga- idoneum seu idoneos 1 locumtenentes tuos, tionum in forma quos pro tempore duxeris assumendos vel tive quoad alios deputandos, de omnibus et singulis causis. modis et formis supra et infrascriptis co-

1 Cherub. addit locumtenentem seu (R. T.).

cognoscendi;

gnoscendi, et illas decidendi facultatem concedimus. Ita quod tu in causis obligationum in forma Camerae celebratarum solus (praeterquam inter cives Romanos, inter quos motum proprium ultimo loco per nos desuper in favorem populi Romani concessum observari volumus), alii vero quicumque, etiam Romanae Curiae iudices, in similibus causis nullatenus nulloque modo procedere possint, procedere debeas. Necnon de omnibus et singulis obligationibus in forma Camerae, ubivis locorum et inter quascumque personas factis et faciendis (his dumtaxat exceptis quae in dependentibus a litibus et causis in eadem Camera aut coram aliis iudicibus pro tempore introductis factae seu receptae fuerint), et tunc, non per viam censurarum, sed mandati executivi cognoscas 1.

§ 5. Ita ut quascumque causas, quae de cetero, perpetuis futuris temporibus, in causas obligaeadem Curia super ipsis obligationibus, lium specialiter in alio quam tuo ac Curiae causarum hu- alteri non comiusmodi tribunali (praeterquam in vim specialis commissionis nostrae de dicta obligatione specialem mentionem facientis), motae fuerint, in illarum statu, gradu et terminis, in quibus reperientur, tua ordinaria auctoritate (exceptis causis in Curia Capitolii contra dictos cives Romanos pro tempore, iuxta formam dicti motus proprii, motis) reassumere, et iudicibus, quibus sint commissae, ac coram quibus illae pendebunt in posterum, ne in eis aut de illis quoquomodo vel quovis quaesito colore, directe vel indirecte, se intromittere praesumant, etiam sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, ac etiam pecuniariis, arbitrio tuo moderandis et applicandis, inhibere; ac quidquid secus super his contigerit attentari, irritum et inane decernere.

§ 6. Ac etiam solus, dictarum obligationum vigore, censuras ecclesiasticas pro- mulgandi; mulgare.

1 Cherub. legit: et tunc per viam censurarum, seu mandati etc. (R. T.).

lium, pensiognoscendi.

§ 7. Necnon omnes et singulas spiri-Causas prae-tuales et ecclesiasticas ac profanas et catorum, curia- quorumvis eiusdem Romanae Ecclesiae numque, etc. co- cardinalium, eorumque ac nostrorum familiarium, continuorum commensalium et praelatorum quorumcumque, in ipsa Curia degentium, ac etiam imperatoris, regum et aliorum principum ac communitatum et universitatum, oratorum nec non dictae Curiae officialium et eamdem Curiam sequentium ac familiarium eorumdem et ipsius Curiae causarum huiusmodi auditoris notariorum et eorum familiarium, campsorum quoque et quorumvis mercatorum ac pensionum annuarum super fructibus, redditibus et proventibus ecclesiasticis assignatarum, etiam si earum solutio non in ipsa Curia, sed in partibus sit facienda.

dicatas, et appellationes;

§ 8. Et quascumque alias, etiam com-Aliasque bic in missarias, causas, tam civiles quam criminales et mixtas, et coniunctim vel divisim in eadem Curia quomodocumque et qualitercumque motas et movendas, et inter quascumque partes, etiam per viam inquisitionis aut ex officio, quomodolibet pendentes. Ac quae per appellationem a gravaminibus illatis et conferri comminatis. seu sententiis definitivis vel interlocutoriis, a quibusvis iudicibus ordinariis et arbitris atque arbitratoribus in Curia et Urbe praedictis (vicario nostro ac gubernatore et senatore Urbis praedictae et iudicibus Capitolinis dumtaxat exceptis), et extra eas a quibuscumque iudicibus ordinariis vel delegatis seu arbitris vel arbitratoribus, ac etiam dictae Sedis legatis et eorum vicelegatis in terris eidem Ecclesiae Romanae mediate vel immediate subjectis, aut aliis earum gubernatoribus vel officialibus, et quibusvis in feudum vel vicariatum aut alias quomodolibet concessis, pro tempore latis et promulgatis, interpositae seu alias ad eamdem Sedem, etiam per viam reclamationis iudicialis vel extraiudicialis | et promotionem, quam etc., Cherub. (a. T.).

aut nullitatis vel recursus, hactenus devolutae sunt et in posterum devolventur.

- § 9. Eas videlicet, in quibus non agetur Summario proultra summam ducentorum ducatorum auri mercatorum node Camera, aut de re verum summae prae-tariorum et 200 duoat. et infra; dictae valorem non excedente, seu quae inter et contra mercatores dictae Curiae, pro quibuscumque negotiis, ad quamcumque summam ascendat, et inter ac contra notarios suos et eorum familias, pro tempore vertentur, summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola veritate inspecta, etiam manu regia et absque observatione terminorum, qui de stylo seu ordinatione Palatii Apostolici, aut alias observari consueverunt.
- § 10. Alias vero dictam summam aut Alias autem illius valorem excedentes et inter ac contra servalis terminis; alios quam mercatores vertentes, servatis terminis, et alias summarie, prout in beneficialibus; eisdemque terminis quomodocumque male et nulliter, praepostere ac inculcate tentis, pro minori partium dispendio, etiam unico contextu, citatione et audientia reiteratis, etiam per affixionem citationum pro tempore faciendarum ad valvas habitationis ipsorum citandorum, quoad obligatos in forma Cameræ; et quoad alios aliter obligatos, ubi non agetur de maiori quam viginti ducatorum summa, audire, cognoscere, decidere et fine debito terminare.
- § 11. Necnon de omnibus et singulis Causas crimicriminibus, excessibus et delictis, tam in nales Urbis et omnium exem-Urbe et Curia praefatis, quam extra eas ptorum cognoper quoscumque, tam eiusdem Sedis offi-scendi; ciales, quam dictam Curiam sequentes et alios, etiam a iurisdictione ordinariorum exemptos et praedictae Sedi immediate subiectos, cuiuscumque ecclesiasticae vel mundanae dignitatis, etiam episcopalis vel maioris, et per quoscumq. alios, cuiuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, perpetratis vel perpetrandis 1 quam etiam partium accusationem, vel etiam instigationem, seu ex mero officio inquirere

1 Tam ad procuratoris fiscalis denunciationem

et super illis, tam per viam inquisitionis, quam accusationis seu denunciationis et instigationis huiusmodi procedere, et culpabiles repertos iuxta suorum excessuum exigentiam et qualitatem punire, dummodo monitoria contra episcopos vel eorum superiores ad comparendum personaliter, nisi praevia commissione manu nostra signata, non decernas.

stolicas quendi;

§ 12. Necnon quascumque literas apo-Litteras apo- stolicas, generales aut particulares, tam sub plumbo, etiam per officium audientiae literarum nostrarum contradictarum expeditas, quam in forma brevis et quarum solam signaturam sufficere concessum fuerit, supplicationes per nos et pro tempore existentes Romanos Pontifices aut in eius seu nostri praesentia signatas, necnon literas pro tempore existentium camerarii et poenitentiarii maioris nostrorum, dummodo in illis et literis apostolicis praedictis alii executores deputati non fuerint, solus; in quibus vero executores deputati erunt, accumulative cum illis exequi et super illis processus debitos in forma solita, etiam cum promulgatione censurarum in similibus promulgari solitarum, decernere.

ni etc.:

§ 13. Ac tuarum et per tuos locumte-Sententias in nentes seu quosvis alios, tam ecclesiastiiudicibus hic cos quam saeculares iudices, et tam delenon exceptise-xequendi et pa- gatos quam subdelegatos, et ctiam cauriter processus sarum dicti Palatii Apostolici auditores vel nos aut Romanos Pontifices pro tempore existentes, tam in specie quam in genere, ac alios quomodolibet in eadem Curia pro tempore latarum sententiarum, necnon quorumcumque processuum generalium et specialium, tam in die Coenae Domini, quam alias, cum censurarum et poenarum ecclesiasticarum fulminatione, fieri solitorum executiones, quas, etiam si delegatis aut subdelegatis praedictis vel quibusvis aliis, etiam specialiter, per nos et Sedem praedictam commissae fuerint, tibi auditori, accumulative et non privative, com-

missas esse volumus et decernimus, servatis terminis in tribunali auditoris huiusmodi servari solitis, et etiam singulis diebus et horis, prout in ordinariis consuetum erat facere, illasque et illos debitae executioni, etiam, si opus fuerit, cum auxilii brachii saecularis invocatione, demandare.

§ 14. Et quascumque communitates, Causas conuniversitates, collegia et capitula, necnon tractuum initoetiam extra dictam Curiam degentes per-gnoscendi, sonas, pro debitis per eos in eadem Curia contractis, aut salario seu contractu in dicta Curia inito.

seu curiales ecclesiasticos, saeculares vel regulares, etiam abipsa Curia absentes, cuiuscumque status, gradus, ordinis 1, etiam pontificalis, conditionis vel præeminentiae existentes, pro quibusvis rebus et pecuniarum summis, ad quorumvis, etiam absentium, quorum pro tempore intererit, instantiam, quoties expedierit, etiam per edictum publicum, constito summarie et

§ 15. Degentes vero in eadem Curia Curialiumque;

buntur, monere et citare. § 16. Ac literas quascumque remisso- Remissorias et riales et compulsoriales et tam generales compulsoriales quam speciales, ubi et quoties opus fuerit, arbitrio tuo decernere.

extraiudicialiter de non tuto ad eos accessu,

ad satisfaciendum de eorum debitis et prae-

standum ea ad quae pro tempore tene-

 $\S$  17. Necnon etiam, in vim bullae Eu-  $_{\text{in vim Euge-}}$ genii, in savorem curialium emanatae, et nianae et Leo-Leoninae necnon cuiuscumque alterius ninae, curiales ovtonoionio inhibitatione extensionis, inhibere.

§ 18. Ac monitoria et citationes ac in- Monitoria et hibitiones ad partes, etiam per simile edi-citat. ad partes ctum decernere, eos quoque arrestare et decernendi; incarcerare. Et, si tibi videbitur, poenas et mulctas dimittere et relaxare, ac pro delictorum, excessuum et criminum qualitate eis (citra tamen mortem et membri mutilationem) per te et tuos locatenentes infligere et imponere.

1 Cherub addit dignitatis (R. T.).

mulgandi:

§ 19. Necnon quoslibet inobedientes ex-Censuras pro- communicare, a divinis suspendere, generaliter et specialiter interdicere, ac sententias, censuras et poenas ecclesiasticas per te tuosque locatenentes pro tempore latas, etiam iteratis vicibus aggravare. Et quod a te vellocatenentibus praedictis pro tempore excommunicati seu alias censurati, ab aliis, quam a te vel eisdem locatenentibus praedictis, etiam de partium consensu, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi non possint, ad evitandas collusiones, statuere.

dandi;

§ 20. Et cum tibi visum fuerit expedire, Absolutiones communitates, universitates, collegia, capitula et personas quascumque a quibusvis sententiis, censuris et poenis ac mulctis ecclesiasticis, spiritualibus et temporalibus, per alios videlicet quam per te et dictam tuam Curiam inflictis, in diebus paschalibus cum reincidentia absolvere, ac sententias, censuras et poenas ac mulctas huiusmodi et quaecumque interdicta suspendere, tollere et eis relaxare.

baeredes exequendi;

§ 21. Necnon obligationes in forma Ca-Oblig. contra merae huiusmodi, etiam post mortem debitoris, quoad illius bona tantum, etiam per vim confessionis debiti, per aliquem ex procuratoribus in qualibet obligatione constitutis more solito faciendæ, et hæredibus legitime citatis, seu alias arbitrio tuo exequi, et executioni demandari facere.

ciendi.

§ 22. Et generaliter omnia et singula Et alia omnia alia, quae ad officium auditoris Curiae causarum huiusmodi de iure vel ex privilegio aut usu seu literis et consuetudine praedictis olim spectabant, et quae illi, qui pro tempore fuerunt, Curiae causarum huiusmodi auditores, ex concessis eis facultatibus facere, decernere, mandare, statuere, ordinare et exegui quomodolibet poterant seu consueverant, facere, dicere, mandare, statuere, ordinare et exegui. Habituri ratos et gratos processus et sententias, pro tempore habueritis et tuleritis, ac reliqua omnia, quae in praemissis et circa ea ac quodlibet eorum feceritis, dixeritis, mandaveritis, statueritis, ordinaveritis; ac facturi ea omnia, auctore Domino, in omnibus usque ad satisfactionem condignam, inviolabiliter observari.

§ 23. Et insuper eisdem auctoritate et potestatis plenitudine, tam Iulii II, Leonis X tatum et indulet aliorum praedecessorum huiusmodi li- torum. teras, quam omnia et singula privilegia, indulta, facultates, iurisdictiones et gratias, officio auditoriatus et auditoribus praedictis quomodolibet concessa, ac cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis, singulas desuper confectas literas, quarum omnium et singularum literarum praedictarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus haberi volumus pro expressis, approbamus et confirmamus ac innovamus, necnon perpetuae sirmitatis robur obtinere et inviolabiliter observari debere decernimus; illaque omnia et singula ad officium auditoriatus et auditorem pro tempore existentem, perinde ac si eis specialiter et expresse concessa, et pro eis, seu in illorum favorem statuta et ordinata fuissent, extendimus et ampliamus.

§ 24. Quodque caput Odoardus et caput Facultas in Pervenit, ac quaevis alternativae seu mo-cessionib. bo-norum et disratoriae et dilationes, etiam salinariae, per cussionibus. quoscumque, etiam eiusdem Romanae Ecclesiae cardinales, pro tempore decretae, obligatis in forma Camerae, quoad bona, nullatenus prosint. Quinimmo obligationes in forma Camerae, quoad bona tantum, debitae executioni demandentur, etiam post mortem debitoris, non obstante quacumque appellatione et superinde obtenta commissione, de huiusmodi obligatione expressam mentionem non faciente, aut discussione haereditatis ubilibet pendente, si per creditores data fuerit idonea cautio quos et quas, tu et tui locatenentes praedicti | in forma depositi de restituendo id, quod

receperint, prioribus et potioribus creditoribus, in eventum succumbentiae.

§ 25. Quodque tu in cappella et reliquis Locus A. C. actibus, tam publicis quam privatis, priin cappella Pamum locum post gubernatorem et oratores principum, si praelati fuerint, habeas, tibi indulgemus, ac volumus et statuimus.

§ 26. Mandantes et districtius inhiben-

Executorum tes quibusvis iudicibus etc. deputatio.

§ 27. Decernentes praesentes literas ac Clausulae præ- in eis contenta quaecumque, sub quibusservativae. vis revocationibus, suspensionibus et alterationibus etc.

§ 28. Et ita per quoscumque iudices et Decretum irritans. commissarios etc.

§ 29. Non obstantibus praemissis et, si Clausulae de- opus sit, de non tollendo iure quaesito, rogatoriae. ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac statutis, consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis etc.

§ 30. Quodque præsentium transumptis, Fides transum- manu notarii publici subscriptis et sigillo ptorum. alicuius curiae ecclesiasticae seu etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo primo, kalendis maii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 1 maii 1561, pontif. anno 11.

### XLIII.

Iurisdictio senatoris, collateralium et aliorum iudicum Curiae Capitolii almae Urbis 1

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Dilectos filios senatorem, conservatores Romanorum et populumque Romanum specialibus favoindulum fori ribus et gratiis prosequi volentes, omnimo-

> 1 Circa istam jurisdictionem habes in Iulio II constitutionem xxxv, Decet, tom. v, pag. 511, ac Leonis X const. 1, Dum singularem, ibid., pag. 538.

dam et integram (prout illis per felicis Capitolini etiam recordationis Sixtum IV, Iulium II, Leo- bus cameralibus nem X, Paulum III et alios Romanos Ponti- ubi A. C. non praevenit. fices praedecessores nostros alias concessa fuit) iurisdictionem, causarumque inter ipsos ac contra et inter Romanos et incolas pro tempore motarum cognitionem et decisionem totalem Curiae Capitolii Romani: ita quod, in praedictis et aliis causis, obligationibus, etiam in forma Camerae Apostolicae, in quibus videlicet per alios iudices praeventum non sit, aliisque quibusvis differentiis et actoribus 1 inter ipsos Romanos ac eorum aliquem vel aliquos deinceps orituris et movendis, nullus, præter senatorem et ipsius Capitolii iudices pro tempore existentes, se privilegiorum apostolicorum aut consuetudinum seu quovis alio praetextu intromittere possit, etiam dictorum praedecessorum concessiones huiusmodi, literasque et alias desuper confectas scripturas approbantes, confirmantes et innovantes, literarumque et scripturarum earundem tenores praesentibus pro expressis habentes, auctoritate apostolica, ex certa scientia etc., perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 1. Ac senatorem, conservatores et po- Derogalio fapulum Romanum, Curiamque et iudices cultatum alio-Capitolinos praesatos, quod iurisdictionem bis causis. huiusmodi, adversus quascumque aliis almae Urbis tribunalibus et magistratibus, etiam regenti Camerae, gubernatori et nostro vicario, quomodolibet, etiam consistorialiter, concessas facultates et alias contrarias dispositiones, in pristinum et eum, in quo ante illarum concessiones quomodolibet erant, statum restituimus, reponimus et plenarie reintegramus, ac facultates et alias dispositiones contrarias huiusmodi ad hunc effectum per praesentes revocamus, cassamus et annullamus.

§ 2. Et insuper ne delicta remaneant chirurgi ad Cuimpunita, quod chirurgi, barbitonsores vel gubernatoet alii vulnerum aliorumque criminum ris crimina re-

1 Actionibus, Cherub. (R. T.).

cusato.

notitiam habentes, illa ad Curiam Capitolii huiusmodi, iuxta ipsius senatoris desuper proponenda edicta, et sub poenis inibi apponendis, aut ad curiam gubernatoris, iuxta solitum, deferre teneantur.

§ 3. Quodque, pro celeriori causarum Nullitates non expeditione, in eadem Curia Capitolina attendantur. nullitatum nulla ratio habeatur, nisi earum, quae ex iurisdictionis, citationis vel mandati defectu provenient.

§ 4. Et ne feriarum accumulatio cau-Feriae quae sarum expeditionem in longum protrahat, servandae. sublatis de medio ceteris feriis voluntarie, per usum vel alias, non tamen in honorem Dei, introductis, observatio tantum coerceatur ad ferias in antiquis statutis expresse descriptas.

§ 5. Ac etiam statuta de assettamentis Assettamenti loquentia declarantes, quod assettamenvotum quando tum peti non possit, nisi in casibus et arpeti possit. ticulis, quorum gravamen per definitivam reparari non valeat, qui, ex statuto, sub rubrica De appellationibus non recipiendis, lib. vi, positi colliguntur, nec in causis summam decem ducatorum non excedentibus; in aliis vero causis a decem supra in litis contestatione dumtaxat peti possit, et hoc arbitrio iudicis; in definitivis autem vel interlocutoriis vim definitivae habentibus sententiis, iudex causas huiusmodi in assettamentis proponere,

non attentis, omnino teneatur.

§ 6. Et praeterea quod si unum ex Assettamentum iudicibus Curiae huiusmodi abesse vel quomodo fiat, aegrotare aut suspectum iurari contigerit, cibus absente, assettamentum 1 per tres reliquos praeseninfirmo vel retes iudices fieri possit, quorum unus, in loco aegrotantis vel absentis iudicis, ad tribunal pro interlocutoriis faciendis sedeat et super incidentiis emergentibus et dependentibus, usque ad sententiam definitivam, exclusive provideat, etiam perpetuo statuimus et ordinamus.

aliis in contrarium loquentibus statutis

§ 7. Necnon senatorem, conservatores, 1 Cherubinus, quod hic romana editio assettamentum, eadem notione, assertamentum legit (R.T.). populum et Curiam praefatos ad anti- Clausulae praquam eorum iurisdictionem, ut praemit- servativae. titur, restitutos et plenarie reintegratos esse. Ac praesentes et in eis contenta quaecumque valida et efficacia fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et inviolabiliter observari debere, nec de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio vel intentionis nostrae defectu, quovis quaesito colore, praetextu vel ingenio, nullatenus notari vel impugnari, nec per nos vel Sedem Apostolicam, ullo umquam tempore, revocari aut alias illis derogari posse. Et si ac quoties illa revocari aut alias illis derogari contigerit, toties in pristinum statum restitui, et de novo, etiam sub posteriori data, per ipsos senatores et conservatores eligenda, concessa et stabilita esse.

§ 8. Et sic per quoscumque iudices Decretum irriet commissarios, etiam sanctae Romanae tans. Ecclesiae cardinales etc., sublata eis quavis aliter interpretandi etc. facultate, iudicari et definiri debere, ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 9. Non obstantibus praemissis ac con- Clausula derostitutionibus et ordinationibus apostolicis, gatoriae. statutis etc., etiam Palatii Apostolici, curiarumque Urbis stylis, necnon privilegiis, indultis et literis apostolicis, quibusvis Romanae Curiae tribunalibus, curiis, magistratibus, iudicibus et aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu simili, etiam consistorialiter, concessis etc., quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, hac latissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Placet, motu proprio. I.

§ 10. Et cum absolutione a censuris ad Clausularum reeffectum etc. Et cum approbatione, con-petitio.

Praeservatio

firmatione, innovatione, concessione, indulto, restitutione, repositione, reintegratione, revocatione, cassatione, annullatione, statuto, ordinatione, decreto et derogatione praemissis, ut supra, perpetuo. Et quod sola praesentium sufficiat signatura et ubique, etiam in iudicio, fidem faciat, regula contraria non obstante; seu, si videbitur, literae desuper per breve nostrum, etiam cum literarum prædecessorum praedictorum et inde seguutorum tenorum aliorumque necessariorum maiori et veriori expressione, expediri possint.

§ 11. Et quod ad obligationes in forma Limitatio pri- Camerae servetur forma ipsius obligatiotribus casibus. nis, ut sit in potestate auctoris vel creditoris convenire debitorem suum Romanum vel incolam laicum, non solum coram regente vel auditore Cameræ, ipsarum obligationum iudice ordinario, sed etiam in Curia Capitolii. Quoad reliquas vero causas civiles, non tamen fiscales, possit reus Romanus vel incola declinare quodcumque aliud forum, et petere se remitti ad Curiam Capitolii, nisi alterius iudicis iurisdictionem prorogaverit aut in eum tacite vel expresse consenserit; et aliter factæ reassumptiones vel inhibitiones per dictam Curiam Capitolii nullius sint roboris vel momenti.

> Sequitur declaratio dictae constitutionis respectu iurisdictionis gubernatoris Urbis.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Ne per praeinsertum motum proprium Causa consti- aliquod praeiudicium bono et pacifico tutionis. regimini almae Urbis nostrae, quod in praesentiarum venerabili fratri Hieronymo, episcopo Sagonensi, per nos commissum extitit, inferatur.

> § 1. Decernimus et declaramus intentionis nostrae minime fuisse nec esse quod

per signaturam praeinserti motus proprii praedicti in aliquo iurisdictioni et facul- gubernatoris. tatibus eiusdem moderni ac pro tempore existentis gubernatoris, praesertim circa bannimentorum editiones, ac cognitiones causarum criminalium mercedum et pauperum vel alias miserabilium personarum, ac alias quascumque causas sibi aut aliis gubernatoribus et eius officio per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, tam contra cives Romanos quam alios quoscumque quomodolibet concessas, in omnibus et per omnia, perinde ac si dictus praeinsertus motus proprius minime signatus, nec a nobis emanatus fuisset, minime praeiudicetur nec praeiudicatum esse intelligatur. Et sic per quoscumque etc., sublata etc., irritum quoque etc.; solamque praesentis motus proprii nostri signaturam in iudicio et extra sufficere ac fidem facere, regula contraria non obstante, similiter decernimus et declaramus.

§ 2. Praeinserto motu proprio, ceteris- Ouibuscumque que contrariis non obstantibus quibus-non cumque, privilegiorum et facultatum eidem ac pro tempore existenti gubernatori et eius officio concessis tenoribus etc. pro plene et sufficienter expressis habentes, et quas per praesentes innovaquae mus.

Placet, motu proprio. I.

#### XLIV.

Extensio constitutionis Pauli III circa causas civiles interesse fisci Camerae Apostolicae concernentes in eadem Camera cognoscendas 1.

# Pius Papa IV, motu proprio, etc.

§ 1. Cum, sicut accepimus, licet Romani Paulus III avo-Pontifices praedecessores nostri, pro causis causas sui fisci

1 Hanc bullam Pauli III habes tom. vi, constitutione x, Non sine, pag. 217. Hoc idem statuerat Urbanus VI in eius constitutione 1, Apostolicae, tom. IV, bag. 581.

interesse con- civilibus fiscum nostrum tangentibus, proac alias moven- prium tribunal camerarii ac praesidendas in Camera tium Camerae Apostolicae maximis ratiognosci manda- nibus, et non modico eiusdem Camerae dispendio, ut causae praefatae per praefatos pro tempore praesidentes, in Camera Apostolica, ubi et procurator fisci nostri apostolici intervenit, discutiantur, disputentur et notentur, utque ipse procurator fisci nostri non cogatur pro causis fiscum, ut praefertur, tangentibus, cum non modica cius ab occupationibus sui officii distractione et non sine etiam indignitate officii, quod loco praefati Caesaris successit et illius privilegio in dictis causis utitur, saltem ratione interventus sui in Camera, dum ipsae causae inibi discutiuntur et notantur; et felicis recordationis Paulus III, praedecessor noster, tempore suo, ista ratione, per praeinsertum eius motum proprium, dictas causas fiscum tangentes extra Cameram, coram aliis iudicibus et tribunalibus Urbis, inter fiscum et privatum commissas vel aliter coeptas, sive in petitorio, sive in possessorio, ac quibusvis statu et terminis, etiam si instructae fuerint, ad se avocaverit, et eidem camerario et praesidentibus ac in proprio tribunali commiserit, necnon etiam in futurum committendas vel alias incipiendas illas similiter, absque alia pro tempore Romani Pontificis signatura vel mandato, propria eorum auctoritate, ad se avocandi et reassumendi liberam facultatem concessit.

§ 2. Cumque (sigut accepimus) non Cum vein desint qui, post reassumptionem in Cationem Pauli li- mera Apostolica, ut praesertur, factam mitent in ali-quibus casibus, contra fiscum, in signaturis adhuc ad alios iudices trahere conantur diversis praetextibus, ac praecipue quando pro tempore procuratores fiscales coram aliis iudicibus, aliquando per incuriam vel multiplicitatem negociorum, proprii in hoc privilegii fori non memores, agere |

vel respondere vel alias in iudices non suos consentire coeperunt, ac etiam quando in processu causarum, inter privatos, interesse fisci detegitur principaliter vel secundario.

§ 3. Nos, attendentes quod privilegium Hic Pontifer fori fisco concessum concernit publicum, extendit dictam constitutionem et quod, ista ratione, idem Paulus prae-etiam ad illos decessor causas interfiscum et privatum, ctiam alibi instructas, per praeinsertum motum proprium avocavit, et quod quandocumque, etiam in causis quae inter privatos aguntur, detegitur fisci interesse, sive principaliter sive secundario, idem fiscus debet gaudere sui fori privilegio, et alios trahere et non trahi; motu simili, ex certa scientia, haesitationes et difficultates huiusmodi submovere, ac etiam fisco nostro et illius pro tempore procuratoris incommoditati ac indignitati occurrere cupientes et debentes, motu simili ac ex certa scientia, praeinsertum motum proprium, tam quoad iam alibi, etiam in Rota, et motu proprio commissas et alias coeptasque in posterum committendas vel alias incipiendas causas, innovamus. Declarantes illum extendi et, quatenus opus sit, extendentes etiam ad causas, in quibus procurator fisci, agendo vel defendendo, coram aliis iudicibus et tribunalibus comparendo, vel alias consensisset et illorum iurisdictionem prorogasset; ac etiam ubi interesse fisci, sive principaliter sive secundario, in causis iam inter privatos coeptis, detegeretur, dummodo sit interesse civile, et dummodo causae huiusmodi, etiam quod in illis vertatur interesse fisci, non sint per commissiones manu nostra propria, scientes de interesse fisci, aliis iudicibus et tribunalibus, cum speciali et expressa praesentis motus proprii derogatione, commissae non fuerint, quas nolumus praesentibus esse comprehensas, sed semper exceptas.

§ 4. Dantes, salvis praemissis, eisdem Cameralibus camerario et praesidentibus plenariam et tionem omnium liberam facultatem et auctoritatem, praecausarum a Pa-namet alibi non dictis et aliis quibusvis inhibendum fuerit, commissarum, in Romana Curia et extra eam, et sub censuris et poenis, etiam quoad causas similes in futurum extra Cameram committendas, propria eorum auctoritate, sine alio nostro mandato nec signatura, inhibendi, et in causis huiusmodi, non obstantibus quibuscumque signaturis et inhibitionibus hactenus factis et in futurum faciendis, nisi commissiones in futurum praesentandae, manu nostra, cum praesentium de verbo ad verbum insertione et illarum derogatione, signatae fuerint, procedendi, citandi, declarandi, aggravandi, reaggravandi, interdictum ponendi, auxiliumque brachii saecularis invocandi, ceteraque alia faciendi, dicendi, gerendi et exequendi, quae in praemissis et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna fuerint.

rogatoriae.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac con-Clausulae de- stitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Camerae Apostolicae clausulis, statutis et consuetudinibus ac reformationibus, etiam iuramento etc. roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, quibus (illorum tenores, causas et effectus pro expressis et insertis habentes, et exprimi ac de verbo ad verbum inseri posse decernentes) latissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis et consuetis.

§ 6. Volentes praesentium solam signa-Sola signatura turam sufficere, et ubique, tam in iudicio quam extra, fidem facere, absque alia literarum expeditione, seu quod literae in forma brevis, ad perpetuam rei memoriam, cum maiori, vera et ampliori specificatione omnium et singulorum praemissorum et circa ea necessariorum latissime extendendae, adeo quod contraria

quaecumque penitus et omnino tollantur et non obstent.

Placet, motu proprio. I. Die vigesimasexta iulii, anno millesimo quingentesimo sexagesimoprimo.

Dat. die 26 iulii 4561, pontif. anno II.

#### XLV.

Inquisitorum haereticae pravitatis facultas eligendi et creandi in notarios quoscumque, etiam clericos saeculares, in causis inquisitionis 1

> Pius episcopus servus servorum Iei, ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii cura, meritis licet imparibus, nobis ex alto commissa, nos assidue incitat et inducit ut vigiles sollicitudinis nostrae oculos diligenter circumflectamus, ad eaque potissimum nostræ provisionis remedia adhibeamus, per quae sancta et catholica fides ubique, prout debet, conservetur et augeatur, improbique haeretici illius impugnatores, quoad fieri potest, debite compescantur et comprimantur.

- § 1. Sane, pro parte dilectorum filio- Causae huius rum inquisitorum et commissariorum hæ- constitutionis. reticae pravitatis in diversis regnis, provinciis, civitatibus, insulis et aliis christiani orbis partibus deputatorum, nobis nuper expositum fuit quod ipsi, in causis sanctae fidei adversus eosdem haereticos prosequendis, personis probatis et idoneis, quae officio notarii in eis fungantur, plurimum indigere noscuntur, unde officio ipsius inquisitoris, tum propter ipsorum notariorum penuriam, tum quia plerique officium huiusmodi, tamquam odiosum, exercere recusant, ne illud susci-
- 1 Alexand. IV in eius constitutione Lvi, Ne commissae, tom. 111, pag. 672, hoc idem concessit, quoad clericos, qui in saeculo notariatus officium habuerant.

Exordium.

piendo quemquam offendere videantur, magnum incommodum et detrimentum generatur.

sitorum (de qua in rubrica).

§ 2. Nos igitur, nostrae vigilantiae cu-Facultas inqui- ram adhibere, in praemissisque opportune providere volentes, omnibus et singulis haereticae pravitatis inquisitoribus et commissariis, in quibusvis regnis et dominiis, provinciis, civitatibus, insulis, ctiam Græciae, ceterisque terris et locis, in quibus christiana religio colitur, constitutis et quomodolibet pro tempore deputatis, quod quoties eis expedire videbitur, unum vel plures, etiam clericos saeculares vel quorumvis Ordinum regulares, qui sibi sufficientes et idonei visi fuerint, in quibuscumque causis sanctae fidei et inquisitionis huiusmodi in notarios eligere, assumere et creare, eosque ad officium notariatus causarum praedictarum deputare, ipsique sic electi et deputati acta quaecumque et processus causarum ipsarum diligenter et fideliter describere et annotare, ceteraque omnia ad id quomodolibet necessaria et opportuna facere, gerere et exercere libere et licite possint et valeant, plenam et omnimodam, auctoritate apostolica, tenore praesentium, facultatem et potestateni concedimus et impartimur.

trariorum.

- § 3. Non obstantibus quibusvis consti-Derogatio contutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quarumvis civitatum et terrarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis illis et quibusvis notariorum collegiis, etiam per Sedem Apostolicam, quomodolibet concessis, quibus omnibus, eorum tenores prætes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

tate apostolica decernimus quod, quoniam Fides transumdifficile admodum esset praesentes no- ptorum. stras literas ad singula quaeque loca, ubi opus foret, deferri, earumdem praescntium transumptis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimoprimo, sexto kalendas septembris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 27 augusti 1561, pontif. anno H.

#### XLVI.

Approbatio confraternitatis et hospitalis sub invocatione Beatae Mariae de Pietate nuper in Urbe instituti ad egenos dementes charitative recipiendos et curandos; cum facultate alias eiusmodi confraternitates extra Urbem cum indulgentiarum participatione erigendi.

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Illius qui, pro dominici salvatione gre- Exerdium. gis, in ara crucis, in pretium immolari non abhorruit, quique, inter alia sibi beneplacita, opera charitatis exercere præcepit, vices, licet immeriti, gerentes in terris, curis angimur assiduis et continua meditatione pulsamur circa quaecumque pia opera et christifidelium devotione ordinata, ut firma perpetuo et illibata persistant omni studio intendere, et ut ad ipsa christifidelium vota facilius concurrant, fideles ipsos quibusdam spiritualibus et allectivis muneribus libenter proseguimur, ac corum pia suffragia donis coelestibus confovemus ut exinde reddansentibus pro sufficienter expressis haben- tur divinae gratiae aptiores, et in eis charitatis devotio in dies peramplius augeatur.

§ 1. Sane, pro parte dilectorum filio- Instituta futt rum confratrum confraternitatis christi- in Uche confra-§ 4. Volumus autem et eadem auctori- fidelium, sub nomine Pauperum Advena-riae de Pietate

tis inopes educurandos etc.

ad egenos, men-rum institutae, petitio continebat quod candos atque alias nonnulli christifideles in alma Urbe degentes, Dei spiritu (qui ubi vult spirat) ducti, ac zelo pietatis accensi, memoresque illius Prophetae dicentis: Egenos et vagos 1 induc in domum tuam, et carnem tuum ne despexeris: quodque hospitalitas apostolicis doctrinis maxime commendabatur; pariterque considerantes multos pauperes, pruinae et frigoribus expositos, per cryptas et ruinas dictae Urbis iacere, et interdum maxima et extrema frigoris calamitate et fame perire; ac videntes etiam quosdam alios pauperes, mentis inopes, christianorum omnium maxima miseratione dignos, qui, rationis orbati iudicio, nudi per dictam Urbem ambulabant, universis ludibriis et plagis aliisque vitae calamitatibus, animarumque salutis periculis expositos esse, ac nulla receptacula in dicta Urbe existere; ac cupientes hos et illos ab eorum miseriis eximere, unam domum sitam in regione Columnæ de dicta Urbe, eorum industria quaesitam, et suis sumptibus extructam et aptatam, primo pauperibus advenis hospitandis deputaverint, lectisque et supellectilibus ac rebus aliis conquisitis, ad vitae usum necessariis, munierint, et inibi pauperes advenas benigne recipi eorumque pedes lavari, ac diebus aliquot, iuxta cuiuscumque indigentiam, cibari, pariterque fidei christianae rudimenta per cappellanorum eorum ministerium ignorantes ac simplices docere, et ad peccatorum suorum confessionem faciendam et sacram Eucharistiam sumendam hortari curaverint, prout etiam ad praesens curant: quodque in eadem domo unum oratorium, sub invocatione Beatae Mariae de Pietate, apostolica auctoritate intervemente, extruxerunt et ornarunt, ubi sacra Eucharistia in sacrario decenter servatur, et quotidie missa celebratur, locusque luminaribus semper accensis illu-1 Vagosque, Vulg. (R. T.).

stratur; ac, pro manutenenda inibi hospitalitate, unam confraternitatem christifidelium, Pauperum Advenarum nuncupatam, dicta auctoritate erexerunt et instituerunt; ac in dicto oratorio, in prima cuiuslibet mensis die dominica, dictae confraternitatis confratres Christi Corporis viatico reficiuntur; nec his pietatis operibus contenti, sed pia piis operibus cumulantes, ipsos pauperes mentis inopes, per dictam Urbem, ut praefertur, vagantes, ad eamdem domum deduxerunt, et ad illorum insaniam curandam operam medicorum adhibere coeperunt, animis gerentes supradictam hospitalitatem advenarum prosequi, et in sanandos curandosque dementes praedictos eorum facultates, iunctis aliorum christifidelium eleemosynis, se extendere 1 posse; ac quod, pro dictae confraternitatis salubri directione et augmento, nonnulla statuta et ordinationes ediderunt, necnon dilectum filium nostrum Bartholomaeum, tituli Sanctae Crucis in Hierusalem, presbyterum cardinalem de la Cueva nuncupatum, dictae confraternitatis protectorem delegerunt, prout in literis apostolicis desuper confectis, ac per ipsos confratres impetratis, ac eisdem statutis et ordinationibus ac instrumentis publicis sive aliis scripturis desuper forsan confectis, plenius dicitur contineri.

§ 2. Quare, pro parte eorumdem con- Etnunca Ponfratrum nobis fuit humiliter supplicatum tine confirmatio postulatur. ut praemissis, pro eorum subsistentia firmiori, robur apostolicae confirmationis adiicere ac alias in praedictis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, qui pietatis et charitatis opera ubique exerceri sinceris ex-dictam instituoptamus assectibus, eorumdem confra-una confratertrum pium et laudabile opus plurimum nitatis approin Domino collaudantes, necnon singularum literarum ac instrumentorum seu

1 Cherub., expendere (R. T.).

scripturarum praefatarum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, dictae confraternitatis erectionem et institutionem, necnon praedictam ac omnia et singula alia per guardianos et administratores dictae domus, et praedictos confratres circa praemissa edita statuta et ordinationes, prout illa concernunt, omnia et singula in dictis instrumentis sive scripturis contenta (licita tamen et honesta ac sacris canonibus non contraria), apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus, illisque omnibus perpetuae firmitatis robur adiicimus.

erigit, et eidem

§ 4. Et nihilominus, quatenus opus sit, lieratoque eam confraternitatem ipsam Pauperum Advedat facultatem narum, quae etiam curandorum dementium curam gérat, eisdem modo et forma, quibus per dictos christifideles erecta et instituta existit, auctoritate et tenore prædictis, de novo erigimus et instituimus. Ac eisdem guardianis, administratoribus ac confratribus quascumque personas illis benevisas et gratas et acceptas, tam ecclesiasticas quam saeculares, dictam confraternitatem ingredi volentes, cuiusvis licentia desuper minime requisita, in eorum confratres et confraternitatis gremium recipiendi licentiam et facultatem, eisdem auctoritate et tenore, concedimus. Eisque quod, cum eiusdem Bartholomaei cardinalis et deinceps pro tempore existentis protectoris sui auctoritate seu consensu, alia quaecumque statuta et ordinationes pro eiusdem confraternitatis felici regimine, ad piorum operum huiusmodi exercitium et alias circa praemissa, prout eis videbitur, edere, condere et restaurare libere et licite possint, indulgemus, ac per eos guardianos et admini-

stratores et confratres observari debere volumus et decernimus.

PIUS IV PP.

- § 5. Et insuper eisdem confratribus, quamdiu infirmi fuerint, quod liceat eis missamdomibus propriis celemissam in domibus suis celebrari facere. brari faciendi 1;
- § 6. Necnon eleemosynas et oblationes Eleemosynas quascumque ac etiam piqrum christifi- et obligationes ac legala recidelium et sanctae Romanae Ecclesiae piendi. cardinalium et aliorum praelatorum et officialium aliarumque personarum, tam ecclesiasticarum quam saecularium, tam hactenus quam in futurum, in ultimis voluntatibus, vel etiam inter vivos donationes vel largitiones eidem confraternitati relicta, donata, legata, haereditates et bona quaecumque recipere et de illis et eorum fructibus in pios usus, prout eis videbitur, disponere et alia omnia recipere, obtinere et facere, ac ad illa admitti posse, quae Urbis confraternitates a Sede Apostolica approbatae possunt et valent, citra tamen illarum praeiudicium.
- § 7. Ac universis utriusque sexus christifidelibus eleemosynas, largitiones, ob- porrigentium elationes, donationes et legata huiusmodi facientibus, ut easdem indulgentias et peccatorum remissiones consequantur, quas consequentur, qui basilicis Principis Apostolorum et S. Ioannis Lateranensis ac illius et S. Spiritus in Saxia de Urbe hospitalibus bona quaecumque porrigunt, donant, aut relicta et legata faciunt.
- § 8. Praeterea eisdem confratribus ut Facultas contotam confraternitatem ipsam et orato- fraternitatem et hospitale transrium ac eorum hospitale ad aliam do-ferendi alio et mum, ecclesiam sive locum ipsius Urbis administrandi, eis benevisum transferre, ac inibi unum oratorium sive cappellam aut sacellum, in qua vel quo sacratissimum Corporis Christi Sacramentum reconditum esse debeat, et ad eius altare cappellanum ad id per eosdem guardianos et administratores ad
- 1 Vide Concil. Tridentinum, sess. xxII, post canones, Decreto de obser. et evit. in celebr. Missae.

Confratribus

Indulgentiae

eorum nutum eligendum et amovendum, I prout hactenus habuerunt, per quem missae et alia divina officia celebrari, ac ipsis celebrantibus et aliis quibusvis christifidelibus Eucharistiae et Poenitentiae sacramenta ministrari facere possint, habere et retinere ac conservari facere.

tium sine testaspectent.

§ 9. Et ipsi guardiani et administrato-Bona deceden- res ac confratres vestes, pecunias, aumento in ho-rum, argentum et alia bona quaecumque deservientium et aliorum pauperum decedentium ab intestato in dicto extructo, aut in posterum extruendis, per dictos confratres hospitali percipere et in usum et utilitatem huiusmodi hospitalis convertere.

nica.

§ 10. Dictisque confratribus et quibus-Indulgentia pro vis aliis christifidelibus, qui in dicto oramensis domi- torio sive cappella, prima cuiusque mensis die dominica, sacram Eucharistiam sumpserint, et quinquies Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam, in memoriam quinque vulnerum Iesu Christi Domini nostri, dixerint, precatique fuerint omnipotentem Deum pro pace, unitate, tranquillitate ac felici statu sanctae matris Ecclesiae, totiusque populi christiani, qualibet vice, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem.

gendi confesso-

§ 11. Necnon dictis confratribus facul-Facultas eli-tatem ut confessorem sive confessores, rem, qui con- qui eos in mortis articulo ab omni senfraires absolvat tentia excommunicationis et ab omnibus eorum peccatis, a culpa et poena, plenarie absolvant, eligere perpetuis futuris temporibus.

patione.

§ 12. Necnon eisdem guardianis et ad-Erigendi vel ministratoribus pro tempore existentibus fraternit. alias ut quascumque confraternitates extra Ureum indulgen- bem sub huiusmodi vocabulo instituere, et pro tempore institutas omnibus et singulis praedictis et aliis privilegiis et indultis deinceps concedendis, sub conditionibus et formis eis benevisis, decorare,

illague eis in toto vel in parte communicare libere et licite valeant, similiter concedimus.

- § 13. Ac indulgentias huiusmodi et clausula prapraesentes literas, sub quibuscumque re- scrvativae. vocationibus, suspensionibus, derogationibus vel limitationibus quarumcumque similium vel dissimilium gratiarum et indulgentiarum, per nos et Sedem Apostolicam, etiam in favorem basilicae Principis Apostolorum de Urbe huiusmodi et expeditionum contra infideles et Cruciatae Sanctae, vel alias, etiam ad imperatoris, regum, reginarum et aliorum principum instantiam, quomodolibet pro tempore factis, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas et de novo concessas fore; ipsisque confratribus et aliis praedictis suffragari debere decernimus.
- stolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon statutis et privilegiis, indultis et literis apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaeviș alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore per-

Nulli ergo etc. Si quis etc. Datum Romae apud S. Petrum, anno

mansuris, hac vice dumtaxat, specialiter

et expresse derogamus, ceterisque con-

trariis quibuscumque.

§ 14. Non obstantibus quibusvis apo- Clausulae de-

Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo primo, in idus septembris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 11 sept. 1561, pontif. anno 11.

#### XLVII.

Pontificis electionem ad cardinales non ad concilium, si tempore concilii eum obire contigerit, spectare declarat 1

## Pius Papa IV.

Exordium.

Prudentis patrisfamilias spectat cuncta, quae in eius domo sunt, provide disponere, quod illa debito ordine procedant, nec unum aliud Impediat, aut aliqua eorum insimul confusionem inducant.

qua in rubrica).

§ 1. Hinc est quod nos, qui a summo Declaratio (de Patrefamilias in illius domo, meritis licet imparibus, dispensatores effecti sumus, et ex causis tunc expressis sacrum oecumenicum et generale concilium in civitate Tridentina indiximus, ne si forte eveniat nos, concilio huiusmodi durante, pro divina voluntate decedere, super electione Romani Pontificis confusio oriatur, et exinde perturbandae unitatis Ecclesiae praestetur occasio, habita super his cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus matura deliberatione et diligenti examine, de ipsorum fratrum consilio et unanimi consensu, ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, statuimus, decernimus et ordinamus quod, si contingat nos, concilio huiusmodi durante, etiam si eiusdem concilii causa vel occasione aut alias quomodolibet, etiam pro sola voluntate nostra, etiam cum Curia Romana et causarum ac literarum apostolicarum Audientia, ab Urbe recesserimus, vel in ipsa Urbe, seu nobis ab ea quovis modo absentibus, ante nostrum ad

> 1 Ex Raynaldo Continuat. Annal., Opus posth., tom, xxxiv.

illam reditum, alibi ubicumque, ita Domino volente, decedere, in quibuscumque statu et terminis concilium ipsum fuerit, et quantumcumque civitas seu locus, in quo seu qua nos etiam inibi forsan cum Curia et Audientia praedictis decedemus, ab eadem Urbe distet, et civitati Tridentinae aut alteri, ubi concilium etiam fuerit, vicina seu vicinus existat, electio Romani Pontificis in alma Urbe praefata, nisi Urbs ipsa interdicto ecclesiastico per nos apposito tunc subiaceat, vel inibi de oppressione dubitaretur, super quo maiori parti cardinalium tunc in civitate seu loco decessus nostri existentium stari debeat, et tali casu in Civitate Castellana, seu Urbevetana vel Perusina civitatibus, servato scripturae huiusmodi ordine, dummodo illae, ut praefertur, interdictae aut rebelles tunc non sint, et non in ea in qua seu cuius dioecesi nos decedere continget, aut Tridentina seu alia, ad quam concilium huiusmodi translatum fuerit, civitate, et solum per ipsos sanctae Romanae Ecclesiae cardinales et non per concilium huiusmodi, aut etiam cum eisdem cardinalibus aliquot dicti concilii, servatis alias Alexandri IV, quae Licet de evitanda, et Gregorii X in Lugdunensi quae Ubi periculum, et quae Ne Romani incipiunt Clementis V, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, in Viennensi 1, circa electionem tandem editis constitutionibus et aliis extravagantibus, ac omnibus in eis contentis, quibus per hoc alias non intendimus praeiudicare, fieri debeat.

§ 2. Decernentes ex nune cardinales Decretum irripraefatos etiam per concilium huiusmodi tans. dispensare nullatenus posse, ac quamcumque electionem Romani Pontificis contra praesentium tenorem, concilio huiusmodi durante, attentatam, nullam, irritam et inanem nulliusque roboris vel momenti

1 Raynaldus addit conciliis (R. T.).

fore, et, ca non obstante, per cosdem cardinales ad aliam electionem Romani Pontificis, servata earundem praesentium forma, procedi debere; ac similiter ex nune irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis, etiam concilii eiusdem, auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

sionis huius pri-

vilegii.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc Conclusiones. paginam nostri decreti infringere etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo primo, x kalendas octobris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 22 sept. 1561, pontif. anno II.

### XLVIII.

Quod instrumenta pro interesse hospitalis S. Spiritus in Saxia de Urbe rogata, per illius pro tempore notarios et secretarios in cancellaria eiusdem hospitalis custodiri, et per alios notarios et secretarios successores gratis expleri, et in publicam formam redigi possint, illisque plena fides adhibeatur 1.

# Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, pro tempore exi-Causae conces stens praeceptor hospitalis nostri S. Spiritus in Saxia de Urbe, Ordinis S. Augustini, soleat in hospitali suis sumptibus et expensis tenere unum notarium et quandoque etiam unum secretarium, qui de omnibus instrumentis interesse eiusdem hospitalis concernentibus rogantur, et saepius contingat ut, ipsis notario et secretario a dicto hospitali recedentibus et officium notariatus seur-secretariatus huiusmodi in dicto hospitali exercere desinentibus aut decedentibus, corum scriptu-

> 1 Omnia quae spectant ad istud hospitale videnda sunt in constit. XL Innocentii III, Inter, tom. III, pag. 189; et in constit. xxvii Sixti IV. Religionis, tom. v, pag. 289.

rae per eos seu illorum haeredes ex eodem hospitali alio trasportentur et quandoque pereant seu dissipentur, vel ad notariorum, qui notas vel imbreviaturas instrumentorum interesse praedicti hospitalis concernentes, absque praemio, explere et in publicam formam redigere recusant, manus deveniant, in non modicum dicti hospitalis et illius pauperum detrimentum.

§ 1. Nos, praemissis occurrere et indem- Privilegium (de nitati hospitalis et pauperum praedicto-quo in rubrica). rum paterno affectu consulere volentes, motu simili, apostolica auctoritate, per praesentes statuimus et ordinamus quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, notarius et secretarius dicti hospitalis ab eo recedentes, et officium notariatus et secretariatus huiusmodi exercere desinentes, aut ipsorum notarii et secretarii, si decedant, haeredes, imbreviaturas seu notas instrumentorum per eos rogatorum interesse praedicti hospitalis quomodolibet concernentes alio transportare nequeant, sed eas in cancellaria dicti hospitalis, ad hoc ut illi succedentes notarius et secretarius praedicti illas gratis et sine praemio explere et in publicam formam redigere possint, dimittere teneantur. Et pro tempore existens praeceptor dicti hospitalis, eos ad illas, ut praefertur, dimittendas, et propterea 1 auctoritate cogere et compellere valeat. Quodque pro tempore existens notarius et secretarius praedicti hospitalis, vigore praesentium et absque alia desuper sibi concedenda ab aliquo licentia et facultate, imbreviaturas seu notas instrumentorum per anteriores notarios et secretarios dicti hospitalis rogatorum, interesse eiusdem hospitalis quomodolibet concernentes, explere et in publicam atque authenticam formam redigere possint. Eisque sic expletis et in publicam atque authenticam formam redactis, ea prorsus fides

1 Cherub, legit propria loco propterea (R. T.).

adhibeatur, quae adhiberetur, si per alium notarium, praecedente licentia et facultate sibi iuxta statutorum, etc., et reformationum almae Urbis et collegii scriptorum archivii Romanae Curiae, et alias servatis servandis, concessae, expletae et in publicam formam redactac fuissent.

trariorum

§ 2. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis praedictis et quibusvis aliis statutis etc. et reformationibus, etiam iuramento, ctc. roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, dilectis filiis populo Romano et praedictis collegio et quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu simili aut alias quomodolibet concessis etc. Quibus omnibus, etiam si de illis etc., illorum tenores etc., hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et sufficienter derogatum esse decernimus, ceterisque contrariis quibuscum-

§ 3. Praesentium etiam, absque eo quod Sola signatura registrentur aut illis data apponatur, solam signaturam sufficere, et ubique, in iudicio et extra, regula contraria non obstante, fidem facere decernentes etc.

Fiat, motu proprio. I.

#### XLIX.

Quod birretum viride deferant, etiam coram iudicibus Urbis et carcerum visitatoribus, petentes alternativas vel beneficium cap. Pervenit et cap. Odoardus 1

## Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cupientes mercatoribus et aliis personis, tam almae Urbis nostrae civibus

1 Haec beneficia quibus danda et deneganda sint, vide in constit. xvi Clementis VII, Cum ex multorum, toni. vi, pag. 97 ubi etiam habes quantum duret instantia istarum causarum.

Bull. Rom. Vol. VII

quam forensibus, in ipsa Urbe cum qui- Causae constibusvis personis contrahendi omnem possibilem securitatem concedere, et omnem viam ac etiam omnes dilationes, per quas mercatorum et aliarum personarum debitores a debitorum solutione subterfugere, seu se quoquomodo subtrahere, et creditores corum creditis defraudare, aut supplantare possent, de medio tollere; ac remedium opportunum, praemissa ne fiant, adhibere, et ut debitores ipsi a praemissis, si non Dei omnipotentis, saltem humanae ignominiae timore, abstineant, et sic eorumdem mercatorum et personarum firmitati providere volentes.

- § 1. Et considerantes motum proprium Paulus IV staa felicis recordationis Paulo Papa IV, prae-tuit debitores aldecessore nostro, quod ex tunc de ce-ternativas vel dilationes tetero alternativae, significationes et dila- neri deferre birtiones quaecumque, nisi iuxta iuris dis-retum virido. positionem ac formam statutorum ipsius Urbis concedi nullatenus possent, et qui illas obtinuissent et ex tunc in futurum obtinerent, semper birretum viride portare tenerentur, emanatum, circa ipsorum debitorum malitiam seu malos homines non sufficere, cum ipsum birretum viride, nisi postquam ad alternativam vel alias dilationes admissi fuerint, portare non teneantur, et sic beneficio temporis, in grave creditorum praeiudicium et iacturam, gaudeant.
- § 2. Nos igitur, motu simili, etc. per praesentes perpetuo statuimus et ordina-Pontifex declamus quod de cetero quicumque debito- teneri gestare res, seu in forma Camerae aut alias quo-dictumbirretum modolibet obligati, quamcumque alter-Urbis antequam nativam, significationem vel aliam quam-tineant, et procumque dilationem, etiam secundum cap. mittere ipsum Pervenit vel Odoardus, seu inhibitionem forre. aliquam a Curiae causarum Camerae Apostolicae auditore seu eius locumtenente, aut almae Urbis vicario vel gubernatore vel senatore, seu aliis ipsius Urbis iudicibus, etiam commissariis aut 1 carcerum

1 Aut etiam, Cherub. et Matth. (R. T.).

Urbis visitatoribus, petere non possint, nisi se prius coram illis dictum birretum viride gestando praesentaverint; et ipsum birretum viride publice et secrete, sub 1 fustigationis per Urbem pro prima vice, et triremium pro secunda, qua sine dicto birreto reperti fuerint, deferre, per se vel suos legitimos procuratores, ipsis absentibus, promiserint et medio iuramento affirmaverint; ac aliter a praedictis et aliis quibusvis iudicibus, etiam vigore specialis commissionis, nostra aut successorum nostrorum manu signatae vel signandae, obtentae et obtinendae, alternativae et significationes aut dilationes quaecumque, etiam secundum iuris formam, nullae sint, et ipsis debitoribus, etiam si clerici existant, nullatenus suffragentur.

Deputatio exe- ut huiusmodi constitutionem et ordinationem perpetuo et inviolabiliter, etiam in quibuscumque litibus et causis hactenus motis, observari faciat et mandet, contra omnes et singulos praemissis in aliquo

> contravenientes, per censuras et poenas, ac etiam pecuniarias et alia remedia opportuna sibi visa, etiam manu regia, procedendo.

§ 3. Mandantes eidem auditori Camerae

trariorum.

§ 4. Praemissis ac quibuscumque con-Derogatio con- stitutionibus et ordinationibus apostolicis ac ipsius Urbis statutis et reformationibus, ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

§ 5. Volumusque quod praesentium Sola signatura sola nostra signatura sufficiat et ubique sufficit. fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula contraria non obstante.

Placet, motu proprio. I.

Anno a nativitate Domini MDLXI, indictione IV, die vero xxVII mensis octobris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae IV anno secundo, retroscriptae literae apostolicae affixae et publicatae fuerunt in valvis Principis Apostolorum de Urbe,

1 Forte legendum sub poenis (R. T.).

Cancellariae Apostolicae ac in acie Campi Florae, ut moris est, per nos Bernardinum Andreutium et Io. Gherardi, cursores apostolici.

Iulius Parinus, magister cursorum. Publ. die 27 octobris 1561, pontif. anno II.

L.

Inquisitores haereticae pravitatis non teneantur publicare dicta testium contra schismaticos vel haereticos examinatorum, neque rationem reddere de processibus alteri, quam Romano Pontifici aut supremis inquisitoribus almae Urbis.

# Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Cum, sicut non sine magna animi nostri Causa constlmolestia accepimus, humani generis ho- tutionis. ste instigante, ita schismaticorum et aliorum haereticorum numerus in provincia, Statu et dioecesi civitatis nostrae Avinionensis praevaluerit, et, propter eorum seu alicuius ipsorum potentiam et malitiam, nullus contra cos deponere seu eorum crimina revelare et accusare audeat, quo fit ut ipsi schismatici et haeretici remaneant impuniti, in non modicam divinae Maiestatis offensam, et grave personarum catholicarum scandalum.

§ 1. Nos, ne in futurum aliquis, metu Inquisitor dicta ipsorum haereticorum et schismaticorum, testium contra eorum crimina revelare formidet, alias minatorum publicare non tein praemissis opportune providere volen- neatur; tes, motu proprio et ex certa scientia nostris, dilecto filio fratri Bernardo, moderno inquisitori Avinionensi, vel pro tempore existenti in dicta provincia haereticae pravitatis inquisitori, ut personas, quae schismaticos seu haereticos huiusmodi revelaverint, seu contra eos deposuerint et testificaverint, publicare seu revelare minime teneantur. Et si ab eodem inquisitore aliqua ipsorum testium dicta publi-

cari contingat, ita truncata et secreta publicentur ut cognitio nominum et cognominum ipsorum testium ad aliquam notitiam devenire non possit.

§ 2. Quodque ipse inquisitor a quo-Syndicarique quam syndicari nequeat; et nemini, nisi noqueat, nisi aut pro tempore existenti Romano vel supremis in- Pontifici et almae Urbis nostrae supremis quisitoribus Ur- Pontifici et almae Urbis nostrae supremis inquisitoribus, de processibus per eum contra dictos haereticos et schismaticos formatis rationem reddere teneatur, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus pariter et indulgemus.

§ 3. Districtius inhibentes universis et Inhibitio con- singulis venerabilibus fratribus archiepiinquisitorem su- scopis, episcopis et aliis praelatis, eorumper praedictis. que in spiritualibus et temporalibus vicariis seu officialibus generalibus et dilectis filiis omnibus et singulis iudicibus et personis, tam ecclesiasticis, quam saecularibus, cuiuscumque dignitatis, status, gradus et ordinis vel conditionis existentibus, ne ipsum modernum et pro tempore existentem inquisitorem ad nominum et cognominum dictorum testium revelationem et publicationem, seu de processibus per eumdem modernum contra ipsos haereticos et schismaticos formatis, vel ab eo et aliis inquisitoribus pro tempore in futurum formandis rationis redditionem arctare, nec super praemissis seu eorum occasione, quovis praetextu, molestare, perturbare vel inquietare audeant vel praesumant; irritum nihilominus et inane decernentes, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis et in provincialibus ac synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, statutisque et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis

et literis apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda foret, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse latissimeque derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die i novembris, molxi, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 1 nov. 1561, pontif. anno II.

### LI.

Fructus et emolumenta ad capitulum et mensam ecclesiarum Urbis communiter spectantia, et distributiones pro defunctorum anniversariis largiendae, applicantur distributionibus quotidianis pro interessentibus divinis officiis.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, in hac alma causa consti-Urbe nostra, quae caput existit totius or- tutionis. bis, et in qua coelestis altitudo consilii Sedem Apostolicam, nullis defecturam temporibus, mirabiliter stabilivit, ita in ecclesiis collegiatis divinus cultus diminutus fuerit, ut exteris nationibus scandalum non modicum generetur.

§ 1. Volentes igitur, quantum in no- Dispositio (de bis est, divino cultui consulere, et abusus qua in rubrica). huiusmodi tollere, decernimus, statuimus et ordinamus omnes et quoscumque fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque, in quibuscumque rebus consistant, quarumcumque ecclesiarum, tam sacrosanctae Lateranensis ecclesiae, Beati Petri apostolorum principis ac gloriosissimae Virginis, Sanctae Mariae Maioris nuncupatae,

quam aliarum quarumcumque ecclesiarum, ad capitulum et mensam earumdem communiter spectantes et pertinentes, applicari, assignari et adscribi debere, prout tenore praesentium (sine tamen praeiudicio pensionum super dictis fructibus reservatarum) applicamus, adscribimus et assignamus distributionibus quotidianis, distribuendas et dividendas inter canonicos et alios beneficiatos divinis officiis interessentes dictarum ecclesiarum, iuxta ecclesiae cuiuslibet ordinationem rationabilem iam factam seu etiam faciendam per nos vel dilectum filium nostrum almæ Urbis vicarium generalem. Qui vero aliter de dictis fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, emolumentis, quicquam receperint (exceptis illis quos infirmitas seu iusta et rationabilis causa aut ecclesiae utilitas excusant), rerum sic receptarum dominium non acquirant, nec faciant causas suas, immo ad omnium restitutionem teneantur. Idem quoque de distributionibus pro defunctorum anniversariis largiendis decernimus observandum.

executor.

§ 2. Mandantes dilecto filio Iacobo Vicarius Papa cardinali Sabello, nostro in dicta Urbe eiusque districtu vicario, quatenus ordinationem, statutum, decretum, applicationem et assignationem huiusmodi in quibuscumque ecclesiis in dicta Urbe consistentibus, inviolabiliter per quoscumque, quavis auctoritate, etiam cardinalatus honore fungentes, per censuras ecclesiasticas et alias pœnas, etiam pecuniarias, arbitrio 1 imponendas, quacumque appellatione remota, manu regia observari faciat; contradictores, etc.; sublata etc. Sicque per quoscumque iudices etc.; irritum quoque etc.

logatoriae.

§ 3. Non obstantibus praemissis, con-Clausulae de- stitutionibus apostolicis et consuetudinibus et constitutionibus quarumlibet dictarum ecclesiarum, confirmatione apostolica aut quavis alia firmitate roboratis, latissime

1 Eius arbitrio (R. T.).

extendendis, quibus omnibus, illorum tenores pro sufficienter expressis habentes, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Placet, motu proprio. I. Datum Romae apud S. Petrum, duodecimo kalendas decembris, anno II.

Dat. die 20 nov. 1561, pontif. anno II.

#### LII.

Proxenetae Ripae almae Urbis tenentur nautis et mercatoribus vini de pretio vini eis mediantibus venditi, emptoribus illud non solventibus 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem ex debito Exordium. sui pastoralis officii, ad ea diligenter prospicere, per quae in hac alma Urbe, ad quam, veluti communem omnium patriam, frequens est hominum concursus, vini ac rerum aliarum humano victui necessariarum ubertas, cum eiusdem Urbis incolarum in copioso numero existentium commoditate, nautarum quoque et mercatorum vina et res huiusmodi ad Urbem ipsam advehentium plena securitate, nostrae provisionis ope unicuique quod suum est tribuendo, non solum manuteneri, sed augeri, ac in ea ad publicam omnium utilitatem, peramplius conservari salubriter valeat.

§ 1. Cum itaque, sicut diversi diversa- Nautae venderum partium nautae et mercatores que-bus proxenetis, relanter nobis nuper exponi fecerunt, ipsi, eorum vina cauponibus et quos vina ac res huiusmodi ad Ripam aliis, quos non fluminis dictae Urbis deducere saepe con- consecutiotingit, neminem cognoscentes et diutius ne pretiilitigain dicta Urbe seu Ripa, absque eorum gravi detrimento, morari nequeuntes, vina

1 Alia eorumdem mercatorum et nautarum indulta ac privilegium fori vide supra in constitutione xxx, Cupientes, pag. 95.

huiusmodi, mediantibus proxenetis, sensalibus nuncupatis, cauponibus, hospitibus, tabernariis ac aliis diversarum qualitatum personis, a quibus vini venditi pretii solutio seu exactio nimium tarda et dissicilis existit, vendere; et deinde, pro huiusmodi pretio recuperando, caupones, hospites, tabernarios ac personas huiusmodi ad iudicium evocare; ac proinde varias lites et quamplures sumptus et expensas subire, procuratores cum menstruis salariis in dicta Urbe constituere et relinguere cogantur; ac saepius etiam caupones, hospites, tabernarios ac personas huiusmodi dolose et fraudulenter decoxisse, solum vertisse, foro cessisse, atque alias solvendo non esse inveniant; quo fit ut negotiatio circa haec, magna cum eorum iactura, multum impediatur et retardetur, ac ipsi vina praedicta longe dimidio etiam carius vendere adstringantur, in grave totius Urbis ac illius et praesertim pauperum incolarum evidens detrimentum. Et propterea ipsi seu eorum maior et sanior pars apud nos ut eis in praemissis de opportuno remedio providere velimus vehementer instantes, si nostrae provisionis auxilio ab eisdem damnis et incommodis liberati fuerint, ultro, per eorum propriis manibus subscriptas syngraphas, nobis et Camerae Apostolicae perpetuis futuris temporibus, pro impensis etiam ministrorum in praemissis subeundis, quatuor iulios pro quolibet dolio vini ordinario, ultra omnes alias praestationes et solutiones ad haec usque tempora introductas, se soluturos offerant, et longe esse minorem suam hanc quatuor iuliorum praestationem, quam tot et tanta incommoda quae in dies subire compelluntur, attestentur, ac sublatis dictis incommodis, etiam multo viliori pretio vina sua vendere posse affirment.

§ 2. Nos igitur, eosdem nautas et mercatores specialibus favoribus et gra-

tiis prosequi, ac eorum indemnitati et Pontifex igitur publicae utilitati, quantum in nobis est, mercatorum viprovidere volentes, ac omnia et singula ni securitati ac providere volentes, ac omnia et singula vini ubertati privilegia et hypothecas, tam de iure consulendo, dequam consuetudine, eis quomodolibet con- provenetas tecessas et competentes, quorum tenores vini venditi, eis praesentibus haberi volumus pro expres- mediantibus, quando emptosis, harum serie approbantes et innovantes res solvere reac de novo concedentes; necnon per eos latio ultra 20 nobis factam oblationem praedictam ac-non sit ab ipsis ceptantes, ratamque et gratam habentes. mercatoribus; ac simul laudabilem alias in his, ut plene novimus introductum, licet postmodum nonnullorum vel incuria vel fraudibus et malitiis a quibusdam annis citra male observatum, usum, per quem proxenetae, quorum opera vina vendita fuerant, post trinam requisitionem illorum emptoribus factam, ad totalem pretii solutionem eisdem venditoribus tenebantur, amplectentes, consideratis prius natura negocii, quae in celeri expeditione consistit, ac ipsorum nautarum et mercatorum ac advenarum et aliarum personarum in eadem Urbe degentium, ac cum eis contrahentium ignorantia, publicaeque utilitatis conservatione, necnon dictae Urbis excellentia, quae pluribus privilegiis a diversis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris decorata fuit, et deinde habita super his cum diversis probis viris, horum omnium peritis, deliberatione matura, ex certa nostra scientia, auctoritate apostolica, tenore praesentium, statuimus et ordinamus quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, pro tempore existentes proxenetae, qui quotidie in dicta Ripa versantur, quique caupones, tabernarios et hospites ac alias personas huiusmodi in eadem Urbe degentes, quae per eorum manus vina ab eisdem nautis et mercatoribus emunt, per continuam seu frequentem et circularem cum eis, ratione exercitii eorum officii, ac cum aliis personis habitam conversationem ac tractationem,

neri oro pretio dies concessa

cognoscunt et cognoscere possunt, seu facile de eis eorumque facultatibus se informare ac certiores reddi valeant, quorumque fidem in nominibus et venditionibus faciendis in hoc negocio huiusmodi vinorum venditores quodammodo sequi videntur, ad solutionem pretii cuiuscumque quantitatis vini, eis mediantibus venditi, et venditoribus non soluti, in omnibus et per omnia, ac si ipsis venditum fuisset, teneantur, adeo ut, facta emptoribus, per eosdem venditores, trina requisitione iudiciali seu extraiudiciali, etiam unico contextu, et de eadem requisitione coram iudice competenti etiam fide facta, ipso facto nullaque admissa excusatione, ad eorum solutionem omnibus iuris et facti remediis, statim, unica tantum citatione praecedente, etiam, si opus fuerit, per subhastationem et venditionem officii proxenetae, quod pro tempore obtinebunt, quacumque appellatione remota, compellantur, nisi venditores praefati emptoribus ipsis ad solvendum pretium vini venditi dilationem ultra viginti dies fecerint atque concesserint. Quo casu proxenetae huiusmodi nullatenus teneantur, nisi mercatores ipsi opera et interventu ipsorum proxenetarum, dilationem huiusmodi fecisse probaverint; quo probato, proxenetæ prædicti ad huiusmodi solutionem, ut præfertur, teneantur.

§ 3. Salva tamen remanente, praesentis Proxenctas statuti et ordinationis vigore, proxenetis, ita solventes in casibus in quibus tenerentur, contra clarat contra dictos emptores actione, in omnibus et prout si ipsimet per omnia, ac si vinum praedictum per eos emptoribus venditum extitisset, ipsique cum eis contraxissent, etiam absque alia desuper per dictos venditores actionum aut aliorum iurium cessione facienda.

§ 4. Et pro maiori proxenetarum ac Et pro maiori mercatorum et nautarum ac aliorum prætorum vini ac dictorum cautela, quod moderni caupones, proxenetarum, hospites et tabernarii, ac officia cauponis,

hospitis et tabernarii ad praesens exer-praecipit quoscentes, infra quindecim dies; alii vero nes et tabernaqui in futurum illa exercere voluerint, bere de stando ante eorum exercitium, coram dictae Ripæ iuri etc., occacamerario, in forma depositi pro centum personis quiscutis, pro quolibet hospitio seu qualibet taberna vel caupona, de stando iuri et iudicatum solvendo, coram dicto camerario omnibusque aliis iudicibus competentibus, cum omnibus et singulis personis quomodolibet interesse habentibus, occasione cuiuscumque quantitatis vini, per eos a nautis seu mercatoribus ripalibus empti, idonee cavere, et cautiones huiusmodi in fine cuiuslibet anni renovare etiam teneantur, ac ad id per camerarium praedictum omnibus iuris et facti remediis ipso facto cogi et compelli possint, quibuscumque appellatione et subterfugio remotis; super quibus ipsi Ripae camerario eos toties quoties, usque ad quamcumque summam pro praemissorum executione mulctandi, ac mulctam huiusmodi pro una Camerae praedictae, et pro alia illius medietatibus officio camerarii huiusmodi et executori applicandi, eamque exigendi; ac tabernas, hospitia et cauponas huiusmodi claudendi; omniaque alia et singula in eisdem praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna, decernendi, mandandi, faciendi et exequendi plenam et liberam, auctoritate et tenore prædictis, concedimus facultatem; alioquin ipsum et camerarium et notarium inde rogatum in praemissis negligentes pro dictis centum scutis de eorum proprio teneri, ac ad illorum solutionem cogi et compelli; et ita per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac praefatos cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, decernimus et declaramus.

§ 5. Et nihilominus, ne dicta Camera

rios cavere de-

vinum eis vendidiesent;

iuliorum quaexigi debere iu-

Et gabellam propterea damnum aliquod patiatur, sed tuor pro quoli- ut praemissa omnia suum plenarium effebet dollo vini ctum liberius sortiri valeant, ac ex causa solvi, et per ministros Cameros onerosa concessa sint et esse censeantur, pro ministrorum in his in dicta Ripa et alibi ac aliis praemissis necessariorum mercede et manutentione, eosdem quatuor iulios pro quolibot dolio vini ordinario, quod ad dictam Ripam appellere contigerit, modernis et pro tempore existentibus dohanae Ripae huiusmodi appaltatoribus et ministris dictae Camerae per praedictos venditores, ultra omnes alias hucusque introductas praestationes praedictas, in primis et ante omnia, persolvi et ab eis exigi debere volumus et mandamus. Praecipientes eisdem appaltatoribus et ministris ut a publicatione earumdem præsentium illos, una cum aliis eiusdem Camerae iuribus, a praedictis venditoribus exigant ac retineant, in utilitatem ipsius Camerae convertendos, ac in eorum libris annotent.

ca constitutio-

§ 6. Necnon dilectis filiis nostro Guidoni Registrarique Ascanio, S. Mariae in Via-Lata diacono carmera Apostoli- dinali de Sancta Flora nuncupato, camerario nostro, ac ipsius Camerae thesaurario, praesidentibus, clericis et personis, ut easdem praesentes in libris Camerae praedictae registrent, illasque ac omnia in eis contenta huiusmodi inviolabiliter observari faciant. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Nulli ergo *etc*.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo primo, duodecimo kalendas decembris, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 20 nov. 1561, pontif. anno II.

#### LIII.

Poenae maleficiorum communitatum Status Ecclesiastici vel locorum subiectorum applicantur Reverendae Camerae Apostolicae, quatenus ex causa vere onerosa, aut piis vel publicis operibus non sint applicatae. Et gubernatores locorum decem pro centenario consequantur de cius modi poenis; accusatores autem quartam partem poenarum bannimentalium.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem id maxime omni studio curare et efficere ut populi suae sanctaeque Sedis Apostol. dictioni 1, in pace et tranquillitate vivant, ac ut quietis status perturbatores, quos virtutis amor a malo non retrahit, poenae saltem formidine coerceantur, omnisque eis occasio, qua ad scelera committenda procliviores reddi posse videantur, penitus adimatur.

§ 1. Sane cum, experientia rerum magistra docente, luce clarius cognoverimus, pro eo quod in omnibus fere civitatibus, tutorum terris, castris et locis, nobis et praefatae applicatae erant Sedi immediate subiectis, tam ex illorum communitatibus et propterea destatutis et consuetudinibus, quam etiam ex linquentes tamrectorum decretis et edictis seu procla- eas non solvematibus, quae pro tempore fieri contingit, bant, et in dies seu alias ex variis privilegiis illis conces- tebantur delisis, poenae pro delictis et excessibus impositae, in totum vel pro parte communitatibus civitatum, terrarum et locorum huiusmodi applicantur, et a delinguentibus, utpote qui de ipsarum communitatum corpore existunt, et in illis quam plures sibi necessitudine et amicitia coniunctos habent, minime exiguntur, plura et enormia delicta committi et perpetrari, ac impunita ut plurimum remanere, indeque ad illa et peiora committenda homines proniores et faciliores reddantur, plerumque inimicitias oriri, ortasque ingravescere et foveri.

§ 2. Nos propterea, pro nostri pastora- Ideo hic Ponlis officii debito, his, quantum in nobis est, tifex dictas pooccurrere, et ne, sub spe impunitatis, quis- impositas pro piam audacior ad delinquendum fiat, pro-damnis datis in vineis etc., C. videre volentes, habita prius super hoc cum Ap. applicat.

1 Adde cum Cherub. subiecti (R. T.).

Exordium.

Poenae pro tae, vigore stabannimentor**um** quam potentes

venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus matura deliberatione, ac de corum unanimi consilio, hac in perpetuum valitura constitutione, sancimus ut in omnibus et singulis civitatibus, terris et locis, ut praesertur, nobis et Sedi Apostol. subiectis, in quibus poenæ aliquæ pecuniariæ et mulctae, sive certae expressae summae, sive bonorum, sive alicuius partis illorum confiscationes, pro quibusvis criminibus, a iure communi vel municipali, sive etiam per decreta, edicta, proclamata aut bannimenta a locorum rectoribus, et provinciarum praesidibus scu gubernatoribus, ac etiam de latere legatis et eorum vicelegatis, ceterisque officialibus et iustitiae ministris edita et facta, inflictae, ipsarum civitatum, terrarum et locorum communitatibus, ex statuto vel consuetudine, etiam a nobis et Sede Apostolica approbatis et confirmatis, aut privilegio apostolico, etiam ex titulo oneroso vel pro reparatione murorum, fortium 1. pontium et viarum et etiam ecclesiarum seu piorum locorum, aut pro aliis rebus publicis vel alias quomodolibet concesso, in totum vel in partem applicatae existunt (illis tantum, quae pro damnis in possessionibus, vineis, agris, silvis et nemoribus illatis impositae fuerint, exceptis), non praedictis communitatibus, sed Camerae Apostolicae applicatae sint et esse censeantur, et per officiales seu executores ad idabipsa Camera deputandos, etiam quae hactenus earumdem communitatum negligentia seu potius nimia indulgentia exactae non fuerunt, exigantur, ac exigi possint et debeant.

§ 3. Inhibentes universis et singulis le-Mandat lo gatis, sub indignationis nostrae, ac rectoribus, ut de ce- ribus et aliis supradictis, sub excommutero tales po- nicationis seu suspensionis a divinis, aliiseidem Camerae, que arbitrii nostri poenis eo ipso incuret applicationes rendis, ne de cetero, perpetuis futuris temporibus, in eorum decretis, edictis, pro-

1 Fontium, Cherub. (R. T.).

nullat.

sententiis ferendis poenas pecuniarias et mulctas aut bonorum in partem vel in totum confiscationes huiusmodi alicui alteri, praeterquam fisco nostro et Camerae Apostolicae applicare quovis modo audeant; et ubi etiam per eos alicui alteri applicari contigerit, illas nihilominus eidem Camerae applicatas fore et censeri, ac per eius officiales et executores praefatos excipi. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam praefatos cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 4. Ne autem his, quibus poenae pe- Declaratio circuniariae seu mulctae praedictae forsan, ca applicationes ex titulo vere oneroso, pecunia scilicet vel ex causa actualiter numerata, applicatae extiterunt, praeiudicium fiat, volumus ut hi, qui illas seu illarum partem sic ex titulo oneroso sibi applicatas seu applicatam fuisse docuerint, postquam illae per officiales Camerae Apostolicae exactae fuerint, de eorum manibus (praeviis tamen dictae Camerae mandatis) illas integre seu pro parte, prout eis applicatae erant, accipiant. In illarum vero exactione nullatenus se intromittant. Et idem in illis poenis et mulctis ac confiscationibus, quae applicatae esse ostendentur, pro reparationibus murorum, pontium et viarum, et in primis ecclesiarum et piorum locorum, aliisque rebus, publicis videlicet, observari manda-

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Clausulas deet ordinationibus apostolicis ac provin- rogatoriae. cialibus et municipalibus quorumcumque locorum, statutis quoque, indultis et literis apostolicis communitatibus praedictis et clamatibus seu bannimentis faciendis, aut , aliis quibuscumque, etiam ex titulo oneroso, concessis, confirmatis et innovatis,

quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, quoad praemissa, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXI, nonis decembris, pontificatus nostri anno II.

Papae subscr.

+ Ego Pius, catholicae Ecclesiae episcopus.

Sequuntur subscriptiones cardinalium et publicatio 1

Dat. die 5 dec. 1561, pontif. anno II.

Sequitur extensio dictae constitutionis.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ad Romanum spectat Pontificem sua solicitudine indefessa diligenter providere ut ea, quae ab eo sancita sunt, ita suae declarationis adminiculo dilucidentur, quod nulla desuper dubitandi occasio cuiquam relinguatur.

Hic Pontifex qua bîc.

§ 1. Dum itaque nos nuper ex certis edidit const. de tunc expressis causis etc. 2.

est dubium.

§ 2. Et forsan ab aliquibus praetendi Desuper ortum posset castra, villas et loca, iurisdictioni civitatum et terrarum Status nostri Ecclesiastici subiecta, sub eisdem literis minime comprehendi, ac literas ipsas ad illa non extendi, et proinde poenas, mulctas ac alias bonorum confiscationes huiusmodi, per officiales seu executores dictae Camerae, in castris, villis et locis huiusmodi nullatenus exigi posse, ac Camerae Apostolicae per praedictas literas esse applicata.

- § 3. Nos, ne hoc vel alio quovis prae-Pontifex ergo textu Camera ipsa circa poenarum ac muldeclarat dictam et bonorum confiscationum huiuscomprehendere modi exactionem defraudetur, eius indemetiam castra et nitati illiusque officialium et executorum
  - 1 A Cocquelinio omissae (R. T.). 2 Omittitur quia ipsa bulla est praecedens.

Bull. Rom. Vol. VII.

20

huiusmodi tranquillitati in praemissis, iurisdic. civitaquantum in nobis est, providere, omnem- ipsius Status Ecque desuper haesitandi materiam exinde clesiastici. submovere, ac mentem nostram circa haec pandere volentes, motu proprio et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, harum serie decernimus et declaramus castra, villas et loca iurisdictioni civitatum, oppidorum et terrarum dicti Status nostri Ecclesiastici quomodolibet subjecta, sub praedictis literis omnino comprehendi ac comprehensa esse et censeri, ac literas ipsas ad illa se extendere et extendi debere. Necnon illarum vigore officiales et executores praedictos poenas et mulctas ac alias bonorum confiscationes huiusmodi in eisdem civitatibus, terris, castris, villis et locis ac alias, iuxta earumdem literarum continentiam et tenorem, exigi posse, ac exactiones huiusmodi licitas, ac iuxta mentem nostram factas esse et censeri in omnibus et per omnia, perinde ac si in eisdem literis specialis et expressa de eisdem castris, villis, terris et locis mentio facta fuisset.

§ 4. Et ita per quoscumque iudices et clausula subcommissarios, quavis auctoritate fungentes, ac eiusdem S. R. E. cardinales, causarumque Palatii Apostolici auditores, seu eorum locatenentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et Derogatio conordinationibus apostolicis ac omnibus et trariorum. singulis aliis, quae in dictis literis voluimus non obstare.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXII, septimo idus februarii, pontificatus nostri anno III.

Seguitur declaratio circa portionem poenarum dandam officialibus et accusatoribus.

### Pius Papa IV, ad futuram rei memoriam.

tus Eccl. x pro

Cupientes, pro iniunctae nobis admini-Officiales Sta- Strationis officio, confusioni ac controvercentenario de siis, quae quotidie inter officiales Status poenis habent; nostri Ecclesiastici et Cameram nostram Apostolicam, seu pro ea agentes, super participatione poenarum maleficiorum statutariarum et bannimentalium, exoriuntur atque excitantur, mature obviare et opportune providere, motu proprio et ex certa scientia ac matura deliberatione nostra, auctoritate apostolica, tenore praesentium, statuimus, ordinamus atque praecipimus quod portio decem pro centenario dictarum poenarum, tam bannimentalium quam statutariarum, eisdem officialibus nunc et pro tempore existentibus solummodo competat et competere debeat; ipsique officiales dicta portione et non ultra contenti remaneant, neque aliquid aliud, praeter portionem huiusmodi, capere aut habere possint.

nimentalibus.

§ 1. Ita tamen quod ex poenis banni-Accusatores mentalibus proprie et particulariter, accude poenis ban- satori, quando is vere existat, quarta pars ipsarum poenarum iuxta solitum dari valeat.

§ 2. Necnon tam officiales praedicti eo-Omnes capiant rum portionem huiusmodi, quam ipsi aca depositarlo. cusatores eamdem quartam partem de manibus depositariorum Camerae praefatae, quibus cura exigendi similes poenas iniuncta fuerit, et non aliter nec alio modo accipere debeant, et ad id faciendum omnino teneantur.

percipiendi.

§ 3. Inhibentes eisdem officialibus et Prohibitio plus eorum singulis in virtute sanctae obedientiae, et sub indignationis aliisque arbitrii nostri poenis, ne quicquam aliud, excepta dicta portione decem pro centenario, ex eisdem poenis capere, exigere vel habere audeant seu praesumant, nec ipsi et accusatores praedicti portionem et quartam huiusmodi respective ab aliis, quam ab ipsis eiusdem Camerae depositariis, ut praefertur, accipiant; irritum nihilominus decernentes et inane quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac qui- Derogatio conbusvis constitutionibus et ordinationibus trariorum. apostolicis, statutisque et consuetudinibus quorumvis locorum et civitatum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac etiam per nos forsan quomodolibet in contrarium concessis et confirmatis, quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis, et totaliter insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem quod earumdem Fides transumpraesentium transumptis, manu notarii ptorum. publici subscriptis et sigillo thesaurarii nostri generalis seu personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae originalibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xx aprilis mplxiv, pontificatus nostri anno v.

Die xxvIII aprilis MDLXIV admissae sunt Admissio et hae literae apostolicae ex decreto Camerae reg. in Camera. et registratae in libro signaturarum SS. D. N. Papae, apud me notarium, fol. 60.

Hieronymus de Tarano.

#### LIV.

# Reformatio Rotae Romanae 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

In throno iustitiae, super omnes gentes et regna, meritis licet imparibus, superna dispositione constituti, ad ea, quae iuris et iustitiae cultum ac observantiam concernunt, dirigimus potissimum aciem nostrae mentis, ut universis nationibus ad Sedem Apostolicam, omnium fidelium matrem et magistram, pro litium et controversiarum inter eos vigentium decisione, recurrentibus, longis iudiciorum curriculis sublatis, ac minoribus, quam fieri poterit, dispendiis, opportune consulatur.

mendatio, et formationis.

- § 1. Sane postquam nos, circa Curiae Rotae com- nostrae reformationem solerti studio intencausa buius re- dentes, reliquorum eiusdem Curiae tribunalium et officiorum emendationem et correctionem cum Dei auxilio et venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium consilio feliciter peregimus, demum ad Palatii nostri auditorium, in quo universorum christifidelium graviores causae per duodecim summae virtutis et doctrinae viros, ex omnibus mundi partibus magna cum diligentia conquisitos, mature cognoscuntur, et magna cum integritate et iustitia terminantur, animum adiecimus. Et licet in eodem tribunali pauca admodum correctione digna offenderimus, nihilominus, ut nihil intactum relinqueremus, nonnulla potius pro litibus abbreviandis, ac partium
  - 1 Ordinationes et reformationes huius Rotae, vide in constitutione XLII Ioannis XXII, Ratio, tom. IV, pag. 317. Auditorum vero numerum praefinivit Sixtus IV in constit. III, Romani, tom v, pag. 207. Indultaque et gratias et facultates eisdem concesserunt Innocentius VIII in constitutione xvi, Finem, ibidem, pag. 339; Leo X in constitutione III, Sedis, ibidem, pag. 566; Clemens VII in constitutione xIII, Convenit, tom. VI, pag. 81; et Paulus III in constitutione xviii, Romani, ibidem, pag. 254.

dispendiis evitandis vel saltem minuendis, vocatis ipsius auditoribus, ac pluries, tam in voce quam in scriptis auditis, providenda censuimus.

- § 2. Et idcirco, de eorumdem fratrum Facultates aunostrorum consilio, statuimus et ordina- causas eis commus quod de cetero, perpetuis futuris tem- missas. poribus, ad tollendum multiplicationem commissionum et parcendum laboribus et expensis litigantium, unica commissio in qualibet instantia sufficiat, et illius vigore auditor causam sibi commissam cognoscere et cum omnibus et singulis dependentibus et emergentibus ac alias quomodolibet incidentibus decidere valeat. Possit etiam auditor sine nova commissione praefigere terminum ad docendum de attentatis ac nullitatibus et causis, propter quas quis in integrum restitui debeat, ac illo elapso et non doctus, ad causae expeditionem procedere; necnon remissorias decernere, dilationes concedere, liquidationes fructuum in partibus delegare, ac omnia et singula alia, usque ad finalem sententiarum suarum executionem inclusive, facere, quae de iure ordinarii facere possunt.
- § 3. Prorogationes autem fatalium sae- Prorogationes pius et passim non concedat, sed tantum fatalium conceex aliqua honesta causa ac, praevia illius Rotae. cognitione, arbitrio Rotae.

- § 4. Auditor tamen in aliqua honesta Sententiae non causa, sive magni sive parvi momenti si causa in Rota existat, etiam si eius decisio clari iuris proposita et haesse videatur, definitivam sententiam vel interlocutoriam vim definitivae habentem ferre non valeat, nisi causa in Rota proposita et habitis votis coauditorum, nisi partes in actis expresse consenserint quod causa sine voto coauditorum expediri possit. Idemque in aliis quibusvis praeiudicialibus decretis servari volumus, si actor vel reus quod negotium in plena Rota cognoscatur, institerit.
  - § 5. Item sententiae latae per auditores,

Sententiae pu- prout in cedula, ut moris est, vel per viam termini pro servato, subscribantur et publicentur in actis intra quindecim dies; et in ultima anni audientia latae, infra mensem; alioquin pronunciationes huiusmodi pro circumductis habeantur.

pientes decreta referant.

§ 6. Termini etiam pro servatis habiti Notarii acci- et cedulae ipsarum sententiarum, quae ad referendum, interdum per alium notarium quam actuarium ipsius causae ad referendum accipi consueverunt, referantur ipsi notario causae eadem vel sequenti die, qua recipiuntur. In ultimis vero audientiis, saltem infra triduum; et si auditor, qui pronunciavit prout in cedula vel terminum habuit pro servato, retinuerit citationem penes se, illam notario causae similiter intra praedictos dies consignare debeat, alias termini huiusmodi circumducti et irriti censean-

proferantur angestrum.

§ 7. Auditor vero non pronunciet in causa, Sententiae non nisi perfecto registro et illo ad Rotam dete perfectum re- lato, una cum dictis testium, illisque ac iuribus in eadem Rota, prout res exegerit, lectis. In ultima vero anni audientia, ac quandocumque agetur de ferenda declaratoria contra contumacem, etiam registro non perfecto, ex originalibus pronunciare valeat. Ita tamen quod pars ad cuius instantiam pronunciatum fuerit, registrum ipsum pro actorum conservatione, quanto citius perfici curare teneatur.

pia petentibus detur.

§ 8. Et insuper auditor partibus peten-Decisionum co- tibus copiam decisionis in causa factae, cum iuribus ac rationibus, tradere debeat, proutantiquitus laudabiliter fieri consuevit.

§ 9. Causae autem propriae auditorum

Causac audito- et eorum familiarium ac consanguineocognoscanturin rum vel affinium usque ad secundum gradum, iuxta ius canonicum computandum, non cognoscantur in Rota.

§ 10. Nec auditores in eorum domibus Affines, dome- substitutos vel doctores aut alios iurispeauditorum non ritos, etiam consanguineos, qui substituti se intromittant vel advocati aut procuratoris officio fungantur, aut in casibus rotalibus vel eorum processibus sese quoquo modo intromittant, nec advocatos et procuratores aut aliquos ex suis notariis domesticos habeant. Item, advocati aut procuratores consanguinei vel affines usque ad secundum gradum alicuius auditoris ac etiam illius notarii, in causis coram eo pendentibus nullatenus patrocinari valeant.

§ 11. Nec auditores compellant aut ali- Auditores non quo modo inducant partes per se vel per inducant partes partes per se vel per inducant partes alios, ut assumant certum advocatum vel certum advocaprocuratorem, sed electio huiusmodi om- ratorem; nino ipsarum partium arbitrio relinquatur.

§ 12. Item, decanus et alii auditores, Non disponant praesertim antiquiores, attendant ne ali-contra ius etc. quid non solum contra ius, sed nec etiam contra stylum et decisiones antiquas factas in Rota, quae impressae habentur, quoquo modo decidatur, etiam praetextu aequitatis in iure non scriptae, nisi, maxima cum ratione et discussione, omnibus votis seu saltem illorum duabus tertiis partibus, aliter faciendum esse iudicaverit.

- § 13. Deinceps etiam in causis penden- Nullitates tres tibus non attendantur aliquae nullitates, tantum attenpraeterquam ex defectu iurisdictionis, citationis vel mandati, nisi causa nullitatis specialiter ante datam praesentium commissa reperiretur.
- § 14. Et a liquidatione fructuum et ex- A liquidatione pensarum taxatione semel tantum appel-fructuum et expensarum semel lare liceat, ita quod duae conformes rem appelletur. iudicatam faciant.
- § 15. Auditores vero causas sibi commissas, pro sola partium importunitate, ad quando ad Cancaran can-Cancellariam remittere non possint, sed sas remittere possint; tantum, habita licentia a Summo Pontifice, vel ex iustis causis deductis in Rota et ab ea probatis.
- § 16. Et si auditor cognoverit in actis criminales auadesse suspicionem criminis, remittat acta tem ad iudices ordinarios rehuiusmodi vel illorum exemplum, prout mittant. res exegerit, ad iudicem ordinarium. Et si causa criminalis praeiudicialis fuerit cau-

sae civili, in eius cognitione supersedeat. Et quandocumque iudex ipse ordinarius, in causis criminalibus coram eo pendentibus, indiguerit depositionibus testium vel aliquibus scripturis ad causas criminales facientibus, teneatur auditor illas vel earum exemplum, ut praesertur, exhiberi sacere.

recipiant: vide-

§ 17. Ut autem debitus modus sportulis Sportulas sic imponatur, non possint auditores partibus, per se vel alium, quovis modo, sportularum nomine, aliquid petere vel exigere, sed nec sponte dantibus ultra taxam infrascriptam accipere, videlicet.

fanis.

§ 18. In causis pecuniariis seu profa-In causis pro- nis aut quae alias pretio nummario quoquo modo aestimari possint, si aestimatio rei, de qua agetur, non excedat summam mille ducatorum, usque ad aureos decem; a mille vero, usque ad decem millia, vigintiquinque; a decem millibus usque ad viginti millia, quinquaginta; ab inde supra, usque ad quamcumque summam, centum.

neficialibus.

§ 19. In beneficialibus vero, si redditus In causis be- annuus, de quo agetur, non excedat summam centum ducatorum, similiter decem; a centum vero usque ad mille, vigintiquinque; a mille usque ad tria millia, quinquaginta; abinde vero supra, centum aureos pro sportulis cuiuscumque sententiae definitivae dumtaxat, ut praefertur, accipere valeant. Si vero causa aestimationem non facile recipiat, sportulae moderatae, pro rerum et personarum qualitate, iuxta taxas praedictas, recipi possint; nec aliquid ultra non solum ipsis auditoribus, sed nec eorum familiaribus vel consanguineis aut aliis quibusvis personis, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, exceptis esculentis et poculentis, quae triduo consumi possint, ipsarum sententiarum aut auditorum intuitu, praestari possit.

> § 20. Quas quidem sportulas, iuxta taxam praedictam, apud notarium causae,

post subscriptam sententiam et notario Sportulae detraditam et non antea, deponi, et auditori nes notarium consignari volumus: quodque notarius post latam sendepositionem et consignationem huiusmodi in actis notare et specificare teneatur.

§ 21. Officia vero notariorum Rotae Notarii idonei non conferantur nisi personis peritis et ciaque non aridoneis, quae per seipsos illa exercere facio substitutosciant, et exerceant, nisi aliqua legitima rum teneantur. causa impediantur. Nec eo casu officia aliquibus arrendare, aut substitutos deputare valeant, nisi a proprio auditore approbati fuerint; qui insuper de officio fideliter exercendo arbitrio auditoris cavere debeant. Et pro ipsorum substitutorum facto, notarii ipsi, quoad interesse partium, tamquam principaliter obligati, omnino teneantur.

§ 22. Districtius praecipientes moder- Haec bulla 1enis et pro tempore existentibus audito-libet, in princ. ribus et eorum decano in virtute sanctae Rotae. obedientiae, ac sub indignationis nostrae et excommunicationis latae sententiae aliisque nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis arbitrio infligendis poenis, ut praesentem constitutionem nostram singulis annis in prima audientia, una cum aliis constitutionibus antiquis, legi et publicari faciant, et illam ac omnia et singula in ea contenta diligenter observent et ab eorum notariis et aliis, quatenus ad eos pertinet, observari curent cum effectu.

§ 23. Decernentes nihilominus irritum Decretum iret inane, si secus super his ab ipsis vel quibusvis aliis, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 24. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis, ac ipsorum auditorum collegii, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et facultatibus, eisdem auditoribus et col-

legio, etiam motu proprio et consistorialiter, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, aut etiam nos concessis, approbatis et innovatis: quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa ac indivividua et de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio habenda, seu quaevis alia exquisita forma servanda foret, tenores huiusmodi pro sufficienter expressis habentes, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si praefatis auditoribus vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

ctus publicatio-

§ 25. Ut autem praesentes literae ad Forma et effe- omnium notitiam deducantur, nullusque illarum ignorantiam praetendere valeat, volumus et mandamus illas in eiusdem audientiae Palatii nostri ac Cancellariae Apostolicae valvis et acie Campi Florae, per aliquos ex cursoribus nostris, affigi, et per aliquod temporis spatium, relicta ibidem earum copia affixa, detineri, et exinde omnes et singulos, quorum interest vel interesse poterit quomodolibet in futurum, afficere, ac si eis personaliter intimatae forent.

Nulli ergo *etc*.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo primo 1, sexto kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno III.

+ Ego Pius, catholicae Ecclesiae epi-Papae subscrip. scopus.

1 P. Matthaeus legit secundo (R. T).

Sequentur subscriptiones cardinalium et publicatio constitutionis per Petrum Valtrini magister cursorum 1.

Dat. die 27 dec. 1561, pontif. an. III.

#### LV.

Confirmatio militiae Ordinis Sancti Stephani a Cosmo Medices, Florentiae et Senarum duce, de licentia huius Pontificis institutae sub Regula Sancti Benedicti, cum exemptionum et indultorum concessione.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

His, quae pro religionis propagatione et fidei catholicae defensione ac animarum salute provide facta esse noscuntur, ut firma perpetuo et illibata persistant, libenter apostolici muniminis robur adiicimus, ac illa de novo concedimus et desuper disponimus, prout catholicorum principum nobis et Apostolicae Sedi devotorum pia vota exposcunt, et id in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem, pro parte dilecti Cosmus Medifilii nobilis viri Cosmi Medices, Floren- et Senarum dux, litiae et Senarum ducis, nobis exposito centiam a Pontifice obtinuit quod ipse, ad Dei laudem et gloriam ac instituendi mifidei catholicae defensionem, marisque Mediterranei ab infidelibus tuitionem, ac posteritatis suae decus et honorem, cupiebat unam militiam, sub certo approbato Ordine per eum eligendo, cum dote competenti, ex suis propriis bonis assignanda, pro uno magistro ceteroque militum numero, ad aliarum in Hispaniis vel alibi rite institutarum militiarum instar, in eius dominio erigere et instituere. si sibi ad id nostra et Sedis praedictae licentia suffragaretur. Nos praefato Cosmo duci, ut, ad Dei honorem et gloriam aliosque effectus praemissos, in dicto dominio et loco ac aede sacra sibi benevisis unam

1 Quas omisit Cocquelinius (R. T.).

Exordium.

litiam, ut hfc;

exequendis.

An. C. 1562

militiam, sub Regula Sancti Benedicti vel alterius approbati Ordinis, ac sub invocatione et cum insigniis, de quibus sibi videretur, decentibus, postea privilegiis, facultatibus et indultis a nobis et dicta Sede decorandam, cum dote convenienti per eumdem Cosmum ducem arbitrio suo, ut praefertur, assignanda pro uno magistro, qui videlicet ipse Cosmus, quoad viveret, et deinde pro tempore existens Florentiae dux esse deberet, et certo militum per ipsum magistrum pro tempore existentem, tam a primaeva erectione huiusmodi quam ex tunc deinceps perpetuo, instituendorum ac habitu regulari donandorum et ad regularem Ordinis huiusmodi professionem admittendorum numero, sub eiusdem magistri obedientia, ac cum pactis, capitulis, conditionibus et stabilimentis per dictum Cosmum ducem edendis, et per nos et dictam Sedem postmodum approbandis, ad aliarum militiarum praedictarum instar, sine tamen alicuius praeiudicio, erigere et instituere, ac, pro militiae militumque praefatorum salubri directione, quaecumque ordinationes et statuta per nos, ut praesertur, confirmanda, concedere posset, licentiam et facultatem per alias nostras in forma brevis literas concessimus.

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, idem Brexitque mi- Cosmus dux omnipotentem Deum, ut chriphani sub Reg. stianum decet principem, honorare, pro-S. Bened. et con-decentes pro- ximo prodesse, vitamque beatam promeventus assigna- reri desiderans, in immensae Maiestatis divinae ac gloriosissimae Dei Genitricis, semperque virginis Mariae, totiusque coelestis Curiae gloriam et honorem, earumdem literarum vigore, unam, sub invocatione et protectione beati Stephani, militiam militum Sancti Stephani nuncupandam, sub Regula eiusdem Sancti Benedicti, erexerit et instituerit, illique nonnullos fructus, redditus et proventus ac bona pro eius dote assignaverit, voluerit-

ceptione charitatem, castitatem coniugalem et obedientiam expresse profiterentur. § 3. Charitatem nempe, cui tamquam charitatemque solidae basi militia ipsa inniteretur, ho-et coniugalem ac norem Dei rebus universis praeponendo, obedientiam mi-

que quod eius milites praefati in sua re-

Sacrae Scripturae praeceptis parendo, profiteri iussit; Sedis praedictae mandata servando, pro fide catholica pugnando, iustitiam colendo, pauperibus subveniendo, captivos ab infidelium vinculis recuperando, et finaliter sese ultroneos cuicumque periculo pro christianae religionis defensione et pro eius augmento non solum facultates, sed propriam vitam exponendo; castitatem vero sive pudicitiam, nullam aliam foeminam praeter propriam uxorem carnaliter cognoscendo; obedientiam autem in omnibus sibi per magistrum vel eius locumtenentem aliosve militiae superiores, iuxta illius ordinationes et statuta, iniunctis, bono et hilari animo diligenter.

§ 4. Ac pro salutari militiae militum- statuta quoque praedictorum regimine et perpetui- que super hutate, quamplura canones et statuta ac or-condidit. dinationes super ipsorum militum Regula, super militiae statutis et constitutionibus, super militum officio ac professione, super poena transgressoribus Regulae statutorumque infligenda, super modo milites ad professionem recipiendi, illorum habitu, ecclesia et cultu divino, hospitalitate, communi thesauro, capitulo generali, magno magistro, officiis et dignitatibus militiae, militum officio, exercitio et commendis, contractibus 1 et locationibus, necnon prohibitionibus et poenis, ac super aliis provisionibus rebusque, ad divini nominis cultum, militiae decus, religionis augmentum et animarum salutem facientibus, ediderit atque sanciverit, prout in illis variisque capitulis\_desuper italico sermone in uno quinterno distincte conscriptis, ac de nostro mandato per

1 Alienationibus addunt Cher. et Matth. (R. T.).

dilectum filium nostrum Ioannem Baptistam, tituli Sancti Clementis presbyterum cardinalem Cicada nuncupatum, diligenter examinatis ac perlectis et emendatis, ac per nos manu propria subscriptis plenius continetur.

confirmat;

§ 5. Nos, praefati Cosmi ducis pium et Hic autem Pon-tifex erectio- laudabile institutum, utpote fidei cathonem huius mi-licae exaltationem et alia pia opera concernens, plurimum in Domino collaudantes, necnon erectionis, institutionis, statutorum, canonum, ordinationum et capitulorum ac super illis confecti quinterni praedictorum et inde secutorum veriores tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, ac ipsum Cosmum ducem, quem speciali dilectione prosequimur, in hoc suo laudabili militiae christianae promovendae proposito confovere ac specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, motu proprio, non ad ipsius Cosmi ducis vel alterius pro eo nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate. erectionem, institutionem, assignationem. aliaque omnia et singula canones, statuta, ordinationes et capitula praedicta ac, prout illa concernunt, cetera in praedicto quinterno contenta et inde secuta quaecumque, apostolica auctoritate, tenore praesentium, ex certa scientia confirmamus et approbamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, necnon omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.

litiae creat, eum vilegiis etc.

§ 6. Et nihilominus, potiori pro cautela, Bi ipsum Cos- militiam praedictam eisdem modo et forpro tempore ma, quibus per ipsum Cosmum ducem ducem Floren erecta et instituta est, de novo, ex simili strum ipsius mi- scientia, eadem auctoritate, perpetuo erifacultate et pri- gimus et instituimus, illique sic erectae omnia et singula fructus et alia mobilia et immobilia, res et bona illi per eun-

et deinceps tam per eum, quam alios quoscumque licite concedenda, etiam perpetuo, applicamus et appropriamus, necnon canones, statuta, ordinationes et capitula praedicta de novo statuimus et ordinamus. Ac eundem Cosmum et pro tempore existentem Florentiae ducem in magnum magistrum eiusdem militiae, cum honoribus, oneribus, praerogativis et facultatibus, quibus alii aliarum militiarum dicta auctoritate confirmatarum magistri inter suos milites quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, similiter perpetuo constituimus et deputamus. Illique praedicta immutandi et reformandi ac alia quaecumque ordinationes et statuta ad eiusdem militiae directionem facientia, licita et honesta ac sacris canonibus minime contraria, quoties sibi videbitur, condendi facultatem concedimus. Ac praemissa omnia et singula valida et efficacia fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et per milites fratres et alias eiusdem militiae personas, aliosque quomodolibet inviolabiliter observari debere. Ac eosdem milites et religiosos ah illis nullatenus resilire posse, sed ad illorum observationem teneri et efficaciter obligatos fore, censurisque et poenis ecclesiasticis ac etiam pecuniariis ad id compelli posse.

§ 7. Et sic per quoscumque iudices, Decretum irquavis auctoritate fungentes, sublata eis ritans. et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

§ 8. Quocirca venerabili fratri nostro episcopo Amerinensi et dilectis filiis vi-tionis deputatio cariis venerabilium fratrum nostrorum et facultates. Florentiae et Pisarum archiepiscoporum in spiritualibus generalibus motu simili, per dem Cosmum ducem hactenus concessa, l apostolica scripta, mandamus quatenus

ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte dicti Cosmi et pro tempore existentis Florentiae ducis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eique in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes literas et in eis contenta huiusmodi firmiter observari. Ac Cosmum et pro tempore existentem Florentiae ducem necnon milites praefatos ac singulos alios, quos ipsae literae concernunt et concernent in futurum, illis pacifice gaudere, non permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, ac alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo. Necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatorias.

§ 9. Non obstantibus felicis recorda-Clausulae de- tionis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praefata deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant, et de duabus non tribus diaetis in concilio generali edita et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quarumcumque aliarum, etiam hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani militiarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et

dultis et literis apostolicis, illis ac dilectis filiis illarum magistris, conventibus et fratribus, sub quibuscumque tenoribus ct formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu et scientia similibus, ac consistorialiter, etiam per viam contractus ac universae legis, et ad imperatorum, regum aut aliorum principum instantiam ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, sumendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Sanctio poen.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, kalendis februarii, pontificatus nostri anno III. Dat. die 1 februarii 1562, pontif. anno III.

Sequitur concessio privilegiorum dictae militiae.

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Altitudo divinae providentiae, nullis consuetudinibus, privilegiis quoque, in- | praescripta limitibus, nullisque terminis

Exordium.

comprehensa, coelestia pariter et terrestria inscrutabili ratione disponit, et mortalium mentes ad ea, per quae, benevolentia et ferventi devotione catholicorum principum ad id tendentium, et quam in nos et Romanam gerere comprobantur Ecclesiam, mediante, personarum quarumlibet sub regulari observantia degentium optata salus undique proveniat animarum, divinusque cultus suscipiat incrementa, incitat. Unde nos, quibus, meritis licet imparibus, universalis Ecclesiae regimen eadem est providentia creditum. iuxta Sedis Apostolicae officium, pro eorum meritis, dexteram in eos liberalitatis nostrae extendere censemus, quo ipsi in perseverantia laudabilium operum ferventius animentur, quorum exemplo provocati, ad similia facilius inducantur.

risdictione or-

§ 1. Hinc est quod nos dilectos filios Exemption in nobilem virum Cosmum Medices, Florendinariorum 1. tiae et Senarum ducem, magnum magistrum militiae S. Stephani, sub Regula S. Benedicti, et conventum eiusdem militiae in ducatu Florentiae, per eumdem Cosmum ducem de licentia nostra institutae, specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, eosdem et eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, non ad eorum vel alicuius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, omnes et singulos ipsius militiae milites, priorem ceterosque ministros ecclesiae dicti conventus et alias personas, etiam in sacris et .presbyteratus ordinibus constitutas,

> 1 Ad hoc vide moderationem Concil. Trid., sess. xxiv, Decr. de Reform., cap. 11 et 14.

etiam quaecumque, quotcumque et qualiacumque, cum cura et sine cura, beneficia ecclesiastica obtinentes, eorumque beneficia, commendas, res et bona quaecumque ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, dominio et potestate quorumvis archiepiscoporum, episcoporum aliorumque locorum ordinariorum, apostolica auctoritate, tenore praesentium, ex certa scientia, perpetuo eximimus et totaliter liberamus, aliosque 1 dicto Cosmo duci et magno magistro in spiritualibus et temporalibus, eis modo et forma, quibus in ipsius militiae statutis et ordinationibus continetur, immediate subiicimus et supponimus, ita quod ipsi locorum ordinarii nullam in eos iurisdictionem, superioritatem, dominium vel potestatem, etiam ratione cuiuscumque contractus, delicti vel alterius rei, ubicumque ineatur contractus, committatur delictum et res ipsa consistat, exercere valeant; sed milites, prior et aliae personae huiusmodi de iustitia coram solo magno magistro praedicto vel eius deputato respondere debeant. Decernentes quoscumque processus contra illos vel eorum aliquem, tam per ipsos locorum ordinarios vel eorum vicarios seu quosvis alios, quam magistrum vel eius deputatum praedictos, pro tempore factos, et quaslibet etiam excommunicationis vel suspensionis, aliasque sententias promulgatas nullas et invalidas nulliusque roboris vel momenti fore.

§ 2. Ac singulis militibus coniugatis, Facultas retietiam bigamis, aliisque presbyteris, ut nendi et transsingulas pensiones annuas, usque ad sum- nes usque ad mam ducentorum ducatorum auri de Ca-duc. cc. mera, super quorumvis cathedralium, etiam metropolitanarum, et aliarum ecclesiarum, monasteriorum, prioratuum, canonicatuum et praebendarum, dignitatum, personatuum, administrationum et officiorum, aliorumque beneficiorum ec-

1 Illosque, Cherub. (R. T.).

clesiasticorum, cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et emolumentis, alias sibi canonice reservandas, accumulative cum quibusvis aliis pensionibus annuis, quas illos, ex quovis alio privilegio apostolico, pro tempore percipere contigerit et continget, ad vitam percipere, exigere et levare, ac in suos usus et utilitatem convertere, illasque, ad aliquam expeditionem contra infideles accedendo, aut in ea existendo, in toto vel parte, simul vel successive, quando sibi videbitur, etiam in mortis articulo, in cuiusvis personae in dignitate ecclesiastica constitutae, aut canonici cathedralis ecclesiae, et in dictae militiae militum manibus, etiam quaecumque, quotcumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica obtinentium et expectantium favorem, absque aliquo possessorum beneficiorum huiusmodi habendo consensu, transferre, in omnibus et per omnia perinde prout militibus Sancti Pauli et Piis nuncupatis, per Sedem Apostolicam indultum extitit, etiam citra Cruciatae obligationem.

acquisitis.

§ 3. Necnon tam illis quam ceteris Privilegium omnibus militibus ac priori et ministris, quoquo modo etiam presbyteris et beneficiatis eiusdem militiae, ut de quibuscumque, tam stabilibus quam mobilibus bonis, pecuniarum summis, gemmis et lapidibus preciosis, aliisque rebus, cuiuscumque qualitatis et quantitatis ac valoris existant, per eos, etiam ratione beneficiorum ecclesiasticorum quorumlibet per eos obtentorum, ac alias undecumque et quomodolibet acquisitis, et ad illos quovis modo spectantibus, dummodo quintam illorum partem conventui praedicto relinquant, inter quoscumque consanguineos, filios, etiam spurios et alios illegitimos, aliasque quantumvis incapaces personas testari, ac alias

etiam per codicillos, donatione inter vivos, causa mortis et alia quacumque via, prout sibi videbitur, disponere, ac illa in pias et non pias, alias tamen licitas, causas, erogare.

§ 4. Ac priori ecclesiae dicti conventus Presbyt. milit. pro tempore existenti ut, quoties sibi num habere placuerit, missam ac alia divina officia possint. in praedicta aliisque dictae militiae ecclesiis in habitu pontificali, cum mitra et baculo pastorali, celebrare; ac post missam, dummodo ibi non sit praesens aliquis catholicus antistes, vel de illius consensu, ibidem benedictionem Christi populo impartiri; et tam ille quam singuli presbyteri milites eiusdem militiae unum curatum beneficium ecclesiasticum a dicta militia dependens, seu illi unitum aut incorporatum, etiam si parochialis ecclesia vel eius perpetua vicaria fuerit, si ad hoc sufficientes et idonei fuerint, et beneficium huiusmodi alias sibi canonice conferatur, recipere et retinere libere et licite valeant, auctoritate et tenore praedictis, de specialis dono gratiae dispensamus, sibique pariter indulgemus.

§ 5. Et insuper quod nullus ex magi- Milites ob inobstro et militibus pro tempore existentibus sei vantiani Requiado aliisque personis dictae militiae, propter peccent. eius Regulam, statuta et capitula, nunc et pro tempore edita, non observata, vel minus rite adimpleta, in peccatum mortale incidat, praeterquam inobedientiam et contumaciam pluries commissam et continuatam, et ab ipsa Religione rebellionem et alios casus peccatum huiusmodi ex divinis praeceptis, sacrisque canonibus

§ 6. Quodque Religionis et militiae hu- Exemptio coiusmodi bona, pensiones et fructus, red-rumdem a so-lutione decimaditus et proventus quaecumque, tam rum et aliorum per magnum magistrum commendis aliisque beneficiis et officiis dictae militiae, in illorum institutione, quam deinceps illis dictoque conventui et eius personis

generantes.

quomodolibet assignanda, concedenda et applicanda, sub quibusvis decimis, subsidiis, aliisque ordinariis et extraordinariis oneribus, per nos et Romanos Pontifices pro tempore existentes, ac Sedem Apostolicam, ex quavis causa, quantumvis necessaria, etiam pro Cruciata Sancta et defensione contra infideles nullatenus comprehendantur, neque ad illorum annatarumque, seu illorum dimidiam fructuum, reddituum et proventuum beneficiorum et in illorum provisionibus faciendam solutionem teneantur, sed ab illis excepta sint et esse censeantur, nisi ea quae hactenus oneribus huiusmodi fuerint et de praesenti sunt obnoxia.

per benef. mi-

§ 7. Et quod nulla pensio annua super Pensiones su- alicuius commendae vel alterius beneficii litiae imponi militiae huiusmodi fructibus ex resignasi pro personis tione in manibus Romani Pontificis aut diciae militiae. alia quavis probabili causa, nisi in persona personae dictae militiae, etiam per ipsum Pontificem reservari, neque commendae et alia beneficia dictae militiae pensionibus huiusmodi aliter quam ut praefertur onerari possint. Et si pensiones desuper aliter assignari contingat. assignationes ipsae nullius sint roboris vel momenti, nec titulares beneficiorum huiusmodi ad illarum solutiones teneantur, neque ad id censuris ecclesiasticis aliisque poenis compelli possint, etiam statuimus et ordinamus.

§ 8. Propterea, ut ipsi milites Ecclesiae Indulg. plen. catholicae fideliumque defensionem conpro militibus tra infideles animo frequentiori 1 minoricontra infideles que perdendae lucis humanae, si aetervel haereticos nam inde nanciscendam prospectant, metu suscipiant, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, universis et singulis militibus et aliis eiusdem militiae personis, qui in expeditione, tam maritima quam terrestri, contra infideles vel haereticos nedum hostilibus ar-

1 Ferventiori, Cherub. (R. T.).

mis, sed etiam alio quovis mortis genere, de peccatis suis corde contriti, et ore confessi, vel saltem statutis a iure temporibus confitendi propositum habentibus', in virtute fidei catholicae decesserint.

§ 9. Ac tam militibus et personis Indulg. etiam praefatis, quam quibusvis aliis utriusque plen. pro visisexus, etiam vere poenitentibus et con-augusti eccl. fessis, seu confitendi propositum habentibus, ut praefertur, qui ecclesiam conventus huiusmodi, quae sub invocatione Sancti Stephani Papae et martyris est consecranda, in singulo die festivitatis eiusdem Sancti Stephani Papae et martyris, secunda augusti, a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatis huiusmodi, annuatim devote visitaverint, ac, pro pace inter principes christianos confovenda, ter Orationem Dominicam et toties Salutationem Angelicam recitaverint, plenariam omnium et singulorum peccatorum suorum indulgentiam et remissionem.

aliquid militiae

§ 10. Qui vero de bonis sibi a Deo col- Indulg. pro latis unam eiusdem militiae commendam donantibus. fundaverint vel dotaverint, aut conventui et militiae praedictis, ad eius subventionem et onerum illi incumbentium supportandorum pro faciliori supportatione, aliquid, iuxta facultatum suarum modum piamque intentionem, donaverint vel legaverint, eas omnes indulgentias, quas hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani benefactores consequentur, sine illorum praeiudicio, misericorditer in Domino similiter perpetuo concedimus et elargimur.

§ 11. Ac indulgentias, privilegia, ex-Clausulae praeemptiones, statuta et alia praemissa nullo servativae. umquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio vel intentionis nostrae defectu notari vel impugnari posse: neque sub quibusvis similium vel dissimilium indulgentiarum, privilegio-

rum, exemptionum, statutorum et aliarum gratiarum suspensionibus, revocationibus, limitationibus aliisque contrariis dispositionibus a nobis et successoribus nostris ac Sede praedicta, quavis de causa, quantumlibet iustissima, pro tempore emanatis et emanandis, comprehendi, sed semper ab illis excepta, et quoties illa emanabunt, toties in pristinum statum restituta et de novo concessa esse et censeri.

§ 12. Et sic in praemissis per quos-Decretam irri- cumque iudices, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, ac quidquid secus super his a quocumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus. Quocirca venerabilibus nostris Muranensi et Aretinensi ac Pistoriensi episcopis per apostolica scripta, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes nostras literas et in eis contenta solemniter publicantes, dictisque Cosmo duci et magno magistro ac conventui in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra literas et in eis contenta huiusmodi firmiter observari, ac quos literae ipsae concernunt et concernent in futurum et eorum singulos illis pacifice gaudere, non permittentes eos desuper per quoscumque, contra earumdem literarum tenorem, quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo, necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

tionis Bonifacii Papae octavi, praedeces- Clausulae desoris nostri, qua cavetur ne quis extra rogatoriae. suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicandum evocetur, seu ne iudices a Sede praefata deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant. Et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, et aliis apostolicis ac provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon dictae militiae, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Volumus autem, si alias visitantibus dictam ecclesiam erigendam modo praemisso aliqua alia indulgentia, in perpetuum vel ad certum aliud tempus nondum elapsum duratura, per nos concessa fuerit, praesentes literae, quoad indulgentiam in eis contentam, nullius sint roboris vel momenti. Quodque beneficia eisdem militibus conferenda huiusmodi debitis propterea non fraudentur obsequiis, et animarum cura in eis, si qua illis immineat, nullatenus negligatur.

§ 14. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat etc.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, nonis iu-§ 13. Non obstantibus felicis recorda- lii, pontificatus nostri anno III.

LVI.

Contra franchitias in Urbe acclamantes, aut illas pro malefactoribus vel aere alieno adstrictis tenentes sive Curiam in eorum captura impedientes.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Inter ceteras, quibus, exiniuncto nobis apostolicae servitutis officio, assidue angimur, curas, illa nobis praecipue cordi est, ut alma Urbs nostra, ad quam omnes christifideles ex universis mundi partibus, veluti ad tutissimum refugium, confluunt, facinorosis hominibus expurgata et penitus vacua permaneat, ac in ea boni omnes quieta securitate fruantur, malis autem nullus, quo se confovere possint, locus relinquatur. Et hi qui a magistratibus iusdicentibus iustitiam consecuti fuerint, illius etiam executionem libere, ut decet, contra condemnatos, ubicumque eos moram trahere contigerit, consequantur.

constitutionis.

- § 1. Sane cum, non sine animi nostri per-Causa huius turbatione, acceperimus nonnullos, tam ob crimina per ipsos commissa, quam ob debita contracta, sibi ipsis a ministris et executoribus iustitiae timentes, ad aedes magnatum, et praesertim S. R. E. cardinalium et oratorum principum, uti loca a dictis iustitiae ministris tuta, tametsi contrarium esse deberet, in dies confugere et in illis se recipere et confovere, sicque impunitos quandoque evadere, et creditores executione eorum creditorum ut plurimum frustrari.
- § 2. Et licet, ad huiusmodi abusum ex-Iulius III tirpandum, a felicis recordationis Iulio franchitias pro-Papa III, praedecessore nostro, quaedam bibuit. constitutio edita fuerit, talium tamen iustitiam fugientium temeritatem in tantum excrevisse, ut non solum se in dictis locis recipere, sed etiam illa, veluti iustitiae minime subjecta, franchitias appellare non erubescant, tamquam in praefata Urbe,

in qua Summus Pontifex cum sacro cardinalium collegio residet et, ut Christi vicarius, toto orbi exemplum iustitiae praebere debet, asylum et receptacula delinquentium ac suis debitis satisfacere recusantium esse toleretur, neque executio iustitiae libere fieri valeat. Rem quidem pessimi valdeque perniciosi exempli, quae non ab ipsis cardinalibus et oratoribus, utpote modestis et iustitiae cultoribus, sed plerumque ipsorum familiarium culpa et facto processit.

§ 3. Nos, volentes tam enormes et dete- Hic Pont. prostandos abusus penitus tollere, utque nul- etfranchitiantelus improbis tutus locus detur, sed exe-mari prohibet. cutores iustitiae passim et ubique eorum officium libere et intrepide exequi valeant, providere, motu proprio et ex certa scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes in primis constitutiones circa praemissa, tam per praedictum Iulium, quam quoscumque alios Pontifices praedecessores nostros editas, cum omnibus et singulis censuris et poenis in eis contentis, approbantes et innovantes, hac in perpetuum valitura constitutione, sancimus ut nullus de cetero, cuiuscumque sit dignitatis et præeminentiae, sub indignationis nostrae et aliis arbitrii nostri poenis, aedes praedictas, aut alia quaecumque loca franchitias appellare audeat. Nullique cardinalium et oratorum et magnatum, etiam si nostri seu Romani Pontificis pro tempore secundum carnem nepotes, aut alio consanguinitatis seu affinitatis vinculo coniuncti fuerint, familiares, aut alias in ipsorum domibus commorantes seu locis circumvicinis, malefactores quoslibet, etiam non condemnatos, aut pro debitis obnoxios, contra quos tamen mandata executiva, ad instantiam creditorum, decreta et relaxata extiterint, ut eos a manibus Curiae eximant, receptare, vel alias, sub assertae franchitiae praetextu, secutores 1 reddere. vel executores iustitiae quo minus eorum 1 Securos, Cherub. (R. T.).

officium contra illos, etiam in domibus et locis circumvicinis prædictis, libere et sine ulla prorsus contradictione exequi possint, quovis modo, directe vel indirecte, impedire praesumant.

imponit.

§ 4. Alioquin receptantes aut securi-Contravenien-tatem praestantes, seu etiam executores iustitiae quomodolibet, ut praemittitur, impedientes, necnon qui, cardinalium aut oratorum seu magnatum quorumlibet nomen acclamando, contra dictos iustitiae ministros invocaverint, aut alias quoslibet alios in eosdem ministros concitaverint. velut criminis laesae maiestatis rei, condignis poenis afficiantur; contra quos omnes et singulos ad supradictas et etiam ad alias poenas, in quibus malefactores ipsi condemnati fuerint vel quas promeruerint, interesseque et damna inde provenientia, necnon ad creditorum satisfactionem, etiam ex officio et ad fisci nostri ac partium instantiam, respective inquiri et procedi, et successive eos condemnari posse et debere volumus atque decernimus.

mittant.

§ 5. Mandantes nihilominus cardinali-Inssio ne car- bus, oratoribus et aliis praedictis, sub tores talia per- eiusdem nostrae indignationis poena, ut familiares suos et alios in ipsorum domibus commorantes, ne praemissa committant, omnino admoneant et cum effectu cohibeant, neque per illos aliquid de praemissis fieri quovis modo tolerent seu permittant.

gatorias.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Clausulae dero- et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque et indultis, sub quacumque tenorum forma quomodolibet in contrarium concessis, confirmatis et iteratis vicibus innovatis, assertis consuetudinibus, quas per praesentes improbamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, duodecimo kalendas martii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 18 februarii 1562, pontif. anno III.

#### LVII.

Declaratio et limitatio constitutionis editae a Paulo IV super ordinationibus observandis per hebræos in Statu Ecclesiastico degentes 1.

Pius Papa IV universis et singulis utriusque sexus hebraeis in alma Urbe commorantibus et commorari solitis, viam veritatis agnoscere, et agnitam custodire.

Dudum a felicis recordationis Paulo Pa- Paulus IV mulpa IV, praedecessore nostro, zelo religionis ta statuit circa iudaeorum vichristianae moto, literae apostolicae circa vendi modum in vestrum aliorumque hebræorum vivendi innota ad rub.). modum, sub data videlicet pridie idus iulii, pontificatus sui anno i, emanarunt, quarum, ut accepimus, praetextu, per calumniam et cavillationes nonnullorum vestris facultatibus inhiantium, literas ipsas in multis praeter ipsius praedecessoris intentionem interpretantium, vos diversimode vexati et inquietati fuistis.

§ 1. Quare nos, considerantes quod san- Hic modo Poncta mater Ecclesia hebræis, quos in me-itinere de loco moriam Passionis dominicae tolerat, multa ad locum eos posse deferre plerumque concedit ut, christiana beni-birretum gnitate allecti, errorem suum recognoscant, et ad verum, quod est Christus, lumen tandem convertantur, plurimorum etiam praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerendo, statui vestro opportune providere volentes, ac literarum praedictarum tenores praesentibus pro expressis habentes: motu proprio, non ad vestram vel alicuius vestrum aut alterius pro vobis super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa scien-

1 De materia hebraeorum vide in constit. IV Pauli IV, Cum nimis, tom. vi, pag. 498.

tia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, vobis omnibus et singulis, ut, dum vos ab uno loco ad alium iter agere contigerit, possitis in ipso itinere biretum seu pileum nigrum deferre, ea tamen conditione ut, si ultra unam diem uno in loco moram traxeritis, postea solitum biretum glauci coloris gestetis, apostolica auctoritate, tenore praesentium, concedimus ac indulgemus. Volentesque quod si locus pro vestra habitatione assignatus amplus et capax ac negociis gerendis et mercibus exercendis aptus et commodus sit, intra illum vos contineatis: alioquin in alio capaci et commodo vobis assignando, vel priori, quantum opus fuerit, ampliando, seu iam per dilectum filium Guidonem Ascanium, cardinalem camerarium, iam ampliatum et forsan, eiusdem Guidonis Ascanii seu ab eo desuper deputandis arbitrio, in posterum ampliando.

ad no ducatos et mercaturam possint.

§ 2. Et ultra domos in clausura existen-Stabilia usque tes, quas per vos acquiri forsan contigerit, habere valeant quaecumque alia stabilia bona seu praequarumcumque dia urbana et rustica, usque ad valorem rerum exercere mille et quingentorum ducatorum auri, tenere possitis; bonaque ipsa christianis et colonis, etiam partiariis vel sub certa annua pensione, prout cum illis convenietis, locare, ac etiam, sine aliquibus fraude et monopolio, culturæ terrarum et animalium. cuiuscumque generis, aliarumque rerum societates cum eisdem christianis contrahere, et quascumque artes et mercaturas quarum cum que mercium et rerum humano usui quomodolibet necessariarum, etiam olei, frumenti, vini, hordei ceterorumque fructuum (nisi tamen superiores huiusmodi commercia et emptiones publico edicto omnibus, etiam christianis negociantibus, interdixissent), exercere; et ubi etiam hæc vobis a vestris debitoribus in solutum data fuerint, illa recipere, acceptaque quibusvis personis, etiam christianis, vendere,

et cum illis pro aliis bonis permutare et prout volueritis, alienare.

- § 3. Et cum christianis conversationem cum christiaet familiaritatem honestas, non tamen eos- nis honeste con-versentur. dem christianos in vestros famulos habere, aut quomodolibet tenere. Et de pecuniis per vos et vestrum quemlibet mutuatis interesse, pro tempore usque ad datam literarum praedecessoris huiusmodi decurso, iuxta capitula vobis antea concessa et tolerata, exceptis tamen casibus iam decisis, vel per transactionem vel sententiam, quae in rem iudicatam transierit, finitis, quas in suo robore permanere omnino volumus, nisi quæ arbitrio nostro nova revisione digna videbuntur; abinde vero circa, iuxta modum ex eiusdem praedecessoris ordinatione vobis datum, et donec alius modus vobis, per nos seu nostrum et Sedis Apostolicae camerarium praefatum, pro tempore statuetur, dummodo tum interesse de vestro interesse non exigatis, exigere.
- § 4. Et pignora, quae a christianis quomodocumque per vos accipi contigerit, de lapsum venillis, lapsis decem et octo mensibus inte- dere valeant. gris, postquam vobis consignata fuerint, per publicam subhastationem, assistente officiali publico et parti legitima intimatione facta, et alias, iuxta morem et modum antequam dictae literae emanassent in praefata alma Urbe servari solitum, vendere, et illorum pretium pro occurrenti 1 summa vestri crediti; reliquum, si quod superflueret, illorum dominis reddendo et consignando vel in manibus officialis deponendo, vobis retinere, et de illis nullam rationem illorum dominis seu cuiquam alteri reddere teneamini, sed, velut de propriis bonis, libere disponere valeatis, plenam et liberam, eisdem auctoritate et tenore facultatem concedimus.
- § 5. Et insuper volumus ut vos sub sta- Statuta Urbis tutis et decretis generalibus almae Urbis servent, si non obstent indulpraefatae, quae tamen privilegiis et con- us. cessionibus vobis indultis contraria non
  - 1 Concurrenti, Cherub. (R. T.).

sint, comprehendamini et illa observare teneamini.

§ 6. Et ne, ob certi loci, intra quem ha-Domini domo- bitare debeatis, assignationem et intra illum cas locent pro domos conducendi necessitatem, ab illarum iusta pensione. dominis ultra debitum modum praegravemini, ut domorum domini in locis praedictis illas vobis pro iusto pretio, per camerarium praefatum declarando, locare teneantur, neque illud quovis modo augere vel alterare valeant.

§ 7. Praeterea si vobis vel vestrum sin-Qui stabilia ab gulis, vigore apostolicarum praedecessoris eis emerunt, solvant pretium literarum, bona stabilia, quæ possidebatis, absque cautione vendere coactis, aliqui huiusmodi bona ctibus restitu- emerunt, et illorum, etiam sub praetextu cautionum de evictione seu alias per calumnias requisitarum non praestitarum, vobis nondum persolverint, ut pretia conventa vobis, absque alicuius cautionis praestatione, integre persolvere, aut bona ipsa stabilia per eos empta in eo statu, quo erant tempore emptionis, una cum fructibus per eos perceptis, restituere teneantur. Omnesque libros rationum vestrarum et alias scripturas publicas et privatas vobis ablatos et ablatas, seu depositos et depositas, quibusvis sequestris super illis factis sublatis, vobis restitui mandamus, vosque ad reddendum rationem aliquam de contractibus seu instrumentis, etiam cassis et extinctis, nullatenus teneri neque adstringi posse decernimus.

terguam hic extrata remittit.

§ 8. Et ulterius vos omnes et singulos Delicta, prae- ab omnibus et quibusvis delictis, criminicepta, iam pa- bus, etiam tam contra dictas Pauli praedecessoris quam contra, eiusdem Pauli pontificatus tempore durante, quorumvis S. R. E. cardinalium aut aliorum quorumcumque literas, etiam libros non exhibendo, aut alias ipsis literis non parendo, excessibus et transgressionibus, quantumcumque gravibus et enormibus, per vos usque ad praesentem diem commissis, exceptis dumtaxat criminibus homicidii | festivis, permanere, et mercaturam ac artes

homicidioque maioribus, ac laesae maiestatis et falsae monetae, falsificationis literarum apostolicarum et in contemptum fidei christianae commissis, et iuxta formam instrumenti per vos in Camera Apostolica cum dilecto filio Donato Matthæo Minali, generali thesaurario, modo facti seu celebrati, quoad poenas tantum cuicumque, præterquam parti, applicandas et quae hactenus depositatae seu exactae non fuerunt, et salvo in reliquis iure cuiuslibet tertii, necnon a quibusvis residuis vigesimarum et talearum, et aliis quibuscumque; tam civilium quam criminalium Camerae Apostolicae debitis, auctoritate et tenore praemissis absolvimus et liberamus.

§ 9. Et insuper volumus quod pro futuris transgressionibus ratione exactionis contra eos ocvestri interesse, querelans seu accusator nis interesse; annum tantum habeat ad prosequendum prosequendum suam accusationem seu querelam, quan-spectu poenae. tum sit respectu poenae, ut supra applicandae; quod vero attinet ad interesse civile ipsius querelantis vel accusantis vel cuiuslibet alterius tertii, nulla alia sit praefinitio temporis, nisi ea quae a iure communi statuta est.

§ 10. Et pariter quod vestris creditis, Praescriptio tam praeteritis quam praesentibus et futu- iuris communis ris, ea solum opponatur praescriptio, quae opponi potest. praefinita est a iure communi; et quod pro toto eo tempore, quo quis pecuniis vestris fruitur, intelligatur interesse currere, computando tamen diem pro die, mensem pro mense, non autem diem pro mense, et pro transgressibus vestris poenae sint arbitrariae de cetero, exceptis tamen illis casibus pro quibus certae poenae sunt statutae a iure communi.

§ 11. Praeterea vobis permittimus quod possitis tenere apothecas extra ghectum extra septum indeporum haseu septum hebraicum, quantum tamen bere possunt. fieri poterit contiguas, et in illis, ab ortu solis usque ad occasum, exceptis diebus

Querelans

vestras et banchum aliaque vobis permissa exercitia exercere, dummodo, adveniente nocte, vos ad vestras solitas intra claustra habitationes reducatis.

§ 12. Ceterum, ut fraudibus occurratur, Libri non pro- mandamus ut vos rationes, quas cum christianos, nisi christianis habueritis, characteribus lingari italico ser- guae vulgaris italicae scribere teneamini, alias vestris libris seu rationibus, alias quam ut praefertur scriptis seu notatis, nulla fides prorsus adhibeatur; possitis tamen ad libitum vestrum privatos libros in usus vestros conscribere lingua vestra hebraica, dummodo ex eis christianos non conveniatis; quodque non solum vos in alma Urbe praefata commorantes, sed etiam ceteros extra illam in aliis quibusvis locis moram trahentes, qui in eadem negocia aut commercia aliqua habuerint, pro illorum modo et qualitate, teneantur et obligati sint in solutione compositionis, pervos nuper cum Camera Apostolica factæ, aliisque omnibus oneribus per vos sustinendis et fiendis, iuxta ratam eis per taxatores imponendam, concurrere et contribuere; ac demum instrumentum conventionis per vos cum Camera Apostolica sive eius thesaurario sub die octava ianuarii praesentis anni initæ, cum omnibus in eodem instrumento contentis, de verbo ad verbum, prout iacet. auctoritate et tenore praemissis, approbamus, ratificamus et confirmamus, omniaque in illo concessa vobis damus et concedimus et condonamus, ac praemissa omnia et singula in praesentibus nostris literis contenta inviolabiliter observari.

ritans.

§ 13. Sicque per quoscumque iudices Beeretum ir- et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, ac quidquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 14. Quocirca dilectis filiis nostro et Romanae Ecclesiae camerario, et etiam tionis deputatio nostro in alma Urbe eiusque districtu in et facultates. spiritualibus vicario et Curiae causarum Camerae Apostol. auditori generali, motu simili, per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte vestra fuerint requisiti, solemniter publicantes, vobisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra vos concessione, indulto, voluntate, permissione, liberatione, absolutione, mandato. confirmatione, approbatione, decreto, aliisque praemissis et praesentibus literis pacifice frui et gaudere, non permittentes vos. aut aliquem vestrum desuper per quoscumque, quavis auctoritate fungentes, quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet ac inobedientes et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 15. Nos obstantibus supradicti Pauli Clausulae depraedecessoris et quibusvis aliis literis, rogatoriae. concessionibus et ordinationibus apostolicis, etiam per nos contra praemissa seu aliquod praemissorum editis, necnon provincialibus, etiam per Sedis Apostolicae pro tempore de latere legatos, etiam super praescriptione sex annorum sive alterius brevioris, quae a iure communi indicta sit, temporis contra hebraeos praefinita, similiter editis, etiam Urbis praefatae statutis et consuetudinibus, etiam per Sedem Apostolicam approbatis et confirmatis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis dictae almae Urbi seu eius populo ac quibusvis aliis, sub quibuscumque verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque for-

Executorum istius constitu-

tioribus et efficacioribus et insolitis clausulis irritantibusque et aliis decretis quibuslibet concessis, confirmatis ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si, pro sufficienti illorum derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvn februarii, millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, pontificatus nostri anno 111.

Dat. die 27 feb. 1562, pontif, anno III.

## LVIII.

Prohibitio deferendi, retinendi et vendendi archibusettos brevioris mensurae duorum palmorum in Statu Ecclesiastico.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum vices Eius, licet immeriti, geramus Causa buius in terris, qui, de caelo ad ima descendens, prohibitionis. pro salute humani generis seipsum ad Crucis patibulum obtulit, omni quo possumus studio, continuo invigilare debemus ut omnis prorsus occasio homicidia, tamquam in eiusdem humani generis perniciem tendentia, committendi, quantum in

nobis est, submoveatur. Et quia experientia cognovimus quamplura ex illis tormentulis igneis, archibusettis vulgariter nuncupatis (quae occulte deferri possunt et ad necem inferendam aptiora et fere inevitabilia esse videntur), in dies committi et perpetrari, nec hactenus, ob proclamata, etiam sub gravissimis poenis, a rectoribus provinciarum et terrarum nobis et sanctae Romanae Ecclesiae subjectarum, ab illis deferendis, ob sicariorum copiam, audaciam, cessari aut abstineri; quinimmo passim et indistincte, non secus ac cetera arma minus prohibita, ab omnibus fere gestari.

§ 1. Nos propterea, volentes proditorium Prohibitio deet abominabile et detestandum armorum nendi archibugenus huiusmodi penitus et omnino de- settos breviorie mensurae duostruere, ac ab alma Urbe aliisque terris rum palmorum. nostris praedictis in totum eliminare, motu proprio et ex certa nostra scientia, hac in perpetuum valitura constitutione, sancimus nemini, cuiuscumque sit dignitatis, gradus, ordinis, conditionis aut præeminentiae, licere genus armorum huiusmodi, quod brevioris duorum palmorum mensurae existat, publice vel occulte, tam per Urhem, civitates et loca nostra praedicta, quam etiam in ilineribus, quoquo modo, aut quovis, etiam militiae aut executionis iustitiae, praetextu, deferre minusque in domibus aut alibi retinere, vendere, emere aut permutationis, in solutum dationis, pignoris vel quocumque alio titulo recipere, quinimmo quicumque illa habuerint intra viginti dierum spatium, a die publicationis praesentis constitutionis in locis infrascriptis faciendæ computandum, in alma Urbe nostra, illius gubernatori; in aliis vero locis praedictis, rectori vel praesidi aut etiam gubernatori, seu cuivis alii superiori loci, in quo ea habentes fuerint, denunciare, et ad eum perferre seu perferri facere ac penes ipsum in loco ad id deputando, servanda dimittere teneantur.

§ 2. Qui vero contrafecerit, dictumque

ferendi et reti-

tium poenae.

Contravenien- genus armorum, lapsis dicti viginti diebus, 1 retinuerit, crimen laesae maiestatis et rebellionis, ac poenas pro illo a iure inflictas eo ipso incurrat.

§ 3. Inhibentes (prout tenore praesen-Inhibitio con-tium inhibemus) omnibus et singulis, tra officiales ne etiam de latere nostro legatis, ne, sub inper concedant. dignationis nostrae; et quibuscumque vicelegatis, gubernatoribus, rectoribus, praesidentibus ac aliis nostris et Sedis Apostolicae seu civitatum et terrarum praedictarum officialibus ne, sub suspensionis a divinis ac excommunicationis latae sententiae, aliisque arbitrii nostri poenis, cuiquam tale genus armorum, sub quovis colore, deferendi, vel alias, ut praemittitur, retinendi licentiam et facultatem ad quodcumque, etiam brevissimum, tempus concedere audeant vel presumant.

tem ner officia-

§ 4. Decernentes nihilominus licentias Licentia au- et facultates sic concedendas nullas peles dandae nul- nitus et invalidas existere, ac, illis non oblae sint, et a stantibus, eos, qui sub illarum clypeo dictis non excu- ctum genus armorum detulerint aut, ut præmittitur, retinuerint, poenas praedictas omnino incursuros, illosque irremissibiliter puniendos fore; et contra omnes et singulos huic nostrae constitutioni contravenientes, ad fisci nostri instantiam et etiam ex officio, procedi et inquiri posse, ac ad poenarum praedictarum executionem deveniri omnino debere.

§ 5. Ut autem praemissa ad omnium Iussio publi- notitiam deducantur, nec aliquis praetextu ignorantiae excusari possit, volumus quod praesentes literae per aliquos Curiae nostrae cursores ad basilicae Principis Apostolorum de Urbe et ecclesiae Lateranensis necnon Cancellariæ Apostolicae valvas, ac in acie Campi Florae affigantur et publicentur.

sumptorum.

§ 6. Quodque earum transumptis, manu Fides tran- notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, certa et indubitata fides

adhibeatur, prout ipsis literis originalibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Et transumpta huiusmodi, legati, vice-legati, rectores vel praesides aut gubernatores seu alii superiores provinciarum, terrarum, oppidorum et locorum praedictorum per publicum praeconem publicari et valvis cathedralis seu matricis ecclesiae loci aut palatii eorum residentiae affigi faciant; publicationemque et affixionem praedictas, lapsis dictis viginti diebus, perinde omnes arctare ac si personaliter intimatae forent.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque et indultis quibuscumque personis forsan concessis, confirmatis et innovatis, assertis consuetudinibus, quas (si quae forent) per praesentes improbamus, nullasque et invalidas esse declaramus. Et quae omnia (illorum tenores pro sufficienter expressis habentes) revocamus et annullamus, nullaque et irrita esse decernimus, ceterisque contrariis quibuscumq.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, pridie nonas martii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 6 martii 1562, pontif. anno III.

## LIX.

Iurisdictio et facultates cardinalis protectoris et iudicis causarum monasterii et monialium (impudicarum iam mulierum) Convertitarum de Urbe nuncupatarum 1.

# Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, non sine animi Causa constinostri displicentia, monasterium Conver- tutionis.

1 Institutionem huius monasterii et eius indulta vide in Leonis X constit. XLIII, Salvator, tom. v. pag. 742.

titarum de Urbe, illiusque moniales, ob lites et quaestiones quibus ad diversa Urbis tribunalia, occasione bonorum meretricum curialium et aliarum quarumcumque mulierum inhonestam vitam agentium et ab intestato decedentium, seu quae eisdem monialibus, iuxta formam felicis recordationis Leonis Papae X et aliorum praedecessorum nostrorum, partem debitam non donaverint vel reliquerint, vel alias dictae bullae non satisfecerint; ac locationum, censuum, donationum, haereditatum, legatorum et diversarum aliarum rerum, tam in agendo quam defendendo, ipsum monasterium concernentes, et ad illud ac eius moniales praedictas quovis modo spectantes, iugiter implicatae existant et quamplurima damna et incommoda patiantur, ac impensae litis valorem, de qua pro tempore agitur, saepenumero exuperare, atque, propter huiusmodi diuturnam pendentiam et illarum expeditionis tarditatem, ipsum monasterium a plurimis annis citra multis debitis involutum existat, ita ut vix ab eis possit explicari, aut habere unde illius onera et dictarum monialium alimenta proveniant, nisi de celeri et opportuno remedio provideatur.

tium cum quitiam privilegia-

§ 1. Nos, monasterium Convertitarum Advocatio praedictarum, in quo mulieres carnis linasterii non in- bidinum et licentiosae vitae antea assuetæ, structarum co-ram quocumque caritative recipiuntur, et in viam Domini indice verten-diriguntur, earumque et illas sequentium buscumque c- animarum aeterna salus paratur, tantoque hospitalia et alia pia loca in quibus Christi pauperes, tam infirmi quam alias, recipiuntur, aluntur et cooperiuntur, excellere quanto animae et corpus et cetera terrena antecellunt; ac earum paupertatibus et indemnitatibus paterna pietate favorabiliter consulere; et ut ab huiusmodi dispendiis et expensis quantocitius subleventur providere volentes, motu simili et de certa scientia, ac de apostolicae po-

sas inter dictum monasterium et moniales praedictas sive earum gubernatores ac procuratores et agentes et quascumque alias, etiam singulares, personas, collegia, universitates, societates, etiam pia et religiosa loca, cuiuscumque status, gradus, ordinis et qualitatis, privilegiatas et privilegiata, tam coram sanctae Romanae Ecclesiae camerario, necnon auditore et praesidente ac clericis Camerae Apostolicae necnon vicario et gubernatore ac senatore Urbis, capitaneoque et aliis quibuscumque iudicibus, ordinariis et delegatis, etiam causarum Palatii Apostolici auditoribus, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus nunc et pro tempore existentibus, occasione quorumcumque bonorum et rerum supradictum monasterium et illius moniales et alios praedictos, tam conjunctim quam divisim, ac tam active quam passive concernentium, et ad praedictum monasterium et moniales huiusmodi quomodolibet, et de interesse ipsarum quomodocumque et qualitercumque apparere possit spectantium, in quacumque instantia inter illos, necnon alia aeque vel magis pia loca, universitates, collegia, quomodocumque privilegiata, viduas, pupillos et alias personas, etiam exemptas, pendentes, cuiuscumque qualitatis, status, ordinis vel conditionis et naturae existentes, etiam maiores expressis, in eodem statu et terminis, in quibus reperiuntur (dummodo instructae non sint), aut illas ac omnes alias et singulas de cetero inter monasterium et moniales huiusmodi, illius gubernatores, procuratores et agentes ac supradictos et alios quoscumque quomodolibet, tam active quam passive movendas, harum serie advocamus.

§ 2. Ac venerabilem fratrem nostrum Deputatio et Ioanneni, episcopum Sabinensem, san-facultates iudictae Romanae Ecclesiae cardinalem Mo-causarum ronum nuncupatum, modernum et pro protectoris motestatis plenitudine, omnes et singulas cau- | tempore existentem protectorem mona-

sterii Convertitarum, iudicem ordinarium et perpetuum, ad praedictas necnon quascumque alias, similes vel dissimiles, causam et causas, ac etiam criminales et mixtas, tam per eos et contra eos et eorum singulares personas super praemissis, ac quibuscumque aliis rebus, iuribus et actionibus, super bonis et rebus, cuiuscumque qualitatis, quantitatis, valoris et naturae existant, et ad monasterium et moniales praefatas huiusmodi pertinentes, inter eos ac personas, universitates, collegia seu loca pia, etiam privilegiata et exempta, tam active quam passive, pro tempore movendas, iuxta ordinariam iurisdictionem seu facultatem, tam gubernatori quam auditori Camerae seu vicario Urbis praefato et corum cuilibet attributam seu attributas, per se vel eius auditorem nunc aut pro tempore existentes seu alium per eum deputatum vel deputandum audiendas, fineque debito terminandas et decidendas; et quod decrevit in quocumque loco et contra quascumque personas, quantumcumque privilegiatas, plenarie exequendum seu exequi faciendum, quibusvis inhibitionibus, etiam vigore specialium commissionum, etiam nostra et successorum nostrorum huiusmodi manu signata, emanata et emananda, non obstantibus, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo constituimus et deputamus, et ad hunc effectum illi, etiam per alium seu alios quoscumque, tam in Romana Curia quam extra eam, et per edictum publicum, constito summarie sibi de non tuto accessu, citandi et monendi, ac eisdem et praesatis.

§ 3. Necnon quibusvis aliis, etiam Cu-Facultas inhi-riae Capitolii, primo et secundo illius cumque iudici collateralibus ac appellationum capitaneo, bus Urbis; mam alianum ci quam aliarum eiusdem Urbis curiarum iudicibus et personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, quibus et quoties opus

ecclesiasticis ac etiam pecuniariis, de quibus eidem protectori sive eius deputando auditori videbitur, inhibendi, et in eventum non paritionis, contra inobedientes et rebelles, ad declarationem incursus censurarum et poenarum huiusmodi illarumque aggravationem et alia, iuxta stylum et morem dictarum curiarum, in similibus servari solitum et alias, prout sibi videbitur, procedendi.

§ 4. Sententiamque sive sententias debitae executioni demandandi seu demandari faciendi in omnibus et per omnia, et iuxta etiam facultatem dictis auditori Camerae, Urbis gubernatori et vice-cancellario per eamdem bullam concessam.

Sententias

§ 5. Contradictores quoslibet et rebelles, per censuras et poenas ecclesiasticas ac etiam pecuniarias, aliaque iuris et facti opportuna remedia, appellatione postposita, compescendo, auxiliumque brachii saecularis ad hoc, si opus fuerit, invocandum.

§ 6. Omniaque alia et singula in prae- Cetera necesmissis et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna, faciendi et exequendi.

§ 7. Ac causam et causas motas et mo- Causas reasvendas, commissas et committendas, toties sumendi ab alits vendas, commissas et committendas, commissas et committendas, commissas et committendas, commissas et committendas, committend quoties opus fuerit, semel et pluries, eiusdem cardinalis arbitrio reassumendi, plenam et liberam licentiam et facultatem concedimus.

§ 8. Decernentes monasterium Conver- Causae alibi titarum praedictarum et illius moniales queant. et gubernatores seu procuratores et eorum agentes personasque praedictas, ex nunc deinceps occasione praemissorum alibi quam coram praedicto nunc et pro tempore dicti monasterii Convertitarum existente protectore conveniri aut alios conveniendos constringi non posse. Ac processus, sententias et decreta per alium vel alios, tam ordinarios quam delegatos, in causis praedictis quomodolibet pro fuerit, sub censuris, sententiis et poenis | tempore formatas, latas et factas, cum

inde secutis quibuscumque, nulla, irrita et inania nulliusque roboris vel momenti fore.

servativae.

§ 9. Praesentes quoque, sub quibus-Clausula pra-cumque revocationibus, suspensione et exceptionibus, similium vel dissimilium gratiarum, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices aut Sedem Apostolicam vel eius legatos, etiam per regulas Cancellariae Apostolicae pro tempore factas ad favorem fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, nullatenus comprehensas, sed semper ab illis penitus et omnino exemptas esse et censeri, nec eisdem praesentibus per quascumque literas et quasvis regulas generales et speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, efficaciores et insolitas clausulas et irritantia decreta, sub quacumque verborum expressione in se continentes, derogari posse; et si illis ullo umquam tempore, ex aliqua etiam quantumvis necessaria et urgentissima causa, derogari contingat, nisi tenor illarum de verbo ad verbum, nihil omisso, insertus, et huiusmodi derogatio consistorialiter facta, et per trinas et distinctas literas eumdem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, monialibus, gubernatoribus et deputatis ceterisque personis praedictis legitime intimata et insinuata fuerit, eorumque expressus accedat ad id consensus, derogationem nemini suffragari, nec praesenti motu proprio per quamcumque concessionem, etiam nostra et successorum nostrorum manu signatam, fuisse et fore derogatum.

§ 10. Sicque per quoscumque iudices, Decretum ir- quavis auctoritate, etiam cardinalatus, ritans. sublata etc., iudicari debere; irritum quo-

rogatoriae.

§ 11. Non obstantibus praemissis, ac Clausulae de-felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, de una, et in consilio generali edita de duabus diae-

tis, dummodo non ultra tres diaetas ad iudicium trahant, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis et fabricae praedictae, necnon hospitalium, ecclesiarum, monasteriorum et aliorum regularium et piorum locorum ac Ordinum, quorum illi extiterint, et aliorum quorumcumque locorum exemptorum, iuramento etc. roboratis, statutis etc., privilegiis quoque, indultis, necnon conservatoriis et exemptoribus 1 ac literis apostolicis in forma motus proprii eisdem Capitolii Romani, necnon iudicibus, curiis, tribunalibus et eorum personis, per quoscumque Romanos Pontifices, praedecessores nostros, ac nos et Sedem Apostolicam, etiam motu proprio ac alias, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis in contrarium quomodolibet concessis, necnon reformationibus, etiam noviter factis ac etiam motu proprio simili approbatis, etiam de reassumendis eisdem causis ad forum seu Curiam Capitolii, quibus omnibus, etiam si de illis etc., tenores etc., ac si in specie praesentibus insererentur, tam in genere quam in specie, ad effectum sufficientis derogationis pro sufficienter expressis habentes et habere decernentes, harum serie, specialiter et expresse, motu simili et ex certa scientia ac de potestatis apostolicae plenitudine, derogamus et sufficienter derogatum esse decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 12. Volumus autem quod præsentis mo- Sola signatura tus proprii sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, tam in iudicio quam extra, clausula ordinaria non obstante; quodque praesentium transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo praedicti protectoris seu alterius cuiuscumque personae in dignitate ecclesiastica constitutae vel curiae saecularis munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, tam in iudicio

1 Exemptionibus, Cherub. (R. T.).

quam extra, quae praesentibus adhiberetur, si exhibitae vel ostensae fuerint.

Placet, motu proprio. I. Datum Romae apud Sanctum Petrum, decimosexto kalendas aprilis, anno III. Dat. die 17 martii 1562, pontif. anno III.

## LX.

Iurisdictio inquisitorum haereticae pravitatis procedendi contra quoscumque requares et religiosos quoquomodo privilegiatos et exemptos, de haeresi culpabiles, dummodo eorum superiores non praevenerint 1

## Pius Papa IV ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Pastoris aeterni vices, meritis licet insufficientibus, gerentes in terris, sic vigilantiae nostrae sollicitudinem circa oves curae nostrae divina dispositione commissas exercere studemus, ne illae ab ovili suo, extra quod salvus nemo esse potest, aberrantes, in luporum rapacium insidias ullo modo incidere valeant, sed intra caulas debite custoditae ad coelestia pascua feliciter pervenire possint.

rum superiores.

- § 1. Nuper siguidem accepimus, non-Pontifices con- nullos Romanos Pontifices praedecessores versis Ordini- nostros, anteactis temporibus, ex causis bus de baercsi inquiri non pos- tunc expressis, diversis Ordinibus, etiam se nisi per eo- Mendicantibus, quod contra eorum fratres et religiosos, in quibuscumque causis, etiam haeresis, nisi per eorumdem Ordinum superiores et praelatos, inquiri aut procedi quoquo modo non possint, inter alia privilegia, per suas literas concessisse et nos forte illas confirmasse; supercrescente autem temporis et hominum malitia, hac nostra potissimum aetate (quod
  - 1 Haec bulla in Mainardi editione bis praelo posita habetur sub numeris Lx et LXXVIII. Cum nulla rationabilis caussa huiusce repetitionis appareat, alteram omittimus (R. T.).

sane dolenter referimus), in agro evangelici Patrisfamilias zizania, etiam inter dictos fratres et religiosos in tantum pullulasse, messesque tritico rarescentes adeo polluere videmus, ut vulpeculae iam in aperto vineam Domini demoliri nitantur.

§ 2. Quare nos, pro pastoralis officio sed hic Ponnobis divinitus crediti debito, quantum tifex, ad maiocum Deo possumus, opportuna in prae-tatem, inquisimissis remedia adhibere volentes, ut quos facultatem dat Dei amor a malo non revocat, poenae quoscumq. frasaltem formido a delinquendo retrahat; tres et religioet propterea considerantes quod si dilecti ptos, dummodo filii inquisitores haereticae pravitatis, tam res non praegenerales quam ubique locorum deputati venerint. particulares, in causis haeresis huiusmodi contra quoscumque quorumvis Ordinum, etiam quomodolibet exemptorum et Mendicantium, fratres professores et religiosos, quandocumque causas ipsas haeresis ab eis inchoari contigerit, procedere valerent, profecto id in non modicam fidei catholicae cederet utilitatem, cum praesertim ex hoc superiores et praelati Ordinum praedictorum, sicut verisimiliter credendum est, ad subditos suos, sub probata Religionis norma, continendos, transgressoresque debitis poenis compescendos, facile reddi possint diligentiores. Idcirco, motu proprio et ex certa scientia ac matura deliberatione nostra, hac nostra firmiter valitura constitutione, auctoritate apostolica, tenore praesentium, statuimus, ordinamus atque decernimus quod de cetero, in omnibus christiani orbis partibus, inquisitores haereticae pravitatis, tam generales quam in quibusvis provinciis, civitatibus, oppidis, terris et locis pro tempore deputati particulares, contra quoscumque fratres, professores et religiosos Ordinum praedictorum, ac etiam contra quoscumque quovis modo privilegiatos et exemptos, de haeresis crimine quomodolibet suspectos aut culpabiles, dummodo ab eorumdem fratrum

toribus omnibus

professorum et religiosorum superioribus et praelatis in causis huiusmodi praeventi non fuerint, iuxta facultates officii ipsius Inquisitionis, inquirere et procedere, ac culpabiles et delinquentes repertos, secundum canonicas sanctiones castigare aut punire, ceteraque omnia et singula facere, gerere et exequi libere et licite possint et valeant, super quibus plenam et liberam eisdem inquisitoribus et eorum cuilibet facultatem concedimus et potestatem.

§ 3. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fun-Et ita ac non gentes, sublata eis et eorum cuilibet quaindicari vis aliter iudicandi facultate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

rogat:

iubet;

§ 4. Non obstantibus quibusvis apostolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, Contrariis de- constitutionibus et ordinationibus, et Ordinum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, etiam Mari Magno et Bulla Aurea vel alias quomodolibet nuncupatis, eisdem Ordinibus et illorum superioribus ac praelatis, etiam per dictos Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem Apostolicam, ac etiam per nos aut quoscumque alios quovis modo concessis, confirmatis et iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum omnium tenores praesentibus pro sufficienter expressis et totaliter insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus ac sufficienter et plene derogatum esse volumus atque decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem quod praesentium transumptis, manu notarii publici etc.

Transumptis credi mandat.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die prima aprilis, millesimo quingentesimo sexagesimosecundo, pontificatus nostri anno m.

Dat. die 1 aprilis 1562, pontif. anno III.

## LXI.

Taxa mercedum notariorum causarum civilium gubernatoris, vicarii, iudicis Burgi et magistrorum viarum Urbis, et etiam Capitolii, in casibus de quibus per statuta non est provisum.

## Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum nuper generali reformationi circa Notarii prae-Romanae Curiae officia et tribunalia per dicti servent nostras desuper editas literas providerimus, tabellam affiet inter cetera statuerimus ut quorumdam ram tenerat in loco publico. tribunalium notarii, pro actis coram eis faciendis, adnotandis et conscribendis, mercedem iuxta taxationem per nos eis ordinandam, et non ultra, exigere valeant: idcirco nos illam ad suprascriptum modum duximus reducendam. Quam per notarios actuarios in causis civilibus curiarum almae Urbis nostrae gubernatoris et nostri in eadem Urbe vicarii, necnon capitanei Burgi Sancti Petri et magistrorum viarum, ac, in casibus in quibus par statuta Urbis specialiter non providetur, etiam senatoris eiusque collateralium et capitanei appellationum, ac magistrorum, iustitiariorum, observari mandamus, sub poenis in dictis nostris literis expressis. Utque tam ipsis notariis quantum petere valeant, quam partibus litigantibus quantum solvere debeant iugiter innotescat, iubemus ut singuli notarii praedicti, taxationem suprascriptam, in vulgari sermone impressam, tabellae affixam in suo quisque officio, in loco publico, quo ab omnibus inspici, legi et intelligi possit, teneant, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Placet. Motu proprio. I. Pro quocumque monitorio, arresto seu praecepto litis introductivo, cum clausula, Si quis etc., nihil.

Pro quacumque petitione, comparitione, protestatione sive allegatione, bol. 1 unum, b. 1.

Pro quacumque revocatione inhibitionis de facto factae, arresti, sequestri seu cuiusvis mandati, bol. duos, b. 2.

Pro mandato suspicionis fugae, cum examine testium, usque ad summam scutorum decem, bol. decem, b. 10.

Cum productione iurium a decem infra, bol. septem cum dimidio, b.  $7^{-1}/2$ .

A decem supra, cum examine testium, bol. duodecim, b. 12.

Cum productione iurium a decem supra, bol. decem, b. 10.

Pro arresto in carceribus, idem solvitur respective.

Pro mandato de relaxando, cum cautione usque ad summam scutorum decem, bol. quindecim, b. 15.

Si vero cum consensu, sine cautione, bol. duodecim, b. 12.

Abinde supra, si cum cautione, bol. vigintiquinque, b. 25.

Si vero sine cautione, bol. viginti, b. 20. Pro quocumque mandato in contumaciam, bol. tres. b. 3.

Pro revocatione mandati in contumaciam, bol. duos, b. 2.

Pro *Non gravetur*, seu mandato de non molestando in forma iuris, bol. tres, b. 3.

Pro quocumque deposito pro quacumque summa in actis faciendo, nihil.

Pro restitutione depositi, pro quolibet scuto in causa mercedum, bol. unum, in ceteris duos, b. 2.

Pro rogitu cuiuscumque obligationis in officio, usque ad summam scutorum decem, bol. septem cum dimidio, b. 7 ½.

Abinde supra, bol. decem, b. 10.

Extra officium, duplum.

Pro cassatione cuiuscumque obligationis iudicialis, usque ad summam decem, bol. quinque, b. 5.

1 Bologninus, italice Bolognino, numus Bononiensis, valoris ferequinquaginta quatuor centesim. libellae Gallicae (n. r.). Abinde supra, bol. decem, b. 10.

Pro susceptione termini in iudicio ad solvendum, bol. duos, b. 2.

Pro quacumque susceptione censurarum in iudicio, quae non fiat nisi ultra decem, bol. septem cum dimidio,  $b. 7 \frac{1}{2}$ .

Pro moderatione censurarum, bol. duos, b. 2.

Pro quocumque partito litis decisivo, bol. duos, b. 2.

Pro quocumque iuramento extra officium, susceptione termini aut actus iudicialis, usque ad scutos decem, bol. septem cum dimidio, b.  $7^{-1}/_{2}$ .

Abinde supra, bol. decem, b. 10.

Pro quocumque mandato vigore termini in iudicio suscepti, vel censurarum, vel iuramenti, usque ad summam scutorum quinque, bol. quinque, b. 5.

A scutis quinque usque ad decem, bol. decem, b. 10.

A decem usque ad viginti, bol. viginti, b. 20.

A viginti usque ad quamcumque summam, bol. quinquaginta, b. 50.

Pro decreto supradicti mandati, bol. duos, b. 2.

Pro quacumque fide de exequendo mandatum in alia Curia decretum, seu appositionis manus in contumaciam vel alias non facto processu, bol. duos, b. 2.

Pro quocumque rogitu procurae in officio, bol. duos, b. 2.

Extra vero officium, bol. octo, b. 8.

Pro productione quorumcumque iurium, articulorum et interrogatoriorum, bol. duos, b. 2.

Pro quacumque restitutione iurium cum dimissione copiae a decem scutis infra, supra tamen duo in scripturis privatis, bol. septem cum dimidio, b. 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

A decem usque ad viginti, bol. quindecim, b. 15.

A viginti supra, bol. viginti, b. 20.

Si vero instrumenta 1 vel alia iura, duplum in quolibet casu praedicto.

Pro relatione ad videndum iurare testes et illorum reductione, specificatione ma-1 Cherub. addit. publica (B. T.). teriarum, etiam si insimul cum inductione testium fiat, bol. duos, b. 2.

Pro responsione articulorum sive praeparatoriorum, pro quolibet articulo seu praeparatorio, etiam generali, sive fiat verbo, sive fiat per productionem cedulae, bol unum, b. 1.

Pro examine testis in quacumque summa, summarie absque articulis et interrogatoriis, bol. septem cum dimidio,  $b. 7^{-1}/2$ .

Pro examine super recognitione terrarum, bol. quatuor, b. 4.

Pro recognitione apocharum, bol. tres, b. 3.

Pro examine super articulis et interrogatoriis a scutis decem infra, supra tamen duo, bol. decem, b. 10.

A decem usque ad viginti, bol. quindecim, b. 15.

A viginti usque ad quamcumque summam, bol. viginti quinque, b 25.

Si vero articuli et interrogatoria fuerint excessiva, solvatur arbitrio domini.

Extra vero officium solvatur duplum. Pro copia testium publicorum, solvatur ad rationem, ut supra pro examine.

Pro quacumque informatione iudici facienda, cum ostensione actorum, iurium vel testium, a quinque ducatis infra, bol. tres, b. 3.

A quinque usque ad decem, bol. sex, b. 6. Abinde supra, bol. septem cum dimidio, b. 7  $\frac{1}{2}$ .

Et unica tantum informatio in omnibus casibus solvatur.

Et si fiat extractus vel registrum, nihil solvatur pro informatione.

Pro quocumque decreto diffinitivo vel nota sententiae vim diffinitivae habentibus, usque ad summam scutorum quinque, bol. quinque, b. 5.

Usque ad decem, bol. decem, b. 10. Usque ad viginti, bol. triginta, b. 30. Usque ad quamcumque summam, bol. quadragintaquinque, b. 45.

Pro quocumque mandato vigore sententiae, servatis servandis vel causa cognita, usque ad summam scutorum quinque, bol. septem cum dimidio, b. 7 1/2.

Usque ad decem, bol. decem, b. 10. Usque ad viginti, bol. triginta, b. 30. Usque ad quamcumque summam, bol.

quinquaginta, b. 50.

Pro copia cuiuslibet commissionis, bol. decem, b. 10.

Pro copia simplici cuiuslibet instrumenti in actis rogati, bol. septem cum dimidio, b.  $7^{-1}/_{2}$ .

Pro copia subscripta, pro fide eorumdem, bol. decem, b. 10.

Pro copia articulorum, si sit magna scriptura, bol. decem, b. 10.

Pro copia cuiuslibet petitionis partiti iuramenti, allegationis et cuiuscumque alterius actus iudicialis in actis facti, bol. duos, b. 2.

Pro mandato de evacuando domum, bol. viginti quinque, b. 25.

Pro quocumque mandato de consignandis pignoribus, bol. tres, b. 3.

Pro quocumque decreto confessionis debiti, bol. duos, b. 2.

Pro quibuscumque literis declaratoriis vigore monitorii vel in illarum loco mandato in contumaciam, bol. trigintaseptem cum dimidio, b. 37  $^{1}/_{2}$ .

Pro quibuscumque literis excommunicatoriis sive deligatoriis vigore obligationis in forma Camerae vel monitorii reintegrati, vel mandato loco illarum, usque ad summam vigintiquinque scutorum, bol. trigintaseptem cum dimidio, b. 37 ½.

A vigintiquinque usque ad quamcumque summam, bol. quinquaginta, b. 50.

Pro absolutione a censuris, bol. septem cum dimidio, b.  $7 \frac{1}{2}$ .

Pro instrumento absolutionis a censuris, idem solvatur prout in literis.

Pro quocumque brachio saeculari, solvatur duplum ad rationem summae praedictae.

Pro monitorio extra Urbem in illius districtu, bol. viginti, b. 20.

Pro rogitu instrumenti possessionis infra moenia Urbis, bol. triginta septem cum dimidio, b. 37  $\frac{1}{2}$ .

Extra vero moenia Urbis, arbitrio domini. bol. quinquaginta, b. 50.

Pro publicatione instrumentorum, serventur statuta Urbis.

In causis a quinque infra, specificentur materiae in actis, et examinentur testes absque articulis et interrogatoriis, et notarius teneatur super generalibus examinare, et si pars voluerit dare interrogatoria, concordet notarium.

Et si agatur de bonis et non de pecuniarum quantitatibus, stetur arbitrio domini, qua taxa solvi debeat.

Pro extractibus fiendis, prout hactenus fieri consueverint, pro quolibet folio habente lineas vigintiduas in qualibet pagina, bol. septem cum dimidio, b.  $7 \frac{1}{2}$ .

In causis commissariis, pro comparitione et relationibus, nihil recipiatur, et in omnibus casibus solvatur prout in aliis Urbis tribunalibus solvi solitum et consuetum est.

A pauperibus et miserabilibus personis, solvere impotentibus, nihil, iuxta formam literarum nostrarum, accipiant.

## LXII.

Taxa mercedum notariorum causarum criminalium gubernatoris, auditoris Camerae, vicarii et senatoris Urbis ac iudicis Burgi.

## Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum nuper generali reformationi circa Notarii prac-Romanae Curiae officia et tribunalia per dirti servent hanc taxam, et nostras desuper editas literas provideritabellam affi-mus, et inter caetera statuerimus ut quoloco publico. rumdam tribunalium notarii pro actis coram eis faciendis, adnotandis et conscribendis mercedem iuxta taxationem per nos eis ordinandam, et non ultra, recipere valeant. Idcirco nos illam ad supradictum modum duximus reducendam, quam per notarios actuarios in causis criminalibus curiarum almae Urbis nostrae gubernatoris, auditoris Camerae, vicarii, senatoris, ac Burgi observari mandamus, sub poenis

Pro inventario de bonis, extra officium, i ipsis notariis, quantum petere valeant, quam partibus litigantibus, quantum solvere debeant, iugiter innotescat, iubemus ut singuli notarii praedicti taxationem subscriptam, in vulgari sermone impressam et tabellae affixam, in suo quisque officio, in loco publico, quo ab omnibus inspici, legi et intelligi possit, teneant, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Placet. Motu proprio. I.

Pro receptione quaerelae ex officio vel ad instantiam partis, seu in officio sive extra officium, nihil.

Pro examine testium, pro informatione Curiae, sive in officio sive extra officium, similiter ex officio vel ad instantiam partis, nihil.

Pro examine reorum in carceribus, nihil. Pro quolibet monitorio, inhibitione vel sequestro in Curia, cum clausula Si quis, sc. 0, b. 3.

Pro alia inhibitione, arresto, monitorio vel sequestro sine dicta clausula, sc. 0, b. 5.

Pro qualibet significatione, cum fideiussione sive obligatione, sc. 0, b. 15.

Pro simili significatione, absque fideiussione et obligatione, sc. 0, b. 10.

Pro monitorio poenali, citatione, inhibitione, sequestro, arresto aut alio quovis instrumento, sive in Curia sive extra Curiam, sive auctoritate ordinaria sive commissaria pro fisco, nihil.

Pro simili monitorio in Curia in vim commissionis, si adest instigator secretus vel apertus, carlenos 5, scut. 0, b.  $37 \frac{1}{2}$ .

Pro monitorio vel sequestro extra Curiam auctoritate ordinaria, si adest instigator, ut supra, sc. 0, b. 25.

Pro monitorio vel sequestro extra Curiam in vim commissionis, si adest similis instigator secretus vel apertus, scutos 0, b. 1/2.

Pro inhibitione in Curia vigore commissionis, ad instantiam partis; vel si adest instigator ut supra, carlenos 5, sc. 0, b.  $3\overline{7}$  1/2.

Pro inhibitione simili extra Curiam, in dictis nostris literis expressis; utque tam | sc. 0, b. 60.

Pro citatione, etiam cum inhibitione vigore commissionis, etiam per edictum extra Curiam, ad instantiam partis, vel si adest instigator, ut supra, sc. 1, b. 64/2.

Pro compulsorialibus generalibus vel specialibus extra Curiam vigore commissionis. sc. 1, b.  $\frac{1}{2}$ .

Pro instrumento remissoriae, scut. 1, b. 1/2.

Pro literis missivis pro examinandis testibus extra Curiam, loco remissorialium, sc. 0, b. 20.

Pro literis declaratoriis ob non paritionem monitorii extra Curiam, carlenos 10, sc. 0, b. 75.

Si in causa commissaria, sc. 1, b. 1/2. Pro brachio saeculari similiter ob non paritionem monitorii extra Curiam in causa ordinaria, sc. 1, b. 50.

Pro brachio saeculari vel mandato executivo loco executorialium extra Curiam in causa commissaria, sc. 2, b. 50.

Pro mandato de capiendis extra Curiam auctoritate ordinaria, ad instantiam partis vel instigatoris secreti vel aperti, sc. 0, b. 25.

Si in causa commissaria, sc. 1.

Pro edicto tempore vacantiarum, sc. 0, b. 50.

Pro comparitione, relatione, iurium productione vel aliis quibusvis actis pro fisco, nihil.

Pro qualibet relatione, comparitione, protestatione, iurium productione vel alio actu, parte instante, sc. 0, b. 2.

Pro actu depositi pecuniarum, nihil.

Pro consignatione depositi, pro quolibet scuto, b. 1.

Pro consignatione pignoris vel rei depositatae, sc. 0, b.  $7 \frac{1}{2}$ .

Pro examine cuiuslibet testis in causa capitali vel in qua veniret imponenda poena corporis afflictiva, cum articulis et interrogatoriis vel cum interventu domini iudicis vel fisci, in officio vel domo ipsius iudicis, sc. 0, b. 50.

Si extra domum et officium, etiam si testis sit egregius vel illustris super eisdem, sc. 1.

Si absque interrogatoriis et interventu iudicis et fisci, vel super bona fama, aut super uno vel duobus articulis tantum in officio, sc. 0, b. 25.

Si extra officium, etiam si testis sit illustris, ut supra, sc. 0, b. 4.

Pro examine testis in aliis causis non capitalibus, super articulis et interrogatoriis vel cum interventu iudicis vel fisci in officio, sc. 0, b. 3.

Si extra officium, etiam si testis sit egregius vel illustris, sc. 0, b. 50.

Si absque interrogatoriis et interventu iudicis vel fisci in officio, sc. 0, b. 15.

Si extra officium, sc. 0, b. 25.

Si materiae in articulis vel interrogatoriis fuerint excessivae, in quolibet ex casibus praedictis attendatur taxa iuxta excessivitatem arbitrio domini iudicis.

Pro examine testis in officio summarie, absque articulis et interrogatoriis, sc. 0, b. 10.

Si extra officium, sc. 0, b. 15.

Pro ostensione depositionis testium publicatorum absque copia, solvatur medietas eius quod solutum fuerit pro examine respective.

Pro copia ipsius depositionis testium pro quolibet folio continente lineas xxIII, sc. 0, b. 7 4/2.

Pro quolibet folio copiae indiciorum continente lineas xxIII, et pro qualibet linea xII syllabas, si unus tantum reus fuerit, sc. 0, b. 5.

Si duo vel plures rei fuerint, pro quolibet folio simili, carlenum 1, sc. 0, b. 71/2.

Pro quolibet centenario foliorum regestri in causis ordinariis, si ad instantiam partis fieri contingat, dummodo pagina folii contineat lineas xxiv, et regestrum vel extractus Curiae Capitolii factus fuerit iuxta formam motus proprii sanctissimi D. N. D. Pii Papae IV, sc. 3, b. 1 4/2.

In causis vero commissariis a principio cum totidem xxiv lineis et iuxta formam eiusdem motus proprii, pro quolibet centenario, sc. 4.

Pro quolibet folio extractus facti cum

lineis et iuxta tenorem dicti motus proprii, sc. 0, b.  $7 \frac{1}{2}$ .

Pro quolibet centenario rubricaturae processus de partibus, sc. 1, b. 50.

Pro mandato de relaxando aliquem in causa capitali vel alia, in qua veniret imponenda poena corporis afflictiva, ubi praecesserint indicia et reus fuerit examinatus, nec fuerit lata et subscripta sententia, sc. 0, b. 50.

Ubi vero reus, praecedentibus indiciis examinatus, fuerit condemnatus, vel etiam tam ante quam post composuerit, aut solverit poenam, seu ex gratia poena ei remissa fuerit, sc. 1.

Pro mandato de relaxando aliquem in alia causa, ubi praecedent indicia et reus componat vel poenam solvat, aut condemnatus ex gratia liberetur, sc. 0, b. 30.

In aliis vero quibusvis casibus pro simili mandato de excarcerando, sc. 0, b. 20.

Pro rogitu cuiuslibet fideiussionis in officio vel carcere, sc. 0, b. 10.

Si extra officium et carcerem, scut. 0, b. 20.

Pro mandato de capiendo aliquem pro indiciis vel pro Curiae informatione, nihil.

Pro mandato de capiendo pro cautione de non offendendo, sc. 0, b. 7 1/2.

Pro Non gravetur, sc. 0, b. 5.

Pro mandato de evacuando, servatis servandis, b. 20.

Pro inventario in causa capitali, sc. 1.

Pro simili inventario facto de mandato iudicis in quavis alia causa criminali, plus vel minus arbitrio iudicis, sc. 0, b. 50.

Pro simili inventario in causa civili, sc. 0, b. 20.

Pro existimatione, subhastatione et venditione bonorum mobilium vel semoventium fisco incorporatorum, usque ad valorem scut. 10, sc. 0, b. 15.

A scutis 10 usque ad 20, sc. 0, b. 30. A scutis 20 usque ad 50, sc. 0, b. 75. A scutis 50 usque ad 100, sc. 1. A scutis 100 usque ad 500, sc. 2.

A scutis 500 usque ad quamcumque summam, sc. 3.

Pro adeptione possessionis bonorum stabilium fisco incorporatorum, intra moenia, sc. 1.

Si extra, solvatur iuxta importantiam causae et distantiam loci, arbitrio domini iudicis.

Pro subhastatione, venditione et deliberatione similium bonorum stabilium, usque ad valorem scut. 100, sc. 1, b. 2.

Abinde supra, capiatur arbitrio eiusdem domini iudicis.

Pro nota sententiae diffinitivae, declaratoriae vel interlocutoriae, in quavis instantia pro fisco, nihil.

Pro nota sententiae absolutoriae definitivae in causa capitali in prima instantia, pro quolibet reo, sc. 4.

Si in secunda instantia, sc. 3.

Si in tertia instantia, sc. 2.

Pro simili nota sententiae in alia causa, in qua veniret imponenda poena corporis afflictiva, in prima instantia, sc. 3.

Si in secunda, sc. 2.

Si in tertia, sc. 1.

Pro simili nota sententiae absolutoriae desinitivae in causa non capitali et in qua non veniret imponenda poena corporis afflictiva, in prima instantia, sc. 2.

Si in secunda, sc. 1, b. 50.

Si in tertia instantia, sc. 1.

Pro simili nota sententiae declaratoriae in quavis causa et instantia, sc. 1.

Pro nota sententiae definitivae in causa discussionis, recipiatur, iuxta importantiam causae, arbitrio domini iudicis.

Pro nota decreti habentis vim sententiae definitivae in quolibet ex casibus praedictis capiatur pro medietate, iuxta taxam praedictarum sententiarum respective.

Pro quolibet folio copiae articulorum vel iurium productorum, carlenum 1, sc. 0, b.  $7 \frac{1}{2}$ .

Pro restitutione iurium, sc. 0, b. 25. Pro quolibet salvoconducto pro homicidio ad quodvis tempus, si forte dari contingat de mandato sanctissimi D. N., sc. 1.

Si pro alio minori delicto, sc. 0, b. 50. Pro decreto ad exequendum mandatum iam decretum revocationis, inhibitionis vel sequestri de consignando bona depositata, vel similis naturae, una cum fide vel mandato desuper opportuno, carlenum 1, sc. 0, b.  $7 \frac{1}{2}$ .

Pro cassatione cuiuslibet simplicis fideiussionis, obligationis vel querelae, sc. 0, b. 10.

Pro cassatione similis fideiussionis vel querelae in quibus secutus fuerit processus vel examen inquisiti, non tamen condemnatio, sc. 0, b. 20.

Pro cassatione similis fideiussionis vel obligationis in causa gravi et pro persona tertia, attendatur importantia ipsius causae et personae inquisitae, et stetur iudicio domini iudicis, nisi partes fuerint inter se concordes, sc. 1.

Pro cassatione processus in causa capitali, pro quolibet inquisito, sc. 1.

Si in causaminori, in qua tamen veniret imponenda poena corporis afflictiva, sc. 0, b. 75.

Pro cassatione processus in alia causa non capitali, in qua non veniret imponenda poena corporis afflictiva, sc. 0, b. 50.

Pro cassatione processus in causa gravi et pro persona tertia attendatur importantia causae et personae, et stetur iudicio domini iudicis, ut supra.

Pro instrumento sententiae in causa capitali, sc. 2.

Pro simili instrumento in causa, in qua tamen veniret imponenda poena corporis afflictiva, sc. 1, b. 50.

Pro simili instrumento in causa minori, sc. 1.

Pro instrumento sententiae declarato-

riae, absolutionis vel decreti habentis vim similis sententiae, sc. 0, b. 50.

Pro susceptione censurarum vel termini in iudicio, sc. 0, b. 5.

Profide cuiuslibet actus iudicialis, sc. 0, b. 10.

Pro fide decreti visitae, extra diem visitae, sc. 0, b. 5.

Pro rogitu procurae in officio, sc. 0, b. 5.

Si extra officium, sc. 0, b. 10.

Pro expensis contumacialibus, in causa capitali ordinaria, in qua, praecedentibus indiciis, reus fuerit monitus et in contumaciam condemnatus, sc. 0, b. 50.

Si in causa non capitali, in qua tamen modo praemisso reus sit in poenam corporis afflictivam condemnatus, sc. 1.

Si in alia minori causa, in qua eodem modo reus sit tantum in poenam pecuniariam condemnatus, sc. 0, b. 50.

Pro similibus expensis contumacialibus in causa commissaria in primo capite, ut supra, sc. 2, b. 50.

Si in secundo, sc. 2.

Si in tertio capite, sc. 1, b. 50.

Si vero huiusmodi expensae fuerint in causa gravi vel pro persona tertia, exigatur, iuxta importantiam causae et qualitatem personae, arbitrio domini iudicis.

Pro quibusvis aliis instrumentis, expeditionibus et scripturis, quorum merces in praesenti taxa non exprimitur, et etiam in præinsertis in quibus videlicet controversia inter notarium et partem oriri contigerit, stetur arbitrio domini iudicis.

Eadem taxa præinserta servetur in quibusvis officiis criminalibus praedictis, etiam in causis mixtis vel etiam civilibus ac criminalibus dependentibus, aut quibus de interesse fisci agitur.

In aliis vero mere civilibus in eisdem officiis pertractandis, etiam in casibus praedictis, servetur taxa notariis civilibus novissime imposita.

In omnibus casibus praedictis et aliis quomodolibet contingentibus, pro paupere nihil penitus recipiatur, et de paupertate stetur relationi domini advocati vel procuratori pauperum; et ubi opus fuerit, loco copiae inditiorum vel iurium, ostendantur originalia ipsi domino advocato vel procuratori dictorum pauperum gratis.

## LXIII.

Privilegia, gratias et indulta per Summos Pontifices, ab Innocentio II usque ad Iulium III inclusive, concessa congregationi Canonicorum Regularium Lateranensium approbat et confirmat, sicuti etiam pro bono congregationis regimine statuta edita ac edenda et promulganda 1.

## Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Exerdiem.

Pastoralis officii cura nobis, meritis licet imparibus, ex alto commissa, nos excitat et inducit ut circa statum personarum ecclesiasticarum quarumlibet, praesertim sub suavi Religionis iugo studio piae vitae vacantium, salubriter dirigendum operosis studiis iugiter intendamus; ac iis, quae propterea praecessisse dicuntur, ut firmiora persistant, cum a nobis petitur, apostolici muniminis praesidium impartiamur, aliasque desuper disponamus, prout, locorum et temporum qualitate pensata, in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Sane dilectus filius Iacobus Ferra-Aliqui enun- riensis, Canonicorum Regularium Ordinis ciantur Pontifi- Sancti Augustini, congregationis Domini legia concesso- Salvatoris prior generalis, nobis nuper exposuit quod felicis recordationis Innocentius II, Eugenius III, Anastasius IV, Lucius II, Alexander III, Lucius, Urbanus et Honorius similiter III, Gregorius IX,

1 Ex Bull. Can. Later., tom. 1, pag. 136.

Gregorius XII, Martinus V, Eugenius IV, Callistus III, Pius II, Paulus et ipse II, Sixtus IV, Innocentius VIII, Alexander VI, Iulius II, Clemens VII, Paulus III, Iulius etiam III ac diversi alii Romani Pontifices praedecessores nostri diversa privilegia, gratias, facultates, immunitates et indulta, tum spiritualia, tum temporalia, tam congregationi canonicorum praedictorum, quam eorum monasteriis et aliis regularibus locis ac personis per diversas eorum litteras concesserunt ac indulserunt; ac praefati praedecessores, seu eorum aliqui quibusdam Pontificibus factae. constitutiones congregationis huiusmodi, etiam eas quibus cavetur expresse ne generalia statuta vel diutius per eandem congregationem observatae et communiter approbatae consuetudines, et per priorem generalem aut visitatores congregationis ipsius ullo modo immutari, seu alia de novo edi vel institui queant, nec de novo edita vel instituta vim constitutionis habeant, nisi prius a duabus ex tribus electorum partibus in tribus capitulis generalibus, continue et immediate celebratis, approbata et confirmata fuerint, comprobarunt et confirmarunt; ac postea nonnullas etiam alias constitutiones, quae ad Constitutiones nonnullae religionis incrementum et canonicorum a congregatione aliarumque personarum congregationis eiusdem tranquillitatem, commodum et utilitatem facere viderentur, per tria capitula generalia rite et canonice, iuxta privilegiorum et constitutionum praedictorum formam approbatas et confirmatas, congregatio et canonici praedicti ediderunt ac promulgarunt, utpote de poena in constitutionum novatores, de actis congregationis conscribendis, de festis sanctorum Canonicorum Regularium celebrandis, de officio divino in choro, dum organa pulsantur, recitando, de locationibus ante tempus non prorogandis, de apostatis congregationis non recipiendis, de professis congregationes alias non admittendis, atque

necnon eorumdem congregationis, tam per

Paulum et Iulium praedecessores praefatos comprobatas et confirmatas, quam

alias postea editas et promulgatas, ac per

tria eorumdem congregationis capitula ge-

neralia successive celebrata, rite et canonice, iuxta privilegiorum et constitutionum

praedictorum formam, approbatas et con-

firmatas, quascumque, ac in posterum

edendas et promulgandas ac (ut praefer-

tur) approbandas et confirmandas, quo-

rum privilegiorum et constitutionum om-

nium tenores, ac si de verbo ad verbum,

nihil penitus omisso, inserti forent, prae-

sentibus haberi volumus pro expressis,

apostolica auctoritate, tenore praesentium,

ex certa scientia approbamus et confirma-

mus, ac illis perpetuae firmitatis robur

adiicimus, omnesque et singulos iuris et

facti defectus, si qui forsan in constitutio-

alias quascumque, de quibus in diversis actis et documentis publicis Ordinis et congregationis praedictorum plenius dicitur contineri. Quare idem Iacobus, prior generalis, nobis humiliter supplicavit ut, pro salubri eorumdem congregationis directione, supradictis omnibus et singulis atque aliis quibuscunque privilegiis, gratiis, facultatibus, immunitatibus et indultis, eidem congregationi et canonicis, ac eorum monasteriis et aliis regularibus locis nec non bonis et personis, tam apostolica quam ordinaria auctoritate, ut supra concessis et indultis, atque usu receptis et consuetudine legitime praescripta acquisitis, necnon eorumdem congregationis constitutionibus, tam per Paulum III et Iulium similiter III, praedecessores præfatos, comprobatis et confirmatis, quam aliis postea editis et promulgatis, ac per tria eorumdem congregationis capitula generalia successive celebrata, rite et canonice, iuxta privilegiorum et constitutionum praedictorum formam, approbatis et confirmatis, quibuscunque, ac in posterum edendis et promulgandis, ac (ut praefertur) approbandis et confirmandis, ut uberiorem roboris firmitatem obtineant, nostrarum approbationis et confirmationis robur adiicere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

dicta confirmat.

§ 2. Nos igitur, qui religiosarum per-Omnia prae- sonarum quarumlibet salubrem directionem sinceris desideramus affectibus, huiusmodi Iacobi, prioris generalis praefati, supplicationibus inclinati, supradicta omnia et singula atque alia quaecumque privilegia, gratias, facultates, immunitates et indulta, eidem congregationi et canonicis, ac eorum monasteriis et aliis regularibus locis, necnon bonis et personis, tam apostolica quam ordinaria auctoritate, concessa et indulta, atque usu recepta et consuetudine legitime praescripta acquisita,

Bull. Rom. Vol. VII.

nibus praedictis intervenerint, supplemus; eaque omnia inviolabiliter observari et congregationi ac canonicis praefatis suffragari; sicque in praemissis omnibus et singulis per quoscumque ordinarios ac alios iudices et commissarios, quavis auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigeritattentari irritum et inane decernimus. Non obstantibus praemissis et quibusvis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus et generalibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon Ordinis et congregationis praedictorum, etiam iuramento et confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, quomodolibet, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae

potestatis plenitudine, aut alias quomodolibet concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem et dicta auctoritate decernimus ut praesentium transumptis, etiam impressis, alicuius notarii publici manu subscriptis et alicuius personae in dignitate ecclesiatica constitutae sigillo munitis, ea prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die IV aprilis, MDLXII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 4 april 18 1562, pontif. anno III.

#### LXIV.

De homicidis aliisque reis poenae capitalis vel sanguinis, etiam non condemnatis vel in contumaciam condemnatis, et infra sex menses non sponte se in carceribus constitutis 1 non audiendis, appellationibusque condemnatorum in poenam fisco et Camerae Apostolicae applicatam non admittendis, nisi facto deposito. Ac de poenis fractae pacis vel treguae, et allegatione novae causae vel minoritatis, et legitimae filiorum confiscatione.

Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi cuncta, quae ex multa Romanorum Pontificum praedecessorum nostro-

1 Constituentibus, Cherub. (R. T.).

rum providentia processerunt, executioni debitae demandanda esse censemus, illa tamen praecipue, quae ad salubrem temporalis ditionis Apostolicae Sedis directionem, et pro Camerae Apostolicae indemnitate prudenter ordinata comperimus, ut illibata firmaque perpetuo subsistant, libenter non solum nostrae approbationis, verum etiam opportunae innovationis munimine roboramus.

§ 1. Dudum siquidem cum felicis re- Inlius II edicordationis Iulius Papa II, praedecessor dit const. hic noster, etc. 1.

§ 2. Et deinde piae memoriae Paulus Papa III, etiam praedecessor noster, per militer ble cit. eum ex plurium fide dignorum testimonio accepto quod nonnulli civitatum, terrarum etc. 2.

Paulus III si-

§ 3. Nos igitur, ne literae praedictae, Hic Pontifex ex eo quod illarum executio ab aliquibus eas approbat. fieri neglecta fuit seu, propter eorum forsan non usum, in desuetudinem abiisse a quoquam praetendi seu aliter quomodolibet allegari, deque earum viribus hæsitari contingat, sed illae, ut par est, suos debitos sortiantur effectus et ab omnibus observentur, providere volentes, motu et scientia similibus, praefatas et alias quascumque (quarum et inde secutorum quorumcumque aliorum circa praemissa, latius etiam de necessitate exprimendorum, tenores, ac si de verbo ad verbum similiter inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis haberi volumus) aliorum praedecessorum nostrorum super praemissis, tam sub plumbo quam in forma brevis, editas literas et in eis contenta ac inde sequuta quaecumque, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, eisque apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac ea

1 Omittitur haec bullae narratio, quia ipsa est in tom. v, const. xxix, Fide, pag. 488.

2 Omittitur narrativa bullae, quia ipsa est in tom. vi, const. xxxii, Cum sicut, pag. 302.

Exerdium.

valere, perpetuaque roboris firmitate ac ( suos effectus plene sortiri, et ab omnibus, quos illa concernunt et concernere poterunt quomodolibet infuturum integre observari debere decernimus; omnesque et singulos, tam iuris quam facti defectus, si qui forsan tunc intervenerint in eisdem, supplemus.

An. C. 1562

§ 4. Et nihilominus, motu, scientia et Et capite ali- auctoritate praefatis, per hanc nostram ter condemna-tum decernit constitutionem in perpetuum valituram stanon audiri ex- tuimus et ordinamus quod nullus in pætiam si petat nam capitis condemnatus, qui, sub praeremissionem ex eo quod banni- textu quod ipse aliquem bannitum occitum occiderit; derit aut alias quovis modo ad manus Curiae pervenire fecerit, et propterea a dicta poena capitis, in quam condemnatus fuit, liberari et absolvi debere, aut alium bannitum per ipsum condeninatum nominandum, iuxta formam bannimentorum desuper emanatorum, remittere posse praetendit, per procuratorem, excusatorem, defensorem, velut quemlibet de populo, audiri vel admitti possit aut debeat, nisi prius reus ipse, qui liberationem aut absolutionem vel nominationem et remissionem huiusmodi consequi aut fieri posse vel debere praetendit, seipsum in carceribus, iuxta formam literarum Iulii II, praedecessoris nostri huiusmodi, personaliter constituerit.

ri jubet.

§ 5. Quodque literis praedictis et huic Et Ita iudica- nostrae dispositioni, nisi de ipsis clara et expressa mentione facta, et per nostram et successorum nostrorum Romanorum Pontificum manus propriae signaturam derogari non possit. Sicque et non aliter in omnibus et singulis praemissis, ac tam praesentibus 1 quam futuris causis et litibus, per quoscumque iudices, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales et de latere legatos ac Palatii Apostolici causarum auditores, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari debere; ac

1 Et pendentibus addit Cherub. (R. T.).

quidquid contra praesentium tenorem contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis et provinciæ que non obstannostrae Marchiae Anconitanae statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, illis civitatibus, terris et locis praefatis, eorumque gubernatoribus et communitatibus, sub quibuscumque verborum formis et tenoribus ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu et scientia similibus, etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis, quibus omnibus (illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris), hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem quod praesentium Fides exemtransumptis etc.

Ouibuscum-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die decima aprilis, millesimo quingentesimo sexagesimosecundo, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 10 aprilis 1562, pontif. anno III.

Seguitur declaratio dictae constitutionis.

## Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum nos dudum, vestigiis felicis recor- Relatio praedationis Iulii Papae II, praedecessoris no-cedentis constistri, inhaerentes, nullum homicidii reum, qui se ab illo, etiam sub praetextu quod alium bannitum occiderit seu ab alio banniti occisore, iuxta formam bannimentorum id permittentium, nominatus fuerit, aut ex alia quavis causa absolvi debere praetendat, ad absolutionem petendum per procuratorem aut excusatorem seu defensorem, etiam velut quemlibet de

populo comparentem, audiri vel admitti debere, nisi ipse reus se in carcere personaliter constituerit, statuerimus et ordinaverimus, prout in nostris desuper editis literis, quarum tenores praesentibus haberi volumus pro expressis, plenius continetur.

per exortum.

§ 1. Verum, cum, ut nuper accepimus, Dubium desu- a nonnullis in dubium revocetur an in dictis nostris literis solum homicidae banniti vel condemnati, non autem illi, qui nondum condemnati vel banniti essent, comprehendantur.

etiam ad non condemnator.

§ 2. Nos propterea, omnem ambiguita-Declaratio et tem circa praemissa amputare et penitus constitutionis, tollere volentes, motu simili et ex nostra certa scientia, hac nostra perpetuo valitura constitutione, nullum ab homicidio seu alio quovis crimine, pro quo poena corporalis veniat imponenda, ex aliqua causa, etiam quia alium bannitum occiderit vel ab alio banniti occisore, iuxta formam proclamatum et bannimentorum id permittentium vel constitutionum desuper editarum, nominatus fuerit, sive etiam quia ab ipso occisus bannitus et condemnatus extiterit, ac impune, ex dispositione dictorum proclamatum et bannimentorum seu constitutionum, occidi potuerit, se absolvi debere praetendentem, sive pro homicidio aut alio crimine per eum commisso bannitus et condemnatus, sive nondum bannitus nec condemnatus nec etiam inquisitus existat, per se vel aliam personam pro eo quomodolibet comparentem, ad absolutionem petendum admitti vel audiri posse, nisi se prius in carcere constituerit, et ad causam haeredes ab ipso occisi citari, et in eventum quod quis ab homicidio per ipsum commisso, ex eo quod alium bannitum occiderit vel ab aliquo banniti occisore, ut praefertur, nominatus fuerit, se absolvi obtineat.

§ 3. Eum nihilominus a loco, in quo

haeredes occisi commorantur, quousque ab illis pacem obtinuerit, exulare debere, prohibet remitti neque ad eum locum aliter, nisi pace ab haeredes occisi, illis habita, remitti posse, perpetuo statuimus et ordinamus.

Bannitosque

§ 4. Inhibentes nihilominus omnibus et Omnibus offisingulis iudicibus, quacumque auctoritate cialibus id vefungentibus, sub excommunicationis latæ sententiae aliisque arbitrii nostri poenis, et nostris, etiam de latere, legatis, sub indignationis nostrae poena, ne, contra tenorem huius nostrae constitutionis, de cetero quempiam, sic, ut praemittitur, se absolvi petentem, nisi in carcere constitutum, quoquomodo audiant vel admit-

tant; et ubi secus fecerint, processus tali-

ter habitos ac sententias desuper latas

nullius fore momenti ac vitio nullitatis

subiacere; et, illis non obstantibus, reos

sic absolutos poenis debitis puniri seu de

novo inquiri posse. § 5. Sicque per quoscumque iudices, Etitaludicari etiam S. R. E. cardinales et Palatii Apostolici auditores, sublata eis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et interpretari debere, irritumque et inane quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, decernimus.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, legibus, que non obstanac provincialibus et municipalibus quorumvis locorum statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, necnon proclamatibus et bannimentis super praemissis editis et in posterum edendis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis quibusvis in contrarium forsan concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, quoad præmissa, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Ac praesentium solam signaturam Transumptis nostram sufficere et ubique fidem facere, credi iubet. in iudicio et extra, regula contraria non obstante; eorumque seu literarum desuper expediendarum exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, ea pror-

> tur, si forent exhibitae vel ostensae. Placet, motu proprio. I. Datum Romae apud Sanctum Petrum, pridie nonas octobris, anno III.

> sus fides, in iudicio et extra iudicium,

adhibeatur, quae praesentibus adhibere-

Sequitur plenior declaratio supradictarum constitutionum.

# Pius Papa IV, motu proprio, etc.

insertarum bul-

Licet dudum per felicis recordationis Relatio prae- Paulum III et forsan alios Romanos Pontifices praedecessores nostros ac deinde per nos, inter alia, iustissimis rationibus tunc expressis, provisum ordinatumque fuerit quod in causis criminalibus seu mixtis, fiscum et Cameram Apostolicam quomodolibet concernentibus, in quibus reos condemnari contingeret, appellationes vel provocationes, nisi prius facto deposito poenarum, in quibus ex delicto delinguentes ipsi, aut illi qui pro eis fideiussissent, vel ex contractu, quoquomodo condemnandi venirent, aut eatenus condemnati fuissent, omnino recipi et admitti non possent, sed appellationes et provocationes in causis huiusmodi interpositae et in futurum interponendae ac appellantes ipsi reiici deberent. Aut si sententia esset in poenam capitis condemnatoria, non admitteretur appellatio, neque aliter audiretur reus, nisi in carceribus constitutus. Et insuper, quod quaecumque rescripta et commissiones causarum similium appellationum et provocationum ad cuiusvis instantiam, per

quemcumque ad commissiones signaturae iustitiae signandas deputatum, aut etiam manu nostra et successorum nostrorum signanda, non facto dicto deposito, nullius essent roboris vel momenti, sed, illis non obstantibus, ad ulteriora in causis ipsis, usque ad poenarum praedictarum effectualem exactionem, debere procedi. Quodque commissiones causarum, in quibus interesse fisci et Camerae praedictae ageretur, necnon 1 deberent signari neque expediri, nisi citato procuratore fiscali et thesaurario provinciae, ex qua quaelibet causa existeret, aliasque et aliter prout in singulis Pauli et aliorum praedecessorum et nostris, sub annulo Piscatoris, sub die decima aprilis, millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, expeditis literis, quarum tenores hic pro expressis haberi volumus, latius continetur.

§ 1. Tamen ordinationes et dispositiones huiusmodi, nostraque et dictorum per exorta. praedecessorum in illis edendis intentio cavillantium calumniis in dies eluduntur, et super earum sinistris interpretationibus agentes pro fisco et Camera praedicta fatigantur, ex eo praesertim quod nonnulli citra 2 faciendum depositum praedictum contendant satisfactum esse statutis et dispositionibus praedictis ex sola cautione in forma depositi, et quod citare procuratorem fiscalem et thesaurarium in expeditione singularum commissionum, tamquam nimis rigorosum, videatur esse praeter nostrae mentis intentionem. Insuper adversus obligationem constituendi reos appellatos in carcere diversas etiam cavillationes opponunt. Unde provenit quod ipsi rei, non coacti facere actuale depositum, non curant causas suarum appellationum expediri, sed potius de industria procurant illas in longum protrahi, maxime cum, non citatis procuratore fiscali et thesaurario praedictis, contingat per eos

- 1 Cherub. legit non (R. T.).
- 2 Circa, Cherub. (R. T.).

Dubia desu-

impetrari commissiones directas iudicibus vel in alma Urbe existentibus negociorum multitudine impeditis, vel extra Curiam eorum amicis, et in locis, in quibus non sunt, qui iura fisci tueri possint aut velint, narrando etiam in ipsis commissionibus multa mendacia, ut illorum medio possint, ad retardandum executionem et causam intricandum, inhibitiones ab ipsis iudicibus extorquere. Quae omnia non solum tendunt in Camerae praedictae detrimentum (quod tollerabilius esset), sed etiam, proveniente inde delictorum impunitate, datur aliis materia delinquendi et universis populis scandalum non modicum.

ca deposita fienmerae.

§ 2. Nos igitur, calumniis et aliis incon-Declaratio cir- venientibus huiusmodi, quantum cum Deo da a condem-possumus, obviare et in his opportune natis ad favo-rem fisci et Ca- providere volentes, hac nostra in perpetuum valitura declaratione, ordinatione et constitutione statuimus et ordinamus quod in supradictis, seu criminalibus aut civilibus, vel ex delicto sive ex contractu, ut praefertur, procedentibus causis, fiscum et Cameram praedictam illiusque interesse quomodolibet concernentibus, non liceat alicui condemnato, cuiuscumque status, gradus, ordinis, qualitatis et conditionis, etiam si universitates et collegia fuerint, a condemnationibus huiusmodi et sententiis desuper latis, seu illae definitivae fuerint seu interlocutoriae aut vim definitivae habentes, appellare, provocare aut de nullitate dicere; neque quomodolibet interpositae appellationes, provocationes et nullitatis dictiones huiusmodi per quosvis iudices ordinarios vel delegatos, in Romana Curia vel extra eam commorantes, etiam per camerarium nostrum ac praesidentes et clericos dictae Camerae, necnon eiusdem Camerae Apostolicae causarum generalem auditorem, modernos et pro tempore existentes, aut eorum aliquem, sub indignationis no- | vel per eorum notarios scribi et relaxari

strae ac excommunicationis poena, recipi seu admitti possint, nisi prius eis et eorum cuilibet per publica instrumenta constito quod, ante interpositam unamquamque appellationem seu provocationem vel nullitatis dictionem, si condemnatio contineat poenam pecuniariam seu pecunia aestimabilem, fuerit eiusdem poenae seu illius aestimationis factum integrale, actuale et purum depositum in manibus thesaurarii provinciae illius. Ad quod quidem actuale et integrale depositum quoscumque teneri volumus, nisi forsan summa deponenda, respectu personae condemnatae, sit adeo magna ut, inspecta quantitate et qualitate facultatum ipsius, non sine maximo dispendio, in brevi temporis spatio provideri possit. Quo casu, habita fide super hoc a gubernatore seu vicelegato illius provinciae, quod, consideratis praefatis, condemnatus integre deponere non valeat, volumus ad medietatis seu alterius minoris summae, prout reorum facultates posse ferre per dictos gubernatores seu vicelegatos iudicabitur, depositionem omnino teneri, dummodo hoc casu praestent cautionem in forma depositi de solvendo residuum poenae, in qua condemnati fuerint, infra annum, nisi absolutionem legitime obtinuerint et de praedicta absolutione docuerint, dummodo per nos vel signaturam aliud super dicto deposito, citato tamen semper fisco, ordinatum seu decretum non fuerit.

§ 3. Et si poena sit capitalis, pecunia Declaratio quonon aestimabilis, nisi prius ipso condem-ad capitaliter nato in carceribus constituto, ac etiam commiss. non signandas nisi facto deposito praefato, talium appellatio- fisco el thesaunum, provocationum et nullitatum commissiones signari, aut alias iurisdictione ordinaria per iudices supranominatos seu alios, inhibitiones, monitoria aut citationes extra Curiam decerni et expediri,

non possint, nisi prius, antequam illorum 1 singulae signentur aut respective decernantur, cum competenti termino ad dicendum causam quare signari aut expediri non debeant, ut moris est, procurator fiscalis, et thesaurarius vel procurator in Curia Romana existens, thesaurarii illius provinciae, ex qua fuerit condemnatio facta, coniunctim citati fuerint et signandae veniant, nonnisi in Curia vel in curia generali et loco residentiae præsidis illius provinciae, ex qua causa ipsa est, committi possint. Et si ob inadvertentiam seu alias, aliquas commissiones seu inhibitiones aut monitoria et citationes super praemissis aut aliquo praemissorum expedire contingat, iudices quibus illa praesentabuntur respective, illorum vigore ad inhibitionis decretum aut aliquem alium actum, sub simili indignationis nostrae, ac excommunicationis poena, non audeant neque possint procedere, nisi prius et ante omnia sibi apud acta legitime constito, quod depositum fuerit, ut praefertur, factum. Quodque in expeditione commissionis, inhibitionum, monitorii et citationum extra Curiam, citationes praedictae intervenerint et rei ipsi se in carceribus constituerint.

§ 4. Et insuper quoniam eo hominum Declaratio protervitas devenit, ut hi, qui homicidium circa poenam vel maleficium aliquod committere delitreguac, et cau- berarunt, prius quaerant eos, quos pro tiones de non hostibus habent, treguae vel pacis praetextu assecurando, decipere, quo facilior postea delicti perpetratio reddatur, expeditque propterea, ut quos Dei timor non retinet, poenarum rigor deterrendo coerceat, populorum quieti consulere et flagitiosos sicariorum ac scandalosorum ausus deprimere, necnon cavillationibus, quas ad solutiones poenarum effugiendas hominum malitia in dies excogitat, subvenire volentes, quod poenae conventionales pacis et treguae ruptae, et fideiussiones de non offendendo, stipulentur in futurum per notarios in favorem Camerae Apostolicae et non communitatum vel alterius; et si aliter factae fuerint, in ipsius Camerae favorem stipulatae censeantur.

§ 5. Quodque in causis treguarum pa- Allegationescisque fractarum, ipsi fractores vel eorum fideiussores allegare non possint quod offensa ex nova causa processit, nec allegata cuiquam suffragetur.

§ 6. Et quia in cautionibus de non offendendo, partes intendunt ut sibi eo, siones de non quo melius fieri potest, modo, cautum offendendo. sit ne offendatur impune, et ideo promittunt non solum pro seipsis, sed etiam pro aliis eorum coniunctis, quod non offendent neque offendi facient, sed aliquando notariorum imperitia, sensum et intentionem partium pervertente, contingit eos scribere quod partes promittunt non offendere per se et alios, ubi scriptum oportuisse pro se et aliis, differentiam videlicet inter has voces per et pro nescientes vel confundentes, ac propterea praebentes ansam cavillosis et delinquentibus praetendendi quod, facta offensione per unum ex comprehensis in fideiussione, non sit commissa stipulatio poenae nisi constet quod ille, qui offendit, de mandato principalis offenderit, unde etiam infinita scandala eveniunt, illaque remanent impunita. Idcirco quod si quis notarius errorem huiusmodi commiserit, mille ducatorum auri Camerae Apostolicae applicandorum poena plectatur et nihilominus sive ex dictione per, sive ex dictione pro, stipulatio concepta et offensio sequuta fuerit, principales promittentes ad poenam conventionalem perinde teneantur, ac si ipsis mandantibus offensio emanasset, et de eorum mandato legitime constaret, iidemque notarii sub simili poena in instrumentis fideiussionum de non offendendo, apponant clausulam: Quod, data contraventione alicuius comprehensi in stipulatione, etsi contingat talem contravenientem vere et realiter confiteri vel ficte, propter contumaciam

in non comparendo, poena conventionalis <sub>I</sub> committatur et exigi possit a fideiussoribus, nulla excusatione vel exceptione penitus admissa, immo habeantur crimen et contraventio ac si per testes vel alias legitime probatum vel approbata fuissent. Et si clausula in stipulatione omissa fuerit, illa nihilominus pro apposita, contraventio pro legitime approbata habeatur.

§ 7. Et similiter si per principalem Declaratio sive alium in fideiussione comprehensum, quod sententia stipulationi contraventum et seu 1 contrapraeiudicet 6- veniens contumax, hicque in meram conhis cautionibus, tumaciam condemnatus fuerit, fideiussor statim ad solvendum poenam conventionalem cogatur, nec possit audiri, suum principalem offendisse ex causa necessariae defensionis allegando et deducendo, ne videlicet delinquentes indirecte per procuratorem et interpositam personam audiantur: et quod dictum est in exemplo exceptionis huiusmodi, id etiam ad omnia alia extendatur. Et si talis clausula fuerit in praedictis stipulationibus omissa, nihilominus apposita similiter intelligatur.

rentibus.

§ 8. Quod et ad legitimam per parentes Et etiam in solvendam extendimus ut illam solvere tesolvendae a pa. neantur, etiam si eorum filii in meram contumaciam de aliquo delicto condemnati aut banniti fuerint, non obstante quocumque statuto aut forsan consuetudine in contrarium existente, quibus omnibus per praesentes in ampliori forma derogatum esse censemus et decernimus.

tuant.

§ 9. Praeterea, quoniam saepe contin-Contumaces git ut qui ex aliquo crimine in contumases se consti- ciam condemnati fuerint, perdurent ad multos annos in contumacia, expectantes occasionem, ut per temporis diuturnitatem criminis probatio impossibilis reddatur, et tunc quaerant contumaciam sibi remitti, et super defensionibus audiri, cum criminibus 2 probandi facultas est fisco sublata, causam plerumque vel co-

- 1 Forsitan sit (R. T.).
- 2 Criminis, Cherub. (R. T.).

ram iudicibus in ipsos propensis, vel in locis, ubi iura fisci deduci non possunt, introducentes, statuimus quod rei in contumaciam condemnati, ad suas defensiones faciendas admitti non possint, nisi infra sex menses, quoad faciendas videlicet, a die condemnationis, quo vero ad iam factas condemnationes, a die publicationis praesentium computandos, nec alibi quam in loco, ubi condemnatio secuta est, vel in curia generali provinciae, ubi delictum fuerit commissum. Et si secus fieri contingat, quaecumque absolutiones desuper obtinendae, etiam si vigore commissionis signaturae nostrae, nullius sint roboris vel momenti, sed ad ipsarum condemnationum iam factarum executionem deveniri possit et debeat. Quo termino sex mensium elapso, sententiae in contumaciam latae, crimen notorium efficiant, et tamquam in rem iudicatam transiverint, realiter et personaliter executioni demandentur.

§ 10. Nee homicidis prosit minor aetas viginti annorum, dum tamen maiores qua-non prodest mituordecim annorum extiterint.

Homicidis

§ 11. Quod si banniti huiusmodi, in Banniti gratis contumaciam condemnati, veniant post-liberandi, si absolvendi sunt. modum absolvendi, iudices, sub poena mille scutorum et infamiae perpetuae, illos gratis et sine ulla sportularum solutione, absolvere debeant.

§ 12. In causis vero clericorum crimi- Praeventio denalibus mere ecclesiasticis, ordinarii eccle- iudices laicos et siastici privative quoad saeculares iudices ecclesiasticos. cognoscant, sed in aliis mixtis sit locus praeventioni inter ordinarium et iudicem saecularem, dataque praeventione ex parte ordinarii ecclesiastici, nonnisi contra clericos tantum procedere possit. Et si praetenderetur ratione connexitatis adiuncti. vel alias quomodocumque laicum eius forum sortiri debere, iudex tamen saecularis ita praeveniens, quavis inhibitione sibi facta non obstante, absque censura-

rum vel aliarum poenarum incursu, procedere possit. Nec non quibuscumque appellationibus, provocationibus, nullitatum dictionibus, commissionibus, inhibitionibus et aliis decretis contra formam superius traditam per quoscumque etiam iudices praefatos pro tempore quomodolibet emanatis et factis non attentis, libere et licite per ipsos iudices, a quibus, ad suarum condemnationum totalem executionem, alias tamen legitime, sub similis indignationis et excommunicationis poena, procedi posse et omnino debere ac ut procedant praecipimus et manda-

tium poenae.

§ 13. Et insuper tam iudicibus praefa-Contravenien- tis quam notariis, sub eadem excommunicationis ac indignationis nostrae privationisque officiorum poena, ne contra praemissa aut quicquam praemissorum facere et attentare praesumant, districtius inhibemus.

ritans.

§ 14. Sicque et non aliter, in praemis-Decretum ir- sis omnibus et singulis, per quoscumque etc., sublata etc., iudicari, et interpretari in quavis causa et instantia debere; irritum quoque etc. decernimus.

derogatio.

§ 15. Non obstantibus praemissis ac Contrariorum quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutisque et consuetudinibus singularum provinciarum praedictarum, civitatum', oppidorum et locorum eorumdem, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, universitatibus, communitatibus et hominibus provinciarum, civitatum et locorum praedictorum, ac etiam singulis praenominatis et aliis quibuscumque iudicibus, etc. per nos et praedecessores nostros concessis, ac etiam iteratis vicibus innovatis, quibus omnibus etc. illorum tenores etc. hac vice latissime derogamus, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque, cum clausulis opportunis et consuetis.

Fiat, motu proprio. I.

§ 16. Et cum declaratione, statuto, Forma et efordinatione, inhibitione, decretis, dero-fectus publicationis. gatione et aliis praemissis, quae ad partem, etiam quoad singulas partes, repetita esse censeantur et sint, latissime extendendis. Et quoad praemissorum omnium et singulorum et praesertim singularum literarum praenarratarum, privilegiorumque, indultorum et aliorum contrariorum praedictorum, aliorumque forsan latius exprimendorum tenores, pro sufficienter expressis habeantur, ac exprimi, narrari et inseri possint in literis per breve nostrum expediendis, quae in dictae Camerae et Cancellariae nostrae et Audientiae causarum Palatii Apostolici valvis, et in acie Campi Florae, dimissis ibi copiis, affixae, post mensem a die affixionis huiusmodi computandum, omnes et singulos ita afficiant atque arctent, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

Fiat. I.

Datum Romae apud S. Petrum XII kalendas iunii, anno sexto.

Publicatio.

Anno a nativitate Domini MDLXV, indictione nona 1, die vero xxvi mensis martii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae quarti anno vi, suprascriptae literae apostolicae, lectae, affixae et publicatae fuerunt in locis suprascriptis, ut moris est, dimissis illarum copiis affixis, per nos Bernardinum Andreutium et Iulium Parinum, apostolicos cursores.

Io. Freille, magister cursorum.

## LXV.

Reformatio officii Poenitentiariae Apostolicae.

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In sublimi beati Petri solio, meritis Exordium. licet imparibus, superna dispositione lo-1 Lege octava (R. T.).

cati, statim ab ipso nostri pontificatus initio, officii nostri esse duximus ut, omni adhibita diligentia, errores, quos circa omnes gradus et hominum conditiones, nimia forsan licentia et impunitate, magno cum animi moerore hisce potissimum temporibus committi animadvertimus, providentiae nostrae ministerio corrigere et emendare, ac ea, quae, hominum licentia crescente, deformata essent, reformare, illaque praesertim circa Romanae Curiae officia et tribunalia ad veram debitamque normam et observantiam reducere curaremus.

mationis.

§ 1. Hinc est quod nos ad Poeniten-Causa refor-tiariae nostrae officium, in quo morum censura et animarum salus praecipue vertitur, nostrae considerationis oculos dirigentes, et attendentes in eo plures et diversos abusus, propter superiorum temporum licentiam et incuriam, irrepsisse, ne illi sese latius diffundant, quantum in nobis est, occurrere volentes, habita desuper cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus deliberatione matura, ipsoque maiore poenitentiario ac eius officialibus auditis et eorum iuribus diligenter visis ac omnibus mature consideratis, de ipsorum fratrum consilio, auctoritate apostolica, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

§ 2. Quod de cetero, perpetuis futuris Reformatio temporibus, pro tempore existens maior super poenitentiarius ac eiusdem Poenitentiariae regens, correctores, scriptores, procuratores ac alii quicumque eius officiales et ministri, ab eorum omnium, quae in infrascriptis capitulis et prohibitionibus continentur, concessione, commissione et expeditione penitus cessare et abstinere debeant.

Commutatio-

§ 3. Et in primis, idem poenitentiarius nibus ultima- abstineat a commutationibus ultimarum voluntatum et earum derogationibus.

§ 4. Necnon ab unionibus perpetuis et Unionibus etc. suppressionibus ac translationibus beneficiorum ecclesiasticorum et applicationibus unius beneficii alteri beneficio et illarum confirmationibus.

§ 5. Item a concessione iuspatronatus concessioniseu praesentandi ad beneficia ecclesia- bus iurispatrostica propter augumentum fructuum, sed tantum ex causa fundationis vel dotatio-

nis illud concedere possit.

§ 6. Similiter abstineat a licentiis standi Licentiis standi extra pro monialibus ex quacumque causa. extra claustra,

- § 7. Necnon a declaratoriis pro reli- Nullitate progiosis propter vim et metum, quos in fessionum, ingressu Religionis vel emissione professionis sibi illatos fuisse praetendant, quando post emissam professionem huiusmodi susceperunt sacros ordines in Religione, etiam si asseratur quod, eisdem vi et metu durantibus, illos susceperint. In aliis autem casibus declaratoriae ipsae committantur ordinario loci et vocato priore monasterii, in quo fuerit emissa professio et numquam in Curia, etiam si pars et testes praesentes essent.
- § 8. Nec concedat religiosis licentias Licentiis pro standi extra propter infirmitates et simi-religiosis infirmis, lia impedimenta, et nec etiam pro subventione parentum aut pupillorum vel aliorum consanguineorum, nisi obtenta licentia suorum superiorum; et in facultatibus pro religiosis eisdem transeundi de Ordine ad Ordinem, etiam in casibus a iure permissis, apponatur semper clausula, quod perpetuo ibidem in claustro Domino famulari teneantur.
- § 9. Apostatis vero absolutionem non concedat, nisi ea lege expressa, ut statim ab apostasia, ad claustrum proprii Ordinis redeant vel ad alium Ordinem transeant aequalis vel arctioris observantiae, ut ibi perpetuam vitam agant.
- § 10. Nec illis aut aliis translatis prae- Licentiis ut dictis indulgeatur, ut beneficia ecclesia- obtineant benestica obtinere, vel illis uti mercenarii

stica.

deservire, aut alias, etiam de superiorum suorum licentia, extra claustrum quoquo modo degere valeant.

§ 11. Similiter non concedat commis-Commissioni- siones alienationum vel permutationum vel alienandi aut affrancationum aut illarum confirbona ecclesiamationum de bonis ecclesiasticis in forma, quae dicitur Si in evidentem, pro rebus quarum redditus annuus summam viginti ducatorum auri de Camera excedat; et commissiones huiusmodi semper ordinario loci et alteri personae in dignitate ecclesiastica constitutae coniunctim committantur. Et si de ipsius ordinarii interesse vel praeiudicio agatur, tunc loco ipsius committantur metropolitano. Et si res ad ipsum metropolitanum pertineat, ordinario viciniori; et numquam similes concedantur commissiones quan-

do agitur de alienatione iurisdictionum

vel vassallorum ad Ecclesiam quovis modo

eriminibus,

pertinentium.

§ 12. Praeterea, ne ordinarii in corri-Absolutione a gendis subditorum excessibus impediantur, et delicta impunita remaneant, non concedat absolutiones vel mandata de absolvendo ab homicidiis vel aliis gravibus delictis, etiam occultis, proquibus de iure civili poena capitalis imposita sit, praeterquam in foro conscientiae dumtaxat. In reliquis vero minoribus et levioribus excessibus, de quibus tamen delinquens non fuerit citatus vel inquisitus, committere possit ordinario ut, imposita illi poena eius arbitrio, eum etiam in foro fori absolvat, ipsumque ab executione ordinum, si secum super irregularitate dispensatum fuerit, similiter eius arbitrio suspendat. Episcopis tamen vel eorum superioribus aut aliis praelatis Sedi Apostolicae immediate subjectis et quibusvis personis in terris Ecclesiae, et multo minus in Urbe delinquentibus, ab aliquibus delictis extra forum conscientiae absolutionem minime concedere possit.

§ 13. Caveat etiam poenitentiarius ne in absolutionibus a simonia reali vel conventionali, etiam occulta, umquam concedat ut ipsi simoniaci beneficia, super quibus simoniam commiserunt, seu pecunias vel alia pro illis accepta, aut fructus exinde post commissam simoniam perceptos, in toto vel in parte retinere possint; quinimmo in absolutionibus huiusmodi apponatur clausula quod uterque ad beneficium, super quo fuit commissa simonia, perpetuo inhabilis existat.

§ 14. Et insuper homicidae voluntario, Et homicidar.,

etiam alias canonice absoluto, altaris ministerium, aut ascensum ad superiores ordines et restitutionem aut retentionem beneficiorum, quibus ipso iure quis privatus vel privandus sit, concedere minime valeat.

§ 15. Nec minus literas de promovendo Literis proad sacros ordines, ac etiam ad primam movendi ad satonsuram a quocumque catholico antistite, nisi allegetur iusta causa, propter quam ab ordinariis suis promoveri, nec ab eis aut eorum officialibus literas dimissorias obtinere valeat, et tunc concedi possint a quocumque ordinario vel pro eo pontificalia exercente; et si causa allegata falsa fuisse deprehendatur, sic promoti ab executione ordinum per suos ordinarios suspendi, vel illa etiam perpetuo privari possint.

§ 16. Similiter idem poenitentiarius Absolutione a non concedat absolutiones a iuramento, iuramentis. nisi ad effectum agendi dumtaxat.

§ 17. Nec dispensationes matrimoniales Dispensationiin forma gratiosa, sed semper commit-bus matrimon., tantur ordinariis, prout alias fieri consuevit.

§ 18. Neque concedat, religiosis licen- Licentiis dotiam suscipiendi gradum doctoratus vel ctorandi, magisterii contra statuta Ordinis, nisi ex aliqua probabili causa et nisi de licentia suorum superiorum.

§ 19. Nec absolutiones a fructibus in-

bite perceptis,

Absolutione a debite perceptis, ratione intrusionis beneficio, vel ob non promotionem aut alium tituli defectum, etiam in foro conscientiae, nisi facta restitutione fructuum huiusmodi.

iurisdict, ecclesiastica.

§ 20. Nec etiam absolutiones concedat Usurpataque pro usurpata iurisdictione vel violata libertate ecclesiastica, etiam in foro conscientiae, nisi cum clausula Satisfacto prius de damnis et expensis parti laesae.

§ 21. Neque facultates testandi iuxta Facultate te- formam quinterni simpliciter, sed cum standi, clausula, Dummodo non supra summam centum ducatorum, etiam ad pias causas, ac pro servientibus. Religiosis vero extra claustrum, etiam cum apostolica dispensatione degentibus, facultates testandi

nullo modo concedantur.

§ 22. Et insuper non confirmet gesta Confirmatione per ordinarios aut alios inferiores illis ab de iure communi non concessa, nec supordinario. pleat eorum defectus.

super aetate.

§ 23. Minus etiam dispenset super ae-Dispensation, tate promovendorum ad sacros ordines de iure requisita, nec tempus praefatis ad munus consecrationis suscipiendum a iure statutum ultra tres menses, et terminum anni rectoribus parochialium ecclesiarum et aliis quibusvis, ad sacros, etiam presbyteratus, ordines suscipiendos, a iure aut in fundatione beneficiorum quomodolibet constitutorum extra casus a iure permissos, ultra sex menses minime prorogare valeat.

tates non excedat.

§ 24. Et ultra praemissa abstineat etiam Poenitentia- ab expeditionibus quibuscumque, quae rius suas facul- sibi per literas suarum facultatum expresse non conceduntur, nisi alias de iure communi in casibus, de quibus agetur, ordinario concessae reperiantur. Nec suffragetur praetextus consuetudinis seu styli, aut quasi possessionis ipsius maioris poenitentiarii et praedecessorum suorum in similibus concedendis, etiam si consuetudo aut stylus vel quasi possessio huiusmodi per literas facultatum suarum generaliter approbata reperiantur.

§ 25. Volumus insuper quod officium sede vacante, sacrae Poenitentiariae, Sede Apostolica poeniten. offivacante, in omnibus et singulis, quae ad his quae ad foforum fori quomodolibet pertinent, penitus et omnino conquiescat. Quodque ea tantum, pro animarum salute, expedire valeat, quae forum conscientiae respiciunt.

§ 26. Districtius inhibentes moderno et pro tempore existenti maiori poeni- poenitentiar, et officialibus ne tentiario, in virtute sanctae obedientiae, aliquid expedire ac regenti, correctoribus, scriptoribus, tra praedictoprocuratoribus, revisoribus, sigillatori-rum tenorem. bus aliisque dictae Poenitentiariae officialibus quibuscumque, sub nostrae indignationis et excommunicationis latae sententiae, necnon privationis et amissionis suorum huiusmodi et aliorum officiorum et beneficiorum quorumcumque per eos obtentorum, et inhabilitatis ad aliam 1 et alia in posterum obtinenda, aliisque gravioribus nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis arbitrio infligendis et applicandis poenis, ne de concessionibus et expeditionibus sibi per praesentes interdictis, contra praemissorum tenorem, etiam praetextu quorumvis privilegiorum et indultorum eis quomodolibet concessorum, se intromittere quoquomodo audeant seu praesumant.

Inhibetque

§ 27. Decernentes quascumque conces- Decretum irsiones, gratias ac expeditiones deinceps ritans. ab eodem officio Poenitentiariae contra praesentium tenorem, quod absit, pro tempore emanatas, etiam si in illis asseratur vivae vocis oraculo ac de mandato nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis speciali et expresso factas fuisse, nullas nihilominus et invalidas ac extortas et subreptitias esse et censeri, neminique propterea suffragari posse; et ita per quoscumque locorum ordinarios ac iudices et commissarios,

1 Ad illa, Matth. (R. T).

quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

rogatoriae.

§ 28. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque et indultis eidem maiori poenitentiario ac eius officio, etiam in illius erectione et institutione, etiam motu proprio, consistorialiter ac de fratrum eorundem consilio et assensu, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie et alias quomodolibet, etiam per felicis recordationis Eugenium IV, Sixtum etiam IV et Paulum III ac alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac etiam nos concessis, approbatis et innovatis, ac decretis et censuris in illis appositis. Quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis,

indultis et literis apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quæ, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus praesentium impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum habenda esset in eisdem literis mentio specialis.

§ 29. Ut autem praesentes literae ad om- Forma et efnium notitiam deducantur, et omnes, quo-fectus publicarum interest vel interesse poterit, omnino afficiant, volumus et mandamus illas in Palatii nostri Apostolici ac officii Poenitentiariae huiusmodi valvis et acie Campi Florae affigi, et per aliquod temporis spatium, relicta ibidem copia, detineri, ut ii, quos literae ipsae concernunt seu concernere poterunt quomodolibet in futurum, quod ad ipsorum notitiam non pervenerint, vel illas ignoraverint, quo minus eos arctent, perinde ac si eis personaliter intimatae forent, nullam possint excusationem praetendere vel ignorantiam allegare; cum non sit verisimile apud eos remanere incognitum quod tam patenter extiterit publicatum.

§ 30. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam nostrorum statuti, ordinationis, voluntatis, inhibitionis, decreti, derogationis et mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, quarto nonas maii, pontificatus nostri anno tertio.

+ Ego Pius catholicae Ecclesiae episcopus.

Sequentur subscriptiones cardinalium, et publicatio.

Dat. die 4 maii 1562, pontif. anno III.

## LXVI.

Episcopos titulares nuncupatos pontificalia exercere in aliena dioecesi, nisi de ordinariilicentia, minime posse sancit 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

sce ferendi de-

§ 1. Cum, sicut accepimus, nonnulli epi-Causae huiu- scopi ecclesiar., quae in partibus infidelium consistunt, clero carentes ac populo christiano, cum fere vagabundi sint et permanentem sedem non habeant, non quae Iesu Christi, sed alienas oves, inscio proprio pastore, quærentes, pontificalia officia, quæ nisi de ipsorum locorum ordinariorum licentia et in personas eisdem ordinariis subject as tantum exercere deberent, in alienis civitatibus et dioecesibus, seu in locis nullius dioecesis quasi episcopalem cathedram, propria temeritate ac praetextu literarum sacrae nostrae Poenitentiariae officio vel alias emanatarum, erigere, et quoscumque ad se venientes, etiam si suorum praelatorum literas commendatitias non habeant, clericali caractere insignire et ad sacros, etiam presbyteratus, ordines promovere audeant et praesumant, quo plerumque fit ut minus idonei ac rudes et ignari et qui a suo episcopo, tamquam inhabiles et indigni, reiecti fuerint, ab illis ordinati, nec divina officia peragere, neque ecclesiastica sacramenta recte valeant administrare, in clericalis sacerdotalisque ordinis dedecus et contemptum. ac christifidelium devotionis diminutionem et scandalum plurimorum.

- § 2. Nos igitur, pro nostri pastoralis Declaratio (de officii, nobis divinitus iniuncti, debito, opqua in rubrica). portunum in praemissis remedium adhibere volentes, motu proprio et ex certa nostra scientia, quascumque literas ab eodem Poenitentiariae nostrae officio seu alias a Sede Apostolica quomodolibet emanatas harum serie revocantes penitus et
  - 1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

- annullantes, ac nemini de cetero suffragari, nec quemquam illis se ullo pacto iuvare neque uti posse decernentes, auctoritate apostolica, tenore præsentium, statuimus, ordinamus atque declaramus quod posthac nullus episcopus ex eis, qui titulares vocantur, in qualibet civitate seu dioecesi, etiam si in loco nullius dioecesis, quantumcunque exempto, aut aliquo monasterio cuiusvis Ordinis, etiam quibuslibet privilegiis et immunitatibus suffulti, ubilibet consistente, resederit aut moram traxerit, praetextu quarumvis literarum ab eodem Poenitentiariae officio seu alias ab ipsa Sede Apostolica sibi de promovendo quoscumque ad se recurrentes pro tempore concessarum, pontificalia officia, nisi, ut praefertur, de ordinarii loci expressa licentia, et in personas eidem ordinario subiectas, dumtaxat exercere, vel aliquem alterius subditum, etiam sub colore familiaritatis, continuae commensalitatis suae, absque sui proprii praelati expresso consensu aut literis dimissoriis, ad primam clericalem tonsuram aut aliquos alios minores, aut etiam sacros et presbyteratus, ordines, ullatenus possit aut debeat.
- § 3. Quodque quilibet ex dictis episco- Ponz contra pis titularibus contrafaciens, ab exercitio ipsorum pontificalium per annum; taliter vero promoti ab executione ordinum per eos, ut praemittitur, susceptorum, donec suo praelato visum fuerit, ipso iure suspensi sint et esse censeantur.
- § 4. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fun-huiusce decreti. gentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane decernimus.
  - § 5. Non obstantibus praemissis ac qui-

Observantia

deregatio.

Obstantium busvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon civitatum, dioeccsum, monasteriorum, Ordinum et locorum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis illis quomodolibet concessis et confirmatis; quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesimaprima maii, millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, pontificatus nostri anno tertio. Dat. die 21 maii 1562, pontif. anno III.

> > Sequitur declaratio superius editae constitutionis.

# Pius Papa IV, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Alias emanarunt a nobis literae in Enunciat su- forma brevis, tenoris subsequentis, videlicet periores literas. Pius etc.
- inobedientes.

§ 2. Volentes autem, per nostrae solli-Ordinariis dat citudinis vigilantiam, in praemissis diligenfacultatem pro-cedendi contra tius et efficacius providere ne episcopi titulares, in praeinsertis literis nominati, aliquid, etiam praeter mentem ac voluntatem nostram et sacras constitutiones, in ecclesiastici ordinis iacturam et detrimentum, attentare seu praesumere audeant: motu et scientia similibus, quod episcopi titulares praefati posthac nullos actus pontificales exercere, neque ordines sacros aut minores nec etiam primam clericalem tonsuram cuiquam conferre possint, tam temporibus a iure statutis quam extra ipsa tempora, non solum personis et in locis subjectis dioecesanis in quorum diœcesi pro tempore resederint, sed nec etiam aliis personis, quae ad illam dioecesim

cum licentia proprii ordinarii seu superioris venirent et peterent se promoveri aut ordinari, nisi habita prius expressa licentia episcopi vel eius vicarii in cuius dioecesi fuerint, etiamsi in monasterio vel loco nullius dioecesis seu quomodolibet exempto dictos actus pontificales exercere, aut ordines et tonsuram huiusmodi conferre vellent; quodque si dicti episcopi titulares contrafecerint, et in praemissis non paruerint vel in eis excesserint, episcopi ordinarii seu illorum vicarii tamquam delegati Sedis Apostolicæ, contra eos ad suspensionis ab eorum ordinibus ad tempus sibi bene visum, necnon, illorum crescenti contumacia, ad privationis omnium et singulorum beneficiorum, per eos ex dispensatione apostolica seu alias quomodolibet obtentorum, ac etiam pecuniarias arbitrio ipsorum ordinariorum seu vicariorum infligendas et applicandas poenas, procedere, et eos a suis dioecesibus expellere libere et licite valeant; nec illi in monasteriis aut locis exemptis vel nullius dioecesis, quae consistant intra ipsorum ordinariorum dioecesim, vel ei contigua sint, sine permissione episcopi vel eius vicarii huiusmodi, stare, habitare seu moram trahere ullo modo possint, auctoritate apostolica, tenore praesentium, similiter statuimus, decernimus atque declaramus.

- § 3. Inhibentes, sub suspensionis a divinis et excommunicationis aliisque arbi-macibus infligit trii nostri poenis, eisdem episcopis titularibus, ne, quovis praetextu aut quaesito colore, huic statuto, decreto et declarationi ac praesentibus literis nostris in aliquo ullatenus contrafacere seu contravenire audeant vel praesumant.
- § 4. Decernentes nihilominus irritum Contraria tollit. et inane, si secus super his ab illis seu eorum aliquo fieri vel attentari contigerit. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac quibusvis literis,

pænas Pontifex.

tam ab ipsa Sacra Poenitentiaria, quam ! sub plumbo et in forma brevis a nobis et Sede Apostolica quomodolibet emanatis et in futurum forsan emanandis; necnon omnibus illis, quae in praeinsertis literis huiusmodi voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesima octava iunii, millesimo quingentesimo sexagesimo tertio, pontificatus nostri anno quarto.

## LXVII.

Reformatio officii correctoris Cancellariae Apostolicae et literarum minoris iustitiae, contradictarum nuncupatarum.

# Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Universi gregis dominici curam nobis divina dispositione commissam, pro pastoralis officii debito, divina favente gratia, diligenter et salubriter exercere cupientes, ad ea potissimum, pro christifidelium animarum salute, nostrae dirigimus considerationis intuitum, per quae iuris et iustistiae cultus a nostris et Sedis Apostolicae officialibus servetur et inviolabiliter custodiatur.

reformationis,

§ 1. Sane cum nos, una cum venerabi-Causae huivs libus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus. singulorum Romanae Curiae tribunalium et officiorum correctioni et emendationi iugiter intendentes, inter cetera, ad officium correctoris Cancellariae Apostolicae ac literarum iustitiae contradictarum respexerimus, animadvertimus etiam officium ipsum, quod antiquissimum existit, et per quod literae apostolicae iustitiae sub nomine Romani Pontificis ac sub plumbo expediuntur, pro superiorum temporum licentia, antiquam disciplinam ac puritatem in literarum huiusmodi expedi-

tione 1 et emendatione, vocato et audito dilecto filio magistro Paulo Odescalco, Cancellariae et literarum huiusmodi moderno correctore, motu proprio et ex certa scientia, de eorumdem fratrum consilio et assensu, statuimus et ordinamus.

§ 2. Quod deinceps perpetuis futuris super expeditemporibus dictus Paulus ac pro tempore tion in causis, in quibus Papa existens corrector, necnon literarum ea-vel eius signarumdem procuratores in causis, in quibus rescripta a nobis vel a signatura nostra iustitiae pro tempore emanare contigerit, in eadem instantia se nullatenus intromittant. Possint tamen causas appellationum a sententiis definitivis vel definitivae vim habentibus committere.

§ 3. Item confirmationes indulgentiarum, Indulgentiasive perpetuarum sive temporalium, et tis, contractitestamentorum aut ultimarum voluntatum ac iurispatronatus et praesentandi nullo modo expediant, sed nec contractuum, nisi ad utriusque contrahentis supplicationem et sine praeiudicio tertii.

§ 4. Et minus sententiarum, nisi cum Sententiis, laudis, comproclausula, quatenus rite et recte latae sint missis, et in rem transiverint iudicatam, neque adversus illas aliquid fuerit impetratum. A confirmationibus etiam compromissorum et laudorum ante utriusque partis ex-

pressam homologationem.

§ 5. Necnon unionum perpetuarum vel Unionibus basuppressionum aut translationum benefi- neficiorum, ciorum ecclesiasticorum aut illorum fructuum applicationum omnino abstineant.

§ 6. Similiter non concedant confirmationes alienationum, permutationum aut bus bonorum liberationum de bonis ecclesiasticis, quorum annuus redditus summam quinque ducatorum excedat, id quod dispositive in literis exprimi debeat, et confirmationes huiusmodi semper ordinario loci et alteri personae in dignitate ecclesiastica constitutae coniunctim committantur. Et si de ipsius ordinarii interesse vel praeiudicio agatur, tunc loco ipsius committantur me-

1 Cherub. hîc addit relaxasse, ac propterea pro illius reformatione etc.

Alienationiecclesiastic.,

tropolitano; et si res ad ipsum metropolitanum pertineat, ordinario viciniori; et nunquam similes commissiones concedant quando de alienandis iurisdictionibus vel vassallagiis ad ecclesias quomodolibet pertinentibus agitur.

bus regularium.

§ 7. Literas etiam declaratorias nullita-Professioni- tis professionis propter vim et metum, quando religiosi, post ingressum Religionis vel emissam professionem, sacros ordines in Religione susceperunt, etiam si asseratur quod, eisdem vi et metu durantibus, dictos ordines susceperint, minime concedant. In aliis autem casibus declaratoriae huiusmodi committantur ordinario loci, vocato priore monasterii loci eiusdem, in quo fuit emissa professio, et nunquam in Romana Curia, etiam si pars et testes in ea praesentes essent.

§ 8. Sed nec licentias religiosis eisdem Religiosorum standi extra monasterium, etiam in casibus licentiis standi extra claustra, infirmitatis vel aliis a iure permissis, nec pro subventione parentum, pupillorum aut aliorum consanguineorum, nisi de expressa licentia suorum superiorum petita et obtenta.

§ 9. Et similiter absolutiones a iura-Absolutione mento, praeterquam ad effectum agendi iuramentorum, et excipiendi.

§ 10. Ac facultates testandi de bonis Facultatibus ecclesiasticis in forma quinterni, ultra sumtestandi . mam centum ducatorum, minime concedere valeant; religiosis vero, etiam extra claustra cum legitima dispensatione degentibus, similes facultates testandi nullatenus concedantur.

§ 11. Item, gesta per ordinarios aut Ordinariorum alios inferiores, nisi in casibus illis expresse gestis, de iure permissis, et quando ex eorum narrativa formam iuris minime per eos servatam esse constat, nullatenus confirment, nec eorum defectus iuris vel facti aliquo modo suppleant.

> § 12. In primis autem abstineant a confirmatione tituli vel possessionis beneficio

rum ecclesiasticorum, etiam pro pacificis Beneficiorum possessoribus, etiam cum clausula siculi sessionibus, iuste et pacifice possidetis, cum, sicut accepimus, confirmationes huiusmodi plerumque petantur in fraudem ad confovendos intrusos et alios, qui literas apostolicas provisionis beneficiorum corumdem minime expediverunt, ac minime curant expedire.

§ 13. Abstineant etiam a declaratoriis super homicidiis et irregularitate exinde diis et irregucontracta, etiam si illa vim vi repellendo laritate, et ad necessariam defensionem commissa fuisse asseratur.

Declaratoriis

§ 14. Item, a confirmationibus decimarum et illarum acquisitionum, etiam pro confirmation., pacificis possessoribus, nisi illas ante concilium Lateranense, tempore recolendae memoriae Alexandri III celebratum, legitime acquisitas esse expresse dicatur.

Decimarum

§ 15. Et insuper a confirmationibus quibuscumque de rebus litigiosis omnino ces-sis, sent.

§ 16. Privilegia vero ac facultates et gratias per Sedem Apostolicam concessa, in genere tantum, non autem in specie, confirment, nisi privilegia ipsa de verbo ad verbum inserantur, de quibus per literas apostolicas aut earum transumpta authentica, omni prorsus suspicione carentia, ipsi correctori constiterit, de quo in confirmatione ipsa expressa mentio fieri debeat.

Indultorum confirmatione,

§ 17. Postremo cum officium ipsum correctoris potissimum versetur in concessione vel confirmatione eorum, quae sunt de iure permissa, nullatenus concedendo vel confirmando rescribat in materiis quoquomodo in iure dubiis vel ubi variae sunt iurisperitorum opiniones, etiam pro communi illorum sententia, sed tantum ubi de re ipsa clara et expressa de iure decisio apparet et de cuius intellectu nullatenus apud iuris interpretes dubitetur.

§18. Procuratores autem literarum ipsa-

Rebus dubiis

Bull. Rom. Vol. VII.

Procuratores rum contradictarum materias iniustas aut facti veritatem. indebitas non procurent, nec minus 1 literarum forment contra vel praeter continentiam memorialium et veritatem facti illis a partibus exhibiti, ne, facto variato et veritate immutata, literas expediant, quae alias expediri non possent, prout saepius attentatum fuisse accepimus. In reliquis vero, per praesentes non immutatis aut alteratis, antiquum stylum in expeditionibus literarum earumdem servari solitum inviolabiliter observent.

tium poenae.

§ 19. Districtius inhibentes praefato ac contravenien- pro tempore existenti correctori, sub indignationis nostrae; procuratoribus vero, praesentibus et futuris, sub excommunicationis latae sententiae necnon privationis officiorum et beneficiorum quorumcumque per eos obtentorum, ac inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda. aliisque nostri et pro tempore existentis Romani Pontificis arbitrio inferendis et applicandis poenis, ne de causis ac expeditionibus per praesentes interdictis, et alias quam ut praefertur, etiam praetextu quorumvis privilegiorum et indultorum, eis et eorum officio quomodolibet concessorum, aut consuetudinis vel quasi possessionis, in similibus materiis prohibitis expediendis se intromittere quoquomodo audeant vel praesumant.

trariorum.

§ 20. Decernentes nihilominus quascum-Irritatio con- que concessiones, commissiones et alias expeditiones ab illis et a dicto officio deinceps contra praesentium tenorem pro tempore quomodolibet, quod absit, attentatas, nullas et invalidas ac extortas et subreptitias fore et esse ac censeri, neminique propterea suffragari posse.

lata, etc.

§ 21. Sicque per quoscumque locorum Clausnia sub- ordinarios ac iudices et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac eiusdem Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate

1 Minutas, Cherub. (R. T.).

et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

et ordinationibus apostolicis, privilegiis rogatoriae. quoque et indultis, eisdem correctori et procuratoribus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac forsan nos concessis, approbatis et innovatis, ac decretis et censuris in illis appositis (quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus) contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et

§ 23. Ut autem praesentes literae ad omnium notitiam deducantur, et eos, quo- candi. rum interest vel interesse poterit, omnino afficiant, volumus et mandamus illas in Palatii nostri Apostolici ac Audientiae literarum contradictarum valvis et acie Campi

literis apostolicis, generalibus vel speciali-

bus, quorumcumque tenorum existant, per

quae, praesentibus non expressa vel totaliter

non inserta, effectus praesentium impediri

valeat quomodolibet vel differri, et de qui-

bus quorumque totis tenoribus habenda sit

in nostris literis mentio specialis.

§ 22. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de-

Florae per aliquos ex cursoribus nostris affigi et per aliquod temporis spatium, relicta ibidem earum copia, affixas detineri, ut ii, quos literae ipsae concernunt seu concernere poterunt quomodolibet in futurum, nullam possint excusationem praetendere vel allegare quod ad ipsorum notitiam non pervenerint, cum non sit verisimile apud eos incognitum remanere quod tam patenter publicatum fuerit.

nalis.

§ 24. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe- hanc paginam nostrorum statuti, ordinationis, inhibitionis, decreti, derogationis, voluntatis et mandati infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei acheatorum Petriet Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXII, sexto kalendas iunii, pontificatus nostri anno tertio.

+ Ego Prus, catholicae Ecclesiae episcopus.

Sequentur subscriptiones cardinalium et publicatio.

Dat. die 27 maii 1562, pontif. anno III.

# LXVIII.

Reformatio tribunalis Reverendae Camerae Apostolicae 1.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Romanus Pontifex, Christi vicarius, uti prudens paterfamilias, provide animadvertens in agro dominico multam messem et multos iam operarios esse, ut opus Domini recte et sine confusione adimpleatur, sin-

1 De munere officialium Camerae, plene habes de clericis in constitutione xvii Eugenii IV, Inter, tom. v, pag. 32; et in constitutione i Callisti III, Quae laudabili, ibid., pag. 116; in constitutione x Iulii II, Ex iniuncto, ibid., pag. 418.

gulis curas partitur et officia distribuit, ac ne quis muneris sibi commissi limites excedat, aut in alterius messem falcem imponat, solerti studio et diligentia providet, sicut, pro felici ipsius agricultura et directione, in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Sane, postquam nos sacrum oecu- studium Papas menicum et generale concilium pro extir- reformandi eius pandis haeresibus et christiani populi moribus emendandis in civitate Tridentina celebrandum indiximus, prout illud, divina favente gratia, frequentissimo praelatorum conventu iam feliciter congregatum extitit, et suos salutares progressus habere coepit, dum concilium ipsum generali totius Ecclesiae reformationi diligenter incumbit, nos Curiae nostrae ac illius officiorum et tribunalium peculiari correctioni animum adiecimus, et a sacrae Poenitentiariae officio, in quo salus praecipue vertitur animarum, initio sumpto, illius reformationem feliciter absolvimus.

solum Patrimonii Beati Petri, sed universorum fisci apostolici iurium conservatio et administratio versatur, direximus oculos nostrae mentis, animadvertimusque in eamdem Cameram, pro superiorum temporum licentia et incuria, pleraque negocia extra propriam ipsius tribunalis naturam, tam circa ditioni ecclesiasticae in temporalibus subiectas, quam reliquas totius christiani orbis provincias, irrepsisse, per quae camerarii nostri ac praesidentium et clericorum eiusdem Camerae studia a propriis et peculiaribus eorum curiis dis-

trahuntur, aliorumque tribunalium et

officiorum dictae Curiae, ac totius Eccle-

siastici Status iurisdictio, cum magno fisci

nostri ac partium litigantium detrimento

et reliquorum christifidelium scandalo,

confunditur et impeditur. Idcirco, ad tol-

§ 2. Nunc vero Camerae nostrae Aposto-

licae tribunal, tamquam reliquis totius Cu-

riae dignius et excellentius, in quo non

reformationis.

lendos abusus huiusmodi, et ut camerarius ac clerici et praesidentes praedicti eorum proprio muneri commodius et diligentius intendere valeant, habita super his cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus deliberatione matura, et dilecto filio nostro Guidone Ascanio Sanctae Mariæ in Via-Lata diacono cardinali de Sancta Flora nuncupato, moderno camerario nostro, ac dilectis filiis praesidentibus et clericis dictae Camerae eiusque notariis auditis, et eorum facultatibus et iuribus diligenter inspectis, omnibusque mature consideratis, de eorumdem fratrum consilio, apostolica auctoritate, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

§ 3. Quod de cetero, perpetuis futuris Camerarius et temporibus, praedicti Guido Ascanius carclerici causas dinalis ac pro tempore existentes cameconcern. et non alias causas pri- rarius ac praesidentes et clerici fisci novatorum cogno- stri negociis diligenter incumbant; utque illud liberius et facilius facere et exequi possint, causis inter fiscum nostrum et privatos, iuxta propriam eorum tribunalis naturam, contenti sint, et propterea a cognitione causarum inter privatos, etiam per viam appellationis, etiam in terris Ecclesiae, ad Sedem Apostolicam interpositæ, omnino abstineant, nisi causae a negociis fiscalibus dependeant, aut ab illis originem trahant.

commissionibus causarum

§ 4. Similiter abstineant a commissioni-Et abstineant a bus et avocationibus causarum, necnon literis monitorialibus et inhibitoriis, ac sequestrationibus et aliis huiusmodi, ubi non agitur de interesse fisci, etiam in terris Ecclesiae, cum haec ad signaturam nostram spectare noscantur, et alias ordo iudiciorum multipliciter confundantur. Permittimus tamen illis, pro minori pauperum dispendio, ut causas appellationum a sententiis definitivis vel earum vim habentibus interlocutoriis, intra quadraginta milliaria ab Urbe, in rebus minimis et profanis, summam vigintiquinque ducatorum non exce-

dentibus, de qua dispositione 1 mentionem facere teneantur, per simplices literas, alias iuxta formam iuris, committere possint.

§ 5. Interdicimus etiam illis commissio- Alienationumnes alienationum de bonis ecclesiasticis in que bonorum eccles. forma, quae dicitur Si in evidentem, pro rebus, quarum redditus annuus summam quinque ducatorum auri de Camera excedat, de quo redditu similiter expressa mentio in dispositiva literarum habeatur, et commissiones huiusmodi semper ordinario loci et alteri personae in dignitate ecclesiastica constitutae coniunctim committantur; et si de ipsius ordinarii interesse vel præiudicio agatur, tunc loco ipsius committantur metropolitano; et si res ad ipsum metropolitanum pertineat, ordinario viciniori; et numquam similes commissiones concedant, quando agitur de alienatione iurisdictionum vel vassallorum ad Ecclesiam quovis modo pertinentium.

§ 6. Insuper ne delicta impunita remaneant, ab absolutionibus et remissionibus bus a delictis, delictorum quorumlibet, etiam levium, aut illorum commissionibus, necnon salvisconductibus pro delinquentibus, etiam de delictis extra terras Ecclesiae commissis, omnino abstineant.

Moratoriis.

§ 7. Et similiter a moratoriis dilationibus, nisi ad modicum tempus et non ultra mensem, ac data idonea cautione, et pro his debitoribus tantum, qui aliam dilationem non obtinuerint.

§ 8. Hebræis vero tolerantias aut alia Hebraeorum privilegia præiudicium christianorum quo- tolerantiis, modolibet concernentia.

- § 9. Et quibusvis personis, frumento- Extractionirum aut aliorum victualium ex Urbe vel bus, aliis terris Ecclesiae 2.
- § 10. Et tam in illis quam extra eas, ad cuiusvis instantiam, represalias, etiam pro debitis fiscalibus, nisi de particulari et expresso mandato nostro aut Pontificis pro tempore existentis.
  - § 11. Necnon literas camerales pro adi-
  - 1 Cherub. legit: quo dispositive (R. T.).
  - 2 Deesse videtur asportationem (R. T.).

Represaliis,

Possessione piscenda possessione beneficiorum ecclesiasticorum, etiam nobis et Sedi Apostolicae reservatorum; et prorogationem temporis ad expediendas literas apostolicas quarumcumque gratiarum, aut ad solutionem annatarum vel aliorum iurium collegio cardinalium aut officialibus debito-

rum minime concedere valeant.

§ 12. Caveant etiam ab impositione vel Vectigalibus, augmento vectigalium seu datiorum vel illorum diminutione aut alteratione ex quacumque causa, etiam publicam utilitatem concernente.

§ 13. Sed nec spolia clericorum decespoliis cleri- dentium, aut decimas vel alia regalia aut credita fiscalia in toto vel in parte donare vel remittere possint. Commissarii vero ad praemissa exigenda et recuperanda, non nisi idonei et probatae vitae, nullum habentes in ea re interesse, constituantur, qui etiam iureiurando ac idoneis cautionibus de eorum officio fideliter et diligenter exercendo adstringantur.

rum iurisdic.

§ 14. Clerici vero Camerae, cum nullam De clerico- iurisdictionem ut singuli, sed tantum collegialiter et in plena Camera habere noscantur, nihil expediant privatim et singulariter, nec aliquas literas aut patentes de quacumque re subscribant, nisi ex commissione eis facta in eadem plena Camera, in qua omnia clare et distincte proponi, ac in libro propositionum annotari debeant.

munere.

§ 15. Notariique in expeditionibus et Notariorum scripturis desuper conficiendis, de propositione et commissione huiusmodi mentionem expressam habere teneantur.

spiritualia,

- § 16. Sed et tam camerarius quam cle-Indultis circa rici ipsi, ultra prohibita in praesenti reformatione, a quibuscumque licentiis, gratiis et indultis de rebus spiritualibus in forma gratiosa vel commissaria, etiam cum clausulis iustificativis et alias, tam in terris Ecclesiae quam extra illas, omnino absti-
  - § 17. Et similiter a quibuscumque aliis

expeditionibus, quae sibi, ratione suae ordinariae iurisdictionis, propter publicam utilitatem vel alias, expresse per literas suarum facultatum concessae non reperiuntur. Nec praetextus consuetudinis aut quasi possessionis, etiam antiquissimae et immemorabilis, in similibus concedendis eis suffragetur, etiam si consuetudo et quasi possessio huiusmodi per literas aliquorum Pontificum generaliter approbatae fuerint.

§ 18. Notarii vero Camerae abstineant ab extorsionibus et indebitis exactionibus, utpote pro obligationibus solvendi annatas, quae tamen in promptu solvuntur, prout hactenus usurpatum esse accepimus, et aliis huiusmodi, super quibus et aliis per praesentes statutis et prohibitis, camerarius ac eius vicarius diligentem inquisi-

tionem adhibere et delinquentes condignis poenis pro modo culpae punire debeant.

§ 19. Sede autem Apostolica vacante, officium camerarii, quod per constitutio- clericorum officio pro temnem piae memoriae Clementis Papae V, pore Sedis vaetiam praedecessoris nostri, in concilio Viennensi editam, durare decernitur, ita durare declaramus ut tam ipse camerarius quam praesidentes et clerici ac notarii praedicti non solum ea, quae praesenti constitutione prohibentur et quæ, Pontifice vivente, etiam pro eiusdem Pontificis

me usurpent, sed tantum exactioni pecuniarum Camerae Apostolicae debitarum ac illarum reservationi necnon provisionibus ratione Sedis vacantis necessario faciendis, incumbere et propterea a solutione debitorum ante Pontificis obitum contra-

reverentia aut alias quomodolibet exer-

cere et expedire non consueverunt, mini-

ctorum, aut illorum declaratione vel novatione, ac rationum solidatione et quibuscumque aliis expeditionibus, tam gratiam quam iustitiam aut illarum execu-

tionem quomodolibet concernentibus, omnino abstinere debeant.

§ 20. Districtius inhibentes praefato ac

An. C. 1562 Expeditioni-

Notariorum extorsionibus.

tium poenae.

Contravenien- pro tempore existenti camerario, in virtute sanctae obedientiae; clericis vero ac notariis et aliis officialibus et eorum ministris quibuscumque, sub excommunicationis latae sententiae, necnon privationis officiorum et beneficiorum quorum cumque per eos obtentorum ac inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda, aliisque nostri et pro tempore existentis Romani Pontificis arbitrii poenis, ne de causis, negociis ac expeditionibus per praesentes interdictis, etiam praetextu quorumvis privilegiorum et indultorum eis quomodolibet concessorum, aut consuetudinis vel quasi possessionis huiusmodi se intromittere quoquo modo audeant seu praesumant.

§ 21. Decernentes quascumque conces-Annullatio ali- siones, commissiones et expeditiones ab illis et a dicta Camera deinceps contra praesentium tenorem pro tempore forsan, quod absit, attentatas, etiam si illas vivae vocis oraculo emanassae asseratur, nihilominus nullas et invalidas ac extortas et subreptitias fore et esse ac censeri, neminique propterea suffragari posse.

lata.

§ 22. Et ita per quoscumque locorum clausula sub- ordinarios ac iudices et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac eiusdem Romanae Ecclesiae cardinales, etiam provinciarum et terrarum ditionis esclesiasticae legatos, eorumque vicelegatos, gubernatores et alios officiales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

rogatoriae.

§ 23. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque, indultis ac facultatibus eisdem camerario ac praesidentibus et clericis, etiam motu proprio et consistorialiter, ac sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie et alias quomodolibet, etiam per piae memoriae Martinum V, Eugenium IV, Innocent. VIII et prædictum Leonem X et Paulum III ac Iulium etiam III et alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac forsan etiam nos concessis, approbatis et innovatis, ac decretis et censuris in illis appositis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa ac individua et de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentihus non expressa vel totaliter non inserta, effectus praesentium impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris literis mentio specialis.

§ 24. Ut autem praesentes literae ad Forma et elomnium notitiam deducantur, et eos, quo-fectus publicarum interest vel interesse poterit, omnino afficiant, volumus et mandamus illas in Palatii nostri ac Camerae Apostolicae valvis et acie Campi Florae per aliquos ex cursoribus nostris affigi et per aliquod temporis spatium, relicta ibidem earum copia. de fratrum eorumdem consilio et assensu, l'affixas detineri, ut ii, quos literae ipsae

concernunt seu concernere poterunt quomodolibet in futurum, nullam possint excusationem praetendere vel allegare quod ad ipsorum notitiam non pervenerint, cum non sit verisimile apud eos incognitum remanere quod tam patenter publicatum fuerit.

Sanctio poen.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, sexto kalendas iunii, pontificatus nostri anno III. + Ego Pius, catholicae Ecclesiae episco-

Sequentur cardinalium subscriptiones et publicatio.

Dat. die 27 maii 1562, pontis. anno III.

## LXIX.

Reformatio tribunalis auditoris causarum Curiae Reverendae Camerae Apostolicae.

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter multiplices pastoralis officii nostri curas, illa nos potissimum urget ut provisionis nostrae ministerio Romanae Curiae tribunalia iuste et salubriter dirigantur, ac subditis nostris et aliis christifidelibus causas et negocia sua in eis tractantibus ius et iustitia aequa lance et minoribus, quam fieri poterit, dispendiis ministrentur.

§ 1. Sane cum nos, una cum venera-Causa huins bilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, generali tribunalium et officiorum eiusdem Curiae reformationi solerti studio ac vigilantia intenderemus, inter cetera, respeximus ad antiquissimum et nobilissimum tribunal nostri et Curiae causarum Camerae Apostolicae generalis auditoris, qui non solum Romanae Curiae iudex ordinarius existit,

sed in tota temporali iurisdictione nostra ac universis christiani orbis provinciis et regnis, ex indulto diversorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, in civilibus et criminalibus iurisdictionem exercet, animadvertimusque in eodem tribunali, pro temporum incuria et negociorum multiplicitate, nonnullos abusus irrepsisse, ac non modica emendatione et correctione opus esse.

§ 2. Et propterea, ut tam auditor quam eius locumtenentes et notarii, intra iurisdictionis suae fines se contineant, neque causas, contra iuris ordinem, cum rectorum et gubernatorum eiusdem ditionis nostrae et aliorum ordinariorum iniuria ac subditorum nostrorum et reliquorum christifidelium nimio dispendio, ad se trahant, aliasque, ut decet, eorum officio rite et recte fungantur, providere volentes, vocato et audito venerabili fratri nostro Flavio, episcopo Muranensi, moderno nostro et dictae Curiae auditore, et habita super his cum eisdem cardinalibus deliberatione matura, de eorum consilio, apostolica auctoritate, tenore praesentium, statuimus et ordinamus quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, auditor ac locumtenentes seu iudices et notarii dictae Curiae pro tempore existentes, ad infrascriptorum capitulorum et in eis contentorum quorumcumque plenariam ob-

§ 3. Et in primis auditor praefatus non super monitodecernat monitoria specialia in causis pro-riis specialibus, fanis, etiam in terris Ecclesiae, ultra quadraginta milliaria ab Urbe, quando valor causae non excedit summam centum florenorum.

servationem teneantur.

§ 4. Deinde non recipiat nec admittat Appellat. adappellationes de partibus, nisi cum clausula expressa, quatenus a sententia definitiva vel vim definitivae habente appellatum sit.

§ 5. Successive in monitoriis generali-

Reformatio

Monitoriis bus reservet facultatem, etiam ordinario generalibus, loci, absolvendi incurrentes censuras in eis contentas.

§ 6. Praeterea non permittat affigi ce-Cedulonibus, dulones cum picturis daemonum et aliis similibus.

§ 7. Item, non decernat sequestra, nisi Sequestris, iuxta formam constitutionis felicis recordationis Clementis Papae V, praedecessoris nostri, quae incipit Ad compescendus, prout servatur in Rota, et in illis semper apponatur clausula Proviso quod de fructibus sequestratis cultus divinus manuteneatur ac animarum cura exerceatur, et alia onera benéficio incumbentia supportentur.

§ 8. Porro non decernat contra episco-Monitoriis con- pos et eorum superiores monitoria ad tra episcopos et eorum superio- personaliter comparendum, nisi praevia commissione signata manu nostra aut pro tempore existentis Romani Pontificis; et pro decreto monitorii ad personaliter comparendum nihil percipiat.

§ 9. Subsequenter expensae contuma-Expensis con- ciales restituantur instigatori, si illas fecerit; alioquin notario causae ac aliis, qui stigatoris, in ea expeditiones scripserunt ac eas gratis ad instantiam fisci concesserunt.

§ 10. Item, non concedat auditor in Remissoriis in causis criminalibus remissoriam ad partes ad probandum delictum vel fundandam libus, fisci intentionem, sed advocentur testes ad Curiam, vel causa remittatur ad partes, ubi delictum est commissum.

§ 11. Nec concedat literas ad partes ad Literis pro capienda indicia contra aliquem, nisi capien. indiciis, prius in Curia aliqualiter constiterit de delicto.

§ 12. Praeterea non permittat quod Examine reo- procurator fisci examinet reos, sed tantum examini interesse possit, ac reus per iudicem examinetur; et idem servetur in testibus, qui pro reo examinabuntur, vel det interrogatoria in scriptis.

§ 13. Deinde curet ne rei ultra triduum |

retineantur in carceribus secretis ante-Reorum in carcere retenquam examinentur, nisi tamen natura tione, causae aliud suadeat.

§ 14. Studeatque generaliter dilationes in fisci favorem abbreviare ne rei diutius fisci, laboribus et expensis fatigentur.

§ 15. Nec differat expeditionem causa- Interesse asci rum inter privatos pendentium, licet pro- in causis pricurator fisci protestetur causam non expediri, nisi ipso citato pro eius interesse, nisi de eo incontinenti saltem summarie doceat.

§ 16. Nec inhibeat aut retardet merca- causis usura toribus creditorum suorum exactionem ad contra mercafisci instantiam, sub praetextu usurariae pravitatis in eis commissae, sed procedatur separatim in causa usurarum, sine retardatione causae civilis, iuxta iuris dispositionem.

§ 17. Minus etiam admittat appellatio- Appellationinem fisci ab absolutoria lata pro reo, bus fisci, iuxta laudabilem consuetudinem hactenus in Curia servatam.

§ 18. Item, inquisito reo, non fiat in- Inventariis de ventarium illius bonorum, nisi agatur de bonis inquisitodelicto, pro quo veniat imponenda poena 1, nisi detur idonea fideiussio de stando iuri, et iudicato solvendi. Quando autem inventarium conficiendum fuerit, non describatur inventarium huiusmodi in registro, sed tantum moderata merces pro qualitate rei a notario accipiatur.

§ 19. Et in causis ordinariis auditor sportulis iupraedictus seu eius in civilibus locumtenens non recipiat sportulas, neque notarius aliquid pro nota sententiae, sed in causis commissariis et declaratoriis contumacialibus tantum.

§ 20. Insuper caveat dictus auditor ne sui notarii vel eorum substituti sint pro- procura vel pacuratores causarum eiusdem tribunalis, aut paciscantur de quota litis vel lucri cum procuratoribus vel sollicitatoribus, sub poena privationis et infamiae.

1 Cherub. legit: poena capitalis vel confiscationis bonorum, aut alia notabilis poena, nisi etc.

Notariorum

§ 21. Nec audeant notarii ipsi facere

rum et testium,

Decretisque, ex se decreta, etiam quantumvis ordinaria et solita, sed semper ad iudicem recurrant, sub poena falsi et privationis exercitii.

\*§ 22. Curentque etiam notarii ut co-Contrahentium gnoscant contrahentes saltem per deposicognitione, tionem unius ex testibus in instrumento apponendis, ne fiat suppositio persona-

§ 23. Item, corum officia arrendare non Officiorum ar- possint, nisi personis per ipsum auditorem approbatis.

§ 24. Praeterea auditor praefatus non Inhibitionibus concedat monitoria vel inhibitiones in vim vigore constitutionis Eugenianae in favorem cunianae, rialium, nisi pro illis, qui saltem per annum in Curia continue residentiam fecerint.

§ 25. Et si contingat unum notarium Terminis re- accipere terminum pro alio notario ad fereudi. referendum, teneatur ipse accipiens per totam illam diem, qua acceperit, relationem facere.

§ 26. Et insuper auditor praefatus non Mandalis de concedat mandata de manutenendo aliquem in possessione, in qua existit, nisi constito saltem extraiudicialiter eum accepisse et retinuisse vere et actualiter, non autem verbaliter et momento tantum, possessionem vacantem, et non cum spolio alterius.

§ 27. Porro non concedat mandatum Mandalis su- de capiendo ratione suspicionis fugae, nisi constito sibi saltem summarie et extraiudicialiter de credito liquido et de suspicione fugae saltem per iuramentum ipsius creditoris, et nisi facta solutione vel deposito actuali per actorem de expressis 1 capturae, in eventum in quem illa indebite facta detegatur.

§ 28. Insuper praefatus auditor seu Copiis dandis eius locumtenens in criminalibus faciat ante torturam, semper dare copiam indiciorum reo vel petentibus pro eo ante torturam; et pendente termino ad faciendas defensiones,

> 1 Expensis, Cherub. (R. T.). Bull. Rom. Vol. VII.

detur commoditas carceratis libere loquendi cum eorum advocatis et procuratoribus, etiam semotis arbitris, nisi tamen qualitas causae aliud necessario suadeat; quae quidem indiciorum copiae dentur pauperibus gratis et absque aliqua pecuniarum exactione.

§ 29. Praeterea notarii non conficiant Registris in regesta in causis ordinariis nec commis- causis ordinar. sariis non excedentibus valorem ducentorum florenorum, ac in ipsis regestis et extractibus et quibuscumque aliis eorum expeditionibus teneantur servare taxas, iuxta reformationem in novissimo concilio Lateranensi editam.

§ 30. Tandem, ut tollantur controver- Jurisdictions siae inter tribunalia dictae Curiae, et uni- aud. Camerae. cuique sua iurisdictio servetur, declaramus executionem obligationis in forma Camerae ad praefatum auditorem Cameræ privative quoad alia tribunalia pertinere, præterquam in instrumentis dependentibus a causis et actis in aliis tribunalibus huiusmodi gestis, et sine praeiudicio motus proprii per nos in favorem populi Romani editi.

§ 31. Districtius inhibentes auditori, Inhibitio et sub indignationis nostrae; et locumtenen- poenae in contravenientes. tibus sive iudicibus ac notariis praedictis, sub excommunicationis latae sententiae ac privationis officiorum suorum huiusmodi et aliis, etiam gravioribus, nostro et pro tempore existentis Romani Pontisicis arbitrio infligendis et applicandis, poenis, ne de expeditionibus ac decretis et aliis sibi per praesentes interdictis, ac contra praedictorum capitulorum formam et tenorem, etiam quorumvis privilegiorum, indultorum ac literarum eis quomodolibet concessarum, vel alio quovis praetextu, se intromittere aut illa immutare vel alterare quoquomodo audeant seu praesumant.

§ 32. Decernentes quaecumque decreta—Clausula subet acta ab eisdem auditore, iudicibus et lata.

notariis pro tempore contra praesentium formam et tenorem, quod absit, emanata et facta, nulla et invalida, ac extorta et subreptitia, nulliusque roboris vel momenti fore et censeri, neminique propterea suffragari posse vel debere; et ita per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

rogatoriae.

§ 33. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de. et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque et indultis eidem tribunali ac illius auditoratus officio ac auditori, etiam in eiusdem officii erectione et institutione, ac iudicibus et notariis ipsius, illorumque collegio, etiam motu proprio, consistorialiter ac de fratrum eorumdem consilio et assensu, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie, et alias quomodolibet, etiam per nos, concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, a praefata sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non

possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; et quibuslibet aliis privilegiis, indultis et literis apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus praesentium impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum habenda esset in eisdem literis mentio specialis.

§ 34. Ut autem praesentes literae ad Iussio publiomnium notitiam deducantur, et omnes, candi hanc bulquorum interest vel interesse poterit, afficiant, volumus et mandamus illarum copiam in Palatii nostri Apostolici ac domus seu Curiae praefati auditoris valvis et acie Campi Florae affigi, et ibidem, relicta earum copia, aliquandiu detineri, ut ii, quos literae ipsae concernunt seu concernent in futurum, quod ad ipsorum notitiam non pervenerint vel illas ignoraverint, quo minus eos arctent, perinde ac si eis personaliter intimatae forent, nullam possint excusationem praetendere vel ignorantiam allegare, cum non sit verisimile apud eos remanere incognitum quod tam patenter extiterit publicatum.

§ 35. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam nostrorum statuti, or-nalis. dinationis, declarationis, inhibitionis, decreti, derogationis, voluntatis et mandati infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimosecundo, quarto nonas iunii, pontificatus nostri anno III.

+ Ego Prus, catholicae Ecclesiae episco-

Sequentur cardinalium subscriptiones et publicatio.

Dat. die 2 iunii 1562, pontif. anno III.

### LXX.

Loca pia et confraternitates, etiam institutae vel dependentes a capitulo sacrosanctae Lateranensis Ecclesiae vel Sancti Spiritus aut Sancti Sebastiani ad Catacumbas de Urbe, subiiciuntur iurisdictioni et obedientiae ordinariorum ac rectorum parochialium. Et eisdem capitulis prohibetur de cetero erigere loca pia et ecclesias, vel in eorum membra recipere.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Proæmium.

Regimini universalis Ecclesiae, divina favente clementia, praesidentes, inter cetera, ad quae nostri pastoralis officii ratione tenemur, in primis satagendum nobis fore arbitramur, ut ne guid guorumvis privilegiorum, facultatum et indultorum apostolicorum quibusvis personis et locis, ob quasvis, etiam quantumlibet pias, causas concessorum, aut alio quopiam praetextu, tam in eorum, quos in partem universalis Ecclesiae regiminis sibi Sedes Apostolica assumpsit, quam aliorum quorumvis iurisdictionis praeiudicium vel auctoritatis diminutionem temere a quoquam agendo, attentetur, et ex quo, sumptis scandalorum causis, universus christifidelium coetus cum animarum periculo coinquinetur.

§ 1. Cum itaque, sicut magna cum Ministri ec-animi nostri molestia accepimus, quamstitutarum sive plurimi ecclesiarum, cappellarum, capdependent. ab pellaniarum, oratoriorum, altarium, so-Spiritus vel mo- cietatum et confraternitatum archipresnasterii S Se-bastiani ad Ca- byteri, rectores, priores, gubernatores, tarumbas sive capitulo Saneti guardiani, societates, officiales et miniloannis Later. stri, ex eo forsan quod eorum ecclesiae, tendebant ex- cappellae, cappellaniae, oratoria, altaria, emptos esse a societates ac confraternitates huiusmodi, iurisdict. ordia primaeva illorum erectione et institu-

> 1 Multae lites ortae fuerunt inter illos et locorum ordinarios.

tione vel alias, in membra seu grangias per praeceptorem hospitalis Sancti Spiritus in Saxia de Urbe, Sancti Augustini et abbatem monasterii Sancti Sebastiani ad Catacumbas, prope et extra muros dictae Urbis, Cisterciensis Ordinum, ac capitulum ecclesiae Sancti Ioannis Lateranensis de eadem Urbe, quorumdam per nonnullos praedecessores nostros Romanos Pontifices ac Sedem praedictam ac forsan nos eisdem hospitali, monasterio et pro tempore existentibus illorum præceptori et abbati ac ecclesiae Lateranensi et capitulo, cum facultate illa aliis ecclesiis, cappellis, cappellaniis, oratoriis, altaribus, societatibus et confraternitatibus impartiendi et communicandi, desuper forsan concessorum privilegiorum, facultatum et indultorum praetextu, vel alias, etiam cum huiusmodi impartitione et communicatione, recepta existunt ac ab eis dependent; ac alias se ac ecclesias, cappellas, oratoria, altaria, cappellanias, societates ac confraternitates huiusmodi, illorumque bona quaecumque ab ordinariis locorum eorumque iurisdictione, obedientia et visitatione ac correctione exemplos et exempta esse praetendant, ac proinde, nulla ab eis requisita vel obtenta licentia, in ecclesiis, cappellis, cappellaniis, oratoriis et altaribus huiusmodi, per quosdam sacerdotes conductitios, ad eorum nutum amovibiles, divina officia celebrare ac christifidelium eorumdem confessiones audire, eisque sanctissimum Eucharistiae necnon Baptismatis et alia sacramenta ecclesiastica ministrare, defunctorum cadavera, certa emolumenta mortuaria nuncupata percipiendo ac in eorum utilitatem convertendo, sepelire, ac diversa alia, in ordinariorum praedictorum ac parochialium ecclesiarum rectorum, infra quorum dioecesum et parochiarum limites ecclesiae, cappellae, oratoria, cappellaniae et societates ac confraternitates hu-

de Urbe praenariorum 1.

iusmodi erectae et institutae existunt, iurisdictionis et auctoritatis praeiudicium, facere audeant seu praesumant; ac ordinarios et parochialium ecclesiarum rectores huiusmodi suis debitis iuribus et emolumentis defraudent, illorumque præcepta et monitiones floccipendentes, diversa excessus et delicta committant; ob idque per ordinarios ac parochialium ecclesiarum rectores huiusmodi, necnon archipresbyteros, rectores, priores, gubernatores, guardianos et officiales ac ministros praedictos variae lites et controversiae coram diversis iudicibus et commissariis in Romana Curia et extra eam ortae sint et forsan adhuc pendeant indecisae, in grave christifidelium eorumdem animarum periculum, populique scandalum et ordinis clericalis vilipendium non modicum.

§ 2. Nos, quorum est quemlibet in suis Ideo Pontifex iurisdictione et auctoritate manutenere, tes omnes ad ac ne in eis indebite a quoquam impese advocat et diatur : solertiae nostrae curas impendere, cunctorum quoque christifidelium animarum saluti, quantum cum Deo possumus, consulere, litium, causarum et controversiarum quarumcumque in praemissis motarum et forsan pendentium status et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium praesentibus pro sufficienter expressis habentes, ac lites, controversias et causas huiusmodi ad nos harum serie advocantes illasque penitus annullantes, cassantes et extinguentes, partibusque litigantibus perpetuum silentium imponentes, necnon eisdem iudicibus, ne se de eis ulterius intromittere, sub nostrae indignationis et excommunicationis latae sententiae poenis, audeant Etrevocatho- seu praesumant, districtius inhibentes; ac spitalis et mo-nasterii et ca-ulterioribus scandalis, quae ex praemissis pituli praedicto- oriri possent, debite ac salubriter obviare rum facultates volentes, motu proprio, non ad alicuius

tiam, sed de nostra mera deliberatione, tes, sive illas omnia et singula privilegia, facultates et bra recipiendi indulta, etiam motu simili, etiam consi-cum facultatum storialiter, ac ad quorumvis instantiam, rum communiac sub quibuscumque tenoribus et for-siasque et somis, ac cum quibusvis, etiam derogato- cietates huius-modi sublicit riarum derogatoriis, efficacioribusque et inisidictioni orinsolitis clausulis, ac irritantibus et aliis rectorum parodecretis, in genere vel in specie, per nos ac Sedem seu praedecessores huiusmodi praeceptori hospitalis ac abbati monasterii, necnon capitulo ecclesiae Sancti Ioannis Lateranensis huiusmodi, etiam super facultate erigendi et instituendi ecclesias, cappellas et cappellanias, oratoria, altaria, societates et confraternitates, illaque in grangias vel membra recipiendi; ac per eos erectis et institutis ecclesiis, cappellis, cappellaniis, oratoriis, altaribus, societatibus et confraternitatibus, illorumque archipresbyteris, prioribus, gubernatoribus, guardianis, sacerdotibus, officialibus 'et ministris, quocumque nomine nuncupatis, et aliis quibusvis, etiam ex certa scientia concessa ac forsan auctoritate apostolica approbata et confirmata, dicta auctoritate, tenore praesentium, ex simili nostra scientia, cassamus, extinguimus, irritamus penitus et abolemus. Necnon ecclesias, cappellas, cappellanias, altaria, oratoria, societates et confraternitates, illorum archipresbyteros, priores, gubernatores, guardianos, sacerdotes, officiales et ministros huiusmodi, cum omnibus illorum bonis, iurisdictioni, correctioni et obedientiae ordinariorum ac rectorum parochialium ecclesiarum, in quorum dioecesibus et parochiis illa respective extiterint, ut praefertur, praedictis et aliis quibusvis sibi alias concessis privilegiis. immunitatibus, facultatibus, exemptionibus et gratiis non obstantibus, subiicimus et supponimus. Ac ordinariis, per se vel alium seu alios, quos duxerint eligendos sias et societa- nobis super hoc oblatae petitionis instan- l et deputandos, ecclesias, cappellas, cappellanias, oratoria, altaria, societates et confraternitates, illorumque archipresbyteros, priores, gubernatores, guardianos, sacerdotes, officiales et ministros quoscumque, quoties eis videbitur, visitandi, corrigendi, inobedientes quoque et rebelles quoscumque, appellationis et quibusvis aliis sublatis atque remotis obstaculis, sententias, censuras et poenas ecclesiasticas et pecuniarias sibi benevisas et in eos propterea latas incurrisse declarandi, aggravandi, reaggravandi, ac brachii saecularis auxilium invocandi et poena debita puniendi, plenam et liberam facultatem concedimus.

tium poenae.

§ 3. Districtius inhibentes archipresby-Contravenien- teris, prioribus, guardianis, gubernatoribus, sacerdotibus, officialibus et ministris praedictis ac aliis quibusvis, quavis dignitate et auctoritate fungentibus, sub eisdem ac duorum millium ducatorum auri de Camera, Camerae Apostolicae applicandorum, necnon privationis quorumcumque beneficiorum, qualitercumque qualificatorum, per eos pro tempore obtentorum et concessorum, eo ipso, absque aliqua desuper facienda declaratione, per contravenientes incurrendis poenis, ne deinceps, perpetuis futuris temporibus, quorumvis privilegiorum, facultatum et indultorum sibi quomodolibet pro tempore concessorum, aut alio quovis praetextu, praeceptor videlicet, abbas et capitulum praedicti ecclesias, cappellas, cappellanias, oratoria vel altaria aut societates vel confraternitates erigere et instituere; ac illas et illa sic erectas et institutas seu erecta et instituta, cum facultatum et indulgentiarum participatione et communicatione, in grangias vel membra eorum hospitalis vel monasterii aut ecclesiae Lateranensis huiusmodi recipere; archipresbyteri vero et priores et gubernatores ac guardiani, sacerdotes quoque, officiales et ministri praedicti divina offi-

cia celebrare seu celebrari facere, confessiones audire vel alia sacramenta ecclesiastica cuipiam ministrare, defunctorum cadavera sepelire aut aliquos sacerdotes pro praemissis exequendis deputare audeant seu praesumant. Immo, sub poenis praedictis, mandantes et praecipientes eisdem ut ordinariis ac rectoribus parochialium ecclesiarum huiusmodi, necnon piis eorum mandatis, monitionibus et exhortationibus in omnibus et per omnia parere et obedire debeant, salubresque eorum correctiones prompto et libenti animo suscipiant. Decernentes eosdem archipresbyteros, priores, gubernatores, guardianos, sacerdotes, officiales et ministros, necnon eorum ecclesias, cappellas, cappellanias, altaria, oratoria, societates et confraternitates ac alios quoscumque, sub eisdem privilegiis, indultis et facultatibus comprehensos, eisdem ordinariis omnino subiecta fuisse, fore et esse.

§ 4. Et ita per quoscumque praedictos Decretum iret alios iudices et commissarios, quavis ritans. auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus, si opus sit, de Clausula denon tollendo iure quaesito et aliis consti-rogatoriae. tutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon hospitalis et monasterii ac ecclesiae Sancti Ioannis Lateranensis et Ordinum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, illis eorumque praeceptori, abbati et capitulo praedictis respective, eorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere

nalis.

vel in specie, et alias, etiam motu et potestatis plenitudine similibus, etiam consistorialiter ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, a praedicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam, praesentibus non expressam vel totaliter non insertam, effectus huiusmodi gratiae impediri valeat

literis mentio specialis. § 6. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe- hanc paginam nostrae advocationis, annullationis, cassationis, extinctionis, irritationis, abolitionis, subiectionis, suppositionis, inhibitionis, concessionis, decreti et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

quomodolibet vel differri, et de qua cu-

iusque toto tenore habenda sit in nostris

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimosecundo, idibus iunii, pontificatus nostri anno m.

Dat. die 13 iunii 1562, pontif. anno III.

### LXXI.

Reformatio tribunalium ordinariorum et aliorum iudicum Romanae Curiae, officiique tam advocati et procuratoris pauperum quam fisci Reverendae Camerae Apostolicae.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum ab ipso nostri pontificatus Pontifex reinitio id praecipuum semper corde ges-formavit Poenitentiariam, Caserimus ut Romanae Curiae officia et tri- meram eiusque bunalia, sublatis omnibus, qui, ex nimia forsan praeteritorum temporum licentia, invaluerant, abusibus, in meliorem formam reducerentur. Ac, ob id, in primis ad Poenitentiariam nostram, utpote in qua de animarum salute maxime agitur, mentis nostrae aciem convertentes, pro illius reformatione, nonnulla statuta perpetuo observanda ediderimus. Et deinde considerantes nobis, ex iniuncto summi apostolatus officio, etiam incumbere, non solum rebus spiritualibus convenientia remedia adhibere, sed etiam temporali Sedis Apostolicae dominio subiectos, praesertim pauperes, ab oneribus, quantum fieri potest, sublevare, ac ut in tranquillitate recte gubernentur providere, Camerae nostrae Apostolicae officia ad honestum modum reduxerimus, et illius etiam ac nostri auditoratus officium reformaverimus.

§ 2. Verum, pro ulteriori reformatione Nunc aliorum huiusmodi prosequenda, opportunum, indicum reformationem proquinimmo necessarium esse censentes, re-fert liqua etiam praedictae Urbis et Curiae ordinaria tribunalia et ab illis dependentia, nostrique etiam fisci procuratoris officium ad debitam normam reducere, illorum magistratibus ac notariis et aliis officialibus in unum pluvies congregatis, et in praesentia nostra ac nonnullorum

1 Vide supra pp. 193, 203 et 207.

In civilibus

commissariis,

venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, ob hoc a nobis specialiter electorum auditis, ac omnibus mature consideratis, etiam de ceterorum omnium fratrum nostrorum consilio, hac in perpetuum valitura constitutione sancimus, statuimus et ordina-

lis iudicum in ordinariis,

§ 3. Quod nullus iudicum ordinariorum Super sportu- almae Urbis et Romanae Curiae, cuiuscausis civilibus cumque sit dignitatis, in causis civilibus ordinariis ratione sportularum aliquid prorsus accipiat, etiam a sponte dare volentibus.

sariis,

§ 4. In criminalibus vero, pro sportulis Et in crimi- sententiae definitivae absolutoriae a præriis et commis- tensis criminibus, in quibus alias poena a deportatione supra veniret imponenda, non ultra decem; a deportatione vero infra, non ultra quinque aureos accipere possint. Et sibi ipsis caveant ne, pro extorquendis huiusmodi sportulis, aliquem nolentem quovis modo absolvi, ad petendum sententiam huiusmodi per causarum expeditionis dilationem vel rei in carceribus detentionem, vel per cautiones de se repraesentando vel non discedendo, ubi alias illis de iure locus non sit praestandi cautionem, aut alias quoquomodo inducant. Pro sententia autem in causis capitalibus et ultimi supplicii, vel in qua alias poena corporalis imponitur, etiam si in illa indemnitati partis offensae vel prosequentis proprium interesse, etiam pecuniarum, provideatur et in illius favorem pronuncietur, nihil prorsus accipiat. Et pro ea, in qua poena pecuniaria vel relegationis imponitur et incidenter indemnitati consulitur et in illius favorem etiam pronunciatur, non ultra quinque aureos habere possint. In commissariis causis criminalibus, quae scilicet in vim commissionis a principio coram eis introducuntur, non ultra duplum eius quod in ordinariis accipere valeant.

§ 5. In civilibus simili modo commissariis, ubi de summa a vigintiquinque infra agitur, nihil prorsus; a vigintiquinque usque ad centum, scuta tria; a centum usque ad ducenta, scuta sex; a ducentis usque ad quamcumque summam, scuta decem et non ultra. Pro quacumque sententia declaratoria, ob non paritionem monitorii in contumaciam, non ultra decem carlenos. Pro declaratoria in vim literarum aut alias habente vim definitivæ, si summa sit certa, accipiant prout supra taxatum fuit; ubi autem non sit certa, sed agatur ad ipsarum literarum executionem, accipiant secundum causae et personae qualitatem, dummodo non ultra quinque aureos. Pro quocumque interlocutorio seu decreto ante definitivam sententiam, nihil omnino.

§ 6. Et similiter pro decretis in contractibus et obligationibus virorum et mu- dicum pro de-cretis in conlierum aut rerum ecclesiae et piorum tractibus, locorum, in domo ipsorum iudicum interponendis, ac etiam pro cassatione cuiuscumque querelae sive processus, nihil;

§ 7. Capitaneus tamen appellationum sportulis ca-Curiae Capitolii recipiat sportulas se-pitanei appelcundum taxam per statuta Urbis ei traditam 1.

pro decretis vero extra domum interpo-

nendis, dimidium unius scuti tantum ac-

cipiant. Quae quidem decreta nonnisi a gubernatore, auditore Camerae, vicario

et senatore ac eorum iudicibus in contra-

ctibus et obligationibus praefatis interpo-

§ 8. Quas etiam sportulas superius ta- Tempore rexatas, nonnisi e manibus notarii causae, ceptionis sporet sententia prius ab ipsis subscripta, accipere eis ullo modo liceat.

§ 9. Pro sigillo, praesertim in mandatis Taxa pro side relaxando carceratos, pro quovis crimine, etiam capitali, et in quovis alio genere expeditionum in causis criminalibus apponendo, non exigant ultra iulium

gillo iudicum,

1 Lib. 1, cap. 46.

nantur.

unum, excepto auditore Camerae, quoad eius expeditiones taxam requirentes dumtaxat. In civilibus autem, unusquisque exigat iuxta solitum. Pro sigillo in expeditionibus, quae fiunt in Curia, cum clausula Si quis, nihil.

§ 10. A barigello et quibusvis aliis Prohibitione executoribus, etiam curiarum suarum aliquid a baririsello, etc. re- particularibus, etsi sponte dare velint, cipiendi, sub quovis praetextu, nihil prorsus recipere praesumant.

§ 11. Et quoad expeditionem carcera-Observantia torum observent in omnibus et per ombul. Pauli III 1, nia motum proprium a felicis recordationis Paulo III circa eorumdem carceratorum expeditionem editum.

§ 12. lidemque judices, tam in crimi-Declaratione nalibus quam in civilibus, qui sententias, prout in cedula, ferre, et terminos pro servatis habere consueverunt, dictarum sententiarum cedulas subscribere et terminos pro servatis habitos declarare intra decem dies omnino teneantur. Nec citationes, in quarum terminis pronunciare vel earum terminos pro servatis haberi contigerit, penes se ipsos retinere possint, sed penes notarios actuarios dimittant. Alioquin sententiae et termini ipsi, lapsis dictis decem diebus, pro circumductis habeantur.

§ 13. Non attendant nullitates, nisi ex Nullitatibus defectu citationis, iurisdictionis vel manattendendis. dati, sed, illis non obstantibus, ad causarum expeditionem procedant.

§ 14. Expediant causas a duobus scutis Expeditione infra summarie, manu regia, partibus causarum a duocausarum a quo-bus scutis infra, tantum oretenus auditis et sine scriptis. nisi aliter ipsis ex rationabili causa visum fuerit, quam Burgi, de Sabellis, Ripacet Ripettae iudices exprimere in actis teneantur.

§ 15. Gubernator semel in mense, una Carcerum vi- cum pauperum ac fisci advocatis et prositatione, curatoribus ac deputato a societate Cari-

1 Vide tom. vi, pag. 384.

tatis, ultra visitationem ordinarie semel in hebdomada fieri solitam, visitet carceres, tam secretos quam publicos, per seipsum, ne carcerati indebite a custodibus carcerum opprimantur; ac ut tabula novissime a dilecto filio Guido Ascanio, sanctae Romanae Ecclesiae cardinali et camerario nostro, edita et in ipsis carceribus affixa tenenda observetur, provideat.

§ 16. Protector vero Caritatis et illius deputati, cum interventu gubernatoris et pro carceratis et electione et procuratoris fisci, eligat duos medicos fi- munere, deles et expertos, unum videlicet physicum, alterum vero chirurgicum, qui visitent carceratos infirmos et eos curent, ac de eorum infirmitate, cum opus fuerit, fidem faciant eidem gubernatori et aliis iudicibus; provideatque cisdem de competenti salario ex poenis maleficiorum solvendo.

§ 17. Et in primis eligat aliquem presbyterum saecularem vel regularem, qui pro carceratis confessiones ipsorum infirmorum vel aliorum carceratorum, non tamen ultimo supplicio damnatorum, postquam in manibus executorum consignati fuerint, quorum cura ad confratres Societatis S. Ioannis Baptistæ Misericordiæ nuncupatos spectat, audiat, eosdem carceratos visitet, ac spiritualiter consoletur.

§ 18. Nullus iudicum, etiam Burgi, de Fisco citando Sabellis, Ripae et Ripettae, in causis cri- in causis cri- minalibus. minalibus procedat seu sententiam ferat, nisi fisco in omnibus actis, in quibus de iure citari debet, legitime citato.

- § 19. Non retineant domi suae familia- Advocatis etc. riter aliquem procuratorem nec advoca-domi indicum non retinendis. tum nec etiam notarium suae curiae.
- § 20. Iudex de Sabellis nullas pecunias 1 udicis de Sapro obtinendo iudicatus officium mare-bellis deputascallo pro tempore existenti persolvat aut ei, etiam post assecutum officium, mutuet, nec sub quovis praetextu quicquam ei det; minus ipse marescallus ab eodem iudice, quavis occasione vel causa, etiam in vim

cuiuscumque praetensi indulti sibi a Sede Apostolica concessi, aut praetensae consuetudinis, quod et quam per praesentes revocamus etimprobamus, percipere au-

- § 21. Liceatque eidem marescallo duos Notariorum tantum notarios actuarios in eius curia Cariae numero, habere, nec quovis praetextu numerum notariorum huiusmodi augere possit. Supprimendo ex nunc, prout supprimimus, omnia dictae Curiae notariatus officia, duobustantum exceptis ad ipsius marescalli electionem. Ita tamen quod dicti duo ceteris de pretio officiorum suorum satisfacere teneantur.
- § 22. Item marescallus officium com-Liusque custo- mentariensis et capitanei curiae suae nullo dum electione, modo arrendet, sed per fideles et idoneos custodes et executores illa exerceri faciat, ipsis prius carcerum custodibus a gubernatore Urbis approbatis.

§ 23. Iudices Burgi et de Sabellis ac Iudicum dietae Turris Nonae coram gubernatore et au-Curiae et Burgi, Turris Nouae, ditore Camerae, in fine cuiuslibet anni; et Ripae et Ripet- Ripettae ac Ripae, in fine officii coram tae syndicatu, clerico Camerae eiusdem Ripae praesidente syndicatui stare teneantur.

§ 24. Nec idem camerarius Ripae ultra Camerarii Ri- sex menses in eius officio permanere nec pae officio ad confirmari valeat. sex menses,

§ 25. Causae tamen eorum, qui in Burgo Iudicis Burgi habitant, in prima instantia coram iudice iurisdictione, Burgi cognoscantur et terminentur, exceptis causis obligationum in forma Camerae, quae coram suis iudicibus, et mercedum ac miserabilium personarum, quae, ad instantiam creditorum, coram omnibus ordinariis iudicibus introduci et ab illis terminari possint.

tio Capitolii,

§ 26. Conservatores Urbis in palatio Conservato- pro ipsis deputato residere teneantur, hoc dentia in pala videlicet modo, primus ipsorum primo mense, secundus secundo, et tertius tertio, ita quod unus ipsorum in dicto palatio semper resideat.

Bull. Rom. Vol. VII.

§ 27. Non possint de poenis statutariis vel per eorum proclamata inflictis aliquo iurisdictione, modo gratiam facere in totum, et praesertim de corporalibus, nec illas commutare, sine consensu ipsorum omnium insimul convocatorum, et eo casu non ultra medietatem poenae remittere; nec in domo super huiusmodi gratiis aliquid signare possint, sed ad earumdem poenarum executionem, postquam de illarum incursu constiterit, celeriter procedant. Ad quarum etiam poenarum, praesertim corporalium, executionem, in eventum in quem non mittantur executioni per ipsos conservatores a die delati criminis intra quindecim dies, quilibet alius iudex ordinarius procedere possit, dummodo poenas pecuniarias in manibus camerarii populi a reis persolvi faciat, nec ipsos reos a carceribus sine dictorum conservatorum consensu relaxet. Et cum potissime ipsorum officium consistat in coercendis et puniendis pistoribus, laniis, salsamentariis, olitoriis, fructarolis et aliis artificibus, ut Urbs ipsa omnibus ad victum necessariis magis quam fieri possit abundet, abstineant ab omni genere muneris, etiam ab esculentis et poculentis, ab huiusmodi scilicet speciei hominibus, nec ab eis aliquid sub quovis praetextu accipiant. A quibus etiam abstinere faciant omnino eorum scribam, notarium et secretarium ac fideles et alios eorum officiales et in primis extraordinarios, corporali poena eos coercendo et deinde ab officio remo-

§ 28. Quos extraordinarios ad officium extraordinariatus huiusmodi exercendum riorum populi Romani caulionullatenus admittant, nisi recepta ab eis ne et fije, cautione, saltem iuratoria, sub poena ipsis conservatoribus benevisa, de officium ipsum fideliter exercendo et praemissa observando, ac de se ipsos repræsentando pro omni eo, quod in exercitio dicti eorum officii admittere possint.

Conservato-

vendo.

Eorumdem

§ 29. Quibus quidem extraordinariis fifide ois dan- dem adhibeant iuxta formam decreti a modernis conservatoribus ultimo loco editi et non aliter. Cogant extraordinarium maiorem ad exercendum officium etiam per se ipsum et per substitutum idoneum ab ipsis conservatoribus approbandum.

rumdem.

§ 30. Et idem extraordinarius maior et Officio co- eius substitutus, ac minores extraordinarii cogere possint quoscumque, etiam per detentionem corporum, ut permittant ponderare carnes et alia omnia, quae sub eorum cura sunt, et pretium denuntient, et recusantes, pro prima vice puniantur in duplum valoris rei penes eos inventae, et pro alia vice, si illud idem admiserint, in duplum et alia, etiam corporali, arbitrio conservatorum; et nihilominus extraordinarius et eius substitutus ac alii minores extraordinarii praedicti omnia conservatoribus denuncient, et res taliter inventas nullatenus sibi retineant, sed ad ipsos conservatores deferre teneantur. Et barigellus ac alii executores quarumcumque curiarum eidem extraordinario maiori et eius substituto in praedictis ac aliis eorum officium concernentibus obedire teneantur.

executione,

§ 31. Mandata executiva quaccumque, Mandatorum tam in civilibus quam in criminalibus a quibuscumque iudicibus decreta, passim et indistincte, ubique, tam in Urbe quam in Burgo et Ripa, nulla locorum distinctione habita, absque alicuius licentia et praesertim capitanei et iudicis Burgi ac camerarii Ripae, per quoscumque executores liberae executioni demandentur: nec executio, sub eo etiam praetextu quod locus iudici, qui mandatum decrevit, subiectus non sit, aliquo modo impediri possit.

§ 32. Magistri viarum a pistoribus, la-Magistrorum niis, salsamentariis, fructarolis et ceteris viarum taxa in vendendis locis huiusmodi, pro pretio locorum ad expoad exponenda nenda venalia, tam in plateis quam in viis,

illis concedi solitorum, exigant quartam partem minus quam hactenus exigi consueverit, praeterquam a deferentibus res venales ad mercatum in platea Agonis, a quibus nihil prorsus exigere possint.

§ 33. Ad strata lateritia in viis, prout opus esse eis videbitur, dominos contiguarum domorum, cuiuscumque sint dignitatis, aut si ipsi abfuerint vel solvendo non sint, illorum inquilinos, iuris remediis opportunis, ac sub eorum arbitrii poenis cogant. Curent ex pecuniis, quae ab Urbis artificibus exiguntur et deponuntur, etiam a carrecteriis, quae similiter deponentur, nec ab eisdem magistris quovis modo percipiantur, vias eiusdem Urbis continuo

ac Agonis et ceteras plateas dictae Urbis, ad minus quater in anno, idemque in martii, iunii, septembris et decembris mensibus, munditiis purgari. Nullos actus nullaque negocia, quae alicuius momenti fuerint,

§ 34. Submagistri vero illorum, rela- submagistrotiones, quas tamquam periti facere solent, bus, nonnisi mediante iuramento faciant; et si quid dolo vel fraude egerint, periurii et alias poenas arbitrio camerarii et clerici Camerae pro tempore praesidentis incurrant, et ad interesse partibus condemnen-

sine rogitu sui notarii expediant.

§ 35. Edant in initio eorum officii proclamata sub nomine dicti camerarii, et de poenis in illis contentis ac statutariis nullam, sine eiusdem camerarii aut saltem clerici praesidentis mandato, gratiam facere possint. In ceteris, tam quoad appellationes ab eorum sententiis, quam quoad reliqua omnia, observent nova et vetera statuta.

§ 36. Advocatus pauperum solicite stu- Advocati paudeat ne carcerati in aliquo, tam a iudi- perum officio. cibus, quam etiam ab executoribus et carcerum custodibus, graventur. Et propterea non desit umquam in visitationibus carcerum, tam publicis quam privatis; et

Magistrorum

procuratores pauperum ac illorum substitutos et etiam carcerum visitatorem singulis hebdomadis una vice ad se evocet, et de omnibus carceratis, praesertim his qui in secretis detinentur, diligenter se informet. Et si ipsos procuratores vel substitutos et visitatorem negligentes invenerit, visitatoribus carcerum denunciet, ac ut de aliis provideatur instet. Et cum, ratione officii sui, gratis pauperes defendere et illis patrocinari debeat, nihil prorsus ab illis accipiat. Et ut facilius ipsis pauperibus operam suam impendere possit, visitator carcerum quolibet die, post visitationem carceratorum, ad ipsum accedere, et ipsi nomina eorum, qui in dies carcerantur, in scriptis, et pariter etiam iudicibus deferre teneatur.

pauperum oflicio,

§ 37. Procuratores vero eorumdem pau-Procuratoris perum et ipsorum substituti singulo quoque die carceres visitare et nomina omnium, qui ad illos ducuntur, ac iudicum de quorum mandato, ac etiam causas eorum detentionis, et diem cum ad largam ponuntur, et ante vel post prandium sive coenam, adnotare teneantur. Et similiter pecunias et alias quascumque res, quas invenerint repertas fuisse penes ipsos carceratos, et deinde omnia ad notitiam dicti advocati deducant, ad quem, etiam quod ab ipso minime requisiti fuerint, semel in hebdomada et interim toties quoties carceratis opus erit, accedant. Nihil omnino accipiant a pauperibus, nec etiam ab aliis carceratis, etiam quod divites sint, sine speciali licentia gubernatoris aut saltem pauperum advocati. Non possint aliquo modo dicti procuratores et substituti contra reos ad offensam, etiam si extra carceres ipsorum reorum causa agatur, neque etiam advocatus patrocinando, vel alius quomodolibet sub quovis praetextu intervenire.

§ 38. Fisci advocatus in omnibus cau-

bus, ubi articuli iuris emerserint, interveniat, et procurator fisci ipsum super scalis officio, hoc omnino requirere teneatur, et in eis absque ullo praemio patrocinetur. Possit tamen ab instigatoribus propriam iniuriam vel interesse prosequentibus, si quid sponte dare voluerint, illud percipere. Idemque in omnibus visitationibus carcerum adesse teneatur, nec reorum, etiam extra carceres existentium, defensionem assumat, sed pro veritate et iustitia causam fisci tueatur.

§ 39. Procurator autem fisci in primis prospiciat quod, sicut in admissione ad fiscalis officio, eius officium in Camera Apostolica de il- sequendis. lud recte et fideliter administrando iuramentum praestat, ita in illius prosecutione taliter se gerat, ut causam nullam promoveat, quam calumniosam esse cognoverit; et cum primum de calumnia post litem coeptam, vel de rei innocentia con-

stiterit, ab illa desistat, et aliter non ex-

pectata sententia.

Advocati fi-

de interesse fisci agitur, nihil omnino ab derate recipiat; instigatoribus accipiat pro decreto vel subscriptione cuiuscumque monitorii, etiam ad personaliter comparendum; in prosecutione vero causarum, nonnisi moderate pro labore per eum sive eius substitutos, ad utilitatem et commodum eorumdem instigatorum, subeundo; nihil vero accipiat a reis, sub quovis praetextu, et praesertim ab iis, qui obtinuerint sententiam absolutoriam, a qua ipse procurator appellare noluerit. Nec etiam pro appositione manus in mandatis de rela-

§ 40. Et cum, ratione sui officii, coga- Fiscus a reis tur ad introducendas causas, in quibus stigatoribus mo-

§ 41. Quoad expensas contumaciales, Et de expensis criminalibus et alias fiscum tangenti- vel quae alias a reo reficiuntur, si insti- sis contumacia-

xando, quibus nihilominus custodes carcerum, ubi id eis a iudicibus committi-

tur expresse, sine dicti procuratoris fisci

manus appositione, obedire et carceratos

dimittere teneantur.

libus instigato- gator aderit, sive apertus sive secretus, impensum vel qui ipsas fecerit, ipsi instigatori procudebitum solval, rator fiscalis, cui ratione condemnationis tineat pro se; solvendae veniunt, restituat; ubi vero nullus adfuerit instigator, satisfacto prius de illis notariis pro mercede laborum suorum, residuum dictarum expensarum (cum non sit iustum reum ex contumacia sua commodum consegui debere) eidem procuratori fisci persolvatur. Reos non interroget, nec testes examinet, nisi in praesentia iudicis; et pro assistentia sive examine reorum vel testium, sive ad offensam sive ad defensam vel alias pro reo inductorum, nihil prorsus accipiat, nec etiam sui substituti accipiant, et ubi in termino citationis examini testium non interfuerit, vel interrogatoria non dederit, testes inducti sine ulteriori dilatione examinentur.

expediat;

§ 42. Citatus originalem citationem non Citationesque possit retinere penes se ultra diem, sed illam cursori restituere sequenti die teneatur, illius copia dimissa si voluerit; in qua citatione pars, ad cuius instantiam fit, nomen notarii, in cuius officio causa tractatur vel tractari debet, et procuratoris, si principalis absit ab Urbe, apponere debeat; alioquin dicta citatio nulla censeatur, nec ipsum procuratorem fisci

> personarum qualitate, signatura ipsa, occurrentibus casibus huiusmodi, providere

poterit, in cuius commissionis signatura

- § 43. Non det mandata de capiendo Capturam non quempiam voce vel in scriptis, nisi ubi committat nisi adfuerit periculum fugae, et iudicis copia etc.; incontinenti haberi non possit.
- § 44. Et cum ad signaturam spectet Appellet, et causam appellationum, nomine dicti prodein signatura indicet de ad- curatoris fiscalis a sententiis contra eum missione velre- latis interpositarum, reiicere vel commitappellationis, tere, idem procurator appellare non prohibeatur. Verum, quoad illarum reiectionem vel commissionem, pro causarum et

citetur prius, antequam signetur, pars, quae sententiam absolutoriam obtinuit, et aliter signatura nullius sit roboris vel momenti.

§ 45. Et cum officium procuratoris fisci principaliter, quoad causas crimi-rias causarum nales, consistat in prosecutione vindictae procuret. publicae, non se intromittat pro obtinendis inhibitionibus de supersedendo in causis civilibus et praesertim praetextu usurarum, nisi ubi de iure ad eius instantiam inhiberi potest.

§ 46. Nec ei vel etiam instigatori concedatur remissoria, etiam praetextu indulti fisco et instigaa felicis recordationis Paulo III concessi, nisi in casibus, in quibus alias de iure concedi debet.

§ 47. Minus ei concedantur literae ad Literae pro partes pro capiendis indiciis, nisi prius ciisquando dendato aliquo summo arbitrio iudicis, a quo tur. impetrantur ; et tunc non committantur alteri, quam loci ordinario, vel eius vicario, nisi subsistente probabili causa suspicionis.

§ 48. Nec etiam dilationes non necessariae, nec debito longiores; quinimmo cedendae. potius studeant iudices quam primum causas expedire, ne rei, diutius taedio carceris vel laboribus et expensis fatigati, componere et se redimere cogantur.

- § 49. Procurator praefatus, cum pro de- compositiones bito eius officii curare debeat ut rei pu-cum quibus traniantur, non tractet de compositione cum ipsis reis, sed expeditioni causarum incumbat; et ubi reus compositionem fieri petierit, non fiat nisi cum interventu iudicis et ipsius procuratoris fisci.
- § 50. Nec ad eius instantiam, aut alias Absolutorum ex officio eius absolutus definitive a cri-requirendae. mine cogatur dare cautionem de se repraesentando vel non discedendo ab Urbe.
- § 51. Non prosequatur causam appel- Fiscus quando lationis a sententia contra eum lata, ubi appellat. proseadsit instigator secretus vel apertus, nisi instigator. data cautione per eumdem instigatorem

Dilationes reis quae con-

de reficiendo expensas, tam prioris quam ulterioris instantiae, in eventum succumbentiae.

PIUS IV PP.

§ 52. Non audiatur fiscus protestando Fiscus inte-causam, quae agitur inter privatos, non resse statim oexpediri nisi ipso citato, sub praetextu interesse ipsius, nisi de illo incontinenti, quantum iudici sufficere videbitur, docuerit.

§ 53. Et ut delicta impunita non re-Fiscus ubique maneant, interveniat etiam in curia de citandus. Sabellis, Ripae ac Burgi. Et cum sit'fisci et Camerae Apostolicae procurator generalis, rationi convenit ut de omnibus cri-

minibus et causis fiscum ipsum tangentibus notitiam habeat.

§ 54. Propterea ad eum spectet procu-. Fisci facul- ratores fiscales, uti eius substitutos, in tas depulandi terris Sanctae Romanae Ecclesiae deputare, quos legati etiam de latere cum literis patentibus dicti procuratoris fiscalis ad eorum officia admittere teneantur, et admitti faciant. Qui substituti, sub poena privationis eorum officii ac aliis arbitrio nostro imponendis, ipsum procuratorem generalem de omnibus fiscum ipsum concernentibus, et praesertim de sententiis tam absolutoriis quam condemnatoriis, certiorem facere debeant.

participan, cum

§ 55. Caveat autem idem procurator Prohibitioque generalis ne a dictis eius substitutis, sive pro substitutione facienda sive quavis alia ratione vel causa, quicquam recipiat, sed omnia emolumenta eisdem substitutis libere et integre dimittat.

§ 56. Procurator fisci Curiae Capitoli-Fisci Capito- nae, in omnibus et per omnia, illud idem observet, quod Camerae nostrae, Apostolicae procurator, quoad ea videlicet capitula superius adnotata, quae ipsum etiam concernere et sibi convenire possint.

§ 57. Et si plus vel a personis supra Poenarum in- prohibitis, aut alias quam ut supra adnodictio in con-travenientes. tatum fuit, omnes supradicti receperint,

vel super hoc contravenerint, maiores iudices et advocati sententiam excommunicationis et arbitrii nostri poenas; inferiores autem et omnes alii supradicti, ultra dictam excommunicationis sententiam, etiam privationis officii poenam incurrant et alias arbitrio nostro puniantur.

§ 58. Notarii curiarum supradictarum, Taxa a notatam criminalium quam civilium causarum, non exigant, nisi iuxta taxam eis praescriptam: et si plus exegerint, pro prima vice, viginti quinque; pro secunda, quinquaginta; et pro tertia centum scutorum et privationis officii, ac etiam corporales arbitrio iudicum imponendas poenas respective incurrant. Quam taxam in vulgari sermone scriptam in eorum officiis, sub eisdem poenis, appensam, ita quod ab omnibus legi possit, habere teneantur.

§ 59. Exerceant eorum officia per se officia notaipsos, nec illa arrendent sine licentia iu-rialuum non arrendenta. dicum, exceptis notariis gubernatoris, Burgi, de Sabellis, Ripae, Turris Nonae et Ripettae, ac capitolinis, qui nullo modo illa, sine expressa licentia nostra, etiam in scriptis obtenta, arrendare possint.

§ 60. Nec substitutos recipiant, nisi ab ipsis iudicibus approhatos, pro quibus ad per eos recidamna et interesse, quae, illorum culpa, partibus evenerint, etiam si ipsos exhibuerint et solvendo non fuerint, teneantur et obligati sint.

Substituti

§ 61. Nihil scribant in causis a duo- Actus probibus scutis infra, sine speciali licentia iu-biti a duobus dicum.

§ 62. Non conficiant registra, nisi iuxta Registra fienformam nostri motus proprii, nec illa da iuxta motum proprium. vel etiam extractus in causis ordinariis, etiam utraque seu altera partium petente, nisi de iudicum licentia in scriptis obtenta, vel nisi acta essent ad alium iudicem transportanda. In causis tamen excedentibus summam ducentorum scutorum, dummodo non sint causae merce-

dum et miserabilium personarum vel alias tales, in quibus executive proceditur, si commissiones supervenerint, registra conficere possint, servata semper in reliquis forma dicti motus proprii nostri.

piis inditiorum.

§ 63. Nec pro copia indiciorum, quam Taxa pro co- effectualiter reo non dederint, quicquam percipere, nisi loco arrhae habeant; et ubi reus amplius ipsam copiam habere noluerit, etiam quod arrham dederit, ab ipso non exigant, nisi pro rata copiae confectae.

§ 64. Notarii capitolini deservientes col-Notariorum lateralibus senatoris pro actuariis non merus, electio, possint esse ultra numerum viginti, nec recipi nisi servata forma statutorum, sed ad dictum numerum reducantur ad electionem senatoris et conservatorum, et per se ipsos coram collateralibus acta conscribant, nullumque aliud officium notariatus in alia quavis curia obtineant.

§ 65. Et tam ipsi quam ceteri notarii Taxa corum- Curiarum Capitolii, ac etiam scriba senatus et secretarius conservatorum, pro eorum mercede, non accipiant ultra taxam eis a statutis limitatam; et ubi non sit a statutis limitata, iuxta taxam notariorum causarum civilium gubernatoris accipiant, excepto notario magistrorum viarum, qui indistincte exigere possit secundum dictam taxam notariorum gubernatoris.

et notarii cri-

§ 66. In criminalibus vero protonota-Protonotarii rius et notarius maleficiorum senatoris minalis Capitolii taxam notarii in criminalibus dicti gubernatoris, prout et notarii aliarum curiarum, etiam auditoris et vicarii, observent, et nihil ultra quocumque praetextu accipere audeant.

taxatio.

§ 67. Non deferant notarii praefati Ca-Extractuum pitolii extractus ad iudices, nisi prius, per correctores aut per unum ex eis visi, taxati fuerint; et nihil, praeter arrham, ante dictam taxationem recipere possint, quam taxationem intra terminum unius diei a ipsorum nullam habuerint minorem ta-

receptione dicti extractus correctores absque ullo praemio faciant.

§ 68. Eorumdem notariorum Capitolii in posterum decedentium et etiam defun-dentium scripctorum haeredes et quicumque alii eo-turae cui de-nunciandae. rum scripturas detinentes, intra quindecim dies ab obitu ipsorum notariorum et publicationis praesentium respective computandos, dictas scripturas et nomen notarii, cuius fuerint, sub poena amissionis dictarum scripturarum et illarum emolumentorum, secretario conservatorum denuncient, et praefatus secretarius librum teneat, in quo denunciationes huiusmodi scribat.

§ 69. Nullus ex notariis, etiam came- Rogitus ad reralibus et auditoris Camerae, nec eorum hibitio. substituti de instrumentis, quae extra iudicium fient, ad referendum alteri notario seu connotario, se rogare possint; sed notarii principales per se ipsos, et eorum substituti pro ipsis notariis, in quorum officiis commorantur, de instrumentis se rogent, non autem ad alteri referendum.

§ 70. Nec possint notarii omnium cu- Plurium notariarum supradictarum in futurum obti- riatuum retennere plura officia notariatus in diversis tribunalibus, sed officia notariatus huiusmodi inter se incompatibilia censeantur.

§ 71. Et tam ipsi notarii quam eorum substituti non possint esse procuratores tion in Curia, in qua notarii sunt et officium substituti exercent.

§ 72. Consules artium quarumcumque Consulum arobservent eorum statuta legitime appro- tium obligatiobata ac usu recepta.

§ 73. Nec reassumant causas, praesertim mercedum et miserabilium personarum, coram maioribus magistratibus introductas.

§ 74. Et illorum notarii taxam eis per dicta statuta praescriptam, et ubi aliqui

Notariorum

xam, aliorum, qui illam habuerint, sequantur et secundum illam exigant.

§ 75. Assessores autem dictorum con-Assessorum- sulum ac aliorum officialium Curiae Capitolii salarium non habentes caveant ne in causis minimis, videlicet a quinque scutis infra, quidquam pro eorum voto et consilio, et in aliis non ultra sportulas dictis statutis taxatas percipiant.

§ 76. Iudex Turris Nonae non se intro-Judicis Turris mittat in causis a decem scutis supra, nec in criminalibus, nisi levibus et minimis.

§ 77. Eiusque notarius observet tabu-Notariorum lam notariorum Curiae de Sabellis, cuius notariatus officium per obitum illud nunc obtinentis extinctum sit et suppressum esse censeatur, prout in eventum praedictum illud ex nunc prout ex tunc supprimimus.

§ 78. Cursores nostri pro qualibet ci-Cursorum Pa- tatione, inhibitione vel quavis alia intimapae taxa pro citationibus, etc. tione cuiuslibet actus iudiciarii non exigant ultra bolendinos duos, nisi forsitan executio citationis vel alterius actus indiciarii huiusmodi facienda esset in loco satis distante a tribunalibus Urbis, quo casu exigere possint bolendinos quatuor et non ultra; et loca intelligantur esse distantia, si executio sit facienda in regione Transtyberim, Montium, Trivii et prope ecclesiam Beatae Mariae de Populo; et si extra moenia Urbis, in illius tamen suburbiis, non ultra carlenum unum. Pro citatione vero, inhibitione vel intimatione simili contra episcopos et praelatos ac alias personas qualificatas et procuratorem fisci facienda, non ultra bolendinos quinque. Pro subhastatione quorumcumque pignorum, tam mobilium quam immobilium, exigant similiter, prout hactenus exigere consueverunt. Nec aliquis ipsorum, pro ea intimatione, in qua parti intimatur mandatum procurae esse in actis productum, vel procuratores in causa esse

revocatos, ultra iulium unum percipere audeat. Minus officium ipsorum cuiquam impartiri dolose recusent seu differant. Nec etiam sub praetextu modicae mercedis vel ob id quod maiorem habere vellent. Et quia de cetero in causis tot commissiones, quot hactenus fieri consuevit, pro reformatione signaturae nostrae de proximo publicanda fieri prohihemus, pro prima commissione, per quam scilicet causa coram aliquo iudice introducitur, exigant bolendinos quinquaginta; pro aliis vero, si quae in causa supervenerint, carlenos duos Cancellariae. In reliquis autem observent in omnibus et per omnia normam eis a concilio Lateranensi traditam, nec praemissis in aliquo contravenire praesumant, sub poena excommunicationis latae sententiæ et privationis officiorum eo ipso incurrenda.

§ 79. Mandatarii quarumcumque curiarum non exigant ultra bolendinum unum rum taxa pro citationibus, etc. pro citatione, nisi sit citatio facienda in longinquis locis ab eorum curiis, quo casu exigant duos, et non ultra. Illud idem faciant in intimatione cuiuslibet sequestri, monitorii, inhibitionis, decreti et cuiuscumque actus iudiciarii, exceptis citationibus faciendis contra fiscum, pro quibus exigere possint bolendinos tres. Pro subhastatione et deliberatione pignorum sive rerum et bonorum mobilium et immobilium, usque ad summam trium scutorum, bolendinum unum pro quolibet scuto; ab inde supra, bolendinos duos pro quolibet scuto, ita tamen quod ultra unum scutum non exigant pro quacumque summa, etiam quod res subhastatae et deliberatae ad magnam summam ascendant.

§ 80. Barigellus et executores quarumcumque curiarum ac custodes carcerum executor. taxa. observent in omnibus et per omnia tabulam novissime a camerario nostro editam, sub poenis in ea contentis.

§ 81. Idemque barigellus et ceteri exe-Eorumdem cutores contra committentes fraudes, quas potestas circa inventiones vocant, eo modo ut extraordinarii et alii Curiae Capitolii et conservatorum executores faciunt, ad executionem procedere possint, dummodo in fraude deprehensos ad ipsos conservatores deferant et deducant, habeantque partem poenarum huiusmodi inventionum, prout et dicti extraordinarii. Nec eorum quispiam, qui executionem non fecerit, praetextu quod facta fuerit executio ab eo executore, a quo fieri non poterat, vel in loco, in quo certus executor deputatus erat, aliquid prorsus a partibus, contra quas executio facta fuerit, sub poena furti, exigere audeat.

venientes.

§ 82. Si quis vero ex notariis et con-Poenarum sulibus ac illorum assessoribus aliquid contra praemissa, eos respective concersules, assesso- nentia, in quibus specialiter poena adiemissis contra- cta non sit, admiserint, praeter excommunicationis sententiam, quam ipso facto incurrere volumus, etiam pecuniariis et corporalibus poenis, quoad notarios et mandatarios curiarum praefatarum ipsorum iudicum: et quoad consules et illorum notarios et assessores, conservatorum arbitrio afficiantur.

§ 83. Et nihilominus omnes et singuli \ pauperibus supradicti in hac nostra constitutione comquicquam exist prehensi sciant et sane intelligant id quod sibi, in quibusvis casibus, accipere concessum extitit, ad pauperes et impotentes nullo modo extendi, a quibus aliquid prorsus accipi posse, sub poenis superius respective expressis, omnino prohibemus.

rogatoriae.

§ 84. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, legibus ac Urbis et Romanae Curiae praefatarum statutis, etiam iuramento et confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, stylis et consuetudinibus, quos et quas per praesentes improbamus, privilegiis quoque, indultis et literis apostoli-

cis, officiis et illorum officialibus supradictis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac etiam per nos contra praemissa vel aliquod praemissorum forsan hactenus concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum praesentibus inserti forent, pro plene et sufficienter expressis habentes, quoad præmissa dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae sanctionis, statuti, ordi-nalis. nationis, voluntatis, prohibitionis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem etc.

Sanctio poe-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimosecundo, secundo kalendas iulii, pontificatus nostri anno III.

+ Ego Pius, catholicae Ecclesiae episco-

Sequentur Cardinalium subscriptiones et publicatio.

Dat. die 30 iunii 1562, pontif. anno III.

### LXXII.

Reformatio referendariorum signaturae iustitiae Romani Pontificis et ordinationes a indicibus Romanae Curiae observandae 1

> Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Cum nuper nos generali officiorum et Causa huius tribunalium Romanae Curiae, pro abusibus reformationis. extirpandis, ac universali in ea litigantium commoditate, reformationi intenderimus

1 Referendariorum huiusmodi privilegia, vide in constit. xxx Pauli III, Debita, tom. vi, pag. 286.

ct providerimus, cupientes eorumdem litigantium indemnitati in totum consulere, ac ut celerius lites terminentur providere, valde opportunum, immo necessarium esse censuimus etiam signaturam iustitiae, a qua plerumque hi, qui lites in longum protrahere aliosque diutius et gravioribus impensis defatigare quaerunt, cavillationibus et versutiis diversa rescripta, aut superflua aut dilationem inducentia extorqueant, reformare. Ideirco pro illius reformatione, visis et etiam mature discussis nonnullis per dilectos filios referendarios nostros adnotatis et coram nobis, etiam in praesentia nonnullorum ex venerabilibus fratribus sanctae Romanæ Ecclesiae cardinalibus, propositis, de eorumdem ac ceterorum fratrum nostrorum consilio, hac in perpetuum valitura constitutione sancimus.

iustitiae,

§ 1. Quod nullus ex dictis referendariis De commis- propositas et reiectas in signatura iustitiæ sionibus reie-commissiones, in signatura gratiae coram nobis proponere audeat, nisi talis sit materia, quae scientiam nostram requirat, aut quae per signaturam iustitiae ad eamdem signaturam gratiae remissa fuerit.

aliis praeiudicialibus ,

§ 2. Nec in antiquis ac arduis materiis, Avocatoriis et in quibus plures hinc inde expeditae fuerint commissiones, et in avocatoriis a prioribus iudicibus et quovis modo praeiudicialibus manum apponere, nisi prius citata coram eo parte interesse habente.

reformatoriis,

§ 3. Et cum agitur de revocatione aut Praeinsertarum moderatione alicuius praeinsertae, similiter manum non apponat, nisi in praeinserta appositum sit nomen referendarii, qui illi manum apposuit, ut rationem reddere et eam iustificare possit. Nec etiam reformatio sive moderatio eiusdem praeinsertae ab habente signaturam iustitiae, nisi nomen referendarii, ut praemittitur, in ipsa praeinserta appositum fuerit, aliquo modo signetur.

> § 4. Minus in commissionibus appella-Bull. Rom. Vol. VII.

tionum ab interlocutoriis, nisi expresso relevanti gravamine. Nec cum appellatur num commissio a definitiva cum clausula aut vim definitivae habente, nisi res adeo exprimatur, ut videat referendarius an tale sit gravamen, quod per definitivam reparari non possit. Et si in commissione apposita fuerit clausula cum toto negotio principali, tunc addatur iustificato tamen dicto gravamine.

Appellatio-

§ 5. Abstineant ulterius referendarii ab Nullitalumque appositione manuum in commissionibus et attentatorum nullitatum et attentatorum, nisi exprimantur nullitates ex defectu iurisdictionis, citationis vel mandati, et ipsa attentata. Et pariter in illis, in quibus narratur, pronunciatum fuisse, prout in cedula.

§ 6. Nec etiam manum apponant in Prorogationis commissionibus prorogationis fatalium, nisi in quibus, prima vice, ipsa prorogatio petitur; illas vero commissiones, in quibus pro ulteriori prorogatione supplicatur, in signatura nostra gratiae proponant.

§ 7. Causae criminales et matrimoniales non inferioribus episcopis; et in terris libus. Ecclesiae, causae criminales clericorum in sacris constitutorum, ordinario; reliquorum vero clericorum et laicorum, locorum gubernatoribus committantur.

§ 8. Et ut lites, quanto citius fieri pos- Reformatio in sit ac minori partium dispendio expe-in integ., nullidiantur, decernimus quod quilibet iudex, tatis et attencui causae restitutionis in integrum, nullitatis et attentatorum de cetero committentur, possit, absque speciali commissione, praefigere terminum ad docendum de causis restitutionis ac de ipsius nullitatibus seu attentatis, et, eo lapso et non docto, ad negocii principalis expeditionem procedere.

§ 9. Similiter quilibet iudex, in quibus- Terminorumlibet causis coram eo introductis et in-que tione, troducendis, et etiam auditor Rotae, in causis extra Rotam commissis, possint

Criminalibus

omnes terminos substantiales, in vim commissionis a felicis recordationis Innocentio Papa VII, praedecessore nostro, quam ad omnes iudices et etiam auditores in causis praemissis tenore praesentium extendimus, absque alia speciali commissione reiterare.

que taxatione;

§ 10. Quodque ab excessiva taxatione Expensarum expensarum semel tantum appellatio committatur, et duae sententiae habeant vim trium.

discussionum;

§ 11. Causae discussionum inter cre-Causis quoque ditores et haeredes defuncti seu alterius debitoris, de cuius bonis inter ipsos creditores agitur, intra tres menses 1; quoad absentes vero, citra montes, intra sex menses; ultra autem, intra novem expediantur, et nullo modo, nisi ex magna causa et per signaturam nostram gratiae, instantia praedicta prorogetur.

§ 12. Et a die obitus debitoris intra Aditione hae- duos menses haeredes praesentes; absenredit. et confectes autem, citra montes, intra quatuor, ultra vero montes, intra sex, inventarium conficere, et an velint haereditatem adire deliberare teneantur.

tioni manden-

§ 13. Et interim judices, coram qui-Discussionum bus causas discussionis huiusniodi pencausis penden-tibus, credita dere contigerit, bona ipsius debitoris deliquida execu-functi vel decoctoris debitoris creditoribus habentibus credita eorum liquida, interim recepta idonea cautione de restituendo habentibus priora et potiora, et contribuendo habentibus aequalia iura, consignari mandent et faciant.

ritans.

§ 14. Si quis autem constitutioni no-Decretum ir- strae huiusmodi in aliquo contravenerit. indignationis nostrae ac alias arbitrii nostri poenas eo ipso incurrat. Et nihilominus commissiones contra tenorem praesentium signatae nullius sint roboris vel momenti, ac per praeoccupationem extortae censeantur, illisque iudices, quibus eas praesentari contigerit, minime parere teneantur. Sicque per quoscumque

1 Cherub. addit quoud praesentes (R. T.).

iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 15. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis, contrariis regatoriae. quibuscumque.

§ 16. Nulli ergo omnino hominum li- sanctio poeceat hanc paginam nostrae sanctionis et nalis. decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimosecundo, kalendis iulii, pontificatus nostri anno III.

+ Ego Pius, catholicae Ecclesiae episco-

Sequentur subscriptiones Cardinalium et publicatio.

Dat. die 1 iulii 1562, pontif. anno III.

Declaratio dictae reformationis•circa prorogationes fatalium.

## Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum nuper nostris literis, quas super Causa buins reformatione signaturae edidimus, inter declarationis. cetera caveatur quod prorogationes fatalium non nisi semel a signatura iustitiae concedi possent, sperantes infra prima vel saltem secunda fatalia causas decidi et terminari posse: cumque, ut accepimus, tam propter causarum multitudinem quam etiam propter illarum implicitatem, sit quodammodo impossibile id fieri, et. propter camdem causarum multitudinem, contingere posse signaturam nostram quandoque totam impediri in prorogationibus praedictis.

§ 1. Igitur, cupientes non solum publicae utilitati, sed etiam commoditati quod signatura salubriter providere, motu simili decerni- dat prorogatiomus, statuimus et ordinamus eorumdem iuxta eius solifatalium prorogationem in quibusvis cau-tum, non ob-

stante tione.

prae-sis a nostra signatura iustitiae, prout ante dictarum nostrarum literarum editionem fieri consuevit, concedi. Et quatenus, post emanatas a nobis literas super reformatione signaturae iustitiae usque in diem publicationis praesentis nostri motus proprii, instantia seu fatalia alicuius causae lapsa fuerint defectu prorogationum, partes litigantes laesas adversus peremptorium instantiae ac fatalium huiusmodi in integrum arbitrio dilecti filii nostri Ludovici, tituli Sancti Cyriacii in Thermis, presbyteri cardinalis Simonettae nuncupati, dictae signaturae praesidentis, restitui posse et indulgeri, et taliter concessas et indultas suae firmitatis robur obtinere, perinde ac si dictae nostrae literae talem clausulam non habuissent, illis aliter in suo robore permansuris; et sic per quoscumque iudices etc., sublata etc.; irritum quoque etc.

§ 2. Praemissis, ceterisque in contra-Derogatio con- rium facientibus, non obstantibus quitrariorum. buscumque.

§ 3. Volumus tamen quod in secunda Declaratio de sive ulteriori prorogatione et restitutione prorogationib. concedenda per dictum Ludovicum cardinalem adhibeatur diligentia, ut ex causa et non aliter tales prorogationes concedantur, super quo eius conscientiam oneramus.

§ 4. Ac quod praesentis nostri motus Sola signatura proprii sola signatura sufficiat, et sumptus sufficit. illius impressi ubique fidem faciat in iudicio et extra, attento quod in Urbe.

Placet, motu proprio. I.

### LXXIII.

Decanatus collegii auditorum Rotae Romanae, cum omnimoda praecedentia, spectat ad auditorem tempore vacationis in Curia praesentem, aut ex causa publica absentem, et extra Curiam a Romano Pontifice destinatum.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Dudum siquidem a felicis recordationis

literae tenoris subsequentis. Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam etc. 1

- § 1. Nos, considerantes quod dilecti Causae huius filii causarum Palatii Apostolici auditores ad causas audiendum et iura reddendum constituti, personaliter in Romana Curia residere debent; ac, eorum in eadem Curia continua residentia id exigente, in assecutione dignitatum aliis absentibus merito praeserendi et amplioribus privilegiis honorandi veniunt, ex praemissis et diversis aliis causis animum nostrum moventibus, ne in posterum decanatus collegii dominorum auditorum, illius occurrente vacatione, in aliquem ex causarum Palatii auditoribus tunc 2 ex causis praemissis absentem et, propter absentiam suam, in iniuriam aliorum eiusdem Palatii auditorum tunc praesentium deveniat, aut super eodem decanatu aliquae controversiae seu dissensiones inter ipsos auditores orientur.
- § 2. Literas praedictas, cum decretis ac Definitio quod omnibus et singulis in eis contentis clau- legii auditorum sulis, ad decanatum collegii auditorum Rotae Romanae spectet ad auhuiusmodi, etiam ad hoc ut eiusdem ditor. tempore decanatus, quem dilectus filius Iulius Ora- vacationis in Curia praesendinus electus Perusinus, locum unius ex tem, ant ex causarum Palatii huiusmodi auditoribus absentem, et de mandato nostro tenens, tempore pro- extra Curiam a visionis de persona sua et illius praese- fice destinatum. ctionis ecclesiae Perusinae, tunc certo modo pastoris solatio destitutae, per nos nuper apostolica auctoritate factarum, obtinebat et exercebat, per provisionem et praefectionem huiusmodi, non nisi ad dilectum filium Ioannem Baptistam de Rubeis, causarum Palatii huiusmodi auditorem, in dicta Curia officium auditoratus causarum huiusmodi laudabiliter exercendo residentem et alias de republica benemeritum, ex nunc et de cetero, per-
- 1 Omittitur tenor, quia habes in apsius Pauli IV constit. vi, Cum venerabiles, tom. vi, pag. 502.
- 2 Hunc locum ita refert Cherub.: Patatii hu-Paulo IV, praedecessore nostro, emanarunt | iusmodi auditorem, nisi ex causis etc. (R. T.).

An. C. 1562

Exordium.

incentivum.

petuis futuris temporibus, occurrente vacatione, ad antiquiorem causarum Palatii huiusmodi auditorem in dicta Curia residentem, aut ex causa publica absentem et extra candem Curiam per Romanum Pontificem destinatum, devenire possit. Et Ioannes Baptista, ac, postquam dictus decanatus ad eum devenerit, in dicta Curia praesens, aut, ut praefertur, absens et extra dictam Curiam destinatus auditor antiquior praefatus, omnes alios auditores, etiam antiquiores, semper in quibusvis sessionibus, disputationibus, votis et aliis actibus, publicis et privatis, praecedat, nec per alios auditores, etiam antiquiores, tunc absentes, etiam si postmodum incontinenti ad dictam Curiam se conferant et in ea continuo resideant, super ipso decanatu aut illius sessionibus vel aliis actibus seu disputationibus ad eum pertinentibus impediri aut molestari valeat, motu proprio et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine extendimus et amplia-

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Derogatio et ordinationibus apostolicis ac stylo pacontrariorum. latii necnon collegii auditorum praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus ac omnibus illis, quae dictus praedecessor in dictis literis voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poe- ceat hanc paginam nostrae extensionis et nalis ampliationis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis etc.

mus.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, sexto kalendas augusti, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 27 iulii 1562, pontif. anno III.

## LXXIV.

Revocatio privilegiorum quibuscumque locis piis et aliis concessorum, dispensandi super irregularitatibus impedimentisque matrimonialibus, etc.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

De commisso nobis universalis Eccle- Exordium. siae regimine, ita nos oportet esse solicitos ut propensiore studio caveamus ne illa, quae hactenus multorum precibus et instantiis pro animarum salute, tam a nobis 1, mentis hominum abusu, in gravem cedant animarum iacturam, neve christifideles, cuiusvis indulgentiae, peccatorum remissionis vel facultatis aut privilegii obtentu, procliviores ad illicita in posterum perpetranda reddantur, ac nimia veniae facilitas eis peccandi tribuat

§ 1. Sane cum nos, auspice Christo, Hie Pontifex nuper ad generalem tribunalium almae cessores con-Urbis Curiaeque nostrae officiorum om-cesserunt fa-bricae S. Petri nium debitam ac salubrem reformatio- et hospitali S. nem, certis tunc rationabilibus causis Spiritus et aliis moti, perrexerimus, ac quosdam, qui in privilegia; illis diversimode, praeter mentem nostram, committebantur abusus, per nostram providentiam removerimus, reformationem huiusmodi insequentes, in alios etiam hominum status, non minores ob causas dirigere 2 saluberrimum esse censemus. Attendentes igitur quod, licet alias nos ac diversi Romani Pontifices praedecessores nostri, ut christifideles praefati ad charitativa et pia opera exercenda promptiores redderentur, sieque illorum animarum saluti, necnon fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe manutentioni et statui, ac hospitalis nostri Sancti Spiritus in Saxia de eadem Urbe ac aliorum piorum locorum et confraternitatum commoditati et pauperum ac miserabi-

1 Ita hunc locum supplemus: tam a nobis, quam a praedecessoribus nostris concessa fuerunt, mentis etc. (R. T.). 2 Legimus: aciem mentis nostrae dirigere etc. (R. T.).

lium et aliarum personarum in eis pro

tempore degentium sustentationi ac opportunae subventioni rite consuleretur, ac ex certis tunc expressis rationabilibus causis diversas indulgentias, peccatorum remissiones, concessiones, gratias, privilegia, facultates, etiam dispensandi super impedimentis matrimonialibus vel aliis quibuscumque defectibus et irregularitatibus, et absolvendi, indulta eisdem fabricae et hospitali ac illorum commissariis, praeceptori et ministris concesserimus.

abutuntur.

§ 2. Nihilominus, sicut non sine gravi Quibus eo- mentis nostrae perturbatione nuper intelleximus, tam basilicae fabricae, quam hospitalis et aliorum locorum et confraternitatum commissarii et ministri, huiusmodi indulgentiis, peccatorum remissionibus, concessionibus, gratiis, privilegiis, ac dispensandi, ut praemittitur, ac absolvendi et aliis facultatibus et indultis sibi concessis praedictis, in grave illorum animarum periculum diversimode abutantur, ac circa illa non mediocres committantur errores, in scandalum plurimorum ac divinae Maiestatis offensam.

tamen quoad faet legata.

§ 3. Nos igitur, debitam gregis dominici Hic ideo Pon- curam habere, et ne tales abusus piorum ea revocat, non mentes polluant, ac pie concessa, homitamen quondia-bricae relicta num malitia, animarum saluti detrimentum afferant, ut par est providere, quantum in nobis est, scandalis obviare et animarum saluti consulere volentes; necnon indulgentiarum, remissionum, concessionum, gratiarum, privilegiorum, facultatum et indultorum fabricae ac hospitali necnon aliis locis et confraternitatibus ac commissariis, praeceptori et ministris concessorum huiusmodi veriores tenores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad alicuius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione, omnia et singula indulgentias, etiam plenarias, ac peccatorum remissiones, necnon concessiones,

privilegia, indulta et facultates, etiam dispensandi, ut praemittitur, et absolvendi (non tamen relicta et haereditates etiam ad pias causas exequi faciendi, et illa seu eorum partem dictae fabricae, iuxta tenorem privilegiorum praedictorum, applicandi, necnon commissarios et debitores ipsius fabricae ad illi reddendum computa et satisfaciendum de administratis et debitis per eos, prout hactenus fieri consuevit, cogendi et compellendi), fabricae et hospitali praedictis, necnon monialium Spiritus Sancti Venetiarum, aliisque eiusdem Sancti Augustini, seu aliorum Ordinum, tam virorum quam mulierum monasteriis ac hospitalibus, ecclesiis, cappellis, altaribus, confraternitatibus, societatibus et aliis piis locis a dicto hospitali Sancti Spiritus dependentibus, seu in eius membrum aut grangiam, quavis, etiam apostolica, auctoritate erectis, ac illorum praeceptoribus, abbatibus, abbatissis, prioribus et priorissis, confratribus seu illorum conventibus ac commissariis necnon ministris, quoad fabricam videlicet in Italia dumtaxat; quo vero ad hospitalia et monasteria, confraternitates et societates ac alia loca huiusmodi, tam in Italia quam alias ubivis locorum, ex quibusvis causis et ad quorumvis, etiam principum quorumcumque, instantiam, vel eorum intuitu, consideratione vel contemplatione, etiam motu simili, etiam consistorialiter ac de apostolicae potestatis plenitudine, etiam si illa sub quibusvis revocationibus, alterationibus vel limitationibus similium vel dissimilium indulgentiarum, concessionum, gratiarum, privilegiorum, facultatum et indultorum, in toto vel in parte minime comprehenderentur, et quoties illa revocari contingeret, toties in pristinum statum restituta essent et esse censerentur, irritanti etiam decreto desuper forsan adiecto, ac cum aliis quibusvis clausulis quomodolibet concessa, ac iteratis vicibus approbata et innovata (praeterquam quoad ea in quibus iam suum sortita sunt effectum), apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo revocamus, cassamus, annullamus, irritamus et viribus vacuamus.

de cetero utendi.

§ 4. Districtius inhibentes eisdem prae-Prohibitio eis ceptoribus, abbatibus, abbatissis, conventibus, confratribus et ministris, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existentibus, ac etiam archiepiscopali, episcopali aut alia maiori dignitate fungentibus, in virtute sanctae obedientiae, indignationis necnon excommunicationis latae sententiae poenis, ne de cetero indulgentiis, concessionibus, gratiis, facultatibus, etiam dispensandi, ut praemittitur, et absolvendi, privilegiis et indultis praedictis uti, ac de illis se intromittere quoquomodo audeant seu praesumant. Ac decernentes ex nunc irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

derogatio.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis privilegiis, indultis et literis apostolicis, forsan in contrarium, etiam motu et scientia similibus, etiam per nos, concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum omnium veriores tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Et qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam, praesentibus non

expressam, vel totaliter non insertam, effectus huiusmodi gratiae impediri valeat vel quomodolibet differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris literis mentio specialis.

§ 6. Ut autem praesentes literae ad Fides danda cunctorum notitiam deveniant, volumus transumptis huet mandamus illas in dictae basilicae valvis ac acie Campi Florae affigi, ut hi, quos litcrae ipsae concernunt seu concernere poterunt quomodolibet in futurum, quod ad ipsorum notitiam non pervenerint vel illas ignoraverint, quo minus eos arctent, perinde ac si personaliter intimatae forent, nullam possint excusationem praetendere vel ignorantiam allegare, cum non sit verisimile apud eos remanere incognitum quod tam patenter extiterit publicatum.

Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae MDLXII, XIII kalendas octobris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 19 septembris 1562, pont. an. III.

## LXXV.

Ordinationes pro tempore Sedis Apostolicae vacantis, circa electionem Summi Pontificis et observantiam conclavis. Declarationesque iurisdictionum collegii S. R. E. cardinalium, camerarii et clericorum Camerae, maioris poenitentiarii, datarii, praefectorum et praelatorum signaturae gratiae et iustitiae et custodum conclavis 1

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In eligendis ecclesiarum praelatis, qui- Electio Rom. bus et humana et divina ministeria com-Pont. quam ma-

1 Quoad electionem Papae habes etiam sanctionem Greg. X in cap. III De elect. in vi; et aliam Clem. V in clem. IX eodem titulo; necnon Clem. VI in const. xv, Licet, tom. IV, pag. 501; Iulii II, in constit. v, Cum tam, tom. v, pag. 405; et Pauli IV const. xxv, Cum secundum, tom. vi, pag. 545.

mittuntur, quantam adhiberi curam oporteat, testantur Patrum nostrorum sacratissimae constitutiones, quas illi magna severitate de episcoporum et aliorum praelatorum qualitate ediderunt, propterea quod a bonis bona omnia, videlicet charitas, vigilantia, ecclesiastica disciplina, denique animarum eis commissarum salus proficiscerentur; a malis vero contra, nonnisi mala, nempe avaritia, negligentia, fastus et animarum periculum possit expectari. Quod si in quibuslibet ecclesiarum pastoribus tantopere providendum est ne quis assumatur indignus, maiorem certe et perspicaciorem diligentiam in Romano Pontifice eligendo, qui ceteris pastoribus est praefuturus, et totius dominici gregis curam habiturus, oportet adhiberi.

diderunt.

§ 1. Hac sancta meditatione permoti, Ideo Ponti- praedecessores nostri et praesertim felicis rubr. citati pro- recordationis Alexander III, Gregorius X, vidas constit. e- Clemens V, Clemens VI et Iulius II nonnullas constitutiones sanxerunt ad providendum ut Summorum Pontificum electiones libere et recte et mature fierent. Sed quoniam res humanae semper in deterius prolabuntur, nisi sit qui eas assidue retineat et conservet, verendumque sit ne aliquando, propter earum constitutionum transgressionem, suborti abusus longius serpant et progrediantur.

ctentur, et inteexequiae.

§ 2. Nos, quantum cum Deo possumus, Hic etiam futuris casibus et periculis occurrere vo-Pontifex alias addit, videliget lentes, eorumdem praedecessorum nostroquod cardinales rum constitutiones, tum innovando, tum diebus expe- declarando et pro rerum ac temporum nerim novem die- cessitate supplendo, de fratrum nostrorum bus fiant de-functi Pontificis unanimi consilio atque assensu, definimus, statuimus et declaramus ut cum Pontificem de hac vita migrare contigerit, cardinales praesentes decem tantummodo diebus, iuxta dicti Gregorii praedecessoris constitutionem in concilio Lugdunensi editam, cardinales absentes expectare te-

nuorum dierum exeguias omnino peragant, nec ullo praetextu ulterius differant. Et ne quid impedimento esse possit quo minus exequiae ipsae nono die absolvantur, si quando, per observantiam alicuius magni impedimenti et praecipui festi, cardinalibus videretur officium exequiarum intermitti debere, dies illi sic intermissi in numerum novem dierum nihilominus computari debeant, et impensa, quae in eis pro exequiis facienda esset, inter pauperes Christi distribuatur. Ac ut superfluis quoque sumptibus, qui iam in immensum excreverunt, modus imponatur, funus simplicius quam consueverit fiat, ita utillius ratione (praeter regalia populo Romano praestari solita), decem millium ducatorum summam, pannis lugubribus et regalibus tam camerarii et clericorum ac aliorum cameralium, quam aliorum quorumcumque ministrorum et officialium, ac aliis omnibus omnino computatis, impensa non excedat. Summa autem decem millium huiusmodi, vel, si collegio visum fuerit, etiam minor, at nullo modo maior, per tres cardinales antiquiores, unum videlicet de quolibet ordine, et camerarium proportionabiliter, pro rata distributionis alias fieri solitae, inter praedictos omnes et singulos dividatur.

- § 3. Lapsis vero decem diebus a die Elapsis decem obitus Pontificis, ingressus conclavis nul- diebus, cardinalatenus prorogetur aut differatur, sed colebrata missa Spiritus Saneti, sequenti die, missa de Spiritu Sancto cele- conclave ingrebrata, sive cardinales absentes venerint diantur, et elecsive non, qui fuerint praesentes statim incumbant. conclave ingredi teneantur; et ingredientes ipsi, absque mora aliqua, omissa omnino capitulorum confectione, primis diebus fieri solitorum, in electionis negotio procedant, et singulis diebus scrutinium fiat, et in primo scrutinio etiam accedere liceat.
- § 4. Si qui vero forte intrare noluerint, Ingredi nolenneantur, et interim solitas novem conti- vel ingressi, absque manifesta infirmitatis tes aut absque re-

nam constituincurrant.

cedentes poe-causa, iuramento medicorum et a maiori tionis Greg. A parte cardinalium per secreta suffragia approbata, exiverint, dictae constitutionis Gregorii poenam incurrant.

praesentes, in tra , l'ontificem diebus.

§ 5. Declarantes nihilominus quod, post-Cardinales quam cardinales praesentes, aliis cardiconclavi et ex- nalibus, etiam de latere legatis, aut ex eligere valeant, alia quacumque, etiam publica, causa. lapsis decem etiam cum licentia Summi Pontificis, absentibus, ulterius non expectatis, post tamen lapsum dictorum decem dierum a morte Pontificis, electionem sive intra sive extra conclave fecerint, electio sic, exitineris aut alterius, etiam probabilis et notorii, ipsorum cardinalium absentium impedimenti praetextu, impugnari minime valeat, quum publica utilitas ex matura electione proveniens cuivis alteri rationi praeferri debeat.

tum disponat.

§ 6. Sedis autem vacatione durante, Sede vacante, collegium cardinalium in iis, quae ad collegium car-dinalium de hie Pontificem Maximum, dum viveret, perenarratis tan-time disposal tinebant, nullam omnino potestatem aut iurisdictionem habeat, neque gratiam neque iustitiam faciendi, aut factam per Pontificem mortuum executioni demandandi, sed ea omnia futuro Pontifici reservare teneatur. Neque de statu temporali Romanae Ecclesiae, neque de pecuniis Camerae Apostolicae aut datarii, vel pro solutione debitorum ante obitum Pontificis quomodolibet contractorum, aut alias ex quavis causa (casibus infrascriptis dumtaxat exceptis), quicquam disponere, nec contra dictam Gregorii constitutionem pro se ipsis aliquid percipere, nec aes alienum, ultra necessarios sumptus praesentibus comprehensos, contrahere debeant; neque camerarius, thesaurarius, datarius, depositarius, castellanus arcis S. Angeli aut alii officiales, contra harum constitutionum tenorem, collegio obedire teneantur sive debeant; quinimmo, si eis in talibus obtemperaverint, aut ipsi cardinales vel officiales ex eorum officiis contra prae-

missa aliquid attentare praesumpserint, de suo proprio Camerae Apostolicae plenarie satisfacere et pecunias erogatas restituere, ac quaevis damna ad eligendi Pontificis arbitrium resarcire cogantur. Quod autem expendi possit, erit praefata decem millium ducatorum summa. Illud item quod pro victu familiae pontificiae ante conclavis ingressum, ac post ingressum pro pauperum officialium Palatii tantum per camerarium et priores Ordinum describendorum victu, ac etiam pro eleemosynis Sede vacante fieri consuetis. Itemque pro defensione terrarum Ecclesiae vel partis earum. Necnon pro regalibus populo Romano et illius magistratibus ac custodia Urbis et conclavis, illiusque provisionibus opportunis necessarium erit. Quae vero impensa pro defensione terrarum et locorum Ecclesiae et securitate ac provisionibus conclavis facienda sit, cardinales praesentes per secreta suffragia ordinare debeant, ita ut maioris partis sententia obtineat id quod observandum erit, etiam in gubernatoribus Urbis, tam ultra pontem quam citra, et aliis officialibus, etiam pro Status Ecclesiastici regimine, si opus fuerit, eligendis. Si vero ultra praedicta aliquod grande periculum immineret, cui omnibus et singulis cardinalibus praesentibus, iuxta ordinationem Gregorii X, aut saltem duabus illorum tertiis partibus per secreta suffragia videretur celeriter occurrendum, tune collegium, iuxta maioris partis sententiam, similiter per secreta suffragia, de remedio opportuno ac provide, de necessaria impensa providere possit et debeat.

§ 7. Statuimus etiam quod tres cardi- Tres cardinanales antiquiores, unus videlicet ex quo-les et cameralibet Ordine, una cum camerario, post tes necessitates proponant, et Pontificis obitum, reliquos cardinales con-tia curent. gregandi et occurrentes necessitates in congregationibus generalibus proponendi

et ut conclave bene undique claudatur curandi, ius habeant.

§ 8. Ipsorum autem officium tertia die Ingressi con- post conclavis ingressum omnino expiret, qualibet tertia eorumque loco tres alii sequentes in ordidie eorum loco ne, quolibet tertio quoque die, cum eodem camerario in eadem potestate succe-

subintrent.

§ 9. Camerarii quoque et maioris poe-Camerarius nitentiarii officia, quae etiam, Sede vacante suique ouncia-les rebus hic durante, ita durare decernimus et declapraescriptis et ramus, ut non solum ea, quae praesenti constitutione prohibentur, et quae Pontifice vivente exercere non consueverunt, seu a quibus, pro eiusdem Pontificis reverentia aut alias, quomodolibet abstinebant, minime usurpent, sed camerarius ac praesidentes et clerici aliique ministri et officiales Cameræ Apostolicæ exactioni pecuniarum eidem Camerae debitarum, ac provisionibus ratione Sedis vacantis iuxta praemissa necessario faciendis dumtaxat incumbere; et propterea a solutione debitorum ante Pontificis obitum contractorum, aut illorum declaratione, rationum solidatione, extractionibus frumentorum, remissionibus delictorum, executionibus delinquentium et quibuscumque aliis expeditionibus, tam gratiam quam iustitiam aut illarum executionem quomodolibet concernentibus omnino abstinere.

rius et eius ofpediant.

§ 10. Poenitentiarius vero et eius offi-Poenitentia- ciales ea tantum facere et expedire valeant, ficiales, quae ad quae ad forum conscientiae pertinent; in forum conscientiae spectant, reliquis officium eorum conquiescat. Itatantummodo ex- que a quibuscumque matrimonialibus et aliis dispensationibus ac absolutionibus et declarationibus, necnon quibusvis aliis expeditionibus, forum, quod aiunt, fori, mixtim vel separatim quomodolibet respicientibus, omnino abstineant. Alioquin in quibus, tam camerarius quam poenitentiarius et alii praedicti, etiam de licentia aut mandato totius collegii, contrafecerint, ea nulla et irrita sint, ac nemini suffra-

gentur. Et nihilominus eorum excessus et inobedientiae rationem Pontificis arbitrio quandocumque reddere teneantur. Literis etiam nostris super reformatione Camerae et Poenitentiariae huiusmodi editis in suo robore permansuris.

§ 11. Datarii vero ministerium per eiusdem Pontificis obitum omnino expiret, ita ciummortePontificis obitum omnino expiret, ita ciummortePontificis expirat. ut non solum datas per eum antea notatas extendendi potestatem minime habeat, sed quascumque supplicationes gratiarum et iustitiae penes eum aut eius ministros adhuc existentes, etiam si datae fuerint, collegio cardinalium statim, sub sigillo clausas, præsentare teneantur, futuro Pontifici reservandas. Quod si contra praemissa quisquam, ad cuiusvis, etiam cardinalis, instantiam, attentare praesumpserit, irritum et inane existat, et nihilominus falsi crimen incurrat, illius rationem futuro Pontifici redditurus.

§ 12. Prohibentes insuper ne cardinales Cardinalium et et praelati signaturae gratiarum et iusti- praelatorum sitiae praefecti, Sede vacante, supplicationes et iustitiae officium conquieet commissiones aliquas, etiam si suppli- scit. cantes, parvas datas, ut moris est, antea obtinuerint, signare valeant, sed officia eorum omnino cessare intelligantur. Quod si aliter fecerint, pro excessibus huiusmodi, futuri Pontificis arbitrio puniantur.

§ 13. Mandamus quoque quod cellae Conclavis celconclavis cardinalibus sorte distribuantur, lae sorte distribuantur, lae sorte distribuantur. nec liceat eas, etiam infirmitatis praetextu, mutare, aut desuper aedificare, vel illas dilatare, sed quilibet, etiam decanus, sit sua sorte contentus.

§ 14. Post conclavis vero ingressum indicimus 1 et expresse prohibemus, sub clave habitare officiorum et beneficiorum privationis poe- hibetur. na, atque etiam sub alia arbitrio gubernatoris, ad custodiam conclavis deputari soliti, infligenda, ne quis immediate supra aut infra conclave seu a lateribus habitare vel morari possit. Quae loca muris claudi et a praesidentibus custodiae con-1 Interdicimus, Cherub. (R. T.).

Datarii offi-

Apud con-

clavis ac a dicto gubernatore saepius visitari debeant. Et si qua fraus commissa fuerit, teneatur ipse gubernator, sub periurii poena eo ipso incurrenda et alia arbitrio futuri Pontificis infligenda, delinquentes huiusmodi cardinalibus pro tempore deputatis revelare, curareque ut delinquentes ipsi carcerentur et acriter puniantur.

§ 15. Teneantur quoque cardinales pro Conclave a tempore deputati cellas cardinalium et putaris visite- alia conclavis loca saepius visitare et diligenter perquirere, ne in ipsius conclavis muris aut laquearibus seu pavimentis vetita foramina fiant. Et si quid tale deprehensum fuerit, auctores privationis officiorum et beneficiorum, ac aliis etiam corporalibus et severissimis poenis, gubernatoris ac etiam futuri Pontificis arbitrio, afficiantur; et conscii de praemissis eisdem poenis teneantur, nisi statim, si intra conclave fuerint, eisdem cardinalibus deputatis; si vero extra conclave, gubernatori et praelatis praepositis revelaverint. Qui quidem gubernator et praelati, sub periurii poena, in hoc invigilare et opportune providere debeant.

§ 16. Quilibet autem cardinalis in con-Cardinales clavi duobus servientibus, clericis vel lainon insir. duos, insirmi tres ser- cis, contentus sit; insirmis autem et graviter vient. habcant. affectis a maiori parte collegii per secreta suffragia tertius ad summum indulgeri possit.

a cardinalibus approbentur.

- § 17. Qui servientes familiares dome-Conclavistae stici et continui conmensales ipsius cardinalis et ab anno ante fuisse et tunc esse debeant, et non mercatores, ministri principum, domini temporales et iurisdictionem habentes, neque fratres aut nepotes cardinalium, etiam si expensis eorum viverent. Et de qualitatibus conclavistarum cardinales deputati ante conclavis ingressum diligenter inquisitionem habere et eos approbare, ac post ingressum denuo diligenter providere debeant.
  - § 18. Sacrista quoque cum uno clerico

coadiutore in officio sacristiae; duo quo- Sacrista unus que magistri caeremoniarum conclave in- vi, magistrique grediantur missis celebrandis, et aliis, quae cacremoniarum ad ipsos pertinent, vacaturi. Adsit praete- unus, medici rea unus religiosus pro confessionibus unus, aromataaudiendis, a maiori parte cardinalium per rius unus, fasecreta suffragia eligendus; unus collegii coment. unus, secretarius tantum; duo medici; unus chi- servientes derurgus; unus aromatarius, cum uno aut cem. duobus servientibus; unus faber lignarius; unus cementarius; duo barbitonsores, cum uno aut duobus servientibus. Item octo aut decem servientes publicae utilitati et commoditati omnium, veluti pro lignis portandis, pro verrendo conclavi et similibus necessariis ministrandis, qui omnes a collegio cardinalium, non tamen ex familia alicuius cardinalis, per fabas secretas eligantur, ita tamen ut is obtineat, qui plura vota tulerit, et eis salaria de publico persolvantur. Quod si ultra praefatas personas, in conclavi aliquis inventus fuerit, expelli statim debeat. Et si quis uspiam se occultasse deprehendatur, ignominiose expellatur, et infamia notetur, et officiis atque beneficiis privetur; conscii vero, sub eadem poena illos collegio revelare teneantur, praemium reportaturi, si indicaverint.

§ 19. Clauso conclavi, nulli ad collo- Eo clauso, colquium, etiam extra portam conclavis, loquium probietiam principum oratores, nisi ex magna et urgenti causa a maiori parte collegii approbanda, admittantur. Et si quis forte, quod absit, clam ipsum conclave et aliunde quam per ostium ingrediatur, omni honore, gradu ac officio et beneficio ipso facto privatus existat et tradatur curiae saeculari acerrimis poenis puniendus.

§ 20. Literas vero aut cuiusvis generis scripta ad eos, qui in conclavi erunt, seu signa transmitti nuncium vel notam aut signum mittere seu recipere, aut contra e conclavi ad eos qui foris erunt, ullo modo liceat; qui contrafecerint, quacumque dignitate, etiam

barbitons. duo,

Literas vel

si cardinalatus honore, praefulgeant, poenae excommunicationis latae sententiae subiaceant, absolvendi facultate, praeterquam in mortis articulo, soli Pontifici Maximo reservata, a quo nihilominus pro qualitate delicti, ultra dictam excommunicationis poenam, puniendi erunt.

super electione nantur.

§ 21. Prohibentes etiam super futura Sponsiones electione Pontificis sponsiones, quas ex-Pontificis dam- commissas vocant, fieri; et si forte contra praesentium tenorem factae fuerint, illas nullas et irritas, in iudicio et extra, fore et omnino censeri, et contrafacientes ac proxenetas arbitrio gubernatoris et futuri Pontificis puniri debere decernimus.

§ 22. Cardinales autem primo ipso die, Cardinales u- quo conclave ingressi fuerint, tam in prannico ferculo et moderato, et in dio quam in coena, uno solo ferculo unius propria cella speciei tantum, eoque moderato et alias bullam Clemen- iuxta constitutionem praefati Clementis VI qualificato, contenti sint et esse debeant, nec quisquam in alterius cella vel de alterius ferculo vescatur.

transmittan. cu-

§ 23. Praelati guogue ad custodiam con-Praelati custo- clavis deputati, sub poena periurii et susne literae, etc. pensionis a divinis, maxima et exquisita diligentia utantur in inspiciendis ac praeservandis 1 epulis et aliis rebus ac personis conclave intrantibus et de eo exeuntibus, ne, sub earum rerum velamine, literae aut notae vel signa aliqua transmittantur. Quod si tale quid inventum fuerit, familiares cardinalium aut alii delinquentes poenam privationis officiorum et beneficiorum, ac inhabilitatis ad obtenta et obtinenda incurrant. Et ulterius per gubernatorem carceribus mancipentur, exinde, nisi de mandato novi Pontificis, minime relaxandi, sed eius arbitrio acrius puniendi, omni facultate collegio cardinalium in favorem quorumcumque, qui in praemissis veleorum aliquo deliquerint, omnino interdicta.

§ 24. Conclavistae vero et quicumque Conclavistae alii servientes conclavi, ex causa infirmitatis manifestae et notabilis, a medicis me-

1 Praesentandis, Cherub. (R. T).

dio iuramento probatae et de consensu ingrediantur uldeputatorum, quorum etiam conscientiam terius. desuper oneramus, et non aliter exituri, nullo modo reverti possint, sed eorum loco alii eodem prorsus tempore, quo infirmi exibunt, ingrediantur.

§ 25. Statuimus etiam et declaramus Cardinales non quod si forte aliquis cardinalis saltem in diaconi volum in electione non diaconatus ordine constitutus non fuerit, habent. is nullatenus ad eligendum admitti debeat.

§ 26. Cardinales autem per viscera mi- Cardinales in sericordiae Domini nostri Iesu Christi enixe electione serrogamus et hortamur, ac eis nihilominus, pressa.

sub divini interminatione iudicii, praecipimus et mandamus ut, attendentes magnitudinem ministerii, quod per eos tractatur, in dandis suffragiis ac aliis omnibus et singulis electionem quomodolibet concernentibus, omni dolo ac fraude, factionibus et animorum passionibus remotis, ac principum saecularium intercessionibus, ceterisque mundanis respectibus minime attentis, sed solum Deum prae oculis habentes, sese pure, libere, sincere, quiete et pacifice gerere et habere debeant. Nec pro ipsius Pontificis electione, conspirationes, condicta, pactiones et alios illicitos tractatus inire, signa aut contrasigna votorum suorum alteri dare, minasve aliquibus inferre, tumultus excitare, aut alia facere, per quae electio retardetur, vel minus libere suffragia praestentur, per se vel alium, directe vel indirecte, quovis colore vel ingenio, audeant vel praesumant. Quod si secus fecerint, aut contra prohibita in praesenti constitutione aliquid admiserint, ultra divinam ultionem, arbitrio futuri Pontificis pro modo culpae in eos quandocumque animadverti possit.

§ 27. Quia vero parum esset iura con- Custodes condere, nisi forent qui executioni ea de-clavis praemismandarent, statuimus et ordinamus ut seivari. praelati, rectores, officiales Urbis ac principum oratores, illustres viri, quos omnes a collegio pro custodia conclavis eligi con-

sa faciant ob-

tinget (eligere autem collegium debebit eos, qui ad id magis idonei videbuntur), praemissa omnia plene et inviolabiliter, ac sine fraude et dolo aliquo observari faciant, de quo corporale iuramentum coram ipso collegio, ante ingressum conclavis et quoties opus fuerit, praestare teneantur; quae quidem nisi fecerint, vel si in eis dolum et fraudem commiserint, praedictas poenas et ceteras in dicta constitutione Gregorii X contentas incurrant.

hil de hie con-

§ 28. Volumus autem neque per prae-Cardinales ni- latos, neque per rectores aut officiales tentis immut., praefatos, ultra quam praemittitur, cardiservari, una nales arctari, neque praesentes has nostras cum aliis cu- constitutiones per collegium cardinalium ullo modo alterari, corrigi aut immutari posse, sed illas coram omnibus de verbo ad verbum in prima congregatione post obitum Pontificis fieri solita et deinde post conclavis ingressum legi et iurari, eo modo, quo leguntur et iurantur constitutiones Iulii II et aliorum praedecessorum nostrorum, quorum constitutionibus et poenis in eis contentis ultra praemissa per hanc nostram constitutionem derogare non intendimus, sed magis eas confirmare, innovare et comprobare.

excludantur ab rarum, etc.

- § 29. Et ne dissensionis occasio aut Cardinales non schismatis oriatur, volumus, censurarum electione prae- et excommunicationum praefatarum et textu quarum-cumque censu- aliarum quarumcumque praetextu, cardinales a Pontificis electione active vel passive excludi nullo modo posse, quas quidem excommunicationes et censuras, ad electionis effectum tantum, illis alias in suo robore permansuris, suspendimus et suspensas esse volumus et declaramus. Decernentes quoque excommunicationes et censuras ipsas eum solum afficere, qui deliquerit, non autem alios conclavi durante cum eo conversantes.
  - § 30. Ac praesentes nostras, ubicumque electionem Summi Pontificis, etiam extra

Urbem, fieri contigerit, locum habere et  $\frac{\text{Haec constit.}}{\text{ubique serve-}}$ observari debere.

§ 31. Ac insuper illas in valvis basilicae Publiceturque Principis Apostolorum et Cancellariae Apo-et omnes affistolicae, ac in acie Campi Florae per aliquos cursores nostros legi et publicari, ac illarum copiam ibidem affixam dimitti et deinceps omnes et singulos cardinales, etiam absentes, præsentes et futuros, et alios quoscumque, quorum interest vel interesse poterit quomodolibet in futurum, afficere et ligare, nullumque earum ignorantiam praetendere posse, ac si eis personaliter intimatae forent, praemissis ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

§ 32. Nulli ergo etc.

Sanctio poen.

Datum Romae apud Sanctum Petrum 1, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, septimo idus octobris, pontificatus nostri anno tertio.

+ Ego Pius, catholicae Ecclesiae episcopus.

Sequentur subscriptiones Cardinalium et publicatio.

Dat. die 9 octobris 1562, pontif. anno III.

### LXXVI.

Sanctae Inquisitionis officium a Paulo Papa tertio institutum in Italia, et extra eam decernit, gratiasque, praero. gativas et facultates Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus pravitatis haereticae inquisitoribus elargitas confirmat 2.

Pius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Rodulpho Ostiensi, Christophoro Sabinensi, Ottoni Albanensi episcopis, et dilectis filiis Iacobo Sanctae Mariae in Via, Bernardino Sancti Matthaei, Scipioni Sanctae Poten-

- 1 S. Marcum, Cherub. (R. T.).
- 2 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

tianae, Ioanni Sanctae Priscae, Michaeli Sanctae Sabinae summo inquisitori, Clementi Sanctae Mariae de Aracaeli, ac Iacobo Sanctae Mariae in Cosmedin titulorum presbyteris S. R. E. cardinalibus, super officio Sanctae Inquisitionis haereticae pravitatis in alma Urbe et tota christiana republica deputatis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Pastoralis officii munus, sicut Domino, sine meritis nostris, placuit, sustinentes, id enixe agimus et conamur, ac in id omni mentis nostrae studio, sollicitudine ac diligentia incumbimus, ut, pestiferis haeresibus repressis, quas humani generis hostis excitavit, catholicae fidei integritas et orthodoxae religionis cultus vigeat, et qui, diabolica fraude decepti, ab Ecclesia catholica recesserunt, ad eius gremium, aspirante Domino, revocentur, aut si pertinaciter in haeresibus suis permanserint, debitis affecti poenis, ceteros exemplo suo a simili pravitate pertinaciaque deterreant.

- § 1. Cum autem sacrum istud inquisi-Inquisitionis tionis haereticae pravitatis officium, cui III institutum, præestis, sapientissime nec sine divinae providentiae instinctu a felicis recordationis Paulo Papa tertio, praedecessore nostro, institutum et successoribus eius deinceps conservatum, tantum Ecclesiae Dei utilitatem attulerit, ut vere arx quaedam religionis appellari possit.
- § 2. Nos, quam utile id sit, ac potius Eins auctorit, quam salutare ac necessarium his graaugendam sta- vissimis temporibus attendentes, potestatem eius non modo confirmandam a nobis, sed etiam augendam esse duximus ut tanto maior ex eo ad Ecclesiam Dei pervenire possit utilitas, quanto maiorem ab Apostolica Sede auctoritatem habuerit.

§ 3. Itaque, perspectum atque explo-Inquisitores ratum habentes in isto munere fungendo procedere pos-sunt etiam ex- vestrum omnium singulare in catholicam

religionem studium, eximiam prudentiam tra Italiam et ac summam diligentiam, vos ceterosque contra quasquos deinceps vobis addi, aut succedere nas. in eodem officio contigerit, in hac alma Urbe, tamquam christianae religionis capite, haereticae pravitatis inquisitores, non per Italiam modo, sed etiam extra Italiam per omnes christiani nominis provincias, regiones et loca, apostolica auctoritate, tenore praesentium, motu proprio, confirmamus et, quatenus opus sit, de novo constituimus et deputamus, et in quoscumque Lutheranae, Zuinglianae, Calvinianae, Anabaptistarum et aliarum quarumvis haeresum sectatores, aut etiam a fide apostatas, seu sortilegia haeresim quovis modo redolentia committentes, eorumque fautores et defensores, seu auxilium illis, consilium aut favorem, directe vel indirecte, palam vel occulte, impartientes, cuiuscumque gradus, ordinis, conditioniset dignitatis sint, etiam si episcopali, archiepiscopali, primatiali et patriarchali dignitate aut cardinalatus honore sint præditi, atque etsi regia dignitate praefulgeant, inquirendi, et contra eos secundum sacros canones aut speciales constitutiones vel indulta et privilegia apostolica, quomodolibet vobis vel inferioribus inquisitoribus quibuscumque concessa, procedendi.

§ 4. Ac eos, praeterquam in episcopali, archiepiscopali, primatiali patriarchalive scopos, archiepiscopos, pridignitate constitutos, cardinalesve aut re- mates et cardigali honore praeditos, quorum causas si- possunt, sentencuti vobis cognoscendas relinquimus, ita Pontifici resersi, quod absit, condemnandus quisque vantur. eorum fuerit, nobis et successoribus nostris, postquam processus per vos facti et formati usque ad sententiam diffinitivam exclusive fuerint, diffiniendas reservamus.

§ 5. Ceterosque in inferiori gradu con- Ceteros austitutos praelatos et alias quascumque tem in inferiori ecclesiasticas laicasque personas, nemine tos possunt e-

tiam condem-excepto, si culpae eorum ita exegerint, condemnandi, ita ut si aliquos vestrum ferendae sententiae tempore, morbo aliave de causa impeditos, congregationi vestrae deesse contingeret, duos saltem adesse sufficiat.

- § 6. Ac procuratorem fiscalem, nota-Procuratorem rios publicos, ceterosque ministros, quorosque tribuna- rum opera muneri isti necessaria et opnalis osuciales portuna est, etiam clericos saeculares, instituere, corrigere et amo- seu Ordinum quorumcumque regulares constituendi, eosque si visum fuerit, amovendi, aliosque in eorum locum substituendi, et, ut iniunctum sibi officium fideliter exequantur, in virtute sanctae obedientiae eis praecipiendi atque mandandi; contumacesque et quovis modo officium vestrum impedientes, ac vobis non parentes opportunis iuris et facti remediis compescendi.
- § 7. Et ad haec omnia auxilium brachii Brach. saecul. saecularis invocandi.

recipere;

§ 8. Resipiscentes autem et errores ac Abiurationes haereses suas abiurare volentes, facta ab eis prius haeresum et errorum suorum abiuratione apud vos substitutosve vestros publice vel occulte, quod vestrae successorumque vestrorum circumspectioni relinquimus, et dato, ut mos est, iureiurando quod talia amplius delicta non admittent, nec admittentibus consilium, auxilium favoremve ullum quovis modo per se nec per alios impartient, ab eis erroribus et haeresibus ac quibusvis censuris et poenis ecclesiasticis ac temporalibus, in quas ob huiusmodi culpas incidissent, iniuncta poenitentia salutari, vestro substitutorumve vestrorum arbitrio moderanda, commutanda, minuenda aut etiam post aliquod tempus remittenda, prout circumspectioni vestrae expedire et personarum qualitas mereri videbitur, absolvendi et Ecclesiae catholicae, omni abolita infamia, reconciliandi, et pristino

statui atque officio et habilitati restituendi.

- § 9. Haereticos quoque ac etiam a fide Haereticos alapostatas, quamvis relapsos, quos corde que apostatas sincero ac fide non ficta ultro, libere ac sponte ad vos accedentes, erroresque suos detestantes, atque ad gremium matris Ecclesiae recipi et admitti instantius postulantes noveritis, recipiendi, admittendi, reconciliandi, absolvendi, ac cum eis poenarum severitatem, prout vobis benevisum fuerit, mitigandi, auctoritatem et facultatem vobis concedimus et elargimur.
- § 10. Praeterea commissarios et inquisitores haereticae pravitatis intra et extra intra et extra intra et extra insti-
- Italiam quibuscumque in terris, civitati- tuere; bus et locis, prout necessarium et opportunum vobis successoribusque vestris visum fuerit, clericos saeculares regularesve constituendi, eosque, cum placuerit, removendi, ac etiam tam ipsos quam omnes et singulos ipsius sancti officii ministros, si in officio suo delinquerint, puniendi, aliosque substituendi cum ea, qua vobis visum fuerit, facultate et potestate.
- § 11. Omnia denique alia agendi, quae, Omnia deniad extirpandas haereses, apostasias, ac que agere ad sortilegia huiusmodi reprimendum, et ad resum, etc.; vestrum officium fungendum, quovis modo necessaria opportunave fuerint, agendi, gerendi, mandandi, exercendi et exequendi.
- § 12. Praelatos quoque, aliasque per-Idonearum personas in dignitate ecclesiastica constitu-sonarum opera tas, theologiae magistros aut decretorum doctores, licentiatos aut baccalaureos, eiusmodi titulos et gradus in aliquo generali gymnasio consecutos, aut alias vobis probatos, quos aetate, prudentia et moribus idoneos esse, ac Dei timorem et christianae fidei zelum habere cognoveritis, assumendi et vobis in hac alma Urbe eorum opera utendi, vel quotiescumque

et quandocumque opus fuerit, cum ea, qua vobis visum fuerit, potestate, negotiorum causa, quae ad officium istud pertinet, mittendi, eosque, cum vobis placuerit, revocandi, vobis successoribusque vestris plenam et liberam eisdem auctoritate et tenore damus et concedimus facultatem.

trariorum.

Exordium.

§ 13. Non obstantibus felicis recorda-Derogatio con-tionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus in conciliis generalibus aut provincialibus editis, indultis privilegiisque apostolicis, etiam si specialis et expressa ac de verbo ad verbum de eis mentio facienda esset, etiam si aliquibus vel alicui a nobis vel a Sede Apostolica concessum foret non posse excommunicari, neque sub censuris quovis modo comprehendi, nisi nominatim et expresse de eo mentio fieret, seu per quascumque clausulas fortiores. Quibus omnibus, eorum tenores pro expressis habentes, derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, pridie idus octobris, pontificatus nostri, anno tertio.

Dat. die 14 octobris 1562, pontif. anno III.

### LXXVII.

Indulgentiarum gratiae ab omnibus officialibus, circa clausulam porrectionis manuum adiutricum, gratis expediantur, excepto salario registraturae 1

### Pius Papa IV motu proprio, etc.

Decet Romanum Pontificem, quem Dominus noster Iesus Christus vicarium suum

1 Quinimmo hodie nec pro registratura quicquam solvitur, ut experientia hoc omnes docet.

coelestibus thesauris dispensandis in terris constituit, providere ut, sicut ipse thesauros huiusmódi et gratias coelestes gratis acceptas ad honorem Dei et illius sanctorum, animarumque christifidelium salutem absque lucro dispensat, idem quoque a Romanae Curiae officialibus, quibus literarum apostolicarum super gratiis a Sede Apostolica pro tempore concessis expeditio incumbit, observetur.

rum, quae in solis meritis passionis eius- solutione regi-straturae et sidem Domini nostri Iesu Christi et eius ne clausula magloriosorum martyrum et sanctorum con- cum. sistunt, aliquid temporale exigere, nos praemissis, prout nostro incumbit officio, de remedio opportuno providere volentes, motu proprio et ex certa nostra scientia, dilectis filiis modernis et pro tempore existentibus S. R. E. vicecancellario eiusque in Cancellaria Apostolica locumtenenti, necnon summistae, scriptoribus, illorumque pro tempore rescribendario, computatori, receptori et defensoribus, necnon secretariis literarum apostolicarum, illarumque tam maioris quam minoris praesidentiae abbreviatoribus ac sollicitatoribus, plumbique et registri magistris, collectoribus, earumdem literarum apostolicarum registratoribus, bullatoribus, fratribus barbatis nuncupatis, et illorum famulis, necnon in registro supplicationum, manu et praesentia nostra signatarum, magistris et scriptoribus aliisque Romanae Curiae officialibus et personis, etiam eorum officia ex causa quantumvis onerosa obtinentibus, cuiuscumque qualitatis et conditionis existant,

ac quocumque nomine appellentur, in

virtute sanctae obedientiae et sub maioris

excommunicationis latae sententiae, nec-

non amissionis ad semestre omnium

emolumentorum eorum officiorum, quae ipso iure, quoties contrafecerint, fabricae

§ 1. Quapropter inconveniens esse cen-Indulgentiae gratis expediansentes pro concessionibus indulgentia- tur, excepta

basilicae Principis Apostolorum de Urbe applicata esse censeantur; et, crescente inobedientia, etiam privationis eorumdem officiorum ipso facto incurrendis poenis, apostolica auctoritate, tenore praesentium, praecipimus et mandamus, quatenus videlicet in registro supplicationum, magistri et scriptores huiusmodi, ultra salarium inibi pro signaturis ordinariis exigi solitum; alii vero officiales literas apostolicas, tam sub plumbo, quam in forma brevis, super gratiis indulgentiarum et peccatorum remissione, etiam plenaria, tam pro vivis quam defunctis, tam ad tempus quam perpetuo, ad futuram seu perpetuam rei memoriam, vel alia forma ac cum quavis narrativa, pro quibusvis particularibus personis seu ecclesiis, etiam cathedralibus et collegiatis, monasteriis, prioratibus, cappellis perpetuis, cappellaniis, oratoriis, hospitalibus, capitulis, collegiis, conventibus, confraternitatibus, societatibus, universitatibus et quibuscumque aliis piis locis a nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus, etiam facultatem eligendi confessorem cum votorum commutatione in se continentibus, pro tempore, citra tamen clausulam porrectionis manuum adiutricum, concessis et concedendis, conficiendis gratis pro Deo ubique per eorum officia; absque aliqua taxa regalium seu iocalium aut cuiusvis alterius generis solutione vel exactione, quantumvis ordinaria vel extraordinaria, omnibus recusatione et contradictione cessantibus, illico, nullo alio a nobis aut altero desuper expectato mandato, expediant, et prosequentibus illarum expeditionem, etiam si partes, quorum intuitu fuerint concessae, in Romana Curia non sint praesentes, sed longe ab illa absint, expeditas tradant et consignent.

§ 2. Mandantes dilectis filiis nostro et pro tempore Romani Pontificis datario et

eiusdem Cancellariae regenti quatenus Executorum deputatio et faipsi vel alter eorum, per se vel alium cultates. seu alios, praesens mandatum nostrum per omnes et singulos, ad quos spectat, inviolabiliter observari faciant. Inobedientesque et rebelles quoscumque in censuras et poenas antedictas incidisse declarent, dictasque poenas ab illis irremissibiliter persolvi et in arcam collegii dictae fabricae inferri et reponi; et si contra praeceptum hoc nostrum exactum aliquid fuerit, illico eis, qui illud solverint, integre restitui curent, et pro celeriori huius mandati nostri observatione dictarumque poenarum exactione et ablati restitutione, mandatum executivum, si eis videbitur, contra eosdem inobedientes et rebelles, quoties opus fuerit, decernant et relaxent.

§ 3. Non obstantibus praemissis ac clausulae deconstitutionibus et ordinationibus aposto-rogatoriae. licis ac dictorum officialium collegiorum institutionibus et erectionibus, necnon statutis, etiam iuramento etc. roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apo-, stolicis eisdem vicecancellario, summistae, officialibus et personis ac collegiis. etiam in eorum institutionibus et erectionibus huiusmodi, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis, etiam vim contractus inducentibus, decretis, concessis, confirmatis et innovatis, quae eis aut eorum alicui, quoad praemissa volumus nullatenus suffragari, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem quod praeceptum Iussio publiet mandatum nostrum huiusmodi, ad hoc ut ad plenam et indubitatam notitiam deveniant, in dicta Cancellaria publicentur et in illius libro describantur ac perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observentur.

Placet, publicetur et describatur. I. Affixum et publicatum fuit supradictum mandatum Romae in Cancellaria Apostolica anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimosecundo, die vero septima mensis novembris, pontificatus praefati sanctissimi domini nostri Papae anno III.

Pub. die 7 nov. 1562, pontif, anno III.

### LXXVIII.

Facultas collegii deputatorum fabricae Sancti Petri de Urbe cogendi, pro executione piorum legatorum, quoscumque notarios ad ei tradendum exemplar instrumentorum, post annum a die obitus testatoris, soluta eis debita mercede.

## Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Etsi per diversos Romanos Pontifices, collegium e- praedecessores nostros, et nos diversae xequitur pias facultates, privilegia et indulta dilectis statorum infra filiis collegio deputatorum fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, super executione testamentorum et legatorum ad pias causas factorum, concessa fuerint, inter aliaque, ut plenius piis testantium voluntatibus satisfieret, collegio praefato, et per eum commissariis deputandis, ut si, infra annum a die obitus testatorum, eorum testamenta per haeredes vel alios, ad quos spectaret, plenarie executioni demandata non forent, ipsi illa debitae executioni demandare facerent, indultum fuerit.

§ 1. Multa tamen testamenta, in quibus sed multa diversa legata et relicta ad pias causas testamenta quæ reperiuntur, ex eo quod testatores illa, dantur, non a dum vixerunt (sicut in regno Neapolitano executioniman- per multos fieri solet), clausa notariis consignarunt, et haeredes ab intestato succedentes, omniaque bona defunctorum possidentes, non curant testamenta ipsa clausa aperiri facere et testatorum voluntates adimplere, in grave animarum suarum periculum, et tam praedictae fabricæ quam aliorum piorum locorum ac plurimorum pauperum detrimentum, et contra testatorum huiusmodi intentionem, hactenus, sicut accepimus, executioni demandata non fuerunt.

§ 2. Nos, fabricae, piorum locorum Hicideo Ponpauperumque subventioni, voluntatum te- tifex dat collestatorum implemento ac saluti animarum (de qua in ruhaeredum huiusmodi, quantum cum Deo possumus, consulere volentes, motu proprio, ac ex certa scientia, et de apostolicæ potestatis plenitudine, praedictis collegio et eius commissariis, ut, sub excommunicationis latæ sententiæ, ac aliis pænis, iuxta formam facultatum, privilegiorum et indultorum praedictorum, omnes et singulos notarios, penes quos huiusmodi testamenta clausa, ut praefertur, vel alias reperiuntur vel in futurum reperientur, post annum a die obitus testatorum, ad illa aperienda et ipsis commissariis ostendenda, solutaque ipsis notariis debita mercede, iuxta formam privilegiorum prædictorum, ad tradendum sibi exemplar ipsorum testamentorum, in forma probanti et authentica, etiam cum invocatione brachii saecularis, si opus fuerit, quacumque appellatione remota, cogere possint, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

§ 3. Sicque, in praemissis omnibus et El sic iudicari singulis, per locorum ordinarios ac quos- iubel; cumque alios iudices et commissarios. etiam causarum Palatii Apostolici auditores et cardinales, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et interpretandi facultate, et iudicari et definiri debere; et quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 4. Non obstantibus apostolicis ac in

sunt;

annum non exe-

Bull. Rom. Vol. VII.

31

rogat.

Contrariis de- provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac locorum, civitatum et provinciarum, in quibus notarii existent vel testamenta huiusmodi confecta fuerint, iuramento etc., roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibusque et aliis decretis, ac efficaciores et insolitas clausulas in se continentes, quorum tenores etc. haberi volumus pro expressis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua etc. mentio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, hac vice dumtaxat, derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

sufficit.

§ 5. Volumus autem quod praesentis Sola signatura motus proprii sola signatura sufficiat, eiusque exemplaribus, etiam impressis, manu secretarii ipsius collegii et sigillo praesatae fabricae munitis, eadem fides in iudicio et extra adhibeatur, quæ præsenti motui proprio adhiberetur, si esset originaliter exhibitus vel ostensus.

> Placet, motu proprio. I. Datum Romae apud Sanctum Petrum, decimoquinto kalendas ianuarii, anno III. Dat. die 18 dec. 1562, pontif. anno III.

### LXXIX.

Revocatio exemptionum a solutione dohanae Urbis, quibuscumque, praeterquam locis piis, concessarum, vel in capitulis dohanae expressurum; et declaratio quoad exemptiones ob numerum duodecim filiorum.

# Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Licet felicis recordationis Paulus Papa tertius, praedecessor noster, rationabili-

bus causis praenarratis, motum proprium ediderit; nihilominus tanta est hominum importunitas, ut etiam a procuratore nostro fiscali nobis fuit expositum quod multae similes et dissimiles praenarratae exemptiones postea, tam ab ipsomet Paulo tertio quam a Iulio tertio, Marcello secundo et Paulo quarto successoribus Pontificibus et etiam a nobis, etiam sub signatura motus proprii, extortae fuerunt, unde dohanae Urbis, illarumque dohanerii in easdem et forsan maiores, quam in praeinserto narrantur, difficultates et controversias denuo inciderunt, cum magno etiam nostro et Camerae praefatae praeiudicio, cum omnia tandem in ipsius Camerae detrimentum retorqueantur.

§ 1. Nos igitur eisdem, quibus praefatus Paulus praedecessor, et aliis rationa- remption, quobilibus animum nostrum moventibus ra- dohanarum Urtionibus et causis, et praesertim quia nunc que, praeter multo plures sunt ex proventibus dicta- quam piis locis vel ob numerum dohanarum in certos usus per ipsam rum duodecim Cameram assignatae summae, ita quod cessarum. nihil restat unde summae, pro exemptionibus huiusmodi, defalcari, sumi seu detrahi possint, omnes et singulas lites et causas, praemissorum occasione quomodolibet in quacumque instantia et coram quibuscumque iudicibus pendentes, ad nos pari modo advocamus et extinguimus. Omnesque et singulas gratias per quoscumque praedecessores nostros et etiam per nos quomodolibet et ex quacumque etiam maxima causa, praeter expressas in capitulis inter Cameram et dohanerios praefatos stipulatis, concessas exemptiones, immunitates ac privilegia, quoad praefatas almae Urbis dohanas, earumque dohanarum solutionem, et inviolabilem observationem dictorum capitulorum cum dohaneriis praesentibus et futuris per eamdem Cameram factorum et faciendorum, praeterquam pro piis et miserabilibus locis, et pro illis dumtaxat,

filiorum, con-

quibus, ob numerum duodecim filiorum, concessae et concessa fuerint, et quousque duodecim illi superstites in communi vivent, in ipsaque Urbe cum eorum familiis continuo degent, et pro rebus dumtaxat, quas aliunde (excepto vino, quod pro eorum usu, in Ripa almae Urbis nostrae in barca existenti comparaverint) in Urbem ipsimet suo sumptu convehi facient pro suo proprio usu tantum, non autem pro mercimoniis et aliis rebus, quae ad Urbem, ut vendantur, per eos seu per alios convehentur, seu quas ipsi aliter quam pro usu proprio convehi et portari facient; in ceteris autem rebus et pro aliis personis, nullis prorsus exceptis, praesentium tenore cassamus, irritamus, annullamus et revocamus, ac pro cassis, irritis et nullis habemus, haberique et eis nullatenus suffragari volumus.

decim filiorum.

§ 2. Insuper super eo quod res et bona Declaratio circa praefata, etiam victualia, quas et quae, numerum duo- immunitates praefatas habentes, pro usu velle et esse dicent, debeant fieri mandata in scriptis subscripta per patremfamilias, si vivet, aut, illo defuncto, per illum ex ipsis duodecim filiis, qui erit maior natu, aut qui domus regimen habebit, etiam cum iuramento attestari res, bona et victualia huiusmodi esse pro eorum usu proprio et ad eorum instantiam advecta. Et quod etiam fachini, gestatores et barilarii, quorum opera in illis deferendis usi fuerint, fiat solita fides quomodo res, bona et victualia praefata, in ipsorum immunitatem habentium domum delata et recondita fuerint; alias dohanerii non debeant immunitates ipsas admittere, sed consuetam ab aliis non immunibus solutionem exigant. Et insuperquod, si contingat aliquem ex ipsis filiis ob praelaturam fortasse adeptam, vel ob aliam quamcumque causam, propriae suæ familiae et sibi inservientium numerum augere, non debeat immunitas praefata suf-

fragari pro numero personarum, ut praefertur, seu alias quomodolibet accrescentium, sed suffragetur, admittaturque dumtaxat pro numero et habita ratione personarum, quae erant tempore impetratae immunitatis. Et si ipsi dohanerii aliter quam ut praesertur immunitates ipsas receperint, pro illis quantitatibus, in quibus praemissa excedent et non observabunt, Camera non teneatur eis facere aliquam remissionem.

§ 3. Et sic per ipsos camerarium et Decretum trclericos Camerae et alios quoscumque iudices, etiam S. R. E. cardinales, in quacumque instantia, sublata etc., iudicari; irritumque etc. quidquid secus etc. decernimus.

§ 4. Mandantes camerario, praesidenti et clericis praefatis ut revocationem, cas-deputatio. sationem, irritationem et annullationem ac decretum nostrum huiusmodi, omniaque et singula alia praemissa, sub indignationis nostrae poena, observent et ab aliis inviolabiliter observari mandent et faciant.

Executorum

§ 5. Non obstantibus praemissis, con- Clausulae destitutionibus et ordinationibus apostolicis, rogatoriae. privilegiis, indultis et immunitatibus praedictis, tam sub plumbo quam per breve, aut alias hactenus, ut praefertur, concessis, et in futurum, etiam cum praesentis expressa derogatione, etiam motu proprio et manu nostra propria, concedendis, sub quibuscumque verborum expressionibus et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibus et aliis quantumcumque fortissimis decretis, etiamsi de illis, pro illorum sufficienti derogatione, certa et expressa forma et individua ac de verbo ad verbum expressio seu insertio facienda esset, illorum omnium tenores etc. pro expressis etc., ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

§ 6. Praesentis autem cedulae solam Sola signatura signaturam, regula contraria non obstante, sufficiat, nota-

plum probet.

riique exem- sufficere, et eius exempla, manu unius ex notariis Camerae praedictae subscripta, ubique, in iudicio et extra, fidem facere, in librisque Camerae praefatae consuetis registrari volumus et mandamus.

Placet, motu proprio. I.

### LXXX.

Confirmatio Sacri et Œcumenici Concilii Tridentini 1.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Benedictus Deus et Pater Domini no-

Concilium Tri- stri Iesu Christi, Pater misericordiarum et dictum fuit a Deus totius consolationis, qui respicere Paulo III. dignatus Ecclesiam suam sanctam, tot procellis et tempestatibus agitatam atque vexatam, et gravius in dies laborantem, apto tandem ei subvenit optatoque remedio. Ad plurimas et perniciosissimas haereses extirpandas, ad corrigendos mores et restituendam ecclesiasticam disciplinam, ad pacem et concordiam christiani populi procurandam, indictumiampridem in civitate Tridentina oecume-

> 1 Istud concilium indixit Paulus III in constit. XLII, Initio, tom. vi, pag. 337, et post Iulium III prosecutus est hic Pontifex in constit. xxvII, Ad Ecclesiae, tom. vii, pag. 90. Ac praelatis ei interessentibus indulta concessit in constitut. xxxv, Circumspecta, ibid., pag. 110; ordinemque loci, quem ibi in actibus publicis praelati haberent declaravitin constit. xxvIII, Sicut ea, ibid., pag. 92.

> nicum et generale concilium a piae me-

moriae Paulo III, praedecessore nostro, et

sessionibus aliquot habitis, coeptum fue-

rat. Ab eius autem successore Iulio in

eamdem urbem revocatum, post alias ses-

siones celebratas, variis impedimentis et

difficultatibus obiectis, ne tum quidem

peragi potuerat. Itaque diutius intermis-

sum fuerat, non sine maximo moerore

piorum omnium, cum quotidie magis Ec-

clesia eiusmodi remedium imploraret.

§ 1. Nos autem, post susceptum Sedis Hic autem Apostolicae regimen, tam necessarium prosequi iussit, ac salutare opus, sicut pastoralis sollici- ut supra, contudo monebat, divinae misericordiae fiducia perficere aggressi, adiuti pio studio carissimi in Christo filii nostri Ferdinandi Romanorum imperatoris electi, et aliorum christianorum regum, rerumpublicarum ac principum, tandem consecuti sumus quod nec diurnis nec nocturnis curis elaborare destitimus, quodque a Patre luminum assidue precati sumus. Cum enim eam in urbem undique ex christiani nominis nationibus convenisset, nostris convocata literis, et sua etiam ipsorum pietate excitata, episcoporum et aliorum insignium praelatorum maxima et oecumenico concilio digna frequentia, praeter plurimos alios pios et sacrarum literarum scientia divinique et humani iuris cognitione praestantes viros, praesidentibus ipsi synodo Sedis Apostolicae legatis, nobis adeo concilii libertati faventibus, ut etiam de rebus Sedi Apostolicae proprie reservatis liberum ipsi concilio arbitrium per literas ad legatos nostros scriptas ultro permiserimus, quae de sacramentis et aliis rebus, quae quidem necessariae visae sint, tractanda, definienda et statuenda restabant, ad confutandas haereses, ad tollendos abusus et emendandos mores, a sacrosancta synodo, summa libertate diligentiaque tractata, et accurate ac mature admodum definita, explicata, statuta sunt. Quibus rebus perfectis, concilium tanta omnium, qui illi interfuerunt, concordia peractum fuit, ut consensum eum plane a Domino effectum fuisse constiterit, idque in nostris atque

1 Huic concilio interfuerunt legati card. 2, patriarchae 3, archiepiscopi 25, episcopi 168, abbates 7, procuratores absentium 39, generales Ordinum 7, qui omnes subscripserunt se concilio, et fuerunt numero 255, ut legitur in fine Concilii.

omnium oculis valde mirabile fuerit. Pro quo tam singulari Dei munere supplicationes statim in alma hac Urbe indiximus, quae magna cleri et populi pietate celebratae fuerunt, laudesque et gratias divinae Maiestati merito persolvendas curavimus; cum eiusmodi concilii exitus spem magnam et prope certam attulerit, fore ut maiores in dies fructus ad Ecclesiam ex ipsius decretis constitutionibusque perveniant.

Pontifex concifinem dicti con-

servent;

- § 2. Cum autem ipsa sancta synodus, Confirmat pro sua erga Sedem Apostolicam revelium, quam con- rentia, antiquorum etiam conciliorum vefirmationem sy-nodus petiit, ut stigiis inhaerens, decretorum suorum omhabetur prope nium, quae nostro et praedecessorum nostrorum tempore facta sunt, confirmationem a nobis petierit, decreto de ea re in publica sessione facto; nos ex legatorum literis prius, deinde, post reditum eorum, ex iis quae synodi nomine diligenter retulerunt, postulatione ipsius synodi cognita, habita super hac re cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus deliberatione matura, Sanctique Spiritus in primis auxilio invocato, cum ea decreta omnia catholica, et populo christiano utilia ac salutaria esse cognovissemus, ad Dei omnipotentis laudem, de eorumdem fratrum nostrorum consilio et assensu, in consistorio nostro secreto, illa omnia et singula, auctoritate apostolica, hodie confirmavimus, et ab omnibus christifidelibus suscipienda ac servanda esse decrevimus; sicut, harum quoque literarum tenore, ad clariorem omnium notitiam confirmamus, et suscipi observarique decernimus.
- § 3. Mandantes autem in virtute sanctae Praecipitque obedientiae et sub poenis a sacris canopraelatis et a-liis ut illud ob- nibus constitutis aliisque gravioribus, etiam privationis, arbitrio nostro infligendis, universis et singulis venerabilibus fratribus nostris patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis quibusvis ecclesia-

rum praelatis, cuiuscumque status, gradus, ordinis et dignitatis sint, et etiamsi cardinalatus honore praefulgeant, ut eadem decreta et statuta in ecclesiis suis, civitatibus et dioecesibus, in iudicio et extra iudicium, diligenter observent et a subditis quisque suis, ad quos quomodolibet pertinet, inviolabiliter faciant observari; contradictores quoslibet et contumaces per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, etiam in ipsis decretis contentas, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam, si opus fuerit, brachii saecularis auxilio.

- § 4. Ipsum vero charissimum filium Hortatur etiam nostrum imperatorem electum ceterosque imperatorem, reges et prinreges, respublicas ac principes christia- cipes ad obsernos monemus, et per viscera misericor- dem concilii; diae Domini nostri Iesu Christi obtestamur, ut qua pietate concilio per oratores suos affuerunt, eadem pietate ac pari studio divini honoris et populorum suorum salutis causa, pro Sedis quoque Apostolicae et sacrae synodi reverentia, ad eiusdem concilii exeguenda et observanda decreta, praelatis, cum opus fuerit, auxilio et favore suo adsint, neque adversantes sanae ac salutari concilii doctrinae opiniones a populis ditionis suae recipi permittant, sed eas penitus interdicant.
- § 5. Ad vitandum praeterea perversionem et confusionem, quae oriri possent, edi commentasi unicuique liceret, prout ei liberet, in pretationes sudecreta concilii commentarios et inter-concilii; pretationes suas edere, apostolica auctoritate inhibemus omnibus, tam ecclesiasticis personis, cuiuscumque sint ordinis, conditionis et gradus, quam laicis, quocumque honore ac potestate praeditis; praelatis quidem sub interdicti ingressus ecclesiae; aliis vero, quicumque fuerint, sub excommunicationis latae sententiae poenis, ne quis, sine auctoritate nostra, audeat ullos commentarios, glossas, adnotationes, scholia, ullumve omnino in-

Prohibetque

terpretationis genus super ipsius concilii decretis quocumque modo edere, aut quicquam quocumque nomine, etiam sub praetextu maioris decretorum corroborationis aut executionis, aliove quaesito colore statuere.

§ 6. Si cui vero in eis aliquid obscu-Declaratio- rius dictum et statutum fuisse, eamque sibi reservat 1. ob causam interpretatione aut decisione aliqua egere visum fuerit, ascendat ad locum, quem Dominus elegit, ad Sedem videlicet Apostolicam, omnium fidelium magistram, cuius auctoritatem etiam ipsa sancta synodus tam reverenter agnovit. Nos enim difficultates et controversias, si quae ex eis decretis ortae fuerint, nobis declarandas et decidendas quemadmodum ipsa quoque sancta synodus decrevit, reservamus; parati, sicut ea de nobis merito confisa est, omnium provinciarum necessitatibus ea ratione, quae commodior nobis visa fuerit, providere.

§ 7. Decernentes nihilominus irritum Decretum ir- et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

lam.

§ 8. Ut have autem ad omnium notilussio publi-tiam perveniant, neve quis excusatione ignorationis uti possit, volumus et mandamus ut hae literae per aliquos Curiae nostrae cursores in basilica Vaticana Principis Apostolorum, et in ecclesia Lateranensi, tunc cum in eis populus, ut missarum solemnibus intersit, congregari solet, palam et clara voce recitentur; et postquam recitatae fuerint, ad valvas earum ecclesiarum, itemque Cancellariae Apostolicae et in loco solito Campi Florae affigantur, ibique, ut legi et omnibus innotescere possint, aliquantisper relinquantur. Cum autem inde amovebuntur. relictis de more ibidem exemplis, in alma Urbe ad impressionem tradantur, quo commodius per christiani nominis provincias et regna divulgari possint.

1 Hoc voluit etiam synodus Tridentinua in sessione xxv.

§ 9. Transumptis quoque earum, quae Transumptomanu alicuius publici notarii scripta, subscriptaque et sigillo ac subscriptione alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munita fuerint, fidem, sine ulla dubitatione, haberi mandamus atque decernimus.

Nulli ergo *etc*.

Sanctio poen.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quarto 1, septimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno quinto.

- + Ego Pius, catholicae Ecclesiae episcopus.
- + Ego F cardinalis Pisanus, episcopus Cardinalium subscriptiones. Ostiensis, decanus.

+ Ego Fed. card. Caesius, episcopus Por-

- tuensis.
- + Ego Io. cardinalis Moronus, episcopus Tusculanus.
- + Ego A. cardinalis Farnesius, vice-canc., episcopus Sabinensis.
- + Ego R., cardinalis S. Angeli, maior poenitentiarius.
- + Ego Io. Bapt. cardinalis S. Vitalis.
- + Ego Io. Mi. cardinalis Saracenus.
- † Ego Io. B. Cicada, cardinalis S. Clementis.
- + Ego Scipio, cardinalis Pisarum.
- + Ego Io., cardinalis Reumanus.
- + Ego Fr. M. G., cardinalis Alexandrinus.
- + Ego F. Clemens, cardinalis Araecaeli.
- + Ego Iac. cardinalis Sabellus.
- + Ego B. cardinalis Salviatus.
- + Ego Ph. cardinalis Aburd.
- + Ego Lud. cardinalis Simoneta.
- † Ego F. cardinalis Pacieccus, y de Tol.
- + Ego Marcus Antonius cardinalis Amulius.
- + Ego Io. F. cardinalis de Gambara.
- + Ego Carolus cardinalis Borromaeus.
- + Ego M. S., cardinalis Constantiensis.
- † Ego Alph. cardinalis Gesualdus.
- + Ego Hip., cardinalis Ferrariensis.
- 1 Nonnulli legunt anno millesimo quingentesimo sexagesimo tertio (R. T.).

- + Ego Franciscus cardinalis Gonzaga.
- + Ego Guid. Asc., cardinalis camerar.
- + Ego Vitellotius, cardinalis Vitellius. Dat. die 26 ianuarii 1563, pontif. anno IV.

## LXXXI.

Damnatio et excommunicatio Odetti a Castillione, cardinalis, in haeresim Hugonotorum prolapsi.

# Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Onerosum supremi pastoris officii mu-Proemium: nus nobis ex alto commissum, mentem nostram continuo premit et urget ut, illud exequi in primis satagentes, gregem dominicum curae nostrae divinitus creditum, omni studio et diligentia, in perfecta ac ea, qua decet, fidei unitate tueri et conservare, ac in agro universalis Ecclesiae zizaniam seminare tentantes, ac Domini nostri Iesu Christi, cuius vice, quamvis indigni, gerimus in terris, tunicam inconsutilem, videlicet eiusdem Ecclesiae unitatem, scindere molientes, eos praesertim, quos omni spe ad verum Dei cultum revertendi novimus esse destitutos, tamquam membra putrida et infructuosos palmites ab eadem Ecclesia succidere ac penitus evellere, et si qua gregis praedicti ovis morbo incurabili correpta reperiatur, illam, ne ceteras contagione inficiat, foras eiicere, ac provide gregem ipsum ab omni labe purgatum servare, ne culpa ac negligentia nostris quandoque oves perditas aut huiusmodi morbo infectas, summus ipsius gregis pastor Dominus, iustus iudex, de eis in districto illius iudicio rationem a nobis exquirat, et quo in maiori dignitate vel honore constituti reperiuntur, qui in eorumdem gregis et Ecclesiae perniciem talia praeipsosque spirituali et temporali mucrone ferire studeamus.

§ 1. Sane cum nuper, magno cum odettus a Caanimi nostri moerore, plurimorum fide stillione, cardinalis, Hugonodignorum relatione ac fama publica, non torum haeresim secutus est. quidem a malevolis et suspectis, sed gravibus et honestis ac veridicis personis exorta, etiam per modum notorii facti permanentis, ad aures nostras pervenit, iniquitatis filium Odettum a Castillione, sanctae Romanae Ecclesiae diaconum cardinalem et ecclesiae Beluacensis perpetuum administratorem in spiritualibus et temporalibus alias per Sedem Apostolicam deputatum, ad quem, velut ipsius universalis et Romanae Ecclesiae cardinalem et honorabile membrum, pertinebat, pro fidei catholicae defensione Apostolicaeque Sedis conservatione, proprium sanguinem, ubi opus fuisset, effundere vitamque exponere, ac haereticos undique et praecipue ab ecclesia Beluacensi prædicta illiusque civitate et dioecesi, quarum curam gerebat, potissimum expellere, illosque totis viribus ac omni conatu persequi, suorum muneris, status, decoris, honoris ac propriae salutis necnon beneficiorum, quibus illum Sedes Apostolica tot tantisque dignitatibus decoraverat, receptorum, et fidelitatis iuramenti eidem Sedi per eum praestiti, nobilitatisque suæ originis prorsus immemorem, Deique timore postposito, contra Sedem eamdem se temere erigentem, adeo in profundum malorum prolapsum fuisse, ut in pessimam illam, quae his calamitosis et deplorandis temporibus, in inclyto regno Franciae, proh dolor! maxime invaluit, Hugonotorum nuncupatam haeresim, ne dum inciderit, sed ipsos Hugonotos haereticos, quos, praesertim in civitate et dioecesi praedictis, corrigere et punire vel saltem ab eis profligare debebat, defendere, fovere, protegere ac tueri cusumunt, eo severius in eos animadyertere | raverit, et quamplures huiusmodi pesti-

ferae sectae viros, pseudotheologos, in rectores et concionatores, quibus alios seducere ac inficere posset, familiariter retinuerit, arma sumpserit, ac alia gravissima haeresim manifestam denotantia, pertinaciter contra fidem catholicam sanctamque Romanam Ecclesiam commiserit vel perpetraverit, in gravem divinae Maiestatis offensam ac omnium christifidelium scandalum.

§ 2. Nos igitur, quorum est pro nostro Cuius adhae- pastoralis officii ministerio praemissis detio ab isto Pon. bite providere, non valentes citra imtifice cardinali-bus inquisitori mensae illius divinae Maiestatis offensam, bus commissa necnon christifidelium eorumdem scandalum, modo aliquo praemissa, utpote tam impia et enormia conniventibus oculis pertransire; ut tamen videremus an clamorem, qui ad nos pervenerat, idem Odettus opere complevisset, venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, haereticae pravitatis inquisitoribus generalibus in Romana Curia deputatis, ut de praemissis omnibus et singulis se diligenter informarent veritatemque desuper inquirerent, ac deinde nobis in consistorio nostro secreto referrent, commisimus et mandavimus.

sententiam ciari iussit;

§ 3. Cumque cardinales inquisitores Qua verifica- praefati, mandatis nostris huiusmodi pahuic Pontifici rentes, super his diligenter inquisivissent, relata, ipse con-tra Odettum ac dictum Odettum, nedum superius exprocedi, et ad pressa, sed etiam longe deteriora commisisse et perpetrasse, nempe, inter alia, dixisse et pertinaciter tenuisse, Ecclesiam, usque ad ista tempora haereticorum Hugonotorum, errasse, necnon palam et publice partes dictorum Hugonotorum hæreticorum illorumque conventiculas et sectas fuisse secutum ac tutatum fuisse et laudasse, abiectisque cardinalatus habitu et insigniis, quibus se indignum reddiderat, ad Hugonotos haereticos ipsos declinasse, eorumque sectani expresse professum fuisse, seque illorum exercitus ductorem

fecisse et adhuc existere, aliaque in sanctam fidem et catholicam religionem commississe comperiissent et nobis in consistorio praedicto retulissent, illaque adeo notoria essent ut nulla possent tergiversatione celari, eisdem cardinalibus inquisitoribus, etiam vivae vocis oraculo, dedimus in mandatis ut praefatum Odettum, sub excommunicationis latae sententiae aliisque censuris et poenis tunc expressis, ad personaliter comparendum et se a praemissis expurgandum, infra certum tune expressum, ac alias, sub certis modo et forma, monerent, requirerent et citarent; ac literas monitoriales et citatorias contra eumdem Odettum, per edictum publicum, in dicta ecclesia Beluacensi et illius palatii episcopalis valvis ac in alma Urbe nostra, in locis consuetis, exequendas et publicandas decernerent; ac illis sic, ut praemittitur, exequutis ac coram ipsis inquisitoribus reproductis, terminisque ad docendum se illis paruisse servari solitis servatis, dictoque Odetto prius ad audiendam sententiam per nos ferendam legitime citato, et dilecto filio Petro Belo 1, procuratore fisci eiusdem haereticae pravitatis generalis inquisitionis 2 ad hoc instante, ad huiusmodi causae expeditionem, iustitia mediante, devenire volentes.

§ 4. Habita desuper cum praedictis et aliis venerabilibus fratribus nostris eius- voto cardinadem sanctae Romanae Ecclesiae cardina-communicatum, libus matura deliberatione, de eorumdem omniumque diunanimi voto, consilio et assensu, Christi norum privatum prius Salvatoris nostri nomine invocato, in throno iustitiae pro tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, per hanc nostram sententiam, quam ferimus in his scriptis, pronunciamus, decernimus et declaramus praesatum Odettum in excommunicationis latae sententiae, privationis, confiscationis omnium bonorum suorum, praesentium et futurorum, officiorum et dignitatum, etiam cardinalatus,

1 Bedo, Cherub. 2 Inquisitoris, Cherub. (R.T.).

iurium, privilegiorum et actionum, ac criminis haeresis pro confesso habiti. poenas in dictis literis monitorialibus et citatoriis contentas, ob ipsius Odetti illis non paritionem, damnabiliter incidisse et incurrisse; et nihilominus, quia tam ex processu contra eum formato et per dictos inquisitores, ut praemittitur, relato, quam notorietate facti, quod nulla prorsus excusatione palliari aut tergiversatione celari potest, et ex quamplurimis aliis, quae nobis innotuerunt, ac de quibus alias multipliciter conscientiam nostram plene informatam habemus, de haeresis et schismatis criminibus huiusmodi, omnibusque superius enarratis, per eum commissis et perpetratis, clare et aperte constitit et constat, ipsum Odettum haereticum, excommunicatum, Hugonotum, schismaticum et blasphemum, a fide catholica et sancta Romana Ecclesia apostatam et transfugam, fidei fractorem et periurum pronunciamus et iudicamus ac declaramus; et propterea eum ab omni cardinalatus commodo et honore ac privilegio, etiam clericali, a die commissorum criminum huiusmodi ipso iure depositum, dictaeque ecclesiæ Beluacensis 1 administratione ac omnibus beneficiis et officiis, honoribus, dignitatibus ac praelaturis privatum et ad illa inhabilem et perpetuo incapacem, ac eius bona, iura et iurisdictiones publicata fuisse et esse. et ab his, ad quos spectant, capi posse, dictamque ecclesiam Beluacensem et cetera beneficia quaecumque et qualiacumque ecclesiastica et officia per eum obtenta vacavisse et vacare similiter declaramus et decernimus; ac eumdem Odettum, quatenus opus sit, deponimus, privamus et inhabilem facimus, eiusque bona omnia, iura et iurisdictiones publicamus, depositumque et privatum ac inhabilem effectum, ac velut talem haereticum, schismaticum et blasphemum et infru-

1 Belvacensis perpetuo legit Cherub. (R. T.). Bull. Rom. Vol. VII.

ctuosum palmitem ab Ecclesia præcisum, ulterius legitime puniendum fore decernimus; eiusque personam a christifidelibus capiendam, et detinendam, et ad iustitiae et ministrorum manus, ut poenis debitis affici possit, tradendam, omni meliori modo et forma, quibus possumus et debemus, exponimus.

§ 5. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimotertio, pridie kalendas aprilis 1 pontificatus nostri anno quarto.

+ Ego Prus, catholicae Ecclesiae episco-

Sequentur Cardinalium subscriptiones et publicatio.

Dat. die 31 martii 1563, pontif. anno IV.

### LXXXII.

Facultates cardinalium reipublicae christianae generalium inquisitorum in Urbe procedendi etiam contra praelatos haereticos vel haereticorum fautores.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, Christi vicarius ac Exerdium. beati Petri successor, cui ipse Christus Dominus noster oves suas pascendas enixe ter commendavit, ne oves deperditae de eius manu quandoque requirantur, omni studio et solertia continue invigilare debet, ut a S. R. E., quae ceterarum caput est et magistra, deviantes ac aberrantes. ad gregem dominicum totis viribus reducat, et quas Dei timore proposito et salutaribus monitionibus ad illam allicere nequiverit, temporalium saltem poenarum metu coerceat.

1 Iunii, Cherub. (R. T.).

tutionis.

§ 1. Cumque nos propterea, postquam Causa consti- ad summi apostolatus apicem, licet immeriti, divina favente clementia assumpti fuimus, statim mentis nostrae aciem eo direxerimus, ut haereticae pravitatis undique extirpatis erroribus, fides catholica ubique augmentum suscipiat et diffusius protendatur; nihilque, quod huic rei profuturum cognovimus, praetermiserimus: et nihilominus, sicut nuper, non sine gravi cordis dolore et animi amaritudine accepimus, nonnulli praelati et in dignitate ecclesiastica, ac episcopali ordine constituti, ad quos, veluti in partem sollicitudinis nostrae vocatos, magis spectaret ceteros, praesertim eorum curae creditos, ab erroribus revocare et in eisdem erroribus pertinaciter persistentes insequi, nedum in similes errores haereticos graviter prolapsi fuere, sed etiam ceterorum haereticorum fautores, receptatores et auxiliatores existunt, et eandem fidem catholicam, cuius defensores esse deberent, in dies oppugnare non verentur.

haereticos, etc.

§ 2. Volentes igitur huic tam perni-Iurisdictio car- cioso morbo, prout nostro incumbit ofdinalium gene- ficio, occurrere, ac ne ulterius progretorum proced diatur, quantum in nobis est, providere, contra quos-cumque, qua- motu proprio, per apostolica scripta venecumque digni-rabilibus fratribus nostris et dilectis filiis ca praeditos, nostris inquisitoribus contra haereticam pravitatem generalibus in alma Urbe nostra pro tempore residentibus, quibus ut contra quoscumque, etiam episcopali ac quacumque alia, etiam cardinalatus, praeditos dignitate, procedere possint, per alias nostras indulsimus, tenore praesentium, committimus et mandamus ut omnes et singulos haereticos et haereticorum fautores, receptatores et auxiliatores praedictos, de huiusmodi criminibus diffamatos, in provinciis et locis, in quibus Lutherana secta invaluit, commorantes, ad quos, ob ipsorum haereticorum frequentiam, notorium est tutum seu sal-

tem liberum non patere accessum, etiamsi episcopali, archiepiscopali, patriarchali et alia quacumque, etiam cardinalatus, dignitate praefulgeant, nullis aliis desuper habitis super non tuto vel non libero accessu huiusmodi informationibus (receptis tamen summarie et extraiudicialiter, quantum ipsis inquisitoribus sufficere videbitur, prius indiciis), etiam per edictum in valvis palatii officii sanctae Inquisitionis et basilicae Principis Apostolorum de Urbe, ac in Cancellaria nostra Apostolica et acie Campi Florae tantum per unum ex nostris cursoribus, vel etiam in locis finitimis terrarum in Italia consistentium, nobis et eidem sanctae Romanae Ecclesiae immediate subjectis, prout ipsis inquisitoribus visum fuerit, affigendum et publicandum, citent, moneant et requirant, ut infra certum et competentem terminum, eis ipsorum inquisitorum arbitrio praefigendum, sub excommunicationis latae sententiae, suspensionis a divinis et privationis etiam a cathedralibus ecclesiis et quibuscumque dignitatibus et beneficiis ecclesiasticis, ac officiis et ordinibus quae obtinent et in quibus constituti existunt, et inhabilitatis ad illa et alia quaecumque in posterum obtinenda, necnon confessionis criminum haeresis eis obiectorum, aliisque tam ecclesiasticis quam temporalibus, etiam pecuniariis, et bonorum confiscationis, ac corporalibus et etiam relapsus et aliis per ipsos inquisitores imponendis poenis, coram ipsis personaliter et non per procuratorem, defensorem vel excusatorem aliquem compareant, et se a criminibus praedictis expurgent; et si in termino praedicto non comparuerint et se a dictis criminibus legitime non expurgaverint, ad observationem terminorum ad docendum se dictis literis citatoriis et monitorialibus paruisse pro sententia declaratoria, incursu censurarum et poenarum in eisdem literis contentarum, ferenda, servari solitorum, ac etiam in causa ipsa criminis haeresis inquirendo, ad receptionem probationum pro definitiva super crimine, etiam contra absentes, sic ut praesertur monitos, ferenda sententia, usque ad ipsius sententiae ferendae calculum procedant; ac demum processum omnem nobis, ut ad sententiae, quae iusta visa fuerit, prolationem devenire possimus, in consistorio nostro secreto referant. Nos enim citationem et monitionem per publicum edictum, ut praesertur, decernendas et exequendas praedictas, dictos sic citatos et monitos perinde arctare, ac si personaliter citati forent, illasque ac processus desuper habendos sententiasque inde ferendas validos et validas fore.

ritans.

- § 3. Sicque per quoscumque iudices et Decretum ir- commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores in quavis instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter interpretandi et definiendi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.
- § 4. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis ac Palatii rogatoriae. nostri stylo, etiam certam aliam formam, quoad citationes per edictum decernendas et exequendas, inducentibus, quibus, illorum omnium tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, hac vice dumtaxat, illis alias in suo robore permansuris, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Sanctio poen.

Nulli ergo, etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXIII, septimo idus aprilis, pontificatus nostri anno quarto.

Dat. die 7 aprilis 1563, pont. an. IV.

### LXXXIII.

Praefinitio emolumentorum magistris caeremoniarum a singulis S. R. E. cardinalibus tam in eorum promotione, quam in obitu persolvendorum 1.

## Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

- § 1. Licet, sicut nobis constat et, Nonnulli cardum in minoribus essemus, saepe vidi- que agentes emus et ipsimet experti sumus, dilecti molumenta mafilii magistri nostri caeremoniarum a sin- moniarum de-bita non persolgulis S. R. E. cardinalibus, in promotio- vebant. nibus eorum ad cardinalatus honorem, centum; et in obitu seu post obitum ipsorum cardinalium, ab haeredibus eorum, quinquaginta ducatos auri de Camera habere et consegui consueverint; dictique centum in promotione et quinquaginta ducati in obitu huiusmodi praefatis magistris solvi debeant; nihilominus nonnulli ex dictis cardinalibus seu eorum agentes et successores, nescitur quo praetextu, dictam summam per eos, ut praefertur, debitam, eisdem magistris solvere recusant in eorum grave praeiudicium.
- § 2. Nos igitur, attendentes praefatos En solvenda cardinales officio dictorum magistrorum egere et uti, dictamque summam a Romanis Pontificibus, tamquam mercedem, seu pro mercede eorumdem magistrorum ab immemorabili tempore citra constitutam fuisse et esse, propterea indemnitatibus eorum opportune consulere volentes, motu proprio et ex certa nostra scientia, centum in promotione ad cardinalatus honorem, et quinquaginta ducatos auri de Camera praedictos in obitu seu post obitum singulorum cardinalium huiusmodi, sive in Romana Curia sive extra eam et ubicumque decesserint vel decedere contigerit, praefatis magistris deberi, ac sibi per modernos, qui illos solvere recusant et pro tempore existentes S. R. E. cardinales seu eorum agentes et hae-

1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

redes respective solvi et eis consignari debere, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo statuimus, volumus et ordinamus.

Camerarium exegunt. facit;

§ 3. Mandamus propterea dilectis filiis sacri collegii Guidoni Ascanio, Sanctae Mariae in Via huiusce decreti Lata diacono cardinali de Sancta Flora nuncupato, nostro et eiusdem Romanae Ecclesiae collegii dictorum cardinalium moderno et pro tempore existentibus camerariis, quatenus eisdem magistris caeremoniarum de dictis ducatis sic debitis et solvi recusatis per cardinales seu eorum agentes et haeredes praefatos respective plenarie et integre responderi faciant. Et nihilominus de cetero, pro potiori cautela, infra mensem a die promotionis eorumdem cardinalium computandum, per dicti collegii depositarium vel alias, prout melius expedire videbitur, centum; quinquaginta vero ducatus huiusmodi in obitu seu post obitum praefatorum cardinalium, sive in dicta Curia sive extra eam et ubicumque decesserint vel decedere contigerit, ut praefertur, ab haeredibus eorumdem cardinalium, quibusvis appellationibus, subterfugiis et cavillationibus remotis, ipsis magistris caeremoniarum persolvi curent et etiam cum effectu faciant, et ad id illos omnibus remediis opportunis sibi benevisis, etiam cum invocatione auxilii brachii saecularis, cogant et compellant.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Obstantia tollit. constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutisque et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis', privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis praefatis cardinalibus et quibusvis aliis, sub quibuscumque verborum formis et tenoribus ac cum quibusvis clausulis et decretis in contrarium quomodolibet concessis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis et ex-

pressa mentio habenda foret, eorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die decima maii, millesimo quingentesimo sexagesimo tertio, pontificatus nostri anno quarto.

Dat. die 10 maii 1563, pontif. anno IV.

### LXXXIV.

Erectio ecclesiae Urbinatensis in metropolitanam 1.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

> > Exordium.

Super universas orbis ecclesias, Eo disponente, qui cunctis imperat et cui omnia obediunt, meritis licet insufficientibus, a Domino constituti, levamus in circuitu agri dominici oculos nostrae mentis, more pervigilis pastoris inspecturi quid ecclesiarum ipsarum, praesertim cathedralium insignium, statui et decori congruat. Quid vero operis circa illas earumque statum prosperum et felicem impendi debeat et, divino fulti praesidio, quo cuncta ex benignitate pro populorum suorum fidelium salute dignoscuntur, ad ea, quae statui ecclesiarum huiusmodi congruunt, nostri officii partes salubriter et utiliter impendere curamus, prout etiam fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium exposcit devotio, nosque in Domino conspicimus expedire.

- § 1. Sane considerantes ecclesiam Ur- Causa huiusce binatensem Sedi Apostolicae immediate tionis. subiectam, cui venerabilis frater Felix, episcopus Urbinatensis, præesse dignoscitur,
- 1 Ex Ughellio, Italia Sac., ubi de ecclesia Urbinatensi.

et ad quam alias regressus seu accessus et ingressus, per cessum vel decessum dicti Felicis episcopi, ac forsan in certos alios tunc expressos eventus, dilecto filio nostro Iulio S. Petri ad Vincula, diacono cardinali de Urbino nuncupato, apostolica auctoritate concessus extitit, inter alias illarum partium cathedrales ecclesias insignem ac nobilem, necnon civitatem ducatus titulo egregiarumque personarum multitudine celebri, ac cleri et populi numerositate decoratam, ac metropolitica praelatione merito dignam existere. Quodque si ecclesia ipsa Urbinatensis in metropolitanam et in ea una archipresbyteratus, et alia diaconatus 1 nuncupandae dignitates eligerentur; necnon Calliensis, Senogalliensis, Pisaurensis, Forosemproniensis, Feretranensis et Eugubinensis ecclesiarum praefatarum, ac illi pro tempore praesidentium praelatorum necnon dilectorum filiorum cleri et populi civitatum et dioecesum earumdem commoditatibus et utilitatibus plurimum consuleretur, ex his et nonnullis rationabilibus causis, praefato Iulio cardinali, qui mensae episcopali dictae ecclesiae Urbinatensis, ultra illius fructus annuos, quingenta 2, et archipresbyteratui centum, et decanatui praefatis alia centum scuta, ex bonis suis patrimonialibus, pro illarum dote, annuatim donavit et assignavit, hoc summopere desiderante, ac nobis desuper supplicante.

§ 2. Habita super his cum venerabili-Erectio Urbi- bus fratribus nostris deliberatione matura, in metropolit. ad omnipotentis Dei laudem et honorem, necnon totius militantis Ecclesiae gloriam, praefatam ecclesiam Urbinatensem in metropolitanam cum archiepiscopali dignitate ac omnimoda iurisdictione et superioritate, necnon pallii et crucis delatione, ac aliis metropoliticis insigniis, necnon in ea unum archipresbyteratum pro uno archipresbytero, ac unum decanatum, quae

1 Decanatus, Ughellius. 2 Quinquaginta, Ughellius (n. T.).

inferiores inibi dignitates existant, pro uno decano, qui post præpositum et subdiaconum, ac ante omnes canonicos eiusdem ecclesiæ Urbinatensis stallum in choro, locumque ac vocem in capitulo ipsius ecclesiæ habeant, de ipsorum fratrum consilio et auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 3. Ac eidem ecclesiae Urbinatensi Ecclesiae suf-Calliensem, Senogalliens., Pisaurens., Fo-fraganem el as-signalae. rosemproniens., Feretranens., Eugubinens. civitates et dioeceses, cum illarum districtu et territorio, pro eius provincia; ac praesules pro tempore existentes, pro suis suffraganeis episcopis; necnon dilectos filios capitula ipsarum Calliensis, Senogalliensis, Pisaurensis, Forosemproniensis, Feretranensis, Eugubinensis ecclesiarum, ac clerum et populum Calliensis, Senogalliensis, Pisaurensis, Forosemproniensis, Eugubinensis, Feretranensis civitatum et dioecesum pro suis provincialibus: Calliensem videlicet, Senogallien., Pisauren., Forosempronien. et Feretranen., ex nunc venerabilium fratrum nostrorum Calliensis, Senogalliensis, Pisaurensis, Forosemproniensis et Feretranensis episcoporum ad hoc expresso accedente consensu; Eugubinensem vero ecclesias praefatas, ex nunc prout ex tunc et e contra, cum venerabilis fratris nostri Mariani episcopi Eugubini et (cui alias regressus, accessus et ingressus ad ipsam ecclesiam Eugubinensem, in certos tunc expressos eventus dicta auctoritate concessus fuit) dilecti filii nostri Iacobi S. Mariae in Cosmedin presbyteri cardinalis de Sabellis nuncupati accesserit assensus, alias ipsius ecclesiae Eugubinensis vacatione pro tempore occurrente, perpetuo concedimus et assignamus.

§ 4. Necnon mensae episcopali eccle- Dos ecclesiae siae Urbinatensis huiusmodi quingenta, et et capituli. archipresbyteratui centum, et decanatui praefatis alia centum scuta per dictum Iulium cardinalem, ut praefertur, donata

et assignata etiam perpetuo applicamus et appropriamus.

§ 5. Necnon eosdem praesules, clerum Obedientia ar- et populum, quoad omnia metropolitanam archiepiscopalem superioritatem, iurisdictionem ac iura, pro tempore existenti archiepiscopo Urbinatensi subiectos esse, et tamquam membra capiti obsequentes, ac de archiepiscopalibus iuribus responderi debere volumus.

Derogatio contrariorum.

standa.

§ 6. Decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo tertio, pridie nonas iunii, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 4 iunii 1563, pontif. anno IV.

#### LXXXV.

Studii generalis Bononiensis, eiusque rectoris atque scholarium indulta 1.

# Pius Papa IV ad perpetuam rei memoriam.

Exordinm

Sacri Apostolatus ministerio, meritis licet imparibus, superna dispositione praesidentes, ad ea libenter intendimus, per quae literarum studia ubique nostrae provisionis ope continua suscipiant incrementa et iis quae propterea ac pro personarum quarumlibet, praesertim literarum scientia praeditarum, commodo pro-

1 Hoc Studium antiquissimum est, et de eo habetur in const. x, Quasi, Innoc. VI, tom. IV, pag. 517. Et in hac civitate Bononiae Rot, instituit Paulus III, ut in eius constit. v, Ex iniuncto, tom. vi, pag. 189. Ad materiam Studiorum generalium, vide cap. fin., De Magistr., et cap. 11, De Privileg. in vi; et etiam Conc. Trid. sess. v, cap. 1.

vide facta fuisse dicuntur, ut firma perpetuo et illibata persistant, nostrae approbationis robur libenter adiicimus, ac alias desuper providemus, prout, locorum et personarum qualitatibus debite pensatis, in Domino conspicimus expedire.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, in Studii Bono-

civitate nostra Bononiensi Studium Ge-mendatio.

nerale iuris civilis et pontificii semper adeo floruerit et floreat, ut ad eamdem, veluti ad Studiorum matrem, undique confluant variae et diversae personae, et ex qua quamplures famosissimi viri prodiisse et in dies prodire dignoscantur, quorum scientia, nedum ipsa civitas, sed etiam totus illustratur orbis; et cum nuperrime pro commodiori utilitate scholarium in eadem civitate et Universitate studentium ac etiam ibidem legentium, per dilectum filium nostrum Carolum, tituli S. Martini in Montibus presbyterum cardinalem Borromæum nuncupatum, nostrum et Sedis Apostolicae in civitate legatum, dicta Universitas seu Sapientia, in qua doctores legunt, in melius reformata et seu de novo constructa fuerit. Nos, Universitatem ipsam ac dilectum filium Antonium de Ripa, utriusque iuris doctorem, nuperrime eiusdem Universitatis rectorem et ab ea ad id ad nos deputatum et scholares ad eam accedentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et ut facilius ad eam accedendum et studia

prosequendum invitentur ac excitentur,

statutorum, ordinationum, privilegiorum

et capitulorum dictae Universitatis tenores,

ac si de verbo ad verbum insererentur,

praesentibus pro expressis habentes, ip-

sosque Antonium et scholares a quibus-

vis excommunicationis, suspensionis et

interdicti aliisque ecclesiasticis senten-

tiis, censuris et poenis, a iure vel ab ho-

mine, quavis occasione vel causa latis, si

quibus quomodolibet innodati existunt,

ad effectum praesentium dumtaxat con-

sequendum, harum serie absolventes et | mittendos fore et esse. Mandantes pro absolutos fore censentes.

iurisdictio.

§ 2. Motu proprio, non adalicuius no-Rectoris Studii bis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, pro tempore existenti rectori eiusdem Universitatis liberam et absolutam facultatem eamdem Universitatem regendi et gubernandi; ac, ultra alias facultates, honores, privilegia et emolumenta quaecumque sibi attributa ac concessa, omnes et quascumque causas civiles tantum inter ipsos scholares eiusdem Universitatis et alios quoscumque in futurum movendas videndi, audiendi 1, decidendi ac fine debito terminandi, ita ut omnimoda et libera iurisdictio respective dictarum causarum civilium ad eumdem rectorem libere et pleno iure spectet et pertineat, etiam privatione ad vicelegatum eiusdem civitatis, ac omnes alios et quoscumque iudices, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus.

§ 3. Ac ut eadem Universitas sine re-Rectoris pri- ctore non remaneat, quinimmo ut scholares ad officium rectoratus eiusdem Universitatis acceptandum invitentur, auctoritate et tenore praedictis, volumus et mandamus quod de cetero rectoribus ipsis, finito dicto eorum officio et postquam in dicta Universitate Bononiensi publice doctorati fuerint, de aliquo gubernio seu praetoria aut alio officio, iuxta qualitatem et merita personae, in provinciis Marchiae vel Romandiolae per legatos seu gubernatores earumdem pro tempore, sub indignationis nostrae et mille ducatorum poenis Camerae Apostolicae applicandorum, provideri debeat; ipsisque gubernio aut alii ex praedictis officiis in aliquibus civitatibus ex dictis provinciis praesici ac ad gubernium seu praetoriam aut officium huiusmodi ad-

1 Cognoscendi addit Cherub. (R. T.).

tempore existentibus legatis seu prolegatis, vicelegatis vel gubernatoribus ut eosdem ad gubernium seu praetoriam huiusmodi, ut supra, admittant, ac de illis eisdem, ut praefertur, provideant seu admittant et provideri faciant, iuxta tamen qualitatem et merita personae ipsius rectoris.

§ 4. Et insuper omnia et singula dictae Privilegiorum Universitatis et gymnasii praefati statuta, et ordinationum ordinationes, privilegia et capitula quae-confirmatio. cumque, ac desuper forsan confecta instrumenta et documenta, sive alias scripturas, publicas et privatas, ac in eis contenta, ac inde sequuta quaecumque, dummodo licita et honesta sint, et contra canonicas sanctiones et libertatem ecclesiasticam non tendant, eisdem auctoritate et tenore perpetuo approbamus et confirmamus, eisque perpetuae firmitatis robur adiicimus; illaque omnia, valida et efficacia existere, ac suos plenarios et integros, etiam executivos, effectus sortiri, ac perpetuis futuris temporibus ab omnibus cuiuscumque gradus personis, vicelegatis ac iudicibus et officialibus dictae civitatis, tam ordinariis quam extraordinariis ac delegatis et subdelegandis, necnon collegiis et congregationibus ac auditoribus et magistratibus, aliisve quibuscumque etiam in foris eorum propriis inviolabiliter et inconcusse observari, ac iuxta eorum dispositionem debite exegui, nec per quempiam illis contrariari, aut ea etiam in aliquo alterari posse, nec debere decernimus, supplentes omnes et singulos, tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem. Et nihilominus, potiori pro cautela, praemissa omnia, modo et forma praemissis ac in dictis documentis et scripturis contentis, auctoritate et tenore praesatis, perpetuo statuimus, concedimus et or-

dinamus.

servativac.

§ 5. Quodque illis ac praesentibus li-Clausulae prae- teris, etiam per quascumque literas apostolicas, quasvis, etiam derogatoriarum derogatorias et efficaciores ac insolitas, clausulas, necnon irritantia et alia decreta insolita continentes, minime derogari nec derogatum esse censeri possit; et si illis derogari contingat, derogatio huiusmodi nemini suffragetur. Sicque in praemissis omnibus et singulis, per quoscumque iudices et commissarios, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in qualibet causa et instantia iudicari et interpretari debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

deputatio et facultates.

§ 6. Quocirca venerabilibus fratribus Executorum episcopo Bononiensi sive eius vicario in spiritualibus generali ac vicelegato civitatis nostrae Bononiensis ac dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicæ generali auditori per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte rectoris et scholarium praedictorum vel alicuius eorum seu aliorum, quorum intererit, desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes. eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant, auctoritate nostra, easdem praesentes literas plenum effectum sortiri ac, iuxta illarum tenorem, firmiter observari; necnon singulos, quos literae ipsae concernunt, præmissis omnibus et singulis, pacifice frui et gaudere, non permittentes illos vel eorum aliquem per quoscumque desuper, contra earumdem literarum tenorem, quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles, per sententias et censuras ecclesiasticas ac poenas pecu-

niarias, eorum arbitrio moderandas et applicandas, appellatione postposita, compescendo; ac legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas, etiam iteratis vicibus, aggravando. Super quibus, necnon contradictores et rebelles praedictos ac quoscumque molestatores et alios praemissorum occasione citandos, constito eis summarie et extraiudicialiter de non tuto accessu, etiam per edicta publica locis publicis ac ipsis citandis circumvicinis, de quibus sit verisimilis coniectura, quod ad eorumdem citandorum notitiam pervenire valeant, affigenda, quae perinde illos arctent, ac si eis personaliter intimata fuissent, citandi; eisque ac quibusvis iudicibus et aliis personis, quibus dicta occasione inhibendum fuerit, etiam sub sententiis, censuris et poenis praedictis, ac per similia edicta inhibendi, eisdem auctoritate et tenore, eis facultatem concedimus.

§ 7. Non obstantibus quibusvis aposto- Clausulae delicis, ac in provincialibus et synodalibus rogatoriae. conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac dictae civitatis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus ac reformationibus et decretis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis quibusvis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis concessis et approbatis, ac etiam iteratis vicibus innovatis. Quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita

forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in eis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesimaquinta septembris, millesimo quingentesimo sexagesimotertio, pontificatus nostri anno IV. Dat. die 25 septembris 1563, pontif. an. IV.

### LXXXVI.

Iurisdictio cardinalis protectoris et iudicis causarum hospitalis et Societatis S. Hieronymi Illyricorum de Urbe.

## Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, hospitale Illyri-Causa consti- corum S. Hieronymi prope Ripettam de tutionis. Urbe, ob lites et quaestiones, quibus ad diversa Urbis tribunalia, occasione locationum, censuum, donationum, haereditatum et legatorum et diversarum aliarum rerum eiusdem, tam agendo quam defendendo, iugiter implicitum existit, quamplurima damna et incommoda patiatur, ac impensae litis, valorem rei, de qua ex tempore agitur, saepenumero exuperet.

Bull. Rom. Vol. VII.

qua in rubrica).

§ 1. Nos, hospitale ipsum, in quo piislurisdictio (de sima charitatis et misericordiae opera pauperibus Christi continuo impendi spectantur, ab huiusmodi dispendiis, quantum possumus, sublevare volentes, motu pro-

prio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas causas, inter dictum hospitale sive dilectos filios custodes et officiales, ac ministros societatis eiusdem hospitalis et quascumque alias, etiam saeculares, personas, universitates ac loca, coram Sanctae Romanae Ecclesiae camerario, regente, praesidente ac clericis Camerae Apostolicae, necnon vicario, gubernatore et senatore Urbis, illiusque primo et secundo collateralibus, ac appellationum causarum Curiae Capitolii eiusdem Urbis capitaneo, necnon magistro stratarum, aliisque quibuscumque iudicibus ordinariis et delegatis, etiam causarum Palatii Apostolici auditoribus et eiusdem Romanae Ecclesiae cardinalibus, nunc et pro tempore pendentes, super quibuscumque locationibus, venditionibus, donationibus, legatis, fideicommissis, testamentis, executionibus, revocationibus, bonis, rebus, iuribus et actionibus, hospitale et societatem, officiales, litis consortes et alios praefatos, tam coniunctim quam divisim, ac tam active quam passive concernentibus, ac ad hospitale et societatem huiusmodi quomodolibet spectantibus, in quacumque instantia, inter illos necnon alia aeque vel magis pia loca, universitates et collegia quomodolibet privilegiata, ac viduas, pupillos et alias personas, etiam exemptas, pendentibus, cuiuscumque qualitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis et naturae existant, etiam praemissis expressis maiores, quorum omnium statum et merita, ac iudicum et collitigantium nomina et cognomina et qualitates ceteraque, etiam de necessitate exprimenda, praesentibus haberi volumus pro expressis, in statu et terminis, in quibus reperiuntur, dummodo instructae non sint, harum serie ad nos avocantes, dilectum filium nostrum Rodulphum Pium, episcopum Ostiensem, ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium

decanum, cardinalem de Carpo nuncupatum, modernum et pro tempore existentem protectorem eiusdem hospitalis, iudicem ordinarium et perpetuum, ad praefatas necnon quascumque alias similes vel dissimiles, causam et causas, civiles et criminales ac mixtas, ad hospitale et societatem huiusmodi pertinentes, tam per eos quam contra eos et inter eos, ac personas, universitates, collegia seu loca, etiam privilegiata et exempta, tam active quam passive, pro tempore movendas. iuxta ordinariam iurisdictionem seu facultatem, tam gubernatori sive regenti vel auditori Camerae Apostolicae, quam vicario praefatis et eorum cuilibet attributas, ac, prout rerum qualitas exegerit seu postulaverit, cum omnibus et singulis eorum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, summarie, simpliciter et de plano, ac sola facti veritate inspecta et absque terminorum aliquorum substantialium observatione, aut alicuius registri confectione, per se vel alium seu alios audiendas, et sine debito terminandas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo constituimus et deputamus, etiam ad hunc effectum illi, etiam per alium seu alios quoscumque, tam in Romana Curia quam extra eam, etiam per edictum publicum, constito sibi prius, etiam summarie, de non tuto accessu ad illos, citandi et monendi, eisdemque et praefatis, ac quibuscumque aliis eiusdem Urbis curiarum iudicibus et personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, quibus et quoties opus fuerit, etiam sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis ac etiam pecuniariis, quibus sibi sive ab eo deputando auditori videbitur, inhibendi; et in eventum non paritionis, contra inobedientes et rebelles, ad declarationem incursus censurarum et poenarum huiusmodi, illarumque aggravationes, et alias iuxta stylum et morem dicta-

rum curiarum in similibus servari solitum, ac alias, prout sibi videbitur, procedendi; sententiamque sive sententias debitae executioni demandandi, sive demandari faciendi. Contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas ac etiam pecuniarias, aliaque iuris et facti opportuna remedia, appellatione postposita, compescendi, auxiliumque brachii saecularis ad hoc, si opus fuerit, invocandi; omniaque et singula alia in praemissis et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna faciendi et exequendi, plenam et liberam licentiam seu facultatem concedimus. Decernentes hospitale, societatem et eius officiales et personas huiusmodi ex nunc deinceps, occasione praemissorum, alibi quam coram Rodulpho Pio, cardinali et pro tempore protectore praefato, conveniri, aut ad alios conveniendum constringi non posse; ac sententias, processus per alium seu alios iudices, tam ordinarios quam delegatos, in causis praefatis pro tempore formatas, datas, latas et factas, cum inde secutis quibuscumque, nulla, irrita et inania, nulliusque roboris vel momenti fore.

§ 2. Praesentes quoque literas sub qui- Clausulae praebusvis revocationibus, suspensionibus et servativa liutus concessionis. exemptionibus similium vel dissimilium gratiarum, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices et Sedem praefatam vel eius legatos, etiam per regulas Cancellariae Apostolicae pro tempore factas, etiam in favorem fabricae Principis Apostolorum de Urbe, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis penitus et omnino exceptas esse et censeri; nec eisdem praesentibus per quascumque literas et quasvis alias clausulas generales et speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, efficaciores et insolitas ac etiam irritantia decreta, sub quacumque verborum expressione in se continentes derogari posse et si illis ullo umquam tempore, ex ali-

qua, etiam quantumvis necessaria et urgenti, causa derogari contingat, nisi tenor illarum de verbo ad verbum, nihil omisso, insertus, et huiusmodi derogatio consistorialiter facta, ac per trinas et distinctas eundem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, administratoribus sive custodibus, gubernatoribus, rectoribus et oeconomis hospitalis et societatis huiusmodi legitime intimata et insinuata fuerit, eorumque expressus ad id accedat assensus, derogationem huiusmodi nemini suffragari. Sicque per quoscumque iudices, quavis auctoritate fungentes, et praefatae etiam Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit, attentari.

rogatoriae contraciorum.

§ 3. Non obstantibus praemissis et fe-Clausulae de- licis recordationis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur. -aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon fabricae praefatae ac hospitalium, ecclesiarum, monasteriorum et aliorum quorumcumque locorum et Ordinum, etiam exemptorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis, conservatoriis, exemptionibus et literis apostolicis, eisdem et dilectis filiis populo Romano, necnon iudicibus, curiis et tribunalibus, eorumque personis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem. etiam motu et scientia et potestatis plenitudine similibus ac alias, sub quibusbusvis clausulis et decretis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; necnon reformationibus, etiam noviter factis, ac paribus motu et scientia approbatis, etiam disponentibus quod causae huiusmodi ad forum seu Curiam Capitolii reassumi debeant. Quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, aliter de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie specialiter et expresse, ac eisdem motu et scientia ac potestatis plenitudine derogamus, ac sufficienter derogatum esse decernimus, contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis et consuetis.

# Fiat, motu proprio. I.

§ 4. Et cum absolutione a censuris ad Repolitio claueffectum praesentium, et de auctoritate, sularum. constitutione, deputatione, licentia, facultate, concessione, decreto et derogatione et aliis praemissis, quae hic pro sigillatim repetitis ad partem habeantur, latissime extendendis; et quod praemissorum omnium et singulorum maior et verior specificatio et expressio fieri possit in literis per breve nostrum ad perpetuam rei memoriam, si videbitur, latissime expedienda. Quodque earumdem literarum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo protectoris vel societatis huiusmodi seu personae in dignitate ecclesiastica constitutae, vel curiae, etiam saecularis, munitis, eadem prorsus cumque tenoribus et formis ac cum qui- | fides adhibeatur, quae eisdem literis ori-

ginalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Et quod ad causas in futurum movendas tantum.

Datum Romae apud S. Marcum, pridie nonas septembris, anno iv.

Dat. die 4 septembris 1563, pont. an. IV.

## LXXXVII.

Renovatio antiquarum ordinationum, gratiarum et privilegiorum Ordinis Cisterciensis monachorum Sancti Benedicti, iurisdictionisque et auctoritatis abbatis et aliorum praelatorum dicti Ordinis.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

In eminenti dignitatis apostolicae specula, meritis licet imparibus, divina dispositione vocati, ad ea libenter intendimus per quae singuli Religionum Ordines. abusibus et incommodis, quae in eos tractu temporis diversimode irrepserunt, eliminatis, non solum antiquis suis praerogativis et dignitati restituantur, sed etiam regularia eorum instituta, ad divinae Maiestatis laudem et gloriam, in posterum stabiliantur. Et, ut id votive succedat, his. quae per Romanos Pontifices, praedecessores nostros, prudenter concessa ordinataque fuerunt, ut firma perpetuo et illibata persistant, libenter, cum a nobis petitur, apostolici roboris firmitatem adiicimus, illaque nonnumquam innovamus et ampliamus, ac alias super his disponimus, prout, personarum temporumque conditione pensata, conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Sane, exhibita nobis nuper pro Ordo mona- parte dilecti filii Ludovici, abbatis mociensium iam-nasterii Cistercii, Cabilonensis dioecesis, puritate vitae-que sanctitate doruit, s dp u- ciensis in summa puritatis et devotionis tionem prolap- perfectione, per multa retroactorum an-

norum saecula ac tamdiu exemplari religiosorum suorum vita atque sanctimonia, non solum in regno Franciae, ubi supremum eius caput, videlicet Cistercii praedictum, cum aliis quatuor illius praecipuis, nempe Firmitatis, Pontiniaci, Clarevallis et Morimundi, Cabilonensis praedictae ac Antisiodorensis et Lingonensis dioecesis respective monasteriis, quae filiae Cistercii nuncupantur, sed etiam per alia fere universa christiani orbis climata, cum bonae famae et virtutum odore, eximiogue religionis decore, ad aedificationem militantis Ecclesiae, quamdiu, iuxta sanctorum Patrum institutiones et regularia illius instituta, praefatis aliisque monasteriis, de monacorum dicti Ordinis personis provisum, eiusque laudabilia instituta, ritus, consuetudines et privilegia firmiter observata fuerunt, Domino cooperante, floruerit; nihilominus a pluribus annis citra, praesertim postquam pleraque monasteriorum et prioratuum suorum aliis quam dicti Ordinis personis commendari, a superioris obedientia, per exemptionum, unionum aliasque diversas vias, tamquam membra a suo corpore, divelli, abstrahi et dismembrari coeperunt, specioso illo regularis disciplinae candore paulatim offuscato, universus Ordinis status in miserabilem dispersionem et desolationem prolapsus est.

§ 2. Cum autem, sicut eadem petitio cuius reforsubiungebat, tantis huius olim Deo mor- matio et restitalibusque gratae Religionis incommodis, posse praepoaliter quam per antiquorum statutorum, institutum et consuetudinum, rituum et privilegiorum tur, et exempraedictorum undique convulsorum et ptiones in contrarium concession. diversimode oppressorum restitutionem sa amoveantur. mederi non posse videatur, pro parte eiusdem Ludovici abbatis, asserentis se Romam his periculosis temporibus, opis super hoc a nobis implorandae gratia, personaliter accessisse, nobis fuit humiliter supplicatum quatenus, afflictis eius-

dem Ordinis rebus succurrentes, exemptiones ab ipsius Ordinis superioribus, per eius personas, aliaque privilegia contra illum per quosvis ab Apostolica Sede obtenta, moderari, ac praefatis statutis, consuetudinibus, ritibus et privilegiis, pro illorum firmiori subsistentia, robur apostolicae confirmationis adiicere, illaque innovare ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

tifex exemptioabbate, capitulo revocat;

§ 3. Nos igitur, qui Ordinis praedicti, Hir ideo Pon- nobis et dictae Sedi in primis devoti, decus nes omnes ab et integritatem suique pristini candoris et aliis conces- restitutionem sincero desideramus affectu, cessas adversus ipsum Ludovicum abbatem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes; necnon omnium et singulorum infrascriptorum immunitatum, libertatum, exemptionum, indulgentiarum, etiam plenariarum, conservatoriarum, facultatum, ordinationum, statutorum, privilegiorum, indultorum et aliarum gratiarum ac literarum desuper expeditarum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes et singulas ab abbate monasterii Cistercii aliisque superioribus et capitulo generali Ordinis huiusmodi eiusque deputatis immunitates, libertates et exemptiones, quibusvis, tam virorum quam Sanctae Catharinæ Caietanensis et Sanctae Mariae de Coelestia nuncupatae Venetiarum, aliisque monialium monasteriis ac prioratibus et aliis regularibus locis dicti Ordinis, ac dilectis filiis abbatibus et prioribus, dilectisque in Christo filiabus abbatissis et priorissis, necnon conventibus, capitulis et personis

eorumdem, tam in Gallia, Italia, Hispania, Portugallia, Germania, Anglia et Scotia quam alibi ubilibet consistentibus.

PIUS IV PP.

§ 4. Ita quod immunitatibus, libertatibus et exemptionibus huiusmodi non ob- et alios supestantibus, pro tempore existentes abbas loca et personas visitare et generalis nuncupatus et alii superiores corrigere posse dicti Ordinis eorumque vicarii, iuxta ipsius Ordinis instituta, monasteria, prioratus et loca praedicta ac illorum personas, tam in capitibus quam in membris, visitare libere et licite valeant.

Abbatemque

§ 5. Ac quaecumque privilegia et indulta apostolica visitandi monasteria, tam scopis et alis virorum quam mulierum Ordinis huius- tandi loca et modi, quibus vis venerabilibus fratribus no- lai, quatenus stris, patriarchis, archiepiscopis et episco- tem et superiopis ac dilectis filiis aliis locorum ordina- res Ordinis a riis, abbatibus et aliis quam generali Cisterciensi praedicto, ac aliis quatuor primis nuncupatis, quatuor monasteriorum filiarum Cistercii nuncupatorum praedictorum abbatibus, ceterisque superioribus eiusdem Ordinis ad id ab ipso generali capitulo deputatis personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis et præeminentiae existentibus, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam, etiam ad quorumvis, etiam imperatorum, regum, reginarum, ducum et aliorum principum, instantiam, vel etiam motu proprio et ex certa scientia, etiam consistorialiter et cum causae cognitione, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, clausulis, irritantibus ac aliis decretis hactenus quomodolibet concessa, ac etiam iteratis vicibus approbata, et apostolicas ac alias literas desuper confectas et inde secuta quaecumque, ad hoc dumtaxat ut abbati generali et aliis superioribus Ordinis, eorumque vicariis, monasteria huiusmodi, ut supra dictum est, visitare liceat, aucto-

ritate apostolica, tenore praesentium, mo-

deramur et limitamus.

tes eos in visitationibus.

§ 6. Inhibentes patriarchis, archiepi-Inhibitio con- scopis, episcopis et aliis superioribus, praealios impedien latis videlicet sub interdicti ingressus ecclesiae ac suspensionis a divinis; abbatibus vero et aliis inferioribus praefatis, ceterisque quibuscumque personis, sub excommunicationis latae sententiae poenis, ne abbatem generalem et alios superiores Ordinis eorumque vicarios praefatos, quo minus visitationes, iuxta regularia Ordinis instituta huiusmodi, libere facere possint, per se vel interpositas personas, directe vel indirecte aut alias quoquomodo impedire audeant vel praesumant.

einfant eosdem visitatores.

§ 7. Ipsis autem monasteriorum et alio-Monast. re- rum locorum praedictorum abbatibus, abbatissis, prioribus, conventibus, monacis, monialibus et personis, ut generalem, aliosque abbates, superiores et vicarios praefatos, ut praefertur, visitare volentes, benigne recipiant, eisque et eorum mandatis, in concernentibus eorum visitandi officium huiusmodi, pareant et humiliter obediant, in virtute sanctae obedientiae et sub similis excommunicationis poena, districte praecipiendo mandamus.

rum Ordinis Cisterciensis.

§ 8. Et insuper, universa et singula Confirmatio privilegia, praerogativas, immunitates, rum et indulto- exemptiones, libertates, indulgentias, etiam quatenus sint in usu, plenarias, conservatorias, facultates et indulta et alias gratias Cistercii et quatuor filiabus nuncupatis monasteriis et Ordini, eiusque capitulo generali, definitoribus et aliis superioribus praefatis, per piae memoriae Pascalem II, Callistum etiam II, Eugenium III, Alexandrum etiam III, Lucium similiter III, Honorium etiam III, Gregorium IX, Innocentium IV, Sixtum pariter IV, praesertim commendas et commendatarios monasteriorum et aliorum locorum Ordinis huiusmodi concernentia; et quod commendatarii pro tempore existentes nullam in monasteria dicti Ordinis sibi commendata et eorum monacos

iurisdictionem exerceant; ac etiam super privilegiorum, aliarumque gratiarum ipsi Ordini concessarum confirmatione, sub quarto et sexto idus martii, quinto nonas et quarto idus martii, quinto et sexto idus martii, sexto annis pontificatus sui data respective, et quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam hactenus quomodolibet concessa.

§ 9. Necnon ordinationes et statuta ab exordio fundationis eiusdem Ordinis us- iusdem Ordinis. que in praesentem diem in dicto generali capitulo concorditer edita, etiam si in usu esse desierint, dummodo infra lapsum temporis immemorabilis, videlicet centum annorum, in desuetudinem non abierint; ac praeterea, super contributionibus, per omnia et singula eiusdem Ordinis monasteria abbati Cistercii seu capitulo generali praedictis faciendis et solvendis, ita quod omnes, etiam commendatarii, ad illarum solutionem, etiam sub similis excommunicationis latae sententiae poena, teneantur, et ad id, etiam quibuscumque privilegiis, etiam ab ipsa Sede obtentis, non obstantibus, compelli possint; ac prout illa concernunt omnia et singula alia in literis apostolicis, aliisque documentis desuper confectis contenta et inde secuta quaecumque, licita tamen et honesta eisdem auctoritate et tenore, ex certa scientia confirmamus et approbamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.

§ 10. Ac potiori pro cautela, eadem Renovatio 00omnia et singula privilegia, praerogativas rumdem indulet facultates, exemptiones, indulgentias, conservatorias, indulta et alias gratias eisdem modo et forma, quibus Ordini, eiusque abbatibus, capitulo generali et superioribus praefatis per dictos praedecessores concessa sunt, illis de novo, aucto-

ritate et tenore praedictis, concedimus et innovamus.

PIUS IV PP.

nachis, etc.

§ 11. Et praeterea, quod in monasteriis In commenda- dicti Ordinis, quae diversis personis (etiam personis extra si episcopi, archiepiscopi, patriarchae et Ordinem insti-tui debet mensa S. R. E. cardinales existant) de praesenti conventualis di-commendata esse reperiuntur, et in futubatiali, et suf- rum commendari, seu alias quoquomodo aliis, quam Ordinis ipsius personis concedi continget, ubi non fuerit, instituatur mensa conventualis ab abbatiali mensa distincta et separata, cum annuis fructibus, redditibus et proventibus, iuxta monasteriorum ipsorum facultates, competentibus et honestis, pro sufficienti conventus et monacorum aliorumque religiosorum eiusdem Ordinis numero, in unoquoque ex ipsis monasteriis per ipsos generalem et ceteros Ordinis ipsius superiores aut eorum vicarios ordinando, ad quam mensam sic instituendam congruosque redditus assignandos ipsi commendatarii omnino teneantur, et ad id etiam per censuras ecclesiasticas, fructuum, reddituum et proventuum seguestrationes et alia opportuna iuris remedia cogi possint et debeant.

§ 12. Et quia, sicut accepimus, in mul-Religiosi al- tis dicti Ordinis, tam virorum quam muintrusi aut eii. lierum, monasteriis quamplures Mendiciantur, aut e- cantium et aliorum Ordinum religiosi uprofession. fa- triusque sexus, ab immemorabili tempore citra se intruserunt et persaepe intrudere praesumunt, quod illi vel inde realiter et cum effectu eiiciantur, vel saltem habitum infra annum suscipiant, ac professionis regularis eiusdem Cisterciensis Ordinis expresse emittant, debitamque obedientiam et reverentiam illius abbati generali et reliquis superioribus praefatis praestent; ac divinum officium, secundum ipsius Ordinis morem, celebrent, seque regularibus eius institutis omnino conforment.

incorporationes ac suppressiones et extinctiones monasteriorum et prioratuum suppression. et eiusdem Ordinis, aut fructuum, red-nequeant. dituum et proventuum illorum, dismembrationes, et locis aliis, quamtumlibet piis, applicationes, et aliae quaevis perpetuae illorum alienationes cuicumque alteri loco ex quavis causa quantum cumque honesta, urgenti et necessaria, absque speciali et expresso eiusdem abbatis generalis pro tempore existentis consensu, in scriptis, causaque prius a capitulo praefatis vel alias rite cognita, etiam per nos et Sedem praedictam, etiam de fratrum consilio, ac ad quorumvis, etiam imperatoris, regum, reginarum, ducum et aliorum principum, instantiam, deinceps nullatenus fieri possint; et si aliter fiant, nullius omnino sint roboris, neque Ordo eiusque superiores et personae praefatis literis desuper conficiendis obedire debeant.

§ 14. In his vero, quae hactenus unita, Monachi deannexa et incorporata fuerunt, servetur gentes in mopraecise forma singularum literarum su- aliis piis locis per his unionibus, incorporationibus seu correctione suapplicationibus aut aliis quibuscumque periorum huius dispositionibus expeditarum. Ita tamen quod monachi in singulis monasteriis huiusmodi degentes, sint et remaneant sub obedientia et correctione abbatis generalis, aliorumque superiorum Ordinis Cisterciensis praedictorum et suorum vicariorum in omnibus et per omnia, perinde ac si uniones, annexiones et incorporationes huiusmodi non emanassent, etiam si in illis aliter caveretur, et usus, non tamen a tempore immemorabili, ut praefertur, contrarius obtineat, quae contra praesentis statuti tenorem nemini suffragentur.

§ 15. Postremo, quod nullae alterius Moniales al-Ordinis moniales, abbatissas monasterio- derius Ordinis rum monialium dicti Ordinis assumi, vel possint in absi assumantur in eisdem monasteriis re- Ordinis. § 13. Uniones autem, annexiones et cipi possint, nisi illorum immediato pa-

Uniones et

An. C. 1563

tre superiore praesente, qui illis habitum ! exhibeat, et ab eis tria substantialia vota, necnon iuramenta observandi statuta dicti Ordinis, ac secundum ea vivendi recipiat.

et capitulo.

§ 16. Quodque omnia et singula mona-Monasteria steria Ordinis huiusmodi, tam virorum nentur ad con- quam mulierum, ubicumque existentia, tributiones sol-vendas abbati seu eorum abbates vel priores, etiam commendatarii, abbatissaeque vel priorissae, in signum obedientiae et superioritatis, solita regalia, videlicet contributiones solitas, etiam abbati monasterii Cistercii et capitulo generali praefatis, omnibus exceptione, recusatione, praescriptione et alia excusatione penitus cessantibus, annuatim solvere teneantur, et ad id compelli possint, sub excommunicationis latæ sententiae poena, eisdem scientia, auctoritate et tenore, perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 17. Ac limitationem, moderationem. Clausulae hu- inhibitionem, praeceptum, mandatum, apnis praeserva- probationem, confirmationem, adiectionem, suppletionem, concessionem, innovationem, statuta et ordinationes, aliaque praemissa ac praesentes literas de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae defectu, quovis praetextu quaesitove colore, aut ingenio, nullatenus notari, argui vel impugnari posse; neminemque illa, quavis de causa, etiam iustissima, impugnantem, in iudicio vel extra audiendum esse, nec illa sub quibusvis similium vel dissimilium concessionum gratiarumque revocationibus, suspensionibus, modificationibus, limitationibus vel derogationibus, etiam per nos et successores nostros ac Sedem praedictam, etiam imperatoris, regum, reginarum, ducum et aliorum principum intuitu et contemplatione, aut in eorum vel etiam in nullius favorem, sub quibuscumque tenoribus et formis. ac cum quibusvis clausulis, ac etiam vim contractus aut legis seu statuti perpe-

tui inducentibus decretis, et alias quomodolibet concessis et concedendis, ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis desuper quomodolibet editis et edendis aliquatenus comprehendi, neque illis ullo umquam tempore, etiam per Sedem praedictam derogari posse, nec derogatum censeri, nisi de toto tenore et data praesentium expressa mentio habita, et derogatio, suspensio, limitatio, revocatio aliaque praedicta, de Cistercii aliorumque quatuor primorum nuncupatorum abbatum praedictorum expresso consensu, facta fuerint; et si aliter derogari, revocari, suspendi, limitari, corrigi aut emendari contigerit, huiusmodi derogationem, revocationem, suspensionem, limitationem, correctionem et emendationem nullius esse roboris vel momenti, et quoties illae vel illa emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restituta et de novo, etiam sub quacumque data, per ipsum abbatem monasterii Cistercii pro tempore existentem eligenda, concessa esse et censeri.

§ 18. Et ita per quoscumque iudices Decretum iret commissarios, quavis auctoritate fun-ritans. gentes, etiam S. R. E. cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi auctoritate et facultate, iudicari, definiri et interpretari debere; et quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

§ 19. Non obstantibus praemissis, ac Clausulae denostra de non tollendo ius quaesitum et regatoriae. aliis quibusvis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, declarationibus et de-

cretis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, praefatis aliisque congregationibus, praesulibus, abbatibus, ecclesiis, monasteriis, capitulis, conventibus, provinciis ac personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu simili, aut etiam consistorialiter, ac alias quomodolibet concessis, et etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum veriores tenores, formas, datas et decreta in eis apposita, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et sufficienter derogatum esse decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

ius bullae.

§ 20. Et quia difficile foret easdem prae-Fides danda sentes ad diversa loca provinciasque cirtransumptis hu- cumferre, volumus, et dicta auctoritate decernimus, quod illarum transumptis seu exemplis, etiam formis impressis, manu alicuius publici notarii subscriptis, et sigillo abbatis generalis aut alicuius ex aliis superioribus Ordinis huiusmodi munitis, plena et indubia ac ea prorsus fides ubique, etiam in iudicio, adhibeatur, quae ipsis originalibus literis adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae molxiii, sexto kalendas octobris, pontificatus nostri anno quarto.

Dat. die 26 sept. 1563, pontif. anno IV. Bull. Rom. Vol. VII.

### LXXXVIII.

Caupones et albergatores Urbis non tenentur de furtis rerum eis non consianatarum, commissis in eorum hospitiis, si hoc ipsi hospitibus notificent in eorum ingressu.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum, sicut non sine animi nostri displi- Causac huius centia nobis innotuit, a quampluribus annis citra, in alma Urbe nostra contigerit ct in praesentiarum saepe contingat quod dilecti filii societas hospitum, albergatorum et cauponum dictae Urbis, ab hospitibus et advenis ad dictam accedentibus, ac aliis in ea moram trahentibus hospitariis et albergatoriis, super eo quod hospites et advenae et albergatorii asseruerint et asserant, seu verius eorum versutia et calliditate finxerint et fingant se multas et diversas pecuniarum et aliorum bonorum, quae numquam hospitibus et albergatoribus huiusmodi consignaverant neque consignarunt, aut in rei veritate forsan non habuerant neque habuerunt, quantitates secum ad hospitia attulisse; et deinde, ut a sumptibus et expensis per eos factis exoluti et liberi evadere possent atque possint, illas et illa perdidisse, ac ab hospitibus, albergatoribus et cauponibus ipsis vel aliis personis furto subtracta et sublata fuisse, illos de facto huiusmodi accusando et calumniando, diversimode, etiam usque ad incarcerationem ac alia iuris et facti remedia, ultra refectionem sortis principalis molestati fuerint, ac quotidie molestentur et vexentur, in scandalum plurimorum, dictaeque societatis dedecus et vilipendium, ac rerum et bonorum suorum non modicum dispendium et gravamen.

§ 1. Idcirco, ad fraudibus, versutiis, ca- Hospites Urlumniis ac inconvenientibus, necnon coin-bis non possint molestari, pro quinamento et gliscenti contagio huius- rebus in corum modi ac aliis praemissis omnibus et sin- hospitiis furto

An. C. 1563

constitutionis.

subtractis, et gulis obviandum, motu simili et certa noconsignatis, per stra scientia, ac de apostolicae potestatis advenas, quibus plenitudine, volumus, statuimus et ordipones hoc no- namus deinceps, perpetuis futuris temporibus, quascumque merces, pecuniarum summas, alia res et bona, usque ad quamcumque quantitatem ascendentia, per eosdem hospites et advenas ac alios albergatorios, sibi quomodocumque et qualitercumque furto subtracta et sublata fore asserentes ac praetendentes, a dictis hospitibus, albergatoribus et cauponibus ac eorum quolibet in solidum, nisi illa prius per eosdem advenas ac hospitarios et albergatorios eisdem hospitibus, albergatoribus et cauponibus in custodiam data et consignata fuerint, minime repeti; nec eosdem hospites, albergatores et caupones desuper conveniri, capi, arrestari, incarcerari, detineri aut quoquomodo realiter vel personaliter molestari, vexari posse neque debere. Quae omnia praedictis hospitibus et advenis ac albergatoriis in eorum ingressu dicti hospites, albergatores et caupones notificare et intimare debeant et teneantur.

- § 2. Necnon omnia et singula gratias, Confirmatio concessiones, immunitates, privilegia et privilegior. et indulta per quoscumque Romanos Ponticietatis hospi- fices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam praedictae societati et eorum singulis, in genere vel in specie, concessas et concessa, necnon quaecumque capitula, statuta et ordinationes per eos hactenus quomodolibet condita et facta, licita tamen et honesta, quatenus sint in usu, eadem auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulos, tam iuris quam facti, si qui forsan intervenerint, ac solemnitatum desuper forsan omissarum defectus supplemus.
  - § 3. Seu in eisdem, si societati videbitur, sibi quaecumque alia statuta, or-

dinationes et capitula rationabilia et ho- Facultas connesta ac sacris canonibus non contraria, cita et sacris condendi et edendi, ac condita et edita, canonibus non pro temporum qualitate et quoties eis videbitur, alterandi, mutandi et delendi, ac alia de novo faciendi, quae, postquam condita et edita ac mutata et de novo facta et per camerarium approbata fuerint, eo ipso eadem auctoritate approbata et confirmata sint et esse censeantur, plenam et liberam facultatem, licentiam et potestatem concedimus.

§ 4. Et ita per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate et potestate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, necnon dilectos filios nunc et pro tempore existentes dictae Urbis conservatores, iudicari et definiri ac observari debere, sublata etc. Si quis etc., irritum quoque etc. decernimus et declaramus.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus, ordinationibus ac statutis, etiam iura-rogatoriae. mento etc. roboratis; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis praedictis, conservatoribus et quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, etiam iteratis vicibus, etiam pari motu, concessis, etc. et concedendis, quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis etc., tenores etc., in literis latissime extendendis etc., hac vice derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis et consuetis.

Fiat ut petitur. I.

§ 6. Et cum absolutione a censuris, ad effectum etc.; et quod tenores capitulo-repetitio. rum ac statutorum et ordinationum per societatem praedictam quomodolibet confectarum habeantur pro expressis, seu in toto vel in parte exprimi possint. Et de voluntate, statuto, ordinatione, confirma-

Clausulas de-

Clausularum

tione, approbatione, adiectione, suppletione, concessione, decreto, declaratione et derogatione ac aliis praemissis, quae hic pro sufficienter ad partem repetitis habeantur, perpetuo in forma gratiosa latissime extendendis, ex certa nostra scientia, et ad perpetuam rei memoriam. Et cum deputatione executorum opportuna, qui assistant, cum potestate citandi etc., etiam per edictum etc., etiam dictos conservatores etc. inhibendi etc., etiam simili edicto aggravandi, reaggravandi, interdicendi etc., invocato etc. brachii saecularis etc., cum derogatione constitutionis de una et duabus, non tamen tribus diætis, ac quorumcumque statutorum etc., privilegiorum, indultorum et literarum apostolicarum quibusvis, etiam S. R. E. cardinalibus, necnon dictis conservatoribus et aliis quibuscumque, sub quibusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis in contrarium quomodolibet, etiam aequali motu etc., concessis et concedendis, quorum omnium tenores etc. latissime exprimi possint, ad effectum sufficientis derogationis eorum, ita quod non obstent etc., latissime extendendis. Et quod praemissorum omnium et singulorum aliorumque circa praemissa necessariorum maior et verior specificatio et expressio fieri possit, in literis per breve nostrum seu officium contradictarum in forma gratiosa, si videbitur, expediendis; seu quod praesentis motus proprii sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula contraria non obstante.

Datum Romae apud S. Petrum, quarto idus novembris, anno quarto.

Dat. die 10 novembris 1563, pontif. anno IV.

### LXXXIX.

Iurisdictio consulum artis merciariorum almae Urbis.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum pastorali nostro incumbat officio, Exordium. iuxta facti exigentiam et temporum varietates, quoscumque ad suas iurisdictiones temporum calamitate collapsas restituere et reintegrare.

§ 1. Nos, attendentes dilectos filios col- Conservatores legium et universitatem merciariorum et runt universiillis adhaerentium huius almae Urbis et tati merciario-Curiae nostrae non modicae utilitati et foro Capitolino, commoditati, immo etiam necessitati, ius dicerent de dum varia praesertim mercimonia hu- rebus spectanmano usui apprime necessaria, longinquis ex partibus, maximis eorum nedum sumptibus, verum etiam saepe dispendiis ac laboribus et periculis, quotidie ad Urbem et Curiam praefatas, maxima etiam cum vectigalium et portoriorum sanctae Ecclesiae fructu et utilitate, terra marique vehunt et vehi procurant, consulere. Et propterea dilectos filios conservatores almae Urbis, considerantes eosdem collegium et universitatem, illiusque particulares homines, pro eorum creditis exigendis, coram diversis Urbis tribunalibus et iudicibus, maximis cum laboribus et dispendiis defatigari, et ea de causa, bona et mercimonia huiusmodi fieri cariora, eisdem collegio et universitati, ut consulatum et peculiare tribunal, ad aliarum artium et praesertim mercatorum instar, construerent et erigerent, commisisse et mandasse, eisdem solum et locum ad dictum tribunal et consulatum construendum, inibique de rebus ad eorum artem spectantibus et pertinentibus iusdicendum, causasque sui fori cognoscendum, prout alias consueverant, assignasse.

§ 2. Ac felicis recordationis Bonifacium Senator Urbis Papam nonum, praedecessorem nostrum, tempore Boniseu de illius mandato quondam Zacha- universitati fa-

cultatem dedit riam Trivisanum Venetum, tunc Urbis vendendi quas-cumque res, senatorem, eisdem collegio et universitati etiam concer-nentes alias ar- habilitatem, licentiam, facultatem, libertes, et erigendi tatem et potestatem quascumque res et spetiarias, ferreas, argenteas, aureas vel alias humano usui necessarias et pertinentes, etiam quascumque alias artes et artificum quaecumque collegia in specie quomodolibet concernentes, exponendi et expositas publice etiam per Urbem portandi, vendendi, sine aliquibus quomodolibet eis a quoquam aliarum artium proposito obstaculo seu impedimento, imposito vel inferendo, concessisse; nec ob id aliud quam unum et idem merciariorum collegium, sed seorsum ab aliis, uti haec alma Urbs in usu habebat, censeri mandasse; nec etiam ea re cuique dictarum aliarum artium collegio collegiique praeposito ipsos universos et singulos merciarios Urbis fieri subiectos voluisse. Quinimo ipsos omnes, tamquam ministrantes negocia et exercitia, quae uberiorem civitatem alunt, tueri et manuteneri ac defendi censuisse ab .omnibus contrariantibus, maxime ab his, qui, avaritia ducti, earum rerum faciebant pretia cariora. Idemque senator praefatus per concessam potestatem a Bonifacio, praedecessore nostro, etiam auctoritate et potestate senatus, praemissa sancivisse et perpetuo valitura mandavisse.

ad quamcumque ducat. 111;

§ 3. Ipsumque collegium et universi-Collegium tatem nonnulla statuta ad dictum tribules cognoscere nal et ad artem huiusmodi necessaria, causas de rebus in libro statutorum descripta edidisse et artem, usque ordinasse, illaque per senatores et consummum inter servatores respective approbata et conhomines de ar-te, et inter a- firmata fuisse. Et novissime, inter cetera, llos usque ad statuisse et ordinasse quod consules ius et rationem inter homines artis et pro quibuscumque causis ad artem huiusmodi spectantibus et pertinentibus et ab eis dependentibus usque ad quamcumque summam ius reddere valeant; et si aliquis |

ipsius artis conveniret in iudicio aliquam aliam personam, quae non esset eiusdem artis, dummodo foret pro re ad artem ipsam spectante, consules, qui pro tempore fuerint, iurisdictionem contra tales, cuiuscumque status, gradus aut conditionis existant, ementes bona dictae artis, et alias super eis quomodolibet contrahentes conventos, usque ad summam triginta ducatorum auri in auro de Camera haberent, et personae sic conventae iurisdictionem huiusmodi, usque ad dictam summam inclusive, sub quovis praetextu, causa vel occasione, etiam si essent nobiles et Romani cives, Urbis incolae vel curiales omnes, seu alias quoquomodo declinare non possint.

§ 4. Et ne in unaquaque summa prae- Librisque eo. sentia notarii et illius stipulatio requira-rum mercantili-ter tentis fidem tur, statuisse quod codicibus et libris adhiberi; rationum merciariorum, velectariorum, berrectariorum, setarolorum seu banderariorum dictae universitatis et aliorum eiusdem collegii confectis, usque ad summam triginta ducatorum auri de Camera, omnibus partitis eiusdem rationis simul computatis plene credatur et fides adhibeatur, cum iuramento, contra quoscumque. Inter homines vero de arte usque ad quamcumque summam occasione merciariae et cuiuslibet alterius generis ad artem huiusmodi pertinentis. Ita quod agentes et exigere volentes cum iuramento, perinde plena fides dictis libris adhibeatur, ac si legitime et concludenter probatum esset, dummodo ipsi libri, mercantiles et mercatorum more et ordine scripti, confecti et tenti sint, rationabili suspicione carentes, et ad personas scribentes respectu habito.

§ 5. Et si falsitas in aliquo loco dolose Falsitatem conannotata reperiretur, talis liber per con-tra dolos committentes in sules universitatis praedictae in foro pu- eorum libris blico Capitolii sono tubae comburatur, coerceri; cum publicatione falsitatis et illius au-

ctoris; et alias poenas incurrat, quas de iure communi vel municipali incurrisse diceretur, et perpetuo infamis remaneat, et per eum scribendis de cetero non credatur.

§ 6. Necnon a sententiis, a summa de-Appellarique cem scutorum et infra, aliquae ex partinon posse a bus coram dictis consulibus litigantes, sulum a decem quemadmodum aliis iudicibus et curiis concessum extitit, appellare vel alias reclamare minime possint nec valeant; et quicquid per eosdem consules decerneretur aut fieret, esset validum, firmum et efficax, realique executioni demandandum.

§ 7. Haecque et alia ultimo dictae or-Quae statuta dinationes et statuta per dilectos filios servatores ap- modernos ipsius Urbis senatorem et conprobarunt. servatores, tamquam rationi consonantia, approbata et confirmata fuisse.

modo confirmat servalorum, et cultates;

§ 8. Idcirco idem collegium et univer-Hie Pontifex sitatem, tamquam praemissis de causis et innovat su- de republica optime meritos, specialibus pradictas con-cessiones sena-favoribus et gratiis prosequentes, motu torum et con- simili, etc., non ad ipsius collegii et unistatuta univer- versitatis aut alterius eiusdem artis insitatis, et con-sulum iurisdic- stantiam et requisitionem, sed ex certa tionem et fa- nostra scientia ac potestatis plenitudine, mandatum, assignationem, consignationem, constructionem et erectionem dicti consulatus et tribunalis, ut praemittitur, factum; necnon licentiam, libertatem, habilitatem, facultatem et potestatem ab eodem Bonifacio, prædecessore nostro, seu Zacharia, olim senatore, praefatis concessas, ac ab ipsa universitate condita statuta et ordinationes, facta, et ut supra approbata, et in posterum per ipsam universitatem fienda, et per senatorem et conservatores eiusdem Urbis, iuxta formam statutorum praefatae Urbis, approbanda, illorumque et illarum confirmationes, ac eiusdem Bonifacii praedecessoris seu Zachariae senatoris concessionem, illorum

rum ceterorumque hic etiam de necessitate exprimendorum veriores tenores et effectus, pro hic plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum penitus et omnino insertis habentes, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus, confirmamus et innovamus, eisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus; ac ea omnia et singula perpetuo et inviolabiliter observari debere decernimus et mandamus; et, quatenus opus sit, de novo concedimus et ut supra statuimus et ordinamus, omniaque et singula inviolabiliter perpetuis futuris temporibus observari mandamus. Ac omnes et singulos, tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, si quae solemnitates omissae fuerint, supplemus. Ita quod eiusdem collegii et universitatis moderni et reliqui in posterum pro tempore existentes consules super huiusmodi et in specie super praefato statuto de iurisdictione, iuxta illius tenorem usque ad quamcumque summam, exercendi quoad personas de arte huiusmodi; et qui de arte non fuerint, usque ad dictam summam triginta ducatorum'auri de Camera, absque aliquo alio obstaculo vel impedimento aliarum curiarum, iurisdictionem et potestatem habeant, prout tenore praesentium damus, concedimus et elargimur facultatem, licentiam et potestatem ac auctoritatem in omnibus et singulis causis, litibus et differentiis, ex quavis causa vel occasione ad artem huiusmodi spectantibus et pertinentibus seu dependentibus, una cum omnibus et singulis suis incidentibus, emergentibus, dependentibus, annexis et connexis, coram eis vertentibus, et quae in futurum contigerint moveri, procedendi summarie, simpliciter et de plano, nulla iuris solemnitate vel ordine servato, sine strepitu et figura ac omnium et singulorum praemisso- i iudicii, sola facti veritate inspecta, pro-

cedant et cognoscant, terminent et decidant, et procedere perpetuis futuris temporibus possint et valeant, usque ad totalem finalemque et effectualem executionem et paritionem omnium et singulorum eorum mandatorum, realiter vel personaliter, prout eis videbitur, relaxandorum.

§ 9. Nec per praefatos modernos et pro Et praecipit tempore existentes Urbis gubernatorem, ludicibus Urbis ne consules de- senatorem, vicarium nostrum et Camerae super imped. Apostolicae auditorem vel alios quosvis eiusdem Urbis iudices et officiales, tam ordinarios quam commissarios, etiam praetextu obligationum in forma Camerae Apostolicae, iuxta motum proprium populo Romano concessum, sub poena

> excommunicationis latae sententiae incurrenda, impediri, vel alias quomodocumque et qualitercumque molestari seu reassumi aut avocari seu inhiberi pos-

sint, nec respective valeant.

§ 10. Et ita per guoscumque iudices, Clausula sub- quavis auctoritate, dignitate vel facultate ata, etc. fungentes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi, reassumendi, inhibendi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari, interpretari et definiri debere decernimus.

servalivae.

§ 11. Et quod praesentibus seu literis Clausulae præ- desuper conficiendis, sub quovis praetextu, per quascumque clausulas, etiam derogatoriarum derogatorias, derogari non possit, nisi cum tota praesentium praeinsertione et specifica nominum eorumdem consulum mentione; irritum et inane quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Ita quod praefati pro tempore existentes consules procedere possint et valeant, illis non obstantibus, absque aliquo attentatorum et innovatorum vitio.

§ 12. Non obstantibus quibusvis con-

stitutionibus et ordinationibus apostolicis, Clausulae deac gubernatori, senatori, vicario nostro rogatoriae. aut Camerae Apostolicae auditori, ceterisque aliis iudicibus, quoad causas dicti fori, et de rebus ad artem spectantibus et pertinentibus; necnon statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, etc., confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis ac facultatibus eisdem gubernatori, senatori, vicario nostro et Camerae Apostolicae auditori, collateralibus et quibusvis aliis, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, etiam quantumvis efficacissimis, clausulis et decretis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus ac si pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita servata foret, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie specialiter et expresse, omni meliori modo, etc. derogamus. Necnon omnibus illis, quae dictus Bonifacius seu idem Zacharias senator in eorum literis voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fiat ut petitur. I.

§ 13. Et cum absolutione a censuris, Repetitio clauad effectum etc., etiam in casibus regulae etc., cum illius opportuna derogatione, quatenus opus sit, extendendis; et quod tenores literarum et statutorum praedictorum habeantur pro expressis, et latissime ac de verbo ad verbum exprimi et inseri possint; et de approbatione, innovatione, confirmatione, indulto, decreto, derogatione, processu et aliis praemissis, de omnibus et singulis praedictis, quae

hic pro repetitis habeantur perpetuo in forma gratiosa et ex certa scientia.

§ 14. Quodque, si qui tacite vel expresse Ampliatio iu- in eorumdem consulum iurisdictionem sulum quando consenserint, etiam usque ad quamcumparles consen- que summam ius dicere et causas cognoscere et terminare possint et valeant, nec propterea per viam nullitatis impugnari vel retractari possint decernimus. Et quod praesentium sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula contraria non obstante, attento quod in Urbe, seu, si videbitur, literae desuper, etiam cum deputatione executionum 1 qui assistant.

tandi infra districtum.

§ 15. Cum potestate pro illis ac dictis Facultates ci- consulibus monendi, cogendi, gravandi et reaggravandi ac citandi per senatorium edictum, infra districtum, iuxta formam statutorum Urbis, ac etiam per edictum publicum, constito summarie et extraiudicialiter de non tuto accessu; et reassumendi quascumque causas, ad instantiam rei volentis iurisdictionem dictorum consulum, a quibuscumque iudicibus; et inhibendi sub quibuscumque poenis pecuniariis eorum arbitrio, praemissorum omnium ac singulorum, ac cum qualitatis aliorumque circa praemissa necessaria maiori specificatione, et expressione eorumdem et quorumcumque statutorum ipsius artis, ipsius collegii arbitrio, etiam cum eorumdem praeinsertione, toties quoties eidem collegio videbitur, semel et pluries, per breve nostrum, simul vel separatim, expediri possit.

#### Fiat. I.

Datum Romae apud S. Petrum, nonis februari, anno v.

Videat vicarius. I.

Visa. M. Antonius, archiepiscopus Theatinus, vicesgerens.

Dat. die 5 februarii 1564, pontif. anno v.

1 Fortasse executorum (R. T.).

XC 1.

Graeci subiiciuntur iurisdictioni ordinariorum, circa ea quae Dei cultum, sacramentorum administrationem, animarumque salutem et haeresum extirpationem concernunt 2.

## Pius Papa IV, ad futuram rei memoriam.

Romanus Pontifex, praecipuus aequitatis et religionis assertor, facultates et gratias ab Apostolica Sede concessas, ex quibus, tempore procedente, animarum pericula et inter catholicos scandala provenire animadvertit, pro sui pastoralis officii debito, mature revocare consuevit.

§ 1. Sane nonnulli locorum ordinarii Graeci praenuper ad audientiam nostram referri cu-tendentes se iurarunt quod, in quampluribus regni Si- risdictione orciliae citra et ultra Pharum et aliis chri-dinarior., impuciliae citra et ultra Pharum et aliis chri-nitate sibi prostiani nominis civitatibus et locis, magna posita, commit-Graecorum, tam religiosorum et saecula- errores hic exrium clericorum quam laicorum, multi- pressos. tudo reperitur, qui, Ecclesiae Graecae mores et ritus observantes, seque suos proprios eiusdem nationis praelatos habere, ac illis, non autem locorum ordinariis, subesse; sed, immunitatum aliorumque privilegiorum sibi per felicis recordationis Leonem X, Paulum III, Iulium etiam III et forsan alios Romanos Pontifices, praedecessores nostros, et dictam Sedem antiquitus concessorum praetextu, se ab eorumdem ordinariorum iurisdictione et superioritate exemptos esse praetendentes; impunitate sibi proposita, in diversas haereticas nefariasque opiniones et absurda deliramenta passim prolabuntur, asserentes, inter alias eorum blasphemias, nullum esse defunctorum purgatorium; Romanum Pontificem aliquam in eos iurisdictionem vel auctoritatem habere negantes; indulgentias ab illo concessas damnantes; ecclesiasticas senten-

1 Haec constitutio bis inserta reperitur in editione Mainardiana, sub numeris LXXXVIII et CVIII

2 Alia de Graecis vide in const. xxxv Innoc. IV, Sub catholicae, tom. III, pag. 580.

Exordium.

tebant multos

tias et censuras ab eo latas spernentes; sanctissimae Dei genitricis Virginis Mariae, beatorum apostolorum et aliorum Dei sanctorum festivitates, ab Ecclesia Romana sanctisque Patribus ordinatas, non observantes; sanctissimum Eucharistiae Sacramentum suis infantibus in baptismo exhibentes; inhumata defunctorum cadavera, superstitione quadam impia et plusquam barbarica, e sepulcris eruentes, igneque comburentes; ordinariorum locorum, quae habitant, visitationem iurisdictionemque contemnentes, et ecclesiasticam disciplinam perturbantes; ac demum huiusmodi aliisque suis opinionibus erroneis atque sacrilegis populos Latinos inficientes, correctionem legitimam suae praetensae exemptionis clypeo repellentes, in suis impietatibus abusibusque consenescunt et immoriuntur, in suarum vicinorumque populorum, praesertim simplicium, animarum perniciem, et scandalum plurimorum.

§ 2. Nos igitur, provide considerantes Ideo Pontifex eiusdem Sedis intentionem numquam iste cos sublicit fuisse exemptionem aliudve privilegium nariorum circa a se concessum iri, ut inde scelerum imtant Deicultum, punitas et animarum periculum emergat, lios corumdem abusibus et periculis huiusmodi, quan-Graecorum ap-probatos reser- tum cum Deo possumus, tempestive obviare volentes; ac quarumcumque exemptionum aliorumque privilegiorum dictis Graecis, eorumque praelatis, rectoribus, abbatibus, et aliis, tam Sancti Basilii et alterius Ordinis regularibus, quam saecularibus ac etiam laicis personis, quocumque nomine nuncupatis, per praefatos et alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praefatam in genere vel in specie hactenus concessorum ac etiam iteratis vicibus approbatorum et innovatorum, literarumque desuper confectarum et inde secutorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, motu pro- stolicis intactis, Cherub. (R. T.).

prio et ex certa scientia nostra ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas exemptiones, ac, prout illas concernunt, desuper confectas literas praefatas, ad hoc videlicet ut ipsi locorum ordinarii quascumque Graecorum ecclesias, monasteria, prioratus et alia pia loca, tam saecularia quam cuiusvis Ordinis regularia, eorumque praelatos, etiamsi episcopali, archiepiscopali ac maiori dignitate praefulgeant, necnon abbates, rectores, ministros et quasvis alias eiusdem nationis personas, in suis civitatibus et dioecesibus consistentia, quoties opus fuerit, visitare, ac in illis suam ordinariam iurisdictionem, plenamque et omnimodam superioritatem, in iis quae Dei cultum, sacramentorum administrationem et animarum salutem, haeresumque extirpationem concernunt, exercere et exegui libere et licite valeant, reliquis ipsorum Graecorum in divinis celebrandis aliisque ritibus a Sede Apostolica 1 intactis remanentibus, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo revocamus, cassamus et annullamus, ac revocatas, cassatas et annullatas esse, nec ipsis Graecis, clericis vel laicis, eorumque praelatis, ecclesiis, coenobiis aut aliis piis locis in aliquo suffragari, sed illos omnes et singulos locorum, in quibus moram traxerint, ordinariorum visitationi, correctioni, punitioni, iurisdictioni et omnimodae superioritati in praemissis subesse, illisque, tamquam superioribus suis suarumque animarum pastoribus, humiliter obedire.

§ 3. Et sic per quoscumque judices et Decretum ircommissarios, quavis auctoritate fungen- ritans. tes, etiam sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinales, sublata eis quavis aliter iudicandi facultate, iudicari et definiri debere; ac quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

1 Approbatis, necnon privilegiis et gratiis apo-

§ 4. Non obstantibus praemissis ac con-Clausulae de- stitutionibus et ordinationibus apostolicis, ogaloriae. ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Per hoc tamen non intendimus Declaratio quod ipsi Graeci ab eorum graecanico raedictorum. ritu distrahantur, vel alias desuper quoquomodo per locorum ordinarios aut alios impediantur.

'ides transumtorum.

§ 6. Et quia difficile foret etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvi februarii molxiv, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 16 februarii 1564, pontif. anno v.

## XCI.

Decisio in favorem congregationis Lateranensis canonicorum regularium Ordinis S. Augustini, super lite, quam de praecedentia habebat cum congregatione Cassinensi, alias S. Iustinae, monachorum Ordinis S. Benedicti.

# Pius Papa IV, ad futuram rei memoriam.

Exerdiam.

Sedis Apostolicae providentia circumspecta, ne rursus ea, quae in controversiis inter personas ecclesiasticas, praesertim Altissimo sub regulari professione famulantes, exortis, pro tranquillo religionis statu prudenter ordinavit, in molestos contentionis anfractus relabantur, maiorem solet, dum id res ipsa requirit, adhibere cautionem.

de qua in rubrica).

§ 1. Sane nuper postquam, sicut nobis Lis exorta innotuerat, ab antiquis usque temporibus, etiam supra centum annos retroactos, lis et causa seu controversia inter dilectos filios rectorem generalem et canonicos regulares S. Augustini, congregationis Lateranensis, ex una, ac monacos S. Benedicti, Ordinis Cassinensis, alias Sanctae Iustinae de Padua, congregationum partibus ex altera, super illorum praecedentia seu praecedendi 1 suborta, et coram diversis iudicibus, etiam in nostro

1 Iure (R. T.).

Bull. Rom. Vol. VII.

Palatii Apostolici auditorio, ventilata, ac demum, non sine animi nostri molestia, in œcumenico concilio Tridentino, inter earumdem congregationum abbates, revocata fuerat.

§ 2. Nos, considerantes lites et con-Quam iste Pontroversias huiusmodi in Ecclesia, praeser- tifex audien. et tim inter religiosas et reformatas perso-commisit tribus nas, quae, relictis mundi vanitatibus, vo-nominatis. tum suum in humilitatis spiritu Domino et Deo nostro, qui se pro nobis usque adeo humiliavit, ut formam servi acciperet, persolvere profitentur, non modicum illi praeclarae Deoque praecipue dilectae virtuti, quae est humilitas, labem infundere, populoque scandalum generare, ac propterea illas omni ratione submovendas, publicaeque religionis tranquillitati, ac ministrorum Dei reconciliationi et mutuae dilectioni quamprimum consulendum esse rati, motu proprio dictas causas et controversias ubilibet et coram quibusvis iudicibus motas et in quibusvis instantiis indecisas pendentes, ab eisdem iudicibus ad nos avocavimus, illasque dilectis filiis' nostris Ioanni Michaeli S. Anastasiae Saraceno, Ioanni Baptistae S. Clementis Cicadae, ac Bernardino Scoto nuncupatis, sanctae Romanae Ecclesiae presbyteris cardinalibus, audiendas, cognoscendas et decidendas, per quamdam motus proprii schedulam, et deinde illas per aliud nostrum rescriptum eisdem cardinalibus per eos audiendas tantum, nobisque referendas commisimus.

§ 3. Qui quidem cardinales, dictis par- Qui cardinatibus earumve procuratoribus et advo-les retulerunt Pontifici praecatis pluries auditis, dubiisque emergen-fatos canonicos tibus ad plenum discussis et resolutis, bere. comperto satis per eos ex compluribus literis apostolocis diversisque aliis documentis, rationibus et probationibus, quod ipsi canonici fuerunt et sunt de illis clericis a S. Augustino, quinimmo a san-

cardinalibus hìc

ctis apostolis institutis, eosdem canonicos, tam suae antiquae institutionis huiusmodi, quam etiam dignitatis clericalis, qua eos, statim quod professionem regularem emittunt, insignitos esse oportet, aliarumque qualitatum in eis existentium ratione, dictam illorum congregationem Lateranensem praefatos monacos et eorum congregationem Cassinensem praecedere debere censuerunt et concluserunt, suamque conclusionem huiusmodi ad audientiam nostram, iuxta ultimi nostri rescripti praefati tenorem, retulerunt.

sententiavit pro canonicis;

§ 4. Unde nos, illorum relatione intel-Pontifex ideo lecta, eaque per nos diligenter examinata, quoniam eam in omnibus suis partibus veritati et iuri consonam comperimus, per nostram definitivam sententiam pronunciavimus, sententiavimus, decrevimus et declaravimus abbates, praelatos et canonicos regulares congregationis Lateranensis, uti clericos, dimissa superiori veste, pallio seu cappa, in linea veste clericalique habitu incedentes (quod etiam in alma Urbe consuetum fuerat et tunc observabatur), in processionibus et omnibus aliis actibus publicis et privatis, tam in dicta Urbe nostroque et aliorum Romanorum Pontificum successorum nostrorum conspectu, quam alias in universis et quibuscumque aliis civitatibus, terris, oppidis et locis, abbates, prælatos 1 et dictos praecedere debuisse et debere; ac eosdem abbates, praelatos et canonicos regulares, dictamque eorum congregationem, ut praefertur incedentes, dictis abbatibus, praelatis et monacis S. Benedicti et eorum congregationi in omnibus et singulis praemissis praeferendos, anteponendos et in digniori loco collocandos fore et esse.

- § 5. Abbates vero dictarum congrega-Abbatesque tionum singulariter et de per se, absque ipsorum Reli-glonum debere eorum conventibus, in conciliis generalipraecedere sin- bus, provincialibus et synodalibus ac aliis
  - 1 Cherub. legit: praelatos et monachos Ord. S. Benedicti, congr. Cassinensis, praedictos praecedere etc. (R. T.).

actibus publicis et privatis, in quibus sulariter, et de abbates de iure vel consuetudine locum convenet votum habent, vel pro tempore quo-tibus, iuxta antiquiorem promodolibet habebunt, inter sese, iuxta sin-motionem; gulorum ipsorum abbatum ibidem intervenientium priorem et antiquiorem promotionem ad abbatiam, ac illorum promotione dumtaxat, non autem congregatione et Ordine cuius sint, attentis, praecedere et praeferri et in digniori loco collocari debuisse et debere, prout ex tunc praetulimus, anteposuimus et collocavimus, praeferrique, anteponi et collocari mandavimus. Iactationes quoque, molestationes, oppressiones, perturbationes, vexationes et impedimenta quaecumque per abbates, praelatos et monachos praedictos et eorum congregationem Cassinensem eisdem abbatibus, praelatis et canonicis regularibus congregationis Lateranensis, super praefatis omnibus et singulis et illorum occasione quomodolibet factas, praestitas et illatas, factaque, praestita et illata, fuisse et esse temerarias, illicitas, indebitas et iniustas, temerariaque, illicita, indebita et iniusta ac de facto praesumptas et praesumpta, illasque et illa abbatibus, praelatis et monacis congregationis Cassinensis huiusmodi fecisse et facere minime licuisse neque licere de iure. Et propterea de et super illis ac dicto iure praecedendi, omnibusque et singulis aliis praemissis perpetuum silentium imponendum fore et esse et tunc imposuimus, prout in rescripto, relatione et sententia praedictis plenius continetur.

§ 6. Ne autem de sententiae aliorumque praemissorum validitate ullo um- eiusdem senquam tempore dubitari, ac propter ea vel et illam invio-labiliter obseralio quovis praetextu rem mature discus- vari mandat. sam et iudicatam rursus in controversiam retrahi, neve denuo in Ecclesia Dei inter tales personas religiosas contentiones exoriri, ac populo scandala generari

contingat, tempestive providere, ac supremam huic negotio manum apponere cupientes, necnon veriores literarum singulorum praedecessorum, ac rescripti, processus, relationis sententiaeque praefatorum, et inde secutorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, motu simili, non ad ipsorum abbatum, praelatorum et canonicorum regularium congregationis Lateranensis vel alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione et certa scientia nostra', ac de apostolicae potestatis plenitudine, ad effectum executionis dictae sententiae tantum, omnes et singulos processus et sententiae praefatorum defectus, etiam substantiales, si qui forsan in eisdem intervenerint, harum serie supplemus, ac eandem sententiam, una cum eius processu, validos et efficaces esse, suosque plenarios et integros effectus sortiri et inviolabiliter ab omnibus observari debere; nec partes ipsas ab eis ullo umquam tempore, quovis praetextu quaesitove colore, resilire posse, sed ad illorum observationem teneri, censurisque et poenis, tam ecclesiasticis quam pecuniariis, ad id cogi et compelli, neque monacos eorumve congregationem, adversus sententiam aliave praemissa, in pristinum statum, quovis quaesito colore vel ingenio, restitui, nec illa oppugnantes audiri.

tans.

§ 7. Praesentesque literas de subre-Clausulae prac- ptionis vel obreptionis vitio aut intendecretum irri-tionis nostrae aut alio quovis defectu notari seu impugnari posse; sicque et non aliter per quoscumque iudices et commissarios, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scien-

irritum et inane decernimus; praemissaque omnia perpetuo statuimus.

§ 8. Et quod ita fiant et observentur volumus atque mandamus, similiter vene- huius constiturabili fratri episcopo Amerinensi, et di- et facultates. lectis filiis nostro in alma Urbe et eius districtu vicario in spiritualibus ac Curiae causarum Camerae Apostolicae auditori generalibus, per praesentes motu pari mandantes quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte rectoris generalis et abbatum, praelatorum ac regularium canonicorum S. Augustini congregationis Lateranensis praefatorum vel alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, ac illis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra illos suppletione, decreto, statuto, voluntate et mandato aliisque praemissis pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos vel eorum quempiam desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, deturbari vel inquietari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras, et tam ecclesiasticas et pecuniarias, etiam arbitrio suo moderandas et applicandas, quam etiam privationis beneficiorum ecclesiasticorum per ipsos contradictores obtentorum poenas, aliaque iuris remedia, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias, censuras et poenas huiusmodi incurrisse declarando, illosque etiam iteratis vicibus aggravando et interdictum ecclesiasticum imponendo, invocato etiam ad hoc, si opus sit, auxilio brachii saecularis.

§ 9. Non obstantibus praemissis ac fe- Clausulae dolicis recordationis Bonifacii Papae VIII, rogatoriae. praedecessoris nostri, de una, et concilii ter vel ignoranter, attentari contigerit, generalis de duabus diaetis, dummodo

quispiam praesentium vigore ultra tres diaetas ad iudicium non trahatur, ac aliis quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis', necnon monasteriorum et Ordinum ac congregationum praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis vel consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis illis eorumque superioribus ac personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu et scientia similibus, quomodolibet concessis ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum tenores pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

ptorum.

§ 10. Volumus autem quod praesen-Fides transum- tium transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, in iudicio et extra ubilibet locorum plena et indubia, eademque prorsus fides adhibeatur, 1 si forent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die decimaoctava februarii, millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, pontificatus nostri anno v. Dat. die 18 februarii 1564, pontif. anno v.

Seguitur tenor sententiae praedictae.

Christi nomine invocato, pro tribunali sedentes et solum Deum prae oculis ha-1 Cherub. addit: quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent etc. (R. T.).

bentes per hanc nostram definitivam sen- Enarratio diftentiam, quam ferimus in his scriptis, in causa et causis, quae coram nobis, et quas dilectis filiis nostris Ioanni Michaeli Saraceno, tituli S. Anastasiae, Ioanni Baptistae Cicadae, tituli S. Clementis, ac Bernardino Scoto, tituli S. Matthæi, S. R. E. cardinalibus, primo audiendas, cognoscendas et per eos decidendas et terminandas, et deinde per praefatos cardinales per apostolica nostra rescripta nobis referendas commissimus, inter dilectos filios abbates, praelatos et canonicos regulares Ordinis S. Augustini, congregationis Lateranensis, et universam congregationem ex una, et praelatos, abbates et monacos Ordinis S. Benedicti, congregationis Cassinensis, alias S. Iustinae de Padua nuncupatos, et dictam eorum congregationem, de et super praecedentia et iure inter eos praecedendi, tam in processionibus quam in generalibus et synodalibus seu provincialibus conciliis, omnibusque actibus publicis et privatis, rebusque aliis in actis causae et causarum huiusmodi latius deductis et illorum occasione in prima seu alia versae fuerint et vertebantur instantiis, partibus ex altera, causa huiusmodi coram dictis cardinalibus ad plenum ventilata, ac saepius auditis partibus, et dubiis in ea plene discussis et resolutis, ac visis de iure videndis, et demum per dictos cardinales nobis matura desuper facta relatione, pronunciamus, sententiamus, decernimus et declaramus abbates, praelatos et canonicos regulares Decisio quocongregationis Lateranensis, uti clericos, ad praecedendimissa superiori veste, pallio seu cappa, fatos canonicos et monachos. in linea veste clericalique habitu incedentes (quod etiam in alma nostra urbe Romae consuetum fuit et nunc observatur), in processionibus et omnibus aliis actibus publicis et privatis, tam in dicta alma Urbe nostra nostroque et successorum nostrorum conspectu, quam alias

ad praeceden-

per se absque

conventibus.

tibus, terris, oppidis et locis dictis abbatibus, praelatis et monacis Ordinis Sancti Benedicti Cassinensis praecedere debuisse et debere; eosdemque abbates, praelatos et canonicos regulares, dictamque eorum congregationem, ut supra incedentes, dictis abbatibus, praelatis et monacis S. Benedicti et eorum congregationi, in omnibus et singulis præmissis, praeferendos, anteponendos et in digniori loco collo-Decisio quo candos fore et esse. Abbates vero dictatiam abbat. de rum congregationum Lateranensis et Sancti Benedicti, singulariter et de per se, absque eorum conventibus, in conciliis generalibus, provincialibus et synodalibus et aliis actibus publicis et privatis, in quibus abbates de iure vel consuetudine locum et votum habent, vel pro tempore quomodolibet habebunt, inter sese, iuxta singulorum ipsorum abbatum ibidem intervenientium priorem et antiquiorem promotionem ad abbatiam, acilla promotione dumtaxat, non autem congregatione et Ordine cuius fuerint, attentis, praecedere ac praeferri et in digniori loco collocari debuisse et debere, prout praeferimus, anteponimus, collocamus, praeferrique, anteponi et collocari respective mandamus. Iactationes quoque, molestationes, oppositiones, perturbationes, vexationes et impedimenta quaecumque per praefatos abbates, praelatos et monacos dicti Ordinis S. Benedicti et dictam eorum congregationem eisdem abbatibus, praelatis, canonicis regularibus dicti Ordinis et eorum congregationi, de et super praefatis omnibus et singulis et illorum occasione quomodolibet factas, praestitas et illatas, factaque, praestita et illata, fuisse et esse temerarias, illicitas, indebitas et iniustas, temerariaque, illicita, indebita et

iniusta, ac de facto praesumptas et prae-

sumpta, illasque et illa praefatis ab-

batibus, praelatis et monacis fecisse et

universis ac quibuscumque aliis civita-

facere minime licuisse nec licere de iure. Et propterea de et super illis Impositio porac dicto iure praecedendi, ut supra, omnibus aliis et singulis praemissis perpetuum silentium imponendum fore et esse, ac imponimus. Utramque partem in Absolutio parexpensis iustis ex causis absolventes.

An. C. 1864

tium ab expen-

Ita est. I.

Ita refero et censeo pronunciandum esse. Ioannes Michael, cardinalis Saracenus. causam cogno-Ita refero et censeo pronunciandum esse. verunt et Pon-Ioannes Baptista, cardinalis S. Clementis. Ita refero et censeo pronunciandum esse.

dinalium, qui

Bernardinus, cardinalis Tranensis.

### XCII.

Revocatio quorumcumque indultorum, confessionalium, Maris Magni, aliorumque privilegiorum, quibuscumque, etiam regularibus, concessorum, in his, quae concilio Tridentino adversantur 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In Principis Apostolorum Sede, meritis licet imparibus, divina dispositione constituti, nihil neque universali Ecclesiae curae et solicitudini nostrae commissae salubrius, neque iniuncto nobis apostolicae servitutis officio decentius praestare possumus, quam quod providentiae nostrae ministerio oecumenicum concilium Tridentinum, sicut nostris potissimum auspiciis, summaque sanctorum patrum concordia, per Dei misericordiam feliciter absolutum fuit, ita per universos, qui christiana pietate censentur, ubique suscipiatur, et, remotis quibuslibet obstaculis, ab omnibus aequaliter observetur.

1 Indictionem huius concilii et eius prosecutionem videre est hic in constitutione xxvII. Ad Ecclesiae, pag. 90. Et indulta praelatorum concilio interessentium sunt in constitut. xxxv, Circumspecta, pag. 110; quando ligare coeperit, vide in constitutione Sicut ad.

Prommium.

§ 1. Cum itaque in eodem concilio Concilium Tri- quamplura salubria et ad universalem statuit ad mo- morum reformationem valde utilia derum reformatio-nem, quibus creta atque statuta, maturo praesentium plurimorum in- ipsorum examine praecedente, sint edita, quibus multa atque diversa privilegia, exemptiones, immunitates, dispensationes, facultates, conservatoriae, indulta et, ut vocant, Confessionalia et Mare Magnum, et aliae gratiae, quae variis, tam cathedralibus, etiam metropolitanis, quam collegiatis ecclesiis, monasteriis, conventibus et aliis religiosis, etiam fratrum Mendicantium domibus et Ordinibus, necnon Sancti Spiritus in Saxia, Sancti Ioannis Lateranensis ac Incurabilium de Urbe, Sancti Antonii Viennensis et Sancti Bernardi Iurensis, aliisque hospitalibus, militiis, eorumque capitulis et conventibus ac universitatibus, etiam Studiorum generalium collegiis, tam saecularibus quam ecclesiasticis, confraternitatibus, societatibus, et tam Principis Apostolorum de Urbe quam aliis fabricis, Sanctae Cruciatae, aliisque piis locis et operibus, necnon patriarchis, archiepiscopis, episcopis, praelatis, abbatibus, abbatissis, prioribus, praepositis et aliis ecclesiasticis, tam saecularibus quam diversorum Ordinum et militiarum regularibus, ac etiam laicis, cuiuscumque dignitatis, status ac gradus et excellentiae, ac etiam ducali, regia et imperiali dignitate fulgentibus, utriusque sexus personis, necnon aliquibus notariis et etiam de latere legatis atque nunciis, tam perpetuo quam ad tempus, per Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam eiusque legatos hactenus, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, seu etiam imperatorum, regum, ducum et aliorum principum contemplatione et intuitu, etiam de fratrum consilio, diversimode, variisque temporibus, in genere vel specie, ex quavis, etiam

honesta, causa concessa et etiam pluries confirmata et innovata fuerint, in plerisque contrariantur.

§ 2. Nos, quibus in primis cordi est, Illa ergo intam sancta et Ecclesiae Dei saluberrima dulta hic Pondecreta suos, ut par est, effectus ubique consegui et ab omnibus obedienter observari, privilegiorum, exemptionum, immunitatum, facultatum, conservatoriarum, indultorum, confessionalium, Maris Magni et aliarum gratiarum praedictarum ac quarumcumque apostolicarum et aliarum literarum desuper confectarum, processuumque, decretorum et aliorum inde secutorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis et plene insertis habentes, motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, quod eadem omnia et singula privilegia, exemptiones, immunitates, facultates, dispensationes, conservatoriae, indulta, Confessionalia, Mare Magnum et aliae gratiae in his omnibus et singulis, in quibus illa statutis et decretis concilii huiusmodi contrariantur, ipso iure revocata, cassata et annullata, ac ad ipsius concilii terminos atque limites reducta sint et esse censeantur; nec quicquam adversus ipsa decreta et statuta, quominus ubique et apud omnes observentur, in aliquo suffragari posse, sed ea perinde haberi et reputari debere, ac si numquam emanassent, auctoritate apostolica, tenore praesentium, declaramus, ac etiam statuimus et ordinamus,

§ 3. Decernentes nihilominus omnia et Et corum visingula, quæ, vigore privilegiorum, exem-gore acta et aptionum, immunitatum et dispensatio-dictum concinum, facultatum, conservatoriarum, in- pit, nulla esse dultorum, confessionalium et aliarum quarumcumque gratiarum huiusmodi, post id tempus, quo concilium obligare coepit. facta et gesta quomodolibet fuerunt et in posterum fient, in iis, in quibus dicti con-

lium ligare coe-

cilii decretis adversantur, nulla, invalida et irrita esse et censeri, ac nemini, etiam quantumlibet, ut praefertur, qualificato, tam in foro, quod aiunt, fori, quam conscientiae, suffragari posse et debere.

- § 4. Et ita, per quoscumque locorum Clausula sub- ordinarios aliosque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate, in utroque foro iudicari et definiri debere; ac quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.
- § 5. Non obstantibus praemissis ac con-Clausulae de- stitutionibus et ordinationibus apostolicis, rogatoriae. ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe- hanc paginam nostrae declarationis, statuti, ordinationis et decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimoquarto, decimotertio kalendas martii, pontificatus nostri

Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimoquinto, indictione octava, die vero vigesimaquarta mensis februarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Pii divina providentia Papae IV anno eius vi, retroscriptae literae apostolicae affixae et publicatae fuerunt in acie Campi Florae et valvis Cancellariae Apostolicae per nos Nicolaum de Matthaeis et Camillum Cherubinum, sanctissimi domini nostri Papae cursores.

Philibertus Chapuis, magister cursorum. Dat. die 18 februarii 1564, pontif. anno y.

XCIII.

Revocatio licentiarum omnium quibuscumque (exceptis commissariis et inquisitoribus haereticae pravitatis) concessarum, tenendi vel legendi libros Lutheranos aut de haeresi suspectos. Et prohibitio illos de cetero habendi vel legendi.

### Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Cum pro munere quod sustinemus, id praecipue nobis propositum habeamus et omni studio diligentiaque curemus, ut omnes christifideles tam gravibus calamitosisque temporibus in recta et catholica fide contineamus, id agere et providere necesse est, ut omnem omnibus aberrandi ab ea occasionem subtrahamus. Nemini autem mirum videri debet, si Romanus Pontifex nonnunquam facultates aliquas, quas ipse vel praedecessores eius, probabili adducti ratione, concesserint, postea revocet, cum, ipso rerum usu edoctus, animadverterit eas iustiori de causa

§ 1. Ad notitiam nostram pervenit, ex Causae revodata nonnullis licentia habendi et legendi eationis. libros haereticos aut de haeresi suspectos, ad haereses et errores, qui in eis libris continebantur, refellendos, non raro evenire solere ut illis ipsis eorum librorum lectio noceat, quibus ob eam causam concessa fuerit, ut aliis prodesse possent, illis ipsis haeresibus et erroribus, propter humanae mentis imbecillitatem, eos implicans, a quibus se alios revocaturos esse confisi fuerant.

esse revocandas.

§ 2. Huic rei providere et animarum Revocatio lipericulo, quantum fieri potest, pro pa- centiarum ha-bendi et legendi storali solicitudine occurrere cupientes, libros Lutheranos vel de bæcogitantesque nobiscum nuper in sacro resi suspectos. generali concilio haereses horum temporum ita confutatas atque damnatas fuisse, ut tantae synodi auctoritas, cuius decreta huius sanctae Sedis auctoritate, cum de-

Exordium.

liberatione matura confirmata et comprobata sunt, ad vitandos errores, et catholicae fidei veritatem agnoscendam sufficere omnibus debeat, nec ullius praeterea confutatio requirenda sit, praedecessorum nostrorum, praesertim felicis recordationis Iulii III et Pauli IV, vestigiis insistentes, motu proprio et ex certa scientia nostra ac deliberatione matura, omnes et singulas facultates habendi et legendi libros Lutheranos aut aliorum haereticorum seu de haeresi suspectos, omnibus, tam clericis saecularibus aut regularibus, quam laicis, cuiuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis sint, etiamsi episcopali vel archiepiscopali aut alia maiori ecclesiastica seu saeculari dignitate praefulgeant (inquisitoribus et commissariis haereticae pravitatis a Sede Apostolica deputatis, quoad eo officio fungentur, exceptis), a nobis aut quocumque praedecessorum nostrorum seu Apostolicae Sedis legatis maiorive poenitentiario vel quibuscumque aliis, quibuscumque verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibusque et aliis decretis, quomodolibet, etiam motu et scientia simili, ad hoc tempus concessas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, revocamus, et pro revocatis et irritis, perinde ac si numquam concessae fuissent, habemus et haberi volumus.

zendi ethaben. tos et probibendos.

§ 3. Inhibentes omnibus sub censuris, Probibitio le- sententiis et poenis, tam a sacris canonilibros prohibi- bus quam a Sede Apostolica ad hoc tempus constitutis in eos, qui huiusmodi libros legant aut habeant, ne quis eorum posthac eis facultatibus uti, neve ullos omnino libros huiusmodi improbatos et prohibitos, aut quos in posterum a Sede Apostolica inquisitoribusque haereticae pravitatis aut locorum ordinariis improbari prohiberique contigerit, legere habereve quacumque de causa audeat.

§ 4. Impressores autem et bibliopolas, Monitio ut tales libri inet alios, quicumque eiusmodi libros ha-quisitoribus lobent habuerintve (inquisitoribus et com-consimissariis iisdem dumtaxat exceptis), monemus, et cuilibet eorum, in virtute sanctae obedientiae, et sub poena incursus criminis haeresis et aliis contra haereticos a iure inflictis et irrogatis, tam ecclesiasticis quam temporalibus sententiis, censuris et poenis, praecipimus ac mandamus ut eos libros intra sexaginta dies a die quo hae literae publicatae fuerint numerandos, quorum viginti pro primo, alios viginti pro secundo, reliquos viginti pro tertio ac peremptorio termino et monitione canonica eis assignamus, inquisitoribus haereticae pravitatis in civitatibus, in quibus ii libri sint, tradant atque consignent.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis contrariis rogatoriae. quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 6. Ut vero hae literae et quae in eis Forma publicontinentur ad omnium, quorum opor- candi hanc constitutionem. tet, notitiam perveniant, nec quisquam ea excusatione uti possit quod illa ignoraverit, volumus et mandamus ut in basilica Vaticana Principis Apostolorum et in ecclesia Lateranensi, tunc cum in eis populus, ut missarum solemnibus intersit, congregari solet, palam et clara voce, a Curiae nostrae cursoribus seu notariis aliquibus publicis recitentur; et postquam recitatae fuerint, ad valvas earum ecclesiarum, itemque Cancellariae Apostolicae et in loco solito Campi Florae affigantur, ibique, quo legi et omnibus innotescere possint, aliquamdiu relinguantur.

§ 7. Transumptis quoque earum, quae

haereticor, ne-

rumpit.

Fides transum- manu alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munita fuerint, ut sine dubitatione ulla fides habeatur, mandamus atque decernimus.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxiv martii mdlxiv, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 24 martii 1564, pontif. anno v.

#### XCIV.

Approbatio indicis librorum prohibitorum, cum regulis firmatis per patres a sacro concilio Tridentino deputatos; et prohibitio illos de cetero habendi et leqendi.

### Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Dominici gregis custodiae, Domino dis-Loctio librorum ponente, praepositi, vigilis more pastoris dum simplices, non desistimus ipsi gregi ab imminentised etiam doc-tos viros cor. bus periculis, quanta maxima possumus cura et diligentia, praecavere, ne propter negligentiam nostram percant oves, quae pretiosissimo Domini nostri Iesu Christi sanguine sunt redemptae. Etsi autem quae ad fidei veritatem patefaciendam et ad horum temporum haereses confutandas pertinebant, in oecumenico et generali concilio Tridentino, Sancti Spiritus assistente gratia, nuper adeo enucleata ac definita fuerunt, ut facile iam sit unicuique sanam catholicamque doctrinam a falsa adulterinaque internoscere; tamen, cum librorum ab haereticis editorum lectio non modo simpliciores homines corrumpere soleat, verum saepe etiam doctos eruditosque in varios errores et a veritate fidei catholicae alienas opiniones inducere, huic quoque rei esse duximus providendum.

§ 1. Cum autem aptissimum ei malo Ideo conci-remedium esse sciremus, si componeretur lium Trid. de-legit praelatos atque ederetur index sive catalogus libro-

Bull. Rom. Vol. VII.

rum, qui vel haeretici sint vel de haere- ad formandum tica pravitate suspecti, vel certe moribus indicem libroet pietati noceant, id negocium ad sacram rum. Tridentinam synodum reieceramus; ea vero, ex tanta episcoporum et aliorum doctissimorum virorum copia, delegit ad eum conficiendum indicem multos cum doctrina tum iudicio insignes praelatos ex omnibus fere nationibus. Qui quidem, non sine maximo labore plurimisque vigiliis, eum indicem tandem, Deo iuvante, perfecerunt, adhibitis etiam in consilium lectissimis quibusdam theologis. Peracto autem concilio, cum, ex ipsius synodi decreto, is index nobis oblatus fuisset, ut ne ante ederetur quam a nobis approbatus fuisset, nos doctissimis quibusdam probatissimisque praelatis eum accuratissime legendum examinandumque tradidimus, et ipsi etiam legimus.

§ 2. Cum igitur eum magno studio, Illum ideo iam acri iudicio, diuturna cura confectum, et perfectum modo praeterea commodissime digestum esse Pontifex; cognoverimus, nos, saluti animarum consulere, camque ob causam providere cupientes, ne libri et scripta cuiuscumque generis, quae in eo improbantur, sive ut haeretica sive ut de haeretica pravitate suspecta, sive ut pietati ac morum honestati inutilia aut aliqua correctione saltem indigentia, posthac a christifidelibus legantur, ipsum indicem, una cum regulis ei praepositis 1, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus, imprimique ac divulgari et ab omnibus universitatibus catholicis ac quibuscumque aliis ubique suscipi, easque regulas observari mandamus atque decernimus.

§ 3. Inhibentes omnibus et singulis, Illosque legi tam ecclesiasticis personis, saecularibus et vel teneri proregularibus, cuiuscumque gradus, ordinis et dignitatis sint, quam laicis, quocumque honore ac dignitate praeditis, ne quis, contra earum regularum praescriptum aut ipsius prohibitionem indicis, libros ul-

1 Vide Regulas x De libris prohibitis ad calcem Canon. et Decret. Conc. Trid. editas (R. T.).

approbat

An. C. 1564

los legere habereve audeat. Si quis autem adversus eas regulas prohibitionemque fecerit, is quidem, qui haereticorum libros vel cuiusvis auctoris scripta propter haeresim vel falsi dogmatis suspicionem damnata atque prohibita legerit habueritve, ipso iure in excommunicationis poenam incidat, eamque ob causam in eum, tamquam de haeresi suspectum, inquiri et procedi liceat, praeter alias poenas super hoc ab Apostolica Sede sacrisque canonibus constitutas. Qui autem libros alia de causa prohibitos legerit habueritve, praeter peccati mortalis reatum, episcoporum arbitrio severe se noverit puniendum.

rogat;

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et Contrariis de- ordinationibus apostolicis contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum ne excommunicari possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 5. Ut haec autem ad omnium notirormam pu-tiam perveniant, neve quis excusatione blicationis buius bullae proignorationis uti possit, volumus et mandamus ut hae literae per aliquos Curiae nostrae cursores in basilica Vaticana Principis Apostolorum et in ecclesia Lateranensi, tunc cum in eis populus, ut missarum solemnibus intersit, congregari solet, palam et clara voce recitentur; et postquam recitatae fuerint, ad valvas earum ecclesiarum, itemque Cancellariae Apostolicae et in loco solito Campi Floræ affigantur, ibique, ut legi et omnibus innotescere possint, aliquantisper relinquantur. Cum autem inde amovebuntur, earum exempla in iisdem locis affixa remaneant. Nos enim per recitationem hanc, publicationem et affixionem omnes et singulos, qui in his literis comprehenduntur, post tres menses a die publicationis et affixionis earum numerandos,

volumus perinde adstrictos et obligatos esse, ac si ipsismet illae editae lectaeque fuissent.

§ 6. Transumptis quoque earum, quae manu alicuius publici notarii scripta, eredi iubet. subscriptave, et sigillo ac subscriptione alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munita fuerint, fidem sine ulla dubitatione haberi mandamus atque decernimus.

Transumptis

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxiv martii MDLXIV, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 24 martii 1564, pontif. anno v.

### XCV.

Approbatio confraternitatis sub invocatione Sanctissimi Nominis Dei, ad cavendum blasphemias, periuria illicitaque iuramenta institutae, cum indulgentiarum et aliarum gratiarum concessione.

### Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Iniunctum nobis apostolicae servitutis officium nos admonet ut animarum saluti, quantum cum Deo possumus, etiam multiplicatis gratiis, omni ratione consulamus.

Exordium.

§ 1. Hodie siquidem per nos accepto Institutio soquod in Burgiensi et pluribus aliis Hispa- nis Dei in Hiniarum civitatibus et aliis locis una salu- spaniis. berrima confraternitas sub vocabulo Nominis Iesu instituta erat, cuius confratrum partes potissimum essent diligenter cavere ne vel ipsi vel alii coram eis aliquo modo, nisi ob causam gravissimam, iurarent, et contrafacientes modeste admonerent. Quodque ipsi confraternitati plurimi christifideles se conscribi fecerant, quorum opera et studio blasphemiae, periuria et alia illicita iuramenta commode prohibebantur.

§ 2. Nos, ut ipsa confraternitas in ma-

An. C. 1564

Approbatio iori semper reverentia habeatur, et chrisodalitatis ubi- stifideles eo libentius illam ingrediantur. que terrarum quo ipsa amplioribus decorata spirituapro die Circum- lium gratiarum donis, et apostolicis fuerit suffulta privilegiis, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis dictae confraternitatis, ubivis terrarum et locorum nunc et pro tempore diffusae, utriusque sexus confratribus in illa nunc et pro tempore descriptis, ubilibet constitutis, sive sub eiusdem confraternitatis Regula prius edita sive sub alia simili comprehendantur, qui vere poenitentes et confessi die festo Circumcisionis Domini nostri Iesu Christi annis singulis, in perpetuum, sacrosanctum Eucharistiae Sacramentum susceperint, et solemnitati per ipsam confraternitatem in dicto die festo ubivis locorum pro tempore celebrari solitae in toto vel in parte interfuerint, quoties id egerint, toties, pro quolibet die festo huiusmodi, plenariam omnium et singulorum ac quorumcumque peccatorum suorum indulgentiam, remissionem et absolutionem, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus et elargimur.

§ 3. Illis vero dictæ confraternitatis con-Primaque do- fratribus, qui qualibet prima die dominica cumque mensis, cuiusque mensis totius anni, similiter in perpetuum ad missam, quam ipsi confratres audire tenentur, audiendam convenerint, quotiescumque id egerint, decem annos.

phemantes.

§ 4. Qui vero temere iurantem aut Admonentibus alias divinum nomen blasphemantem, moiurantes et blas- deste et charitative quandocumque admonuerint, pro qualibet vice, centum dies. Et cuicumque verbi Dei praedicatori sæculari vel cuiusvis Ordinis regulari, qui christifideles ut a iuramentorum abusibus caveant et hanc dictae confraternitatis Regulam amplectantur hortatus fuerit,

in forma Ecclesiae consueta misericorditer in Domino relaxamus.

§ 5. Et ut ipsi confratres dictae indul- Facultae congentiae plenariae, Deo propitio, facilius in die Circumefficiantur participes, illis et eorum sin-cisionis confes-sores approbagulis, indulgentiam huiusmodi consequi los, qui eos volentibus, ut dicto die festo Circumcisionis occurrente, quoscumque sibi benevisos idoneos presbyteros, saeculares vel cuiusvis Ordinis regulares, per ordinarium loci approbandos, in suos possint eligere confessores, qui, confessionibus ipsorum diligenter auditis, eos et eorum quemlibet abomni et quacumque excommunicationis, etiam maioris, et ab omnibus et quibusvis aliis ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine aut mixtim, quavis occasione vel causa latis (salvo tamen iure tertii), necnon ab omnibus et singulis eorum peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantum cumque gravibus et enormibus, etiam locorum ordinariis ac Sedi Apostolicae reservatis, præterquam in bulla die Coenae Domini legi consueta contentis, dicta auctoritate apostolica absolvere, eisque pro commissis poenitentiam salutarem iniungere. Ac vota quæcumque (Hierosolymitano, visitationis Liminum beatorum apostolorum Petri et Pauli praedictorum de Urbe ac Iacobi in Compostella, necnon castitatis et Religionis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commutare valeant, similiter, auctoritate et tenore praemissis, perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 6. Mandantes universis et singulis ve- Ordinarii tanerabilibus fratribus nostris patriarchis, tioni huius soarchiepiscopis et episcopis ac dilectis filiis dalitatis. ceteris ecclesiarum praelatis et locorum ordinariis ubilibet constitutis eorumque generalibus in spiritualibus vicariis et officialibus, quod, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro confratrum praedictorum parte fuerint requisiti, eidem condecem annos de iniunctis sibi poenitentiis | fraternitati praedictae pro posse faveant,

An. C. 1564

283

favorabiliter assistant, et illam promovere procurent.

constitut. prae-

§ 7. Praesentibus, quas nunquam, etiam Clausulae hoius per nos aut alios Romanos Pontifices successores nostros, vel Sedem praefatam, aut alios quoscumque quomodolibet revocari, suspendi, limitari, reduci, modificari, aut eis in aliquo derogari posse; neque sub quibusvis illarum aut similium vel dissimilium indulgentiarum et gratiarum revocationibus, suspensionibus, alterationibus, modificationibus, limitationibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus, in genere vel specie, per nos vel successores nostros aut Sedem praefatam seu quosvis alios et ex quibuscumque, etiam urgentissimis et necessariis, causis, etiam pro fabrica basilicae Principis Apostolorum de Urbe, Cruciata Sancta vel expeditione contra infideles, etiam ad imperatoris, regum, reginarum, ducum, principum vel aliorum instantiam seu eorum contemplatione, vel etiam motu proprio et ex certa scientia ac alias quomodolibet canonice vel de facto, nunc et pro tempore impositis et factis, ullatenus umquam comprehensis, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas et de novo concessas fore ac censeri decernimus, perpetuis futuris temporibus 1.

§ 8. Ut autem ipsi confratres maiorem In die Circum- a nobis gratiam reportasse laetentur, eiscisionis, non ob-stante inter- dem confessoribus confratribus iuramenta dicto, in locis quaelibet sine alterius praeiudicio relaconfraternitatis vare. Et praeterea eidem confraternitati test, et socio- illiusque confratribus ac ecclesiis, cappolici valent, pellis et altaribus eiusdem ubilibet constitutis, quod quocumque tempore cuiusvis interdicti et cessationis a divinis, videlicet dicto die festo Circumcisionis, a primis vesperis usque ad occasum solis eiusdem diei inclusive, vesperae, missae aliaque divina officia in ipsius confraternitatis

1 Duraturas addit Cherub. (R. T.).

ecclesiis, altaribus ac cappellis solemniter et publice celebrari. Qualibet vero prima die dominica cuiuslibet mensis privati confratres privatam eorum missam, ex eiusdem confraternitatis instituto celebrari solitam, celebrari facere, illique interesse. Ac insuper semel in mense Dominicum Corpus suscipere. Et quoties aliquem vel aliquos ex ipsis confratribus quocumque tempore interdicti seu cessationis a divinis huiusmodi mori contigerit, dummodo causam non dederit interdicto, eorum cadavera cum moderata pompa sepeliri, libere et licite valeant. Et interim interdicta et cessationes a divinis huiusmodi, quaecumque sint, ad effectum præmissum, omnino suspendantur et suspensa esse censeantur, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

§ 9. Ac praesentes literas sub quibus- Clausulae prævis revocationibus, derogationibus vel li- servativae. mitationibus similium gratiarum, per nos vel successores nostros, in genere vel in specie, ex quibusvis, etiam urgentissimis, causis, etiam ad imperatoris, regum et aliorum principum instantiam, pro tempore quomodolibet emanatis, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas fore.

§ 10. Et ita per quoscumque iudices et Decretum ircommissarios, quavisauctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi auctoritate et facultate, iudicari et definiri debere, ac quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 11. Non obstantibus quibusvis aposto- Clausulae delicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac Cancellariae Apostolicae regulis editis et edendis, necnon, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate

confessorem.

alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 12. Volumus autem, ne confratres, ipsi, Declaratio circa quod absit, propter huiusmodi gratiam dictam facultaeligendi reddantur procliviores ad illicita committenda, quod si a sinceritate fidei et unitate S. R. E. ac obedientia et devotione nostris vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium destiterint, aut confidentia eiusdem gratiae aliqua commiserint, gratia et literae, quoad eligendum confessorem huiusmodi, illis nullatenus suffragentur.

§ 13. Volumus autem quod si aliqua Declaratio circa alia indulgentia fuerit per nos in aliquo loco eidem confraternitati concessa, præsentes, quoad locum huiusmodi, nullae sint.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, idibus aprilis, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 13 aprilis 1564, pont. anno v.

### XCVI.

Cancellariæ criminales Status Ecclesiastici ex causa vere onerosa aliis non concessae, Reverendae Cam rae Apostolicae iterato applicantur, et statuta pro cancellariis praefiniuntur, cum privilegiorum concessione, ac thesaurarii et auditoris Camerae super illis et eorum causis iurisdictione et auctoritate 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium

Superna providentia, quae cunctorum christifidelium coetum per diversa rectorum officia statuit in rectitudine gubernandum, pontificalem ad hoc nobis supremam contulit dignitatem, ut prae ceteris,

1 Eamdem applicationem fecit Paulus IV in constitutione xv, Romanus, tom. vi, pag. 518.

per congruam executionem pastoralis officii, cuius ministerio, numine afflante divino, quamvis indigni, praesidemus, cunctorum, praesertim nobis et Sedi Apostolicae subditorum, utilitati et indemnitati salubriter consulamus; ac ne in civitatibus. terris, castris et aliis eidem Sedi immediate subjectis locis, notariorum et tabellionum seu scribarum incuria vel nimia indulgentia aut impunitate, partium contrahentium et litigantium actus et instrumenta, summo cum eorum detrimento, depereant, aut falsitatis, immutationis vel alterationis vitio subiaceant, sed ad omnium commoditatem illa debite diligenterque conserventur illaesa, et proinde, ut ius suum unicuique intactum remaneat, opem et operam efficaces impendamus.

nimi nostri moerore accepimus) in quamplurimis Status nostri Ecclesiastici civitatibus, terris, castris et locis nulla fere aut rara admodum archivia seu regestra, pro contractuum instrumentorumque et actorum aliorum, necnon varii alterius generis publicarum scripturarum debita conservatione, sint instituta, et si quae sint ita incertis usu et consuetudine depravata reperiantur, ut qui illis praesunt notarii, tabelliones et scribae, etiam actuarii, cum ipsi vel ad tempus a locorum communitatibus et universitatibus seu aliis superioribus aut personis, ad id se potestatem habere praetendentibus, ad notariatuum officia exercenda sint electi, vel ex eo quod officia ipsa a nobis vel praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus seu Camera Apostolica ipsis gratiose concessa sunt, exercitia suorum officiorum huiusmodi parvipendentes, illorumque amissionem vel privationem seu quasvis alterius generis mulctas vel poenas nusquam metuentes, partes ipsas exhibendis instrumentis, quorum conservationem ipsi

prorsus negligunt, in forma probante, ac

§ 1. Cum itaque (sicut magno cum a- Causa istius

solutionibus superinde faciendis pro eorum arbitrio vexare non vereantur, ac (quod peius esse videtur) ipsorumque quamplures, praesertim in locis, in quibus illorum electio et deputatio ad communitates aut universitates, quas etiam circa officiorum damnorum datorum concessiones variis modis aberrare nobis plene constitit, spectat, literarum et artis notariatus rudes prorsus et ignari, ac ad tale munus suscipiendum et exequendum penitus inhabiles sint, in conficiendis instrumentis et aliis actibus publicis, sive decretis et declarationibus annotandis, infinitos committant errores et falsitates. Ac nulli revisores, qui se de notariorum eorumdem idoneitate et sufficientia informent, ac de eis attestentur, existant, sed passim favore, pretio vel pactionibus, etiam super officiorum notariatuum huiusmodi emolumentis, partim vero electores, partim vero iudices et commissarii, dividendis et distribuendis coniunctim eligantur, ac propterea excessivæ scripturarum taxae et exactiones, non minus iniuste quam indebite, extorqueantur, causaeque in longum protrahantur et quasi immortales efficiantur.

observatur.

§ 2. Cumque institutio felicis recorda-Pauli IV con- tionis Pauli Papae IV, praedecessoris nostitutio edita stri, praemissis ac forsan aliis tunc suacellariis male dentibus causis moti, super officiis notariatuum huiusmodi in causis criminalibus Status nostri praedicti, proinde quidem ac permaxime utilium capitulorum editio facta per legatos et vicelegatos ac gubernatores locorum ita negligantur, ut ipsi (nescitur qua ratione ducti), præter et contra mentem et intentionem nostras, illa et capitulis huiusmodi omnino neglectis, cancellarios et notarios pro eorum libito, in civitatibus, terris, castris et locis, sub eorum legationibus seu guberniis comprehensis, ponere, aliis amotis 1, in eorum officia, autea, quae ad illa spectant, se ingerere non formidant, quam

1 Cherub. legit: aliis amotis, aut si non amotis, in corum etc. (R. T.).

ob causam plura etiam ad praesens in huiusmodi criminalibus notariatuum officia penes dictam Cameram, non sine maximo eius detrimento, vendenda remanent, in gravem divinae Maiestatis offensam, partiumque contrahentium et litigantium praeiudicium et gravamen, notariorumque, iudicum et commissariorum necnon communitatum et universitatum aliarumque personarum animarum periculum et iacturam ac plurimorum scandalum.

§ 3. Nos igitur, quo imminet talia ideo ab isto ad meliorem et saniorem statum redu- cantur omnes cendi continua solicitudo, praemissis, ne concession. de eis factae ex fiant in posterum, debitae provisionis no- causa non enestrae adminiculo, quantum nobis ex alto conceditur, obviare; necnon animarum saluti, nostrorumque civitatum, terrarum, castrorum et locorum huiusmodi ac eorum incolarum, praesertim litigantium et contrahentium, statui, quieti, commoditati, securitati ac salubriori directioni illorum regiminis consulere volentes; necnon quascumque provisiones, concessiones, assignationes et quasvis alias dispositiones de praedictis civilibus, et quæ tam coniunctim quam separatim exerceri solent, et nondum vendita penes dictam Cameram existunt, criminalibus huiusmodi, et ratione scripturarum dumtaxat damnorum datorum officiis, civitatum, terrarum, castrorum et locorum huiusmodi, etiamsi ad legatorum, communitatum, universitatum et aliarum particularium personarum, cuiuscumque dignitatis, præeminentiae et auctoritatis existentium, quovis modo pertineant, et illa per deputatos a legatis, vicelegatis, gubernatoribus seu potestatibus vel aliis iustitiae ministris hactenus exerceri solita sint, ac ad praesens exerceantur, quibusvis personis, cuiuscumque status, gradus et conditionis existentibus. per nos aut quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros ac Sedem eamdem, ac etiam legatos, vicele-

gatos, gubernatores, potestates ac alios officiales et personas huiusmodi, perpetuo vel ad tempus, praeterquam tamen ex causa onerosa, solutionis videlicet et exbursationis pecuniarum factas, illarum omnium veriores tenores, datas et decreta, etiam irritantia, in eis apposita, ac causa propter quas factae et concessae fuerunt, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, harum serie revocantes, cassantes et annullantes, ac revocatas, cassatas et annullatas nulliusque roboris vel momenti existere, neminique suffragari aut prodesse posse seu debere decernentes. Ipsaque officia a quibusvis communitatibus, universitatibus, legationibus, guberniis, etiam perpetuis vel temporalibus, necnon magistratibus, potestatibus et aliis iudicibus et personis, penitus et omnino perpetuo dismembrantes et separantes, ac eadem officia Camerae praefatae applicantes et appropriantes, et ad illam in futurum perpetuo 1 declarantes et decernentes.

firmatur.

§ 4. Necnon Pauli praedecessoris huius-Paulique prae- modi super notariatuum in criminalibus officiis confectas literas, veriorem illarum tenorem, ac si de verbo ad verbum insertus foret, praesentibus pro expresso ac inserto habentes, apostolica auctoritate, etiam perpetuo, confirmantes et approbantes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de mera nostra deliberatione, dilectum filium Donatum Matthaeum Minalem, modernum et pro tempore existentem thesaurarium nostrum generalem, totius Status nostri Ecclesiastici et Cameræ huiusmodi commissarium generalem, ad omnia et singula quarumcumque legationum, civitatum, terrarum et locorum totius Status Ecclesiastici praedicti notariatuum in civilibus et nondum vendita criminalia, necnon damnorum datorum officia, etiamsi illa per unum vel duos aut plures notarios exerceri consueverint, ac

1 Adde cum Cherub. spectare (R. T.).

sub quorumcumque S. R. E. cardinalium vel aliarum personarum legationibus aut guberniis, perpetuis vel temporalibus, comprehensa sint, cum eorum scripturis, si quae sint, necnon honoribus, oneribus et emolumentis, cum capitulis infrascriptis ac alias cum obligationibus, clausulis, cautelis, decretis, pactis et conditionibus, ac pro pretio seu pretiis dicto thesaurario benevisis in utilitatem ipsius Camerae convertendis et applicandis ad vitam quibusvis personis, originariis vel forensibus sibi benevisis.

§ 5. Ita quod liceat ipsi thesaurario pro tempore existenti personas huiusmodi of- facultas cas aficia pro tempore ementes, in corporalem, diturrealem et actualem omnium et singulorum officiorum emptorum huiusmodi possessionem seu quasi inducere, inductosque defendere et manutenere, amotis exinde, etiam manu regia, appellatione postposita et cessante, quibusvis eorum detentoribus, quos nos etiam per praesentes amovemus et amotos esse denunciamus.

§ 6. Necnon personas officia huiusmodi statim publici pro tempore ementes, statim, emptione et notarii efficiunillorum admissione factis, in notarios publicos et legales creamus, constituimus et deputamus. Ita quod eis in posterum liceat quaelibet instrumenta et scripturas, etiam ratione damnorum datorum huiusmodi, ac in civilibus et criminalibus causis respective, coniunctim vel separatim, et alias, iuxta modum per praedictum thesaurarium praescribendum, coram quocumque sive quibuscumque iudicibus et personis, saecularibus vel ecclesiasticis, quacumque potestate, vel etiam cardinalatus honore aut alias fulgentibus, et tam in iudicio quam extra scribere.

§ 7. Necnon officia in criminalibus hu- Thesaurarii iusmodi nondum vendita, si dictus the-dendi cancellasaurarius illorum emolumentorum tenui- rias etiam oritatem perspexerit, una cum civilibus of-

ficiis, literis Pauli praedecessoris huiusmodi quoad hoc non obstantibus, personis, etiam locorum originariis et incolis vel forensibus, ac alias prout eidem thesaurario melius videbitur, nomine eiusdem Camerae et in illius utilitatem vendenda, concedenda, conferenda et alienanda, et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine constituimus et deputamus.

§ 8. Eique Cameram ipsam omniaque

Cameramque illius bona, praemissorum occasione, in pro venditionibus huiusmodi amplissima forma eiusdem Camerae obliobligandi;

gandi, aliaque in praemissis et circa ea Cancellarias necessaria ac opportuna faciendi et exeroccupantes excendi; necnon detentores praedictos expelpellendi; lendi.

deputandi;

§ 9. Ac unum vel plures commissarium Commissarios seu commissarios loco sui, cum simili aut limitata potestate, facultate et auctoritate ac alias, prout sibi videbitur, ad praemissa deputandi.

pretandi et lites marie, etc.

§ 10. Ac si quae forsan super præmissis Dubia inter- omnibus et singulis aut aliis, illorum occadecidendi sum sione, per eorumdem officiorum emptores aut communitates, universitates, legatos, vicelegatos, gubernatores aut alias personas dubitari contingeret, ac propterea iam forsan inter eos orta sint, et oriri in posterum contigerit lites et dubia, illa interpretandi et declarandi, ac summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, appellatione remota, decidendi et terminandi, plenam et liberam ac omnimodam potestatem, facultatem et auctoritatem damus, concedimus et impartimur.

disponendi.

§ 11. Districtius inhibentes quibusvis Prohibitio co- communitatibus, collegiis et aliis partide cancellariis cularibus personis et pro tempore existentibus legatis, vicelegatis, gubernatoribus, potestatibus, officialibus, iudicibus et commissariis, quibuscumque potestate, auctoritate, facultatibus, privilegiis, indultis, praerogativis, præeminentiis et di-

gnitatibus munitis, ne sub indignationis nostrae ac excommunicationis latae sententiae, aliisque quoad inferiores a legatis et vicelegatis praedictis, eiusdem thesaurarii arbitrio moderandis, applicandis et infligendis poenis, quovis quaesito colore, ingenio vel praetextu, audeant seu praesumant se ulterius in eisdem notariatuum officiis, tam per Cameram venditis quam deinceps vendendis, ac aliis praemissis, vel eorum interpretatione ac originalibus scripturis officia huiusmodi ipsorumque notariorum praeiudicium concernentibus, per se seu eorum cancellarios seu secretarios aut scribas vel alium seu alios intromittere, aut de illis quomodolibet disponere, seu notarios illa pro tempore ementes molestare, perturbare vel impedire aut contra eos procedere. Decernentes et declarantes detentores praedictos spoliatos esse, dici et censeri, aut illis actionem spolii propterea competere aut desuper agere.

§ 12. Ac praesentes literas ullo uniquam Piaescryatio tempore, quovis quaesito colore vel in-huiusmodi ven-ditionum. genio, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae defectu notari, argui vel impugnari, seu restitutiones in integrum adversus illas, per sic amotos vel alios quoscumque impetrari, aut eos illis, etiam motu simili, contra uti, ipsasque praesentes ad viam iuris reduci, etiam enormissimae laesionis aut alio quovis praetextu, nullatenus posse. Ac illas et quascumque venditiones, alienationes et concessiones de eisdem officiis per eumdem thesaurarium et commissarios ab co pro tempore deputatos, nomine eiusdem Camerae faciendas, sub quibusvis revocationibus, suspensionibus, alterationibus vel limitationibus contrariis minime comprehendi, sed illas, perpetuis futuris temporibus, validas et efficaces fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et inviolabiliter observari, et

quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum, etiam sub data posteriori per ipsum thesaurarium seu commissarios et emptores eligenda, restitutas et de novo concessas esse et censeri; necnon personas, quibus officia huiusmodi vendentur et concedentur, si per legatos, vicelegatos, gubernatores, potestates et alios officiales praedictos pro tempore existentes modo aliquo molestari vel impediri contigerit, Cameram ipsam ad ipsos defendendum et manutenendum ac alia praemissa omnino teneri.

per triennium

§ 13. Ac officia notariatuum huiusmodi Cancellariae per triennium, a data praesentium compuproximum non tandum, vacabilia non esse, neque cenvacent, et va-cantes a thesau-seri, sed, dicto triennio elapso, singulorum rario concedan- officiorum praedictorum, quando per illa obtinentium resignationes, vel obitus, seu quamcumque aliam dimissionem vel admissionem aut venditionem vacaverint, illa, præcedentibus supplicationibus, manu Romani Pontificis aut in eius praesentia signandis, ac alias in omnibus et per omnia, prout in aliis Romanae Curiae officiis vacabilibus fieri consuevit, expediri debere. Necnon illa, hac prima vice tantum, per dictum thesaurarium pro pretio reperibili vendi; ipsumque thesaurarium literas patentes illarum concessionum et assignationum desuper expedire et concedere posse; ipsaque officia sub praesentibus comprehendi, et per eas-Camerae praedictae applicata esse et censeri.

menta et acia.

§ 14. Necnon personas illa pro tempore Cum facultate ementes facultatem instrumenta quæcumcumque instru- que rogandi et scribendi, necnon actitandi aliaque faciendi in quocumque et quibuscumque tribunalibus gubernatorum ac eiusdem Status Ecclesiastici Rotae auditorum, civitatum, communitatum, potestatum, commissariorum deputatorum et deputandorum et aliorum quorumcumque officialium et iustitiae ministrorum ac in curia seu curiis mercatorum quorumli-

Bull. Rom. Vol. VII.

bet, ac coram quibuscumque officiis bullectarum, datiorum, gabellarum, mercium sive pecudum ac damnorum datorum huiusmodi, tam in causis civilibus quam criminalibus sive mixtis, iuxta modum per thesaurarium huiusmodi in illorum officiorum concessionum patentibus literis praescribendum et non alias, habere.

§ 15. Ac tam cives vel originarios et incolas civitatum, terrarum, castrorum et exteri eas conlocorum, in quibus officia huiusmodi instituta fuerint, quam extraneas personas officia ipsa emere posse.

sequi possint;

An. C. 1564

§ 16. Et ita in praemissis omnibus et Et ita et non singulis per quoscumque iudices et com- alias observemissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, seu illorum locatenentes, ac etiam S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 17. Volumus autem quod personae, Cancellarii staquibus officia huiusmodi concedentur, no- tuta Pauli IV tarii curiales nuncupentur: ipsique infra-tiones servent; scripta ac ea quae in eiusdem Pauli prædecessoris literis continentur ordinationes, statuta et capitula quaecumque, et præsertim ea quae illorum syndicatum concernunt, omnino observare, librosque conficere ac eorum instrumenta in protocolla debita redigere, sententias etiam aliasque scripturas diligenter conservare teneantur.

§ 18. Quodque de cetero omnia acta, Acta In ma. quae in litibus et causis fieri et scribi con- nualibus scritinget, non in forma processus, sed in libris manualibus nuncupatis, scribere teneantur.

19. Nec ratione tam criminalium Taxas obserquam civilium officiorum huiusmodi, pro vent; mercede, plusquam hodie capitur, capere possint, servatis modo et taxa in literis

Pauli praedecessoris praefati circa huiusmodi officia criminalia praescriptis.

§ 20. Ipsisque omnibus et singulis pri-Indultis et e- vilegiis, praerogativis et exemptionibus xemptionibus a Paulo IV con- notariis criminalibus per literas Pauli cessis perfruan- praedecessoris huiusmodi concessis, quoad personas et res ipsorum notariorum et eorum substitutorum ac familiae usum et victum, in civitatibus, terris, castris et locis praedictis, ac, extra eas, per universum Statum nostrum Ecclesiasticum prædictum utantur, potiantur et gaudeant.

beant.

§ 21. Quodque partem aliquam suorum Contributiones emolumentorum contribuere, aut aliquod onus vel responsionem, ratione suorum officiorum, quibusvis communitatibus, collegiis, legatis, gubernatoribus aliisve personis solvere minime teneantur, non obstante quod alias contribuerint seu solverint aut onus aliquod habuerint, etiam ex causa onerosa, solutionis videlicet et exbursationis pecuniarum dictae Cameræ tantum factae. Sed eo casu certior factus thesaurarius ipse, prius iis, quorum interest de sorte principali, quam solverint, aut alia aliqua remuneratione vel assignatione providere, et circa ea in prima dictorum officiorum venditione advertere debeat et teneatur. Sitque pro ea vice dumtaxat merus iudex, ita ut ab eius sententiis seu declarationibus vel decretis, verbo vel in scriptis, etiam ad partium instantiam latis et factis, appellari non liceat, auditis prius iis, quorum interest, quibus interea emptores praefati nihil solvere teneantur.

eorum iudex desaurarius respective

§ 22. Ac quod dicta Camera et illius Auditor C Curiae causarum pro tempore existens putator, et the generalis auditor et thesaurarius ac eorum quilibet in solidum emptores corumdem officiorum, eorumque per eos emptorum officiorum huiusmodi substitutos in pacifica possessione manutenere debeat; ac, facta venditione praedicta, dictus auditor notariorum curialium huiusmodi, in

omnibus causis, tam ratione dictorum suorum officiorum, quam alias contra eos per quoscumque quomodolibet pro tempore motis, merus iudex et executor sit esseque censeatur. Ita ut ipsi coram alio iudice, quovis praetextu vel causa, evocari seu trahi non possint, ac in eisdem litibus et causis, quae videlicet ratione personarum suarum inter eos, ac officiorum eorum contra quoscumque, idem auditor manu regia, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, appellatione ab eius sententia remota, procedere possit et debeat. Ita tamen quod pars, quae gravata censebitur, parito iudicato et refectis expensis, sententiae revisionem in Camera petere possit; et si damna aliqua per emptores notarios huiusmodi aut aliquem eorum passa, aut expensae in eisdem litibus et causis, ratione dictorum eorum officiorum, factae fuerint, idem auditor, prout iustum ei videbitur, a partibus condemnatis aut Camera praedictis de illis satisfieri facere procuret et teneatur.

§ 23. Quodque legati et vicelegati pro- Prohibilio covinciarum sive civitatum, castrorum, ter- teris officiali-bus desuper se rarum et locorum gubernatores, commu-intromittendi. nitates et collegia, potestates ac commissarii, qui ad praesens administrant aut administraturi sunt iustitiam, coram quibus notarii seu eorum substituti, tam civiles quam criminales, in toto Statu Ecclesiastico pro tempore scribentes, existunt, non possint nec debeant notarios curiales huiusmodi molestare, vexare, perturbare seu impedire supra possessione seu quasi huiusmodi eorum officiorum vel emolumentis, neque se eorum officiis aliquatenus ingerere, ad eaque officia alios notarios quoquomodo intromittere, vel salaria eorum, contra earumdem praesentium ac Pauli praedecessoris desuper confectarum literarum huiusmodi formam, diminuere, nec dicta officia in affictum recipere, ne-

que conductores aliquos proferre, sub poena excommunicationis per contrafacientes eo ipso incurrenda, a qua, nonnisi a praedicto auditore Camerae, ac refectis prius, eiusdem auditoris arbitrio, damnis et interesse ipsorum notariorum curialium, et non alias, absolvi possint.

concession. re-Camera Apostodium laesa sit.

§ 24. Et si reperientur aliqua ex dictis Cancellariarum officiis, tam civilibus quam criminalibus, scindantur si vendita seu alias quibusvis personis, quolica ultra dimi-cumque titulo, tam per nos quam praedecessores nostros aut Camera Apostolica, praeter et contra tam earumdem praesentium nostrarum quam praedicti Pauli praedecessoris iam desuper confectarum literarum huiusmodi formam et tenorem, quomodolibet alienata, si in alienatione huiusmodi dicta Camera ultra dimidium laesa fuisse reperiatur, tunc illorum emptoribus per Cameram ipsam prius restitutis pretiis, illa ab eodem thesaurario de novo, uti vacantia, vendantur; illaque in omnibus et per omnia sub præsentibus comprehendantur, et comprehensa omnino intelligantur.

eorum scripturib. consignare.

§ 25. Quodque in omnibus civitatibus, Cancellarii terris et locis totius Status Ecclesiastici ras ad archivia praedictis, etiam si in illis archivia alideferre non tenentur, sed eo. qua, non tamen ex causa onerosa, exburrum successo- sationis videlicet pecuniarum eidem Camerae factae, ut praefertur, instituta, etiam quibusvis facultatibus et privilegiis munita existant, notarii ipsi curiales diligentissime scripturas et instrumenta suorum officiorum conservent, ac ad illorum delationem ad archivia huiusmodi non teneantur, sed illa, occurrente eorumdem officiorum, sive per cessum aut venditionem, sive per mortem aut alias, vacatione, ei, cui a Sede Apostolica officia huiusmodi sic vacantia concedentur, assignari et tradi debeant.

§ 26. Ipsique notarii curiales, in civita-Cancellariae tibus, terris, castris et locis huiusmodi, archiviis ubiilla in quibus nulla archivia existent, a reli-

quis civitatum, terrarum, castrorum et locorum eorumdem non curialibus notariis pro archivio habeantur, ac illarum scripturarum custodes existant, nec tam eas quam suas alias quavis de causa transportare valeant.

§ 27. Ac civitatum, castrorum, terra- Officiales terum et locorum, in quibus notarii ipsi nentur, ad incuriales instituti fuerint, gubernatores seu cellatiorum, a-lios notarios iniustitiae administratores, eisdem curiali- quirere et rebus notariis instantibus, ceteros notarios ropel·eie. non curiales, iure vel privilegio aut facultatibus instrumenta rogandi suffultos, de eorum privilegiis, facultatibus et iure huiusmodi inquirere, sibique suorum privilegiorum, facultatum et iuris patentes literas ostendi petere et facere; ac eos. quos habiles repererint, ad rogitus contractuum et instrumentorum suscipiendos admittere. Alios vero minus habiles, etiam quantumvis idoneos et sufficienti privilegio munitos, repellere, eisque, ne contractus et instrumenta conficiant aut se de cis rogent, inhibere possint, et cogant admissos huiusmodi notarios ad instrumenta redigenda in libros et protocolla, eisdem modo et forma, ac sub poenis, quae in dicta constitutione Pauli IV continentur. Quorum quidem notariorum non curialium inquisitio, singulis saltem mensibus, et ad quamlibet ipsorum curialium notariorum instantiam, et adversus inobedientes executio a gubernatoribus et iustitiae ministris huiusmodi, sine aliquo temporis intervallo, fiat, ad hoc ut scripturae publicae suum effectum sortiantur, sub poenis contra gubernatores aliosque iustitiae ministros, opem auxiliumque suum in supra et infra notatis casibus denegantes, praefato auditori Camerae benevisis.

§ 28. Quando autem in praefatis locis, Notariorum ubi nullum est archivium, quispiam notaturas cancollarius non curialis decesserit, aliquis ipsorum curialium notariorum cum cancel- sunt.

lario universitatis seu communitatis, si talis universitas vel communitas cancellarium habeat; sin minus, cum alio, ubi scripturae notarii non curialis defuncti reperirentur se conferat, ac eas accipiat et de illis inventarium conficiat; quo confecto, illud in libro penes se remansuro registret, et deinde illud notarii defuncti haeredibus consignet; ac scripturas huiusmodi ad officium suum transportet et simul cum aliis suis scripturis conservet. Ac casu quo extrahendum aut dandum sit sumptum aliquod scripturarum et instrumentorum notarii defuncti huiusmodi, possit et debeat illud publicare, tantamque mercedem recipere quantam, si rogatus de eodem sumpti instrumento fuisset, relictis tamen mercedis eiusdem tribus ex quatuor partibus haeredibus praefatis; et si dicti notarii non curiales, dum infirmantur, scripturas suas huiusmodi notariis curialibus consignare voluerint, teneantur notarii curiales huiusmodi eas recipere et, morte notarii consignantis succedente, ordinem, qui supra describitur, omnino sequi. Et, circa haec, gubernatores ceterique iustitiae ministri civitatum, terrarum, castrorum et locorum, in quibus notarii non curiales huiusmodi obierint, notariorum defunctorum huiusmodi haeredes ad consignandum scripturas illorum, si quae penes illos extiterint, sub poenis sibi benevisis, cogere et compellere, auxiliumque, favorem et operam efficaces desuper impendere debeant; quæ, si recusaverint, a praefato auditore Camerae, poena eiusdem auditoris arbitrio imponenda et applicanda, puniri possint. In locis autem ubi plures notarii aderunt curiales, occurrente obitu aliquorum notariorum non curialium, tunc is notarius curialis curam scripturarum defuncti habeat, qui ad hoc a ceteris sociis sorte extractus erit.

loco alio plures fuerint notarii curiales, Causae inter nulli partium litigantium causam inchoare rios per turnos liceat coram eo notario, quem volet, etiam a mensario dissi causa vel lis sit ordinaria seu extraordinaria, aut commissionis sive appellationis, sed per turnum causae omnes distribuantur inter notarios, prout in alma Urbe ac inter Rotae notarios almae Urbis nostrae fieri et observari solet, videlicet qui voluerit committere causam vel litem aut eam inchoare de mandato superioris, sive per viam libelli sive alterius cuiusvis petitionis seu appellationis, adibit mensarium, qui, quolibet mense, sorte ab illis eligetur, et mutabitur ipse, librumque ad hunc effectum custodiet cum inscriptione nominum et cognominum aliorum notariorum collegarum suorum in eodem tribunali, ubi pendebit causa, eaque nomina in bussula ad hoc apta imbussulabit, et unus illorum sorte extractus in illa causa notarius esse censeatur. Idemque mensarius, in praedicto libro notariorum, extractum dictae causae faciet debite, descriptione tituli et nuncupationis causae nominumque partium litigantium; et successive in aliis pro tempore advenientibus causis extrahatur unus reliquorum notariorum, qui superfuerint in bussula, et sic de aliis, donec turnus finitus fuerit, et eorum quisque causam aliquam habuerit; et super hoc turno etiam comprehendatur nomen mensarii; finitoque turno, iterum nomina omnium notariorum in bussula ponantur, nominaque et causae, modo quo supra, extrahantur, et inter eos dividantur, quo fiet ut, donec extractio nominum a bussula facta fuerit, partes litigantes suae causae notarium prorsus ignorabunt. Notario extracto, causaque per mensarium notario extracto assignata, penes ipsum remaneat ac in ea scribat, nec in illa aliis collegii notariis liceat in eodem tribunali, § 29. Porro, si in civitate aut terra vel | in eadem causa scribere aut ullo modo se

in ea immiscere. Ita ut notarius, cui forte causa obtigerit, etiamsi illa non agitetur, se iterum imbussulari petere non possit, donec turnus ipse finiatur.

tractio et officium.

§ 30. Et similiter singulis primis die-Mensarii ex-bus cuiuslibet mensis sorte extrahatur unus mensarius, cui libri mensariatus consignabuntur et computa causarum, ad quos pertinebunt, cum bussula aliisque nominibus, quae supererunt. Et quia multis in locis plurium causarum principium sumitur vel ex praecepto vel monitorio superiorum aut a fugae suspicionis mandato, in quibus solitum est apponi sigillum iudicis, volumus, ad hoc ut servetur aequalitas in distributionibus causarum inter curiales notarios huiusmodi, quod, sigillo ipso penes iudicem remanente, in eventum expeditionis praecepti aut monitorii vel mandati, antequam illa sigillentur, notarius ex bussula extrahatur, qui praeceptum seu monitorium vel mandatum huiusmodi scribat; quo scripto, ipse ad mensarium notarium accedat, ac ab illo sigillari procuret. Et in locis, in quibus, ratione praeceptorum, monitoriorum et mandatorum huiusmodi, nihil ultra sigillum solvitur, sigillo huiusmodi mensario pro tempore existenti soluto, mensarius ipse, in fine mensis, superiori seu iudici, ad quem spectat sigilli emolumentum, computum sigillorum datorum reddere teneatur. In locis vero, in quibus sigillum huiusmodi gratis datur, mensarius, illius ratione, nihil exigat. In locis autem, in quibus, eorumdem praecepti, monitorii et mandati ratione, partim pro sigillo, partim vero pro scriptura, aliquid solvitur, notarius scribens suam ratam retineat; ratam vero iudicem vel superiorem, eiusdem sigilli ratione, tangentem mensario tunc existenti persolvat; ac mensarius de similibus, ut supra, eidem iudici seu superiori in fine cuiuslibet mensis computum reddere debeat, nec hoc ordine

intelligatur confundi causa unius tribunalis cum alio tribunali, sed cuiuslibet tribunalis notarii curiales pro tempore existentes de per se suum turnum conficiant in divisionibus causarum.

§ 31. In civitatibus vero, in quibus, pro Cancellarii non conservatione scripturarum, sunt archivia se intromittant scripturis et regestra ac ordo publicus, nec de notariorum, ubi fraude, errore, ignorantia aut scripturarum amissione dubitatur, notarii curiales praefati de aliorum non curialium notariorum scripturis, rogitibus vel instrumentis minime se intromitțant; nihil tamen recognitionis vel alterius oneris archivio aut matriculae huiusmodi solvere, aut illis modo aliquo subiici, autillorum legibus et statutis parere minime teneantur. Prohibentes reliquis notariis dicti Status nostri Ecclesiastici ne actum aliquem litis seu illius dependentiae aut praesentationis monitorii, citationis, executionis, pacis, concordiae aut alterius rei, unde lis scu iudicium inchoatur vel deducitur, in ca civitate, in qua notarii curiales extiterint, scribere, recipere seu de illis rogare praesumant.

§ 32. Insuper, quod nulla vel Bononiæ vel alterius civitatis aut loci archivia vel extrahend. inregestra, consuetudinem cogendi partes, strumenta. etiam invitas, ad extrahenda a suis protocollis publica instrumenta et acta, etiam multa necessitate requirente, habentia, id deinceps facere, neque illorum notarii nec etiam ipsi curiales et actuarii personam aliquam, contra illius voluntatem, ad extrahendum instrumenta non solum facta, sed etiam fienda cogere aut alias contra illam desuper agere queant.

§ 33. Praeterea, quoties litem aliquam Arrham danac illius actus transportare contigerit si ris, ad solutioarrha a partibus litigantibus notario cau-nem earum cogi sae data fuerit, notarius ipse easdem partes pro rata quamlibet earum tangente, etiam si partes ipsae actibus et scripturis huiusmodi non amplius indigeant, ad so-

lutionem scripturarum actorum praedictorum omnino cogere et compellere possit.

legium in Rom. tenentor.

§ 34. Deinde quod omnes notarii cu-Cancellarii col- riales unum collegii et congregationis Curia erigere corpus efficiant; ac unum collegium Roma instituere, et qui ex notariis ipsis Romae praesentes fuerint, quolibet mense, semel ad minus, congregari, et de rebus officia praedicta concernentibus tractare, ac pro salubri illorum ac dicti collegii conservatione et directione, quaecumque statuta et ordinationes, licita tamen et honesta, cum voto tamen et assensu praedicti auditoris Camerae, quoties eis videbitur, condere, facere, statuere et ordinare; illaque, postquam condita, facta, statuta et ordinata fuerint, pro eorum libito, ac temporum qualitate id evigente, mutare, alterare aut penitus cassare, et alia de novo facere, statuere, condere et ordinare. Necnon officia ipsa, attentis singulorum valore et pretio, prout eis illorum conscientia dictaverit, taxare. Ita quod, taxa facta, singuli singulorum officiorum huiusmodi notarii illam singulis annis eidem collegio per illud, iuxta providam illius ordinationem, de illa disponendam persolvere teneantur.

§ 35. Dummodo tamen taxa ipsa de-Taxa solvenda cem scuta auri non excedat, nec minor bus cancellario- taxa unius scuti similis existat. Praeterea, vacatione alicuius ex dictis officiis per cessum vel decessum aut aliter pro tempore occurrente, in admissionibus novorum notariorum eadem taxa seu rata eidem collegio de illa per illud, ut praefertur, disponenda solvatur.

officia non confiscantur.

§ 36. Insuper officia praedicta (exceptis Cancelluriorum laesae maiestatis, falsitatis aut homicidii criminibus, ac servata forma bullarum Pauli praedecessoris) huiusmodi, ratione cuiuscumque alterius criminis, confiscari, aut illa obtinentes eis privari, vel cessiones aut resignationes de illis pro tempore faciendae impediri aut quavis de causa differri non possint nec debeant.

§ 37. Et super illis liceat inire socie- Super eis sotates, prout in aliis Romanae Curiae of- cielates funt. ficiis fieri solet.

§ 38. Et, dum concedentur in poste- Taxa comporum, pro supplicationis expeditione et sitionis solvencompositione (hac prima vice dumta-sionibus officioxat excepta), quinque scuta auri pro centenario, ratione pretii venditionis officii, usque ad summam mille scutorum inclusive; a summa vero mille scutorum huiusmodi usque ad aliam quamcumque, duo scuta similia, proquolibet centenario, nostro ac pro tempore existenti Romani Pontificis datario solvatur.

§ 39. Et quoties notarii curiales prae- Facultastlla refati, per se vel eorum procuratores, officia resignabunt, aut iuri in illis vel ad illa competenti in manibus nostris ac pro tempore existentis Romani Pontificis cedent, nos ac pro tempore existens Romanus Pontifex huiusmodi resignationes seu cessiones admittere et in regestro solito registrari facere, idemque datarius datam parvam dare teneatur, secundum quam expediatur supplicatio, quanto citius poterit.

§ 40. Quodque notariorum curialium cancellarior. collegium huiusmodi omnibus et singulis collegium gauprivilegiis, facultatibus, praerogativis et archivii Rom. gratiis collegio archivii Romanae Curiae lite expressis: (sine tamen illius praeiudicio) quomodolibet concessis, etiam quoad creationem notariorum aliaque id genus negotia, utatur, potiatur et gaudeat; omnesque et singuli notarii curiales statim ubi admissi, eorumque nomina in libro collegii curialium praedictorum descripta fuerint, notarii apostolici curiales, ut praefertur nuncupati, vere sint et esse censeantur, ac pro talibus habeantur.

§ 41. Quodque notarii curiales sua offi- Oniem per subcia huiusmodi per se vel'alium seu alios, suu cia huiusmodi per se vel'alium seu alios suu cia huiusmodi per se vel'alium se vel alios se vel'alium se fideles scilicet et sufficientes substitutos,

notarios tamen publicos apostolica auctoritate creatos, ac habiles et idoneos et a praedicto notariorum curialium Romae instituendo collegio approbatos, quodque in eodem collegio cautionem idoneam de probe et legaliter exercendo ac se syndicatui submittendo aliaque agendo iuxta formam literarum Pauli praedecessoris huiusmodi, exercere.

gant.

§ 42. Necnon quaecumque instrumenta Instrumenta- ubicumque locorum rogare, et tales substituti illa (patronis eorum a civitatibus, terris, castris et locis, in quibus eorum notariatus officia instituta fuerint, absentibus) publicare et subscribere possint. Decernentes huiusmodi instrumenta, tam Romae quam alibi ubicumque locorum, plenam et indubitatam fidem facere, nec de illorum validitate aliquo umquam tempore dubitari posse.

beat sigillum, et

§ 43. Ac quod liceat eidem collegio Collegiam ha- habere sigillum, et sub illo legalitates nemini subia- aliaque huiusmodi expedire, prout in aliis eisdem Romanae Curiae collegiis observatur. Quodque notarii ipsi curiales in civitatibus, terris, castris et locis dicti Status nostri Ecclesiastici, in quibus plures sunt notarii, alia collegia, a Romano collegio tamen dependentia, cum simili sigillo, et quae ab omni alio collegio, societate et matricula aliorum notariorum atque doctorum liberi et exempti, nullusque superioritatem in illos eorumque notarios exercere possit, similiter facere et instituere possint.

sunt expeditio-

§ 44. Porro quod notarii curiales hu-Executoresque iusmodi, in quibuscumque provinciis, cinum Rom. Cu- vitatibus, terris, castris et locis dicti Stariae, etiam privative quoad a. tus nostri Ecclesiastici, ubi resederint, sint executores, ad eosque pertineant praesentatio et intimatio et executio, videlicet Romanae Curiae expeditionum, veluti literarum in forma brevis, monitoriorum, citationum, inhibitionum, brachii saecularis et cuiuscumque generis executionum illuc a Romanis iudicibus ac Urbe praedicta pro tempore transmissorum; nec ibi, praeter ipsos, alius rogare vel scribere, nec alii intimationes supradictorum facere possint; alias intimationes et rogitus huiusmodi nullius sint roboris vel momenti, et illis fides nullatenus adhibeatur.

§ 45. Neque legati, vicelegati aliive Guber. non asuperiores et iustitiae ministri causas, vocent causas in corum prastam criminales quam civiles, coram iu-iudicium. dicibus inferioribus inchoatas et acceptas ab illis, in notariorum curialium et capitulorum huiusmodi praeiudicium evocari vel alias ab eis amovere, praeterquam in capitalibus causis, quo casu id (servatis tamen curialium notariorum huiusmodi emolumentis ac sine illorum praeiudicio) fieri possit.

§ 46. Decernentes praemissa omnia et Clausulae præsingula, nullo umquam tempore, quovis quaesito colore vel ingenio, de subreptionis, obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae defectu notari vel impugnari posse, sed illa semper valida et efficacia fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et inviolabiliter observari; ac notariis curialibus illorumque collegiis praedictis in omnibus et per omnia suffragari; ac, ut praefertur, iudicari et definiri debere.

§ 47. Non obstantibus praemissis ac nostra de non tollendo iure quaesito, non tamen ex causa onerosa praedicta proveniente, et aliis quibusvis apostolicis, necnon in provincialibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus, ac provinciarum, civitatum, terrarum ac locorum huiusmodi, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, quibusvis legatis, vicelegatis, gubernatoribus, potestatibus et aliis personis de huiusmodi officiis quomodolibet, etiam

Ciausulae derogatoria**e.** 

ex causa onerosa, eisdem provinciis, civitatibus, terris et locis ac personis, per quoscumque Romanos Pontifices et Cameram ipsam, etiam nos, et praetextu donationis, concessionis et aliarum dispensationum, etiam motu et scientia similibus ac alias concessis, approbatis et innovatis, quas et quae, illorum omnium vim et effectum, datas et tenores pro expressis habentes, ad effectum praemissorum, revocamus, irritamus et annullamus, illisque specialiter et expresse deroga-

irritantibus.

§ 48. Et insuper, pro praemissorum Auditor C. e- omnium conservatione, praefatum auditorem Camerae in conservatorem et executorem praesentis nostrae intentionis, ac omnium et singulorum in ea contentorum specialiter et expresse facimus, con-Fides tran- stituimus et deputamus. Volentes quod sumpus danda, praesentium transumptis, etiam impressis, sigillo et manu alicuius praelati munitis, talis et tanta fides adhibeatur, qualis et quanta praesentibus adhiberetur si illae in medio originaliter exhiberentur vel ostenderentur. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, a praedicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis dictae Sedis indultis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumcumque totis tenoribus habenda sit in eisdem literis mentio specialis. Nos enim ex nunc irritum decernimus et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum,

anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, pridie nonas octobris, pontificatus nostri anno v.

Sequitur facultas thesaurarii Papae locandi et disponendi de dictis cancel-

# Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Continua mentem nostram solicitudo Exordium. vexare non cessat ut circa ea quae, pro nostrorum et Sedis Apostolicae subditorum utilitate, illorumque necnon civitatum, terrarum et locorum nostri Status Ecclesiastici prospera salubrique directione, a nobis emanarunt, ita provide attendamus quod, per ampliationem facultatum personarum desuper deputatarum ac aliis viis opportunis, illorum debita executio suum felicem celeremque consequatur effectum.

§ 1. Cum itaque nos nuper etc. 1

§ 2. Et, sicut accepimus, idem thesau- Et modo dat rarius ad venditionem et concessionem facultatem thesingulorum officiorum huiusmodi, certis cancellarias losupervenientibus legitimis causis, ita prompte, citra grave dictae Camerae damnum et praciudicium, procedere nequeat; ideirco nos, eiusdem Camerae indemnitati, quantum in nobis est, consulere, et si non venditionis, saltem alia non minus ipsi Camerae commoda atque utili via, de ipsis officiis disponere, ac alia, quae per nos in dictis literis desuper statuta sunt et ordinata, executioni debitae demandare volentes; literarumque praedictarum veriores tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis habentes, praefato Donato Matthaeo Minali, moderno, et pro tempore existenti thesaurario nostro generali huiusmodi, ut ultra eas, quas, literarum earumdem vigore, tam circa offi-

1 Omittitur residuum narrativae, quia ipsa bulla est quae praecedit.

Alia PP. const.

ciorum huiusmodi dispositionem quam alia in literis ipsis contenta quaecumque debite exequenda, sibi concessimus facultates, etiam omnia et singula, tam civilium et criminalium quam quoad scripturas dumtaxat damnorum datorum, notariatuum officia huiusmodi, in toto vel in parte ac alias, prout sibi commodius eidemque Camerae utilius facere videbitur, cum omnibus illorum scripturis, libris, protocollis et instrumentis, si quae habeant, nec non honoribus, oneribus et emolumentis, uni seu pluribus personis, civitatibus, terrarum et locorum praedictorum originariis vel forensibus, ad tempus per eum praefigendum et determinandum, pro pretio seu pretiis reperibilibus ac cum pactis et conditionibus ac alias modis et formis, prout eidem Donato Matthaeo, moderno, ac pro tempore existenti thesaurario huiusmodi, melius videbitur, Camerae praedictae nomine, ac in illius utilitatem et commodum arrendare, locare seu ad firmam vel aliam responsionem annuam seu menstruam concedere. Ac pretium seu firmam vel aliam responsionem huiusmodi, etiam unico contextu et anticipata solutione, recipere et habere aut recipi et haberi, ac de receptis et habitis arrendatarios et solventes quoscumque quietare et liberare seu quietari et liberari facere; necnon quaecumque obligationes, etiam dictae Camerae, bonorum quorumcumque, ac promissiones, actus et instrumenta desuper necessaria, ac in eorumdem arrendatariorum favorem et cautelam tendentia, facere, aliaque opportuna circa ea exegui. Necnon personae seu personis, cui vel quibus officia ipsa, in toto vel parte, ut praefertur, arrendata fuerint, ut officia ipsa per quemcumque seu quoscumque substitutos idoneos et habiles, ac in arte notariatus huiusmodi peritos et notarios, praestita tamen de substitu-

torum eorumdem fide et legalitate idonea et sufficienti cautione, arbitrio dicti thesaurarii, exercere seu illa sublocare libere et licite valeant, scientia, potestate ac auctoritate similibus concedimus et indulgemus, eisque liberam, amplam et omnimodam desuper facultatem, potestatem et auctoritatem damus, concedimus et impartimur.

§ 3. Districtius inhibentes, tam officia Cancellarii præpraesata, emptionis et venditionis ac ar-dicti et notarit rendamenti seu locationis titulo, pro tem- ipsos non impore obtinentibus et exercentibus quam curiarum episcoporum notariis quibuscumque, ne, sub excommunicationis latae sententiae ac ducentorum ducatorum per quemlibet contravenientium, qualibet vice, incurrendis et eidem Camerae Apostolicae applicandis poenis, ipsi in civilibus et profanis, tam ordinariis quam commissariis, uti ad curiales; illi vero in spiritualibus causis, uti ad curiarum episcopalium notarios huiusmodi dumtaxat spectantibus, scribere, actitare seu se alias de illis respective in alterius praeiudicium intromittere, quovis praetextu seu quaesito colore aut ingenio, directe vel indirecte, audeant seu praesumant.

§ 4. Ac mandantes, in virtute sanctae Camerarius et obedientiae ac sub nostrae indignationis clerici contrapoena, dilectis filiis nostro Vitellotio, San- tis obligationi-hus desuper flectae Mariae in Via-Lata diacono cardi- ri curent. nali Vitellio nuncupato, moderno, ac pro tempore existenti sanctae Romanae Ecclesiae camerario necnon dictae Camerae thesaurario, clericis praesidentibus et personis ac quibusvis aliis, ad quos id quomodolibet spectat et spectabit in futurum, quatenus praesentem nostram motus proprii cedulam, necnon arrendamenta, locationes et concessiones de dictis officiis eorumque scripturis respective, ac desuper inter eumdem thesaurarium ac quoscumque eorumdem officiorum et scripturarum respective arren-

datarios et affictuarios pro tempore intervenientia pacta, conventiones et capitula in dicta Camera recipiant et admittant, illaque in eiusdem Camerae libris et protocollis registrari, describi et annotari, ac desuper necessaria contractus et instrumenta, cum debitis ac solitis clausulis, cautelis et obligationibus, fieri, confici et stipulari faciant, literasque patentes et mandata opportuna arrendatariis ac aliis, quibus opus fuerit, dent, tradant et exhibeant realiter et cum effectu.

servativae.

- § 5. Necnon decernentes arrendamenta, Clausulae prae- locationes et concessiones ac scripturas et instrumenta desuper pro tempore facta, valida et efficacia fore, nec, ob intentionis seu voluntatis nostrae aut alium quempiam defectum, subreptionis aut nullitatis vitio subiacere posse.
- § 6. Sicque per quoscumque iudices Clausula sub- et commissarios, quavis auctoritate funlata. gentes, sublata etc., iudicari et definiri debere; ac irritum etc. attentari.

§.7. Non obstantibus nostris, per quas, Derogatio con- inter alia, voluimus res, proventus, iura et obventiones dictae Camerae, non nisi licitatione praevia, cuiquam locari, arrendari vel concedi non posse neque debere, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis quibusvis etc., etiam motu proprio, ac alias in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum veriores tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

sufficit.

§ 8. Volumus autem quod praesentis Sola signatura nostri motus proprii sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula seu constitutione apostolica contraria non obstante.

Placet, motu proprio. I.

Die vigesima octava maii, anno mille- Admissio in Casimo quingentesimo sexagesimo quarto, admissa haec est cedula motus proprii ex decreto Camerae et registrata libro secundo signaturarum sanctissimi domini nostri Papae apud me notarium, fol. LXXXIII.

Hieronymus de Tarano. Admiss. die 28 maii 1564, pontif. anno v.

### XCVII.

Quod maior pars cardinalium sanctissimae Inquisitionis decernit, a tota congregatione valide statutum censetur 1.

# Pius episcopus, motu proprio, etc.

Cum nos per nostrum specialem mo- Deputatio cartum proprium, sub data Romae apud San-dinalium conctum Marcum, quarto nonas augusti, pon-Inquisitionis. tificatus nostri anno quinto, officio supremo in alma Urbe et Curia nostra ac tota republica christiana sanctae Inquisitionis haereticae pravitatis, eiusque causarum audientiae, cognitioni, expeditioni et terminationi praefecerimus et deputaverimus dilectos filios nostros Ioannem Michaelem Sanctae Anastasiae Saracenum, et Ioannem Baptistam Sancti Clementis Cicadam, ac Ioannem Suavium Sanctae Priscae Reumanum, necnon Michaelem Sanctae Sabinae Ghislerium, et Clementem Sanctae Mariae in Aracoeli Monialium, et Ludovicum Sancti Cyriaci in Thermis Simonetam, et Carolum Sancti Martini in Montibus Borromaeum, presbyteros, ac Vitellotium Sanctae Mariae in Porticu Vitellium, diaconum, tunc titulorum, miseratione divina S. R. E. cardinales, cum facultatibus, iurisdictionibus et auctoritatibus, prout in eodem motu proprio latius continetur.

§ 1. Cum postea etiam in eodem sancto. Alia deputation officio supremo Inquisitionis haereticae

1 Institutionem huius congregationis habes in Pauli III constitut. xLIII, Licet, tom. vI, pag. 344.

pravitatis verbo deputaverimus inquisitorem dilectum filium nostrum Franciscum Alciatum, tituli Sanctae Susannae cardinalem, ne in posterum de ipsius iurisdictione haesitari contingat, motu simili et ex certa nostra scientia, deputationem huiusmodi tenore praesentium approbamus et confirmamus, et quatenus opus sit de novo eumdem generalem inquisitorem haereticae pravitatis, prout suprascripti alii octo cardinales, constituimus, deputamus et ordinamus et in numero supradictorum aliorum inquisitorum unimus et aggregamus.

pars facit tota se dicitur.

- § 2. Et insuper, pro faciliori causarum Quod major expeditione et terminatione, statuimus, decongreg. tecis cernimus et ordinamus ut quicquid per maiorem partem S. R. E. cardinalium, qui in congregatione pro dicto officio intervenerint seu convenerint, dictum, gestum, statutum, ordinatum, decretum, lerminatum seu sententiatum extiterit, sit validum et firmum; ita et taliter quod nullo modo impugnari possit, perinde ac si omnes et singuli cardinales praedicti in dicta congregatione convenissent, et maior pars consensisset.
- § 3. Cum plena et omnimoda iurisdi-Omnimoda iu- ctione, auctoritate et potestate omnibus gregationis est. praedictis cardinalibus et eorum praedecessoribus per nos vel alios Summos Pontifices alias quomodolibet concessis et attributis; irritum etc., decernentes.
- § 4. Non obstantibus praemissis ac qui-Derogatio con- busvis aliis constitutionibus et ordinatiotrariorum. nibus apostolicis et omnibus illis, quae nos et praedecessores nostri voluerunt et voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 5. Decernentes solam praesentis no-Sola sufficit si- stri motus proprii signaturam sufficere, et gnatura. ubique, in iudicio et extra, fidem facere, regula contraria non obstante.

Placet, motu proprio. I.

#### XCVIII.

Declaratio quod Concilii Tridentini decreta circa reformationem et ius positivum tantummodo ligare coeperant a kalendis maii mdlxiv.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sicut ad sacrorum conciliorum decreta ac canones auctoritas atque confirmatio Apostolicae Sedis et debet et solet accedere, ita si qua super eis exorta sit dubitatio, eiusdem Sedis iudicio et declaratione tollenda est.

Exordium.

- § 1. Ad aures nostras. pervenit multos Dubitabant mulesse qui dubitent ex quo tempore coeperint decreta sacri generalis concilii Tri-ligare coepisdentini, ad reformationem et ius positivum form. iusque podumtaxat spectantia, eos, ad quos pertinent, obligare, illa praesertim quae tempora certa praestituunt ad provinciales dioecesanasque synodos celebrandas, ad sacros ordines suscipiendos, ad Religionem profitendam, ad parochiales ecclesias aliaque beneficia ecclesiastica, quae eiusdem 1 concilii decretis retineri prohibitum fuit, resignanda, et ad complures res huiusmodi exequendas, ac alias omnes ad praedictam reformationem iusque positivum tantum spectantes, quae observari aut evitari debeant.
- § 2. Nos itaque, ut omnis controversia Deciarat idea dubitatioque tollatur, motu proprio, eam Se ligaro a karem, prout rationi, iuri et acquitati con-lend, main 1862. venire censuimus, duximus declarandam. Nam, etsi ipsius concilii decreta, etiam de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium consilio et assensu, in consistorio nostro secreto confirmata a nobis fuerunt sub finem mensis ianuarii, et ab eo etiam tempore apud hanc sanctam Scdem observari coeperunt, quia tamen non parum temporis in eis Romae diligenter emendateque imprimendis necessario con-
  - 1 Illius

sumptum fuit, et iure etiam communi sancitum est ut constitutiones novae vim, non nisi post praedicta decreta omnia, ad dictam reformationem iusque positivum dumtaxat spectantia, a kalendis maii proxime praeteriti omnes obligare coepisse, neque post eam diem excusationem cuiusquam, quod ea ignoraverit, admittendam.

- § 3. Atque ita apostolica auctoritate de-Decretum ir- claramus ac definimus, et ab omnibus iudicari debere mandamus atque statuimus. Decernentes irritum et inane, si quid secus a quoquam, quacumque dignitate, auctoritate et potestate praedito, contigerit iudicari.
- § 4. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis aliisque in rogatoriae. contrarium facientibus quibuscumque.

Sanctio poen.

§ 5. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, xiv kalendas augusti, pontificatus nostri anno v. Dat. die 19 iulii 1564, pontif. anno v.

## XCIX.

Institutio congregationis S. R. E. cardinalium super executione et observantia sacri concilii Tridentini et aliarum reformationum huius Pontificis.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

bullis, referun-

Alias nos nonnullas constitutiones et or-Reformationes, dinationes, reformationem majoris poenipraecedentibus tentiarii ac sacrae Poenitentiariae nostræ ac vicarii nostri ac eius officii, necnon camerarii et Camerae Apostolicae ac illius causarum auditoris, necnon Palatii Apostolici causarum auditorum ac gubernatoris et Capitolinae curiarum et contradictarum, aliorumque almae Urbis nostrae ac Romanæ Curiæ tribunalium et officiorum concernentes, edidimus; quae tamen,

(ut intelleximus) ab eorumdem officiorum et tribunalium praefectis ac officialibus minus diligenter observantur.

§ 1. Cum autem enixae nostrae volun- Institutio contatis sit illa, ut et pariter decreta sacri qua inrubrica). concilii Tridentini in his, quae ad eorum officia spectant, ab eisdem omnino observentur; nos propterea considerantes parum esse iura condere, nisi sint qui ea executioni demandari faciant, et in præmissis, prout ex debito pastoralis officii nobis, meritis licet imparibus, iniuncti obligamur, salubriter et utiliter providere, praefatasque constitutiones et ordinationes ac decreta concilii, quas et quae hic haberi volumus pro expressis, inviolabiliter observari volentes; venerabili fratri nostro Ioanni episcopo Tusculanensi Morono, Ioanni Michaeli Sanctae Anastasiae Saraceno, ac Ioanni Baptistae Sancti Clementis Cicadae, necnon Michaeli Sanctae Sabinae Alexandrino, Clementi Sanctae Mariae in Aracoeli, Ludovico Sancti Cyriaci in Thermis Simonetae, ac Carolo Sancti Martini in Montibus Borromaeo, presbyteris, necnon Vitellotio Sanctae Mariae in Porticu Vitellio nuncupatis titulorum, diacono, cardinalibus committimus et mandamus quatenus ipsi seu eorum maior pars, coniunctim vel divisim, eorum arbitrio, etiam tamquam executores dictarum literarum, constitutionum et decretorum praedictorum, constitutiones et ordinationes ac decreta praefata, iuxta tenores eorum ac literarum desuper confectarum, per quoscumque Poenitentiariæ, Vicariae et Camerae ac Rotae curiarum ac tribunalium praedictorum iudices et officiales, sub excommunicationis latae sententiae, ac privationis officiorum et aliis eisdem cardinalibus benevisis, etiam pecuniarum, eo ipso incurrendis poenis, firmiter observari faciant, et cum effectu, nisi, tam in executione dictorum decretorum concilii, quam dictarum literarum

nostrarum, aliqua dubietas aut difficultas emerserit (quo casu ad nos referant), invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 2. Ac eos qui literis et decretis præ-Obedientia con- dictis et eorumdem cardinalium mandatis Rregationi debi- non paruerint, ex nunc, prout ex eadem die et e contra, illorum officiis privatos, necnon ad illa et alia Romanae Curiae officia in posterum obtinenda inhabiles; ac ipsis ab eisdem officiis sic privatis, illa tamquam per privationem vacantia a datario nostro vendi, et a quibusvis personis idoneis pro pretio convenienti emi, libere et licite posse, auctoritate nostra, curent, nuncient, decernant ac declarent, prout nos harum serie nunciamus, decernimus et declaramus.

trariorum.

§ 3. Non obstantibus quibusvis consti-Derogatio con-tutionibus et ordinationibus apostolicis ac Poenitentiariae et curiarum necnon tribunalium praedictorum statutis etc., etiam iuramento etc. roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis illis ac dictis officialibus et tribunalibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu simili et alias quomodocumque concessis etc. Quibus omnibus etc., illorum tenores etc. hac vice latissime derogamus. eaque adversus praemissa nullatenus suffragari volumus, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Placet, motu proprio. I. Datum Romae apud Sanctum Marcum, quarto nonas augusti, anno v.

Dat. die 2 augusti 1564, pontif. anno v.

C.

 $Facultas \ S. \ R. \ E. \ cardinalium \ congrega$ tionis super inquisitione haereticae pravitatis tenendi et legendi libros haereticos aut alias prohibitos, et concedendi aliis licentiam eos habendi ac legendi.

Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Cum inter crimina, quae animadversione digna sunt, et in corrigendo exempla cun-

ctis praebere debeant, haeresis sit gravius Hic Pontifex et ceteris detestabilius: ideo, cum nobis dinales inquisimaxime displiceat, et ne illud latius serpat, sed hanc bulpro illo extirpando, cunctis, etiam de cri- lam bic non ha-bes. mine huiusmodi infectis, et illius fautoribus, ne ad deteriora (quod Deus avertat) delabantur, per nos non modicum invigilandum sit. Cumque annis praeteritis et etiam forsan usque in hodiernum diem in diversis mundi partibus, proh dolor! haereses et falsa dogmata pullulaverint, et adhuc pullulent, solicitante humani generis inimico, minusque, etiam cuiuscumque correctionis praetextu, pullulare cessent. Propterea dilectos filios nostros Ioannem Michaelem Sanctæ Anastasiæ Saracenum, Ioannem Baptistam Sancti Clementis Cicadam, Ioannem Suavium Sanctæ Priscae Reumanum, Michaelem Sanctae Sabinae Alexandrinum, Clementem Olera Sanctae Mariae de Aracoeli, Ludovicum Sancti Cyriaci in Thermis Simonetam, Carolum Sancti Martini in Montibus Borromæum, presbyteros, ac Vitellotium Sanctæ Mariae in Porticu diaconum Vitellium, cardinales nuncupatos, pro erroribus, qui in occasione quarumcumque haeresum dietim contingunt, reprimendis, et seu haeresibus huiusmodi et illarum fautoribus, Domino nostro Iesu Christo auxiliante, extirpandis deputaverimus, ac eos in inquisitores seu in sanctae Inquisitionis congregatione deputatos cum omnimoda potestate constituerimus.

§ 1. Et eis saepe contingat, ne catholici Illi Indigebant et christicolae veneno huiusmodi sectae ex causis hte et illius fautorum afficiantur, ac etiam pro  $\frac{expressis, quos}{tamen}$  tenere negociorum et causarum pro tempore in- non valebant currentium expeditione, ac haereticorum, qui etiam ad praesens carceribus in alma Urbe nostra mancipati existunt, ac pro tempore mancipentur, deprehensione et eorum ad veram doctrinam reductione, nonnullos seu quamplures libros ab ipsis impiis haereticis et sectae Luteranae fau-

stante indice.

toribus compositos et in lucem editos ac qui in dies successu temporis edentur et componentur; ac etiam aliquando oporteat, pro conservanda religione in cordibus catholicorum, eisdem libris et haereticorum deceptionibus, fraudibus et dolis ac machinationibus respondere, vel a viris catholicis ac sacrae doctrinae peritis responderi facere, stantibusque constitutionibus hactenus per nos editis, et per indicem librorum correctorum, de mandato nostro vel alias factum, prohibitionibus sacris, eosdem libros, pro huiusmodi erroribus reprimendis, tenere et legere dubitent, ac, ut filii obedientiae, eosdem libros perspicere, ut accepimus, non audeant.

tifex licentiam (de qua in rucedit;

§ 2. Ad omnem igitur haesitandi ma-Hic ideo Pon-teriam et conscientiae scrupulum in eis et facultatem tollendum, motu simili et ex certa nostra brica) eis con-scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, de eorumdem Ioannis Michaelis, Ioannis Baptistae, Ioannis Suavii, Michaelis, Clementis, Ludovici, Caroli ac Vitellotii cardinalium fide, probitate et constantia singularem tum notitiam, tum fiduciam habentes, eisdem cardinalibus, ut durante eorum officio, et quamdiu inquisitioni huiusmodi praefuerint, quoscumque, quaecumque, quotcumque et qualiacumque quorumcumque, tum antiquorum tum modernorum et futurorum infidelium et haereticorum, aut haeresis et cuiuscumque impietatis vel superstitionis vel reprobatae lectionis condemnatorum vel suspectorum, ac etiam incertorum vel dissimulatorum auctorum et scriptorum, atque etiam Hugonotorum. commentaria, tractatus, libros, collectanea, expositiones, annotationes, interpretationes, versiones et alia cuiuscumque inscriptionis et argumenti opera, quocumque nomine nuncupata, latino, graeco, hebraeo aut quocumque alio, etiam vulgari, cuiuscumque regionis sermone composita,

tam manuscripta quam a quibuscumque impressoribus, et in quibuscumque locis, etiam nominatim prohibitis vel suspectis, seu etiam sine impressorum et locorum ac temporis titulo, ac absque locorum ordinariorum et haereticae pravitatis inquisitorum aut aliorum ad id deputatorum licentia et approbatione impressa, etiam ex professo contra nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem et sanctam Romanam Ecclesiam ac Sedem Apostolicam praedictam composita et conscripta ac etiam divulgata; necnon haereses et errores, seu reprobatas et damnatas disciplinas continentia; necnon impressorum et auctorum aliorumque id genus hominum damnatorum memoriam et nomina praeseferentia, tam per officium sanctæ Romanae et universalis Inquisitionis, quam alias quomodocumque et qualitercumque, in genere vel in specie, pro tempore prohibita, in quibusvis mundi partibus, ad quos cos accedere contigerit, potissimum in alma Urbe nostra et Romana Curia habere, tenere, legere, absque aliquo conscientiae scrupulo, et cuiuscumque suspicionis vel infamiae aut censurarum ecclesiasticarum incursu, libere et licite possint et valeant. Ita quod in futurum nullatenus super retentione librorum, scripturarum, extractuum et explicationum et commentariorum huiusmodi impediri, molestari vel argui seu inquiri possint, plenam et liberam licentiam, facultatem et auctoritatem concedimus et impartimur, ac desuper cum eis indulgemus.

§ 3. Districtius inhibentes quibusvis Prohibetque aliis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, libros prohibipersonis, etiam quacumque auctoritate, tos teneant val praecellentia et dignitate fungentibus, e- vigore cuiustiam cardinalatus honore praeditis, ne cumque privieosdem libros, extractus seu scripturas corund. card. et commentaria huiusmodi, etiam, ut præinquisitorum licentia. fertur, specificata, quovis quaesito colore,

etiam cuiusvis privilegii a nobis et a praedecessoribus nostris vel ab ipso sanctæ Inquisitionis officio hactenus concessi praetextu, penes se retinere aut tenere, legere et explicare, absque cardinalium praedictorum nova facultate et licentia, sub excommunicationis maioris et latae sententiae poena, quam eo ipso in his ferimus scriptis, ac aliis poenis a constitutionibus ac sacris canonibus inflictis et in indice huiusmodi contentis, audeant seu praesumant. Ac decernentes irritum etc.

eisdem inquisit. licentias dandi.

§ 4. Et nihilominus eisdem supranomi-Facultatem natis cardinalibus dilectis filiis nostris, concedit tales quando eis vel eorum maiori parti videbitur, si placuerit, in plena congregatione tantum, similem licentiam concedendi quibuscumque personis, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis et præeminentiae existentibus, supradictos libros, etiam cuiuscumque damnatae lectionis, tenendi, habendi, legendi et interpretandi seu explicandi ad tempus vel in perpetuum, et concessam revocandi, similiter licentiam et facultatem concedimus et impartimur de gratia speciali.

rogatoriae.

§ 5. Non obstantibus Lateranensis et Clausulae de- quorumcumque conciliorum ac aliis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, statutis etc., etiam iuramento roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis pro tempore existentibus sanctae Inquisitionis huiusmodi maioribus inquisitoribus et quibusvis, etiam S. R. E. cardinalibus, ceterisque ad dictum officium in dicta Urbe et alibi deputatis, ac alias, in genere vel in specie, etiam cum censurarum et poenarum incursu, aliisque decretis et clausulis, sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam motu proprio etc. seu etiam consistorialiter ac alias quomodolibet concessis, quibus omnibus, etiam si de illis etc. tenores etc., hac vice

latissime, specialiter et expresse derogamus, ac sufficienter derogatum esse decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Fiat, motu proprio. I.

§ 6. Et de concessionibus, impartitionibus, indultis, inhibitione, singulis de-repetitio. cretis, derogatione, declaratione, de ac pro omnibus et singulis praemissis, ut supra, latissime extendendis. Et cum opportuna, si videbitur, exequutorum deputatione etc., etiam sub censuris etc., cum potestate aggravandi etc., invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, et cum derogationibus, constitutionibus de una et de duabus diaetis, non tamen ultra tres, ac praedictorum et quorumcumque aliorum quomodolibet contrariorum, ad effectum etc., latissimae extendendis; et quod praesentis motus proprii sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula contraria non obstante, seu, si videbitur, literæ per breve nostrum cum praemissorum omnium et singulorum etiam qualitatum ac nominum et cognominum consultorum huiusmodi maiori et veriori specificatione et expressione expediri possint.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, vi kalendas septembris, anno v.

Dat. die 27 augusti 1564, pontif anno v.

CI.

Reintegratio privilegiorum ac facultatis quaerendi elecmosynas pro archihospitali Sancti Spiritus in Saxia de Urbe 1

#### Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Cum Magistrum illum coelestem et Dominum nostrum, quamdiu, sub mortalitatis nostræ exuviis, in hoc mundo peregrinatus est, pauperum infirmorum curam non

I Alia de isto archihospitali plene scripsi apud const. xL Innocentii III, Inter, tom. III, pag. 189.

Clausularum

Procenium.

solum per seipsum assidue gessisse, sed etiam illam nobis in discipulis suis diligenter demandasse recordamur, necessariae hospitalium, in quibus infirmos quotidie cum maxima charitate recipi et sollicite curari cognovimus, subventioni, et miserabilium personarum in eis degentium consolationi deesse non possumus. Unde, maiorem aliquorum necessitatem cognoscentes, tametsi spirituales indulgentias et alias gratias, eis aliisque similibus piis locis per Sedem Apostolicam olim concessas, generaliter, certis rationabilibus de causis, revocandas duxerimus, maiori tamen et urgentiori nonnullorum necessitate prospecta, similiter ex causis non minus comprobandis, illa adversus revocationes huiusmodi aliquando restituenda censemus, ut quod ipsi personaliter praestare nequimus, ad id fideles ipsos exequendum spiritualibus muneribus invitemus.

revocavit induldi super impeirregularitatib.

§ 1. Sane, cum retroactis annis privi-Hic Pontifex legia, indulgentias, facultates, etiam distum dispensan- pensandi super impedimentis matrimodimentis matri. nialibus et aliis quibuscumque defectibus monialibus et ac super irregularitatibus, necnon absolvendi, et alias gratias, variis ecclesiis, et tam nostro Sancti Spiritus in Saxia de Urbe, Ordinis Sancti Augustini, quam certis aliis hospitalibus et piis locis per diversos Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac etiam per nos et Sedem praedictam varie concessa, pluries limitaverimus et restrinxerimus et declaraverimus. Ac postremo, ex certis tunc expressis causis, per nostras sub data decimotertio kalendas octobris, pontificatus nostri anno III, desuper expeditas literas, motu proprio revocaverimus et cassaverimus et annullaverimus, districtius inhibentes eorumdem hospitalium et aliorum piorum locorum praeceptoribus, superioribus et personis, etiam sub excommunicationis latae sententiae poena, ne de ce-

tero indulgentiis, concessionibus, facultatibus, privilegiis, indultis et aliis gratiis huiusmodi uti, seu se de illis intromittere quoquomodo praesumerent. Ac decernentes irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingeret attentari, prout in dictis literis plenius continetur.

§ 2. Ac in concilio Tridentino statutum Conc. Trid., ses. sit ut quaestores eleemosynarum eorum- xui, cap. 9, statuit quaestores que nomen et usus deinceps in quibus-eleemosynarum cumque christianae religionis locis peni-gentiasque per tus aboleantur, nec quaestores ad officium ordinarios certo modo publicari. quaestorum huiusmodi exercendum ulterius admittantur; et nihilominus indulgentias et alias spirituales gratias, quibus non ideo concilium ipsum christifideles privandos esse censuit, in posterum per ordinarios locorum, adhibitis duobus de capitulo, debitis temporibus, populo publicandas esse decreverit; dans illi facultatem etiam eleemosynas huiusmodi atque oblata sibi charitatis subsidia, nulla prorsus mercede accepta, fideliter colligendi, ut tandem omnes vere intelligant coelestes hos Ecclesiae thesauros non ad quæstum, sed ad pietatem exerceri.

§ 3. Nos, praefati hospitalis nostri, ad Hic ideo Ponquod non solum magnus pauperum infir- ventione huius morum ex omnibus christiani orbis na-hospitalis, ubi tionibus Romam venientium quotidie fit ra exercentur, concursus, sed etiam in quo non parvus eius indulgenutriusque sexus infantium expositorum nu- tias et privilemerus habetur, alitur et instituitur; ipsæ-non contraria, que pauperes puellae nubiles industriis spitali tantum, viris matrimonio copulantur, et alia pie- bris a generatatis opera diligenter exercentur, ut tot specificandis; tantisque sumptibus ad id necessariis sufficere valeant, subventioni, quantum nobis ex alto permittitur, consulere cupientes; ac omnia et singula privilegia, indulgentias, etiam plenarias, facultates, indulta et alias gratias eidem hospitali, eiusque praeceptori, membris et personis per quoscumque Romanos Pontifices

aboleri, indul-

innovat omnes eiusque mempraedecessores nostros ac nos et Sedem i praedictam hactenus quomodolibet concessa, literarumque desuper confectarum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, motu proprio et ex certa scientia nostra, eadem privilegia, indulgentias, etiam plenarias, et alias facultates, indulta, aliasque gratias, quæ præfato concilii decreto minime adversantur, sed illi commode coaptari poterunt, ad hoc dumtaxat ut illis omnibus et singulis idem hospitale et eius membra ad id per dilectum filium Bernardinum Cyrillum de Aquila, modernum, et pro tempore existentem praeceptorem dicti hospitalis, ad eius beneplacitum in scriptis designanda et specificanda, iuxta ipsius decreti conciliaris formam et tenorem, ubilibet gentium uti, frui et gaudere; ipsique fideles indulgentias et alias gratias in eis contentas consequi libere et licite valeant in omnibus et per omnia, perinde ac si revocatio ac desuper expeditae literae nostrae praedictae non emanassent, hospitali eiusque praeceptori et personis praefatis in perpetuum, apostolica auctoritate, tenore praesentium, quatenus sint in usu, et dummodo decretis concilii huiusmodi non repugnent vel praeiudicent.

mosynas colli-

§ 4. Quodque publicatio locorum, ad-Formam elee- hibitis duobus de capitulo, temporibus gendi apponit debitis fieri debeat, qui et eleemosynas aliaque oblata sibi charitatis subsidia, nulla prorsus mercede accepta, fideliter colligi et ad effectum praemissum consignari debeant, restituimus ac de novo concedimus et elargimur; ac idem hospitale, adversus literas nostras huiusmodi, quoad praemissa, in pristinum et eum, in quo ante dictam revocationem erat, statum reponimus et plenarie reintegramus. Ac privilegia, indulgentias, facultates, indulta et alias gratias huiusmodi dicto hospitali restituta et de novo concessa, hospitaleque, adversus revocationem nostram huiusmodi, plene reintegratum esse et censeri.

§ 5. Et sic per quoscumque locorum clausula sublaordinarios et alios iudices et commissa- ta etc. rios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere. Ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac qui- Clausulae debusvis apostolicis, necnon in provinciali-rogatoriae. bus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus ac omnibus illis, quae in literis, in ipsius hospitalis favorem expeditis, praedictis non obstare concessum fuit, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die undecima octobris, millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 11 octobris 1564, pontif. anno v.

# CII.

Prohibitio confidentiarum beneficialium et reservatio dispositioni Sedis Apostolicae quorumcumque beneficiorum in confidentiam receptorum, cum poenarum inflictione in huiusmodi criminis reos.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanum Pontificem in excelsa militantis Ecclesiae specula constitutum, vigiles mentis oculos non solum in absentium extendere, sed potissimum in praesentium domesticorumque fratrum et fi-

Exordium.

liorum suorum mores diligenter persorutandos aliquando reflectere, ac cos præsertim, quos in apostolicae sollicitudinis partem evocavit Altissimus, nedum ab omni pactionis illicitae contagione, verum etiam ab eius omnimoda suspicione vacuos et immunes conservare decet, ut qui ceteros illustris officii sublimitate antecellunt, eosdem, prisca etiam illa morum integritate praestare dignoscantur.

§ 1. Sane, licet dudum, cum certam Causae buius simoniacae pravitatis speciem, quam beneficiorum confidentiam vocant, etiam Romanae Curiae, atque adeo in sacrum venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium collegium, quasi per cuniculos, irrepsisse, ac nonnullos ex ipsis fratribus, nimia quadam facilitate, seu potius importunis amicorum familiariumque precibus adductos, beneficia ecclesiastica in confidentiam huiusmodi recepisse et frequenter recipere intelleximus; hanc illicitam beneficientiae exercendae seu amicitiae colendae viam a tanto saltem collegio prorsus eliminare cupientes, eosdem fratres, in consistorio nostro secreto, non semel admonuerimus huic aliena beneficia custodiendi modo ne assuescerent, neve illa hoc pacto reciperent, utque sic recepta dimitterent; nihilominus nuper ad aures nostras pervenit eorum aliquos monitionis nostrae, immo potius suimet, oblitos, ea, quae custodienda receperant, beneficia, nondum tamen dimisisse; et insuper illos et nonnullos alios, etiam patriarchas, archiepiscopos et alios episcopos, ac etiam Camerae Apostolicae clericos, ecclesias, monasteria, dignitates et alia beneficia huiusmodi, in sui favorem resignata, cessa vel alias dimissa, acceptasse, aut de illis, per obitum vel alias vacantibus, a nobis et praedecessoribus nostris, seu etiam ab ordinariis et aliis inferioribus collatoribus, etiam ad

patronorum praesentationem, ad alterius commodum sibi provideri obtinuisse; illaque ac etiam alia aliter vacantia, sibi in titulum, commendam vel administrationem aut alias dicta auctoritate concessa, quandoque in resignantium vel cedentium seu etiam aliorum favorem cessisse vel alias dimisisse. Ac sibi propterea pensiones annuas ac fructus, redditus et proventus ecclesiarum, monasteriorum, dignitatum et aliorum beneficiorum huiusmodi, in toto vel in parte, etiam aliquando cum facultate illas et illos transferendi, ac etiam collationem, provisionem, praesentationem et aliam dispositionem beneficiorum ecclesiasticorum, ad earumdem ecclesiarum, monasteriorum et dignitatum praelatos pro tempore existentes ac alios huiusmodi beneficia pro tempore obtinentes pertinentium, necnon regressus sive accessus et ingressus ad ecclesias, etiam cathedrales, monasteria ac alia diversa beneficia ecclesiastica sibi reservari procurasse et obtinuisse, ad hoc videlicet ut confidentes sic decimarum apostolicarum vel communis dicti collegii et annatae aliorumque iurium dictae Camerae debitorum solutionem eludant, integrisque beneficiorum, ctiam in mensibus apostolicis vacantium, aut alias dispositioni Sedis Apostolicae generaliter reservatorum, collationibus, ac interdum ut beneficia ipsa, tempore procedente, in aliquorum, tunc forsan de iure inhabilium et incapacium vel nondum adhuc natorum, favorem cedantur seu resignentur, vel ut personae inhabiles et incapaces huiusmodi, ctiam laici, pensionibus ac fructibus, redditibus et proventibus ecclesiasticis fruantur et gaudeant, seu potius illis et facultate transferendi praedicta abutantur, in animarum suarum periculum et perniciosum exemplum.

§ 2. Quare nos, hanc cardinalium eorumdem in monitionibus nostris parendo confidentia re-

reserval;

cepta, a die re- incuriam, et tam illorum quam ceterorum casse hic Pon- praelatorum, etiam clericorum ac aliotifex decernit, rum quorumcumque, indignam fallaciam, et Sedi Apost. conniventibus oculis, diutius minime dissimulandam, sed huic errori, ne radices altius agat, occurrendum tandem esse censentes; et quoniam hanc ipsorum, qui monitioni nostrae non parentes, beneficia huiusmodi in confidentiam, ut praefertur, retinuerunt, et fructus ex eis indebite vel percipiendo vel per alios nomine suo, etiam per simulatas illorum locationes et fictas de receptis quietantias ac donationes et remissiones, percipi sinendo, graviter excesserunt cardinalium metam, potius ex immoderata erga suos indulgentia, quam aliquo praeceptorum nostrorum spretu, processisse facile reputamus; idcirco omnes et singulas ecclesias, etiam metropolitanas et alias cathedrales, ac monasteria, etiam consistorialia, prioratus, praeposituras, praepositatus, dignitates, etiam maiores et principales, etiam conventuales, personatus, administrationes et officia, ceteraque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum regularia, etiam de iure patronatus, etiam laicorum, etiam nobilium et illustrium, etiam ex fundatione et dotatione existentia, per eiusdem Romanae Ecclesiae, etiam episcopos, cardinales et quoscumque alios, etiam patriarchas, archiepiscopos et alios episcopos, ac etiam eiusdem Camerae clericos, in titulum, commendam vel administrationem aut alias in huiusmodi confidentiam iure prohibitam, cuiusvis personae, ut praesertur, contemplatione vel intuitu, quovis modo recepta, illorum liberam collationem et dispositionem nobis et Sedi Apostolicae harum serie reservantes, ipso iure, a die receptionis earumdem vacavisse et vacare. Ac fructuum et pensionum reservationes ac facultates concessiones eis, ut praemittitur, factas, ac regressus sive accessus et ingressus concessos huiusmodi cessasse et cessare ac extinctos esse.

§ 3. Et eosdom cardinales seu quosvis Reditus ad Cameram Apoalios, a prima die receptionis beneficio-stolicam applirum huiusmodi citra, fructus, redditus et cat; proventus earumdem ecclesiarum, monasteriorum, dignitatum et aliorum beneficiorum, ac pensiones praedictas indebite percipere suosque facere non potuisse neque debuisse, sed illos omnes et singulos ad Cameram eamdem devolutos fuisse et esse, illique deberi; ac ipsos cardinales et alios, ad quorum manus quomodolibet pervenerunt, et eorum haeredes, ad integram illorum restitutionem in utroque foro teneri et ad id opportunis iuris remediis compelli debere, auctoritate apostolica, tenore praesentium, decernimus et declaramus.

- § 4. Et insuper universis et singulis, Prohibet hace tam eiusdem Rom. Ecclesiae cardinalibus, sub poenis hic etiam episcopis, quam praelatis et clericis expressis; ac aliis praedictis, praesentibus et futuris, ne deinceps ullo umquam tempore aliquas ecclesias, monasteria, dignitates vel alia beneficia, etiam de dicto iure patronatus, uti praefertur, existentia, aut fructus vel pensiones, aut regressus seu accessus, in confidentiam praedictam aut ad effectum reservationum huiusmodi sibi postmodum cedentibus procurandarum, recipere præsumant, cardinalibus videlicet et aliis praelatis huiusmodi, in virtute sanctae obedientiae et sub interdicti ingressus ecclesiae; reliquis vero, sub maioris excommunicationis latae sententiae poena, per contrafacientes eo ipso incurrenda, a qua, nisi a nobis aut Romano Pontifice pro tempore existente, practerquam in mortis articulo constituti, absolvi nequeant, districtius inhibemus.
- § 5. Ac quascumque collationes, provi- Annullat quastransferendi, et collationis beneficiorum siones, praefectiones, commendas, reser-cumque provi-

decernit.

siones de his vationes, facultates, etiam transferendi ac l et illa vacare regrediendi, sive accedendi et ingrediendi, ac Sedi Apost. ac alias dispositiones de ecclesiis, monasteriis, dignitatibus et aliis beneficiis, eorumque fructibus et beneficiorum collationibus, per nos et alios Romanos Pontifices successores nostros, etiam motu proprio seu consistorialiter, aut etiam per ordinarios et alios inferiores collatores, etiam ad patronorum eorumdem praesentationem et alias quomodolibet, cum interventu confidentiae huiusmodi, expresse sivo occulte, ac de iure praesumpto et alias contra praemissa pro tempore factas, nullas et invalidas, nulliusque roboris vel momenti fore, neque cuiquam suffragari, sed ecclesias, monasteria, dignitates ac alia beneficia huiusmodi ipso iure vacare, ac nostrae et Sedis Apostolicae dispositioni reservata, fructusque et pensiones Camerae Apostolicae applicatos, ut praefertur, esse et censeri.

ritans.

§ 6. Sicque, in praemissis omnibus et Decretum ir- singulis, per quoscumque iudices et commissarios, etiam ipsius Ecclesiae Romanae cardinales, sublata eis quavis aliter interpretandi et iudicandi facultate, etiam per praesumptiones et coniecturas legitimas et eorum arbitrio (cum alias confidentias huiusmodi in lucem erui et probari non posse constet) procedendo, iudicari et definiri debere; ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane similiter decernimus.

rogatoriae.

§ 7. Non obstantibus felicis recorda-Clausulae de tionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, ac aliis constitutionibus apostolicis, necnon collegii praefati, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, contrariis quibuscumque; ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

- § 8. Et ne quisquam ullo umquam tem- Forma et efpore praesentium ignorantiam praeten-tionis. dere possit, volumus et eadem auctoritate decernimus quod ipsae praesentes literae ad basilicae Principis Apostolorum de Urbe valvas, per aliquem ex cursoribus nostris, illarum copia ibi affixa et dimissa, et etiam in Cancellaria Apostolica, de more publicentur, ac in eiusdem Cancellariae quinterno, ad maiorem partium illas in iudicio producere volentium commoditatem, describantur.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam nostrae reservationis, declarationis, inhibitionis, decreti et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, decimo sexto kalendas novembris, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 17 octobris 1564, pontif. anno v.

#### CIII.

De electionibus ad regimina monasteriorum, praepositurarum et aliarum dignitatum conventualium.

# Sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Pius divina providentia Papa IV

Ad cuius pervenit notitiam quod, licet Causa buius alias omnia monasteria virorum, valorem aut si aliquibus, communiter vel divisim, | ducentorum florenorum auri communi

aestimatione excedentia, necnon prioratus, praeposituras ac alias dignitates conventuales et praeceptorias generales Ordinum quorumcumque dispositioni suae generaliter reservaverit, ac propterea illorum provisiones, et ad ea, quae speciali privilegio eligendi, sibi per Sedem Apostolicam concesso, suffulta sunt, canonice factarum electionum confirmationes, ad Sanctitatem Suam et dictam Sedem pertinere noscantur; nihilominus plerique religiosi, caeca nimis ambitione agitati, partim electiones de suis personis ad monasteria, prioratus et alias dignitates conventuales huiusmodi, vel privilegium eligendi praedictum habeant vel illo careant, nullo iuris ordine servato, nullaque boni vel aequi ratione habita, temere fieri, factasque, per Ordinum superiores aut locorum ordinarios de facto confirmari; partim vero, nedum priusquam electiones de se ad monasteria et alias conventuales dignitates eligendi privilegio suffulta, factae, rite confirmentur, sed ne electi quidem canonice, se in regimine et administratione, tam in spiritualibus quam temporalibus, monasteriorum aliarumque dignitatum vacantium eorumdem ac illorum bonorum immiscere non verentur, in animarum suarum periculum, auctoritatis apostolicae contemptum et plurimorum scandalum.

lectionum facta-

§ 1. Volens tantis, qui paulatim in re-Annullatio e- ligiosos irrepserunt abusibus et ausibus rum absque se- nimis licentiosis aliquando, sicut par est, dis Apostolicae occurrere, suamque Sedi praefatae praeconfirmatione. rogativam asserere, omnes et singulas electiones quarumvis personarum ad regimina monasteriorum, prioratuum, præpositurarum et aliarum dignitatum conventualium ipsarumque electionum confirmationes, per quoscunique, cuiusvis status, gradus, ordinis et conditionis existant, et quavis, etiam archiepiscopali, patriarch, aut maiori, praefulgeant dignitate,

hactenus sic praesumptas, nullas et invalidas, ac pro nullis, invalidis et prorsus infectis, habendas esse; personasque sic, ut praesertur, electas et confirmatas, monasteria aliasque dignitates huiusmodi sine legitimo titulo possedisse et possidere, necnon illorum fructus, redditus et proventus indebite percepisse et percipere; ac personas ipsas ad absolutionem et habilitationem super his, necnon confirmationem electionum de se factarum a Sanctitate Sua seu Romano Pontifice pro tempore existente aut Sede praedicta, infra sex menses a data praesentium computandos, impetrandum, ac literas apostolicas super huiusmodi confirmatione in totum expediendas, omnino teneri declaravit.

§ 2. Et nihilominus hac sua perpetuo Forma desuper valitura constitutione statuit et ordinavit in futurum serquod nullus de cetero se in regimine et administratione monasterii vel alterius dignitatis conventualis, ad quod seu quam illum eligi contigerit, in spiritualibus vel temporalibus, antequam rite celebrata electio a Sanctitate Sua aut Romano Pontifice pro tempore existente et Sede praedicta confirmata, et literae apostolicae desuper expeditae fuerint, per se vel alium, in toto vel in parte, quovis quaesito colore, immiscere, aut ad illud vel illam se recipi facere, vel alias se pro eius praelato gerere praesumant.

§ 3. Decernens omnes et singulos, qui Poense aliter secus fecerint, iure, si quod illis ad mo-electiones connasteria vel eorum regimina et admini- firmantium strationes ac alias conventuales dignitates per electionem huiusmodi quaesitum fuerit, eo ipso privatos, et deinceps ibi ineligibiles esse, ipsaque monasteria et alias dignitates ab eadem Sede impetrari posse; qui vero similes electiones confirmare praesumpserint, cliam co ipso, superiores Ordinum videlicet, suis dignitatibus privatos; ordinariis autem locorum, etiam si

archiepiscopali et maiori praecellant dignitate, ingressum ecclesiae interdictum, eosque ab ecclesiarum suarum regimine et administratione suspensos existere.

Placet, publicetur et describatur. I.

Lecta et publicata fuit suprascripta regula Romae in Cancellaria Apostolica, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimoquarto, die vero martis, ultima mensis octobris, pontificatus præfati sanctissimi domini nostri Papae anno v.

Publ. die 31 octobris 1564, pontif. anno v.

#### CVI.

Alia et secunda reformatio tribunalis Reverendae Camerae Apostolicae et officialium eius.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum inter ceteras animi curas, quibus, Hic Pontifer in hac praecelsa beati Petri Sede, meritis ne gregis do-licet imparibus, constituti, quotidie soliciminici celebra-ri voluit cone. tamur, illa vel a primordiis assumptionis nostrae ad summi apostolatus apicem praecipua fuerit ut universum gregem dominicum fidei nostrae commissum, ad illicita valde proclivem, pro nobis iniuncti muneris officio, in viam salutis reduceremus, eiusque rei gratia, sacrum oecumenicum et generale concilium in civitate Tridentina indicendum, celebrandum et, Deo favente, absolvendum convenimus.

riam et eius ofut in multis concedentibus;

pro reformatio-

Trid.

§ 1. Et propterea ne, dum foris de re-Romanam Cu- formandis in universali Ecclesia moribus Aciareformavit, tractabatur, interim ipsam morum censustitution, prac- ram domi, videlicet apud Sedem ipsam, detrectare, causamque Curiae Romanae et almae Urbis nostrae, in qua sacerdotii principatum et christianae religionis caput, unde merito universi christifideles rectae catholicaeque vitae sumerent exem-

plum, divina instituit Providentia, protelare videremur, quinimmo, ut a domo nostra iudicium inciperet, Curiam ipsam ac praecipuos illius magistratus, ordines et officia multis excessibus et corruptelis, quae, vesana hominum libidine, in eam sensim irrepserant, summis tum studio tum diligentia repurgaverimus.

§ 2. Et inde animum nostrum ad Ca-Eiusque Camemeram Apostolicam, ad quam negotia locorum omnium totius sanctae Romanae Ecclesiae Status assidue confluent, eiusque tribunal, quod sive iurisdictionis antiquitate et auctoritate, sive rerum gerendarum excellentia, sive virorum amplitudine, ceteris in eadem Curia præstat, intendentes; multa, quantum tulit temporis ratio, circa illius iurisdictionem huiusmodi ac potestatem et facultatem, necnon dilectorum filiorum notariorum et aliarum personarum suarum statum et directionem salubriter ordinaverimus, prout in aliis literis nostris desuper confectis plenius continetur.

§ 3. Nos, semel incoeptum reformationis huiusmodi negotium, Domino coope- Camerae reforrante, diffusius prosequi, nec tamen ex mationem proiis, quae pro ipsius Camerae et pro tem- nia eius privipore existentis Ecclesiae Romanae came- huic reformararii necnon clericorum et reliquarum tioni non sint personarum dictae Camerae statu et di- firmat; rectione, ac alias ibi hactenus salubriter instituta et concessa fuisse reperiuntur, quicquam detrahere; sed, his immotis in sua firmitate permanentibus, ea solum, quae experientia vel deesse vel obesse probavit, opportune, iuxta rerum exigentiam, supplere et emendare volentes; necnon omnium et singularum constitutionum, tam generalium quam specialium, in favorem dictae Camerae editarum, ac quorumcumque privilegiorum, facultatum, gratiarum, concessionum, literarum et indultorum, illi ac praefatis camerario et clericis eorumque collegio et

legia, qualenus

personis per felicis recordationis Gregorium IX, Bonifacium VIII, Urbanum VI, Martinum V, Eugenium IV, Sixtum etiam IV, Innocentium etiam VIII, Iulium II, Leonem X, Paulum III et Iulium similiter Ill ac alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, etiam motu proprio et ex certa scientia, concessorum, confirmatorum et innovatorum; necnon statutorum, ordinationum et decretorum Camerae ac camerarii et clericorum prædictorum eorumque collegii causas, res, personas et statum concernentium, hucusque conditorum et ab eisdem praedecessoribus vel eorum aliquibus confirmatorum, necnon quarumcumque literarum et aliorum documentorum desuper confectorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, motu 'proprio et ex certa scientia nostra ac de apostolicae potestatis plenitudine, illa omnia et singula, ac prout ea concernunt, reliqua in ipsis literis aliisque documentis contenta, quatenus literis nostris praedictis contraria non sint nec illarum effectum impediant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus eisque perpetuam et inviolabilem roboris firmitatem adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.

concedit.

- § 4. Et nihilominus eadem praemissa Iteratoque ea omnia et singula Camerae et camerario, clericis et collegio praedictis concessa et indulta, eisdem modis et formis, quibus ab ipsis praedecessoribus nostris emanarunt, similibus auctoritate et tenore, de novo perpetuo concedimus et indulgemus, ac ab illis statuta et ordinata statuimus et ordinamus, volentes illa, perpetuis futuris temporibus, sub censuris et poenis in eis contentis, inviolabiliter observari.
  - § 5. Cum autem officio clericatus dictae Camerae, quod in ipsa Curia primarium

existit, munus potissimum incumbat eius- Clericorum Cadem Camerae res rite et recte adminis- tes designantur. trandi, iura et redditus utiliter locandi contractusque desuper necessarios et opportunos ineundi, quorum occasione ipsi clerici Camerae, procuratores Patrimonii Beati Petri, rerumque omnium totius Status Ecclesiae Romanae huiusmodi custodes et praesides merito nuncupantur; necnon ius reddendi, et iustitiam tam fisco, ut privato, quam ipsis privatis, si qua ratione de fisci interesse agatur, administrandi. In his autem muneribus obeundis, vel temporum malitia vel antiquorum clericorum negligentia vel desuetudine, res cameralis detrimentum non modicum accepisse noscatur. Hinc est quod nos, sicut rei magnitudo postulat, ad ulteriorem, etiam in his, reformationem procedendum esse censentes, motu, scientia, potestatis plenitudine et tenore similibus. perpetuo statuimus et ordinamus quod deinceps ad ipsa clericatus Camerae officia, cum vacabunt, nulli, nisi vitae et morum integritate praestantes, literarum scientia praediti, rerumque humanarum experientia insignes, assumi debeant, quorum excellentia, virtute, doctrina et auctoritate Camera ipsa et Romanae Ecclesiae Status universus recte gubernari et latissimum ab eis incrementum suscipere possit.

§ 6. Et ut inde videbatur, dirae cupidi- Camerales contatis pernicies omnino eliminetur, quod tractuum Cameposthac in quibuscumque contractibus su- esse prohibeper locationibus rerum et iurium ipsius tur. Camerae celebrandis, seu partitis, ut aiunt, faciendis, nullus vicecamerarius, thesaurarius aut quispiam ex clericis et cameralibus, assistentibus, notariis aliisque ministris et personis dictae Camerae, quocumque nomine nuncupatis, illarum particeps existat. Quin potius ipsi ab omni, quantumvis omnino 1, commodo et lucro, exinde quomodocumque, directe vel indi-

1 Exiguo, Cherub. (R. T.).

Suspicionis

recte provenienti, omnino abstineant; quod si eorum aliquem secus fecisse legitime constiterit, officio suo ipso facto perpetuo privatus existat, perpetuaque infamia notetur, ac aliis poenis nostro nostrique successoris Romani Pontificis pro tempore existentis arbitrio subiaceat. Qui vero de praetorito circa praemissa deliquerit, pœnis a iure et constitutionibus a praedecessoribus nostris super hoc editis et inflictis puniatur.

non intersint.

§ 7. Sed nec quisquam dictorum vice-Contractibus camerarii, thesaurarii, clericorum alioeorum affinibus rumque cameralium et ministrorum assistentium, ullis contractibus, quos inter Cameram ipsam et eorum consanguineos aut affines, ad quartum usque gradum attinentes, fieri contigerit, sub mille ducatorum Camerae praefatae applicandorum et alia nostro dictique successoris arbitrio incurrenda poena, salvis nihilominus constitutionibus antiquis alias poenas propter hoc irrogantibus, intervenire, vel alias sese in illos eorumque tractatibus, per se vel alium seu alios, quoquomodo immiscere audeat.

quorum causas ac earum disintersint.

§ 8. Causae vero conjunctorum et pro-Clerici propin- pinquorum alicuius clerici, ad dictum non cognoscant quartum gradum exclusive, ipsi clerico ac earum dis-cussionibus non nullatenus committantur, nec quisquam eorum sibi commissas audiat, sed cas, expressa causa, recuset. Nec etiam in discussionibus et decisionibus, tam illarum quam aliarum quarumcumque causarum, in quibus aliquod interesse praetendere posset, sive clericus sive assistens ille ullo modo interesse nec ullum votum habere. sed statim a dicta Camera, etiam dum causa proponitur, etiam iniussus, cum in hoc ignorantiani praetendere non possit, egredi debeat; et si secus fecerit, clericus per mensem suspensionem ab exercitio et perceptione emolumentorum sui officii, aliis clericis applicandorum, ipso facto incurrat; assistens vero, iocalium et | locis solitis debeant.

salarii exactione, aliis assistentibus applicanda, ipsiusque Camerae ingressu trium mensium spatio mulctetur.

§ 9. Quicumque autem, sive ex clericis, sive ex aliis cameralibus praefatis, ab causa contra aliquo suspectus in causa recusatus, fue- Camera approrit, accusans, nonnisi expressa suspitionis banda est. causa, audiri; illaque expressa, absente recusato ut suspecto, in Camera discuti, eaque a pluribus approbata, suspectus ipse in huiusmodi causa nullo modo se intromittere aut interesse debeat. Si vero suspitio probari nequiverit, nulla eius allegata ratio habeatur.

§ 10. Et quoniam ubi periculum ma- Contractus Caius intenditur, ibi dest plenius consulen- merales inoundi forma. dum, quod super quibuscumque contractibus cameralibus deinceps in perpetuum ineundis capitula et conventiones per thesaurarium Camerae pro tempore existentem vel alium, ad quem spectaverit, prius conscribantur, corumque exempla singulis clericis et aliis omnibus cameralibus per commissarium eiusdem Camerae, tribus saltem diebus antequam de negotio tractetur, transmitti debeant. quibus unusquisque seorsum instructus domi mature consulere, remque cum ceteris in Camera ipsa conferre possit, ut ibi omnes recte discernere valeant; ac tum demum ea, quae decreverint, statuto die, in plena Camera comprobanda, per quempiam alta voce legi debeant, ut, solito inter eos ordine servato, cuique licitum sit super unoquoque capitulorum quid sentiat coram dicere et allegare, et quod inde ipsi Camerae utile et optimum videbitur, executioni salubriter demandetur. Ceterum, ut fraudibus, quae in huiusmodi contractibus fieri possunt, necnon periculis, controversiis ac litibus obvietur, publicaeque utilitati evidentius consulatur, quod huiusmodi capitula, quae sic confecta et expedita fuerint, imprimi aut scribi et publicari ac affigi in

§ 11. Ac omnia res, proventus et iura Proventus Ca- Camerae iuxta formam aliarum literalicitari debeant. rum a nobis, super hoc, motu simili emanatarum, quas etiam per praesentes innovamus, sub hasta licitari omnino debeant. Quae omnia per dictos vicecamerarium, thesaurarium, clericos et alios supranominatos, sub excommunicationis poena, nonnisi a nobis et successoribus nostris, praeterquam in mortis articulo, relaxanda, exacte servari mandamus, declarantes vota et iuramenta ipsorum aliter praestita eosdem non ligare. Ac contractus et omnia inde secuta nullius roboris vel momenti existere, quinimmo per Cameram quandocumque revocari, et contractus ipsos, servata eadem forma, de novo celebrari debere.

§ 12. Cumque fidei, curae et iudicio di-Camerales con- ctæ Camerae, tamquam praefatae Curiae veniant diebus et totius ecclesiasticae ditionis, necnon mane in Came- ipsius principis in huiusmodi rebus et bonis supremo tribunali, Status ipse universus commissus sit, magnopere laborandum est ut munus iustitiae, virtutum omnium dominae et reginae, ac publici privatique tutricis optimae, non solum imperio, sed etiam maiestate et dignitate fulciatur; et tamquam in bene composito corpore purus sanguis, ita in illa religionis, iustitiae et aequitatis quasi sanitas perpetuo constet, quod, statutis dichus, quibus dicta Camera in Palatio Apostolico et ubicumque haberi consucvit, quisque in ea interveniens, summo mane et hora ab ipsa Camera statuta, sicuti alii bene constituti magistratus dictae Curiae, convenire debeat.

§ 13. Cursores vero, iubente ipso ca-Cursores de- merario seu vicecamerario, ipsam Camebent Cameram ram, certis loco et hora, sive ordinaria pridicintimare. sive extraordinaria fuerit, pridie, sub pœna amissionis salarii menstrui, singulis tam clericis quam aliis cameralibus, personaliter vel per cedulam domui dimis-

sam, omni tempore praenunciare teneantur.

§ 14. Et cum absentia ipsa per se dam- Abesse non deno et incommodo maximo omnibus sit, bent camerales cum non solum rerum gerendarum cur- camerarii vol sum retardet, sed ipsa quoque negotia in discrimen manifestum constituat et plerumque destituat, quod nullus deinceps, sive clericus sive alias cameralis, ab ipsa Camera, sine expressa camerarii vel eiusdem Camerae decani licentia, impune abesse possit, excepta publicae utilitatis privataeque necessitatis causa, quam tamen absens per nuncium eidem Camerae significare debeat. Qui vero id semel et iterum neglexerit, fructibus et emolumentis illius mensis, aut iocalibus et regalibus, aliis applicandis, quae, vel uno ex eisdem contradicente, illi nequaquam remitti vel condonari possint, et alias ipsius Camerae arbitrio privari debeat, nec, nisi de expressa nostra aut successorio nostri licentia ceteris in Camera significata, ab Urbe abesse possit, statutis et decretis, quae de absentia clericorum et aliorum praefatorum disponunt, integris permanentibus per praesentes innovatis. Illis tamen, quae a Tridentino concilio super residentia statuta sunt, salvis et illaesis manentibus.

§ 15. Clerici autem et qui alias ro- Vessibusque chetto et cappa utuntur, eisdem in qua-camerales inlibet Camera; reliqui vero solitis vestibus duti stent in Camera. rubeis et violaceis, nulla deinceps consistorii habita distinctione, induantur; aliter vero induti excusari aut admitti non possint.

§ 16. Omnes itaque sic induti dicta Missam anhora, pulsata campanella, ad missam ac- Cameram cedant, quae decano et alio clerico, vel, conferant absente decano, duobus clericis ad minus assistentibus, incipi debeat, eaque peracta, præcuntibus duobus cursoribus, omnes Camerani versus tendant, alius post alium, servato ordine, incendentes, quo quis-

diant et inde ad

que commodius ab agentibus et collitigantibus de rebus pertractandis valeat informari.

res audiantur.

- § 17. Ubi vero ad locum propositio-Ante causarum num causarum pervenerint, imperato propositiones, imperato silen, omnibus per camerarium seu, eo absente, to, procurato- vicecancellarium 1 vel decanum silentio, advocati, procuratores et alii, quibus id incumbit, causas huiusmodi non turbate aut confuse, ut plerumque consuevit, sed singulatim et ita diserte, reverenter et sine strepitu proponant, ut ab omnibus commode intelligi et a clerico mensario notari possint. Quod si illi, a camerario seu vice-camerario vel decano semel et iterum moniti, non obtemperaverint, ad hoc munus deinceps non admittantur.
- § 18. Cumque notarii dictae Camerae, Notarii Come- turpi lucro inhiantes, ex procurationibus ris officium non causarum plerumque per eos vel eorum substitutos precibus, amicitia vel pecunia factis, causas ipsas non modo affectare, sed in eis quoque notarii et procuratoris officia, in detrimentum partium, coniunctim exercere noscantur, quod illi deinceps ab eisdem procurationibus, sub poena ducentorum ducatorum Camerac praefatae applicanda, prorsus abstincant; sed procuratores causarum vel sollicitatores ipsarum ad cas procurandas dum-

taxat admittantur.

§ 19. Quodque pauperum et miserabi-Causae mise- lium personarum causae, quarum in dicta narum, consul Curia quo maior est numerus, eo maior, tato advocato, praesertim quoad impensas, ratio est hapauperumin Ca-benda, de cetero a procuratore paupeniera gratis tra- rum, qui in eodem loco, ubi describantur, continue assistat, gratis et quandocumque voluerit, etiam extra ordinem, favore paupertatis proponantur. Qui pro cisdem, ad consulendum et informandum advocatum eorumdem pauperum, ut eos in ipsa Camera defendere possit, accedere teneatur. Et si ab officio suo sie sibi in-

> iuncto quoquomodo defecisse, et pariter si 1 Vicecamerarium, rectius Cherub. (R. T.).

advocatus ipse suo officio gratis pro pauperibus exhibendo et pro nullo alio qui contraxerit aut litiget cum Camera patrocinando defuisse apparuerit, prima vice, si legitime impeditus non fuerit, salario trium mensium mulctetur, et si reinciderit in idipsum, officio suo perpetuo privatus existat co ipso.

§ 20. Clerici autem ceterique camera- Propositiones les Cameram ipsam, priusquam omnes occurren seripropositiones eadem die occurrentes per clericum menclericum mensarium descriptae fuerint, quam fiat Cassie non ingrediantur.

sarium, ante-

§ 21. Ipsi vero, illis expletis, ingressi, Oratio B. Isicum sine Dei auditorio 1 et Spiritus Sancti cum novissigratia nihil boni sperandum sit, erecta mum postea legatur, ac litiganad Deum omnipotentem mente, illiusque tes audiantur. ac beatissimae semper virginis Mariae genitricis suae, advocatae nostrae, toto corde ab omnibus invocato, flexis genibus, suffragio, ea oratio B. Isidori episcopi, quae incipit Adsumus, Domine Sancte Spiritus, per novissimum clericorum tunc praesentem alta et intelligibili voce legatur. Qua finita, quicumque in plena Camera audiri voluerit, liceat illi eam tunc ingredi ac proloqui et informare, isque ab omnibus aequo animo ac benigne audiatur.

dori per cleri-

§ 22. Quibus sic rite peractis, Camera Camera postea ipsa claudatur. Et quia valde incommo- claudatur, et nedum, quin ctiam indecorum, videtur, ut per admittaur cursores postea quisque indifferenter ad tantum custodes, nisi cum licentia; et tribunal, sine illius praesidentium licen- causarum protia, admittatur, quod saltem unus ex cur- positiones pro fisco vel comsoribus praefatis ante ostium eiusdem missario Came-Camerae assidue maneat, illudque custo-ratore paupediat. Nec quemeumque, cuiuscumque gra- rum sembantur. dus et conditionis, nisi praemonito per cum vice-camerario seu decano praefato, indeque deliberato, admittere vel introducere audeat, sed talis aut licentiam expectare, aut omnino recedere debeat. Ceterum, clausa dicta Camera, nulla propositio, nisi forte procuratoris fisci vel

1 Adiutorio, Cherub. (n. T.).

+ procuratore

exerceant.

commissarii Camerae seu procuratoris pauperum, quibus iure merito quandoque est indulgendum, ulterius audiatur, neque describatur.

duas boras ad

§ 23. Demum, ceteris semotis, et qui-Camera per buscumque sermonibus et collocutionibus minus habeatur, ad res Camerae minime facientibus, quae expeditiones camerales impedire vel in longum protrahere consueverunt, prorsus omissis, omnes toto animo ad propositiones audiendas et decreta facienda incumbant. Quod, ut commodius et facilius expediri possit, Camera ipsa per duas horas continuas, posito prae oculis horologio, ad minus habeatur; et si negotia exegerint, ulterius producatur; ex qua interim nemo, nisi a Papa seu cardinale, curam negotiorum gerente, inde expresse evocatus, aut aliqua urgenti necessitate ingruente, egredi debeat.

sirum propisi tiones leg.t.

§ 24. Moxque, silentio a camerario seu, wensumseau co absente, a vice-camerario vel decano omnibus imposito, dictus mensarius de more propositiones adscriptas legat.

turnum, non ta nentes officia

§ 25. Et quoad eas, quae distributioperands distriction causarum concernunt, ipse solus buat causas per decanus respondeat; nec quisquam illum men concer- causas distribuentem quoquomodo intervel guberna rumpere, vel aliquid dicere audeat, quo uni magis quam alteri vel sibi potius causam aliquam committat, sed causas ipsas omnes et singulas per turnum distribuat, incipiente tamen turno ab eo clerico quem camerarius praesens nominaverit, vel, eo absente, sors educta praetulerit, exceptis causis, quarum universitas, ratione guberniorum diversorum vel officiorum, quotannis unicuique clerico distribuitur, eisdem clericis omnino relinguendis.

§ 26. In causi, autem expediendis haec Clerici deinde ratio habeatur, ut quae iudicialem indacausas propo-nant, praesia ginem requirunt, nullus clericorum, nisi citatione ad in- prius eis in Camera communicatis, et parte transmissa ce- ad informandum citata, audeat illas de Itari, causae huiusmodi propositio atque

cetero expedire. Quin etiam rescripta om- dula propositionia, etiam manu Papae signata, ac dictae nis, et servatis

Camerae decreta, quibus cognitio causa- plis. rum ipsis clericis demandatur, nisi in eis dicatur expresse quod per solum se ipsum audiat et decidat, ita intelligi aut interpretari volumus quod ipsis clericis illas, in plena Camera referre et de voto omnium expedire teneantur. Verum, ut prolixa litium dispendia quo potest compendio arceantur, clericus, qui iudex vel commissarius fuerit, causam aliquam propositurus, partibus prius auditis, diligenter factum discutiat, illoque bene et sufficienter instructo, cedulam manu sua subscriptam parti agenti et instanti contra fiscum vel alium seu procuratori fisci contra partem de more tradat, qua etiam clericos et camerales omnes certiores faciat se huiusmodi causam praestituto die propositurum, ut unusquisque in eam intendere, et ad di**c**endum sententiam suam instructus accedere possit; dataque ipsa cedula et adversario intimata, iudicibusque ostensa, si die propositionis per ipsam cedulam statuto adveniente, per fiscum vel per partem expeditionem petentem, omnibus iudicibus datae fuerint informationes, licet per adversarium illam diffugientem idem factum non fuerit, causae nihilominus proponantur, discutiantur, et, si id negotium patiatur, etiam altera parte non informante, terminentur. Quod si unus ex iudicibus, in partis vel fisci gratiam, odium vel favorem, causae huiusmodi expeditionem, praetextu quod in ea informatus non sit, impedire aut in longum protrahere moliatur, si talem constiterit informationes habuisse, illa pariter ab aliis iudicibus expediatur. Verum si, adveniente die propositionis, informationes a parte vel fisco expeditionem desiderante omnibus datae non fuerint, cum id illi ad culpam debeat impu-

Votis autem

expeditio, donec omnes fuerint informati, suspendatur et interea supersedeatur. Et si, praefato propositionis die adveniente, informationes huiusmodi ab utraque parte omnibus datae fuerint, iudicibus tamen, pro negotii difficultate et gravitate, de causa non liqueat, ipsi propositionem huiusmodi ad alium diem differre valeant; idemque eis licitum sit, si altera pars, quae informationem non dedit, docuerit se fuisse legitime impeditam, impedimento huiusmodi saltem a maiori parte iudicum approbato. Nullus autem, qui informationes huiusmodi accepit, se illas habuisse, sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda, audeat denegare.

sitae ordinatim der idantur

§ 27. Cumque causae ipsae camerales, Causae propo- quae multae sunt et de sui natura maxidiscutiantur, et mam desiderant celeritatem, nisi certa partem votorum ratione et ordine propositae fuerint, nimia expeditionis tarditate et partibus et Camerae certum & maximum pariant detrimentum, quod quilibet clericus ex multis causis sibi, vel ex rescripto Pontificis vel ex decreto Camerae, commissis, reique cognitionem habentibus, in qualibet Camera, servato inter eos solito ordine, unam tantum deligat, quae, pro qualitate personarum, rei et temporis (praelatis semper pauperibus et viduis), maiorem postulat celeritatem, et illius seriem facti, unde quaestio et dubium partibus dandum eliciatur, tideliter proponat. Eodemque dubio dato, quaestionem ipsam ac iura et rationes partium, prius per eum perstricta, in alia Camera breviter referat; mox decanus camerales primum, deinde clericos, ab eis exordiens qui postremo in Camera admissi fuerint, ita ut, secundum literas praefati Eugenii Papae, decanus ipse ultimus respondeat, de ca re omnes interroget; et ad interrogationem illius, camerales scilicet consulendo, clerici vero decidendo, solum Deum illiusque extremum iudicium prae | nihil magis contrarium esse constat, quod

oculis habentes, ex ordine sententias suas dicant.

§ 28. Et ne contingat causas et negotia diutius remanere indecisa, quod, quan- aequalibus, et pars praevoleat documque vota decisiva fuerint aequali- cui camerarius ter divisa, nec de maiori parte ipsorum eo absente, maappareat, tunc illa pars ipsorum, quibus ior parsaliorum hadictus camerarius vel, eo absente, maior bentium vota consultiva. pars votorum consultivorum adhaeserit, debeat praevalere, ut hac ratione et quamplures causae brevi expediantur, et partes ipsae laboribus et expensis subleventur. Dum vero causae ipsae proponuntur, suffragia rogantur et sententiae dicuntur, omnes magno silentio loquentem audiant, nec quisquam eum interpellare audeat, sed, expleto sermone, si illum in facto errasse cognoverit, tunc liceat errantem humane benigneque admonere, ut is se ipsum corrigere, et alii post eum dicturi possint eorum opinionem firmius explicare.

§ 29. Si vero aliquam propositionem Decanus vero gratiam sapicutem, vel ad iurisdictionem tiscem causas gubernatoris seu causarum Curiae dictae gratiam sapientes, et guber-Camerae auditoris vel illius thesaurarii natori, auditori pertinentem, fieri contigerit, decanus saurario remitpraedictus, propositione audita, signatiam tit causas ad cos spectantes. concernat, Summum Pontificem adeundum respondeat; reliqua vero ad thesaurarium, gubernatorem vel auditorem praefatos, prout suae cuiusque iurisdictionis fuerit, veteri more, non autem ad quempiam clericum, remittat, ut hac ratione partes ab expensis subleventur, et iurisdictio unicuique conservetur.

§ 30. Cumque nulla maior pestis gra- Vota aliorum viorque pernicies ex collegiis proficisca- nas hie descritur, quam sententias et opiniones aliorum plas incurrant. exteris aperire, unde libertas dicendi, quae in iudiciis praevalet, eripitur, odia gignuntur, et probis consultoribus inimicitiae parantur, quibus humanae societati et ipsi iustitiae, quam profitemur,

revelantes, po-

quicumque aliorum suffragia vel suam aut aliorum sententiam foris patefecerit et alicui indicaverit, excommunicationis sententiam ipso facto incurrat, a qua, nisi a nobis aut successore nostro, absolutionis beneficium nequeat obtinere. Et prima, quingentorum; et altera, mille ducatorum dictae Camerae applicandorum; tertia vero vice, aliis gravioribus poenis nostro et successoris nostri puniantur arbitrio.

tifici denuncientar.

§ 31. In reliquis autem quoquomodo Delinquentes delinquentes in plena Camera a dicto reantur, et Pon- decano primum moneantur, deinde iocalibus et regalibus Camerae arbitrio mulctentur, aliis poenis specialiter expressis salvis manentibus. Ipse vero decanus et, eo negligente, subsequens clericus in ordine, statim illos nobis vel successori nostro, sub nostrae vel eius indignationis poena, denuntiare teneatur, ut inde a nobis velillo, sicut expediens fuerit, amplius provideatur.

causas scriptu-

§ 32. Ut autem quisque in dicendis Proponentes sententiis propriae conscientiae melius ras secum ha- satisfacere valeat, et ea, quae dicenda sunt, ab ipsis fontibus potius hauriantur, quam per rivulos consectentur, quod clerici, die propositionis per eos faciendae, acta et scripturas carum causarum, quas praeposituri sunt, necnon dicta testium in Camera penes se promta habeant, quibus controversiae, quae in facto ipso plerumque oriuntur, et facilius dirimantur et causae ipsae celerius expediantur.

lib. decisionum Camerae.

§ 33. Et quoniam plerisque necessa-Decisiones cau riae sunt sententiae et conclusiones casarum, adno-tentur a pro- merales, quare varia relatio, cum non ponentibus in aeque a pluribus ac ab uno sieri possit, plerumque controversiam movet, quod uniuscuiusque decisionis argumentum sive substantia, statim atque per Cameram absoluta fuerit, ab ipso clerico proponente in certo ac proprio libro, decisionum cameralium nuncupato, breviter describi, descriptaque legi et ab omnibus comprobari; eumdemque librum, una cum alio decretorum ordinariorum, penes mensarium singulo mense custodiri, quo certus ac fidelis ad utrumque recursus omnino habeatur.

§ 34. Eis vero literis patentibus mandatisque cameralibus, quae, nisi prius fa- verbo facto in camera, exprcto verbo in Camera, expediri prohibui- dienda sunt, ab mus, cum illa de consensu omnium ex- cis tunc praepediantur, pariter ab omnibus clericis sentibus subtunc praesentibus subscribatur, senten-ceptis sententiis mandatisque pro illarum executione tis as expedirelaxandis dumtaxat exceptis, quae, licet cernentibus ofde voto omnium proferantur, tamen a ficia clericoclerico iudice et commissario tantum subscribi debeant. Quae vero clericorum iurisdictionem ordinariam ac uniuscuiusque clerici propriam, singulis specialiter demandatam, concernunt, ratione guberniorum, quae quotannis inter ipsos clericos distribuuntur, ea ab unoquoque, cuius fuerit ea iurisdictio, privatim de more expediantur. Quae quidem omnia, cum hucusque per substitutos notariorum, et cos quidem rudes ac imperitos et plerumque literarum ignaros, ad clericos deferri consueverint, quos nec etiam in causis cognoscendis instruere possunt, ab ipsismet notariis principalibus seu a substitutis corum, per clericos approbandis tantum, qui eosdem clericos de omnibus plene informare valeant, deferantur.

§ 35. Cum autem negotium acceptan- Administratodi consolidandique rationes, quae in Ca-reddant, modo mera quotidie redduntur, quod per ma-et forma bic esnus clericorum, quorum id est praecipuum munus, non minore labore quam periculo continue versatur, sicut est maximi ponderis atque momenti, ita maiori solito debeat cura et diligentia pertractari. Quod omnes et singuli thesaurarii, depositarii, commissarii et alii quicumque rerum et pecuniarum Camerae admini-

tionibus con-

nuncupentur, de cetero rationes et computa modo et forma infrascriptis in eadem Camera reddere, eaque vera esse nec habere diversa iurare omnino teneantur, quacumque consuetudine hucusque servata, quae potius corruptela est censenda, non obstante. Nec quispiam, cuiuscumque gradus et conditionis existat, ad rationes praedictas afferendas iurandasque per procuratorem, si praesens in Urbe fuerit, sed per seipsum tantum admittatur. Absentes vero et qui infirmitate aut carceribus seu aliquo legitimo fuerint impedimento detenti, per corum procuratorem speciale ad id mandatum habentem, eidem iuramento adstringantur. Et nihilominus ad eos sic impeditos, si in Urbe fuerint, notarius Camerae mittatur, qui ab eis quoque simile recipiat iuramentum, de quo etiam coram testibus semper rogetur.

§ 36. Rationes vero illas iuratas no-Quas rationes tarius ipse rogatus ad calculatores seu culatores defe- computatores rerum Camerae statim deferat, ut inde ab eis ad praesidentem et thesaurarium quamprimum portentur et celeriter discutiantur.

sario.

§ 37. Cum vero clericus solidationem tlerious eas computorum, quae in domibus clericosente commis- rum fieri solent, aggredi volucrit, Camerae commissarium ad interessendum solidationi huiusmodi omnino citari facere teneatur, ac in ipsomet decreto commisionis solidationis post deputationem iudicum expresse addi debeat. Qui, commissario praefato citato et praesente, ad computorum solidationem procedant, et absque dicto commissario, quem omnino comper adesse, sub poena privationis officii, mandamus, non possit ullo modo ullave in causa ad solidationem devenire.

§ 38. Omnes autem rerum Camerae Administrato- conductores, aliarumque administratores res librum te- et pecuniarum exactores librum corio neant etc.

stratores et exactores, quovis nomine I vel membrana coopertum habeant, in quo aliquibus ex primis foliis in albis dimissis, facultatum literas, mandata atque rescripta quaecumque, contractus denique ipsos ad verbum, quibus huiusmodi curae et exactioni praepositi administrationem ipsam gesserint, transcribere, et deinde rationes ipsas, modo et forma infrascriptis, conscribere, et conscriptas edere teneantur. Quilibet postmodum a notario Camerae, ut moris est, recipiatur. Et primo albo folio, nominibus administratorum, administrationis genere, rationum qualitate, temporis, quo redduntur, spatio et iurisiurandi substantia, brevioribus verbis inscribantur. Et subsequenter praesidens et thesaurarius, quid per clericos iudices in eis animadyertendum sit, adnotare, et adnotationes ipsas manu eorum propria subscribere debeant.

> § 39. Et ut ipsa rationum redditio faci-Rationum redditio ubi deliori cognitione transigatur, carumque scribenda sit. consolidatio semper et ubique insta et fidelis appareat, quod huiusmodi rationum iustificationes in codem, si id commode fieri poterit; sin autem, in alio libro, ab eo, qui illas redditurus est, registrentur, et ad verbum literae ac mandata cameralia quaccumque, fides ac instrumenta et reliquae omnes scripturae ad rem pertinentes transcribantur, et ad earum singulas singulae rationes et particulae seu partitae referantur, adiecto unicuique carum folio, necnon citato eiusdem libri chartarum numero, quo iustificatio quaclibet descripta fuerit. Isque liber, cum altero proferatur, et ab ipsius Camerae computatore legatur, et cum originalibus scripturis, si cas rationem reddens penes se retinere voluerit, diligenter ab codem conferatur, qui, collatione priusquam 4 in Camera una facta, et scriptura fideli reperta, id attestetur manu propria, his verbis utrobique, in libro videlicet

1 Privation, Cherub. (B. T.).

iustificationum quarumlibet ipsarum *cum* originali. In scripturis vero originalibus, et a tergo illarum cum registro concordat, eius nomine proprio subscripto.

§ 40. Et nihilominus in ipsa computo-Clerici in soli- rum solidatione clerici ad id deputati oridatione videant scripturas ori- ginalia mandata seu corum transumpta authentica et scripturas diligenter videre teneantur.

debeant.

ginales.

§ 41. Libri quoque praefati rationum Libri rationum, eorumque singulae partitae, tam accepti, quam expensi, personas, causas, locum, annum, mensem, diem ac summam adeo claros atque distinctos 1 contincant, ut qualis quantusque sit introitus et exitus omnibus innotescat. Quin etiam fides acceptorum, tam privatas quam publicas, notariumque de eis rogatum, ac nomina debitorum eiusdem Camerae, ac rationem illam spectantium eiusque qualitates 2 pariter comprehendant. Et si ea de re contractus ullus celebratus, aliave scriptura, tam publica quam privata, confecta fuerit, ea omnia in eodem vel altero libro praefato simul cum aliis registrentur, et singulatim, prout ipsa res exegerit, citentur. Et in qualibet exactione commissa praeponatur, etiam taxa deinde scribatur. Et demum residuum pecuniarum, quantum id fuerit, et a quibus exigendum adnotetur; per hoc enim introituum omnium Camerae ratio hucusque in incerto posita et valde obscura reddita, omnibus perspicua fiet, ac negotia huiusmodi cautius expedientur, et clericorum iudicium firmius atque tutius reddetur.

custodiantur.

§ 42. Ipsorum denique computorum Et in archivio solidationes promptae semper omnibus patebunt, cum libros huiusmodi in archivio eiusdem Camerae computatores praefati perpetuo retinere et custodire teneantur.

contravenien- admittantur ac omni prorsus fide careant.

tes puniantur. Administrator etiam, qui rationes confe-1 Clure atque distincte 2 Quantitates, Cherub. (R. T.).

§ 43. Quod si secus fiat, libri ipsi non

cerit, periurio notetur. Notarius vero pro qualibet vice ducentorum ducatorum poenam incurrat. Et si libris praefatis sub praescripta forma non confectis, clerici iudices ad solidationes computorum processerint, ducatis mille auri, praefatae Camerae applicandis, mulctentur et ad interesse fisci teneantur. Vicecamerarius vero et thesaurarius, praesidens et alii camerales, si et ipsi in culpa fuerint, nostro et successoris nostri arbitrio puniantur; computator ab officio removeatur. Rationes quoque superinde consolidatae et calculi facti ac inde secuta quaecumque sint nullius roboris vel momenti.

§ 44. Clerici vero iudices, quibus ipsa Rationes a clerationum redditio demandata fuerit, non, ricis iudicibus ut prius, separatim et alter post alterum dae. rationes ipsas discutiant, sed antiquiorem posterior adeat, qui coniunctim, administratore et computatore praesentibus, citatoque procuratore fisci seu commissario Camerae, cuncta perpendant, ponderent et excutiant, admittenda admittant, reiicienda reiiciant, et dubia parti et fisco disputanda relinquant, quae cum eisdem mature examinata atque discussa, prout eis iustum videbitur, ab ipsis, facto prius verbo in plena Camera, decidantur et terminentur.

§ 45. Et quia ex tarda rationum red- Administratoditione omnia in dies obscuriora reddun- bet rationem

tur, et pleraque mala exinde provenire reddant. noscuntur, quae quo longius protrahuntur et inveterascunt, eo impeditiora fiunt et difficilius explicantur, quod administratores omnes rerum cameralium, quocumque nomine nuncupati, qui rationes in Camera quoquomodo reddituri sunt, illas non in fine administrationis eorum, ut prius, sed, si administratio ultra annum duraverit, singulo quoque anno, in fine illius vel sequentis principio, modo praemisso, reddere omnino teneantur. Idque, nisi, iusta interdum suadente causa,

ipsi Camerae aliter expedire videatur, in ipso contractu, quem cum eis Camera de cetero inierit, exprimatur, et ille ad id, sub poena mille ducatorum similium, etiam eidem Camerae applicandorum, necnon eiusdem administrationis rationis amissione, quae statim ab eis libere auferri, et aliis concedi possint, omnino adstringatur.

rationem red dere debeant.

§ 46. Et insuper quod praefatus the-Thesaurarius saurarius generalis, de omnibus et sinministri quando gulis rebus et pecuniis ab eo vel deputatis suis in hunc usque diem undecumque et quomodocumque receptis et expensis; ac etiam alius thesaurarius noster secretus, de quibuscumque pecuniis, quas habuit et percepit; necnon magister domus nostræ, accepti hucusque et impensi; ac gubernator Urbis, procurator fiscalis, necnon magistri viarum eiusdem Urbis, et quicumque alii nostri in alma Urbe magistratus et officiales, tam qui de praesenti sunt, quam qui in praeteritum fuerint, cuiuscumque status, gradus vel præeminentiae sint, de quibuscumque condemnationibus criminalibus seu poenis aut compositionibus, ratione quorumcumque delictorum et quarumcumque causarum, ab eis hactenus factis, aut administratis vel exactis, et ad Cameram Apostolicam spectantibus; deinceps vero thesaurarius ipse generalis, singulo quoque semestri; magister domus autem ac gubernator, thesaurarius secretus et alii omnes praefati, singulo trimestri rationem dictae Camerae in perpetuum reddere teneantur.

(am. officium.

§ 47. Proprium autem sit inter cetera tommissarii dieti commissarii munus, demandatas iudicibus redditiones, rationes omnes, casdemque commissas adnotare et illarum celerem expeditionem procurare, curareque ut id totum, quod perfecto calculo reliquum fuerit eidem Camerae debitum, ad manus depositarii generalis,

vel illorum, ad quos spectaverit seu decretum fuerit, quamprimum re ipsa perveniat. Et ut debitores remediis opportunis ad illud, donec omnia integre persoluta fuerint, compellantur, contractuum omnium atque capitulorum, scripturarumque in Camera celebrandorum et discutiendorum exempla singulis clericis et cameralibus per dictos tres dies ante deferantur. Quod si ab officio sic sibi iniuncto defecisse constiterit, unius mensis salario et iocalium portione, sibi in proxima divisione obventura; et si iterum deficiat, salario semestris integri puniatur; tertia vero vice, officio suo perpetuo privatus existat.

§ 48. Verum, cum magna atque am- computatorum pla negocia, quae quotidie in Camera ge- Camerae offruntur, prae corum varietate atque multiludine, quaedam ab antecessoribus neglecta, partim in diuturna obscuritate latuerint, partim etiam prorsus evanuerint, unde dicti clerici et camerales, in summa illorum ignoratione versantes, plerumque consilii ancipites, saepissimeque distracti, rem ipsam vel imperfectam relinquunt vel, cum magno eiusdem Camerae detrimento, diversam agunt; fuerintque propterea ab ipsis clericis et praesidentibus computatores Camerae, una cum alio ab eis pro tempore substituto, superioribus mensibus constituti atque praefecti curae conficiendi librum maiorem, in quem omnia ad Cameram quomodolibet spectantia in dies singulos ab eis distincte conscriberentur, atque certo ordine congererentur. Nos itaque hoc, non minus necessarium quam utile, harum serie approbantes et innovantes, similiter statuimus et ordinamus quod ipsi deputati et praefecti, omnes et singulos introitus ac exitus eidem Camerae in dies obvenientes, quicumque fuerint, illiusque debitorum et creditorum nomina, undequaque provenientia in hoc ipso libro maiori

describant. Concessionum quoque rerum cameralium, omnium contractuum, qui continuo in Camera celebrantur, argumentum atque substantiam, eorumque diem et annum, notariumque inde rogatum quam brevissime perstringant declarentque; Cameram et administratores quoscumque, prout res postulaverit, debitores et creditores, eorumque quantitates claras atque distinctas apponant. Nuntios, etiam apostolicos, collectores, subcollectores, thesaurarios, depositarios et commissarios, pecuniarum exactores ac reliquos omnes, qui ad aliquod negocium Camerae expediendum admittentur, breviter conscribant; brevia, literas patentes et facultates ac mandata cameralia quaecumque adnotent; diem et annum, quibus illa expedita fuerint, adiiciant, et a quo clerico subscripta, notarioque expedita, et denique ubi registrata sint, compendio explicent; quae quidem omnia et singula incorrupta serventur et integra custodiantur.

tatores.

§ 49. Praeterea volumus et ordinamus Ministrorum omnes quibusvis negociis cameralibus, ditiones regi- tam in Urbe quam extra eam, praesectos, strentur, et sub-scribantur ater antequam illa exerceant, et ab Urbe rego per compu- cedant, expeditiones suas, quocumque nomine nuncupatas, eisdem computatoribus in eodem libro adnotandas exhibere; ipsasque, nisi sic adnotatas et in illarum tergo per alterum ex eisdem computatoribus de hoc fidem facientem subscriptas, illis restitui omnino prohibemus. Pro earum vero expeditionum adnotatione, subscriptione et restitutione, computatores praefati caveant a partibus, etiam ultro dantibus, quicquam accipere; quod si secus fecerint, poena privationis officii seu alias arbitrio Camerae puniantur.

§ 50. Et insuper quod omnes, cuius-Ministri jurent cumque gradus atque dignitatis fuerint, et caveant ut res ipsius Camerae ubilibet et quomodoautem adeliter cumque administraturi, priusquam ad-

ministrationem suscipiant, iurent in ma-computa nibus camerarii nostri negocium atque reddentes. curam sibi commissam recte et fideliter se esse gesturos, rationes tempore debito rite reddituros, reliquum restituturos, librosque rationum legitime conscripturos ac illos intra tempus, quod eis, dum proficiscuntur, praefixum fuerit, etiam iniussos, in Cameram exhibituros, eaque omnia se rite et fideliter praestituros penes unum ex notariis Camerae idonec caveant. Ac cautio sic ab eis praestita in codem libro maiori ab eisdem computatoribus summatim adnotetur; quod si ab eis, impedimento cessante, praetermissum, nec intra dictum tempus impedimentum huiusmodi doctum atque comprobatum fuerit, ultra poenas in cautione huiusmodi contentas, arbitrio Camerae puniantur.

tenus in dicta Camera redditae sunt et in posterum reddentur, distincte et ordinate conficiant, in quo rationes ipsae, cuiuscumque rei fuerint, a quo administratae et redditae, illarum quoque dies et annus strictim demonstrentur; ac huius indicis seu inventarii exemplum uterque corum continuo apud se contineat, quibus librum nullum nullasve rationes ad Cameram spectanctes cuiquam, nisi clerico et camerali, tradere vel in manibus dimittere liceat. Si quis autem ex cameralibus corum aliquem pro rebus cameralibus videre et apud se retinere voluerit, illum de manu dictorum computatorum accipiat, et in eorum libello ad hoc

tantum deputato se illum recepisse scri-

bat, et intra dies quindecim, ad summum,

restituturum promittat. Qui vero ex com-

putatoribus id facere neglexerit, suo sit

officio ipso iure privatus, et pro libro ct

scripturis propterea deperditis damnum

gulorum librorum et rationum, quae hac-

§ 51. Iidem quoque computatores in- Computatorum ventarium seu indicem omnium et sin-cium.

Decretum ir-

et interesse, tam Camerae quam parti, iuxta formam literarum piae memoriae Iulii II et Leonis X, etiam Romanorum Pontificum praedecessorum praefatorum, omnino reficiat, vel alias arbitrio Cameræ puniatur.

§ 52. Verum cum multifarii, multi-Librorum et que libri ac quamplures diversaeque merae occupa- scripturae rerum cameralium, ob nullam tores excom- vel modicam in illis custodiendis connam incurrant, servandisque hucusque adhibitam diligentiam, variis in locis dispersi atque diffusi sint et a plerisque detineantur, in maximum Camerae detrimentum, volumus etiam et ordinamus omnes et singulos illorum detentores et occupatores ac huiusmodi occultationis consocios 1 et participes, nisi in Urbe intra octo, et extra eam intra triginta dies a die notitiæ 2 publicationis praesentium numerandos, pro qua nos alias literas nostras, quae publicentur, decernere intendimus, eosdem libros et scripturas ad computatores et custodes praefatos detulerint, vel easdem personas definentes, conscias et participes denunciaverint, excommunicationis maioris laqueo subiacere.

Camerae aurent administrace.

§ 53. Quos quidem computatores et Computatores custodes pro tempore existentes, cum ilet carcant offi-lorum officium sit maximi ponderis atque momenti, priusquam ad illius exercitium admittantur, iureiurando adstringi, et idonee 3 cavere volumus praefatum officium se recte et fideliter executuros, omniaque et singula eis praescripta stricte custodituros, et diligenter observaturos.

statuere possint.

§ 54. Postremo, cum valde inconveniens Cerici sola- et a iure alienum sit quod quis in conrium sibi ipsis cernentibus proprium commodum suum se iudicem constituat, pariter constituimus et ordinamus quod clerici praefati, pro aliquo munere seu onere, ordinario vel extraordinario, a Romano Pontifice pro tempore sibi iniuncto, salarium seu

1 Conscios — 2 Notoriae — 3 Ideo, Cher. (R. T.).

mercedem sibi ipsis statuere et declarare non possint, sed illud ab eodem Pontifice vel eo, cui ea cura demandata fuerit, qualitate personae et negocii commissi consideratis, ordinetur.

§ 55. Decernentes constitutiones et ordinationes et decreta nostra praemissa ritans. sancte et inviolabiliter ab omnibus, etiam sub sententiis, censuris et poenis praemissis, perpetuo observari, sicque et non aliter per quoscumque censeri, iudicari, definiri et interpretari debere. Necnon ex tunc irritum et inane quicquid secus super his omnibusque et singulis aliis praemissis per praefatos aut quoscumque alios, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 56. Quocirca dilecto filio nostro Vi- Executor detellotio, S. Mariae in Via-Lata diacono car- putatur camedinali Vitellio nuncupato, moderno, et pro tempore existenti nostro et ipsius Ecclesiae Romanae camerario, per apostolica scripta illi, etiam in virtute sanctae obedientiae districte praecipiendo et eius etiam, quoad hoc, conscientiam onerando, pari motu mandamus quatenus praesentes literas et in eis contenta quaecumque, tam in dicta Camera quam extra eam, ubi, quando et quoties opus fuerit, solemniter publicari et in eiusdem Camerae libris registrari, ac per omnes, quos illa concernunt, inviolabiliter observari et debitae executioni demandari, ac illa, quoties pro parte alicuius interesse habentis requisitus fuerit, in iudicio et extra exiberi faciat. Ac universos praefatos ad illorum observationem, censuris et poenis praemissis, quacumque mora cessante, cum effectu cogat et compellat; contradictores quoslibet ac inobedientes et rebelles, auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo.

§ 57. Non obstantibus praemissis ac Clausulae deconstitutionibus et ordinationibus aposto- rogatoriae. licis necnon dictae Camerae, iuramento. confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ac omnibus illis, quae in singulis

praedecessorum praefatorum ac nostris literis praedictis cautum fuit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

fectus publicationis.

§ 58. Ut autem constitutiones, statuta, Forma et ef- ordinationes et decreta nostra huiusmodi ad singulorum, quos oportet, notitiam perveniant, nec illorum ignoratio quempiam excuset, volumus ac etiam dicta apostolica auctoritate mandamus quod praesentes literae basilicae Vaticanae et dictæ Cameræ valvis, necnon in acie Campi Florae aliisque publicis et opportunis almae Urbis pracfatae locis, per unum ex cursoribus nostris de more affigantur, et ibi, quantum ad lecturam earum opus fuerit, permaneant.

§ 59. Ac singulo quoque anno in per-Haec consti- petuum, in eadem Camera, quae mense tutio legatur an-no quolibet in octobris prima habebitur, per novissiprima Camera, mum clericum tune praesentem palam et alta voce ad verbum, sine intermissione, legantur.

§ 60. Quodque illarum exemplis fide-Transumpto-liter exscriptis ac etiam impressis, unius notarii Camerae manu subscriptis et camerarii praefati sigillo obsignatis, cadem prorsus fides ubique locorum, etiam in iudicio, adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli crgo etc.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, kalendis novembris, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 1 nov. 1564, pontif. anno v.

#### CV.

Forma professionis fidei catholicae observanda a quibuscumque promotis et promovendis ad aliquam liberalium artium facultatem, electisque et eligendis ad cathedras, lecturas et regimen publicorum gymnasiorum.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In sacrosancta beati Petri principis apostolorum cathedra, meritis licet impari-

bus, hisce procellosis militantis Ecclesiae tempestatibus constitutos, plurimum nos oportet esse sollicitos ut Domini gregem curae nostrae commissum, non solum ab apertis rapacium luporum undecumque caulis obstrepentium insultibus, sed etiam a magis formidolosis pestiferarum vulpecularum domi latitantium insidiis, per providum pastoralis officii ministerium, ipso Domino cooperante, praeservemus, ac illis omnes nocendi occasiones, quantum cum Deo possumus, ubilibet aufera-

§ 1. Cum itaque, iuxta notum sanctis- Cousa constisimi Vatis oraculum, timor Domini, sine quo vera religio et catholicae fidei puritas nullibi reperitur, sapientiae sit initium; et qui vel in scientiis proficere, vel eas alios docere parant, supremum Illum sapientiae parentem benignumque largitorem devoto sanae fidei obsequio demereri, veraque sincerae religionis pictate sibi conciliare debeant.

§ 2. Idcirco, hanc fidei puritatem scien- Dectores no tiis doctrinisque quibuslibet, tum traden- cuteri cutusdis, tum addiscendis, tamquam necessa-tis professores, tam electiquam riam basim, constituere, et ne simplicia eligendi das nonnullorum adolescentium, res novas nisi prius caaudiendi cupidorum, ingenia in naufragos tholicam profiblandientium hæresum scrupulos 1 impru- fuxta formam denter impingant, occurrere cupientes, motu proprio, et ex certa scientia nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, quod deinceps nullus doctor, magister, regens vel alius cuiuscumque artis et facultatis professor, sive clericus sive laicus ac saecularis vel cuiusvis Ordinis regularis sit, in quibusvis Studiorum generalium Universitatibus autgymnasiis publicis, aut alibi ordinariam vel extraordinariam lectoris cathedram assegui, vel iam obtentam retinere, scu alias theologiam, canonicam vel civilem censuram, medicinam, philosophiam, grammaticam vel alias liberales artes, in quibuscumque ci-

1 Legimus scopulos (R. T.).

Exordium.

vitatibus, terris, oppidis ac locis, etiam in ecclesiis, monasteriis aut conventibus regularium quorumcumque, publice vel privatim, quoquomodo profiteri, seu lectiones aliquas in facultatibus huiusmodi habere vel exercere.

missis.

§ 3. Neque doctores ipsi aut Universi-Rectores Stu- tatum seu gymnasiorum eorumdem resuperiores non ctores, cancellarii vel alii superiores, sed engantur nisi nec etiam palatini comites aut alii particulares, facultatem eruditos viros adeosdem gradus promovendi, etiam a nobis et Apostolica Sede vel alias, undecumque habentes, scholares, tam laicos quam clericos et cuiusvis Ordinis regulares vel alios quoscumque, quantalibet eruditione praeditos, ad ullum gradum in eisdem facultatibus suscipiendum recipere et admittere.

que promove-

§ 4. Neque doctores, magistri et scho-Scholares ne- lares ad electionem alicuius in rectoantur ad ali-rem vel cancellarium Universitatis aut quem gradum, gymnasii procedere; nec ipsi scholares vel alii, quantumlibet docti et alioqui habiles, gradus huiusmodi vel eorum aliquem, palam vel privatim, recipere valeant, nisi doctores videlicet ac regentes, magistri et alii professores, iam ad cathedras et lecturas recepti, in Italia, infra tres; extra vero illam, infra sex menses a die publicationis praesentium computandos; reliqui vero ad cathedras et alias lecturas ibidem in posterum assumendi, ante illorum receptionem, in rectoris vel aliorum superiorum; eligendi autem in rectores vel cancellarios, ante illorum electionem vel saltem admissionem, in ordinarii loci vel eius in spiritualibus vicarii, ac promovendi scholares et alii praefati, ante illorum promotionem, in eisdem ordinarii seu cius vicarii aut doctorum, aliorumque promoventium manibus, praevio etiam processu, vel debita informatione, quantum cis sufficere videbitur, super religione fideque catholica recto- | catholica notitia, ac dicta fidei profes-

rum, cancellariorum, doctorum, lectorum et promovendorum eorumdem per ipsos locorum ordinarios vel eorum vicarios rite facta, praecedente, eandem catholicam fidem, verbis iuxta formae infrascriptae tenorem conceptis, palam et solemniter profiteri teneantur. Et desuper instrumentum publicum confici, ac de processu seu informatione et fidei professione, in privilegio doctoratus vel alterius gradus huiusmodi, specialis ac de verbo ad verbum mentio et relatio fieri deheat, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 5. Ac omnibus et singulis earumdem superiores non Universitatum et gymnasiorum rectoribus, permittant aliquem prodoctoribus et aliis superioribus, ac alias moveri ad grafacultatem doctorandi habentibus, cuius- tes profiteri, cumque status, gradus, ordinis, conditio- sub poenis hic nis et præeminentiae fuerint, etiam si episcopali, archiepiscopali, patriarchali vel maiori dignitate, etiam cardinalatus honore, ac ducali vel alia, etiam regia et imperiali, auctoritate praefulgeant, ne quem in universitatibus, civitatibus, oppidis vel aliis locis sibi in spiritualibus vel temporalibus subiectis, aliter cathedras aut alias lectiones retinere, consequi vel ad gradus promoveri respective patiantur, in virtute sanctae obedientiae et sub interdicto ab ingressu ecclesiae, quoad antistites; quo vero ad inferiores, sub excommunicationis latae sententiae, necnon privationis omnium et singulorum dignitatum, beneficiorum, officiorum et feudorum ecclesiasticorum per eos quomodolibet obtentorum et inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda, eo ipso per contrafacientes incurrendis poenis districtius inhibemus.

§ 6. Ac quascumque receptiones, promotiones, electiones et admissiones, absque aliter factae irritae sunt. processu certaque de religione et fide

sione, sic ut praefertur, praecedente, pro tempore factas, nullas, invalidas, nulliusque roboris vel momenti esse, neque cuiquam in iudicio vel extra suffragari posse.

ritans.

§ 7. Sicque per quoscumque iudices et Decretum ir- commissarios, quavis àuctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

rogatoriae.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, ac Universitatum et gymnasiorum, Ordinum et locorum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, facultatibus et literis apostolicis, eisdem Universitatibus et gymnasiis ac\*Ordinibus et locis, eorumque rectoribus, doctoribus. superioribus, etiam in temporalibus dominis, comitibus palatinis et aliis, etiam regularibus, personis praefatis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, etiam vim contractus inducentibus, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam per nos ac Sedem praedictam, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, seu ad quorumvis, etiam imperatorum, regum, rerumpublicarum, ducum et aliorum principum, instantiam et alias quomodolibet concessis, ac etiam pluries approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum veriores tenores, ac | Et ascendit ad coelum, sedet ad dexteram

si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, specialiter et expresse, motu simili, derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

325

An. C. 1564

§ 9. Ne autem quispiam praesentium Forma et efignorantiam praetendere vel excusationem tionis. allegare possit, sed ipsae ad omnium notitiam deducantur, volumus et mandamus quod eædem praesentes, in basilicae Principis Apostolorum de Urbe et Cancellariæ nostrae valvis ac acie Campi Florae per aliquem ex cursoribus nostris affixae, copia illarum ibi dimissa, omnes in Italia, intra tres; extra vero illam existentes, intra sex menses proximos ab ea die affixionis computandos, perinde arctent, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

§ 10. Forma autem dictae professionis Forma profidei haec est: Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur in Symbolo fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas.

Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivisicantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui loquutus est per prophetas. Et unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen. Apostolicas et ecclesiasticastraditiones reliquasque einsdem Ecclesiae observationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. Item, sacram Scripturam, iuxta eum sensum quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione sacrarum Scripturarum, admitto; nec eam umquam, nisi iuxta unanimem consensum Patrum, accipiam et interpretabor. Profiteor quoque septem esse vera et proprie sacramenta novae legis a Iesu Christo Domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis, necessaria, scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem et Matrimonium, illaque gratiam conferre; et, ex his, Baptismum, Confirmationem et Ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in supradictorum omnium sacramentorum solemni administratione recipio et admitto. Omnia et singula quae de peccato originali et de iustificatione in sacrosancta Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio. Profiteor pariter in missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis; atque in sanctissimo Eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter Corpus et Sanguinem, una cum anima et divinitate

Domini nostri Iesu Christi, fierique conversionem totius substantiae panis in Corpus, et totius substantiæ vini in Sanguinem. quam conversionem catholica Ecclesia transubstantiationem appellat. Fateor etiam, sub altera tantum specie, totum atque integrum Christum, verumque sacramentum sumi. Constanter teneo purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis iuvari. Similiter et sanctos, una cum Christo regnantes, venerandos atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas. Firmiter assero imagines Christi ac Deiparae semper virginis, necnon aliorum sanctorum habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem ac venerationem impartiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse; illarumque usum christiano populo maxime salutarem esse affirmo; sanctam, catholicam et apostolicam Romanam Ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco. Romanoque Pontifici, beati Petri apostolorum principis successori ac Iesu Christi vicario, veram obedientiam spondeo ac iuro. Cetera item omnia a sacris canonibus et occumenicis conciliis, ac praecipue a sacrosancta Tridentina synodo tradita, definita et declarata, indubitanter recipio atque profiteor; simulque contraria omnia atque haereses quascumque ab Ecclesia damnatas, et reiectas, et anathematizatas ego pariter damno, reiicio et anathematizo. Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, camdem integram et immaculatam usque ad extremum vitae spiritum constantissime (Deo adiuvante) retinere et confiteri, alque a meis subditis seu illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit, nalis.

curaturum. Ego idem N. spondeo, voveo ac iuro; sic me Deus adiuvet et hacc sancta Dei Evangelia.

§ 11. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poe- ceat hanc paginam nostrae ordinationis, inhibitionis, derogationis, voluntatis, statuti, decreti et mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimoquarto, idibus novembris, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 13 nov. 1564, pontif. anno v.

## CVI.

Forma professionis orthodoxae fidei observanda a provisis de beneficiis ecclesiasticis curatis, ac dignitatibus, ecclesiis, monasteriis et aliis locis Ordinum regularium et militiarum 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Iniunctum nobis apostolicae servitutis officium requirit ut ea, quae Dominus omnipotens, ad providam Ecclesiae suae directionem, sanctis patribus in nomine suo congregatis divinitus inspirare dignatus est, ad eius laudem et gloriam incunctanter exequi properemus. Cum itaque, iuxta concilii Tridentini dispositionem, omnes, quos deinceps cathedralibus et superioribus ecclesiis praefici, vel quibus de illarum dignitatibus, canonicatibus et aliis quibuscumque beneficiis ecclesiasticis, curam animarum habentibus, provideri continget, publicam orthodoxae

1 Haec dispositio Concil. Trid. est in cap. 12, sess. XXIV.

fidei professionem facere seque in Romanae Ecclesiae obedientia permansuros spondere et iurare teneantur.

§ 1. Nos, volentes etiam per quoscum- Extensio dicti que, quibus de monasteriis, conventibus, domibus et aliis quibuscumque locis regularium quorumcumque Ordinum, etiam militiarum, quocumque nomine vel titulo providebitur, idem servari; et ad hoc, ut unius eiusdem fidei professio uniformiter ab omnibus exhibeatur, unicaque et certa illius forma cunctis innotescat, nostrae sollicitudinis partes in hoc alicui minime desiderari, formam ipsam praesentibus adnotatam publicari, et ubique gentium per eos, ad quos ex decretis ipsius concilii et alios praedictos spectat, recipi et observari, ac, sub poenis per concilium ipsum in contravenientes latis, iuxta hanc et non aliam formam, professionem prædictam solemniter fieri, auctoritate apostolica, tenore præsentium, districte præcipiendo, mandamus huiusmodi sub tenore:

§ 2. Ego N. firma fide credo et profiteor Forma proomnia et singula, quae continentur in fessionis side Symbolo fidei, quo sancta Romana Eccle- poenis hic exsia utitur, videlicet: Creamin unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. Et ascendit ad coelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos,

cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui 'ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorisicatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen. Apostolicas et ecclesiasticas traditiones religuasque eiusdem Ecclesiae observationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. Item, sacram Scripturam, iuxta eum sensum quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione sacrarum Scripturarum, admitto, nec eam umquam, nisi iuxta unanimem consensum Patrum, accipiam et interpretabor. Profiteor quoque septem esse vera et proprie sacramenta novae legis a Icsu Christo Domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis, necessaria, scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem et Matrimonium, illaque gratiam conferre; et, ex his, Baptismum, Confirmationem et Ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in supradictorum omnium sacramentorum solemni administratione recipio et admitto. Omnia et singula, quae de peccato originali et de instificatione in sacrosancta Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio. Profiteor pariter in missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo Eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter Corpus et Sanguinem, una cum anima et divinitate Domini nostri Iesu Christi, fierique conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substan-

tiae vini in sanguinem, quam conversionem catholica Ecclesia transubstantiationem appellat. Fateor etiam, sub altera tantum specie, totum alque integrum Christum, verumque sacramentum sumi. Constanter teneo purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis iuvari. Similiter et sanctos, una cum Christo regnantes, venerandos atque invocandos esse, cosque orationes Deo pro nobis offerre. atque eorum reliquias esse venerandas. Firmiter assero imagines Christi ac Deiparæ semper virginis, necnon aliorum sanctorum habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem ac venerationem impartiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum christiano populo maxime salutarem esse affirmo. Sanctam, catholicam et apostolicam Romanam Ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco. Romanoque Pontifici, beati Petri apostolorum principis successori ac Iesu Christi vicario, veram obedientiam spondeo ac iuro. Cetera item omnia a sacris canonibus et oecumenicis conciliis ac praecipue a sacrosancta Tridentina synodo tradita, definita et declarata, indubitanter recipio atque profiteor; simulque contraria omnia atque haereses quascumque ab Ecclesia damnatas et reicctas et anathematizatas, ego pariter damno, reiicio et anathematizo. Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, eamdem integram et immaculatam usque ad extremum vitae spiritum constantissime. Deo adiuvante, retinere et confiteri atque a meis subditis seu illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri et doceri et praedicari, quantum in me erit, curaturum. Ego idem N. spondeo, voveo ac iuro; sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia.

§ 3. Volumus autem quod praesentes Iussio publi- literae in Cancellaria nostra Apostolica de more legantur et, ut omnibus facilius pateant, in eius quinterno describantur, ac

etiam imprimantur.

§ 4. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe hanc paginam nostrae voluntatis et mannalis. dati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem etc.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, idibus novembris, pontificatus nostri anno v.

Lectae et publicatae fuerunt suprascriptae literae in Cancellaria Apostolica, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, die vero sabbati, nona mensis decembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii Papae IV anno v.

A. Lomellinus, custos. Dat. die 13 nov. 1564, pontif. anno v.

### CVII.

Approbatio confraternitatis sub invocatione Duodecim Apostolorum nuper in Urbe institutae pro decentiori sanctissimi Eucharistiae sacramenti veneratione, et egenorum mendicare erubescentium, vel alias oppressorum subventione; et elargitio indulgentiarum.

### Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Procmium.

In apostolicae dignitatis culmine, meritis licet imparibus, divina dispositione constituti, ad ea nostrae considerationis aciem libenter dirigimus, per quae, nostrae provisionis auxilio, divinus cultus cum animarum salute ubilibet activum suscipiat incrementum; et his, quae propterea ex pia fidelium devotione instituta et ordinata dicuntur, ut firma perpetuo et inconcussa permaneant, cum a nobis pe-

titur, apostolici muniminis praesidium propensius impartimur, ac fideles ipsos spiritualium gratiarum muneribus prosequimur, ut exinde divinae gratiae aptiòres reddantur, et caritatis devotio in eis per amplius augeatur.

§ 1. Sane dilecti filii confratres con- Ouidam chrifraternitatis sub invocatione Duodecim stiffideles insti-Apostolorum, in ecclesia conventus eo-confratern. pro rumdem Sanctorum Duodecim Apostolo- charistiae 81rum de Urbe, Ordinis fratrum Minorum cramenti vene-Conventualium nuncupatorum, institutae, mine monastenobis nuper exponi fecerunt quod alias et subventione nonnulli christifideles, pia devotione ducti, dicare erubeconsiderantes sanctissinium Eucharistiae scentium aut asacramentum, inter cetera Ecclesiae sacra-rum; menta praecipuis honore, reverentia et veneratione dignum, praesertim dum ad infirmos defertur, a nonnullis 1 vel paucis admodum christifidelibus, et minus quam deceat honorifice, comitari, idque aegre ferentes, et singulari zelo devotionis cupientes ut eidem sacramento debitus cultus, honor et veneratio exhiberentur, quantum in eis erat, providere, unam utriusque sexus christifidelium confraternitatem, sub invocatione praefata, ad omnipotentis Dei sacratissimique Corporis dominici laudem, gloriam et honorem, instituerunt et ordinarunt: ac pro eius salubri directione et incremento, piorumque operum exercitio, inter alia, nonnullos ex eis, qui curam et regimen monasterii monialium Domus Piae nuncupati, regionis Sancti Eustachii de Urbe, sub Regula Sanctae Clarae dicti Ordinis, mulierumque ibi pro tempore degentium, noviter erecti et ab ipsa confraternitate trahentis originem, haberent; et alios, qui christifidelium eleemosynas perquirerent, ut exinde pauperibus erubescentibus et miserabilibus personis in suis necessitatibus, corumdem christifidelium ope, secrete et alias subveniretur; alios vero, qui alia pietatis et caritatis opera erga quos-

1 Forte legi debet nullis (R. T.).

cumque pauperes ope destitutos, ac indigentia, paupertate et litibus et aliter oppressos, illos consulendo et iudicibus pro iustitia commendando ac visitando, et ex eorum et aliorum christifidelium eleemosynis, quantum possent, eis subveniendo, exercerent, constituerunt et deputarunt.

dictae confradinalem Vitelrunt,

§ 2. Necnon dilectum filium nostrum Protectorem Vitellotium, Sanctae Mariae in Via-Lata ternitalis car- diaconum cardinalem Vitellium nuncun vitel-deputa- patum, sanctae Romanae Ecclesiae camerarium, in suum et dictae confraternitatis confratrem et protectorem elegerunt et receperunt, prout in instrumentis seu capitulis aut aliis documentis desuper forsan confectis plenius dicitur contineri.

matione pracdictorum.

§ 3. Quare pro parte confratrum præ-Et modo sup- dictorum nobis fuit humiliter supplicafici, pro confir- tum quatenus institutioni societatis ac constitutioni, deputationi, electioni et receptioni praefatis, pro firmiori illarum subsistentia, robur apostolicae confirmationis adiicere ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

dictam institufirmat et approbat;

§ 4. Nos igitur, qui pia et salubria fi-Hic Pontifex delium vota, ex quibus divinus cultus tionem, et pro- propagatur, et salus animarum provenire tectoris deputa- dignoscitur, pii patris affectione libenter nationes con-prosequimur et, ut optatum sortiantur effectum, operam efficacem attentius impendimus; ac tam venerabile sacramentum a cunctis christifidelibus, ut per hoc eorum desideratam salutem consequi valeant, peramplius honorari, venerari, laudari et magnificari sinceris exoptamus desideriis; ac omnipotenti Deo, quod tam salubria, necessaria et utilia opera exerceantur, immensas gratias agentes; et ut illa perpetuo frequententur, ac christifideles ipsi eis ferventius insistant, quo nos erga eos amplioribus et specialioribus gratiis liberales esse, seque propterea maiori coelestis gratiae devotione refici posse cognoverint, quantum cum Deo

possumus, providere volentes; necnon veriores praemissorum instrumentorum et aliorum documentorum desuper confectorum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, institutionem et ordinationem confraternitatis, necnon constitutionem et deputationem, ac protectoris electionem et receptionem huiusmodi, aliaque omnia et singula per eosdem confratres circa praemissa gesta, statuta et ordinata ac, prout illa concernunt, reliqua in instrumentis seu capitulis aut aliis documentis praedictis contenta, et inde secuta quaecumque (licita tamen et honesta), apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, ac illa omnia et singula apostolici muniminis praesidio roboramus, omnesque et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus. Et nihilominus eumdem Vitellotium cardinalem et quemcumque, qui ad id per ipsos confratres pro tempore electus fuerit, in eiusdem confraternitatis protectorem constituimus et deputamus.

§ 5. Et insuper cisdem confratribus Aliaque staquaecumque statuta, ordinationes, capi- tuta de cetero edendi facultatula et decreta, felix regimen et guber- tem tribuit; nium dictae confraternitatis concernentia (licita tamen et honesta ac sacris canonibus non contraria), edendi, condendi et faciendi, conditaque mutandi, alterandi, ac penitus tollendi seu cassandi, et alia de novo edendi, condendi et faciendi. Quae, postquam edita, condita, facta, alterata, mutata et pro tempore per existentem vicarium almae Urbis approbata fuerint, eo ipso, dicta auctoritate, approbata sint et esse censeantur; seque in dicta ecclesia congregandi et congregationes faciendi, ac dilectis filiis fratribus dicti conventus confraternitatem suosque confratres huiusmodi in dicta ecclesia recipiendi et admittendi ac inibi congregari

permittendi, plenam, liberam et omnimodam potestatem, licentiam et facultatem, eisdem auctoritate et tenore, concedimus et impartimur.

confratribus elargitur.

§ 6. Et insuper, ut ecclesia et confra-Indulgentias ternitas in ea instituta huiusmodi congruis frequententur honoribus, ac confratres ipsi aliique christifideles ad praefatum Eucharistiae sacramentum, dum processionaliter ac alias ad infirmos defertur, devote et honorifice comitandum alliciantur, et etiam, ut se eo promptiores ad id exhibeant, quo se exinde aeternae vitae praemia facilius consequi speraverint, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis ipsius confraternitatis confratribus pro tempore existentibus, et illam pro tempore ingredientibus, ceterisque utriusque sexus christifidelibus, vere poenitentibus et confessis, seu statutis a iure temporibus confitendi propositum habentibus, qui dictam ecclesiam in singulis diebus festivitatum Duodecim Apostolorum annis singulis devote visitaverint, ac processionaliter cum eisdem confratribus dictum Eucharistiae sacramentum, dum illud tam ad infirmos quam alio pro tempore deferetur, honorifice ac cum debitis reverentia et honore, Deum orando et mente recolendo, piasque preces ad Eum effundendo, comitati fuerint; ac qui missae, ultimo quoque die dominico cuiuslibet mensis, in dicta ecclesia alta voce et alias solemniter celebranda, interfuerint, vel inibi confessi et corde contriti ipsum sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint ac praemissa adimpleverint, et quoties orationem quadraginta horarum nuncupatam per eosdem confratres fieri contigerit, in dicta ecclesia seu eorum cappella interfuerint, quoties id fecerint, toties plenariam omnium et singulorum peccatorum suorum indulgentiam et remissionem in

forma Iubilei sancti, auctoritate et tenore praefatis, misericorditer in Domino concedimus et elargimur. Ac institutionem confraternitatis, ac constitutionem, electionem et receptionem protectoris, capitulaque et alia per eosdem confratres gesta huiusmodi, perpetuis futuris temporibus, observari debere.

§ 7. Necnon indulgentias et alia prae- Clausulae humissa, sub quibusvis revocationibus, sus- ius bulae præ-servativae. pensionibus aut derogationibus similium vel dissimilium indulgentiarum et gratiarum nullatenus comprehendi, sed semper ab illis excepta fore et censeri; dictosque confratres suosque officiales aut eorum aliquem, super praemissis seu eorum aliquo, a quoquam, quovis praetextu, etiam pro informatione Curiae, tam ex officio quam ad instantiam fisci, quomodolibet molestari seu perturbari non posse.

- § 8. Et sic per quoscumque iudices et Clausala subcommissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata cis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri deberc. Ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.
- § 9. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac conven-contrariorum. tus, monasterii et Ordinis praesatorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, illis eorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, per quoscumque Romanos Pontifices, etiam praedecessores nostros, ac nos et Sedem praedictam, etiam motu proprio et ex certa scientia, et alias quomodolibet, etiam ite-

Derogatio

ratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

plorum.

§ 10. Volumus autem quod transumptis Files exem praesentium, manu alicuius notarii publici vel secretarii ipsius confraternitatis subscriptis, et sigillo praedictae confraternitatis seu protectoris illius, aut alicuius curiae ecclesiasticae seu personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur et adhiberi debeat, quae literis ipsis originalibus adhiberetur, si exhibitae forent vel ostensae.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die decimasexta novembris, millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 16 nov. 1564, pontif. anno v.

#### CVIII.

De spoliis elericorum extra residentiam decedentium.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In suprema militantis Ecclesiae specula, meritis licet insufficientibus, divina dispo-Proæmium.

sitione constituti, cunctos non solum vigilantiae nostrae commissos dominicos greges, sed etiam singulorum pastorum suorum actus intensa nostrae mentis acie collustrantes, studium efficax operamque sedulam ad hoc omnino statuimus adhibere, ut quemadmodum operosum sacrosancti concilii Tridentini progressum felicemque exitum, Domino cooperante, praestitimus, ita sanctissima illius decreta, ipsorum praesertim, qui in apostolicae sollicitudinis partem vocati sunt, pastorum officium concernentia, non tepide neque dissimulanter exequamur.

§ 1. Sane, licet in concilio praefato saluberrima fuerit ordinatione decretum Trident., sess. quod omnes et singuli venerabiles fratres sess. XXIII capinostri patriarchae, primates, archiepiscopi curatos apud et episcopi et alii beneficiati apud eccle- corum ecclosias residere debesias sponsas suas residere teneantur, non-rel. nulli tamen (quod non sine animi nostri moerore referimus), adeo sui gregumque, quos olim deperditos Salvator noster proprio sanguine redimere dignatus est, sibi creditorum obliti sunt, ut etiam nunc, in alma Urbe vel alibi commorantes, et sacrosancta spiritualis matrimonii inter eos suasque ecclesias solemniter contracti iura confundentes, sponsas suas in longa quasi viduitate relictas, et praedictas ecclesias quomodocumque sibi concessas invisere et apud illas, ut probos et providos patresfamilias decet, residere non curent, in perditione animarum suarum et subditorum suorum ac perniciosum exemplum et scandalum plurimorum.

§ 2. Nos, hanc illorum contumaciam Ric Pontifex alicuius, etiam temporalis, poenae metu, etiam monet ot frangendam seu convincendam esse cen-dem ad resisentes, motu proprio et ex certa scientia dentiam; nostra ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnibus et singulis patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis praefatis ac aliis quibuscumque, etiam quavis auctoritate, dignitate, gradu vel

1 Sess. vi, cap. 1; sess. xxiii, cap. 1.

præeminentia praefulgentibus, dictas ecclesias in commendam vel administrationem, aut alio quovis nomine obtinentibus, et aliis quibuscumque beneficiatis curam animarum habentibus, qui, iuxta decreti super residentia in concilio praedicto promulgati tenorem, personalem in suis ecclesiis residentiam facere tenerentur, in virtute sanctae obedientiae, ultra poenas in dicto decreto concilii contentas, etiam sub privationis eorum a regimine et administratione ecclesiarum suarum, ac aliis nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis successoris nostri arbitrio imponendis, poenis, districte praecipiendo, per apostolica scripta mandamus quatenus, omni mora cessante, in eisdem suis ecclesiis, iuxta formam et tenorem dicti concilii, personaliter resideant.

testandi, si exdecesserint.

§ 3. Et nihilominus, si quos mandato Et non resi nostro huiusmodi, quod absit, non parere uti spolia ad Ca- contigerit, ne etiam tales absentes meliomeram spectare decernit, non ris in hac parte conditionis, quam ceteri attenta licentia in suis ecclesiis residentes existant, hac tra residentiam nostra perpetuo valitura sanctione, per praesentes statuimus et ordinamus quod deinceps omnia et singula mobilia et immobilia, etiam in Urbe vel eius districtu existentia et semoventia, res et bona, iura et actiones, cuiuscumque qualitatis et valoris ac ubicumque locorum consistant, ad patriarchas, primates, archiepiscopos, episcopos et alios quoscumque, etiam quavis auctoritate, dignitate, gradu et præeminentia praefulgentes, ecclesias prædictas in titulum vel commendam sive administrationem aut alio quovis nomine obtinentes, et alios quoscumque beneficiatos curam animarum habentes, qui extra praedictas ecclesias ac dioeceses, etiam in Romana Curia aut alibi degentes, et iuxta decretum et formam concilii huiusmodi non residentes, decesserint, pertinentia, et per illos suarum ecclesiarum ac quorumcumque monasteriorum, priora-

tuum, praepositurarum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, cum cura et sine cura, saecularium et regularium, quae illi quomodolibet obtinuerint, ac fructuum, reddituum et proventuum ecclesiasticorum, necnon pensionum annuarum sibi super similibus fructibus, redditibus et proventibus reservatarum et assignatarum, occasione quaesita, etiam si facultatem specialem de illis aut eorum parte testandi et alias libere disponendi, a nobis et a quibuscumque aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus et successoribus nostris, etiam cum clausulis quod facultates huiusmodi revocari non queant, aliisque irritantibus decretis, obtinuerint, et in vim illarum literarum desuper confectarum de rebus et bonis huiusmodi iamque disposuerint, tamquam spolia ad Cameram Apostolicam legitime pertineant.

§ 4. Liceatque dilectis filiis moderno et pro tempore existenti commissario nostro bendi dicta bogenerali et suis dictae Camerae deputatis, applicandi. in eventum decessus huiusmodi, solitum inventarium super rebus et bonis praefatis conficere, illaque, prout de reliquis clericorum spoliis fieri solet, ad dilecti filii nostri moderni et pro tempore existentis generalis thesaurarii manus redigere dictaeque Camerae applicare, cuiusvis licentia desuper minime requisita.

§ 5. Ac facultates et desuper confectas Licentias teliteras praedictas, etiam motu et scientia standi non residentibus tollit, similibus, etiam in recompensam laborum disposition, eoet obsequiorum, etiam nobis et Ecclesiae Romanae dictæque Sedi impensorum, quomodolibet concessas et etiam iteratis vicibus approbatas, illarum omnium tenores praesentibus pro sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, in eventum obitus huiusmodi, etiam si in Urbe aut eius districtu vel alibi extra suas ecclesias, ut praefertur, contigerit, ex nunc, prout ex tunc et e contra, in dictae contumaciae poena, eiusdem potestatis

plenitudine et tenore, revocamus, cassamus et annullamus, et tam eas quam earum praetextu quomodolibet pro tempore condita factaque testamenta, codicillos, legata, donationes et alias dispositiones quaslibet, etiam ad pias causas vel in remunerationem servitiorum, nulla et invalida, nulliusque roboris vel momenti fore, neque cuipiam contra praesentium tenorem suffragari.

ritans.

§ 6. Et sic, per quoscumque iudices et Decretum ir- commissarios, quavis auctoritate fungentes, et sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, in quavis instantia, sublata eis et corum cuilibet quavis alias iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; ac quidquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

stoliene circa maneant

§ 7. Per hoc autem nostris et Roma-Declaratio norum Pontificum praedecessorum nodinationes apo- strorum ordinationibus, reservationibus spolia firma re- el decretis, quoad praelatorum et aliorum beneficiatorum, etiam in suis ecclesiis aut dioecesibus residentium et ibi decedentium, quae etiam amplianius et extendimus ad habentes ecclesias in Urbis districtu, ibique residentes et decedentes, spolia Cameræ Apostolicæ applicata, hactenus emanatis, nullatenus praeiudicare neque quicquam in eis alterare intendimus, sed ea in suo robore, ut antea, manere volumus, praeterquam quo ad eos qui in suis ecclesiis, iuxta formam praedicti concilii, resederint, et specialem licentiam testandi habuerint, hanc enim tantum salvam eis esse volumus, ita ut generalis licentia testandi eis, quamquam residentibus, minime suffragetur, sed sola speciali, si quam habuerint, tueri se possint.

tionis.

§ 8. Ceterum, ut praeceptum, manda-Forma et ef- tum, statutum, ordinatio, revocatio, cassatio, decretum et alia praemissa, prae-

sentesque literae ad eorum, quorum interest, notitiam, nulliusque 1 possit aliquam illorum ignorantiam praetendere vel excusationem allegare, sed illa perpetuo firma et illibata permaneant, volumus et mandamus quod eædem praesentes in basilicae Principis Apostolorum de Urbe et Cancellariae nostrae valvis ac acie Campi Florae per aliquem ex cursoribus nostris affixae , copia illarum ibi dimissa , ab ea die omnes perinde arctent, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

§ 9. Non obstantibus praemissis ac in fa- Clausulae devorem curialium per felicis recordationis Sixtum quartum, Leonem decimum, Iulium tertium et quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros etiam per nos editis et approbatis, necnon aliis literis, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae, millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, vu kalendas decembris, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 25 nov. 1564, pontif. anno v.

#### CIX.

Revocatio cuiuscumque privilegii communitatibus, confraternitatibus et aliis quibuscumque, etiam locis piis, concessi, homicidam in die Veneris Sancti aut alio tempore e carceribus liberandi, et reservatio ciusmodi gratiac, consulto Pontifice, ab cius officialibus de cetero concedendae.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Dum ad solitam Romani Pontificis, Iesu Christi vicarii, clementiam, tamquam ad exuberantem pietatis fontem, pro gratiis impetrandis undequaque concurritur, ip-

1 Cherub. legit notitiam deducantur. nullusque loco notitiam, nulliusque (R. T.).

Exerdium.

sique, more pii patris, omnes uti filios dilectissimos in intimis caritatis et misericordiae visceribus indulgenter amplectimur, usu nonnumquam evenit inde privilegia flagitando reportari, quae, licet prima petitionis specie nihil incommodi secum afferri videbantur, illorum tamen concessionem subsequens experientia reipublicae damnosam, meritoque esse convincit improbandam.

constitutionis.

§ 1. Sane, quoniam et nostri pastoralis Causa huius officii cura, et praesentium temporum conditio plane nos cogit, modum diversis abusibus, qui iampridem in mores hominum, quos Dei providentia vigilantiae nostrae committere dignata est, sensim irrepserant, aliquando salubriter imponere, prout in his, non solum circa spiritualem universalis Ecclesiæ, cui, licet immeriti, præsidemus, sed etiam circa temporalem Sedis Apostolicae statum videlicet reformandum, aciem nostrae mentis intendere dudum, cooperante Domino, non desistamus. Nos etiam non minimum operae precium facturos esse censemus, si cunctas, quoad eius fieri poterit, occasiones homicidiorum, quae, in divinae Maiestatis offensam et publicae quietis perturbationem, in dies passim increbrescunt, patrandorum, conabimur e medio submovere. Considerantes itaque privilegia variis civitatum, terrarum et locorum nobis et sanctae Romanae Ecclesiae in temporalibus immediate subjectorum communitatibus, universitatibus ac confraternitatum et aliorum piorum locorum rectoribus et hominibus super uno homicida singulis annis, Veneris in Parasceve vel alio certo die, e carceribus meritisque suppliciis liberando et salutiferae cruci vel altari praesentando, aut patriae dimittendo, per nonnullos Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem praedictam, in christianae caritatis divinique cultus et sidelium subditorum

favorem, diversimode concessa, nonnumquam improbis, sicariis et sceleratis paricidis ansam in proximum quemque suum, sub spe liberationis huiusmodi, crudeliter saeviendi et humanum sanguinem effundendi praebuisse; ac illos, in quorum manu privilegiorum usus aut executio sita est, eis ut plurimum non ad christianam pietatem uti, sed potius ad quaestum et favores importunos, in animarum suarum perniciem, et bonorum scandalum, imprudenter abuti solere, perditissimos homines, a necessaria nec ulla ratione condonandi morte, coelo terraque multum indignantibus atque reclamantibus, impie, sub praetextu pietatis, eripientes.

§ 2. Nosque propterea omnino prae- Revocatio pristare censentes quod huiusmodi gratiae, vilegiorum coua nostro et, qui, cum sit omni corruptela aliis concessosuperior, an tales huius immanitatis homicidas cardamnati homines misericordiae locum reliquerint sincerius rimabitur, Romani Pontificis pro tempore existentis, quam incertae multitudinis corruptorumve rectorum arbitrio dependeant. Necnon quorumcumque privilegiorum communitatibus, universitatibus ac collegiis praedictis et aliis quibuslibet, etiam quorumvis imperatorum, regum vel Religionis contemplatione, seu in damni recompensam vel aliter quomodolibet concessorum, ac pluries, etiam per nos, approbatorum et innovatorum, literarumque desuper expeditarum et inde secutorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, motu proprio et ex certa scientia nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula privilegia praemissa, tam in alma Urbe, quam extra eam in universo eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae dominio temporali, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque effica-

rum liberandi

cioribus et insolitis, etiam vim contractus inducentibus, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam consistorialiter ac motu et potestatis plenitudine similibus, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam vel eius legatos quibusvis civitatibus, oppidis, castris, locis seu communitatibus, universitatibus, confraternitatibus, collegiis, ecclesiis, hospitalibus, piis locis et aliis personis, tam saecularibus quam ecclesiasticis, etiam cuiusvis Ordinis regularibus, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, qualitatis et præeminentiae fuerint, hactenus quomodolibet concessa, ac etiam pluries approbata et innovata, tenore praesentium revocamus, cassamus, irritamus et annullamus, nulliusque roboris vel momenti fore, neque deinceps cuiquam suffragari; neque civitates, oppida, castra, loca seu communitates, universitates, collegia, confraternitates aut eorum rectores vel alios quoslibet, corumdem privilegiorum praetextu, alicuius homicidae gratiam, absolutionem aut remissionem praetendere, requirere vel homicidam absolvendum nominare, seu praesentare, vel huiusmodi privilegiis alias uti; neque civitatum, terrarum aut locorum praedictorum gubernatores, rectores vel magistratus pro tempore existentes nominationes aut praesentationes huiusmodi admittere seu aliquem ita nominatum vel praesentatum dimittere et absolvere posse.

§ 3. Sed si quis casus gratia et mise-Reservatio ratione dignus occurrat, illum ad nos et ero conceden- pro tempore existentem Romanum Pontificem, ut in hoc, pro facti personarumque qualitate, fiat quod convenire videbitur, referri debere; ac quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inanc decernimus et declaramus.

§ 4. Non obstantibus praemissis ac con- | bilibus, ibidem, pag. 742,

stitutionibus et ordinationibus apostolicis, Clausulae deceterisque contrariis quibuscumque. Ut rogatorine. autem praesentes ad omnium notitiam facilius deducantur, volumus et mandamus quod illae, in Cancellariae Camerae Apostolicae valvis, ac in acie Campi Florae de Urbe per aliquem ex nostris cursoribus affixae, copia illarum ibi dimissa, universos et singulos, quorum interest, intra mensem a die affixionis huiusmodi computandum, perinde afficiant arctentque ac si illis personaliter intimatae fuissent.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, xix kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 14 dec. 1564, pontif. anno v.

### CX.

Confirmatio plurimarum gratiarum et privilegiorum fratrum militum hospitalis Sancti Lazari Hicrosolymitani, a Pontificibus praedecessoribus concesso. rum, in his quae concilio Tridentino non adversantur; et concessio aliarum immunitatum et indultorum 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter assiduas dominici gregis nobis causae huius divinitus commissi, non solum a spiritua- constitutionis. libus, sed etiam a corporalibus noxis periculisque imminentibus, quantum nobis ex alto permittitur, praeservandi curas. illi potissimum, post divini numinis auxilium frequentibus cordis nostri suspiriis imploratum, omni conatu nobis in-

1 Quoad praecedentes gratias habes etiam in Alexandri IV constitutione x, Cum a nobis, tom. III, pag. 602; et Clementis IV const. IV, Cum dilectis, ibidem, pag. 727, et const. vii, Venera-

cumbendum esse statuimus ut adversus inexplebilem christiani sanguinis sitim, quæ, in teterrimo illo Turcarum tyranno, cum longo annorum numero pariter in dies adaugeri conspicitur, bellica etiam fidissimorum commilitorum praesidia comparemus; et nedum temporalis ditionis nostrae totiusque Italiae hostilis classis incursioni undique expositae portus et littora validis arcibus propugnaculisque firmemus, verum ctiam strenuis militibus, qui, cruce Redemptoris et Domini nostri, tamquam dominico stigmate, conspicui, sese perpetuos pro salute domus Israel propugnatores fore interando profiteantur et praestent, praesidia nostra roboremus, antiquasque Ecclesiae Dei militias ac hospitalitates, et praesertim pauperum leprosorum Sancti Lazari Hierosolymitani hospitalitatem, ab illo sanctissimo viro Basilio Magno usque a recolendae memoriae Damasi I, Romani Pontificis praedecessoris nostri, ac Iuliani apostatae et Valentiniani imperatorum temporibus illustratam, et per orbem varie ampliatam, et iniuria temporum imminutas et quasi exauthoratas, pristinae dignitati restituamus; ac illis, quo promptius votis nostris respondeant, et prisca sua privilegia confirmemus, et illa subinde novorum concessione liberaliter cumulemus.

§ 1. Dudum siquidem, postquam felicis Innocent. III recordationis Innocentius III et successive et monorius III Honorius etiam III varias ac diversas protectione Se- exemptiones et alias gratias tunc et pro personas, res tempore existentibus magistro et fratribus et bona hospitalis et militiæ. hospitalis seu domus Sancti Lazari Hierosolymitani, sub Regula Sancti Augustini, et leprosariis concesserant, eorumque personas, leprosarias et alia loca sub sua et Sedis Apostolicae protectione susceperant.

§ 2. Et Gregorius IX omnibus chri- $_{\mathrm{Greg.\ IX\ in-}}$  stifidelibus manus caritativas magistro et dulgentiam con- fratribus domus Sancti Lazari Hierosoly-

mitani, vel eorum nunciis eleemosynas cessit dantibus petituris, pro solutione debitorum suo- eleemosynam, rum et fratrum eorumdem substentatione, porrigentibus, viginti dies de iniunctis sibi poenitentiis, per quasdam relaxaverat.

§ 3. Et per alias suas literas tunc episcopo Tridentino mandaverat ut ipsis fra-licentiam protribus, in suis domibus sive locis profiteri Regulis approvolentibus aliquam Regulam ex approbatis, iuxta petitionem sibi ab eis factam, concederet, si expedire videretur.

An. C. 1565

§ 4. Et Innocentius IV, per eum acce- Innoc. IV depto quod, licet de antiqua, approbata et dit facultatem eatenus pacifice observata consuetudine sanum in maobtentum esset ut miles leprosus domus trum; Sancti Lazari Hierosolymitani in eius magistrum assumeretur; verum, quia fere omnes milites leprosi dictae domus ab inimicis fidei miserabiliter interfecti fuerant, et huiusmodi consuetudo nequibat commode observari: idcirco tunc episcopo Tusculano per quasdam commiserat ut, si sibi, secundum Deum, visum foret expedire, fratribus ipsis licentiam aliquem militem sanum ex fratribus praedictae domus Sancti Lazari in eius magistrum (non obstante consuetudine huiusmodi) de cetero eligendi auctoritate apostolica concederet.

§ 5. Et per alias suas literas, medietatem molendini, quod Ecclesia Romana que mol ndini Nympha contunc cum quondam Boctio, camerario suo, cessit. in Nympha habebat, magistro et fratribus domus leprosorum Sanctae Mariae Magdalenae Terracinensis, sub annuo censu duodecim denariorum senatus in perpetuum concesserat.

§ 6. Et Alexander etiam IV, narrans per quasdam quod, sicut canonica constitu- ribus concessit tione cavebatur quod monachi et canonici solven. fratres regulares, quocumque modo se in clau- quoquomodo se stro percussissent, non essent ad Apostolicam Sedem mittendi, sed, secundum discretionem et prudentiam sui abbatis, disciplinae subdendi : quod si abbatis

Alex. IV prio-

Bull. Rom. Vol. VII.

43

discretio ad eorum correctionem non sufficeret, providentia esset dioecesani episcopi adhibenda, nisi excessus difficilis foret et enormis, propter quem merito esset ad Romanam Ecclesiam recursus habendus; statutum huiusmodi ad magistrum et fratres hospitalis leprosorum Sancti Lazari Hierosolymitani, Ordinis Sancti Augustini, duxerat extendendum; statuendo ut in tali casu (nisi maior esset providentia requirenda) per priores suos, qui (sicut audiverat) presbyteri esse noscebantur, fratribus absolutionis beneficium impenderetur.

nem Regulae S.

§ 7. Et per alias suas Regulam Beati Et professio- Augustini, quam iidem fratres se asserebant professos esse, sicut illam eatenus servaverant, eisdem, dicta auctoritate, confirmaverat atque communiverat, cadem auctoritate nihilominus statuendo ut Regula ipsa ab eisdem fratribus et successoribus suis, perpetuis futuris temporibus, observaretur.

§ 8. Et per alias suas, donationem alias Donationem factam magistro et fratribus hospitalis Federici impe-ratoris appro- leprosorum Sancti Lazari Hierosolymitani, Ordinis Sancti Augustini, a Federico Romanorum imperatore, ante latam in eum depositionis sententiam, diversarum terrarum, possessionum ac startiarum de suo dominio existentium in Sicilia, Calabria, Vallegratis, Apulia et Terra Laboris, cum diversis saccularium exactionum exemptionibus, ratam et firmam habens, eam, auctoritate apostolica, confirmaverat atque communiverat.

Galbiis conces-

§ 9. Ac eidem hospitali, in quo (sicut Ecclesiam de acceperat) conventus nobilis strenuorum militum et aliorum, tam sanorum quam leprosorum, pro expugnandis inimicis christiani nominis, manere solebat: et quod ad extremam fere paupertatem, propter guerrarum discrimina, erat redactum, possessionibus suis pro magna parte a paganis et hostibus Ecclesiae oc-

cupatis, suisque magistro et fratribus, eadem auctoritate, concesserat ut ecclesiam de Galbiis, Lincolinensis dioecesis, in qua iuspatronatus (sicuti asserebant) obtinebant, cedente vel decedente ipsius rectore, pro sua relevanda inopia, suis usibus deputare possent; ita tamen quod perpetuo vicario in ea servituro de ipsius proventibus portio competens, ex qua congrue sustentaretur, et episcopalia ac alia ipsius ecclesiae onera supportarentur, assignaretur, dioecesani episcopi iure in omnibus salvo.

§ 10. Et similiter, per alias suas magistro et fratribus huiusmodi, eorum ne-componendi de usuris etc. uricessitatem paterno compatiens affectu, buit; auctoritate praedicta, duxerat concedendum ut de usuris, rapinis et aliis male acquisitis, dummodo illi, quibus eorum restitutio fieri deberet, omnino inveniri et sciri non possent, necnon de redemptionibus votorum, auctoritate dioecesanorum prius factis (Hierosolymitano dumtaxat excepto), usque ad summam ducentarum marcharum argenti recipere valerent, si pro similium receptione alias non essent ab ipso huiusmodi gratiam consecuti: ita quod, si aliquid de ipsis ducentis marchis dimisissent vel restituissent vel dedissent illis a quibus eas accepissent, huiusmodi dimissum vel restitutum seu datum nihil ad liberationem eorum prodesset, nec, quantum ad illud, haberentur aliquatenus absoluti.

nisset quod in nonnullis religiosis et le-non posse poprosorum domibus in districtu regni Na- in domibus hovarrae, Campaniae et Briae, comitis Pa-vit. latini, consistentibus, locorum dioccesani rectores seu administratores de novo ponere seu instituere praesumebant pro suæ libito voluntatis, in earumdem domorum non modicum praeiudicium et gravamen, contra antiquam, approbatam et eatenus

pacifice observatam in talibus consuetu-

Facultatem

§ 11. Et cum ad eius notitiam perve-

dinem veniendo, volens earumdem domorum gravamen indebitum auferre, tunc abbati monasterii Orbacensis dicti vel alterius Ordinis, Suessionensis dioecesis, dederat in mandatis quatenus, si ita esset, praefatos dioecesanos ut ab huiusmodi praesumptione omnino desisterent, monitione praemissa, dicta auctoritate apostolica, appellatione remota, praevia ratione, compelleret.

exemit a solurum.

§ 12. Praeterea Nicolaus III declarave-Nicolaus III rat quod de redditibus et proventibus letione decima prosariarum huiusmodi, qui in usus miserabilium et infirmorum convertebantur, decima non solveretur.

di leprosos concessit,

§ 13. Et Clemens etiam IV per quas-Clemens IV dam universis archiepiscopis et episcopis dique colligen ac aliis ecclesiarum praelatis, exemptis et non exemptis, in virtute sanctae obedientiae, et sub excommunicationis poena, quam inobedientes ipso facto incurrere voluit, nisi mandatum huiusmodi diligenter exequi curarent; et nihilominus, sub poena privationis officii et beneficii suorum, praecipiendo mandaverat quatenus, dum aliqui de dictis magistro, fratribus et procuratoribus domorum Sancti Lazari Hierosolymitani ad archiepiscopos et alios praelatos et eorum loca, pro capiendis infirmis leprosis, pervenissent, eis in hoc adesse curarent; memores Dominum in lege Moysi praecepisse quod omnes leprosi eiicerentur extra, volens et ordinans, ut Domino complacebat, quod tam mares quam mulieres, clerici et laici, religiosi et saeculares morbo leprae laborantes, per eosdem fratres et procuratores eorum caperentur et eiicerentur extra, cum omnibus eorum bonis, tam mobilibus quam immobilibus, ad habitationem cum aliis infirmis domorum Ordinis Sancti Lazari huiusmodi. Si vero clerici vel laici mandatum suum in aliquo negligerent adimplere, voluit quod ipsi fratres aut illorum procuratores illos peremptorie

citarent ut coram se comparerent, facturi iustitiae complementum.

§ 14. Ac rursus per alias suas manda- Eleemosynasverat quod fratres ipsi ipsius confratriae que colligendi; ad aliqua loca accedentes pro eleemosynis colligendis benigne reciperentur et honeste tractarentur: ipsique locorum ordinarii et ii, ad quos spectat, ut permitterent eosdem fratres in ecclesiis suis populum admonere ac eleemosynas colligere, ac etiam confraternitates facere, illud praecaventes ne, occasione illorum, eleemosynae pauperum Christi deperirent, et impedirent opera pietatis.

Ordinarios

§ 15. Necnon ipsis archiepiscopis, episcopis et aliis praelatis iniunxerat ut tias tellere iuscurarent defendere et manutenere fratres sit; praefatos adversus parochianos, qui domos illorum invadebant aut indebitis molestiis opprimebant. Nec a fratribus et personis Religionis huiusmodi pro sepultura quicquam exigeretur vel acciperetur, nisi ipsa spontanea decedentium liberalitas vel parentum devotio eis contulisset.

§ 16. Nec ab eis, contra privilegiorum Exemptionem dictae Sedis tenorem, de omnibus fructi- a decimis conbus terrae, quibus propria industria aut expensis colerent et laborarent, ac etiam de nutrimentis animalium suorum, sed nec de ipsis animalibus decimas exigere praesumerent.

§ 17. Quodque ipsi archiepiscopi et Oratoria conepiscopi oratoria pro usu fratrum et per-luit; sonarum praefatorum ac suae familiae dedicare, ac coemeterium benedicere procurarent.

§ 18. Ac quod de caetero fratres seu Dimittentes milites ac donatos militiae hospitalis hu-ceri iuscit; iusmodi, qui crucem et regularem habitum deponerent, et per abrupta saeculi vagarentur, quive prioribus suis contumaces et rebelles existebant, et bolinas detinerent contra voluntates ipsorum, monerent instanter, ac pro officii sui debito compellerent ut habitum depositum reas-

sumerent, in obedientia praelatorum suorum devote et humiliter perseverarent, et bolinas sive alia officia per violentiam nullo modo detinere praesumerent, mandatorum suorum contemptores excommucationis sententia compellerent, eamque, usque ad satisfactionem condignam, inviolabiter observari facerent.

cessit:

§ 19. Et nihilominus quibuscumque, Indulgentias qui de facultatibus sibi a Deo collatis fratribus hospitalis praefati subvenissent, seque tam sanctae fraternitati collegas adscribi studuissent, eisque beneficia persolvissent, annuatim septimam partem iniunctae sibi poenitentiae relaxaverat.

- § 20. Eisdemque locorum ordinariis et Ordinardis fa- aliis curam animarum habentibus, comvota commutan- mutandi cuiusvis abstinentiae et quadi subvenien-tium hospitali, rumcumque peregrinationum vota (Hierosolvmitano ac beatorum Petri et Pauli apostolorum dumtaxat exceptis), in pecuniarum subsidium praefatis fratribus vel nunciis exhibendum, cum super hoc ab eis vel eorum aliquo fuissent requisiti, dummodo, conditione inspecta, nunciorum et fratrum praefatorum necessitate pensata (super quibus eorum conscientias oneraverat), pretio vel precibus, amicitia, favore vel odio cuiuscumque nihil circa hoc, super quibus sciret se unumquemque eorum redditurum in examine districti iudicii rationem, ageretur in fraudem vel diminutionem subsidii suprascripti, plenam et liberam facultatem concesserat. Volens ut huiusmodi pecuniarum subsidium praestandum per voventes peregrinationes easdem ad tantam pecuniae summam extenderetur, quantam voventes ipsi pro complendo voto peregrinationis huiusmodi personaliter expendissent. Votum autem huiusmodi abstinentiae iuxta illius arbitrium intenderat redimi, qui votum huiusmodi commutaret.
  - § 21. Personis autem ecclesiasticis volens plenius provideri, dioecesanis earum

dispensandi cum eis qui cum a canone Absolvendivel ab homine latam excommunicationis laritate dato sisententiam incurrissent, irregularitatis no- mili subsidio; tam, immiscendo se divinis officiis, contraxissent, vel ob id contrahere ipsos contigisset, dummodo tantum erogassent fratribus vel nunciis supradictis, quantum expendissent eundo ad Romanam Curiam, et morando in ipsa pro dispensatione huiusmodi obtinenda, et redeundo etiam ab eadem, nisi forsan in episcopos, abbates vel alios superiores proprias iniecissent manus temere violentas, postquam ab excommunicationum sententiis, quas incurrerent vel incurrere ipsos contigisset, iuxta formam Ecclesiae fuissent absoluti, concesserat potestatem.

§ 22. Volens, ob reverentiam ipsius ve- Mortuos sepsnerabilis domus, ut iis, qui eorum frater-ecclesiis pernitatem assumpsissent, si forsan ecclesiae misit; ad quas pervenissent a divinis officiis interdictae forent, ipsis morientibus, sepultura ecclesiastica minime negaretur, nisi nominatim excommunicationis vinculo fuissent innodati. Liceretque eis confratres suos, quos ecclesiarum praelati apud ecclesias suas malitiose sepeliri non permisissent, nisi excommunicati vel in interdicto nominati fuissent, aut publici usurarii, tumulandos deferre ad ecclesias huiusmodi hospitalis.

§ 23. Et oblationes, tam pro eis quam Oblationesque pro aliis, qui in eorum coemeteriis requiescunt, exhibitas, sine alicuius praeiudicio, retinere.

§ 24. Quodque receptiones fraternitatis Etiam tempoeiusdem seu etiam collectarum, salvo iure dominorum suorum, sub beati Petri et sua protectione consisterent. Et si qui eorumdem fratrum, qui ad eas fraternitates missi fuissent, vel collectas in quamlibet civitatem aut castellum vel vicum aut alium locum devenissent, si forte locus ille fuisset a divinis officiis interdictus, in eorum iucundo adventu, semel in anno,

aperirentur ecclesiae, et eiectis excommunicatis, divina officia ibi celebrarentur, salva tamen in omnibus declaratione concilii generalis.

permisit.

cessit.

§ 25. Mandans etiam eisdem archiepi-Clericos hos-scopis et episcopis, ut si qui de clericis ecclesiarum suarum praefati hospitalis fratribus, cum licentia praelati et capituli sui, sponte ac gratis per annum vel biennium decrevissent deservire, nequaquam impedirentur.

§ 26. Et subsequenter Ioannes XXII 10ann. XXII universis archiepiscopis, episcopis et aliis iurisdict. ordi- ecclesiarum praelatis mandaverat quanariorum contenus in praefatos magistrum et fratres ac milites clericosque, donatos vel nuncios, aut ecclesias eorum (quippe qui nullum habebant episcopum vel prælatum, praeter Romanum Pontificem, supra se, et speciali praerogativa gaudebant, et in quibus ordinarii locorum auctoritatem aut ecclesiasticam potestatem nequaquam habebant) excommunicationis vel interdicti sententiam promulgare nullatenus praesumerent, nec eos indebita vexatione gravarent, sed erga ipsos se taliter gererent, quod adversus eos materiam querelandi suscitare non haberent.

stari iussit;

§ 27. Insuper Gregorius X seu Ale-Greg X seu xander IV, eisdem magistro et fratribus tres non mole-hospitalis S. Lazari Hierosolymitani paterna solicitudine providere volens, adversus nonnullos religiosos et clericos saeculares et laicos, qui, sub practextu quaestionis inter eosdem existentis et cuiusdam pravae consuetudinis, animalia et alia bona dictorum fratrum militum temeritate propria audebant invadere, et tamdiu detinere praesumebant, donec esset eis de huiusmodi quaestionibus, iuxta corum beneplacitum, satisfactum, licet iurisdictionem ordinariam seu delegatam in eos non haberent, qua ipsis hoc facere permissum esset, per suas literas, auctoritate apostolica, inhibuerant ne qui, occasione prae-

dictæ consuetudinis, tamquam nullo iure subnixae, eisdem fratribus ac aliis supranominatis seu eorum nunciis ab eis per totum orbem destinandis, memoratas inferrent molestias. Neve fratres et bona sua sine iuris ordine, occupare, invadere seu quomodolibet detinere praesumerent.

§ 28. Quodque de omnibus fructibus terrae, quibus propria industria aut ex- lutione gabelle pensis colerent et laborare facerent, ac etc. pro eorum de animalibus aut de ipsis nutrimentis animalium, ac aliis quibuscumque bonis suis, si contingeret quod bona praefata aut fructus huiusmodi aut animalia ipsa, vel ex eis provenientia, aliquid per ipsos fratres, milites vel donatos venderetur aut emeretur, tam pro substentatione cuiuslibet eorum aut pauperum leprosorum, quam pro reparatione cuiusvis domus aut hospitalis sive ecclesiae praefatae militiae, et per civitates aut castra et oppida, portus, pontes ac navigia et alia loca quorumcumque regum et reginarum aut ducum, marchionum, comitum, vicecomitum, baronum et aliorum dominorum in toto orbe existentium, in quibus pro tempore stare vel transire et reverti deberent, absque aliquo impedimento, eos permitterent vendere vel emere aut transire ac reverti, et praesertim sine cuiusvis pedagii, datii, gabellae, bullectarum et quarumcumque exactionum solutione mandaverat.

§ 29. Et Paulus II magistros et fratres Paulus II ledomus leprosorum S. Lazari extra muros prosar. Capua-Capuanos eorumque personas et locum, tectione Sedis Apost. suscepit, in quo divino erant obsequio mancipati, el exemptionem cum omnibus bonis, quae tunc rationa- concessit. biliter possidebant, aut ex tunc in futurum iustis modis possent adipisci, sub Beati Petri et sua protectione susceperat. Omnesque libertates et immunitates a praedecessoribus suis, sive per alia privilegia sive indulta, eis et dictae domui concessas, necnon libertates et exemptiones saecula-

rium exactionum a regibus et principibus aliisque christifidelibus rationabiliter eis et eorum domui indultas, specialiter autem domos, prata, pascua, hortos, vineas et alia bona mobilia et immobilia eorum, sicut ea iuste et pacifice possidebant, eis, et per eos eidem domui, praedicta auctoritate apostolica confirmaverat, districtius inhibens, ne quis de hortis, virgultis seu eorum animalium nutrimentis decimas ab eis exigere praesumeret.

bus indulgen-

§ 30. Et similiter Alexander, Urbanus, Alex., Urban., Clemens et Gregorius, Romani Pontifices Clem. et Greg. visitantibus le similiter praedecessores nostri, consideprosariam Fe ratis caritatis et pietatis operibus, quae mosynam danti- erga infirmos et pauperes hospitalis letias concessit. prosorum de Colle Perusinae Dioecesis iugiter exercebantur, et quod ad id eiusdem hospitalis propriae non sufficiebant facultates, cupientesque ad eorumdem pauperum consolatoria subsidia Christi populum spiritualibus muneribus invitare, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui devote ad hospitale memoratum accederent, manumque caritatis porrigerent, Gregorius videlicet unum annum et unam quadragenam; singuli vero reliquorum praedecessorum eorumdem centum dies de iniunctis eis poenitentiis misericorditer relaxarant.

§ 31. Et postmodum Nicolaus IV remis-Nic. IV illas siones et indulgentias huiusmodi per suas alias concessit; literas approbaverat et confirmaverat, aliasque indulgentias et peccatorum remissiones christifidelibus diversa pauperum et leprosorum loca et hospitalia huiusmodi visitantibus, et manus adiutrices ac pias eleemosynas pro ipsorum pauperum leprosorum subventione erogantibus, per quasdam concesserat et relaxaverat.

§ 32. Ac per alias suas, ad instar dicti Exemptionem- Clementis IV, custodi et fratribus hospique dedit hospitalis le prosorum S. Lazari de Valloncellis, cellie a procu- ut illi ad praestationem procurationum rationibus legatic Sedis Apostolicae vel nunciis, aut | perturbare valeret.

exactionum, collectarum seu subsidiorum torum et quiquorumcumque minime tenerentur, nec lectis. ad ea solvenda per literas dictae Sedis legatorum, rectorum vel nunciorum, cuiuscumque tenoris existerent, aut alia quavis auctoritate in perpetuum compelli non possent, concesserat. Decernens irritas et inanes interdicti, suspensionis et excommunicationis sententias, si quas propter hoc in eos vel eorum aliquem aut hospitale praefatum in posterum contigisset promulgari.

§ 33. Et Leo X clarae memoriae, ad Ca- Leo X restiroli Romanorum et Hispaniarum regis tuit hospitalia S. tunc in humanis agentis preces, hospitalia sorum Panormitan, et S. Aga. S. Ioan. leprosorum Panormitanum et thae Messanen. S. Agathæ Messanen., Ordinis S. Augustini, S. Lazari subolim hospitali S. Lazari, tamquam mem- iecta, adversus suppression. Inbra capiti, subiecta, Religioni et hospitali nocentii VIII; Capuano S. Lazari praefati, cum omnibus iuribus et pertinentiis ac membris eorumdem, praefata auctoritate apostolica, sub certis modo et forma, perpetuo restituerat; dictumque hospitale Capuanum, adversus suppressiones et extinctiones per Innocentium VIII, etiam praedecessorem nostrum, factas, reposuerat et reintegraverat; ac magistro generali seu praeceptori eiusdem hospitalis seu domus S. Lazari Capuani eiusdem Ordinis S. Augustini, ut Panormitanum et Messanense hospitalia praedicta, cum illa legitimo gubernatore carerent, acceptare, et de illis personis suae Religionis, prout ante suppressionem et incorporationem praefatas disponere et ordinare poterat, ac si illa non emanassent, disponere, providere et ordinare.

§ 34. Ac praefatorum hospitalium pos- Facultatemque sessionem per se vel alium seu alios, dedit capiendi propria auctoritate, libere apprehendere rund:m hospitalium S. Ioanet einsdem Religionis nomine retinere va- nis leprosorum leret, indulserat, districtius inhibens ne Panormitan. et Sanctae Agathm quis eumdem magistrum super praemis- Messanense. sis aliquo modo molestare, impedire seu

ta et gratias

§ 35. Ac Alexander VI, Nicolaus II, Alex. VI ac Honorius etiam IV, Bonifacius VIII, Cletifices quam- mens etiam V, Innocentius VI, Urbanus plura alia indul- etiam IV, Eugenius similiter IV, Sixtus concesserunt. etiam IV, Innocentius etiam VIII, Alexander similiter VI, Clemens VII, Paulus III, Iulius etiam III et diversi alii Romani Pontifices praedecessores nostri eisdem magistro et fratribus, donatis et Ordini, illorumque nunciis, officialibus et aliis personis, necnon eorum hospitalibus, ecclesiis, praeceptoriis et membris, illasque et illa visitantibus ac illis benefacientibus varia privilegia, indulta, libertates, immunitates et alias gratias concesserant.

magistri:

§ 36. Postremo nos illa confirmavimus, Hic Pontifex et praesertim super iurisdictione per ma-Grmavit, prae- gistrum generalem hospitalis et militiae serum circa iu- praedictorum inter eorum milites et personas exercenda et iustitiam suis praeceptoribus, militibus, fratribus, eorumque vassallis, subditis, cappellanis, familiaribus, servitoribus, clericis, nunciis, collectoribus, donatis ac quibuscumque aliis personis dicti hospitalis, pro quibuscumque rebus illud eiusque militiam, personas, beneficia et bona concernentibus, annexis, connexis vel dependentibus, aut super dignitatibus, administrationibus, praeceptoriis, officiis, iuribus, iurisdictionibus, proprietatibus, bonis, fructibus, censibus, possessionibus, in quacunque instantia, etiam usque ad ultimam sententiam inclusive, etiam summarie, simpliciter et de plano, per magistrum generalem hospitalis huiusmodi seu ab eo delegatos iustitiam ministrando, innovavimus et alias indulsimus, prout in diversis tam ipsorum praedecessorum quam nostris literis desuper confectis plenius continetur.

§ 37. Nos igitur, volentes dilectum fi-Et modo præ- lium Ioannottum Castilioneum, modernum quatenus con hospitalis et militiae praedictorum macilio Trid. non gnum magistrum, eiusque successores l

magnos ipsius hospitalis magistros pro sint contraria

343

An. C. 1565

tempore existentes, ac hospitale et mili-mat; tiam huiusmodi, eorumque conventum, etiam amplioribus quam quispiam nostrorum praedecessorum praedictorum eos prosecuti fuerint, favoribus et gratiis prosequi; ac hospitalitatem ipsius S. Lazari, eiusque militiam, ad miserabilium pauperum leprosorum utilitatem et contra piratarum et infidelium christianae religionis incursionem (quantum in Domino possumus), restaurare augereque; ac eosdem Ioannottum magistrum, milites, fratres et alias personas, ac corum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon singularum praedictarum literarum tenores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad Ioannotti aut priorum. praeceptorum, militum, fratrum vel personarum praedictarum seu aliorum pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de mera liberalitate et ex certa scientia nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, institutionem et erectionem hospitalis et militiae huiusmodi eiusque translationem olim ad praeceptoriam vel domum Capuanam praedictam factam, ac praeceptoriae seu domus huiusmodi incorporationem, declarationes, revocationes, voluntates, irritationes, monitiones, requisitiones, promulgationes, uniones, incorporationes, concessiones, etiam facultatum assignationes, decreta, remissiones, inhibitiones, iniunctionem, renovationem, approbationes, confirmationes, suppletionem, restitutionem, repositionem, commissionem, mandatum, susceptionem, liberationem, exem-

ptionem, subjectionem, prohibitionem, extensionem, ampliationem, indultum et dispensationem, regulam et ordinationem praenominatorum et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum huiusmodi; necnon omnia et singula privilegia, immunitates, antelationes, exemptiones, libertates, praerogativas, indulgentias, indulta spiritualia et temporalia, favores et gratias, etiam per modum communica- bra et pertinentia universa adversus sup-suppression retionis et extensionis eisdem hospitali et militiae ac suis magno magistro, militibus, personis et membris, per Romanos Pontifices et Sedem huiusmodi, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis hactenus, in genere vel in specie, concessa, approbata et innovata; necnon cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis, singulas eorumdem praedecessorum, tam sub plumbo quam in forma brevis expeditas, literas ac ordinationes, statuta, stabilimenta, usus, consuetudines et naturas in eisdem hospitali, militia et Religione edita et introducta, et quascumque apostolicas aliasque desuper confectas literas, sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam motu et scientia similibus ac alias quomodolibet concessa, cum omnibus et singulis decretis et aliis clausulis in eis contentis, aliaque omnia et singula inde secuta quaecumque, eorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, inserti forent, praesentibus pro expressis et insertis habentes (quatenus decretis concilii Tridentini tamen non repugnent), apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo approbamus, confirmamus ac etiam plenarie innovamus et concedimus, ac innovata et concessa esse volumus.

§ 38. Necnon illa ad hospitale praefatum Hospitalique ad praesens in Capuana et non Hieroso-Capuano com lymitana civitate consistens, illiusque mamunicat; 🕳 gistrum, priores, praeceptores, fratres et ac in corum omnium possessione reali

personas praefatos extendimus et ampliamus; eaque omnia valida et efficacia existere et perpetuam roboris firmitatem obtinere, suosque effectus sortiri ac ab omnibus, quavis dignitate et præeminentia fulgentibus, etiam sub sententiis, censuris et poenis in eis contentis, perpetuo inviolabiliter observari decernimus.

§ 39. Necnon hospitale, eiusque mempressiones et extinctiones, appropriationes, applicationes, uniones, annexiones, incorporationes et alias contrarias dispositiones olim per sanctae memoriae Innocentium VIII et Pium II ac forsan alios Romanos Pontifices etiam praedecessores nostros, et Sedem praefatam, etiam consistorialiter, vel motu et scientia ac potestatis plenitudine similibus, hactenus quomodolibet emanatas, in pristinum et cum, in quo, antequam illae emanarent, erant, statum, eisdem auctoritate et tenore restituimus, reponimus et plenarie reintegramus, ac restituta, reposita et plenarie reintegrata esse decernimus et declaramus. Necnon literas inde emanatas, omniaque et singula in eis contenta suppressiones et extinctiones huiusmodi concernentia, auctoritate et tenore praedictis revocamus, cassamus, irritamus et annullamus, ac pro revocatis, cassis, irritis ac nullis et infectis et viribus omnibus vacuis haberi volumus.

§ 40. Et potiori pro cautela, in prae- mudque cafato hospitali eamdemmet praeceptoriam put militiae S. quae in eo, ut praefertur, erat, quae con-tuit; ventualis et caput aliarum praeceptoriarum dicti Ordinis existat, ac privilegiis, indultis, favoribus, exemptionibus, libertatibus, iurisdictionibus, auctoritatibus et facultatibus, ac demum iuribus omnibus, quibus ante illius suppressiones et extinctiones praedictas utebatur, potiebatur et gaudebat, uti, potiri et gaudere debeat.

Omnemque

et actuali, in qua prius erat, ex nunc existat et esse censeatur in omnibus et per omnia, perinde ac si praeceptoria praefata numquam suppressa et extincta seu aliis unita fuisset, de novo erigimus et instituimus.

M. magistri ad conventum

§ 41. Et eisdem hospitali, militiae, suis-Electionem que magno magistro, conventui, fratribus et ac militibus quod, ipso Ioannotto et pro milites apectare tempore existentibus magnis magistris cedentibus, vel etiam apud eamdem Sedem decedentibus, seu ipsum magnum magistratum alias quomodolibet, etiam per liberam resignationem, in nostris vel successorum nostrorum pro tempore existentium Romanorum Pontificum manibus dimittentibus vel amittentibus, et illo quovis modo vacante, conventus eiusdem militiae, insimul, ubi voluerint, pro tempore congregati, alium magnum magistrum, iuxta eiusdem Religionis et militiae stabilimenta, de consensu sui protectoris edita vel edenda, quae dicto concilio Tridentino minime sint contraria, eligere, qui ex nunc prout ex tunc et e contra, postquam sic electus fuerit, eadem auctoritate apostolica confirmatus sit et esse censeatur, et ita perpetuo statuimus et ordinamus.

palis translatio-

§ 42. Necnon eisdem pro tempore exi-Sedis princi- stenti magistro et conventui principalem nem concedit; ipsius militiae sedem ad quemcumque locum, etiam maritimum, eisdem magistro et conventui visum, etiam quoties sibi placuerit, transferre.

cis et statuto-

§ 43. Habitumque suum regularem ac Habitus, cru- etiam crucem, etiamsi de suis antiquis rum reforma- habitu cruceque appareat vel non aptionem permit-pareat, in eum meliorem, qui sibi videbitur, modum (citra tamen aliarum militiarum et Religionum praeiudicium) reformare, in toto vel in parte immutare vel stabilire ac innovare, Regulamque, stabilimenta et statuta dictae Religionis et militiae de consensu sui protectoris

Bull. Rom. Vol. VII.

instituere et reformare seu de novo condere, edere, et, quoties eis placuerit, illas et illa corrigere et immutare (dummodo licita et honesta, nec eidem concilio contraria existant) toties quoties voluerint.

§ 44. Necnon eidem Ioannotto et pro tempore existenti magno magistro ut quae- commendas et cumque, quotcumque et qualiacumque nesseia qualitere etiam qualitercumque qualificata, benefi- cata de juro cia ecclesiastica, de iure patronatus lai- patronatus lai- corum, etiam si corum ex fundatione vel dotatione exi-dignitates aut stentia, et personale servitium in cathe-tamen consistodralibus et collegiatis insignibus non requirentia (dummodo illis animarum cura non immineat); etiamsi illa archipresbyteratus rurales aut dignitates vel nomen dignitatis habentia (extra tamen cathedrales et collegiatas ecclesias consistentia), etiamsi praestimonia aut praestimoniales portiones existant vel alia simplicia, aut monasteria (non tamen consistorialia) vel alia beneficia ecclesiastica regularia, cura tamen et conventu carentia, fuerint, accedente tamen consensu patronorum, et sine praeiudicio ea obtinentium, et ipsis cedentibus vel decedentibus, in praeceptorias, commendas, cappellas aut ecclesias ipsorum hospitalis et militiae perpetuo erigere, instituere, dictaeque suae militiae perpetuo incorporare, applicare et appropriare.

§ 45. Ac illarum fundatoribus vel do- Praeservandi tatoribus ius patronatus et praesentandi et præsent. perdictis magistro et conventui vel eorum sonas et instideputato personas idoneas ad praecepto-tatos, ac alias rias, domos, cappellas seu ecclesias et la beneficia. hospitalia huiusmodi, pro tempore vacantia, perpetuo praeservare et concedere; et eisdem magistro et conventui sic a patronis praesentatos, iuxta stabilimenta dictae Religionis, ordinariorum locorum et quorumvis aliorum consensu minime requisito, in illis instituere, ac illas conferre et de cis providere. Ita tamen quod ibi debitus divinus cultus per personas

Erigendi in cumque qualifimonasteria non rialia etc.;

idoneas, etiam si Ordinis fuerint, ab ordinario approbandas, in eisdem exerceatur.

leprosariae et et militiae S. corum.

§ 46. Necnon quod hospitalia, lepro-Hospitalia, sariae et alia loca quaecumque, ubi ullo alia loca, ad umquam tempore fuerit, sit vel erit hohospitalitat. le-prosorum desti- spitalitas leprosorum seu infirmorum sannata, hospitali eti Lazari nuncupatorum, etiam si iuris esse patronatus laicorum sint, militiae et hocenseantur, e-tiam si sint iu-spitali S. Lazari huiusmodi subiecta et rispatron. lai-incorporata, et ad ius et proprietatem ac ad omnimodam dispositionem, institutionem et collationem moderni et pro tempore existentis magni magistri et conventus eorumdem, iuxta ipsius militiae seu Religionis stabilimenta (salvo tamen iure patronatus), pertinere censeantur, prout alia etiam dictae Religionis seu militiae hospitalia, cappellae, oratoria, beneficia et loca spectant et pertinent; dummodo in illis hospitalitas debita servetur, et cultus divinus nullatenus diminuatur, ac in illorum fundatione vel dotatione secus non fuerit ordinatum.

§ 47. Salvis tamen legitimis titulis et Praeservatio praescriptionibus et salva iurisdictione iurisdiction. or-dinariorum, et ordinariorum, tam ea quae de iure comexemptio huius muni eis competit, quam quae ex decretis militia S. Ioan- dicti concilii Tridentini eisdem est attrinis in non exbuta. Practerquam tamen in iis casibus in quibus concilium praedictum expresse, ut praefertur, exemit et excepit Religionem S. Ioannis Hierosolymitani, in quibus et haec S. Lazari Religio pariter excepta et exempta sit et esse censeatur.

ceptiv.

§ 48. Et insuper militibus ac presby-Facultas reti- teris et cappellanis hospitalis et militiae ducatorum D. S. Lazari huiusmodi, nunc et pro tempore existentibus, ac eorum singulis, tam clericis quam laicis, etiam coniugatis et bigamis, ut unam vel plures pensiones annuas, usque ad summam quingentorum ducatorum auri de Camera novorum, super quarumvis cathedralium, etiam me-

earum mensarum, etiam patriarchalium, archiepiscopalium et episcopalium, necnon etiam monasteriorum, etiam consistorialium, prioratuum, canonicatuum et praebendarum, dignitatum, personatuum, administrationum et officiorum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum, cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, qualitercumque qualificatorum, fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et emolumentis ac distributionibus quotidianis alias canonice sibi reservatas seu reservandas, vel loco pensionum annuarum, omnes et singulos ac quoscumque similes fructus, redditus et proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque, ac etiam distributiones quotidianas sibi reservata et reservanda, etiamsi, post illarum vel illorum reservationem, uxorem duxerint et bigami effecti fuerint, recipere seu retinere et ad vitam percipere, exigere et levare, ac in suos usus et utilitatem convertere.

§ 49. Illasque, cum primum ipsa mi- Easque translitia S. Lazari in aliqua expeditione contra infideles militare coeperit, in toto vel parte, simul vel successive, quando sibi videbitur, etiam in mortis articulo, in cuiusvis personae in dignitate ecclesiastica constitutae aut canonici cathedralis ecclesiae manibus et in fratrum militum dictae militiae S. Lazari vel cuiuscumque personae seu quarumvis personarum, etiam quaecumque, quotcumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica obtinentium et expectantium, favorem, absque aliquo possessorum beneficiorum huiusmodi desuper habendo consensu, etiam absque, super praesentibus, conficiendarum literarum, tamquam notariarum, præsentia seu ostensione vel visione aut alia solemnitate in Romana Curia vel extra eam, in omnibus et per omnia, perinde ac militropolitanarum, et aliarum ecclesiarum ac | tibus S. Pauli, Piis nuncupatis, per Se-

dem Apostolicam indultum est, etiam citra cruciatae obligationem, transferre, ac eisdem personis nominandis ipsas pensiones reservare, etiam absque aliqua literarum apostolicarum expeditione, ac alia desuper necessaria facere libere et licite valeant, eisdem auctoritate et tenore, de speciali gratia concedimus et indulgemus, ac plenam et liberam licentiam et facultatem illis impartimur. Et cum ipsis militibus desuper ac etiam ut ipsas pensiones una cum dictae militiae S. Lazari hospitalibus vel praeceptoriis aut aliis beneficiis quoad vixerint retinere possint, dispensamus.

§ 50. Et insuper idem hospitale San-M. Magistri et cti Lazari ac illius prioratus, praeceptosusceptio sub rias, domos, cameras, hospitalia et loca protections Sedis Apostolica. quaecumque; necnon magistrum, priores, praeceptores, milites et personas, ac eorum subditos, vassallos, colonos et servitores, nunc et pro tempore existentes, etiam presbyteros curam animarum exercentes, quamdiu illam exercuerint et in illorum obsequiis fuerint, ac illorum res, animalia, praedia, domos, molendina et bona quaecumque, quae obtinent et possident, ac in futurum canonice obtinebunt et possidebunt, sub beati Petri et dictae Sedis atque nostra protectione suscipimus.

tualium.

§ 51. Ac ab omni iurisdictione, corre-Exemptio a ctione, onere, statutis, bannis, dominio, nium domino. superioritate et potestate quorumcumque rum tempora patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum, praelatorum, necnon quorumcumque temporalium dominorum, quavis potestate, etiam imperiali, regali et ducali, fulgentium, ac universitatum et illarum regentium, etiam (praeterquam dicti hospitalis) ordinariorum, tam spiritualium quam temporalium, ubicumque, tam citra quam ultra montes et mare, constitutorum, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis exi-

stentium, illorumque vicariorum et officialium, locatenentium et iudicum nunc et pro tempore existentium quorumlibet.

§ 52. Necnon a solutione et exactione Exemption decimis etc. passagii, arreragii, gabellae, datii, tractae, collectae, procurationis, iucundi adventus, iurium, etiam synodalium, censuum et decimarum, etiam novalium, hortorum, pratorum, piscationum et molendinorum (ad quae cuilibet accessus nullatenus, directe vel indirecte, prohiberi possint) et terrarum, quas per se ipsos vel alios eorum nominibus, etiam colonos, arrendatarios et emphyteutas, excolent, et de quibus fructus percipient, et cuiusvis alterius oneris personalis, realis seu mixti, ordinarii vel extraordinarii, ubicumque et ex quacumque causa impositi vel imponendi pro tempore, liberamus et eximimus, ac nobis et dictae Sedi immediate subiicimus. Illosque et illa, etiam si in quibuscumque statutis, literis, constitutionibus et regulis, etiam per nos et Sedem praefatam pro tempore editis, nominatim, specialiter et expresse gravarentur seu onerarentur, semper immunes, liberos et exemptos ac exceptos et nobis ac successoribus nostris Romanis Pontificibus immediate subiectos, ac immunia, libera, exempta et subiecta esse decernimus. Ita quod archiepiscopi, episcopi, praelati, ordinarii, vicarii, officiales, locatenentes et iudices praefati, etiam ratione delicti vel contractus seu rei de qua agetur, ubicumque committatur delictum, ineatur contractus aut res ipsa consistat, nullam in eos vel ea iurisdictionem, correctionem seu potestatem exercere. Aut excommunicationis aliasve sententias, censuras et poenas promulgare; aut etiam, ratione personarum vel rerum, animalium ac bonorum suorum, ad aliquam solutionem pontium, fontium, furnorum, murorum seu etiam aliarum ecclesiarum, quam dictae Religio-

Exemptio a

nentur.

nis, etiam si forsan hactenus per abusum seu alterius privilegium aut negligentiam, etiam per longissimum tempus, taliter observatum non fuerit. Quae omnia, etiam praescriptiones, nullo pacto, saltem in posterum, quo minus huiusmodi exceptionibus uti possint, obstare volumus, et decernimus eos coarctare; aut alii quicumque, cuiuscumque ecclesiasticae vel mundanae dignitatis aut præeminentiae, status vel conditionis existant, etiam locis et terris S. R. E., etiam immediate, subiectis, et ad instantiam cuiuscumque principis seu communitatis, sub excommunicationis latae sententiae, seu quadrupli, 'ultra damna et expensas, restitutionis poenis per contrafacientes eo ipso incurrendis, ne eos, in iudicio vel extra, super praemissis vel eorum usu seu possessione vel quasi, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, molestare, impedire, vexare, aut alias quomodolibet impetere praesumant, debeant seu etiam valeant.

§ 53. Sed priores, milites et aliae per-Fratres et a- sonae hospitalis et militiae S. Lazari huiusliae personae modi de iustitia coram solo magno mamilitia de iu gistro et conventu vel eorum deputato relo magno ma- spondere debeant. Decernentes quoscumventu, vel ab que processus contra illos vel eorum alieis delegatis quem, tam per ipsos locorum ordinarios vel eorum vicarios seu quosvis alios, quam magistrum vel eius deputatum praefatos, pro tempore factos, et quaslibet etiam excommunicationis vel suspensionis, aliasque sententias promulgatas, nullas et invalidas nulliusque roboris vel momenti

§ 54. Nec omnino aliquis ex hospitalis Exemplio a et militiae S. Lazari fratribus, donatis, decimis et no-valibus ac quar- servitoribus, vassallis et colonis in priotis nuncupatis, ratibus, commendis, domibus, hospitaliportione vei bus, leprosariis, membris aut aliis quicharitativo sub-sidio etiam con-busvis beneficiis, praesidiis sive grangiis cesso Regi Hi- quomodocumque a dicto hospitali depen-

dentibus, in quibuscumque locis, sub quo- spaniarum, no rumcumque patriarcharum, archiepisco-quarta in Franporum, episcoporum, universitatum, ho-posita. spitalium, rectorum ecclesiarum limitibus et iurisdictione constituti, decimas aut canonicam portionem seu caritativum subsidium aut quartas nuncupatas seu alias quascumque collectas seu contributiones, tam ex antiquis eorum culturis, quam ex recenter cultis novalibus, alicui quovis modo solvere teneatur. A quibus omnibus exactionibus atque etiam novo subsidio dilecto filio nostro Philippo Hispaniarum regi in suis regnis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores concesso, et canonica portione, quarta nuncupata, in Franciae regnis imposita, necnon a quibuscumque aliis facultatibus, regibus huiusmodi et aliis principibus concessis vel concedendis in futurum, omnia dicti hospitalis loca, ut praefertur, necnon ecclesiarum quomodocumque a dicto hospitali dependentium fabricas, libera et liberas et exemptas esse declaramus atque volumus.

§ 55. Et insuper, quod praefati magi- Facultas exster et conventus, priores, praeceptores trabendi aut quicumque alii ex dicti hospitalis quoscumque afratribus, per quoscumque locorum aut pecunias ex loterrarum dominos, tam spirituales quam tiae et hospitatemporales, etiam si regali dignitate prae- lis ad quaecum-que fidelium lofulgeant, etiam in terris S. R. E., ab ex- ca, sine datio. tractione frumenti, hordei, vini, olei, leguminum et quorumvis fructuum atque etiam pecuniarum, ex prioratibus, commendis, membris, domibus, grangiis aliisve pracfati hospitalis locis provenientium, nullo umquam modo impediri possint quo minus praefata omnia, pro sua possessorum voluntate, in quaecumque fidelium loca ab omni pedagio, datio seu tracta, libera et exempta valeant asportare.

§ 56. Et bona, etiam patrimonialia, magistri, priorum, praeceptorum et fratrum tiam pro bonis

post emissam professionem.

patrimonialibus ac aliarum personarum huiusmodi, tam acquisita, quam in posterum acquirenda, aut illis quovis modo, etiam ex concessione apostolica vel magistrali, pertinentia, ex die emissae per eosdem priores et praeceptores, fratres et personas professionis, ut praesertur, ab omnibus decimis et aliis oneribus libera, immunia et exempta exi-

tiae.

§ 57. Et quod quælibet querclae, quae-Iurisdictio M. stiones, lites; causae et controversiae, quas ventus, seu ec. ex nunc inter fratres et subditos hospitarum delegato-rum inter per- lis et militiae S. Lazari, nunc praesentes sonas dictae Re- et futuros, ex quibusvis occasionibus oriri et moveri contigerit, quovis modo, cum omnibus suis incidentibus, emergentibus, connexis, annexis, ac omnium cuiusvis appellationis (praeterquam in defectus aut denegatae iustitiae vel illati perperam contra stabilimenta et consuetudines dicti hospitalis gravaminis casibus) remoto obstaculo, per pro tempore existentem magistrum et conventum dicti hospitalis, seu illos ex fratribus, quibus ipsi magister et conventus id commiserint, etiam usque ad tertiam definitivam sententiam, inclusive audiantur.

magistro et conneantur.

§ 58. Necnon, iuxta laudabiles consue-Citati coram tudines et stabilimenta hospitalis huiusventu, seu eo- modi et alias, prout iuris fuerit, debito rum delegatis, fine decidantur. Omnesque et singuli priores et praeceptores, milites et fratres hospitalis praefati, postquam, de mandato seu auctoritate magistri seu conventus praefatorum, in quibusvis ex praedictis contra eos intentandis causis ad comparendum coram ipsis et commissariis per eos, ut praefertur, deputatis, in locis quantumcumque ab eodem hospitali remotis, citati fuerint, coram eisdem magistro, conventu et commissariis, prout contigerit, legitime comparere debeant et teneantur, iuri et iustitiæ, secundum stabilimenta, approbationes, usus et laudabiles consuetudines praefati hospitalis, parituri.

§ 59. Quodque illi ex prioribus, praeceptoribus, fratribus et subditis praefatis, Religionis proqui contra eorum aliquem, super quibusvis hibentur coram querelis, rebus vel negociis (præterquam in comparere pro casibus præfatis), coram alio quam prae-coram indicibus fatis magistro et conventu ac per eos pro Religionis. tempore datis commissariis in causam traxerint, et ad alium quam ad eosdem appellationes quascumque interposuerint, causas huiusmodi prorsus perdant, et excommunicationis sententiam incurrant, reque, super qua contenderint, privati existant eo ipso.

§ 60. Necnon moderno et pro tempore existenti magistro et conventui hospitalis iurisdictio M. magistri et conhuiusmodi, iuxta illius stabilimenta et ventus super laudabiles consuetudines ac mores, in prio- bus iuxta stabiratus et praeceptorias, domos, hospitalia, membra, bona et loca quaecumque, necnon quoscumque priores, praeceptores, fratres et personas hospitalis et Religionis huiusmodi, ac illorum vassallos, subditos et servitores, ubicumque, tam citra quam ultra montes, nunc et pro tempore constitutos et commorantes, qui omnes magistro et subdelegatis ab eo firmiter, tam personaliter quam realiter, omni exceptione cessante, et quocumque a nobis vel Sede praedicta obtento vel obtinendo indulto non obstante, parere et obedire tenerentur, plenariam et omnimodam etiam meri et mixti imperii iurisdictionem et superioritatem.

§ 61. Ipsique magistro contra rebelles et suis mandatis non obedientes, etiam vi- magistri procedendi contra igore literarum apostolicarum, etiam in nobedientes et forma brevis, a nobis et successoribus no- per edictum pustris pro tempore emanatarum, servatis blicum etiam ad privation. quoquatuor terminis ad docendum se paruisse rumcumque be-neficiorum, per et satisfecisse in loco conventus hospitalis eos quomodolihuiusmodi, post legitime executam primam citationem, ad mulctam sive poenam personaliter, iuxta mores et stabilimenta praedicta, seu etiam privationem habitus et beneficiorum, domorum et praediorum

Milites et aaliis litigare seu iustitia, quam

personis et re-

rebelles etiam bet obtenterum.

BULLARIUM ROMANUM 350An. C. 1565

> per eos obtentorum procedendi; vel etiam, si magis expedire videbitur, beneficia, domos et praedia ipsa ad manus suas seu receptorum dicti hospitalis reducendi, et donec ipsi inobedientes contumaciam purgaverint vel debita onera persolverint, sive saeculares aut alterius Ordinis regulares beneficia dicti hospitalis possidentes fuerint, pro suo arbitrio retinendi, illorumque fructus, redditus et proventus arrendandi et percipiendi.

quarumcumqu6 commissio maventui nandi.

§ 62. Necnon causas praedictas, acomnes Avocatio et singulas lites et querelas, sive in Rocausarum, et mana Curia, tam in auditorio nostro quam gistro et con- per commissiones, sive extra eam, super termi- quibusvis dicti hospitalis beneficiis ac bonis et pecuniisaerarii et fratrum quorumcumque, seu super eorundem delictis, etiam si ex adverso aliqui clerici saeculares vel regulares aut laici extiterint, et active seu passive, alias iuxta formam stabilimentorum et privilegiorum praedictorum, in dictis causis quomodolibet, et in quacumque instantia intervenerint, hactenus motas, in quibus tamen non conclusum sit, et in futurum quovis praetextu movendas, in quibusvis instantiis pendentes, quarum status et merita etiam praesentibus haberi volumus pro expressis, ad nos advocamus, ac illas eisdem magistro et conventui, per eos vel ab eis deputatos, iuxta formam dictorum stabilimentorum et laudabilium consuetudinum praedictorum, in statu debito reassumendas et decidendas committimus; eosque, quorum intererit, citandi, et quoties opus fuerit, inhibendi', etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, tam in Curia praedicta, quam extra eam, facultatem concedimus.

dicatam.

§ 63. Necnon illorum sententias et rem Facultas exe- indicatam per priorem ecclesiae dicti tias et rem iu- conventus, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, contra condemnatos, etiam in Curia praedicta, tam realiter quam

alibi quam in dicto hospitali, aut extra illud ex magistri et conventus commissione, iuxta stabilimenta et usus huiusmodi, cognosci et terminari nequeant.

§ 64. Nec a sententiis per iudices dicti Appellationes hospitalis pro tempore latis, ad alium legatorum ad quam magistrum et conventum praedictos M. magistrum et conventum, seu iudices ab eis deputatos, in quavis et ab eis ad Cainstantia; neque a sententiis per ipsum le iuxta formam magistrum et consilium latis, alio quam stabiliment. dead ipsum generale capitulum, sive per ipsius hospitalis fratres sive per ipsos subditos et vassallos quomodolibet appellari possit: quinimmo illi usque ad tertiam sententiam in eodem conventu procedere teneantur.

pitulum genera-

§ 65. Et similiter quod omnes senten- Expeditiones tiae per eosdem magistrum et conventum M. Magistri et latae, omnes item commissiones et cita- conventus exetiones, collationes et omnia denique eo- alicuius licenrumdem rescripta ad omnes suae iurisdi- mine impediri ctioni subditos ac reliquos etiam quorum possint. intererit causas, lites seu querelas coram ipsis pertractari, directe exequi, et a nullis locorum et terrarum dominis, etiam ducali aut regali dignitate fulgentibus, aliqua ratione expectandi consensus, seu alio quovis quaesito colore, in eorumdem executione impediri possint, servato tamen in eis exequendis datae ordine. Ita quod eorum ultima primis anteferri nequeant.

§ 66. Ac quod contra clericos saecula- Facultas prores seu laicos, prioratus, praeceptorias, clericos seu adomos et alia beneficia hospitalis huius-lios detinentes modi occupantes, seu illi aut eius communi tae Religionis, aerario seu fratribus, occasione respon- tes debita comsionum annuarum, vacantium, mortua- muni aerario, contra riorum, annatarum, passagiorum, arrera-personas dicti giorum seu alias quomodolibet debentes, sive agant sive conveniantur, et in quavis instantia ad causam veniant, magister et conventus praefati, modo et forma, quibus contra ipsius hospitalis fratres procedi consueverit, libere procedere, et eos priorapersonaliter, exequi mandamus, ita quod | tibus, praeceptoriis, domibus et aliis be-

neficiis huiusmodi, alias iuxta formam privilegiorum praedictorum, privare valeant, concedimus et indulgemus.

cessariis;

§ 67. Necnon personas in dignitate ec-Quaelibet per- clesiastica ubilibet constitutas et quostate ecclesiastic cumque locorum ordinarios, ac eorum ca constitutae vicarios et officiales, necnon canonicos possint eligi in conservat. cum metropolitanarum et aliarum cathedrafacultatibus op-portunis et ne- lium, aliarumque ecclesiarum praelatos et rectores, per eosdem priores, praeceptores et fratres, ac eorum singulos pro tempore eligendos in eorum conservatores, qui, quamdiu exercuerint dictum officium, a nemine, quo minus illud exerceant, sub aliquo praetextu impediri vel molestari possint, deputamus: ita quod ipsi electi. sub excommunicationis latae sententiae poena, eosdem priores, praeceptores et fratres ac eorum singulos adversus inferentes eis aut eorum servitoribus et familiaribus iniurias seu gravamina vel damna in personis, rebus et bonis, seu exigentes ab eis vectigalia, datia, pedagia, gabellas, collectas aut alia onera, defendere et praeservare; ac omnem eorum iurisdictionem exercere, necnon sententias, censuras et poenas ecclesiasticas contra rebelles et inobedientes cum effectu promulgare; ac omnibus facultatibus, conservatoribus dicti hospitalis et illius personarum per quascumque literas apostolicas quomodolibet concessis, uti; ac privilegia prioribus, praeceptoribus et fratribus praefatis pro tempore concessa, eis observari facere debeant et teneantur.

debent sub poe-

§ 68. Ac iura mortuariorum et vacan-Et iura mortium, necnon arreragiorum, passagiorum cantium solvi et aliorum quorumcumque, ita ut quaevis personae, cuiuscumque ecclesiasticae dignitatis existentes, beneficia hospitalis huiusmodi pro tempore obtinentes, illa solvere omnino teneantur et adstricti sint; ac ad id, etiam sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, ac alias iuxta eorumdem privilegia, privationis et apprehensionis beneficiorum ad manus suas remediis cogi possint, solvi mandamus.

§ 69. Necnon exemptionem et liberatio- Facultas sunem praesatas, ita quod magister, priores, a quovis antipraeceptores et dicti hospitalis fratres, stile, etiam excappellani a quocumque catholico antistite celebrandi in sub Romanae Sedis obedientia constituto quibusvis ecclesiis. sacros ordines, etiam extra tempora a iure statuta, tribus diebus festivis suscipere, et in quibusvis tam saecularium quam regularium ecclesiis, absque alicuius licentia, celebrare possint.

§ 70. Et ipsi magister et conventus, necnon prior ecclesiae, aliique priores et res et praeceppraeceptores intra limites suarum iuris-tores intra limites suarum iuris-tes suarum iudictionum et administrationum veri ordi-riediction. veri narii, iuxta formam stabilimentorum et privilegiorum praedictorum, existant et esse censeantur.

M. magister.

§ 71. Necnon magistrum et conventum quoscumque et singulos priores ac com- cumque delinmendatores suorum prioratuum et com- quentes ubique et com- incarcerare et mendarum fratres seu religiosos delin- ad locum conquentes vel inobedientes, cuiuscumque transmitt. posdignitatis, status, gradus, ordinis, præeminentiæ existentes, etiam si quavis, etiam apostolica, exemptione fungantur, in quocumque loco, quamtumvis privilegiato, et quavis, etiam imperatoris, regum seu aliorum principum, etiam ecclesiasticorum, curia, per se aut suos officiales et ministros, capere et incarcerare, ac captos a se vel eorum nomine liberare, et ad hospitale praefatum per magistrum et conventum praefatos, iuxta eorum constitutiones et stabilimenta, puniendos sub debita custodia transmittere et transmitti facere, libere et licite posse.

§ 72. Ac tam ecclesiasticos, quam sae- Officiales quiculares officiales et locorum potestates ad cumque teneaneisdem magistro et conventui, prioribus, auxilium pro cacommendatoribus aliisque in praemissis piendis et transmittendis delinassistendum, auxilium, consilium, favorem quentibus. et iuvamen praestandum, sub excommunicationis et aliis censuris et poenis ecclesiasticis, teneri et obligatos fore.

§ 73. Ac omnes et singulas, speciales et [ Annullatio re- generales, etiam mentales, reservationes, nionum ac alia- expectativas, mandata de providendo, corum gratiarum adiutorias, concessiones, uniones, etiam quomodol. con- perpetuas, necnon alias praeventivas gralocis dictae Re- tias et literas apostolicas super prioratiligionis, et fa-cultas providen- bus, praeceptoriis, rectoriis, domibus, di de illis per locis et membris ac aliis beneficiis ecclesiasticis dicti hospitalis, quovis modo nuncupentur, etiam in Angliae, Castellae, Legionis ac Valentiae regnis ac principatu Cathaloniae et comitatu Flandriae, quomodocumque et qualitercumque, etiam cum quibusvis fortissimis et insolitis, etiam derogatoriarum derogatoriis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis ac inhibitionibus quibusvis, etiam non dicti hospitalis, personis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis vel præeminentiae fuerint, etiam cardinalatus honore fungentibus et functuris, etiam ex quibusvis iustissimis et urgentissimis causis, etiam per nos et Sedem praefatam, tam in genere quam in specie, concessas et concessa, et quasvis etiam praeventivas et restitutorias ac praeservativas clausulas in se continentes et continentia, eorum vim et effectum revocamus, cassamus et annullamus, nulliusque roboris vel momenti fore et esse, ac nemini suffragari posse neque debere, nec per eas cuiquam in prioratibus, praeceptoriis, dignitatibus, domibus, locis et membris ac aliis beneficiis hospitalis huiusmodi, vel ad illa ius acquiri potuisse vel posse, neque coloratum titulum possidendi tribuere, sed, illis non obstantibus, magistrum et conventum praefatos, coniunctim vel divisim, iuxta consuetudines et stabilimenta huiusmodi hospitalis, de prioratibus, praeceptoriis, domibus, locis et membris ac aliis hospitalis beneficiis huiusmodi libere disponere potuisse et posse, et sic iudicari debere; ac quicquid | haberi volumus.

secus super his attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 74. Ac omnes et singulas expectativas, reservationes, antianitates, mandata similiter quade providendo, concessiones, coadiutorias pectativarum sine consensu, et omnes alias gratias et antianitatum literas super prioratibus, praeceptoriis ac etiam ex causa quibusvis aliis beneficiis dicti hospitalis, onerosa, sine maquomodocumque et qualitercumque (abs-gistri et conque magistri et conventus praefatorum consensu), quibusvis personis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, etiam cardinalatus honore fungentibus, ex quibusvis causis, etiam onerosis, hucusque concessas et concessa, etiam quasvis clausulas illarum ab huiusmodi revocationibus praeservativas in se continentes et continentia, similibus scientia et potestatis plenitudine, pro revocatis, cassatis et annullatis, huius perpetuo valiturae constitutionis edicto, per praesentes decernimus et ordinamus.

§ 75. Necnon omnes et singulas collationes, provisiones, uniones, annexiones rumcumque colet incorporationes ac quascumque alias lationum, proconcessiones et dispositiones de praece- num, annexioptoriis, cameris magistralibus pro tem-rationum ac apore nuncupatis, seu illarum fructibus, sionum et disredditibus et proventibus, quibusvis per-positionum husonis, cuiuscumque status, ordinis vel rum, etiam si conditionis extiterint, quavis considera-sint effectum, tione et sub quacumque verborum forma et in futurum flendarum. ac cum quibusvis clausulis derogatoriis, etiam motu et scientia similibus, ac cum expressa derogatione iurium magistri dicti hospitalis seu annuae responsionis illi faciendae, hucusque auctoritate apostolica factas, nullas et invalidas nulliusque roboris vel momenti fuisse et esse decernimus. Et quatenus viribus subsistere dicerentur, revocamus, cassamus, irritamus, ac illas et quas in futurum, etiam cum expressa derogatione literarum nostrarum huiusmodi, fieri contigerit, pro infectis

Alia cassatio

adversus occurestituentes lo-

§ 76. Monentes et requirentes omnes Monitorium et singulos earumdem camerarum magipantes et non stralium et seu locorum detentores seu ca et bona Re- possessores, qui nunc sunt aut pro temligionis infra pore erunt, praetextu concessionum, provisionum et dispositionum quarumlibet, quae ab alio quam pro tempore existente magistro dicti hospitalis hactenus emanaverint et in futurum emanabunt, etiam a dicta Sede, ut, infra duorum mensium terminum, camerarum et locorum per eos pro tempore detentorum seu possessorum huiusmodi possessionem vacuam, liberam et expeditam magistro dicti hospitalis aut illius legitimo procuratori tradant et assignent. Alioquin ex nunc, prout ex tunc, in omnes et singulos, qui non paruerint, seu aliis ut non pareant suaserint, aut alias auxilium, consilium vel favorem praestiterint, excommunicationis sententiam promulgamus, et eos in illas incidisse declaramus, a qua, nisi in mortis periculo constituti, ab alio quam a Romano Pontifice pro tempore existente absolutionis beneficium obtinere nequeant. Et, praeter sententiam excommunicationis huiusmodi, si dicti hospitalis fratres fuerint, et excommunicationis sententiam huiusmodi per mensem animo substinuerint indurato, prioratibus, praeceptoriis et officiis praefati hospitalis per cos tunc obtentis eo ipso privati, et inhabiles ad illa et alia in posterum obtinenda existant.

Magnus magister et condisponerè bus per privationem.

magistri apprehendendi. rum, per alios occupatorum.

§ 77. Possitque per magistrum et conventus possint ventum praefatos de illis sic vacantibus bonis vacanti- per privationem huiusmodi libere disponi.

§ 78. Liceat quoque magistro pro tem-Facultas ma- pore existenti hospitalis huiusmodi, dicto termino decurso, per se vel procuratores propria aucto-titate, posses- suos possessionem camerarum et locorum sionem bono- eorumdem propria auctoritate libere apprehendere, ac illorum fructus, redditus et proventus percipere, ac in suos et eius magistralis mensae usus et utilitatem con-

45

Bull. Rom. Vol. VII.

§ 79. Practerea similiter perpetuo statuimus et ordinamus quod ex nunc de Religionis non comprehendancetero, perpetuis futuris temporibus, prio tur sub reserratus, praeceptoriae et membra quae-stolicis, sed sint cumque dicti hospitalis, quae pro tempore qualitercumque vacaverint, tam in Romana Curia quam extra eam, sub quibusvis generalibus vel specialibus reservationibus apostolicis factis et quas fieri contigerit de beneficiis ecclesiasticis, etiani apud Sedem praefatam pro tempore vacantibus, utpote ad hospitalem 4 et fidei tuitionem ordinata, nullatenus includantur, nec reservata vel affecta existant, sed hospitalium pauperum, quae sub reservationibus ipsis non includuntur, quoad id, sortiantur naturam.

vertere et retinere, cuiusvis licentia super

eo minime requisita.

vationibus apo-

§ 80. Debeatque de illis per pro tem- Lora Luius Repore existentem magistrum et conventum ligionis per M magistrum et praefatos dumtaxat et non alium, iuxta convent dumstabilimenta praefata, fratribus dicti hospi- alins, conferri talis provideri; et quas fieri contigerit per debeant personos aut successores nostros Romanos Pon-gionis. tifices pro tempore existentes, ac dictam Sedem vel eius aut alia quacumque auctoritate de illis reservationes, provisiones, collationes, commendas, uniones et quascumque alias similes vel dissimiles dispositiones.

taxat, et non

- § 81. Et exemptiones priorum, praeceptorum et fratrum a magistri et con- concessae prioventus praefatorum obedientia et supe-bus non suffririoritate, aut debitis per cos praefato arra- debita per 1980s rio responsionibus annuis et aliis iuribus, communi aciaquacumque ratione vel causa, ctiam motu, talis, et obescientia ac potestatis plenitudine simili- dientiam magni magnitudine similibus, etiam cum expressa derogatione po- ventus. steriorum literarum quarumcumque, qua etiam per nos in contrarium fortasse fieri contigerit, nullius penitus sint roboris vel momenti et habeantur prorsus pro infectis.
  - § 82. Nec censeatur statuto huiusmodi 1 Hospitalitatem, Cherub. (R. T.).

Praesentibus umquam derogatum per quascumque htteris non censeatur deroga- clausulas, etiam derogatoriarum derogatum nisi modis et formis torias, fortiores et efficaciores, nisi dum et hic expressis. quoties ipsarum posteriorum literarum de verbo ad verbum, vere et non per clausulas id importantes, inserto tenore, de ipsorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio, derogari contigerit, nec etiam tunc, nisi ad id magistri et conventus praefatorum expressus accedat assensus, et non aliter nec alio modo.

subintelligatur.

§ 83. Et semper in huiusmodi, quae chusula de sic fient de consilio praefato, derogatioconsensu magni nibus censeatur apposita clausula quod ventus semper effectum sortiantur de consensu magistri et conventus praefatorum, et non aliter nec alio modo.

ventus.

§ 84. Decernentes collationes, provi-Prohibitio dis- siones, commendas, uniones, reservatiocorum dictae nes 1 et alias dispositiones quaslibet, quas de consensu M. per alium quam magistrum et conventum magistii et con- praesatos de eisdem prioratibus, praeceptoriis et membris, etiam apud Sedem ipsam pro tempore, per cessum vel decessum, seu quamvis aliam dimissionem vacantibus, fieri contigerit, etiam si per nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem fient, et illis, quibus sic fient, nullum ius nullumque coloratum titulum tribuere possidendi. Et eos, quoad omnes effectus, etiam constitutionis nostrae de triennali possessore non molestando, pro meris detentoribus sine titulo haberi et reputari.

§ 85. Ac quascumque donationes, con-Rescissio con- cessiones, locationes, investituras et alias tractuum et a- alienationes censuum, reddituum, iurium, tionum, dona- iurisdictionum et locorum quorumcumtionum, occupa- que ad prioratus, praeceptorias, domos, num Religionis hospitalia, beneficia et loca hospitalis huiusmodi pertinentium, in illorum laesionem, iacturam vel detrimentum, et per personas dictae Religionis, etiam cum renunciationibus, pactis, iuramentis et poenis desuper appositis et adiectis, ac 1 Reformationes, Cherub. (R. T.).

I instrumentis et literis desuper confectis, et confirmationibus forsan inde secutis, etiam de licentia dictae Sedis, absque tamen consensu seu expressa licentia magistri et conventus praefatorum, quacumque praescriptione seu longissima, pacifica possessione et detentione non obstantibus.

§ 86. Necnon quoscumque accessus, ingressus et regressus, ac coadiutorias ad extinctio acprioratus, praeceptorias, domos, hospi- gressuum etc., talia et alia beneficia hospitalis huius- causa onerosa modi (praeterquam ex causa onerosa et et de consensu magni magni magistri de consensu dictorum magistri et con-concessorum. ventus), etiam per nos et praedecessores nostros praefatos concessos, similiter cassamus, revocamus et annullamus ac irritamus, nulliusque roboris vel momenti fore et pro infectis haberi decernimus.

§ 87. Ac census, redditus, iura, iurisdictionem et bona alienata huiusmodi, ac ac iura quaeetiam per quoscumque, etiam saeculares, pata et usurpata occupata, usurpata et detenta, ad ius et reducuntur ad ius et proprieproprietatem dicti hospitalis seu illius tatem dicti hoprioratuum, praeceptoriarum, domorum, spitalis, ac eius hospitalium et beneficiorum praedicto- censuras el porum reducinius. Illaque in integrum ad- nas ecclesiastiversus concessiones, donationes et alias quaslibet alienationes praedictas, necnon investituras, illarum praetextu quomodolibet, quavis auctoritate factas et concessas, in integrum ac pristinum et cum statum, in quo antea crant, restituimus. reponimus et plenarie reintegramus, illarumque detentores, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existentes, ad illorum relationem 1 per censuras ecclesiasticas et alia iuris remedia cogi et compelli posse volumus.

§ 88. Et similiter alienationes de ce- Probibitio atero, sub excommunicationis latae sen-henationum in futurum fiendatentiae et privationis beneficiorum per rum. eos obtentorum poenis, per contrafacientes eo ipso, absque aliqua declaratione, incurrendis, fieri prohibemus; et, si fiant. illas viribus omnino carere decernimus.

1 Relaxationem, Cherub. (R. T.).

cumque occu-

incorporat, hocorum quorumficatorum.

§ 89. Et quod hospitalia, leprosariae, Concessio et cappellae, oratoria, beneficia et alia pia spitalium et lo-loca huiusmodi, etiam in alma Urbe et cumque sub in aliis quibuscumque terris, dominiis et vocationeSancti locis sub dicti Sancti Lazari invocatione torum et aedi-fundata, constructa, aedificata et erecta, et quae in posterum, perpetuis futuris temporibus, fundari, construi, aedificari et erigi contigerit, cum corum applicationibus, unionibus, annexionibus et incorporationibus factis et deinde faciendis, ad magistrum et conventum ac Religionem huiusmodi spectent et pertineant, illisque subiiciantur et subiecta existant, et a dicto hospitali dependeant.

§ 90. Illaque per eiusdem Religionis Inhabilitas fratres et religiosos, non autem per alias terquam milit. ecclesiasticas et saeculares, etiam oppidictae Religionis ad obtinenda dorum, locorum, villarum et communihospitalia beneficia sub tatum, personas, nisi de magni magistri invocatione 8 et conventus praefatorum expresso consensu, regi et gubernari debeant.

ubsidium

§ 91. Et in signum recognitionis et su-Facultas im- perioritatis huiusmodi, de aliquo annuo rationabili canone seu censu, per eosdem magistrum et conventum et definitores generalis concilii huiusmodi imponendo ct eis singulis annis persolvendo, respondere debeant et teneantur. Ac in eventum rebellionis aut non subjectionis ac responsionis, singulares communitatum et aliae personae huiusmodi maioris excommunicationis sententia per nos et successores nostros praefatos innodatae, earumque ecclesiae interdictae sint et esse censeantur, nec ab huiusmodi maiori excommunicatione per nos aut successores praefatos absolvi, aut interdicta ipsa relaxari possint, nisi ad id magistri et conventus praefatorum expressus per eorum patentes literas accedat assensus.

§ 92. Liceatque Ioannotto et pro tem-Et demolendi pore existenti magistro et conventui, necloca que cum- non praeceptoribus et prioribus huiuscatione sancti modi beneficia, oratoria, hospitalia et

alia loca, sub nomine Sancti Lazari pro Lazari pro quitempore, etiam in Urbe et Curia prae-recusabitur. fatis, fundata et dotata, quae eidem Ioannotto et pro tempore existenti magistro ct conventui ac praeceptoribus huiusmodi obedire seu subiici aut annuam responsionem solvere recusare contigerit, solo aequare et demoliri, et imagines a parietibus delere, seu per easdem communitates et alias personas ecclesiasticas et saeculares solo aequari et demoliri, ac imagines huiusmodi deleri, sub excommunicationis latae sententiae, interdicti ac aliis censuris et poenis, etiam cum invocatione auxilii brachii sæcularis, facere.

§ 93. Quodque omnia et singula alia Alia concessio locorum et behospitalia, praeceptoriae, leprosariae, neficiorum sub membra et pia loca dicti Ordinis, sub vo- invocatione S. Lazari intitulacabulo Sancti Lazari intitulata, etiamsi torum, etiamsi non sint possessa vel recepta per magi- sessa per mastrum, conventum aut fratres praefatos, gistrum et franihilominus ab ipso hospitali Sancti La- et non obstante zari dependere, nullique alii monasterio, submiss conpraeceptoriae sive alii pio loco, praeterquam dicto hospitali, etiam si longaeva consuetudo aut submissio aliqua repugnarent, pleno iure subesse, auctoritate et tenore praemissis, decernimus pariter et declaramus.

§ 94. Statuentes ac etiam decernentes Alia inhabiquod ipsius Ordinis hospitalia, praecepto- litas ad obtinenriae, leprosariae, membra et loca, nulli, Religionis, punterquam a fracuiuscumque dignitatis, status, gradus vel tribus eiusdem conditionis fuerit, praeterquam ipsius sis. hospitalis fratribus et Ordinem ipsum expresse professis, eis tamen pro solo nutu dicti magistri et conventus existentis, et pro tempore ad claustrum, quoties expedierit, revocandis, in titulum vel commendam conferri valeant sive possint.

§ 95. Quinimmo presbyteri saeculares Presbyteri seilla ad praesens in commendam seu alias culares obtiquomodolibet obtinentes, commendae hu- cia dieti Ordiiusmodi cedere aut illa alias dimittere nos illis cedere non possini, nisi nequeant, nisi de consensu eorum ad de consensu etc.

quos praesentatio seu collatio spectat, et | in favorem dicti hospitalis seu personarum, quae habitum per fratres cappellanos eiusdem hospitalis deferri solitum suscipiant, et professionem per eos emitti solitam emittant; nec illa deinceps ipsi, nisi infra sex menses a die intimationis habitum ipsius Religionis susceperint et regularem professionem infra alios sex menses emiserint, possidere possint.

§ 96. Et si secus fiat, aut cessionem seu Cessiones et resignationem huiusmodi ac de dicti Orbeneficiis sine dinis beneficiis, etiam in manibus nostris, consensu mi in futurum fieri contingat, huiusmodi gni m gis'ri, cessiones, resignationes et provisiones nullius sint roboris vel momenti, nisi in illis expresse dicatur et de consensu magni magistri, et de illis, iuxta formam privilegiorum dictae Religionis, provideatur.

vel dotatione.

§ 97. Et insuper statuimus et ordina-Revocatio in mus quod ius patronatus et praesentandi ex fundatione personas idoneas ad prioratus, praeceptorias, hospitalia, membra, alia beneficia et loca hospitalis huiusmodi, nisi ratione fundationis aut dotationis saltem ad tertiam partem illorum fructuum, quo casu liceat magistro et conventui praefatis, si dicta eorum beneficia et loca hospitalis huiusmodi a dicto iure patronatus liberare voluerint, aut dotantibus bona restituere seu illorum pretium persolvere, ac ex nune prioratus, praeceptorias, hospitalia, membra et beneficia huiusmodi conferre.

§ 98. Et quod nulla pensio annua super alicuius praeceptoriae, commendae Prohibitio re-servandi pen- vel alterius beneficii militiae huiusmodi siones super fructibus, etiam ex resignatione in mahospitalis mist nibus Romani Pontificis aut alia quavis in favorem fra- probabili causa, nisi in persona 1 personae dictae Religionis et militiae, etiam per ipsum Pontificem, reservari; neque commendae et alia beneficia dictae Religionis pensionibus huiusmodi, aliter quam ut praefertur, onerari possint. Et si pensio-

1 Bull. Ord. Ss. Mauritii et Laz. addit aut (R. T.).

nes desuper aliter assignari contingat, assignationes ipsae nullius sint roboris vel momenti, nec titulares beneficiorum huiusmodi ad illarum solutiones teneantur, neque ad id censuris ecclesiasticis aliisve poenis compelli possint.

§ 99. Quodque omnes et singuli eorum prioratuum, praeceptoriarum, domorum beneficia et ceet beneficiorum, in vim dictarum colla- dantin manibus M. magistri intionum, possessores, sæculares aut alterius fra sex menses, Ordinis regulares, seu pensiones super scipiant et proillorum fructibus, redditibus et proventi- fossionem emitbus huiusmodi hucusque, etiam per Sedem eamdem reservata, percipientes, illas et illa, infra sex menses a die intimationis praesentium literarum, in manibus magistri et conventus praefatorum, iuxta formam stabilimentorum dictae Religionis, dimittere, transferre seu illarum cassationi consentire teneantur, alioquin beneficia et pensiones huiusmodi, nisi illa possidentes et illas percipientes infra dictum tempus habitum susceperint et professionem regularem illius Religionis emiserint, lapsis mensibus ipsis, vacent, ac cassae et extinctae sint et esse censeantur co ipso.

§ 100. Et magistro singulisque priori- Ad parochiale bus, praeceptoribus, militibus et fratribus et alias occlesias dicti Ordihospitalis huiusmodi, ut, pro eorum libito nis voluntatis, parochiales, ac etiam sine cura cappellani, non ecclesias vel carum vicarias seu cappella- per abusum aut nias perpetuas aut cappellas vel altaria seu alias, etiam per longiss, tempos, alia beneficia simplicia, ad eorum colla- presbyteris sætionem, provisionem, praesentationem, rint collatae, electionem seu quamvis aliam dispositio- aut consuetae. nem, ratione prioratuum, præceptoriarum, ctiam camerarum magistralium nuncupatarum, domorum et aliorum beneficiorum dicti hospitalis per eos pro tempore obtentorum. de iure, statuto, consuctudine, fundatione aut privilegio seu alias quomodolibet spectantia et pertinentia, et alipsis prioratibus, praeceptoriis, domibus, hospitalibus et aliis beneficiis dependen-

Obtinentes

An. C. 1565

possint fratres obstante quod cularibus fuetia seu illis annexa, et quae dudum forsan fratribus saltem cappellanis eiusdem hospitalis, et ab eisdem magistro, prioribus et praeceptoribus et aliis praefatis conferebantur, et longo tamen et forsan longissimo tempore citra, de cuius initio memoria hominum forsan non existit, per ipsos magistrum, priores, praeceptores, milites et fratres, per abusum aut ex defectu fratrum cappellanorum vel aliarum personarum eiusdem hospitalis ad id idoneorum, clericis seu presbyteris saecularibus collata, aut conferri, et per ipsos presbyteros vel clericos saeculares obtineri solita, etiam fratribus hospitalis huiusmodi.

laribus non difcis ad pectus.

§ 101. Praesertim cappellanis nuncupa-Fratres cap tis, qui a saecularibus presbyteris seu byteris saecu- clericis, nisi quoad gestationem crucis vel ferunt nisi per habitus dicti hospitalis ad pectus, non difgestation cru-ferunt, si ad id alias idonei et habiles reperiantur, conferre, ac alias de illis providere et disponere. Ipsique fratres, quibus beneficia huiusmodi conferri contigerit, illa, si sibi canonice alias conferantur aut eligantur, presententur vel alias assumantur ad illa, et instituantur in eis, recipere, et in titulum, etiam quoad vixerint, retinere.

stat, retinere possint.

§ 102. Et tam magister quam singuli Presbyteri mi- presbyteri, milites eiusdem Religionis et ratum benefi- militiae, unum curatum beneficium eccium ecclesia clesiasticum a dicta militia et Religione Ordine dependens, seu illis unitum et incorporaparochiale exitum, etiamsi parochialis ecclesia vel eius perpetua vicaria fuerit, si ad hoc sufficientes et idonei fuerint, et beneficium huiusmodi alias sibi canonice conferatur, recipere et retinere libere et licite valeant, auctoritate et tenore praedictis, de specialis dono gratiae, indulgemus, secumque pariter dispensamus.

§ 103. Et per quamcumque rem iudi-Res iudicata catam magistro et conventui praefatis, nisi tions et civili specialiter ad causam vocati fuerint, super

iurisdictione praedicta et sua civili eorum possess. praepossessione praeiudicari aut praeiudica- indicet, nisi votum censeri non posse, sed eos semper, re generali. iudicata huiusmodi non obstante, super possessorio huiusmodi ac etiam spolio agere posse.

§ 104. Ipsosque magistrum, priores, Milites et apraeceptores, milites, fratres et personas, hospitalis, in vassallos, subditos et servitores in ipsius eius et Religiohospitalis et religiosorum causis in omni testes recipi iudicio et contra quoscumque, ubi aliae descient. proprobationes non existunt, in testes adhi-bationibus. beri.

§ 105. Et quod presbyteri, qui in dicta Ecclesiis dicta Religione professionem non emiserint, nisi Ordinis nonnisi per cappellanos de expressa licentia vel consensu magistri eiusdem deserseu priorum, praeceptorum vel fratrum, sentati, ab ordiquos id tangeret, ad deserviend. parochia- alia examinatiolibus et aliis ecclesiis aut cappellis ipsius ne, admittantur. Religionis nullatenus admittantur, sed in quibuscumque parochialibus et aliis ecclesiis ac cappellis hospitalis huiusmodi cappellani eiusdem Religionis per locorum ordinarios, sub cadem excommunicationis latae sententiae poena, si contrafecerint, co effectu incurrenda, ad requisitionem seu praesentationem dictorum priorum, pracceptorum et fratrum, absque aliqua exactione et oneris impositione, recipi et admitti debeant.

nariis, absque

§ 106. Quodque illi dumtaxat privilegiis praesentibus gaudeant, qui a praefato ma- deant, qui hagistro seu de eius licentia habitum susce-bitum susce-perint. perint et professionem emiserint, seu de habitu suscipiendo et professione huiusmodi emittenda infra certum tempus arctati fuerint.

§ 107. Nullusque priorum, praecepto- Vagabundi non rum et fratrum praefatorum, absque man-legiis. dato seu licentia praefati magistri, aut saltem sui prioris seu procuratoris ipsius hospitalis in dicta Curia existentis, privilegiis praedictis in eadem Curia uti valeat, nec illa, absque huiusmodi licentia, vagantibus suffragentur.

ti Ordinis.

§ 108. Ac manus violentas in eos, qui Non inite antur ad ecclesias seu domos eiusdem Religiomanus violentes nis pro sua salute confugerint per quemad ecclesias dic-piam iniici, sub excommunicationis latae sententiae poena, prohibemus.

§109. Ac iura mortuariorum et vacanlura mortua- tium, necnon arreragiorum, passagiorum riorum et arreragiorum et va- ac aliorum quorumcumque, ita ut quaeexigi debeant vis personae, cuiuscumque ecclesiasticae quaeumque ex- dignitatis existentes, beneficia hospitalis ceptione non huiusmodi pro tempore obtinentes, illa obstante. solvere omnino teneantur et adstricti sint, ac ad id, etiam sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, ac alias, iuxta eorum-

cogi possint.

tianitates et exisiones

§ 110. Ac Ioannotto et pro tempore Facultas de existenti magistro et conventui praefatis, rium, cum fa- ut in singulis prioratibus ipsius hospitalis cultate conferendi beneficia, unum vicarium, cum facultate conferendi concedendi an- praeceptorias et alias domos hospitalis gendi respon- huiusmodi, deputare; antianitates, tam speciales quam generales, dare et concedere; ac pensiones seu responsiones et onera super domibus, praeceptoriis, leprosariis et aliis beneficiis hospitalis huiusmodi imponi solita, a quibuscumque, etiam clericis saecularibus, illa in commendam obtinentibus, eorumque coloniset inquilinis, etiam laicis, eo modo quo a fratribus dicti hospitalis exigentur, exigere.

dem privilegia, privationis et apprehensio-

nis beneficiorum ad manus suas remediis

que super aetaventus ut hic.

§ 111. Et cum inhabilibus ratione aeta-Dispensandi- tis et defectus natalium, quoad prioratus, te et defectu praeceptorias et alia beneficia dicti hospinatalium. Cre-datur literis ma-talis dumtaxat, dispensare possint. Ac quod gistri et con- verbis in ipsorum magistri et conventus literis circa professionis emissionem, habitus susceptionem, debitorum et obsequiorum praestationem plena fides adhibeatur, facultatem concedimus.

§ 112. Et quod quaecumque literae an-Literae antia- tianitatis seu provisionis a magistro pro nitatis et provi-sionis mogistri lempore existente et conventu praefatis et conventus en hucusque concessae, et in posterum con-

cedendae, eo ipso apostolica auctoritate ipso confirmato confirmatae et approbatae censeantur.

§ 113. Et quod provisiones beneficiorum Devolutio ad quorumcumque dicti hospitalis, quae per Sedem Apostol. cessationem solutionis praefato hospitali vel inobedientiam dumtaxat vacaverint, nunquam ad nos et Sedem praefatam devolvi censeantur, quo ad hoc ut dictus magister pro tempore existens impediatur quo minus illa quandocumque libere conferre possit.

§ 114. Ac in Romana Curia procurato- Facultas derem generalem, cum generali vel speciali ratorem geneaut limitata potestate et facultate, consti-ralem in Rom. tuendi seu deputandi; et in eadem Curia, cultate confeper se seu dictum procuratorem ad id potestatem a magistro et conventu praefatis habentem, quæcumque eiusdem hospitalis beneficia, cuiuscumque qualitatis existentia, apud Sedem praefatam quomodolibet, praeterquam per resignationem in manibus nostris et successorum nostrorum Romanorum Pontificum, pro tempore vacantia, iuxta ipsius hospitalis et militiae stabilimenta, libere conferendi.

§ 115. Et tam magistro quam conven- Facultas contui praefatis, etiam de illis, de quibus ferendi benefihucusque dispositum fuerit, de novo ac vata, affecta vel aliis beneficiis huiusmodi, etiam tamquam in titulum perprivatis praediis, in titulum perpetui bene-velad nutum aut ficii ecclesiastici seu etiam ad nutum aut amovibiliter; amovibiliter, uni vel diversis personis assignari solitis, etiam dictae Sedi reservatis, seu alias affectis, aut ad Sedem ipsam devolutis, libere providendi.

§ 116. Et illa uniendi, dismembrandi et Uniendique et alias de illis disponendi. Necnon antiani-dismembran et tates, tam generales quam speciales, super tianitates; eisdem beneficiis fratribus eiusdem hospitalis concedendi.

§ 117. Ac resignationes dictorum beneficiorum recipiendi et admittendi, illaque resignation, ac resignantibus titulum seu dominationem lum, etc. ac omnes illorum fructus, seu illorum partem aut super illis quascumque pen-

Admittendi

siones annuas, quae etiam transeant ad successores in eis, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, etiam privationis in talibus apponi solitis, ad vitam vel ad tempus reservandi, concedendi, instituendi et assignandi.

gendi eleemosynas;

An. C. 1565

§ 148. Ipsique magistro et conventui Facultas pu- privilegia, exemptiones et indulgentias, gentias et colli- eis et dicto hospitali concessa, ubique locorum, etiam absque alicuius ordinarii licentia, sub sigillo tamen prioris illius provinciae vel conservatoris in ea degentis, publicandi, et seu eleemosynas et fraternitatum obventiones colligendi et recipiendi.

eorum parochiamodo etc.:

§ 119. Necnon coemeteria in eorum pa-Sepeliendi in rochialibus ecclesiis habendi, et quorumlibus etiam ex- cumque christifidelium cadavera, etiamcommunicat. et si excommunicati ac interdicti forent (dummodo interdicto causam non dederint), salvo iure rectori parochiano debito, absque aliquo onere et solutione episcopo facienda, recipiendi et sepeliendi.

§ 120. Legata et donata, tam inter vivos Exigendi do- quam qualibet ultima voluntate, exigendi nata et legata; et percipiendi.

§ 121. Necnon prioribus et praecepto-Sacramenta ribus, militibus, fratribus et personis praequocumque re- fatis quaecumque ecclesiastica sacramenta cipiendi; ac omnes, etiam sacros, ordines, a quocumque maluerint catholico antistite, gratiam et communionem dictae Sedis habente, nihil oblato vel soluto, recipiendi.

§ 122. Et tam ipsis quam eorum fami-Arma defe- liaribus arma quaecumque et ubicumque rendi; locorum, pro sui defensione et hostium dictae Sedis offensione, gestandi.

interdicti;

§ 123. Necnon cappellanis eiusdem ho-Audiendi con- spitalis, priorum, praeceptorum, militum, strandi sacra fratrum, personarum, vassallorum, submenta, ac cole- ditorum et familiarium praesatorum conna pro fratribus fessiones audiendi, et poenitentiam salutacappellanis, 6- rem eis iniungendi, ac Eucharistiae et alia sacramenta ecclesiastica ministrandi. Necnon tempore interdicti (dummodo illi cau-

sam non dederint), excommunicatis et interdictis exclusis, clausis ianuis, submissa voce, missas et alia divina officia celebrandi.

§ 124. Necnon quibusvis christifidelibus, Erigendi praein quibusvis civitatibus, locis, dioecesi- absque licentia bus, praeceptorias et domos et hospitalia ordinarior. losub dependentia et subiectione dicti ho-gaudeant privispitalis et militiae, per eius fratres et mi- legiis. lites obtinenda, quae iisdem privilegiis, immunitatibus, indulgentiis, concessionibus et indultis, quibus aliae dicti hospitalis praeceptoriae, domus et hospitalia utentur, fruentur et gaudebunt, utantur, potiantur et gaudeant, assignata illis congrua dote, ordinariorum locorum et quorumvis aliorum licentia minime requisita, et nulla praeterea in illis ordinariis ipsis iurisdictione aut oneris imponendi facultate reservata, construi et erigi faciendi, plenam et liberam facultatem et auctoritatem concedimus.

§ 125. Et insuper dictis Ioannotto et Facultas compro tempore existenti magistro et conven- municandi intui omnia et singula privilegia, faculta- lias gratias pertes, indulgentias, gratias, immunitates, dicti hospitalis exemptiones, libertates, concessiones, in- et ecclesiis ab dulta praesentia quibusvis prioratibus, ec-tibus ac confraternitatibus eclesiis, cappellis, hospitalibus, leprosariis, iusdem; oratoriis, eremitoriis ac eiusdem S. Lazari confraternitatum confratribus, membris et aliis locis ab eisdem hospitali et militia dependentibus, ac ministris et servientibus in eisdem communicandi, dandi et concedendi, ac easdem facultates impartiendi.

§ 126. Necnon quascumque confrater- Hospitalia etc. nitates et ecclesias, oratoria, hospitalia, leprosarias, cappellas, cappellanias, altaria et alia beneficia ecclesiastica, ubivis locorum, sub invocatione S. Lazari, cum reservatione annui census, ad eorum beneplacitum, in membrum hospitalis et militiae S. Lazari huiusmodi erigendi et instituendi: ac dotes illis distribuendi; ac constituentibus huiusmodi dotes ius patro-

natus et seu praesentandi personas idoneas ad illa, illorum pro tempore occurrente vacatione, reservandi; ac inibi cappellanos perpetuos seu temporales ad eius nutum ponendi et destituendi; ac ei vel eis, cui vel quibus sibi videbitur, similem aut limitatam potestatem concedendi; ac omnia et singula alia faciendi, gerendi, exercendi et exequendi, quae ad divini cultus augmentum, ac Religionis et militiae conservationem et manutentionem ac christifidelium spiritualem consolationem in Domino cognoverint fore necessaria et opportuna, plenam et liberam licentiam et facultatem concedimus et impartimur.

standi more miet inter quosguineos inhabihospitali relin-

§ 127. Ac omnibus prioribus, praecc-Facultas to- ptoribus ceterisque militibus ac fratribus litari de bonis et ministris, etiam presbyteris et beneficiaetiam ex fructi-bus beneficio- tis eiusdem Religionis et militiae, ut de rum acquisitis, quibuscumque, tam stabilibus quam mocumque consan- bilibus, bonis, pecuniarum summis, gemguineos innanties, dummodo mis et lapidibus pretiosis aliisque rebus, quintam partem cuiuscumque qualitatis et quantitatis ac valoris existant, per cos, etiam ratione beneficiorum ecclesiasticorum quorumcumque per eos obtentorum, ac alias undecumque et quomodolibet acquisitis et ad illos quovis modo spectantibus (duminodo quintam illorum partem conventui pracfato relinquant), inter quoscumque consanguineos, filios, ctiam spurios et alios illegitimos, aliasque quantumvis incapaces personas testari; ac alias, ctiam per codicillos, donatione inter vivos, causa mortis et alia quacumque via, prout sibi videbitur, disponere, ac illa in pias (alias tamen licitas) causas erogare.

§ 128. Ac priori ecclesiae dicti conven-Celebrandique tus pro tempore existenti ut, quoties sibi ficali et dandi placuerit, missam et alia divina officia in hene-hetionem, praefata aliisque dictae Religionis ecclesit praesens a- siis, in habitu pontificali, cum mitra et liquis antistes, baculo pastorali, celebrare; ac post missarum solemnia (dummodo ibi non sit praeconsensu) ibidem benedictionem Christi populo impartiri.

§ 129. Et insuper quod nullus ex ma- Milites et alii gistro et militibus ac fratribus pro tem- etc., non incurpore existentibus, aliisque personis dictae mortale propter militiæ et Religion., propter eius Regulam, servatam, nisi capitula ac statuta, nunc et pro tempore dientiam et conedita, non observata vel minus rite adim- tumaci. pluries pleta, in peccatum mortale incidat, prac-rebellionem a terquam inobedientiam et contumaciam pluries commissam et continuatam, et ab ipsa Religione rebellionem et alios casus peccatum huiusmodi ex divinis praeceptis sacrisque canonibus generantes.

§ 130. Quodque magister pro tempore Licentia reciexistens dicti hospitalis et conventus fra-piendi fratres tres cuiusvis Ordinis seu Religionis (Ordine Ordine, praeter Cartusianorum dumtaxat excepto) in fratres tratres Ordinis dicti hospitalis recipere, et de quocumque praedic. de con-Ordine, quem antea professi erunt, ad ho-superiorum. spitale et Ordinem Sancti Augustini huiusmodi transferre; et ipsi sic translati, in hospitali et Ordine Sancti Augustini huiusmodi, quoad vixerint, remanere (corum-

§ 131. Et ut ipsi milites Ecclesiae catholicae fideliumque defensionem contra plen. pro perinfideles animo ferventiori minorique per- militiae Sancti dendae lucis humanae, si ad aeternam inde expedit. contra nanciscendam prospectant, metu susci- infideles vel horeicos decepiant, de omnipotentis Dei miscricordia dentibus. ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, universis et singulis militibus et aliis eiusdem militiae personis, qui in expeditione, tam maritima quam terrestri, contra infideles vel hacreticos, nedum hostilibus armis, sed etiam aliquo quovis mortis genere, de peccatis suis corde contriti et ore confessi, vel saltem statutis a iure temporibus confitendi propositum habentes, in unitate fidei catholicae decesserint.

dem superiorum licentia desuper requisita)

libere et licite valeant.

§ 132. Ac tam militibus et personis sens aliquis catholicus antistes, vel de illius | praefatis, quam quibusvis aliis utriusque bus christifide-

Regulam non commissam et

Indulgentia

plenaria omni-

fuerint.

libus visitanti- sexus, etiam vere poenitentibus et confesdictae Religion. sis, seu confitendi propositum habentibus, die festivitatis ut praefertur, qui ecclesias conventus et illius Sancti sub ut praefertur, qui ecclesias cuius invocatio- hospitalis huiusmodi, ubicumque existentes, in singulo die festivitatis illius Sancti, sub cuius invocatione consecratae fuerint, a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatis huiusmodi, annuatim devote visitaverint, ac pro pace inter principes christianos confovenda ter Orationem Dominicam et totidem Angelicam Salutationem recitaverint, plenariam omnium et singulorum peccatorum suorum indulgentiam et remissionem.

plenaria ad indantibus unam

§ 133. Qui vero de bonis sibi a Deo col-Indulgentia latis unam eiusdem militiae commendam star benefacto- fundaverint vel dotaverint, aut conventui rum hospitalis et militiæ praefatis, ad eius subventionem omnibus fun- et onerum illi incumbentium supportanecclesiam sou dorum faciliorem supportationem, aliquid, cappellum dicta iuxta facultatum suarum modum piamque aliquid donanti-bus, vel alias intentionem, donaverint vel legaverint, easbenefacientib. dem omnes indulgentias, quas hospitalis Sancti Spiritus in Saxia de Urbe benefactores consequentur (sine illorum praeiudicio), misericorditer in Domino similiter perpetuo concedimus et elargimur. Et ne, propter locorum distantiam, fideles ipsi eorum piis desideriis frustrentur, utque commodius eleemosynae ad hospitale praefatum, pro fratrum militum, qui in fidei catholicae defensionem contra infideles militaverint, subventione, ac pauperum leprosorum et aliorum onerum suorum supportatione, pervenire possint, ipsam confraternitatem, cum omnibus et singulis concessionibus, indultis, facultatibus, indulgentiis et peccatorum remissionibus, illius confratribus pro tempore existentibus concessis, ad omnia et singula membra, ecclesias et loca, tam ab ipso hospitali pro tempore dependentia, quam alia, in quibus similes confraternitates per magistrum et conventum dicti hospitalis pro tempore existentes seu eorum commissa-

rios, nuncios vel procuratores, pro tempore ad id ab eis specialiter deputatos, instituentur, ordinabuntur et erigentur, extendimus et ampliamus.

§ 134. Omnibusque et singulis utriusque sexus christifidelibus, tam ecclesiasti- mosynae pro ingredient, concis quam saecularibus, et quorumcumque, fraternitatem. etiam Mendicantium, Ordinum, etiam regularis observantiae, nunc et pro tempore existentibus, aliisque christifidelibus, cuiuscumque dignitatis, status, gradus et conditionis existentibus, qui certam pecuniarum summam, cuius valor de praesenti ad quintam partem unius ducati auri de Camera seu ad duas aquilas monetae regni Siciliae ascendit, vel summam per praefati hospitalis magistrum et conventum pro tempore taxandam, in dictae societatis seu confraternitatis ingressu, ex bonis suis persolverint.

§ 135. Et singulo anno certam aliam Concessio eliquantitatem taxandam solvere promiserint, gendi confess. et in libro dicti hospitalis et non alio de- absolvendi sescribentur, ut presbyterum saecularem singulo anno in vel cuiusvis Ordinis regularem in suum ab omnibus exconfessorem possint eligere, qui, eorum communication. sententiis, ecconfessione diligenter audita, semel in vita elesiasticis etc., et singulo anno in festo Sancti Lazari, eorum vita durante, ab omnibus et singulis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis et promulgatis (sine tamen tertii praeiudicio), etiam occasione simoniae super ordinibus et beneficiis as-

§ 136. Ac votorum et dierum donii- Ac votorum nicorum et festivorum, necnon aliorum et dierum do-Ecclesiae mandatorum transgressionibus, et aliorum Ecclesiae mandaperiuriorum ac poenitentiarum iniuncta-torum transrum, necnon divinorum officiorum in toto gressionib. etc., vel in parte omissionibus, ac omnibus eorum peccatis et criminibus, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, etiani si talia fuerint propter quae Sedes Apo-

sequendis ubicumque contractae.

Taxatio elee-

festa S. Lazari,

stolica merito consulenda foret, etiam Romano Pontifici et dictae Sedi quovis modo reservatis, praeterquam contentis in bulla in die Coenae Domini quotannis legi consueta.

casibus gratias elargiendi;

§ 137. Ac etiam in mortis articulo ple-Plenarie ab- nariam omnium peccatorum huiusmodi solvendi in mortis autleulo, a- absolutionem et remissionem impendere; liasque in aliis et si tunc mors non subsequatur, quoties in tali casu constituti fuerint, illam reiterare; in aliis vero non reservatis casibus, toties quoties opportunum erit, illos absolvere, et eis poenitentiam salutarem iniungere. Nec non vota quaecumque (ultramarino, Religionis et castitatis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commutare possit et valeat. Ita tamen quod confessor ipse, ubi pro enormibus delictis poenitentia iniungenda vel commutatio votorum fienda veniet, ultra subsidium, ut praesertur, taxatum, aliud subsidium per eumdem confessorem, delicti et voti huiuscemodi ac confitentis qualitate pensata, arbitrandum, in capsa pro indulgentia dicti hospitalis colligenda per eius commissarios deputanda, ad commodum et utilitatem dicti hospitalis et militiae persolvi faciat, conscientiam dicti confessoris super id onerantes. Quodque idem confessor sic electus cum eisdem confratribus eum in confessorem eligentibus, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis et præeminentiae fuerint, clericali militiae adscriptis, etiam religiosis, etiam quaecumque beneficia ecclesiastica obtinentibus, qui, praemissis sententiis ligati, missas et alia divina officia celebrando aut se illis alias immiscendo, vel alias quomodolibet irregularitatem contraxerint (bigamia et homicidio voluntario dumtaxat exceptis), ut ad omnes superiores, etiam sacros, ordines promoveri, et in illis ac per eos susceptis ordinibus huiusmodi, etiam in altaris ministerio, ministrare; ac di-

que se invicem compatientia retinere et recipere; necnon monasteriis et ecclesiis cathedralibus, etiam metropolitanis ac patriarchalibus, praefici et præesse, libere et licite possint dispensare, ac eis de illis, quae tunc detinerent, dignitatibus et beneficiis huiusmodi providere, et eis quibus minus canonice præerunt ecclesiis et monasteriis huiusmodi praeficere, in foro conscientiae dumtaxat, praefata auctoritate apostolica, valeat.

§ 138. Et insuper si iidem confratres Mortuos seneut supra in dicta confraternitate descripti, liendi in eccletempore interdicti, quovis modo a Sede Apostolica impositi, a vita decesserint, illorum cadavera (absque tamen funerali pompa) ecclesiasticae sepulturae tradi possint, dummodo causam non dederint interdicto.

§ 139. Necnon quadragesimalibus et Stationes Uraliis temporibus et diebus stationum Ur- his consequenbis Romae, unam vel duas ecclesias, ac unum vel duo altaria visitando in partibus, in quibus illos residere contigerit, easdem gratias, indulgentias et remissiones peccatorum consequantur seu consequi possint, quas si dictis diebus et temporibus basilicas et ecclesias stationum urbis Romae, et extra eam ad id deputatas, personaliter visitarent.

§ 140. Praeterea, quadragesimalibus et ova or lactialiis temporibus et diebus, quibus esus cinia et carnes ovorum, butyri et aliorum lacticiniorum de iure, consuetudine vel alias quovis modo prohibitus existit, eisdem ovis, caseo, butyro et aliis lacticiniis, de consilio alterius; necnon carnibus, tempore necessitatis tantum, et de utriusque medici consilio, vesci.

§ 141. Necnon mulieribus in confrater- Mulieres Ornitate ipsa descriptis, etiamsi viduae re- din. monasteria ingredi permitmanserint, ut cum una seu duabus hone- untur. stis mulieribus quaecumque monasteria monialium, cuiusvis Ordinis, etiam Sanctae gnitates, et beneficia ecclesiastica quæcum- | Clarae, de licentia eorumdem monaste-

riorum, abbatissarum seu priorissarum, quater quolibet anno ingredi, et cum eisdem monialibus loqui et conversari et refectionem corporalem sumere (dummodo ibidem non pernoctent) possint et valeant.

dinis gaudeant de Urbe;

§ 142. Quodque, cum primum ipsi con-Persona e Or- scatres in praefata confraternitate descrigratiis hospital bentur, omnibus et singulis privilegiis, suffragiis, indulgentiis, spiritualibus et temporalibus, per nos et alios praedecessores nostros praefatis hospitali Sancti Spiritus in Saxia de Urbe necnon illius confratribus, quibus, inter cetera, concescessum existit.

sequantur;

§ 143. Ut quicumque poenitens et con-Contrite in ar tritus nomen Iesu in mortis articulo noindulgent. con- minaverit, plenariam peccatorum suorum, etiam de quibus, nisi morte praeveniretur, confiteretur, remissionem consequatur.

Terrae Sanctae gaudeant.

§144. Necnon ieiuniis, vigiliis, oratioleiuniis, etc. nibus, peregrinationibus Terrae Sanctae et indulgentiis plenissimis S. Iubilæi anni quinquagenarii, et stationum et dedicationum sanctæ R. Ecclesiæ, ac bonis omnibus, quae fiunt in eodem sacro hospitali, ac universali sacrosancta militante Ecclesia, quibus ceteri confratres potiuntur, et in futurum gavisuri sunt, uti, potiri, gaudere et participare debeant.

infra annum etc. sequantur.

§ 145. Et si infra annum obierint, ple-Decedentes nariam omnium peccatorum suorum inindulgen. con-dulgentiam consequentur. Et si vixerint, praeter stationes Urbis, infrascriptis ctiam diebus, sequentes indulgentias consequentur, videlicet singulis diebus vitae eorum, et per omnes dies veneris totius anni, unius anni et quadraginta dierum; in singulis apostolorum festivitatibus, duorum millium annorum; in festo Epiphaniae et singulis diebus post octavam, centum millium annorum; in dominica qua cantatur, pro introitu missae, Omnis terra, de mense ianuarii et singulis diebus dominicis mensium totius anni, trium millium annorum et totidem quadragenarum, et remissionem

tertiae partis omnium peccatorum; in festivitatibus D. N. I. C., videlicet Nativitatis, Resurrectionis, Ascensionis et singulis diebus per octavam, duorum millium annorum et octingentarum quadragenarum; in festo Pentecostes et singulis diebus post octavam, octo millium annorum, et totidem quadragenarum; in festo Corporis Christi et singulis diebus post octavam, duorum millium annorum et septimae partis omnium peccatorum; in festo Nativitatis Beatae Mariae et singulis diebus per eius octavam, triginta millium annorum; in festo Omnium Sanctorum, et singulis diebus usque ad festum Sancti Leonardi, trium millium annorum et totidem quadragenarum.

§ 146. Largientibus vero seu transmit- Donantes alitentibus, vel in eorum ultimis voluntatibus quid hospitali vel testamentis legantibus aliquid de bonis bent indulgensuis eidem hospitali, in articulo mortis, plenariam a culpa et poena omnium peccatorum suorum remissionem et indulgentiam; ac cuique animae, quae unita Christo in caritate ab hac luce migraverit, in purgatorio existenti, pro qua anima eleemosyna, per ipsum magistrum et conventum seu ab eis deputatos taxanda, eidem hospitali erogabitur, ut eamdem indulgentiam plenariam a poena et culpa (quantum pietati Maiestatis divinae placuerit) consequatur, concedimus et indulgemus.

§ 147. Notariis vero, qui rogati fuerint Notarii notide testamentis vel aliis ultimis voluntati- facta hospitali bus, in quibus aliquid disponi contigerit et militiae. in favorem et commodum eorumdem hospitalis et militiae, ut, sub excommunicationis poena, dispositionem huiusmodi, quanto citius commode poterunt, magistro et conventui dicti hospitalis, vel alteri, per quem id poterit ad ipsorum magistri et conventus notitiam pervenire, intimare curent.

§ 148. Ipsis quoque notariis et confessoribus eorumdem decedentium, in suorum

ad subvenien-

Notarii et remissionem peccatorum, eisdem testanticonfessores et bus et confitentibus commemorare non tentur infirmos omittant ut ad tam pia opera, quae in dum huic Reli- dicta Religione exercentur, manus porrigant adiutrices, praecipimus. Et quoscumque christifideles, ac praesertim confratres confraternitatis huiusmodi pro tempore existentes, ad id per viscera misericordiae D. N. I. C. hortamur.

legiis confraternititis.

§149. Quodque decedentes pro tempore Decedentes in hospitali praefato, et hospitalis ac pauinsistentes ob- perum leprosorum eorumdem obsequiis sequiis hospi- pro tempore insistentes, utriusque sexus, omnibus privi-quamdiu perseveraverint in obsequiis huiusmodi dumtaxat, eisdem omnibus privilegiis, facultatibus et gratiis, quibus confratres in libro hospitalis huiusmodi descripti pro tempore potientur et gaudebunt.

facultas compo-

§ 150. Quodque magister pro tempore M. magistii et conventus dicti hospitalis, suique de nendi de usuris, eorum licentia pro tempore legitimi comdis iniunctis missarii, nuncii vel procuratores, de usupoenitentiis, le ris, rapinis, incendiis (non tamen ecclevel eius mem- siarum damnis datis), et alio quocumque relictis ad pios nomine, titulo vel modo male ablatis vel illicite acquisitis (si tamen verus dominus, cui eorum restitutio fieri deberet, ignoretur), de poenitentiis a sacerdotibus confitentibus impositis, redimendis seu commutandis; necnon legatis ad hospitale ipsum seu cius membra debitis vel alias indistincte ad pios usus relictis, ad utilitatem ipsius hospitalitatis et militiae, componere possint, ita quod detinentes ad aliam restitutionem minime teneantur.

blicandi indulgentias:

§ 151. Necnon quod singulis annis, in Facultas pu- die dominica Palmarum usque ad eius octavam inclusive, et in die festo Nativitatis SS. D. N. Iesu Christi et aliis diebus benevisis magistro et conventui et corum commissariis, quibuscumque christifidelibus manus adiutrices, pro substentatione dictae Religionis eiusque membrorum, porrigentibus, indulgentias plenarias et ge-

nerales peccatorum omnium remissiones ubique solemniter, etiam cum processione et appositione truncorum et crucis in medio ecclesiarum, publicare et impartiri. Poenitentiarios cum virgis (ut moris est) desuper deputare, et alia facere, quae circa huiuscemodi facultatum et indulgentiarum ac peccatorum remissionem, executionem et confessionem quomodolibet necessaria et opportuna fuerint.

§ 152. Quodque antiquas et novas sanctas confratrias S. Lazari omni tempore que instituendi. et in quibuscumque locis erigere, ordinare et instituere, ac publicari facere, ac quoscumque christifideles in confratres recipere, illisque confessionalia concedere. Ita quod quaecumque institutiones, erectiones et ordinationes dictarum confraternitatum, absque moderni et pro tempore existentis magistri dicti hospitalis expresso consensu, in membris, ecclesiis et locis huiusmodi pro tempore factae, nullius sint roboris vel momenti.

oratoria, ecclesias, cappellas, altaria et Sancii Lazari loca Religionis et militiae huiusmodi, in sint huic Ordioi quibuscumque partibus existentia, sub invocatione S. Lazari intitulata, etiam si non sint possessa vel recepta per magistrum ac fratres praefatos, nihilominus moderno et pro tempore existenti magistro generali et conventui huiusmodi subiecta et, tamquam membra dicti hospitalis ab eo dependentia (adinstar aliorum annuatim respective contribuentium), contributorias et contributoria esse; ac per ipsum generalem magistrum et conventum seu eorum legitimos commissarios visitari et reformari; illorumque rectores

§ 154. Et cum eis confratribus tantum, Eiusque priviut commodius Altissimo deservire pos-legiis utantur. sint, omnibus et singulis facultatibus,

et gubernatores (si de iure amovendi fue-

rint) amoveri: et aliae personae idoneae

loco eorum deputari possint.

Confratrias-

§ 153. Ac omnia et singula hospitalia,

privilegiis, immunitatibus, gratiis, plenariis indulgentiis et peccatorum remissionibus praedictis, quocumque tempore et in quibuscumque locis, libere uti, etiam in illis partibus et locis, in quibus indulgentiae pro fabrica basilicae Principis Àpostolorum de Urbe publicatae extiterint.

talium S. Lazari indulgentias publicare;

§ 155. Necnon quod priores et prae-Priores hospi- ceptores quorumcumque hospitalium et quando possint domorum, a dicto hospitali Sancti Lazari dependentium et illud in caput suum recognoscentium, praedictam plenariam indulgentiam et peccatorum generalem remissionem in die festo Dominicae Palmarum et per eius octavam et aliis benevisis diebus, ut supra, publicare.

deputare:

§ 156. Et si in sacerdotio constituti Confessiones- fuerint, per se vel alium seu alios probos; vel confessores si vero sacerdotes non fuerint, per alios probos, idoneos et honestos viros, saeculares vel cuiusvis Ordinis regulares sacerdotes, in suis hospitalibus ac domibus praefatis tantum, confessiones quorumcumque audire, et cum huiusmodi confitentibus quibuscumque facultatibus et indulgentiis ac peccatorum remissionibus uti, ac easdem illis (de licentia tamen expressa magistri pro tempore existentis et conventus praefati hospitalis singulis annis renovanda) impartiri plene et libere possint; aliis vero temporibus sint sicuti alii sacerdotes nullam a Sede praefata facultatem habentes.

nolis sonantibus colligere;

§ 157. Possint tamen collectas solitas Eleemosynas et consuetas nolis et campanellis sonantibus (citra tamen publicationem indulgentiarum ac traditionem confessionalium) omni tempore, in terminis suis (de licentia magistri pro tempore et conventus huiusmodi singulis annis renovanda, et non aliter) facere.

§ 158. Ac nolas seu campanas porcis Nolas anima- seu aliis quibusvis animalibus, quae eilibus oblatis dem S. Lazaro offerri contigerit, appenappendere; dere, seu aliqua nota subsignare.

§ 159. Quodque magister et conventus ac eorum nuncii ac commissarii praefati, etiam in locis, in quibus fratres Ordinis Minorum de Observantia vel commissarii apostolici pro fabrica basilicae huiusmodi pro tempore deputati fuerint, quascumque facultates et indulgentias solemniter ubique, cum appositione truncorum et crucis in ecclesiis, publicare, et facultatibus, privilegiis et gratiis ipsi hospitali concessis uti.

An. C. 1565

ubiq. publicare.

Indulgentias

§ 160. Necnon quod, durante quacumque suspensione temporali indulgentia- gentiae non inrum et gratiarum, etiam pro cruciata quam suspencontra infideles, cuicumque imperatori, regi aut principi christiano concessarum vel in posterum concedendarum, indulgentiae etiam plenariae ac omnes facultates et gratiae, eidem hospitali illiusque magistro, conventui, fratribus et membris per praedecessores nostros et nos ac etiam Sedem praefatam concessae, non intelligantur suspensae, sed in suo pristino et vero valore et firmitate existant et permaneant.

§ 161. Necnon etiam, ob reverentiam Fratres pos-Sancti Lazari, ut liceat ipsis fratribus in sint in ecrum corum ecclesiis missas et alia quaecumque divina officia legere, vel etiam alta voce celebrare, vel per alios presbyteros idoneos celebrari facere.

§ 162. Ac omnibus et singulis christi- Sacramenta infirmis hospit. fidelibus et leprosis pauperibus infirmis, ministrare; in dictis hospitalibus pro tempore degentibus, ecclesiastica sacramenta ministrare.

§ 163. Ac eorum et aliorum quorumcumque fidelium corpora mortuorum id pelire; eligentium et petentium, in coemeteriis et ecclesiis dictorum fratrum ecclesiasticae tradi sepulturae.

Mortuos se-

§ 164. Ac verbum Dei in ecclesiis ipso- Verbum Dei rum, pauperibus ipsis et leprosis huiusmodi proponere et proponi facere, quoties eis visum fuerit expediri, alicuius

militer volumus et ordinamus.

scia, dummodo iudicent.

§ 165. Et insuper eisdem moderno et Concessio pro tempore existenti magno magistro et quorum que conventui, ac singulis militibus et aliis legiorum, gra- personis hospitalis et militiae huiusmodi, tarum, evem-ptionum et a- quod omnibus et singulis privilegiis, imliarum faculta- munitatibus, iurisdictionibus et exemroncessar, vel ptionibus, etiam per viam exequutionis 1 in futurum con- in ipsa onerum impositione, dispensatiopitalibus et mi- nibus, indultis, concessionibus, disposilitiis respective tionibus, honoribus, gratiis 2 hucusque S. Hierosolymit., Ioannis Hierosolymitani, Sancti Iacobi de Sancti lacobi de Spatha, Sancti Stephani militiis, ac Sancti Antonii Vienn., Spiritus in Saxia de Urbe et Sancti Antonii Sancti Spiritus de Urbe, ac S. Viennensis hospitalibus, Religionibus et Stefuni in Thu-Ordinibus, corumque locis, personis, reconcil. Trident. bus et bonis, per quoscumque Romanos non repugnent, Pontifices, etiam praedecessores nostros, tertii non pro- ac etiam per nos et Sedem praesatam seu concilia generalia vel alios quoscumque, in genere vel in ispecie, etiam ad imperatorum, regum ac aliorum principum instantiam, vel motu proprio aut alias quomodolibet concessis et in futurum concedendis, et quibus hospitalia, Religiones et militiac huiusmodi, ac eorum magni magistri, conventus, fratres et milites utuntur et potiuntur et gaudent, ac uti poterunt quomodolibet in futurum, pariformiter, et absque ulla penitus differentia, uti, potiri et gaudere in omnibus et per omnia libere et licite valeant, eisdem auctoritate et tenore, etiam perpetuo, concedimus et indulgemus; ac ea omnia et singula, prout concessa fuerunt et in dies concedentur, eorumque omnium et quarumcumque literarum desuper quomodolibet confectarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis et insertis habentes, moderno et pro tempore existenti magno magistro et conventui ac hospitali Sancti Lazari et militiae, eorumque mili-

1 Exceptuationis loco exeguntionis habet Bullarium Ordinis Mauritiani (R. T.). 2 Cherub. et Bullarium Ord. Mauritiani hie addunt libertatibus, favoribus, antelationibus, restitutionibus, reintegrationibus et aliis quibusvis gratiis (R. T.).

licentia super hoc minime requisita, si- | tibus et personis, ac eorum hospitalibus, praeceptoriis, domibus, leprosariis, beneficiis, cappellis, ecclesiis, locis, rebus et bonis elargimur, ac concessa esse, et eos illis ubilibet, in genere vel specie, uti, potiri et gaudere libere posse volumus, decernimus et declaramus, ordinariorum locorum aut cuiusvis alterius licentia vel consensu desuper minime requisitis. Ita quod super illis vel eorum occasione per ipsos ordinarios aut quosvis alios molestari, perturbari vel inquietari non possint, dummodo concilio Tridentino praedicto non repugnent, et dictis hospitalibus et militiis ac juribus cuiuslibet alterius tertii non praeiudicent. Ita tamen ut (quoad exemptiones) iurisdictio ordinariorum, tam ea quae de iure communi eis competit, quam quae ex decretis dicti concilii Tridentini eisdem est attributa, semper salva existat.

> § 166. Praeterguam tamen in iis casi- Exemptio hubus, in quibus concilium praefatum ex- ius Religionis in omnibus capresse excepit et exemit Religionem Sancti sibus, ubi concilium Trident. Ioannis Hierosolymitani, in quibus et haec excipit Relig. Sancti Lazari Religio et militia excepta et Hierosotymit. exempta pariter intelligatur.

§ 167. Et quoad indulgentias, prout hos- Concessio inpitali Sancti Spiritus concessae sunt et in spitalis s. spifuturum concedentur, concedimus et ritus de Urbo. clargimur.

dulgentiar. ho-

§ 168. Praeterea volumus et decernimus quod tam praesentium quam aliarum privilegior. et mandatorum M. quarumcumque literarum apostolicarum magistri arctel, seu earum transumptorum, ac manda- sonaliter exetorum magistri et conventus praesato- cuta. rum publicatio et affixio, in singulis prioratibus, praeceptoriis, membris et beneficiis Religionis huiusmodi factae, perinde arctent, ac si contra contentos sub eisdem personaliter factae essent, facta tamen in primis diligentia de illis personaliter reperiendis in dictis locis.

§ 169. Et nihilominus statuimus ac Suscipientes dictis magistro et conventui perpetuo con- babitum extra cedimus quod si quisquam priorum, a Rom. Pontif.,

conventu com-

infra annum in praeceptorum, militum et fratrum dicti parere tenean- hospitalis, crucem vel habitum extra ditur, alias pri- ctum conventum, etiam a Romano Pontifice vel de eius licentia receptum, gestans, intra annum, postquam illum susceperit, aut sibi de prioratu, praeceptoria, officio vel beneficio hospitalis huiusmodi provisum vel alias in eius favorem dispositum fuerit.

neantur.

§ 170. Ac quicumque alius dictae mi-Possidentes litiae beneficium vel pensionem obtinens Ordinis, vel fru- aut fructus percipiens, quandocumque ctus aut pen-siones perci- pro servitiis Religionis aut alias evocatus, pientes, vocati, seu in solutione iurium communis aerarii morosus fuerit et citatus, coram dictis magistro et conventu personaliter non comparuerit, ac illis obedientiam aliaque iura debita non praestiterit, tempore sibi ad id praefigendo elapso, habitu, dignitate, administratione et beneficio ac quocumque honore et officio, alias iuxta formam stabilimentorum et privilegiorum praedictorum, eo ipso careat, privatusque censeatur, seu, si videbitur, privari possit. § 171. Nec ulla huius statuti deroga-

Nulla exemptio tio aut exemptio realis vel personalis seu obedientiam M. alia gratia praeservativa, etiam motu, magistri, quo-minus vocati scientia et potestatis plenitudine similibus comparere 12- quomodolibet pro tempore facta seu conneantur. cessa, contra praemissa valeat.

privationem.

§ 172. Nec magister et conventus prae-Magister et fati illis parere teneantur, sed, illis non sint disponere obstantibus, de prioratu, praeceptoria, de benediciis va-cantibus per dignitate, officio vel beneficio, sic aut per privationem huiusmodi vacante, iuxta stabilimenta et alia praemissa, libere disponi aut illa alias per eum vel eos, ad quem seu quos antianitatis vel alio iure pertinet, acceptari possint.

tivae.

§ 173. Decernentes omnia et singula Clausulae hu- praemissa ac praesentes nostras literas nis praeserva- nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae defectu notari vel impugnari aut argui posse: neque illa om-

nia et singula praemissa, tamquam eisdem magno magistro et conventui, militiae vel militibus, partim, videlicet quoad antiqua, restituta; et, quoad nova, ex causa onerosa concessa, sub quibusvis, tam praesentium quam similium vel dissimilium gratiarum, in genere vel in ispecie, suspensionibus ac derogationibus, revocationibus, limitationibus, alterationibus, aliisque contrariis dispositionibus a nobis et a successoribus nostris, et a Sede praefata, quavis de causa, quantumlibet iustissima, pro tempore emanata, comprehendi, sed semper ab illis excepta, et quoties illa emanabunt, toties in pristinum statum restituta et de novo, etiam sub data per magnum magistrum eligenda, concessa esse et censeri. Necnon praemissis ac praesentibus literis, etiam per quascumque literas apostolicas, etiam quasvis clausulas, generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias efficaciores et insolitas, ac etiam irritantia decreta, sub quacumque verborum expressione, in se continentes, nullatenus derogari posse, nec quoad illa derogatum censeri, nisi tenor illarum de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et huiusmodi derogationes consistorialiter factae, et per trinas distinctas literas eumdem tenorem continentes tribus distinctis similibus vicibus magno magistro et conventui praefatis intimatae et insinuatae fuerint, ac ipsorum magistri et conventus ad id expressus accedat assensus; et aliter factas derogationes nemini suffragari, ac magistrum et conventum praefatos ad parendum literis derogatoriis huiusmodi et decretis super illis processibus, ac illorum exequutoribus et subexequutoribus, eorumque mandatis et monitionibus minime teneri, sed illos literarum huiusmodi executionem omnino impedire, nec ratione resistentiae censuris ecclesiasticis per eosdem exequatores vel subexeguatores latis innodari posse.

§ 174. Et sic, in praemissis omnibus et Decretum ir- singulis, per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales et causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere. Et quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

haius constitufacultates.

§ 175. Quocirca venerabilibus fratribus Exequatores nostris Galesinensi et Montissasconensi tionis corumque episcopis, ac pro tempore existenti Curiac causarum Camerae Apostolicae generali auditori per apostolica scripta, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte magistri, priorum, praeceptorum, militum et fratrum Sancti Lazari praedictorum, seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes literas et in eis contenta huiusmodi firmiter observari. Ac easdem militiam et magistrum et conventum, fratres, religiosos, omnesque et singulos alios, quos ipsae praesentes literae concernunt, illis pacifice gaudere. Non permittentes cos vel corum aliquem desuper contra praesentium tenorem quomodolibet molestari, perturbari vel impediri. Contradictores et rebelles quoslibet per censuras et poenas ecclesiasticas, et etiam pecuniarias, corum arbitrio moderandas, ac alia opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, ac quoscumque, quorum intererit, etiam per edictum publicum locis

publicis affigendum, constito summarie de non tuto accessu, citando, ac quibus et quoties inhibendum fuerit, etiam simili edicto, sub eisdem poenis et censuris inhibendo, ipsasque censuras et poenas ecclesiasticas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 176. Non obstantibus praemissis, ac Ciausulae confelicis recordationis Bonifacii Papae VIII, stantium deropraedecessoris nostri, qua cavetur ne quis gatoriae. extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae diocesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praefata deputati, extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant; et de duabus diactis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, ac Lateranensis concilii novissime celebrati; ac nostris de unionibus committendis ad partes, vocatis quorum interest et exprimendo valore fructuum, tam uniendorum beneficiorum, quam eorum, quibus fit unio; necnon de non expediendis literis reservatis 1 alicuius pensionis, nisi de consensu illam solvere tune habentis, ac quibusvis aliis apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; ac dictorum hospitalium, militiarum et Ordinum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, ac quibusvis privilegiis, indultis ac literis apostolicis, etiam ordinariis et aliis militiis praefatis, ac quibusvis ecclesiis, monasteriis, Ordinibus et locis, etiam fabricae basilicae S. Petri de Urbe, ac Cruciatae Sanctae, eorumque personis, sub quibuscumque te-

1 Reservationis, Cherub. (R. T.).

noribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam ad imperatorum, regum, reginarum, ducum et aliorum instantiam, etiam consistorialiter et motu simili et alias quomodolibet, etiam per nos, etiam pluries, concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, non autem per clausulas generales id importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse pari motu derogamus et sufficienter derogatum esse decernimus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

dentini præser-

Transumptorum fides.

insertione non M. magistri.

§ 177. Et quoniam per praesentes con-Concibi Tri- cilii Tridentini constitutionibus et decrevatio circa om- tis in aliquo praeiudicare non intendinia hie dispo- mus, volumus quod in omnibus et singulis gratiarum aliisque capitibus praemissis clausula dummodo concilio Tridentino non repugnent apposita et repetita censeatur.

> § 178. Verum, quia difficile foret etc. § 179. Quodque in literis seu gratiis

Praesentium praesentium vigore concedendis, casdem egent gratiae praesentes inserere iidem Ioannottus et pro tempore existens magnus magister et conventus minime teneantur; ac gratiae ipsae quibusvis personis per Ioannottum, et pro tempore existentem magnum magistrum et conventum huiusmodi, iuxta tenorem earumdem literarum, pro tempore concessae valeant, et illis suffragentur in

Bull. Rom. Vol. VII.

omnibus et per omnia, perinde ac si eædem praesentes literae de verbo ad verbum in eis insertae forent.

§ 180. Nulli ergo omnino hominum Sanctio poeliceat etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, iv nonas maii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 4 maii 1565, pontif. anno vi.

### CXI.

Nuncii apostolici et alii ad principes destinati, favores ab eis procurare, aut illis uti nequeant, ad obtinendas dignitates apud Sedem Apostolicam ipsis vel eorum consanguineis et necessariis conferendas.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Etsi Romanum Pontificem, quem Do- Promium. minus omnipotens in persona Principis Apostolorum Ecclesiae militanti sponsae suae praeficere dignatus est, in eius universo corpore a noxiis, quae passim in illud irrepunt, praeservando plurimum decet esse sollicitum, in hoc tamen eum multo magis invigilare necesse est, ne per importunum suorum propriorum ministrorum, qui frequenter ab eius latere ad diversos orbis principes peregre mitti solent, ambitum, dum videlicet eorum nonnulli inordinato cursu ad dignitates quaslibet anhelant, et ad hoc, principum favores demerendo, pontificiam et Ecclesiae, pro qua missi fuerunt, causam vel impudenter prodere vel certe remissius agere non verentur, genuinus ille clericalis candor deturpetur, debitus praelatorum pudor inter laicos requiratur, integritatis antiqua persuasio minuatur, et, ob illorum fluxam fidem immoderatamque cupidita-

tem, ecclesiasticus ordo scandalose blasphemetur.

constitutionis.

§ 1. Sane considerantes quod annis Causa istius praeteritis aliqui quorumdam Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, ac etiam nostri et Apostolicae Sedis nuncii ad diversos principes saeculares, etiam pro seriis gravibusque dictae Sedis negociis, missi, muneris sui decorisque nimium obliti, in detestandam praelaturarum aliorumque ecclesiasticorum, atque adeo cardinalatus, honorum ambitionem collapsi, ad illos alia qualibet quam sanctissima Aaronis via pervenire satagentes, commendatitias super hoc literas et indebitos favores ab ipsis principibus emendicare non erubuerunt, et quod eis recto tramite gradiendo non dabatur, assiduis, et quibus non obsequi difficile fuisset, principum efflagitationibus extorserunt, in suimet, qui per ostium non intrarunt, animarum periculum et pravum aliorum exemplum.

tantur ad obtin. pressis.

§ 2. Nos itaque, reseratum his artibus Inhibetur nun- aditum huiusmodi, ne ceteris item pateat, ciis et aliis ne diligenter occludendum esse censentes, quos mittuntur habita etiam cum venerabilibus fratribus rent, illisque u- nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardidignitates, sub nalibus, in consistorio nostro secreto, matura super hoc deliberatione, ac de illorum consilio et unanimi assensu, hac perpetuo valitura sanctione, universis et singulis nostris et quorumvis Romanorum Pontificum successorum nostrorum nunciis, aliisque, ad quosvis imperatores, reges, reginas, duces et alios saeculares principes pro tempore, ex quavis causa, missis, cuiuscumque status, gradus, ordinis vel præeminentiae sint, etiam si episcopali, archiepiscopali, patriarchali vel alia maiori praefulgeant dignitate, in virtute sanctae obedientiæ, et sub maioris excommunicationis latae sententiae, ac privationis omnium et singulorum ca-

aliarum ecclesiarum, ac monasteriorum, etiam consistorialium, necnon aliarum dignitatum, etiam maiorum et principalium, personatuum, administrationum et officiorum, ac canonicatuum et praebendarum, ceterorumque beneficiorum ecclesiasticorum, cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, etiam ex quibusvis concessionibus et dispensationibus apostolicis, in titulum, commendam, administrationem et alias quomodolibet, ac etiam Romanae Curiae et aliorum, etiam saecularium, cuiuscumque qualitatis, etiam quae ex causa onerosa assecuti fuerint, officiorum per eos obtentorum, ac inhabilitatis ad illa et alia similia vel dissimilia in posterum obtinenda, necnon infamiae perpetuae per contrafacientes eo ipso incurrendis poenis, auctoritate apostolica, harum serie districtius inhibemus ne deinceps similes imperatorum, regum, reginarum, ducum aut aliorum principum saecularium commendationes, preces aut alios, etiam vocales aut in scriptis, favores ad aliquas pontificias aut alias dignitates, saeculares vel regulares, aut ctiam cardinalatus vel alios honores et officia ecclesiastica consequendum, aut sibi vel aliis consanguineis et necessariis suis quoquomodo per ipsum Romanum Pontificem conferenda, per se vel alium seu alios, directe vel indirecte, quomodolibet ambire seu procurare, neve illis, etiam ultro sibi per principes sponte oblatis, uti praesumant vel audeant, eadem auctoritate et praesentium tenore statuentes quod omnes et singuli in praemissis delinquentes, nulla alia monitione praecedente, et absque processu desuper habendo, sententias et poenas praemissas irremissibiliter eo ipso incurrant.

§ 3. Quodque ad illos sententias et Literae prinpoenas huiusmodi damnabiliter incurrisse cipum, vei eothedralium, etiam metropolitanarum, et legitime probandum et omnino convin-preces, sed ctae sufficiunt præfatos inobedientes.

Apostol. porre- cendum solae principum ipsorum literae ad condemnan, vel preces, etiam per suos apud Sedem praedictam oratores verbo tenus porrectae, plenam, indubiam et sufficientem, in iudicio et extra, fidem faciant, nec ad id alterius probationis adminiculum requiratur.

ritans.

§ 4. Ac decernentes ita per quoscumque Decretum ir- iudices et commissarios, ctiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; necnon ex nunc irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

fectus publicationis

§ 5. Ne quis autem inhibitionis et statuti Forma et of- praedictorum ignorantiam praetendere valeat, volumus praesentes literas in basilicae eiusdem Principis Apostolorum de Urbe et Cancellariae Apostolicae valvis per aliquem ex cursoribus nostris, earum exemplum ibi affigendo et dimittendo, publicari; publicationemque et affixionem huiusmodi singulos, et post duos menses immediate sequentes, non secus afficere, ligare et perinde arctare, ac si literae ipsae personaliter illis intimatae fuissent.

rogatoriae.

§ 6. Non obstantibus quibusvis consti-Clausulae de- tutionibus et ordinationibus apostolicis ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Sanctio poenalis

§ 7. Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, xv kalendas iunii, pontificatus nostri anno vi.

+ Ego Prus catholicae Ecclesiae episcopus.

Sequentur Cardinalium subscriptiones et publicatio.

Dat. die 18 maii 1565, pontif. anno vi.

### CXII.

De computorum exhibitione ac redditione rationis coram officialibus Camerae Apostolicae de iis, quae reformationem praecesserunt 1.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

§ 1. Volentes opportune providere ne, Causae huiusco ex eo quod, in reformatione officii Ca-faciendo derla merae nostrae Apostolicae novissime a nobis edita, rationibus in ipsa Camera reddendis formula quaedam nonnullorum forsan nimis scrupolosorum iudicio subdifficilis sit tradita, ipsarum rationum redditio, potissimum quoad praeteritum tempus, de quo rationes ipsas, more ante ipsam reformationem servari solito, conscriptas esse accepimus, retardetur: quod si fieret, gravi nobis et eidem Camerae damno cederet.

§ 2. Idcirco, motu proprio et ex certa Declarat quonostra scientia, ac de apostolicae potesta- modo de iis, tis plenitudine, decernimus omnia et sin-tionem praccesgula rationes et computa, de quibusvis re- possit ratio. bus et negociis ad eamdem Cameram pertinentibus, seu illius interesse quovis modo concernentibus, in quibus scilicet agatur de tempore ante kalendas huius mensis elapso, posse et debere impune exhiberi, et praesentari ac recipi et admitti, necnon videri, dari et solidari, citato tamen dictae Camerae nunc et pro tempore existente commissario generali, et cum illius interventu, iis modo et forma, qui ante editam novissimam reformationem praedictam circa haec servari consueverant.

- §3. Sicque per quoscumque judices et sic inhet jucommissarios, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quo-
- 1 Ex Regest. in Archiv. Vatic. Huiusmodi reformationem vide supra in constitutione xxxi, Romanum decet, pag. 97.

quam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

da huinsmodi

traciorum

- § 4. Mandantes propterea dilectis filiis De registran- camerario et thesaurario generali nostris, declaratione in necroon clericis eiusdem Cameræ præsidenhbris Camerae. tibus, ipsius Camerae notariis ceterisque, ad quos spectat, seu in futurum spectabit, prout ipsos et unumquemque ipsorum tangit, et in futurum tanget, sub censuris ecclesiasticis et duorum millium ducatorum auri eidem Camerae inferendorum, aliisque nostri arbitrii poenis, uti decretum nostrum huiusmodi ac praesentes nostras et in eis contenta quaecumque in eadem Camera recipiant et admittant, ac in libris eiusdem Camerae registrari facientes, omnino exequantur et observent, faciantque ab aliis inviolabiliter observari.
  - § 5. Non obstantibus dicta novissima Derogatio con-reformatione nostra ac super illa a nobis editis plumbo literis, quibus omnibus, ctiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio aut aliqua alia exquisita forma servata foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observanda, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

tium signatura tenet.

§ 6. Earumdem praesentium solam sisotepraesen-gnaturam sufficere, et ubique, in iudicio et extra, in Romana Curia et extra, plenam fidem faciant, absque aliqua registratura, datae appositione, regula contraria non obstante; seu, si videbitur, desuper literas etiam per breve nostrum, etiam cum omnium et singulorum praemissorum aliorumque necessariorum specificatione et expressione, ac scripturarum quarumlibet

ad verbum, si videbitur, insertione aliisque clausulis, verbis et cautelis necessariis et opportunis, adeo quod contraria quaecumque prorsus tollantur, et non obstantibus, etiam sub die vigesima mensis maii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, pontificatus nostri anno vi, vel alia data, expediri posse decernentes.

Placet, motu proprio. I. Dat. die 20 maii 1565, pontis. anno vi.

### CXIII.

De subrogando indice in locum collateralis senatoris Urbis absentis vel infirmi 1.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

§ 1. Cum, sicut accepimus, inter ce- Ab absentia teros Curiae Capitolinae almae Urbis no- vel infirmitate strae iudices, duo videlicet, primus et se-lateralis partes cundus senatoris collaterales nuncupati, num patiebanqui a Romano Pontifice pro tempore existente deputantur, iurisdictionemque separatam habent, existant; et saepenumero accidat quod, ob ipsorum collateralium infirmitatem seu a Romana Curia absentiam, eorum tribunalia partesque inibi litigantes damnum non modicum ac expensas patiuntur.

§ 2. Nos igitur, praemissis, quantum in tali casu possumus, providere volentes, motu si- sedere potest mili, et ex corta nostra scientia, quod de index criminacetero de consensu senatoris, aliquo ex di- vel alter collactis collateralibus infirmo, seu a Romana Curia absente existente, alter eorumdem collateralium praesens, et non infirmus, seu locumtenens sive iudex criminalium ciusdem senatoris pro tempore existens, eam et talem qualem ipse collateralis exercet et, si praesens esset, exerceret, iustitiam exercere: ac ipsius collateralis infirmi vel absentis locum et loco sui sedere. Necnon quascumque, etiam diffini-

1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

tivas, sententias proferre, ac quaecumque decreta in quibuscumque contractibus apponere libere et licite possint et valeant.

Clausulae.

§ 3. Et ita per quoscumque iudices etc., sublata etc., iudicari etc. debeat; ac irritum etc., si secus etc., decernimus et declaramus.

derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et Obstantium ordinationibus apostolicis ac dictae Curiae statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, etiam iuramento, etc. roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis eidem Curiae per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, sub quibuscumque verborum formis ac cum quibuscumque clausulis et decretis, quomodolibet concessis etc. et concedendis etc., quibus omnibus etc., tenores etc., hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

§ 5. Volumus autem praesentium solam Sola signatura signaturam sufficere et ubique fidem fasufficit. cere, in iudicio et extra, regula contraria non obstante.

> Placet, motu proprio. I. Datum Romae apud Sanctum Petrum, decimo kalendas iunii, anno sexto. Dat. die 23 maii 1565, pontif. anno vi.

### CXIV.

Institutio Archivii Vaticani Sedis Apostolicae, cum deputatione ac facultate commissarii ubique libros extrahendi1.

Dilecto filio nostro Marco Antonio tit. S. Marcelli presb. cardinali Amulio vocato

# Pius Papa IV.

Dilecte fili noster, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum inter gravissimas curas, quibus Promium. assidue, pro christiana republica admini-1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

stranda, distinemur, statutum nobis sit cum ad publicam utilitatem, tum ad privatam Romanorum Pontificum commoditatem, tabularium seu archivium eorum omnium, quae ad nos et Sedem Apostolicam quoquomodo pertinent, conquisitis undique et transcriptis, non in alma modo Urbe et ditione nostra ecclesiastica, verum per universum terrarum orbem, exemplaribus, libris, voluminibus et aliis scripturis, in Palatio nostro Vaticano, quanta possumus diligentia, parare atque instruere.

§ 1. Animoque nostro revolventes cui- Erecto archinam praestantis ingenii viro ex cardina- vio praesicit Amulium. lium ordine procurationem hanc adeo laudabilem et honorariam demandaremus, tu nobis in primis occurristi, cuius certe diligentiam et doctrinam, pari quidem cum industria ac prudentia coniunctam, maxime semper probavimus. Ita quod munus hoc quemadmodum nos libenti animo tibi deferimus, ita ut, pro singulari tui animi in tam egregia monumenta propensione, alacri studio, opera et sollicitudine, opus ipsum primo quoque tempore aggredi ac promovere curabis.

§ 2. Nos enim, ut id facilius exequi Facultas ubivaleas, circumspectioni tuae, ut tam ex di libros, codibibliotheca nostra Vaticana, quam qui- ces, aliaq mobusvis aliis locis, et praesertim ubi supellex nostra custoditur et conservatur. atque etiam arce Sancti Angeli, ceterisque, tam publicis quam privatis, bibliothecis eiusdem Urbis ac Status nostri Ecclesiastici, ac denique ex totius orbis civitatibus, oppidis, provinciis, atque etiam ecclesiis, monasteriis, sacrisque domibus quaecumque exemplaria, libros, volumina, scripturas ac Summorum Pontificum regestra, quae ibi esse intellexeris, per te vel alios probos, eruditos ac fideles viros ad id a te deputandos describi; et, si id tibi videbitur, etiam scripta originalia ex civitatibus nostris Avinionensis, Bononiae, Perusiae, Assisii.... Anagniae,

Viterbii, Ravennae, Maceratae, ex quibus aliisve facere atque curare; descriptaque ac deleta in archivio huiusmodi reponere et collocare, ceteraque omnia, ad hoc negotium conficiendum necessaria et opportuna, gerere, mandare et exercere libere et licite valeas, plenam et liberam, auctoritate apostolica, tenore praesentium, facultatem concedimus et potestatem.

tatur, ut eidem ces etc.

§ 3. Quo circa omnes et singulos ea-Omnesadhor dem exemplaria, libros, volumina, scritradant codi- pturas et regestra habentes seu custodientes hortamur et requirimus in Domino, eisque, si opus fuerit, etiam in virtute sanctae obedientiae mandamus ut illa tibi vel tuis scribis, habita per ipsos, ex scripto manu vestra facto, de eis receptis fide ac restituendis promissione, benigne transcribenda, prompte ac liberaliter tradant, concedant et accommodent.

singulis vicibus librum licet extrahere.

§ 4. Volumus autem quod tibi non li-Archivistae ceat nisi librum vel regestrum unum, sinnonnisi unum gulis vicibus, e bibliotheca Vaticana sumere, nec alium inde habere, antequam primum restitutum fuerit; quodque, quando tibi placuerit, librarios quot volueris, ad transcribendos libros qualescumque eiusdem bibliothecae, in eam intromittere possis.

§ 5. Exemplis vero seu transumptis Harum lite- harum literarum eandem fidem haberi, pus danda fides. quae eisdemmet literis adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae; et nostrae huic voluntati nihil omnino obstare decernimus.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die decimaguinta iunii, millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 15 innii 1565, pontif. anno vi.

1 Legendum hîc forsan ex quibus aliisve describi facere atque deferri curare; descriptaque ac delata etc. (R. T.).

CXV.

Privilegium abbatum congregationis Cassinensis, alias S. Iustinae monachorum, Ordinis S. Benedicti, utendi pontificalibus, benedicendique populum et consecrandi lapides pro altarium usu 1.

Plus Papa IV, dilectis filiis praesidenti et visita. toribus congregationis Cassinensis, alias Sanctae Iustinae de Padua, salutem et apostolicam benedictionem.

Sedis Apostolicae circumspecta benignitas devotorum consuevit iustis annuere votis, et his, quae divini cultus respiciunt augmentum animarumque salutem, libenter intendere.

Exordium.

§ 1. Exhibita siguidem nobis pro parte Causa concesvestra petitio continebat quod, cum in dulli. diversis monasteriis, necnon locis regularibus vestrae congregationis Cassinensis, alias Sanctae Iustinae de Padua, diversa altaria, cappellae, cappellaniae et alia pia loca in dies erigantur, et saepe, crescente numero presbyterorum religiosorum eiusdem congregationis, altaria benedicta deficiant.

§ 2. Nos, volentes commoditati religio- Indultum pro sorum dictae congregationis, ac eorum di baculo et midevotioni in praemissis opportune con-tra, et benedisulere, et ipsam congregationem favori- et lapides pro bus et gratiis prosequi, eidem congrega- altaribus consetioni et singulis illius abbatibus pro tempore existentibus, qui, licet quinquennales sint, nihilominus, ex privilegio apostolico eidem congregationi concesso, baculo pastorali ac mitra pontificali in ecclesia monasteriorum, in quibus abbates pro tempore deputati existunt, uti, et benedictionem pontificalem post divina officia christifidelibus inibi existentibus elargiri consueverunt, quoscumque lapides marmoreos vel porphyrios vel alios ad usum altarium portatilium accommodandos, pro usu quorumcumque utrius-

1 Huius congregationis antiquissimam originem et alia vide in Iulii II constitutione II, Super cothedram, tom. v, pag. 400.

que sexus dictae congregationis monasteriorum, prioratuum, ecclesiarum et aliorum piorum locorum, super quibus, intra claustra eorumdem monasteriorum et prioratuum seu septa ecclesiarum et aliorum piorum locorum huiusmodi, dumtaxat missae celebrari possunt, consecrare et benedicere, ordinariorum locorum licentia desuper minime requisita, libere et licite valeant, plenam et liberam licentiam et facultatem, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

servativae.

§ 3. Decernentes concessionem et in-Clausulae præ-dultum huiusmodi, necnon praesentes literas, sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus vel derogationibus, per nos et quoscumque Romanos Pontifices praedecessores et successores nostros quomodolibet factis vel faciendis, nullatenus comprehensas, sed semper exceptas ab illis existere; et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas et de novo concessas esse.

rogatoriae.

§ 4. Non obstantibus quibusvis, etiam Clausulae de-revocatoriis, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, per nos et per quascumque Cancellariae regulas editis et edendis, ceterisque contrariis quibuscum-

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vi iulii, millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 6 iulii 1565 , pontif. anno vi.

#### CXVI.

Impetrantes aliqua privilegia et gratias interesse Reverendae Camerae Apostolicae quomodocumque concernentes, infra tres menses a die impetrationis, in Camera Apostolica illu praesentare et registrari facere debent; alioquin illis, tamquam invalidis, uti non possunt.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Ingens humeris nostris jugiter incum-Exordium, bens expensarum onus ita nos premit et

excitat ut, nostrorum et Camerae nostrae Apostolicae rerum et iurium, sublatis quibusvis obstaculis, solertem curam habentes, eiusdem Camerae indemnitati, quantum in nobis est, consulere studeamus.

§ 1. Cum itaque, sicut nuper nobis in- Causao huius notuit, complures diversi status et con-constitutionis. ditionis personae varia privilegia, facultates, licentias et indulta sive concessiones, tam a nobis, quam pro tempore existentibus nostris et apostolicae Sedis legatis, eorum vicelegatis ac gubernatoribus, ac forsan aliis nostris et dictae Camerae ministris et personis, nimiis forsan ac taediosis quibusdam earumdem personarum precibus et instantiis in dies obtineant, seu potius extorqueant, quae cum a nobis seu legatis aut vicelegatis vel gubernatoribus ac ministris et personis huiusmodi, bona quadam fide, reque minus forsan quam par esset diligenter et accurate perspecta, concedantur, illa nonnumquam, immo saepius, in nostrum ac Camerae praefatae praeiudicium, gravamen et detrimentum non leve concessa

esse et emanasse conspicimus. § 2. Quapropter, in praemissis (ne aliis Impetrantes inprodesse cum velimus, nobis ipsis prae- dula concerninteresse Caiudicium inferamus) aliquantisper provi-merae debent dere volentes, praesenti nostra perpetua ses illa in Ca valitura constitutione et ordinatione, quam tare et registravim et naturam legis perpetuae ab omni-ri facere sub bus observandae penitus habere et obti- iis. nere decernimus, apostolica auctoritate et ex certa nostra scientia, harum serie statuimus et ordinamus quod omnes et singuli, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existentes, necnon etiam ducali, marchionali, comitali aut alia quavis saeculari ac patriarchali, archiepiscopali, episcopali seu etiam alia quacumque ecclesiastica dignitate, præeminentia et auctoritate, etiam cardinalatus honore, fulgentes, qui aliqua privilegia, gratias, facultates, licentias et indulta aut

ios bullae.

concessiones, quae aliqua ex parte, quavis ratione seu causa, directe vel indirecte, principaliter, sécundario vel accessorie, aut quovis modo, nostrum aut dictae Camerae qualecumque minimum interesse vel praciudicium, gravamen seu detrimentum concernere censebuntur, illa, infra tres menses a die eorum impetrationis computandos, in eadem Camera praesentare, ac ibidem registrare facere debeant et teneantur; alioquin, lapsis tribus mensibus eisdem, ac privilegiis, facultatibus, licentiis, gratiis ac indultis vel concessionibus huiusmodi non praesentatis, minusque registratis, illa, in iudicio et extra, nullatenus fidem facere possint, tamquam non concessa, nullaque et ipso iure invalida, ac nullius roboris vel momenti fuisse et esse et fore, neminique suffragari vel prodesse posse seu debere, respective habeantur et censeantur, prout nos illa ex nunc nulla et invalida, irritaque et inania, ac nullius roboris vel momenti fuisse et esse, neminique, ut praefertur, suffragari posse declaramus.

§ 3. Mandantes propterea in virtute Executoris sanctae obedientiae dilecto filio nostro deputatio pro observantia hu. Vitellotio Sanctae Mariae in Via-Lata diacono cardinali Vitellio nuncupato, moderno, et pro tempore existenti sanctae Romanae Ecclesiae camerario, quatenus praefatam nostri motus proprii cedulam, ac in ca contenta quaecumque, ab omnibus, quos illa concernunt et concernent in futurum, penitus et omnino ac inviolabiliter et inconcusse observari faciat et procuret.

§ 4. Decernentes ita, ut praefertur, per Decretum ir- dilectos filios eiusdem Camerae thesauritans rarium, praesidentes et clericos, aliosque ministros et personas, ac eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinales et alios quoscumque iudices, sublata etc., iudicari et definiri debere; irritum quoque etc., attentari.

§ 5. Privilegiis, facultatibus, licentiis, Clausulae degratiis, indultis et concessionibus, necnon constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

§ 6. Volumus autem quod praesentis Sola signatura motus proprii cedulae per quaecumque privilegia, gratias et indulta, etiam absque data et registratura, ut praefertur, concedenda, nisi cum illius specifica insertione, derogari nullatenus possit; quodque eius sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula seu constitutione apostolica contraria non obstante; seu, si consultius fore visum fuerit, literae, etiam ad perpetuam rei memoriam, latissime expediri possint.

Placet, motu proprio. I. Datum Romae apud S. Marcum, viii idus augusti, anno vi.

Die xxII augusti mdlxv admissa est haec cedula motus proprii ex decreto Camerae reg. in Camera et registrata libro secundo signaturarum sanctiss. D. N. Papae apud me notarium, fol. 74.

Admissio et

Hier. de Tarano. Dat. die 6 augusti 1565, pontif. anno vi.

### CXVII.

Revocatio omnium licentiarum et facultatum, practenguam ex causa vere onerosa concessarum, extrahendi frumenta, blada et legumina de locis Sedi Apostolicae mediate et immediate subicctis; et prohibitio de cetero catrahendi.

### Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Inter multiplices curas, quibus assidue Exordium. premimur, cas sollicitudinis partes a nobis non immerito suscipiendas esse arbitramur, per quas illis, quos supremae dignitatis nostrae pontificalis ratione iuris-

dictioni nostrae temporali subiectos esse cernimus, etiam in his, quae communem vitae usum et substentationem concernunt, opportune providetur; ac proinde nonnullas facultates, licentias et indulta hactenus, tam a nobis quam a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, quibusdam certis tunc suadentibus causis, concessa, quae praemissis obesse contuemur, aliis urgentibus magisque necessariis supervenientibus causis, pro nostra in cunctis solita providentia, interdum revocamus et annullamus, aliasque desuper disponimus, prout omnium communi utilitati et commoditati percipimus salubriter expedire.

constitutionis.

§ 1. Sane attendentes quod, licet Dei Causao huius omnipotentis gratia et benignitate in Statu nostro Ecclesiastico ea talis hactenus fuerit ac sit in praesentiarum annonae copia, quod ex ea Status eiusdem populi et subditi nostri facile commodeque ac vili pretio se suasque familias substentare possent; nihilominus, nimia lucri cupiditate multorum, forsan praetextu certarum licentiarum et facultatum eis, ut asserunt, concessarum, ex diversis dicti Status partibus et locis frumenta et alia blada ac legumina, in multarum, etiam pauperum, partium earumdem personarum praeiudicium et gravamen, extrahentium et alio asportantium, efficitur ut fere semper populi ac subditi ipsi, nimia annonae huiusmodi caritate rerumque penuria oppressi, quoad eorum qualemeumque substentationem et victum quotidianum non mediocriter, sed plusquani par sit nostramque deceat providentiam, patiantur.

§ 2. Nos igitur, quorum est prae ce-Revocatio teris per debitae provisionis nostrae miquarumcumque nisterium praemissis obviare, ac popufacultat., prae- lorum et subditorum praefatorum comsa vere onerosa moditatibus opportune consulere, et ne, li-

aliis prodesse quidam cum velint, nostri re- trahendi frurum penuria huiusmodi pergraventur, sa- menta, blada, et legumina ex tagere volentes, auctoritate apostolica et provinciis, ciex certa nostra scientia, ac de apostolicae ditionis ecclepotestatis plenitudine, praesentibus perpetuo valituris, eas omnes et singulas, praeterquam ex causa vere onerosa, solutionis videlicet et exbursationis pecuniarum, extrahendi frumenta et cuiusvis alterius generis blada et legumina, ex quibusvis provinciis, civitatibus, terris et locis, nobis ditionique nostrae ecclesiasticae mediate vel immediate subjectis, quibusvis communitatibus, universitatibus et personis, tam saecularibus, quam quorumvis Ordinum regularibus, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis existentibus, ac etiam ducali, marchionali, comitali aut alia saeculari dignitate et excellentia, necnon cardinalatus honore fulgentibus, per nos et praedecessores nostros praefatos aut alios quoscumque, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis et irritandis, etiam de necessitate exprimendis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac alias quomodolibet concessas, approbatas et innovatas, illarum singularum veros tenores, ac si de verbo ad· verbum praesentibus insererentur, pro sufficienter expressis habentes, revocamus, cassamus et annullamus, ac viribus vacuamus, illasque revocatas, cassatas et annullatas ac invalidas et viribus vacuas, neminique prodesse aut suffragari posse seu debere decernimus et declaramus.

§ 3. Necnon hactenus de non extra- Innovatio prohendo frumenta, blada et legumina hu- hibitionum e-manatarum coniusmodi in provinciis, civitatibus, terris tra extrahentes. et locis praefatis, tam a nobis, quam praedecessoribus nostris constitutiones et inhibitiones emanatas, ac aliis quibusvis factas inhibitiones, bannimenta, prohibiconcessar., ex- centiarum et facultatum huiusmodi causa, I tiones et proclamata innovamus, ac sub

poenis in illis contentis observari volu-

§ 4. Districtius inhibentes quibusvis Probibilio ex- personis, etiam, ut praefertur, qualificatis, trahendi et po-nae contrave. ne, in virtute sanctae obedientiae, ac sub nostrae indignationis, necnon confiscationis omnium bonorum, et amissionis feudorum poenis, licentiarum seu facultatum, alias tamen quam ut praesertur. ex onerosa videlicet solutionis exbursationisque causa pecuniarum, concessarum, aut alio quovis praetextu, directe vel indirecte, frumenta et blada necnon legumina huiusmodi ex provinciis, civitatibus,

terris et locis praefatis quocumque modo

extrahere et alio asportare audeant vel

deputatio et facultates.

praesumant.

nientium.

§ 5. Ac mandantes, in virtute sanctae Executoria obedientiae, dilecto filio nostro Vitellotio, Sanctae Mariae in Via-Lata diacono cardinali Vitellio nuncupato, sanctae Romanae Ecclesiae camerario, quatenus ipse, ultra ordinariam sui camerariatus officii facultatem, specialem quamdam et praecipuam in praemissis curam habens, praesentem nostri motus proprii cedulam ac in ea contenta quaecumque ab eis, quos illa quomodolibet concernent 1 in futurum. firmiter et inconcusse observari, executionique debitae demandari; necnon in provinciis, civitatibus, terris et locis huiusmodi, ac alibi, ubi opus fuerit, publicari et notificari; necnon contradictores quoslibet et inobedientes ac praesentibus et inde pro tempore emanatis proclamatibus, bannimentis et inhibitionibus quibuscumque non parentes, quacumque appellatione et subterfugio remotis, auctoritate nostra compescat: ac si ei expediens et opportunum fore videbitur, legitimis super his habendis servatis processibus, aut ctiam simpliciter et de plano, necnon manu regia, ac sine strepitu et figura iudicii, sed sola facti veritate inspecta, illas censuras et praefatas ac

1 Concernunt et concernent, Cherub. (R. T.).

alias quascumque in eisdem pro tempore subsecutis bannimentis, inhibitionibus, proclamatibus et prohibitionibus contentas poenas incidisse et incurrisse declaret, easque ab illis exigi et recuperari faciat et procuret, sibi in praemissis omnibus et singulis amplam et omnimodam dantes et concedentes facultatem, potestatem et auctoritatem.

§ 6. Ac decernentes omnes et singulos Licentias hafrumenta, blada ac legumina, ut prae-bere praeten-dentes ex causa fertur, extrahentes et alio asportantes, onerosa, verificant curam cafacultates et licentias ex onerosa, solutio- merario, alionis videlicet et exbursationis pecuniarum, possini. causa sibi concessas esse allegantes et prætendentes, antequam ipsi illis modo aliquo deinceps ullo umquam tempore uti possint, illas coram eodem Vitellotio cardinale et camerario verificari debere, - ac ad id teneri et obligatos existere; alioquin, ipsis non iustificatis et per eumdem cardinalem camerarium non approbatis, easdem facultates et licentias, ac illarum vigore seu praetextu quascumque per eos frumentorum, bladorum et leguminum huiusmodi de cetero factas extractiones et asportationes, nullas et invalidas, ac de facto et nulliter ac praeter mentem et intentionem nostras factas fuisse et esse, ac personas taliter extrahentes et asportantes poenas praefatas incidisse et incurrisse, ac ad illarum totalem satisfactionem penitus teneri.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac Clausulae dequibusvis constitutionibus et ordinationi- rogatoriae. bus apostolicis, necnon statutis, etc., etiam iuramento etc. roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, universitatibus, communitatibus ac personis, etiam, ut praefertur, qualificatis, quomodolibet, etiam motu, scientia, auctoritate et potestatis plenitudine paribus, etiam consistorialiter, etc. ac alias quomodolibet concessis etc., quibus omnibus et singulis, illorum omnium veros tenores

praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

probatae valent.

§ 8. Volumus autem ut deinceps, per-Licentiae ex- petuis futuris temporibus, nulli quarumtranenta a camo- cumque licentiarum, etiam ex causa onerario non ap-rosa, etiamsi propria auctoritate extractio illis permissa sit, concessarum et concedendarum vigore, extractiones granorum, bladorum et leguminum huiusmodi, absque eiusdem camerarii cardinalis patentibus desuper concedendis literis, aliquo pacto in toto Statu Ecclesiastico facere possint aut valeant. Alioquin contrafacientes in praefatas poenas incidisse et incurrisse declaramus, et ab eodem cardinale camerario declarandos esse decernimus etc.

§ 9. Quodque sola praesentis motus Sola signatura proprii signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula seu constitutione apostolica contraria non obstante.

> Placet, motu proprio. I. Datum Romae apud S. Marcum, idibus augusti, anno vi.

Dat. die 13 augusti 1565, pontif. anno vi.

### CXVIII.

Confirmatio gratiarum, privilegiorum et facultatis quaerendi eleemosynas, abbati, conventui et fratribus Ordinis S. Antonii Viennensis concessarum, quatenus concilio Tridentino non adversentur 1.

#### Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex debito pastoralis officii nobis, meritis licet imparibus, divina dispositione

1 De huiusmodi gratiis et privilegiis vide in Bonifacii VIII constitutione x1, In dispositione, tom. IV, pag. 143.

commissi, circa monasteriorum et hospitalium infirmorum aliorumque piorum locorum statum prospere dirigendum, infirmosque in suis necessitatibus sublevandos paternae pietatis oculos intendentes, ea, quae pro illorum subventione ab Apostolica Sede emanarunt, quantum (salvis sanctorum Patrum decretis) nobis ex alto permittitur, approbationis nostrae subsidio libenter stabilimus, et in his alias disponimus prout, habita temporum ratione, cognitaque miserabilium personarum egestate, conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Sane exhibita nobis nuper pro concil. Trid. parte dilectorum filiorum Ludovici de quaestum pro-Langiaco, abbatis, et conventus monasterii ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis S. Antonii de S. Antonio, Ordinis S. Augustini, Viennensis dioecesis, petitio continebat quod, licet in concilio Tridentino statutum sit ut quaestores eleemosynarum, eorumque nomen et usus deinceps in quibuscumque christianae religionis l'ocis penitus aboleantur, nec quaestores ad officium quaestarum huiusmodi exercendum ullatenus admittantur, ipsum tamen concilium indulgentias et alias spirituales gratias, quibus non ideo christifideles privandos esse censuit, in posterum per ordinarios locorum, adhibitis duobus de capitulo, debitis temporibus populo publicandas esse decrevit, dans illi facultatem etiam eleemosynas hiusmodi atque oblata sibi caritatis subsidia, nulla prorsus mercede accepta, fideliter colligendi, ut tandem omnes vere intelligant coelestes hos Ecclesiae thesauros, non ad quaestum, sed ad pietatem exerceri.

§ 2. Et cum monasterium ipsum eius- sed hospitalia que hospitalia, praeceptoriae et aliae do-Sancti Antonii eleemosyn. demus per orbem christianum longe late- stituta remaneque dispersa, ad quae miserabiles illae bant, licet pro personae horrendo sacri ignis cruciatu absque confes-

BULLARIUM ROMANUM

municatione.

sionallum et in- correptae recursum passim habere ibique ! recipi, ali, medicari et substentari solent, piis fidelium eleemosynis, sine quibus apud eorumdem hospitalium plurimi pauperes infirmi nutriri non possent, hoc praetextu minime destituenda sint, praesertim cum eorum religiosi sive ministri plenarias indulgentias seu confessionalia nusquam circumferant; idcirco praefati Ludovicus abbas et conventus humiliter supplicari fecerunt quatenus sibi, ut necessariis hospitalium suorum sumptibus sufficere, suosque infirmos alere queant, opportune consulentes, privilegia, facultates et gratias eisdem hospitalibus concessa, quae praefato concilii decreto non adversantur, approbare, ac alias corum necessitatibus subvenire de benignitate apostolica dignaremur.

tif. quaestarum tiam gratias confirmat;

§3. Nos igitur, qui pauperum, praeser-Hie ideo Pon- tim infirmorum languentiumque, curam et indulgentia- nequaquam abiiciendam, sed potius toto rum usum resti-tuit, quatenus piac mentis affectu amplectendam esse coned Trident censemus, omnia et singula privilegia, tur, et alias e- facultates, indulta et alias gratias, eisdem monasterio et conventui suisque hospitalibus, praeceptoriis, membris et aliis dependentiis et confraternitatibus ac corum abbati, conventui, superioribus, praeceptoribus, confratribus et personis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam hactenus quomodolibet concessa, literarumque desuper confectarum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, eadem privilegia, indulgentias ac quaestuandi et alias facultates et indulta aliasque gratias, quae praefato concilii decreto commode coaptari poterunt, literasque desuper confectas, ad hoc ut illis omnibus et singulis monasterium ac eius hospitalia, praeceptoriae, domus et alia membra, dependentiae atque confraternitates, ad id per praefatum Ludovicum, mo-

dernum, et pro tempore existentem abbatem seu conventum monasterii huiusmodi, vel personam seu personas ad id ab co vel ab eis deputatas, ad eorum beneplacitum in scriptis designanda et specificanda, iuxta ipsius decreti concilii Tridentini formam et tenorem ubilibet gentium uti, frui et gaudere; ipsique fideles indulgentias et alias apostolicas gratias sibi propterea concessas consequi libere et licite possint, quoad ea tantum, quae sunt in usu, et decretis dicti concilii Tridentini non repugnant, apostolica auctoritate, tenore praesentium, confirmamus, approbamus et innovamus.

§ 4. Ac adversus quascumque revocationes, cassationes, suspensiones et limi-suspension. retationes, etiam per nos hactenus factas, in pristinum statum restituimus, reponimus et plenarie, iuxta formam dicti concilii, reintegramus; necnon illis perpetuae firmitatis robur adiicimus, ac illa valida et efficacia, suosque plenarios et integros effectus sortiri, ac monasterio, hospitalibus, praeceptoriis, domibus, confraternitatibus et aliis locis et personis, sic ut praefertur designandis et specificandis, ac corum personis suffragari.

§ 5. Et sic per quoscumque locorum Et ita iúdicarl ordinarios et alios iudices et commissa- praecipit; rios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 6. Quocirca venerabilibus fratribus archiepiscopo Caesaraugustano et episcopo Venusino, sive corum in spiritualibus vicariis aut officialibus generalibus ac dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes committimus et mandamus quatenus

Executores

ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Ludovici et pro tempore existentis abbatis et conventus praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra illos confirmatione, approbatione, innovatione, restitutione, repositione, reintegratione et decreto aliisque praemissis pacifice frui et gaudere. Non permittentes cos vel eorum aliquem seu deputatos suos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari vel impediri. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris remedia, eadem auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo; ac legitimis super his habendis servatis processibus, easdem censuras et poenas etiam iteratis vicibus aggravando; invocando etiam ad hoc, si opus sit, auxilium brachii saecularis.

rogat.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac fe-Contrarile do- licis recordationis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis (dummodo quispiam ultra tres diaetas praesentium vigore non extrahatur), et quibusvis aliis apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuctudinibus, ac omnibus illis, quae in literis privilegiorum, facultatum. indultorum et aliarum gratiarum huiusmodi non obstare concessum fuit, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam,

ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 8. Volumus autem quod transumptis Transumptis praesentium etc.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die xix augusti, molxy, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 19 augusti 1565, pontif. anno vr.

### CXIX.

Erectio civitatis Piae prope arcem Sancti Angeli de Urbe, et privilegia in ea aedificantium, ac ad eamdem translatio conventus et ecclesiae Sanctae Mariae Transpontinae nuncupatae.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Romanum decet Pontificem almam Urbem, in qua iussu Dei per vicarium suum beatum Petrum apostolorum principem Sedes Apostolica, ad omnium christifidelium commoditatem ac religionis augmentum, immobilis constituta, et copioso tum eiusdem Principis, tum exuberantis illius gloriosi Vasis electionis, coapostoli sui, innumerabiliumque Christi martyrum sanctissimorum sanguine Domino suo consecrata existit, nimirum ut Ecclesiae caput in ea potissimum civitate foret, quae principatum orbis iampridem sibi vendicasset, et ad quam, tamquam supremam orbis christiani metropolim communemque mortalium omnium patriam et altricem, magnus undequaque populi fit concursus, non solum iustitia pietateque moderari, sed etiam eius pomerio, ad populum ibi quotidie, Domino benedicente, non mediocriter augescentem recipiendum, dilatato, novis subinde vicorum regionumque additamentis ampliare.

§ 1. Cupientes igitur, vestigiis felicis re- Burgum Saneti cordationis Leonis Papae IV, praedecessoris Petri admodum Luonina.

An. C. 1865

382

et illud voluit petri vocant, anlea per piae memoriae Nicolaum III et alios plerosque Romanos Pontifices, etiam praedecessores nostros, iuxta praefati Principis Apostolorum basilicam, ad curialium commoditatem, institutum, non mediocriter ornavit et ampliavit, illudque suo de nomine civitatem Leoninam appellavit, inhaerendo, pro ipsius Urbis decore et ampliatione, novam apudidem suburbium civitatem construere, populumque, quo libentius ad eam inhabitandam novisque aedificiis replendam se conferat, et in ea cum omni tranquillitate et commoditate aerisque salubritate degere possint, paternis favoribus et gratiis invitare, post varia, quae in Vaticano dictaque Leonina civitate feliciter opera nostra iampridem consurgere noscuntur aedificia.

§ 2. Motu proprio et ex certa scientia Hic vero Pon- nostra, ac de apostolicae potestatis pletum burgum ae- nitudine, omnipotentis Dei gratia per nos difficate coepit aliud burgum, in primis ad hoc supplicibus votis imquod civitatem plorata, ad eius laudem et gloriam, tranominari mon- ctum illum inter vetera Leoninae civitatis moenia et muros, propugnaculaque ab arce S. Angeli ad Palatium Apostolicum, per nos nuper excitata, interiacentem, quem etiam, ne cius incolis repentinae Tyberis inundationes, aerisque intemperies obesse possint, suggesta passim humo in altum elevari, cloacisque ad sordes elevandas aptis locis fulciri mandavimus, in civitatem Piam similiter de nomine nostro nuncupandam, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 3. Et quoniam omne principium ab Conventumque ipso Deo, summo rerum opifice, civitaet ecclesiam B. tumque omnium praeside atque custode, transfort ad ci- necnon beata et gloriosa semperque Virex causa hic gine Dei Genitrice Maria, par est auspicari, conventum eiusdem B. Mariae Transpontinae nuncupatae, Ordinis ipsius S.

ornavit Loo X, nostri, qui suburbium, quod Burgum Sancti | Mariae de Monte Carmelo, qui in dicta civitate Leonina olim constructus reperitur, et quem, pro fortificatione struendisque aggeribus arcis nostrae S. Angeli, et alias ad publicam utilitatem dirui et solo aequari expedit, cum suis ecclesia, titulo, denominatione, fratribus et personis, cappellis, cappellanis, altaribus, officiis et beneficiis, necnon cura animarum illi imminente, fonte baptismali, sanctorumque reliquiis et indulgentiis in ea existentibus, ac fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, fundationibus, censibus, redditibus et privilegiis universis, ad camdem civitatem Piam eisdem auctoritate et tenore transferimus.

- § 4. Ita ut dilecti filii prior et fratres Eiusque fraillius, in eadem civitate Pia similem cu-tribus concedit ram animarum habitatorumque ibi pro gia habitantibus tempore degentium, cum omnibus hono-concessa; ribus 1 parochialibus ecclesiis debitis, solitis et consuetis, habeant et exerceant; dictique habitatores ecclesiam conventus translati huiusmodi pro sua parochiali nanciscantur et recognoscant, parochianique dictae ecclesiae existant et nuncupentur. Ac iidem prior et fratres, omnibus et singulis gratiis, favoribus, exemptionibus et libertatibus, privilegiis et indultis, quibus alii dictae civitatis Piae incolae et habitatores utentur et quomodolibet gaudebunt, similiter uti et gaudere possint.
- § 5. Et insuper, ut devotio non solum dictorum incolarum, sed etiam totius ecclesiam visipopuli Romani ad dictam ecclesiam visi- dulgentias contandam et frequentandam augeatur, ultra alias indulgentias et gratias spirituales illi hactenus concessas, de omnipotentis Dei miscricordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum suorum praedictorum auctoritate confisi, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus, vere poenitentibus et confessis, seu statutis a iure temporibus confitendi propositum haben-

1 Et oneribus, Cherub. (R. T.).

expressa;

tibus, qui intra decennium proxime futurum annuatim dictam ecclesiam in singulis Domini N. I. C. ac eiusdem gloriosissimae Virginis Matris festivitatibus, ac etiam qui infra triennium proximum singulis dominicis diebus, antequam praefatam nondum dirutam, seu post eius demolitionem noviter construendam, ecclesias praedictas devote visitaverint, et Orationem Dominicam ac Salutationem Angelicam ibi ter recitaverint, quoties id fecerint, toties plenariam omnium peccatorum suorum remissionem misericorditer in Domino concedimus et elargimur in forma Ecclesiae consueta.

designari,

§ 6. Et insuper, pro conventu eiusque Situm pro no- ecclesia de novo fundandis et construenconventua via- dis, arcam situmque convenientem, arbirum magistris trio dilectorum filiorum nobilis viri Gabrii Serbelloni, dicti Burgi et militum nostrorum praetorianorum praefecti, nostri, secundum carnem, fratris consobrini, et Horatii Nari ac Hieronymi de Pichis, nobilis Romani, modernorum, et pro tempore existentium ipsius Urbis magistrorum viarum, assignari volumus atque mandamus. Quibus etiam priori et fratribus, pro satisfactione damnorum demolitionis ecclesiae, bis mille scuta solvi et numerari iussimus. Antiquum autem conventus et ecclesiae praefatorum situm, cum primum dicta ecclesia diruta fuerit, ex nunc prout ex tunc profanamus, et pro area ac propugnaculis dictae arcis ad profanos usus reducimus et convertimus.

litterario ornari mandat.

§ 7. Vias autem ac domos, palatia ce-Et dictam ci- teraque aedificia solita dictae civitatis Piæ tonte et ludo in planitie aequali, quoad primum solare ac altitudinem stillicidii grundarum recti vulgariter nuncupati, frigoris aestusque defendendi gratia, eodem pariter arbitrio construi et fabricari; ac, ad publicam dictorum incolarum et habitantium utilitatem et refrigerium, ex Palatio Apostolico destinatis vel aliis commodioribus aquis

fontem in medio dictae civitatis excitari; ludumque literarum seu scholam publicam pro pueris et adolescentibus gratis edocendis similiter institui et aperiri, magistroque et praeceptori, qui literis et bonis moribus eos instruat, de honesto salario, ex proventibus gabellae Studii almae Urbis assumendo, provideri statuimus et ordinamus.

§ 8. Et, ut promptius et alacrius ad En lesiasticoaedificandum omnes, cuiusvis gradus et cantium priviconditionis, alliciantur et invitentur, qui-legia, buscumque personis ecclesiasticis, etiam quacumque dignitate fungentibus, ut pro ea quantitate, qua ibi aedificaverint, de rebus et bonis suis quibuscumque in Urbe et alibi ubicumque locorum consistentibus, etiam quae sub nomine spoliorum Camerae Apostolicae debitorum comprehenduntur, ultra aedificia praefata, testari et alias disponere. Necnon ipsis in infirmitate constitutis, ac etiam laicis, ut præfertur, aedificantibus, etiam in alma Urbe et Romana Curia praesentibus, dummodo per viginti dies supervixerint, quaecumque venalia dictae Curiae officia, etiam per procuratorem, pro concurrenti factarum a se fabricarum huiusmodi, resignare ac cedere; et resignationes huiusmodi omnino admitti debere et admissas censeri per simplicem consensum desuper praestandum, ac suum plenarium effectum sortiri. Regularibus vero, ut domos per ipsos in dicta civitate constructas, personis, etiam incapacibus, etiam iuxta privilegia montis fidei de Urbe, et quae dilectis filiis illius portionariis montistis nuncupatis concessa sunt, similiter concessa sint et esse intelligantur, etiam inter vivos et causa mortis donare et relinquere ac alias de illis disponere.

§ 9. Ecclesiis vero et locis piis quibuscumque, quae penes quamcumque ido-pto-um, neam personam aut aedem sacram et in quocumque loco pecunias, ad effectum

Locorumque

illas in emptionem aliorum bonorum stabilium in evidentem utilitatem convertendi, depositas tenent vel in futurum tenebunt, illas in domorum, in dicta civitate Pia, aedificationem exponere; quae sic expositae in evidentem utilitatem ipsarum ecclesiarum et locorum piorum cessisse et cedere censeantur.

tlam et clericorum.

§ 10. Ac laicis, etiam conjugatis, et cle-Laicorum o- ricis in ipsa civitate Pia aedificantibus, quod pensiones super beneficiorum ecclesiasticorum fructibus, redditibus et proventibus sibi assignatas, ad ratam decem scutorum, pro quolibet centenario per eos in fabricando pro tempore expenso, recipere, retinere et percipere, ac alias in quasvis personas, etiam in mortis articulo, et prout eorumdem Sanctorum Petri et Pauli ac Pii nuncupati milites, iuxta privilegia per nos et pracdecessores nostros sibi concessa, formamque eis traditam, etiam absque consensu dicta beneficia obtinentium desuper habendo, pariformiter transferre. Ita quod privilegia eadem sic aedificantibus laicis, etiam clericis, etiam praelatis et religiosis concessa et communicata censeantur.

Pauli III.

§ 11. Impudicae vero, quas curiales Impudicarum vulgus appellat, et aliae inhonestae mumulierum ibi lieres, quae in dicta civitate Pia ad minus vileg. contra pro scutis quingentis aedificaverint, tam et Clem. VII et de suis aedificiis huiusmodi quam aliis earum bonis quomodocumque, etiam ex turpi quaestu acquisitis et acquirendis, similiter testari et disponere libere et licite valeant; nec tales mulieres, testatae vel ab intestato decedentes, aliquam partem monasterio Convertitarum de Urbe, iuxta dispositionem Leonis X ac recolendae memoriae Clementis VII et Pauli III, Romanorum Pontificum ctiam praedecessorum nostrorum, et eorum privilegia, debitam relinquere teneantur, sed dicta eorum bona libere et integraliter, tam ex testamento quam ab intestato, ad earum haeredes pervenire debeant.

§ 12. Quodque domus et aedificia quæ- Edificia ibicumque, per quosvis in dicta civitate Pia dem constructa confiscari nepro tempore constructa, ex quocumque que unt, iuxta privilegia moncrimine et delicto, praeterquam haeresis sie sides. et laesae maiestatis, confiscari non possint, ad instar privilegiorum montis fidei, sed eorum dominis et successoribus suis, perinde ac si delicta non commisissent, perpetuo firma et illaesa remanere debeant, eisdem auctoritate et tenore, perpetuo concedimus et indulgemus etc.

§ 13. Ceterum, ne in ipsa civitate Pia aedificare volentes a fundorum dominis dorum ibidem deullo modo retrahantur, etiam perpetuo bent acdificaro audificaro audificaro statuimus et ordinamus quod, intra an- volentibus 10num a data praesentium computandum, in quovis civitatis Piae loco aedificare volentibus, domini fundi, si ipsi aedificare noluerint, seu se aedificare velle dicentes, nisi infra trimestre aedificare coeperint, fundum huiusmodi pro annuo censu perpetuo, ad rationem unius iulii pro qualibet canna, dare et locare teneantur, et ad id compelli possint et debeant. Ipsique conductores sive censuarii a solutione primi semestris omnino liberi et exempti sint et esse intelligantur. Quodque, tam fundorum domini quam conductores et censuarii, infra sex menses a data praesentium, a die locationis respective computandos, fabricas huiusmodi omnino inchoare: et in fundo centum cannarum, conductores, mille; fundi vero domini, quingentorum scutorum summas in fabricam exponere; et ita proportionabiliter aedificare volentes, tam domini soli quam conductores, pro situs quantitate et ad ratam huiusmodi, fabricare tencantur.

§ 14. Conductores autem praefati eorumque haeredes et successores, quan-autem eorum-dem fundorum, documque sibi placuerit, eosdem fundos, aucta decima etiam ad ecclesias, hospitalia vel alia francare posquaecumque loca pia quomodolibet per- sunt. tinentes, iuxta facultates sanctae memoriae Sixti IV et Alexandri VI et Leonis X,

parte, eos af-

etiam Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, aucta decima parte census, francare, et se ab huiusmodi censu liberare ac totaliter eximere valeant.

§ 15. Praeterea, qui in civitate Pia ædi-Aliud privilo- ficaverint, in venditionibus viridariorum, vinearum et terrenorum in partibus Transtiberim existentium, quoquo modo pro tempore faciendis, aliis qui in dicta civitate Pia non aedificaverint, etiam si vicini rerum et bonorum venalium huiusmodi existant omnino, arbitrio tamen præfato, praeferri possint et debeant, prout et quemadmodum si ius congrui seu protimeseos, ratione vicinitatis, communionis vel alias quomodocumque, haberent, in quibus etiam qui prius aedificaverit, ceteris praeferatur.

civitatis Leoni-

§ 16. Porro dictam civitatem Piam, Civilas Pia postquam constructa et aedificata fuerit, bus privilegiis etiam ex nunc prout ex tunc, regimini, administrationi, gubernio et iurisdictioni eiusdem moderni et pro tempore existentis praefecti, adinstar ipsius civitatis Leoninae, aeque principaliter et sine aliqua differentia, subiicimus; eamdemque omnibus et singulis privilegiis, honoribus, favoribus, gratiis et facultatibus, necnon statutis et consuetudinibus, quibus dicta civitas Leonina utitur, potitur et gaudet, uti, potiri et gaudere similiter aeque principaliter posse; dictumque praefectum pro tempore existentem utriusque civitatis, Leoninæ videlicet atque Piæ, capitaneum seu praefectum principaliter denominari et describi debere volumus.

cultates.

§ 17. Dilecto filio Vitellotio, Sanctae Executorum Mariae in Via-Lata diacono cardinali Vitellio nuncupato, moderno, et pro tempore existenti sanctae Romanae Ecclesiae camerario, necnon eiusdem modernis et pro tempore existentibus praefecto et viarum magistris, motu proprio et ex certa scientia, districte praecipiendo, mandantes quatenus ipsi vel duo aut unus eorum,

per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte alicuius praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, ac conductoribus et aedificantibus, eorumque hæredibus et successoribus, ac omnibus et singulis aliis supra nominatis, in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant, auctoritate nostra, præsentes literas et omnia in eis contenta ab omnibus, etiam sub poenis eorum arbitrio imponendis et applicandis, firmiter et inviolabiliter observari , illasque debite executioni demandari procurent. Nos enim illis et eorum cuilibet, omnia ct singula praemissa faciendi et exequendi, et quae in eis dubia inciderint, declarandi et interpretandi, ac tempus et tempora in praemissis prorogandi et moderandi, ceteraque in his et circa ea necessaria et opportuna gerendi, plenam, liberam et omnimodam facultatem et potestatem con-

cedimus per praesentes. § 18. Necnon omnia et singula pracmissa, valida et efficacia existere, suos-ritans. que plenarios et integros effectus sortiri et inviolabiliter observari, ac singulis supradictis suffragari. Sicque in omnibus et singulis praemissis per camerarium praefatum et dilectos filios dictae Camerae praesidentes et clericos, ac quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac ipsius sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 19. Non obstantibus praemissis ac quibusvis constitutionibus et ordinationi-rogatoriae. bus apostolicis, ac Camerae Urbis et basilicae praedictarum et aliarum ecclesiarum ac monasteriorum et Ordinum quo-

Decretum ir-

rumcumque, necnon quibusvis aliis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, illis, eorum superioribus, magistratibus, ac etiam dilectis filiis populo Romano, sub quibusvis tenoribus et formis ac quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu et scientia similibus, ac de apostolicae potestatis plenitudine, etiam per nos, etiam consistorialiter et alias quomodolibet concessis, ac etiam pluries approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro sufficienti illorum derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter insertis et expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse, pari motu, derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Sanctio poen.

Exordium.

§ 20. Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, decimo kalendas septembris, pontificatus nostri

Dat. die 23 augusti 1565, pontif. anno vi.

## CXX.

Confirmatio et extensio invisdictionis sanctue Romanue Ecclesiae cardinalis camerarii et magistrorum viarum almac  $m{U}rbis$ .

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter multiplices curas, quae mentem nostram undequaque sollicitant, illi sum-

ma ope iampridem incumbendum nobis esse statuimus ut almam Urbem nostram, perpetuam vicarii Christi spiritualisque imperii Sedem, longe felicioribus, quam priscum illud temporale partum fuerat, auspiciis stabilitam, in communemque totius christiani populi patriam, sicut bonis moribus omnique virtutum genere perornatam, ita templorum et aliarum, tam sacrarum et publicarum quam privatarum aedium, platearum et viarum pulchritudine, necnon murorum propugnaculorumque firmitate decoratam, ac etiam pomeriis suis longe lateque 1 insigniter ampliatam, cum Dominus huic nostrae peregrinationi modum duxerit imponendum, relinguamus; et, ut haec votis nostris respondeant, eorum curam sollicitudinemque egregiorum civium prudentiae libenter committimus, qui sciant, velint et valeant id muneris diligenter amplexari et fideliter exercere.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- Sixtus IV editionis Sixtus Papa IV, praedecessor no-dit bullam bic ster, cupiens ipsius Urbis etc. 2.

- § 2. Et successive piae memoriae Leo Leo etiam x Papa X, etiam praedecessor etc. 3.
- § 3. Nos autem eiusdem almae Urbis Hic Ponlifex ornatui, ampliationi, decori et pulchritu- confirmat dietas dini aerisque salubritati, non minus quam IV et Leonis X; ipsi praedecessores consuluerunt, quantum in nobis est, consulere, et quemadmodum illam civitatem nostram Piam ampliavimus, moenibusque ac propugnaculis munivimus, eam quoque ut munitam ita etiam ornatam ac speciosam reddere cupientes; eorumdem praedecessorum vestigiis inhaerendo, similiter motu proprio et ex certa scientia nostra ac de pari potestatis plenitudine, singulas Sixti et Leonis praedecessorum eorumdem literas praedictas, cum supradictis ac etiam aliis omnibus et singulis in eis contentis clausulis, ac inde secuta quaecumque, aucto-
- 1 Prolatis addit Cherub. (R. T.). 2 Omittitur relatio huius bullae, quia eam habes in tom. v, pag. 273, Etsi de cunctarum. 3 Omittitur etiam haec relatio, quoniam ipsa bulla est in tom. v, pag. 655, Inter curas.

ritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo confirmamus, approbamus et innovamus. Decernentes easdem literas in omnibus et singulis illarum partibus, etiam hic non expressis, etiam in quibus forsan hactenus usu receptae non sunt seu non esse dici possent, perpetuis futuris temporibus inviolabiliter et ad unguem ab omnibus observari debere, ac omnes et singulos ad illarum observationem omnino teneri et efficaciter obligatos existere et censeri. Ac ad id opportunis iuris et facti remediis, etiam per censuras et poenas in eisdem literis appositas et inflictas, cogi posse et etiam debere.

§ 4. Praeterea, cum non sine animi no-Prefigitque stri displicentia intellexerimus ea, quae terminum ad aedificandum il- per praefatos praedecessores in praenarlis qui adificare ratis literis, pro publico almae Urbis sub tali prae- commodo et honore, ordinata fuere, contextu vicinorum trarium sortiri effectum, quandoquidem licet, iuxta earum tenorem, in præmissis et forsan certis aliis ibi expressis casibus. camerarius et magistri viarum, qui pro tempore fuerunt, quamplures ad domos suas vicinis, se ibi aedificare velle dicentibus, seque id facturos etiam cum obligatione promittentibus, vendendum coegerint, multi tamen emptores huiusmodi, obligationibus per eos ad nova aedificia inchoandum et perficiendum, seu iam constructa ampliandum, pactis, modis et formis ac sub poenis in sententiis camerarii et magistrorum viarum, iuxta formam dictarum literarum promulgatis. contentis non obstantibus, postquam dictas domos, antiquis dominis eiectis, habuerunt, nova aedificia per se promissa facere seu iam constructa ampliare non curarunt, memoratas praedecessorum præfatorum constitutiones et antiquos domorum dominos, simul eludendo, et poenas praefatas damnabiliter incurrendo; indignitatibus huiusmodi, ut par est, providere volentes, eisdem auctoritate et tenore statuimus, volumus et ordinamus ut qui, infra sex menses a die publicationis praesentium, promissiones per cos a vi- | sic facta, si vicinus aut vicini, si plures bere indicta;

ginti annis citra factas et in futurum faciendas non adimpleverint, ac propterea poenas, iuxta formam dictarum literarum, incurrent, manu regia ad solutionem pænarum huiusmodi per camerarium et viarum magistros praefatos cogantur; quarum poenarum una fabricae seu munitioni murorum civitatis nostrae Piae, et altera medietates camerario et viarum magistris praefatis applicentur; et nihilominus ipsi elusores ad dictas domos pro codemmet pretio, quo illas emerunt, primis dominis retrovendendum a camerario et magistris praefatis cogi possint.

deberent requirere vicinos super vendi-esse vicinis; ditionibus domorum, plateolarum, sediminum, situum vel casalenorum ipsis vicinis contiguorum, per eosdem dominos faciendis, ad obviandum litibus, quae ex hac causa deinceps oriri possent, hacnostra perpetuo valitura sanctione, statuimus et ordinamus ut in futurum, sive vicinus requisierit prius venditorem seu vendere volentem super venditione domus, plateolae, sediminis, situs vel casaleni, sive non requisierit, semper ad hoc ut venditio, aliis quam vicinis facta vel facienda, valida sit, suumque sortiatur effectum, venditor sive emptor domus huiusmodi vicinum, ipso personaliter reperto, si haberi poterit, per unum; sin autem, facta diligentia, personaliter reperiri commode non poterit, per duos ex mandatariis vel nostris cursoribus domi

§ 6. Qua quidem requisitione seu intimatione per venditorem seu emptorem post intimation.

dimissa copia; in absente vero per edi-

ctum publicum requirere vel requiri fa-

cere debeat et teneatur an ipse vicinus

velit domum venditam seu venalem huius-

modi pro pretio, per dictum emptorem

seu emere volentem, non vicinum, vere

et non ficte, oblato, soluto aut promisso

et cum eisdemmet pactis et conventionibus.

§ 5. Et quum pluries hactenus sit in Declarat etiam literis Sixti praedecessoris huiusmodi venditiones do-mor. etc. semdubitatum an domini vendere volentes per intimandas

Vicinosana

fuerint, intra quindecim dies non acceptaverint, et summam cum emptore seu emere volente non vicino conventam non promiserint, et de fabricando ad certam summam arbitrio magistrorum viarum, sub certa poena cisdem magistris benevisa, se non obligaverint, et deinde intra alios quindecim dies dictam summam realiter et cum effectu, si vere et realiter in primo instrumento vel contractu 1 aut obligatione vel conventione contenta non adimpleverint, tunc venditio, aliis quam vicinis facta vel facienda huiusmodi, firma et valida remaneat. Sin vero praefata intimatio modo quo supra facta non fuerit, tunc venditio, iuxta praefatarum Sixti praedecessoris literarum formam, facta pro vicino intelligatur. Et si praedicta intimatio facta non fuerit, volumus quod ad rescissionem primi instrumenti huiusmodi venditionis unusquisque vicinorum praedictorum semper et quandocumque admittatur, nec illi via sit praeclusa, nisi post annum a die scientiae venditionis, quam scientiam declaramus sufficere tantum in generali, nempe scire rem fuisse venditam, etiam quod pretium et aliae qualitates fuerint ignoratae.

§ 7. Et concurrentibus, in cuiusvis seu Vicinos quo- quorumvis domorum, plateolarum, sedido, esse inqui- minum, situum et casalenorum emptione. tous declarat; inquilino et vicino, ipse vicinus eidem inquilino ac alias, servata praeinsertarum literarum forma, omnino semper praeferatur et praeserri debeat.

venditiones autrahentib. pocnas imponis;

§ 8. Et, ad obviandum simulationibus Simulatasque et fictionibus, quae plerumque in similimillat, et con- bus instrumentis venditionum, etiam forsan ad eludendum huiusmodi nostras et nostrorum praedecessorum ordinationes, inter venditores et emptores, praecipue exprimendo maius pretium in instrumento quam vere et realiter sit solutum vel conventum, intercedere consueverunt, volumus quod venditiones, in guibus huius-

> 1 Cherub, hie addit: fuerit soluta, non solverint; et si nondum fuerit soluta, omnia in eodem instrumento vel contractu (R. T.).

modi simulationes, praesertim circa pretii quantitatem, intervenerint, omnino nullæ sint; et nihilominus, tam pretium per emptorem solutum vel promissum quam res sic vendita ad nos et Sedem Apostolicam eo ipso devolvatur, pro una fabricae civitatis nostrae Piae seu illius murorum, et pro altera medietatibus camerario et magistris praefatis irremissibiliter applicanda, prout ex nunc applicamus.

§ 9. Et insuper, pro maiori officii di- Confirmat clectorum filiorum Horatii Nari et Hiero- que Pontificum nymi Pichi, modernorum, et successorum constit. editas suorum pro tempore existentium magi- et facultates strorum viarum dictae Urbis dignitate si-rum, et dubia mul et auctoritate, ac ad obviandum ca- bis interpretari villationibus, quae in dies, super eorum decernit. officio et privilegiis ac facultatibus suis, subinde emergere possent, omnia et singula ac quaecumque privilegia, facultates, gratias, praerogativas et indulta magistris viarum Urbis eorumque officio huiusmodi per praefatos et quosvis alios Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac etiam per nos et dictam Sedem hactenus quomodolibet et specialiter per unam motus proprii schedulam a piae memoriae Paulo Papa III, similiter praedecessore nostro, editam, incipientem Inter alias innumerabiles et graves, concessa, in primis et ante omnia, eisdem auctoritate et tenore, approbantes, similiter perpetuo statuimus, ordinamus, decernimus et declaramus quod quaelibet pars et clausula sive constructio, tam supradictarum per Sixtum et Leonem ac Paulum, ac quarumvis aliarum, per quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores et etiam respective successores nostros, ac nos et Sedem eamdem editarum et quandocumque edendarum literarum, et etiam, pari motu, signatorum rescriptorum, officium et facultates magistrorum viarum Urbis huiusmodi quomodolibet concernentium ct respicientium,

magistror. via-

sic, ubi sensus erit vel videbitur esse dubius, semper in dictae Urbis favorem et ornatum intelligatur, accipiatur et interpretetur, ac intelligi, accipi et interpretari, et ita a camerario et magistris præfatis, in causis coram eis vertentibus, iudicari et definiri debeat; iusque ipsum in literis et rescriptis praesatis, si opus sit, favorabile, non autem odiosum sit et esse censeatur; et etiam ad effectum praefatum casus dicatur comprehensus, potius quam extensus, quacumque interpretatione, sensu, intelligentia, opinione aut alia re in contrarium quomodolibet faciente non obstante.

fabricare volennon, vendere debere;

§ 10. Praeterea, ne fabricare suaque Vicinis cliam aedificia ad Urbis ornatum ampliare votibus, decarnit lentes, propter loci defectum, cum interalios vicinos do-mos, tam locari dum domos vicinas locari solitas, quas solitas quam eis, vigore literarum praedictarum, emere liceat, non habeant, seu domus ipsae vicinae a propriis illarum dominis sint habitatae, a suo proposito abstrahantur, et non possint, propter situs carentiam, fabricas et palatia sive domos, ut aiunt, requadrare, ideo statutum dicti Sixti prædecessoris super domorum locari solitarum dominis ad illarum venditionem vicino seu vicinis fabricae, domumque seu domos suas ampliare volentibus, faciendam compellendis, ut praefertur, editum, ad quascumque domos, hortos, terrena, etiam per proprios corum dominos inhabitari solita, casu quo videlicet vicinus palatium aut aliquam magni momenti fabricam, domum, hortum seu terrenum vicini a duobus lateribus ad minus circumdantem, et domus, horti vel terreni convicini pretium seu valorem quadruplo excedentem, inchoaverit seu inchoatum perficere voluerit, etiam si tales domus, horti et terrena, quorumvis monasteriorum, ecclesiarum vel hospitalium vel aliorum piorum locorum, extra tamen septa monasteriorum, ecclesiarum aut piorum mando, vendendum; ac idem vicinus seu

locorum huiusmodi, dictisque monasteriis et aliis locis piis minime contigua existant, ita quod statutum Sixti huiusmodi, non solum in locari sed etiam, casu praedicto, in per proprios eorum dominos habitari solitis domibus, hortis et terrenis, locum omnino habeat et ad unguem observari debeat. Ac domini domorum, hortorum et terrenorum ipsorum, etiam per eos habitatorum, ad illorum venditionem vicino seu vicinis huiusmodi fabricam construere seu perficere volenti seu volentibus, et etiam in domo fabricanda seu amplianda non habitantibus nec habitare solitis, per camerarium et magistros viarum praefatos, pro pretio aestimando, et plus decima illius parte, et alias iuxta literarum Sixti et Leonis huiusmodi formam et tenorem, faciendam, arbitrio dictorum camerarii et magistrorum, per eos, etiam manu regia, cogi et compelli possint.

§ 11. Et insuper Sixti praedecessoris Idemque serstatutum ad casalena per plures pro indi- vari mandat in casalenis; viso possessa, et in maximum Urbis detrimentum plerumque diruta vel discooperta, ita quod ipsi omnes consortes eorundem casalenorum possessores ad dicta casalena restaurandum et cooperiendum, ac inibi magistrorum praefatorum arbitrio fabricandum, vel, si et prout eisdem magistris melius videbitur, uno vel pluribus ipsorum consortium fabricare volenti seu volentibus, reliqui consortes fabricare nolentes vel differentes, ad suas portiones consorti vel consortibus fabricare volenti seu volentibus, pro pretio per peritos aestimando, vendendum; et consors seu consortes fabricare volens seu volentes, ad portiones praedictas emendum; aut si nullus ipsorum fabricare volucrit, ipsi omnes ad dicta casalena vicino seu vicinis domorum contiguarum pro pretio, ut praefertur, æsti-

vicini ad illa emendum per camerarium [ et magistros praefatos, eorum arbitrio, etiam manu regia, sub poenis sibi benevisis, respective compelli possint, et nihilominus contravenientes caducitatis et alias in praesentibus appositas poenas incurrant, perpetuo extendimus et amplia-

§ 12. Et cum multae viae, in eadem Domos quoque Urbe iampridem de novo inchoatae, imdiruendas pro perfectae remaneant, ac in pluribus eaconstruen. viis rumdem viarum locis, non solum illae ptaridebere de- domus, sed ne parietes quidem seu muri constructi reperiantur, et variis in locis domus ad invicem divisae, distantes, separatae et truncatae remaneant, in eiusdem Urbis non modicam deformitatem et locorum eorumdem deturpationem, et (quod peius est) in dictis locis sic desertis sordes et immunditiae passim proiiciantur; nos, huiusmodi incommodis obviare cupientes, volumus et ordinamus ut in omnibus et singulis huiusmodi locis unusquisque dominus, sive directus sive utilis, in domo a se possessa vel casaleno, sic truncata vel truncato, aut in situ vel solo aut alio loco suo proprio, saltem muro seu pariete claudere, illamque, illud vel illum, infra sex menses a die publicationis praesentium pro tempore faciendae; in domibus vero de novo incidendis, pro viis seu plateis construendis, infra sex menses a die integrae satisfactionis, a magistris vel aliis ipsis dominis domorum factæ, computandos, muris seu parietibus, saltem usque ad primum solare, includere debeat et teneatur, sub poena ad arbitrium eorumdem magistrorum viarum imponenda, per quemlibet contravenientem co ipso toties, quoties contravenerit, incurrenda; et si loca ipsa sint censualia sive emphyteutica, et ecclesiis, monasteriis seu aliis locis vel personis quibusvis respondentia, ipsa, didominos cum eodem onere fabricandi seu muro claudendi, dummodo, si personae ecclesiasticae sint, eorum liberationem sive affrancationem, iuxta formam praedictarum literarum faciendam, non impedierint, devoluta sint et esse censeantur: etiamsi domus, situs et casalena praedicta sint ecclesiarum, monasteriorum seu piorum locorum quorumcumque. Et ita per quoscumque iudices iudicari debere mandamus. Possint tamen dicti viarum magistri cumdem terminum sex mensium, pro qualitate locorum et personarum, ubi eis videbitur, prorogare.

§ 13. Et nihilominus ex nunc quibusvis Et inquilinos locorum praefatorum inquilinis seu af-pensiones et fictuariis, ne, facta prius ipsis simplici illarum domorum solventes, dictorum magistrorum inhibitione, loco- in huiusmodi rum eorumdem pensiones vel census do-ponere posso et minis suis, sub poena iterandae solutionis, rat; persolvant, sed eas et eos, etiam invitis dominis, in expensis pro praemissis necessariis convertant, et muros ad dictam altitudinem, si sat erit, perficiant, donec et quousque eisdem locis, ut praesertur, fabricatum fuerit, inhibemus pariter et interdicimus; quodque deinceps domini conductoribus ipsis illas bonas facere teneantur; et in eventum contraventionis, ac soluta per ipsos inquilinos seu conductores pensione, et dicto pariete ad minus usque ad primum solare non perfecto, eosdem inquilinos seu conductores de suo proprio ad dictam constructionem teneri et obligatos esse volumus et etiam declaramus.

§ 14. Et in domibus ita incisis sive de novo incidendis earum domini per nos domorum pro construen. viis ita sint gravati ad fabricandum, vel muro incisarum, viciclaudendum, ut praefertur, ad minus us-tantes, ad eas que ad primum solare, et multoties ipsi cogero posso domini inhabitantes ex hac causa maxi- decernit, si domam recipiant incommoditatem, cum ex commodue efipsa incisione domus ipsorum remaneant fectae sint, et a dominis inctis sex mensibus elapsis, ad suos directos | incommodae; idcirco in casu et casibus habitatae;

reaptatione ex-

nos etiam habi-

praefatis, ubi domus per dominos inhabitatae pro viis seu plateis construendis incisae fuerint, et sic incommodae effectae et resarcitae, ibidemque intra sex menses vel postca fabricatum fuerit, domos contiguas, etiam per dominos inhabitatas, qui non fabricaverint, praefatis dominis, qui fabricaverint sic domos incisas, dominos praefatos vicinos, etiam habitantes, ad vendendum pro pretio per duos peritos et, in eventum discordiae, per magistros praefatos aestimando, et plus decima illius parte, ut praefertur, per camerarium et magistros praefatos eorum arbitrio, etiam a tribus lateribus domos vicinorum non circumdantes, nec duplum, nec triplum in valore excedentes, manu regia compelli posse volumus et etiam mandamus.

§ 15. Cumque, tam in de Populo, et de Et dominos si- Portugallo, ac Sanctissimae Trinitatis, et tuum vacuorum Piae nuncupatis, quam aliis dictae Urbis debere, alioquin magistros via- viis, quamplurimi situs seu praedia rerum eos aliis periantur muris domibusque omnino vadere posse, ut cui, quo fit ut viae ipsae lateribus sterni ibi fabricetur, seu pavimentari et ad ornatum reduci nequeant, pariter, sub poenis praefatis, volumus, statuimus et ordinamus quod situum praedictorum domini, infra eosdem sex menses, in dictis sitibus, vel muros, ut praefertur, vel edificia construere, seu construi facere debeant et teneantur. Ita quod, lapso sex mensium termino, praefati magistri viarum situs praefatos, in quibus, ut praefertur, fabricatum non fuerit, quibuscumque personis ac pro pretio reperibili, locare et concedere; seu, si camerario et magistris ipsis melius videbitur, situs ipsos quibuscumque personis pro pretio huiusmodi, in manibus eorum depositariorum, ad effectum illud postmodum dominis dictorum situum consignandi, facta tamen per dominos praefatos ratificatione venditionis praefatae per magistros factae, et datis idoneis

cautionibus in forma, iuxta formam statutorum Urbis, 'deponendo, vendere et alienare libere et licite ac valide etiam possint ad effectum praedictum.

§ 16. Et quoniam in alma Urbe quamplurimi adsunt viculi latitudinis duorum inter domos evel trium palmorum, aut circa, in qui- propriari et ocbus variae sordes et immunditiae conti-declarat ab eis nuo iniiciuntur, et muri circumcirca exi- qui ibi primo fabri, averint; stentes, putrefactione corruptis, foetorem, cum pestiferi et mali aeris generatione, inducunt, adeo ut, tempore procedente, dicti muri corruant et collabantur et collapsi eiiciantur, ut deinceps unicus murus pro utroque latere domorum contiguarum inserviat, sub eisdem poenis, quod de cetero nemo, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis existens, in vel super muris huiusmodi trabes aut tigna seu quid aliud apponere, caminos vel quidpiam aliud construere, vel murum dicti viculi elevare, seu aliquod ibi aedificium fulcire, aut alias illis uti vel inuti queat, nec debeat. Muratoribus vero quibuscumque, ne de cetero, sub exilii a toto Statu Ecclesiastico et bonorum suorum confiscationis poena, in dictis muris, pro illarum reparatione aut de novo extructione, manum et operam apponere vel quicquam operis ibidem facere seu fabricare audeant vel praesumant. Et ulterius, ad tollendos dictos muros et viculos, volumus quod ille ex vicinis, qui primus voluerit fabricare, possit (habita tamen a praefatis magistris licentia, etiam absque alicuius pretii solutione cuiquam facienda) eosdem viculos sibi assumere, appropriare et vindicare, et super muro sui vicini tigna, lapides, caementa et trabes aliaque ad fabricam suam necessaria apponere, suamque fabricam desuper adaptare et, ut dicitur, appodiare et alias eodem muro communiter cum vicino per eumdem fabricare volentem medietate dicti muri, ad aestimationem duo-

rum peritorum per partes ipsas eligendorum et, in eventum discordiæ, per magistros viarum taxandi.

strui debere;

§ 17. Et quia quamplurimae domus Re chacas, eiusdem Urbis quasdam parvas habent in vias aquam cloacas, clavichettas vulgariter nuncupaevomentia eb- tas, in viis publicis respondentes, et ab ipsis domibus aquam et immunditias in vias et loca publica evomentes, quibuscumque personis, ut infra eosdem sex menses, sub dictae caducitatis et aliis poenis praefatis, tam cloacas, quam etiam viculos praedictos, necnon quascumque latrinas seu cantaras et siccatoria, vulgo sciacquatoria nuncupata, et piscinas in vias publicas et vicos seu viculos aut plateas exeuntes et respondentes, obstruere; et si velint cantaras, in eorum cortibus seu cortilibus et cancis, non autem in vel super viis publicis seu plateis, fabricare debeant; ita quod inquilini domorum et locorum huiusmodi praemissa ex pecuniis eorum pensionis, etiam invitis dominis et contra eorum voluntatem, facere possint; et non facientes, ad poenam arbitrio praefatorum magistrorum viarum imponendam teneantur. Et nihilominus omnes pensiones decursas et praefatis dominis interim, contra inhibitionem eis faciendam, solutas consignare teneantur depositario dictorum magistrorum viarum, ad effectum cloacas aliaque praemissa claudendi, et cantaras, ut praefertur, faciendi, inhibemus, praecipimus atque mandamus.

cutionem:

§ 18. Et cum in viarum, quae pro tem-Fideicom- pore fiunt, constructione, ordinatione et doclarat non ampliatione, ac in domorum, casalenoimpedire prae- rum et situum sive partium eorum applicatione seu venditione, in omnibus casibus supradictis, et aliis quomodolibet ex causis praefatis occurrentibus, interdum sit necesse domorum seu locorum ad usum viarum huiusmodi incisorum seu divisorum partes remanentes adiudi-

care, et multoties, propter fideicommissa apposita, dubitetur ne lites et controversiae oriantur; ad tollendum igitur litium materiam, huiusmodi sideicommissa, ad effectum praemissorum (ita tamen quod ea, quae fideicommisso subiecta erunt, sic adiudicentur, quod pretia illorum in tot bonis stabilibus reinvestiantur, quae bona remaneant eidem fideicommisso subiecta codem modo, prout dicta bona sic adiudicata antea subiecta erant), penitus et omnino tollimus, cassamus et amovemus, illisque ad hunc effectum sufficienter et expresse harum serie derogamus.

§ 19. Et cum Urbs ipsa aedificiis et Canneta etiam viridariis ornata et splendida esse debeat, tolli et ad culintus vero et extra ac prope illam adsint mandat; quamplurima canneta, deformitatem Urbis generantia, aerisque serenitatem et salubritatem ac clarum fluminis conspectum impedientia, et etiam male agendi opportunitatem locumque subministrantia, quod quicumque, tam extra per centum et quinquaginta cannarum distantiam prope, quam intra moenia eiusdem Urbis, necnon etiam in Angelica et versus flumen in Pontis Milvii viis nuncupatis, ac per viginti cannarum distantiam, iuxta quascumque alias vias publicas, canneta habent, illa ac omnia canneta intus Urbem existentia, praeter ea quae sunt extra vias publicas in locis absconditis seu remotis, infra praefatos sex menses, sub poenis praedictis, funditus extirpare, evellere atque tollere, ac ad terrenum et culturam vinearum seu viridariorum reducere debeant.

§ 20. Necnon, cum Angelicam ac Castelli nuncupatas vias, per vineas et prata, sita prope viam Angelicam, ad ad maximum civitatis nostrae Piae, per canneta vel hornos noviter constructæ, ornatum, feceri- hibet; mus, intellexerimusque quod nonnulli prata praedicta ad canneta, vineas ac hortos facienda impudenter claudere cogitant, ideo quod nullus in posterum, etiam si

proprietarius existat, dicta prata ad alium | usum, praeterquam ad pascua foenumque colligendum, destinare possit; quodque omnes et quicumque, qui ab eo tempore, quo, divina favente elementia, ad summi apostolatus apicem assumpti fuimus, huiusmodi prata restrinxerunt, ac ibi vineas, canneta sive hortos fecerunt. ad illa in pristinum statum, nempe ad pratum, reducenda, per camerarium et viarum magistros praefatos cogi et compelli possint et debeant, praecipimus et ordinamus.

ci mandat:

§ 21. Et similiter quia horti prope Ur-Hortosque ibi bem consistentes, propter aquarum irrifactos, praeter-quam cardo gationem, malum et pestiferum solent rum, ad pra-generare acrem, et maxime in burgo norum usum redu- stro Sancti Petri, ac dicta civitate nostra Pia, ad cuius ornamentum, decorem et aeris salubritatem summopere intendimus; desiderantes igitur ut, quemadmodum dictam civitatem Piam muris et propugnaculis cinximus, et ab hostilibus offensionibus securam reddidimus, ita quoque aeris salubritate non careat, statuimus quod omnes horti existentes in pratis extra portam Angelicam (exceptis dumtaxat cardorum, vulgo carciofolorum, hortis, in quibus aquarum irrigatio nullo modo fit) penitus tollantur et aboleantur, ac ad vinearum et pratorum usum reducantur, sub caducitatis, quoad dominos; et quoad inquilinos seu affictuarios, sub exilii et bonorum confiscationis, aliisque dictorum magistrorum viarum arbitrio infligendis poenis.

§ 22. Et quoniam in variis almae Urbis scalas quoque locis viae publicae diversis modis sunt pedientes de impeditae, et interalia a certis scalis et cetero fleri pro-hibet, et factas bastonis, ut vulgariter dicitur, factis, quae tolli praecipit, multis in locis vias publicas fere per unam cannam et ultra occupant, in maximum earumdem viarum praeiudicium et obstaculum, adeo ut duo currus concurrentes commode pertransire nequeant, idcirco,

Bull. Rom. Vol. VII.

sub praemissis et aliis arbitrio camerarii et magistrorum praefatorum imponendis poenis, districte praecipiendo, mandamus ut in posterum nemo, quo minus via pro duabus rhedis, cochiis vulgariter nuncupatis, concurrentibus lata spatiosaque remaneat, dictas scalas audeat ita componere, sed tantummodo duos vel tres palmos ultra ianuam excedere; factas vero scalas praemissas, ad dictos duos vel tres palmos, infra eosdem sex menses, sub similibus poenis, reducere et restringere unusquisque debeat. Muratores autem ibi aliter operantes, exilii et bonorum confiscationis poenas incurrere et exolvere volumus.

§ 23. Praeterea, cupientes non solum El hanc conipsam Urbem interiorem, sed etiam illius ris congrui ad suburbia et circuitum ac vincas decorari, vincas et casacum nobis innotuerit nonnullos, pulchras decim milliaria ab Urbe extenet deliciosas vineas ac possessiones fa-dit; cere et ampliare volentes, a vicinis illis terrenum aut vineas, locari tamen seu ad medietatem fructuum vel alias dari et concedi solitas, ad id vendere nolentibus, impediri, praefatis camerario et viarum magistris, ut quoscumque, sive saeculares sive ecclesiasticos, etiam si monasteria quorumvis, etiam Mendicantium, Ordinum, necnon ecclesiae, hospitalia aut alia pia loca fuerint, terrena, vineas aut canneta, locari tamen aut ad medietatem fructuum vel alias, ut supra, dari solita, ab una; non solita vero locari, a tribus seu duabus partibus circumdata, extra tamen septa monasteriorum eorumdem, habentes vel habentia, ad illorum 1, vel in parte, ctiam pro vialium directura et accommodatione facienda, arbitrio dictorum camerarii et magistrorum, venditionem vicinis illa sic circumdantibus et ampliare volentibus, pro iusto et rationabili pretio, per duos peritos per partes eligendos et, in eventum discordiae, per praefatos magistros, habita dictorum

1 In toto addit Cherub. (R. T.).

electorum relatione, estimando, faciendam, etiam manu regia, cogere possint et debeant, etiam si loca ipsa non sint vel fuerint locari solita, et absque ulla difficultate id etiam procedere volumus in vinca, canneto vel terreno sic convicino, ubi domus commoda pro domini habitatione non fuerit, concedimus et ordinamus. Necnon huiusmodi nostram ordinationem non solum ad vineas, sed etiam ad casalia intra duodecim milliaria ab Urbe consistentia, ad dictae Urbis ornatum et commoditatem dominorum casalium, extendimus, ac extendi debere praecipimus et mandamus. Cumque intellexerimus multa casalia magnae quantitatis rubrorum habere incorporata nonnulla terrarum portiones aut petia modicae quantitatis, pedichae vulgariter nominata, volumus etiam et ordinamus ut quieumque casale habuerit centum rubrorum aut minus, et hoc maxime ubi aliquod nobile sive commodum aedificium pro habitatione existat, et aliquam pedicham vicinam et contiguam habeat, si ab uno latere tantum rubra centum, decem; et si a duobus, viginti; si a tribus, triginta; et si casale excedat summam centum, ad dictam ratam, ut supra. Et si aliquod etiam multorum rubrorum casale in alio incorporatum existat, videlicet cum aliqua lingua, quatenus dicta lingua sit incorporata, illam sibi, arbitrio dictorum camerarii et magistrorum, pro pretio per peritos aestimando, et aucta decima parte pluris, vendicare possint.

blicas dientia mandat;

§ 24. Et insuper eisdem viarum magi-Scalas et me- stris, ut quoscumque ad scalas quaslibet impe- extra domos et in viis seu plateis publitolli cis existentes, quarum praesertim in regionibus Transtiberinis et Trivii maxima adest copia, et quae vias publicas non parum impediunt et occupant; necnon ad moeniana, alias curritoria lignea, mignani vulgo nuncupata, extra muros domorum

multum vel modicum se porrigentia et eminentia, in vias publicas prospectum habentia, infra annum a die publicationis praesentium, destruendum et tollendum, arbitrio camerarii et magistrorum eorumdem cogere et compellere. Necnon domorum inquilinis, ut pensiones per cos pro tempore debitas, etiam invitis dominis, retinere, et in expensas pro destructione scalarum et curritoriorum huiusmodi necessarias, absque eo quod ad itcratam dominis suis solutionem teneantur, convertere valeant et debeant. Quinimo inquilini ipsi dictas pensiones, donec scalae et curritoria huiusmodi ablata fuerint, post simplicem inhibitionem eis faciendam, suis dominis, sub poena solutionis dictis magistris viarum iterato faciendae, nullatenus persolvere possint; quod tamen unicuique ferrea seu lapidea moeniana, quae vulgo arengherias aut balaustos vocant, habere liceat impune permittentes.

§ 25. Quodque quilibet, infra annum Porticalia depraedictum, suas porticus seu porticalia moliri aut mupenitus et omnino destruere et demoliri aut muris claudere habeant; dummodo porticus ipsae non sint modernae et insignes, iudicandae et dignoscendae iudicio eorumdem magistrorum viarum. Illae vero porticus, quae pro viarum dilatatione incidendae erunt, ita manere tolerentur, quousque per praefatos viarum magistros excisae fuerint.

§ 26. Et praeterea quod inter casa- Hortosque in menta seu in locis eiusdem Urbis habi- casament. Urbis existentes mutatis non liceat cuique habere hortos seu ris claudi praoviridaria sepibus conclusa, sed illorum domini, sub poenis praedictis, illa muris circumdare teneantur.

§ 27. Omnesque pontes lignei per vias Pontos ligneos publicas transversi, cum situm publicum transversos in viis publicis aoccupent, et dictae Urbis ornatum offen- moveri mandat; dant, infra eiusdem anni terminum, exceptis tantum illis, qui non in principa-

libus, sed transversalibus viis aut in viculis consistentes, visum et lucem non impediunt, iudicio eorumdem magistrorum dignoscendis.

§ 28. Et ulterius omnes pontelli in Fulcimenta in quibusvis domibus ruinosis, in viis sive domibus ruinosis tolli inbet; plateis existentes, infra sex menses a die publicationis praesentium, per illorum respective dominos seu inquilinos, sub poenis praemissis, omnino tollantur et auferantur, auferrique debeant.

sionem et si-

§ 29. Et quoniam ad dictae Urbis de-Artium divi- corem et ornatum non parum cederet, si tuationem in unaquaeque ars, ab aliis artibus separata certis viis per et in unum collecta ac unita, suis loco magistros fieri, et ordine collocaretur, et praecipue illa, vari praecipit; quae ad victum sic sparsa non est necessaria, cum artifices ipsius Urbis, quasi absque ulla distinctione invicem confusi, atque maxima ordinis perturbatione, ornatusque et decoris publici praeiudicio, habitare noscantur, qui quorumque tabernae et officinae, si in suis quique locis et vicis segregatis ordinarentur, tam Urbis ornatui, quam etiam illorum commoditabus non parum consuleretur, ut omnis inter eos confusio amoveatur, et ipsi ab invicem iuxta species suas separati, in quantum poterit, decorem Urbi deferant simul et commoditatem. Ideo quod, quoties et postquam per camerarium et magistros viarum huiusmodi artium divisio et situatio statuta et ordinata fuerit, quicumque artifex, cuiuscumque artis et exercitii, in aliquo vico, via aut platea dictae Urbis, ubi suae artis exercitium magis vigeat et constitutum fuerit, ut praefertur, habitare voluerit, possit 1 exercitii artificem, inibi commorantem seu commorari volentem, expellere et eiicere, ac expelli et eiici facere, et in illius locationes, dummodo ad longum tempus seu ad vitam vel generationem non sint factas, subintrare pro eodemmet pretio, data tamen cautione de exercendo dictam suam artem in dicto

> 1 Possit quemcumque alium, cuiuscumque alterius etc., Cherub. (R. T.).

loco ad minus per annum et ultra, arbitrio camerarii et magistrorum viarum pracfatorum, exceptis tamen semper dominis in propriis domibus habitantibus. Et, ad evitandas controversias, possint ipsi camerarius et viarum magistri semper et quandocumque arbitrio suo decernere et declarare quae ars in uno loco magis vigeat quam altera, ac etiam artificii inquilino sic pro tempore expellendo unius mensis aut longiorem ipsis magistris benevisum terminum ad evacuandum pracfigere. Et insuper fines, limites et vicos, infra quos unaquaeque ars et illius artifices suo ordine stare et consistere debeant, constituere et declarare, prout et quando eis videbitur et placuerit, perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 30. Et quia aeris putrefactio non so- Candelottariolum ex malis humoribus et immunditiis, rum, chordariosed etiam ex malis odoribus et foetoribus, nariorum artes generatur, sicque ars candelariorum dif- exerceri manfusa per Urbem, tetrum putorem reddens, multum nocet civitati; idcirco, quemadmodum artes vaccinariorum seu coriariorum necnon artificum chordas musicales ex animalium fibris facientium, malum reddentes odorem, ad fluminis Ripam separatae reperiuntur, ita et dictam candelariorum artem, ut is putor exhalationem habeat, prope flumen ad Sixti, sive Quatuor Capitum, aut Sanctae Mariae nuncupatos pontes, ubi camerario et viarum magistris praefatis magis videbitur expedire, infra mensem a die publicationis praesentium, sub onfiscationis omnium bonorum ipsorum candelariorum et aliis, etiam in eorum personam, arbitrio camerarii et magistrorum praefatorum infligendis poenis, reduci; ac in locationes aliis personis ibi factas, prout eisdem magistris videbitur, subintrare debere, volumus et mandamus.

§ 31. Et quoniam Urbs ipsa nimium est humiditati subiecta, sicque in certis non amplius si-

prope flumen

tilibus lateribus

ticibus sed coc- partibus silicibus strata humidior effisterni praeci- ciatur, propterea omnibus et singulis muratoribus, sub exilii aliisque pecuniariis et etiam corporalibus dictorum magistrorum arbitrio infligendis poenis; dominis vero, sub ducentorum ducatorum, ut praefertur, applicandorum poena, ne deinceps viam silicibus sternere, seu aliquas silicatas ante domos suas facere audeant seu praesumant, inhibemus. Volumus autem quod omnes viae ipsius Urbis coctilibus sternantur lateribus, una cum suis interlineis, quas guidas vocant, piperino, tiburtino aut siliceo lapide, arbitrio dictorum magistrorum; nec sint aliquo pacto intervisatae, sed in unaquaque via sint omnes guidae ex piperino, tiburtino aut siliceo lapide.

et magistris dat muros de.,

§ 32. Et insuper praefatis magistris via-Camerarioque rum in perpetuum et pro decore eiusdem facult. cogendi Urbis ac structura viarum principalium, dominos pos-sessionum con- praesertim intus et extra Urbem in via tiquarum viis Flaminia, de Populo nuncupata, infra isi struendum unum milliare, dominos vincarum et aliarum possessionum viis ipsis contiguarum, ad muros et alia, pro dictarum viarum principalium structura et decore, arbitrio camerarii et magistrorum eorumdem, necessaria conficiendum, fabricandum et resarciendum, vel ratam expensarum, ipsos dominos et quemlibet ipsorum pro praedictis et corum singulis respective quomodolibet tangentem, solvendum et seu depositandum, prout ipsis magistris videbitur. Et si aliquis velaliqui dictorum dominorum muros construere, aut alia, ut praesertur, sacere, vel dictam ratam solvere recusaverint, praefati viarum magistri, pro celeriori expeditione, ipsos dominos sie renitentes et morosos, ad suas vineas sive possessiones, in toto vel parte, alteri seu aliis, pro iusto et rationabili pretio, ut supradictum est aestimando, vendendum, etiam manu regia, cogere et compellere.

§ 33. Ac, ad tollendas disputationes, El dubia super iidem camerarius et magistri viarum, om-telligent.eorum nes et singulas ac quascumque difficul- arbitrio dissoltates et dubia, quae super praemissis aliisque omnibus et singulis, in praesentibus contentis et descriptis, ac illorum sensu, intelligentia vel significatione oriri quandocumque contigerit, interpretari et dissolvere arbitrio suo libere et licite possint et valeant, licentiam, facultatem, potestatem et auctoritatem omnimodam impartimur.

§ 34. Praeterea statuimus, et de novo In quibus cauetiam ordinamus quod in causa sternen-sis ab eis non appellatur. darum viarum huiusmodi, praefati magistri sint meri iudices et executores, ac ab eorum decretis et mandatis, in hac parte, sicuti in causa mercedis, non possint quoquo modo, nisi facto actualiter deposito penes notarium ipsorum magistrorum in pecunia numerata, consignando postea actori, vel restituendo reo, prout deinde per camerarium seu viarum pracsidem, ad quem recursum fuerit; esset vel erit iudicatum, appellari; vel recursus ad quempiam, etiam pro tempore existentes camerarium, clericos vel praesidentes Camerae Apostolicae, aut quoslibet alios iudices haberi; sed mandata praefata executioni demandari debeant, non obstantibus quibuscumque significationibus per praedictos vel quoscumque alios forsan faciendis.

§ 35. Et ut corumdem magistrorum viarum officium in sua auctoritate et di- artis muratorio eisdem magist. gnitate, prout decet, habeatur, illorum- audiendas comque mandata diligentius executioni demandentur, et causae super arte muratoria pro tempore nascentes sagacius et maturius, veluti per expertos, et pro minori partium dispendio, decidantur, omnes et quascumque causas, lites, quaestiones, controversias et disserentias, tam inter quoscumque muratores et fornaciarios, quam cos et quosvis alios artifices

aut alias, tam ecclesiasticas quam saeculares, personas, super dicta arte muratoria et rebus ad illam quomodolibet pertinentibus, ex nunc deinceps perpetuis futuris temporibus, tam active quam passive, movendas, cum omnibus et singulis suis incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis ac toto negocio principali, per praefatos Horatium Narum et Hieronymum Pichum, modernos et pro tempore existentes magistros viarum dictae almae Urbis, qui coniunctim prodere debeant, simpliciter et de plano, ac sola facti veritate inspecta, etiamsi, et quando eis videbitur, sine strepitu et figura iudicii, nullaque tela iudiciaria servata, etiam manu regia procedendo, audiendas, cognoscendas, decidendas, fineque debito terminandas esse et fore decernimus, volumus, statuimus, declaramus et ordinamus. Non praeiudicando tamen nec derogando praedictarum artium consulatibus, ita tamen quod a sententiis ipsorum consulum non possit ad aliquod aliud tribunal appellari nec recursus haberi, praeterquam ad magistros viarum praefatos et dictae Urbis conservatores seu camerarium nostrum. Cum potestate citandi et inhibendi, quos, quibus, ubi, quando et quoties opus fuerit, etiam per edictum publicum, constito summarie et extraiudicialiter de non tuto accessu vel absentia aut latitatione, sub pecuniariis aliisque ipsorum magistrorum viarum et conservatorum respective arbitrio imponendis et moderandis poenis. Et in eventum non paritionis, inobedientes poenas ipsas incurrisse, unica tantum citatione praevia, declarandi et ab eis exigendi; dictasque causas in quocumque statu reassumendi, omniaque alia et singula desuper necessaria seu quomodolibet opportuna faciendi, dicendi, gerendi, exercendi et exequendi. Ita tamen quod neque gubernator neque vicarius dictae Urbis,

neque Curiae causarum Camerae Apostolicae generalis auditor, neque eiusdem Urbis senator, nec praesidens Ripae seu Ripettae, neque (praeter tamen camerarium nostrum dumtaxat) quicumque alius vel alii ciusdem Urbis vel extra eam ubilibet constituti iudices ordinarii vel extraordinarii, delegati vel subdelegati, aut quaevis aliae personae, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis existant, ctiam si cardinalatus honore praefulgeant, et etiam habeant privilegia vel indulta quod ipsi sint iudices vel protectores aliquarum societatum vel locorum, etiam piorum, aut causarum illorum auditores, quatenus ipsi viarum magistri in causarum huiusmodi cognitione praevenerint, causas artis muratoriae huiusmodi nullatenus, in toto vel in parte, audire, cognoscere, decidere, seu se in illis quomodolibet et quovis praetextu intromittere possint neque debeant; et quicquid secus factum fuerit, irritum sit et inane, ac pro infecto habeatur et per praedictos viarum magistros, si praevenerint, ut praefertur, omnino revocari quandocumque possit (salvo tamen quod clerici et praesidentes Camerae Apostolicae se in huiusmodi causis, iuxta Pauli III literas praedictas dumtaxat, et non alias intromittere possint), perpetuo committimus et mandamus; ac eosdem magistros viarum, causarum et litium huiusmodi iudices et executores speciales et generales, ita quod in eis, ut praesertur, alte et basse procedere valeant, constituimus et deputamus. Salvo tamen recursu, si partes voluerint, ad ipsum camerarium.

§ 36. Mandantes propterea dilectis filiis Et hanc con-Vitellotio S. Mariae in Via-Lata diacono stitutionem in Camera recipi cardinali Vitellio nuncupato, moderno et o pro tempore existenti camerario, et praesidentibus et clericis praefatis, quatenus statim, visis praesentibus, nullo alio desuper a nobis vel successoribus nostris aut

dicta Sede seu, aliundecumque expectato p mandato, omni mora, dilatione et contradictione cessantibus, easdem praesentes in dicta Camera recipiant et admittant, ac in illius libris registrari mandent, illasque inviolabiliter et ad unguem, in omnibus et per omnia, perpetuo observent, ac ab omnibus et singulis observari faciant realiter et cum effectu.

§ 37. Ac praesentes literas perpetuo du-Clausulas rare et valere, perpetuique roboris firpraeservat, apmitate subsistere, neque de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis, aut quod praemissa et quodlibet praemissorum non fuerint usu recepta, aut alio quocumque vitio, seu etiam intentionis nostrae vel ciusdem Sedis, aut quovis alio defectu notari vel impugnari, neque etiam per nos vel successores nostros aut dictam Sedem revocari, alterari, suspendi, modificari aut illis in aliquo derogari umquam posse.

ponit;

§ 38. Sicque, in praemissis omnibus et Decretum ir- singulis, per quoscumque iudices et comritans addit. missarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et ipsius Ecclesiae Romanae cardinales, etiam legatos de latere, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus et declaramus.

§ 39. Quocirca venerabilibus fratribus Executores nostris Ostiensi et Portuensi ac Tuscudeputat; lanensi episcopis per apostolica scripta motu simili mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus corum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte eorumdem magistrorum viarum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque, in praemissis omnibus et singulis, efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate

nostra eosdem viarum magistros approbatione, confirmatione; innovatione, singulis statutis, voluntatibus, ordinationibus, extensionibus, ampliationibus, mandatis, praeceptis, inhibitionibus, interdictis, concessionibus, indultis, commissionibus, deputationibus, decretis, declarationibus, revocatione, aliisque praemissis, iuxta praesentium tenorem, pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos vel ab eis causam habentes, per camerarium, presidentes et clericos praefatos aut quosvis alios, quacumque auctoritate fungentes, contra praemissa vel eorum aliquod quomodolibet indebite molestari, inquietari vel perturbari. Contradictores quoslibet, inobediente et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas ac alia iuris opportuna remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ac hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 40. Non obstantibus praemissis, ac Clausulas decerta per nos dudum motu simili edita rogatorias subsuper poenarum per elusores, qui fabricas praemissas non fecerunt nec faciunt, incursarum ampliatione, impressioni librorum de ordine nostro a civitate Venetiarum ad Urbem traductae facta sive concessa, quam, tenore praesentium, quoad praemissa, omnino revocamus; ac etiam nostra de non tollendo iure quaesito; necnon recolendae memoriae Pauli secundi et Pauli quarti de rebus ecclesiasticis non alienandis, ac alienatis recuperandis; necnon Bonifacii octavi, etiam Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, de una et duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur; necnon aliis quibusvis apostolicis ac in generalibus, provincialibus et synodalibus conciliis editis et edendis constitutionibus et ordinationibus; ac Urbis et Curiae Romanae ac Camerae Apostolicae eiusdemque Curiae

tribunalium, ac quarumvis ecclesiarum, monasteriorum, hospitalium et aliorum piorum locorum, necnon Ordinum, consulatuum et societatum ac universitatum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, stylis, usibus, naturis, decretis, capitulis et etiam novis reformationibus, legibus pontificiis et imperialibus, sacris canonibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, illis, illorumque respective populo, civibus, incolis et superioribus, ac tam supranominatis quam quibusvis aliis personis et etiam iudicibus ecclesiasticis et saecularibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu et scientia similibus, vel ad quorumvis instantiam, in genere et specie, ac etiam consistorialiter et alias quomodolibet concessis ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illarum tenores, formas et decreta in eis apposita, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in eis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, motu et scientia similibus, specialiter et expresse derogamus ac sufficienter derogatum fore et censeri volumus et decernimus. Necnon omnibus illis, quae Sixtus, Leo et Paulus III, praedecessores praefati, in eisdem suis literis non obstare voluerunt, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab | 111, pag. 394.

eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Et quia difficile foret praesentes ad singula quaeque loca deferri, volumus et etiam declaramus quod illarum transumptis seu copiis, etiam impressis, manu alicuius 1 praelati sigillo munitis, eadem prorsus fides, etiam in iudicio, adhiheatur, quae praesentibus, si ubicumque forent exhibitae vel ostensae, adhiberetur.

§ 41. Et ne quispiam ullo unquam tem- Forma et efpore praesentium ignorantiam praetendere feetus publicapossit, volumus, et eadem auctoritate decernimus quod ipsae praesentes literae, in Camerae Apostolicae et Curiae Capitolii valvis, ac in acie Campi Florae de Urbe, per aliquem ex cursoribus nostris affixae, copia illarum ibi dimissa, universos et singulos, quorum interest, intra mensem a die affixionis huiusmodi computandum, perinde afficiant, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, decimo kalendas septembris, pontificatus nostri

Dat. die 23 augusti 1565, pontif. anno vi.

## CXXI.

Approbatio plurimarum declarationum ad Regulam fratrum Minorum Conventualium Ordinis S. Francisci, in eorum generali capitulo editarum, ad ipsius Ordinis reformationem 2.

## Pius Papa IV, ad perpetuam rei memoriam.

Sedis Apostolicae copiosa benignitas Prominium. piis quarumlibet, regulari sub castimonia

1 Alicuius notarii publici subscriptis, et alicuius praelati etc., Cherub. (R. T.). 2 Aliae extant pontificiae declarationes dictae Regulae et nonnullae dicti Ordinis reformationes, quas indicavi in constitutione LXVII Honorii III, Solet, tom.

Domino militantium, personarum votis libenter annuit, et illis, quae pro earum felici statu et reformatione processisse comperit, ut illibata persistant, libenter apostolici adiicit muniminis firmitatem.

§ 1. Sane cum nos nuper consideran-Deputatio tes quam uberes fructus in Dei Ecclesia reformat. huius sacer fratrum Minorum Ordo ab eius in-Ordinis, et edi-tio constitution. stitutione produxerit, et quantos in dies desuper facta- producturus sit, si ad pristinam maiorum suorum normam per novitatem seu reformationem vitae restitutus foret, quibusdam ex dilectis filiis nostris S. R. E. cardinalibus, et praesertim dilectis filiis nostris Carolo tituli S. Praxedis Borromæo, protectori, et Ludovico tituli Sancti Cyriaci in Thermis viceprotectori eiusdem Ordinis, presbyteris cardinalib., Symoneta, nuncupatis, ipsius Ordinis reformationem curandam commiserimus; quibus negotium ipsum tantae curae fuit ut dilectum filium Antonium de Sapientibus de Augusta, eiusdem Ordinis generalem, et ministros nonnullosque fratres eiusdem Ordinis, tunc congregatos in eo capitulo generali Florentiae nuper celebrato, in quo idem Antonius in ipsius Ordinis generalem ad triennium electus, et deinde a nobis ad aliud triennium, supplicationibus ministrorum provincialium dicti capituli nobis humiliter porrectis, confirmatus fuit, ad nonnulla statuta et ordinationes negotium huiusmodi concernentia edenda adduxerint, ac multa priori professioni adiunxerint, ac veterem disciplinam renovaverint, nihilque praetermiserint quod ad exactam suae professionis completionem visum fuerit opportunum, prout in publicis documentis desuper confectis plenius dicitur contineri.

tutionum.

§ 2. Nos, qui ipsum Antonium, petitione, Confirmatio supplicatione et consensu dicti capituli huius Pontificis generalis sponte accedentibus, ad aliud triennium in eiusdem Ordinis generalem

huiusmodi, de quibus certam notitiam habemus, veriores tenores praesentibus pro expressis habentes, cupientesque ut dictus Ordo, quem in visceribus gerimus caritatis, ad suum pristinum statum seu vivendi normam reducatur, suosque speratos longe uberiores producat fructus, motu proprio, non ad alicuius nobis desuper hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione, ac ex certa scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, quaecumque statuta, ordinationes, declarationes, electiones et electionis huiusmodi modos, validationes, petitiones, supplicationes, concessiones, deputationes, prohibitiones, inhabilitationes, amotiones, dispensationes omniaque et singula in dicto capitulo generali circa dicti Ordinis reformationem facta et gesta, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, ac ea perpetuis futuris temporibus per quoscumque ipsius Ordinis superiores et alias personas, sub poenis in illis adiectis, inviolabiliter observari mandamus; ac omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus. Sicque per eosdem superiores et quoscumque eiusdem Ordinis ministros nunc et pro tempore existentes observari et iudicari debere; necnon quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

§ 3. Non obstantibus quibusvis aposto- Contrariorum licis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, statutisque et consuetudinibus ipsius Ordinis, ctiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et literis deputavimus, statutorum et ordinationum lapostolicis dicto Ordini, necnon illius su-

perioribus, ministris, conventibus et per- 1 Multitudinis credentium erat cor unum sonis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum mentio habenda esset, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, omniague contra reformationem huiusmodi hactenus concessa et edita revocamus et annullamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die xvII septembris MDLXV, pontificatus nostri anno sexto. Dat. die 17 septembris 1565, pont. an. v.

> Seguuntur constitutiones reformationis.

### CAP. I.

Regula et vita fratrum Minorum haec Verba cap 1. est, scilicet Domini nostri Iesu Christi Sanctum Evangelium observare, vivendo in obedientia, sine proprio et in castitate.

Per haec verba Seraphicus pater noster Declaratio voluit nos docere quod Regula et vita San. Francisci quam profitebatur non erat res nova, renovat profes- sed procul dubio renovata professio evangelii. gelici instituti.

Vivendo in obedientia, non solum Dei Declaratio mandata, sed hominum etiam propter super obedien-Deum exequendo. Nam et Christus Salvator noster factus est obediens usque ad mortem.

Sine proprio. Quia, ut dictum est in Super pro- praefatione, fratres Minores nunquam prietate, habuerunt quicquam, quod possiderent, vel quo uterentur tanquam proprio; ita dicebat de se ipso Christus, Vulpes foveas habent, etc. Et de apostolis scriptum est:

Bull. Rom. Vol. VII.

et anima una, nec quisquam eorum, quac possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia.

Et in castitute. Qua beatus Franciscus Super castivoluit fratres suos ceteris praestare, iu-tate. bens ut, nedum mente et corpore casti essent, sed ctiam ne haberent cum mulieribus suspecta consortia, et ne ingrederentur monasteria monacharum, prout infra dicetur. Duo in hoc capitulo notantur. Primum, ut vota ista obedientiae, paupertatis et castitatis inviolabiliter observentur, pro quorum exequatione ponuntur ordinationes, quae continentur in sequentibus capitulis. Secundum, quod eo modo quo beatus Franciscus promittit obedientiam beatissimo domino Papae Honorio et successoribus suis, ita fratres agnoscant se subditos Romano Pontifici, et, post ipsum, superioribus Ordinis, generalibus, provincialibus, custodibus, guardianis, etc. Haec autem non ex sua voluntate solum, cum illis visum fuerit, sed maxime ex voto, quo adstricti sunt semper et ubique.

### CAP. II.

# Si qui voluerint etc.

Verba cap. 2.

In hoc capitulo sunt tres articuli principales. Primus de recipiendis ad Ordinem super licentia fratribus, secundus de apostatantibus ab vitios, Ordine, tertius de fratrum indumentis. Circa primum ponuntur infrascriptae constitutiones ex decreto generalis capituli. Non liceat alicui conventui vel loco pueros ad Ordinem recipere, neque habitum illis dare, sine generalis vel provincialis expressa licentia, quae non detur, nisi prius de puerorum indole constiterit, et quod de parentibus bonae famae orti fuerint.

Novitii, qui sument habitum in quo- Super corumcumque monasterio ante aetatem comple- et aetate,

Declaratio

tam sexdecim annorum, mittantur statim a suo superiore in certum conventum seu seminarium, unum vel plura, quae novitiatus vocamus. Qui separati sint a locis et habitatione professorum, atque ibi cum suis praeceptoribus et rectoribus a capitulo deputandis morantes, edoceantur et instruantur in timore Dei, ac bonis disciplinis et moribus; atque hac de causa in quacumque provincia et custodia, ubi commode fieri poterit, multiplicentur dicti novitiatus, et maneant ibi pueri usque ad aetatem dictam annorum sexdecim.

Professi etiam, qui non fuerint in sa-Super cura cris ordinibus constituti, quantum fieri professor, non promotorum ad poterit, sua loca et certum praeceptorem habeant, qui eamdem curam, quae de novitiis habetur, de illis gerat. Neque huiusmodi professi per urbem vel claustra vagari permittantur.

Teneantur vero nativi puerorum et Declaratio professorum conventus, iis conventibus, tione danda a qui praefatos nutrient, succurrere, iuxta conventib. na- taxam a superiore imponendam. tivis.

Qui autem minus apti ad literas inventi Declaratio fuerint, occupentur musica. et in servitione fratrum tute conventuum vel etiam in aliqua arte non litterato- viris religiosis non contraria, ut puta in arte pictorum, tonsorum, hortulanorum et similium.

Et ubi non fuerint huiusmodi professi, Declaratio inserviant fratres iuniores, licet fuerint super destina-tione servien- sacerdotes; melius tamen esset, ut in quolibet conventu induerentur aliqui laici, et illis provideretur de victu et vestitu iuxta condecentiam eorum status, quemadmodum in plerisque locis fieri consuevit.

Pueri non admittantur ad professionem, Super actate nisi post decimum sextum annum suae et aetatis expletum, iuxta decretum sanctae promovend. ad Tridentinae synodi; iuxta quam etiam ad ordines, sacros ordines admittentur, non solum quantum ad aetatem, sed etiam quantum ad sufficientiam et probitatem: ad subdiaconatum quidem post annum vigesi-

mum secundum, ad diaconatum post vigesimum tertium, ad presbyteratum post vigesimum quintum. Professionem vero in libro ad hoc deputato adolescentes et alii profiteri volentes sua manu subscribant; quem librum singuli conventus particulariter habere teneantur; et qui professionem solemnem non emiserint, non possint promoveri ad sacros ordines.

Is quoque tantum numerus fratrum in Super numero singulis conventibus et locis admittatur, que conventus, qui ex redditibus propriis monasterii ac consuetis eleemosynis commode possit sustentari. Nec ab eorum parentibus, propinguis aut curatoribus aliquid ex eorum bonis, quocumque praetextu, ante professionem accipiatur, excepto victu et vestitu pro tempore quo in probatione fuerint.

Fratres vero alterius Ordinis, aut etiam Super receeiusdem Ordinis, qui tamen diversas ha-alterius Ordibeant observantias seu vivendi modum, nis, non recipiantur, nisi a generali capitulo, explorata prius eorum vita, et quod ab arctiori instituto non discedant, fuerint approbati.

Circa secundum, ubi dicitur Et nullo Super delamodo licebit eis de ista Religione etc., li-etc. centia exuendi habitum aut subtus ferendi nulli omnino concedatur; sed nec morari cum habitu extra claustra sui Ordinis cuiquam permittatur, nisi forte apud aliquos praelatos aut alios, causa lectionis aut praedicationis seu alicuius pii operis, de licentia sui superioris, iuxta sessionem xxv, cap. 4. Et si qui hactenus extra sunt absque licentia suorum superiorum, revocentur iuxta bullam domini nostri Pii IV revocatoriam privilegiorum, datam xııı kalendas martii mdlxiv. Contumaces vero excommunicentur, et nisi paruerint, subiiciantur Ordinario puniendi. Qui vero de superiorum licentia alicui praelato, principi aut universitati servient, obedientiae correctioni superiorum subiaceant semper.

An. C. 1565

a claustro et de provincia,

Nulli etiam licet exire claustra eius lo-Inper exitu ci, ubi de familia degit, absque licentia sui guardiani, qui causam cognoscat et comitem illi pro suo arbitrio eligat: habeatur tamen ratio virorum insignium et graduatorum. Neque aliquis discedat ex custodia, sine custodis licentia, ut constitutiones generales et Benedictus XII praecipiunt; de provincia vero, nonnisi de magistri provincialis licentia sive eius commissarii in scriptis obtenta, neque causa accedendi ad superiorem praelatum. Qui contrafecerit, ultra poenam a sancta synodo Tridentina statutam, etiam in Ordine poena carceris per mensem et unius publicae disciplinae opprobrio mulctetur, atque, secundum Alexandrinas constitutiones, ad conventum, custodiam sive provinciam suam confusibiliter remittatur. Servetur omnino decretum earumdem constitutionum, quod ita dicit: Inhibetur insuper ministris, iuxta generalia statuta, ut nulli licentiam ad Romanam Curiam tribuant, etiam causa devotionis, accedendi (ne detur occasio vagandi), nisi in capitulo, de consensu definitorum, et nisi fuerit vir probus et moribus gravis, vel urgeat magna necessitas provinciae, conventus vel monasterii; et si fieri potest, nullus Romam accedere permittatur, nisi cui fuerit a generali ministro concessa licentia specialis. Hactenus decretum. Si quis vero minister huiusmodi licentiam aliter quam supra dictum est dederit, officio suo privetur; si autem quis sine licentia Romam iverit, eum revertentem, etiam si literas commendatitias habeat, provincialis in carcerem tradat, et disciplinatum a sua custodia proscribat.

DALIVIS ,

Qui in claustris morantur, non permit-Super man- tantur diu manere in suis nativis conn conventibus ventibus, nisi viri graves et valde senes. Iuvenes vero alibi collocentur; et nullus adversus superiorem per hoc reclamare praesumat, sed humiliter iussa faciat.

Circa tertium, de vestimentis, infra- super colore scripta statuuntur. Ut in vestimentis sit vestimentorum, modus, neque eorum luxus sive colorum varietas infames apud laicos fratres reddat, omnes fratres pannis communibus subnigri coloris induantur, vel saltem iis rasciis, quae duplices vocantur, et tales ut panni videantur, quae etiam ad obscuritatem tendant. Ceteri omnes panni et rasciae (nisi pro habitibus, qui subtus deferuntur) abiiciantur, et illis uti non

Nullus cothurnos albos sive borzachi- Super delationos deferat; nullus birretum in ecclesia ne chyrothecavel per civitatem gestet, neque etiam chirothecas, nisi in itinere. Qui contrafecerit, post rerum privationem, etiam a conventu expellatur; ita fiet de iis, qui aliquod indumentum vanum et aliquo vano artificio elaboratum gestaverint.

Pallia sive mantelli non deserantur super delatiocum manicis sive ornati orbiculis, sed no mantellorum sint simplices et longiores, et singuli sacerdotes unum habeant.

Vestimenta etiam, quae subtus defe- Super delalloruntur, nonnisi honesta sint et coloris subtus portan-Ordinis nostri. Et tunicae apertae non tur, et cordadeferantur. Atque cordae sint rudes et communes, non laneae, aut aliqua curiositate confectae; super quibus omnibus singuli provinciales diligenter invigilabunt.

In cellis seu cameris fratrum non li- Super supelceat supellectilem aliam, quam necessariam et professioni paupertatis congruentem, habere.

lectili in collis.

## CAP. III.

Clerici faciant divinum officium etc.

Verba cap. 3.

In hoc capitulo sunt tres articuli. Pri- Declaratio sumus de divino officio, secundus de ie-per recitatione iunio, tertius de modo eundi per mundum. Circa primum statuitur quod omnes et singuli, cuiuscumque conditionis existant, iuxta laudabilem et servatum

hactenus Religionis morem, divinis mysteriis et choro quotidie horis debitis intersint; nullusque exemptus habeatur, nisi quos Alexandrinae constitutiones excipiunt, ut puta lectores et praedicatores, infirmi et alii publicae utilitati tunc expositi, qui tamen alias suo debito satisfaciant. Divinum vero officium devote, attente et punctuatim persolvatur. Neque aliquis e choro discedat, nisi expleto officio, sine guardiani licentia.

In qualibet prima dominica mensium, Superprocess fiat processio per claustra, cum litaniis sione per claustra et missa pro Ecclesia catholica, pro fidei defenpro benefactoribus,

sione, ac principum christianorum concordia. Die vero lunae sequenti, ubi fuerit numerus sufficiens fratrum, cantetur missa pro benefactoribus Ordinis, vivis atque defunctis.

in choic,

Si quis autem convictus fuerit de con-Super poena sueta omissione divini officii, ut neque vinum officium frequentet chorum, neque videatur aut audiatur divinis vacare, cuiuscumque gradus et conditionis extiterit, sit privatus omni officio et gradu, et nonnisi per generalem restitui possit.

Cum divina celebrantur, nemo discur-Super discursu rat per ecclesiam, neque ibi interdiu mopar enclesiam, ram trahat, nisi causa orationis, vel saltem ex rationabili causa guardiano nota: et dum divina celebrantur, fratres non audiant in confessione, absque necessitate et de guardiani licentia.

Universi fratres ad sacerdotium assumsuper celebra- pti, ut in Dei timore et gratia se contitione missarum, neant, quam crebrius poterunt, et saltem diebus dominicis et festis solemnibus, praevia peccatorum confessione sacerdoti facienda, missas devote celebrent. Qui vero sacerdotes non sunt, saltem quintodecimo quoque die confiteantur et communicent; aliter priventur arbitrio superioris.

Curabunt praeterea guardiani ut omnia lectifibus eccle- ecclesiae et sacrarii supellectilia munda dicit, videlicet: Apprehendite disciplinam,

serventur, ecclesiaque ipsa et conventus siae et sacrarii saepe purgetur.

In conventibus vero, ubi magnus mis- Super execusarum numerus ex legatis impositus est, tione piorum reeleemosyna vero tam tenuis, ut fratres sustentari non possint, servetur caput IV reformationis generalis, sess. xxv Tridentini concilii. Ad cuius exequutionem ordinat generale capitulum ut in capitulis provincialibus cuiuscumque provinciae habeatur haec consideratio, cum obligationis missarum, tum emolumenti, quod inde trahitur, et haec omnia referantur ad generale capitulum, ut ibi quicquid, secundum Deum visum fuerit, statuatur.

Circa secundum, ieiunia omnia sanctae super leiunile Romanae Ecclesiae et Regulae nostrae a cum solitis correction communitation con la communitation de la com cunctis fratribus serventur, provideaturque illis in his diebus de convenienti cibo; et iuxta constitutiones Alexandrinas, caeremoniae solitae non solum in prandio, sed etiam in refectione serotina, quae hora competenti fiat, et ad quam omnes conveniant, peragantur. Nulli vero a ieiunio excusentur, nisi quos constitutiones praedictae eximunt. Quod si quis, absque legitima causa guardiano nota, non iciunaverit, idque probari possit, si correctus non se emendaverit, pane et aqua in carceribus puniatur.

Singulis sextis feriis universi fratres di- Super discisciplinam faciant, et in emendationem pec-libet foria facatorum suorum se percutiant, memores clenda, quod Dominus noster Iesus Christus pro peccatis nostris dira perpessus est. Haec autem disciplina ita fiat. Congregentur in choro vel sacrario sive alio loco convenienti fratres, et extinctis luminibus ac clausis ianuis et fenestris, superior aut alius deputatus, signum manu faciat indicans silentium, quod per aliquod spatium servatur, et interim fratres contemplationi vacant. Deinde idem superior vel deputatus incipit versum hunc et totum

ne quando irascatur Dominus, et pereatis de via iusta. Tunc omnes incipiunt se percutere, et dicuntur alternatim ab omnibus devote et punctuatim psalmi, Miserere mei Deus, etc., Deus misereatur nostri, etc., cum Gloria Patri, etc., De profundis, cum Requiem aeternam, etc. Quibus expletis, dicitur, Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis, etc. Inde superior vel deputatus dicit hanc orationem incipiens absolute: Respice, quaesumus, Domine, super hanc familiam tuam, pro qua Dominus noster Iesus Christus non dubitavit manibus tradi nocentium, et crucis subire tormentum. Postea dicitur ab omnibus Salve Regina, Mater misericordiae, etc. Et superior vel deputatus dicit sequentes versiculos et orationes, respondentibus fratribus ad singulos versiculos, videlicet ŷ Emitte spiritum tuum et creabuntur. R. Et renovabis faciem terrae. V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. y. Ora pro nobis, Beate Francisce. A. Ut digni etc. Oremus. Deus, qui corda fidelium etc., Concede, misericors Deus, fragilitati nostrae praesidium, etc., Deus, qui Ecclesiam tuam B. Francisci meritis etc., Deus, cui proprium est misereri semper et parcere, etc., Exaudi, quaesumus, Domine supplicum preces etc., Deus, a quo sancta desideria, recta consilia et iusta sunt opera, etc., Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum, etc. Deus, omnium fidelium pastor, etc., Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulis tuis cardinalibus protectoribus nostris, etc. Actiones nostras, etc., Omnipotens sempiterne Deus aedificator et custos, etc., Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortuorum, etc., Per Dominum nostrum etc. In fine dicitur Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Amen. Tunc omnes desinunt se percutere, et per aliquam moram sub silentio iterum contemplationi vacant. Demum, facto signo a supradicto superiore vel deputato, omnes surgunt.

A mensa communi nulli eximantur, tam mane quam sero; quod si aliqui actu le- muni mensa et cibo, gentes vel praedicantes seu graduati aut infirmi iudicati fuerint a superioribus digni hac exemptione, hi tantum cibis communi deputatis et ex communi dispensa utantur. In mensa autem habeatur semper lectio ex Sacra Scriptura vel ex Sanctis Patribus.

Soli procuratori conventuum et locorum, aut alii fratri deputato, fratrum ne- esculenta et acessaria, praesertim vero esculenta et po- lia necessaria, culenta, emere liceat.

Circa tertium. Nulli eundi per mundum Super licentita a superioribus facultas fiat, nisi ex ur-dum, genti necessitate; et tunc praelatus investiget quo ituri, quae negocia, et cum quibus sint acturi fratres, antequam licentiam illis tribuat; et quantum fieri potest non permittat aliquem solum proficisci, sed socium illi assignet.

Fratres itinerantes non sint convivae, Super Itinoneque hospitentur in domibus laicorum, rantium hospipraesertim publicorum hospitum, ubi sunt loca nostra, sed teneantur convenire praefectum loci, ubi 1 manere, ct de eius consilio se gerere.

Nullus magistratum aliquem, princi- super accessu pem vel praelatum ex quacumque causa ad principes et alios, vel ad aadire audebit, nisi ea causa a superiore liquem forum, suo prius cognita fuerit, obtinucritque ab eo facultatem accedendi. Quin potius prohibetur ne quis in aliquo foro causam ullam, nisi publicam et de mandato superiorum, agere possit. Quamobrem decernimus ut causae omnes, quae Romae agendae sunt, ad procuratorem Ordinis in Urbe dirigantur, neque aliis committi possint, nisi de cius consilio et assensu.

Procurator autem qui accedentes ad Super munere Urbem sine licentia fratres carceribus non producator. Ca-

1 Ibique, Cherub. (R. T.).

mancipaverit, et in Romana Curia libere et impune vagari permiserit, ab officio suo cadat, et non possit restitui, nisi per generalem vel generale capitulum. Hoc autem non solum de procuratore Cismontano, sed etiam de Ultramontano, si fuerit, intelligatur.

rum asportatio-

Cuicumque contigerit de mandato su-Super bono- periorum ad alium locum transmigrare, teneatur relinguere cellam, et si qua habet bona suo usui deputata, superiori loci unde discedit. Si quis vero asportaverit aliquid extra conventum (nisi id gestaret pro sua necessitate et de superioris licentia), illico iis bonis privatus sit et proscriptus a conventu ad arbitrium superioris.

centia.

Cavebunt etiam superiores ne omni-Rquitandi 11- bus passim concedant licentiam equitandi, praesertim fratribus iunioribus, qui sunt robustae complexionis et in literarum studiis non se exercent; quamvis intentio beati Francisci in hac parte potius pompam et fastum respiciat, quam equitandi opportunitatem excludat.

### CAP. IV.

Verba cap. 4. Praecipio firmiter fratribus universis ut nullo modo denarios etc.

per proprietate norum 1.

In hoc capitulo usus pecuniarum om-Declaratio su- nium per se vel interpositam personam et usu pecunia videtur omnino fratribus Minoribus prima et aliorum bo- fronte interdictus, ita sonare videtur litera: sed statim tamen in quibusdam casibus videtur concessus, ubi dicitur: Tamen pro necessitatibus infirmorum et aliis fratribus induendis, et quod fratres possint equitare, si necessitate cogantur etc. Praeterea', ut communiter interpretantur doctores et praecipue quatuor magistri,

1 Tu recordare quod bullae, quae hic in fine huius capituli citantur, sunt remissive indicatae hîc in rubr. Et concessio concilii Trid., hîc pariter allegata, legitur in sess. xxv, De Regular., cap. 3.

qui in generali capitulo, parum post obitum beati Francisci, eius Regulam explicarunt, videlicet, Alexander de Ales, Gaufredus, Ioannes de Rupella et Ricardus de Media Villa, quorum doctrina in Ecclesia recepta est, sciendum est quod recipere pecuniam per se, est eam auctoritate propria dispensare et in suos proprios usus convertere; recipere vero per interpositam personam, est eam in usum alterius auctoritate propria convertere et dispensare. Quod fratres Minores regulariter non fecerunt, quippe qui confessi sint semper omnia iura, dominium et proprietatem bonorum omnium suo usui deputatorum penes Ecclesiam Romanam extitisse, usu facti simplicis contenti; unde mos ille inolevit, et servatum hactenus in Religione semper fuit, ut nulli umquam licuerit, etiam in Ordine, haeredem sibi nominare, neque aliquid disponere de rebus suo usui applicatis, etiam si ex intestato, aut alio quocumque modo sibi obvenerint, nisi accesserit sui superioris licentia, quae non nisi ex rationabili causa dabatur, quae tamen hodie, post decreta Tridentin. synodi, amplius dari non'potest.

Quod vero ad tactum pecuniarum attinet, ex apostolica auctoritate habetur quod tactus aut contrectatio simplex pecuniarum nullum crimen aut turpitudinem impingit, sed crimen est in animo fratris, qui pecuniam vel avare recipit vel occultat, aut eius dominium et proprietatem in se, transfert contra Regulam, quam professus est; quod explicat beatus Franciscus in capite sexto, cum dicit Fratres nihil sibi approprient, etc. Neque putandum est beatum Franciscum contactum pecuniarum simplicem prohibuisse, cum id Evangelium non prohibeat. Regula vero eius sit haec, ut ipse inquit, sanctum Evangelium observare. Et divus Bonaventura dicit quod sine consensu non acquiritur possessio; ergo quamdiu manet in fratribus voluntas non acquirendi, etiam si in eorum manibus, pro eorum necessitatibus, pecunia inferatur, non tamen eam recipiunt, secundum quod receptio in corum Regula inhibetur. Unde sequitur quod fratres tangentes pecuniam, Regulac ipsorum non contradicunt illo simplici tactu; sed neque per hoc vitium proprietatis potest eis adscribi. Verum est tamen quod prisci illi patres nostri etiam a contactu pecuniarum voluntarie abstinebant, tum ne simplicibus ex hoc aliquod scandalum oriretur, et putarent illos accumulandis pecuniis insudare; tum quia experiebantur erga se ferventem adeo populorum devotionem, ut nihil suis necessitatibus defuturum umquam dubitarent. Cum autem deferbuisset caritas, et frequens fratrum numerus ex advenientibus quotidie eleemosynis sustentari nequiret, ne studium sacrae theologiae et aliarum scientiarum, in quibus Ordo noster insignis semper habitus est, inopia pessum iret, placuit summis Pontificibus, et praecipue Martino quinto et Sixto IV, nobiscum dispensare ut ex bonis Romanae Ecclesiae nostram inopiam levare, et erecta literarum gymnasia conservare possemus. Novissime vero ad conscientias nostras pacandas, ad scrupulosque evellendos, qui in mentibus imbecillium quandoque emergebant, etiam dominium rerum in communi, earumque administratio a sancta œcumenica Tridentina synodo concessa nobis est. Quae materia, quoniam communis est cum ea quae capite sexto tractatur, ad ipsum locum remittitur.

CAP. V.

Fratres illi, quibus dedit Dominus Verba cap. 5. gratiam laborandi etc.

In hoc capitulo beatus Franciscus hoc Declaratio super exercitio unum contendit ut fratres sui otium fufratrum illiteragiant, quod omnium malorum radix et

fomentum est. Quamobrem statuitur ut hi, qui in literis vel in musica non se exercent, exerceantur in aliquo officio, ianuas pro clausura observent, hortos colant, infirmis et in gradu collocatis patribus serviant, verrant domum, accedant ad eleemosynam petendam et similia faciant, quibus otiositati, malorum omnium sentinae, occurrant.

Qui vero laici fuerint, non permittan- super exercitur deferre coronam in capite, sed ser-to fratrum laiviant publicae utilitati et cogantur iuxta Regulam pro horis canonicis dicere *Pater* noster, etc., atque nullo tempore admittantur ad sacros ordines suscipiendos.

Qui voluerint literas discere, exami- Super exemine nentur prius a provinciali magistro, ut recipiendor. sd si eos idoneos ad graviora studia invenerit, certiorem faciat generalem Ordinis, qui in aliquo Religionis gymnasio eos collocet: collocari vero pro baccalaureis non possint, qui prius in dialectica non profecerint, conclusionesque in ea professione honorifice non sustinuerint. Qui per multos annos in studiis non profecerint, a gymnasiis amoveantur, et alii studiosi in eorum locum subrogentur.

Baccalaurei et doctores studentes exer- super exercicebunt se alternatim lectionibus, dispu-tio studentium, tationibus et praedicationibus, ut istis tribus simul assuescant; hoc enim modo citius in viros eruditos evadent.

Minora literarum gymnasia ita dispo- super disponantur, ut quaedam logicae, quaedam siorum, philosophiae studio applicata sint, ut iuvenes, qui dedunt se literis, per gradus ascendant, et non possint in majoribus constitui, qui in minoribus saltem per triennium non steterint. Similiter et lectores non fiant regentes in celebrioribus Studiis, nisi in minoribus prius eruditionem suam testatam fecerint. In maioribus Studiis, ubi sunt theologiae professores, ultra ordinarios lectores scholasticos, habeatur lectio Sacrae Scripturae, non

dimittendo textum Magistri Sententiarum, I quem omni triennio, in substantia saltem, regentes teneantur percurrere; et lectiones incipiant singulo anno post festum Nativitatis B. Virginis. Lectores, qui in publicis Universitatibus legunt, teneantur, ad arbitrium generalis, in iis conventibus ubi morantur, unam lectionem legere. Curet ctiam idem generalis ne sinat iuvenes in propria domo studere, sed mittat eos extra, ne patriae commoda et affectus eos a studiis abstrahant.

tions ad doctoratum.

Qui voluerint ad doctoratus insignia Super promo- promoveri, non admittantur nisi iuxta breve sanctissimi domini nostri Pii quarti, videlicet in capitulo generali, praemisso rigoroso examine. Supplicatur tamen eidem sanctissimo domino nostro ut amoveatur numerus certus promovendorum, et promoveri possint ii omnes, qui in eodem capitulo, de consilio aliquorum publicorum lectorum, idonei a generali iudicati fuerint, nonnisi eodem rigoroso examine praemisso, et praemisso promotorum iuramento. Est enim in Ordine tanta eruditorum copia, ut ad tam exiguum numerum restringi non possint, quod in proximis comitiis generalibus Florentiae omnes noverunt. At quoniam fratres extra Italiam constituti (excepta Dalmatia), nonnisi difficile et magnis sumptibus ad generale capitulum accedere possunt, statuitur ut ii omnes, qui voluerint ad magistralem coronam recipi, examinentur in aliqua publica Universitate illius regionis, de qua fuerint, propositis conclusionibus in ea facultate, ad quam promoveri voluerint. Qui quidem, si, praemisso rigoroso examine, ab illa Universitate digni doctoratus titulo iudicati fuerint, fidemque publicam ab ipsa de eorum sufficientia habuerint, possit eos generalis per suas literas in aliqua Universitate, vela persona auctoritatem habente, ad doctoratus lauream suscipiendam admittere. Nullus vero ad doctoratum vel ad alium gradum superioritatis de cetero promoveatur, qui prius professionem fidei non fecerit, iuxta bullam praefati domini nostri Pii quarti.

## CAP. VI.

Fratres nihil sibi approprient etc.

Verba cap. 6.

Circa hoc capitulum repeti possent, Declaratio suquae supra in praefatione et in capite per proprietate, quarto dieta sunt, quod scilicet nos non habemus in particulari aliquid proprium, sed usum simplicem rerum, quamvis sancta Tridentina synodus concesserit ut possimus habere proprium in communi. Ad tollendum tamen omne proprietatis vitium, iuxta decreta eiusdem sacrosancti Tridentini concilii, prohibemus omnibus Ordinis nostri fratribus et sanctimonialibus ne quisquam eorum bona, immobilia vel mobilia, cuiuscumque qualitatis fuerint, ctiam quovis modo ab eis acquisita, tamquam propria, aut etiam nomine conventus possideat vel teneat, sed statim ea superiori tradantur, conventuique vel monasterio incorporentur, prout nos ex nunc ea applicamus et incorporamus, applicataque et incorporata pronunciamus.

Nec deinceps liceat superioribus bona super concesstabilia alicui Ordinis nostri concedere, administrationis etiam ad usumfructum vel usum, admi-bonorum stabinistrationem aut commendam. Et si aliquae licentiae, etiam a generali, aut alio quovis modo, ex quacumque causa, adversus praedicta hactenus concessae reperiantur, eas ex nunc tollimus et abrogamus. Administratio autem bonorum monasteriorum seu conventuum ad solos officiales eorumdem, ad nutum superiorum amovibiles, pertineat.

Mobilium vero usum ita superiores per- super concesmittant, ut eorum supellex statui pau-bilium. pertatis, quam professi sunt, conveniat,

nihilque superflui in ea sit; nihil etiam. quod sit necessarium, eis denegetur; quorum omnium registrum superiores apud se habeant, et singulo anno revideant, et fratres ea vendere, alienare aut donare nemini valeant. Quod si quis aliter fecerit, vel quidquam, etiam si pecunia sit, tenere deprehensus aut convictus fuerit, is biennio activa et passiva voce privatus sit, atque etiam, iuxta Ordinis nostri constitutiones, veluti proprietarius puniatur. Quinimmo, ad erorres istos tollendos, praecipit generale capitulum ut in singulo conventu et monasterio sit aerarium publicum, ubi reponantur singulorum fratrum et sanctimonialium pecuniae; quae inde non extrahantur sine necessitate a superiore cognita. Monemus tamen singulorum conventuum superiores ut, iuxta singulorum fratrum merita, gradum et necessitates, ex reliquis bonis, et praesertim ab eisdem fratribus acquisitis, aliqua eis, pro studiorum et laborum substentatione. largius et commodius subministrent.

Habeatur vero diligens senum et infir-Super cura morum cura; provideaturque eis de communibus eleemosynis in eorum necessitatibus; et in singulo conventu praeficiatur saltem unus, cui huiusmodi cura committatur.

Et cum quis infirmari coeperit, statim Super resigna- resignet superiori omnia, quae suo usui infirmos fuerint applicata, ut in casu mortis confienda, ventui cedant.

Emolumenta quae ex piorum legatis Super dispo- vel (ut vocant) mansionariis proveniunt, in publicam utilitatem convertantur et nulli particulari tribuantur.

Licentia vero disponendi de bonis suo Super nullitate usui deputatis, aut etiam de cellulis et sponendi de bo- cameris ipsis, nulli fratri aut sanctimoniali tribuatur, sed haec sit generalis et provincialium cura, secundum gradum et virtutem, ea quibus videbitur assignare. Et si quis hactenus a superioribus Ordinis, aut etiam a Sede Apostolica talem disponendi licentiam obtinuit, nulla censeatur.

Quod autem ad syndicos vel procura- Super synditores, sanctesios sive operarios attinet, corum et prosinguli conventus et monasteria, ubi su- nere, perioribus Ordinis visum fuerit opportunum, unum aut alterum illorum sive plures eligant, ad ipsorum superiorum nutum amovibiles, ut sancta Tridentina synodus decernit; non quidem ut rerum et bonorum Ordinis procuratores et rectores, quemadmodum hactenus consuevit, cum nondum Religio haberet proprium in communi, sed ut conservatores et defensores; qui non possint a principibus vel communitatibus institui, sed tantum praesentari. Superior vero, qui ei videbuntur, confirmet, et non permittat eos perseverare ultra triennium, nisi generale capitulum ex urgenti causa aliter decreverit. Hi vero attingant saltem annum quadragesimum quintum; etiam ubi eis bonorum temporalium fuerit cura commissa, teneantur, quotiescumque a superiore vel sanctimonialibus requisiti fuerint, de ipsis bonis rationem reddere; quae quidem bona, etiam pecunias ipsas, non teneant apud se, sed conserventur in monasteriis, et non exponantur, nisi iuxta earumdem sanctimonialium vel earum superiorum voluntatem. In spiritualibus vero ullo modo ipsi syndici sive operarii non se intromittant, ut infra dicetur. Procuratores ex Ordine, singulo mense, coram fratribus in loco publico, suae administrationis rationem reddere teneantur; aliter priventur bonis omnibus suo usui deputatis, etiam ipso conventu. In quam poenam incidat etiam qui mercaturas animalium, societates vel alias negociationes exercere compertum fuerit. Si quis vero in sua administratione fraudem aliquam vel furtum commiserit, privetur officio et

disciplinetur; et si furtum insigne fuerit,

nis Ordinis,

tuum.

morum .

etiam a provincia proscribatur, et per decennium ad officia inhabilis habeatur.

Claves, sub quibus bona conventuum Super custodia et monasteriorum reponuntur, non a surum conventus, perioribus ipsorum conventuum et monasteriorum tantum, sed etiam ab aliis discretis personis corumdem locorum custodiantur, qui omnes diligenter introitum et exitum ipsorum bonorum in libris describant, et praelato suo postmodum ostendant.

## CAP. VII.

Verba cap. 7. Si quis fratrum, instigante inimico, mortaliter peccaverit etc.

Duo in hoc capitulo docet nos beatus Declaratio Franciscus. Alterum quod 1 fratres peccantes debeant recurrere; alterum, quo moconfessione, do sunt recipiendi. Circa primum statuitur et ordinatur ut nullus fratrum peccata propria vel proximi sui propalare audeat, nisi superioribus Ordinis, sub poena carceris per mensem, et unius publicae disciplinae omni sexta feria ipsius mensis.

Nullus etiam audebit literas scribere in Super propa- infamiam proximi et Religionis, neque latione secreto-rum et scanda- fratrum scandala et secreta in Ordine relorum Ordinis, velare, nisi praedictis superioribus, sub eadem poena et excommunicatione latae sententiae, a qua per solum generalem absolvi possit.

a sententia provincialis,

Nemo subterfugiat iudicium sui magi-Super recursu stri provincialis, neque eum reiiciat quousque suam sententiam non protulerit. Qui secus fecerit, exilio a provincia per triennium puniatur; provincialis tamen procedat in causa. Si vero suspicio fuerit, quae indiciis vehementibus appareat, quod provincialis procedat ex odio et passione, possit accusatus postulare a generali collegam, qui una cum provinciali causam suam expediat. Ipse tamen reus hinc interim recedere non possit, sub poena convicti criminis.

1 Alterum, ad quos, Cherub. (R. F.).

Qui si, pro iniustitia sibi illata vel quam Super recursu praetendit sibi illatam esse, ad brachium saecularo, saeculare recurrerit, et non potius ad superiores Ordinis, exulet statim a provincia, et fiat inhabilis ad omnia Ordinis officia.

Non accuset frater fratrem de aliquo Superaccusacrimine coram superiore, nisi per testes tione fratrum, vel sufficientia inditia probare possit quod imponit; aliter accusans ea poena mulctetur, quam accusatus sustinere debuisset; et sic semper, quando quis imponit aliquid, quod per testes vel sufficientia inditia non probetur, poena talionis puniatur; denunciare tamenliceat, et denunciantem superior secretum teneat.

suum manum violentam iniecerit, sanguinemque fuderit, vel etiam sine sanguine graviter percusserit, ultra poenas delicto congruentes, etiam ad omnia Ordinis officia in perpetuum inhabilis habeatur, et a provincia expellatur, neque ad officia sive provinciam restitui possit, nisi per generale capitulum et per omnium patrum

rint. Tencantur vero guardiani et alii locorum nostrorum rectores, sub poena privationis suorum officiorum, huiusmodi reos, etiamsi in domo ipsorum non deliquerint, in carcerem coniicere a supcrioribus puniendos.

definitorum vota. Quas poenas eos quo-

que incurrere volumus et decernimus,

qui convitiis, minis aliisve modis aliquem

ad percussionem irritaverint et lacessive-

Qui commiserit aliquod facinus, propter quod, si esset in saeculo, foret iuxta delinquentium, leges morte plectendus, vel aliquam insignem infamiam sive ruinam Ordini sive Ordinis superioribus intentaverit, perpetuis carceribus condemnetur. Et si aliquo tempore condonatum illi fuerit de his poenis, nunquam tamen ad conventum suum remittatur, neque abilis ad officia Ordinis habeatur.

Quicumque ex quavis causa in fratrem Super offensione fratrum.

Oui verba minus honesta in contume-Super puni- liam fratrum et superiorum, etiam in clautione contumeliam in fratres stro, dixerit, pro arbitrio superiorum iedicentium, iuniis et carcere maccretur.

tione incorrigibilium,

Incorrigibiles, in capitulis generalibus Super puni- et provincialibus publice puniantur. Quod si neque hoc modo ad mentem revocari poterunt, ut bene honesteque vivere velint, suspendantur a divinis, et laicalem ducant vitam, ac serviant monasterio tanquam laici. Et si perseveraverint incorrigibiles esse, perpetuis carceribus mancipentur.

ctione fratrum.

Circa secundum, omnibus superioribus Super corre-Ordinis praecipit generale capitulum ut fratres peccantes ita cum iustitia corrigant, ut misericordiae non obliviscantur, et caveant ne peccatum fratris occultum in propatulo exponant; et qui debent Ordinis miserias tegere et occultare, eas saeculi auribus non traducant et manifestas faciant.

### CAP. VIII.

Verba cap. 8. Universi fratres unum de fratribus istius Religionis teneantur semper habere generalem ministrum, etc.

in elections officialium,

Circa caput istud de electione superio-Declaratio rum Ordinis et aliorum officialium, exdandi suffragia plicandus est modus quo eligi debeant, ut servetur canon sextus reformationis regularium editae a sancta Tridentina synodo, ubi dicitur: In electione superiorum quorumcumque, etc. (explicatur totus). Pro executione igitur praesentis canonis, ex decreto generalis capituli Florentiae nuper habiti statutum est ut huiusmodi electiones per ea secreta suffragia fiant, quae nos balotationes vulgo dicimus; ut puta, in quibus ita facile fraudes non admittuntur, ubi singulorum votorum suffragia calculis lineis aut laneis colliguntur, hoc scilicet modo: extat vas ligneum duplex, in quod cum quis manus impo-

suerit, potest calculum suum in quam voluerit partem deponere (una enim pars vota affirmativa, altera negativa colligit), et nemo novit ubi calculus ceciderit, ita ut unusquisque conscientiae suae satisfacere et ipse a nullo cogi possit. In electione igitur generalium, provincialium, procuratoris in Urbe, custodum, guardianorum et omnium officialium, quibus aliquis gradus administrationis vel superioritatis in subditos ex electione accedit. fiat electio per baletationes et non alio modo. Quicquid secus factum fuerit irritum sit et inane. In provinciis Austriae, Bohemiae, Romaniae, Orientis et Terrae Sanctae, et si quae sunt similes provinciae, quae eligere suos provinciales non consuevere, designentur a generali per triennium provinciales, qui tamen in deputandis aliis inferioribus officialibus modo supradicto utantur. Et ne fraus in calculis oriatur, mandat generale capitulum ut unusquisque accipiat suum calculum a praesidente capituii, quo accepto, recta via ad vas balotationis accedat, manu elevata et digitis extensis, ita ut omnes videant quod unicus est singulorum calculus. Discreti etiam ad provinciale capitulum profecturi, ubi fuerit numerus conveniens fratrum, a suis conventibus; et ipsi definitores, in capitulo, a suis custodiis per balotationes eligantur. Qui definitores ad aliud officium non possint assumi, sed perseverent in illo per annum usque ad capitulum provinciale, et interim consilio et auxilio singuli in sua custodia provinciali, dum visitat, assistant. Quod si provinciale capitulum non celebrabitur, ipsimet cum provinciali totidem alios patres per easdem balotationes descernent 1, qui sub nomine definitorum officiales provinciae eligant, et per annum similiter perseverent. Et ita fiat singulis annis, quando capitulum provinciale non habebitur. Caveant tamen fratres omnes, qui-

i Secernent, Cherub. (R. T.).

bus ius electionis convenit, ne calculum suum alicui tribuant, neve alterius ipsi recipiant vel fraudem aliquam in modo isto electionis committant, sub poena expulsionis a provincia et inhabilitationis ad omnia officia Ordinis.

tarii non eligantur ad gradus,

Qui suas eleemosynas et alia bona in Quod proprie- manu superiorum suorum, iuxta modum suprascriptum in capite sexto, non resignaverit conventuique non incorporaverit, non possit eligi ad aliquem gradum et honorem, sed veluti proprietarius punia-

ut hic.

Si quis vero via et favore principum et Et ctiam gro- praelatorum, quasi vi quadam, intromittere se in officiis Religionis procuraverit, statim ad ea inhabilis habeatur.

quando reeligi possint.

Provinciales, peracto sui magistratus Provinciales triennalis termino, non procurent reeligi iterum a sua provincia, nisi, ex defectu fratrum vel alia rationabili causa, id generalis per patentes literas permitteret, sub poena excommunicationis latae sententiae et privationis graduum; quas poenas extendi volumus etiam ad eos, qui eos elegissent.

magistro genefirmatur.

Unda.

Commissarii generales, quavis potestate Provincialis a praediti, non audeant electos provinciales, magistro gene-rali tantum con- etiamsi eorum electioni praefuerint, confirmare, cum id tantum generalis munus sit et auctoritas, nisi id in suis patentibus expresse contineretur. Qui secus fecerint, ab auctoritate et gradibus cecidisse intelligantur.

Procurator in Urbe maneat apud San-Procurator in ctum Salvatorem de Unda, hyberno sal-Urbe unus sit, non plures, et tem tempore, secundum antiquas Ordinis habitet apud S. constitutiones et Summorum Pontificum Salvatorem in decreta. Et, ad evitandam discordiam, unus tantum procurator, non plures eligantur; procurator vero electus, sicut et generalis, iuramentum solitum, iuxta Alexandrinas constitutiones, praestare teneatur.

> Capitula generalia et provincialia possit generalis convocare quando et ubi illi

visum fuerit, iuxta tenorem Regulae, de Capitula a matriennio in triennium vel ad alium termi- gistro generali convocautur. num maiorem vel minorem. Et vocales, qui vocati fuerint, congruo tempore adesse curabunt, aliter voce activa et passiva priventur. Qui vero vocales non sunt, ad capitula non accedant, sub poena unius publicae disciplinae.

#### CAP. IX.

Fratres non praedicent in episcopatu alicuius episcopi, cum etc.

Verba cap. 9.

Tria potissima in hoc capitulo animadvertenda sunt. Primum, ne quis fratrum super observanin episcopatu alicuius episcopi audeat dentini super praedicare, cum ab illis fuerit contradictum, ut sonat litera, et nuper statuit sancta Tridentina synodus sessione octava, canone quarto 1. Secundum, ne quis officium praedicationis sibi arroget, sed a suis superioribus mittatur. Tertium, quomodo se habere debeant praedicatores in eo munere obeundo. Circa primum, mandat generale capitulum omnibus praedicatoribus Ordinis ut servent illum punctum Regulae et concilii, ne scilicet populo praedicent contradicente episcopo. Quinimo fratres omnes honorem et reverentiam episcopis exhibeant.

Servetur etiam decretum eiusdem sanctae synodi, sessione septima, canone sione. decimoquarto 2 Ne fratres audiant confessiones saecularium, nisi prius fuerint a suis superioribus examinati, et ab ordinariis admissi. Qui secus fecerint, ultra

alias poenas, reddantur inhabiles ad huiusmodi confessiones audiendas.

Circa secundum, nullus ad officium Super praedipraedicationis admittatur a generalibus catorum qualisive provincialibus magistris, qui non fuerit sacerdos vel diaconus, vita et moribus comprobatus, praecipue vero catholica doctrina instructus. Superiores Ordinis omnem suam curam et studium adhibe-

1 Lege sess. XXIV, De Reform., cap. 4 (R. T.).

2 Lege sess. xxIII, cap. 15 (R. T.).

Declaratio

Super confes-

bunt ut bene noscant praedicatores quos admittunt, eorumque doctrinam explorabunt, ne quid contra receptam veritatem vel contra Sedem Apostolicam sive christianos principes praedicetur. Similiter se gerant erga patres confessarios, quos non admittent ad tam difficile munus, nisi viros bonae conscientiae, et qui sciant discernere inter lepram et lepram. Hi autem per conventus et loca, iuxta necessitatem. distribuantur.

estions corumdem .

Magistri et praedicatores etiam dispo-Super dispen- nantur hoc modo, ut in praedicationibus et lectionibus, praesertim casuum conscientiae, se exerceant, populosque in fide instruant. Et qui non legunt vel non praedicant vel in aliquo officio Religioni non serviunt (nisi alias in his studiis suas partes gesserint), exemptionibus et honoribus sui gradus non gaudeant. Fratres vero, qui ad casuum conscientiae lectionem audiendam non accesserint, non admittantur ad audiendas confessiones, nisi viri alioquin eruditi et probati. Et id curent provinciales sub poena privationis officii.

Si quis deprehensus fuerit praedicato-Super praedi- ris vel confessoris munus absque superiofessoribus non rum licentia exercuisse, post carcerem per habentibus limensem, exulet a provincia per triennium; et si saepius hoc modo deliquerit, per annum carceribus deputetur.

centiam.

Circa tertium, nullus fratrum, in suis Super his quae praedicationibus, ne latum quidem unguem vitare debent. discedere audebit a communibus sensibus S. R. E. et a Patrum ab ea approbatorum sententiis, neque aliquam novam opinionem intrudet. Argumenta etiam haereticorum vel eorum responsiones in medium afferre nemo in suis concionibus audebit, ea praesertim quae captu difficilia sunt rudi plebeculae, ne haereticorum dicta pro conclusionibus veris et catholicis recipiantur. Si quis vero posthac convictus fuerit aliquam propositionem haereticam vel schismaticam populo praedicasse, pro-

pter quam abiurationem facere teneatur, numquam amplius ad praedicatoris munus, neque ad Ordinis officia admittatur. Et si quis a quatuor annis circa fuerit aliqua labe haeresis notatus et convictus, habeatur inhabilis ad quoscumque gradus et dignitates per decennium.

Nullus etiam librum aliquem tractantem Fratres non de fide aut de quacumque alia materia in libros non aplucem edere valeat, sub poena excommu- probatos a sunicationis et carceris, nisi prius a gene-dinis. rali vel a deputatis ab eo ille liber fuerit approbatus; et praeterea alia observentur, quae circa hoc in decretis concilii Tridentini et indice librorum cauta sunt.

### CAP. X.

Fratres qui sunt ministri et servi Verba cap. 10. aliorum fratrum, etc.

In hoc capitulo B. Franciscus instruit superiores Ordinis et corum subditos, quo- provincial in vimodo invicem se gerere debeant. Supe-sitationibus, riores vocat ministros et servos aliorum fratrum ut sciant se non esse dominos, neque habere dominium super subditos, ut domini temporales, sed ideo constitutos esse super alios, ut eorum utilitati et saluti inservire debeant; praefecturae enim nostrae sunt potius officia quam dignitates. Subditos vero docet ut omnimodam obedientiam suis superioribus praestent, memores quod propter Deum abnegaverunt proprias voluntates. Quamobrem mandatur omnibus provincialibus, sub poena privationis suorum officiorum, ut singulis annis, dum visitant, examinare debeant fratres suos, etiam sub iuramento, de statu conventuum et locorum, de vita fratrum, de moribus, de conversatione et observatione harum constitutionum, atque de omnibus certiorem faciant generalem magistrum; visitent quoque cameras, explorent si quid habent fratres superflui, quod non conveniat suae professioni, et ubi non sunt

inquisitores, etiam libros fratrum diligenter examinent.

circa promotiones,

Mandatur quin etiam praedictis ad me-Super corum- ritum obedientiae salutaris, ut, in promofratrum vendis fratribus ad aliquem gradum vel officium, invigilent ne indigni praeferantur dignis, et mali optimis, sed in omnibus publicae utilitati et ornamento consulant. Praeferantur vero qui publico commodo conventuum et locorum, non suae utilitati incumbunt.

Caveant quoque provinciales, sub poena Super corum- privationis officii, ne de cetero cooptent dem munere in coetum patrum, qui fuerint minoris aerecipiendorum, tatis annorum quadraginta, nec ad hoc suffragari possitaliquiz gradus vel officium, praeter doctoratus titulum; indecens enim est ut inter eos, quorum consilio res conventuum aguntur, omnes passim sine delectu introducantur.

standa.

Subditis vero mandatur, sub eadem vi Super obe- obedientiae, ita humiliter exhibeant se rioribus prae-dicto superiorum, ut nihil sibi magis saciendum proponant quam illud quod insorum superiores, iuxta suae professionis praescriptum, peragendum iusserint.

Qui autem minus obediens vel contumax suis superioribus fuerit, et admonitus non se emendaverit, veluti Regulae suae et voti obedientiae trangressor puniatur. Et quicumque in generali vel provinciali capitulo ad aliquod officium assumptus fuerit et non paruerit, per quinquennium ad omnia officia Ordinis inhabilis habeatur, activaque voce careat.

### CAP. XI.

Praecipio firmiter fratribus universis Verba cap. 11. ne habeant suspecta consortia.

> Duas partes habet hoc capitulum. Prima prohibet fratribus suspecta consortia mulierum; secunda, ingressum in monasteria monacharum.

Circa primam partem, mandat generale

capitulum districte fratribus omnibus ne conversari neque loqui audeant cum mu- et commercio lieribus malae famae, et quantum fieri cum inhonestis mulieribus, poterit, etiam ab alloquutione mulierum bonae amae se abstineant. Qui comprehensi fuerint habere suspecta consortia mulierum, et correcti non se emendaverint, carceribus per mensemmancipati, a conventu proscribantur.

Et si quis convictus fuerit huiusmodi super poena mulieres duxisse intra claustra conventus, lier. intra clauultra praefatas poenas, etiam flagris omni stra, sexta feria publice caedatur per mensem.

Ut autem haec omnia serventur, di- Super custostricte praecipitur ut in omnibus conven-ventus, tibus diligenter clausura observetur, et unus fratrum ianuae semper assistat, qui mulieres nullo modo ingredi permittat.

In ipsis vero conventibus et locis non Super hospirecipianiur hospitio personae saeculares, in conventu, nisi forte aliqui praelati et viri admodum insignes ad breve tempus et de licentia superioris, ut clausura debite servetur, et laicorum discursu non interrumpatur. Quare obsecrandus est beatissimus Papa ut iubeat principibus et magistratibus ne gravent conventus et loca equis, militibus et aliis eorum officialibus.

Circa secundam partem, de sanctimo- Super accessu nialibus, mandatur omnibus et singulis nasteria moniafratribus nostris ne accedant ad mona-lium, steria monialium, nisi pro divinis agendis, et ex iussu superiorum, qui aetatem et probitatem mittendorum considerent, sub poena per triennium, secundum constitutiones capituli generalis Mediolanensis proximi. Et qui mittentur, a sanctimonialium alloquutione abstineant, sub poena exilii per annum.

Circa vero ingressum monasteriorum super ingresservetur canon quintus reformationis Re- su eorumdem intra claustra gularium Tridentinae synodi, ubi dicitur: monialium, Ingredi autem intra septa monasterii nemini liceat, cuiuscumque generis aut conditionis, sexus vel aetatis fuerit, sine epi-

Declaratio

scopi vel superioris licentia in scriptis | obtenta, sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda. Quapropter mandatur abbatissis omnibus monasteriorum nostrorum, sub poena cadem, et sub poena privationis officii, ne admittant inter claustra monasteriorum aliquem, absque expressa licentia in scriptis suorum superiorum, quicumque is sit et cuiuscumque conditionis. Licentia autem in casibus tantum necessariis detur, veluti pro confessore, medico aut aliis ministris, exigente necessitate.

Unicus etiam sit et communis sancti-Super medici monialium medicus, provectae actatis, ab missione intra universitate monialium eligendus, et per claustra, generalem seu provincialem approbandus, qui, cum in claustra monasterii ingressus fuerit, comitatus a duabus monialibus ex

antiquioribus, si abbatissa adesse non poterit, semper incedat, quousque claustra exiverit.

niales.

Circa puellas saeculares, quae in qui-Super admis- busdam monasteriis erudiendae introdusione et erudi-tione puella- cuntur, maximam curam adhibeant surum inter mo- periores ut nonnisi honestas et pacificas virgines de monialium consensu ingredi sinant; et quae ingressae fuerint, non substineantur ultra xvi annos. Quo tempore, vel subjectum 1 regularem suscipiant, vel nubendae domum remittantur. Monasteria vero, quae tales virgines recipere non consuevere, nullo modo ad eas recipiendas cogantur.

probatione,

Puellae etiam habitum non suscipiant Super earum nec professionem emittant, absque approdem puellarum batione generalis vel provincialis aliisque requisitis, iuxta decreta concilii Tridentini in sessione xxv. Quicquid secus factum fuerit, irritum sit et inane, ac contrafacientes excommunicationem incurrant. Superiores autem ipsi teneantur antea diligenter scrutari voluntatem puellarum, an sponte, an intuitu 2 monasterium ingrediantur: ut, si sponte ad Religionem acce-

1 Habitum, Cherub. (R. T.). 2 Invite, Cherub. (R. T.).

dant, eas suscipiant; si invite, eas reiiciant atque domum remittant.

Quae sponte voluerint ad Religionem super carumaccedere, habitum non suscipiant ante dem aetate, ad susception. haduodecimum annum, neque admittantur bitus et emissionem profesad professionem ante decimumsextum suæ sionis, aetatis annum expletum, et nisi per annum saltem antea in probatione steterint. Cuius professionis tempus, ne episcopus ignoret, teneantur praefecti monasterio eum ante mensem certiorem reddere, sub poena a concilio statuta: et singula monasteria habeant librum, in quo describantur nomina profitentium et tempus.

Ante vero professionem (excepto victu Super earumet vestitu) nihil tribuatur monasterio ex bonis puellarum a parentibus, propinquis aut curatoribus, quocumque praetextu, ne hac occasione discedere nequeant, quod totam vel maiorem partem substantiae suæ monasterium possideat, nec facile, si discesserit, id recuperare possit. Quin potius praecipit sancta synodus, sub anathematis poena, dantibus et recipientibus, ne hec ullo modo fiat; et ut abeuntibus ante professionem omnia restituantur, quae sua erant.

Habeant quoque ipsa monialium mona- super novisteria sua seminaria sive novitiatus prae-tiarum stra. cipuamque puellarum magistram, quae eas erudiat, et in viam mandatorum Dei dirigat.

lum sanctimonialibus omnibus nostri Or- lium exercitio in cultu divino, dinis, ut divino cultui semper invigilent, horis canonicis de noctu vacent, verba otiosa et vana non admisceant, a choro harum 4 tempore non discedant, sed iuxta earum professionem, abiectis mundi vanitatibus et illecebris, se totas Deo committant, iciuniis et orationibus insistendo:

catorum suorum singulis saltem mensibus 1 Horarum, Cherub. (R. T.).

praecipue vero ieiunia Romanae Ecclesiæ

et suae Regulae ac disciplinam in his diebus non praetermittant. Confessionem pec-

In primis vero mandat generale capitu- Super monia.

faciant, et sacrosanctam Eucharistiam suscipiant, ut eo se salutari praesidio muniant ad omnes oppugnationes daemonis fortiter superandas. Quod vero ad Sanctissimum Christi Corpus attinet, praecipit sancta synodus ne intra chorum et septa monasterii, sed in publica ecclesia conservetur, non obstante quocumque indultu aut privilegio.

qualitatibus,

Confessores sanctimonialium constituan-Super confes- tur viri probi et modesti: et non maneant apud unum monasterium, ex celebrioribus praesertim, nisi per triennium, nisi forte ex aliqua rationabili causa aliter superiori visum fuerit. Neque in monasteriis nostri Ordinis confessores ulli admittantur, qui non sint ex ipso Ordine, quippe qui sciunt quid importet sanctimonialium professio, et possunt a transgressione Regulae absolvere, quod non possunt ceteri, ut literae apostolicae testantur. Sed et praeter ordinarios confessores alius extraordinarius a suis superioribus bis aut ter in domo 1 offeratur, qui omnium confessiones audire debeat.

monialium,

Electio vero abbatissae ea sit, quae et Super electio- aliorum superiorum Ordinis, scilicet per balotationes, nulla ratione consuetudinis aut antiquitatis habita, sed sit in mera eligentium libertate eam monialem, quam magis idoneam iudicaverint, in abbatissam sibi eligere, servata forma Tridentini concilii, sess. xxv, cap. vii.

ficium triennio finitur.

Abbatissa autem electa confirmationem Quod eius of- a superiore postulet: et nihil quod ad monasterium velad regimen ipsius pertineat, inconsultis vicaria et decretis 2 monasterii, faciat. Quod si fecerit, irritum sit et inane. Et si saepius hoc modo deliquerit, officio suo privetur. Sed neque abbatissa aliqua perseveret ultra triennium, nisi pro reformatione aut aliqua maxima monasterii utilitate; sed, expleto termino triennali, ad novae abbatissae electionem procedatur, nulla consuetudine in contrarium faciente.

> 1 Legimus in anno (R. T.). 2 Discretis, Cherub. (R. T.).

Non promoveantur vero ad aliquod of- Quod ad offficium quaecumque secreta et scandala cia ellgi non ordisui monasterii extra Ordinem, praesertim nom diffamanapud laicos, detulerint, quas volumus expresse in excommunicationem latae sententiae incidere, a qua per generalem tantum, praemissa poenitentia, absolvi possint. Neque promoveantur quae de suspecto consortio convictae fuerint, sed priventur omnino accessu ad crates et rotulas, quousque signum aliquod manifestæ resipiscentiae ostenderint.

Nulla sanctimonialis accedet ad crates Quod montaet rotulas aliquam personam alloquutura centia non acsine licentia abbatissae, et cum praesentia cedant ad craauditricum, quae in omni monasterio ex antiquioribus discretis de more habeantur; et haec licentia raro, et non nisi ex urgenti causa, atque pro alloquendis parentibus et consanguineis tantum concedatur. Quae vero sine abbatissae licentia vel sine auditricum praesentia ad crates aut rotulas inventa fuerit, privetur accessu ad eas per menses sex pro qualibet vice.

Nulla etiam sanctimonialis aliqua mu- Quod literas nuscula dabit vel recipiet, neque mittet non mittant absliteras aut recipiet, nisi prius munuscula que licentia, visa et literae lectae ab abbatissa fuerint, atque ab ea iudicatum fuerit ut admittantur.

Ex monasterio vero exire nulla ipsarum ex quacumque causa audebit, nisi secundum decreta sanctae Tridentinae synodi, capite quinto reformationis regularium.

Vestimenta etiam sanctimonialium hu- Quod vostiiusmodi sint ut professioni earum respon- plicia et comdeant, non preciosa, non colorata, non mollia, sed honesta, simplicia et communia, manicisque amplis utantur ad earum tunicas exteriores. Et omnes professae habeant sua pallia sive mantellos, cum quibus ad crates et coram suo superiore semper compareant; quae contrafecerint, activa et passiva voce, ad superioris arbitrium, privatae intelligantur.

Super cratibus ferreis sint telae nigrae, Tela nigra sit quae nunquam auferantur, ne moniales a super cratibus. quoquam videri possint, nisi forte a progenitoribus, tratribus et sororibus de licentia abbatissae.

Visitatio, correctio, habitus in ingressu collatio habi- et vel in professione collatio ad solum tus et veli spe-ctat ad superio- superiorem Ordinis sive eius commissares Ordinis fra- rium pertincat, non ad aliquem faicum sive presbyterum saecularem, consuetudine et abusu aliquo non obstante. Qui secus fecerit excommunicationem illico incurrat, in quam etiam incidant quicumque se intromittere audebunt in iis, quae pertinent ad spirituale regimen monialium, etiam in deputandis confessoribus aut aliis fratribus, exceptis superioribus Ordinis, quorum haec cura tantum sit et officium.

Circa vero monasteriorum et sanctimo-Electio facto- nialium bona tam mobilia quam permalibus tat ab eis nentia, servetur illud quod de bonis concum superiorum ventuum et fratrum supra in sexto capite statutum est, hoc adiicentes, ut operarii, factores et alii monasteriorum ministri non eligantur neque acceptentur a sanctimonialibus sine superiorum approbatione, ad quorum etiam nutum amovibiles sint, ut sancta synodus decernit.

bus.

rum pro monia.

In singulis vero monasteriis, iuxta sta-Certus monia- tuta concilii, certus et determinatus numcstatuatur in sin- rus monialium statuatur, qui, vel ex redditibus propriis monasterii, vel ex consuetis eleemosynis commode sustentari possit: ad quod invigilabunt superiores.

Si autem fuerint aliqua monasteria, Moniales trans- quae reformatione indigeant, possit suferri possint ad alios conventus perior, pro eorum reformatione, sumere pro reformatiomoniales ex aliis monasteriis eiusdem Ordinis et eas ibi praeficere, cuiuscumque dominii et Status fuerint, non obstante contradictione dominorum temporalium.

Et quoniam supradicta omnia ab ipsis Confessores sanctimonialibus servari omnino volumus, rent observan- mandamus omnibus et singulis monaste-

riorum nostrorum confessoribus, ne san- tiam praedictoctimoniales contrafacientes his constitu-rum. tionibus, nisi praemissa poenitentia, absolvant.

## CAP. XII.

Quicumque fratrum divina inspiratione Verba cap. 12 voluerint ire inter Saracenos, etc.

In hoc capitulo sunt duo admodum bre- Doctaratio cirves articuli: primus de iis, qui ad partes ca fratres mittendos ad loca infidelium proficisci voluerint; secundus infidelium; de protectore eiusque auctoritate. Circa primum invigilandum valde est ut fratres ad Terram Sanctam, ad quam provincia Regni Cypri pertinet, sive ad partes infidelium, praecipue ad Peram prope Constantinopolim, ubi locum satis amplum habemus, profecturi, sint eius vitae, morum et doctrinae, ut credi possitaliquem fructum christianae fidei, ex eorum accessu ad illas partes, proventurum.

Examinentur etiam et probentur, qui una fiatios ad confinia haereticorum se conferunt, ad confinia hæpraesertim ubi conventus et monasteria reticorum. sunt nostri Ordinis, ut puta in Gallia, Germania, Polonia, Bohemia, Austria, Moravia, Dalmatia, Epiro et similibus partibus, ut catholica Ecclesia aliquam utilitatem inde referat. Quapropter, sub vi obedientiac sanctæ, omnibus superioribus Ordinis mandat generale capitulum ne cui ad ea loca, nisi prius de mittendorum probitate sibi constiterit, eundi facultatem aliquando faciant.

Circa secundum, Deo optimo maximo subsequuntur summae a nobis gratiae agendae sunt, alia statuta, et primum circa quod in ea incidimus tempora, in quibus protectoris auprotectorem, secundum Regulam nostram, videre et habere datum est. Eo enim gubernatore, quid boni sperare non debemus? Eo protectore, quid adversi timere possumus? Eo correctore, quis ab institutis suae Regulae deficiet? Gubernator est, promovebit ad bonum. Protector est, defendet a

malis. Corrector est, continebit in fide et obedientia sanctae Romanae Ecclesiae. In his enim auctoritas cius est, in his officium suum versatur, ut expresse dicit beatus Franciscus in hoc capite, et declarat Gregorius IX, alias XI, primus Ordinis protector, et deinde Sixtus quartus et reliqui omnes, qui Regulam explicarunt. Te igitur, o illustrissime et reverendissime Carole Borromæe, appellamus, tuam fidem et benignitatem obtestamur, ut nos, tuae curae et patrocinio commissos, beatissimo avunculo tuo et sanctissimo patri nostro Pio quarto commendatos facias; Tu vero Religionem nostram tua prudentia, consilio et auctoritate protegere non desistas, ut, ab inimicorum insidiis tuta, beati patris sui Francisci vestigiis inhaerendo, sedulum in humilitatis spiritu reddere valeat Domino famulatum. Praeterea cupiens generale capitulum ut supradictae leges et constitutiones tam extra Italiam quam in Italia ab universo sodalitio nostro serventur et executioni demandentur, tria haec praccipua decrevit ac iussit.

Primum, ne generalis et multo minus Circa genera- provinciales possint dispensare in his quae lis et provinciaus ci provincia-lium facultatem sunt de essentia Regulae, ut puta, quae dispensandi in respiciunt tria vota essentialia, obedientiae, bis, quae in Regula continen-scilicet, paupertatis et castitatis, sed neque in aliis, nisi ex urgenti necessitate vel aliqua valde rationabili causa, quae tamen decretis Tridentinae synodi non adversetur, super quo ipsorum superiorum conscientias oncratas voluit.

Secundum, quod quilibet generalis in Circa acces- primi officii sui triennio, cessante legitimo sum generalis impedimento bellorum aut pestis, provin-Hispaniam et cias Hispaniarum et Portugalliae in persona propria visitare teneatur. Quod si ex sua negligentia non fecerit, non possit in generalem reeligi pro secundo triennio; sed alius eligatur, qui huic decreto satisfaciat.

Ministri vero, qui in executione prae-

sentis reformationis a generali vel visita- circa punitiotoribus minus diligentes inventi fuerint, nem ministror. ab officiis suis cadant, et reddantur inha-requi hanc re-formationem; biles etiam ad minores gradus et officia Ordinis. Visitatores autem, qui provincialium partes implebunt, etiam provincialium magistratu potiantur.

Tertium, quod constitutiones Ordinis Greatevocanostri quocumque tempore factae, etiam lulionum, huic si apostolica auctoritate sint confirmatae, reformationi et in his, quae decretis huiusmodi Triden- tino adversautini concilii repugnant, omnino irritae et abrogatae esse intelligantur, atque omnes ad limites et praescriptiones istarum et concilii redactae censeantur.

Postremo a beatissimo domino nostro Pio quarto supplices petimus ut iubeat no reformatioprincipibus et magistratibus ne ullam mo-nis in omnibus lestiam vel impedimentum inferant vel inferri sinant, quo minus suprascriptae sanctiones in suis dominiis executioni mandentur, sed potius faveant, et auxilium suum impendant, etc.

## CXXII.

Rescissio alienationum, infeudationum et concessionum terrarum et locorum sanctue Romanue Ecclesiac ac Sedis et Camerae Apostolicae, sine competenti recompensa, aut necessitate vel dictæ Sedis utilitate id non exigente, factarum.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Apostolicae servitutis officium, fidei et Exordium. diligentiae nostrae divinitus traditum, nos iampridem excitat et impellit ut ipsam Sedem et Cameram Apostolicam, non solum futuris rerum suarum iacturis sartam tectam praestare, sed etiam adversus illata sibi detrimenta, semotis omnibus omnium iniustis affectibus, quoad eius fieri potest, integrare studeamus.

§ 1. Sane, licet in pontificatus nostri

Portugalliam;

reduxit;

Hie Pontifex principio frequentibus multorum, qui coneditam contra stitutionem per felicis recordationis Paualienantes hona lum PP IV, praedecessorem nostrum, de terminos iuris rebus Ecclesiae non alienandis et de alienatis recuperandis editam, tamquam nimis rigorosam, quippe quae nullam inter alienationes ex causa necessaria vel utili factas et alias merc voluntarias ecclesiis damnosas differentiam faciebat, retractari vehementer instabant, querelis inducti, rem in plena signatura nostra cognoscere, et multitudinem querelantium sedare volentes, dictam constitutionem ad terminos iuris communis, sub data videlicet tertio idus septembris, pontificatus nostri anno primo, reducere quodammodo coacti fuerimus.

et Camera Apote factas;

§ 2. Nos tamen, quos successu temporis El modo ipso experientia, longo rerum usu et quotidiano cumque aliena- pastoralis officii nostri exercitio, variis  $rac{ ext{tiones bonorum}}{ ext{Ecclesiae}} rac{ ext{Ro-}}{ ext{Ro-}} ext{modis edocuit} \quad ext{multas alienationes rerum}$ manae et Sedis Ecclesiae Romanae Sedisque et Camerae sine praedictarum per aliquos, importunis precompetenti re-compensa vel cibus et aliis variis artibus inductos, Ronecessitate seu manos Pontifices praedecessores nostros et forsan (quod dolenter referinius) per nos, nulla rationabili causa suadente, in gravissimam ipsius Ecclesiae laesionem, Dei offensam, populi scandalum et evidens animarum periculum, hactenus factas et approbatas extitisse, non solum perspicui huius animarum periculi magnitudine, sed etiam debita erga Deum et suam, cui nos præesse voluit, Ecclesiam pietate, tum etiam urgentis conscientiae nostrae testimonii religione perculsi, rem omnem cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus in concistorio nostro secreto diligenter duximus perscrutandam; ubi mature considerantes bonum et fidelem Dei servum nihil eorum, quae sibi a Domino credita sunt, distrahere seu negligere, nec aliter quam ex causa vel necessitatis vel evidentis utilitatis alienare, sed cuncta fideliter conservare

debere; hinc est quod, his aliisque iustis de causis moti, quarumcumque venditionum, infeudationum, concessionum et aliarum quocumque nomine nuncupatarum alienationum de civitatibus, terris, oppidis, castris, feudis, dominiis et locis et aliis stabilibus bonis ac censibus et iuribus quibuscumque ubilibet constitutis, ad Ecclesiam, Sedem et Cameram praefatas quomodolibet pertinentibus et quae pertinuisse vel pertinere censeri possent, cuiuscumque qualitatis, quantitatis, excellentiae, et quantumvis maximi vel minimi momenti fuerint, quibusvis personis, quavis ecclesiastica vel saeculari sive mundana, etiam episcopali, archiepiscopali, patriarchali, cardinalatus honore, seu marchionali, ducali, regali vel alia quacumque dignitate seu præeminentia praeditis, aut etiam communitatibus, universitatibus, collegiis et aliis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac per nos dictamque Sedem ac Cameram, ex causa gratiosa et lucrativa, sine aliqua vel saltem minime correspectiva nec competenti recompensa seu necessitate vel evidenti dictae Sedis utilitate id non exigente, perpetuo, vel ad recipientium vitam aut alias ad longum tempus, etiam per viam permutationis, hypothecae, recompensae, contractus, etiam iurati, etiam de fratrum consilio, quovis colore vel ingenio, etiam motu proprio, et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, etiam cum quibusvis, adversus quascumque revocationes et alias contrarias dispositiones praeservativis, et in pristinum statum restitutivis ac derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacissimis et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, etiam a quocumque, quantumlibet longissimo et immemorabili, tempore citra quomodolibet factarum et concessarum, ac etiam iteratis vicibus approbatarum et innovatarum; contractuumque desuper initorum et iuramentorum, necnon quarumeumque apostolicarum et aliarum scripturarum aliorumque hîc etiam de necessitate exprimendorum tenores ac quarumcumque litium et causarum, si quae desuper ubilibet et in quavis instantia pendeant, status et merita praesentibus, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro sufficienter expressis et insertis habentes, de fratrum ipsorum consilio et assensu unanimi, ex certa scientia nostra ac de eadem apostolicae potestatis plenitudine, universas et singulas venditiones, cessiones, infeudationes, locationes, donationes, permutationes, hypothecas, concessiones et alias omnimodas alienationes et contractus praefatos quoscumque, quotcumque et qualescumque, ac in quorumvis principum ac cardinalium, patriarcharum et aliorum praelatorum favorem, vel corum contemplatione, per praedecessores nostros ac nos et Sedem praefatam, necessitate vel evidenti utilitate Sedis huiusmodi id non exigente, seu sine aliqua vel saltem minima correspectiva neque competenti recompensa, ut praemittitur, factos et concessos ac confirmatos et approbatos, etiamsi quamtumvis longissima temporis praescriptione robur sumpsisse dici possint, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo revocamus, rescindimus, cassamus, irritamus, annullamus ac viribus omnino vacuamus.

huiusmodi alie-

- § 3. Declarantes venditiones, cessiones, Declaratetiam infeudationes, locationes, donationes, pernationes nun- mutationes, hypothecas, concessiones et quam tenuisse, ceteras alienationes praemissas nequaquam tenuisse nec tenere, nullumque emptoribus, cessionariis, feudatariis, locatariis, donatariis aliisque rerum ipsarum detentoribus, nec aliquem possidendi titulum per cas quaesitum esse, nec eisdem Ecclesiae, Sedi et Camerae praciudicium afferre potuisse.

locorum eorumdem habitatores, vassallos et subditos dictis illorum detentoribus sallagii debere nullum vassallagii, fidelitatis vel subie- occupator. boctionis aut aliud ius vel obedientiam, alie-postolicae, nationum huiusmodi, vel etiam iuramenti per eos illis praestiti, quod etiam eis harum serie relaxamus, praetextu, debere aut illis adstrictos esse.

- § 5. Quinimo detentores ipsos ad eas- occupatoresdem civitates, terras, castra, oppida et que bona orenloca Sedi et Camerae praefatis realiter et restituere decum effectu restituenda et relaxanda, ac corum detentores ad fructuum inde post obitum concedentis hactenus perceptorum et in posterum percipiendorum restitutionem in utroque foro omnino teneri; et ad id etiam sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis ac etiam pecuniariis, necnon privationis quorumcumque illorum feudorum ecclesiasticorum per eos etiam legitime obtentorum, et inhabilitatis ad illa aliaque deinceps obtinenda, ac aliis iuris et facti remediis cogi et compelli posse.
- § 6. Ac decernentes praesentes vim Clausulae præperpetuae legis habere, neque de nullitatis vitio seu intentionis nostrae vel alio quovis defectu notari seu impugnari posse; sed illas, omni exceptione remota, validas et efficaces fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et inviolabiliter observari.
- § 7. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungen-ritans. tes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, in quavis, etiam de praesenti pendente, causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere. Ac irritum quoque et inane quicquid a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 8. Non obstantibus reductione nostra et litis pendentiis praemissis, ac etiam per nos praestitis iuramentis et de non tol-rogatoriao. § 4. Ac civitatum, terrarum et aliorum | Iendo ius quaesitum aliisque quibusvis

Decretum ir-

constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon privilegiis, indultis, promissionibus, ratificationibus, obligationibus, submissionibus, renunciationibus et literis apostolicis, detentoribus praefatis et aliis quibusvis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacissimis ac insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, ctiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, per nos, etiam consistorialiter, et contra tales revocationes quomodolibet concessis, ac etiam pluries approbatis et innovatis. Quibus omnibus, ctiam si de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse, paribus motu, scientia et potestatis plenitudine, derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Forma et effectus publicationis. § 9. Ut autem praesentes ad eorum, quos concernunt, notitiam facilius deducantur, volumus et mandamus quod illae, in basilicae Principis Apostolorum de Urbe et Cancellariae ac Camerae Apostolicae valvis per aliquem ex nostris cursoribus affixae, copia illarum ibi dimissa, universos et singulos, quorum interest, si citra videlicet, infra mensem; si vero ultra montes fuerint, infra tres menses a die afficiant, ligent arctentque, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, xv kal. decembris 1, pontificatus nostri anno vi.

1 Legendum forsan decimoquinto kal. septembris vel octobris, ut nulla sit repugnantia inter diem datarum litterarum et diem publicationis earumdem (R. T.).

† Ego Pius catholicae Ecclesiae epi-Papae subscripscopus.

subscriptiones.

+ Ego Io. Mi. cardinalis Saracenus.

+ Ego Io. cardinalis Sancti Vitalis.

- † Ego Io. B. Cicada, cardinalis Sancti Clementis.
- + Ego Scipio, cardinalis Pisarum.
- + Ego Io. cardinalis Reumanus.
- + Ego Io. Ant. cardinalis Capisuccus.
- + Ego F. M. G. cardinalis Alexandrinus.
- + Ego Clem., cardinalis Aracoeli.
- + Ego Iac. cardinalis Sabellus.
- + Ego Io. Ant., cardinalis Sancti Georgii.
- + Ego Bern. cardinalis Salviatus.
- + Ego Lud. cardinalis Simoneta.
- + Ego F. cardinalis Paceccus de Toledo.
- + Ego M. Ant. cardinalis Amulius.
- + Ego Io. F. cardinalis de Gambara.
- + Ego M. S. cardinalis de Altemps.
- + Ego Franciscus cardinalis Mantuanus.
- + Ego Marcus Ant. cardinalis Columna.
- + Ego Ptolomaeus cardinalis Comensis.
- + Ego B. cardinalis Lomellinus.
- † Ego Vitellotius cardinalis Vitellius, sanctae Romanae Ecclesiae camerarius.
- + Ego Franciscus cardinalis Alciatus.
- + Ego Gulielmus cardinalis Sirletus.

Anno a nativitate Domini nostri Iesu Publicatio. Christimdlav, indict. viii, die vero v mensis octob., pontificatus autem sanctissimi in Christo patris D. N. D. Pii divina providentia Papae IV anno sexto, retroscriptae literae affixae et publicatae fuerunt ad valvas Principis Apostolorum de Urbe et Canc. Apostolicae, ut moris est, per nos Scipionem de Octavianis et Ioannem Andream Rogerium, cursores.

Alex. Astancollus, mag. curs. Dat. die 47 sept. 1565, pontif. anno vi.

Sequitur facultas Camer. sup. praedictis.

## Pius Papa IV, motu proprio, etc.

Decens esse arbitramur et congruum ita nos, etc. ut supra.

§ 1. Nos, literas ipsas ac in eis contenta

Exordium.

constitutionis.

Deputatio ca- quaecumque suos plenarios ac debitos efmerarii execu-toris dictae fectus sortiri cupientes, dilecto filio nostro Vitellotio, S. Mariae in Via-Lata diacono cardinali Vitellio nuncupato, nostro ac eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae camerario, per apostolica scripta mandamus quatenus, in virtute sanctae obedientiae, ipse, etiam ultra ordinariam sui camerariatus officii facultatem, per se vel alium seu alios, literas praedictas ac in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, solemniter publicans, faciat auctoritate nostra executioni debitae demandari, illaque firmiter et inconcusse observari. Non permittens Sedem et Cameram praefatas ac pro eis agentes quoscumque, contra literarum earumdem tenorem, indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles, literisque praedictis contravenientes, etiam contra eos manu regia ac simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii, solaque rei veritate inspecta, procedens, per censuras et poenas ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias, eius arbitrio insligendas, moderandas et applicandas, omni et quacumque appellatione et reclamatione remota, compescendo.

§ 2. Non obstantibus de una et duabus, Derogatio con- non tamen tribus diaetis, aliisque constitutrariorum. tionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 3. Volumus autem quod praesentis Sola signatura nostri motus proprii sola signatura, etiam, sufficit. si videbitur, absque aliqua illius registratura, sufficiat, et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula seu constitutione apostolica contraria non obstante.

Placet, motu proprio. I.

# PIUS V

#### PAPA CCXXVII

### Anno Domini MDLXVI.

Pius quintus, Alexandrinus, de Ghisileriis, frater Michael antea dictus, Ordinis Sancti Dominici, presbyter cardinalis tituli S. Mariae supra Minervam, creatus septimo idus ianuarii, coronatus xvi kalendas februarii molxvi, creavit cardinales xxi; vixit annos vi, menses iii, dies xxiii; obiit kalendis maii, anno mdlxxii; sepultus fuit in basilica S. Petri; postea a Sixto quinto ad sacram ædem S. Mariae Maioris, in sacellum ad Praesepe constructum, translatus fuit. Vacavit sedes dies xi.

I.

Ouod cardinalibus congregationis sanctissimae Inquisitionis officiales omnes pareant; et quoscumque pro aliis delictis carceratos et ad dictum officium Inquisitionis delatos, ad eosdem cardinales remittant, aliorum criminum cognitione suspensa.

## Sanctissimus D. N. D. Pius divina providentia Papa quintus.

§ 1. Statuit, decrevit 1 ac mandavit, ut negocia fidei omnibus et singulis aliis ciales obediant inquisitor. gepraeferantur, cum fides sit substantia et neralibus. fundamentum christianae religionis, omnibus et singulis almae Urbis eiusque districtus gubernatori, senatori, vicario, Camerae Apostolicae auditori et quibuscumque aliis legatis, vice-legatis, gubernatoribus provinciarum et terrarum Suae Sanctitati et sanctae Romanae Ecclesiae mediate et immediate subjectarum, ac eorum locatenentibus, officialibus, barisellis et aliis ministris, necnon aliis locorum ordinariis, ceterisque ma-

1 Cherub. addit ordinavit (R. T.).

gistratibus et officialibus ac cuiusvis conditionis et status hominibus, in omnibus et singulis terris, oppidis et civitatibus ac in tota republica christiana existentibus, sub excommunicationis latae sententiae, ac indignationis Suae Sanctitatis et aliis arbitrio Suae Sanctitatis et illustrissimorum et reverendissimorum dominorum cardinalium inquisitorum generalium imponendis et exequendis poenis, ut eisdem cardinalibus inquisitoribus, ac eorum praeceptis et mandatis, in quibuscumque officium sanctae Inquisitionis concernentibus, pareant et obediant.

cipes faveant eisdem.

§ 2. Reges vero, duces, comites, baro-Reges et prin nes et quosvis alios principes saeculares in Dei nomine rogavit ut eisdem cardinalibus inquisitoribus eorumque officialibus faveant, auxiliumque praebeant et a suis magistratibus subditis auxilium praeberi faciant in negotiis ad dictum officium spectantibus.

aliis causis, si de quisitores.

§ 3. Necnon carceratos quoscumque, Carcerati pro pro quibusvis delictis et debitis, etiam haeresi inqui- atrocibus, apud dictum Inquisitionis offirantur, trans-mittantur ad in-cium quomodolibet delatos vel denunciatos, suspensa aliorum criminum inferiorum cognitione, ad eosdem cardinales et Inquisitionis carceres, ibidemque ad criminis haeresis totaliter cognitionem et expeditionem retinendos, et postea ad eosdem officiales, pro aliorum criminum expeditione, remittendos, sine mora transmittant.

#### II.

Quod beneficia curata in alma Urbe ciusque districtu, praevio examine cardinalis vicarii Romani Pontificis, conferantur.

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

§ 1. Cupientes ut beneficia ecclesiastica curam animarum habentia, maxime in hac alma Urbe nostra, quae totius mundi caput existit, et a qua ceterae exemplum ecclesiast. cucapere debent, personis dignis et habili- eius districtu idoneis persobus, quae in loco residere, ac curam per nis conferanse ipsos exercere valeant, iuxta sacrorum tur, canonum decreta, ac examinatis et ad ea obtinenda idoneis et habilibus per examinatores ad id, iuxta novissime œcumenici Concilii Tridentini decreta, deputatos, repertis et approbatis, conferantur.

§ 2. Tenore praesentium statuimus Statuit bic atque decernimus quod, occurrente vaca- Pontifex quod quitione, tam per obitum quam per resigna-bus beneficia tionem aut alias quomodolibet, benefi- renda sunt, ab ciorum ecclesiasticorum curam, ut prae- xaminentur et fertur, animarum habentium, in eadem approbentur, Urbe nostra eiusque districtu, nulli de eisdem provideatur, aut illa conferantur, aut ad ea instituantur, eligantur, aut alias quovis modo disponatur de eis, per quosvis ordinarios collatores, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, ad quos,

fuerit. § 3. Provisiones, collationes, institutio- Collationesque nes et quasvis alias dispositiones aliter aliter factae factas quibusvis personis, nullas, invalidas, nulliusque roboris vel momenti, ac nullum titulum, etiam coloratum, possidendi eis tribuere, sed beneficia praefata adhuc, ut praesertur, vacare, et per nos vel alios, ad quos illorum collatio spectat, personis dignis et habilibus conferri, et

de eis disponi posse. Non obstantibus pro-

etiam ratione titulorum suorum, collatio,

institutio aut quaevis alia dispositio spe-

ctat et pertinet, nisi is, cui provisio, col-

latio, institutio, electio aut quaelibet alia

dispositio in personam illius facienda sit,

per dilectum filium nostrum lacobum, ti-

tuli Sanctae Mariae in Cosmedin presbyterum cardinalem, de Sabellis nuncupa-

tum, nostrum in dicta alma Urbe eiusque

districtu vicarium generalem, praevio exa-

mine, per examinatores ad hoc deputatos

idoneus et habilis repertus et approbatus

Ut beneficia

An. C. 1566

visionibus, collationibus et institutionibus, electionibus et aliis dispositionibus factis; sicque per quoscumque iudices etc., sublata etc., iudicari debere; irritum quoque etc.

non obstantib.

An. C. 1566

§ 4. Non obstantibus praemissis ac con-Quibuseumque stitutionibus et ordinationibus apostolicis, privilegiis quibuscumque, quibusvis, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, concessis et innovatis, ac indultis et literis apostolicis sub quibuscumque verborum et tenorum formis, latissime extendendis, quibus omnibus etc., illorum tenores etc. habentes, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis et consuctis.

Placet, motu proprio. M.

#### III.

Renovatio declarationis Pii PP IV qua cavetur ne castra et loca comitatus Venayssini locentur, infoudentur, aut alio quovis titulo a sancta Romana Ecclesia alienentur 1.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

.Equum reputamus et rationi consonum ut ca, quae de Romani Pontificis gratia processerunt, licet, eius superveniente obitu, literae apostolicae super illis confectae non fuerint, suum consequantur effectum.

nayssinus mulgonottis.

§ 1. Dudum siquidem cum, sicut felicis Comitatus Ve- recordationis Pio Papae quarto, praedeta patitur ab U- cessori nostro, ex dilectorum filiorum nobilis viri Pauli de Thezano, domini in temporalibus de Metameis, qui etiam condominus in temporalibus Venasce et Sancti Desiderii locorum Carpentoractensis dioecesis erat, et Syffridi Guillelmi, civis

1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

Carpentoractensis, legum doctoris procuratoris generalis, dilectorum filiorum trium statuum comitatus nostri Venayssini oratorum, ca de causa a praefatis statibus ad ipsum praedecessorem, Sedemque Apostolicam specialiter transmissorum, relatione satis innotuerat, dilecti filii nostri incolae et abitatores dicti comitatus, nostri tune praedecessoris Sedisque praedictorum subditi, in eo diutino haereticorum Ugonottorum nuncupatorum bello, in quo ipsi perfidi homines maiorem partem illius patriae igne ferroque inhumaniter devastaverant et ad magnam paupertatem inopiamque redegerant, ultra incendia et sacrilegia oppidorum, villarum, domorum et sacrarum aedium, ingens damnum, ad extimationem summae sexcentorum millium scutorum auri, perpessi fuerant, ac expensas gravissimas, tam in pecunia numerata, quam cibariis et alimentis ipsius praedecessoris militibus per eos ex- teraque praebet hibitis ad summam aliorum ducentorum ficio. millium scutorum similium, pro sacrosanctae fidei et Sedis patriaeque defensione, liberter subjerant, et non solum fortunas suas, sed etiam proprium sanguinem vitamque illi operi sanctissimo promptissime exposuerant.

§ 2. Idem praedecessor, cuius iniuncti Hisco de causibi officii debitum indubitanter exigebat sis Pius IV de-claravit buiusut inter omnes suos et Ecclesiae Romanae modi comitatum subditos, illos potissimum, uti devotos et castra nulli piissimosque filios, amplexaretur, qui pro da, locanda etc. ipsius Ecclesiae, atque adeo catholicae fi- alioque modo a s. R. E. aliedei suaeque patriae desensione clarum nanda cum omvirtutis et fidelitatis suae specimen exhi-derogationibus, bentes, non solum opes et operam rei- to etc. publicae graviter impenderant, sed etiam adversus armatos impiae gentis exercitus in acie fortiter dimicantes, ultimum vitae discrimen intrepidi subierant; et ne tam fidos Ecclesiae vassallos unquam ab eius amplexu dominioque divelli contingeret, providentiae suae ministerio libenter ca-

eiusque terras nibus clausulis, decreto irritan-

veret, eosdem vassallos ac subditos et populum universum dieti comitatus, qui etiam per eosdem Paulum et Syffridum oratores suos dicto praedecessori immortales, pro paterna charitate et sollicitudine defensioneque illorum per ipsum praedecessorem benigniter suscepta, gratias egerant, dignos esse censens quos in tot calamitatum damnorumque perpessorum recompensam aliquibus specialibus favoribus et gratiis prosequeretur, ipsos tres status corumque singulos a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolvens et absolutos fore censens, motu proprio, non ad ipsorum trium statuum vel alicuius pro eis cidem praedecessori super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de mera liberalitate, ex certa scientia sua, sub datum videlicet sexto kalendas decembris, pontificatus sui anno sexto, tam de Paternis, alias Pernes, praedictae dioecesis, quod cum praeteritis mensibus dictus praedecessor dilecto filio nobili viro Balthassari Rangonio, marchioni Lonzani et Savignani, in laborum et servitiorum praedecessori et Sedi praedictae in dicto bello strenue impensorum recompensani, ad eius vitam in feudum nobile vel alias concessisset, eius concessionem huiusmodi dudum apostolica auctoritate revocaverat, cassaverat et annullaverat, quam insulae Valciaci, Malancene, Murmurionis Falconis, Villae de Montillis, Interaguarum, Pontissorgiae, Caderossiae, Gueiiranac, Segureti, Sableti, Menerbiae, Boviliarum, Lavearum, Avisani Marnassi, Abelene Grilhonio, Sanctae Caeciliae Paludis Gardepariolis, omniaque et singula alia oppida, terrae et loca comitatus praedicti. quae tunc praedecessori Sedique praefa-

tis immediate suberant, imposterum per ipsum praedecessorem vel alium seu alios Romanos Pontifices successores suos, dictamque Sedem, ex quacumque, etiam necessaria et ipsi Sedi utilissima, causa nullatenus infeudari, vel alio quocumque titulo, ctiam ad breve tempus, alienari possent, cadem auctoritate perpetuo statuit et ordinavit; ac statutum et ordinationem praedicta, literasque desuper conficiendas nullo unquam tempore, quovis quaesito colore vel ingenio, aut etiam enormis vel enormissimae laesionis seu recompensae servitiorum vel obsequiorum praedecessori et Sedi praedictis impensorum huiusmodi, aut alio praetextu, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis suae defectu notari vel alias quoquo modo impugnari posse, nec sub quibusvis revocationibus, suspensionibus, derogationibus, limitationibus vel aliis contrariis dispositionibus similium gratiarum, ctiam per praedecessorem et Sedem praefatos, vel eius legatos, ex quavis causa, quantumlibet iustissima, etiam consistorialiter pro tempore emanatis comprehendi, sed semper ab illis excepta, et quoties illae emanarent, toties in pristinum statum restituta et de novo, etiam sub data per ipsos tres status eligenda, concessa fore; et ad hocut praemissa revocari vel illis derogari aut aliter praeiudicari nequiret, illa literasque desuper conficiendas vim perpetuae et inviolabilis legis, ac validi et efficacis contractus inter praedecessorem ac Sedem praedictas et Cameram Apostolicam ex una, necnon ipsos tres status partibus ex altera desuper, etiam de fratrum consilio, solemniter stipulati et hinc inde iurati habere; ipsosque tres status seu corum quempiam ad aliquam praemissorum, de quibus etiam dictus praedecessor sibi satis constare attestatus est verificationem aliamve probationem non teneri, sed in his huic suae

attestationi, in iudicio et extra, standum esse, camque plenariam ubique fidem facere; sicque et non aliter per quoscumque iudices et commissarios, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales atque legatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi auctoritate et facultate, iudicari, diffiniri et interpretari debere; ac quidquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decrevit. Non obstantibus praemissis, ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis pro tempore existentibus legato et vicelegato praedictis ac aliis quibusvis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et efficacissimis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie ac alias, quomodolibet, etiam per cumdem praedecessorem, etiam motu et scientia similibus, quacumque consideratione, ac etiam regum, reginarum, ducum et aliorum principum contemplatione concessis, ac pluries approbatis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis, ctiamsi, proillorum sufficienti derogatione, de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad id servanda foret, idem praedecessor illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ea vice dumtaxat, specialiter et expresse motu pari derogavit, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 3. Ne autem de absolutione, statuto, | per iis habendis servatis processibus, sen-

ordinatione, attestatione, decreto et de- sed cum literogatione praemissis, pro eo quod super desuper expeillis ipsius praedecessoris, eius superve-ditae non fue-rint, Pius V niente obitu, literae consectae non fue-praesenti suprunt, valeat quomodolibet haesitari, ipsi-ne; que tres status illorum frustrentur effectu, volumus et similiter apostolica auctoritate decernimus quod absolutio, statutum, ordinatio, decretum et derogatio praedecessoris huiusmodi perinde, a dicto die sexto kalendas decembris, suum sortiantur effectum, ac si super illis ipsius praedecessoris literae, sub eiusdem diei data, confectae fuissent, prout superius enarratur; quodque praesentes literae, ad probandum plene absolutionem, statutum, ordinationem, attestationem, decretum et derogationem praedicta, ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

§ 4. Quocirca venerabilibus fratribus Deputat exenostris Carpentoractensi et Aptensi epi-quutores huiuscopis, ac dilecto filio officiali Arela-nis; tensi per apostolica scripta, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte ipsorum trium statuum vel alicuius corum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra, illos statuto, ordinatione, attestatione, decreto et derogatione praefatis, juxta praemissorum continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere, non permittentes eos vel eorum aliquos desuper, per quoscumque contra praemissa seu corum aliquod que modolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari. Contradictores ac molestatores quoslibet et rebelles ac in praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas ac alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, ac, legitimis su-

PIUS V PP.

brachii saecularis. § 5. Non obstantibus piae memoriae Contraria tol. Bonifacii Papae octavi, etiam praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praefata deputati, extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant; et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, et aliis apostolicis constitutionibus, ceterisque supradictis; aut si aliquibus, commu-

§ 6. Nulli ergo omnino hominum li-Clausulae poon. ceat etc.

huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quinto 1, sextodecimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno I.

niter vel divisim, ab eadem sit Sede in-

dultum quod interdici, suspendi vel ex-

communicari non possint per literas apo-

stolicas non facientes plenam et expres-

sam, ac de verbo ad verbum de indulto

Dat. die 17 ianuarii 1566, pontif. anno 1.

#### IV.

Praesentandi facultatem ad ecclesias et monasteria aliaque beneficia ecclesiastica consistorialia, nisi de consensu duarum partium sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, concedi minime posse decernit 2.

### Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Pro debito iustitiae, quam Romanus Pontifex unique ministrare tenetur, Exordium.

1 Legendum sexto (R. T.).

expedit ea, quae a praedecessoribus suis, ad commune bonum felixque regimen sanctae Romanae Ecclesiae, solemni foedere facta sunt, idoneis temporibus promulgare, ut inde, perspecta facti evidentia, certius ex rebus iudicium desumatur.

§ 1. Cum igitur Apostolica Sede, per Moituo Paulo obitum felicis recordationis Pauli Papae IV, cardinales nacta quarti, pastore carente, piae memoriae formant et sub-Pius etiam Papa quartus, praedecessor noster, tunc tituli S. Stephani in Coelio Monte presbyter cardinalis, in conclavi, in quo ille ad summi apostolatus apicem assumptus fuit, inter alia pacta capitulis distincta, quibus ipse et reliqui omnes cardinales, in quorum numerum tunc eramus, maturo consilio subscripserant, quaeque postmodum idem Pius praedecessor sic assumptus pure, simpliciter ac bona fide ad literam observare et adimplere solemni voto promiserat et iuraverat, hoc quoque speciale statuerit, nemini umquam concessurum facultatem nemini dandam praesentandi ad ecclesias cathedrales seu facultatem no-minandi ad bemonasteria aliave beneficia consistoria- neficia, occielia, nisi de consensu duarum partium di- si monasteria ctorum cardinalium, per modum secre-consistorialia, nisi de consentum; quidquid secus per ipsum et alios su duarum parquoscumque, scienter vel ignoranter, con-lium. tingeret attentari, irritum et inane decernendo.

An. C. 1566

Inter cotors

§ 2. Nos, ut statutum et decretum pariterque votum, promissio et iuramentum Pius V. huiusmodi amplius innotescant, ac per ea iurium ambiguitates facilius explicentur, etiam praesentibus literis proponenda duximus.

- § 3. Volentes et apostolica auctoritate Praesentes lidecernentes quod eædem praesentes lite- fidem taciunt. rae ad probandum plene, in iudicio et extra, illud statutum et decretum praedecessoris huiusmodi sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.
- § 4. Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

<sup>2</sup> Ex Regest. in Archiv. Vatic.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo quinto 1, quarto decimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 19 ianuarii 1566, pontif. anno 1.

#### V.

Bannitos aliosque delinquentes ex regno Neapolitano ad Ecclesiae Romanae Statum confugientes, et e contra subditos Ecclesiae ad praefatum regnum declinantes, rapiendos puniendosque fore declarat 2.

### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Procentum.

Romanus Pontifex, in supremo iustitiae throno, divina disponente elementia, constitutus, inter multiplices sollicitudinis curas, quibus assidue premitur, suae vigilantiae studium circa ea adhibet potissimum, per quae Statum ac ditionem ecclesiasticam facinorosis ac scelestis hominibus purgatum reddat, subditique sui, ac sanctae Romanae Ecclesiae devoti et peculiares filii, ceterique omnes christifideles in eo pro tempore degentes pacifice et quiete vivere possint.

refugiom tot scelera non patrarent.

§ 1. Ideirco animadvertentes quod, si Multi nefarii malefactores, scelesti sicarii aliique diversorum capitalium criminum rei, tam quod haberent, vassalli ac subditi nostri et dictae Sedis Apostolicae, quam serenissimi regis catholici iure regni Neapolis, tutum aliquod refugium non haberent, neque spem aliquam salvos conductus, fidantias aut assecurationes ab aliquo consequendi, aut se ipsos in aliquem locum tuto recipiendi, prout in praesentiarum (sicut accepimus) habent, tot ac tam immania scelera et delicta non perpetrarentur, nec tam magna esset sceleratorum hominum multitudo.

- 1 Legendum sexto (R. T.).
- 2 Ex Regest, in Archiv. Vatic.

§ 2. Volentes propterea nos, pro nostri pastoralis officii munere, et dilectus filius rae, quibus innobilis vir Perafannus, Alcalae dux ac pro- iungitur Status Ecclesiast. gurex et locumtenens generalis suae catho-bernatorib., ne licae maiestatis in regno Neapolis, oppor-lefactores de tune providere ne adeo frequentia delicta Regno Neapolitano aufugientam a nostris quam dicti regni homini- ten recip. etc.; bus et incolis committantur, ac pro tempore commissa puniantur, debitisque poenis eorum auctores afficiantur, neque spem aliquam iustitiae laqueos effugiendi aut ad aliquem locum tutum se ipsos recipiendi habeant; inhaerentes praecipue literis felicis recordationis Pii IV, praedecessoris nostri, sub plumbo alias expeditis sub datum Romae octavo idus ianuarii, pontificatus sui anno secundo, et in forma brevis alias expeditis sub datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die x novembris, millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, pontificatus sui anno quinto, per has nostras in forma brevis literas specialius et enixius, auctoritate apostolica, prohibemus omnibus et singulis nostris et Apostolicae Sedis legatis, vicelegatis, gubernatoribus, locatenentibus et aliis quocumque nomine nuncupatis officialibus et ministris, et praesertim moderno et pro tempore existenti gubernatori civitatis nostrae Beneventanae, ne ab eis vel eorum aliquo post hac, in civitatibus, terris et locis nostris et dictae Sedis Apostolicae aliqui haeretici, rebelles, sacrilegi, falsarii, monetarii, raptores, pacis violatores, latrones, assassini aut homicidae a regno Neapolitano banniti et exules modo aliquo tacite vel expresse recipiantur, assecurentur vel tuti fiant.

§ 3. Quinimo si talia, ut praemittitur, Sed capiantur crimina in dicto regno Neapolis et illius etad petitionem locis et terris patrantes, ad nostra et di-ciusque officiaetae Sedis Apostolicae loca, et praeserlim lium detineanad dictam civitatem nostram Beneventi dantur. et eins comitatum, pervenire contigerit

firmantur litehuiusmodi ma-

aut ibi eos reperiri, ab eisdem legatis, vicelegatis, gubernatoribus, locatenentibus et aliis officialibus et ministris nostris et eiusdem Sedis capi, detineri et carceribus mancipari volumus et mandamus, ac eisdem proregi vel officialibus et ministris, seu ad omnem ipsius vel corumdem ministrorum suorum requisitionem captivos factos libere et simpliciter remitti; non captos capi, detineri et remitti, quicumque illi fuerint, aut qualitercumque graduati, nobiles vel barones, mandantes eisdem legatis, vicelegatis, gubernatoribus et aliis officialibus, quocumque nomine nuncupatis, ut si quas fidantias, salvos conductus aut securitates hactenus fecerint, illos et illas revocent et annullent, prout nos, praesentium tenore, quas, post decimum a die publicationis carumdem diem, suum effectum sortiri volumus, revocamus et annullamus, nulliusque effectus, roboris vel momenti esse volumus et mandamus.

§ 4. Decernentes insuper quod si con-Si quis subdi- tigerit aliquem ex terris et locis nostris licta patraverit et Apostolicae Sedis oriundum vel incoin Regno Nea- lam in praefato regno Neapolis vel illius tur perinde ac terris et locis delictum aliquod commitin Regno Ecole- tere, illum ab officialibus et ministris nostris, puniri et plecti posse, non secus ac si delictum ipsum in nostris et eiusdem Romanae Ecclesiae terris et locis immediate subjectis commississet.

campestribus lostastici.

siastico.

§ 5. Et ne talia patrantes crimina iu-Proregis offi- stitiae laqueos effugere possint, volumus eiahbuslicethu-nusmodi facino- et decernimus quod officiales et ministri rosos insequi in eiusdem proregis, criminosos et delineis Status Eccle- quentes praefatos, ut praefertur, bannitos et exules insequentes et perquirentes, intra fines et territorium Status nostri Ecelesiastici per spatium decem milliarium in villis, casalibus et terris, quae tamen muris circumdatae non sint, et aliis locis campestribus, non tamen civitatibus, in-

sequi, quaerere, capere et captivos captos secum ducere libere et secure valeant.

§ 6. Mandantes propterea omnibus et singulis magistratibus, officialibus ac populis et particularibus personis, nobis et regi auxilium dictae Ecclesiae subiectis, ut ministris et rum rerum exeofficialibus ipsius proregis circa praemissa exequenda omnem favorem et auxilium praebeant.

Sedis A. officialibus iniunpraebantin haquutiono.

§ 7. Haec autem omnia eo libentius fecimus et decrevimus, quia idem prorex mittit prorex. per suas literas nobis per dilectum filium Ferdinandum de Torres, secretarium nostrum de numero participantium, et cui ipsius regni negotiorum specialis cura imminet, significari fecit cuncta superius expressa, viceversa in dicto regno a suis

ministris et officialibus pariter observari

statuet et decernet.

Eadem pro-

§ 8. Quae cum statuta et decreta fuerint, haec illa inviolabiliter ab omnibus omnia exequenda sunt, quibuslegatis, vicelegatis, gubernatoribus et cumque in contrarium non obaliis, ut praesertur, officialibus et mini- stantibus. stris nostris observari volumus et mandamus sub nostrae indignationis poena. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutisque et consuetudinibus civitatum, locorum, privilegiisque, indultis ac literis apostolicis quomodolibet in contrarium concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, corum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Dat. Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die I februarii MDLXVI, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 1 februarii 1566, pontif. anno 1.

VI.

Medici quae servare debeant in curatione infirmorum 1.

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

animarum.

innovat

iussionem.

fessos curare;

Supra gregem dominicum nostrae vigilantiae divinitus creditum, vigilis speculatoris, prout nobis desuper conceditur, exercentes officium, ad ea, per quae animarum saluti, cum divini nominis gloria, consuli valeat, libenter intendimus ut christifideles post baptismum in peccata lapsi, per sacramentum Poenitentiae Deo reconcilientur.

§ 1. Sane cum infirmitas corporalis Innocent. III nonnumquam ex peccato proveniat, diiussit medicis ut infirmis sua- cente Domino, languido quem sanaverat: deant, quod vo- Vade, noli amplius peccare, ne quid decent medicos terius tibi contingat; ac propterea provide felicis recordationis Innocentius tertius, praedecessor noster, medicis praeceperit ut, cum eos ad aegrotos vocari contigerit, ipsos ante omnia moneant ut animarum medicos vocent, ne, cum eis hoc in extrema aegritudine constitutis suadetur, in desperationis articulum incidant.

§ 2. Nos igitur, volentes hoc tam salu-Hic Pontifex tare praeceptum nulla temporis praescriptione aboleri, sed semper observari, constitutionem praefatam, auctoritate apostolica, tenore praesentium, innovamus.

§ 3. Et hac nostra in perpetuum vali-El prohibet tura constitutione statuimus et decernimedicis ultra tres dies instr- mus quod omnes medici, cum ad infirmos non con- mos in lecto iacentes vocati fuerint, ipsos ante omnia moneant ut idoneo confessori omnia peccata sua, iuxta ritum sanctae Romanae Ecclesiae, confiteantur, neque tertio die ulterius cos visitent, nisi longius tempus infirmo confessor, ob aliquam rationabilem causam, super quo cius conscientiam oneramus, concesserit,

> 1 Recordare quod omnes medici professionem fidei facere debent antequam promoveantur, ut sup. in Pii IV const. cv, pag. 323, In sacrosancta.

et eis per fidem confessoris in scriptis factam constiterit quod infirmi, ut praemittitur, peccata sua confessi fuerint.

§ 4. Conjunctos vero ac omnes fami- lubet conjunliares et domesticos infirmi in Domino et paroc. conrogamus et monemus ut de infirmitate fessionem eis parochum certiorem faciant; ac tam parochus quam coniuncti et familiares praefati infirmum ad confessionem peccatorum suadeant et inducant.

§ 5. Quod si qui medicorum praemissa non observaverint, ultra poenas in dicta travenient. coconstitutione contentas, quas incurrere declaramus, perpetuo sint infames, et gradu medicinae, quo insigniti erant, omnino priventur, et a collegio seu universitate medicorum eiiciantur, ac poena, etiam pecuniaria, arbitrio ordinariorum, ubi deliquerint, mulctentur.

Medici con-

§ 6. Et ut haec omnia inviolabiliter observentur, volumus et eadem auctoritate quando doctopraecipimus et mandamus ut nullus post-rantur. hac ubique locorum in medicina doctoretur, aut ei quomodolibet medendi facultas a quovis collegio et universitate concedatur, nisi omnia in praesenti nostra constitutione contenta, medio corum iuramento coram notario publico et testibus, observare in eorum manibus vel ordinarii iuraverint, et de huiusmodi iuramento in privilegio seu licentia medendi specialis mentio fiat. Quod si collegia et universitates pracfatae, non recepto a promovendis iuramento huiusmodi, eosdem ad gradum praedictum promoverint, aut eisdem medendi licentiam praestiterint, poenam privationis facultatis alios ulterius doctorandi incurrant.

§ 7. Mandantes in virtute sanctae obedientiae omnibus et singulis venerabilibus gantidem jurafratribus patriarchis, primatibus, archie-dicis iam propiscopis et episcopis, quatenus in civita- motis, vel litibus et dioecesibus propriis praesentes di habentibus, nostras literas publicari faciant, ac iura- et iurare renimentum praedictum a medicis iam pro- ant.

motis, seu licentiam medendi habentibus, omnibus iuris remediis exigant, neque aliquos ad medendum in civitatibus et dioecesibus praedictis admittant, nisi eis constiterit eosdem iuramentum huiusmodi praestitisse; et contumaces et iurare ac iuramentum huiusmodi iam praestitum exhibere recusantes gradu medicinae et omnibus privilegiis eisdem medicis, tam coniunctim quam divisim, eis et corum cuilibet concessis per quosvis, etiam Romanos Pontifices, privent, ac ab ingressu ecclesiae arceant, donec resipuerint.

rogatoriae.

- § 8. Non obstantibus praemissis, pri-Clausulae de vilegiis, indultis, literis apostolicis, quibusvis personis, collegio et universitati, sub quibusvis verborum formis et tenoribus, concessis, quae omnia, quoad effectum validitatis constitutionis nostrae tantum, revocamus, cassamus et annullamus; et omnes principes saeculares ac alios dominos et magistratus temporales rogamus, requirimus et obsecramus per viscera miscricordiae Icsu Christi, eisdem in remissionem peccatorum nihilominus iniungentes quod, in praemissis omnibus, eisdem patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis assistant, et suum favorem et auxilium praestent; ac contrafacientes poenis, etiam temporalibus, afficiant.
- § 9. Volumus autem quod praesentes Jussio publi- literae in Cancellaria et acie Campi\*Flocandi. rae publicentur, et inter constitutiones extravagantes perpetuo valituras conscribantur.

sumplorum.

§ 10. Et quia difficile foret praesentes Fides tran- ad singula quaeque loca deferri, volumus et etiam declaramus quod earum transumptis, ctiam impressis, manu alicuius notarii subscriptis, ac sigillo alicuius prælati munitis, eadem prorsus fides ubicumque adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, siforent exhibitae vel ostensæ.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vui martiimolxvi, pontificatus mostri anno 1.

Dat. die 8 martii 1566, pontif. anno 1.

#### VII.

Iubilaeum pro unione christifidelium et defensione reipublicae christianae contra infideles 1

Pius Papa V universis christifidelibus praesentes literas inspecturis salutem et apostolicam benedictionem.

Cum gravissima et asperrima tempora Peccata chripopuli christiani, in quae pontificatus no-tentiorem redster incidit, consideramus, perturbatur dunt exercitum Turcarum. intimo dolore cor nostrum et summo moerore conficitur, tum ex damnis calamitatibusque praesentibus, tum ex magnitudine periculorum instantium. Namque et in multis provinciis, propter hacreses introductas, non sine miscrabili animarum pernicie, christiani populi unitas concordiaque dirempta est, et dum reliquae nationes catholicam fidem verbo quidem profitentur, factis autem et moribus nequaquam tali professioni congruentibus Deum graviter offendunt, aucta est mirum in modum impiorum hostium potentia et adeo crevit, ut iam christianae reipublicae salus in extremum discrimen adducta sit. Quotidie enim ad nos et literae et nuncii afferuntur de classibus. de copiis et pedestribus et equestribus, de reliquis rebus ad bellorum et terrestrium et maritimorum usus necessariis. quas potentissimus et immanissimus Turcarum tyrannus, incredibili studio, diligentia ac sumptu comparat, ad bellum terra marique christiano populo primo quoque tempore inferendum, et christianorum, non religionem modo, sed etiam

1 Ex edit. typis R. C. A. per Baldum.

nomen penitus, si posset, abolendum atque delendum.

ponere parans

An. C. 1566

432

§ 1. Huic tantae, tamque horribili, Huic se op- quae impendet, tempestati occurrere et pro commisso nobis officio pastorali, saluti populi christiani consulere cupimus, pro qua ctiam sanguinem et vitam ipsam libentissime profundere parati essemus. Sed ut, propter iniquitates et peccata, irac divinae merito extimescenda est ultio, ita si populus christianus sese ad Deum converterit et poenitentiam egerit, sperandum est Deum, ut est benignus et misericors et praestabilis super malitia, nec vult peccatorum mortem, sed ut convertantur et vivant, quique ipse nos invitat, dicens Convertimini ad me et ego convertar ad vos, suis fidelibus auxilio futurum, nec passurum haereditatem suam ab infidelibus occupari. Etsi enim vires hostium maximae sunt, tainen maior est Qui in nobis est quam qui contra nos, potensque est Dominus tam in paucis salvare, quam in multis.

hortatur ad posnitentiam,

§ 2. Quo circa, ex parte omnipotentis Christifideles Dei, et per viscera misericordiae Illius, omnes et singulos utriusque sexus christifideles hortamur et monemus ut hoc acceptabili tempore, ad Dominum et Redemptorem nostrum humili corde conversi, conscientiam suam diligenti studeant examinatione discutere et orationibus atque eleemosynarum erogationibus vacare, iuxta ipsorum conscientiam, sive sacerdotum, quibus peccata sua confitebuntur, salutare consilium.

concedit us, qui

§ 3. Ut vero co libentius faciant dignos Indulgentiam poenitentiae fructus, quo talium operum opera pia lite maiorem sunt fructum et praemium perstatuta secerint; cepturi, nos, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum eius apostolorum Petri ac Pauli auctoritate confisi, et pro illa, quam nobis, licet insufficientibus meritis, Deus dedit ligandi ac solvendi et thesauros Ecclesiae aperiendi potestate, omnibus et

singulis utriusque sexus christifidelibus, qui hoc quadragesimalis ieiunii tempore, postquam harum literarum notitiam habuerint, in sequentis hebdomadae quarta et sexta feria ac sabbato, pro defensione reipublicae christianae contra hostes et pro unione christifidelium, pias ad Deum preces effuderint, ac pro suae devotionis affectu eleemosynas erogaverint, sacramque Eucharistiam postea die dominico devote susceperint; post diem vero sacratissimum Resurrectionis Dominicae, si prius harum literarum notitiam non habuerint, et post ipsas literas promulgatas, in sequentibus hebdomadae quarta itidem et sexta feria ac sabbato iciunaverint, et orando, ut praefertur, sacram Communionem die dominico proximo perceperint, plenissimam peccatorum suorum indulgentiam, quae christifidelibus ecclesias almae Urbis et extra Urbem ad id deputatas anno Iubilaei visitantibus concessa est, misericorditer in Domino elargimur.

§ 4. Dantes eis potestatem eligendi quem voluerint confessorem, cuiusvis Or-nonnullas con-fessariis concedinis regularem sive saccularem presby-dit; terum, qui, confessione eorum audita, ipsos a quibusvis peccatis, quamvis gravibus et enormibus, etiam Sedi Apostolicae reservatis, et in bulla, quae in die Coenae Domini legi consuevit, contentis, et a censuris, in quas inciderint, iniuncta eis pro modo culpac poenitentia salutari, absolvere, et quaevis vota ab eis emissa (votis dumtaxat castitatis et Religionis exceptis) in alia pietatis opera commutare possit.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque derogat. contrariis quibuscumque.

§ 6. Cupientes autem has literas primo quoque tempore in omnium notitiam per-rarum publicaferri, mandamus universis et singulis ve- les ecclesiarum nerabilibus fratribus nostris patriarchis, facienda. primatibus et archiepiscopis, ut cum pri-

Obstantibus

mum poterunt, eas et promulgent ipsi in civitatibus suis et a suffragancis suis promulgandas curent. Ipsis vero episcopis, ut statim ipsi quoque per parochos suae cuiusque eorum civitatis atque dioecesis eas faciant publicari.

fides adhiben.

tempore

pertino.

§ 7. Id vero quo facilius fieri possit, Transumptis transumptis ipsarum literarum, manu alicuius publici notarii scriptis subscriptisve, vel in hac alma Urbe aut alibi impressis, et sigillo ac subscriptione munitis personae in dignitate ecclesiastica constitutae, fidem, sine ulla dubitatione, haberi volumus atque decernimus, praesentibus post primam vicem minime valituris.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die ix martii molxvi, pontificatus nostri anno 1.

Ant. Florebellus Lavellinus. Dat. die 9 martii 1566, pontif. anno 1.

#### VIII.

Revocatio privilegii, quibuscumque concessi. celebrandi missas vespertino tempore 1.

## Sanctissimus in Christo pater et dominus noster, dominus Pius divina providentia Papa V

§ 1. Adequius notitiam pervenit quod Revocatio fa- nonnulli cathedralium, etiam forsan mebrandi missas tropolitanarum, collegiatarum et aliarum ecclesiarum, necnon monasteriorum, conventuum, domorum et aliorum piorum locorum saecularium et diversorum Ordinum ac militiarum regularium praelati, capitula, clerici, fratres aliique superiores et personae, antiquum sanctae Romanae Ecclesiae ritum in statutis missarum celebrandarum temporibus praevertere sata-

> 1 Consonat Concil. Trident., quo disponitur missas debitis horis celebrari, in cap. Quanta, sess. XXII., De Sacrif. Missac. Quo vero ad celebrationem missarum ritu Graeco et Latino, habes hîc infra in constit. xxI, Providentia.

> > Bull. Rom. Vol. VII.

gentes, diversas licentias et facultates missas, quae media nocte seu in aurora Nativitatis ac de mane Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, et forsan aliarum festivitatum, iuxta praedictum ritum, celebrari consueverant, de sero, etiam forsan circa solis occasum vigiliae festivitatum earumdem, in suis ecclesiis et cappellis celebrandi seu celebrari faciendi, ab Apostolica Sede vel eius legatis, ac etiam maiori poenitentiario pro tempore existente variis praetextibus impetraverunt, illisque iampridem utuntur: hoc ab antiquo catholicae Ecclesiae instituto, sanctorumque Patrum decretis deviare considerans, ac propterea hunc abusum ab Ecclesia Dei submovere volens, omnes ac singulas licentias et facultates huiusmodi hactenus, etiam motu proprio, vel quorumvis, etiam imperatorum, regum et aliorum principum, contemplatione et ex quibusvis causis quomodolibet concessas, ac apostolicas et alias literas desuper confectas, illarum omnium tenores pro sufficienter expressis habens, apostolica auctoritate, ex certa scientia revocavit, ac omnino cassavit et annullavit.

§ 2. Hac praesenti perpetuo valitura Prohibitio sic constitutione quibusvis praelatis, capitulis, brandi. clericis, fratribus aliisque superioribus et personis corumdem ecclesiarum, monasteriorum, conventuum, domorum et aliorum piorum locorum, in virtute sanctae obedientiae et sub indignationis suae, ac perpetuae suspensionis a divinis poena, districtius inhibens ne deinceps missas vespertino tempore, huiusmodi licentiarum et facultatum aut alio quovis praetextu, celebrare vel celebrari facere praesumant; ac mandans locorum ordinariis ut camdem praesentem constitutionem, sub praedictis et aliis sibi benevisis poenis, per quoscumque praelatos, capitula, clericos, fratres, superiores et personas huiusmodi inviolabiliter observari faciant,

contradictores quoslibet auctoritate apostolica compescendo.

trariorum.

- § 3. Non obstantibus praemissis ac Derogatio con- quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon ecclesiarum, monasteriorum, conventuum, domorum et aliorum locorum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis eisdem ecclesiis, monasteriis, domibus et locis, illorumque capitulis, conventibus, superioribus et personis ac Ordinibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam ad imperatoris, regum, reginarum, ducum et aliorum principum instantiam, aut eorum contemplatione, etiam motu proprio et ex certa scientia, ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus ipsa Sanctitas Sua, illorum tenores pro expressis habens, specialiter et expresse derogavit, illaque, quoad praemissa, cassavit penitus et annullavit, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 4. Decernens praesentes, carumque Forma et ef- copias per aliquem ex suis cursoribus in fectus publicabasilicae Principis Apostolorum de Urbe et Lateranensis .ac Cancellariae Apostolicae valvis affixas, omnes, cum primum earum notitiam habuerint, perinde afficere, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

Placet, et ita mandamus. M.

Publicatio.

tionis.

Anno a nativitate Domini MDLXVI, indictione ix, die vero xxix mensis martii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae quinti anno primo, suprascriptae literae lectae, affixae et publicatae fuerunt in locis suprascriptis, ut moris est, per me Ber-

nardinum Andreutium, apostolicum cur-

Scipio de Octavianis, mag. cursorum. Publ. die 29 martii 1566, pontif. anno 1.

#### IX.

Ordinationes circa observantiam divini cultus in ecclesiis, et venerationem festivitatum; necnon et contra simoniacos, blasphematores, sodomitas et concubinarios 1.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum primum apostolatus officium divina nobis dispositione commissum suscepimus, statim omnem curam et cogitationem nostram in dominici gregis fidei nostrac crediti salute defiximus, et christifideles, Deo iuvante, ita dirigere statuimus, ut, a vitiis et peccatis abstinentes, iter, quod ad vitam aeternam ducit, insistant.

Exordium.

- § 1. Cum autem ad omnia, quae divi- Causa huius nam Maiestatem aliquo modo possent offendere, movenda, mentis nostrae aciem intenderimus, ea primum et sine mora emendare decrevimus, quae Deo praeter cetera displicere, et iram eius provocare, cum divinae docent Scripturae, tum gravissima exempla declarant, nempe divini cultus neglectum, simoniae labem, blasphemiae crimen et libidinis naturae contrariae vitium execrandum, propter quae
- 1 Quoad primam partem huius constitutionis habes etiam Concil. Trid., sess. xxII, De Reformatione, cap. 1 post canones, et sess. xxv, De Invocatione. Contra vero simoniacos vide Iulii II constitut. v, Cum tam, tom. v. pag. 405. Contra blasphematores vide Leon. X constitutionem viii, Supernae, ibid., pag. 604; et Iulii III, const. xxx, In multis, tom. vi, pag. 478. Contra sodomitas autem vide eamdem bullam Leonis X. Et contra concubinarios attende dictam constit. Leonis X et Concil. Trid., sess. xxv, De Reform., cap. 14.

populi et nationes bellorum, famis et pestilentiae calamitatibus iusta Dei ultione saepe plectuntur. Etsi autem contra eos, qui tam gravia crimina admiserint, multae a praedecessoribus nostris constitutiones editae fuerunt, tamen quia parum est leges edere, nisi sint, qui cas debitis temporibus exequantur:

tiquarum poe-

§ 2. Idcirco, ne qui forsan ex tolerantic Innovatio an- sperare impunitatem audeant, scientes narum contra plerosque poenarum gravitate magis, inobedien, huie quam Dei timore arceri solere a voluntate peccandi, omnes et singulas sententias, censuras et poenas contra eos, qui talia deliquerint, latas confirmamus, et apostolica auctoritate innovamus, nec de earum rigore quicquam relaxamus; admonemusque eos, qui talia perpetrare veriti non fuerint, non solum subituros eas poenas, quae sacris sunt canonibus constitutae, sed eas etiam quas leges civiles comminantur, et nostri quoque arbitrii discretio pro personarum qualitate constituet.

exequendi hanc

- § 3. Mandantes civitatum et locorum Mandatum Status nostri Ecclesiastici pro tempore constitutionem. ordinariis et gubernatoribus, illis quidem sub poena suspensionis a divinis, his vero excommunicationis latae sententiae, ut quos debitum Deo cultum in ecclesiis non tribuere, aliisque nefandis criminibus pollutos esse compererint, comprehendi curent, poenis afficiendos competentibus; scituri etiam ipsi iudices quod, si post hanc nostram constitutionem in castigandis huiusmodi delictis negligentes fuerint, primum quidem Dei omnipotentis iudicio obnoxii erunt, deinde nostram quoque incurrent indignationem. Ut autem poenarum certitudo cunctis facilius innotescat, nonnullas hic duximus exprimendas, aliis nihilominus contra huiusmodi criminum reos a iure statutis in suo robore manentibus.
  - § 4. Ut igitur Deo optimo maximo, gloriosae Virgini et sanctis omnibus debitus | cretum De Sacrif. Missae.

honor deferatur, Gregorii X, praedecesso- Divini cultus ris nostri, constitutionem innovantes, ac ecclesius ab ome statuta in Tridentino concilio observari nibus tenestur, et contravevolentes, statuimus et ordinamus ut ad nientes poenis ecclesias sit humilis et devotus ingressus, afficiantur I. quieta conversatio, devotis orationibus insistant, et omnes, genibus flexis, Sanctissimum Sacramentum adorent, ad nomen Iesu Christi Domini nostri cum exhibitione reverentiae caput inclinent; nullus in dictis ecclesiis seditionem faciat, tumultum excitet, clamores moveat, impetumve committat; cessent vana, foeda et profana colloquia, risus immoderati et strepitus omnes iudiciorum, et alia quaecumque, quae divinum officium perturbare possunt; nullus intra ecclesias deambulare audeat sive praesumat, dum celebrantur sacra missarum mysteria et alia divina officia. Qui vero praedicta petulanti animo contempserint, practer divinae ultionis acrimoniam, nostri quoque arbitrii poenas incurrent; quae omnia locorum quoque ordinarii in suis ecclesiis facient observari. Quicumque vero in ecclesiis, dum ibi sacrificium missae et divina celebrantur officia, aut verbum Dei praedicatur, deambulare, vociferari, aut, verso tergo ad Sanctissimum Sacramentum, irreverenter sedere, aut aliquid, quod scandalum generet, aut divina perturbet officia, facere praesumpserit, poena vigintiquinque ducatorum incurret, praeter alias arbitrio nostro imponendas et moderandas poenas; et qui non habebit in ære, luet in corpore aut exilio mulctabitur. Qui vero in ecclesiis cum mulieribus impudicis sive etiam honestis colloquium scurrile habuerit, aut alios inhonestos actus fecerit. vigintiquinque ducatorum poenam incurrat, et carceris per mensem. Qui in ecclesiis, ut supra, obscoenis et inhoncstis verbis aut signis usus fuerit, aut alia

1 Ad hoc vide Concil. Trid. sess. xxII, de-

· foeda colloquia cum personis quibuscumque habuerit, decem aureorum poena mulctetur, aut alias corporaliter puniatur. Mandamus praeterea omnibus et singulis cathedralium, collegiatarum et parochialium ecclesiarum capitulis, rectoribus, vicariis, sacristis, ostiariis et aliis ipsarum custodibus, quatenus praefatos omnes in ecclesiis delinquentes admoneant, et ut in eis vetita fieri non permittant, vel saltem ipsis ordinariis vel officialibus nostris puniendos deferant; quod si facere neglexerint, poenam duorum aureorum vice qualibet incurrent.

ecclesiis elecficia.

§ 5. Pauperes quoque mendicantes seu Pauperes in eleemosynas petentes per ecclesias, temmosynas petere pore missarum, praedicationum, aliorumnon permitta-tur, dum divina que divinorum officiorum, ire non sinant, celebrantur of sed eos ad valvas ecclesiarum stare faciant, sub poena duorum aureorum capitulis infligenda pro qualibet vice, nisi eos eiici curaverint, et parochis dimidii aurei. Religiosis, etiam claustralibus sive regularibus, præcipimus, in virtute sanctæ obedientiae, ut in ecclesiis suis deputent aliquem qui tales eliciat; et si negligentes fuerint, gravissime ab ordinario corripiantur; quod si illi parere recusaverint, gravissimas pænas incurrent, et, pro qualitate personarum, etiam corporaliter punientur arbitrio nostro sive superiorum.

capsae in eccleram existentes amoveantur.

§ 6. Et ut in ecclesiis nihil indecens Cudaverum relinquatur, iidem provideant ut capsae siis super ter- omnes et deposita seu alia cadaverum conditoria super terram existentia omnino amoveantur, prout alias statutum fuit, et defunctorum corpora in tumbis profundis infra terram collocentur.

nes veneren-

- § 7. Cum vero dierum festorum obser-Festaque om- vatio ad Dei cultum maxime pertineat, et in lege divina praecipiatur, cupientes abusus pravos, qui ex corum inobservantia invaluerunt, omnino corrigere, et antiquo-
  - 1 Ad hoc habes Concil. Trid. sess. xxv, De Invocatione.

rum canonum statuta renovantes, mandamus ut omnes dies dominici, et praecipue in honorem Dei, Beatae Mariae Virginis, Sanctorum Apostolorum feriati, cum omni veneratione observentur, ct omnes in diebus praefatis ecclesias frequentent, divinis officiis devote intendant, ab omni illicito et servili opere abstineant, mercatus non fiant, profanae negociationes et iudiciorum strepitus conquiescant. Qui vero in diebus praefatis opus aliquod illicitum fecisse deprehensus fuerit, praeter divinam ultionem, et amissionem animalium quibus ad vecturam utetur, etiam graves poenas incurret arbitrio nostro seu vicarii nostri in Urbe; in aliis autem locis, arbitrio ordinariorum vel aliorum magitratuum, ita ut praeventioni locus sit. Quibus omnibus •districte praecipimus ut haec diligenter observari procurent, illas etiam festivitates, quae iuxta consuetudinem locorum solemniter celebrari consueverunt, iuxta laudabilem consuetudinem, debita cum reverentia observari faciant, sub poenis arbitrio ipsorum imponendis et moderandis.

§ 8. Et ut simoniacae pravitatis labes prorsus aboleatur, constitutiones ante-rum poenae. cessorum nostrorum contra simoniacos editas, et praesertim Pauli II, inviolabiliter observari mandamus, et delinquentes tam in sacrorum ordinum receptione quam in beneficiorum assecutione, statutis etiam inferius poenis nostra auctoritate affici volumus. Quicumque igitur detestabile crimen simoniacae pravitatis commisisse convictus fuerit in consequendis ordinibus, eo ipso sit ab illorum executione per decennium, sine spe dispensationis, suspensus, et per annum carceribus mancipetur. Qui dignitates ecclesiasticas simoniace acquisiverit, illis sit ipso iure privatus, et in futurum inhabilis ad cas et quascumque alias obtinendas. Qui beneficium aut officium ecclesiasticum simoniace adep-

Simoniaco-

tus fuerit, illis similiter sit ipso iure privatus, et ad fructuum omnium, quos perceperit, restitutionem teneatur, et perpetuo sit inhabilis ad ea et quaecumque alia beneficia ecclesiastica obtinenda. Si quis autem tale crimen pluries commisisse convictus fuerit, praeter supradictas poenas, etiam corporaliter puniatur, et, ab ordinibus ecclesiasticis degradatus, a fidelium consortio eiiciatur. Qui vero ordines et beneficia simoniace contulerint, poenis a iure statutis puniantur, cuiuscumque gradus, conditionis et dignitatis, etiamsi episcopi, archiepiscopi vel maiores fuerint.

§ 9. Caveant praeterea quicumque ne Simonia sa- in sacramentorum exhibitione simoniaverissime pu- cum aliquid faciant, alioquin gravissime niatur iuxta sta-puniantur per locorum ordinarios, qui huiusmodi criminis reos cum maxima severitate coercere procurent, iuxta concilii Tridentini statuta.

Blasphemantium poenae.

§ 10. Ad abolendum vero nefarium et execrabile blasphemiae scelus, quod in antiqua lege Deus morte puniri mandat, et imperialibus quoque legibus receptum est, nunc autem, propter nimiam iudicum in puniendo segnitiem vel potius desuetudinem, supra modum invaluit, Leonis X, praedecessoris nostri, in novissimo Lateranensi concilio statuta innovantes, decernimus ut quicumque laicus Deum et Dominum nostrum Iesum Christum, vel gloriosam Virginem Mariam, eius genitricem, expresse blasphemaverit, pro prima vice, poenam xxv ducatorum incurrat; pro secunda, poena duplicabitur; pro tertia autem, centum ducatos solvet, et ignominia notatus, exilio mulctabitur. Qui vero plebeius fuerit, nec erit solvendo, pro prima vice, manibus post tergum ligatis, ante fores ecclesiae constituetur per diem integrum; pro secunda, fustigabitur per Urbem; pro tertia, lingua ei perforabitur et mittetur ad triremes. Quicumque clericus | exutus, deponatur, Cherub. et Giraldus (n. T).

in hoc blasphemiae crimen incurrerit, pro prima vice, fructibus unius anni omnium et quorumcumque beneficiorum suorum; pro secunda, beneficiis ipsis privetur 1; et in exilium mittatur. Quod si clericus nullum obtinuerit beneficium, pæna pecuniaria vel corporali pro prima vice puniatur; pro secunda, carceribus mancipetur; pro tertia, verbaliter degradetur et ad triremes mittatur. Qui religuos sanctos blasphemaverit, pro qualitate blasphemiæ atque personae, arbitrio iudicis puniatur.

§ 11. Si guis crimen nefandum contra naturam, propter quod ira Dei venit in filios diffidentiae, perpetraverit, curiae sæculari puniendus tradatur; et si clericus fuerit, omnibus ordinibus degradatus, simili poena subiiciatur.

§ 12. Monemus praeterea omnes loco- concubinariorum ordinarios, et in virtute sanctae obe- rum poenae. dientiae eis praecipimus ut statuta Tridentini concilii contra concubinarios, tam clericos quam laicos, edita, districte faciant observari, reddituri Deo ac nobis, si id omiserint, rationem.

§ 13. Et ut praemissorum delictorum simoniae, blasphemiae ac stupri nefandi contra praedinotitia facilius habeatur, volumus quod secretam dein singulis casibus, non solum per accu- nunciationem. sationem et inquisitionem, sed etiam ad simplicem et secretam denunciationem procedatur per quoscumque iudices, alias tamen de iure competentes, tam ratione delicti quam personarum, ita quod inter eos locus sit praeventioni.

§ 14. Monemus praeterea omnes et singulos ut, solum Dei timorem prae oculis res calumniosi habentes et non alia animi prava affectione ducti, culpabiles tantum deferant, innocentes non vexent. Quod si aliqui ex calumnia aliquos denunciasse comperti fuerint, eos ad poenam talionis teneri volumus et mandamus.

§ 15. Mulctae autem pecuniariae applicabuntur, pro duabus partibus, locis piis contur at hic.

1 Adde: pro tertia, omnibus etiam dignitatibus

Denunciato-

arbitrio nostro, in Urbe; extra vero, ordinariorum; pro tertia, accusatori qui delinquentes detulerit.

cta observandi.

§ 16. Mandamus autem principibus, tussio praedi- comitibus et baronibus omnibus, S. R. E. feudatariis, sub poena privationis feudorum, quae ab ipsa Ecclesia Romana obtinent; reliquos vero principes christianos et terrarum dominos hortamur in Domino, et in virtute sanctae obedientiae mandamus ut, pro divini nominis reverentia et honore, praemissa omnia in suis dominiis ac terris exactissime servari faciant, uberrimam ab ipso Deo mercedem pro tam bonis operibus recepturi.

rogatoriae.

§ 17. Non obstantibus quibusvis consti-Clausulae de- futionibus et ordinationibus apostolicis ac exemptionibus, privilegiis, indultis, facultatibus et literis apostolicis quibusvis capitulis, conventibus, militibus, Ordinibus et personis, cuiuscumque qualitatis et conditionis existentibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio, alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus, illorum tenores prasentibus pro expressis habentes, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 18. Volumus autem quod praesentium Fides adhi- transumptis, etiam impressis, manu alicubenda transumius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae eisdem præsentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

nalis.

§ 19. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poe- ceat hanc paginam nostrae innovationis, relaxationis, admonitionis, confirmationis, mandati, statuti, decreti, ordinationis, praecepti, monitionis, voluntatis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario | betur tom. vi, pag. 498.

contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpscrit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, kalendis aprilis, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 4 aprilis 4566, pont. an. 1.

#### Χ.

Confirmatio constitutionis a Paulo IV editae circa iudacorum vivendi modum. Our signum glauci coloris in Statu Ecclesiastico deferre debent.

### Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, Christi vicarius in terris, nonnumquam ea, quae pro zelo religionis, a ceteris Romanis Pontificibus praedecessoribus suis concessa dicuntur, ut illibata persistant, approbat et confirmat, prout in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Dudum felicis recordationis Paulus Paulus IV e-Papa IV, praedecessor noster, zelo fidei christianae motus, certum modum vivendi et habitandi iudaeis praescripsit, prout in quadam eius constitutione, cuius tenor sequitur et est talis, videlicet: Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam

§ 2. Nos igitur, cupientes ut constitutio, statuta et ordinationes huiusmodi per- eam innovat et petuis futuris temporibus observentur, motu proprio et ex certa nostra scientia, et non ad alicuius alterius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera nostra deliberatione, constitutionem, statuta et ordinationes huiusmodi et, prout

reimemoriam. Cum nimis absurdum, etc. 1.

1 Omittitur tenor istius constitutionis, quae ha-

Exordium.

illa concernunt, omnia et singula in dicti praedecessoris literis contenta et inde secuta quaecumque, auctoritate apostolica, praesentium tenore, approbamus, innovamus et confirmamus, et robur perpetuac firmitatis obtinere decernimus, volumus, et sub interminatione divini iudicii praecipimus et mandamus, et omnia in posterum observari firmiter, non solum in terris et dominiis nobis subicctis, sed etiam ubique locorum.

§ 3. Et, ad omnem circa colorem birsignum dete- reti per masculos, et signi per foeminas rendum a iu-daeis declarat; deferendorum huiusmodi submovendam haesitationem, declaramus dictum colorem esse, qui vulgo gialdo dicitur.

§ 4. Mandantes, in virtute sanctae obe-Hoc publicari dientiae, omnibus et singulis venerabilibus fratribus, patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis, quatenus in civitatibus et dioecesibus propriis praesentes nostras literas publicari et observari faciant.

petit a principibus;

§ 5. Et omnes principes saeculares et Observantiam alios dominos et magistratus temporales rogamus, requirimus et obsecramus per viscera misericordiae Iesu Christi, cisdem in remissionem peccatorum nihilominus iniungentes quod, in praemissis omnibus, eisdem patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis assistant, et suum favorem et auxilium praestent, ac contrafacientes poenis, etiam temporalibus, affi-

§ 6. Non obstantibus omnibus, quae Contrariis des idem Paulus praedecessor in supradictis literis voluit non obstare, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis per recolendae memoriae Pium quartum, Romanum Pontificem praedecessorem nostrum, et Sedem Apostolicam, etiam forsan consistorialiter, ac per viam generalis legis et statuti, ac in vim stipulati contractus, ex quavis, etiam urgentissima et onerosa, causa, ac motu proprio, et ex certa | indulto huiusmodi mentionem.

scientia, et de apostolicae potestatis plenitudine, etiam cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, etiam si in eis disponeretur et caveretur expresse, quoad delationem birreti glauci coloris huiusmodi in itinere, ac quod non, ut praemittitur, in loco clauso habitare tenerentur, et quod bona stabilia usque adcertam summam acquirere, ac societatem cum christianis super rebus ad annonam spectantibus inire, ac conversationem cum eisdem christifidelibus habere, ac pignora alias quam praescripto modo distrahere, ac plures synagogas retinere possent indulserit, aut alias quomodolibet eis dictas literas Pauli praedecessoris in favorem hebraeorum praedictorum limitaverit. Quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma servanda foret, et in eis caveatur quod nullatenus derogari possit, illorum omnium tenores praesentibus pro sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, necnon modos et formas, ad id servandas, pro individuo servatis habentes, harum serie specialiter et expresse derogamus, et literas eiusdem Pauli praedecessoris, et omnia in eis contenta observari in omnibus et per omnia mandamus, perinde ac si literae Pii, similiter praedecessoris nostri, non emanassent, aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab cadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de

§ 7. Volumus autem quod praesentes Forma publi-literae in Cancellaria et acie Campi Floræ cationis. publicentur, et inter constitutiones extravagantes perpetuo valituras conscribantur.

§ 8. Et quia difficile foret praesentes Fides tran- ad singula quaeque loca deferri, volumus sumptorum. et etiam declaramus quod earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii subscriptis, ac sigillo alicuius prælati munitis, eadem prorsus fides ubicumque adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, xiii kalendas maii, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 19 aprilis 1566, pontif. anno 1.

### XI.

Contra impedientes aut non subrenientes nautis et aliis naufragium patientibus in locis S. R. E. mediate et immediate subjectis, bonorumque naufragantium occupatores, et communitates ac barones ct dominos eos non capientes 1.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cum nobis ex parte dilecti filii Martini Bona naufra- de Ayala Romae commorantis, consulis, ganua irequen-ter ab incolis protectoris et defensoris ac generalis proet officialibus curatoris in rebus maritimis et mercanbus naufragia tilibus nationis Hispanorum, Neapolitanorum et Siculorum, Mediolanensium, ceterorumque subditorum carissimi in Christo filii nostri Philippi, Hispaniarum ac

> 1 Generalem sanctionem in surripientes bona christianorum ubique naufragata habes in bulla quotannis in die Coenae Domini legi solita; specialis vero pro regno Britanniae legitur in constitutione Honorii II, Carissimus, quae in Cocqueliniano Bullario deest. Auxiliatoribus autem, quod de bonis recuperatis debeatur, videre est in Pauli III constitutione Lv, Accepimus, tom. vi, pag. 374.

utriusque Siciliae etc. regis catholici, in alma Urbe nostra ac Ripis et portibus terrarum et locorum S. R. E. subiectorum, expositum fuerit, non sine maxima nostra displicentia, quod retroactis temporibus, cum maximo damno et periculo miserorum nautarum et mercium conductorum, naves et navilia, diversis mercibus onusta, propter maris infortunium in dictis portibus, fugamque ab infidelibus et aliis inimicis arreptam, aliosve inopinatos casus, ob quos nonnulli naves et navilia deseruerunt et ab eorumdem inimicorum conatibus evasi fuerunt, eorumque personas, navibus et mercibus in eis conductis omissis, in terra, aliique periti in mari, salvas effecerunt, naufragia passi fuerint in portibus, plagis et ripis locorum maritimorum praedictae S.R.E., non sine maximo damno patronorum naviliorum et navium praedictarum, ac mercium conductarum, et detrimento terrarum et locorum dictae S. R. E., ad quae praedictae naves et navilia cum suis mercibus saepissime tendebant, et ibidem in beneficio et abundantia ipsarum terrarum exponenda erant; et quod, occurrentibus ad loca praedicta nautis et conductoribus mercium praefatarum pro salute eorum necnon navium et mercium ipsarum nanciscenda, existimantes se securos esse, expectantes inter christianos et amicos consequi opem et favorem fratrum amicabilem, prout ratio et acquitas id postulant, et prout in aliis locis in similibus infortuniis fit, per dictorum locorum maritimorum incolas et abitatores ac officiales, non solum penes eos non reperierunt auxilium praesatum, quinimmo maius impedimentum, quia, contra omne ius divinum et humanum, addendo talibus naufragium patientibus damnum damno et afflictis afflictionem, cum maxima Dei et nostra ac proximi offensa, ab eisdem habitatoribus et officialibus terrarum praefatarum

gantia frequeneveniunt, diripiuntur.

damnum et tribulatio illata fuit, etiam cum minis et comminationibus; et illi naufragantes ab eisdem eorum bonis et mercibus, quas, Domino permittente, a tali infortunio liberarunt et liberabant, animo diabolico et perverso privati fuerunt, dicta bona et merces occupando et detinendo ac si essent infidelium. Barones dominique temporales et ecclesiastici officiales talium locorum, sub praetextu naufragii et specie praetensionis ac directi iuris. illa ad se spectare et pertinere asserebant. usurpando dictas naves et navilia mercesque quas auferunt a propriis patronis in scandalum perversum et iniquum exemplum, quod non solum repugnat religioni christianae, praesertim in terris S. R. E. huiusmodi, quae omnes ad se venientes benigne amplectitur, verum etiam contra omnem humanam et civilem legem et iuris aequitatem, mentemque nostram, quæ est ut omnes christifideles, qui in dictis terris S. R. E. contractabunt, sint patroni suorum bonorum de illisque possint libere disponere, sintque bene et amicabiliter tractati, et non debeant modo aliquo vexari nec molestari.

tifex poenas imgantes benigne

§ 1. Quapropter nos, praedecessorum Hic ideo Pon- nostrorum vestigiis inhaerendo, volentes ponit impedien- praemissis occurrere, damnisque et scantibus naufra-gium patientes dalis ne veniant, quantum possumus, obetc., et naufra- viare, motu simili etc., auctoritate apostotractari praeci- lica et de certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, ad perpetuam rei memoriam, statuimus et ordinamus, firmiterque et inviolabiliter observari mandamus, in virtute sanctae obedientiae et sub excommunicationis, necnon decem millium ducatorum auri largorum Camerae Apostolicae applicandorum poenis, quatenus in urbe Roma suisque portibus et ripis, ac civitate Anconitana, aliisque omnibus et singulis civitatibus, terris, castris, ripis, portibus et plagiis, tam versus Adriaticum quam Mediterraneum mare,

dictae S. R. E. mediate vel immediate subjectis, et etiam praelatorum dominorumque temporalium et baronum dictarum terrarum, in quibus est commercium maritimum, persona aliqua, cuiuscumque gradus ecclesiastici vel saecularis, communiter vel divisim, officialis aut privatus, et praesertim Ostiensis et Portuensis episcoporum et quorumcumque aliorum cardinalatus honore fulgens desuper non audeat vel praesumat aut permittat præbere impedimentum, aut genus aliquod molestiae praestare dictis nautis et mercium conductoribus subditis praedicto regi catholico, et aliis quibuscumque et cuiuscumque nationis, qui cum bono et iniquo tempore infortunium aut naufragium patiantur in dictis ripis, vel prope ripas, aut intra mare, seu in aliqua parte illius aut portibus seu plagiis (quod Deus avertat), aut quovis alio voluntario, necessitato, infortunato aut pacifico modo eos inibi applicare contingat in quamcumque ripam, portum aut plagiam dictarum terrarum S. R. E. huiusmodi; quinimmo illi favore et ope gratiose recipiantur et benigne tractentur, restituendo et restitui faciendo res èt bona eorum in talibus navibus conducta, si ea per aliquam vel aliquos detineri et occupari contingat, et in posterum occupabuntur et detinebuntur, libere, absque eo quod eos ad solvendum ius autaliquid aliud cogant et compellant, ad effectum ut, stante huiusmodi bona comportatione, eorum querelae cessent, et illi libentiori animo conducant ad loca praefata se et eorum merces.

§ 2. Et licet alias felicis recordationis Commissarium Paulus Papa III et Iulius etiam III, prae- et consulem dedecessores nostri, per corum motus pro- cuperatione huprios et literas in forma brevis vel alias rum. concesserant dicto Martino consuli auctoritatem recuperandi et libere recipiendi navilia, naves et merces naufragium passas, ac dictis subditis nostris, et illas pro-

priis patronis restituendi et restitui faciendi ab illis personis illa occupantibus, propterea approbando et confirmando dictum breve et motus proprios omnesque alias patentes et concessiones, tam apostolicas quam regias, quomodolibet emanatas et concessas, ac in illis contenta et inde secuta quaecumque, illis in suo robore permanentibus, et quae sub dictis poenis inviolabiliter observari mandamus, ipsum Martinum in naufragiis commissarium generalem deputamus, non obstantibus quacumque concessione, ordinatione, decreto in contrarium forsan emanato, quacumque via et modo, et ad instantiam quarumvis personae aut personarum, cuiuscumque status, gradus et conditionis existentibus, quarum tenores pro plene et sufficienter expressis haberi volumus, ac si de verbo ad verbum inserti essent, quibus expresse derogamus per praesentes, concedimus et impartimur facultatem et auctoritatem dicto Martino consuli, ut ipse, tamquam talis consul et protector ac generalis procurator et defensor nationum praefatarum, repraesentando personas interesse habentes in talibus naviliis, navibus et mercibus, et tamquam persona legitima possit, per se suosque ministros in societate dictorum patronorum, praesentibus, aut in illis absentibus, etiam ipsi patroni, in absentia dicti Martini consulis suorumve ministrorum et deputatorum, coniunctim vel divisim, possint exigere, recuperare navilia, naves ac merces præfatas naufragium passas sive derelictas, in mare aut extra mare, aut in aliqua alia parte, portibusque et plagiis atque ripis, alioque quovis loco, ubi reperientur.

§ 3. Et quia evenire solet quod tales Servantibus naves et navilia ac merces in eis conduaut recuperan-tibus illa præ- ctae non sunt propriae aut patronorum cipit ne dispo-talia navilia conducentium seu patronancommissario et tium, aut ea assecurantes interessati sunt, volumus etiam quod, si patroni et nau-

tae seu aliae personae salvas effecerint aut recuperaverint dictas merces vel earum partem seu navilia praefata, non possint modo aliquo de eis disponere absque nutu et voluntate dicti Martini consulis, qui solerter inquirere debeat de mercibus salvis et perditis, usquequo veritatem omnino comperiat, ad hoc ne, sub praetextu naufragii aut proiectionis mercium in mare, interesse habentes modo aliquo damnificati aut defraudati seu suis privati existant. Et insuper quod omnes et singuli quarumcumque navium, cuiuscumque generis, patroni debeant et teneantur cum omni diligentia salvare et custodire bona quaecumque per eos conducta et naufragantia, neque illa tamquam perdita dimittere, sed ipsum consulem pro opportuno remedio certiorare in beneficium et salvationem ipsorum bonorum naufragantium, ita quod, ipsis patronis sive nautis deficientibus in aliquo praemissorum, naufragia huiusmodi et damna quaecumque et exinde provenientia ipsorum patronorum culpae imputentur, et ad interesse ac damna teneantur. Ac si contingat ab aliqua persona seu personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existentibus, et nostram monitionem huiusmodi ignorantibus, in toto vel in parte detinere merces, res et bona aliqua in eis conducta, furtive et coacte, vel praetextu praetensionis naufragii, vel alio quocumque modo, eadem nihilominus dictus Martinus consul recipere, exigere et recuperare et a detinentibus personis illa dictis patronis, ad quas ea de iure spectant et pertinent, restitui facere, absque aliqua exactione seu detractione, praetextu dictae praetensionis, aut quaesito colore seu solutione aliquibus personis ecclesiasticis vel saecularibus, baronibus, comitibus aut triremium capitaneis, castellanis, gubernatoribus, commissariis seu cuicumque alteri, cuius-

cumque conditionis, præeminentiae et status sit, facienda; cui consuli compellendi et restitui ac castigari faciendi tales usurpatores et detentores plenam et liberam facultatem et auctoritatem concedimus.

§ 4. Quibus personis expresse, in virtute Baronibusque sanctae obedientiae et sub poenis praefatis, bus ac aliis, ut mandamus quatenus dimittant et sinant in praemissis praefatos patronos navium et naviliorum auxilio prae- nationum praefatarum et quarumcumque aliarum, dictumque corum consulem et ministrum seu ministros illa omnia recuperare, et alias de eorum navibus, naviliis, mercibus et bonis conductis, etiam derelictis, et iis tam per mare vagantibus, quam prope terram et in ripa consistentibus, libere disponere, absque aliqua molestia vel impedimento illis, directe vel indirecte, praestando; nec debeant se intromittere in dictis naufragatis nec naufragio praefato, nisi in eo, ad quod per dictos patronos, sconsulem, ministrum erunt requisiti et vocati pro eorum ope et favore; nec sub aliquo praetextu vel colore dicto Martino consuli aut eius ministris seu deputatis praefatis in libero exercitio sui officii generalis consulatus et commissariatus huiusmodi et ad illud spectantibus aliisque supradictis aliquod impedimentum, molestiam aut perturbationem praestent, seu praestari permittant; quinimo ei et eis omne auxilium et favorem in praemissis et circa ea necessaria seu quomodolihet opportuna, ad quae praefati nostri subditi, quotiescumque pro parte dilectorum consulis ac ministrorum in licitis et honestis crunt requisiti, praestare teneantur; quibus, eis videlicet qui a dicto Martino consule et ministris vocati erunt, ad recuperationem adiuvaverint, per dictum consulem, expensis rerum liberatarum in quarum beneficium elaboraverint, in laboris subsidium dabitur quod iustum et honestum

erit et eidem consuli videbitur; quod erit iuxta meritum illorum, qui in salvandis huiusmodi rebus et bonis intervenerint. licet fraternitatis caritas in talibus calamitosis eventibus eos ad id obliget atque cogat.

§ 5. Et ut christifideles ad praemissa alliciantur, aut naufragium huiusmodi dantibus indulpatientibus ab eis propitiora subsidia præ-dit; beantur, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui auxilium, consilium et favorem naufragium patientibus, in reparatione et conservatione suorum bonorum, praestiterint, decem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis poenitentiis in Domino relaxamus.

§ 6. Mandantes dictis nostris subditis, tam civitatis Vetulae et Ostiae, Porti et commorantibus Neptuni, ac pilotis illarum, ac etiam An-fragiorum iubet ut, vocati, auxiconae, ac habitatoribus omnium terra-lium priestent; rum, riparum, portuum et plagiarum, necnon patronis et nautis navium, naviliorum, triremium biremiumque capitaneis et barcharum conductoribus et piscatoribus, ac aliis quibuscumque personis existentibus et habitantibus in aut prope vel ubi talia naufragia accidere contingat, sub poena solutionis tanti, quanti bona naufragata valuerint, et quae, ob defectum auditorii, admitterentur, quatenus illico, postquam a patrono, consule aut deputatis vocati fuerint, occurrant, et festinanter accedant cum eorum barchis ac triremibus et biremibus, ad adiuvandum et salvandum ea omni cum diligentia, ac si corum propria essent, solutis tamen eis pro eorum labore, expensis mercium conductarum et rerum salvatarum, his, quae consuli videbitur, prout labor eorum exegerit; et non possint petere, nec petant aliquid aliud, nec quartum, nec partem nec ius aliquod rerum salvatarum, praeter supradicta, concessione, statuto, consuetudine, ordinatione, usu

et quibusvis aliis minime obstantibus, 1 penitus cassamus et suffragari nolumus.

§ 7. Volumus autem quod in locis seu Communitates territoriis ubi naufragium praefatum eveetiam et dominos niet, dominus vel domini aut communieuti naufragii tas talis loci teneantur consignare in macupatores ca- nibus nostrac iustitiae et ministrorum ilpere debere delius latronem seu latrones, usurpatorem seu usurpatores, detentorem seu detentores huiusmodi rerum naufragatarum; alias teneantur solvere totum damnum et expensas in tali naufragio aut illius dependentiis passa et seu patienda, ac

passas et seu patiendas.

pat;

cernit;

§ 8. Et si aliquid forsan occurrerit su-Camerarium- per praemissis, quod dictus consul non dicem istarum possit accommodare et concludere, recurcausarum occu- ratur ad nos et seu dilectum filium Vitellotium, camerarium nostrum et sanctae Romanae Ecclesiae, quem et nullum alium illud decidere et finire posse volumus, etiam cum facultate et auctoritate amplissime puniendi et castigandi quoscumque latrones et pracdatores, etiam usque ad poenam capitalem. Volentes cliam per praesentes praefatum cardinalem camerarium merum et verum iudicem et executorem in causis maritimis naufragiorum et etiam quorumcumque assecurationum, super quibus lis et controversia aliqua inter quoscumque evenire posset, ex causa tamen dictorum naufragiorum, cum opportuna avocatione a quibuscumque iudicibus, non tamen Romanae Curiae, fore et esse debere.

arma concedit;

§ 9. Necnon auctoritate praefata con-Consuli quo- cedendo dicto consuli eiusque deputatis, putatis faculta- prout concedimus eisdem, ut, pro ipsorum tem deferendi socuritate et desensione, cuiuscumque generis arma, tam offensiva quam defensiva, in toto dominio et per totum dominium ecclesiasticum, scilicet in omnibus terris et locis maritimis et mari convicinis, per quindecim milliaria a terra distantibus, libere et licite portare possint et valeant.

1 Deest forte quae (R. T.).

quibuscumque bannis, editis seu edendis, et aliis quibuscumque apostolicis constitutionibus et ordinationibus non obstantibus.

§ 10. Et nihilominus, pro observatione praemissorum, motu et scientia nostris cultates concepraefatis praecipiendo mandamus dilecto dit. filio Vitellotio Vitellio, camerario nostro; necnon clericis praesidentibus Camerae Apostolicae, ac praelatis, etiam cardinalatus honore fulgentibus; necnon universis et singulis tam almae Urbis, quam aliarum quarumcumque sanctae Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectarum provinciarum, terrarum et locorum vicelegatis, gubernatoribus, locatenentibus, potestatibus, iudicibus et aliis quovis nomine nuncupatis iusdicentibus et iustitiae ministris; necnon illustribus magnificis viris, dominis, ducibus, marchionibus et baronibus, domicellis, nobilibus, castellanis, triremiumque ducibus et capitaneis, ac quorumcumque logorum communitatibus seu universitatibus, omnibusque et singulis aliis particularibus personis, ad quas quomodolibet spectat, seu in futurum spectabit, seu spectare poterit, et sanctae Romanae Ecclesiae praedictae mediate vel immediate subjectis, quaterus praemissa omnia et singula inviolabiliter observent et observari faciant, et sub poenis et censuris antedictis, necnon rebellionis et privationis omnium et singulorum bonorum seu officiorum, ac confiscationis et publicationis quorumcumque honorum per eos et ipsorum quemlibet obtentorum, incurrendique in crimine laesae maiestatis. Contradictores etc., cum amplissima facultate et auctoritate dictos raptores, grassatores et depraedatores et latrones, in flagranti crimine seu delicto repertos, puniendi et castigandi, ad effectum ut, huiusmodi iustis querelis cessantibus, dicti mercatores et nautae eo libentius cum suis navigiis, navibus et

mercibus ad Urbem ipsam, locaque praedicta sanctae Romanae Ecclesiae praedictae securius et tutius accedant.

trariorum.

§ 11. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis, necnon statutis et consuetudinibus, etiam municipalibus, quarumcumque terrarum et locorum in contrarium forsan editis, ac privilegiis, indultis et literis apostolicis quibusvis personis, necnon civitatibus, oppidis, locis, castris ac portibus maritimis, sub quibuscumque verborum formis et tenoribus, ac cum quibuscumque clausulis, decretis et contractibus et motu proprio etc. ac alias concessis, quibus omnibus etc., illorum tenores etc. pro expressis habentes, hac vice latissime derogare placeat, ceterisque contrariis quibuscumque.

sufficit.

§ 12. Volumus autem quod praesentis Sola signatura nostri motus proprii sola signatura sufficiat, et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula contraria non obstante, seu, si videbitur, literae in forma brevis expediri possint.

> Placet, motu proprio. M. Datum Romae apud Sanctum Petrum, octavo kalendas maii, anno primo.

Dat. die 24 aprilis 1566, pont. an. 1.

### XII.

Institutio domus in Urbe pro sanctae Inquisitionis ministerio exercendo, eiusque ministrorum et personarum commodo cooptando 1

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Sollicitae nostrae considerationis providentia, prout nostri pastoralis officii cura requirit, nos admonet ut sanctae Inquisitionis almae Urbis nostrae officio, quod per nonnullos venerabiles fratres nostros

1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, nobis ipsis etiam praesidentibus, laudabiliter gubernatur, de stabili et commoda ac perpetua habitatione 1 nostrae subventionis opem ac ministerium non minus libenter quam liberaliter provideamus.

§ 1. Hinc est quod, cum nuper dile- Fratres de Pucctus filius Alexander quondam Pandulphi ciis palatium ctus filius Alexander quondam Pandulphi in burgo S. Pede Pucciis, laicus, civis Florentinus, una tri pro officio vencum Roberto Ascanio et Horatio suis ger-dunt. manis fratribus, duas integras tertias partes pro indiviso palatii, cum pertinentiis suis, siti in burgo Sancti Petri prope locum vulgariter dictum Campo Santo, acquisiti et constructi olim per bonae memoriae Laurentium, sanctae Romanae Ecclesiae cardinalem tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum, de Pucciis nuncupatum, et in quo de praesenti exercetur officium ipsius sanctae Inquisitionis haereticae pravitatis, tam suo proprio, quam fratrum suorum praedictorum, pro quibus de rato promisit, nominibus, nobis, pro pretio scutorum sex millium monetae, ad rationem decem iuliorum pro quolibet scuto, sub modis et formis ac in terminis tunc expressis solvendorum, vendiderit ac cesserit, prout in instrumento publico, per dilectum filium Marcum Antonium Peregrinum, Camerae nostrae Apostolicae notarium, rogato, latius continetur.

§ 2. Nos igitur, easdem duas tertias partes palatii huiusmodi pro dominio et om- nem huiusmodi nimoda proprietate ac usu et habitatione instrumentum desuper ipsius officii Inquisitionis et eius mini- confectum apstrorum perpetuo concedere volentes, et ipsius palatii situationem, qualitates et confinia, ac instrumenti huiusmodi desuper confecti et inde secutorum aliorumque hic etiam forsan de necessitate exprimendorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, ac venditionem et cessionem instrumentumque, et inde secuta huiusmodi auctoritate apostolica confirmantes et approbantes, ac

1 Legimus Pernostrae subventionis opem (R. T.).

illis omnimodae et perpetuae firmitatis robur adiicientes, omnesque et singulos iuris et facti solemnitatumque, etiam substantialium, defectus, si qui forsan in eisdem intervenerint, supplentes.

officio Inquisi-

§ 3. Motu proprio et ex certa scientia, El palatium maturaque deliberatione ac liberalitate nostris, ac de apostolicae potestatis plenitudine, dictas duas tertias partes palatii huiusmodi, sic per nos, ut praemittitur, emptas, eidem officio sanctae Inquisitionis, pro illius ministrorumque suorum nunc et pro tempore existentium perpetuo usu et habitatione, perpetuae et irrevocabilis donationis, etiam inter vivos titulo, dicto officio Inquisitionis, tam quoad proprietatem et directum dominium, quam quoad usum et habitationem, auctoritate apostolica, tenore praesentium, in perpetuum damus, donamus, applicamus, appropriamus, liberaliterque concedimus et assignamus, perpetuoque datas, donatas, applicatas, appropriatas, concessas et assignatas fore et esse.

Illud ab hulusmodi officio

Hasce literas nullo vitio nona excommunicationis;

§ 4. Expresse prohibentes praedictum alienari prohi- officium Inquisitionis nullo unquam tempore nec aliqua ex causa alienari posse.

§ 5. Nostrasque praesentes literas nullo tari posse de- unquani tempore, ad cuiusvis, etiam noclarat sub poe- stri et sanctae Romanae Ecclesiae camerarii, praesidentiumque et clericorum eiusdem Camerae, seu fisci apostolici procuratoris instantiam, quovis quaesito colore vel ingenio, de surreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae defectu notari, vel alias quoquo modo impugnari, aut ex quavis urgentissima, etiam necessario exprimenda, causa, etiam de ipsorum cardinalium inquisitorum pro tempore existentium consensu, revocari, annullari vel retractari, seu illas impugnantes in iudicio vel extra audiri posse, sed illas in omnibus et per omnia validas et efficaces esse, suosque plenarios, integros et totales ef-

fectus sortiri, et ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, sub excommunicationis maioris latae sententiae ac maledictionis aeternae poenis ipso facto a contrafacientibus incurrendis, firmiter et inviolabiliter observari, dictoque officio perpetuo suffragari.

§ 6. Et sic per quoscumque iudices et commissarios, etiam ipsius Ecclesiae Ro- cumque iudices manae cardinales, in quavis instantia et causa, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari, diffiniri et sententiari debere; ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus et declaramus.

§ 7. Quo circa venerabilibus fratribus Deputat com-Amerinensi, Narniensi et Maceratensi epi-missarios et e-xeguutores huscopis per apostolica scripta motu simili iusmodi literamandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte ipsorum officii vel inquisitorum fuerint desuper requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra illos donatione, applicatione, appropriatione, concessione nostris praedictis pacifice frui et gaudere; ac ipsos inquisitores, si sibi videbitur, vel eorum aliquem seu ipsorum commissarium generalem ac procuratorem suum, nomine officii huiusmodi, in corporalem, realem et actualem possessionem duarum tertiarum partium palatii huiusmodi, iuriumque et pertinentiarum suorum omnium inducant auctoritate nostra, et inductos vel inductum in ea defendant, amoto exinde quolibet detentore; non permittentes eos desuper a quoquam indebite molestari, perturbari vel impediri. Contradictores quoslibet, rebelles et inobedientes per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias, arbitrio suo imponendas, moderandas et applicandas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, quacumque appellatione postposita, compescendo; ac legitimis super his habendis servatis processibus, illos easdem sententias, censuras et poenas incurrisse declarando, et eas etiam iteratis vicibus aggravando et reaggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 8. Non obstantibus praemissis et qui-Contraria tollit. busvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Camerae praedictae, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, stylo et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam iteratis vicibus quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiamsi, pro sufficienti illorum derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, harum serie specialiter et expresse pari motu, et de potestatis plenitudine totaliter derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommuni-

cari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die decima octava maii, millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 18 maii 1566, pontif. anno I.

#### XIII.

De clausura et numero monialium cuiuscumque Ordinis, et poenis earumdem, absque licentia superiorum (ex causa magni incendii vel infirmitatis leprae vel epidemiae tantummodo eis concedenda), e monasteriis egredientium, concomitantiumque et receptantium; ac superiorum aliter eis licentiam concedentium; necnon de eleemosynis pro ipsarum monialium 'subventione colligendis 1

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Circa pastoralis officii nobis, meritis Exordium. licet imparibus, desuper commissi curam, quantum nobis ex alto permittitur, invigilantes, assidue ad ea, per quae singulis erroribus et excessibus obviatur, ac personis quibuslibet, praesertim foeminei sexus virginitatem suam Altissimo voventibus, sub Religionis iugo Christo Salvatori in castitatis holocausto famulari affectantibus, semita iustitiae et honestatis declinantibus, ne quicquam in eis reperiatur incongruum, quod in regularis ponat honestatis gloria maculam, et divinam merito possint offendere maiestatem, opportune succurritur, libenter intendimus, ac in his nostrae vigilantiae partes propensius

1 Quoad clausuram, vide constit. Bonif. VIII in tit. De Stat. Reg. in 6, decretumque Concil. Trid. sess. xxv, De Regular., cap. v.

impartimur, prout id in Domino salubriter expedire conspicimus.

§ 1. Hac igitur perpetuo valitura con-Moniales taci- stitutione, inhaerentes etiam constitutioni ce Religionem felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, professae clau-suram servent, praedecessoris nostri, quae incipit Periculoso, et decretis concilii Tridentini super clausura monialium editis, auctoritate apostolica, tenore praesentium, statuimus atque perpetuo decernimus universas et singulas moniales, praesentes atque futuras, cuiuscumque Religionis, Ordinis vel militiarum, etiam Hierosolymitani, sint, quae vel iam receptae sint, vel in posterum in quibusvis monasteriis sive domibus recipientur, et tacite vel expresse Religionem professae, etiam si conversae aut quocumque alio nomine appellentur, etiam si ex institutis vel fundationibus earum Regulae ad clausuram non teneantur, nec unquam in earum monasteriis seu domibus, etiam ab immemorabili tempore, ea servata non fuerit, sub perpetua in suis monasteriis seu domibus debere de cetero permanere clausura, iuxta formam dictae constitutionis felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, quae incipit Periculoso, in sacro concilio Tridentino approbatam, et innovamus in omnibus et per omnia, ac illam districte observari mandamus.

coercean. per ordinarios.

- § 2. Quod si aliquae moniales forsan Inobedientes reperiantur, quae, consuetudine, etiam immemorabili, aut instituto vel fundatione Regulae suae fretae, animo obstinato huic clausurae resistant, aut quoquomodo reluctentur, ordinarii, una cum superioribus earum, omnibus iuris et facti remediis compellant easdem tamquam rebelles et incorrigibiles ad praecise subeundum dictam clausuram, perpetuo observandam.
  - § 3. Mulieres quoque, quae Tertiariae seu de Poenitentia dicuntur, cuiuscum-

que fuerint Ordinis, in congregatione viventes, si et ipsae professae suerint, ita ut solemne votum solemne votum emiserint, ad clausuram surae sublician-tur; sin autem praecise, ut praemittitur, et ipsae tenean-per ordinarios tur; quod si votum solemne non emise- suadeantur. rint, ordinarii, una cum superioribus earum, hortentur et persuadere studeant ut illud emittant et profiteantur, ac, post emissionem et professionem, eidem clausurae se subiiciant; quod si recusaverint, et aliquae ex eis inventae fuerint scandalose vivere, severissime puniantur.

- § 4. Ceteris autem omnibus, sic absque emissione professionis et clausura vivere et professione omnino volentibus, interdicimus et per-vivere, non recipiantur in apetuo prohibemus ne in futurum ullam liqua Religione aliam prorsus in suum Ordinem, Religio- tione. nem congregationemque recipiant. Quod si contra huiusmodi hanc nostram prohibitionem et decretum aliquas receperint, eas ad sic vivendum omnino inhabiles reddimus, ac illarum quaslibet professiones et receptiones irritas facimus et annullamus.
- § 5. Porro, ne moniales vel Tertiariae Eleemosynae praedictae, propter hanc clausuram, de- pro monialibus colligantur per trimentum aut incommodum aliquod in conversas aut earum necessitatibus, maxime in perti- habitantes pronentibus ad illarum victum, patiantur, sed pe monasteria, actatis annorum ut eis opportune consulatur, auctoritate x. apostolica praefata statuimus, decernimus, praecipimus atque mandamus ordinariis et superioribus earum, ut curent colligi fidelium eleemosynas per conversas quae non sint professae; vel si professae fuerint, sint tamen aetatis annorum quadraginta, et in domibus contiguis, extra tamen monasterium, degant, et non ingrediantur clausuram aliarum monialium, nisi in casibus ex earum constitutionibus permissis, et de earum domibus exire non possint pro huiusmodi eleemosynis colligendis, nisi de licentia ordinarii vel earum superiorum.
  - § 6. Et decreto 1 nullae aliae conversae 1 Legimus de cetero (R. T.).

Tertiariae, si

professæ de cepiantur.

Conversae professae recipi amplius, etiam de contero non reci- sensu suorum superiorum vel praelatorum, possint; quod si adversus hanc nostram prohibitionem receptae fuerint, illarum receptio nulla, irrita et inanis sit, prout ex nunc nullam, irritam facimus et annullamus.

cipiend. nume-

§ 7. Quod si praedicto modo necessi-Monialium re-tatibus monialium et mulierum Tertiariarus reguletur rum praedictarum succurri sufficienter iusta redditus non poterit, mandamus ipsis ordinariis et superioribus earum ut ipsi provideant de aliis personis piis et Deo devotis, quae fidelium eleemosynas colligant, vel alias eo meliori et commodiori modo quo fieri poterit, etiam ex opere manuum ipsarum monialium et mulierum praedictarum, arbitrio ordinariorum et superiorum earumdem, et prout eis congruentius expedire videbitur, provideatur et succurratur. Et ne, propter monialium numerum excessivum, clausurae observatio violetur, inhaerentes etiam similiter dispositioni dictae constitutionis Bonifacii, et concilii Tridentini decreto, monialibus praedictis et illarum superioribus et ordinariis, districte inhibendo, praecipimus et mandamus ne plures in earum monasteriis recipiant et admittant sive recipi et admitti permittant quam ex propriis redditibus ipsorum monasteriorum vel consuetis eleemosynis commode substentari possint.

deputatio.

§ 8. Mandantes propterea in virtute san-Executorum ctae obedientiae, sub obtestatione divini iudicii et interminatione maledictionis aeternae, universis venerabilibus fratribus patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis, quatenus in civitatibus et dioccesibus propriis praesentes nostras literas publicari faciant, ac in monasteriis monialium sibi ordinario iure subiectis; in iis vero quae ad Romanam mediate vel immediate spectant Ecclesiam, Sedis Apostolicae auctoritate, una cum superioribus eorumdem monasteriorum, clausu-

ram, ut praemittitur, quamprimum poterint, servari procurent. Contradictores atque rebelles per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Ac, ut hoc tam salutare decretum facilius observetur, omnes principes saeculares et alios dominos et magistratus temporales rogamus, requirimus et obsecramus per viscera misericordiae Domini nostri Iesu Christi. eisdem in remissionem peccatorum iniungentes quod in praemissis omnibus eisdem patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis et aliis monialium superioribus assistant, ac suum favorem et auxilium praestent, ac impedientes poenis etiam temporalibus afficiant.

§ 9. Praemissis constitutionibus et orrogatoriae. dinationibus apostolicis, statutis et con-

suetudinibus, etiam immemorabilibus, etiam per Sedem Apostolicam approbatis et confirmatis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, etiam in fundatione et institutione eisdem monasteriis vel domibus et monialibus, sub quibuscumque verborum formis et clausulis irritantibus et aliis decretis quibuslibet concessis, confirmatis ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro sufficienti illorum derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro sufficienter expressis habentes, quoad effectum validitatis nostrae constitutionis tantum, derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici aut suspendi non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 10. Per hoc autem, in monasteriis Ordinarii ni- exemptis, ordinarii locorum quoad alia hii ultra prae-missa audeant nullam sibi credant iurisdictionem vel in locis exem- potestatem aliquatenus eis attributam.

§ 11. Volumus autem quod praesentes 1 ussio publi-literae ad valvas basilicae beati Petri apocandi. stolorum principis, et in Cancellaria nostra, ac acie Campi Florae publicentur, et inter constitutiones extravagantes perpetuo valituras conscribantur.

§ 12. Et quia difficile foret praesentes Exemplorum ad singula quaecumque loca deferri, volumus et etiam declaramus quod earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii subscriptis, ac sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides ubicumque adhibeatur quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo etc.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, iv kal. iunii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 29 maii 1566, pontif. anno 1.

Sequitur declaratio dictae bullae.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Decori et honestati omnium sanctimonialium, quarum Iesus Christus Dominus noster sponsus est, ut in puritate et castitate superaedificantes, in ipso feliciter inhabitare valeant, consulentes, ca quae illarum existimationi detrahere possent, decet nos consulto submovere.

§ 1. Sane periculo et scandalo plena Causa huius res est, ac regulari observantiae veheconstitutionis. menter adversatur, sanctimoniales aliquando parentes, fratres, sorores aut alios agnatos vel cognatos, necnon mona-

steria et alias filiationes nuncupata, etiam eis subiecta, visitandi, aut infirmitatis causa aliove praetextu a monasteriis exire, et per saecularium personarum domos discurrere et vagari, quo veluti colore eximium quoque honestatis et pudicitiae decus in discrimen committunt.

§ 2. Unde nos, malo huic pro nostro pastoralis officii debito salubriter occur-clausura exeunrere volentes, inhaerentes etiam decreto centia etc. possacri concilii Tridentini de clausura mo- nae, aliorum-que, qui licennialium disponentis, ac aliis nostris literis tiam super huiusmodi clausura editis adiicien- quam hic statis, volumus, sancimus et ordinamus nulli abbatissarum, priorissarum aliarumve monialium, etiam Carthusiensium, Cisterciensium, S. Benedicti, et Mendicantium et quorumcumque aliorum Ordinum, etiam militiarum, ac statuum, graduum et conditionum, dignitatum ac præeminentiarum existentium, etiam a regia vel illustri prosapia ortarum, de cetero, etiam infirmitatis, seu aliorum monasteriorum, etiam eis subiectorum, aut domorum, parentum aliorumve consanguineorum visitandorum, aliave occasione et praetextu (nisi ex causa magni incendii, vel infirmitatis leprae aut epidemiae, quae tamen infirmitas, praeter alios Ordinum superiores, quibus cura monasteriorum incumberet, etiam per episcopum seu alium loci ordinarium, etiam si praedicta monasteria ab episcoporum et ordinariorum iurisdictione exempta esse reperiantur, cognita et expresse in scriptis approbata sit), a monasteriis praefatis exire, sed nec in praedictis casibus extra illa, nisi ad necessarium tempus stare licere. Aliter autem quam ut praefertur egredientes, seu licentiam exeundi quomodocumque concedentes, necnon comitantes, ac illarum receptatrices personas, sive laicas aut saeculares vel ecclesiasticas, consanguineas vel non, excommunicationis maioris latae sententiae vinculo sta-

praebent aliter

tim eo ipso, absque aliqua declaratione, subiacere, a quo, praeterquam a Romano Pontifice, nisi in mortis articulo, absolvi nequeant. Et insuper tam egressas, quam praesidentes et alios superiores praedictos eis licentiam huiusmodi concedentes, dignitatibus, officiis et administrationibus, per eas et eos tunc obtentis, privamus, et illas et illos ad obtenta et alia in posterum obtinenda inhabiles.

cultatum exeunriis.

§ 3. Necnon licentias et facultates seu Revocatio fa- indulta et privilegia exeundi a monasteriis, di a monaste- et extra illa standi, a nobis, seu alio Romano Pontifice praedecessore nostro, ac Sedis Apostolicae nunciis et legatis, etiam de latere, ac maiore poenitentiario, aut Ordinum praedictorum superioribus aliisque personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis restitutivis, praeservativis, mentis attestativis, etiam novam gratiam et datam concernentibus, aliisque efficacioribus ac insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in ispecie, etiam motu proprio et ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, etiam imperatoris, regum, ducum et aliorum principum, necnon sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium intuitu et contemplatione ac instantia vel alias quomodolibet concessa (quae prorsus abolemus); ac literas desuper confectas et in posterum concedendas et conficiendas, nullas et invalidas, nulliusque roboris ac momenti fore, nec illas habentibus et habituris suffragari posse.

ritans.

§ 4. Et ita per quoscumque iudices et Decretum ir- commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

- § 5. Mandantes universis et singulis Deputatio et favenerabilibus fratribus nostris patriarchis, cultates execuprimatibus, archiepiscopis, episcopis et constitutionis. aliis locorum ordinariis, in virtute sanctae obedientiae, et sub obtestatione divini iudicii, et interminatione maledictionis aeternae, quatenus, per se vel alium seu alios, praesentes literas in civitatibus et dioecesibus propriis quolibet anno publicent, omniaque in illis contenta, necnon praefatum decretum ipsius concilii, quod incipit Bonifacii VIII diligenter et inviolabiliter sub censuris ecclesiasticis, aliisque praefatis poenis et in eodem decreto contentis, observent et observari faciant et procurent; contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes, etiam aliis poenis, auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo; necnon legitimis super his habendis servatis processibus, poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.
- § 6. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis rogatoriae. contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; aliis apostolicis constitutionibus et iuribus, de huiusmodi clausura disponentibus, nihilominus in suo robore duraturis.
- § 7. Ceterum volumus quod praesentium transumptis, etiam impressis, manu rum sides. alicuius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides ubique terrarum, tam in iudicio quam extra, adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Transumpto-

Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, kalendis februarii, pontificatus nostri anno v.

#### XIV.

Innovatio et ampliatio constitutionum a Pontificibus praedecessoribus editarum contra homicidas, brigosos, vindictam transversalem aut hominum collectam facientes, facinorososque homines, eorumque complices et fautores, communitates quoque et alios eorum territoria a praedictis non custodientes in Statu Ecclesiastico.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Ex supernae dispositionis arbitrio gregis dominici curae praesidentes, inter varias animi sollicitudines, quae ex pastoralis officii ministerio nobis incumbunt, illam a nobis potissime amplectendam esse putamus, per quam inter singulos gregis eiusdem fideles, praesertim vero nobis et Romanae Ecclesiae subditos, pax et concordia confoventur, seditiones sedantur, scandalis obviatur, et animarum salus procuratur; unde ea, quae sedula meditatione hactenus a diversis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, præmissorum ratione, gesta fuisse ac ordinata comperimus, quo saepius fideles ipsi illa perspicient innovari, eo ferventius ac promptius ad illorum observationem excitentur, confirmanda, innovanda nostraeque auctoritatis munimine roboranda esse censemus, aliasque desuper disponimus, prout in Domino conspicimus expedire.

§ 1. Sane alias, postquam felicis recor-Citatio bullae dationis Pius Papa II, praedecessor noster, Pii PP. II.

per eum accepto quod a certis tunc elapsis annis, etc. 1.

§ 2. Cum saepius contingeret quod offensionis ignarus, aut ob huiusmodi exces- didit alteram. sus plurimum condolens, horribili etc. 2.

Sixtus IV a-

§ 3. Et successive recolendae memoriac Sixtus Papa IV, similiter praedecessor liam bullam edidit hic relanoster, accepto per eum quod contenta lam et a me in literis Pii praedecessoris huiusmodi, a termissam in certis annis tunc elapsis citra, non fuerant hoc opere. observata, et ex illorum non observantia subditi praefatae Ecclesiae procliviores erant ad homicidia committenda, ac fere passim quotidie perpetrabantur; et homicidae praefati ideo ad illa committenda promptiores existebant, quia sperabant latere et suorum excessuum remissionem consequi facile posse; ac detestabilem et horrendam sicariorum nequitiam talium, ad aliorum cautelam, iuris remediis prosequi studio cupiens indefesso, habita super iis cum fratribus suis praefatae Ecclesiae cardinalibus deliberatione matura, de illorum consilio, per suas literas, statuta decretaque Pii praedecessoris huiusmodi, ac prout illa concernebant, omnia et singula in dictis literis Pii praedecessoris praefati contenta approbaverat, et robur perpetuae firmitatis obtinere debere decreverat ac voluerat, et de eorumdem fratrum consilio statuerat et ordinaverat quod condemnatos eatenus et quos in posterum condemnari contingeret ubilibet in civitatibus, terris et locis praedictis pro homicidio, sive ut principales, sive ut auxilium, consilium vel favorem praestantes, suarum condemnationum remissionem, aut contra illas salvum conductum et licentiam secure in loco patrati criminis, vel infra quinquaginta mil-

1 Omittitur residuum naerativae, quia ipsam bullam Pii II, Ad retinendas, habes tom. v, pag. 156. 2 Omittitur pariter residuum relationis huius bullae Pauli II, Viros, quia eam habes tom. v, pag. 186.

liaria (ut praefertur) propinquo, 1 nullatenus obtinere possent ab alio, quam a Romano Pontifice qui pro tempore esset, et alicuius alterius, etiam legati de latere, remissio nemini suffragaretur; et si forsan contingeret eumdem Romanum Pontificem ad remissiones sive salvum conductum huiusmodi procedere, talis remissio per præocccupationem processisse censeretur et nemini prodesse posset, nisi in illa verus literarum Sixti praedecessoris huiusmodi tenor de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, inferius insertus foret, et determinata causa exprimeretur, quae eumdem Romanum Pontificem induceret ad derogandum eisdem literis Sixti praedecessoris, quae cum tam matura deliberatione ab eodem Sixto praedecessore emanaverant.

§ 4. Et subsequenter sanctae memotulius II edi- riae Iulius Papa II, etiam praedecessor noster, habita super iis cum fratribus suis tunc etc. 2

pag. 399.

§ 5. Et insuper per eumdem Iulium præ-Et aliam re- decessorem accepto quod, cum nonnulli civitatum, castrorum et locorum, tam regni nostri tunc Siciliae citra Pharum, quam aliarum partium dictae Ecclesiae subiectarum, etiam Urbi praedictae adiacentium, propter homicidia aliqua nefanda per eos perpetrata, excessus, crimina et delicta et alias, eorum demeritis id exigentibus, a civitatibus, terris, castris et locis eorum, seu in quibus tunc morabantur, exules, rebelles et banniti, quod in illis propterea secure morari nequirent, alii de civitatibus, terris, castris et locis dictae Ecclesiae subjectis ad regnum et alias adiacentes huiusmodi, alii autem ex regno et adiacentibus partibus praedictis, ad civitates, terras, castra et loca eidem Ecclesiae subiecta praedicta,

1 Supple commorandi (R. T.).

etiam dictae Urbi adiacentia, se transferrent, nonnulli barones, proceres et domini seu vicarii in temporalibus civitatum, terrarum, castrorum et locorum ac regni et partium adiacentium praedictorum, eorumque officiales et subditi dictos homicidas, bannitos, criminosos atque rebelles homines scienter receptare et, quod gravius erat, protegere et defendere non formidabant, se reos tantorum scelerum, per homicidas et alios bannitos praedictos perpetratorum, apud Deum constituentes, et tam ipsis homicidis et malefactoribus, quam aliis similia vel gravia delicta perpetrandi et committendi audaciam et scelerum huiusmodi impunitatem tribuentes, in animarum suarum periculum, iustitiae conculcationem, ac dictae Sedis auctoritatis contemptum, et scandalum plurimorum. Idem Iulius praedecessor motu proprio omnes et singulos barones, proceres, milites ac dominos et vicarios, in temporalibus civitatum, terrarum, castrorum et locorum eorumdem, necnon nostros et eorumdem baronum, procerum, militum et dominorum vicarios, officiales et subditos per suas literas requisiverat et monuerat, eisque et eorum cuilibet, in virtute sanctae obedientiae et sub excommunicationis latae sententiae poena, quam contrafacientes eo ipso incurrerent, districtius inhibuerat ne homicidas, bannitos, criminosos, rebelles, aliosque infames homines praefatos, qui propter eorum delicta banniti in locis originis suae, seu aliis regnorum, civitatum, terrarum, castrorum et aliorum locorum praedictorum, propter eorum malam vitam, commorari non poterant, ex tunc de cetero nullatenus receptare, aut eis consilium, auxilium vel favorem, quovis quaesito colore, praestare praesumerent. Quinimmo tales ad eorum dominia declinantes, seu in eis commorantes capi et ad forum seu iustitias vel

<sup>2</sup> Omittitur residuum narrativae const. Iulii II. Cum homines, quia est in tom. v, pag. 415.

officiales, ad quos punitio et castigatio criminum et excessuum per eos perpetratorum, ut praefertur, de iure vel consuetudine pertinebant et spectabant, destinare; aut si partibus laesis et offensis utilius foret, illos, iuxta criminum et excessuum per cos perpetratorum qualitatem, ad poenas a jure statuta in locis, ubi deprehensi forent, procedere procurarent.

§ 6. Praeterea felicis memoriae Leo Pa-Leo A aliam pa X, etiam praedecessor noster, similiter edidit hie eit. per eum accepto quod nequissimi sicarii etc. 1.

§ 7. Porro ad notitiam similis memoriae Clemens VII Clementis Papae VII, pariter praedecessoris nostri, pervento plures Urbis etc. 2.

§ 58. Piae memoriae Pius Papa IV, si-Pius IV a- militer praedecessor noster, singulas Pii II, Pauli, Sixti, Iulii, Leonis et Clemen, etc. 3. indicatam.

probat;

§ 9. Cum autem statim ubi nos ad sum-Hic modo Pon- mi apostolatus apicem, divina cooperante antedictas con- providentia, assumpti fuimus, ob earumdem literarum non observationem, in eisdem civitatibus, terris et locis, ac etiam in alma Urbe nostra varias dissensiones, discordias et odia vigere, latrocinia et homicidia aliaque nefandissima crimina perpetrari, ac praefatos Pium II, Paulum, Sixtum, Iulium, Leonem, Clementem ac Pium IV praedecessores, pro felici ac tranquillo statu et commodo personarum tam dictae Urbis quam aliarum civitatum, terrarum et locorum praedictorum, praemissa statuisse, ordinasse et peregisse perspexerimus. Idcirco nos quoque, cadem ratione, quietis videlicet ac pacis, moti, habita super his cum venerabilibus fratribus nostris eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus deliberatione ma-

> 1 Praetereo insertionem bullae Leonis X. Omnes, quia ipsa est in tom. v, pag. 737. 2 Non pono hîc istam bullam Clementis VII, In Sancta, quia habes cam tom. vi, pag. 69. 5 Praetereo hanc bullam Pii IV, In eminenti, siquidem habes ipsam superius, pag. 102

tura, ac de illorum unanimi consilio et assensu, singulas Pii II, et Pauli, ac Sixti, necnon Iulii, et Leonis, Clementis, et Pii IV, praedecessorum, literas huiusmodi, cum statutorum, ordinationum, extensionum, ampliationum, revocationum, cassationum, irritationum, annullationum, decretorum, confiscationum, incorporationum, applicationum, voluntatum, hortationum, requisitionum et mandatorum, omnibusque et singulis aliis in eis respective contentis clausulis, apostolica auctoritate praedicta, tenore praesentium, approbamus, confirmamus et innovamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, ac ab omnibus et singulis, quos illae concernunt penitus, ac sub praedictis per contrafacientes irremissibiliter incurrendis poenis observari volumus atque decernimus.

§ 10. Easdemque literas, ad hoc ut si homicidae, sicarii, banniti, in civitatibus, ad refectionem terris, castris et locis praedictis, cuiquam damnorum. damna aliqua intulerint, ipsique, damnis taliter illatis, a civitatum communitatibus, ac terrarum, castrorum et locorum huiusmodi universitatibus capti et deprehensi non fuerint, sed taliter delinquentes impune evaserint, communitates ac universitates huiusmodi (praeter hoc quod ad damnorum quorumcumque sic illatorum parti laesae, damnaque huiusmodi patienti, eorumque haeredibus plenariam restitutionem et satisfactionem omnino teneantur) ad tantumdem, quantum damna illata huiusmodi aestimata fuerint, Camerae Apostolicae realiter et cum effectu persolvendum omnino sint adstricti, auctoritate et tenore praefatis, extendimus et ampliamus.

§ 11. Mandantes eisdem communitati- communitates bus et universitatibus quatenus ipsae, in bannitos capere studeant. virtute sanctae obedientiae, et sub maioris excommunicationis ac aliis nobis et pro tempore existenti Romano Pontifici be-

nevisis poenis, cosdem sicarios et bannitos in corum civitatibus, terris, castris et locis commorantes seu per eas et ea transeuntes, capere, et ad populum convocandum et coadunandum campanas pulsare, eosque sic captos ad carceres conducere aut curiae temporali consignare omnino teneantur.

§ 12. Quocirca dilectis filiis Vitellotio Riccutores Sanctae Mariae in Via-Lata, Romanae Ectionis deputat; clesiae camerario, et Camerae praefatae thesaurario, praesidentibus, clericis ac universis et singulis legatis et vicelegatis provinciarum nostrarum et aliis rectoribus ac officialibus civitatum, terrarum et partium praedictarum, nobis et dictae Sedi mediate vel immediate subjectarum, districte praecipiendo mandamus quatenus praesentes literas solemniter in singulis provinciis, civitatibus, terris et locis praedictis publicari, necnon omnia et singula in eis contenta inviolabiliter observari faciant et mandent. Contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque status, gradus et præeminentiae fuerint, sententias, censuras et poenas praefatas damnabiliter incurrisse declarent, et declarationem huiusmodi per eos faciendam in libris maleficiorum conscribi et adnotari mandent et faciant. Necnon capitales præfatas sententias a ministris iustitiae, absque alicuius incursu irregularitatis, exequi procurent, ac realiter et irremissibiliter exigant, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Necnon, pro exactione poenarum pecuniarum huiusmodi, contra communitates et universitates, ac in eorumdem inobedientium in temporalibus dominorum vassallos, propter eorum huiusmodi inobedientiam, repraesalias concedant, necnon et cum effectu exegui faciant. Attentius hortantes et requirentes in Domino barones et domicellos ac in temporalibus dominos dicti regni, necnon illius provinciarum,

civitatum et locorum gubernatores et officiales pro tempore existentes, ut praefatos homicidas et fautores et complices capiant et capi procurent, captosque ad praesides nostrarum provinciarum, unde ipsi homicidae, fautores et complices originem traxerunt, conduci, et eis realiter consignari similiter cum effectu faciant.

§ 13. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac omnibus rogatorias apillis, quae dicti praedecessores in præfatis eorum literis voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; et quibuscumque aliis privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis, generalibus vel specialibus, super recipiendis bannitis, homicidis et brigosis ac aliis praedictis, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio specialis, quae, quoad hoc,

§ 14. Volumus autem quod praesentes literae nostrae, postquam in valvis basilicæ effectus publi-Principis Apostolorum et in Campo Floræ de Urbe affixae fuerint, omnes et singulos cives Romanos et alios in Urbe commorantes, effluxis quindecim diebus; alias vero duces, comites, marchiones, domicellos, barones et alios temporales dominos et vicarios, communitates et universitates civitatum, terrarum et locorum Sedi praesatae mediate et immediate subiectorum huiusmodi, decurso mense, arctent; et contrafacientes poenas praefatas incurrant in omnibus et per omnia, per

cuiquam nolumus ullatenus suffragari.

candi adiicit.

inde ac si eis omnibus et singulis contrafacientibus personaliter et particulariter intimatae fuissent. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, tertio nonas iulii, pontificatus nostri anno 1.

An. C. 1566

- Subscriptio PP. + Ego Prus catholicae Ecclesiae episcopus.
  - + Io. cardinalis Moronus, episcopus Portuensis.

- Subscriptiones + Ego Io. Mi. cardinalis Saracenus.
  - + Ego Io. cardinalis Politianus.
  - + Ego Io. Bapt. Cicada, cardinalis S. Clementis.
  - + Ego B. cardinalis Tranensis.
  - + Ego Io. cardinalis Capisuccus.
  - + Ego Iac. cardinalis Sabellus.
  - + Ego Marcus Ant. cardinalis Columna.
  - + Ego Ptolomaeus cardinalis Comensis.
  - + Ego Aloysius cardinalis de Padua.
  - + Ego Zacharias cardinalis Delphinus.
  - + Ego Marcus Antonius cardinalis Robba.
  - + Ego Francisc. Ab. cardinalis Constantiensis.
  - + Ego Io. Ant. cardinalis S. Gregorii.
  - + Ego Aloysius cardinalis Cornelius.
  - + Ego Lud. cardinalis Simoneta.
  - + Ego Ant. cardinalis Granuelanus.
  - + Ego F. cardinalis Pacieco de Toledo.
  - + Ego Io. Franc. cardinalis de Gambara.
  - 🕂 Ego Innicus Avalus cardinalis Arago-
  - nensis.
  - + Ego Guido cardinalis Vercellensis.
  - + Ego Benedictus Lomellinus.
  - + Ego G. cardinalis Sirletus.
  - + Ego Hier. cardinalis Simoncellus.
  - + Ego F. cardinalis Alciatus.

Anno a nativitate Domini MDLXVI, indict. ix, die xvii mensis augusti, pont. sanctis. in Christo patris et domini Pii divina providentia Papae V anno primo, suprascriptae literae apostolicae lectae, affixae et publicatae fuerunt ad valvas basilicae Principis Apostolorum de Urbe, et in acie Campi Florae, dimissis illarum copiis affixis, per nos Bernardinum Andreutium et Ioannem Andream Rogerium, apostolicos cursores.

Iulius Parinius magister cursorum. Dat. die 5 iulii 1566, pontif. anno 1.

Sequitur ampliatio poenarum contra fautores bannitorum.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Indefessa pastoralis nostrae providen-

tiae sollicitudo, ad ea potissimum diligenter intendit, per quae omnes christifideles, praesertim subditi et S. R. E. devoti, et peculiares filii quiete et pacifice vivere valeant. Unde nos in his nostrae provisionis remedium libenter adhibemus, ac poenas adiicimus, ut, si non pacis cupidine, saltem formidine poenae, mandata

apostolica, ad ipsorum subditorum nostrorum tranquillitatem spectantia, debite serventur et alias desuper disponimus, prout in Domino conspicimus salubriter

expedire.

§ 1. Cum itaque (sicut non sine gravi animi nostri molestia nuper accepimus) constitutionis. diversae Status Ecclesiastici et dominii nostri temporalis personae, posthabitis et neglectis constitutionibus et mandatis tam a nobis quam etiam aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris emanatis, homicidas, rebelles, latrones publicos, grassatores viarium, ac in poenam capitis bannitos et alios facinorosos homines in suis locis receptare ac tenere, eisque diversimode favere, consiliumque et auxilium praestare non reformident, in non modicum apostolicorum mandatorum contemptum, plurimamque eorumdem subditorum nostrorum perturbationem et offensionem.

§ 2. Nos igitur, ad quos, pro universalis Ampliatio posnostrae administrationis munere, praeci-narum in auxipue pertinet inconvenientibus huiusmodi dictorum ban-

Exordium.

Causa buius

Publicatio.

nitorum in fu- et scandalis, quae exinde quotidie proveniunt, omni diligentia nostra obviare, in

praemissis, quantum cum Deo possumus, opportune matureque providere volentes, motu proprio et ex certa scientia, maturaque deliberatione nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, praeter alias contra talia perpetrantes a nobis iam factas constitutiones, hac nostra perpetuo valitura sanctione et constitutione statuimus, ordinamus, volumus, decernimus et declaramus quod quicumque subditi nostri et ipsius Romanae Ecclesiae, cuiusvis status, gradus, ordinis, conditionis, nobilitatis et præeminentiae existentes, etiam si barones, domicelli et feudatarii nostri fuerint, aliquos homicidas, rebelles, publicos latrones, grassatores viarum, ac in poenam capitis bannitos et quoslibet alios facinorosos homines, illorumque adhaerentes, fautores et complices de cetero in suis locis receptaverint aut tenuerint, poenis confiscationis omnium bonorum ac demolitionis domorum suarum et exilii perpetui, una cum totis eorum familiis, ultra alias poenas tam in nostris quam eorumdem praedecessorum nostrorum desuper confectis literis contentas (quas contrafacientes eo ipso incurrere volumus), per dilectos filios gubernatores, officiales ac iustitiae ministros provinciarum, civitatum, terrarum et locorum nobis et dictae Romanae Ecclesiae subjectorum (quibus ut praesentes nostras literas omnino exequantur, sub indignationis nostrae pœna, districte praecipimus) irremissibiliter afficiantur, plectantur et puniantur, afficique et puniri debeant.

ad receptores praeteritos.

§ 3. Qui vero praefatos homicidas, re-Declaratio quo- belles, publicos latrones, viarum grassatores, in poenam capitis bannitos et facinorosos homines hucusque in locis suis receptaverint aut tenuerint, in exilium, una cum ipsorum familiis, ad varia loca per ipsos gubernatores, officiales ac iustitiae ministros declaranda et statuenda (data per eos idonea cautione de huiusmodi exilio servando) mittantur et relegentur. Decernentes praeterea super praemissis procedi posse per accusationem, delationem, inquisitionem et alio quovis modo.

§ 4. Sicque per quoscumque iudices et Clausula subcommissarios, quavis auctoritate fungen-lata. tes, etiam S. R. E. cardinales, in quavis causa et instantia (sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate), iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quidquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et Clausulae deordinationibus apostolicis, et etiam iura-rogatoriae mento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, quibusvis, in genere vel in specie, quomodolibet concessis, confirmatis et saepius innovatis, quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio habenda esset, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum (praesentium, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Ceterum, quia difficile foret praesentes literas ad singula quaeque loca, in quibus opus fuerit, deferri, volumus etiam ac decernimus quod earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo etc.

Transumpto-

servandi in ar-

chiviis.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, xviii kalendas septembris, pontificatus nostri anno primo.

> Sequitur mandatum quotannis dictam bullam publicandi.

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum nos nuper, pro nostri pasto-Praeceptum ralis officii sollicitudine, ad pacem et quiepublicandi hanc tem in universo Statu nostro Ecclesiastico quolibet et as- inducendam et conservandam, mala extirpanda, ac civitates, terras et loca nostra sicariis et aliis nefariis hominibus expurganda, quasdam nostras sub plumbo desuper confectas literas contra homicidas, bannitos et alios facinorosos, eorumque receptatores, adhaerentes et fautores publicari fecerimus; volentesque literas huiusmodi ab omnibus, quos ipsae concernunt, inviolabiliter observari, nec inobedientes ullo modo sese excusare possint, motu proprio et ex certa scientia, maturaque deliberatione nostra, auctoritate apostolica, tenore praesentium, statuimus, ordinamus, ac, sub indignationis nostrae et mille ducatorum Camerae Apostolicae applicandorum per contrafacientes eo ipso incurrendis poenis, districte praecipimus et mandamus quod quaelibet communitas, universitas et populus quarumcumque civitatum, oppidorum, terrarum, castrorum et locorum nobis et S. R. E. mediate vel immediate subjectorum, statim cum dictae nostrae literae, si 1 earum transumptum impressum ad eos pervenerit, convocato eorum publico consilio, in præsentia officialium, syndicorum et curam maleficiorum habentium, eas ibi, alta et intelligibili voce, etiam vulgari sermone illas declarando, ut melius et facilius ab omnibus percipi possint, legi facere, et deinde in eorum archivio publico diligen-

1 Legimus seu (R. T.).

ter custodiri curare omnino debeant. Ac successive singulis annis in principio cuiuslibet anni, perpetuis futuris temporibus, similiter, ut praefertur, easdem literas in eorum publico consilio legendo reiterare teneantur.

§ 2. Quod si (quod non credimus) ab contravenienaliquibus praetermissum vel contraventum fuerit, volumus, et sub excommunicationis et aliis arbitrii nostri poenis etiam mandamus quod loci gubernator, rector et quilibet alius iustitiae minister, quocumque nomine nuncupatus, contra statutum et ordinationem nostram huiusmodi non observantes ad executionem poenarum praedictarum, sine mora, irremissibiliter procedat, ut quos obedientiae bonum ad mandatis nostris parendum non adducit, poenarum saltem metus a contraveniendo absterreat. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

§ 3. Praeterea volumus praesentium literarum transumptis, manu notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, plenam et indubiam fidem aeque ac originalibus ipsis adhiberi debere.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die quarta septembris millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, pontificatus nostri anno 1.

Exemplorum

#### XV.

Confirmatio statutorum et ordinationum in synodo provinciali Mediolanensi circa mores personarum ecclesiasticarum eiusdem provinciae 1

## Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Inter omnes apostolicae servitutis nobis iniunctae sollicitudines, quae mentem nostram incessanter exercent, illa frequen-

1 Ex Regest. in Secr. Brevium.

Promium.

tior occurrit ut ordinationes et statuta, quae circa iam dudum labascentis et pene convulsae disciplinae ecclesiasticae restitutionem prudenter edita fuisse cognoscimus, ab omnibus ipsius Ecclesiae ministris obedienter recipi et indifferenter observari procuremus.

nensem celebrat.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, nu-S. Carolus Bor- per in provinciali synodo Mediolanensi, dum Mediola- dilecto filio nostro Carolo tituli Sanctae Praxedis, presbytero cardinali Borromaeo nuncupato, qui ecclesiae Mediolanensi ex concessione et dispensatione apostolica præesse dignoscitur, illi praesidente, quam plurima saluberrima statuta et decreta, ad mores dilectorum filiorum cleri saecularis totius provinciae Mediolanensis reformandos pertinentia, et praesertim honestatem, decorem, reverentiam, ornamenta ecclesiastica, necnon locum, tempus, modum aliasque circumstantias in ecclesiasticorum sacramentorum administratione, missarumque celebratione observanda, ac sepulturas, funeralia, processiones, verbi Dei conciones seu praedicationes, repraesentationes, exuviarum decentiam, vitae honestatem, frugalitatem, morum correctionem et moderationem, archivia et alia ad scripturarum, iurium et aliorum bonorum ecclesiasticorum conservationem, necnon fructuum, reddituum et proventuum ecclesiasticorum dispensationem pertinentia, non minus religiose quam sapienter ordinata fuerint, quae, cum non solum licita et honesta, sed etiam ecclesiasticae rei plurimum utilia et apprime laudabilia existant, ab omnibus Dei ministris aequaliter expedit observari.

§ 2. Hinc est quod nos, bonorum ci-Eius statuta vium utilitati, honestatique reipublicae firmat Pius et ab nunquam refragari, sed sanctis patriae leomnibus exe gibus libenter obtemperare debere considari praecipit. derantes, ac eorum statutorum et decretorum praedictorum, documentorumque

tenores, de quibus plenam et distinctam informationem a praedicto Carolo cardinale oretenus nobis factas accepimus, præsentibus pro sufficienter expressis habentes, motu proprio et ex certa scientia nostra, omnia et singula statuta, ordinationes et decreta in particulari synodo Mediolanensi, sic ut praefertur, edita et publicata, ac, prout illa concernunt, in dictis documentis contenta, in omnibus et singulis ecclesiis, prioratibus, praeposituris, hospitalibus et aliis piis locis ecclesiasticis saecularibus vel etiani regularibus commendatis, etiam nobis et Apostolicae Sedi immediate subjectis, etiam nullius dioecesis, aut alias quomodocumque exemptis, in universa provincia praedicta constitutis, ac per quoscumque eorum ecclesiarum et locorum praelatos, abbates, priores, praepositos, rectores, superiores, ministros, capitula, canonicos et personas saeculares, aut illa ex concessione vel dispensatione apostolica in commendam aut administrationem obtinentes, etiamsi dictae Sedis notarii, acoliti, cappellani ac Romanae Curiae officiales, etiam officia sua actu exercentes, etiam familiares nostri et continui commensales, etiam vere et antiqui aut alias in nostris seu venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et praedictae Sedis servitiis et obsequiis insistentes existant, quos omnes, ratione beneficiorum quorumcumque personalem residentiam requirentium, in dicta provincia per eos quomodolibet obtentorum et obtinendorum, sub sententiis, censuris et poenis a concilio Tridentino, aliisque sacris canonibus contra non residentes latis et impositis, ad personalem residentiam districte per locorum ordinarios seu eorum in spiritualibus vicarios generales dictae provinciae cogi et compelli volumus; nec eis constitutionem felicis recordationis Eugenii PP IV, praedesuper confectorum et inde secutorum | decessoris nostri, in favorem curialium

BULLARIUM ROMANUM

dictae Sedis editam, ac quaecumque privilegia et indulta apostolica, etiam per nos ad id illis, in genere vel in specie, quomodolibet concessa, desuper suffragari intelligimus, vel alias quomodolibet exemptos ac nobis et dictae Sedi, ut praefertur, immediate subiectos, etiamsi nullius dioecesis esse dicantur, dummodo tamen de praedicta provincia existant, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, conditionis et præeminentiae fuerint, in omnibus et per omnia integre, ac sub sententiis, censuris et poenis in eis forsan contentis, recipi et admitti, observari, praestari et debitae executioni demandari, nec quempiam se ab eorum observatione, cuiusvis exemptionis, immunitatis, privilegii nec alio praetextu, excusare debere, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 3. Dictaque provincialia statuta et Eadem sta- ordinationes et decreta ad ecclesias, motuta ad omnes nasteria et alia loca, ac eorum superionasteria etc. ex-res, capitula et alias personas saeculares huiusmodi extendimus et ampliamus.

§ 4. Universis eorumdem ecclesiarum, Ab corum su- monasteriorum, prioratuum, praeposituperioribus publicari mandat; rarum, aliorumque locorum praelatis, superioribus et capitulis praedictis, in virtute sanctae obedientiae districte praecipiendo, mandantes quatenus eadem provincialia statuta, ordinationes et decreta, iuxta eorum formas et tenorem, in suis ecclesiis, monasteriis et aliis locis publicent et publicari, ac per eorum capitula, canonicos aliasque personas saeculares huiusmodi integre observari faciant; alioquin si, super hoe per locorum ordinarios moniti, in praemissorum executione et observatione cessaverint, illamve locorum ordinarii distulerint, seu alias neglexerint, ipsum metropolitanum vel generalem eius in spiritualibus vicarium negligentiam seu dilationem dictorum ordinariorum omnino supplere volumus, committimus et mandamus.

> § 5. Necnon cosdem superiores, praclatos ac commendatarios, capitula, canoni-

cos et personas saeculares praedictas ad Adeorum obpraemissorum omnium observationem te-pelli posse deneri et efficaciter obligatos esse, censuris- cernit poenis spiritualibus et que et pænis, tam ecclesiasticis quam pe-corporalibus; cuniariis, praedicti Caroli cardinalis ac pro tempore existentis archiepiscopi Mediolanensis aut eius in spiritualibus vicarii generalis arbitrio moderandis et applicandis, ad id compelli posse.

§ 6. Sicque per quoscumque iudices et Sie ab omnicommissarios et S. R. E. cardinales, sub-bus iudicandum esse statult; lata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

Obstantibus

§ 7. Non obstantibus exemptionibus et immunitatibus aliisque praemissis, necnon derogat; Eugenii praedecessoris huiusmodi aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon ecclesiarum et locorum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, illis earumque praelatis, capitulis, superioribus et personis, aliisque praemissis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam iteratis vicibus, etiam per nos, quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, men'o seu quævis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis

alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vi iunii MDLXVI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 6 iunii 1566, pontif. anno 1.

#### XVI.

Confirmatio litterarum Iulii II et Leonis X contra dominos locorum et communitates non custodientes eorum territoria, ne venientes ad Urbem et recedentes derobentur 1.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Exigit apostolicae servitutis officium, quo fungimur, ut ea quae hactenus a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, maxime pro venientium ad hanc almam Urbem, et ab ea recedentium securitate, sancita sunt, confirmentur, seu, quatenus expediat, innoventur et extendantur, prout diversis occasionibus conspicitur salubriter expedire.

Leo X constihoe ediderunt.

§ 1. Dudum siquidem a felicis recorda-Julius II et tionis Iulio PP. II et Leone X, praedecestutiones super soribus nostris, emanarunt literae huiusmodi sub tenore, videlicet:

la recensetur,

§ 2. Leo episcopus servus servorum Dei Leonis X bul- ad perpetuam rei memoriam. Romani Pontificis providentia circumspecta praedecessorum suorum gesta, quae praecipue pro venientium ad almam Urbem totius orbis caput et recedentium ab ea securitate et commodo facta sunt, pensatis opportunis occasionibus, innovat atque extendit, prout conspicit in Domino salubriter expedire. Dudum siguidem a felicis recordationis Iulio PP II, praedecessore nostro, emanarunt litteræ, in forma brevis tenoris subsequentis:

1 Ex impresso typis R. C. A.

§ 3. Iulius Papa II dilectis filiis baro- In qua legitur nibus et domicellis ac communitatibus et lii II. universitatibus terrarum et castrorum eorumdem, necnon aliis civitatibus et universitatibus oppidorum et terrarum S. R. E. mediate vel immediate subjectis, salutem et apostolicam benedictionem. Quia nihil est quod magis expediat nostrae almae Urbis et Curiae ac ceterorum subditorum S. R. E. quieti et regimini, quam quod euntes et redeuntes ad eandem ac ceteras terras eiusdem S. R. E. secure et libere. sine incursione, offensione et invasione latronum, furum ac sicariorum et aliorum male viventium, stare, ire et redire possint et valeant, ac propterea, tam de iure communi quam ex specialibus ordinationibus felicis recordationis Pauli II et Sixti IV, nostri secundum carnem patrui, ac Innocentii VIII et Alexandri YI, praedecessorum nostrorum Romanorum Pontificum, statutum fuerit ut omnes barones et domicelli et universitates castrorum eorumdem ac civitates et ceterae terrae et oppida, S. R. E. mediate et immediate subiecti et subiectae, eorum terras, oppida, villas et territoria quaecumque a dictis latronibus, sicariis, furibus et aliis delinquentibus custodirent et secura ac libera facerent, alias ad emendationem omnium damnorum et rerum subtractarum tenerentur et obligarentur; idcirco, praedecessorum nostrorum vestigia insequentes, pro pace et quiete dictae Urbis et omnium terrarum praedictarum, omniumque incolarum et venientium ad easdem securitate, vobis omnibus et vestrum cuilibet tenore praesentium expresse mandamus ut vestras terras, communitates, universitates, villas et castra ac territoria omnia a praefatis viris facinorosis, latronibus, furibus, sicariis et aliis delinquentibus a die intimationis praesentium earumdem secura et libera teneatis, reservetis et custodiatis. Quod

si secus feceritis, tam poenas iuris quam

alias poenas et censuras a praedecessoribus nostris praedictis super his promulgatas ipso facto vos et quemlibet vestrum incurrere decernimus et declaramus. Mandantes insuper venerabili fratri Raphaeli, episcopo Albanensi, camerario nostro ac dilectis filiis clericis et praesidentibus Camerae Apostolicae, necnon almae Urbis senatori et aliis officialibus, legatis et gubernatoribus provinciarum, civitatum, terrarum et locorum eiusdem S. R. E. quatenus ad enunciationem et querelam eorum, qui invasi, spoliati aut aliquod aliud damnum ab huiusmodi latronibus, furibus et sicariis passi fuerint, pro satisfactione eorum, ad declarationem dictarum poenarum et emendationem dictorum damnorum, iuxta formam et tenorem constitutionum praedictarum, et praesertim constitutionis et ordinationis praefati Alexandri VI praedecessoris nostri, via executiva procedant et procedere debeant; alioquin, ubi requisiti fuerint et illa exequi neglexerint, tam ipsos quam vos et vestrum quemlibet ad emendationem dictorum damnorum teneri volumus, decernimus et declaramus, non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die octava novembris moiv, pontificatus nostri anno 1.

nem Iulii II concum clausulis necessariis.

§ 4. Nos itaque, cupientes literas prae-Constitutio- dictas pro venientium ad almam Urbem et firmat Leo x ab ea recedentium tutela et commodo inviolabiliter observari, motu proprio et ex certa nostra scientia, literas praedictas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, innovamus ac praesentis scripti patrocinio communimus, illasque perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observari debere decernimus. Et insuper, cum huiusmodi furta, delicta et derobationes fiant in silvis, nemoribus, latebris et in locis occultis et secretis, non adhibitis nec præsentibus testibus, adeoque sine maxima

difficultate per ipsos spoliatos et derobatos furta et valor rerum subtractarum et ablatarum probari non possint, statuimus et ordinamus quod, quoad probationem bonorum subtractorum et eorum valorem stetur declarationi praefatorum praesidentium et clericorum ipsius Camerae Apostolicae, qui, diligenter considerata qualitate personarum spoliatarum et derobatarum, exposita quantitate furtorum, et aliis circumstantiis et coniecturis, recepto iuramento ipsarum personarum derobatarum seu mercatorum, quorum bona ablata existebant, super quibus praefatorum praesidentium et clericorum conscientiam oneramus, furtum et eius valorem declarare debeant; et quod, si derobatio seu furtum in confinibus diversorum territoriorum, diversarum communitatum seu dominiorum, vel iuxta huiusmodi confines 1 derobatus contra dominum territoriorum praedictorum aut communitatem, quam et quem elegerit, ad recuperationem rerum sibi ablatarum agere possit, et valeat ab actione, quam ipse derobatus intentaverit, discedere, si ei placuerit, et contra alium agere licite possit (cum domini confinium praedictorum illos non custodiendo in praemissis culpa non careant), reservato tamen solventi iure agendi contra tertios. Et ut, quantum fieri potest, occasio crassandi et derobandi sublata esse videatur, eisdem motu et scientia ac tenore praecipimus et mandamus, sub duorum millium ducatorum Camerie Apostolicae applicandorum poenis similibus, omnibus et singulis ante dictis, ne fures, latrones et crassatores in silvis et sepibus latibula faciant, nec ibi se abscondere possint, ut prope vias publicas utrinque ad medium miliare arbores et sepes et quaecumque latibula incidere seu incidi, ac amovere seu amoveri et extirpari facere, infra duos menses a die publicationis praesentium computandos, et sic in-

1 Add. forte fieri contingat (R. T.)

Pius.

cisas conservare et manutenere omnino teneantur et debeant. Sicque per clericos dictae Camerae, ac quoscumque alios iudices et commissarios, etiam S. R. E. cardinales et sacri Palatii Apostolici causarum auditores, iudicari ac definiri et exequi debere, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et interpretandi facultate, decernimus summarie et absque iudicii tela. Mandantes propterea eisdem Raphaeli episcopo et camerario, ac praesidentibus et clericis pro tempore existentibus, ut praemissa omnia et singula ab omnibus inviolabiliter observari faciant, et contrafacientes ad illorum observationem per supradictas pænas, iuxta stilum ipsius Camerae, compellant. Volumus autem quod praesentium transumptis, manu unius clerici et unius notarii eiusdem Camerae subscriptis, eadem prorsus fides indubia adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si essent exhibitæ vel ostensae. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ innovationis, commonitionis, decreti, statuti, ordinationis, onerationis, praecepti, mandati et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octavo, kalend. septembris, pontificatus nostri anno vi.

§ 5. Nos igitur, cupientes praeinsertas Supradictas literas, pro venientium ad hanc almam Urbem, quae caput est totius orbis, et recedentium securitate et commodo, inviolabiliter observari, motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, literas praedictas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, ac perpetuae firmitatis robur adiicimus, seu, quatenus opus

sit, innovamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, illasque perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observari debere decernimus.

§ 6. Et insuper, ut barones, domini locorum et communitates praedictae dili- communitat. tenentur solvere gentius corum territoria et loca praedic-quantum cuili-bet fuerit ablatis latronibus expurgata praeservent, vo- tum. lumus, statuimus et ordinamus quod, quotiescumque alicui seu aliquibus aliquid derobatum et furto subtractum fuerit in eorumdem territoriis et confinibus, ultra refectionem damnorum et rerum derobatarum, ut praefertur, teneantur, et quilibet eorum seu earum communitatum teneatur ad tantumdem Cameræ Apostolicæ, loco poenae, tam a iure quam a quibuscumque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris quomodolibet inflictas, quantum a dilecto filio nostro Vitellotio Sanctae Mariae in Via-Lata diacono cardinali Vitellio, S. R. E. camerario, ac praesidentibus et clericis ipsius Camerae et non aliis parti derobatae restituendum fore declaratum fuerit, ad cuius declarationis executionem statim, absque aliqua appellatione, contra barones, dominos locorum et communitates praedictas deveniri debere mandamus.

§ 7. Sicque per eumdem cardinalem camerarium ac quoscumque alios iudices cipit iudicari; et commissarios, etiam S. R. E. cardinales et sacri Palatii Apostolici causarum auditores, iudicari ac definiri et exegui debere, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et interpretandi facultate, decernimus summarie et absque alia tela iudiciaria.

§ 8. Mandantes propterea eidem Vitellotio cardinali camerario ut praemissa torem. omnia et singula ab omnibus inviolabiliter observari faciat, et contrafacientes ad illorum observationem, sub poenis praedictis quoquomodo ac omnibus iuris et

An. C. 1566

Sicque prae-

Camerarium

sufficit.

ditori Cam. Ap.

statutas.

facti remediis, agat et compellat, contrariis non obstantibus quibuscumque.

§ 9. Volumus autem quod praesentis Praesentium motus proprii sola signatura sufficiat, et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula quacumque seu constitutione apostolica in contrarium faciente non obstantibus.

> Placet, motu proprio. M. Dat. die 8 iunii 1566, pontif. anno v.

#### XVII.

Causarum Curiae Camerae Apostolicae generalis auditoris facultates procedendi contra archiepiscopos, episcopos ceterosque praelatos in suis ecclesiis et dioecesibus minime residentes 1

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

§ 1. Cum alias per felicis recordationis Pius IV au- Pium quartum, praedecessorem nostrum, commisitut de- iuxta formam concilii Tridentini et aliaclararet non re-sidentes incur-rum bullarum emanatarum, tam ab ipso risse poenas a Pio, praedecessore nostro, quam aliis Rotino contra tales manis Pontificibus, motu proprio, cuius tenores pro expressis haberi volumus, ex ipsius certa scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, fuerit mandatum dilecto filio Alexandro Riario, nostro et Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, ut omnes episcopos, archiepiscopos, patriarchas et alias ecclesiasticas personas, curam animarum habentes non residentes, poenas in dicto concilio et bullis contentas incurrisse declararet, et ad illarum effectum executioni demandarentur per eumdem Alexandrum, auditorem nostrum.

§ 2. Et ut, ne de eius iurisdictione in Pius V eidem posterum dubitari contingat, denuo eidem communication and contraction and contraction commaces procedat mittimus et mandamus quatenus statim,

tam contra episcopos, quam archiepisco- ad sententiam pos et alios quoscumque praefatos, tam exclusive; in Urbe quam alibi et ubique locorum existentes, et in propriis dioecesibus non residentes, constito sibi quantum sufficere videbitur, summarie, simpliciter et de plano, sola veritate inspecta, et manu regia de inobedientia propria usque ad sententiam exclusive procedat.

§ 3. Et deinde nobis referat, ut nos in Se autem ad consistorio nostro secreto, de fratrum no- privationis senstrorum consilio, ut moris est, ad sen-cessurum detentiam privationis et depositionis praelatorum inobedientium huiusmodi procedere valeamus, prout procedere intendimus.

§ 4. Quo vero ad alios curam animarum Eidem audihabentes usque ad sententiam inclusive tori facultatem concedit proceprocedat, et exequatur iuxta formam et dendi contra habentes curam tenorem dicti concilii et literarum no-animarum; strarum praefatarum cum eisdem facultatibus, ut supra, et alia faciat et exequatur, prout in dictis literis sive bullis continetur, cum potestate citandi, inhibendi, excommunicandi, suspendendi a divinis, declarandi, interdicendi, aggravandi, reaggravandi, carcerandi et brachium saeculare decernendi, relaxandi et exeguendi, aliaque faciendi necessaria quomodolibet et opportuna.

- § 5. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
- derogat;
- § 6. Et quod praesentis nostri motus Praesentium proprii sola signatura sufficiat, ac ubique solam signatusufficiat, ac ubique solam signatusufficiat fidem faciat, in iudicio et extra, regula declarat. contraria et aliis quibuscumque, quibus omnibus expresse derogamus, non obstantibus.

Die decima iunii mplxvi.

Placet, motu proprio. M. Dat. die 10 iunii 1566, pontif. anno 1. Obstantibus

1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

#### XVIII.

Declarationes circa allegationem novae causae, in casu fractae pacis vel trequae; admissionemque reorum in contumaciam condemnatorum in Statu Ecclesiastico ud faciendas defensiones. infra vel post annum; necnon circa praeventionem inter iudicem ecclesiasticum et laicum in causis mixti fori.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Exordium.

Cum, ob innumeras Romani Pontificis occupationes, ac particularium rerum quarumlibet Status ignorantiam, contingat ab eo quandoque literas emanare, quae in magnum aliquorum praeiudicium redundare noscuntur, minime reprehendendum esse videtur, si tandem, praeiudicio cognito, literas huiusmodi, etiam si per eius praedecessorem emanaverint, tamquam per inadvertentiam editas, revocat et limitat, aliasque desuper disponit, prout, rerum et temporum qualitate pensata, conspicit in Domino salubriter expedire.

pacis et treguæ fractae,

§1. Dudum siquidem felicis recordationis Pius IV alle- Pius Papa quartus praedecessor noster, cugationem novæ prohi- piens criminibus et excessibus, qui in dies buit, in casu oriebantur, providere, per quasdam suas in forma motus proprii editas literas, inter alia, statuit quod, in causis treguarum et pacis fractarum, ipsi fractores vel eorum fideiussores allegare non possent quod offensa ex nova causa processisset, nec allegata cuiquam suffragaretur.

- § 2. Et etiam quod in causis mixtis inter Et in causis iudicem ecclesiasticum et laicum locus mixtis iudicum praeventioni, ita tamen quod iudex ecclesiasticus in casu praeventionis non possit procedere contra laicum, sed illum debeat remittere ad iudicem laicum, et alias prout in eisdem literis plenius continetur.
- § 3. Nos, considerantes a ratione et Hic Pontifex iuris debito alienum esse cos, qui criminis declarat prohibitionem quoad innoxii fuerint, eorumque fideiussores,

occasione fractae fuerint, earum occa- ad comprehensione gravari debere, cum praecipue paces, treguae seu fideiussiones huiusmodi de non offendendo, non ad offensionem ex futuris causis, sed ex praeteritis tantum oriantur, literas praefatas, quoad praemissa, revocantes, cassantes et moderantes, effectumque suum sortiri in praemissis non posse decernentes, motu simili, etc., novam causam, in pacis, treguarum seu fideiussionum huiusmodi fractione, principales tantum, videlicet qui fuerunt causa pacis, treguarum seu fideiussionum de non offendendo huiusmodi factarum seu faciendarum, praestitarum seu praestandarum, si ipsi aliquo modo, seu aliquis eorum in dictis fractionibus intervenerint seu intervenerit, videlicet si aliquis ex dictis principalibus aliquem ex comprehensis in pace, tregua seu fideiussione de non offendendo offenderit, vel ipse ab aliquo ex ipsis comprehensis offendatur. non excusare. Si vero supradicti principales, seu aliquis eorum in fractione pacis, treguae seu fideiussionis huiusmodi ut supra non intervenerint seu intervenerit, ipsos eorumque consanguineos et fideiussores, ceterosque in pace et tregua seu fideiussione de non offendendo comprehensos, et quemlibet eorum novam causam huiusmodi allegare posse, et ea probata, excusari debere, et quoquomodo gravari, perturbari aut inquietari non posse neque debere; idque tam in causis motis et indecisis pendentibus, quam etiam finitis, et in quibus etiam pronunciatum fuit (dummodo sententiae desuper latae totaliter non sint executioni demandatae). locum sibi vindicare posse et debere de-

procedi consuevit, vel ita negociorum mole

si treguae, pax seu fideiussiones de non principales tanoffendendo, postea ex nova emergente tum procedere, non autem quo-

An. C. 1566

§ 4. Cumque etiam saepe contingat contumacibus partes ipsas, contra quas in contumaciam dat annum ad comparendum;

claramus.

gravari, vel ita longe abesse, ut ipsorum contumaciam sex mensium spatio eiusmodi expugnare minime queant, terminum sex mensium huiusmodi ad annum prorogamus, ac contumacibus huiusmodi defensiones, nonnisi post anni clapsi terminum, denegari debere; ac quascumque aliter quam ut praemittitur ferendas sententias, nullas, inanes, nulliusque roboris et momenti fore et esse, prout nos eas ex nunc, tamquam contra iuris debitum et de facto latas, annullamus, cassamus et irritamus.

nemque ad iu-

§ 5. Quo vero ad praeventionem inter Praeventio- iudicem ecclesiasticum et laicum, declaris et concilii ramus illam habere locum in terminis Triden. termi- et statu, prout ante dictum motum proprium erat, ac ipsum ad terminos iuris in hoc reducimus; et volumus ut in praeventionibus procedatur iuxta formam iuris et sacrorum decretorum concilii Tridentini, et non alias, aliter, nec alio modo.

§ 6. Sicque et non aliter per quoscumque Decretum ir- iudices etc., etiam S. R. E. cardinales, ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata etc., iudicari debere; irritum quoque etc., auctoritate apostolica, tenore praesentium statuimus et decernimus.

tarii hacc observent.

§ 7. Et nihilominus, pro potiori prae-Indices et no- missorum validitate, omnibus et singulis iudicibus, tam ordinariis quam delegatis et subdelegatis, ac eorum locatementibus et notariis, sub excommunicationis maioris, ac indignitatis nostrae, officiorumque suorum privationis poenis, ne contra praemissa aut illorum aliqua facere et attentare praesumant, districtius inhibemus.

rogatoriae.

§ 8. Non obstantibus praemissis, ac Clausulæ de- quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quarumcumque civitatum, provinciarum et locorum, etiam iuramento, etc. roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis universitatibus, com-

munitatibus et hominibus provinciarum, civitatum et locorum praedictorum quomodolibet concessis etc. Quibus omnibus etc., ctiam si de illis etc., illorum tenores etc., hac vice latissime derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Fiat, motu proprio. M.

PP. subser. Clausularum

§ 9. Et de revocatione, cassatione, declaratione, reductione, voluntate, proro-repetitio. gatione, annullatione, irritatione, statuto et decreto, inhibitione, derogatione et aliis praemissis, quae hic pro simul vel ad partem repetitis habeantur, latissime extendendis; et quod praemissorum omnium

et singulorum, et praesertim praesentibus contrariorum, tenores pro sufficienter expressis habeantur.

§ 10. Et quod praesentis motus proprii, Sola sufficiat etiam absque data et registratura, sola signatura. signatura sufficiat, et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula contraria non obstante.

§ 11. Eiusque transumptis, manu ali- Fides exemcuius notarii publici subscriptis, et si-plorum. gillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus literis adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 12. Quodque in Camerae et Cancella- Quando litter» riae Apostolicae, ac Audientiae causarum piant. inci-Palatii Apostolici valvis, et in acie Campi Florae, dimissis copiis affixis, post mensem a die affixionis huiusmodi computandum, omnes ita afficiant et arctent, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

Fiat. M.

Anno a nativitate Domini MDLXVI, indictione IX, die vero XX mensis iunii, pont. sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae V anno I, supradictus motus proprius affixus et publicatus fuit ad valvas Principis Apostolorum de Urbe, Camerae ac Cancellariae Apostoli-

Publicatio.

carum, necnon in Audientia literarum contradictarum, ac in acie Campi Florae, dimissis inibi copiis affixis per me Ioannem Guerardi, praefati SS. D. N. Papae cursor. Ant. Clerici, mag. curs.

Pub. die 20 iunii 1566, pontif. anno 1.

Sequitur declaratio dictae constitutionis.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Dudum postquam felicis recordationis Pius Papa IV, praedecessor noster, cupiens subterfugiis delinquentium obviare, per quasdam suas in forma motus proprii editas literas, sub dat. Romae apud Sanctum Petrum, xII kalendas iunii, anno IV, inter alia, statuisset quod rei in contumaciam condemnati, ad suas defensiones faciendas admitti non possint, nisi infra sex menses, quoad faciendas videlicet, a die condemnationis; quo vero ad iam factas condemnationes, a die publicationis earumdem literarum computandos; per alias nostras, etiam in forma motus proprii, emanatas literas, die xx mensis iunii, pontificatus nostri anno primo, publicatas, terminum sex mensium huiusmodi ad annum prorogavimus, ac contumacibus huiusmodi defensiones, nonnisi post anni elapsi terminum, denegari debere decrevimus.

super praedictis

§ 1. Cumque, sicut accepimus, a non-Dubia exorta nullis ordinationem et dispositionem huiusmodi, nostramque et dicti praedecessoris in illis edendis intentionem variis calumniis eludere, et super earum sinistris interpretationibus agentes pro fisco et Camera Apostolica fatigare, et causas in longum protrahere et illas intricare, sententiarumque executionem evitare satagentibus, saepe in dubium verti contingat (licet ex verborum proprietate res clara sit) an scilicet tam sponte comparentes, de quibus loquitur motus proprius praefati

praedecessoris, quam etiam capti intra dictum tempus, indistincte admitti debeant ad faciendum suas defensiones, maxime stantibus in eodem nostro motu proprio appositis supra relatis verbis videlicet, ac contumacibus huiusmodi defensiones, nonnisi post anni elapsi terminum, denegari debere, quae indefinite prolata sunt et videntur posse comprehendere tam sponte comparentes quam captos: nihilominus, considerantes quod verba ipsa nihil aliud disponunt, quam prorogationem termini his quibus ex forma motus proprii praedicti praedecessoris denegari non poterat.

§ 2. Nos igitur, ad tollendum omne dubium et absurdum evitandum, quod capti quod captiliter et sponte comparentes paris essent con-pti infra annum, ditionis; necnon calumniis et aliis incon-absq. iussu Pavenientibus huiusmodi, quantum cum Deo pae, sed senpossumus, obviare, omnemque disputandi eos in contulatae, materiam tollere et in his opportune pro-legitimis praevidere volentes; necnon singularum lite- ditiis, executiorarum praedictarum ac indiciorum inqui- ni demandensitorum, processuum, condemnationum et sententiarum desuper formatarum et latarum ac formandarum et promulgandarum huiusmodi, aliorumque forsan latius exprimendorum tenores, continentias, formas et compendia, ac reorum, delictorum, criminum et excessuum ac poenarum huiusmodi, et iudicum nomina, cognomina, gradus et qualitates ac quantitates et loca pro plene et sufficienter expressis habentes et decernentes; necnon singulas praenarratas literas confirmantes et innovantes, motu simili etc., quod banniti et in contumaciam condemnati in poenam capitis et ultimi supplicii, si capti ad manus Curiae devenerint, per iudices ad novas sive alias defensiones faciendas, etiam intra dictum tempus non admittantur, nisi habita a nobis vel Signatura nostra desuper gratia speciali; nec literae ipsae, quae in eorum odium editae sunt, eis in aliquo suffragentur, aut illis se iuvare sive de-

Declaratio

fendere possint. Quinimmo quod iudices praefati sententias ipsas condemnatorias, tam in Urbe quam extra eam latas et ferendas, si tamen legitimis praecedentibus indiciis ad id inquirendum promulgatae fuerint, executioni realiter et corporaliter, suis loco et tempore congruis respective, totaliter et integre, contra sic captos demandent et demandari faciant, hac nostra perpetuo valitura declaratione declaramus et decernimus, et, quatenus opus sit, de novo statuimus et ordinamus, et ita mentis et intentionis nostrae fuisse et esse attestamur.

- § 3. Praeterea almae Urbis nostrae ge-Officialesque nerali gubernatori ceterisque iudicibus m omnious prædicta observent. ordinariis vel delegatis, in Romana Curia vel extra eam residentibus, quibuscumque, in virtute sanctae obedientiae, et sub indignationis nostrae poena, committimus et mandamus, districte praecipiendo per praesentes, quatenus huiusmodi nostram declarationem seu novam constitutionem et ordinationem, necnon ipsas praesentes et in eis contenta omnia et singula, in causis criminalibus seu mixtis ac aliis fiscum et Cameram Apostolicam illiusque interesse quomodolibet concernentibus nunc et pro tempore pendentibus quibuscumque, etiam si forsan aliqui capti nunc in carceribus detineantur, perpetuo inviolabiliter observari mandent et faciant et illi observent.
- § 4. Et ita et non aliter, in praemissis Decretam ir- omnibus et singulis, per quoscumque iuritans. dices et commissarios etc., etiam S. R. E. cardinales, ac Palatii Apostolici causarum auditores, sublata etc., iudicari, interpretari et definiri debere; irritum quoque etc. decernimus.
- rozatori ie
- § 5. Non obstantibus praemissis ac qui-Clausulae de- busvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutisque ac consuetudinibus provinciarum, civitatum, oppidorum et locorum quorumcumque, etiam iuramento,

confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, universitatibus, communitatibus et hominibus provinciarum, civitatum et locorum praedictorum ac etiam singulis praenominatis et aliis quibuscumque iudicibus etc., per nos et praedecessores nostros concessis et etiam iteratis vicibus innovatis, quibus omnibus etc., illorum tenores etc., hac vice latissime derogamus, ac stylo Palatii ceterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

§ 6. Volumus autem quod praesentis Sola signatura motus proprii, etiam absque data et regi-sufficit stratura, sola signatura sufficiat, et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula contraria non obstante.

§ 7. Eiusque transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscri- rum fides ptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus literis adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae seu literae desuper per breve nostrum expediri possint, et si videbitur, cum omnium et singulorum praenarratorum et expressorum aliorumque necessariorum specificatione et insertione et cum aliis clausulis opportunis et

Transumpto-

Placet, motu proprio. M. Datum Romae apud Sanctum Petrum, idibus septembris, anno vi.

consuctis.

#### XIX.

Exemptiones Ordinum Mendicantium pro eorum bonis et personis a solutione gabellarum et quarumcumque contributionum, onereque hospitandi milites 1

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Dum ad uberes, quos sacri Mendicantium Ordines in agro dominico quotidie

1 Aliam exemptionem generalem, pro omnibus monialibus et sororibus cuiuscumque Ordinis, a solutionibus et contributionibus huiusmodi, vide sup. in Pi IV const. vi, De statu, pag. 21.

Exordium.

faciunt, fructus attente respicimus, et attente considerationis indagine perscrutamur ipsorum Religionis sinceritatem et voluntariae paupertatis habitum, in quibus sub humilitatis spiritu devotum Altissimo praestant famulatum, dignum, quin potius debitum reputamus, ut illis ea libenter concedamus, per quae, semotis quibuslibet gravaminibus, promptiores eiusdem Altissimi inhaereant servitiis.

Ordinum Mendinimalibus.

§1. Hinc est quod nos, volentes eosdem Exemptiones Mendicantium Ordines et dilectos filios cantium a gabel- corum fratres et monacos, ceterasque perlis etc., pro co-rum personis, sonas, ac etiam moniales quaslibet eiusdem bonis, colonis, Ordinis sub illorum cura degentes specialibus favoribus et gratiis prosequi, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, quod ex nunc deinceps, perpetuis futuris temporibus, omnes et singuli Mendicantium Ordinum huiusmodi fratres, monaci et dilectae filiae in Christo moniales seu sorores, ac aliae utriusque sexus personae regulares ubilibet per totum christianum orbem diffusi et constituti, illorumque monasteria, coenobia, domus, conventus, ecclesiae, cappellae, oratoria et alia loca, etiam unita, ac membra et dependentia, necnon terrae cultae et incultae, possessiones, praedia, agri, et alia omnia et singula, mobilia et immobilia ac semoventia, et ubilibet ac in quibuscumque rebus consistentia bona, necnon eorum in dictis bonis laboratores, coloni, arrendatarii, locatarii et affictuarii, negotiorumque suorum gestores universi quomodolibet nuncupati, nunc et pro tempore existentes, in perpetuum, ab omnibus et singulis exactionibus, tam urbanis quam rusticis, necnon datiis, gabellis, pedagiis, vectigalibus, collectis, impositionibus et oneribus, ordinariis et extraordinariis, ac tam realibus quam personalibus, meris

gumento ac focolaribus; e quorum taxis, militumque hospitiis, ac alias quibuscumque nominibus nuncupatis, quavis auctoritate quomodolibet impositis et imponendis, et quae laicis ac aliis quibusvis quomodolibet imponi consueverunt et in futurum imponentur; ac ratione quarumcumque mercium et rerum, cuiuscumque generis vel qualitatis existentium, tam per mare et aquam dulcem, quam per terram, undecumque et quomodocumque pro tempore delatarum, necnon animalium quorumcumque mortuorum et vivorum, et quae alias quomodolibet et ex quavis causa, ac super quibuscumque rebus tam in alma Urbe nostra, quam extra eam ubilibet locorum exiguntur et in futurum exigentur; necnon a contributionibus et solutionibus in illis faciendis, ac tam pro victu et vestitu , quam quocumque alio usu suo tantum, ac tam emendo quam vendendo et alias quomodolibet negociando; necnon etiam a solutione quadrantis pro singulis libris carnium de animalibus, quae nunc et pro tempore ex armentis occidi contigerit, necnon etiam quae in suis aedibus, praediis et possessionibus privatim detinent et nutriunt; ac a contributione sumptuum et expensarum, quae aliquando pro pontibus, viis, aquaeductibus, muris, moenibus, aliisve machinis struendis et reparandis seu reficiendis; ac civitatum, terrarum et locorum quorumcumque fortificationibus, necnon etiam alias in omnibus et per omnia; ac tam in dicta Urbe, quam extra eam ubilibet, penitus et omnino liberi, immunes et exempti, ac liberae et exemptae, liberaque immunia et exempta sint et esse censeantur, ac pro talibus teneantur et reputentur. Quodque terrae, agri, possessiones et loca arativa, ut praefertur, in illis, quae aliquando pro pascuis animalium ad certum tempus reservantur, nullatenus umquam comprehenet mixtis, etiam subsidio triennali, et au- | dantur, nec comprehendi censeantur.

onere hospitandi milites.

§ 2. Ac etiam monasteria, coenobia Exemptio ab aliaque omnia regularia loca praedicta, pro quorumcumque militum, tam equitum quam peditum, hospitiis, quemadmodum magno cum nostro dolore hucusque in plerisque locis factum comperimus, nequaquam assignentur, nec assignari debeant.

pendi possunt.

§ 3. Et insuper quod fructus, redditus, Redditus eo- proventus, introitus et alia quaecumque Mendicantes et bona monasteriorum, coenobiorum et eorum procura-tores tantum e- aliorum locorum regularium praefatorum, xigi, et pro eo- ab aliis quam a syndicis et procuratoristentatione ex- bus religiosis fratribus, monacis et monialibus, aliisque personis praefatis exigi, illaque dumtaxat in beneficium loci, vel sustentationem ipsorum religiosorum fratrum et monialium expendi, nec per alios quoscumque quovis nomine censeantur, nec in alium quam praemissum usum converti seu expendi possint neque debeant, nisi de consensu superiorum illius loci, cui data vel consignata aut donata fuerint, quem alias spectabunt; nec etiam soli tutores aut curatores seu protectores, et alio nomine sanctesii, aut alias nuncupati, de eisdem bonis ullo modo disponere possint. Quodque id ipsum etiam de eleemosynis, oblationibus et quibuscumque aliis donativis intelligi et observari debeat, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo statuimus, ordinamus, volumus et declaramus.

emptionum.

- § 4. Necnon fratres, monacos, moniales Repetitio ex- ac alias regulares personas, corumque monasteria, coenobia, conventus, ecclesias, cappellas, oratoria et alia loca, ac terras, possessiones, praedia, agros et bona, necnon laboratores, colonos, arrendatarios, locatarios, affictuarios ac gestores praedicta, at praefertur, libera, immunia et exempta eisdem auctoritate et tenore facimus, ac fore et esse decernimus.
  - § 5. Mandantes propterea dilectis filiis modernis, et pro tempore existentibus Ca-

merae Apostolicae camerario, praesiden- sal Mendicantibus et clericis, ac commissariis, agentibus et officialibus quibuscumque, ut omni- per ministros R. bus et singulis, tam virorum quam mulierum monasteriis Mendicantium Ordinum huiusmodi existentibus, sub ditione nostra temporali mediate vel immediate constitutis, tantum sal, quantum pro eorum usu suffecerit, singulis annis, omni dilatione cessante, et contradictione remota, contribuere et assignare, ac contribui et assignari facere debeant realiter et cum effectu.

§ 6. Districtius etiam, in virtute sanctae Contravenienobedientiae, et sub indignationis nostrae tium poenae. ac excommunicationis maioris latae sententiae, duorum millium ducatorum auri de Camera, pro una basilicae S. Petri de Urbe et pro altera medietatibus singulis monasteriis et locis praesatis, quae molestari seu perturbari contigerit, irremissibiliter applicandorum, poenis, eo ipso, si et quoties contrafactum fuerit, incurrendis, inhibentes tam illis quam dilectis filiis legatis, vicelegatis, gubernatoribus, potestatibus, datiorum, gabellarum, onerum et aliorum praemissorum exactoribus, conductoribus, appaltatoribus, necnon quibusvis communitatibus et universitatibus , illarumque officialibus et personis, aliisque quibuscumque, ad quos spectat et quomodolibet spectabit in futurum, quatenus praemissa omnia et singula inviolabiliter et perpetuo observent, ac ab omnibus observari faciant; neque fratres, monacos, moniales et alias religiosas personas. aliosque supradictos super præmissis quomodelibet molestent et perturbent, neque permittant per quoscumque quomodolibet molestari sen perturbari. Et si quis contradicere, aut quovis modo contravenire praesumpserit, per mandatum executivum contra ipsum, cuiuscumque dignitatis, status, ordinis vel præeminentiae fuerit, ipso facto procedi.

§ 7. Et sic per quoscumque iudices et Decretum ir- commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inanc decernimus.

deputatio et facultates.

§ 8. Quocirca venerabilibus fratribus Executorum patriarchis, archiepiscopis et episcopis, sive eorum vicariis in spiritualibus generalibus, necnon dilectis filiis Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, ac abbatibus, prioribus, praepositis, decanis, archidiaconis, canonicis et capitulis, ac aliis quarumcumque ecclesiarum praelatis et personis, ubilibet et in quibuscumque regionibus, terris et locis existentibus, et aliis, ad quos quomodolibet spectat et spectabit, per praesentes motu simili mandamus quatenus ipsi et eorum quilibet, per se vel alium seu alios, praesentes literas, et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte fratrum, monacorum, monialium, aliarumque religiosarum personarum praefatarum fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra illos, et eorum singulos statuto, ordinatione, voluntate, declaratione, constitutione, deputatione, mandato, inhibitione, decreto aliisque praemissis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper per camerarium, praesidentes, clericos et commissarios Camerae huiusmodi necnon legatos, vicelegatos, gubernatores, collectores gabellarum et exactores praedictos, aut quoscumque alios ad aliquam solutionem, contributionem vel praestationem, praemissorum occasione, quomodolibet faciendam quovis modo cogi et compelli, aut alias contra praesentium teporem quomodolibet molestari, perturbari

aut inquietari. Contradictores quoslibet, et rebelles per praedictas aliasque opportunas censuras et poenas, appellatione postposita, compescendo; ac legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas huiusmodi incurrisse declarando, interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus sit, auxilio brachii saecularis.

Clausulae de-

§ 9. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii PP. VIII, praedecessoris rogatoriae. nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium non extrahatur, ac omnibus illis, quae in contrarium per quoscumque officiales et quosvis alios, ac praesertim per officiales civitatis nostrae Bononiensis et quosvis alios adducta sunt hactenus et deducentur in posterum, ac adduci et allegari possent necnon quibuscumque litibus et causis, tam in Romana Curia, quam extra eam ubilibet, ac coram quibuscumque iudicibus, etiam Palatii nostri causarum auditoribus, ac S. R. E. cardinalibus super praemissis inter quoscumque quomodolibet pendentibus, ac etiam instructis et ad sententiam deductis, vel etiam a sententia terminatis, nisi in favorem ecclesiae fuerint; et praesertim quadam lite inter huiusmodi regulares accives et communitatem dictae civitatis Bononiensis in Romana Curia pendente, quas et quam ac omnes processus et scripturas productas et producendas, ac registra et sententias ubivis comparentes et latas ac ferendas ad nos avocamus et penitus extinguimus, cassamus, annullamus et delemus, perpetuumque desuper silentium imponimus; necnon quibusvis apostolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis, editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, etiam contra exemptos quomodolibet editis et edendis, ac etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis illis et eorum singulis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis ac insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis in genere et specie, etiam motu simili, et ex certa scientia, etiam consistorialiter, et alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus in contrarium concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris die XXIX iulii MDLXVI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 29 iulii 1566, pontif. anno 1.

### XX.

Poenae contra receptantes homicidas, rebelles, grassatores aliosque huius furfuris homines 1.

## Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Indefessa pastoralis nostrae providentiae sollicitudo ad ea potissimum diligenter intendit per quae omnes christifideles, praesertim subditi et S. R. E. devoti et peculiares filii, quiete et pacifice vivere valeant, unde nos in his nostrae

1 Ex editione typis Bladi.

provisionis remedium libenter adhibemus, ac poenas adiicimus, ut si non pacis cupidine, saltem formidine poenae, mandata apostolica, ad ipsorum subditorum nostrorum tranquillitatem spectantia, debite serventur, et alias desuper disponimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque (sicut non sine gravi Nonnulli hoanimi nostri molestia nuper accepimus) micidas etc. rediversae Status Ecclesiastici et dominii que favebant. nostri temporalis personae, posthabitis et neglectis constitutionibus et mandatis, tam a nobis quam etiam aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris emanatis, homicidas, rebelles, latrones publicos, grassatores viarum, ac in poenam capitis bannitos, et alios facinorosos homines in suis locis receptare ac tenere, eisque diversimode favere, consiliumque et auxilium praestare non reformident, in non modicum apostolicorum mandatorum contemptum, plurimamque eorumdem subditorum nostrorum pertubationem et offensionem.

§ 2. Nos igitur, ad quos, pro universa- Qui hacc de lis nostrae administrationis munere, prae-bunt, patra-poems cipue pertinet inconvenientibus huius-confiscation.bomodi et scandalis, quae exinde quotidie tionis domorum proveniunt, omni diligentia nostra ob-lii cum familiis viare, in praemissis, quantum cum Deo puniantur; possumus, opportune matureque providere volentes, motu proprio, et ex certa scientia maturaque deliberatione nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, praeter alias, contra talia perpetrantes a nobis iam factas constitutiones, hac nostra perpetuo valitura sanctione et constitutione statuimus, ordinamus, volumus, decernimus et declaramus quod quicumque subditi nostri et ipsius Romanae Ecclesiae, cuiusvis status, gradus, ordinis, conditionis, nobilitatis et præeminentiae existentes, etiamsi barones, domicelli et feudatarii nostri fuerint, aliquos homicidas.

et perpetui exi-

rebelles, publicos latrones, grassatores viarum, ac in poenam capitis bannitos et quoslibet alios facinorosos homines, illorumque adhaerentes, fautores et complices, de cetero in suis locis receptaverint aut tenuerint, poenis confiscationis omnium bonorum, ac demolitionis domorum suarum, et exilii perpetui, una cum totis eorum familiis, ultra alias poenas tam in nostris, quam corumdem praedecessorum nostrorum desuper confectis literis contentas (quas contrafacientes eo ipso incurrere volumus), per dilectos filios gubernatores, officiales ac iustitiae ministros provinciarum, civitatum, terrarum et locorum, nobis et dictae Romanae Ecclesiae subjectorum (quibus, ut praesentes nostras literas omnino exequantur, sub indignationis nostrae poena, districte praecipimus) irremissibiliter afficiantur, plectantur et puniantur, afficique et puniri debeant.

mittantur.

§ 3. Qui vero praefatos homicidas, re-Qui vero hu- belles, publicos latrones, viarum grassacusque recepta-runt, in exilium tores, in poena capitis bannitos, et facifamilies norosos homines hucusque in locis suis receptaverint aut tenuerint, in exilium, una cum ipsorum familiis, ad varia loca, per ipsos gubernatores, officiales ac iustitiae ministros declaranda et statuenda (data per eos idonea cautione de huiusmodi exilio servando), mittantur et relegentur.

cedi potest per

§ 4. Decernentes praeterea super prae-Super his pro- missis procedi posse per accusationem, accusationem, declarationem, inquisitionem et alio quodelahonem, etc. vis modo; sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, in quavis causa et instantia (sublata cis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate), iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane quidquid secus a quoquam, quavis auctori-

Bull. Rom. Vol. VII. 60 tate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis, et etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, quibusvis, in genere vel in specie, quomodolibet concessis, confirmatis et saepius innovatis, quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio habenda esset, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides danda

transumptis. Clausulae.

§ 6. Ceterum, quia difficile foret etc.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam etc.

Datum Romae apud Sanctuni Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, decimo octavo kalendas septembris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 15 augusti 1566, pontif. anno 1.

#### XXI.

Revocatio facultatis quomodolibet concessae Graccis Latino ritu, et Latinis Graeco more celebrandi missas et divina officia 1

## Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Providentia Romani Pontificis plurimum circumspecta, nonnumquam ea,

1 Ad materiam celebrandi missas vide sup. const 1x. Cum primum, pag. 434. Alia autem de Graecis indicavi sup. in Pii IV constit. xc, Romanus, pag. 271.

Exordium

quae, certis suadentibus causis, per eius praedecessores gesta sunt, ex aliis non minus rationabilibus causis alterat et ad pristinum statum reducit, prout aequitas suadet, et in Domino conspicit expedire.

§ 1. Sane, cum ad notitiam nostram Revocatio ta- pervenerit quod nonnulli presbyteri, tam cultatum con-Graeci quam Latini, antiquum sanctae cis celebrandi Romanae Ecclesiae ritum, tam in cele-Latinis ritu Gra- bratione missarum quam aliorum divinorum officiorum, pervertere satagentes, diversas licentias et facultates missas et alia divina officia Graeci Latino more, ac Latini Greco ritu celebrandi ab Apostolica Sede vel eius legatis ac etiam maiore poenitentiario pro tempore existente, variis praetextibus, impetrarunt, illisque nampridem utuntur; hoc ab antiquo catholicae Ecclesiae instituto sanctorumque Patrum decretis deviare considerantes, propterea hunc abusum ab Ecclesia Dei extirpare et submovere volentes, omnes et singulas licentias et facultates huiusmodi hactenus, etiam motu proprio vel quorumvis, etiam imperatorum, regum et aliorum principum, contemplatione, et ex quibusvis causis, quomodolibet concessas, ac apostolicas et alias literas desuper confectas, illarum omnium tenores pro sufficienter expressis habentes, apostolica auctoritate, ex certa scientia, hac praesenti nostra perpetuo valitura constitutione, revocamus, cassamus, annullamus et irritamus, quibusvis presbyteris, tam Graecis quam Latinis, in virtute sanctae obedientiae et sub indignationis nostrae, ac perpetuae suspensionis a divinis, poenis, districtius inhibentes ne deinceps praesbyteri Graeci, praecipue uxorati, Latino more, et Latini Graeco ritu, huiusmodi licentiarum et facultatum aut alio quovis praetextu, missas et alia divina officia celebrare vel celebrari facere praesumant.

§ 2. Mandantes, in virtute sanctae obedientiae, omnibus et singulis venerabili- corum dioeces. bus fratribus nostris patriarchis, primati- publicari et obbus, archiepiscopis et episcopis quatenus constitutionem. in civitatibus et dioecesibus propriis præsentes nostras literas publicari et, sub praedictis et aliis sibi benevisis poenis, per quoscumque praelatos, capitula, clericos, fratres, superiores et personas quaslibet, inviolabiliter observari faciant. Contradictores quoslibet, auctoritate apostolica, compescendo.

Clausulae des

- § 3. Non obstantibus praemissis ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus rogatoriae. apostolicis, necnon ecclesiarum, monasteriorum, conventuum, domorum et aliorum locorum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis eisdem ecclesiis, monasteriis, domibus et locis, illorumque capitulis, conventibus, superioribus et personis ac Ordinibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam ad imperatorum, regum, reginarum, ducum et aliorum principum instantiam aut eorum contemplatione, etiam motu proprio et ex certa scientia, ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum tenores pro expressis habentes, specialiter et expresse derogamus, illaque, quoad praemissa, cassamus penitus et annullamus, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 4. Volumus autem quod praesentes Forma et efliterae ad valvas Beati Petri apostolorum fectus publicanprincipis et Cancellariae nostrae ac in acie Campi Florae publicentur et inter constitutiones extravagantes perpetuo valituras conscribantur. Et quia difficile foret praesentes ad singula quaeque loca

deferri, volumus et etiam declaramus quod earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii subscriptis ac sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides ubicumque adhibeatur, quæ praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

stitut. Pii IV.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimosexto, decimotertio kalendas septembris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 20 augusti 1566, pontif. anno 1.

## XXII.

Revocatio constitutionis Pii IV et innovatio alterius constitutionis Gregorii XI et Clementis VI super exprimendis gradibus propinquioribus in dispensationibus matrimonialibus impetrandis in diversis gradibus.

# Sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Pius divina providentia Papa V,

Attendens per quamdam constitutionem Enarratio con- dudum per felicis recordationis Pium Papam IV, Sanctitatis Suae praedecessorem, editam, qua cavetur quod in dispensationibus matrimonialibus, pro diversis consanguinitatis seu affinitatis, ex eodem stipite provenientibus, gradibus coniunctis, non remotioris solum, prout olim fieri solebat, sed etiam propinguioris graduum expressa mentio fieri debeat, alioquin dispensationes ac desuper confectae literae nullius sint roboris vel momenti, prout in dicta constitutione plenius continetur, a dispositione iuris communi et laudabili ac antiquo Romanae Curiae stylo nimium recedi ac favorem matrimonii debitum restringi.

> § 1. Volensque propterea iuri et stylo praedictis, necnon, piae memoriae Gre-

gorii XI et Clementis VI, Romanorum Pon- Revocatio et tificum etiam Sanctitatis Suae praede- innovatio (de qua inrubrica). cessorum, vestigiis inhaerendo, sacramento et libertati matrimonii, quantum cum Deo potest, favere, statuit et ordinavit quod de cetero in quibuscumque dispensationibus, quas pro matrimoniis contractis aut contrahendis inter viros et mulieres, invicem diversis prohibitis consanguinitatis et affinitatis aut mixtis, ex communi seu ab eodem stipite surgentibus, quicumque illi sint, dummodo primum quoquomodo non attingant, cum in eo Sanctitas Sua nunquam dispensare intendat, gradibus coniunctos, ab eadem Sanctitate Sua et pro tempore existente Romano Pontifice aut Sede Apostolica impetrari vel alias concedi contigerit, ac literis commissionibusque desuper, etiam locorum ordinariis, faciendis, gradus remotior attendatur trahatque secum propinquiorem, ac, ob id, sufficiat remotiorem tantum gradum exprimere, obtentis tamen postea super propinquiore literis declaratoriis, iuxta Gregorii et Clementis praedecessoris huiusmodi constitutiones, quas, quoad hoc, innovavit et inviolabiliter observari mandavit; dispensationesque seu dispensandi commissiones ac desuper confectas literas et processus habitos per easdem dispensatis, seu his cum quibus dispensari mandatur, propter proximioris gradus huiusmodi non expressionem, de subreptionis vel obreptionis vitio seu intentionis defectu notari non posse, sed in omnibus et per omnia suffragari, perinde ac si in literis seu commissionibus huiusmodi de proximiore seu utroque gradu specialis et expressa mentio facta fuisset.

§ 2. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, etiam sanctae Romanae lata. Ecclesiae cardinales, sublata eis quavis aliter judicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; ac quidquid secus super his a quocumque, quavis au-

Clausula sub-

Trid. sess. xxiv,

trim, quoad im-

gnationis spiri-

tualis

ctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decrevit.

Constitutione Pii praedecessoris huiusmodi ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Placet, publicetur et describatur. M.

Lecta et publicata fuit suprascripta regula Romae, in Cancellaria Apostolica, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimosexto, die vero Martis, vigesima mensis augusti, pontificatus praefati sanctissimi domini nostri Papae anno 1.

A. Lomellinus, custos. Publ. die 20 augusti 1566, pontif. anno 1.

### XXIII.

Declarationes concilii Tridentini, sess. XXIV, cap. II et IV, circa impedimenta cognationis spiritualis et affinitatis ex fornicatione, quoad matrimonia post confirmationem concilii contracta et de cetero contrahenda 1.

# Sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Pius divina providenția Papa V.

Ad cuius notitiam pervenit quod, cum Dubium circa in decretis sacri concilii Tridentini certae cap. ii concil. tantum personae enumerentur inter quas De Reform. ma-dumtaxat cognatio spiritualis deinceps conpedimenta co- trahatur, ab aliquibus revocatur in dubium an qui, ultra personas in dictis decretis enumeratas, quoquomodo cognatione spirituali, ante confirmationem dicti concilii, coniuncti erant, absque dispensatione apostolica, matrimonium, post dictam confirmationem, contrahere potuerint, ac hodie et de cetero contrahere possint, cum ante praedictam confirmationem id facere de iure minime liceret.

> 1 Huius concilii confirmatio habetur sup. m Pii IV constit. LXXX, Benedictus, pag. 244, ubi dixi de eius indictione, prosecutione et quo tempore illud ligare coeperit.

§ 1. Et insuper, cum in eisdem decretis Dubiam circa statuatur affinitatem, quae ex fornicatione cap. 17, quoad contrahitur, in illis solummodo attendi impedimen. afdebere, qui primo vel secundo affinitatis nicatione. gradu coniunguntur, ab aliquibus pariter dubitetur an matrimonia inter personas, quae, ante confirmationem dicti concilii 1, absque dispensatione apostolica, contracta, et quae deinceps contrahi contigerit, dirimi debeant.

§ 2 Sanctitas Sua, ad tollendum omne Declaratio pridubium, eos, qui, ante confirmationem mi dubii circa praedicti concilii, cognationem spiritualem contraxerunt, dummodo non sint ex personis in dictis decretis enumeratis, et inter quas tantum concilium voluit deinceps contrahi hanc cognationem spiritualem, matrimonii vinculo inter se, absque dispensatione aliqua, libere et licite copulari posse, ac matrimonia, etiam post confirmationem huiusmodi, absque dis-

§ 3. Et similiter matrimonia, post con- Declaratio prifirmationem concilii, absque dispensatione cap. IV apostolica sequuta el quae de cetero sequentur inter personas, quae, ante dictam confirmationem, affinitatem (infra tamen secundum gradum ex fornicatione provenientem) contraxerant, propter huiusmodi affinitatem dirimi non debere, sed valida et efficacia existere declaravit.

pensatione Sedis Apostolicae, inter eas iam

contracta valere, plenamque roboris fir-

mitatem obtinere.

§ 4. Sieque per quoscumque iudices et Decretum ircommissarios, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere ; ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decrevit.

Placet, publicetur et describatur. M.

Lecta et publicata fuit suprascripta regula Romae, in Cancellaria Apostolica, anno Incarnationis dominicae millesimo quin-

1 Cherub, addit tertio vel ulteriori huiusmodi affinitatis gradu coniunctae erant post confirmationem diete concilii, (R. T.)

gentesimo sexagesimosexto, die vero Martis, vigesima mensis augusti, pontificatus praefati sanctissimi domini nostri Papae anno 1.

A. Lomellinus, custos. Publ. die 20 augusti 1566, pontif. anno 1.

Sequitur alia declaratio circa impedimenta cognationis spiritualis.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Cum Illius vicem, licet minime suffragantibus meritis, geramus in terris, de cuius vultu prodit iudicium et vident oculi aequitatem, officii nostri debitam prosequimur actionem, sic obscuros sacrorum canonum sensus ita aperire studemus ut piis christifidelium mentibus nulla dubitandi occasio relinguatur.

iusdem dubii.

- § 1. Sane, licet ex eo quod in concilio Dubium se-Tridentino decretum fuerit cognationem dictum cap. 11. spiritualem inter eos tantum contrahi, qui suscipiunt baptizatum de baptismo ac baptizatum ipsum et illius patrem et matrem, necnon baptizantem et baptizatum baptizatique patrem et matrem, in reliquis personis, quae per antiquos canones, occasione cognationis huiusmodi, contrahere prohibebantur, omne impedimentum sublatum esse videatur, adhuc tamen ab aliquibus dubitari accepimus an saltem impedimentum cognationis spiritualis huiusmodi inter maritum vel uxorem suscipientis et baptizatum, necnon inter maritum vel uxorem suscipientis, patrem ac matrem baptizati vigeat, propterea quod prohibitum de uno coniuge, de altero etiam prohibitum esse videatur.
  - § 2. Nos, piarum mentium quieti et Declaratio e- matrimoniorum favori (quantum ex alto nobis permittitur) consulere volentes, a praecisis verbis concilii minime discedendum in praemissis esse censuimus. Et propterea nullum amplius impedimentum, ratione cognationis huiusmodi, sub-

esse decernimus et declaramus quominus inter dictos maritum vel uxorem suscipientis et baptizatum, baptizatique patrem et matrem et quascumque alias personas, tam ex parte suscipientis quam baptizantis et baptizati, in dicto concilio nominatim non expressas, matrimonium libere et licite contrahi possit, et ita ab omnibus iudicari debere mandamus atque statuimus.

- § 3. Decementes irritum et inane si Decretum irquid secus a quoquam, quacumque dignitate, auctoritate et potestate praedito, contigerit iudicari.
- § 4. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis, aliisque con-rogatoriae. trariis quibuscumque.
- § 5. Volumus autem quod praesentes Forma publiliterae in Cancellaria nostra Apostolica et sequitur. in acie Campi Florae de more publicentur et inter constitutiones perpetuo valituras describantur. Et quia difficile foret praesentes ad singula quaeque loca deferri, quod earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii subscriptis ac sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimosexto, quarto kalendas decembris, pontificatus nostri anno I.

Visum de Curia. Iacobus Barengus.

Anno a nativitate Domini millesimo Publicatio. quingentesimo sexagesimosexto, indictione nona, die vero nona mensis decembris, pontificatus sanctissimi domini nostri Pii divina providentia Papae V, anno eius 1, retroscriptae literae apostolicae affixae et publicatae fuerunt ad valvas Cancellariae Apostolicae et acie Campi Florae, ut moris est, per nos Antonium Clerici et Ioan-

nem Andream Rogerium, praefati sanctissimi domini nostri Papae cursores.

Stephanus de Olea, magister cursorum.

Sequitur alia declaratio circa impedimentum affinitatis et fornicationis

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad Romanum Pontificem spectat canonicas sanctiones, quae expressiorem sensum postulare videntur, re diligenter perspecta, ita declarare et alias providere ut omnis dubietas de piis christifidelium mentibus evellatur.

dum circa diconc. Triden.

§ 1. Sane, postquam ex eo quod Tri-Dubium secun- dentina synodus impedimentum affinitatis ctum cap. iv, ex fornicatione proveniens, per quod non solum matrimonium contrahi prohibetur, sed etiam postea factum dirimitur, ad cos tantum restrinxit, qui primo et secundo gradu coniunguntur, in ulterioribus vero gradibus statuit matrimonium postea factum non dirimi, a pluribus christifidelibus, ut accepimus, est dubitatum an, licet ın ulterioribus gradibus huiusmodi matrimonium contractum non dirimatur, adhuc tamen, iuxta antiquos canones, contrahi prohibeatur.

iusdem dubii.

§ 2. Et propterea, nos omnem ambi-Declaratio e- guitatem tollere et animarum tranquillitati ac matrimonii libertati, quantum cum Deo possumus, consulere volentes, declaramus et apostolica auctoritate decernimus nullum hodie impedimentum remanere, quominus in ulterioribus gradibus huiusmodi libere et licite matrimonium contrahi possit.

ritans.

§ 3. Et ita ab omnibus iudicari debere Decretum ir mandamus atque statuimus, decernentes irritum et inane si quid secus a quoquam, quacumque dignitate, auctoritate et potestate praedito, contigerit indicari, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis aliisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem quod praesentes Forma publiliterae in Cancellaria nostra Apostolica sequitur. et in acie Campi Florae de more publicentur, et inter constitutiones perpetuo valituras describantur; et quia difficile foret eas ad singula quaeque loca deferri, quod earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii subscriptis ac sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel

Nulli ergo etc.

ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum. anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimosexto, quarto kalendas decembris, pontificatus nostri anno 1.

Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimosexto, die vero decimanona mensis decembris, pontificatus sanctissimi domini nostri Pii divina providentia Papae V, anno eius I, retroscriptae literae apostolicae affixae et publicatae fuerunt Romae in valvis Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Floræ, ut moris est, per nos Ioannem Andream Rogerium et Camillum Cherubinum, cursores.

Stephanus de Olea, magister cursorum. Dat. die 28 nov. 1566, pontif. anno 1.

### XXIV.

Familiares sanctae Romanae Ecclesiae et aliorum praelatorum Romanae Curiae regalia vel stipendia non conventa ab eis vel corum hacredibus petere prohibentur; et ordo in satisfaciendis eorumdem creditoribus praefinitur 1.

1 Haec stipendia infra annum a die obitus debitorum et pro biennio tantam peti posse decrevit Paulus III in const. Lvi, Cum sicut, tom. vi, pag. 577. De consignatione annuli et ornamentorum cappellae, de quibus hîc agitur, vide Iulii III const. vii, Cum sicut, ibidem, pag. 417.

Publicatio.

# Sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Pius divina providentia Papa V,

constitutionis.

Accepto, ut asseruit, quod nonnulli Causa huius familiares reverendissimorum dominorum sanctae Romane Ecclesiae cardinalium, veluti parafrenarii, credentiarii, coqui, magistri stabuli, ita vulgariter nuncupati, et forsan alii, cuiuscumque sint nominis et ministerii, defunctis cardinalibus eorum dominis, consuetudinis, privilegii seu quocumque alio praetextu, in non modicam memoriae ipsorum defunctorum cardinalium ignominiam, parafrenarii videlicet mulas cum instrumentis et phaleris suis, et alii alia ipsorum cardinalium instrumenta et bona per ipsos familiares respective in eorum ministeriis teneri et exerceri solita, etiam invitis ipsorum defunctorum haeredibus et cardinalibus sive testamentorum exequutoribus ab ipso testatore, sive pro haeredibus ab intestato per constitutiones pontificias deputatis, etiam argentea et pretiosa sibi arripere et usurpare, ac pro illis plerumque etiam inter se rixari et digladiari consueverunt, cum magno totius Curiae scandalo et cardinalatus dignitatis opprobrio; et universi etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium parafrenarii, caudatarii, universitates et collegia inter se facientes, in novorum cardinalium creatione et obitu, et forsan aliis certis temporibus, ab eisdem novis cardinalibus et defunctorum haeredibus respective certas pecuniarum summas aut res alias, magna cum importunitate et temerarie, exigere et quodammodo extorquere sunt soliti.

§ 1. Volens tam scandalosorum abu-Prohibitio pe- suum occasionem tollere, omnes et sintendi regalia a cardinalibus vel gulas consuetudines et usus per praedieorum haeredi- ctos et alios quoscumque ipsorum cardinalium familiares et ministros, tam singulariter quam communiter et collegialiliter, ut praefertur, seu alias quomodolibet petendi, et exinde actiones et iuris quaecumque remedia allegari et exerceri solita penitus abrogavit et substulit; ac de cetero familiaribus ipsis, praedictorum occasione, nullum ius nullamque penitus actionem aut iuris remedium competere, neque eis aliqua ex bonis et pecuniis praedictis deberi, sed eos debere esse contentos suis salariis, si qua eis promissa fuerunt, et co amplius si defunctorum haeredibus aut cardinalibus praedictis respective aliquid familiaribus ipsis, sive ut singulis sive ut universis, aut alias, ex mera ipsorum hacredum et cardinalium liberalitate, dare placebit; irritumque etc. decrevit.

§ 2. Non obstantibus praetensis constitutionibus praedictis, et forsan per Ro-derogatio. manos Pontifices suos praedecessores et per se et Sedem Apostolicam, etiam iteratis vicibus concessis, confirmatis, approbatis et innovatis, privilegiis quoque etc., tenores etc., latissime extendentes

Apud Sanctum Marcum, in consistorio habito die Veneris, sexta septembris, millesimo quingentesimo sexagesimosexto.

Sequitur alia in praedictis constitutio.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cupientes litium anfractibus, qui post Familiates non obitum sanctae Romane Ecclesiae cardi-dem non connalium et aliorum quorumcumque praelatorum in Romana Curia decedentium inter eorum creditores oriuntur, dum se unu. quirque altero potiorem contendit, dum aliqui, praetextu mercedis et regaliarum, alios creditores praecedere conantur, quo fit ut saepenumero pauperrimi, qui eorum substantiam bona fide crediderunt, non tantum debita satisfactione defraudentur, sed etiam longis et periculosis litibus, gravissimo cum eorum impendio, defatigentur, hac perpetuo valitura

constitutione sancimus ut, defunctis in Romana Curia tam sanctæ Romanae Ecclesiæ cardinalibus, quam patriarchis, archiepiscopis, episcopis, Camerae Apostolicae clericis, sacri Palatii Apostolici auditoribus, referendariis, maioris praesidentiae abbreviatoribus et aliis quibusvis praelatis, nullus super eorum bonis mercedem petere possit in praeiudicium creditorum, nisi evidenter appareat quod sub certa constituta mercede ad servitium huiusmodi accessisset.

Servetur bul-Bank III an stitutionis felicis recordationis Pauli tertii la Pauli III, cit. in nota ad ru-super hoc concessa, quam (quatenus opus bricam.

sit) innovamus. § 2. Similiter eorundem cardinalium et Regalia non praelatorum familiares abstineant a pedecreto prace- titione regaliarum, cuiuscumque generis, iuxta formam decreti, de fratrum consilio, de mense septembris proxime praeteriti super hoc editi.

§ 1. Et ut etiam servetur forma con-

omnibus;

§ 3. Porro in satisfactione creditorum Camera pro an-dictorum cardinalium et praelatorum in la praeferatur Romana Curia decedentium talis ordo servetur ut, post consignationem annuli et ornamentorum cappellae dilecto filio Camerae commissario (respectu cardinalium), in primis et ante omnia satisfaciendam.

§ 4. Prior causa sit eorum, qui pro usu Creditores po- dictorum cardinalium et praelatorum eostea pro ciba-rumque familiae res cibarias dederint.

§ 5. Secunda eorum, qui res vestiarias Successive et ad usum corporis ipsorum, non autem ad ornatum vel ad pompam, necessarias subministraverint. Quandoquidem ex causis huiusmodi creditores ut plurimum sint pauperes vel mercatores, qui pro illis advehendis innumera pericula subeunt, et sine illis praefati cardinales et praelati statum eorum dignitatis usque ad obitum minime sustentare potuissent, et requisiti, utique verisimiliter omnem honestam obligationem, etiam cum iuramento et in forma Camerae, contraxissent.

§ 6. Tertia vero causa sit praefatorum mercenariorum, quibus certa constituta deinde, quae merces appareat. Quibus satisfactis, in ce-mercede. teris servetur ius commune. Quod non tantum in futuris, sed etiam in pendentibus negociis focum habere decernimus, etiam si ex alia causa creditores instrumenta et obligationes, etiam in forma Camerae, habeant.

§ 7. Quo circa dilecto filio Curiae cau- Executor bulsarum Camerae Apostolicae auditori nunc lae deputatur auditor Cam. et pro tempore existenti, tenore praesentium, committimus et mandamus quatenus praemissa omnia et singula per haeredes et testamentorum executores et ceteros, ad quos pro tempore spectabit, etiam per censuras ecclesiasticas et poenas, etiam pecuniarias, et alia iuris et facti remedia opportuna inviolabiliter observari faciat.

§ 8. Constitutionibus et ordinationibus Contraria tolapostolicis, ac quibusvis privilegiis, obligationibus in forma Camerae concessis, ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Placet, motu proprio. M.

Sequitur declaratio quoad aromatarios.

# Pius Papa V, motu proprio, etc.

§ 1. Quia, sicut accepimus, a nonnullis Dubitatio quodubitatur an praemissus motus proprius in ea parte qua creditores occasione cibariorum ceteris, etiam anterioribus et habentibus hypothecam, praeferuntur, extendatur vel contineat aromatarios, qui, occasione suorum aromatum et aliarum mercium ad exercitium eorum spectantium, creditores existunt.

§2. Nos, dubitationem hiusmodi tollere Declaratio d. cupientes, animadvertentes quod illorum dubitationis. merces ad victum quotidianum necessariac non existunt, sed potius pro deliciis inserviunt, aut pro medicamentis, quorum occasione magnum sibi quaestum

Mercenarii

An. C. 1566

parant, et nihilominus speciali privilegio sunt muniti, cuius vigore concurrunt cum obligatione in forma Camerae. Propterea declaramus dispositionem supradictam aromatarios, quoad medicinalia et expensas funerum, non comprehendere, nec eos qui fuerunt de eorum credito satisfacti, praestito iuramento de restitutione prioribus et potioribus, cum non teneantur illud servare, ex quo non vergit in dispendium salutis aeternae.

Fiat, motu proprio. M.

### XXV.

Iurisdictio consulum artis agriculturae Urbis cognoscendi causas rerum ad artem spectantium inter quascumque personus, et confirmatio statutorum eius.

# Pius Papa V, motu proprio, etc.

Exordium.

Pia devotio et assidua cura et diligentia, quas dilecti in Christo filii consules et collegium nobilis et antiquae artis agriculturae Urbis erga nos et sanctam Sedem Apostolicam almamque Urbem nostram indesinenter exhibent, nos inducunt ut quae ad dicti collegii conservationem et augmentum fore dignoscimus, liberaliter et proprio motu concedamus.

tutorum editio

- § 1. Cum igitur dilecti filii praedicti Novorum sta nuper antiquissima eorum statuta, id usu exigente, emendaverint et suppleverint, multaque etiam de novo, quae ad necessariam dicti collegii ac iurisdictionis consulum ipsius collegii conservationem et augmentum necessaria visa fuerunt, statuerint et addiderint, quae omnia diligenter inspici et emendari mandavimus, prout inspecta et emendata fuerunt.
- § 2. Nos igitur, attendentes quod opera, Commendatio cura, diligentia et impensa praedictorum nobilis artis a-griculturae Ur- dilectorum filiorum, Deo optimo maximo favente, factum est ut civitas nostra, quae retroactis temporibus mari invecto et un-

Bull. Rom. Vol. VII.

dique perquisito frumento indigebat, nostris felicissimis temporibus non solum frumento abundet, sed etiam, quod plus est, vicinis et exteris, terra marique, iam agri Romani frumentum subministrari possit, prout saepissime subministratum fuit; et, quod non minus est, aer nostrae almae Urbis, ex assidua agrorum cultura, silvarum et nemorum extirpatione, palustriumque locorum exsiccatione, factus est tutior, clementior et salubrior; et considerantes quod qui agrorum culturae incumbunt, non debent litibus et per diversa tribunalia trahi, ne forte a cultura, propter lites, dum forum prosegui cupiunt, retrahantur; ac etiam attendentes quod de rebus spectantibus ad artem, nullus magis quam ipsi de arte cognoscere et terminare valent; cupientesque dictum collegium, illiusque consules et eorumdem iurisdictionem amplioribus gratiis et favoribus prosequi, eosdem dilectos filios a quibuscumque censuris, ad effectum validitatis praesentium, absolventes et absolutos fore censentes.

- § 3. Motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis ple- statutorum nitudine, statuta praedicta, sicut predictum est reformata et emendata et suppleta, tenore praesentium approbamus, confirmamus et homologamus, eisdemque nostrum et Sedis Apostolicae robur adiicimus.
- § 4. Eague auctoritate praedicta inter Iurisdictio dohomines de arte praedicta, deque rebus minorum conspectantibus ad artem, iuxta eorumdem artis statutorum declarationem, cuiuscumque status, gradus et conditionis existant, etiamsi clerici et curiales Romanam Curiam sequentes, aut quocumque alio privilegio muniti existant, servari volumus et mandamus, eosdemque dictis consulibus eorumque iurisdictioni, pro rebus spectantibus ad artem, suppetimus, subiicimus et submittimus.

Confirmatio

§ 5. Et sic per quoscumque iudices, tam Decretum ir ordinarios quam delegatos, iudicari, deritans. cerni et definiri volumus et mandamus, sublata aliter iudicandi et interpretandi facultate; irritum quoque et inane decernentes quicquid in contrarium contigerit attentari. Volumus autem quod de subreptione et obreptione aut intentionis defectu praesentis nostri motus proprii quovis modo opponi non possit, attento quod motu proprio.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac Clausulae de- quibuscumque privilegiis et indultis, etiam rogatoriae. quibusvis personis ac iudicibus, ordinariis sive delegatis, etiam dohaneriis almae Urbis, respectu affidatorum damnum dantium in segetibus et casalibus Urbis, per nos et quoscumque Romanos Pontifices editis, quorum omnium privilegiorum et indultorum tenores hie pro sufficienter expressis, perinde ac si de verbo ad verbum inserta et expressa forent, haberi volumus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Et quod praesentium sola signatura Sola signatu sufficiat et ubique fidem faciat, attento ra sufficit. quod in Urbe.

> Fiat, motu proprio. M. Datum Romae apud Sanctum Marcum, quinto idus septembris, anno I.

Dat. die 9 sept. 1566, pontif. anno 1.

#### XXVI.

Sclavi baptizati ad conservatores almae Urbis pro libertate confugientes, libertatem consequentus et cives Romani efficiuntur 1.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Dignum et rationi congruum esse vi-Exordium detur ut ea, quae ex veteri instituto of-

> 1 Hoc prius statuit Paulus III, sed postea revocavit. Eius ergo constitutiones uti otiosas ponere nolui, stante hac postrema piaque dispositione.

ficium Senatus Camerae Urbis et ipsius conservatores consueverunt, vel alias illis concessa existunt, munimine apostolicae superioritatis in posterum roborentur et in usum, si adhuc non existant, reducantur.

§ 1. Nos siquidem qui, etiam in minoribus constituti, semper et continue Ro-reintegravit fa-cultatem conmanum populum paterno dilectionis amore servatorum Urprosecuti sumus, et ipsius privilegia, ea donandi mancimaxime quae christiano populo necessa- pia ad cos pro ria et utilia esse videntur, confirmare gientia. consideramus, felicis recordationis Pauli Papae III, praedecessoris nostri, qui, per suas în forma brevis literas, ipsos conservatores et populum in facultate et privilegio mancipia quaeque, sclavos vulgariter nuncupata, quae baptizata et christiana prius facta fuerint, ad Senatus Camerae ipsius Urbis officium ac illius conservatores pro eorum libertate confugientia, prout ex veteri consuetudine hactenus, ut ipse praedecessor narraverat, conservatores praefati, tum ex speciali privilegio pontificali, tum imperiali potestate, ab aspero servitutis iugo liberandi facultatem habuerant, etiamsi lapsu temporis deperdita fuissent, reintegravit, vestigiis inhaerendo.

§ 2. Motu simili et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis ple-eamdem faculnitudine, eosdem conservatores pro tem- mat, pore existentes speciali favore prosequentes, ac literas apostolicas Pauli praedecessoris, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro expressis habentes, illasque in totum, iuxta illarum tenorem, confirmantes, ipsos conservatores ac officium Senatus Camerae Urbis in iurisdictionem, facultatem et potestatem mancipia quaecumque sub iugo servitutis quomodolibet alligata, ad huiusmodi Senatus Camerae Urbis officium pro tempore existens ac ipsius Urbis conservatores confugientia, ac libertatem acclamantia, per eosdem

Paulus III bis, libertate

conservatores libertate donari, et Romani cives liberique homines effici possint, prout ipse Paulus praedecessor reintegraverat, reintegramus, ac, pro potiori cautela, de novo damus, concedimus et gratiose impartimur. Itaque mancipia seu sclavos eadem, quae ab cisdem in posterum liberabuntur, pro liberis hominibus et Romanis civibus in omnibus et per omnia ubique haberi, teneri et reputari debere: dantes et concedentes eisdem mancipiis, sic ut praefertur ab eisdem conservatoribus liberatis, facultatem in iudiciis contra quascumque personas standi, contrahendi, testandi et alia faciendi, quae ceteri cives Romani, liberi homines facere consueverunt et faciunt, et ea in omnibus et per omnia haberi et libera esse decernimus, volumus et mandamus; ac ex nunc, prout ex tunc et e contra, omni iuri cuiuslibet, statutorum, consuetudinum et aliorum contrariorum rigore penitus reiectis, liberamus.

11 mandat.

§ 3. Et sic in praemissis omnibus per Et ita iudica- quoscumque, tam ordinarios quam delegatos, etiam quacumque iurisdictione fungentes, iudices et personas, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, sententiandi et definiendi facultate, potestate et auctoritate, iudicari, sententiari et definiri debere; ac quicquid secus, scienter vel ignoranter, contra praesentium tenorem fieri et attentari contigerit, irritum et inane decernentes.

rogatoriae.

§ 4. Non obstantibus motu proprio et seu Clausulae de- literis forsan desuper per viam decreti vel alias per dictum Paulum praedecessorem, sub datum Romae apud Sanctum Petrum, v idus novembris, anno pontificatus sui quintodecimo, supradictarum suarum literarum in forma brevis, etiam forsan ad instantiam dicti populi Romani decretis, derogatoriis, ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Urbis, etiam iuramento,

confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, reformationibus et decretis, ac quibusvis privilegiis, indultis et literis apostolicis, in genere vel in specie, per quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros, tam sub plumbo quam in forma brevis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam irritantibus, et aliis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, tenores illorum, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac omnibus illis, quae dictus praedecessor voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem quod sola signa- sola signatura tura praesentium sufficiat et ubique, in sufficit. iudicio et extra, fidem faciat, regula contraria non obstante; seu, si videbitur, literae desuper per breve nostrum seu sub plumbo aut alias, prout melius videbitur, expediri possint.

§ 6. Et quoad illos servos dumtaxat, Declaratio pro qui antea, ut praesertur, sacro baptis-mancipiis baptimatis lavacro mediante, christiani facti fuerint et non de alio.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, v idus septembris, anno 1.

Dat. die 9 sept. 1566, pontif. anno 1.

#### XXVII.

Iurisdictio vicarii Papae circa obligationes et contractus initos in forma Camerue Apostolicae, quoad loca pia et personas ecclesiasticas in Urbe 1

### Pius Papa V, metu proprio, etc.

Considerantes varia dispendia et incom-Causa huius moda, quae ecclesiis, monasteriis et aliis constitutionis.

1 De hac iurisdictione adnotationes vide in constit. xvii Pauli III, Licet, tom. vi, pag. 247.

piis locis illorumque rectoribus, abbatibus, archipresbyteris, prioribus, praepositis et aliis beneficiatis in alma Urbe consistentibus inferuntur, si ad diversa tribunalia Urbis evocari et proprium vicarii nostri in dicta Urbe tribunal deserere cogantur, et ob id saepe iura et instrumenta, monimenta et scripturae bonorum eisdem ecclesiis, monasteriis et locis piis deperduntur, in detrimentum eorumdem.

carii in obligaralibus.

§ 1. Idcirco, indemnitati eorum consu-Iurisdictio vi-lere, prout teneniur, et occurrere volentionibus came tes, per facultatem et potestatem dilecto filio Alexandro Riario, causarum Camerae Apostolicae auditori, per felicis recordationis Pium Papam IV, praedecessorem nostrum, sub variis concessionibus concessam et attributam, quarum omnium tenores hic pro sufficienter expressis, etiam cum illarum datis, haberi seu inseri posse volumus et decernimus, potestati et iurisdictioni dilecti filii nostri Iacobi tituli S. Mariae in Cosmedin presbyteri cardinalis, nostri in alma Urbe eiusque districtu vicarii generalis, circa personas ecclesiasticas, loca pia, illorumque bona, quae iurisdictioni praefati vicarii subsistunt, etiam si inter contractus cum solita obligatione in forma Camerae seu Ripae et Ripettae intervenerint, aliquod praeiudicium factum non fuisse; sed quod idem vicarius cardinalis, in omnibus et per omnia, procedere possit, quoad personas et bona praefata, prout ante eum ceteri vicarii pro tempore, quondam Franciscus Albericus et alii eiusdem Camerae auditores praedecessores in dicto auditoriatus officio tunc fungebantur, procedebant, tenore praesentium, auctoritate apostolica, declaramus; et sic per quoscumque etc., sublata etc.; irritum quoque etc.

§ 2. Solamque praesentis nostri motus Sola signatu- proprii signaturam, in iudicio et extra, etiam absque illius registratura, fidem I sup. in constit. xxv, pag. 481.

facere, regula contraria non obstante, decernimus.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis et facultatibus et indultis, eidem auditori Camerae concessis, ceterisque contrariis nequaquam obstantibus.

Placet, motu proprio. M. Datum Romae apud S. Marcum, pridie idus septembris, anno 1.

Dat. die 12 sept. 1566, pontif. anno 1.

#### XXVIII.

Privilegia pro exercentibus artem agriculturae in districtu almae Urbis, et framenta ac blada afferentium ad eam; prohibitioque eos impediendi, vel illa ultra usum necessarium suae familiae emendi 1

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cupientes, pro commisso nobis apostolico munere, omnibus regimini ac curae nostrae subjectis populis non modo spiritualia fideliter, ut debemus, dispensare, sed in témporalibus etiam, quantum cum Deo possumus, salubriter providere, nullam praetermittimus diligentiam pro pauperum, qui sub hoc nostro temporali gubernio vivunt, sublevandis necessitatibus, ac potentiorum oppressionibus propulsandis.

§ 1. Hinc est quod, cum ad rei fru- Causae huius mentariae negotium, quod praecipua pro constitutionis. eorumden pauperum substentatione et victu cura eget, animum nostrum intendimus, summopere nobis laborandum cognoscimus, ut fraudibus, quae in annona a ditioribus fiunt, quo carius eam vendant, omni studio ac diligentia provideatur. Intelligentes itaque, non sine animi nostri molestia, divites ipsos ac

1 Privilegium fori dedit eisdem idem Pontifex

Exordium.

potentes non modo propria ipsorum frumenta bladaque, quae ex praediis suis propriaque agricultura colligunt, in horreis recondere, ac conclusa supprimere, et donec illorum pretium pro eorum avaritia adauctum conspiciant, ab omni prorsus venditione abstinere, verum etiam a laboratoribus operariisque propriis, ac etiam subditis (si barones sint) illud vili pretio comparare, donec tantam undique tritici copiam cumularint, ut pauperes, qui aliunde frumentum venale non reperiunt, necessitate ducti, ab eisdem divitibus et baronibus eo pretio emere cogantur, quod venditorum ipsorum avaritia affectaverit: quinimmo eos etiam, qui ad Urbem hanc nostram, quo undique ex omnibus mundi partibus Christi fideles confluent, frumenta bladaque praedicta importare cupiunt, omni via et ratione impedire ac retardare praesumunt, contra Summorum Pontificum praedecessorum nostrorum decreta ordinationesque, et in maximum etiam animarum suarum periculum.

prohibit. Clementis VII

§ 2. Nos, praemissis remedium aliquod Approbatio opportunum adhibere oninino volentes, in primis divites praedictos omnes ac barones hortamur in Domino et monemus ut, Dei largitatem in se ipsos agnoscentes, pauperibus benigniores in posterum sese praebeant, atque huiusmodi detestabili frumentario quaestu prorsus abstineant, memores scriptum esse quod qui abscondit frumenta maledicetur in populis, benedictio autem super caput vendentium. Quod si propria frumenta, quae ipsis ultra usum eorum supersunt, debitis temporibus, prout certe deberent, vendere detrectant, at saltem ab alienorum emptione et illicita negociatione abstineant, et quam Dei benignitas populis fertilitatem anni concedere dignatur, eam ipsi invidiose perturbare non praesumant.

mentorum, quam ab impediendo subditos eorum, aliosque ad urbem Romam frumenta bladaque omnia deferentes in posterum non abstinuerint, sciant se poenas in constitutionibus Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, præcipueque Clementis VII, pro abundantia rei frumentariae et agriculturae exercendae, anno a nativitate Domini nostri moxxiv, decimo kalendas martii, editis, incursuros, quas quidem praedecessorum nostrorum dispositiones praesenti nostra perpetuo duratura constitutione in hac parte innovamus.

§ 3. Declarantes insuper omnes, cuius- Declaratio dicumque generis, qualitatis et conditionis nus fuerint, qui frumentum aliaque blada, ultra usum familiae suae, animo et intentione illa carius vendendi, emunt, sine licentia in scriptis ab ordinario annonae pro tempore obtenta, quam tamen rationabili de causa tantum et gratis omnino concedi volumus, non modo poenas amissionis ipsius frumenti et bladorum et alias pecuniarias ab ipso ordinario pro tempore impositas incursuros, sed etiam Dei omnipotentis maiestatem summopere laesuros, graviterque in eo peccaturos. Barones vero et alios dominos terrarumque universitates, omnesque alios nobis et sanctae Sedi Apostolicae mediate vel immediate subiectos, cuiuscumque status aut conditionis extiterint, etiam si episcopali, metropolitana, patriarchali et cardinalatus etiam dignitate praefulgeant, qui subditorum suorum .frumenta aliaque blada, ultra usum et necessitatem suam et familiae suae, emerint; quique accedentes ad Urbem cum frumentis aliisque rebus ad victum necessariis, directe vel indirecte, impediunt vel remorantur, poenas in dicta Clementis septimi praedecessoris nostri constitutione expressas incursuros, videlicet privationis feudorum, Quod si tam a praedictis emptionibus fru- I suspensionis, excommunicationis et interdicti, iuxta tenorem et formam praedictae constitutionis aliarumque in ea expressarum, quas in hac parte per praesentes nostras innovamus, et earum tenores hic pro sufficienter expressis haberi volumus.

ferentium blada lutione vectigalium et alio rum onerum

§ 4. Ut vero facilius commodiusque Exemptio de- omnes possint ad Urbem hanc nostram ad Urbem a so- frumenta bladaque libere convehere, eos, ut praefertur, dicta de causa ad Urbem accedentes, ab omni pedagio, gabella aut onere quocumque, pro dicti frumenti bladorumque comportatione, eximimus ac liberamus, immunesque et exemptos esse ac fore perpetuo declaramus.

quidquam ab eis exigendi

§ 5. Mandantes oninibus tam universi-Prohibitio tatibus terrarum quam gubernatoribus, rectoribus aliisque dominis, nobis ac sanctae Sedi Apostolicae mediate vel immediate subjectis, quocumque titulo vel dignitate praefulgeant, ctiamsi S. R. E. cardinales existant, ne, praedictorum frumentorum aliorumque bladorum ad Urbem venientium occasione, quicquam solvi ab ipsis vectoribus faciant, aut quoquomodo in civitatibus, terris ac locis regimini eorum subiectis dicta de causa solvi permittant aut patiantur, sub poenis supradictis aliisque arbitrio nostro declarandis.

eorumdem 'ne stando et rede-

§ 6. Volumus etiam quod venientes Privilegium ea de causa ad Urbem, videlicet ad frumolestentur pro menta bladaque praedicta convehenda. eorum debitis, tuti omnino sint ab omnibus civilibus exebus, veniendo, cutionibus, tam pro eorum debitis, quam undo ab Urbe pro cameralibus quibuscumque exactionibus et repraesaliis quacumque de causa et contra quoscumque decretis seu decernendis. Irritum et inane decernentes quidquid contra et adversus praedictos seu eorum animalia et res, quas secum praedicta de causa detulerint, tam in accedendo ad Urbem ibique commorando per biduum, ad effectum vendendi ea quie attulerint, quam etiam in redeundo ad

vel quoquomodo attentatum fuerit; inhibentes omnibus cuiuscumque generis executoribus seu Curia ministris ne prædictos dicta de causa ad Urbem accedentes ibique, ut praesertur, commorantes seu inde discendentes molestare praesumant, sub pænis arbitrio praefecti annonae pro tempore infligendis.

§ 7. Eos etiam qui agriculturam ipsam, pro communi bono laudabiliter intra XL ericulturam ne ab Urbe milliarium exercent, dignis favo- molestentur pro ribus et privilegiis prosequi volentes, tam lunt, seminant messium quam seminum tempore, dum frumenta scilicet colligendo vel seminando tritico verisimiliter occupantur, ab omni supra dicta executione, etiamsi ex obligatione in forma Camerae processerit, tutos omnino ac salvos fore et esse declaramus, dummodo aliunde quam ex agricolturae fructibus solvere non possint.

§ 8. Boves vero aratorios omniaque in- Boves aratorii strumenta ad agriculturam necessaria, non tis capi non desupradictis temporibus tantum, sed per-bent, et in tapetuo, pro quavis civili obligatione, au-non ferri aut alia ratione impediri prohibe- gaudent prisimus. Declarantes insuper in tacitis quibus-legis bonorum dotalium. cumque hypothecis, a quacumque, quavis de causa, inductis, praedictos boves aliaque instrumenta praedicta minime comprehensa fore; et in summa praedictis rebus agriculturae inservientibus, tamquam commoditatis, immo necessitatis publicae, instrumentis, omnia privilegia concedentes, quae bonis dotalibus de iure concessa esse reperiuntur. Sicque per quoscumque iu-

§ 9. Quae omnia, quo fidelius ab omnibus observentur, volumus dilectos filios nostros Ludovicum Simonetam, Marcum Antonium Amulium, et Vitellotium Vitellium, camerarium, S. R. E. cardinales, ea quae ipsorum gravitatem et virtutem decet diligentia curare. Dantes eis in præmissis plenam et omnimodam facultatem eorum solitam habitationem, executum et eam, quam no: ipsi habemus, potesta-

dices etc.; irritum et inanc etc.

henduntur, et

Excentarum

tem, pro praemissorum executione observantiaque, cum potestate declarandi et decidendi si quid in praesenti nostra constitutione, declaratione aut definitione egere videbitur.

§ 10. Non obstantibus constitutionibus Clausula de- et ordinationibus apostolicis, necnon Urbis, terrarum, oppidorum et villarum quarumcumque, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, reformationibus et decretis; privilegiis quoque et indultis apostolicis, communitatibus, universitatibus, baronibus ac aliis praefatis a dicta Sede Apostolica vel a nobis forsan concessis, quae eis, quoad præmissa, nolumus suffragari; necnon pactis et conditionibus ac omnibus aliis, quae dicti praedecessores voluerunt non obstare, contrariis quibuscumque.

- § 11. Ceterum, ne de praemissis quem-Iussio publi- quam dubitare contingat, volumus quod praesentium literarum tenor per omnia loca publicari debeat, ipsaeque literæ sic publicatae perinde arctent omnes quos concernunt ac si singulis eorum personaliter intimatae fuissent.
- § 12. Volumus autem quod praesentis Sola signatu- nostri motus proprii sola signatura suffira sufficit. ciat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula sen constitutione apostolica contraria non obstantibus.

Placet, motu proprio. M.

Die xi octobris mdlxvi admissa est hæc cedula motus proprii ex decreto Cameræ Cam. Apost. et registrata libro secundo signaturarii sanctissimi domini nostri Papae apud me notarium, folio cxIII.

Hieronymus De Tarano.

Annoa nativitate Domini MDLXVI, ind. IX. die vero xx mensis octobris, pontificatus sanctissimi patris et D. N. D. Pii Papæ V anno I, infrascriptae literae apostolicae affixae fuerunt ac publicatae in acie Campi Floræ, ac valvis Cancellariæ Apostolicæ, ut |

moris est, per nos Franciscum Sottocasa et Nicolaum de Matthaeis, cursores. Philibertus Chappuis, magister cursorum. Adm. die 11 octob. 1566, pontif. anno 1.

#### XXIX.

Quod mulieres, etiam praetextu cuiusvis privilegii, facultatis aut licentiae, ingredi non possint (exceptis casibus hic expressis) monasteria et claustra cuiuscumque Ordinis regularis.

#### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Regularium personarum quae, relicto saeculo, Dei se obseguio dedicarunt, pro commisso nobis officio, quieti consulere cupientes, ad ea removenda, quae religiosum earum propositum impedire possunt, curam nostram libenter intendimus, ut nulla re, quæ eas a divino cultu avocet, præpeditae, secundum Ordinum suorum regularia instituta et decretum sacri Tridentini concilii, tranquillis mentibus gratum Altissimo impendere possint famulatum.

> Causa huius constitutionis.

Exordium.

- § 1. Quia igitur et Carthusiensium Ordinis et aliorum regularem vitam professorum quies non parum solet, sicut accepimus, perturbari, propterea quod mulieres, modestiae matronalis oblitae, domos ac monasteria eorum, contra ipsorum instituta, praetextu confessionalium aut aliarum literarum apostolicarum, ingredi audeant, ipsis etiam abbatibus, praepositis, prioribus et aliis praesidentibus aliquando recurantibus et renitentibus, non sine magna eorum molestia, nec sine gravi aliquorum etiam offensione ac scandalo, si quando admitti nimis facile videantur.
- § 2. Huic rei providere volentes, motu proprio et certa scientia ac de apostolicæ centiarum. potestatis plenitudine, omnes et singulas facultates ac licentias ingrediendi monasteria ac domos Carthusiensium et alio-

Revocatio li

rum quorumcumque regularium Ordinum, 1 etiam Mendicantium, mulieribus, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, et quacumque dignitate ac præeminentia praeditis, etiam comitissis, marchionissis, ducissis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, et cum quibuscumque, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus decretis, ab Apostolica Sede quomodocumque concessas, quarum tenores, perinde ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, haberi volumus pro expressis, tenore praesentium, revocamus, et cassas, irritas et inanes esse decernimus.

§ 3. Districte prohibentes mulieribus Prohibitio et quidem praedictas facultates et licentias pœna mulierum praetendentibus, sub excommunicationis latae sententiae poena, postquam harum literarum notitiam habuerint, a qua non possint, nisi a nobis aut Romano Pontifice, qui pro tempore fuerit, absolvi, praeterquam in mortis articulo, ne dictas domos

et monasteria ingredi audeant.

§ 4. Ipsis vero monasteriorum et con-Poena reli- ventuum abbatibus, praepositis, prioribus et aliis praesidentibus, quocumque nomine vocentur, et eorum monachis, canonicis et fratribus, sive Mendicantibus sive non Mendicantibus, sub privationis officiorum, quae in praesentia obtinent, et inhabilitatis in posterum ad illa et alia omnia, et suspensionis a divinis ipso facto, sine alia declaratione, incurrendis poenis, ne eas introducere admittereve praesumant.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac con-Clausulae de- stitutionibus et ordinationibus apostolici. ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem et mandamus ut Jussio publi- hae literae ad valvas basilicae Beati Petri apostolorum principis et in Cancellaria nostra, atque in acie Campi Florae de more publicentur.

§ 7. Quia vero difficile foret has literas

ad omnia loca deferri, volumus et declaramus ut earum exemplis et transumptis rum fides. manuscriptis vel impressis, et manu alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius praelati munitis, par ubique fides habeatur, ac si praesentes exhibitae essent vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxiv octobris, millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 24 octob. 1566, pontif. anno I.

Seguitur declaratio constitutionis.

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem, certissimum mentis suae interpretem, si quando quippiam dubietatis in literis ab eo emanatis occurrit, suae declarationis oraculo quamprimum explanare.

§ 1. Cum alias a nobis emanaverint quaedam literae in simili forma brevis edidit constitut sub die xxiv octobris mdlxvi, pontificatus nostri anno primo, in quibus mulieribus quibuscumque monasteriorum regularium ingressus, cum derogatoriis clausulis et irritantibus decretis, prohibetur, et alias prout in illis plenius continetur.

§ 2. Nos, intuitu et in favorem congre- Extensio digationis Montis Virginis, aliquas dubitatio- ctae prohibitionis ad quasnes, quae circa dictarum literarum et cumque muliementis nostrae intelligentiam oriri possent, elucidare et submovere volentes, supplicationibus dictae congregationis, nobis super hoc humiliter porrectis, inclinati, apostolica auctoritate, tenore praesentium, dicimus et declaramus fuisse et esse menteni et intentionem nostram quod dictae literae non solum comprehenderent et comprehendant mulieres habere practendentes facultatem et indulta ingrediendi nionasteria, sed etiam omnes et quascumque mulieres alias, tam in genere quam in specie.

Transumpto-

Exordium.

candi

rogatoriae

admittentium

iusdem prohibitionis.

§ 3. Significantes nihilominus, prout Declaratio e Significamus, quod propter hoc et praedictas nostras literas non intelleximus nec intelligimus quod mulieribus praecluderetur vel praecludatur aditus ad monasteria et loca regularia dictae congregationis ac corum claustra, quando in cis missae et alia divina officia celebrantur, ac dum processiones fiunt, et quando Christi fidelium cadavera ibi sepeliuntur, ac etiam pro cis suffragia fiunt, sed libere perpetuo concedimus eisdem omnibus mulieribus facultatem ut ad illa loca dictæ congregationis, in quibus dicta pia opera exercentur, cum aliis catholicis personis, accedere libere et licite possint et valeant.

§ 4. Et similiter quod quando divinum Alia declara verbum in claustris monasteriorum et regularium locorum congregationis huiusmodi proponitur, vel per aliam quamcumque causani tantus concursus populi fuerit, quod commode ingredi non possint et egredi per portam ecclesiae, perpetuo concedimus ut dictae mulieres, una cum aliis saecularibus personis, possint ingredi et egredi per portam claustri monasteriorum et locorum regularium congregationis huiusmodi, dummodo recto tramite accedant ad portam qua exitur e monasterio; sicque volumus pariter et indulgemus.

servativae.

- § 5. Decernentes praesentes de subre-Clausulae pro- ptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quovis alio defectu notari vel impugnari non posse; sicque in praemissis ab omnibus censeri; et ita per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et mane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
  - § 6. Non obstantibus praemissis ac di-Bull. Rom. Vol. VII. 62

ctis nostris literis, cum inde secutis et perogatio conquibusvis aliis apostolicis, universalibus. transcrum. provincialibus et synodalibus, et specialibus et generalibus constitutionibus et ordinationibus; necnon etiam monasteriorum et locorum praedictorum ac illorum Ordinum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, et etiam novis reformationibus; privilegiis quoque, indultis et etiam aliis literis apostolicis, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio et consistorialiter ac alias quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romac apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die decimasexta iulii, millesimo quingentesimo septuagesimo, pontificatus nostri anno quinto.

### XXX.

Concesso monasterio Ordinis Sancti Augustini in Urbe, sub invocatione Beatac Mariae Virginis Annunciatae virginibus neophitis, moniales transferuntur ad praeceptoriam S. Basilii Magni in reaione Montium cum omnibus bonis etc.1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sacrosanctae catholicae Ecclesiae, extra quam constitutis nulla aeternae salutis spes ostenditur, divino consilio praesidentes, inter ceteras gentes, quas cum maximo animi nostri dolore a vera religione alicnas et in erroribus suis obstinatas in æter-

1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

An. C. 1566

Evordrum

Hebraeorum num exilium praecipites ferri videnius, rotibus obdu- hebraeorum gens et acerbissimum nobis dolorem infert et misericordiam commovet singularem, dum recolimus populum hunc, quem sibi Dominus prae ceteris omnibus elegerat, nunc a Domino pertinacissime dissidere et, in erroribus suis obstinatum, sibi damnationem perpetuam in-Ut cam redu- credulitatis merito comparasse. Neque veritatis adla- sane quicquam praetermittimus, quantum quidem in nobis situm est, quod ad eos ab erroris semita in rectam aeternae salutis viam reducendos pertinere arbitremur.

cant ad viam borant Pontifi-

pue Pius.

cipue domus

§ 1. Itaque et alias et maxime postea-Hoc praeci- quam ad summum apostolatus officium provecti sumus, numquam destitimus docendo, hortando et monendo, connisi ut eorum quamplurimos ad Christi fidem Nec frustra, adduceremus; neque omnino irriti, Dei cum multi con-versi sint, ut benignitate, labores nostri fuerunt, quando neophitar. præ- et satis multi utriusque sexus sacro fonte angusta iam sit. regenerati, nonnulli etiam ex primariis, a nobis ipsis salutari aqua perfusi, christianam religionem susceperunt, et alii quamplures eorum exemplum secuti, ad tantam multitudinem pervenerunt, ut iam amplissimum hospitale, quod felicis recordationis Paulus Papa tertius, praedecessor noster, apud ecclesiam Sancti Ioannis de Mercato, regionis Campitelli de Urbe, pro excipiendis et in catholica religione instituendis cathecumenis et neophitis, erexit, fere compleant, parumque inde remotum neophitarum virginum monasterium Beatae Mariæ Annuntiatæ, Ordinis fratrum Prædicatorum, sub Regula S. Augustini, iampridem angustum nimis reddatur.

§ 2. Quare nos, postquam in hanc cogivotens staque tationem incubuimus, qua ratione et sanmonasterium p. virginis An- ctimonialibus ipsis et aliis virginibus, quæ, nunciatae ipsis annuente Deo, ex eo genere convertentur, aptare, alio san-etimonial, tran-Religionemque huiusmodi profitebuntur, sforendas de- quarum magnum in dies numerum conmandato fluxurum speramus, de idoneo loco, ubi

omnes habitare valeant, provideri possit, nonnullis viris tandem, diversarum aedium capacitate atque positione nobis proposita, quasdam sed minus idoneas etiam per nos ipsos invisimus, deinde venerabili fratri nostro Ioanni Michaeli episcopo Sabinensi Saraceno, hospitalis et monasterii praedictorum nec non archiconfraternitatis ibidem institutæ protectori, et dilecto filio nostro Ioanni tituli Sanctae Mariae Transtyberim presbytero de Montepolitiano nuncupatis cardinalibus, et aliis rerum usu peritis hanc curam delegavimus, omnibusque Urbis partibus magna cura perlustratis, nobis denique relatum est ecclesiam et vetusta aedificia praeceptoriae Sancti Basilii, regionis Montium, hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani etiam de Urbe invenisse, quae in dictarum sanctimonialium usus commode aptari possent.

§ 3. Hac igitur nobis opportune oblata occasione, motu proprio et ex certa scien- locat in praetia nostra, deque apostolicae potestatis silii Magni, Ord. S. Ioannis Hieplenitudine, unionem, annexionem et in-rosolymitani, in corporationem seu quamcumque aliam regione Monappropriationem vel concessionem de dicta praeceptoria et ecclesia Sancti Basilii prioratus eiusdem Urbis hospitalis praedicti Sancti Ioannis Hierosolymitani, etiam vigore stabilimentorum eiusdem hospitalis, ac privilegiorum et indultorum apostolicorum illi concessorum, vel alias ac quacumque auctoritate et ex quavis causa, perpetuo vel ad tempus, factas, dilecti filii nostri Bernardi, tituli Sanctae Priscae presbyteri cardinalis de Salviatis nuncupati, qui dictum prioratum in titulum vel commendam ex dispensatione apostolica obtinet, expresso ad hoc accedente consensu, harum serie, dissolvimus; ac eamdem praeceptoriam, sive illa magistralis, sive alia camera sive membrum dicti prioratus, sive etiam ut principale cum dicto prioratu coniunctim, ac per priorem huiusmodi pro tempore existentem obtineri

et possideri solitum, cum ecclesia sive sacello eiusdem Sancti Basilii, necnon palatio, aedibus, viridariis, hortis, tabernis et domunculis circum positis necnon granariis et emphytheuticis apothecis, ceterisque aedificiis, iuribus, etiam litigiosis, devolutis, iurisdictionibus, actionibus et pertinentiis suis ab ipsis prioratu et hospitali Sancti Ioannis Hierosolymitani dismembramus, dividimus et separamus, ac in eadem praeceptoria seu camera necnon ecclesia Sancti Basilii ordinem, statum et essentiam ceteraque insignia dicti hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani, nomenque, titulum et denominationem praeceptoriae ac magistralis seu alterius camerae vel membri perpetuo supprimimus, extinguimus et abolemus.

§ 4. Eamdemque praeceptoriam, cuius et Praeceptoria illi forsan annexorum fructus, redditus et bona et red proventus centum ducatorum auri de Caditus sanctimo-nialibus adjicit; mera, secundum communem aestimationem, valorem annuum, ut accepimus, non excedunt, sive per dissolutionem huiusmodi, sive alio quovis modo et ex cuiuscumque persona vacet, una cum dicta ecclesia Sancti Basilii, necnon palatio, aedibus, hortis, viridariis, tabernis, domunculis, granariis, iurisdictionibus, actionibus, rebus et bonis ac omnibus iuribus, adhaerentiis, usibus et pertinentiis suis archiconfraternitatis praedictae, ad dictarum virginum usum, commodum perpetuo concedimus et assignamus: ita quod liceat ex nunc Ioanni Michaeli episcopo ac protectori praedicto, necnon administratoribus archiconfraternitatis corporalem possessionem ecclesiae Sancti Basilii, necnon palatii, aedium, hortorum, viridariorum, aliarumque proprietatum, bonorum, rerum et iurium praedictorum, per se vel alium seu alios, propria auctoritate, libere apprehendere et perpetuo retinere, illorumque fructus, redditus et proventus in praedicti monasterii usus et utilitatem I statum restituta et plenarie reintegrata

convertere, cuiusvis licentia desuper minime requisita.

- § 5. Et nihilominus in dictis palatio et aedibus aliud monasterium huiusmodi ciatae transfert; virginum, sub dicta invocatione Beatae Mariae Annunciatae et eiusdem Ordinis Praedicatorum, cum omnibus ad id requisitis, perpetuo erigimus, et ad illud moniales primodicti monasterii, cum sacra et communi supellectile, ceterisque rebus et bonis, necnon privilegiis, indulgentiis, gratiis, concessionibus et indultis apostolicis, eis et eorum singulis quomodolibet concessis, ita ut eadem illa habeant, illisque ipsis potiantur, quae in primodicto monasterio obtinebant, dicta auctoritate, transferimus, illisque dictam ecclesiam Sancti Basilii pro ecclesia secundodicti monasterii concedimus et assignamus.
- § 6. Districtius inhibentes, in virtute san- Magno magictae obedientiae, dilectis filiis magistro et stro et priori conventui dicti hospitalis Sancti Ioannis quominus super Hierosolymitani, et pro tempore existenti moniales molepriori prioratus Urbis ne, etiam quorumcumque statutorum, stabilimentorum ac privilegiorum praetextu vel alias quomodocumque, divisionem et alia praemissa, directe vel indirecte, quovis quaesito colore, audeant impugnare, seu corum effectum alias quoquomodo impedire.
- § 7. Ac decernentes singula praemissa Rujusmodi linullo tempore de subreptionis vel obre- teras ullo vitio notari posse veptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis tat; nostrae vel alio quopiam defectu argui vel notari; nec sub allis revocationibus, restitutionibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam ad magistri et conventus seu prioris praedictorum instantiam, aut etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter et ex quibusvis causis pro tempore factis, comprehendi, sed semper ab illis excepta, et quoties emanabunt, toties in pristinum

An. C. 1566

esse et censeri; nec ipsos magistrum, conventum aut priorem, etiam praetextu enormissimae laesionis aut damni et incommodi sui hospitalis et prioratus, rescissionem praemissorum aut restitutionem in integrum vel reductionem ad terminos iuris, seu quodcumque aliud iuris vel gratiae remedium, contra illa impetrare, seu etiam ab alio vel aliis impetratis, vel etiam motu et scientia similibus concessi, uti posse; sicque, in eisdem praemissis omnibus et singulis, per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, in quavis causa et instantia, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique indicari et definiri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

huiusmodi lite-

§ 8. Quocirca venerabilibus fratribus Exequatores nostris archiepiscopo Theatinensi, et Ametarum deputat; rinensi ac Narniensi episcopis, per apostofica scripta, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Ioannis Michaelis episcopi ac protectoris, necnon administratorum et archiconfraternitatis praedictorum, vel alicuius corum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praemissa omnia et singula firmiter observari; ipsosque omnes, quos eædem literae concernunt, in futurum illis pacifice frui et gaudere, non permittentes eorum quempiam per quoscumque, quavis auctoritate fungentes, desuper quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, ac etiam pecunia-

rias, corum arbitrio moderandas, aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

dudum inter alia voluimus quod semper cumque tollit. in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset; ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis; nec non piae memoriae Bonifacii Papae octavi, ctiam praedecessoris nostri, quibus cavetur ne Mendicantes ad nova loca transire, aut illa recipere praesumant quoquo modo, sine speciali dictae Sedis licentia, de prohibitione huiusmodi mentionem faciente, et ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicem evocetur, seu ne iudices a Sede praedicta deputati contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant; et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis, auctoritate praesentium, ad iudicium non trahatur aliisque apostolicis constitutionibus; ac hospitalis S. Joannis Hierosolymitani et prioratus praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, illis necnon praedictis magistro, conventui et priori, ac quibusvis aliis su-

perioribus, personis et locis, per quos-

cumque Romanos Pontifices praedecesso-

res nostros, qui ab ipsius hospitalis in-

stitutione lucusque fuerunt, ac nos et

Sedem Apostolicam contra huiusmodi alie-

§ 9. Non obstantibus nostra per quam Contraria quae-

An. C. 1566

nationes et dismembrationes, etiam cum decreto quod illae ex quavis causa factanullis temporibus subsistere possint, sed res et bona semper unita, ut prius, censeantur, et suam pristinam naturam sortiantur, nec unquam aliis consolidari, aut in alios usus converti, sed ad ius et proprietatem quocumque tempore revocari valeant, et alias sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, necnon consistorialiter, ac consideratione, intuitu, contemplatione vel ad instantiam imperatoris, regum, ducum et aliorum principum, aut etiam nullius instantiam, ac pro conservatione religionis christianae, quotiescumque concessis, confirmatis et innovatis, etiamsi in eis ac praedictis stabilimentis caveatur expresse quod illis etiam per quascumque literas apostolicas, etiam quasvis clausulas generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, districtiores et insolitas, et etiam irritantia decreta, sub quacumque verborum expressione, in se continentes, nullatenus derogari posse, nec derogatum censeri, nisi tenor illarum de verbo ad verbum, nihil omisso, insertus, ac huiusmodi derogationes consistorialiter factae, et per trinas distinctas literas, eumdem tenorem continentes, tribus similiter distincti-vicibus, magistro et conventui praedictis legitime intimatac et insinuatac fuerint, et ipsorum magistri, conventus ad id expressus accesserit assensus, et aliter factae minime suffragentur, nec magister et conventus praedicti ad parendum literis derogatoriis huiusmodi et decretis desuper illis processibus, ac illorum executoribus et subexecutoribus, corumque mandatis et monitionibus teneantur, sed literarum hu-

iusmodi executionem omnino impedire, nce, ratione resistentiae huiusmodi, censuris ecclesiasticis, per cosdem executores et subexecutores latis, innodari possint. Quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de ipsis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insercrentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliqui, super promissionibus sibi faciendis de praeceptoriis huiusmodi, speciales, vel aliis beneficiis ecclesiasticis in dicta Urbe, generales dictae Sedis vel legatorum eius literas impetraverint, etiam si per cas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem literas et processus habitos per easdem et inde secuta quaecumque ad dictam praeceptoriam volumus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem beneficiorum aliorum, praeiudicium generari; seu si magistro et conventui praedictis vel quibusvis aliis, communiter aut divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; et quibuslibet aliis privilegiis, indultis et literis apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa, vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis teClausulae.

sit in nostris literis mentio specialis.

§ 40. Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, tertio kalendas decembris, pontificatus nostri

Dat. die 29 novemb. 4566, pontif. anno t.

### XXXI.

De reformandis Hispaniarum coenobiis 1

# Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium

Maxime cuperenius eos, qui, religiosam vitam professi, divino se cultui dedicarunt, ita vivere ut eorum Religio immaculatum decorem suum obtineret, et ex illorum vitae ac morum honestate bonisque operibus coelestis glorificaretur Pater; sed quia multi a fundatorum Ordinis sui institutis nimis iampridem aberrant, ipsos auctores et Ordinem moribus suis non parum dedecorantes, cogit nos zelus domus Domini, eorum irreligiosae vitae atque licentiae, quandoquidem ipsimodum eius nullum faciunt, finem imponere.

causa.

- § 1. Non sine magna sane animi mo-Diplomatis lestia nobis innotuit fratres Ordinis Sancti Francisci Conventuales, in diversis Hispaniae partibus et provinciis constitutos, professionis et salutis suae immemores, et privilegiis ab Apostolicae Sedis benignitate impetratis abutentes, vitam ab institutis fundatoris et patris sui Seraphici admodum discrepantem ac remotam ducere, et pravis suis exemplis quamplurimos Christi fideles pusillos non mediocriter offendere. Cum igitur tam grave tamque inveteratum scandalum, divini
  - 1 Ex bull. Ord. fratrum Praedicat., tom. v, pag. 146, in quo ita inscribitur haec constitutio, quae in romana editione hunc profecto parum accuratum titulum habebat, De reformandis coenobiis fratrum Ordinis Praedicatorum in Hispaniis (R T.).

noribus de verbo ad verbum habenda | honoris et salutis animarum causa, pro commisso nobis officio, tollere statuerimus, piis etiam ad hoc adducti precibus carissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regis catholici, religiosissimi principis, non immerito videlicet timentis ne qui pro populo apud Deum intercessores esse debent, nimia sua vivendi licentia, Illius iram acrius provocent, universis et singulis venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis, per Hispaniam constitutis, in virtute sanctae obedientiae, praesentium tenore, committimus atque mandamus ut quisquis eorum in civitate vel dioecesi sua habet domum vel domus fratrum Minorum Conventualium, is, Dei tantum omnipotentis honorem ante oculos propositum habens, assumptis secum de Ordine fratrum Minorum de Observantia ministro provinciali eius provinciae, in qua illi fratres consistunt, et aliquo praeterea eiusdem Ordinis Observantium, quem ipse minister provincialis idoneum duxerit, accedat ad domum seu domos singulas, si plures sint, dictorum fratrum Conventualium, in eisque conventibus, ex auctoritate Sedis Apostolicae, cuius vices in hoc negotio ei, tenore praesentium, crogamus, aboleat penitus, et in perpetuum tollat atque extinguat formam vivendi conventualem, cosque fratres ad eamdem vivendi formam cademque instituta redigat, quae fratres Minores de Observantia seu de Familia vocati observant, et corum ecclesias ac domos Ordini fratrum Minorum de Observantia assignet perpetuo habendas, atque in eas domos alios fratres de conventibus fratrum eiusdem Ordinis de Observantia, quos et quo sibi visum fuerit, de illorum duorum fratrum sibi assistentium consilio, transferat, et exipsis guardianum atque alies officiales, ad eum conventum regendum et gubernandum idoneos, anctoritate nostra deputet atque constituat; ipsos vero fratres Conventuales,

Mandatum.

aliorum fratrum Minorum de Observantia consortio aggregatos atque unitos, ex domibus, in quibus antea vitam conventualem egerant, translatos, per conventus fratrum Minorum de Observantia distribuat, ut posthac eiusdem ipsi quoque Observantium Ordinis et appellentur et sint, sub eiusdem ministri generalis obedientia atque regimine. Quae autem de fratribus Conventualibus Ordinis Sancti Francisci ad vitae regularis observantiam reducendis mandavimus, eadem, propter easdem causas, et ad eadem tollenda offendicula et scandala, de fratribus in Hispania consistentibus, aliorum quoque Ordinum quorumcumque Conventualibus, ad vitae regularis observantiam reducendis, eadem auctoritate, eisdem venerabilibus fratribus mandamus, velut Canonicorum Regularium, Sancti Benedicti, Cisterciensis, Prædicatorum, Eremitarum Sancti Augustini, Carmelitarum et aliorum quorumvis Ordinum, ex quibus tamen, praeter fratres Conventuales, sint quoque aliqui ciusdem Ordinis in Hispania Observantes. Ad eam formam omnes eiusdem Ordinis, qui ad hoc tempus Conventuales fuerant, suscipiendam et observandam, iuxta sua cuiusque Ordinis regularia instituta et sacri concilii Tridentini decreta, redigi et ad alios conventus transferri, eodemque modo ut de domibus et ecclesiis fratrum Minorum Conventualium diximus, ipsorum quoque domos et ecclesias fratribus, una cum bonis omnibus eiusdem Ordinis, Observantibus assignari volumus. De fratribus vero illorum Ordinum, quorum nulli usquam conventus sunt qui vitam regularem observent, sed omnes tantum Conventuales sunt, quemadmodum ipsi quoque reformandi, et ad quam vivendi in communi formam sint reducendi, aliis literis statuemus. Si qui autem de fratribus Conventualibus ad regularis vitae observantiam reduci se pertinaciter recusa-

verint, cos in carceribus, donec ad cor redeant, sub fida custodia retineri mandamus. Ne autem ipsorum fratrum Conventualium excessus et delicta remaneant impunita, in eos procedendi, et pro culparum atque excessuum magnitudine, animadvertendi; et si quorum delicta adeo gravia fuerint ut, si laici essent, ultimo fuerint supplicio puniendi, ad triremes cos damnandi, si modo aetas et vires illi labori aptae sint; sin minus, in perpetuum carcerem, ad agendam poenitentiam, relegandi; excessus vero minus graves, nec poenam capitis meritos, secundum canonicas sanctiones, seu archiepiscopi episcopive, ad quem id spectabit, et provincialis atque illi adiuncti fratris arbitrio, puniendi; bona praeterea quaecumque, mobilia et immobilia, tam quae domus eorum in communi possident, quam fratrum Conventualium antea propria, ex consuetudine, vel forsan ex aliquo obreptitio vel subreptitio privilegio et dispensatione apostolica eis obtinere concessa sive permissa, vel ex ipsorum industria acquisita, vel ex parentum successione, aut ab aliis relicta, legata donatave, ab eis, tam quoad usum et possessionem, quam quoad proprietatem attinet, in perpetuum abdicandi; de conventibus, etiam fratrum regularis observantiae, uno vel pluribus, alios in huiusmodi conventus, de ipsorum fratrum assistentium consilio, transferendi; omnia denique, quae vel ad abolendam vitam conventualem, et vitae regularis observantiam loco eius introducendam, vel ad inquirendam criminum veritatem fuerint necessaria quoquo modo aut opportuna, agendi, faciendi et exequendi ipsis venerabilibus fratribus, una cum dictis provinciali et eius socio, sicut dictum est, plenam et liberam, auctoritate apostolica, damus atque concedimus potestatem. Ouod si qui vel ipsorum fratrum Conventualium vel aliorum Ordinum prae-

dictorum ad alium Ordinem regularis observantiae transferri maluerint, id eis permitti volumus, dummodo ad Regulam transeant arctiorem. De bonis autem ipsorum fratrum Conventualium, mobilibus et immobilibus, et de omnibus huiusmodi conventuum redditibus, ipsos venerabiles fratres nostros, ad quos pertinebit, ita, de consilio provincialis et socii eius sibi assistentium, disponere volumus, ut fratribus regularis observantiae illuc introducendis de supellectili et aliis rebus victui eorum aut divino cultui et reparationi ecclesiarum ac domorum necessariis per ipsos provideatur. Quae vero ultra huiusmodi sumptus superfuerint, ca singulis in locis apud idoneas personas deponi volumus et sequestrari, fideliter conservanda, ac postea Sedem Apostolicani consuli, in quorum usus ea converti debeant. Contradictores et omnes, qui ipsis fratribus Conventualibus, ad impediendam reductionem huiusmodi, consilium, auxilium vel favorem praestare ausi fuerint, per censuras ecclesiasticas et alia iuris ac facti remedia opportuna, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam, si opus fuerit, brachii saecularis auxilio. § 2. Non obstantibus quibuscumque

Obstantium apostolicis, et inter ceteras felicis recorderogatio. dationis Sixti IV et Leonis X, praedecessorum nostrorum, etiam Mare Magnum appellatis; ac in generalibus, provincialibus synodalibusve conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; statutisque et consuetudinibus ipsorum Ordinum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis dictis Ordinibus, necnon eorum superioribus, quocumque nomine vocentur, conventi-

bus et personis, sub quacumque verbo-

rum forma et cum quibuscumque decretis

et clausulis, quantumvis efficacibus et in-

solitis, etiam derogatoriarum derogatoriis, quomodolibet concessis, approbatis et innovatis ac saepius confirmatis.

- § 3. Quibus omnibus, ctiamsi de eis Clausulae præcorumque totis tenoribus specialis, ex-servativae. pressa, individua ac de verbo ad verbum. non autem per clausulas generales eamdem vim habentes, esset mentio facienda, eorum tenores, perinde ac si praesentihus inserti fuissent, pro expressis habentes, auctoritate apostolica, specialiter et expresse pro hac vice dumtaxat derogamus,
- § 4. Omniaque, quae supradictam reductionem fratrum Conventualium, ac vi-rogatoriae. tae regularis observantiam, seu harum literarum executionem quovis modo impedire possint, concessa hactenus atque edita, revocamus et annullamus.

§ 5. Quia vero difficile forct praesentes literas ad omnium, quorum opus fuerit, rum fides. pervenire notitiam, transumptis carum, manu alicuius notarii publici subscriptis vel impressis , sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eamdem fidem ubique haberi volumus atque decernimus, ac si originales literae exhibitae essent vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die secunda decembris MDLXVI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 2 decemb. 1566, pontif. anno 1.

Seguitur eadem super hac re 1.

## Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Cum, gravissimis de causis, pastoralis officii cura animum nostrum stimulante, ac pie nos etiam hortante carissimo in Christo filio nostro Philippo Hispaniarum rege catholico, fratres Ordinis Minorum et aliorum Ordinum Conventuales in Hispania consistentes, ad vitae regularis observantiam, secundum sua cuiusque Ordinis

1 Ex buil. Ord., fratrum Praedicator., tom. v, pag. 148.

instituta, reducendos esse statuerimus per ordinarios locorum, de consilio provincialis cuiusque provinciae et alterius fratris ab ipso provinciali assumendi, sicut · in literis nostris, super ea reductione confectis, plenius continetur, volentes bono quoque regimini monialium in Hispania consistentium, quae per fratres Minores Conventuales gubernari antea solebant, providere, et quae in quoque earum conventu corrigenda et reformanda sint, corrigi ac reformari, praeter illa, quae super clausura et reformatione generali cunctarum monialium, per literas nostras sub plumbo antea editas salubriter constituimus, venerabilibus fratribus Hispaniae archiepiscopis et episcopis, in quorum civitatibus et dioecesibus conventus sunt monialium, quae per fratres Ordinis Minorum Conventualium antea regi consueverunt, tenore praesentium mandamus atque in virtute sanctae obedientiae committimus ut, assumpto quisque corum ministro provinciali fratrum Minorum de Observantia sive Familia et altero fratre, quem minister elegerit, ad earum domum seu domos personaliter accedens et Deum tantum prae oculis habens, auctoritate Sedis Apostolicae cas visitet et, de consilio fratrum sibi assistentium, tam in capite quam in membris reformet, atque ad regularis vitae observantiam, iuxta fratrum Ordinis Sancti Francisci de Observantia instituta, reducat, easque in perpetuum curae regiminique committat fratrum Minorum de Observanția. Item vero de monialibus Conventualibus aliorum Ordinum quorumeumque in Hispania itidem consistentibus, et per fratres Conventuales antea regi solitis, quod ad reformationem et curam ac regimen earum pertinet, ab ordinariis locorum fieri statuimus atque mandamus; ipsis ordinariis omnia quae ad talem visitationem, reformationem et reductionem faciendam

necessaria aut quomodolibet opportuna erunt, agendi, faciendi et exequendi plenam tribuentes et liberam, auctoritate apostolica, tenore præsentium, potestatem; contradictores et rebelles per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Obstantium

§ 1. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis et delogatio. consuetudinibus, etiam per Sedem Apostolicam approbatis et confirmatis; privilegiis quoque et indultis, etiam in fundatione et institutione, monasteriis vel domibus et monialibus, sub quibuscumque verborum formis et clausulis, irritantibus aliisve decretis quibuslibet concessis, confirmatis ac saepius etiam innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis eorumque tenoribus totis specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales camdem vim habentes, esset mentio facienda, tenores huiusmodi pro sufficienter expressis habentes, perinde ac si de verbo ad verbum praesentibus inserti essent, quod ad harum literarum executionem tantum attinet, derogamus; aut si aliquibus ab eadem Sede communiter vel divisim indultum sit ne interdici suspendive possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Quia vero difficile foret praesentes literas ad omnium notitiam pervenire, volumus ut transumptis earum, manu alicuius publici notarii subscriptis, vel impressis, et sigillo alicuius praelati munitis, cadem fides ubique habeatur ac si originales literae exhibitac essent vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xit decembris mblxvi, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 12 decemb. 1566, pontif, anno i.

Executorum

etitutionis

poena falsi.

#### XXXII.

De veritate exprimenda a procaratoribus S. Poenitentiariae, in dispensationibus matrimonialibus ceterisque gratiis apostolicis, sub poena falsi 1

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, nonnulli, suae Causao con-conscientiae prodigi, ac propriae salutis immemores, ut facilius a nobis et Sede Apostolica dispensationes matrimoniales et alias gratias et concessiones obtincant, gradus consanguinitatis vel affinitatis aut cognationis spiritualis, ac scientiam illorum aliter quam eis a principio ab ipsis partibus significatum vel narratum fuerit, exponunt; et si matrimonia huiusmodi adhuc contracta non fuerint; pro contractis narrant, ac alias diversimode veram facti speciem, tam in ipsis dispensationibus matrimonialibus, quam pro aliis quibuscumque gratiis et concessionibus obtinendis immutent; ac propterea cum non solum in impetrationibus huiusmodi falsitas narretur, verum etiam in partibus plerumque, pro verificatione gratiarum huiusmodi, veritas immutetur et falsitas committatur.

§ 1. Nos igitur, huiusmodi abusibus et Veritas ex- erroribus obviare cupientes, motu proprio primatur sub etc., omnes et singulos procuratores, tam officii sacrae Poenitentiariæ seu contradictarum, quam alios quoscumque sollicitatores et scriptores, quos copistas vocant, qui veritatem facti a narratione, quam ab ipsis partibus habuerunt, quoad substantialia et qualitates necessario exprimendas diversam faciunt, seu quoquomodo intervertunt aut immutant, depravant, et per subreptionem et obreptio-

> 1 Alias poenas habes infra in const. In omnibus, ubi agitur de reformatione Poenitentiariae. De materia autem huiusmodi dispensationum vide infra in const. Ad Romanum, ubi notabo.

nem gratias a nobis extorquent, poenam falsi incurrere, et ea puniri omnino debere decernimus et declaramus.

§ 2. Mandantes propterea almae Urbis gubernatori, Camerae Apostolicae auditori et vicario, quatenus in praemissis reos et culpabiles repertos poena falsi, ut praemittitur, puniant, cum potestate citandi, etiam per edictum, constito summarie de non tuto accessu, aliaque dicendi et faciendi in praemissis necessaria seu quomodolibet opportuna.

§ 3. Non obstantibus praemissis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis nequaquam obstantibus; irritum quoque et inane etc., dicique etc., iudicari et diffiniri debere, sub-

§ 4. Et quod praesentis motus proprii, sola signatura et absque data et registratura, sola signa- sufficit. tura sufficiat et ubique sidem faciat, in iudicio et extra, regula contraria non obstante.

lata etc., decernentes.

§ 5. Eiusque transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo rum sides. alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Transumpto-

§ 6. Quodque Camerae et Cancellariae Forma publi-Apostolicae ac Audientiae causarum Pa-cationis. latii Apostolici valvis et in acie Campi Florae, dimissis inibi copiis affixis, omnes ita afficiant et arctent ac si illis personaliter intimatae fuissent.

Placet, motu proprio. M.

Die v decembris molxvi suprascriptae literae apostolicae affixae et publicatae fuerunt in locis suprascriptis, dimissis in eisdem locis copiis affixis, per me Nicolaum de Mattheis, cursorem.

Io. Guerardi, magister cursorum. Publ. die 5 decemb. 1566, pontif. anno 1.

#### XXXIII.

Declaratio quod sententiae in favorem reorum de haeresi inquisitorum a quibuscumque indicibus contra stilum vel dispositionem invisdictionis Officii sanctissimae Inquisitionis latae et ferendae, non transierint nec transcant in rem iudicatam; et iurisdictio cardinalium inquisitorum ipsas causas revidendi; et confirmatio constitutionis Pauli quarti editae contra haereticos 1.

# Pius Papa V, motu proprio, etc.

in minoribus ere cognovit.

Inter multiplices curas, quae animum Gic Pontifer, nostrum assidue pulsant, illa in primis xistens, inqui- est, prout esse debet, ut Ecclesia Dei, nositor fuit, et a- bis ex alto commissa, purgatis, immo, scriptos eveni- quantum fieri potest, procul exterminatis omnibus haeresibus et pravis erronearum opinionum dogmatibus, tuto militare, et tamquam navis in tranquillo mari, sedatis omnibus tempestatum fluctibus et procellis, secure navigare et ad optatum salutis portum pervenire possit. Cum itaque nos dum in minoribus constituti sanctissimi Officii Romanae et universalis contra hæreticam pravitatem Inquisitionis negocia pertractaremus, tandem ex longo usu atque experientia rerum magistra cognoverimus quod multi rei delati, et in prædicto sanctissimo Officio seu alibi coram locorum ordinariis et haereticae pravitatis inquisitoribus processati, ac de haeretica pravitate inquisiti falsos testes ad eorum defensam examinari faciendo, ac compurgatorum, de corum vita et doctrina minime informatorum opera et testimonio se iuvantibus, ac diversis aliis illicitis modis excogitatisque dolosis excusationibus et malitiis, praedictum sacrum Officium sanctissimae Inquisitionis ceterosque iudices 2; plures etiam, veluti innocentes, diffi-

nitivas a praedictis processibus et inquisitionibus absolutorias, et, praecedente canonica purgatione, corum assertae bonac et catholicae fidei vitae et doctrinae declaratorias sententias seu decreta ab eodem sanctissimo Officio aliisque locorum ordinariis sive delegatis et inquisitoribus, ac etiam Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris obtinuerunt seu extorserunt, quas sententias et decreta praefati Romani Pontifices, etiam cum perpetui silentii impositione, ac inhibitione ne dictum sanctissimum Officium aut alii inquisitores ad ulteriora procedere possent seu deberent, necnon etiam cum causarum avocatione ad solum Romanum Pontificem, sub cuius protectione submittebantur, aliisque derogatoriarum derogatoriis et efficacissimis clausulis, ac etiam irritantibus et aliis decretis, etiam in forma gratiosa, ampliando, per varios et varias eorum motus proprios, ac etiam sub plumbo vel annulo Piscatoris expeditas literas, etiam in consistorio seu consistorialiter emanatas, confirmarunt. Unde eveniebat quod praedicti rei inquisiti, sub velamine et tutamine praedictarum sententiarum, declarationum et literarum apostolicarum, et praesertim vigore clausulae inhibitoriae contra inquisitores factae, confidentes, clam, et etiam aliquando palam, in antiquis eorum erroribus contra fidem catholicam perseverando, nunquam ad gremium Ecclesiae vere redibant, immo cum aliis secure et tanquam catholici conversando, eorumdem aliorum animos corrumpere et inficere, ac in suas haereticas opiniones trahere de facili potuerunt, in totius reipublicae christianae non modicum scandalum et praeiudicium, praedictorumque delatorum animarum perniciem et iacturam.

§ 1. Nos, huic scandalo adeo periculoso Et ideo reduet contagioso obviare, dictarumque ani- cit ad terminos marum saluti consulere et providere, om- que literas apo-

<sup>1</sup> Haec bulla Pauli IV, Cum ex, est in tom. vi, pag. 551.

<sup>2</sup> Deest forte deceper unt, aut quid simile (R. T.).

in reorum inquam transeant

otolicas in cau- nemque iurisperitorum dubietatem et almanatas, et re- tercationem, ac quaecumque impedimenta vocat easdem et obstacula, propter quae sancta Inquicontrariae dis-sitio haereticae pravitatis quomodocumrisdictioni ac que et qualitercumque impediretur vel stilo Inquisitio-nis, et declarat retardaretur, tollere volentes, motu simili quod sententia et ex certa nostra scientia ac de apostoquisitorum fa- licae potestatis plenitudine, in primis omvorem dictum stilum nes et singulas ac quascumque literas apoet dispositio stolicas, sub quacumque verborum forferendae num- ma, etiam in praedictis ac quibusvis aliis causis haeresis, etiam motu proprio etc. ac etiam consistorialiter etc. et alias quomodolibet emanatas, necnon etiam desuper signatas motuum propriorum et alias cedulas quaslibet, ad ius et iustitiam ac iuris terminos reducentes; necnon fisco praedicti sancti Officii Inquisitionis et aliorum ordinariorum et delegatorum iudicum adversus praedictas literas, ac etiam derogatoriarum derogatorias, aliasque clausulas quaslibet os operientes, et quatenus iurisdictioni, dispositioni vel stylo dicti officii sint contrariae, illas penitus et perpetuo revocantes, hac nostra perpetua perpetuoque valitura universali constitutione, omnes et singulas et quascumque, etiam ex capite assertae innocentiae absolutorias, vel etiam, praecedente canonica purgatione, sub quacumque verborum forma declaratorias sententias, etiam diffinitivas, et decreta in eorumdem reorum inquisitorum et delatorum favorem per praedictum sanctissimum Officium aliosque iudices ordinarios et delegatos, ac etiam Romanos Pontifices latas et lata, aut in futurum, per nos etiam et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes ferendas et ferenda, numquam fecisse nec in futurum posse facere transitum in rem iudicatam, apostolica auctoritate declaramus, decernimus, statuimus et ordinamus.

§ 2. Praefatisque sententiis et decretis, et quacumque per literas apostolicas,

etiam in forma gratiosa, etiam iteratis vicibus, ac etiam a pluribus Romanis Pon-ner. revidendi tificibus emanatis, confirmatis vel confir-causas, non obmandis, cum praedictis vel aliis quibus- tentiis a Sede cumque, etiam derogatoriarum derogato- firmatis. riis, ac etiam irritantibus aliisque clausulis et decretis, necnon inhibitionibus, ac etiam canonicis sanctionibus, quorum omnium et singulorum aliorumque præmissorum et inde secutorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, præsentibus haberi volumus pro expressis ac totaliter insertis, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque non obstantibus, per praedictum sanctum Officium sanctae Inquisitionis, ac dilectos filios modernos et pro tempore existentes sanctæ Romanae Ecclesiae cardinales haereticae pravitatis inquisitores et super dicto Officio nunc et pro tempore deputatos, contra eosdem et reos, delatos et inquisitos, etiam si fuerint et sint episcopi, archiepiscopi, patriarchae, primates, eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinales legati, etiam de latere, comites, barones, marchiones, duces, reges et imperatores, tam de antiquis quam noviter, etiam super eisdem articulis, receptis vel recipiendis testibus aliisque argumentis, probationibus et indiciis, iuxta facultates eisdem cardinalibus inquisitoribus per nos et quoscumque praedecessores et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes ac Sedem Apostolicam quomodolibet concessas et datas, ac in futurum respective dandas et concedendas, denuo inquiri et procedi posse et debere, etiam in omnibus et per omnia. perinde ac si praedictae sententiae, decreta et literae apostolicae ac etiam canonicae purgationes in praedictorum reorum delatorum et inquisitorum, etiam episcoporum, archiepiscoporum, patriarcharum, primatum, cardinalium, legatorum, comitum, baronum, marchionum,

Facultas in-Apostolica con-

An. C. 1566 Clausulae de-

ducum, regum et imperatorum favorem, j non emanassent, novis praesertini supervenientibus indiciis eiusdem vel alterius speciei haeresis, tempus praeteritum etiam respicientis, vel ubi appareret per aliena indicia quod illicitis modis prius ipse delatus vel inquisitus fuisset absolutus, eadem apostolica auctoritate volumus pariter et mandamus. Concedentes eisdem cardinalibus inquisitoribus et super dicto sacrosanctissimae Inquisitionis nunc et pro tempore deputatis plenam, liberam, amplam et omnimodam facultatem, potestatem et auctoritatem causas huiusmodi, etiam auctoritate oecumenici universalis concilii Tridentini decisas, revidendi, ac in statu et terminis, in quibus ante praedictas sententias et decreta ac etiam canonicas purgationes quomodolibet reperiebantur, reassumendi fineque debito terminandi, prout in aliis causis pendentibus indecisis per eosdem cardinales inquisitores, iuxta eorum facultates, fit fierique potest et consuevit.

probatur.

- § 3. Et insuper, vestigiis felicis recor-Pauli IV con- dationis Pauli Papae IV, praedecessoris stitutio contra haereticos ap- nostri, inhaerendo, constitutionem alias contra haereticos et schismaticos per cumdem Paulum praedecessorem, sub data videlicet Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo, quintodecimo kalendas martii, pontificatus sui anno IV, editam, tenore praesentium renovamus et etiam confirmamus, illamque inviolabiliter et ad unguem observari volumus et mandamus, iuxta illius seriem atque tenorem.
  - § 4. Et sic in omnibus et singulis su-Clausula sub- pradictis censeri, ac ita per praedictos et quoscumque iudices etc., sublata etc., iudicari etc. debere; irritum etc. perpetuo decernimus et declaramus.
    - § 5. Non obstantibus praemissis ac regula nostra de non tollendo iure quaesito

et quibusvis aliis apostolicis, universalibus, provincialibus et synodalibus constitutionibus, ordinationibus, necnon iuramento etc. roboratis, statutis etc.; privilegiis quoque, indultis et praedictis ac aliis literis et etiam motibus propriis quibuslibet, etiam praefatis reis et inquisitis, etiam episcopis etc. ac imperatoribus, etiam absolutis, et quibusvis aliis personis, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus etc., ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque clausulis, ac etiam irritantibus et aliis decretis, ac etiam poenalibus inhibitionibus, etiam motu proprio etc. ac consistorialiter etc. et alias in contrarium quomodolibet concessis etc. in posterumque concedendis etc. Quibus omnibus, etiam si de illis etc., corum tenores etc., latissime hac vice derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Fiat, motu proprio. M.

§ 6. Et cum absolutione a censuris, ad Repetitio claueffectum etc., et de reductione etc., revoca-sularum. tione, singulis declaratione, decretis, statuto, ordinatione, voluntatibus, mandatis, concessione, revocatione, confirmatione, derogatione aliisque praemissis, ut supra in forma gratiosa perpetuo et ad perpetuam rei memoriam.

§ 7. Et quod postquam praesentes seu Forma et efdesuper forsan conficiendae literae, per fectus publicaaliquem vel aliquos ex cursoribus nostris in basilicae Principis Apostolorum de Urbe et Cancellariae Apostolicae valvis ac acie Campi Florae affixae et publicatæ fuerint, omnes praedictos, etiam episcopos etc. ac imperatores et alios quorum interest, afficiant et arctent, perinde ac si eis personaliter intimatae et insinuatæ fuissent; ac vim et efficaciam solemnis. personalis, validae et peremptoriae monitionis et citationis habere, omnesque ligare habeant.

§ 8. Et quod praesentis nostri motus Sola sufficia

proprii sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula contraria non obstante. Et nihilominus, si videbitur, literae desuper, etiam per breve nostrum aut officium contradictarum, simul vel ad partem, expediri possint.

rum fides.

§ 9. Et quod praesentium seu desuper Transumpto conficiendarum literarum transumptis. etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae, aut curiae ecclesiasticae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus adhiberetur, si exhibitæ forent vel ostensae.

Fiat, motu proprio. M.

Datum Romae apud S. Petrum, xii kalendas ianuarii, anno 1.

Publicatio.

Anno a nativitate Domini MDLXVI, indictione ix, die vero lunae, xxx mensis decembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae V anno 1, suprascriptus motus proprius affixus et publicatus fuit ad valvas Principis Apostolorum B. Petri de Urbe, Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Florae, dimissis ibidem ciusdem copiis affixis, ut moris est, per nos Ioannem Gerardi et Christianum de Monte, praelibati sanctissimi domini nostri Papae cursores.

Stephanus de Olea, magister cursorum. Dat. die 21 decemb. 1566, pontif. anno 1.

### XXXIV.

Quod fecerit major pars cardinalium sanctissimae Inquisitionis vel, aliquibus absentibus, ctiam duo, valet ac si omnes fecissent 1.

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cum felicis recordationis Pius IV, prae-Plus IV edi- decessor noster, per suum specialem modit const. hic tum proprium etc. 2. enunciatam.

- 1 Similem constitutionem edidit Pius IV, Cum nos, ut supra, pag. 301.
- 2 Omittitur relatio, quia ipsa bulla est in loco supra indicato.

§ 1. Nos, postquam divina providentia Bic Pontifex ad summi apostolatus apicem assumpti nales deputavit sumus, considerantes cosdem praefectos inquisitores, cardinales in variis ac diversis publicis negociis, ob eorum experientiam et doctrinam, implicitos et occupatos esse, ut dictum officium concernentia eo celerius expediri possint, quo illi praepositi aliis negociis fuerint minus impliciti, loco ipsorum, quibus etiam aliorum quorumdam negociorum ad Sedem Apostolicam spectantium curam dedimus, in eodeni sacro Officio Inquisitionis haereticae pravitatis deputavimus inquisitores dilectos filios nostros Bernardinum Scotum tituli Sancti Matthaci, Scipionem tituli Sanctae Anastasiae Rebibam, Franciscum tituli S. Crucis in Hierusalem Paciechum, Ioannem Franciscum de Gambara tituli Sanctae Pudentianae, sanctae Romanae Ecclesiae cardinales.

§ 2. Ne tamen in posterum de corum iurisdictione haesitari contingat, motu lem deputatiosimili et ex certa nostra scientia deputationem huiusmodi, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, et, quatenus opus sit, de novo eosdem quatuor cardinales generales haereticae pravitatis in eisdem alma Urbe, Curia Romana ac tota republica christiana creamus, confirmamus et deputamus...

§ 3. Et insuper, pro faciliori earum ex- Facultatesque peditione, statuimus, decernimus et ordi- htc expressas namus ut quicquid per maiorem partem dit. praesentium vel, aliquibus absentibus, per duos ex praedictis cardinalibus deputatis, qui in congregatione pro dicto officio intervenerint seu convenerint, dictum, gestum, statutum, ordinatum, decretum, terminatum seu sententiatum extiterit, sit validum et firmum, ita et taliter quod nullo modo impugnari possit, perinde ac si omnes et singuli cardinales praedicti in dicta congregatione intervenissent et convenissent, et maior pars eorum consen-

sisset, cum plena et omnimoda iurisdictione, auctoritate et potestate dicto officio ac omnibus praedictis cardinalibus et eorum praedecessoribus per nos vel alios Summos Pontifices alias quomodolibet concessis et attributis; irritum etc. decernentes.

§ 4. Non obstantibus praemissis ac Decretum ir quibusvis aliis constitutionibus et ordiiitans. nationibus apostolicis, ac omnibus illis, quae nos et praedecessores nostri voluerunt et volumus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Decernentes solam praesentis no-Signatura sola stri motus proprii signaturam sufficere et sufficit. ubique, in iudicio et extra, fidem facere, regula contraria non obstante.

Placet, motu proprio. M.

### XXXV.

Mitigatio constitutionis Pii IV, quoad appellationes condemnatorum, facto deposito vel data cautione 1.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

prohibuit appelfacto deposito, nalibus.

§ 1. Cum (sicut accepimus a dilecto Pius IV post filio Alexandro Riario, auditore nostro et alios Pontifices appellationum iudice ordinario) ex dilationem, non versis literis in forma motus proprii per in causis crimi- felicis recordationis Pium quartum et alios Pontifices praedecessores nostros, et praesertim sub datum Romae apud Sanctum Petrum, duodecimo kalendas iunii, anno sexto (quorum omnium tenores hic volumus pro expressis haberi), emanato, de non admittendis appellationibus, neque decernendis inhibitionibus, monitoriis et citationibus in causis criminalibus fiscum nostrum quomodolibet concernentibus, in quibus reos contigerit condemnari, nisi prius facto actuali deposito poenarum,

> 1 Ista Pii IV constitutio LXIV, Etsi cuncta, est supra, pag. 186.

in quibus ex delicto delinquentes ipsi, aut illi, qui pro eisdem fideiussissent, vel ex contractu quoquo modo condemnandi venirent, aut eatenus condemnati fuissent, contingat quod alii, etiam optimum ius foventes, interdum, ob nimiam eorum paupertatem, modum talia deposita faciendi non habentes, et sic secluso eis, ob non factum depositum, remedio appellationis, eorum bonum ius, quod praetendunt deducere in appellatione, remanet incognitum et deperditum, et praesertim quoad illos, qui non sunt confessi crimen.

§ 2. Nos igitur, more pii pastoris, præmissis omnibus obviare volentes, ne ap-Pontifex concepellationis remedium eiusque prosecutio nom, data caupauperibus tolli videatur, motu simili et quatenus nonex certa nostra scientia, dictas literas mi-nisi dives appellans. tigantes et reformantes, tenore praesentium statuimus, decernimus et ordinamus, ac perpetuo observari mandamus quod in similibus causis fiscalibus et aliis, de quibus in literis et motu proprio huiusmodi fit mentio, omnes et singulae appellationes, ac quaecumque desuper pro tempore praesentatae ac praesentandae commissiones per dictum Alexandrum, modernum et pro tempore existentem Curiae causarum Camerae Apostolicae auditorem, tamquam iudicem talium appellationum, necnon per quemcumque alium iudicem huiusmodi iurisdictionem habentem, admittant ac recipiant et admitti ac recipi libere et licite possint, valeant ac debeant; illarumque vigore quascumque inhibitiones, citationes seu monitoria decernendi et alia faciendi in praemissis necessaria, eisdem auditori nostro et iudicibus praefatis, ad id iurisdictionem habentibus, auctoritatem damus, ac licentiam impartimur, praestita tamen prius cautione idonea per partem seu partes appellantes, non tamen confessos, in forma depositi, pro poena in qua condemnatus extitit, et seu respe-

tione, ut hic,

ctive de se constituendo in carcere et ibidem remanendo in quacumque parte iudicii; et quatenus pars esset dives, facto prius actuali deposito, arbitrio iudicis ad

men appellatio-

§ 3. Quo vero ad confessos, liceat iu-Confessis ta-dici a quo, non obstantibus huiusmodi appellationibus et inhibitionibus, et absque aliquarum poenarum incursu, ad ulteriorem executionem pro poenae huiusmodi consecutione procedere. Et neque tam ipsi quam partes ad literarum seu motus proprii praefati observantiam, quoad haec et illa quoquo modo concernentia, nisi iuxta praesentem limitationem et moderationem, ullatenus teneantur.

ritans.

- § 4. Et ita, in praemissis omnibus et Decretum ir singulis, per quoscumque indices, etiam Camerae Apostolicae camerarium, praesidentem, clericos, thesaurarios ac procuratores fiscales, et sanctae Romanae Ecclesiae cardinales etc., sublata etc., debere; irritum etc. perpetuo decernimus.
- § 5. Non obstantibus praemissis, cete-Clausulae de- risque contrariis quibuscumque.

rogatoriae.

ra sufficit

§ 6. Volumus autem praesentis nostri Sola signatu- motus proprii solam signaturam sufficere et fidem facere in iudicio et extra, regula contraria non obstante, etiam absque eo quod per cursores praesentetur. Placet, motu proprio. M.

### XXXVI.

Reformatio collegii Capranicensis, a cardinali de Capranica, et collegii Nardini, a cardinali Nardino, in Urbe pro scholaribus institutorum; et confirmatio iurisdictionis custodum hospitalis Sancti Salvatoris, qubernatorum utriusque collegii 1.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Accepimus quod, postquam piae memoriae Dominicus et Angelus cardinales de

1 Privilegia autem scholarium generalis gymnasii almae Urbis vide in Bonifacii VIII constitutione xx, In supremae, tom. iv, pag. 166.

nobili familia Capranicensi, et Stephanus Card. de Cacardinalis Nardinus collegia scholastico- in Urbe collerum in Urbe, illud Capranicense, istud gium Caprani-Nardinum nuncupata, fundaverunt et ere- Nardinus collexerunt et dotaverunt; ac constitutiones pro eteorum gubervita et moribus, habitu, vestitu et profes- nium dederunt custodibus S. sione inibi studentium scholarium edide- Salvatoris. runt, et eorumdem collegiorum gubernatores, dilectos filios nobiles viros custodes pro tempore pii hospitalis Imaginis Sancti Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe creaverunt et esse voluerunt, quibus omnimodam potestatem corrigendi, mulctandi, puniendi et alias, prout in dictis constitutionibus latissime continetur, concesserunt, dictique custodes in praemissorum pacifica et quieta possessione extiterunt.

§4. lidem scholares, in pravum animum Sed scholares conversi, iuramenti per cos praestiti im- corum iurisdimemores, contra prædictarum laudabilium tentabant. constitutionum formam, quaerentes se a iurisdictione, protectione et gubernio dilectorum filiorum custodum praedictorum eximere, et dicto collegio et pio loco abiectis, diversas in dies inhibitiones a diversis Urbis tribunalibus, ac diversas a Signatura iustitiae commissiones extorquere tentabant et extorquebant, per quas dictorum dilectorum filiorum administrationem, gubernium et correctionem evitare tentabant.

§ 2. Cumque praedicta ad notitiam fe- Paulus iden III licis recordationis Pauli Papae tertii, præ-dictos custodes competen. eodecessoris nostri, pervenissent, idem pra- rum indices esdecessor, quaerens non minus menti et voluntati dictorum piorum cardinalium, quam animabus ipsorum scholarium consulere, suo proprio motu voluit, iussit et mandavit quod illucusque omissae causae, ipso iure ad cosdem custodes redirent, quos solum in solidum iudices eorumdem scholarium ordinarios, iuxta earumdem constitutionum formam, esse declaravit, reservata solum eisdem scholaribus facul-

gium Nardinum,

tate appellandi a diffinitiva, et tunc ad solos dilectos filios conservatores Urbis. Ac de cetero inhibuit commissiones aut inhibitiones contra praedicta decerni non posse, et insuper voluit et mandavit dictas constitutiones de cetero, ut iacent, observari.

§3. Et quod qui e scholaribus secundum scholaresque statuta conclusiones infra tempus constisustinen-tes conclusio-tutum sustinere cessarent, ipso facto, sine nes iuxta sta- ulla monitione, privati existerent, et a colrum, inde e1- legiis expellerentur, et alii pro illis substituerentur, et ad restitutionem expensarum, quibus se indignos iudicaverant et fecerant, collegii omnino tenerentur.

§ 4. Et successive sanctae memoriae Paulus IV pre- Paulus Papa quartus, praedecessor noster, dicta confirma- de præmissis certioratus, praedicta omnia per suas in forma motus proprii literas confirmavit, et perpetuis futuris temporibus servari mandavit.

§ 5. Nos igitur, cupientes non solum Hic modo Pon- quae pie et sancte constituta sunt obsertifex ista con-vari, sed etiam prolapsa ad viam salutis revocari, et quae ad animarum salutem et vitae christianae cultum conveniunt, augeri et in ampliorem formam redigi, praedecessorum constitutiones et ordinationes praedictas ac dicti collegii constitutiones, auctoritate apostolica et de potestatis plenitudine, motu proprio et ex certa nostra scientia, confirmamus et approbamus.

omnium usum tamen ensis in camera.

§ 6. Ac mota simili et simili potestate, Armorum ad augmentum quietis dicti collegii, saluet retentionem tem animarum scholarium praedictorum prohibet, non et cultum christianae fidei, de novo hac nostra in perpetuum constitutione valitura statuimus, decernimus et mandamus quod de cetero in dicto collegio nullus scholaris, nec etiam ipsum collegium possit retinere aut habere, neque publice neque occulte, aliquod genus armorum, tam defensibilium quam offensibilium, excepto solo ense, quem ipsis scholaribus in eo-

rum cameris retinere permittimus; et quæ erunt in dicto collegio, tam ipsorum scholarium quam collegii, arma cuiusvis generis, excepto solo ense, in visitatione per dilectum filium Franciscum cardinalem Alciatum tituli Sanctae Susannae diaconum et per dictos dilectos filios custodes, de mandato nostro nuper facta, reperta fuerunt, illa omnia per praefatos custodes vendi mandamus, et pretium ex eis producendum dominis ipsorum, sive sint scholares sive ipsum collegium, assignari mandamus. Conscientiam eorumdem dilectorum filiorum custodum onerantes in hoc, videlicet ut pugiones, et quos appellant pistolesios necnon et falcatos enses, quos vulgo stortas aut alio simili nomine appellant, vendant magistris, qui eos fundant, et ad rudem materiam reducant. Et quia qui bonis literis operam navare et in sacris initiari incipiunt, paci et quieti ac togae et non armis incumbere debent, volumus et mandamus quod quicumque scholaris de cetero de die vel de nocte et quocumque tempore cum ense, quem his solum retinendum, videlicet ut supra, reliquimus, vel alio genere armorum per Urbem incedere repertus fuerit, etsi licentiam a quovis ad id potestatem habente, excepta sola nostra licentia et successoris nostri, legitime se habere asserant et habeant, illico per quoscumque executores, nullo alio expectato mandato, carcerentur, et in carceribus per sex continuo. menses detineantur, absque eo quod aliquid de mensa dicti collegii participent, et ulterius illico a loco dicti collegii priventur. Qui vero de cetero in eorum cameris aut alio loco dicti collegii reperti fuerint tenere aliquod genus armorum, excepto ense solum, ut praefertur, pro primavice, priventur expensis unius mensis; pro secunda vero vice, eiiciantur statim de collegio.

§ 7. Non minus etiam quia non solum

isdem vetat;

Ludum quo- in scholaribus et viris togatis, quam in que alearum et taxillorum e- omnibus hominibus ludum alea seu taxillorum et chartarum, cuiuscumque generis, tamquam a legibus et sacris canonibus ac bonis moribus abhorrentem, detestamur, praecipimus, mandamus et inhibemus ne de cetero aliquis scholarium seu familiarium et servientium in dicto collegio aliquod genus chartarum seu aleæ aut taxillorum, publice vel occulte, retinere possit et valeat. Quod si alicui chartae aut alea seu taxilli in eorum camera aut alio loco collegii reperti fuerint, illico, pro prima vice, a mensa et victu per unum integrum mensem arceantur; et si iterum in tale crimen inciderint, a collegio arceantur, et tamquam incorrigibiles priventur.

§ 8. Insuper, quia ex habitu mens et animus ut plurimum et cognoscitur et capucium demonstratur, inhaerentes piae menti testadebere praeci- torum, volumus et mandamus quod, incipiendo a proximis futuris kalendis mensis novembris, scholares perpetuo, quando eunt extra collegium, quocumque eant per Urbem, incedere debeant in habitu longo et veste longa cum solito capucio, iuxta dictarum constitutionum formam. Volentes et mandantes quod illi qui fuerint reperti extra dictum collegium sine dictu habitu et capucio, prima vice, per quemcumque executorem, etiam absque aliquo alio mandato, carcerentur, et in carceribus per tres continuos menses detineantur, absque eo quod de mensa collegii aliquod participent; secunda vero vice, a dicto collegio arceantur et locis eiusdem collegii priventur.

declarat;

§ 9. Et quia nonnunquam controver-Ki logicae, sum accepimus circa studia et professiophilosophie ac nes ipsorum scholasticorum, declaramus ram dare posse dictas constitutiones, ac etiam, quando opus sit, supplemus et emendamus: volumus et mandamus quod de cetero dictorum collegiorum scholastici logicae et

philosophiae operam eo usque dare, quantum et quousque eis sufficiat pro ingressu ad sacram theologiam; et similiter possint iuri civili eo usque operam dare, quantum et quousque eis sufficiet pro ingressu ad ius canonicum; medicinae autem cos operam dare omnino prohibemus et inhibemus.

§ 10. Cassantes et irritantes ac annullantes omnem licentiam, etiam per felicis a Pio IV conrecordationis Pium Papam quartum eisdem concessam, tamquam piae menti fundatorum contrariam; quibuscumque in ea clausulis existentibus non obstantibus.

§ 11. Et quamvis constitutiones colle-

Licentiasque cessas revocal,

giorum praedictorum arctent scholasticos nesque collead se promoveri faciendum, post triennium promotion. ad a die ingressus collegii, saltem ad sacrum sacros ordines declarat; subdiaconatus ordinem; nihilominus, respicientes ad decreta sacri concilii Tridentini, volumus quod dicti scholares, elapso triennio, teneantur dumtaxat accipere quatuor ordines minores, et teneantur et obligati sint quotidie officium Sacratissimae Virginis Mariae recitare, et ulterius se aliter praeparare, ut in eventum quod a nobis et successoribus nostris illis, ut speramus, ecclesiastica beneficia conferentur, vel probaretur legitime habere eos sufficienter patrimonium, possint apparere habiles et idonei ad suscipiendos sacros or-

Constitutio-

§ 12. Mandantes propterea dilectis filiis custodibus hospitalis praedicti, ut prae-deputat ipsos dicta diligenter attendant et totis viribus, auctoritate nostra, inviolabiliter observari faciant, prout inviolabiliter nos, motu proprio et de apostolicae potestatis plenitudine, observari volumus et mandamus.

dines, et tunc vel ad titulum beneficii.

quod eis conferetur, vel patrimonii, quod

habere eos probabitur, teneantur omnino

promoveri ad dictos ordines sacros.

§ 13. Contrariis non obstantibus quibuscumque; irritum quoque et inane de-nia tollit; cernentes quicquid in contrarium a quo-

Executores

quam super praemissis contigerit atten-

§ 14. Volumus autem quod praesentis Signaturam so- nostri motus proprii sola signatura suffitam sufficere ciat, et ubique fidem faciat, in iudicio et extra. Et quod registretur per secretarium dicti hospitalis in libro constitutionum dicti collegii, ut nemo de illis ignorantiam quovis tempore praetendere possit. Placet, motu proprio. M.

# XXXVII.

In quibusvis collationibus, provisionibus et commendis beneficiorum per Sedem Apostolicam collatorum, speciali vel generali concilii Tridentini derogatione minime opus esse declarat 1

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

§ 1. Cum plerumque contingat dubitari Causae facien- in causis in Rotae auditorio nostro et alibi di decreti pendentibus, super provisionibus et commendis, unionibus et aliis dispositionibus ac aliis gratiis apostolicis, quae contraveniunt decretis concilii Tridentini, an sit opus speciali derogatione eiusdem con-

quo in rubrica)

1 Ex Regest. in Archiv. Vat.

cilii. § 2. Nos, quaecumque dubia desuper Decretum (de mota et movenda submovere volentes, ac quorumcumque decretorum concilii huiusmodi tenores praesentibus pro expressis habentes, motu simili et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura constitutione, declaramus neque speciali neque generali derogatione eiusdem concilii opus fuisse et esse, in quibusvis collationibus, provisionibus, commendis, unionibus etc. et aliis dispositionibus de quibusvis beneficiis ecclesiasticis, cum cura et sine cura, sæcularibus et quorumvis Ordinum regularibus, etiam monasteriis

conventualibus et consistorialibus ac curam animarum habentibus, quae quomodolibet vacarunt et vacabunt, ac etiam gratiam et iustitiam concernentibus et aliis gratiis ac concessionibus apostolicis per nos ac felicis recordationis Pium Papam quartum praedecessorem, nec non quoscumque Romanos Pontifices successores nostros (nostra tamen et praedecessoris ac successorum praedictorum propria manu signatis) ac Sedem Apostolicam quibusvis personis, collegiis et aliis piis locis ac alias quomodolibet factis et faciendis ac concessis et concedendis. Et ita per quoscumque iudices etc., etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, in quibusvis causis, etiam per appellationem pendentibus, iudicari et definiri debere, sublata etc.; irritum quoque decernimus.

§ 3. Volentes praesentis nostri motus In Cancellaria proprii cedulam in Cancellaria Apostolica registrandum. publicari, et in illius libro, quinterno nuncupato, describi.

§ 4. Non obstantibus quibusvis consti- Quibuscumque tutionibus et ordinationibus apostolicis, non bus. stilo palatii etc., ceterisque etc. contrariis quibuscumque.

Placet, motu proprio. M.

### XXXVIII.

Exemptio monasteriorum et aliorum locorum piorum Status Ecclesiastici ab hospitio militum etc. 1.

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

§ 1. Cum, sicut non sine gravi dolore Milites hospinobis innotuit, omnia et singula seu quam tio recipi in doplurima huius almae Urbis ac etiam Sta-sticis, magnum tus nostri Ecclesiastici conventus et mo- eis afferebat detrimentum. nasteria et alia ecclesiastica et pia loca, tam saecularia quam regularia et a personis religiosis quomodolibet inhabitata, eo

1 Ex edit, typis Bladi.

tempore quo equites et milites eiusdem almae Urbis ac Status Ecclesiastici præfati, pro defensione ipsius Urbis et Status adversus infestissimum Turcarum tyrannum vel ob alias, quae pro tempore sese offerunt, causas, expediri, et ad diversa einsdem Status loca transmitti contingit, ab eisdem equitibus et militibus perturbentur et molestentur; ipsique conventus, monasteria et alia ecclesiastica et pia loca, in eorunidem equitum seu militum distributione, nonnullos corumdem equitum et militum intra eorum domos monasterii hospitio excipere cogantur, in maximum eorum detrimentum, divini cultus perturbationem, gravissimum religionis dedecus, Dei optimi maximi offensam, et non solum praeter nostram intentionem, verum etiam intolerabilem animi nostri amaritudinem.

§ 2. Qua propter nos, in praemissis, Fieri vetat quantum cum Deo possumus, de optimo sub poenis non- remedio celeri manu providere, ac monasteriorum et aliorum ecclesiasticorum et piorum locorum huiusmodi personarum, Deo altissimo die noctuque famulantium, quieti, integritati et decori consulere volentes, motu simili et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, universis et singulis, tam dictae almae Urbis quam totius Status praefati gubernatoribus, potestatibus, ducibus et capitaneis, communitatibusque et universitatibus et aliis ad quos spectabit et pertinebit quomodolibet in futurum, ne deinceps, perpetuis futuris temporibus, in eorumdem militum et equorum distributione, tam in transeundo quam inibi commorando, communitatibus et universitatibus videlicet, ne dictos equites ac milites in eisdem monasteriis, coenobiis, domibus et aliis ecclesiasticis et piis locis, sub duorum millium ducatorum auri Cameræ Apostolicae ipso facto applicandorum et aliis arbitrii nostri poenis, quovis quaesito colore, causa, ingenio sive praetextu, distribuere sive assignare, vel ad illos recipiendum et hospitio excipiendum cogere; ipsis vero capitaneis et ducibus, ne eosdem suos equites et milites, sub indignationis nostrae ac privationis officiorum suorum aliisque arbitrii nostri poenis, in dictis monasteriis, coenobiis, domibus et aliis ecclesiasticis et piis locis, etsi communitates et universitates ipsae eadem loca eisdem assignassent, distribuant. Gubernatoribus vero et ipsarum civitatum et locorum praetoribus ac aliis officialibus quibuscumque quo minus praemissa ab ipsis communitatibus et universitatibus ac capitaneis et ducibus fiant, sub eiusdem indignationis nostrae ac etiam privationis officiorum suorum praefatorum respective poenis, auctoritate apostolica, sinant vel permittant, inhibemus, praecipimus, committimus et mandamus.

§ 3. Et insuper tam illis, quam equitibus et militibus praefatis, ne monasteria, iusmodi pia locoenobia et loca pia huiusmodi in per-quomodot. mosonis, rebus et bonis aut alias desuper quomodolibet molestare, perturbare, impedire et inquietare, seu molestari, perturbari vel alias inquietari facere audeant seu prae umant, in virtute sanctae obedientiae, sub iam dictis poenis, eadem auctoritate inhibemus, praecipimus, committimus et mandamus, ipsa monasteria coenobia, domos et alia ecclesiastica et pia loca ex nunc ab eisdem militibus et equitibus ac onere illos hospitio excipiendi, motu et auctoritate similibus, eximendo et totaliter liberando, ac libera et immunia faciendo.

§ 4. Necnon dilectis filiis nostris Vitellotio cardinali Vitellio nuncupato, et pro huius declaratempore existenti S. R. E. camerario, ac tionis deputat; praesidentibus et clericis Camerae Apostolicae, ut, eisdem monasteriis et piis locis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, non permittant illa, seu eorum personas, a praedictis militibus et equitibus, illorumque hospitio gravari contra praesentium tenorem, sed literas

Exequatores

et exemptiones huiusmodi eis desuper concedant, ac favorabiliter defendant, etiam praecipimus et mandamus; et sic per quoscumque iudices, sublata etc., iudicari etc. debere, irritumque etc. decernimus.

rogat

§ 5. Non obstantibus quibusvis consticontrariis de- tutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis, etiam iuramento etc roboratis; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, quibusvis, etiam praedictis ac aliis quibusvis, personis, sub quibuscumque tenoribus, ac alias in contrarium quomodolibet concessis et concedendis. Ouibus omnibus, illorum tenores etc., latissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

§ 6. Et cum absolutione, ad effectum Novae clau- etc., et de commissione, mandato, inhibitione, praecepto, exemptione, liberatione, decreto, derogatione aliisque praemissis extendendis perpetuo in forma gratiosa, et, si videbitur, cum opportuna exccutorum deputatione, qui assistant, ac sub censuris et poenis, etiam pecuniariis etc., cum facultate gravandi etc., invocato etc. saecularis, cum opportuna dictarum derogatione, latissime extendendis; et quod praemissorum omnium et singulorum etiam major et verior specificatio et expressio fieri possit in literis etiam ad partem pro quolibet monasterio et pio loco, si videbitur, per breve nostrum expediendis, seu si videbitur, praesentis nostri motus proprii sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio extraque, regula contraria non obstante.

Placet, motu proprio. M.

### XXXIX.

Pius V ad se et successores suos Romanos Pontifices quascumque cansas confidentiarum, tam motas et pendentes, quam in futurum quomodolibet movendus, uvocat 1

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

§ 1. Licet felicis recordationis Pius Papa quartus, praedecessor noster, postquam 1 Ex edit. typis Bladi.

certain simoniacae pravitatis speciem, be- Pius IV sacri neficiorum confidentiam vocatam, etiam collegii cardinales admonuit in Romanam Curiam, atque adeo in sa-de non confecrum venerabilium fratrum nostrorum, ciis in confidentune suorum, sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium collegium, quasi per cumculos, irrepsisse, ac nonnullos ex ipsis fratribus, nimia quadam facilitate, seu potius importuuis amicorum familiariumque precibus adductos, beneficia in confidentiam huiusmodi recepisse, et tune frequenter recipere intellexerat, hancque illicitam beneficientiae exercendae seu amicitiae colendae viam a tanto saltem collegio prorsus eliminare cupiens, eosdem fratres in suo concistorio secreto non semel admonuerat huic aliena beneficia custodiendi modo ne assuescerent, neve illa hoc pacto reciperent, sed sic recepta dimitterent.

tamen dimisisse; et insuper illos et nonnúllos alios, etiam patriarchas, archiepiscopos et alios episcopos ecclesias, monasteria, dignitates et alia beneficia, in eorum favorem resignata, cessa vel alias dimissa, acceptasse, illaque in titulum, commendam vel administrationem, aut alias auctoritate apostolica concessa quandoque in resignantium vel cedentium seu etiam aliorum favorem, cepisse, vel alias dimisisse, ac sibi propterea fructus ecclesiarum, monasteriorum, dignitatum et aliorum beneficiorum huiusmodi, in toto vel in parte, ac regressus sive ac-

cessus et ingressus ad ecclesias, mona-

steria et beneficia huiusmodi sibi reser-

vari procurasse et obtinuisse, ad hoc vi-

delicet ut confidentes sic decimarum apo-

stolicarum vel communis dicti collegii

et annatae, aliorumque iurium dictae Ca-

merae debitorum solutionem eluderent,

§ 2. Cumque ad aures suas pervenis-

stodienda receperant, beneficia, nondum

set eorum aliquos, monitionis huiusmodi, lum inde remedium malo fueimmo potius suimet, oblitos, ea, quae cu- rit allatum,

et alia tunc expressa fecisse, in animarum suarum periculum et perniciosum exemplum.

§ 3. His et aliis tunc expressis occur-Literis apost. rere volens, per suas sub plumbo expehuiusmodi beneficia ipso iure ditas literas, ecclesias et monasteria ac vacantia decla- beneficia huiusmodi ipso iure a die receptionis eorum vacavisse et vacare, ac fructuum reservationes, ut praemittitur factas, ac regressus sive accessus et ingressus concessos huiusmodi cessasse et cessare ac extinctos esse, et alia similiter tunc expressa decreverit et declaraverit, cum inhibitionis et decreti ac aliis clausulis etiam tunc expressis, prout in ipsis literis plenius continetur.

§ 4. Tamen, pro eo quod ipse Pius Causae novi praedecessor sibi ipsi et successoribus faciendi decre suis praemissorum et in eisdem literis contentorum cognitionem et dictarum literarum executionem, prout debebat, non reservavit, cum, ut plurimum, istae confidentiae inter S. R. E. cardinales et archiepiscopos, episcopos et alios potentes viros sint, et inferiores iudices ad eos, pro eorum dignitatibus gradibus vel officiis aut potentia, respectum habentes; ac etiam quia nullus est qui contra eos se instigatorem aut accusatorem ostendere aut propalare velit, in iustitia desuper exhibenda et ministranda, ac praefatis Pii praedecessoris literis exequendis, se negligentes aut morosos reddunt. Quod fit, ut ad aures nostras, non sine animi nostri displicentia, pervenit ut nonnulli, sacros canones seu literas Pii praedecessoris huiusmodi parvipendentes, non vereantur, in animarum suarum perniciem, ecclesias, etiam cathedrales et metropolitanas, monasteria, prioratus et alia beneficia, saecularia et regularia, in confidentiam, quam simoniacam pravitatem sapere non ignorant, acceptare et retinere, seu illa, in vim assertorum regressuum sive accessuum et ingressuum sic ut praefertur

eis concessorum, et effectuum, ut aiunt, sortitorum consequi et habere velle.

§ 5. Nos, qui, post nostram ad sumni Reservatio (d apostolatus apicem, divina favente clemen- qua in rubrica). tia, assumptionem, inter alias nobis imminentes curas, hoc praecipue et maxime cordi habuimus, prout habemus, huiusmodi confidentias de medio tollere, et in sua pertinacia circa huiusmodi ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum detentionem seu assecutionem persistentes, nisi resipiscant, debitis nobis visis poenis plecti; ac unicuique, prout ex nostro universali et pastorali officio tenemur, in his iustitiam ministrare, et ne abusus vel potius delictumhuiusmodi ulterius, fidelium animas illaqueatas tenendo, progrediatur, omni debito et celeri remedio providere volentes, motu simili etc., ac ex nostra certa scientia, et de apostolicae potestatis plenitudine, praemissorum omnium cognitionem et literarum praedictarum executionem nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus canonice intrantibus reservantes, prout harum serie reservamus, omnes et singulas confidentiarum huiusmodi contra quoscumque, etiam eiusdem S. R. E. cardinales, archiepiscopos, episcopos et alios quoscumque, coram quibuscumque iudicibus, etiam ad hoc specialiter delegatis, etiam sacri Palatii Apostolici causarum auditoribus, ac S. R. E. cardinalibus, motas et pendentes, in eisdem statu et terminis, in quibus reperiuntur, ac etiam alias quascumque similium confidentiarum causas contra supradictos et alios quoscumque de cetero movendas, seu ad nos quomodolibet deferendas, per nos summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, etiam per viam inquisitionis, seu ex nostro officio aut alias, prout nobis expedire videbitur, procedendo, audiendas, cognoscendas, decidendas fineque debito terminandas,

trariorum

publicatio.

et totaliter exequendas, ad nos avocamus, decisionique et terminationi per nos super illis faciendae, appellatione quacumque, etiam alias de iure admissibili, reiecta et postposita, standum ac acquiescendum et omnino parendum et obediendum fore statuimus et ordinamus, sicque mentis et voluntatis nostrae incommutabi-

mus. Certificantes, prout certificamus et attestamur, omnibus et singulis supradictis, in ipsis causis ces in corum praetensis iuribus et aliis, quae coram nobis dicere et allegare seu practendere vo-

lis esse dicimus, decernimus et declara-

luerint, audiendo, iustitiam, ut par est, nos ministrare paratos existere.

§ 6. Non obstantibus praemissis et quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Cancellariae Apostolicae regulis in contrarium quomodolibet editis, ceterisque contrariis quibuscumque, volentes solam nostram, per Placet, signaturam sufficere, et ubique in iudicio fidem facere, quacumque regula contraria non obstante.

§ 7. Et ut praemissa ad supradictorum et aliorum, quorum interest, notitiam devenire possint, praesentem nostrum motum proprium per unum ex nostris cursoribus in basilicae Principis Apostolorum de Urbe et Cancellariae Apostolicae valvis, illius copia inibi affixa, ut moris est, publicari mandamus. Quae omnes supradictos perinde arctent, ac si eis ipse motus proprius personaliter intimatus fuisset.

Placet, motu proprio. M.

Anno a nativitate Domini mplxvii, indic. x, die vero quinta mensis ianuarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris domini et domini nostri Pii, divina providentia Papae quinti anno 1, suprascriptae literae affixae et publicatae fuerunt in locis suprascriptis per me Stephanum de Olea, SS. D. N. PP. cursorem.

Franciscus Sottocasa, mag. curs. Publ. die 5 ianuarii 1567, pontif. anno 1. XL.

PIUS V PP.

Applicatio reverendae Camerae Apostolicae fructuum beneficiorum regni Neapolis Sedi Apostolicae reservatorum, pro temporc vacantium, a die vacationis usque ad diem quo a Romano Pontifice provisi possessionem ceperint de manu nuncii apostolici in eodem regno 1.

### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Cupientes malitiis nonnullorum, qui fructus monasteriorum et aliorum bene- cationis. ficiorum ecclesiasticorum, dispositioni apostolicae reservatorum, usurpare non verentur, occurrere, et Camerae nostrae Apostolicae indemnitati, quantum cum Deo possumus, consulere.

Causa appli-

Applicatio (de ac matura deliberatione nostris, deque qua in rubrica).

§ 1. Motu proprio et ex certa scientia apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulos fructus, redditus et proventus ac iura, obventiones et emolumenta quaecumque, quomodolibet et qualitercumque nuncupata, omnium et singulorum beneficiorum ecclesiasticorum, cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, et monasteriorum, etiam consistorialium, nobis et Sedi Apostolicae, tam per constitutiones apostolicas, quam Cancellariae Apostolicae regulas editas et edendas, seu alias quomodolibet et ex quavis causa, generaliter vel specialiter, reservatorum seu affectorum, in regno Neapolis et quibusvis illius provinciis, civitatibus , terris , oppidis et locis consistentium, per obitum et alias quovis modo, praeterquam per cessum illa obtinentium, pro tempore vacantium, a die ipsorum beneficiorum et monasteriorum vacationis pro rata temporis, us-

1 Eamdem applicationem fecit Pius IV die 7 decembris 1560, quam ideo praetermisi. Applicationem vero generalem edixit Pius idem IV fructuum omnium beneficiorum Italiae, reservatorum Sedi Apostolicae, in alia eius constit. XLI, Cupientes, pag. 127, ubi notavi.

que ad diem, quo provisi per nos de eisdem beneficiis et monasteriis, vigore literarum nostrarum sub plumbo, illorum possessionem de manu dilecti filii magistri Pauli Odescalchi, notarii et in dicto regno nuncii et collectoris nostri, quem per alias nostras literas commissarium ad capiendum possessionem beneficiorum et monasteriorum huiusmodi deputavimus, habuerint et acceperint, et aliter capta possessio nullius sit roboris vel momenti, ac provisis ipsis nullum ius per cam acquiri, neque eis ullatenus suffragari possit, eidem Camerae Apostolicae, auctoritate apostolica, tenore praesentium, applicamus, incorporamus et appropriamus, illaque applicata, incorporata et appropriata esse et fore, et ad illam spectare et pertinere, nullumque, practer nos et dictam Cameram aut ipsum Paulum nuncium et collectorem aut ab ipso deputatos subcollectores, ea percipere, exigere aut alias se in illis intromittere posse aut debere statuimus et ordinamus.

rum beneficio-

- § 2. Et nihilominus, ne aliquod impe-Ordinarii et dimentum huic nostrae ordinationi occuralli non se intromittant in rat, quibusvis archiepiscopis, episcopis collatione ho- et aliis locorum ordinariis, in virtute sanctae obedientiae, ac sub suspensionis a divinis et interdicti ingressus ecclesiae, quoad archiepiscopos et episcopos; quo vero ad alios inferiores, etiam sub excommunicationis et aliis arbitrii nostri; et quoad omnes, sub privationis facultatis conferendi beneficia in eorum mensibus pro tempore vacantia poenis, districte praecipimus et inhibemus ne beneficia dispositioni apostolicae reservata seu affecta praedicta, quovis praetextu, causa aut quaesito colore, cuiquam conferre, seu de illis providere quoquo modo audeant vel praesumant.
- § 3. Sicque, in praemissis omnibus et singulis, per quoscumque, quavis auctoritate fungentes, iudices, commissarios et lata

personas, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari decernimus.

- § 4. Mandantes eidem Paulo nuncio et Facultas thecollectori ut, nostro et dictae Camerae saurarii Papae nomine, fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta huiusmodi exigat, percipiat et levet, sibique consignari et tradi ab omnibus, ad quorum manus pervenerint, pro rata praedicta, per censuras et poenas ecclesiasticas ac alia opportuna iuris et facti remedia, quacumque appellatione postposita, faciat et curet, invocato cliam, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Super quibus omnibus et singulis plenam et liberam illis per praesentes concedimus facultatem et potestatem.
- § 5. Non obstantibus constitutionibus Quibuscumque et ordinationibus apostolicis, ac mona-non steriorum et illorum Ordinum ac beneficiorum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, illis et quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu et scientia similibus concessis, confirmatic et innovatis. Quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in

suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse derogamus, illaque adversus praemissa nullatenus suffragari posse sive debere decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

rum fides.

§ 6. Volumus autem quod praesentium, Transumpto- manu notarii publici subscriptis, transumptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae seu curiae ecclesiasticae munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra, adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die viii ianuarii molxvii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 8 ianuarii 1567, pontif. anno 11.

### XLI.

Miserabiles personae, in causis discussionum, ceteris aliis creditoribus praeferuntur, pro eorum creditis, usque ad summam scutorum quinquaginta in Urbe 1.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

tutionis.

Accepimus multos pauperes et personas Causa consti- miserabiles reperiri, qui alicuius sint creditores, de eorum credito volentes sibi satisfieri, comparent in causis discussionum bonorum eorum debitoris, iura sua producentes; verum ipsi, aut quia non priores potioresve, aut quia ut priores, nec potiores sunt, propterea evenit quod, dum eorum creditum, in maximum ipsorum praeiudicium, consequi non valent, saepissime fiat quod eorum pauperrimae familiae, in non modicum ipsorum earumque dedecus, mendicare cogantur.

> 1 Ad materiam discussionum videndum est Clementis VII constitut. xvi, Cum ex, tom. vi, pag. 97; et constit. xxiv huius Pontificis, Sanctissimus, pag. 478 huius voluminis.

> > Bull. Rom. Vol. VII.

§ 1. Nos itaque, huiusmodi personarum miseriis compatientes, eisdemque in præ-persone in caumissis subvenire volentes, motu simili et num praeferennon ad alicuius nobis super hoc oblatae summa scut. L, petitionis instantiam, sed ex mera volun-aliis creditoritate et deliberatione et ex certa scientia nostra ac de apostolicae potestatis plenitudine, apostolica auctoritate volumus ac perpetuo statuimus et ordinamus quod si, in causis huiusmodi, in tribunali dilecti filii Alexandri Riarii, nostri et Camerae Apostolicae auditoris, tam motis quam movendis in futurum, comparuerint cre-

ditores usque ad summam scutorum quin-

quaginta inclusive pro quolibet, qui vere

sint miserabiles personae, iis de eorum

credito, etiam quod non sint priores aut

potiores, satisfieri possit et debeat.

Iudex depu-

§ 2. Mandantes propterea praefato dilecto filio Alexandro Riario, auditori nostro, tatur A. C. quatenus, constito sibi prius, etiam summarie et extraiudicialiter, ac quantum sibi sufficere videbitur, de praemissis paupertate et miseria, dictos pauperes ad satisfactionem eorum crediti admittat, eisque satisfieri mandet et faciat realiter et cum effectu, plenamque et liberam ac omnimodam sibi in et super praemissis, eadem apostolica auctoritate, tenore praesentium, concedimus facultatem, cum potestate quos, quihus, uhi, quando et quoties opus fuerit, etiam per edictum publicum, constito summarie et extraiudicialiter de non tuto accessu, ac etiam sub ecclesiasticis sententiis, censuris et etiam pecuniariis poenis, aliisque arbitrio suo imponendis, moderandis et applicandis, citandi, monendi et inhibendi, et in eventum non paritionis declarandi, aggravandi, reaggravandi et\_excommunicandi, interdicendi, auxiliumque brachii saecularis, si opus fuerit, invocandi seu adhibendi, necnon perpetuum desuper silentium, omni et quacumque appellatione et recursu remotis, imponendi, omniaque et

singula alia faciendi, dicendi, gerendi, mandandi et exequendi, in praemissis et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna.

§ 3. Sicque etiam in praemissis ab om-Decretum ir nibus censeri, ac etiam per quoscumque ritans. alios iudices etc., sublata etc., iudicari etc. debere; irritumque etc. decernimus et declaramus de gratia speciali.

rogatoriae.

§ 4. Non obstantibus praemissis ac di-Clausulae de- cta nostra de non tollendo iure quaesito, et quibusvis aliis apostolicis, universalibus provincialibusque et synodalibus ac municipalibus constitutionibus et ordinationibus specialibus et generalibus; necnon etiam Urbis et Curiae Romanae, etiam iuramento etc. roboratis, statutis etc., usibus, naturis, stilis et etiam novis reformationibus; privilegiis in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacibus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis etc., etiam motu proprio et consistorialiter etc. ac alias in contrarium quomodolibet concessis etc., in posterumque concedendis; necnon legibus, etiam pontificiis et imperialibus etc., editis et edendis, quibus omnibus, etiamsi de eis ctc., eorum tenores etc. pro plene et sufficienter expressis habentes, latissime hac vice derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, statum etc. et merita causarum huiusmodi, ac praemissorum omnium et aliorum necessariorum tenores etc. etiam pro plene et sufficienter expressis habentes.

§ 5. Volumus autem praesentem no-Sola sufficit strum motum proprium perpetuis temsignatura. poribus durare, ac illius solam signaturam sufficere, et ubique, in iudicio et extra, fidem facere, regula contraria non obstante.

Placet, motu proprio. M.

### XLII.

BULLARIUM ROMANUM

Prohibitio iudacis possidendi bona stabilia, quae, nisi vendantur ab eisiuxta saucita, applicata censentur domui cathecumenorum de Urbe 1

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

§1. Cum nos nuper, constitutionem felicis recordationis Pauli Papae quarti, prae-tutione decredecessoris nostri, contra hebraeos editam hebraeis veninnovantes, inter cetera statuerimus et na stabilia sub mandaverimus quod hebraei, tam in alma poena perduellionis. Urbe nostra, quam in quibusvis aliis civitatibus, terris et locis sanctae Romanae Ecclesiae temporali dominio subiectis, bona immobilia per eos possessa, infra tempus per magistratus praefigendum, non obstantibus indulto et concessione eisdem hebracis per felicis recordationis Pium quartum, etiam praedecessorem nostrum, quod liceret eis bona stabilia usque ad summam mille et quingentorum ducatorum auri de Camera tenere et possidere, facta, christianis vendere tenerentur, ac multa eisdem hebraeis, ne eis facere liceret prohibuerimus, partim vero ut iidem facere et observare tenerentur praeceperimus; et quod, si dicti hebraei circa ea ac praemissa in aliquo deficerent, iuxta qualitatem delicti, in dicta Urbe nostra, per nos aut vicarium nostrum seu alios a nobis deputandos, et in civitatibus, terris et locis praedictis, per magistratus, tamquam rebelles et criminis laesae maiestatis rei, ac a toto populo christiano diffidati, nostro et ipsorum vicarii ac deputandorum et magistratuum arbitrio puniri possent, decrevimus, prout latius, in dicta constitutione nostra, cuius tenorem etc., continetur.

§ 2. Et, sicut nobis nuper innotuit, quidam hebraei, obstinata adhuc mentis tioni variis fiduritie, bona stabilia, contra tenorem di- dicti habraei il-

1 Ex Regest. in Archiv. Vat.

Cui constitu ctionibus quum ctae constitutionis, detinere; vel illa, sub variis coloribus ac palliatis contractibus, in christianos simulate transferre satagerunt, ac quotidie satagunt, interdumque, ut magis eorum versutia tegatur, sub apparenti solutione pretii, vel fide de pretio habita aut eius parte, immaginarias venditiones confingere et alia etiam facere soliti sunt, in fraudem et contemptum dictae constitutionis ac mandatorum prohibitionumque nostrarum et scandalum plurimorum.

iure distrahit,

cat;

§ 3. Nos igitur, volentes fraudibus hu-Nondum re-iusmodi, ut par est, obviare, utque ea, vera venuta bona ab eorum quae constituimus, suum in praedictis sortiantur effectum providere, motu simili et ex certa scientia ac de apostolicæ potestatis plenitudine, omnia et quaecumque bona stabilia, quae ad dictos hebræos, tam in hac alma Urbe, quam ubique locorum, excepta civitate Bononiensi et aliis locis ubi fuerunt iam commissarii deputati, nostrae et Apostolicae Sedis dictioni subiectorum, commorantes, pertinere apparuerint, post diem emanatae dictae constitutionis nostrae, lapso termino ad vendendum eis praefixo, vel, quatenus opus sit, praefigendo, sive illa per semetipsos possessa fuerint et seu alio quovis modo ad eos pertinere dignoscantur, sive ex quovis titulo et causa ad alios, etiam christianos, translata fuerint, de quibus praefati hebraei veras et certas venditiones, per indubitatam solutionem pretii, non autem apparentem, vel de eo habitam ex quacumque causa fidem, factas esse legitime non docuerint, ab eisdem hebraeis eorumque dominio seu quasi omnique iure et actione penitus abdicamus, ipsosque hebracos illis privatos ipso iure fore et esse decernimus.

§ 4. Ac tam ea bona sic abdicata, quam El domui car omnes et singulas poenas et mulctas, quas de Urbe appli- eisdem hebraeis, occasione transgressionis ac inobedientiae contra singula in ea- l tenus opus sit, et aliis constitutionibus et

dem constitutione nostra contenta, sive etiam ex causa contumaciae, aut alias circa praemissa impositas et inflictas esse seu etiam imposterum imponi et infligi contigerit, hospitali seu domui cathecumenorum de Urbe, pro una; pro alia vero, dimidiis partibus, monti pietatis eiusdem almae Urbis perpetuo applicamus et appropriamus.

§ 5. Et, pro faciliori mandatorum no- Causas omnos strorum ac praesentis nostri motus pro- super hoc moprii executione, omnes et singulas causas, sterum moveutam in eadem alma Urbe, quam in qui-mus cardinali busvis civitatibus, terris et locis sanctaé cidendas com-Romanae Ecclesiae temporali dominio mittit; subjectis, coram quibusvis judicibus, aut etiam coram nostro in dicta Urbe vicario, contra dictos hebraeos, occasione praemissorum, motas vel imposterum movendas, in terminis et statu, in quibus reperiuntur, ad nos penitus avocamus; illasque ac omnes alias similes vénerabili fratri nostro Ioanni Michaeli, episcopo Sabinensi, cardinali Saraceno nuncupato, dictae domus cathecumenorum protectori et iudici ordinario, committimus et delegamus, mandantes eidem ut in praemissis omnibus, una cum suis incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, usque ad integram executionem, procedat summarie, simpliceter et de plano, sola facti veritate inspecta, ac etiam, ubi opus sibi videbitur, manu regia, ac alias iuxta facultates sibi in iurisdictione sua ordinaria concessas, cum potestate et facultate citandi et inhibendi in Romana Curia et extra eam, ac per edictum, constito summarie de non tuto accessu, ac terminos, etiam peremptorios, in praemissis arbitrio suo praefigendi, et omnia alia faciendi in praemissis necessaria et opportuna.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac no- contraria omstra de non tollendo iure quaesito, qua- nia tollit.

ordinationibus, stilo Palatii, necnon quibusvis privilegiis, indultis et literis apostolicis, eisdem hebraeis in contrarium quomodolibet, etiam motu, scientia ac potestatis plenitudine similibus, concessis etc., quibus omnibus, etiamsi de illis etc., tenores etc., hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem praesentis nostri Praesentium motus proprii solam signaturam sufficere, sola signatura et ubique, etiam in iudicio et extra, fidem facere, regula contraria non obstante.

> Placet, motu proprio. M. Datum Romae apud Sanctum Petrum, decimo quarto kalendas februarii, anno 11. Dat. die 19 ianuarii 1567, pontif. anno 11.

### XLIII.

Declaratio, reformatio et revocatio plurimarum gratiarum, immunitatum et privilegiorum militiae hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani hactenus a Summis Pontificibus concessorum 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sicuti bonus agricola, qui largiorem ex Causa huius agro, quem colit, proventum colligere legiorum mili-cupit, temporum vices solicitus observat, tiae s Lazari. et, positis in eo plantis, non semper irriguos rivos aut pinguem limum admovet, sed collectum quandoque humorem deducit, ac nimiam ramorum laetitiam cohibet, et, ne vires frustra effusae evanescant, ferro comprimit; ita nos agri Dei nostri culturae, ipso favente, fidelibus stu-

> 1 Haec militia Regulam S. Augustini profitetur. ut habetur in con-t. x Alexandri IV, Cum a nobis, tom. 111, pag. 602. Multa privilegia elargitus est Clemens IV in const. IV, Cum ditectis. ibidem, pag. 727, et in const. vii, Venerabilibus, pag. 742. Et plerique alii Pontifices, necnon Pius IV, alia plurima indulta dederunt, ut in ipsius Pii IV constitut. ex, Inter assiduas, supra, pag. 336.

diis incumbentes, hospitale Sancti Lazari Hierosolymitani, eiusque militiam, feracem sane, uti speramus, inter ceteras huius agri plantam, pridem a compluribus praedecessoribus nostris ac nobismetipsis indulgentiis excultam, ne forte inutili frondium sylva luxuriet, resectis ac veluti putatis ramis sterilibus, intra ordinem ponere, atque ad meliorem et utiliorem cultum (habita horum temporum ratione) reducere cupimus, ut tandem, suis in se collectis viribus, et tamquam radicibus solo altius adactis, firmius persistens, suaves atque uberes fructus Domino perferat.

§ 1. Dudum etenim, postquam felicis Pius IV mulrecordationis Pius Papa IV, praedecessor ta d. militiae privilegia apnoster, institutionem, erectionem, necnon probavit, et atranslationem hospitalis et militiae huiusmodi, ac quamplurima privilegia, indulta, facultates, licentias, exemptiones, libertates, indulgentias, gratias et alia a diversis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, tunc suis, dicto hospitali eiusque magno magistro et conventui ac fratribus, etiam per modum communicationis et extensionis, in genere et in specie, concessa; necnon statuta, usus et consuetudines in eisdem hospitali et militia edita et introducta, apostolica auctoritate, motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae auctoritatis plenitudine confirmaverat et approbaverat, ac etiam innovaverat, et insuper alia multa concesserat, eaque omnia ad hospitale S. Lazari, quod in civitate Capuana etiam tunc consistebat, extenderat, ipsumque hospitale et eius membra et pertinentias, adversus suppressiones, extinctiones, uniones et alias dispositiones quascumque, de illis per recolendae memoriae Innocentium VIII et Pium II ac forsan alios Romanos Pontifices, etiam consistorialiter, factas, in pristinum, quo ante illas erant, statum restituerat, ac plenarie re-

integraverat, decernens, interalia, ea, tamquam ex causa onerosa concessa, restituta et facta, revocari, limitari vel alterari, ac sub revocationibus, limitationibus, alterationibus, generalibus vel specialibus, si forte fierent, comprehendi non posse.

Pontifex non posui.

§ 2. Nos quoque, in ipso statim ponti-Hic etiam ficatus, ad quem, divino afflante Spiritu. confirmavit in vocati sumus, initio, eadem omnia ipquadam eius bulla, quam hic siusque Pii IV praedecessoris literas super eis expeditas, paribus motu, scientia; plenitudine et auctoritate confirmavimus, approbavimus et innovavimus, ac similibus clausulis et decretis munivimus, quibusdam tamen limitationibus et restrictionibus adiectis, quas hic quoque pro repetitis esse volumus, prout in praedictis literis ac quadam cedula, motu proprio et manu nostra signata, plenius continetur.

volens,

§ 3. Verum postea experti tam multa Nunc autem sic concessa, non tantum ipsis hospitali illa reformare et militiae incrementum, quantum aliis cupiditatem afferre, illorum vero usum et dispensationem tum periculo iis ipsis, quibus concessa sunt, tum oneri nobis fore, ac propterea volentes illis modum et normam ac certos demum limites sta-Firmas re-tuere, illorumque omnium, necnon praerat reintegra- dictarum et quarumcumque praeterea tiones, transla-tiones et restitutiones d. mili- pturarum, quae inde confectae sunt, tetiae et hospita- nores, continentias et formas pro plene et sufficienter expressis habentes, motu proprio et ex certa scientia nostra ac de apostolicae potestatis plenitudine, ad Dei gloriam et publicam utilitatem, manentibus erectione, institutione ac translatione necnon restitutione et reintegratione dictorum hospitalis et militiae, ac illarum approbatione praedictis, quas, prout hactenus factae sunt, prout tamen iuris fuerit, ratas habemus in praemissis, ut praefertur, concessis, confirmatis et innovatis, tenore praesentium sic perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 4. Omnia et singula dictis hospitali, Concessiones magistro, conventui et militibus a prae-factas confirdictis et aliis quibuscumque Romanis mat, quatenus in dictis et aliis quibuscumque Romanis tunc essent in Pontificibus ante ipsum Pium IV praede-usu, et nemini praede-praeiudicarent cessorem concessa, eatenus dumtaxat confirmata esse et censeri, quatenus temporibus eiusdem Pii IV, ante factam ab eo illorum confirmationem, praedicta observabantur et in usu erant, atque alienis iuribus, sive ex praescriptione, sive alias quocumque titulo legitime quaesitis, detrimentum aut praeiudicium non inferant.

§ 5. Ex his vero, quae ab ipso Pio IV concessiones concessa sunt, atque ex statutis, ordinatis contentas revoet decretis ab eodem erga illa quibus- cat, et contencumque, non alia ulla neque aliter om- ut sequitur. nino valida esse, aut ipsis hospitali, magistro, conventui et militiae licere, quam infrascripta, et cum moderationibus, reductionibus, limitationibus et restrictionibus, tam in praedicta cedula, motu proprio et manu nostra signata, positis, quam infrascriptis. Reliqua autem omnia et singula, necnon illa concernentia confirmationes, literas et alia supradicta et inde secuta quaecumque revocamus, cassamus, irritamus et annullamus, ac viribus omnino evacuamus, ac revocata, cassata, irrita et nulla ac sine viribus semper fore, neque in iudicio aut extra iudicium attendi, vel ctiam allegari, neque cuiquam suffragari, neque pro eis aut secundum ea quicquam statui ac iudicari, neque praesentes de intentionis nostrae ant alio defectu impugnari, neque earum revocationem, moderationem vel reductionem aut adversus ea restitutionem, aliave iustitiae aut gratiae remedia impetrari, aut etiam motu, scientia et plenitudine similibus, etiam consistorialiter, concedi, aut concessis quemquam uti posse: et ita per quoscumque iudices, etiam ad id specialiter delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et

sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eorum cuilibet quavis aliter interpretandi et iudicandi auctoritate, interpretari et iudicari debere; ac quidquid secus, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

non bus.

- § 6. Non obstantibus praemissis ac qui-Quibuscumque busvis clausulis et decretis, etiam mentes dictorum praedecessorum attestantibus, et quantumvis validis et firmis, in dictis concessionibus, confirmationibus et literis, sub quavis exquisita verborum formula, approbatis, necnon de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, dictique hospitalis, etiam iuramento, simili confirmatione aut quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, naturis, usibus, stabilimentis, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 7. Volumus autem quod magister et Et cum con- conventus ac milites praefati nobis et ditione quod haec militia ob- successoribus nostris Romanis Pontificisequiis S. R. E. bus ac Sedi Apostolicae, ubi ac quoties esse debet con-vocati aut requisiti fuerint, contra quoscumque Romanae Ecclesiae hostes vel rebelles armati inservire, atque opem et auxilium praestare suis impensis teneantur. Ea vero, quae magistro, conventui et militiae praefatis licere ac manere permittimus, sunt quae sequuntur, videlicet:

a Sede Apostoinfra tres men-

tra eius hostes.

§ 8. Quod dilecto filio Ioannotto Casti-Electio magni lioneo, moderno et pro tempore existente magistri spectet magno magistro, cedente vel etiam apud sed confirmatio eamdem Sedem decedente, seu magnum lica obtineatur magistratum alias quomodolibet, etiam ses, alias ad e- per liberam resignationem in nostris vel am devoluta sit. nostrorum successorum pro tempore existentium Romanorum Pontificum manibus, dimittente vel amittente, et illo quovis modo vacante, conventus eiusdem militiae (si tamen tunc firmam sedem in aliquo certo loco, ibi, auctoritate et de licentia dictae Sedis, ante vacationem hu - | Ant. Bladi (R. T.).

iusmodi, constitutam habuerint, et illic resederint) insimul ibidem congregati, alium magnum magistrum, iuxta eiusdem Religionis et militiae stabilimenta, de consensu sui protectoris edita vel edenda, quae concilio Tridentino minime sint contraria, eligant: ita tamen quod eiusdem electionis confirmationem, intra tres menses a die quo facta fuerit, ab eadem Sede petere omnino debeant; alioquin electio ipsa nulla sit, et electo aliquod ius non tribuat, sed magistratus ipsius omnimoda dispositio ad dictam Sedem eo ipso devolvatur.

§ 9. Quodque idem magister pro tempore existens et conventus principalem conventus, de ipsius militiae sedem ad quemcumque Apost., princilocum, etiam maritimum, eis visum, con-palem sulta prius Sede Apostolica, et ab ea li-habitum, Regucentia et facultate obtenta, transferre; lam et statuta reformare poshabitumque suum regularem, ac etiam sint. crucem, ctiam si de suis antiquis habitu cruceque appareat 1, in eum meliorem, qui sibi videbitur, modum (citra tamen aliarum militiarum et Religionum praciudicium) reformare, in toto vel in parte immutare vel stabilire ac innovare; Regulamque, stabilimenta et statuta dictae Religionis et militiae, de consensu sui protectoris et aliorum fratrum vel definitorum, instituere et reformare, seu de novo condere, edere, et illas ac illa corrigere et mutare (dummodo licita et honesta nec eidem concilio contraria existant) toties quoties voluerint.

§ 10. Necnon idem Ioannottus et pro tempore existens magnus magister, quæ- potest instituecumque, quodcumque et qualiacumque, cumque simplisimplicia dumtaxat beneficia ecclesiastica, cia beneficia de de iure patronatus laicorum ex fundatione corum in comet dotatione existentia, et personale ser-mendas, caque vitium in cathedralibus et collegiatis non militiae incorrequirentia (accedente tamen consensu porare, ac de cis patronorum, de quorum iuribus eis, ut noas providere, praefertur, ex fundatione et dotatione com- ut divinus cul-

1 Apparent vel non apparent legit Bullarium Milit. S. Lazari, impre-sum Romae 1567 apud hær.

ipsi hospitali et

Hospitalia et

petentibus, per publica documenta, non autem alia probationum genera, coram pro tempore existentibus vicario nostro in Urbe in spiritualibus generali et auditore Curiae causarum Camerae Apostolicae, vocatis quorum interest, legitime constet, et sine praciudicio ea obtinentium, et ipsis cedentibus vel decedentibus) in praeceptorias, commendas, cappellas aut ecclesias ipsorum hospitalis et militiae perpetuo erigere et instituere, dictaeque suae militiae perpetuo incorporare, applicare et appropriare; ac illarum fundatoribus et dotatoribus ius patronatus et praesentandi dictis magistro et conventui vel corum deputato personas idoneas, ac praeceptorias, domos, cappellas seu ecclesias et hospitalia huiusmodi pro tempore vacantia, perpetuo praeservare, seu etiam reservare èt concedere; et sic a patronis praesentatos, iuxta stabilimenta dictae Religionis, ordinariorum locorum et quorumvis aliorum consensu minime requisito, in illis instituere, ac alias illa conferre et de eis providere possint: ita tamen quod debitus divinus cultus per personas idoneas, etiam si dicti Ordinis fuerint, ab ordinario approbandas, in eisdem exerceatur. Quodque confirmatio erectionis et institutionis praeceptoriarum, commendarum, cappellarum aut ecclesiarum pro tempore sic erectarum, ac illarum incorporationis, applicationis et approbationis, necnon iurispatronatus ad illas reservationis et concessionis huiusmodi, si citra, infra quatuor; si vero ultra montes beneficia huiusmodi consistant, infra sex menses a die quo factae fuerint, a Sede Apostolica impetrari debeat, alias illae et inde secuta quaecumque nulla et irrita nulliusque roboris vel momenti existant; ac beneficia huiusmodi in eorum pristinam naturam esse 1 censeantur, et ab eadem Sede impetrari possint.

1 Restituta esse l. s. c. (R. T.).

§ 11. Necnon quod hospitalia, leprosariae et alia loca quaecumque, tam in alia loca quaecumque, tam in alia loca quaecumque, tam in alia loca quaecumque, alma Urbe, quam in aliis quibuscumque tali S. Lazari terris, dominiis et locis, sub invocatione subjecta, quae Sancti Lazari Leprosorum, hactenus fun- non per univer-sitates aut adata, constructa, erecta et instituta, et lias ecclesiastiquae in posterum fundari, construi, erigi sed per ipsos fratres reganet institui contigerit, etiam si per magi- tur, qui etc. strum, conventum et fratres huiusmodi recepta aut possessa non sint, ubi ullo umquam tempore fuerit, sit vel erit hospitalitas leprosorum seu infirmorum Sancti Lazari nuncupatorum, de qua legitime coram locorum ordinariis constet, etiam si iurispatronatus laicorum sint, cum omnibus unionibus, annexionibus, incorporationibus et applicationibus illis pro tempore factis, militiae et hospitali Sancti Lazari huiusmodi subiecta et incorporata, et ad ius et proprietatem ac omnimodam dispositionem, institutionem et collationem moderni et pro tempore existentis magni magistri et conventus eorumdem, iuxta ipsius militiae seu Religionis stabilimenta (salvo tamen iure patronatus) pertinere censeantur, prout alia etiam dictæ Religionis seu militiae hospitalia, cappellae, oratoria, beneficia et loca spectant et pertinent; illaque per dictae militiae fratres (non autem per alias ecclesiasticas aut saeculares personas, etiam civitatum, terrarum, oppidorum et villarum communitates vel universitates) regi et gubernari, et, in signum recognitionis superioritatis dicti hospitalis, de aliquo rationabili canone seu censu per magistrum et conventum ac diffinitores generalis capituli dicti hospitalis imponendo, singulis annis respondere debeant, sine alicuius praeiudicio, et dummodo in illis hospitalitas debita servetur, et cultus divinus nullatenus diminuatur, ac in illorum fundatione vel dotatione secus non fuerit ordinatum.

§ 12. Salvis tamen legitimis titulis et

iurisdiction, orseminariis.

Praeservatio praescriptionibus et salva iurisdictione ordinariorum et dinariorum, tam ea, quae de iure comcontributio pro muni eis competit, quam quae ex decretis dicti concilii Tridentini eisdem est attributa, praeterquam in iis casibus, in quibus concilium praedictum expresse exemit et excepit Religionem Sancti Ioannis Hierosolymitani, in quibus et haec Sancti Lazari Religio, postquam tamen in aliquo certo loco firmam sedem conventualem habere coeperit, et ibi magister et conventus praefati resederint, pariter et exempta sit et esse censeatur, excepta taxatione pro seminariis instituendis.

miles fructuum

§ 13. Et insuper milites ac presbyteri Facultas per et cappellani hospitalis et militiae Sancti nes annuas us- Lazari huiusmodi, nunc et pro tempore que ad sum. ovo duc. auri; loco existentes, ac eorum singuli, etiam conpensionum, si- iugati, qui cum unica tantum et virgine reservationes e- matrimonium contraxerint, unam vel plutiam coniugatis, qui cum una res pensiones annuas, usque ad summam tantum, et vir-gine, matrimo- quingentorum ducatorum auri de Camera nium contraxe- novorum, super quorumvis cathedralium, etiam metropolitanarum, et aliarum ecclesiarum, ac etiam mensarum, etiam patriarchalium, archiepiscopalium et episcopalium, necnon etiam monasteriorum, etiam consistorialium, prioratuum, canonicatuum et praebendarum, dignitatum, personatuum, administrationum et officiorum, aliorumq. beneficiorum ecclesiasticorum, cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, qualitercumque qualificatorum, fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et emolumentis ac distributionibus quotidianis, alias canonice sibi assignatas vel assignandas, vel, loco pensionum annuarum, omnes et singulos ac quoscumque similes fructus, redditus et proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque ac etiam distributiones quotidianas, usque ad dictam summam sibi reservatos et reservandos, etiamsi, post illarum velillorum reservationem, uxorem, unicam

tamen, eamque virginem, ut præfertur, duxerint, ad vitam percipere, exigere ac levare, ac in suos usus et utilitatem convertere, libere et licite valeant, et quoad hoc, atque etiam pensiones et fructus assignandos et reservandos, una cum prioratibus, praeceptoriis et aliis beneficiis hospitalis Sancti Lazari huiusmodi percipere.

§ 14. Et insuper idem hospitale S. La- Religio S. Lazari, ac illius prioratus, praeceptoriae, vassalli, coloni domus, camerae, hospitalia et loca quae- et servitores, etiam presbytecumque, necnon intra regularia dictorum ri curam animahospitalis et militiae loca degentes magi- et eorum bona ster, priores, praeceptores, milites et per- quaecumq. præsonae, ac eorum subditi, vassalli, coloni lia sub protecet servitores, nunc et pro tempore existen- Apostolic., cum tes, etiam presbyteri curam animarum omni iurisdicexercentes (servatis tamen decretis conci-tione, correclii Tridentini), quamdiu illam exercuerint dominio, etc. et in illorum obsequiis fuerint, ac illorum ratione beneficiorum dicti hospitalis S. Lazari tantum, non autem patrimonialia, res, animalia, praedia, domus, molendina et bona quaecumque quae obtinent et possident, ac in futurum canonice obtinebunt et possidebunt, sub beati Petri et dictae Sedis et nostra protectione, ab omni iurisdictione, correctione, onere, statutis, bannis, dominio, superioritate et potestate, iuxta tamen terminos concilii Tridentini et salvis eius decretis, quorumcumque paţriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum et praelatorum, etiam locorum ordinariorum, cum primum sedem conventualem propriam habere coeperint, ut praesertur; necnon ex nunc quorumcumque temporalium dominorum, quavis potestate, etiam imperiali, regali que dominoet ducali, fungentium, ac universitatum, tualium quam et illarum regentium, etiam (praeterquam a solutione cudicti hospitalis) ordinariorum tempora- iusvis alterius oneris personalium, ubicumque, tanı citra quam ultra lis, realis, ordimontes et mare constitutorum, cuius-narii, etc. cumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existentium, illorumque vi-

exemptione ab

temporalium, et

cariorum et officialium, locatenentium et iudicum, nunc et pro tempore existentium quorumlibet; necnon a solutione ct exactione passagii, arreragii, gabellae, datii, tractae, collectae, procurationis, iucundi adventus, iurium, etiam synodalium, censuum et decimarum, etiam novalium, etiam hortorum, pratorum, piscationum et molendinorum, atque cuilibet accessus, nullatenus, directe vel indirecte, prohiberi possint, et terrarum, quas per seipsos vel alios eorum nominibus. etiam colonos, arrendatarios et emphytheutas excolent et de quibus fructus percipient, ratione beneficiorum hospitalis Sancti Lazari huiusmodi et cuiusvis alterius oneris personalis, realis seu mixti, ordinarii vel extraordinarii, ubicumque et quacumque causa impositi vel imponendi pro tempore, liberi et exempti, ac nobis et dictae Sedi immediate subiecti existant. Ita quod archiepiscopi, episcopi, praelati, ordinarii, vicarii, officiales, locatenentes et iudices in spiritualibus, etiam ratione delicti (dummodo illud non sit de atrocioribus) vel contractus, seu rei de qua agetur, ubicumque committatur delictum, iniatur contractus, aut res ipsa consistat, si personae ipsae intra regularia loca praedicta degent, et ibi aliquis a dicto magistro et conventu ad id specialiter cum iurisdictione deputatus fuerit, postquam conventus hospitalis huiusmodi dictam sedem habuerint; temporales vero iudices et domini praefati, etiam ex nunc, nullam in eos vel ea iurisdictionem, correctionem seu potestatem (salvis tamen decretis concilii Tridentini) exercere, aut excommunicationis aliasve sententias, censuras et poenas promulgare, aut etiam, ratione personarum vel rerum, animalium ac bonorum (non tamen patrimonialium), ad aliquam solutionem pontium, fontium,1 murorum, seu etiam aliarum ecclesiarum, quam dictae Religionis, etiam si forsan

1 Bull. S. Laz. addit furnorum (R. T.). Bull. Rom. Vol. VII.

hactenus per abusum seu alterius privilegium aut negligentiam, etiam per longissimum tempus, taliter observatum non fuerit. Quae omnia, etiam praescriptiones, nullo pacto saltem in posterum obstent quo minus exemptionibus, quibus alii regulares cuiuscumque militiae milites utuntur, et eodem modo quo illi, uti possint eos coarctare, aut alii quicumque, cuiuscumque ecclesiasticae vel mundanae dignitatis aut præeminentiae, status vel conditionis existant, etiam in locis et terris sanctae Romanae Ecclesiae, etiam immediate subjectis, et ad instantiam cuiuscumque principis seu communitatis, sub excommunicationis latae sententiae, seu quadrupli, ultra damna et expensas, restitutionis poenis, per contrafacientes eo ipso incurrendis, eos, in iudicio vel extra, super praemissis vel eorum usu seu possessione vel quasi, directe vel indirecte, quovis quæsito colore vel ingenio, molestare, impedire, vexare aut alias quomodolibet impetere praesumant, debeant seu etiam valeant; sed priores, milites et aliae personae hospitalis et militiae Sancti Lazari huiusmodi sic degentes, post firmatam dictam sedem, de iustitia coram solo magno magistro et conventu, vel eorum deputato (alioquin et interim, donec ipsam sedem habuerint, coram ordinariis locorum tamquam Sedis Apostolicae delegatis) respondere debeant. Et quicumque processus contra illos vel eorum aliquem, per ipsos locorum ordinarios vel eorum vicarios. alias quam ut praemittitur, seu quosvis alios pro tempore facti, et quaelibet etiam excommunicationis vel suspensionis aliaeque sententiae promulgatae, nulli et invalidi, nulliusque roboris et momenti sint.

§ 15. In delictis autem atrocioribus, in- si delictum ter magnum magistrum seu deputatos ab fuerit atrocius, in eius sit iuriseo, ac locorum, tam in spiritualibus dict., ad quem quam temporalibus, ordinarios ita serve-rit. tur, ut qui ex eis praevenerit, eius sit in delinguentes iurisdictio.

subsidio, etiam posita.

§ 16. Nec aliqui ex hospitalis et militiae Exemptio a S. Lazari fratribus, donatis, servitoribus valibus ac quar- Vassallis et colonis in prioratibus, comtis, seu cano-nica nortiune mendis, domibus, hospitalibus, leprosavel a caritativo riis aut aliis quibusvis beneficiis, praeconcesso regi diis sive grangiis, quomodocumque a dicto Hispaniarum, ac quarte in Fran- hospitali dependentibus, in quibuscumciae regnis im- que locis, sub quorumcumque patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum, universitatum, hospitalium, rectorum, ecclesiarum limitibus et iurisdictione constituti, decimas aut canonicam portionem seu caritativum subsidium, aut quartas nuncupatas, seu alias quascumque collectas seu contributiones, tam ex antiquis hospitalis S. Lazari et beneficiorum huiusmodi culturis, quam ex recenter cultis novalibus, alicui quovis modo solvere teneantur, nisi prout alii regulares cuiusvis militiae milites, generalibus vel specialibus circa hoc privilegiis pacifice gaudentes, solvere tenentur; a quibus omnibus exactionibus, atque etiam novo subsidio, carissimo in Christo filio nostro Philippo Hispaniarum regi in suis regnis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros concesso, et canonica portione seu quarta nuncupata in Franciae regnis imposita, necnon a quibuscumque aliis facultatibus, regibus huiusmodi et aliis principibus concessis vel concedendis in futurum, omnia dicti hospitalis loca, necnon ecclesiarum quomodocumque a dicto hospitali dependentium fabricae, ad exemplum aliarum regularium militiarum locorum, sint libera et exempta.

§ 17. Et insuper quod praefati magi-Facultas ex- ster et conventus, priores, praeceptores trahendi fru- aut quicumque alii ex dicti hospitalis fracumque alios tribus, per quoscumque locorum aut pias ex locis terrarum dominos, tam spirituales quam militiae et hos- temporales, etiamsi regali dignitate praeillaque ad que-fulgeant, etiam in terris S. R. E., ab extracumq. fidelium ctione frumenti, ordei, vini, olei, legumi-

num et quorumcumque fructuum, atque loca sine datie ctiam pecuniarum, ex prioratibus, com- ct gabella asmendis, membris, domibus, grangiis aliisve praefati hospitalis locis provenientium, nullo umquani modo impediri possint quo minus praefata omnia, pro sua possessorum voluntate, in quaecumque fidelium loca, ab omni pedagio, datio seu tracta, ut praefertur, libera et exempta valeant asportare.

§ 18. Et bona magistri, priorum, praeceptorum et fratrum ac aliarum perso-tiam pro bonis narum huiusmodi, tam acquisita quam emissam profesin posterum acquirenda, ex concessione apostolica vel magistrali, ex die emissae per eosdem priores, praeceptores, fratres et personas professionis, ab omnibus decimis et aliis oneribus, similiter ad exemplum bonorum aliarum regularium militiarum, libera, immunia et exempta existant.

§ 19. Et quod quaelibet querelae, luisdictio M. quaestiones, lifes, causae et controversiae, magistri et conventus seu ecquas ex nunc inter fratres et subditos rum delegatohospitalis et militiae S. Lazari, praesentes sonas Religionis et futuros, ex quibusvis occasionibus oriri et moveri contigerit, quovis modo, cum omnibus suis incidentibus, emergentibus, connexis et annexis, ac omnium cuiusvis appellationis (praeterquam in defectus aut denegatae iustitiae, vel illati perperam contra stabilimenta et consuetudines dicti hospitalis gravaminis casibus), remoto obstaculo, per pro tempore magistrum et conventum dicti hospitalis, seu illos ex fratribus quibus ipsi magister et conventus id commiserint, etiam usque ad tertiam definitivam sententiam inclusive, audiantur, necnon (iuxta laudabiles consuetudines et stabilimenta hospitalis huiusmodi et alias prout iuris fuerit) debito fine decidantur; omnesque et singuli priores, praeceptores, milites et fratres hospitalis praefati (postquam de mandato seu auctoritate magistri seu

fructus et pecu-

conventus praefatorum, in quibusvis ex praedictis contra eos intentandis causis, ad comparendum coram ipsis et commissariis per eos, ut praefertur, deputatis, in locis quantum cumque ab eodem hospitali remotis, citati fuerint) coram eisdem magistro, conventu et commissariis, prout contigerit, legitime comparere debeant et teneantur, iuri et iustitiae (secundum stabilimenta, approbationes, usus et laudabiles consuetudines praefati hospitalis) parituri.

personae reli-

§ 20. Quodque illi ex prioribus, prae-Milites et alix ceptoribus, fratribus et subditis praefatis, giosae prohi- qui contra eorum aliquem super quibusbentur coram vis querelis, rebus vel negociis, praeterseu comparere quam in casibus praesatis, coram alio coram iudicibus quam praefatis magistro et conventu, ac per eos pro tempore datis commissariis, in causam traxerint, et ad alium quam ad eosdem appellationes quascumque interposuerint, causas huiusmodi prorsus perdant, reque, super qua contenderint, privati existant eo ipso.

bus:

§ 21. Necnon modernus et pro tempore Potestas et existens magister et conventus hospitalis urisdictio ma-gistri et con- huiusmodi (iuxta illius stabilimenta et ventus super laudabiles consuetudines ac mores) in prioratus et praeceptorias, domos, hospitalia, membra, bona et loca quaecumque, necnon quoscumque priores, praeceptores, fratres et personas hospitalis et Religionis huiusmodi, ac illorum vassallos, subditos et servitores, ubicumque, tam citra quam ultra montes, nunc et pro tempore constitutos et commorantes (qui omnes magistro et subdelegatis ab eo firmiter, tam personaliter quam realiter, omni exceptione cessante, et quocumque a nobis vel Sede praedicta obtento vel obtinendo indulto non obstante, parere et obedire teneantur) plenariam et omnimodam, etiam meri et mixti imperii iurisdictionem et superioritatem.

§ 22. Ipseque magister, contra rebelles | nari nequeant.

et suis mandatis non obedientes, etiam vigore literarum apostolicarum, etiam in que contra reforma brevis, a nobis et successoribus dientes, etiam per edictum punostris pro tempore emanatarum, serva-blicum, etiam tis quatuor terminis ad docendum se pa- beneficior. quoruisse et satisfecisse in loco conventus modolib. obtenhospitalis huiusmodi, post legitime executam primam citationem, ad mulctam sive poenam personaliter, iuxta mores et stabilimenta praedicta, seu etiam ad privationem habitus et beneficiorum, domorum et praediorum per eos obtentorum, procedendi; vel etiam, si magis expedire videbitur, beneficia, domos et praedia ipsa ad manus suas seu receptorum dicti hospitalis reducendi, et (donec ipsi inobedientes contumaciam purgaverint, et debita onera persolverint) pro suo arbitrio retinendi, illorum fructus, redditus et proventus arrendandi et percipiendi.

§ 23. Necnon omnes et singulas causas, Et advocandi lites et querelas (nondum tamen coram lites et querealiis iudicibus motas et pendentes) super las, quae inter ipsos fratres et quibusvis dicti hospitalis beneficiis ac milites oriunbonis, rebus et pecuniis aerarii et fratrum quorumcumque, in quibus inter se ipsos invicem, realiter sive personaliter, convenient seu convenientur, atque etiam in quibus ab aliis, etiam clericis, saecularibus vel regularibus, aut laicis similiter convenientur, etiam per deputatos abeis, in locis in quibus causae ipsae cognoscentur, audiendi et decidendi, eosque citandi, et, quoties opus fuerit, inhibendi, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, tam in curia praedicta quam extra eam, facultatem habeant.

§ 24. Necnon illorum sententiae et res 🛮 Et exequends iudicata, per priorem ecclesiae dicti con- senientias et ventus, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, contra condemnatos, tam realiter quam personaliter executioni mandentur: ita quod alibi quam in dicto hospitali, aut extra illud ex magistri et conventus commissione, cognosci et termi-

Procedendiad privationem

An. C. 1567

a sententiis deventum, et ab tulum generale declarantur.

§ 25. Nec a sententiis per iudices di-Appellationes eti hospitalis pro tempore latis, ad alium a sententilis de-legatorum ad M. quam magistrum et conventum praedictos magist. et con- seu iudices ab eis deputatos, in quavis eis ad capitu- instantia; neque a sententiis per ipsum magistrum et concilium latis, alio quam ad generale capitulum, sive per ipsius hospitalis fratres sive per ipsos subditos et vassallos, quoquo modo appellari possit; quinimmo illi usque ad tertiam sententiam in eodem conventu procedere teneantur.

alicuius licen-

§ 26. Et similiter quod omnes senten-Omnes expe-tiae per eosdem magistrum et convenditiones et exe-cutoriales ma- tum latae, omnes item commissiones, gistri et con-citationes, collationes et omnia deniquantur absque que eorumdem rescripta, ad omnes suae tia, nec a quo iurisdictioni subditorum ac reliquorum plam possint etiam, quorum intererit, causas, lites seu querelas coram ipsis pertractandas, directe exequi, et a nullis locorum et terrarum dominis, etiam regali aut ducali dignitate fulgentibus, aliqua ratione, expectandi consensus seu alio quovis quaesito colore, in eorumdem executione impediri possint, servato tamen in eis exequendis datae ordine, ita quod corum ultimae primis anteferri nequeant.

cedendi contra cantium, mor-

§ 27. Ac quod contra clericos saecula-Facultus pro- res seu laicos, prioratus, praeceptorias, cenendi contia clericos seu a- domos, cameras magistrales nuncupatas, lios indebite occupantes loca et alia benesicia hospitalis huiusmodi, et bona Religio- eorumque res et bona quocumque titulo, solventes an- sine tamen consensu et expressa licentia nuales census magistri et conventus praefatorum, insponsiones va debite occupantes, seu illi aut eius comsuariorum, an-muni aerario seu fratribus, occasione natarum, etc. communi aera- responsionum annuarum, vacantium, mortuariorum, annatarum, passagiorum, arreragiorum, seu alias quomodolibet et ex quacumque alia causa debentes, siquidem illi actores sint, et in quavis instantia ad causam venient, magister et conventus praefati, modo et forma quibus contra ipsius hospitalis fratres pro- | tes cum effectu promulgare; ac privilegia

cedi consueverit, pro illorum recuperatione, libere procedere, et eos prioratibus, praeceptoriis, domibus et aliis beneficiis huiusmodi, servata forma iuris, et alias iuxta formam privilegiorum praedictorum privare; si vero rei fuerint, coram ipsorum competentibus iudicibus ad recuperationem et alia praedicta agere, et omnia iuris remedia tentare, ac demum, privatione huiusmodi legitime facta, de prioratibus aliisque beneficiis praedictis, per privationem eamdem vacantibus, libere disponere valeant.

§ 28. Necnon personae in dignitate ec- Quaelibet perclesiastica ubilibet constitutae et quicum- sonae in dignique locorum ordinarii, ac eorum vicarii ca possunt eligi in conservatoet officiales, per eosdem magistrum et res cum faculconventum, postquam dictam sedem ha- sariis. buerint pro tempore eligendam, servata tamen forma concilii Tridentini, in eorum et quorumcumque priorum, praeceptorum et fratrum hospitalis huiusmodi conservatores, qui, quamdiu exercuerint dictum officium, a nemine quo minus illud exerceant, sub aliquo praetextu, impediri vel molestari possint, deputati sint: ita quod ipsi electi, sub excommunicationis poena, eosdem priores, praeceptores et fratres, ac eorum singulos, non tamen extra regularia dicti hospitalis loca degentes, adversus inferentes eis aut eorum servitoribus et familiaribus iniurias seu gravamina vel damna in personis, rebus et bonis, seu exigentes ab eis, contra ac suprascriptum est, vectigalia, datia, pedagia, gabellas, collectas aut alia onera, defendere et praeservare, ac omnem eorum iurisdictionem exercere; necnon, ubi executio realis vel personalis adversus reos fieri non poterit, et reorum contumacia id exegerit, praecedentibus legitimis monitionibus, aliisque servandis rite servatis, sententias, censuras et poenas ecclesiasticas contra rebelles et inobedien-

prioribus, praeceptoribus et fratribus praefatis pro tempore concessa, eis observari facere debeant et teneantur; in causis autem hospitalis et militiae huiusmodi, eorumque bonorum et personarum, ubi aliae probationes non existent, eorum magister, priores, praeceptores, milites, fratres, vassalli, subditi, servitores et aliae personae in testes adhiberi et recipi possint.

neficia hospitatium, etc.

§ 29. Ac iura mortuariorum et vacan-Obtinentes be- tium, necnon arreragiorum, passagiorum listenentur sol- et aliorum quorumcumque, ita ut quaevis iura mortuario. personae, cuiuscumque ecclesiasticae dirum et vacan- gnitatis existentes, beneficia hospitalis huiusmodi pro tempore obtinentes, illa solvere omnino teneantur et adstricti sint, ac ad id, etiam sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis ac aliis, iuxta eorumdem privilegia, privationis et apprehensionis bonorum ad manus suas remediis, cogi possint, solvantur.

mendi ordines

§ 30. Necnon quod magister, priores, Facultas su- praeceptores et dicti hospitalis fratres capetiam extratem- pellani, ab ordinariis, intra quorum dioepora, et cele-brandi in qui-cesum fines eorum prioratus, praecebusvis ecclesiis, ptoriae et alia loca, in quibus eos resiquibus- dere oportuerit, existent; vel si ab ordinariis praefatis legitime impeditis non potuerint, ab eis nihilominus examinati, atque idonei secundum canonicas sanctiones reperti et approbati, habitisque ab eis dimissorialibus literis, et a suis superioribus licentia, et servata in omnibus forma concilii Tridentini, a quocumque catholico antistite sub Romanae Sedis obedientia constituto, in propria dioecesi residente, aut in aliena pro dioecesano pontificalia exercente, diligenti prævio examine, sacros ordines, etiam (si id, pro utilitate aut necessitate hospitalis, prioratuum, praeceptoriarum et aliorum locorum huiusmodi respective, eisdem ordinariis et superioribus videbitur expedire) extra tempora a iure statuta, tribus | vationes, expectativae, mandata de provi-servation., an-

nec paucioribus diebus festivis, suscipere, et in quibusvis tam saecularium, quam regularium ecclesiis, cum commendatitiis sui superioris literis, absque alicuius licentia, celebrare possint.

§ 31. Et ipsi magister et conventus, Magister, connecnon prior ecclesiae, aliique priores et et praeceptores praeceptores, intra limites suarum iuris- intra limites sudictionum et administrationum, veri or- tionum veri ordinarii, iuxta formam stabilimentorum et privilegiorum praedictorum, existant et esse censeantur.

dinarii existunt.

§ 32. Necnon magister et conventus, quoscumque et singulos priores et com-conventus quosmendatores, suorum prioratuum et com-quentes ubique mendarum fratres seu religiosos delin-cum conventus quentes vel inobedientes, cuiuscumque vel alium ad id destinat. transdignitatis, status, gradus, ordinis et præe-mittere minentiae existentes, etiam si quavis, etiam apostolica, exemptione fungantur, in quocumque loco, quantumvis privilegiato, et quavis, etiam imperatoris, regum seu aliorum principum, etiam ecclesiasticorum curia, praeterquam Romana, per se aut suos officiales et ministros, capere et incarcerare, ac captos a se vel eorum nomine liberare, et ad hospitale praefatum, per magistrum et conventum praefatos (iuxta eorum constitutiones et stabilimenta) puniendos, sub debita custodia transmittere et transmitti facere, libere et licite possint.

§ 33. Ac tam ecclesiastici quam sae- Officiales omculares officiales et locorum potestates, nes debent. præad eisdem magistro et conventui, priori- pro captendis bus, commendatoribus aliisque in prae- dis delinquentimissis assistendum, ac auxilium, consilium, favorem et iuvamen praestandum, sub excommunicationis et aliis censuris et poenis ecclesiasticis, teneantur et obligati sint.

§ 34. Ac omnia et singula, quae tamen Cassatio et ansuum nondum sortita sunt effectum, spe-nullatio quaciales et generales, etiam mentales, reser- pectativar., re-

et transmitten-

absque consenconventus.

tianitatum, con- dendo, antianitates, sine consensu coadiucessionum ac aliarum gratia- toriae, necnon praeventivae quaecumque rum praeventi- gratiae de et super prioratibus, praececis Religionia ptoriis, rectoriis, domibus, cameris magisu magistri et stralibus, locis et membris ac aliis beneficiis ecclesiasticis dicti hospitalis, quovis modo nuncupentur, etiam in Angliae, Castellae, Legionis ac Valentiae regnis ac principatu Cathaloniae et comitatu Flandriae, quomodocumque et qualitercumque, absque magistri et conventus praefatorum consensu, etiam cum quibusvis fortissimis et insolitis, etiam derogatoriarum derogatoriis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis et inhibitionibus, etiam motu et scientia similibus, quibusvis, etiam aliis quam dicti hospitalis, personis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel præeminentiae fuerint, et etiam cardinalatus honore fungentibus et functuris, etiam per nos et Sedem praefatam, tam in genere quam in specie, concessa et facta, et quasvis, etiam praeventivas et restitutorias ac praeservativas necnon derogatorias iuribus dictorum magistri et conventus, etiam quoad annuam responsionem illis faciendam, clausulas in se continentia, eorumque vires et effectus, revocata, cassa et nulla, nulliusque roboris vel momenti sint, ac nemini suffragari possint neque debeant, nec per ea cuiquam in prioratibus, praeceptoriis, dignitatibus, domibus, locis et membris ac aliis beneficiis hospitalis huiusmodi ius acquiri possit, neque coloratus titulus possidendi tribui, sed illis, effectum suum, ut praefertur, nondum sortifis, nequaquam obstantibus, magister et conventus præfati, coniunctim vel divisim, iuxta consuetudines et stabilimenta huiusmodi hospitalis, de prioratibus, praeceptoriis, domibus, cameris, locis et membris ac aliis hospitalis beneficiis huiusmodi libere dispo-

§ 35. Et interim (donec de illis dispo- | extra Romanam Cariam, l. s. c. (n. r.).

suerint) per se vel procuratores suos possessionem corumdem vacantem propria pria auctoritate auctoritate libere apprehendere, ac illo-possession. borum fructus, redditus et proventus per-rum per alios cipere, ac in suos et magistralis et con- ea non restituventualis mensarum usus et utilitatem convertere et retinere possint, cuiusvis licentia super his minime requisita.

§ 36. Praeterea, quod prioratus, præcoptoriae et membra ac beneficia quae-nis non comcumque dicti hospitalis, quae pro tem-reservationibus pore Curiam 1, sub quibusvis generalibus sint manualia. vel specialibus reservationibus apostolicis factis, et quas fieri contigerit de beneficiis ecclesiasticis pro tempore vacantibus, utpote ad hospitalitatem et fidei tuitionem ordinata, nullatenus includantur, nec reservata vel affecta existant, sed hospitalium pauperum, quae sub reservationibus ipsis non includuntur, quoad id sortiantur naturam.

§ 37. Debeatque de illis per pro tem- Loca Religiopore existentem magistrum et conventum magistrum et magnistrum et praedictos dumtaxat et non alium, iuxta convent. dumstabilimenta praedicta, fratribus dicti ho-taxat et non aspitalis provideri. Resignationes vero seu debent personis cessiones de illis a pro tempore illa ob-profession, iam tinentibus, etiamsi obtinentes de dicta emiscrint; etremilitia non sint, in favorem quarumcum- cessiones fieri que personarum fieri nequeant, nisi per-nequeant, nisi n personis in sonae ipsae professionem per fratres dicti dicia Religiohospitalis emitti solitam, iam emiserint, habitum solitum aut illam ex nunc intra duos menses ex-gestantibus. presse emittere, et habitum per eosdem gestari solitum suscipere et gestare paratae existant; alioquin resignationes et cessiones ipsae et quas aliter fieri contigerit per nos aut successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, ac dictam Sedem vel cius aut alia quacumque auctoritate, de prioratibus, praeceptoriis, membris et beneficiis huiusmodi, reservationes, provisiones, collationes, commendae, uniones et quaecumque aliasimiles vel dissimiles dispositiones.

1 Quae pro tempore qualitercumque vacaserint

Licentia apoccupatorum et

Loca Religio-

Religionis, quæ

5.3

concessae priogentur adversus magistri et conventus.

§ 38. Et exemptiones priorum, prae-Bromptiones ceptorum et fratrum a magistri et conribus et militi. ventus praefatorum obedientia et superiobus non suffra- ritate, aut debitis per eos præfato ærario debita per ipsos responsionibus annuis et aliis iuribus, communi acrario hospitalis et quacumque ratione vel causa, etiam moobedient magni tu, scientia et potestatis plenitudine similibus, etiam cum expressa derogatione posteriorum literarum quarumcumque, quas etiam per nos in contrarium fortasse fieri contigerit, nullius penitus sint roboris vel momenti, et habeantur prorsus pro infectis, nec censeatur in hac parte umquam derogatum per quascumque clausulas, etiam derogatoriarum derogatorias fortiores et efficaciores, nisi dum et quoties ipsarum posteriorum literarum de verbo ad verbum, vere et non per clausulas id importantes, inserto tenore, de ipsorum S. R. E. cardinalium consilio, derogari contigerit; nec etiam tune, nisi ad id magistri et conventus praefatorum expressus accedat assensus, et non aliter nec alio modo, et semper in huiusmodi, quae sic fient de consilio praefato, derogationibus censeatur apposita clausula, quod effectum sortiantur de consensu magistri et conventus praefatorum, et non aliter nec alio modo.

tum gestantibus sint.

§ 39. Quodque collationes, provisiones, Loca Religio- commendae, uniones, reservationes et Religione pro- aliae dispositiones quaelibet, quas de cisfessis ac habi-dem prioratibus, praeceptoriis et membris conferri pos- pro tempore, per cessum vel decessum seu quamvis aliam dimissionem, praeterquam apud Sedem, vacantibus, alias quam in huiusmodi personis et modo praedicto fieri contigerit, etiamsi per nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem fient, illis, quibus sic fient, nullum ius nullumque coloratum titulum tribuant possidendi.

§ 40. Alienationes censuum, redditu-Alienationes um, iurium, iurisdictionum et bonorum non fiant, et quorumcumque, ad prioratus, praecepto-

rias, domos, hospitalia, beneficia et loca quae factae, iuhospitalis huiusmodi pertinentium, sub carennt. excommunicationis latae sententiae et privationis beneficiorum obtentorum poenis, per contrafacientes eo ipso, absque aliqua declaratione, incurrendis, de cetero ne fiant, et si fiant viribus omnino careant.

§ 41. Et insuper quod iura patronatus et praesentandi personas idoneas ad prio-rispatronatus ratus, praeceptorias, hospitalia, membra berandi, facta aliaque beneficia et loca hospitalis huiusmodi, a quadraginta annis citra acquisita et in futurum acquirenda, ex quavis causa, praeterquam ratione fundationis et iuxta dispositionem concilii Tridentini, nisi, prævia diligenti cognitione per locorum ordinarios habenda, reperta fuerint ob maxime evidentem beneficiorum et locorum huiusmodi necessitatem constituta esse, ab eisdem ordinariis in totum revocentur, et restituto patronis eo quod ab ipsis propter ea datum fuerit, in pristinam libertatem reducantur; et ex tunc (sine tamen damno illa canonice possidentium) liceat magistro et conventui praefatis, prioratus, praeceptorias, hospitalia, membra et beneficia huiusmodi conferre.

§ 42. Et quod nulla pensio annua su- Prohibitio reper alicuius praeceptoriae, commendae servationis penvel alterius beneficii militiae huiusmodi beneficiis dicti fructibus, etiam ex resignatione in mani- hospitalis, nisi in favorem frabus Romani Pontificis, aut alia quavis trum eiusdem Ordinis et Reprobabili causa, nisi in personam dictae ligionis. Religionis et militiae, etiam per ipsum Pontificem, reservari, neque commendae et alia beneficia dictae Religionis pensionibus huiusmodi, aliter quam ut praefertur, onerari possint; et si pensiones desuper aliter assignari contingat, assignationes ipsae nullius sint roboris vel momenti, nec titulares beneficiorum huiusmodi ad illarum solutiones teneantur, neque ad id censuris ecclesiasticis aliisve poenis compelli possint.

§ 43. Et quod liceat magistro singulis-

An. C. 1567

Revocatio iu-

suetae.

Ad parochia- que prioribus, praeceptoribus, militibus les et alias di- et fratribus hospitalis huiusmodi, paroclesias deputari chiales, ac etiam sine cura ecclesias vel possunt fratres cappellania, non earum vicarias seu cappellanias perpeobstante quod tuas, aut cappellas vel altaria seu alia alias per lon- beneficia simplicia, ad eorum collationem, pus presbyleris provisionem, præsentationem, electionem saecularib. fue-unt collatae aut seu quanivis aliam dispositionem, ratione conferri con- prioratuum, praeceptoriarum et camerarum magistralium nuncupatarum, domorum et aliorum beneficiorum dicti hospitalis, per eos pro tempore obtentorum, de iure, statuto, consuetudine, fundatione aut privilegio seu alias quomodolibet spectantia et pertinentia, et ab ipsis prioratibus, praeceptoriis, domibus, hospitalibus et aliis beneficiis dependentia seu illis annexa, et quae dudum fratribus saltem cappellanis eiusdem hospitalis ab eisdem magistro, prioribus et praeceptoribus et aliis praefatis conferebantur, a longo tamen et forsan longissimo tempore citra, de cuius initio memoria hominum forsan non existit, per ipsos magistrum, priores, praeceptores, milites et fratres, per abusum aut ex defectu fratrum cappellanorum vel aliarum personarum eiusdem hospitalis ad id idonearum, clericis seu presbyteris saecularibus collata aut conferri, et per ipsos presbyteros vel clericos saeculares obtineri solita, cum primum, per quamcumque dimissionem illa nunc obtinentium, vacaverint, ea scilicet quibus presbyteratus ordo annexus est, non aliis quam fratribus hospitalis huiusmodi cap-Fratres cap- pellanis nuncupatis, qui a militibus prespellani a pres-byteris seu clericis nisi quoad gestatioribus non dif- nem crucis vel habitus dicti hospitalis ad ad gestationem pectus non different, dummodo si preseruc. ad pectus. byteri aut in ea aetate constituti ut ad ordinem presbyteratus promoveri possint, et ad id alias, etiam iuxta dispositionem concilii Tridentini, idonei et habiles sint; reliqua vero ceteris fratribus militibus conferre, ac alias de illis providere et disponere.

ferunt, nisi quo-

§ 44. Ipsique fratres, quibus beneficia Fratres millhuiusmodi 1 contigerit, illa, si sibi canonice tes, quibus bealias conferantur, aut eligantur, praesen- runtur, in titutentur, vel alias assumantur ad illa et in- vixerini retistituantur in eis, recipere, et in titulum, nere possunt. etiam quoad vixerint, retinere.

lum ea quond

§ 45. Et quod presbyteri, qui in dicta Parochialibus Religione professionem non emiserint, nisi nonnisi per capde expressa licentia vel consensu magistri nel nis, eliam non seu priorum, praeceptorum vel fratrum, professes, in defectum proquos id tangeret, ad deserviendum paro-fessorum deserchialibus et aliis ecclesiis ac cappellis ho- viatur, qui, præspitalis huiusmodi, cappellani eiusdem dinariis ad requisition. ma-Religionis vel, in defectum corum, presby-gistri, etc. adteri in ea non professi, dummodo tam hi mittantur. quam illi (ut praefertur) idonei sint et iuxta decreta concilii Tridentini huiusmodi, per locorum ordinarios, ad requisitionem seu praesentationem dictorum priorum, praeceptorum et fratrum, ad quos id pertinere compertum fuerit, absque aliqua exactione et oneris impositione, recipi et admitti debeant.

§ 46. Quodque illi dumtaxat privilegiis Privilegiis Relidicto hospitali concessis gaudeant, qui a gionis dumtarat praefato magistro seu de eius licentia ha-habitum suscebitum susceperint et professionem emise-certum tumpus rint, seu de habitu suscipiendo et profes- profess. emisesione huiusmodi emittenda infra certum tempus arctati fuerint.

§ 47. Nullusque priorum, praeceptorum Qui gaudeant et fratrum praefatorum, absque mandato his privilegiis. seu licentia praefati magistri, aut saltem sui prioris seu procuratoris ipsius hospitalis in Romana Curia existentis, privilegiis praedictis in eadem Curia uti valeat, nec illa, absque huiusmodi licentia, vagantibus suffragentur.

§ 48. Ac manus violentae in eos qui ad Non inticatur ecclesias seu domus eiusdem Religionis manus violenta pro sua salute confugerint, per quempiam ad ecclesias Reiniici nequeant, sub excommunicationis ligionis. latae sententiae poena.

§ 49. Liceat etiam Ioannotto et pro tem- Facultas depore existenti magistro et conventui præ- putandi vica-

1 Bull. S. Laz. addit conferri (R. T.).

late conferendi beneticia;

rium cum ficul- fatis, in singulis prioratibus ipsius hospitalis unum vicarium, cum facultate conferendi praeceptorias et domos hospitalis huiusmodi, deputare; ac pensiones seu responsiones et onera super domibus, praeceptoriis, leprosariis et aliis beneficiis hospitalis huiusmodi imponi solita a quibuscumque, etiam clericis saecularibus. illa in commendam obtinentibus, corunique colonis et inquilinis, etiam laicis, eo modo quo a fratribus dicti hospitalis exiguntur, exigere.

vel ad nutum unionis:

§ 50. Ac in Romana Curia procurato-Et procurato- rem generalem, cum generali vel speciali rem generalem aut limitata potestate et facultate, constiria cum pote- tuere seu deputare; et in eadem Curia, rendi beneficia per se seu dictum procuratorem, quæcumvata, affecta vel que eiusdem hospitalis beneficia, cuiusdevoluta, etiam cumque qualitatis existentia, quomodolipetui benedeii, bet, praeterquani per resignationem in aut amovibili- manibus nostris et successorum nostrorum ter, eliam per Romanorum Pontificum pro tempore, aut per obitum seu alias quomodocumque apud Sedem vacantia, iuxta ipsius hospitalis et militiae stabilimenta, libere conferre; et de illis, de quibus iam dispositum fuit, de novo; de aliis vero beneficiis huiusmodi, sive illa tamquam privata praedia in titulum perpetui beneficii ecclesiastici, seu etiam ad nutum aut amovibiliter uni vel diversis personis assignari solita sint, iuxta solitum huiusmodi, pro beneficiorum eorumdem natura, aut etiani, si expediverit, per viam perpetuae unionis, libere disponere, ita tamen quod beneficia presbyteris destinata, nullatenus militibus, sed fratribus cappellanis in presbyteratus ordine, aut tali aetate, qua ad illum canonice promoveri possint, constitutis dumtaxat conferantur.

resignationes.

§ 51. Necnon antianitates, tam genera-Et concedendi les quam speciales, super eisdem beneficiis, antianitates ac fratribus ciusdem hospitalis, quae eo ipso apostolica auctoritate confirmatae et approbatae censeantur, concedere, ac resi- celebrare.

gnationes dictorum beneficiorum recipere et admittere.

§ 52. Necnon coemeteria in eorum pa- Facultas seperochialibus ecclesiis habere, et quorum-liendi in corum cumque christifidelium cadavera, etiamsi cumque, interdicti forent (dummodo interdicto cau- modo etc.; sam non dederint), salvo iure, si quo cathedrali ecclesiae aut alteri parochiali, ratione quartae funeralis, debitum fuerit, absque alio onere et solutione episcopo facienda, recipere et sepelire.

§ 53. Legata et donata, tam inter vivos Exigendi doquam qualibet ultima voluntate, exigere et nata et legata; percipere.

§ 54. Necnon prioribus, praeceptoribus, militibus, fratribus et personis praefatis quæcumque cointra regularia dicti hospitalis loca degen- cramenta a quotibus (de suorum superiorum licentia, aliis cumque catholivero, quoad confirmationem, sine dioecesani; quoad alia vero, sine parochialium ecclesiarum, intra quorum limites eos degere contigerit, praeiudicio, et servatis decretis concilii Tridentini) liceat quaecumque ecclesiastica sacramenta a quocumque maluerint catholico antistite, sive alio illa licite administrante, gratiam et communionem dictae Sedis habente, nihil oblato vel soluto, recipere.

§ 55. Et tam ipsis quam eorum fami- Deferendi queliaribus arma quaecumque et ubicumque cumque arma, ubiq. locorum. locorum, pro sua defensione et hostium dictae Sedis offensione, gestare.

§ 56. Liceat similiter cappellanis eius- Audiendi condem hospitalis, priorum, praeceptorum, fessiones, ministrandi sacramilitum, fratrum, personarum, vassallo-menta ac celerum, subditorum et familiarium praefa- pro fratribus torum intra huiusmodi loca degentium cappellanis, econfessiones audire et poenitentiam salu-interdicti; tarem eis iniungere, ac Eucharistiae et alia sacramenta ecclesiastica ministrare, necnon tempore interdicti, dummodo illi causam non dederint, excommunicatis et interdictis exclusis, clausis ianuis et submissa voce, missas et alia divina officia

brandi divina,

iurisdictio.

§ 57. Quilibet autem christifideles, in Erigendi prac- quibusvis civitatibus, locis, dioecesibus, ceptorias, do-mos, hospitalia, praeceptorias, domos, hospitalia, sub deabsque licentia pendentia et subiectione dicti hospitalis rorum, quae et militiae, per eius fratres et milites ob-gaudeant pri-vilegiis, et in tinenda, quae iisdem privilegiis, immuniquibus ordina- tatibus, indulgentiis, concessionibus et indultis, quibus aliae dicti hospitalis præceptoriae, domus et hospitalia utentur, fruentur et gaudebunt, utantur, potiantur et gaudeant, assignata illis congrua dote, ordinariorum locorum et quorumvis aliorum licentia minime requisita, et nulla praeterea (nisi usquequo magister et conventus hospitalis huiusmodi propriam Sedem conventualem in aliquo certo loco habuerint) in illis ordinariis ipsis iurisdictione aut oneris imponendi facultate reservata, construi et erigi faciendi, plenam et liberam facultatem et auctoritatem habeant.

beneficiatis, de mbabiles, dum-

§ 58. Ac quod pariter liceat omnibus Facultas 1e- prioribus, praeceptoribus, ceterisque mistandi omnibus, etiam presetiam ministris, etiam presetiam ministris, etiam presetiam ministris litibus ac fratribus et ministris, etiam prese presbyteris et byteris et beneficiatis, eiusdem Religionis quibusc. bonis, et militiae, de quibuscumque, tam stabiet ex fructibus heneficior. ac- libus quam mobilibus, bonis, pecuniarum quisitis, et in-ter quoscumque summis, gemmis et lapidibus pretiosis, consanguineos aliisque rebus, cuiuscumque qualitatis et modo quintam quantitatis ac valoris existant, per eos, partem hospi-tali relinquant; etiam ratione beneficiorum ecclesiasticorum dicti hospitalis dumtaxat per eos obtentorum ac alias undecumque et quomodolibet acquisitis et ad illos quovis modo spectantibus (dummodo quintam illorum partem conventui praefato relinquant), inter quoscumque consanguineos filios, etiam spurios et alios illegitimos, aliasque, quantumvis incapaces, personas testari, ac alias etiam per codicillos, donationes inter vivos, causa mortis et alia quacumque via, prout sibi videbitur, disponere, ac illa in pias et non pias, alias tamen licitas, causas erogare.

§ 59. Priori autem ecclesiae dicti con-

ventus pro tempore existenti, quoties sibi Celebrandiin placuerit, missam et alia divina officia in habitu pontifipraefata aliisque dictae Religionis eccle-benedictionem, siis, in habitu pontificali, cum mitra et ba- sit praesens aliculo pastorali, celebrare; ac post missarum quis antistes, et tunc de ilsolemnia (dummodo non sit praesens ali-lius licentia. quis catholicus antistes, vel de illius consensu) ibi benedictionem Christi populo impartiri.

§ 60. Et insuper quod nullus ex ma- Milites et atii gistro et militibus ac fratribus pro tem- non incurrant pore existentibus, aliisque personis dictae tale nisi promilitiae et Religionis, propter eius Regu-tiam et contulam, capitula et statuta, nunc et pro tem- maciam pluries commissam, et pore edita, non observata vel minus rite rebellionem a Religione. adimpleta, in peccatum mortale incidat, praeterguam propter inobedientiam et contumaciani pluries commissam et continuam, et al ipsa Religione rebellionem et excommunicationis poenae sibi impositae ac alios casus peccatum huiusmodi ex divinis praeceptis sacrisque canonibus generantes.

§ 61. Et quod ipsi milites et aliae eiusdem militiae personae, qui tempore sumptio- ligionis temnis habitus et professionis eorum regula- nis habitus, et rium emissionis, atque in articulo mortis que in articulo constituti, de peccatis suis corde contriti mortis habent et ore confessi fuerint, plenariam omnium gendi confespeccatorum suorum indulgentiam et re-recipiant indulmissionem, cum facultate etiam eligendi gentiam plenasibi dicto tempore professionis et mortis confessorem ab ordinario tamen approbatum. Ac tam milites of personae praefatae quam quivis alii utriusque sexus, qui ecclesias domorum et aliorum locorum hospitalis huiusmodi, ubicumque existentes, singulis diebus festivitatum quæ in honorem Domini nostri Iesu Christi et Beatissimae Mariae Virginis eius matris annuatim celebrantur, a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatum huiusmodi, devote visitaverint, et pro pace inter principes christianos confovenda ter Orationem Dominicam et totidem Angeli-

pter inobedien-

Personae Repore sumptiocam Salutationem recitaverint, septem annorum et totidem quadragenarum de iniunctis eis poenitentiis relaxationem consequantur.

PIUS V PP.

litiae.

§ 62. Necnon quod notarii, qui rogati Notarii tenen- fuerint de testamentis vel ultimis aliis votur sub excom-municat. poena luntatibus, in quibus aliquid disponi connotitiam dare tigerit in favorem et commodum hospitahospitali et mi- lis et militiae, sub excommunicationis pœna, dispositionem huiusmodi, quanto citius commode poterunt, magistro et conventui dicti hospitalis vel alteri, per quem id poterit ad ipsorum magistri et conventus notitiam pervenire, intimare curent.

et cum configentiis, etc. uti, et easdem illis impartiri.

§ 63. Necnon quod priores et praece-Priores et ptores quorumcumque hospitalium et dopraeceptores in dominica Pal-morum a dicto hospitali Sancti Lazari demarum et per pendentium, et illud in caput suum repossint, de con- cognoscentium, in die festo dominicae Palsensu ordina- marum, et per eius octavam, si in sacersiones audire, dotio constituti fuerint, per se, in suis tentibus indul- hospitalibus ac domibus praefatis tantum, confessiones quorumcumque, de consensu ordinariorum locorum, audire, et cum huiusmodi confitentibus quibuscumque facultatibus et indulgentiis ad peccatorum remissionem, eis auctoritate apostolica concessis, uti, ac easdem illis (de licentia tamen expressa magistri pro tempore existentis et conventus praefati hospitalis singulis annis renovanda) impartiri; iidemque aut, etiamsi in presbyteratus ordine constituti non sint, alium vel alios probos et idoneos praesbyteros, saculares vel cuiusvis Ordinis regulares, per locorum ordinarios approbatos, ad id deputare plene et libere possint; aliis vero temporibus sint sicut alii sacerdotes nullam a Sede praedicta facultatem habentes.

§ 64. Possint etiam nolas seu campanas Facultas ap- porcis seu aliis quibusvis animalibus, quæ pendendi cam- eidem Sancti Lazaro offerri contigerit, apsignandi anima. pendere, seu aliqua nota subsignare.

suspensione temporali indulgentiarum, Indulgentiae gratiarum concessarum vel in posterum et gratiae S. Laconcèdendarum, indulgentiae praedictae guntur suspenac omnes facultates et gratiae eisdem hospitali, illiusque magistro, conventui, fratribus et membris per Sedem praefatam concessae non intelligantur suspensae, sed in suo pristino et vero valore et firmitate existant et permaneant.

§ 66. Necnon ut liceat ipsis fratribus Facultas celein eorum ecclesiis missas et alia quae-brandi divina sacracumque divina officia legere vel etiam alta menta voce celebrare vel per alios presbyteros pora quorumidoneos celebrari facere; ac omnibus et sepeliendi; singulis christifidelibus et leprosis pauperibus infirmis in dictis hospitalibus pro tempore degentibus ecclesiastica sacramenta ministrare; ac eorum et (sine tamen cuiuscumque praeiudicio) aliorum quorumcumque fidelium corpora mortuorum id eligentium et petentium in coemeteriis et ecclesiis dictorum fratrum ecclesiasticae tradere sepulturae.

§ 67. Ac verbum Dei, debitis et congruis temporibus, in parochialibus quidem, pa- praedicandi. rochianis et populo; in aliis vero ecclesiis ipsorum, pauperibus ipsis ac leprosis huiusmodi, per se ipsos, si suorum superiorum licentiam habuerint, atque ab ipsis de vita, moribus et scientia examinati et approbati fuerint, petita ab episcopis, intra quorum dioccesum fines ecclesiae ipsae constitutae fuerint, benedictione, proponere: et si legitime impediti fuerint, per alios idoneos, superiorum suorum et eorumdem episcoporum licentiam habentes, et in omnibus, iuxta formam concilii Tridentini, proponi facere.

§ 68. Et insuper quod modernus et Concessio quopro tempore existens magnus magister et rumcumque aconventus, ac singuli milites et aliae per-giorum, gratiasonae hospitalis et militiae huiusmodi, num et aliarum postquam praefatam sedem conventualem facultatum confirmaverint, ut praemissum est, omnibus spitalibus et § 65. Necnon quod, durante quacumque | et singulis privilegiis, immunitatibus, iu-militis Sancti Hiero-

strandi, ac cor-

Verbum Dei

rum, exemptio-

panas, vel sublia S. Lazaro oblata.

Spiritus de Urbe in Tuscia

solymitani, s. risdictionibus, exemptionibus, etiam per lacobi de Spa-tha, S. Antonii viam exceptuationis in ipsa onerum Viennensis, S. impositione, dispensationibus, indultis, et s. Stephani concessionibus, dispositionibus, honoribus, gratiis, libertatibus, favoribus, antelationibus, restitutionibus, reintegrationibus et aliis quibusvis gratiis hucusque Sancti Ioannis Hierosolymitani, Sancti Iacobi de Spatha, Sancti Stephani militiis, ac Sancti Spiritus in Saxia de Urbe et Sancti Antonii Viennensis hospitalibus, Religionibus et Ordinibus, eorumque locis, personis, rebus, bonis, per quoscumque Romanos Pontifices, etiam praedecessores nostros, ac etiam per nos et Sedem prædictam seu concilia generalia vel alios quoscumque, in genere vel in specie, etiam ad imperatorum, regum ac aliorum principum instantiam, vel motu proprio aut alias quomodolibet hactenus concessis, quibus hospitalia, Religiones et militiae huiusmodi eorum magni magistri, conventus et fratres milites utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti poterunt quomodolibet in futurum, pariformiter, absque ulla penitus differentia (citra indulgentias quaestuarias) uti, potiri et gaudere in omnibus et per omnia libere ac licite valeant, perinde ac si ea omnia et singula, prout illis concessa fuerunt, eorumque omnium et quarumcumque literarum desuper quomodolibet confectarum tenores hic de verbo ad verbun insererentur: ita quod super illis vel corum occasione per ipsos ordinarios aut quosvis alios molestari, perturbari vel inquietari non possint, dummodo moderationibus et limitationibus suprascriptis et concilio Tridentino praedicto non repugnent, et per hoc dictis hospitalibus et militiis ac iuribus cuiuslibet alterius tertii non praeiudicetur, ac (quoad exemptiones) iurisdictio ordinariorum, tam en quae de iure comniuni eis competit, quam quae ex decretis dicti concilii Tridentini cisdem est at-

tributa, semper salva existat, praeterquam in iis casibus, in quibus concilium praefatum expresse excepit et exemit Religionem Sancti Ioannis Ilierosolymitani, in quibus et haec Sancti Lazari Religio et militia (praeterquam quoad seminarii contributionem) excepta et exempta pariter intelligatur.

§ 69. Praeterea, quod tam praesentium Publicatio et quam aliarum quarumcumque literarum affixio privileapostolicarum, seu earum transumptorum rum litterarum ac mandatorum magistri et conventus et mandatorum praesatorum publicatio et affixio, in sin-magistri et congulis prioratibus, praeceptoriis, membris ac si personaet beneficiis Religionis huiusmodi factae, essent. perinde arctent ac si contra contentos sub eisdem personaliter factae essent, facta tamen in praemissis diligentia de illis personaliter reperiendis in dictis locis.

apostolicarum,

§ 70. Quodque verbis in ipsorum magistri et conventus literis, circa singulo-benda literis rum fratrum militum dicti hospitalis pro- ventus. fessionis emissionem, habitus susceptionem, debitorum et obsequiorum praestationem, plena fides adhibeatur.

§ 71. Et nihilominus, quod si quisquam Magister et priorum, praeceptorum, militum et fra-conventus pos-sunt privare trum dieti hospitalis ac quicumque alius, quemcumq.inoqui professionem per fratres dicti hospi- iura Religionis talis emitti solitam emiserit, quandocum- non servantem, praesertim si in que pro servitiis Religionis aut alias evo- solutione ancatus, seu in solutione iurium communis morosus fuerit. aerarii morosus fuerit, et citatus coram dictis magistro et conventu personaliter non comparuerit, ac illis obedientiam aliaque iura debita non praestiterit, tempore sibi ad id praefigendo elapso, canonico impedimento cessante, habitu, dignitate, administratione et beneficio ac quocumque honore et officio, alias, iuxta formam stabilimentorum et privilegiorum praedictorum, per magistrum et conventum praefatos privari possit.

§ 72. Nec ulla derogatio aut exemptio

bedientem, ac nualis census

Nulla exem- realis vel personalis, seu alia gratia præversus obedien- servativa, etiam motu, scientia et pote- $_{
m gistri}^{
m tiam\ magni\ ma}$  statis plenitudine similibus quomodolibet nus vocati com- pro tempore facta seu concessa, contra parere teneantur. Sed magi- praemissa valeat, nec magister et conster et conventus possunt ventus praefati illis parere teneantur; sed, disponere de illis non obstantibus, de prioratu, praebeneficiis vaper ceptoria, dignitate, officio vel beneficio cantibus privationem. sic per privationem huiusmodi vacante, iuxta stabilimenta et alia praemissa, libere disponi, ac illa alias per eum vel

rum concessiooum praeserrativae.

§ 73. Necnon quod praemissis, etiam Clausulae ha- per quascumque literas apostolicas, etiam quasvis clausulas generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias efficacioresque et insolitas, ac etiam irritantia decreta sub quacumque verborum expressione in se continentes, nullatenus derogari possit, nec quoad illa derogatum censeatur, nisi tenor illarum de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et huiusmodi derogationes consistorialiter factae, et per trinas distinctas literas eumdem tenorem continentes, tribus distinctis similibus vicibus, magno magistro et conventui praefatis intimatae et insinuatæ fuerint, ac ipsorum magistri et conventus ad id expressus accedat assensus; et aliter factae derogationes nemini suffragentur; ac magister et conventus praefati ad parendum literis derogatoriis huiusmodi et decretis super illis processibus, ac illorum executoribus et subexecutoribus, eorumque mandatis et monitionibus minime teneantur, sed literarum huiusmodi executionem omnino impedire, nec, ratione resistentiae, censuris ecclesiasticis per eosdem executores vel subexecutores latis, innodari possint.

eos, ad quem seu quos antianitatis vel alio iure pertinet, acceptari possit.

§ 74. Et sic, in praemissis omnibus et Deeretum ir- singulis, per quoscumque iudices et comritans, et clau missarios, quavis auctoritale fungentes, sula sublata, etiam S. R. E. cardinales et causarum

Palatii Apostolici auditores, sublata eis et cuilibet eorum quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debeat. Et quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane sit.

§ 75. Et quoad praemissa non obstent Clausulae deea omnia, quae dictus Pius IV praedeces-regatoriae. sor in dictis literis voluit non obstare.

§ 76. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam nostrorum ratihabi-nalis. tionis, statutorum, ordinationum, revo-

cationis, cassationis, irritationis, annullationis, evacuationis et decretorum infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, septimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno m.

Dat. die 26 ianuarii 1567, pontif. anno 11.

#### XLIV.

Reservatio beneficiorum propter crimen haeresis vacantium, et declaratio quod haec beneficia non comprehenduntur in impetrationibus, in quibus modus vacationis propter crimen haeresis non sit expressus, nisi in casibus hîc nominatis.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum, ex apostolatus officio nobis (meritis licet imparibus) credito, cura domi- constitutionis. nici gregis nobis immineat generalis, et exinde teneamur, more vigilis pastoris, vigilare et attentius providere ut ecclesiis, monasteriis et quibusvis aliis beneficiis

ecclesiasticis, nunc et pro tempore propter crimen haeresis vacantibus et vacaturis, tales viri eis praeficiantur idonei, qui detestandas ac nefarias haereses, diabolo disseminante, contra verae et orthodoxae fidei puritatem exortas, de agro Domini extirpare, et populos sibi commissos ad catholicae Ecclesiae veritatem reducere, doctrina, verbo et boni operis exemplo valeant.

ciorum propter vacantinm.

§ 1. Praemissorum itaque considera-Reservatio tione inducti et aliis, ad id suadentibus rationabilibus causis, nonnullis etiam crimen hæresis praedecessorum nostrorum vestigiis inhærendo, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de mera nostra voluntate et deliberatione, omnia et singula beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum, etiam Sancti Ioannis Hierosolymitani et aliarum quarumvis militiarum, regularia, quaecumque et qualitercumque sint, etiam si sæcularia, canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, administrationes vel officia in cathedralibus, etiam metropolitanis, vel collegiatis, et dignitates ipsae in cathedralibus, etiam metropolitanis, post pontificales maiores, seu collegiatis ecclesiis huiusmodi principales; regularia vero beneficia huiusmodi, monasteria, etiam consistorialia, prioratus, praepositurae, praepositatus, dignitates, etiam conventuales, personatus, administrationes vel officia, etiam claustralia, ac hospitalia et praeceptoriae et alias quomodocumque qualificata fuerint, ordinationi et dispensationi nostrae et Sedis Apostolicae, hac perpetuo constitutione valitura, auctoritate apostolica, tenore præsentium, reservamus.

§ 2. Declarantes omnes et quascumque Declaratio impetrationes de beneficiis, ut praefertur, uod in impe- quomodocumque qualificatis, certo modo reaciorum non in futurum faciendas et obtinendas, becomprehendun- neficia huiusmodi propter haeresim va-

cantia et in futurum vacatura non com- propter haereprehendere, nisi specialiter et dispositive sim vacantia. vacationis modus propter crimen haeresis expressum, etc. expressus fuerit, et illum nullo sub modo quibusvis clausulis et decretis comprehendi, quantumcumque generalibus, in quibusvis gratiis et concessionibus per nos et Romanos Pontifices successores nostros faciendis, etiam per Fiat signatis et concessis; ac decernentes omnes et quascumque impetrationes de quibusvis beneficiis, ut praefertur qualificatis, hactenus factas et obtentas, nisi earum vigore in iudicio per impetrantes crimen huiusmodi deductum fuerit, et super eo sententiam favorabilem obtinuerint, vel dictorum beneficiorum possessionem asseguuti fuerint, ad vacationem huiusmodi, propter crimen haeresis, se non extendere, et illum neminem comprehendere.

§ 3. Sieque per quoscumque iudices et pecretum ircommissarios, quavis auctoritate fungentes, ritans. etiam S. R. E. cardinales, iudicari et interpretari debere; irritum quoque et inane, si secus per quoscumque, quavis dignitate et auctoritate praeditos, iudicatum fuerit decernimus.

§ 4. Volumus autem quod praesentes literae in Cancellaria nostra Apostolica et candi, que mox in acie Campi Florae de more publicentur, et inter constitutiones perpetuo valituras describantur.

Forma publi-

§ 5. Et quia difficile foret praesentes Fides exemad singula quaeque loca deferri, volumus plorum. et etiam declaramus quod carum transumptis, ctiam impressis, manu alicuius notarii subscriptis ac sigillo alicuius pralati munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo *etc.* 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXVII, sexto kalendas februarii, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 27 ianuarii 1567, pontif. anno 11.

An. C. 1567

### XLV.

Revocatio indulgentiarum, quomodolibet concessarum, continentium facultatem quaestuandi, et proquibus consequendis porrigendae sunt manus adiutrices; prohibitioque de cetero quaestuandi et quastores deputandi 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi, dominici gregis saluti semper intenti, singulis cum humilitate poscentibus ea benigne concedere nos et prædecessores nostri studuerint, per quae, peccatorum mole deposita, salus ipsis succedat, et hostis humani generis servitute ereptas animas lucrifaciant Altissimo, Qui eas nobis sua bonitate commisit; id tamen propensiori studio nos praecavendum esse censemus, ne, cuiusvis indulgentiae, remissionis vel facultatis obtentu, christifideles procliviores ad illicita in posterum committenda reddantur, aut facilitas veniae eis peccandi tribuat incentivum, et exinde clavium auctoritas deducatur in contemptum, et christifideles quamplurimum scandalizentur.

cationis.

§ 1. Sane, cum ad auditum nostrum ex Causae revo- diversis mundi partibus quamplurimae querelae perlatae fuerint quod, vigore diversarum indulgentiarum et facultatum per praedecessores nostros ac etiam nos vel auctoritate nostra, tam fabricae nostrae basilicae Principis Apostolorum et ecclesiae Sancti Ioannis Lateranensis de Urbe ipsiusque ecclesiae, necnon Sancti Ioannis, et Sancti Lazari Hierosolymitani, ac Sancti Spiritus in Saxia, et Sancti Ioannis Lateranensis, ac Sancti Iacobi Incurabilium de eadem Urbe, necnon Sancti Elmi, et Sancti Bovis, ac Sancti Gothardi.

> 1 Vide concilium Tridentinum, sess. xxI, De Reform, cap. ult., ubi, abolito usu quaestorum, datur ordinariis forma colligendi eleemosynas.

et Leuguzioni, necnon Sancti Nicolai, et Sancti Bernardi Montis Iovii, necnon Sancti Leonardi, ac Sanctae Marthae, necnon Sanctissimi Crucifixi Siracusanensis, ac Sanctae Mariae de Monte Serrato, hospitalibus, ac etiam Sancti Sebastiani prope et extra muros dictae Urbis, necnon Sancti Antonii de Sancto Antonio Viennensis dioecesis, et Redemptionis Captivorum nuper Neapoli instituto, monasteriis, illorumque ac diversis aliis ecclesiis, monasteriis, hospitalibus, militiis, confraternitatibus, societatibus et piis locis concessarum, multi quaestores ex eisdem indulgentiis lucrum temporalem tantum quaerentes, nominibus fabricae ecclesiarum, hospitalium, monasteriorum, militiarum, confraternitatum, societatum et piorum locorum praedictorum in diversis civitatibus et dioecesibus quaestas facere, confratres describere, cappellas et oratoria erigere, illisque erectis indulgentias huiusmodi communicare, et in diversis gradibus a iure prohibitis dispensare, ac plura etiam concedere, quam eis, vigore facultatum praedictarum, licitum sit; ipsique, lucro intenti, pecuniasque potius quam christifidelium salutem quaerentes, ac eisdem indulgentiis sic abutentes, quæstum ex illis particularem facere conentur, variosque et diversos quaestores, commissarios, procuratores, receptores, thesaurarios, factores, nuncios et alios ministros constituere, qui non solum supradicta, sed etiam plura alia eis numquam concessa facere et concedere; necnon locorum ordinarios, illorumque in spiritualibus vicarios generales et officiales ac ministros, ecclesiarumque et Ordinum praelatos, superiores et personas quaestas huiusmodi impedientes censuris ecclesiasticis innodare, et alias in pluribus graviter excedentes, in Divinae Maiestatis offensam, ac suarum et christifidelium animarum perniciem, ac ordinariorum

perturbationem et piarum mentium scandalum, praesumant.

manus adiutri-

§ 2. Nos qui, Deo propitio, gregis domi-Hevocatio nici, meritis licet insufficientibus, curam continent. fa- gerimus, et illum spiritualis thesauri elarcultatem quae-stuandi, et pro gitione cupimus ipsi Deo reddere acceptaquibus conse-bilem, ex praemissis et aliis rationabilisunt bus causis animum nostrum moventibus, felicis recordationis Callisti quarti, Clementis VII, Pauli III, Iulii similiter III et diversorum aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de mera nostra voluntate et deliberatione, omnes et singulas indulgentias, etiam perpetuas, et peccatorum remissiones fabricae et ecclesiae huiusmodi, necnon Sancti Ioannis Hierosolymitani, etiam pro constructione et aedificatione illius novae civitatis praedictis, et quibusvis aliis hospitalibus, monasteriis, ecclesiis, domibus, militiis, Ordinibus, etiam Mendicantium, congregationibus, confraternitatibus et universitatibus et piis locis, illorumque Ordinibus, capitulis et conventibus, magistris, superioribus et tam saecularibus quam quorumvis, etiam Mendicantium, Ordinum regularibus personis, tam singulariter quam universaliter, per quoscumque Romanos Pontifices prædecessores nostros, ac etiam nos, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia, ac ex quibusvis, etiam urgentissimis, causis, etiam causa redemptionis captivorum et alias quomodolibet concessis, pro quibus consequendis manus sunt porrigendae adiutrices, et quae quaestuandi facultatem quomodolibet continent, illarum omnium tenores, formas, derogationes et decreta praesentibus pro expressis habentes, auctoritate apostolica, tenore

samus, irritamus et annullamus, ac viribus vacuamus.

- § 3. Et insuper perpetuo hac nostra Prohibitio devalitura constitutione decernimus quod stores, out faex nunc de cetero, sub indignationis no- ciendi quaestas nunc de cetero, sub indignationis nostrae poena, praetextu indulgentiarum et licentia Papae. facultatum per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, etiam motu simili, ac Sedis Apostolicae legatos et alias quomodolibet concessarum, et quas a nobis et Sede praedicta in posterum verbo, literis aut quavis alia scriptura, etiam manu nostra signata, etiam cum clausula quod sola signatura sufficiat, etiam in favorem fidei aut Cruciatae Sanctae vel cuiuscumque alterius piae causae, etiam privilegiatae, concedi quomodolibet contigerit, nullus, quavis, etiam episcopali, archiepiscopali et patriarchali aut maiori dignitate, etiam cardinalatus honore, seu etiam regali vel temporali excellentia praefulgeat, audeat vel praesumat quaestas facere, aut nuncios, quaestores, commissarios, thesaurarios, receptores pro illis recipiendis in dictis hospitalibus, ecclesiis, domibus, monasteriis, militiis et aliis supranominatis, vel pro eis aut illorum nominibus alibi constituere et deputare, nisi de speciali licentia et ex certa scientia nostris et Romani Pontificis pro tempore existentis, de qua per literas nostras et eiusdem Romani Pontificis pro tempore existentis, locorum ordinariis vel eorum in spiritualibus vicariis seu officialibus, derogationem praesentis nostrae constitutionis, illius tenore de verbo ad verbum inserto, expresse continentes:
- § 4. (Nos enim ex nunc irritum decernimus et inane quicquid secus super his ritans. a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari) constare debeat.
- § 5. Mandantes, in virtute sanctae obepraesentium, perpetuo revocamus, cas- dientiae, omnibus et singulis venerabilibus deputatio.

Executorum

fratribus nostris patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis, quatenus in civitatibus et dioecesibus suis praesentes nostras literas publicare et observare debeant; rogantesque omnes et singulos principes saeculares et alios dominos et magistratus temporales, eisque per viscera misericordiae Domini nostri Iesu Christi, in remissionem peccatorum suorum, iniungentes quatenus in praemissis eisdem patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis assistant, et suum auxilium et favorem praestent, cum auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac qui-Clausulæ de- busvis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon fabricae ecclesiae, hospitalium, monasteriorum, militiarum, confraternitatum, Ordinum, capitulorum, conventuum, aliorum locorum praedictorum et quorumvis illorum membrorum, ecclesiarum, etiam cathedralium et metropolitanarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, illis et praesertim Sancti Ioannis et Sancti Lazari ac Sancti Spiritus in Saxia hospitalibus, necnon Sancti Antonii de Sancto Antonio et Sanctorum Nicolai et Bernardi Montis Iovii monasteriis, ipsorumque monasteriorum hospitalibus, singulorumque eorum conventibus, superioribus et personis praefatis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores ac nos et Sedem Apostolicam, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu simili et ex certa scientia, ac quavis, etiam imperiali vel regali con-

sideratione vel instantia, et alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus specialiter et expresse derogamus et sufficienter derogatum esse volumus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Volumus autem quod praesentes lussio publiliterae in Cancellaria nostra Apostolica, et candi. acie Campi Florae de more publicentur et inter constitutiones perpetuo valituras describantur.

§ 8. Et quia difficile foret easdem præsentes ad singula quaeque loca deferri, sumptorum. volumus et etiam declaramus quod earum transumptis etc.

Fides tran-

Nulli ergo omnino etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXVII, sexto idus februarii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 8 februarii 1567, pontif. anno II.

### XLVI.

Confirmatio gratiarum et indultorum congregationis Clericorum Regularium Theatinorum, cum aliorum privilegiorum elargitione 1.

1 De huius congregationis institutione et aliis eius gratiis videnda est const. x Clementis VII, Exponi, tom. vi, pag. 73; et eiusdem const. xLvi, Dudum, pag. 160.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Ad immarcescibilem vitae aeternae coronam, ad quam fortes Christi athletae non adversus carnem et sanguinem præliantes, sed contra spirituales antiqui hostis nequitias et huius mundi tenebrarum principatus, assiduo fidei clypeo et scuto bonae voluntatis armati, lumbisque præcinctis, colluctantes, rejectis vanitatibus et illecebris, indefesse aspirant, et quo optatum finem tutius consequantur, Religionis arcem, unde inimicorum insultibus, dante Domino, securius resistere et hostilia tela propulsare queant, animose ascendunt, elevantes oculos mentis nostrae, paterna pietate et benevolentia, ex nostri pastoralis officii debito, non ab re iugiter inducimur ut tranquillo eorum statui, quantum cum Deo possumus, prompte consulamus, et his quae propterea facta esse dignoscuntur, auctoritatis nostrae adiiciamus firmitatem, aliasque desuper opportune provideamus, prout, personarum et temporum qualitate pensata, conspicimus in Domino salubriter expedire.

- § 1. Dudum siquidem felicis recorda-Clementis VII tionis Clemens Papa VII, praedecessor noconstitutio, ster, sibi pro parte etc. 1.
  - § 2. Et deinde, pro eadem parte, eidem Eius et alia. Clementi praedecessori etiam exposito quod ipsi etc. 2.
- testate:
- § 3. Ac postmodum recolendae memo-Paulus III de- riae Paulus Papa III, similiter praedecesior pars voca- sor noster, vivae vocis oraculo, eidem Paulium capituli, lo IV praedecessori, qui etiam tunc in sentarent totum minoribus constitutus tituli S. Sixti prescapitulum cum byter cardinalis erat, per eumdem Paulum III praedecessorem facto, cidem congregationi Clericorum Regularium, inter alia, quod maior pars habentium vocem
  - 1 Omittitur, quia hacc bulla est quae citatur in nota ad columnam secundam paginae praecedentis.
  - 2 Omittitur, quia ipsa bulla est citata in nota ut supra, et illa Pauli III sufficienter relata.

in capitulo, in quocumque loco commoraretur, repraesentaret totum capitulum congregationis Clericorum Regularium huiusmodi; et ubicumque vocalium maior pars forct, semper repraesentaret capitulum generale, et haberet in ipsa congregatione Clericorum Regularium super praepositos omnes et superiores sacerdotes et alios professos, in spiritualibus et temporalibus, post sanctam Sedem Apostolicam, cui immediate subiiciebantur, supremam iurisdictionem et potestatem, donec capitulum generale solemniter celebraretur.

§ 4. Et si vocales in ecclesiis et locis eorumdem congregationis Regularium pa-numero pari res numero forent, ibi ex gratia et privi- esset capitulum legio intelligeretur adesse capitulum re- esset antiquior; praesentans generale, ubi foret vocalis, qui antiquior esset omnibus aliis vocalibus, qui in locis particularibus pares numero forent.

§ 5. Capitulumque huiusmodi haberent Et dicti cain praedictis congregatione Clericorum Re-pituli ius esset gularium ius supremum; et quandocum- buscumque neque, in ecclesiis et locis praedictis, omni- super. translabus casibus et necessitatibus providere providendi, etc possent; et maxime superveniente causa de superiore cassando, transferendo et de novo creando, quocumque nomine appellaretur, ut in spiritualibus et temporalibus libere administraret.

§ 6. Quodque tempus suae administra- Qui superiotionis non posset ultra annum prorogari, res anno duet omnibus congregationis Clericorum Regularium gaudere privilegiis.

§ 7. Et generaliter quicquid possent Praepositorumpraepositi per privilegia, possent etiam que et eorum loca tenentium eorum locatenentes. Et si ille, qui ut su- eadem esset auperior administrasset, in praepositum eri- pus administrageretur, tempus quo sine titulo praepo- dionis non computaretur triensiturae administravisset, non impediret nio praelaturæ; quo minus posset sicut ceteri praepositi usque ad triennium confirmari.

ctoritas, et tem-

§ 8. Ac etiam tempore, quo continge- Et praeposituret per lapsum anni officia praeposito- ris vacantibus, ctoritatem:

capit. praepo- rum vacare, supradictum capitulum scribere possent praepositis sub hac vel simili forma: Licet officium praepositurae tunc tali die vacaret, tamen, ut superior, non desistas in spiritualibus et temporalibus libere, ut antea, administrare, donec aliter fuerit provisum, provisioque suum sortiatur effectum.

in voce succepsum anni;

- § 9. Necnon quod antiquior in voce, Antiquiorque qui in loco esset, succederet ipso iure deret ipso iure praepositurae vacanti per lapsum anni, praeposit. va- cessum vel decessum praepositi, et gauderet omnibus privilegiis congregationis Clericorum Regularium huiusmodi, donec per capitulum generale vel repraesentans generale de alio superiore vel aliter provideretur, et observaretur ut dictus antiquior, ut supra, administraret in causa absentiae vel infirmitatis ipsius praepositi, nisi ipse praepositus aliter providisset.
- § 10. Quodque laici ad congregatio-Laici etiam ve. nem venientes, si videretur eos non divinientes ad Re-ligionem ute-no officio mancipandos, uterentur vestibus rentur vestibus clericalibus, quae tamen secundum conabsque earum ditionem locorum et personarum honeste mutatione admitterentur ad censerentur, eisque tempore probationis professiouem simpliciter assignatae, ad professionem vilegiis congre-trium votorum, more eorumdem congregationis gaudegationis, sine tamen vestium mutatione et benedictione, admitti, ac omnibus privilegiis praedictis gaudere possent dicta auctoritate concessit et declaravit.

praedicta omnia posui.

§ 11. Ac postea, pro parte quondam Iulius III Bonifacii presbyteri Alexandrini eiusque confirmavit, sed sociorum congregationis Clericorum Reeius bullam uti gularium huiusmodi, inclitae memoriae firmatoriam non Iulio Papae etiam III, predecessori nostro, exposito quod ipsi, qui in locum Pauli praedecessoris et Caietani huiusmodi successerat, ut literae praedictae firmius permanerent et inviolabiliter observarentur, cupiebant illas ab codem Iulio praedecessore approbari et innovari, idem Iulius pracdecessor, corum supplicationibus in ea parte inclinatus, concessiones | xxix, Exiniuncto, tom. vi, pag. 285.

et statuta ac ordinationes, necnon, cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis, singulas literas praedictas, etiam per suas in simili forma brevis sub die x iunii, anno Domini mdli, pontificatus sui anno ii, expeditas literas approbavit et innovavit, illisque perpetuae et validae firmitatis robur adiecit; ac illa omnia et singula observari, et Bonifacio et sociis praefatis et eorum successoribus Clericis Regularibus suffragari, ipsosque illis, perpetuis futuris temporibus, uti, frui, potiri et gaudere posse; necnon, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decrevit.

§ 12. Et deinde praedictus Paulus IV, Paulus IV praedecessor, divina favente clementia, ad approbavit, et summi apostolatus apicem assumptus, privilegia con-gregationis de motu proprio, per eius cedulam, dictas in Somasca et huforma brevis praefati Iulii praedecessoris tionis a Paulo III literas praeinsertas habentem, sub data unitarum comvidelicet vii idus octobris, pontificatus sui hace bulla est anno I, quaedam per cedulam ipsam de- missa, quia pleclarata et capitula ac ipsas literas et omnia in eis contenta, necnor curam et administrationem congregationis de Somasca, eisdem congregationi Clericorum Regularium per praedictum Paulum III praedecessorem commissam, etiam ad hoc ut illorum et de Somasca congregationis huiusmodi, ac omnes illorum personae omnibus et singulis privilegiis et praerogativis, ac aliis quibus utebantur, potiebantur et gaudebant, ac uti et gaudere possent quomodolibet in futurum, ad invicem et alter alterius et e converso uti, potiri et gaudere licite possent et valerent, apostolica auctoritate approbans, confirmans et innovans, illisque perpetuae et validae firmitatis robur adiiciens, et illa omnia et singula observari, et eis

1 Scias hanc unionem non praestitisse, et de congregatione Somasca vide in Pauli III constit.

ius congregane hic relata 1; suffragari, eosque perpetuo illis frui et | gaudere; et ita iudicandum fore, sublata quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ac irritum et inane eisdem quicquid secus attentari contigerit.

§ 13. Decernens congregationi Clerico-Facultatem- rum Regularium, ac tunc et pro tempore que administr. sacramenta in existentibus Clericis Regularibus praefatis, omnibus eeclė-stis concessit; ut ipsi, qui idonei fuerint, Eucharistiae sacramentum, in omnibus et singulis, etiam ad eos non spectantibus, ecclesiis, quibuscumque utriusque sexus christifidelibus debite, etiam non per eos sed alios confessis, et alias, ut moris est, administrare.

Societatis lesu dedit 1.

§ 14. Ipsisque, ut omnibus et singulis Privilegiaque privilegiis, indulgentiis, praerogativis, exemptionibus, immunitatibus, gratiis et indultis dilectis filiis de Societate Iesu almae Urbis nostrae, tam in spiritualibus quam temporalibus, in specie vel in genere, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et dictam Sedem quomodolibet concessis et concedendis, et quibus Societas huiusmodi, tam in vita quam mortis articulo, etiam circa peccatorum remissionem et iniunctarum poenitentiarum relaxationes et ipsius Eucharistiae administrationem et alias quomodolibet utebantur, potiebantur et gaudebant, ac uti, potiri et gaudere poterunt, similiter ipsi congregatio et Clerici Regulares uti, potiri et gaudere libere et licite possent et valerent, ac illorum omnium participes esse deberent, concessit et indulsit. Privilegia quoque, indulgentias, praerogativas et alia omnia eisdem Societati, ut praefertur, etiam communicative, concessa, ad congregationem et Clericos Regulares praefatos extendit et ampliavit; ipsisque, ut omnia et singula tam per eosdem Clementem VII, Paulum III, quam Iulium etiam III, praedecessores, eis concessa, et per eumdem Pau-

> 1 Haec vide in Pauli III const. xxxIII, Regimini, tom. vi, pag. 303, cum ibi notatis.

lum III, etiam praedecessorem, et alios ex tunc in posterum concedenda privilegia, gratiae, indulgentiae, praerogativae, exemptiones et indulta, toties reintegrata, confirmata et innovata, ac in pristinum statum restituta esse censerentur, quoties per eumdem Paulum IV praedecessorem et Sedem praedictam alia quaecumque privilegia aliis congregationibus et quorumvis Ordinum religiosis et monacis concessa et concedenda, reintegrari, confirmari vel innovari et in pristinum statum restitui contingeret, etiam concessit et indulsit, cum decreto et clausulis, ac alias certis modo et forma tunc expressis etc.

§ 15. Cum autem, sicut accepimus etc., motu proprio, etc., praedicta omnia prae-Pontifex omnia prae-praedicta consentium tenore confirmamus, approba-firmat; mus et innovamus etc.

§ 16. Et insuper eisdem congregationi Praepositoque Clericorum Regularium, tam Romae quam dat facultatem ve-Venetiis et Neapoli ac alias ubique loco-nientes ad hanc Religionem a rum degentium, ac illius nunc et pro quibuscum. catempore existentibus clericis praesatis, ut servatis in bulla ipsi et eorum singuli, qui praepositi fue- Coenae Domini; rint, quorumcumque, qui, congregationem huiusmodi ingressi, iuxta illorum ritum, professionem per eosdem Clericos Regulares emitti solitam solemniter emittere voluerint, in eorum et cuiuslibet ipsorum professionis emissionis seu alio anteriori die quocumque, eorum confessionibus per dictos praepositos aut eorum aliquem diligenter auditis, ipsos et eorum singulos ab omnibus et singulis eorum peccatis, criminibus, excessibus et delictis ac quacumque per eos eatenus quomodolibet contracta irregularitate et peccatis aliis, quantumcumque gravibus et enormibus, per ipsos et eorum singulos usque ad dictam diem quomodolibet perpetratis, commissis et incursis, etiam si talia forent, de quibus hic specialis et expressa mentio habenda et propterea di-

cta Sedes merito consulenda esset; necnon privationis, excommunicationis, suspensionis et interdicti et quibusvis aliis ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis in eos, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus profitendos ipsos tunc quomodolibet innodatos et ut tales declaratos et publicatos esse reperiri contigerit, sine tamen alicuius præiudicio, in quibuscumque, etiam praedictae Sedi Apostolicae reservatis, casibus, praeterquam tamen contentis in bulla die Coenae Domini legi consueta, huiusmodi apostolica auctoritate praedicta alias in superius dicta forma plene absolvere et totaliter liberare, et eis pro commissis poenitentiam salutarem iniungere; ac cum ipsis et eorum quolibet super irregularitate per ipsos et eorum quemlibet, inde ac etiam quia sententiis, censuris et poenis praedictis ligati missas forsan ac alia divina officia, non tamen in contemptum clavium, celebraverint, aut alias se in eis immiscuerint per pridem usque tunc, ac etiam ex quocumque corum defectu et impedimento, non tamen ex omicidio voluntario, proveniente, ac alias quomodolibet contracta. Quodque, his praemissis et aliis non obstantibus, in suis, quos antea susceperunt, etiam presbyteratus, sacris ordinibus, et quando in illis aut aliquo vel aliquibus eorum adhuc non fuerint tunc promoti, ad illos omnes, etiam sacros et presbyteratus, ordines huiusmodi, alias tamen rite promoveri, et in eis promoti, etiam in altaris ministerio, in dictis et aliis quibusvis ecclesiis atque locis, ministrare libere et licite valeant, dispensare; et ab illis et eorum quolibet omnem inhabilitatis et infamiae maculam sive notam ex praemissis circa eos quomodolibet insurgentem et per ipsos contractam penitus abolere; necnon eos et quemlibet ipsorum in pristinum et eum, in quo ante praemissa quomodolibet erant,

statum, et alias iuxta supradictam formam restituere.

§ 17. Et tam praepositi, quam ceteri omnes clerici, Romae, Venetiis, Neapoli partitur admiac alias ubique locorum degentes, con-nistrandi sacra-menta omnibus gregationis huiusmodi nunc et pro tem- intra babitatiopore existentes, qui tamen presbyteri existentibus, et fuerint, Eucharistiae, etiam pro viatico, ac casu necessietiam constitutis in articulo mortis, ac tatis; Extremae Unctionis ceteris clericis et fratribus congregationis huiusmodi, ac etiam mercenariis, famulis, operariis et servis eorumdem congregationis, ac quibusvis hospitibus, etiam saecularibus et extraneis, quos in locis vel habitationibus congregationis huiusmodi tunc reperiri contigerit, etiam in mortis articulo et quoties de illo dubitari contigerit, etiam dioecesani locorum et sacerdotum curatorum quorumcumque, etiam in quorum civitatibus et dioecesibus ac ecclesiarum parochiis respective ecclesiae et loca ipsorum congregationis nunc et pro tempore fuerint, aut aliorum quorumcumque licentia minime petita nec obtenta: et in casu quo non daretur spatium petendi talem licentiam propter repentinam necessitatem, etiam quibuscumque aliis personis, quae in huiusmodi necessitate intra ecclesias, collegia, domos et habitationes congregationis praedictorum reperiri contigerit; ac extra illa aliis quibusvis infirmis, etiam in mortis articulo constitutis, ubique in causa necessitatis supradictae, etiam nulla ad hoc per eos petita nec eis concessa licentia cuiusvis sacerdotis curati, Poenitentiae 1 sacramenta ecclesiastica ministrare possint.

§ 18. Ac etiam eisdem et aliis Clericis Ad processio-Regularibus congregationis huiusmodi, nes non posse cogi decernit; Romae, Venetiis, Neapoli ac alias ubique locorum degentibus, cum ipsi fere totos dies in orationibus ac missis et aliis divinis officiis dicendis transigant, et frequenter ipsos ab audiendis poenitentium

1 Deest forsan et alia (R. T.).

Clericisque

confessionibus esse, et verbum Dei populo praedicare oporteat, quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, ipsi, sicut alii qui in strictiori clausura perpetuo vivunt, ac cum ceteris Urbis nostrae et Neapolitanae praedictarum, ac aliarum civitatum, terrarum et locorum, in quibus dictae eorum ecclesiae, domus et loca sunt et erunt quomodolibet in futurum, personis ecclesiasticis, tam saecularibus, quam praefatorum et aliorum quorumcumque Ordinum regularibus, processionaliter, in eorum processionibus publicis vel privatis, etiam solemnibus, aut extra illas de per se incedendum minime teneantur, nec ad id, etiamsi certae personae huiusmodi, tam de iure vel statuto, quam usu et consuetudine, ac alias quomodolibet astrigantur, inviti, quavis, etiam apostolica, auctoritate cogi, moneri vel compelli, nec propterea aliquibus ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis innodari vel ligari possint.

tur:

§ 19. Ac etiam singulis ex ipsis, qui Indulgentias tam in eorum propriis ecclesiis et locis existentes, quam etiam quoties ac quamdiu, pro quibusvis rebus et causis, de suorum congregationis Regularium huiusmodi superiorum licentia, iussu, commissione vel mandato, propriis ecclesiis vel domibus abfuerint, et ad quaevis alia civitates, oppida, terras et loca declinare et eos illic esse, ac etiam permanere contigerit, quadragesimalibus et quibusvis aliis anni temporibus atque diebus, stationum basilicarum et ecclesiarum dictae Urbis et extra illius muros, atque dictis eorumdem congregationis et aliis quibuscumque ecclesiis et locis, illasque et illa visitantibus concessarum indulgentiarum, propriam ecclesiam sive oratorium aut unam aliam civitatum, oppidorum, terrarum et locorum, ad quae, ut praemittitur, declinaverint et ubi permanserint, aut in eis quinque vel quatuor, si tot

extent, aut pauciora altaria devote visitando, et semel psal. Miserere, etc. et Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam et Symbolum Apostolorum, pro felici statu et conservatione militantis Ecclesiae et exaltatione fidei catholicae, nostra quoque et successorum nostrorum Romanorum Pontificum quorumcumque prosperitate recitando, omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones visitantibus basilicas et alias praefatae Urbis et extra illius muros ad id deputatas, ac ipsorum congregationis et aliorum quorumcumque, tam in Urbe et Neapolitana quam aliis civitatibus, terris, oppidis et locis sitas, ecclesias visitantibus, concessas consequantur, quas consequerentur et consequi possent si singulis temporibus et diebus supradictis basilicas et alias Urbis praedictae ac extra illius muros, necnon in Neapolitana et aliis civitatibus, oppidis, villis et locis praefatis sitas ecclesias personaliter visitarent, ac omnia et singula, quae, pro huiusmodi indulgentiis consequendis, quomodolibet requiruntur, adimplerent, apostolica auctoritate praedicta, concedimus et indulgemus, ac etiam perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 20. Decernentes praesentes nostras Clausulas praeliteras, quae ad plenam probationem præ- servativas huir bullae apponit, missorum omnium et singulorum, ita ut nulla probatio in contrarium admittatur, sufficiant, nec ad id alterius probationis adminiculum requiri debeat, ac eadem praemissa seu eorum aliqua de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae defectu notari seu impugnari non posse, sed semper valida et efficacia existere; ac eisdem congregationi et illius Regularibus Clericis et aliis personis suffragari, et sub nullis, etiam totum earunidem praesentium tenorem in se continentibus, revocationibus, suspensionibus, derogationibus, aut aliis altera-

tionibus, similium vel dissimilium confirmationum, concessionum et gratiarum, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu et scientia similibus, etiam consistorialiter, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, ex quibusvis causis, etiam iustissimis, pro tempore quomodolibet factis, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis excipi, ac quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restituta et plenarie reintegrata existere et censeri; et ita per quoscumque iudices et commissarios, ut pracfertur, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari, sententiari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

deputat:

§ 21. Quocirca venerabilibus fratribus Executores nostris archiepiscopo Neapolitano, Placentino ac Amerinensi episcopis per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties super hoc pro' parte congregationis et illius Clericorum Regularium, ac aliarum personarum praedictorum, vel alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque et cuilibet ipsorum in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra literas et in eis contenta huiusmodi firmiter observari, illosque et quemlibet eorum eis pacifice frui et gaudere, non permittentes illos vel eorum quempiam per quoscumque desuper quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles, per censuras et poenas ecclesiasticas ac alia opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, ac, legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 22. Non obstantibus piae memoriae Contrariis om Bonifacii VIII, etiam praedecessoris nostri, nibus derogat; qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede Apostolica deputati, extra civitatem vel dioecesim in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere quoquomodo praesumant; et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur; necnon aut regulis nostris de unionibus, et illarum confirmationibus committendis ad partes, vocatis quorum interest, ac de indulgentiis ad instar non concedendis; necnon Lateranensis concilii novissime celebrati, si opus sit, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon supradictis et omnibus aliis, quae singuli praedecessores praedicti, in dictis eorum cedulis, literis et supplicatione, voluerunt non obstare, et quae revocarunt, quibusque derogarunt, cum perpetui desuper silentii impositione et inhibitione, alias prorsus similibus modo et forma supradictis; quibus etiam omnibus et singulis, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro

sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, a praefata sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

credi iubet.

§ 23. Volumus autem quod praesen-Transumptis tium transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides, tam in Romana Curia quam extra eam, ubilibet adhibeatur, et illis stetur, etiam in iudicio et extra, quae eisdem literis adhiberetur, si in medium exhibitae forent vel ostensae.

nalis.

§ 24. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poe- ceat hanc paginam nostrae absolutionis. avocationis, extinctionis, perpetui silentii impositionis, approbationis, confirmationis, innovationis, adiectionis, concessionis, indulti, statuti, ordinationis, decreti, mandati, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, idibus februarii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 13 februarii 1567, pontif. anno 11.

#### XLVII.

Confirmatio concordiae et consuetudinis Maioricensium fratrum Ordinis Praedicatorum super modo sepeliendi sine interventu parochi 1.

#### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Ea, quae concordia inter quascumque, praesertim religiosas, personas facta fuisse

1 Ex bull. Ord. fratrum Praedicatorum, tom. v. pag. 151.

dicuntur, ne in recidivae contentionis scrupulum relabantur, sed firma perpetuo et illibata persistant, libenter, cum a nobis petitur, approbamús et confirmamus, ac alias desuper disponimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

Diplomatia

§ 1. Exhibita siquidem nobis nuper, pro parte dilectorum filiorum S. Dominici et S. Francisci, tam Observantium quam Claustralium nuncupatorum, et Carmelitarum, ac S. Spiritus, Sanctissimae Trinitatis Ordinum, monasteriorum in civitate et insula Maioricensi respective existentium priorum ac fratrum petitio continebat quod cum ipsi et eorum singuli, ab immemorabili tempore citra, vel ab ipsorum monasteriorum primaeva fundatione, in pacifica et quieta possessione vel quasi existant deferendi cum cruce elevata processionaliter, ac sepeliendi per se ipsos tantum, absque interventu aliquorum clericorum saecularium, in eorum ecclesiis corpora defunctorum, qui inibi sepulturam eligerent, quod forsan ex eo provenit, quia in principio quod dicta civitas et insula huiusmodi, infidelibus expugnatis, per christianos occupata fuerat, ut ex antiquissimis scripturis apparet, fratres, et praesertim Ordinis Sancti Dominici, ante clericos saeculares christiana pietatis semina, sacramenta ministrando et mortuos sepeliendo, sparserunt.

§ 2. Et licet ex concessione felicis recordationis Sixti PP. IV, praedecessoris inter partes. nostri, dictis fratribus, praesertim S. Dominici, fuerit indultum ut corpora defunctorum possint processionaliter, cum cruce elevata, in eorum monasteriis sepelire, ubi hoc consuetum foret, prout hactenus fuit consuetum et observatum in dictis civitate et insula, extet tamen etiam de praemissis concordia inter rectores parochialium ecclesiarum et duos

Confirmation

tunc episcopos ipsius insulae inita, eademque concordia fuerit auctoritate apostolica confirmata, et similiter a tempore immemorabili usitata, per quam apparet dictum ius sepeliendi ipsis fratribus concedi, prout constat de dicta concordia, quoad fratres Sancti Dominici huiusmodi, per authentica instrumenta, licet, quoad fratres aliorum Ordinum, solummodo fragmenta quaedam dictorum instrumentorum dispersim reperiantur. Cumque, stante dicti iuris sepeliendi possessione immemorabili, et stabilita concordia, auctoritate apostolica confirmata, non debuissent priores et fratres dictorum Ordinum in sua antiquissima possessione praemissa perturbari, nihilominus in concilio provinciali, in civitate Valentina novissime celebrato, dictum ius sepeliendi dictorum Ordinum fratribus fuerit sublatum, in maximum ipsorum praeiudicium, et contra omnem iuris aequitatem, cum concilii provincialis non sit tanta vis ut ius commune vincat, et concordias, maxime laudabiles et ab immemorabili tempore observatas, tollat; et sicut eadem petitio subiungebat, si dictum ius sepeliendi a dictis fratribus tollatur, ipsi in tantam devenirent mendicitatem, ut cogerentur sua monasteria deserere, non sine maxima divini cultus diminutione, qui per dictos fratres in insula praefata decoratur, sequereturque scandalum incolarum, dum praecipue memores erunt beneficiorum tempore pestis praeteritae per eos a fratribus praedictis receptorum circa sepulturam et sacramentorum administrationem, deserentibus tunc clericis civitatem Maioricensem; et propterea priores et fratres praedicti et eorum singuli cupiant, eodem concilio provinciali, in civitate Valentina, ut praefertur, celebrato, non obstante, concordias et immemorabiles consuetudines circa ius praefatum sepeliendi, ipsis, ut dicitur, competens, a nobis confirmari.

§ 3. Quare, pro parte dictorum priorum et fratrum, nobis fuit humiliter supplicatum, ut concordias et consuetudines circa ius sepeliendi huiusmodi apostolica auctoritate confirmare, atque in praemissis opportune providere, de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui pacem et tranquillitatem inter quoscumque vigere et augeri, nostris potissimum temporibus, sinceris exoptamus desideriis, eosdem priores et fratres et eorum singulos a quibusvis excommunicationis. suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existant, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon concordiarum et consuetudinum prædictarum ac instrumentorum et documentorum aliarumque scripturarum desuper quomodolibet apparentium et inde secutorum quorumcumque veriores ac totos tenores praesentibus pro expressis et insertis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, concordias et consuetudines circa dictum ius sepeliendi huiusmodi, aliaque praemissa, priores et fratres præfatos quomodolibet concernentia, necnon inde sequuta et sequenda quæcumque, ipsis prioribus et fratribus et eorum successoribus et conventibus, quoad ea tantum quae decretis concilii Tridentini non repugnant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, ac illis plenariae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulos tam iuris quam facti defectus. si qui forsan intervenerint, quomodolibet in eisdem supplemus, illasque et illa validas et efficaces, validaque et efficacia fuisse et esse et perpetuo fore, ac suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, necnon ab omnibus inviolabiliter et ad unguem perpetuo observari dehere; dictosque priores et fratres et eorum successores, super iure et possessione ac usu sepeliendi, aliisque praemissis omnibus et singulis, per quoscumque, quavis, etiam apostolica vel ordinaria, auctoritate, dicti concilii provincialis in civitate Valentina celebrati aut quovis alio prætextu, quomodolibet inquietari, molestari vel impediri nullatenus unquam posse neque debere, et sic ab omnibus censeri; ac ita per quoscumque, tam ordinaria quam delegata et mixta auctoritate fungentes, iudices et personas, quavis auctoritate, ubique iudicari, cognosci ac decidi debere, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, decidendi et interpretandi facultate et auctoritate; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus ac declaramus.

deputatio.

§ 4. Quocirca dilectis filiis abbati San-Exequitorum cti Bernardi de la Real, Cisterciensis, ac priori de Vall de Mossa, Cartusiensis Ordinum monasteriorum, Maioricensis diœcesis, ac archidiacono ecclesiae Maioricensis et eorum cuilibet per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, prioribus et fratribus, conventibus et successoribus praefatis, in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi, quando et quoties opus fuerit, plenum effectum sortiri ac ab omnibus inviolabiliter observari; ipsosque priores, fratres, conventus et successores ac omnes et singulos alios, quos etedem presentes literae quomodolibet concernunt, illis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos seu quemcumque alium, contra praesentium literarum earumdem tenorem, modo aliquo molestari, impediri aut inquietari. Contradi-

ctores etc. remedia, appellatione etc.; et, constito eis summarie de non tuto accessu, citationes quaslibet, etiam per edictum publicum, decernendo, ipsasque censuras et pœnas, quoties eis videbitur, etiam iteratis vicibus aggravando, et auxilium brachii etc.

§ 5. Non obstantibus concilio provin- Contrariorum. ciali praefato, aliisque praemissis ac piæ memoriae Bonifatii PP. VIII, etiam prædecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis edita, et aliis apostolicis ac etiam in provincialibus et synodalibus et generalibus conciliis editis et edendis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, etc.; sive si aliquibus, communiter vel divisim, etc. non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiv februarii MDLXVII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 14 februarii 1567, pontif. anno II.

### XLVIII.

Provincia Hiberniae fratrum Ordinis Praedicatorum variis ornatur privilegiis 1.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pro suscepti a nobis regiminis officio, ca quae Ordinibus et locis regularibus, eorumque personis, pro felici et tranquillo ipsorum statu, et Sede Apostolica provide concessa fuisse dicuntur, ut firmius subsistant, libenter, cum a nobis petitur, nostro praesidio communimus, et etiam, suadente rerum et temporum qualitate, illa cis indulgemus, quibus subnixi, possint in

1 Ex Bullar, Ord. fr. Praedicat., tom. v, p. 149.

Exordium.

suo regulari instituto, ad Dei laudem et religionis christianae incrementum, stabilius permanere.

causa.

§ 1. Sane, pro parte dilecti filii Guil-Diplomatis lelmi Macannechini, Ordinis fratrum Prædicatorum professoris, in regno Hiberniæ oriundi, apud Sedem praedictam personaliter constituti, et dilectorum filiorum priorum et fratrum universarum domorum dicti Ordinis, in eodem regno consistentium, nominibus, nobis nuper exhibita petitio continebat quod inter alia privilegia et indulta, quibus diversi Romani Pontifices praedecessores nostri praedictum Ordinem, necnon illius priores, fratres, domos et loca in dicto regno consistentia, diversimode ornarunt, illud quoque eis specialiter concesserunt, quod dictarum domorum in eodem regno fundatores ac alii suas ibi sepulturas eligentes a solutione tertiae partis canonicae nuncupatae et administrationis episcopalis ratione funeris parochialium ecclesiarum, rectoribus illarum alias obvenientis, necnon oblationis candelarum et quorumcumque aliorum iurium, ratione huiusmodi funerum quomodolibet debitorum, liberi et exempti sint et esse censeantur; quodque fratres domorum huiusmodi, omnes et singulas decimas, ratione feudorum ipsis domibus per eosdem fundatores ac quoscumque alios christifideles relictorum, libere exigere et percipere possint, prout in literis apostolicis desuper confectis plenius continetur. Pro parte dicti Guillelmi, etiam dictis nominibus, asserentis quod rectores praefati, necnon locorum ordinarii, cathedralium ecclesiarum prælati et superiores ac diversi alii multa in dies gravamina prioribus, fratribus, domibus et locis praedictis, super huiusmodi privilegiis in eorum usu, inferunt et iacturas; quin etiam ab eo tempore, quo dictum regnum haereticorum nationis Anptum est, dicti rectores et superiores nonnulla sepulcra, lapides et alia monumenta fidelium defunctorum, quae in dictis domibus, ecclesiis et locis constructa erant, inde in suas quique ecclesias violenter asportarunt, eademque indebite usurpant et detinent, in non modicum Ordinis, domorum et fratrum Praedicatorum vilipendium, detrimentum et iacturam, nobis fuit humiliter supplicatum ut privilegiis et indultis praedictis, pro eorum subsistentia firmiori, etiam nostrae protectionis robur adiicere, et alias illorum statui, tranquillitati et indemnitati in hac parte plenius consulere de benignitate apostolica dignaremur.

Concessio

§ 2. Nos igitur, qui cunctos Ordines et religiosa loca, ad fidei catholicae firma-privilegiorum. mentum in tutelam instituta, in suis iuribus et privilegiis, quantum in nobis est, iuvare et confovere, eisdemque omni quo possumus auxilio subvenire tenemur, praedictum Guillelmum aliosque fratres a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon privilegiorum et indultorum praedictorum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, praedicta necnon omnia et singula alia privilegia, gratias, immunitates, concessiones et indulta Ordini et domibus et fratribus praedictis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros huiusmodi quomodolibet concessa, cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis et decretis, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, ac prout ab ipsis praedecessogliae audacia et scholis infestari coe- ribus concessa sunt, innovamus et per-

petuae firmitatis vinculo communimus, supplentes omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui intervenerint in eisdem. Insuper priores, fratres, domos et loca praefata, universumque Ordinem in regno praedicto, ac omnia et singula ipsorum fratrum et Ordinis terras, villas et loca ab omni iurisdictione et superioritate quorumcumque ordinariorum, rectorum et vicariorum praedictorum, ac quorumvis aliorum; et etiam utriusque sexus homines, in terris, villis et locis Ordinis huiusmodi et illius fratrum degentes, ab omnibus decimis, oblationibus et aliis quibuscumque oneribus, ordinariis et extraordinariis, per ordinarios, rectores ac vicarios praedictos, aliosque clericos saeculares ac quorumvis Ordinum aliorum regulares, de facto impositis et imponendis, et per cos petitis, seu etiam quomodolibet praetensis, ac exigi solitis et insolitis, novis et antiquis, penitus et omnino in perpetuo eximimus et liberamus; districtius inhibentes praedictis omnibus singulis rectoribus, ordinariis, praelatis, superioribus, ceterisque, tam secularibus quam quorumvis Ordinum regularibus, necnon laicis, etiam utriusque sexus, in eodem regno existentibus, cuiuscumque dignitatis, status et conditionis fuerint, quibus praesentes literas vel eorum exempla authentica praesentabuntur, sub excommunicationis maioris ac suspensionis et interdicti aliisque sententiis, censuris et poenis eccclesiasticis, per quemlibet contrafacientem eo ipso incurrendis, ne praedicta impedire, aut priores et fratres praedictos in personis, rebus et bonis, pubblice vel'occulte, molestare, nec etiam sepulturas in dictis ecclesiis et locis eligentium, primas oblationes, ultimum vale nuncupatas, in detrimentum dicti Ordinis, exigere audeant quoquomodo vel praesumant. Quin etiam ipsis universis et singulis, sub eisdem poe-

nis, praecipimus ut omnia et quaecumque monumenta, ligna, lapides, res et bona mobilia, per eos seu eorum antecessores, quibuscumque domibus, ecclesiis, cappellis et ceteris regularibus locis Ordinis et regni huiusmodi, a quocumque tempore citra abstracta, ablata, usurpata et detenta, et ad domos, ecclesias et loca huiusmodi spectantia et pertinentia, Ordini, domibus, ecclesiis et fratribus praedictis statim restituere procurent.

§ 3. Decernentes praemissa omnia et Praesentium singula suos effectus plenarie sortiri, nec armitas. priores, fratres, domos aut loca praedicta, nec sepulturam ibi eligentes, nec eorum personas deinceps, super eis aut eorum aliquo, per locorum ordinarios, rectores, superiores et praelatos, et alios praefatos vel quoscumque alios turbari vel impediri. Quinimmo ipsos rectores, ordinarios, superiores et praelatos ad observationem inviolabilem praemissorum teneri, et ad id etiam sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis et pecuniariis compelli; ac praesentes literas, nullo umquam tempore, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel aliq quopiam defectu notari vel impugnari posse, nec sub quibusvis, etiam illarum totum tenorem in se continentibus, revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut derogationibus per nos aut successores nostros Romanos Pontifices vel Sedem praedictam, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, ac etiam Cancellariae Apostolicae regulis et aliis constitutionibus editis et edendis, comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas ac de novo concessas esse et censeri. Sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet

quavis aliter iudicandi et interpretandi

bservantia et

facultate et auctoritate, ubique iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane si secus super his per quoscumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Quocirca venerabili fratri nostro Dati exequu- episcopo Rossanensi, ac dilecto filio Mauritio Macgirum, abbati monasterii Beatae Mariae de Majo, Cisterciensis Ordinis, Limiticensis dioecesis, ac thesaurario ecclesiae Carthaginensis, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quæcumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte priorum et fratrum praedictorum seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque et eorum singulis in præmissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra præmissa omnia et singula firmiter observari; ipsosque priores et fratres praesentibus literis, necnon privilegiis, exemptionibus, gratiis, immunitatibus aliisque omnibus et singulis supradictis perpetuo ac pacifice frui et gaudere: non permittentes eorum quempiam per rectores, ordinarios, superiores, praelatos et quoscumque desuper quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias, eorum arbitrio moderandas, aliaque opportuna remedia, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras ipsas et poenas praedictas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etc.

derogatio.

§ 5. Non obstantibus felicis recordatio-Obstantium nis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, etiam illa qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis, ultra unam diaetam a fine suae dioecesis, ad | huiusmodi mentionem.

iudicium evocetur; seu ne iudices a Sede praedicta deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedant, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant; et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur; aliisque apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; necnon domorum et Ordinis praedictorum iuramento etc., statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, illis ac etiam praedictis rectoribus, ordinariis, superioribus, praelatis ac quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia, ac alias quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiam vim et effectum impedientibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de ipsis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si rectoribus, ordinariis, praelatis et superioribus praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a dicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto

Clausulae.

§ 6. Nulli autem etc. nostrae absolutionis, approbationis, confirmationis, innovationis, commutationis, suppletionis, exemptionis, liberationis, praecepti, decreti, mandati et inhibitionis infringere etc. Si quis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, quarto decimo kalendas martii, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 16 februarii 1567, pontif. anno II.

### XLIX.

Erectio cathedralis Ecclesiae Boloniensis in Galliis cum gratiarum et pracrogativarum elargitione 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Divinae Maiestatis arbitrio super universas orbis ecclesias constituti, ex tradita nobis apostolicae potestatis plenitudine, omnes in id mentis nostrae conatus intendimus, ut fides catholica, sine qua nemo salutis aeternae viam ingredi potest, etiam novorum, ubicumque usus poscit, praesulum institutione, usquequaque integra et illibata permaneat; sed ea demum sollicitudo nos impensius urget, cum veteres huiusmodi praesulum sedes hostilitate faciente 2 indigne iacere videntur, nec propriis in locis reparari possint, ut in aliis accommodatioribus aliae inde novae sicut populorum salus et catholicorum regum devotio postulat, salubriter ordinentur, ac in eis pastores idonei deputentur, quorum opera et vigiliis christiana religio in suo solido statu valeat feliciter conservari.

§ 1. Cum igitur postquam inter clarae memoriae Henricum secundum Franco-

1 Ex Regest. in Archiv. Vat.

2 Ed. Luxemb, habet praevalente loco faciente (R. T.).

rum et charissimum in Christo filium no- Post bellum strum Philippum catholicum Hispaniae Galliae et Phireges conventum fuerat quod olim civi- lippum II Histas Morinensis, prius expugnata et eversa, de supprimendo deinceps non restitueretur, sed illius ec-episcopatu Moclesia cathedralis atque dioecesis univer-rinen., eiusque dividonda dioesa, necnon utriusque beneficia, proprie-cesi. tates, census, decimae, iurisdictiones et iura omnia in duas partes, cum beneplacito Sedis Apostolicae, dividerentur, ut scilicet earum altera Franciae, altera vero inferioris Germaniae futura esset, Pius Papa quartus, praedecessor noster, eius Pius IV partem rei causa, suppressa et extincta dicta Mori-maniae unitam nensi ecclesia, prædictam partem inferiori eccles. Ipren. Germaniae designatam, partim Iprensi, addixit. partim vero Audomarensi ecclesiis cathedralibus, earumque civitatibus et dioeccsibus, iam in dicta olim dioecesi Morinensi et parte inferioris Germaniae prædictae, eadem auctoritate institutis, perpetuo assignaverit.

§ 2. Nos ctiam, charissimi in Christo filii Pius V, supnostri Caroli Francorum regis christia- B. Marlae opnissimi precibus adducti, hoc insigne opus pidi Boloniens., ad Dei laudero et Ecclesiae catholicae exaltationem absolvere intendentes, habita super his cum fratribus nostris deliberatione matura, de illorum consilio, monasterium Beatae Mariae oppidi Boloniensis, Ordinis Sancti Augustini, olim praedictae Morinensis dioecesis, in quo septem vel octo dumtaxat canonici degunt, per obitum quondam Ioannis, dum viveret, ipsius monasterii abbatis, extra Romanam Curiam ante decennium defuncti, aut alias certo modo abbatis regimine destitutum, et in co nomen et titulum abbatis, dignitatisque abbatialis, necnon omnia et singula prioratus, dignitates, officia, canonicales portiones et loca ciusdem, ac tam in eodem illiusque ecclesia, quam etiam ab illo dependentibus prioratibus ceterisque beneficiis ecclesiasticis, ordinem, statum et essentiam regulares, re-

Procemium.

manentibus tamen in ipso monasterio dictis septem vel octo canonicis in suis habitu et Regula, cum canonicali portione, quoad vixerint, seu donec ad alia huiusmodi loca regularia sponte ac canonice transierint, auctoritate praedicta, tenore praesentium, perpetuo supprimimus ct extinguimus.

§ 3. Ac praedictum oppidum, populo-In episcopa- sum quippe et celebre, agro et annona foesub concordatis cundum, commeatuque commodum, in Francisci I com-prehensam de- civitatem; ecclesiam vero monasterii huiusmodi in cathedralem, deinceps Boloniensem nuncupandam, sub invocatione eiusdem Beatae Mariae, archiepiscopi Remensis pro tempore existentis suffraganeam futuram, et sub concordatis olim inter Sedem Apostolicam praedictam et clarae memoriae Franciscum primum, Francorum regem, super nominatione personarum, certis tunc expressis modo et forma qualificatarum, ad ecclesias cathedrales regni Franciae pro tempore vacantes, per regem Franciac pro tempore existentem Romano Pontifici facienda, initis comprehensam, quemadmodum olim ecclesia Morinensis praedicta erat; sedemque episcopalem pro uno episcopo per dictum regem Franciae eidem Pontifici seu Sedi Apostolicae, etiam hac prima vice et futuris deinceps temporibus, vigore seu praetextu dictorum concordatorum, nominando, qui illi praesit, et in perfectam cathedralis ecclesiae formam ordinet et redigat, abbates, praelatos et ceteros suae dioecesis ad synodum convocet, evellat, destruat, plantet, erigat, edificet, omniaque et singula officia et iura episcopalia habeat et exerceat, cum suis capitulo, mensa episcopali et capitulari, ceterisque omnibus cathedralibus et pontificalibus insignibus, necnon iuribus, iurisdictionibus, privilegiis, exemptionibus, praerogativis, honoribus, gratiis, favoribus et indultis realibus, personalibus et mixtis, quibus aliae illarum partium ecclesiae cathedrales, earumque praesules, capitula et personae quomodocumque utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, auctoritate et tenore praedictis erigimus el instituimus.

§ 4. Ipsique ecclesiae sic erectae et Bidom assignat illius praesuli praedicto Boloniensis 1, pro dioecesim; civitate; et partem illam universam olim dioccesis Morinensis, quae in divisione praedicta Franciae evenit, cum decanatibus, parochialibus et aliis ecclesiis, ac etiam monasteriis, prioratibus et locis, cum suis personis saecularibus et regularibus, pro dioecesi; necnon utriusque cives et incolas ecclesiasticos et laicos, pro clero et populo perpetuo assignamus.

§ 5. Ceterum, ut ipsa ecclesia Boloniensis Dignitates in in reliquis omnibus suis partibus perfecta ea instituit; et absoluta sit, unum decanatum, duos archidiaconatus, unam cantoriam, unam thesaurariam et unam poenitentiariam dignitates, septemdecim canonicatus et septemdecim praebendas, necnon cappellanias ceteraque omnia beneficia et officia. quae in dicta olim Morinensi ecclesia erant, et in ipsa divisione parti Franciæ ac futuræ cathedrali ecclesiae obtigerunt, eorumque omnium personas, ad dictam ecclesiam Boloniensem transferimus; ac episcopali Duacensem et dimidiam Insulensem praebendas episcopales nuncupatas.

§ 6. Ac tam illi, quam etiam capitulari Dotem prasmensis praedictis, necnon fabricae dictae figit. ecclesiae Boloniensis omnia et singula praedia, proprietates, dominia, census, feuda, emphytheutica, decimas et primitias ceteraque bona, fructus, redditus, iurisdictiones, actiones et iura, earum singulis per camdem partitionem designata, ac ctiam ad abbatialem et conventualem mensas suppressi monasterii huiusmodi pertinentia, videlic, quae abbatialis, ea episcopalis; quæ vero conventualis mensae erant, ac etiam suppressorum beneficiorum portio-

1 Boloniam, l. s. c. (R. T.).

num et locorum huiusmodi bona, fructus, p iura et actiones capitulari mensis praedictis, ita tamen ut, dictis canonicis regularibus defunctis vel inde translatis, ut praefertur, quatuor alii canonicatus et quatuor praebendae in dicta ecclesia Boloniensi ex ipsius mensae capitularis ponentibus 1. pro todidem canonicis ipsius ecclesiae omnino constituantur, determinatusque numerus unius et vigintí canonicatuum et praebendarum esse debeat, uno tamen et una certis usibus, iuxta dictae divisionis formam, assignatis, in perpetuum applicamus et appropriamus.

Clansulae.

- § 7. Necnon collationes, provisiones, Collationes praesentationes et omnimodas alias dislignitatum et positiones prioratuum, dignitatum, per-100 sint facien- sonatuum, administrationum, officiorum, parochialium et aliarum ecclesiarum, necnon cappellarum, cappellaniarum perpetuarum, hospitalium ceterorumque omnium et singulorum beneficiorum ecclesiasticorum, necnon praesentationes et electiones ad illa, confirmationes et institutiones in eis, iusque universum conferendi, prout in praedicta divisione specificata, distributa et declarata sunt, et etiam quondam episcopi et capituli, aliarumque personarum olim ecclesiae Morinensis fuerunt: praeterea illa, quae quondam abbatis et conventus suppressi monasterii huiusmodi communiter vėl divisim erant, episcopo et capitulo ac universis et singulis personis ecclesiae Boloniensis huiusmodi, videlicet quae olim abbatis, deinceps episcopi; quae vero conventus extiterunt 2, post hac capituli.
  - § 8. Nulli ergo etc. hanc paginam nostrae suppressionis, extinctionis, erectionis, institutionis, assignationis, translationis, applicationis, appropriationis et concessionis infringere etc.

Datum Romae agud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo

- 1 Ed. Lux. legit conventualis proventibus oco capitularis ponentibus (R. T.).
- 2 Eadem ed.: extiterant, posthac capituli praedictorum esse debeant, etiam in perpetuum concedimus (R T.).

quingentesimo sexagesimo septimo, quinto nonas martii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 3 martii 1567, pont. an. 11.

L.

Forma expediendi literas apostolicas super gratiis resignationum beneficiorum ecclesiasticorum.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cogit nos necessitas ut novam futuris Exordium. aliquot huius Curiae negociis formam imponere curemus. Quo circa dilectis filiis S. R. E. vicecancellario, literarum apostolicarum abbreviatoribus, et in illarum expeditione dicto vicecancellario assistentibus, summatori ceterisque omnibus id expeditionis munus in Curia et Camera Apostolica et ubicumque gerentibus, tenore praesentium, auctoritate apostolica, mandamus.

§ 1. Ut deinceps, super omnibus gratiis Forma proviet concessionibus apostolicis de quibusvis beneficiis, cum cura et sine cura, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus, etiam apud Sedem Apostolicam vacantibus, dispositioni apostolicae reservatis, in quibus addita fuerit clausula et in forma dignum, literas apostolicas expediant in eadem forma, qua aut ad episcopum dioecesanum aut ad vicarium generalem aut ad officiales eiusdem episcopi disiunctive, ad electionem impetrantis, diriguntur, cum limitationibus et clausulis infrascriptis, videlicet, de parochialibus ecclesiis, vel earum parochialibus ecclesiis dumtaxat; et per resignationem vacantibus, in dictis literis, post verbum mandamus, ut si tibi constiterit quod dictus N. resignans in sacris ordinibus constitutus existat, aliunde commode vivere possit, ac per diligentem examinationem, per te, adhibitis examinatoribus ad hoc a concilio Tridentino designatis.

si istic sint, ubi esse debent, in dioecesana synodo deputati, sin autem, absque illis faciendam, dictum I. resignatarium ad hoc idoneum esse repereris, super quo tuam conscientiam oneramus, ecclesiam praedictam, cuius, etc.; et inferius, post verba cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, eidem Ioanni, quibuscumque aliis sese ad examen praedictum, etiam per mutuum concursum, admitti et sibi de dicta ecclesia provideri petentibus penitus exclusis, infra triginta dies postquam praesentes literae tibi praesentatae fuerint, auctoritate nostra conferas et assignes, etc.

Secundae,

In ceteris vero literis de quibusvis aliis beneficiis, per eamdem resignationem vacantibus, similiter, post verbum mandamus, inseratur ut si tibi constiterit quod dictus N., quatenus in sacris ordinibus constitutus existat, aliunde commode vivere possit, ac per diligentem examinationem dictum I. idoneum esse repereris, super quo tuam conscientiam oneramus, canonicatum et praebendam praedictam, quorum etc. Et inferius, post verbum pertinentiis suis, eidem I. intra xxx dies postquam praesentes literae tibi presentatae fuerint, auctoritate nostra conferas, etc.

Tertiae,

Propterea in omnibus mandatis provisionum seu commendis de quibuscumque beneficiis et monasteriis per similem resignationem sau cessum vacantibus, ad finem, ante clausulam decreti irritantis, addatur haec clausula, videlicet, Ceterum ne, dum prodesse studemus, aliqua forte irrepat iniquitas in exitium animarum, tu attente his circumspicias an ex praedictæ 1 N. et I. praedictorum super dicta resignatione vel cessione, ut fieret, quam nos nullo hucusque vitio laborare deprehendimus, intercesserit simoniae labes aut alia illicita pactio, vel etiam corruptela, nos eum etc.

In reliquis autem provisionibus et 1 Legendum fortassis ex parte (R. T.). Bull. Rom. Vol. VII. 70

commendis quorumcumque curatorum et Quartae, simplicium beneficiorum, saecularium et regularium praedictorum, etiam reservatorum, aliter quam per resignationem quovis modo vacantibus, videlicet quoad parochiales ecclesias vel earum perpetuas vicarias dumtaxat, post verbum mandamus, ut si per diligentem examinationem, per te, adhibitis examinatoribus ad hoc, ut supra usque oneramus, ecclesiam praedictam, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, eidem Io., intra triginta dies etc., conferas.

Et similiter in omnibus aliis cadem forma servetur, omissa clausula adhibitis examinatoribus.

Ouintae.

Et deinde super omnibus huiusmodi literis, etiam aliae literae executoriae dari debeant, directe vel ad metropolitanum, vel uni ex propinquioribus episcopis, sive eorum vicario vel officiali, disiunctive, aut nomine dignitatis episcopi expresse, quando alii executores, super hoc a nobis dati, pro tempore adfuerint. Videlicet pro parochialibus ecclesiis per resignationem vacantibus in hunc modum, videlicet: Fratri archiepiscopo N. salutem etc. Hodie cum dilectus filius N., nuper parochialis ecclesiae rector N. et N. dioeccsis, dictam ecclesiam, quam tunc obtinebat, per certum procuratorem suum, ad id ab eo specialiter constitutum, in manibus nostris sponte et libere resignasset, nosque resignationem huiusmodi duxissemus admittendam, venerabili fratri nostro episcopo N. per alias nostras literas dedimus in mandatis ut, si constaret quod N. in sacris ordinibus constitutus existeret, aliunde commode vivere posset, ac per diligentem examinationem, per eumdem episcopum, adhibitis examinatoribus ad id a concilio Tridentino designatis, si isthic sint, ut esse debent, in dioecesana synodo deputati; sin autem, sine illis faciendam, dilectum filium Io. clericum dictae dioecesis ad id

idoneum esse reperiret, clausulam 1 praedictam, per resignationem eamdem tunc vacantem, et antea dispositioni apostolicae reservatam, etiamsi illa alias quovis modo, aut ex alterius cuiuscumque persona vacaret, cum illis forsan annexis, ac omnibus iuribus et pertinentiis suis, praedicto Io., quibuscumque aliis sese ad examen praedictum et per mutuum concursum admitti, et sibi de dicta ecclesia provideri petentibus penitus exclusis, intra triginta dies postquam dictae literae praesentatae fuerint, auctoritate nostra conferret et assignaret, prout in dictis literis plenius continetur. Quocirca fraternitati tuae etc. mandamus ut, si dictus episcopus eamdem ecclesiam intra praedictos triginta dies ipsi Io. non contulerit et assignaverit, tu, illis elapsis, postquam tibi constiterit quod dictus N., si in sacris ordinibus constitutus extitit, aliunde commode vivere possit, ut praefertur, ac per solertem examinationem, atc, etiam adhibitis tribus vel pluribus aliis probis et peritis viris, quam primum faciendam, praedictum Io. idoneum esse repereris, super quo tuam conscientiam oneramus, praedictam ecclesiam cum annexis ac iuribus et pertinentiis supradictis eidem Io., quibuscumque aliis huiusmodi concurrentibus prorsus exclusis, dicta auctoritate conferre et de illa etiam providere procures, inducens, per te vel alium seu alios, ipsum lo. vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem ecclesiae ac annexorum jurium et pertinentiarum prædictarum, et defendens inductum, amoto exinde quolibet detentore, ac faciens illi de ecclesiae ac annexorum eorumdem fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et de obventionibus universis integre responderi; contradictores etc. Non obstantibus omnibus quae in dictis literis voluimus non obstare; aut si pro tempore existenti episcopo N. vel quibusvis aliis, com-

1 Leg. forte ecclesiam (R. T.).

muniter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possit per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Ceterum tu attente istic circumspicias an ex parte N. et I. praedictorum, supradictae resignationi 1, ut fieret, intercesserit simoniae labes aut alia illicita pactio vel alia corruptela. Dat. etc.

In ceteris vero beneficiis praedictis per similem resignationem vacantibus, ut supra. Venerabili archiepiscopo N. salutem. Hodie cum dilectus filius F., nuper canonicus B., canonicatum et praebendam ecclesiae B., quos tunc obtinebat, per certum procuratorem suum etc., ut supra, duxissemus admittendam, venerabili fratri nostro episcopo N. per alias nostras literas dedimus in mandatis ut, si ei constaret quod dictus F., si in sacris ordinibus constitutus esset, aliunde commode vivere posset, ac per diligentem examinationem dilectum filium Io. clericum N. dioecesis ad id idoneum esse reperiret, canonicatum et praebendam praefatos, per resignationem eamdem tunc vacantes, et antea apostolicae dispositioni reservatos, etiam si illi alio quovis modo aut ex alterius cuiuscumque persona vacarent, cum illis forsan annexis, et plenitudine iuris canonici, et omnibus iribus et pertinentiis suis, praedicto Io., intra triginta dies postquam dictae literae deputatae forent, auctoritate nostra conferret et assignaret, prout in dictis literis plenius continetur. Quocirca fraternitati tuae etc. mandamus ut, si dictus episcopus cosdem canonicatum et praebendam intra praedictos triginta dies ipsi Io. non contulerit et assignaverit, tu, illis elapsis, postquam tibi constiterit quod dictus F., si in sacris ordinibus constitutus sit, aliunde com-

1 Forte super dicta resignatione (R. T.).

mode vivere possit, ut praefertur, et per

Sextae,

similem examinationem quamprimum faciendam, praefatum Io. idoneum esse repereris, super quo tuam conscientiam oneramus, canonicatum et praebendam praedictos, cum omnibus annexis et plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinentiis praedictis, eidem Io. conferre et de illis etiam providere dicta auctoritate procures, vel inducens, per te vel alium seu alios, ipsum Io. vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et praebendae ac annexorum, iuriumque et pertinentiarum praedictarum, et defendens inductum, amoto exinde quolibet detentore, ac faciens illum vel pro eo procuratorem praedictum ad praebendam huiusmodi in dicta ecclesia in canonicum recipi et in fratrem, stallo in choro et loco in capitulo dictae ecclesiae, cum iuris canonici plenitudine, assignatis, sibique de canonicatus et praebendae ac annexorum eorumdem fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis integre responderi; contradictores etc. Non obstantibus omnibus, quae in dictis literis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si pro tempore existenti episcopo et dilectis filiis capitulo B. vel quibusvis etc., mentionem. Ceterum tu attente isthic circumspicias etc. Dat. etc.

Aliis autem provisionibus seu commendis huiusmodi beneficiorum alias vacantibus, alia forma executoria concipiatur, quae literae congruant principali.

Similiter quando vicario vel officiali praedicto huiusmodi literas, tam pro principali quam pro executoria, dirigi contigerit, communi eis formula, servatis aliis omnibus supradictis, ordinetur.

Ceterum omnibus mandatis de praebendis vel commenda monasteriorum, etiam reservata, tam virorum, quae extra consistorium expediuntur, quam etiam mulierum vetus forma commissaria, si- et praesertim parochialibus ecclesiis per-

cubi desuevit, restituatur, ac literae desuper expediantur cum clausula: quod delegatus de meritis et idoneitate promovendi se informet, et si eum ad regimen et administrationem monasterii repererit idoneum, conscientiam illius onerando, provideat vel commendet intra triginta dies, ut supra, et desuper forma executorialium etiam concipiatur, quae suis provisionibus correspondeat.

Denique in ipsis commendis, post verbum idoneum repereris, interserantur verba ad monasterium vel beneficium in commendam obtinendum.

§ 2. Volentes praesentes tam in dicto Cancellariae libro, quinterno nuncupato, quam etiam Camera praedicta registrari et ab omnibus inviolabiliter custodiri. Ac decernentes irritum etc.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, stilo Cancel- rogaloriae. lariae et Camerae Apostolicae quantocumque temporum servato, ceterisque contrariis quibuscumque.

Placet, et ita motu proprio mandamus. M.

Lectus et publicatus fuit supradictus motus proprius Romae in Cancellaria Apostolica, anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, die decimatertia martii, pontificatus SS. D. N. Pii divina providentia Papae V anno secundo.

Publ. die 13 martii 1567, pontif. anno 11.

### LI.

Damnatio cuiuscumque collationis ecclesiarum parochialium, non servata forma concilii Tridentini, hactenus factae vel de cetero faciendae.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In conferendis beneficiis ecclesiasticis,

Decimae.

An. C. 1567

555

Iussio registrandi.

Exordium.

Septimae,

sonis dignis et habilibus, quae in loco residere, et per se ipsos curam exercere valeant, quantam diligentiam adhiberi oporteat, Alexandri III, Lateranensi, et Gregorii X, Lugdunensi generalibus conciliis, ac Innocentii similiter III et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum editae constitutiones testantur.

cis de vicario providendi.

§ 1. Quod ut diligentius ac rectius per-Concil. Trid, ficiatur, statuit etiam synodus Tridentina sess. vii, c. xiii; et sess. aviy, c. ut, occurrente vacatione parochialis ecxviii, De Refuer, clesiae, etiam generaliter vel specialiter, conferendi pa- etiam vigore indulti in favorem S. R. E. sias, et interim cardinalium aut alias quomodolibet reservatae vel affectae, debeat episcopus, habita notitia vacationis ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ea vicarium, cum congrua eius arbitrio fructuum portionis assignatione, constituere, qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur. Et deinde episcopus et qui ius patronatus habet, intra decemdies aut aliud tempus ab episcopo praescribendum, aliquos clericos ad regendum ecclesiam idoneos, examinatoribus iuxta formam eiusdem synodi deputatis, nominet; et nonnisi ab eisdem examinatoribus per concursum aliorum examinatorum, etiam tamquam magis idoneo ab episcopo iudicato et electo, de ecclesia provideatur, alias provisiones seu institutiones omnes, praeter formam praedictam factae, surreptitiae censeantur.

§ 2. Sed quoniam res humanae semper Quidam vero in deterius prolabuntur, nisi quis eas retibulusmodi ec- neat, ac debitae executioni demandet, et clesiis provide-runt, non servata d. forma huiusmodi transgressionem, maximi abusus oriantur, nos, ad quorum notitiam non sine gravi nostra molestia pervenit nonnullos ex venerabilibus fratribus nostris archiepiscopis et episcopis, occurrente vacatione parochialium ecclesiarum, eas, nullo aut minus rite servato examine,

praesertim illo quod per concursum fieri debet ex concilio Tridentino, vel etiam examine rite servato, personis minus dignis, carnalitatis aut alium humanae passionis affectum, non rationis iudicium, sequentes, contulisse et de eis providisse, volentes, quantum cum Deo possumus, huiusmodi ac etiam futuris periculis occurrere.

§ 3. Eorumdem praedecessorum nostro- Ideo hic Ponrum constitutiones praefatas etiam inno- factas ac favando, auctoritate apostolica, tenore prae- ciendas contra dicti sentium, omnes et singulas collationes, conc. annullat, provisiones, institutiones et quasvis dispo- care decernit sitiones parochialium ecclesiarum ab eis- et Sedi Apost. dem episcopis et archiepiscopis ac quibusvis aliis collatoribus, tam ordinariis quam delegatis, etiam S. R. E. cardinalibus ac Sedis Apostolicae legatis vel nunciis, praeter et contra formam ab eodem concilio Tridentino, praesertim in examine per concursum faciendo, praescriptam, factas aut in futurum faciendas, nullas, irritas ac nullius roboris vel momenti fore et esse, nullumque provisis ius aut titulum, etiam coloratum, possidendi praebere, et parochiales ecclesias huiusmodi, ut prius ante collationes huiusmodi vacabant, ex nunc vacare statuimus, decernimus et declaramus; easque omnes pro tempore sic vacantes nostrae et Sedis Apostolicae seu eorum quibus ius conferendi cas, praeterquam episcopis et archiepiscopis, qui curam dicti examinis, iuxta decretum concilii, habere debent, competet, dispositioni reservamus.

§ 4. Insuper, ne parochiales ecclesiae Immo colladiu in suspenso maneant, in maximum tiones parospeanimarum periculum, quarumcumque pa- ctare ad Sedem rochialium ecclesiarum, quarum dum pro eis, servata fortempore vacant, ad episcopos, archiepisco- ma dicti cone, ordinarii non pos, primates et patriarchas et quosvis providerint in alios ordinarios collatores, in mensibus hic expressis. ordinariis collatoribus etiam per nostras regulas assignatis, provisio et collatio spec-

Apost., sl de

tat et pertinet, de quibus iidem episcopi et ordinarii praedicti, intra sex mensium spatium a die vacationis earumdem, perfecto examine iuxta formam concilii Tridentini praefati, non providerint, ac illarum etiam quarum collationes nobis et dictae Sedi generaliter vel specialiter et ex quavis causa reservatae seu affectae existunt, aut aliis ex indulto Sedis Apostolicae competunt, ad quas, occurrente illarum vacatione, episcopi et archiepiscopi praefati personas per examen, concursu mutuo habito iuxta dicti concilii Tridentini formam, approbatas et magis idoneas non elegerint, aut electas nobis vel successoribus nostris aut iis, ad quos collatio spectabit, pro collatione obtinenda, intra quatuor mensium spatium a die illius vacationis, non significaverint; necnon, parochialium ecclesiarum similium, quae iurispatronatus ecclesiastici vel aliorum seu clericorum et laicorum simul fuerint, si praesentatus intra tempus eisdem patronis a jure praefixum, praevio examine, iuxta formam dicti concilii approbatus, petatur institui, institutioque ipsa per duos menses a die praesentationis dilata fuerit, collationem, provisionem, institutionem ac omnimodam dispositionem nobis et ipsi Sedi ac personis indulta huiusmodi conferendi, providendi seu instituendi obtinentibus respective reservamus, data tamen in parochialibus iurispatronatus optione ipsis patronis, ut si institutio ad ordinarios spectabit, ipsis ordinariis illam facere negligentibus, et ultra dictos duos menses differentibus, possint, pro huiusmodi institutione obtinenda, habere recursum ad metropolitanum vel viciniorem ordinarium aut ad Sedem Apostolicam.

§ 5. Prohibentes etiam eisdem ordina-Terminus con- riis ne tempus decem dierum, eisdem orcilii non pro- dinariis et patronis ab eodem concilio Tridentino ad nominandum idoneos clericos coram deputatis examinatoribus praefixum, ultra alios decem dies prorogare audeant vel praesumant.

§ 6. Districtius inhibentes ne quis, prae- Beneficia sic ter Romanos Pontifices aut alios indulta reservata ordinarii non conhuiusmodi obtinentes, ut praefertur, qua-ferant. cumque sit super hoc auctoritate munitus, de huiusmodi beneficiis sic reservatis (ut praefertur) disponere, vel circa illa, etiam per viam permutationis vel alias, innovare quoquomodo praesumat.

§ 7. Ut autem non solum dignis, sed collatio promagis idoneis repertis, iuxta eiusdem con-dictorum fiaticilii decretum, parochiales ecclesiae con- vati appellent. ferantur, volumus et eadem auctoritate decernimus quod si episcopus minus habilem, posthabitis magis idoneis, elegerit, possint ii, qui reiecti fuerint, a mala electione huiusmodi ad metropolitanum, vel si ipse eligens metropolitanus aut exemptus fuerit, ad viciniorem ordinarium, uti nostrum et Sedis huiusmodi delegatum, aut alias ad ipsam Sedem Apostolicam appellare; ac præelectum ad novum examen, coram ipso appellationis iudice et eius examinatoribus, provocare, et constito de prioris eligentis irrationabili iudicio, eoque revocato, parochialis magis idoneo per eumdem iudicem appellationis auctoritate nostra (quatenus collatio ad episcopum a quo appellatum fuit spectaret) conferatur, alias eidem magis idoneo per iudicem appellationis approbato conferenda remittatur ad eum, ad quem collatio, provisio vel institutio spectabit.

§ 8. Haec tamen appellatio interposita interim non impediat aut suspendat quo autem non suspendit execuminus electio per ordinarium primo loco tionam electiofacta interim debitae demandetur executioni, et prorsus ab eadem ecclesia, causa appellationis huiusmodi dependente, non amoveatur.

§ 9. Et si quis a sententia per iudicem Et a judice appellationis lata duxerit appellandum, appellation. ad is tunc ad Sedem ipsam Apostolicam appellabitur.

appellabit. Sisecus in praemissis omnibus et singulis actum aut attentatum fuerit, irritum decernimus et inane.

§ 10. Volumus autem quod praesen-Transumpto- tium transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem porsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 11. Quodque literae ipsae, Camerae Forma et effe- et Cancellariae Apostolicae et Audientiae ctus publicatio causarum Palatii Apostolici valvis, et in acie Campi Florae, dimissis inibi copiis, publicatae et affixae, omnes ita afficiant et arctent, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae mplxvii, xv kalendas aprilis, pontificatus nostri anno II. Dat. die 18 martii 1567, pontif. anno 11.

### LII.

Quod religiosi regulares, ob defectum presbyterorum, in partibus Novarum Indiarum officio parochorum fungi valeant 1.

#### Pius Papa V.

Carissime in Christo fili noster, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit tua maiestas Philippus II, regia quod, iuxta sacri oecumenici conrea Hispan. buic cilii Tridentini decreta, nulla matrimonia, quod in parti-nisi praesente parocho aut de illius libus Indiarum, ob defectum pres- centia, contrahi, nullusque religiosus, absligiosi parocho- que episcopi licentia, verbum Dei praerum officio fun- dicare, ac saecularium personarum coneti sunt, in maximam chri- fessiones audire; episcopi vero novas papropagationem. rochias in locis ab inviccm longe distan-

> 1 IIas Novas Indias Alexander VI donavit regi et Elisabeth reginae, ut in eius constit. 1v., Inter caetera, tom. v, pag. 361.

tibus constituere possint. Quia tamen in Et ideo supplipartibus Indiarum maris Oceani religiosi, in futurum, hapropter presbyterorum defectum, hacte- hita per relinus officio parochi functi fuerunt, et id, ab corum suquod ad conversionem Indorum attinet, capitulis proexercuerunt et exercent, ex quo non modicos, sed maximos fructus, etiam verbum Dei eisdem Indis praedicando et explicando, ac confessiones audiendo, ad fidei catholicae propagationem fecerunt, dicta maiestas tua nobis humiliter supplicari fecit quatenus ipsis religiosis, ut illi ad uberiores fructus in dicta conversione Indorum reportandum incitentur, in locis eis assignatis, officium parochi, matrimonia celebrando et sacramenta ecclesiastica ministrando, prout hactenus consueverunt, exercendi, et, ab corum superioribus in capitulis provincialibus obtenta licentia, verbum Dei praedicandi, et saecularium confessiones, de suorum superiorum licentia, audiendi facultatem concedere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, qui singulorum, prae- Pontifex concesertim catholicorum regum, votis, ad di-dit dictum in dultum religiovini cultus augumentum et animarum sa- sis idioma Inlutem tendentibus, libenter annuimus, gentibus et cum huiusmodi supplicationibus inclinati, om- dicta licentia superiorum, ac nibus et singulis religiosis quorumcum- servata concilii que, etiam Mendicantium, Ordinum in reliquis solemdictis Indiarum partibus, in eorumdem Ordinum monasteriis vel de illorum superiorum licentia extra illa commorantibus, ut in locis ipsærum partium, eis de simili licentia assignatis et assignandis, officium parochi, huiusmodi matrimonia celebrando, et ecclesiastica sacramenta ministrando, prout hactenus consueverunt (dummodo ipsi in reliquis solemnitatibus dicti concilii formam observent) exercere. et verbum Dei, ut praefertur, quatenus ipsi religiosi Indorum illarum partium idioma intelligant, de suorum superiorum licentia, ut praefertur, in eorum capitulis

perioribus in

PIUS V PP.

provincialibus obtenta, praedicare, ac confessiones audire, ordinariorum locorum et aliorum quorumcumque licentia minime requisita, libere et licite valeant, licentiam et facultatem, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

molestent.

- § 3. Et insuper, ne in locis illarum par-Episcopis in tium, in quibus sunt monasteria religiohibet ne illos sorum, qui animarum curam exercent, aliquid per praedictos episcopos innovetur, eadem auctoritate et tenore statuimus et ordinamus.
  - § 4. Sicque per quoscumque iudices Clausula sub- et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decer-

Deputatio ezecutorum.

nimus.

§ 5. Mandantes nihilominus dilectis filiis Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori et B. Mariae de Mercede, ac Del Carmen, extra et intra muros Hispalensium monasteriorum, per priores gubernari solitorum, prioribus, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, eisdem religiosis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant eis et eorum cuilibet concessione, indulto, statuto et ordinatione ac aliis praemissis pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos, per locorum ordinarios et alios quoscumque, contra praesentium tenorem, quomodolibet molestari, perturbari aut inquietari; contradictores quoslibet et rebelles, per censuras ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias poenas, eorum arbitrio moderandas et applicandas, appellatione postposita, compescendo, ac censuras ipsas etiam interatis vicibus aggravando, interdictum ponendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac Clausulæ dequibusvis apostolicis, ac in provincialibus rogatoria. et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; ac monasteriorum et Ordinum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, monasteriis et Ordinibus praedictis eorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in eis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad

§ 7. Et quia difficile foret praesentes literas ad singula quaeque loca, in quibus de eis fides forsan facienda foret, deferre, etiam volumus et eadem auctoritate apostolica decernimus quod illarum transumptis, manu notarii publici subscriptis ct sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, in iudicio et extra, ubi opus fuerit, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum,

sumptorum.

sub annulo Piscatoris, die xxiv martii, anno MDLXVII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 24 martii 1567, pontif. anno II.

### LIII.

Prohibitio alienandi et infeudandi civitates et loca S. R. E., vel de eorum alienationibus et infeudationibus tractandi quovis praetextu, etiam evidentis utilitatis 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Admonet nos suscepti cura regiminis universalis Ecclesiæ, cui, auctore Domino, praesidemus, ut civitates, terrae, oppida et loca, nobis et Sedi Apostolicae in temporalibus mediate et immediate subiecta, perpetuo in iure, dominio et proprietate ac possessione dictae Sedis conserventur.

constitutionis.

§ 1. Sane, licet nonnulli Romani Pon-Cause huius tifices praedecessores nostri, per eorum constitutiones, rerum ecclesiasticarum alienationes prohibuerint et iam factas revocaverint etannullaverint; nihilominus, cum retroactis temporibus nonnulli nimium ambitiosi et dominandi cupidi, sub variis praetextibus, coloribus et causis, saepe etiam falsis (quod non sine maximo animi nostri moerore referimus), aliquibus Romanis Pontificibus suggestionibus et insinuationibus suis conati sint ostendere et persuadere magis utile et expediens S. R. E. et Sedi praefatae fore, si aliquae civitates, terrae, oppida, castra, arces et loca, ad ius et proprietatem eiusdem Sedis pertinentia, in feudum, gubernium, vicariatum, ducatum aut quemvis alium titulum perpetuum, vel ad tertiam generationem, seu ad vitam, aut alias ad lon-

> 1 Primus omnium alienationes interdixit Siciliae episcopis sanctus Leo I, const. Ix, Occasio, tom. 1, pag. 65.

gum tempus concederentur; vel etiam ex eo quod alias in feudum data aut quovis alio titulo huiusmodi alienata fuerint, et propterea, tamquam ad Sedem praedictam devoluta vel devolvenda, posse et debere de iure iterum infeudari ed alienari, atque inde nonnullas alienationes, infeudationes et concessiones a Sede Apostolica emanasse, ex quibus illa non mediocrem diminutionem non solum patrimonii, sed etiam æstimationis recepisse dignoscitur.

§ 2. Hinc est quod nos, considerantes omnium civitatum et locorum praedicto- quod civitates et loca S. R. E. rum singularem fidem et promptam de-tam alienata, votionem eidem Sedi exhibitam omni tem- voluta, quam pore valde utilem et salutarem fuisse et alienanda et devolven. cenesse; ac volentes non solum alienationes seantur ipso huiusmodi (quas tempore nostro omnino post. incorpoexulare intendimus) de medio tollere, et quod nobis licere non patimur, nostris successoribus indicamus, quod non immemores fore speramus ante Domini nostri Iesu Christi, in examine diei magni adventus, tribunal, villicationis nostrae rationem reddituros nos esse, sed ut omnis alienationum huiusmodi fiendarum occasio penitus aboleatur, quantum cum Deo possumus, per amplius providere, constitutionibus prædecessorum nostrorum huiusmodi etiam inhaerendo, illasque innovando, motu proprio et ex certa nostra scientia, non ad alicuius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex mera animi nostri deliberatione, et de apostolicae potestatis plenitudine, habita etiam super his cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus in consistorio nostro secreto consultatione matura, de eorum consilio et unanimi assensu (qui etiam iuraverunt praesenti constitutioni non contravenire, nec Pontificibus alienationes contra tenorem praesentium attentantibus consentire, et absolutiones a iuramento huiusmodi non petere nec acceptare), hac

nostra perpetuo valitura constitutione decernimus et declaramus civitates et loca praedicta, etiam hactenus in feudum aut quemvis alienationis titulum dari solita vel consueta, ad nos et Sedem praefatam quomodolibet devoluta et pro tempore devolvenda, absque alia ulteriori declaratione et illorum possessionis apprehensione, eo ipso Sedi et Camerae Apostolicae incorporata, ac ad ius et proprietatem et dominium pristinum ac possessionem rediisse censeri, perinde ac si, per quadraginta annos et ultra, civitates et loca praefata a nobis et Sede praefata immediate possessa, et numquam in feudum aut alium titulum concessa fuissent.

§ 3. Statuimusque et decernimus quod

cetero quavis de de eis tractandi.

Probibilio de omnes et singulae, tam communitates ceuero quavis de causa infeudandi et universitates, quam cives et incolae et alienandi, vel civitatum, terrarum et locorum praedictorum, aliaeque quaecumque personae, tum ecclesiasticae, tum saeculares, cuiusvis dignitatis et ordinis, etiam episcopalis vel maioris, existentes, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, tum publice in consiliis civitatum et locorum praefatorum, quam privatim alibi in quibusvis locis, etiamsi civitatum et terrarum earumdem gubernatores aut Sedis Apostolicae legati vel prolegati existant, tractantes, consulentes, aut alias verba facientes de infeudationibus aut alienationibus de civitatibus et locis praefatis immediate ad nos et Sedem praefatam spectantibus et pertinentibus, etiam devolutis, etiam in feudum communiter et pluries dari solitis, etiam ex causa permutationis vel sub annuo censu aut canone aut alias quomodolibet, etiam contemplatione meritorum erga Sedem praefatam, aut sub praetextu necessitatis vel evidentis utilitatis faciendis, seu de postulandis a nobis et Sede praefata quibusvis personis, cuiusvis dignitatis, status, gradus, etiam nobis et successoribus nostris secundum carnem con-

iunctis, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, aut quavis alia temporali vel ecclesiastica dignitate fungentibus, in duces, vicarios, gubernatores seu quemvis alium titulum, ad vitam vel in perpetuum vel longum tempus, aut etiam Sedis Apostolicae beneplacitum, civitatum et locorum pracfatorum, ac propterea de eligendis oratoribus, ad nos et successores nostros super praemissis vel illorum occasione mittendis, proponentes, tam ipsi quam oratores munus huiusmodi recipientes, aut alii quicumque alienationes huiusmodi Romano Pontifici pro tempore existenti, per se vel alium seu alios, insinuantes vel suadentes, eo ipso sententiam excommunicationis incurrant, a qua, nisi ab ipso Pontifice, praeterquam in mortis articulo, absolvi nequeant. Et insuper sanctae Romanae Ecclesiae et Sedis Apostolicae praefatae rebelles, etiam in primo capite laesae maiestatis, et proditores civitatum et locorum praefatorum, ac bona eorum fisco et Camerae nostrae Apostolicae ipso iure devoluta et incorporata sint et esse censeantur; oninibusque ecclesiis, monasteriis et aliis per eos quomodolibet obtentis beneficiis ecclesiasticis eo ipso privati existant, neque ad civitates et loca praefata ullo umquam tempore remitti possint. Et si aliquando eos reintegrari contigerit, nihilominus infames remaneant, illisque honorum et dignitatum portae perpetuo claudantur.

 $\S$  4. Et quoniam intelleximus aliquos Revocatio privietiam cardinales, civitates, terra, oppida, legorum de il lis mehorandis castra, arces et loca ad vitam seu tertiam et retinendis vel aliam generationem, aut alias a dicta usque ad corum refectionem. Sede, etiam ex causa onerosa, obtinere, habere et possidere, cum facultate faciendi in illis melioramenta, ita quod ab eis amoveri non possint, nisi restitutis sibi prius pecuniis in melioramenta huiusmodi expositis, omnes et singulas facultates fa-

ciendi melioramenta praefata quibusvis personis, etiam cardinalibus, per eosdem praedecessores nostros aut alios ad id facultatem habentes quomodolibet concessas harum serie revocamus et annullamus, et nemini deinceps suffragari posse, neque debere; ac cuicumque facultatem faciendi melioramenta huiusmodi habenti, illa etiam pro munitione et tuitione, nisi ex causa necessariae conservationis locorum eorumdem, facta fuerint, post publicationem praesentium facere omnino interdicimus ac prohibemus; et si secus a quoquam factum attentatumve fuerit, melioramenta quaecumque per eos contra tenorem praesentium facta locis ipsis cedere, et Cameram ad illorum satisfactionem minime teneri et obligatam esse volumus et declaramus.

§ 5. Decernentes praesentes literas, sub Clausula prac- quibusvis revocationibus, cassationibus, servativæ. derogationibus et aliis contrariis dispositionibus, sub quibusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis pro tempore quomodolibet factis, minime comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas et de novo

§ 6. Irritum quoque et inane si secus Decretum ir- super his a quoquam, quavis auctoritate, ritans scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

concessas esse et censeri debere.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, ac civitatum logatorine. et locorum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus ceterisque contrariis quibuscumque.

leus

§ 8. Sic igitur devotionis et fidei con-Observantiae stantia civitatum et locorum praefatorum erga nos el successores nostros el eamdem Romanam Ecclesiam perseveret, ut merito integritatis virtus maiora beneficia ab eadem Sede consegui mereatur.

§ 9. Volumus autem quod, sicut omnes luramentum et singuli cardinales praesentes constitu- praesian. pro tionem huiusmodi, quantum in eis erit, observantia buobservare, illique non contravenire, nec nis, Pontificibus contrafacientibus consentire, aut absolutionem a iuramento praestito non petere, nec oblatam aut concessam acceptare, in consistorio nostro secreto promiserunt et iurarunt, idem per absentes cardinales a consistorio, in habitatione eorum, et a Romana Curia, ut quandocumque ad eamdem Curiam se contulerint, ac per futuros pro tempore cardinales, in assumptione pilei, promitti et iurari debeat, ac promissionem et iuramentum huiusmodi in forma iuramenti per eosdem cardinales praestari soliti adiungi et inseri debere; ac contrafacientes poenam periurii et perpetuae infamiae iuris et facti eo ipso incurrere decernimus. Propterea Et etiam a quod ipsi cardinales, occurrente Aposto- cio. Pontifice elelicae Sedis vacatione, in conclavi, quando de observandis literis Iulii Papae II, prædecessoris nostri, super electione Romani Pontificis et aliis constitutionibus iuramentum praestare solent, etiam de inviolabiliter observanda præsenti constitutione nostra, per quemlibet eorum, qui in Romanum Pontificem electus fuerit, et postmodum idem ad summi pontificatus fastigium assumptus, post eius assumptionem, hoc ipsum promittere ac iurare, et deinde post coronationem suam, promissionem et iuramentum huiusmodi per literas suas speciales harum confirmatorias reiterare debeat. Quod si illud a Pontifice (quod credendum non est) recusabitur aut differetur, tunc dicti cardinales, in primo consistorio secreto, et praecipue eorum decanus et capita Ordinum apud eum omni cum instantia et instantissime pro praesentium observatione petere et rogare ac obtestari non cessent, idque ut omnino efficiat, diligentissime curare studeant, statuimus et ordinamus.

candi hanc constitutionem.

§ 10. Quodque praesentes literae in li-Forma publi- bellum redigantur, et post praedictas Iulii literas, quae in dicto conclavi legi solent, inter alias constitutiones nostras adiungantur, et etiam in quinterno Cancellariae Apostolicae cum aliis extravagantibus nostris describantur, ac ad valvas basilicae Beati Petri principis apostolorum, et in Cancellaria nostra Apostolica, ac acie Campi Florae publicentur. Et quia difficile foret praesentes ad singula quaeque loca deferri, decernimus etiam et declaramus quod earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii subscriptis, et sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides ubique, in iudicio et extra, adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensæ.

§ 11. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe- hanc paginam nostrae declarationis, revocationis, decreti, statuti et interdicti, prohibitionis, ordinationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, quarto kalendas aprilis, pontificatus nostri anno II.

dinalium subscriptiones.

- Papae et car- + Ego Pius, catholica Ecclesiæ episcopus.
  - + Ego F. cardinalis Pisanus, episcopus Ostiensis.
  - + Ego Io. cardinalis Moronus, episcopus Portuensis.
  - + Ego Christoforus cardinalis Madrucius, episcopus Praenestinus.
  - + Ego A. cardinalis Farnesius, episcopus Tusculanus, vicecancellarius.
  - 🕂 Ego Io. Mi. cardinalis Saracenus.
  - + Ego Ful. cardinalis Perusinus.
  - + Ego Ioannes Baptista Cicada, cardinalis S. Clementis.

- + Ego B. cardinalis Tranensis.
- + Ego Scipio cardinalis Pisarum.
- + Ego Io. cardinalis Capisuccus.
- + Ego Clemens cardinalis Araecaeli.
- + Ego Io. cardinalis Sabellus.
- + Ego Io. Antonius cardinalis S. Gregorii.
- + Ego Aloysius cardinalis Cornelius.
- + Ego Bernardus cardinalis Salviatus.
- + Ego Philippus cardinalis a Burdesia.
- + Ego Ludovicus cardinalis Simoneta.
- + Ego Antonius cardinalis Granuelanus.
- + Ego F. cardinalis Paciecco.
- + Ego Marcus Antonius cardinalis Amulius.
- + Ego Hieronymus cardinalis de Corrigia.
- + Ego Io. Franciscus cardinalis de Gambara.
- + Ego N. cardinalis de Sermoneta.
- + Ego Hippolitus cardinalis Ferrariensis.
- + Ego Innicus Avalos cardinalis Aragonensis.
- + Ego Marcus Ant. cardinalis Columna.
- + Ego Io. Franciscus cardinalis Commen-
- + Ego Marcus Antonius cardinalis Bobba.
- + Ego Hugo Boncompagnus cardinalis Sancti Sixti.
- + Ego Alexander cardinalis Sfortia.
- + Ego Alexander cardinalis Cribellus.
- + Ego Franciscus Abundius cardinalis Castilionus.
- + Ego Benedictus cardinalis Lomellinus.
- + Ego Gulielmus cardinalis Sirletus.
- + Ego F. M. cardinalis Alexandrinus.
- + Ego Hieronymus cardinalis Simoncellus.
- + Ego Vitellotius Vitellius sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis.
- + Ego Franciscus cardinalis Alciatus.

Anno a nativitate Domini nostri Iesu Publicatio. Christi MDLXVII, indictione x, die vero XXIII mensis maii, pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii divina providentia Papae V anno eius II, retroscriptae literae affixae et publi-

catae fuerunt ad valvas Principis Apostolorum de Urbe, et Cancellariae Apostolicae, ac in acie Campi Florae, per nos Ioannem Andream Rogerium, et Nicolaum de Matthæis sanctissimi domini nostri Papæ cursores.

Antonius Clerici, magister cursorum. Dat. die 29 martii 1567, pontif. anno 11.

#### LIV.

Quod festum sancti Thomae de Aquino, uti festum de praecepto sanctae Romanae Ecclesiae, in Regno Neapolis, alibi vero uti festum quatuor catholicae Ecclesice doctorum de cetero celebretur 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Thomam.

Mirabilis Deus in sanctis suis, qui se daturum illos in laudem et gloriam et honorem, prophetae ore, promisit, ut quos, sicut sol in conspectu suo fulgentes, ob merita sanctitatis coronat de coelo, admirabiliter etiam honoraret in saeculo, et in eo, quod illis tribui iubet, laudis et venerationis officio, debitum quoque Maiestati suae honorem et gloriam agnosceret. Quorum non modo vitam, sed mortem, sepulcra, monumenta, reliquias et imagines, ad catholicae fidei confirmationem et ad confusionem haereticae pravitatis, ut felicius etiam, quam in praesenti vita, doceret vivere mortuos qui in Domino moriuntur, saepissime dignatus est decorare et illustrare miraculis.

§ 1. Ex quo sanctorum laudabili numeloann. XXII ro, qui catholicam veritatem corde, opere canonizavit s. et ore roborarunt, angelici doctoris sancti Thomae de Aquino, Ordinis fratrum Prædicatorum, in coelum assumptio, multis

> 1 Hunc sanctum canonizavit et eius festum instituit Ioannes XXII, ut in eius const. xxxiv, Redemptionem, tom. IV, pag. 502.

ante annis, orbi terrarum, et divinis et propriis est comprobata testimoniis. Nam et miraculorum signis, quibus servi sui Thomae perpetua verae pietatis opera nobilitare voluit inexhausta Dei benignitas, et certissima christianae regula doctrinae, qua sanctus doctor apostolicam Ecclesiam, infinitis confutatis haeresibus, illustravit, adductus, felicis recordationis Ioannes XXII, praedecessor noster, illo in sanctorum numero relato, eius diem festum nonis martii, quo die nunc etiam colitur, anniversario honore celebrare iussit.

§ 2. Sed quoniam omnipotentis Dei providentia factum est ut angelici docto- Pontifer, ex-causis hie exris vi, et veritate doctrinae, ex eo tempore pressis, quo coelestibus civibus adscriptus fuit, multae quae deinceps exortae sunt haereses confusae et convictae dissiparentur, quod et antea saepe, et liquido nuper in sacris Tridentini concilii decretis apparuit, eiusdem memoriam, cuius meritis orbis terrarum a pestiferis quotidie erroribus liberatur, maiore etiam quam antea grati et pii animi affectu colendam statuimus. Quod officium nostrum, praeter beneficia ex illius salutari disciplina, in dies magis profecta, in sacrosanctae Ecclesiae filios, ad quorum pastoralem paternamque curam Dei benignitati humilitatem nostram placuit evocare, postulat etiam aliqua ex parte eiusdem Ordinis Praedicatorum communio et societas, unde, licet imparibus meritis, nos etiam tamquam ex fonte profluximus.

§ 3. Itaque primum, ut in civitate et regno Neapolitano, quod in eam provinciam, celebrari iubet. quae, ad salutarem omnium gentium institutionem, ex nobilissima familia Aquinate, clarissimum hoc edidit Ecclesiae Dei lumen, tantum inde laudis decorisque divina bonitas redundare voluerit, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio atque unanimi assensu, ipsa die nonarum martii,

Eius festum

qua praestantissimus doctor migravit in coelum, posthac semper universi utriusque sexus, ab omnibus vetitis ac servilibus operibus laboribusque abstinentes, festum divi Thomae solemniter, sub duplici maiori officio, sicut ceteras eius generis solemnes festivitates, quae de ipsius Ecclesiae praecepto servantur; in aliis autem orbis terrae partibus, quemadmodum sanctorum quatuor Ecclesiae doctorum festivitates, piae memoriae Bonifacii Papæ VIII, etiam prædecessoris nostri, præcepto, celebrantur, sic eumdem festum diem sancti Thomae in perpetuum posthac omnes item utriusque sexus christifideles celebrent et venerentur, apostolica auctoritate statuimus ac sancimus.

eius altaria visitantibus ,

§ 4. Ut vero etiam memoriae sancti Indulgentias doctoris maiori studio ac pietate cultus et debita veneratio adhibeatur, de omnipotentis Dei ac beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, qui in ipso sancti Thomae festivitatis die sacellum vel altare in ecclesia Sancti Dominici Neapolitani situm, in quo scriptoris angelici doctrina, Salvatoris crucifixi ore (sicuti pia testatur historia), mirabiliter probata fuit, a primis eius diei vesperis usque ad occasum solis, devote visitaverint, septem annos et totidem quadragenas.

celebrant, concødit,

§ 5. In ceteris autem orbis terrae par-Festumque tibus, iis qui eumdem festum diem, ut praefertur, solemniter celebraverint, et ad ecclesiam, quae apud eos fuerit vel sacellum aut altare sub eiusdem sancti Thomae invocatione, pie ac devote accesserint, quoties id fecerint, toties centum dies de iniuncta ipsis poenitentia per præsentes literas in perpetuum valituras, quas sub aliis cuiuscumque generis indulgentiarum concessionibus et illarum revocationibus nullo modo comprehendi volumus, misericorditer in Domino relaxamus.

§ 6. Et quia difficile esset has ipsas Exemplis bullac literas ad singula orbis terrarum loca per- credi iubet. venire, volumus et auctoritate apostolica decernimus ut earum exemplis etc.

§ 7. Nulli ergo etc.

Sanctio poe-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, tertio idus aprilis, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 11 aprilis 1567, pontif. anno II.

#### LV.

Confirmatio literarum super reductione monasteriorum Conventualium nonnullorum Ordinum in regnis Hispaniarum ad suorum Ordinum observantiam, additis etiam ad id consequendum aliis ordinationibus et reformationibus 1.

#### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Superioribus mensibus emanarunt Pius peralias a nobis literae in forma brevis, tenoris hic tenor insesubsequentis: Pius Papa V, ad perpetuam ritur) domos Conrei memoriam. Maxime cuperemus eos, ventualium in qui, religiosam vitam professi, divino se das statuerat. cultui dedicarunt, ita vivere ut eorum Religio immaculatum decorem suum obtineret, et ex illorum vitae ac morum honestate bonisque operibus coelestis glorificaretur Pater; sed quia multi a fundatorum Ordinis sui institutis nimis iampridem aberrant, ipsos auctores et Ordinem moribus suis non parum dedecorantes, cogit zelus domus Domini eorum irreligiosae vitae atque licentiae, quandoquidem ipsi modum eius nullum faciunt, finem imponere. Non sine magna animi sane molestia nobis innotuit fratres Ordinis motus Pontifex Constitutionem Sancti Francisci Conventuales in diversis decrevit, pre-Hispaniae partibus et provinciis consti- lippi II Hispatutos, professionis et salutis suae immemores, et privilegiis benignitate impetratis

niarum regis.

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

et patris sui Seraphici admodum discrepantem ac remotam ducere, et pravis suis exemplis quamplurimos christifideles pusillos non mediocriter offendere. Cum igitur tam grave tamque inveteratum scandalum, divini honoris et salutis animarum causa, pro commisso nobis officio, tollere statuerimus, piis etiam adducti precibus charissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regis catholici, religiosissimi principis, timentis ne qui pro populo apud Deum intercessores esse debent, nimia sua vivendi licentia Illius iram acrius provocent, universis et singulis christifidelibus archiepiscopis et episcopis per Hispaniam constitutis, in virtute sanctae obedientiae, praesentium tenore committimus atque mandamus ut quisquis Domos fra- eorum in civitate vel dioecesi sua habet tualium penitus domum vel domos fratrum Minorum Contollere decer-nit, delegata ventualium, is, Dei tantum omnipotentis Sedis Apostoli- honorem ante oculos propositum habens, archiepisc. et assumptis secum de Ordine fratrum Minoepiscopis pro-viaciarum in rum de Observantia ministro provinciali quibus existe- eius provinciae, in qua illi fratres consistunt, et aliquo praeterea eiusdem Ordinis Observantium, quem ipse minister provincialis idoneum duxerit, accedat ad domum seu domos singulas, si plures sint, dictorum fratrum Conventualium, in eisque conventibus ex auctoritate Sedis Apostolicæ, cuius vices in hoc negotio ei tenore praesentium delegamus, aboleat penitus et in perpetuum tollat atque extinguat formam vivendi conventualem, eosque fratres ad eamdem vivendi formam eademque instituta redigat, quae fratres Minores de Observantia seu Familia vocati observant; fatas et corum et corum ecclesias ac domos Ordini fraventuales redi- trum Minorum de Observantia assignet git sub forma perpetuo habendas, atque in eas domos Minorum de Ob- alios fratres de conventibus fratrum eius-

abutentes, vitam ab institutis fundatoris

cae auctoritate rent;

trum Conven-

servantia et o- dem Ordinis de Observantia, quos et quot stri generalis; sibi visum fuerit, de illorum dictorum fra-

trum sibi assistentium consilio, transferat. et ex ipsis guardianum atque alios officiales, ad eum conventum regendum et gubernandum idoneos, auctoritate nostra deputet atque constituat; ipsos vero fratres Conventuales, aliorum fratrum Minorum de Observantia consortio aggregatos atque unitos, ex domibus, in quibus antea vitam conventualem egerant, translatos, per conventus fratrum Minorum de Observantia distribuat, ut posthac eiusdem ipsi quoque Observantium Ordinis etiam appellentur et sint, sub eiusdem ministri generalis obedientia atque regimine. Quæ autem de fratribus Conventualibus Ordinis Sancti Francisci ad vitae regularis observantiam reducendis mandavimus, eadem, propter easdem causas, et ad eadem tollendum offendicula et scandala, de fratribus in Hispania consistentibus aliorum quoque Ordinum quorumcumque Conventualibus ad vitae regularis observantiam reducendis, eadem auctoritate iisdem venerabilibus fratribus mandamus, velut Canonicorum Regularium Sancti Benedicti, Ci- Canonicos Resterciensium, Prædicatorum, Eremitarum gulares, Cister-Sancti Augustini, Carmelitarum et alio-catores, Eremitas S. Augustini rum quorumvis Ordinum, ex quibus tamen, aliosque Conventuales eiuspracter fratres Conventuales, sint quoque modi, eorumaliqui eiusdem Ordinis in Hispania vel extra fratres Obser-Hispaniam Observantes; ad eam enim for- vantes coum ordinum similimam omnes eiusdem Ordinis, qui ad hoc ter transferre tempus Conventuales fuerint, suscipiendam et obvervandam, iuxta sua cuiusque Ordinis regularia instituta, et sacri concilii Tridentini decreta, redigi, et ad alios conventus transferri, eodemque modo, ut de domibus et ecclesiis fratrum Minorum Conventualium diximus, ipsorum quoque domos et ecclesias fratrib., una cum bonis omnibus eiusdem Ordin., Observantibus assignari volumus. De fratribus vero illorum Ordinum, quorum nulli usquam conventus sunt, qui vitam regularem observent, sedomnes tantum Conventuales sunt, quem-

567 An. C. 1567

praestare noluerint.

admodum ipsi quoque reformandi, et ad quam vivendi in communi formam sint reducendi aliis literis statuemus. Si qui Poena in cos, autem de fratribus Conventualibus ad reguqui obedientiam laris vitae observantiam reduci se pertinaciter recusaverint, eos in carceribus, donec ad cor redeant, sub fida custodia retineri mandamus. Ne autem ipsorum fratrum Conventualium excessus et delicta remaneant impunita, in eos procedendi, et pro culparum atque excessuum magnitudine animadvertendi, et si quorum delicta adeo gravia forent ut, si laici essent, ultimo fuerint supplicio puniendi, ad triremes eos damnandi, si modo aetas et vires illi labori apti sint; sin minus, in perpetuum carcerem ad agendam poenitentiam relegandi; excessus vero minus graves, nec poenam capitis meritos, secundum canonicas sanctiones seu archiepiscopi episcopive, ad quem id spectabit, et provincialis atque illi adiuncti fratris arbitrio puniendi; bona praeterea quaecumque mobilia et immobilia, tam quae domus eorum in communi possident, quam fratrum Conventualium antea propria ex consuetudine, vel forsan ex aliquo obreptitio vel subreptitio privilegio, vel dispensatione apostolica eis obtinere concessa sive permissa, vel ea corum industria acquisita, vel ex parentum successione, aut ab aliis relicta, legata donatave, ab eis, tam quod ad usum et possessionem, quam quod ad proprietatem attinet, in perpetuum abdicandi; de conventibus etiam fratrum regularis Observantiae, uno vel pluribus, alios in huiusmodi conventus, de ipsorum fratrum assistentium consilio, Apostolica transferendi; omnia denique, quae vel ad concediur au-ctoritas pro ce- abolendam vitam conventualem, et vitae terorum effe- regularis observantiam loco eius introductu, quae necessaria essent cendam, vel ad inquirendam criminum ad praefatam a- veritatem fuerint necessaria quoquo modo belitionem conaut opportuna agendi, faciendi et exequendi, ipsis venerabilibus fratribus, una

cum dictis provinciali et eius socio, sicut dictum est, plenam et liberam auctoritate apostolica damus atque concedimus potestatem. Quod si qui vel ipsorum Permissio Confratrum Conventualium vel aliorum Ordi- ventualibus anum praedictorum ad alium Ordinem re- bus concessa se gularis Observantiae transferri maluerint, alium Ordinem id eis permitti volumus, dummodo ad Regulam transcant arctiorem. De bonis Bona praefaautem ipsorum fratrum Conventualium torum fratrum quomodo eromobilibus et immobilibus, et de omnibus ganda et de rehuiusmodi conventuum redditibus, ipsos posterum agenvenerabiles fratres nostros, ad quos per-dum esset. tinebit, ita de consilio provincialis et socii eius sibi assistentium disponere volumus ut fratribus regularis Observantiae illuc introducendis de supellectili et aliis rebus victui eorum aut divino cultui, et reparationi ecclesiarum ac domuum necessariis per cos provideatur. Quae vero ultra huiusmodi sumptus superfuerint, easingulis in locis apud idoneas personas deponi volumus et sequestari fideliter conservanda, ac postea Sedem Apostolicam consuli, in quos usus ea converti debeant; contradictores et omnes qui ipsis fratribus Poenain con-Conventualibus, ad impediendam reductio- tradictores. nem huiusmodi, consilium, auxilium vel favorem praestare ausi fuerint, per censuras ecclesiasticas et alia iuris ac facti remedia opportuna, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam, si opus fuerit, brachii saecularis auxilio. Non ob- Clausulae amstantibus quibuscumque apostolicis, et plissimae cum revocat. speciainter ceteras felicis recordationis Sixti IV lis mentionis faet Leonis X, praedecessorum nostrorum, etiam Mare Magnum appellatis; ac in generalibus, provincialibus synodalibusque concilis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; statutisque et consuetudinibus ipsorum Ordinum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, dictis Ordinibus, necnon eorum superio-

transferendi ad Observantiae.

siduis quid im-

ribus, quocumque nomine vocentur, conventibus et personis, sub quacumque verborum forma, et cum quibuscumque decretis et clausulis, quantumvis efficacibus et insolitis, etiam derogatoriarum derogatoriis, quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, ac saepius confirmatis. Quibus omnibus, etiamsi de eis eorumque totis tenoribus specialis, expressa, individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales eamdem vim habentes, esset mentio facienda, eorum tenores perinde ac si praesentibus inserti fuissent pro expressis habentes, auctoritate apostolica specialiter et expresse, pro hac vice dumtaxat, derogamus; omniaque, quæ supradictam reductionem fratrum Conventualium ad vitae regularis observantiam seu harum literarum executionem quovis modo impediri possint, concessa hactenus atque edita, revocamus et annullamus. Quia vero difficile foret praesentes literas ad omnium, quorum opus fuerit, pervenire notitiam, transumptis earum, manu alicuius notarii publici, subscriptis, vel impressis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eamdem fidem ubique haberi volumus atque decernimus, ac si originales literae exhibitae essent vel ostensae. Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die secunda decembris MDLXVI, pontificatus nostri anno primo. Antonius Floribellus Lavellinus.

tiam reformanialium.

- § 2. Ac postmodum per alias nostras Mandavit e- in simili forma brevis literas, sub datum tionem mona- XII eiusdem decembris proxime praeteriti. steriorum mo- sub certis modo et forma tune expressis, reformationem etiam monasteriorum monialium Conventualium Hispaniae fieri mandavimus.
- § 3. Cum autem, sicut praedictus Phi-Causae con-lippus rex nobis nuper exponi fecit, in dendae super aliquibus partibus Hispaniae, provinciae Illieris praefa- sint admodum amplae et latae, in quibus

sunt plures praelati et multa monasteria, tis aliisque, de ita tamen ut in singulis provinciis unus quibus infra. tantum sit provincialis, qui codem tempore cum singulis episcopis adesse, et etiam in una dioecesi plura monasteria consistant, atque episcopi eodem similiter tempore accedere non poterunt, ex quo facile sequetur ut visitatio ipsa differatur, unde diversa damna et inconvenientia subsequi possent, quia fratres et moniales, intelligendo reformationem huiusmodi fieri in uno ex dictis monasteriis, ex aliis aufugere, et, quod peius esset, bona mobilia et libros et alias scripturas suorum monasteriorum, in quibus eorum redditus sunt annotati, occultare et abscondere poterunt. Quare idem Philippus rex nobis humiliter supplicari curavit ut, quo opus adeo laudabile dictae reformationis, dante Domino, facilius perfici queat, tam super praemissis quam aliis etiam infrascriptis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 4. Nos igitur, qui nihil magis exo- Facultas subptamus quam ut omnium christifidelium, delegandi exeet praesertim religiosarum personarum, rum litterarum reformatio nostris potissimum temporibus ne monialium suum debitum et optatum consequatur archiepiscop. et effectum, huiusmodi supplicationibus in- cessa. clinati, singulis archiepiscopis et episcopis praedictis, ut eorum vicarios in spiritualibus generales aut officiales; provincialibus vero huiusmodi in eorum respective provinciis, ut unum aut plures guardianos vel alios fratres probos et idoneos, qui una cum ipsis archiepiscopis, episcopis aut eorum vicariis vel officialibus ad executionem omnium in dictis nostris literis contentorum procedere valeant, subdelegare possint, plenam et liberam, auctoritate apostolica, tenore præsentium, facultatem concedimus et potestatem.

§ 5. Praeterea, quoniam aliqua mona-

delegandi exepro reformationasteria Contione.

formanda

cernit.

Facultas eis- steria fratrum et monialium Conventuadem concessa lium praedictorum sunt sita in locis, in domos seu mo- quibus inconveniens erit, aut propter asventualium pro peritatem locorum, vel quia solitaria aut congrua fra-adeo paucorum habitatorum sunt, ut in tium sustenta- illis fratres ipsi Observantes habitent vel potius eos ibi minime habitare posse verendum sit ex defectu praecipue eleemosynarum, ex quibus vivere debent, seu quoniam prope illa sunt alia monasteria de Observantia, sicque eleemosynae pro tempore colligendae pro omnibus nequaquam sufficere. Propterea archiepiscopis, episcopis et provincialibus aliisque per eos subdelegandis praedictis, quod sibi super hoc iustum et honestum esse videbitur, faciendi et exequendi; et si expediens esse cognoverint, etiam monasteria sibi benevisa invicem alterum alteri uniendi; et ut fratres in illis monasteriis, in quibus eis visum fuerit residere habeant, ordinandi ac praecipiendi facultatem pariter impartimur.

§ 6. Insuper, quoniam in praeinsertis literis praedictis fit mentio quod de fratribus illorum Ordinum, quorum nulli usquam conventus sunt, qui vitam regularem observent, sed omnes tantum Conventuales sunt, quemadmodum ipsi quoque reformandi et ad quam vivendi in communi formam sint reducendi, aliis literis statuemus. Ideo, cum in dictis His-Monasteria paniarum regnis nonnulli Ordines et cti Francisci re- quamplurima monasteria similia existant, quae reformatione indigere noscuntur, prout sunt monasteria Tertii Ordinis Sancti Francisci, in quibus degunt fratres dissolute et perverse viventes, malumque exemplum et varia scandala praebentes, qui, si a suis non probatis institutis et solito vivendi modo non removerentur, difficilius postea reformari possent. Nos, pro horum fratrum reformatione, illos ad observantiam fratrum dicti Ordinis Sancti Francisci per supradictos, eisdem modo et

forma quibus sunt reducendi fratres Conventuales, omnino reducendos esse decernimus et declaramus. Item, cum in dictis Fratres Præregnis Hispaniarum quaedam monasteria formantur Ordinis Præmonstratensis sub Regula S. Au- subitciuntur Regulas Obsergustini consistant, quorum fratres valde vantium S. Hiedissolute vivere et non parva tam in capite quam in membris super codem vivendi modo reformatione indigere dicantur, in dictoque Ordine nullum monasterium de Observantia reperiatur, volumus et harum serie mandamus quod dicti fratres Praemonstratenses ad observantiam fratrum S. Hieronymi de Observantia Hispaniarum, pariter sub Regula S. Augustini militantium, per eosdem archiepiscopos et episcopos eorumque vicarios et officiales, adhibitis secum duobus probis et idoneis religiosis ipsius Ordinis S. Ilieronymi de Observantia, cum effectu reducantur.

steria Ordinis, etiam S. Hieronymi Eremi - nasteria Bre-mitarum Sancti tarum, in predictis regnis existentia, quo-Hieronymi. rum fratres non religiose, sed male et non sine scandalo vivere intelleximus, fereque impossibile esse illos ad rectam et honestam vivendi normam revocare, nisi ad observantiam fratrum dicti Ordinis S. Hieronymi, et sub eorum generali in Hispania commorante reducantur, ubi multa et insignia sunt monasteria ipsorum fratrum S. Hieronymi, qui, sub regulari observantia et religiosa vita degentes, devotum Altissimo famulatum continuo exhibent, a quibus praedicti Eremitae, ut asseritur, processerunt ac originem habuerunt, similiter ab ipsis archiepiscopis et episcopis vicariisque et officialibus, una cum duobus religiosis praedicti Ordinis Sancti Hieronymi de Observantia, sub obedientia dictorum fratrum S. Hieronymi etiam de Observantia, eorumque generalis, sine aliqua excusa-

tione, ponantur, subiiciantur et consti-

monstraten, re-

§ 7. Quodque septem vel octo mona- similiter mo-

tuantur.

dictis, concessa facultate;

§ 8. Deinde in dictis regnis quamplu-Fr. monaste- rima monasteria Ordinum Carmelitarum, Carmelitarum, et Sanctissimae Trinitatis, ac Beatae Ma-88. Trimtats, riae de Mercede esse nobis pro parte dicti Mercede ad ob- Philippi regis insinuatum fuit, qui a recto rum Ordinum vivendi tramite Religionisque honestate reducend. esse inbet, opportu- assidue recedere non formidant, ex quo na, ut in prae- eos, tam circa modum eorum vitae quam clausurae observationem, maxime reformare necesse sit; cum praesertim in dictis Carmelitarum, et Sanctissimae Trinitatis, ac Beatae Mariae de Mercede monasteriis nulli fratres reformati reperiantur. Idcirco quibusvis archiepiscopis et episcopis, in quorum dioecesi monasteria huiusmodi consistunt, etiam mandamus per praesentes ut per se vel vicarios aut officiales suos, seu alios probos et idoneos ab eis deputandos, assumptis secum duobus fratribus senioribus Ordinis Sancti Dominici de Observantia peritis ac probatis, qui in his assistere habeant, monasteria quaecumque Carmelitarum, ac SS. Trinitatis, ac Beatae Mariae de Mercede huiusmodi ad veram suorum Ordinum respective observantiam omni cura et diligentia reducant, eisque eamdemmet facultatem, auctoritatem et potestatem in reformandis aliis monasteriis per praeinsertas nostras literas sibi concessam, etiam ad hacc omnia facienda et exequenda earumdem tenore praesentium extendimus et ampliamus.

§ 9. Nos enim quodcumque supradi-Praedictaom ctum est de monasteriis fratrum, etiam tiam ad mona- de monasteriis monialium dici et intelligi steria monia- debere volumus atque censemus.

§ 10. Postremo, cum intellexerimus Quinque mo- consistere in regno Navarrae quinque mo-Sancti Francisci nasteria Ordinis S. Francisci, quorum duo in reguo Na- sunt fratrum de Observantia, reliqua vero Aragonum dis- tria fratrum Conventualium existunt, ipiungit et pro- sumque regnum Navarrae regno Casteleiusdem Ordi- lae coniunctum et unitum esse, magismonasteria huiusmodi potius superioribus vantia in regno in regno Castellae quam in regno Ara- iecta esse degonum existentibus subiecta sint; ideo cernit; dicta quinque monasteria a provincia Aragonum, sub qua hactenus fuerunt, harum serie apostolica auctoritate penitus abdicantes et totaliter separantes, illa, de cetero, cum omnibus eorum fratribus, personis, iuribus, iurisdictionibus et pertinentiis, ceterisque ad ea quomodolibet spectantibus et pertinentibus, provinciae Burgensi corumdem fratrum S. Francisci de Observantia, quae in praedicto regno Castellae esse dignoscitur, eiusque ministro provinciali nunc et pro tempore existenti eadem auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo supponimus ac subiicimus; necnon illa eidem provinciae Burgensi, ita ut sub illius ministri provincialis dominio, superioritate, obedientia, visitatione et correctione deinceps existant et permaneant, ab eisque visitentur, corrigantur et gubernentur, et illis cum effectu pareant et obediant, prout alia monasteria et fratres ipsius provinciae Burgensis, in omnibus et per omnia, perinde ac si dictae provinciae Burgensi, eiusque ministro provinciali, non autem provinciae Aragonum dudum subiectae fuissent, in perpetuum unimus, incorporamus et applicamus, illaque perpetuo supposita, subiecta, unita, incorporata et applicata fore et esse; sicque et non aliter ab omnibus iudicari, interpretari ac censeri debere decernimus.

§ 11. Mandantes venerabilibus fratribus Dictae sepa-Seguntino et Conchensi episcopis, qua-rationis execu-tores, sancita tenus ipsi vel alter eorum, per se vel poena in conalium seu alios, faciant separationem et tiam invocato subjectionem dictorum quinque mona-auxilio brachii saecularis, desteriorum debitae executioni demandari, putat; et ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiliter observari; contradictores quoslibet et rebelles, per poenas, etiam pecunis do Obser que conveniens et expediens videri ut niarias, ac demum per sententias et cen-

tradictores, e-

suras ecclesiasticas, aliague opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, censurasque, et poenas ipsas, legitimis super his habendis servatis processibus, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

euntes profes-

§ 12. Et licet ambiguum non sit fratres Professos Con- Conventuales transeuntes ad fratres de Observ. trans- Observantia, qui semel professionem tasienem iterum citam vel expressam emiserint, dum in emittere non conventualitate vivebant, postquam transrat, quamquam, iverint ad fratres Observantes, minime conscientiae se- ad professionem iam emissam emittendam teneri, cum tam Conventuales quam Observantes sub eadem Regula Beati Francisci militent; verumtamen, si quisquam Conventualium, pro tranquillitate animi sui, voluerit denuo professionem emittere, concedimus ut eam, quando et quoties voluerit, etiam non expectato professionis, anno, emittere possit, provincialibusque praedictis per praesentes committimus ut professionem huiusmodi recipere possint et valeant.

ventuales quo

§ 13. Volumus autem et hortamur ac Fratres Con- praecipimus ipsis fratribus de Observanmodo ab eis de tia, ut huiusmodi fratres Conventuales, beri debeant et quorum conventus reformandos de mancaritatis officia dato nostro et Sedis Apostolicae receperint, in aliis tamen conventibus, sub Observantia aedificatis, mittant, et eos fraterne ac charitative pertractent, dummodo regulariter et observantialiter vivant, assignato sibi loco in choro et in processionibus secundum tempus professionis inter Conventuales emissae.

Clausulae.

§ 14. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutisque et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, etiam Mari Magno et Bulla Aurea aut Unionis seu alias quomodolibet nuncupatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis specialis et expressa ac de verbo ad verbum mentio

seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, necnon omnibus illis, quae in dictis literis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 15. Volumus autem quod praesentium Fides trantransumptis, etiam super qualibet earum parte separatim conficiendis, manu alicuius notarii etc.

An. C. 1567

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die xvi apr. MDLXVII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 16 aprilis 1567, pontif. anno 11.

### LVI.

Moderatio indultorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, super collatione beneficiorum.

# Sanctissimus in Christo Pater et dominus noster dominus Pius divina providentia Papa V.

Ex tam multis sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium super beneficiorum ecclesiasticorum dispositione indultis et multiplicatione aliarum super aliis facultatum, quae quotidie literis dictorum indultorum diffuse inseruntur, saepenumero impeditus, quo minus solitam antehac Sedis huius benignitatem erga pauperes et benemeritos liberaliter exercere possit.

§ 1. Ideirco, rationem capere volens Revocatio inut, tanta dehinc eiuscemodi indultorum et E. cardinalium facultatum largitione praecisa, dictis per- circa beneficiosonis commodius benefaciendi via sibi li- nem. bera recludatur, omnia et quaecumque indulta, concessiones, facultates et alia privilegia conferendi quaecumque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum regularia, qualitercumque qualificata, ad col-

Exordium.

lationem, provisionem, praesentationem, electionem et quamcunique aliam dispositionem dictorum cardinalium', ratione parochialium, metropolitanarum et aliarum cathedralium ecclesiarum, necnon monasteriorum, prioratuum, dignitatum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, quae quomodolibet obtinent et in posterum obtinebunt; ac etiam quorum collatio, provisio et quaevis alia dispositio illis, ex causa factae per eos cessionis, regiminis et administrationis seu commendae, aut resignationis ecclesiarum, monasteriorum et aliorum beneficiorum huiusmodi, apostolica auctoritate reservata existit, vel in posterum reservabitur; necnon quorumcumque inferiorum collatorum et collatricum, de iure, privilegio, consuetudine ac alias quomodolibet pertinentia; et etiam illa commendandi, ac alias de eis disponendi, omnibus et singulis cardinalibus praedictis, etiam de dictorum inferiorum collatorum consensu, per quoscumque Romanos Pontifices ac Sanctitatem Suam et dictam Sedem, etiam motu proprio et ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, et etiam ex pactis inter dictos Pontifices et cardinales diversis temporibus factis, firmatis et iuratis, ac quibusvis onerosis et aliis causis concessa et etiam iteratis vicibus innovata atque extensa, quibuscumque concepta formulis, ac etiam restitutivis, mentis attestativis, praeservativis, derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, necnon vim contractus inducentibus et aliis decretis suffulta, quorum omnium tenores Sanctitas Sua haberi voluit pro expressis, specialiter et expresse revocavit, literasque apostolicas desuper confectas, et quoad ea in quibus illa nondum erant sortita effectum, et inde secuta quaecumque cassavit et annullavit, viresque et effectum de cetero non habere decrevit.

§ 2. Praeterea voluit et ordinavit quod omnes deinceps literae apostolicae facul-limitatio circa futuram litteratatum et indultorum huiusmodi pro singulis cardinalibus praedictis, praesentibus et futuris, ad unam tantum cathedralem vel maiorem ecclesiam, seu illius loco, unum vel duo monasterium seu monasteria, aut unum aliud vel duo alia,

beneficium seu beneficia, in dictis literis

exprimendam seu exprimendum vel exprimenda, quam seu quod vel quae ipsi

cardinales, ultra illas sex episcopales ac

presbyterales et diaconales cardinalium

ecclesias, tunc temporis obtinebunt, seu

cuius vel quorum collatio eis reservata fuerit, ut praefertur; ac etiam sublata

omnino altera huiusmodi indultorum

parte super consensum ipsorum cardina-

lium requirendo in provisione beneficio-

rum apud Sedem praedictam pro tem-

pore vacantium, alias sub dictis indultis comprehensorum, de quibus omnibus

Sanctitas Sua posthac libere disponere

intendit, et etiam citra facultates com-

mendandi monasteria aliaque beneficia

ecclesiastica, saecularia et regularia; nec-

non disponendi de monasteriis, etiam

cura et conventu carentibus, et dignitati-

bus conventualibus et in metropolitanis

aliisque cathedralibus post pontificales

maioribus, et in collegiatis ecclesiis prin-

cipalibus; ac etiam disponendi de bene-

ficiis referendariorum causarum Palatii

Apostolici auditorum, protonotariorum et

aliorum officialium dictae Sedis, necnon

familiarium, ceterorumque omnium, qui

constitutionibus declaratoriis felicis re-

cordationis Pauli Papae III ad perpetuam

rei memoriam editis continentur; deni-

que cum moderatione facultatum dispo-

nendi de beneficiis familiarium ipsorum

cardinalium, ac concessionum eis per re-

gulas Cancellariae Apostolicae factarum,

de consensu per ipsos in provisionibus

apostolicis praestando, ad eos solos fami-

liares, continuos commensales eorumdem, qui, vera et actuali familiaritate, continua commensalitate huiusmodi durante, extra Romanam Curiam, vel cardinalibus ipsis in dicta Curia existentibus, apud dictam Sedem decesserint, et ad ea sola beneficia, quae ipsi familiares, continui commensales viventes, ad collationem dictorum cardinalium pertinentia, obtinebant, seu quae ex collatione sibi ab eisdem cardinalibus facta assecuti fuerant, expediantur. Aliter vero, etiam motu, scientia et potestate similibus, ac etiam cum praesentium speciali et expressa derogatione expeditae, nullius sint prorsus roboris vel momenti. Et nihilominus huiusmodi constitutiones et regulas super beneficiis familiarium cardinalium editas, etiam quoad cardinales indulta huiusmodi non habentes, ad familiares et beneficia praedicta dumtaxat restrinxit et moderatus fuit.

§ 3. Decernens sic in iis ceterisque om-Decretum ir- nibus praemissis per quoscumque etc., ritans. etiam causarum dicti Palatii auditores, ac etiam ipsos cardinales, sublata etc.; necnon irritum et inane quicquid secus per quoscumque, etiam praetextu indultorum, facultatum et concessionum huiusmodi, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Statuto, ordinatione, decreto, de-Clausulae de- claratione Sanctitatis in crastinum eius rogatoriae. assumptionis ad summi apostolatus apicem editis, quod cardinales in constitutionibus et regulis per eam, post priorum suarum constitutionum et regularum editionem et publicationem, in posterum faciendis, non includantur, nisi illae eorumdem cardinalium favorem concernant, vel ipsae edendae constitutiones de illorum seu maioris partis eorum consilio editae fuerint, ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Placet, publicetur et describatur. M.

Lecta et publicata fuit suprascripta regula Romae in Cancellaria Apostolica, anno Incarnationis dominicae MDLXVII, die vero mercurii, ultima mensis aprilis, pontificatus praefati SS. D. N. Papae anno II.

A. Lomellinus, custos.

Publ. die 30 aprilis 1567, pontif. anno 11.

### LVII.

Confirmatio et nova concessio plurimorum indultorum pro Ordinibus fratrum et monialium Mendicantium; et declaratio atque extensio concilii Tridentini circa ea, et communicatio eorumdem indultorum cum aliis Ordinibus regularibus, necnon et iurisdictio conservatorum.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi Mendicantium Ordines qui sedu- Causa buius lum in vinea Domini quotidie exhibere constitutionis. non cessant famulatum, summo semper studio, etiam dum in minoribus essemus, amplexi sumus; ad summi tamen apostolatus apicem, meritis licet imparibus, divina favente clementia, assumpti, dum id mente recolimus, facere non possumus quin eos propensiori caritate et paterno affectu amplectamur, ac exinde, pro suis sanctis studiis, honestisque laboribus, proque salute animarum, ab Apostolica Sede, cuius continue pacem et dignitatem Ordines ipsi fortiter tutati sunt, tam spiritualia quam temporalia subsidia ornamentaque acceperint et accipiant, quibus et sancta sua officia ac vitam suam regularem facilius atque expeditius exequi et transigere possint, et ceterae religiosae personæ Ordinesque alii, exemplo ipsorum promptiores alacrioresque ad sua officia persolvenda reddantur.

§ 1. Hinc est quod nos, attendentes ple-

molestiae erga referuntur.

Episcoporum rosque ex venerabilibus fratribus nostris Mendicantes bic archiepiscopis et episcopis qui eosdem Ordines praecipue, tamquam fructiferos in agro Domini palmites, et colere et adiuvare deberent, non solum id exequi negligere, verum etiam, concilii Tridentini decretis in pravum sensum retortis, eos et eorum quemlibet variis afficere incommodis et perturbationibus, eorumque privilegiis non modicum afferre gravamen conantur.

probatione;

1. Quidam enim episcopi, ut accepi-Prima mole- mus, nolunt admittere quosdam regulares stia pro prae-dicatorum ap. ad praedicationem, etiam in suis ecclesiis faciendam, quamvis de eorum habilitate ad huiusmodi opus exercendum habeant bonum testimonium a suis superioribus. Alii vero volunt ut nedum semel, sed etiam pluries in anno, coram ipsis vel eorum vicariis praedicatores praesententur, ac pro licentia praedicandi, quam nonnisi in scriptis dare volunt, aliquid quandoque exigunt. Alii etiam episcopi maximam regularibus iniuriam irrogare videntur, dum praeter ordinem et veterem consuetudinem, absque ulla ratione quosdam reiiciunt et quosdam, pro eorum libito, admittunt ad praedicationem huiusmodi habendam in locis suae dioecesis.

confessariis;

2. Quorumdam etiam locorum ordinasecunda pro rii, quosdam religiosos probos viros et idoneos, etiam a suis superioribus approbatos, ad confessiones audiendas admittere nullo modo volunt. Quidam ex cis volunt, non solum singulis annis, sed etiam pluries in anno in aliquibus partibus eosdem confessores sibi praesentari, in aliquibus vero oppidis, tam episcopi seu eorum vicarii quam presbyteri curati nolunt ut fratres Mendicantes vocati ad audiendas confessiones infirmorum, maxime si infirmitas est gravis, aut etiam sanorum, in privatis illorum domibus vel alibi, praeterquam in suis ecclesiis aut monasteriis, possint accedere.

3. Nonnulli etiam audent consessores Tertia moniamonialium, qui pleno iure subsunt regu- lium confessalaribus, examinare, cum tamen id minime per concilium decernatur, sicut et de fratribus, qui sunt audituri confessiones aliorum fratrum.

4. Quidam etiam in aliquibus partibus Quarta Euchanituntur asserere seu facere ne quisquam ristiae adminiinfra annum possit sacram Eucharistiam in ecclesiis Mendicantium recipere, neque etiam moniales Tertiarias nuncupatas suorum Ordinum, ut aliqui asserunt, in aliquibus partibus fieri, cum tamen solum in Paschate, quoad saeculares dumtaxat, iuxta privilegia Summorum Pontificum praedecessorum nostrorum eisdem Ordi-

nibus concessa, id observari debeat.

5. Alii vero episcopi seu eorum vicarii Quinta ingresaudent ad corum libitum dare licentiam lium domos; quibuscumque quaecumque monasteria monialium, ctiam Sanctae Clarae, ingrediendi etiam si regularium curae subdita sunt.

6. Quidam vero, sub practextu exqui- Sexta puellarendi voluntates puellarum, ante profes-riis extractiosionem earum, volunt eas extrahere a mo-nem; nasteriis, et per longum tempus alibi detinere, ipsasque puellas seu novitias de plerisque rebus interrogant, neque necessariis, neque in decreto concilii Tridentini desuper contentis, ex quibus non modica potest oriri occasio scandali.

7. Alii vero plerique noluerunt quos- Septima ordidam regulares aliarum dioecesum sacris num collatio-Ordinibus initiare, ac etiam a suis Ordinis praelatis approbatos admittere nolunt.

8. Aliqui vero singulis dominicis diebus Octava missae in suos parochianos ad sonum campanae el sacrae Scriexcommunicationem promulgant, ut non pturae conciopossint interesse missis, concionibus et divinis officiis nisi in propria parochia. Alii vero, in aliquibus partibus, in eorum ecclesiis, conciones sacrae Scripturae et sermones pro mortuis haberi nolunt; et si aliquid ipsis relictum fuerit ut ab ipsis

nes etc.;

missae dicantur, vel alia officia pro mortuis celebrentur, ipsi sibi ca usurpant, dicentes quod ipsi ea exequi non possunt quia ipsi sunt pastores. Alii vero, sub excommunicationis latae sententiae et exilii per decennium a dioecesi poena, inhibuerunt ne missae in corum ecclesiis celebrentur in diebus festivis, antequam rector parochialis ecclesiae celebraverit. Alii etiam nolunt ut, dum praedicatio in ecclesia cathedrali habetur, alibi praedice-

9. Ac insuper in quibusdam omnem or-Nona contro- dinem et quietem perturbant, dum controversias iamdiu sopitas et extinctas super praecedentia excitarunt, et ubi nullae erant pepererunt, dum, pro arbitrio et voluntate eorum, hos illis praeferre noluerunt.

10. Quidam etiam episcopi volunt re-Decima anima- gulares a cura animarum excludi et illam solis presbyteris saecularibus committi.

11. Quidam vero quartam funeralium Undecima quar- extendere volunt etiam ad missas, legata tam funeralium; et alia quaecumque, quae domibus regularium relinguuntur.

praestationem super relictis;

12. Alii autem volunt quartam partem Duodecima omnium eorum, quae etiam pro ornamento ecclesiae, palliorum, planetarum, cortinarum, pannorum et eorum etiam quae pro victu fratrum relinquuntur.

13. Aliqui etiam in quibusdam partibus Decima tertia etiam volunt ut non solum ius sepulturæ ius sepulturae; solvi consuetum, quod semper solvitur, neque denegatur, sed etiam omne illud, quod ecclesiis Ordinum ad eorum libitum partes dant quando sepeliuntur ibidem defunctorum corpora, id totum curatis etiam de novo solvatur, instanter conantur, impedientes ne aliter corpora defunctorum ad monasteria fratrum deferantur, unde in hoc maxime tam partes quam ipsos fratres gravari contingit.

Decima quarta decimas;

14. Aliqui vero, etiam ex locis Mendicantium, qui curam habent animarum, volunt pro seminario decimas exigere, ac in casu renitentiae etiam pignus exigunt. Alii autem praefatos fratres ac moniales sub corum cura degentes subsidium regium persolvere cogunt, cum multae earundem monialium vix habeant pro earum victu et vestitu necessaria vitae.

15. Alii etiam in quibusdam partibus pecima quinta pauperes Mendicantes eleemosynas petere Mendicantes et prohibent pro eorum dumtaxat substentatione, et si invenerint eos panem vel aliquid aliud simili amore Dei sibi collatum portantes, quandoque ab eis auferre minantur, afficientes gravi iniuria et contumelia. Nonnulli vero episcopi vel capitula canonicorum pauperes Mendicantes, tam fratres quam moniales suorum Ordinum, tam de redditibus bonorum, si quae habent, quam de possessionibus, vineis, agris et aliis suis quibuscumque, non solum largitione fidelium sibi concessis, sed etiam alias iustis de causis ab eis acquisitis ac pecuniis emptis, sibi decimas, ac primitias aliis respective solvere cogunt.

16. Alii autem ausi sunt inquirere et Decima sexta processus facere contra aliquos regulares inquisitiones et intra claustra delinquentes vel de quorum tra fratres etc.; delictis aliqua erat suspicio, non expectata suorum superiorum censura. Alii vero episcopi monialium monasteria ingredi et illa ingrediendi licentias aliis concedere et adversus illas processus formare, ipsorum Ordinum superioribus irrequisitis, praesumunt. Aliqui etiam dominium temporale super moniales habere praetendunt. Nonnulli vero frequentissime regulares citant, iurisdictioni suae subiicere tentant, ac eorum conventum occupant, ipsos expellendo, ac in ipsos iurisdictionem vel potestatem exercent. Aliqui vero ipsos carceribus, absque causae cognitione mancipant, ac manibus pedibusque laborant, ut regulares Mendicantes suae ditioni subiiciant, et usque adeo se intromiserunt in gubernatione conventuum et in correctionibus fratrum,

ut provincialibus et generalibus nullus amplius videatur relictus locus aut ulla iurisdictio.

17. Aliqui autem, conventuum priores Decima septima et guardianos rationes et computa facere rationes atque cum syndicis conventuum huiusmodi prohibent.

computa;

18. Fratres quoque qui ad episcopos Decima octava huiusmodi recursum habent, a prioribus fratres recurrentes ad extra- et guardianis praefatis castigari et puniri interdicunt. Inhibent quoque superioribus Ordinum ne faciant processus contra fratres, ac in ipsos imperium et brachium saeculare exercent.

19. Alii vero ipsos extra claustra degen-Decima nona tes sub eorum protectione recipiunt, eosextra claustra que sic permanere permittunt, cosque, degentes; etiam invitis suis superioribus, detinent.

20. Aliqui vero bonorum ipsorum fra-Vigesima bona trum tamquam ad eos, si extra claustra fratrum; defunctifuerint, spectantium, possessionem occupare praesumunt, et ad habitum Religionis reversis sua bona consignare nolunt.

21. Ac etiam uniones a Sede praedicta Vigesima prima aut alias rite factas de beneficiis ecclesiauniones benesticis impediunt, et sibi relaxare debere ficiorum; volunt, et contradictores excommunicationis gladio feriunt.

22. Alii vero regulares campanas die-Vigesima se- bus festivis pulsare, vel eodem tempore, cunda campa-nas et missas; quo ipsi celebrant, missas celebrare nolunt.

23. Aliqui etiam, pro licentia danda vigesima tertis aedificandi quamdam domum regularem, licentias domos triginta vel quadraginta ducatos exigere aedificandi; non erubuerunt.

24. Alii vero cos mortuorum corpora Vigesime quar- associare, alii autem illos cum parocho ta mortuos; similia munera subire non permittunt, nisi maior canonicorum pars intervenerit.

25. Alii vero mortuorum officia in re-Vigesima quin- gularium ecclesiis peragi nolunt, nisi cum ta officia pro ipsorum praesentia, et ipsorum moniales mortuis. vel alias personas, etiam si in earum fu-

nere parochus intervenire non deberet. sepelire prohibent, nisi ipsi parocho prius certum quid solutum fuerit; et si aliquem ipsi sciverint in regularium ecclesiis sepulturam eligisse, eum, ut dicitur, non ante ad illas deferre sinunt, quam ad parochi ecclesiam delatum, inibique officium peractum fuerit.

26. Postremo vero testamenta sine pres- Vigesima sexta byterorum praesentia fieri prohibent, et testamenta. si quid ipsis regularibus relictum fuerit, id asserentes contra concilii Tridentini canones esse, revocare omnino procurant.

§ 2. Ac propterea volentes praemissis Hic ideo Ponac aliis similibus excessibus et gravami- tifex dictis monibus, ex nostri pastoralis officii debito nem imponit. providere, attendentes etiam illos qui onus diei et aestus, tam in praedicationibus quam in ceteris spiritualibus muneribus quotidie sustinent, nisi etiam aliquantisper subleventur, facile fore ut oppressi a suis officiis omnino desistant, ne in posterum eis aliquod inferatur gravamen, concilii Tridentini huiusmodi decreta, quorum falsa seu minus vera intelligentia praemissa irrepserunt, quorumque declaratio nonnisi ad nos spectat, modo et forma infrascripta declaranda censuimus.

1. Nos igitur, motu proprio, non ad Declaratio prialicuius instantiam, sed de mera delibe- mæ molestiæ 1. ratione et ex certa scientia nostris ac de apostolicae potestatis plenitudine, declaramus, canonem sessionis xxIV, capite IV, per quem omnibus regularibus, etiam in suorum Ordinum ecclesiis, contradicente episcopo, praedicationis officium interdicitur, Mendicantium Ordinum fratres huiusmodi, quando a suis generalibus vel eorum ministris provincialibus ad id deputati fuerint, non comprehendere neque eos afficere posse, immo volumus quod in suis ccclesiis, quando eis placuerit, licite et absque ullo impedimento vel contradictione, etiam episcopi, nisi ipse praedicaverit, praedicare possint.

1 In hoc extat alia declaratio infra in alia bulla huic subsequenter annexa.

2. Quod vero in sessione xxIII, capite Declaratio se- XV, circa confessiones a regularibus non audiendas statuitur, hoc etiam dictorum Ordinum fratres, a praefatis suis generalibus vel ministris provincialibus ad audiendas confessiones utriusque sexus christifidelium approbatos, ut praemittitur, minime comprehendat, ita ut a confessionibus audiendis, tam intra eorum ecclesias ac domos quam extra, minime prohibeantur, super hoc literas felicis recordationis Pauli Papae quarti, etiam praedecessoris nostri, concedentes eisdem fratribus Mendicantibus regularis Observantiae posse confessiones saecularium personarum, etiam infirmarum, etiam extra domos et monasteria sua et ubilibet, audire approbando et de novo concedendo. Statuimus etiam quod ille qui semel in una dioecesi admissus per episcopum fuerit, semper in eadem dioecesi habeatur pro admisso, nec amplius examinari vel praesentari in dicta dioecesi debeat, tam quoad praedicationes faciendas, quam quoad confessiones audiendas, nec aliquid pro praedictis exigi vel recipi debeat.

3. Confessores vero monialium quae Declaratio ter- degunt sub cura regularium ab ordinario tiae molestiae examinari nolumus, quemadmodum neque etiam fratres si debeant audire confessiones aliorum fratrum examinari debent. Lectores insuper ex eisdem fratribus, et in theologia graduati, qui cum licentia suorum superiorum ad gradum admissi fuerint, cum de ipsorum doctrina ambigendum non sit, tam confessiones audituri, quam praedicationis munus subituri, ab episcopis minime examinentur.

4. Ipsique christifideles sacramentum Declaratio Eucharistiae (Resurrectionis dominicæ fequarta molostia stivitate dumtaxat excepta) sumere, eisque illud fratres huiusmodi administrari valeant; nec ad illud faciendum per locorum ordinarios, aut ecclesiarum rectores praefatos, seu alios quoscumque (illorum

licentia minime requisita), etiam sub censuris ecclesiasticis et aliis poenis, cogi vel compelli possint seu debeant, etiam decernimus et declaramus. Et licet in sessione xxv; capite xII caveatur quod censurae et interdicta ecclesiastica, etiam a locorum ordinariis promulgata mandante episcopo, a regularibus in eorum ecclesiis publicari debeant; tamen si tempore celebrationis alicuius ex festis Sanctorum Ordinum eorumdem, ac aliis festivitatibus iuxta eorumdem Ordinum privilegia apostolica, interdictum huiusmodi emanaverit, illud in praefatis festivitatibus et earum octavis suspendimus.

Declaratio

5. Cum inhonestum sit quemlibet in alienam messem falcem iniicere, cum-quinto molestion que monialium monasteria nonnisi de episcopi vel superioris licentia, et in casibus necessariis, aliquis ingredi praesumat, in sessione xxv, capite v prohibetur, hoc tantum in illis monasteriis locum habere volumus quae ordinariis ipsis pleno iure subsunt, in quibus, in casibus necessariis, ipsi dare licentiam possint, et non in aliis monasteriis. Ita ut praesatis monasteriis, quae ordinariis ipsis pleno iure non subsunt, ipsi ordinarii illa ingredi non possint, prout in Regulis earum seu de iure statuitur; et eis aliquos processus adversus moniales ipsas, seu fratres huiusmodi propterea, seu alias ipsorum Ordinum superioribus requisitis, quoquomodo formare aut facere posse omnino prohibemus, ita ut aliquam iurisdictionem seu aliquod quodcumque dominium in moniales et fratres huiusmodi respective habere, exercere aut exequi nullatenus possint aut debeant immo illas et illos omnes ab eorum superioritate, dominio et iurisdictione et potestate eximimus et liberamus, prout eis concessum est per sua privilegia a Sede praefata obtenta; et ita praesatae moniales ac fratres sint exclusi a superioritate et iurisdictione ordinariorum respective huiusmodi, ut etiam in illarum vel illorum syndicis aut procuratoribus deputandis, vel in disponendis illorum facultatibus, vel alia sibi non competentia facienda, ullatenus non se intromittant; nec etiam ordinarii ipsos regulares praefatos citare et iurisdictioni suae subiicere, ac eorum conventus occupare, ipsos ab eis expellendo, ac in ipsos iurisdictionem aliquam et potestatem exercere, ut praemittitur, aut ipsos carceribus mancipare et contra eos aliud facere possint, ut suae ditioni subiiciantur.

tæ molestiae.

6. Volumus etiam quod puellarum Deo Declaratio sex- dicandarum, an scilicet coactae vel seductae fuerint, examen faciendum, nonnisi infra quindecim dies postquam, iuxta concilium Tridentinum, episcopi vel eorum vicarii requisiti fuerint, fieri possit; quibus elapsis, amplius in hocillis se intromittere non liceat, cuius occasione, nec episcopus nec eius vicarius intra septa monasteriorum ingrediantur, sed stent ante cratem ferream, et interrogationes alias, quam eas quae praefatum concilium Tridentinum iubet eis fieri, omnino prohibemus; ac similiter volumus quod puellae seu novitiae ipsae ad alias interrogationes respondere minime teneantur.

ptimæ molestiæ.

7. Sessione vero xxIII, capite viii nemi-Declaratio se- nem nisi a proprio episcopo ordinari posse statuens, in regularibus locum non habere omnino declaramus: ita quod fratres huiusmodi prefatos etiam sacros ordines a quolibet antistite, gratiam et communionem Apostolicae Sedis habente, ordinarii loci minime requisita licentia, in locis seu domibus fratrum huiusmodi aut alibi recipere possint.

8. Et insuper sessione xxII decretum, Declaratio oc- per quod populum saepe ad suas eccletave molestiae. sias, saltem dominicis et maioribus festivis diebus, convenire debere monet, insequendo, volumus quod fratribus Men-

dicantibus huiusmodi non solum prohiberi non possit ne missas et alia divina officia faciant in eorum ecclesiis, verumetiam in quibuscumque aliis ubi celebrari missas solitum est, etiam ipsis non vocatis seu ad id requisitis, celebrare valeant; ac etiam quod conciones et lectiones sacrae Scripturae et sermones pro mortuis, etiam in ecclesiis, facere; ac eleemosynas pro celebrandis huiusmodi missis et aliis divinis officiis peragendis, si eis illas donari seu relinqui contingat, recipere; nec non missas et divina officia huiusmodi. etiam in diebus dominicis vel festivis, etiam antequam rector parochialis ecclesiae celebraverit, celebrare et facere, et quando eis videbitur, etiam si tunc in ecclesia cathedrali praedicetur, praedicare; ac etiam quicumque utriusque sexus christifideles, totius anni tempore, illas et illa in ecclesiis fratrum huiusmodi audire possint. Ipsi christifideles ullatenus desuper molestari aut impediri per locorum ordinarios seu rectores parochialium ecclesiarum aut alios guoscumque. ullo pacto, causa vel occasione, non valeant seu debeant; sed praefati christifideles, audiendo missas et alia divina officia in ecclesia fratrum huiusmodi diebus dominicis aut festivis, praecepto Ecclesiae de illis audiendis satisfecisse censeantur.

9. Controversias autem omnes de prae- Declaratio nocedentia, quae, eadem sessione xxv, capite no molestia. vero XIII, per episcopum terminari mandantur, non nisi durantes per illum dirimi, finitas autem nullo pacto innovari posse statuimus.

10. Cumque, licet caput XI sessionis XXV Declaratio destatuat quod in domibus virorum seu cima molestiae. mulierum, quibus animarum personarum saecularium cura imminet, nulli, etiam ad nutum amovibiles, inibi deputentur, nisi de ordinarii consensu, ac praevio examine huiusmodi praecedente, ad cu-

ram huiusmodi admitti posse omnino volumus praefatos regulares.

decime molestiae.

11. Quartam autem funeralium, de qua Declaratio unsessione xxv, capite xiii, nequaquam solvere teneantur monasteria, quae a quadraginta annis citra fundata existunt, postquam concilium ipsum loquitur tantum de monasteriis ante annos quadraginta fundatis, quae ipsam quartam solvere consueverunt; et ubi solvi consuevit, id tantum cerae et aliorum, quae in aliquibus partibus deferri contigerit tempore quo defunctorum corpora ad sepulturam deferuntur, non autem de missis seu legatis vel aliis, fratribus ipsis seu monialibus huiusmodi relictis, aut alias quomodolibet donatis, solvi debet; sicque intelligi concilii decretum, quoad quartam huiusmodi solvendam, debere decernimus. Ubi vero non est consuetudo solvendi quartam huiusmodi, de nullo suprascriptorum solvi debere declaramus.

decimae molo-

12. Nec ad quartam seu aliam par-Declaratio duo- tem omnium eorum, quae etiam pro ornamento ecclesiae, palliorum, planetarum, cortinarum, pannorum et aliorum quae dictis ecclesiis relinqui vel dari contigerit, etiam si pro victu fratrum aut alias relinguantur, aliquid contribuere teneantur.

cimae tertiae molestiae.

13. Ac etiam ius sepulturae solvi tan-Declaratio de- tum consuetum curatis, et non aliquid aliud eis solvi debeat, quamvis partes, ad earum libitum, ecclesiis Ordinum huiusmodi seu eorum fratribus alia quaecumque tribuant, seu eleemosynas elargiantur, quando sepeliuntur ibidem corpora mortuorum huiusmodi; nec propterea impediri debeant quin possint defunctorum corpora praefata ad corum ecclesias tumulanda deferri facere.

molestiae.

14. Inhonestum quoque esse censen-Declaratio de- tes Mendicantium Ordines ad aliquorum cimae quartae onerum contributionem teneri, illos illorumque loca, etiam si curam animarum

habeant, ac quaecumque beneficia illis unita, ad contributionem pro seminario, aut decimarum aliquarum solutionem, immo illos et eorum domos, monasteria, beneficia et loca quaecumque, et ab illis quomodolibet dependentia, eorumque possessiones, vineas, agros et prata ac alia bona quaecumque, tam ad ipsos quam ad moniales praefatas, etiam per largitionem fidelium seu alias iustis de causis al eis acquisita ac pecuniis empta, vel alias quomodolibet pertinentia, minime teneri; illosque et illas a quibuscumque decimis, primitiis, quartis, mediis et aliis fructuum partibus, necnon subsidiis caritativis, etiam per nos concessis, ad quorumcumque, etiam regum, principum, et dominorum temporalium instantiam, quacumque etiam urgentissima et de necessitate exprimenda causa, ac etiam aliis quibuscumque oneribus, tam ordinariis quam extraordinariis, etiam ratione fructuum, olerum, virgultorum, lignorum, beneficiorum et aliarum quarumcumque rerum, tam pro victu quam vestitu, alias sibi necessariarum quomodolibet, etiam auctoritate apostolica nunc et pro tempore impositis, ita ut penitus et omnino ad alicuius rei contributionem minime teneantur, omnino eximimus et liberamus; illosque et illas ad illas et illa, etiam si saeculares et aliae personae quæcumque in eas exigendi possessione fuerint, minime teneri debere volumus; nec sub capite xII sessionis xxv comprehendi posse vel debere decernimus.

15. Quod vero de usu quaestorum Declaratio deeleemosynarum auferendo loquitur ses-cimae quintae molestiae. sione xxi, capite viii, id ad Mendicantium Ordines nullo modo referri posse vel debere etiam decernimus, quin potius, cum eleemosynis huiusmodi vivere cogantur, eis id facere liberum omnino esse declaramus.

16. Quoniam vero ex nimia episcopo-

lestiae.

Declaratio de- rum sibi irrogata auctoritate, ipsi personas regulares, suae iuridictioni subiicere omnino student; ac decreto concilii præfati, sessionis xxv capite xiv edito, quo cavetur quod si regularis intra claustra existens, et extra ea ita notorie deliquerit ut populo scandalosus sit, termino ab episcopo praefigendo, a suo superiore omnino puniatur, sin minus, ab ordinario delinquens puniri possit, confisi, variis indebitisque gravaminibus regulares afficiunt, ordinarios praefatos aliquid contra regulares occasione vel causa innovare non posse, vel debere in claustris degentes huiusmodi, quovis praetextu, <sup>1</sup> nec aliquos processus contra ipsas personas regulares formare aut facere posse volumus, nisi propter manifestum scandalum, et suorum Ordinum superioribus prius consultis et negligentibus, alioquin omnia et singula contra praemissa facta et gesta ac facienda in futurum pro nullis et infectis habeantur.

cimae, septima molestiae.

- 17. Neque etiam se intromittant ullo Declaratio de- pacto aut aliqua ratione in gubernatione conventuum, tam fratrum quam monialium huiusmodi, et illorum correctionibus, sed omnia ista et alia necessaria ad correctionem et gubernationem fratrum aut monialium huiusmodi eorum generalibus ministris seu provincialibus vel aliis eorum aut earum respective superioribus, etiam ratione computa faciendi cum syndicis conventuum huiusmodi omnino relinquatur, nec ullo modo in praedictis, per se vel alios, se intromittant.
- 18. Fratres quoque, si contigerit eos ad huiusmodi ordinarios recursum habere, a praefatis generalibus ministris seu provincialibus, prioribus, guardianis et aliis superioribus castigari et puniri posse et debere, neque ipsos ordinarios praefatis Declaratio de superioribus Ordinum huiusmodi ullatenus inhibere. Quinimmo praefatos supe-

molestiae

1 Ita hunc locum legit p. Ripoll . . . . regulares in claustris degentes huiusmodi, quovis praetextu, occasione vel causa, innovare non posse vel debere (R T.).

riores processus contra fratres suos et moniales huiusmodi, quando opus fuerit. circa delictorum inquisitionem vel castigationem facere posse decernimus, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

19. Inhibemus etiam ipsis ordinariis, Declaratio dene fratres extra claustra degentes sub cimae nonae molestiae. eorum protectione recipiant, eosque, invitis suis superioribus, detineant.

- 20. Prohibemus quoque eisdem ordi- Declaratio vinariis, ne aliquo modo se intromittant in stiae. bonis dictorum fratrum extra claustra suorum monasteriorum pro tempore degentium sive decedentium, et, quamvis in habitu sive absque habitu moriantur, volumus quod eorum bona mobilia et immobilia ad Ordinem quem professi sunt pertineant, disponenda iuxta constitutiones seu ordinationes praefatorum Ordinum; neque illa ordinarii praefati occupare praesumant; immo huiusmodi, et ad habitum Religionis revertentium, bona omnia monasteriis ipsis, cum ea quae acquirit monacus de iure monasterio acquirantur, pertinere etiam decernimus.
- 21. Ac ipsis ordinariis, ne quascum- Declaratio vique uniones, etiam perpetuas, a Sede molestiae. praedicta vel alias, ut praefertur, hactenus factas et pro tempore faciendas, de beneficiis ecclesiasticis seu illorum fructibus, quin suum sortiantur effectum impediant, omnino etiam prohibemus, et censuras ecclesiasticas et alias poenas per eos in contradictores pro tempore latas, nullius esse roboris vel momenti, similiter decernimus et declaramus. Insuper, volumus quod praefati regulares, quibus cura animarum est, possint per se ipsos, iuxta suorum superiorum ordinationem, aut alios vicarios seu cappellanos saeculares, ipsorum regularium nutu amovibiles, ab cis deputatos et ab ordinario pro idoneis nominatos et approbatos, praefatam curam exercere: neque in eo-

rum deputatione vel amotione, neque alicuius partis fructuum consignatione pro praefatis cappellanis seu vicariis saecularibus, si per tales curam exerceri contigerit, episcopi ullo pacto se intromittant.

gasimae secun-

22. Prohibemus insuper eisdem ordi-Declaratio vi- nariis ac aliis quibuscumque personis, dae molestiae. ne impediant ipsos fratres, quando eis placuerit, tam in diebus dominicis seu festivis aut aliis totius anni temporibus, campanas pulsare et, etiam tempore quo ipsi celebraverint, missas celebrare, necnon mortuorum corpora associare, et illa per fratres ipsos, quando in ecclesiis suis praefatis delata fuerint, absque praesentia rectorum ecclesiarum huiusmodi sepeliri facere, ac officia mortuorum huiusmodi peragi posse; necessariamque praesentiam rectorum aut aliorum clericorum, quin infirmi libere sua possint condere testamenta, minime esse; ac ipsos regulares legata aut quaevis alia sibi in testamentis relicta exigere et obtinere posse, neque aliquod ius in contrarium esse decernimus et declaramus.

gesimae tertia molestiae.

molestiae.

- 23. Licentias vero pro construendis Declaratio vi- domibus regularibus, quae III capite XXV sessionis, nisi de ordinarii licentia, construi prohibentur, gratis omnino dari, et nonnisi legitima subsistente causa, superioribus explicanda, illas recusari posse.
- 24. Necnon fratres praefatos, etiam so-Declaratio vi- los, mortuorum corpora associare, ac mandatum in die Coenæ Domini fieri solitum in ecclesiis seu domibus fratrum cuiuslibet Ordinis praedictorum, solemniter facere, et praedicta die praedicare hora qua eis videbitur, nec per locorum ordinarios aut rectores ecclesiarum seu alios quoscumque prohiberi posse etiam decernimus et declaramus.
- 25. Mandantes etiam universis locorum Deelaratio vi- ordinariis, ne mortuorum officia agere gesime quintae rectores parochialium in ecclesiis ipso- illas, quarum statum ac nomina et comolestiæ.

rum fratrum, contra illorum voluntatem, permittant. Ac moniales dictis fratribus subditas, vel personas sepulturam in eorum ecclesiis eligentes, nulla soluta parocho portione, sepelire; vel si fratres ad ad mortuorum corpora associanda vocati fuerint, illa, absque fratrum huiusmodi praesentia, sepeliri facere audeant vel praesumant.

26. Cumque maxime deceat liberam Declaratio viesse cuiusvis testantis voluntatem, pra-gesimae sextae vum illum usum, parvo adhuc tempore, ut praesertur, introductum, per quem testamenta absque presbyterorum praesentia fieri interdicuntur, omnino abrogamus.

§ 3. Postremo, quod capite XIII sessio- Declaratio quonis xxv cautum fuit quod omnes, scilicet ad accessum ad processiones. tam clerici quam regulares quicumque, ad publicas processiones vocati, accedere compellantur, id, quoad fratres praefatos, de illis tantum processionibus intelligi volumus, ad quas secundum consuetudinem antiquam locorum soliti sunt accedere, vel quae pro bono pacis Ecclesiae vel pro victoria contra infideles indicuntur, quod etiam de illis conventibus, qui collegia nuncupantur, minime intelligi volumus, in quibus fratres sub arctiori clausura degunt, ita ut nec in choro cantent, nec ad mortuos accedant, sed tantum studiis et lectionibus vacent.

§ 4. Praeterea, si forte inter episcopos Extinctio livel collegia aut capitula vel alias quas-tin desuper pendentium. vis personas et praefatos fratres seu moniales aut eorum aliquos, super praemissis vel aliquo eorum, coram quocumque seu quibuscumque iudicibus, etiam causarum Palatii Apostolici auditoribus, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, tam in Romana Curia quam extra eam, ubilibet lis seu lites respective pendeant, nos litem seu lites et causam vel causas huiusmodi ad nos advocamus, ac illam et

gnomina iudicum et collitigantium præsentibus haberi volumus pro sufficienter expressis, cassamus et extinguimus, ac partibus ipsis perpetuum silentium desuper imponimus.

omnium priviadversantur.

§ 5. Ac insuper, ut facilius praemissa Confirmatio omnia illibata persistant, omnia et singula legiorum, quae, privilegia, immunitates, indulgentias, faaliter quan su-pra concessum cultates, libertates, indulta, dispensatioconcilio nes, favores et gratias, quae decretis concilii Tridentini, alias quam ut superius est dictum, concessum et declaratum, non contrariantur expresse, eisdem fratribus necnon monialibus quibuscumque et sororibus Tertii Ordinis praedictorum Ordinum respective Ordinibus, ac illorum ecclesiis, domibus et personis, etiam vivae vocis oraculo, in genere vel in specie, tam per recolendae memoriae Eugenium IV, Sixtum IV, Leonem X, Paulum III ac dictum Paulum IV et Pium etiam IV quam alios quoscumque Romanos Pontifices, etiam prædecessores nostros, ac nos et Sedem eamdem quomodolibet concessa, confirmata et innovata, necnon nostras et praedecessorum nostrorum ac alias quascumque desuper confectas literas, quarum omnium tenores ac eorumdem prædecessorum nostrorum nomina et alia de necessitate exprimenda, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, etiam praesentibus pro sufficienter expressis haberi volumus, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus. eaque perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observari debere; ac fratribus, superioribus et personis Ordinum huiusmodi necnon aliis quibuscumque, quos illa concernunt, suffragari debere seu posse volumus. Necnon privilegia, immunitates, facultates, libertates, indulta,

gratias, tam spirituales quam temporales, modo et forma quibus concessa sunt. etiam per viam communicationis et extensionis, active et passive, inter se et alios quoscumque Ordines respective, de novo concedimus; illaque omnia et singula ad domos et loca quaecumque dictorum Mendicantium Ordinum et monialium quarumcumque ac sororum de Tertio Ordine nuncupatarum, in congregatione viventium dictorum Ordinum, ut praefertur, hactenus recepta et in posterum recipienda, necnon corum personas et bona, etiam si privilegiorum et aliarum gratiarum praefatorum authentica originalia, propter temporis antiquitatem vel varias Urbis ruinas, deperdita existant, dummodo de eis alias legitime constet, extendimus et ampliamus.

§ 6. Et sic, in praemissis omnibus et Decretum itsingulis, per quoscumque iudices et per-ritans. sonas, quavis auctoritate fungentes, etiam cardinales et auditores praefatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon quicquid secus, super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

§ 7. Quocirca dilectis filiis nostris, Praedicatorum cardinali protectori, et S. aeputates. Hieronymi generali Ordinum, ac Curiae causarum Camerae Apostolicae etiam generali auditori, nunc et pro tempore existentibus, per apostolica scripta, motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte eorumdem fratrum aut monialium vel alicuius eorum fuerint desuper requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis dedispensationes, exemptiones, favores et l'fensionis praesidio assistentes, faciant au-

ctoritate nostra praesentes et in eis contenta huiusmodi firmiter observari, ac singulos, quos literae ipsae concernunt, pacifice frui et gaudere, non permittentes eos vel aliquem eorum desuper, contra praesentium tenorem, per quoscumque, etiam locorum ordinarios, quomodolibet indebite molestari, contradictores quoslibet et rebelles, per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando, et interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 8. Non obstantibus praemissis et a-Clausulae de- liis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac etiam, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, eisdem episcopis vel quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu simili, ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, necnon omnibus illis, quae in literis confirmationis et innovationis privilegiorum eorumdem, alias per eosdem Paulum IV et Pium etiam IV, praedecessores nostros praedictos, Ordini fratrum Minorum huiusmodi concessorum, concessum est non obstare, contrariis quibuscumque; aut si locorum ordinariis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Et quia difficile foret earumdem praesentium literarum notitiam ad quascumque personas pervenire, et ubique illas præsentare, etiam motu et scientia similibus volumus et decernimus quod transumptis earumdem praesentium literarum, etiam per impressionem factis, manu alicuius notarii publici subscriptis aut sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillatis, quemadmodum adhiberetur praesentibus literis originalibus si praesentarentur, ubique adhibeatur, tam in iudicio quam extra illud, plena et indubitata fides.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poehanc paginam nostrae declarationis, prohibitionis, exemptionis, liberationis, inhibitionis, advocationis, cassationis, extinctionis, impositionis, approbationis, confirmationis, adiectionis, concessionis, extensionis, ampliationis, voluntatis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum, anno sufficienter expressis et insertis habentes, Incarnationis dominicae millesimo quin-

gentesimo sexagesimo septimo, xvii kalendas iunii, pontificatus nostri anno II. Dat. die 16 maii 1567, pontif. anno II.

Seguitur extensio istorum privilegiorum Mendicuntium ad alios Ordines.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex supernae dispositionis arbitrio gregi dominico praesidentes, inter curas multiplices, quas ex ministerio nostri pastoralis officii nobis incumbere censemus, illam per quam personarum quarumlibet, earum praesertim, quas sub suavi Religionis iugo sedulum in dies Altissimo famulatum exhibere conspicimus, statui et quieti rite consulitur, libenter amplectimur; ac ut personae ipsae, idem exoptantes a nobis, gratias et favores reportasse laetentur, grato intendimus animo, ac in his nostri pastoralis officii partes favorabiliter impartimur, prout, temporum qualitate pensata, id perspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Nuper siquidem a nobis emana-Constitutio runt literae tenoris subsequentis: Etsi huius Pontificis est praeinserta Mendicantium etc. 1.

gierum.

§ 2. Et deinde, pro parte dilectorum fi-Causa exten-liorum canonicorum regularium Ordinis S. Augustini congregationum Lateranensis, et S. Salvatoris, ac S. Crucis Olimbriensis, et monachorum S. Benedicti congreg. et Ordinum Cassinensis, Montis Oliveti, Vallis Umbrosae, necnon etiam congregationum Cisterciensis, et Carthusiensis, necnon S. Hieronymi Hispaniarum, ac Camaldulensis, et fratrum militiae Iesu Christi Reformatorum nuncupatorum regni Portugalliae nobis nuper exhibita petitio continebat quod ipsi, etiam iuxta eorum cuiuslibet regularia instituta, tum vita eorum exemplari, tum doctrina ac verbi Dei praedicatione aliasque summis

1 Omittitur tenor, quia est hic supra insertus.

eorum laboribus et studiis animarum salutem ac sanctae Sedis Apostolicae dignitatis et auctoritatis augmentum hactenus semper procuraverunt, et in dies, circa hoc tam laudabile ministerium magis ac magis versari non cessantes, sibi favente superni Numinis auxilio, suavissimum cunctisque fidelibus gratissimum suae probitatis et diligentiae latius diffundunt odorem, pariterque in vinea Domini laborare non desinunt; ac proinde eos aliqua ratione indignos censeri non posse, quin ipsi quoque gratiarum, facultatum, privilegiorum et aliorum praefatis fratribus Mendicantibus concessorum participes fieri; necnon monasteria, etiam monialium, et alia loca quaecumque ad gratias, facultates, privilegia ac alia in eisdem praeinsertis literis contenta quaecumque extendi, ac illis gaudere debeant. Quare, pro eorumdem canonicorum, monachorum et fratrum parte nobis fuit humiliter supplicatum ut eorum statui et tranquillitati consulentes, eos et eorum singulos, necnon suorum Ordinum et congregationum monasteria, etiam monialium, ac domos et loca alia quaecumque, ad declarationes, statuta, exemptiones, voluntates, prohibitiones, approbationes, extensiones et decreta, ac alias gratias, facultates et privilegia quaeque, praedictis fratribus Mendicantibus concessa praedicta, ita ut illis omnibus et singulis, aeque et pariformiter, absque ulla penitus differentia, frui et gaudere possint et debeant, extendere et, quatenus opus sit, illa eis de novo concedere, aliasque sibi desuper opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur qui, omni qua fieri Extonsio pripotest ratione commodiori, personarum, quarumlibet, praesertim Deo dicatarum, animi quietem sinceris exoptamus affectibus, singulos canonicos, monachos et fratres praedictos a quibusvis censuris et

vilegiorum.

An. C. 1567

poenis ecclesiasticis, quavis occasione latis, si quibus innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, canonicos, monachos et fratres praedictos, si professionem regularem, iuxta eorum statuta et laudabiles consuetudines ac privilegia et indulta eis concessa, emiserint respective, illorumque monasteria, etiam monialium, necnon domos et loca alia quaecumque, ad singula declarationes, statuta et immunitates (contributione ratione seminariorum pauperum clericorum iuxta ordinationem dicti concilii Tridentini erigendorum et instituendorum, necnon subsidiorum apostolica auctoritate pro tempore impositorum, ac quaestuatione eleemosynarum dumtaxat exceptis), exemptiones, voluntates, prohibitiones, approbationes, extensiones, decreta et alia quaecumque gratias, facultates et privilegia eisdem fratribus Mendicantibus, ut praefertur, concessa et facta, ac alia in praeinsertis literis contenta et inde secuta quaecumque, dicta auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo extendimus et ampliamus; illosque declarationibus, statutis, exemptionibus, voluntatibus, prohibitionibus, approbationibus, extensionibus. decretis et aliis gratiis, facultatibus et privilegiis huiusmodi pariformiter et absque ulla penitus differentia, prout dicti fratres Mendicantes utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt, libere et licite uti, potiri et gaudere posse atque debere; illaque omnia et singula sibi eorumque monasteriis, domibus et locis huiusmodi eorumque superioribus et personis quibuscumque, quas illa concernunt, et pro tempore concernent, suffragari, necnon modo et forma quibus praedictis fratribus Mendicantibus concessa et facta sunt, concessa factaque

esse; necnon ad singula monasteria, domos et loca quaecumque dictorum canonicorum, monachorum et fratrum necnon monialium congregationum et Ordinum praedictorum in congregatione viventium extensa et ampliata censeri.

§ 4. Sicque, in praemissis omnibus et Decretum irsingulis, per quoscumque iudices et per-ritans. sonas, et sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon quicquid secus, super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

Executorum

§ 5. Quocirca venerabilibus fratribus et dilectis filiis eiusdem sanctae Romanæ deputatio et fa-Ecclesiae cardinalibus, dictorum Ordinum et congregationum huiusmodi respective nunc et pro tempore protectoribus, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte eorumdem canonicorum, monachorum et fratrum aut monialium huiusmodi vel alicuius eorum fuerint desuper requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes faciant auctoritate nostra praesentes et in eis contenta huiusmodi firmiter observari, ac singulos, quos literae ipsae concernunt, pacifice frui et gaudere, non permittentes eos vel aliquem eorum desuper, tam contra praesentium literarum, quam praeinsertarum tenorem, per quoscumque, etiam locorum ordinarios, quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles, per censuras et poenas ecclesiasticas aliague opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, et interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 6. Non obstantibus praemissis et aliis Clausulae de- apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis eisdem episcopis aut quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si locorum ordinariis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a praedicta sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum, de indulto huiusmodi, mentionem.

plorum.

§ 7. Et quia difficile foret earumdem Fides exem praesentium notitiam ad quascumque personas pervenire, et ubique illas praesentare, etiam dicta auctoritate nostra

volumus et decernimus quod, transumptis illarum, etiam per impressionem factis, manu alicuius notarii publici subscriptis, sive sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillatis, prout eisdem praesentibus adhiberetur si praesentarentur, ubique adhibeatur, tam in iudicio quam extra illud, plena et indubitata fides.

§ 8. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam nostrae absolutionis, extensionis, ampliationis et decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei. ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romæ apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, xvii kalendas septembris pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 16 augusti, pontif. anno 11.

Sequitur declaratio praeinsertae constitutionis.

Pius Papa V universis et singulis venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis et episcopis, ac dilectis filiis abbatibus et aliis personis in dignitate ecclesiastica constitutis, necnon metropolitanarum et aliarum cathe. dralium ecclesiarum canonicis, ac eorumdem patriarcharum, archiepiscoporum et episco. porum officialibus, seu vicariis in spirituali. bus generalibus, ubilibet constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad hoc nos Deus praetulit in familiam domus suae, ut singulis opportuna provisionis auxilia fidelis servitutis iniuncta providentia pro tempore dispensantes, religiosorum quorumlibet, praesertim fratrum Ordinis Praedicatorum in humilitatis spiritu, sub Religionis iugo Deo servientium, necessitatibus intendamus, dispendiis et oppressionibus, divina cooperante clementia, salubriter occurramus.

Exordium.

runt:

§ 1. Sane, licet nos et quamplures Ro-Hic. Pontifex mani Pontifices praedecessores nostri, proplures Ordini pter uberes fructus, quos dictus Ordo frafratrum Sancti Praedicatorum, multa praefulgens tias concesse- gloria meritorum et gratia sanctitatis in agro militantis Ecclesiae, in propagationem fidei orthodoxae, eatenus produxerat, ac in futurum producturum fore, firma spe sperabatur: et ut fratres ipsi quietius eorum sanctis officiis, vitaeque regulari ac verbi Dei praedicationibus libentius et alacrius, ad ipsius fidei christianae propagationem incumbere valerent et incumberent cum effectu, quamplura privilegia, indulta, gratias, exemptiones et immunitates eis concesserint.

рга пит. 21;

§ 2. Et inter caetera, per quasdam alias Et signanter nostras litteras declaraverimus, canonem tiones, ut su- sess. xxIV, cap. IV, Tridentini concilii, per quem omnibus regularibus, etiam in suorum Ordinum ecclesiis, contradicente episcopo, praedicationis officium interdicitur, fratres huiusmodi, quando a suis generalibus vel eorum ministris provincialibus ad id deputati fuerint, non comprehendere, neque eos afficere; immo voluerimus quod, in eorum ecclesiis, quando eis placeret, licite etiam absque ullo impedimento vel contradictione, etiam episcopi, nisi ipse praedicaret, licet in cathedrali ecclesia tunc praedicaretur, praedicare possent.

§ 3. Circa autem quartam funeralium, Et quartam de qua in sess. xxv, cap. xIII, eiusdem ius sepeliendi, concilli, nequaquam domos seu convenut supra n. 11, tus et monasteria, quae a quadraginta annis citra tunc fundata existebant, postquam concilium ipsum loquitur tantum de monasteriis seu domibus ante quadraginta annos fundatis, et quae ipsam quartam solvere consueverunt, et tantum cerae et aliorum, quae tempore, quo defunctorum corpora ad sepulturam deferuntur, non autem de missis seu legatis

relictis, aut alias quomodolibet donatis, solvi deberet, sicque decretum concilii huiusmodi, quoad dictam quartam funeralium solvendam intelligendum esse decreverimus; ubi vero non est consuetudo solvendi quartam funeralium huiusmodi, de nullo suprascriptorum solvi debere declaraverimus; nec ad quartam seu aliam partem eorum, quae etiam pro ornamento ecclesiae, palliorum, planetarum, cortinarum, pannorum et aliorum, quae dictis ecclesiis seu fratribus, etiam pro eorum victu aut alias, relinqui vel dari contingeret, aliquid contribuere tenerentur; ac curatis seu parochialium ecclesiarum rectoribus, ius tantum sepulturae eis solvi consuetum, nec aliquid aliud, quamvis partes ad earum libitum ecclesiis ipsorum fratrum, seu eisdemmet fratribus alia quaecumque tribuissent seu elargiti fuissent, quando in eorum ecclesiis corpora mortuorum sepeliuntur, eis solvere, seu ad aliquorum onerum contributionem eisdem curatis faciendam teneri, nec propterea impediri posse fratres ipsos, quin possent defunctorum corpora praefata ad eorum ecclesias tumulanda deferri facere.

§ 4. Neque dictos fratres illorumque Exemptionemloca, etiamsi curam animarum haberent, que a solutione aut quaecumque beneficia eis unita, ad risdictione oraliquam contributionem pro seminario, supra n. 14. aut decimarum aliquarum solutionem pariter teneri nec cogi posse; immo illos et eorum domos, monasteria, beneficia et loca ab illis quomodolibet dependentia. eorumque bona quaecumque, tam ad eos quam ad moniales praefatas quomodolibet pertinentia, a quibuscumque decimis, primitiis, quartis, mediis et aliis fructuum partibus, necnon subsidiis caritativis, etiam per nos, ex quacumque causa concessis, ac aliis quibuscumque oneribus, tam ordinariis quam extraorvel aliis, fratribus ipsis seu monialibus dinariis, necnon ab omni iurisdictione

et superioritate ordinariorum locorum, ita ut ordinarii ipsi aliquam iurisdictionem sive potestatem in eos exercere, sive eos eorum iurisdictioni subiicere, vel aliquid contra eos facere minime possent, exemerimus et liberaverimus.

§ 5. Nihilominus, sicut accepimus,

Nonnulli tanonnulli episcopi sive alii locorum ordimen episcopi et
alii molestabant
fratres et moniales super
praemissis ex
causis hic enunciatis.

personae, qui non cessant dictos fratres
et moniales, eorumque personas sive
oeconomos et procuratores, super praemissis diversimode molestare, et ipsos in

ribus turbare.

Alii enim praetendentes quod, cum canon concilii huiusmodi, super quo, ut praefertur, nostra emanavit declaratio, loquatur nisi de una quarta, cathedrali seu parochiali ecclesiae solvi consueta; nec dictum concilium, nec nos cogitaverimus de duabus quartis, scilicet ubi consuevit solvi et cathedrali ac parochiali ecclesiis, et ideo dictis in locis cessare dispositionem dictae declarationis nostrae et canonis concilii.

eorumdem quiete et spiritualibus mune-

Alii vero, etiam praetendentes quod, dictis nostris declarationibus non obstantibus, fratres praedictos, quantumcumque ab eorumdem superioribus approbatos, in eorum ecclesiis et locis praedicare non posse, nisi primo se coram ordinariis ipsis sive eorum vicariis et licentiam suorum superiorum muneris dictae praedicationis praesentaverint, et ab eisdem ordinariis seu dictis eorum vicariis benedictionem obtinuerint.

Alii etiam locorum ordinarii necnon canonici et capitulares personae, tam metropolitanarum et cathedralium quam collegiatarum, necnon parochialium ecclesiarum rectores, sive aliae personae

ecclesiasticae, etiam praetendentes dictos fratres alienas parochias, cum eorum cruce elevata ad levanda cadavera eorum qui in ecclesiis domorum et locorum eorumdem fratrum elegerint sepulturam, intrare, et dicta cadavera ad ipsorum fratrum ecclesias, pro eis inibi tumulandis, recusante ipso loci ordinario, sive capitulo vel rectore, deferre seu deferri facere non posse.

Alii autem, ex consuetudine praetendentes quod fratres ipsi cum corum cruce non possint levare cadavera defunctorum ex eorumdem domibus, et eorum funus exequi, sed capitulis sive capitularibus personis, seu rectoribus ipsis id tantum licere, et primo ad ipsorum capitulorum sive presbyterorum ecclesias dicta corpora deferri debere, et in eisdem ecclesiis funus sive funeris officium peragi; postea vero, per ipsos presbyteros retentis funeralibus universis, sive solutis sibi certis pecuniis per haeredes defuncti pro funere et exequiis sive missis in eorumdem ecclesiis celebrandis, tunc, et non alias, licere fratribus corpus sive cadaver defuncti ad eorum ecclesiam deferre.

Alii etiam, praetextu diversarum consuetudinum et concordatorum, etiam cum dictis fratribus initorum, praetendentes a dictis fratribus et monialibus velle habere et sibi exigere licere quartam seu aliam portionem, etiam quorumcumque legatorum et seu aliarum piarum largitionum, ipsis fratribus et monialibus, sive eorumdem domibus, ecclesiis et locis, quoquomodo factarum.

Alii etiam praetendentes iurisdictionem et superioritatem in dictos fratres et moniales, eorumdemque domos, conventus, monasteria et loca exercere posse, propterea ipsos fratres et moniales ad solutionem diversorum onerum et impositionum dictorumque subsidii et decimarum cogunt et compellunt.

Alique in erectione sive institutione et acquisitione novorum locorum, sive domorum, conventuum et ecclesiarum dicti Ordinis, et alias, praemissorum occasione, eosdem fratres et moniales molestant et perturbant, contra nostrarum et dictorum praedecessorum nostrorum literarum formam et tenorem.

§ 6. Nos, praemissis et aliis similibus Hic Pontifex gravaminibus, perturbationibus et molehas controver- stiis fratribus et monialibus praefatis illasias, eas omnes tis, eorumdemque fratrum et monialium quieti et tranquillitati consulere, et ut fratres ipsi facilius et promptius eorumdem officia et vitam regularem, ac munus praedicationis eis iniunctum, ad summi Dei laudem et fidei catholicae propagationem, exequi et adimplere, illisque incumbere possint, et ad illa promptiores reddantur, opportune providere, ac omnem ambiguitatem, etiam nostrae amplioris declarationis ministerio, removere volentes; ipsosque fratres et moniales, et eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, et ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fare censentes; nec non literarum praefatarum, ac cuiusvis litis et causae, desuper inter quosscumque et in quavis instantia pendentium, status et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium, eorumque iura et titulos; ac sententiarum desuper forsan latarum, necnon transactionum sive conventionum inter eos initarum ac instrumentorum aliarumque scripturarum desuper quomodolibet confectorum et inde secutorum quorumcumque tenores, praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad alicuius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam,

sed de mera deliberatione et ex certa scientia nostra, omnes lites, causas, controversias et quæstionum materias, super praemissis et eorum occasione, inter fratres et seu etiam moniales praefatos ex una, necnon episcopos et locorum ordinarios, ac canonicos sive capitulares personas, parochialium ecclesiarum rectores, et alias quascumque personas ecclesiasticas et saeculares praefatas, partibus ex altera, coram quocumque iudice seu quibusvis iudicibus ecclesiasticis et saecularibus, etiam Sedis Apostolicae de latere legatis ac vice-legatis, ac etiam ab eadem Sede delegatis et subdelegatis, ac aliis quibusvis, etiam S. R. E. cardinalibus, et sacri Palatii Apostolici causarum auditoribus, quomodolibet in prima seu alia quacumque, etiam forsan ulteriori, instantia introductas et adhuc forsan pendentes, etiam forsan si super illis, etiam contra dictos fratres et moniales, per unam vel plures sententias iudicatum, et inter ipsas partes concordatum sive transactum desuper fuerit, apostolica auctoritate, tengre praesentium, ad nos avocamus, eaque omnia et singula cassamus et extinguimus, ac pro cassis et penitus extinctis haberi volumus et declaramus; eisdemque episcopis, locorum ordinariis, vicariis, canonicis, capitularibus personis necnon parochialium ecclesiarum rectoribus et cæteris personis ecclesiasticis et saecularibus desuper perpetuum silentium imponimus.

§ 7. Necnon omnia et singula privilegia, indulta, concessiones, suppressiones, ex- omnia privile-gia eisdem fratinctiones, uniones, incorporationes, ap-tribus et moniaplicationes, immunitates, exemptiones, cessa; libertates, praerogativas, favores, communicationes, indulgentias et alias quascumque gratias, dicto Ordini fratrum Praedicatorum et eiusdem pro tempore existentibus magistro generali, provincialibus, superioribus, fratribus et monialibus

Confirmatque

praefatis, eorumdemque domibus, conventibus, monasteriis, ecclesiis et locis, ac membris, colonis, servitoribus, procuratoribus, oeconomis ac aliis personis quibuscumque dicti Ordinis Regulam profitentibus, etiam oblatis et Tertii Habitus monialibus nuncupatis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praefatam, ac dictae Sedis legatos, vicelegatos, episcopos, locorum ordinarios et quascumque alias personas, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque quibusvis, clausulis, statutis, etiam irritantibus decretis, hactenus quomodolibet concessa, approbata et innovata, literasque desuper, tam sub plumbo quam in forma brevis et alias quomodolibet confectas et expeditas, ac prout ea omnia et singula per eosdem praedecessores ac nos et Sedem praefatam aliosque praedictos concessa, approbata et innovata fuerunt, quorum omnium et singulorum tenores, formas et datas, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus haberi volumus pro expressis, eisdem auctoritate et tenore approbamus, confirmamus et innovamus; illaque omnia et singula efficacia existere, et perpetuam roboris firmitatem obtinere, ac suos plenarios et integros effectus sortiri. Necnon ab omnibus et singulis, quavis, etiam de latere legati, vice-legati, necnon cardinalatus, patriarchali, archiepiscopali et quavis alia ecclesiastica sive saeculari et temporali praefulgeant dignitate et præeminentia, etiam sub sententiis, censuris et poenis in eisdem contentis, perpetuo inviolabiliter observari debere decernimus.

§ 8. Et insuper, quod fratres dicti Ordi-Declarat in nis (ab eorum superioribus tamen approdultum circa bati) in corum ecclesiis, quando eis plaquibus in prae- cuerit, etiam quod in cathedrali ecclesia (non tamen ab episcopomet) praedicetur, libere et licite, absque aliquo impedimento,

sive etiam ipsius episcopi contradictione, et absque eo quod coram dicto episcopo se non praesentaverint, nec eidem licentiam muneris praedicationis huiusmodi exhibuerint, et ab eodem episcopo benedictionem, ut praefertur, non obtinuerint, praedicare, et munus praedicationis huiusmodi exequi.

§ 9. Necnon fratres ipsi quaecumque lusque sepulcorpora defunctorum, qui se in eorum ibidem n. 13, ecclesiis sepeliri ordinaverint, vel si a defunctorum haeredibus sive curam funeris habentibus vocati fuerint, ipsorum fratrum cruce elevata, etiam sine dictorum canonicorum ac capitularium personarum, necnon curatorum vel aliorum presbyterorum interventu, ex ipsorum defunctorum domibus levare, eaque accipere et associare, ac ad ipsorum fratrum ecclesias directe deferri, et in eorum ecclesiis ( non tamen tempore interdicti ) sepeliri facere, salvo dumtaxat iure parochiali. Nec fratres ipsi ad alterius cuiusvis contrariae consuetudinis, usus sive moris observationem teneri, vel super praemissis a quoquam, quavis auctoritate, molestari seu perturbari possint vel debeant.

§ 10. Quartam autem funeralium, quoad domos sive conventus et monasteria ipsius funeralium de n. Ordinis, tempore dicti concilii Tridentini 11. et seqq., ante quadraginta annos fundata et erecta, et ratione illorum ubi consuetudo illam solvendi tantum extitit, ac de ceris et aliis, quae deferuntur iuxta cadaver dum ad sepulturam defertur, non autem de aliis quibusvis eisdem fratribus seu monialibus, aut eorum domibus, conventibus, monasteriis, ecclesiis et locis, etiam pro funeris sive anniversarii aut missarum celebratione donatis, legatis, sive alias quomodolibet largitis, et ubi duae quartae forsan solvi consueverint, una scilicet parochiali ecclesiae, alia vero episcopo sive cathedrali aut collegiatae ecclesiae, sive canonicis et capitulo eiusdem, una tan-

num. I.

tum, scilicet episcopo; ubi vero consuetudo illam solvendi non fuit, sive domus, conventus et monasteria dictorum fratrum et monialium post quadraginta annos erecta sive fundata fuerint, nequaquam nec ullo modo solvere seu tradere, omnem aliam praemissis contrariam consuetudinem sive morem harum serie cassantes et extinguentes, ac omnibus et singulis, quorum interest, desuper perpetuum silentium imponentes.

ibidem num. 14,

§ 11. Minusque fratres et moniales ipsi, Decimasque ad aliquorum onerum realium vel pernes, de quibus sonalium, etiam ratione eorumdem domorum seu conventuum, monasteriorum, ecclesiarum et locorum, ac quorum cumque beneficiorum eisdem unitorum, etiamsi, ut praefertur, curam animarum habeant, contributionem sive solutionem, etiam pro seminario et decimarum quarumcumque, aut cuiuscumque subsidii, etiam caritativi et triennalis nuncupati, nunc et pro tempore per nos et quoscumque Romanos Pontifices aut Sedem praefatam impositorum et imponendorum ex quavis causa, quantumcumque urgentissima, teneantur, vel desuper aliter molestari possint seu debeant.

sup. u. 23,

§ 12. Quodque fratres et moniales prae-Et aedificatio- fati, ubique locorum, novas domos sive rioram, de qua conventus et monasteria ac ecclesias dicti Ordinis, cum claustris, cellulis, refectoriis, dormitoriis aliisque officinis necessariis, ordinarii loci sive cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, construere, aedificare, erigere et instituere, nec pariter super his molestari possint sive debeant, eisdem auctoritate et tenore, etiam perpetuo statuimus, ordinamus et declaramus; eisque fratribus et monialibus, super praemissis omnibus et singulis, licentiam et facultatem concedimus et impartimur.

> § 13. Ac etiam ipsos fratres et moniales, eorumque domos, monasteria, bene-

ficia, et ab illis quomodolibet dependentia Exemptionemloca ac bona quaecumque, cuiuscumque que a furisdiqualitatis et quantitatis existant, dicto-riorum; rumque bonorum colonos, laboratores et conductores, ac oblatos et Tertii Habitus moniales aliasque personas praefatas, a quibusvis decimis, etiam praedialibus et primiitis, quartis, mediis et aliis partibus fructuum, ac subsidiis, etiam caritativis praefatis, ac ab omni iurisdictione et superioritate quorumcumque locorum ordinariorum, etiam de novo, quatenus opus sit, auctoritate et tenore similibus eximimus et liberamus, ac exemptos, liberos et immunes penitus esse volumus. Necnon, quatenus opus sit, illos eorumque singulos in ius et proprietatem B. Petri et Sedis Apostolicae, ac sub eorum speciali et immediata protectione suscipimus, ac eos solum et dumtaxat immediate Sedi praefatae et nobis ac pro tempore existenti Romano Pontifici subiacere decernimus et declaramus.

§ 14. Et ut fratres et moniales, a praemissis molestiis et perturbationibus sub- etiam elusdem fratribus et molevati, quietius Altissimo famulari, et nialibus conuberiores fructus quotidie in agro Domini, quascum. perpro christianae religionis desensione et am- sonas in ecclepliatione, perferre possint, tam vos omnes in corum conet singulos supradictos, quam quascum- servatores, et que alias personas in dignitate ecclesia- munus recusare stica, ubilibet et in quibusvis mundi par- non possint; tibus, constitutas, et quoscumque locorum ordinarios, ac eorum vicarios et officiales, necnon canonicos metropolitanarum et aliarum cathedralium ecclesiarum, per eosdem fratres et seu moniales, ac dicti Ordinis fratrum Praedicatorum superiores, et domorum priores, ac eorum singulos pro tempore eligendos, in eorum et dictorum eorumdem privilegiorum, indultorum, concessionum et gratiarum et singulorum aliorum praemissorum conservatores et iudices unicos, qui, quandiu dictum officium exercueritis et ipsi exercuerint,

cedit eligendi

a nemine, quominus illud exerceatis et exerceant, sub aliquo praetextu, ac sub excommunicationis sive suspensionis a divinis latae sententiae, quam eo ipso incurrere volumus et declaramus respective, poena, impediri vel molestari possitis et possint, dicta auctoritate deputamus. Ita quod vos seu alii quicumque sic electi, sub excommunicationis et seu suspensionis latae sententiae poena huiusmodi, quam statim quod munus sive officium conservatoris huiusmodi acceptare et debite ac plenarie exequi neglexeritis et neglexerint, absque alterius declarationis ministerio, incurrere volumus, nec ab aliquo quam a nobis et pro tempore existente Romano Pontifice (praeterquam in mortis articulo) absolvi posse, eosdem priores, superiores et fratres ac moniales, etiam Tertii Habitus, oblatos et alios praefatos, ac eorum singulos, adversus inferentes eis aut eorum procuratoribus, agentibus, servitoribus et familiaribus, in praemissis et eorumdem aliquo, molestias sive perturbationes aliquas, seu iniurias, gravamina vel damna, in personis, rebus et bonis, seu exigendo ab eis vectigalia, datia, pedagia, gabellas, collectas aut alia onera, defendere, praesentare, ac omnem eorum iurisdictionem exercere. Necnon sententias, censuras et poenas ecclesiasticas contra rebelles et inobedientes cum effectu promulgare; ac omnibus facultatibus, conservatoribus dicti Ordinis fratrum Praedicatorum illiusque fratribus et personis per quascumque literas apostolicas quomodolibet concessis, uti; ac privilegia superioribus, prioribus et fratribus ac monialibus praefatis pro tempore concessa, eis observari facere debeatis et debeant.

§ 15. Neque superiores, priores, mo-Declarat etiam niales, oblati et caeterae personae Ordicosdem fratres nis huiusmodi et ab eis dependentes praeet alias perso-nas eiusdem fatae, coram aliis quam vobis et dictis con-Ordinis alibi servatoribus, etiam vigore seu praetextu

quarumcumque constitutionum et ordi-quam coram enationum aliquorum regnorum, etiam toribus convequod, non habentes superiorem in illis nire nec converegnis, coram saecularibus iudicibus respondere debeant ac teneantur, ad iudicium vocari, vel alias molestari, quavis occasione vel causa, possint vel debeant. Quodque ipsi fratres et moniales, oblati et aliae personae praefatae, sive actores sive rei existant, coram aliquo alio iudice ordinario vel delegato, quam praedicto suo conservatore (coram quo primo unam sententiam definitivam, antequam ipsi ad aliud iudicium evocentur, seu causa committatur vel transferatur, obtinere debeant et teneantur), ut praefertur, etiam quavis occasione vel causa, molestari vel in iudicium trahi, sive ad iudicium evocari, vel agere minime possint sive debeant, eisdem auctoritate et tenore etiam statuimus, ordinamus et decernimus.

§ 16. Et insuper, adversus molestatores, inquietatores et alios iniuriatores huius- rum iurisdictio et facultates. modi, volentes eisdem Ordini, magistro generali, prioribus, superioribus, fratribus, monialibus, oblatis, servitoribus, oeconomis, procuratoribus et aliis eorum personis praefatis illo rimedio providere, per quod ipsorum compescatur temeritas, et aliis aditus et voluntas committendi similia praecludatur, discretioni vestrae per praesentes mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios, etiam si sint extra loca in quibus estis deputati conservatores et iudices, Ordini fratrum Praedicatorum, ac illius pro tempore existentibus magistro generali, prioribus, fratribus, monialibus, oblatis, praesentibus et futuris quibusvis aliis personis praefatis, efficacis defensionis praesidio assistentes, non permittatis eos, super iis ac eorum privilegiis, immunitatibus, gratiis, concessionibus, facultatibus, exemptionibus, indultis

ac aliis quibusvis eisdem concessis, per quoscumque patriarchas, archiepiscopos, episcopos aliosque ecclesiarum praelatos, necnon eorum vicarios, officiales, capitula, collegia et clericos ac ecclesiasticas personas, tam saeculares quam Sancti Benedicti, Sancti Augustini, Cisterciensis, Cluniacensis, Praemonstratensis et aliorum quorumcumque Ordinum et congregationum, ac hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani, et Sancti Iacobi de Spatha, ac Iesu Crhisti, et quarumcumque aliarum militiarum religiosos et milites, exemptos et non exemptos, necnon duces, marchiones, comites, barones, milites et laicos, communitates civitatum, universitates oppidorum, castrorum, villarum et aliorum locorum, ac alias singulares personas civitatum et dioecesum, ac quarumcumque aliarum partium, super praemissis et eorum aliquo, quovis praetextu et quaesito colore, et contra praemissorum singulorum tenorem et formam indebite molestari, aut cis vel corum alicui molestias, gravamina, damna seu iniurias et iacturas irrogari, facturi dictis prioribus, superioribus, fratribus, monialibus, oblatis aliisque personis praedictis, cum ab eis aut eorum aliquo fueritis requisiti, super dictorum privilegiorum, indultorum, exemptionum, libertatum, facultatum et aliarum gratiarum praefatarum observatione, necnon super quibusvis molestiis, damnis, iniuriis atque iacturis, sibi pro tempore illatis seu inferri comminatis, in illis videlicet, quae iudicialem requirunt indaginem, summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, in aliis vero prout qualitas eorum exegerit, iustitiae complementum. Molestatores et iniuriatores huiusmodi, necnon contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis extiterint, quandocumque et quotiescumque expe-Bull. Rom. Vol. VII.

dierit, auctoritate nostra, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis; et nihilominus, legitimis super his per vos habendis servatis processibus, illos, quos censuras et poenas praefatas ac alias per vos pro tempore latas incurrisse vobis constiterit, cas incurrisse declaretis, ac censuris et poenis praedictis, quoties opus fuerit, etiam iteratis vicibus, aggravare curetis. Caeterum, si per summariam informationem, per vos super iis habendam, etiam vobis constiterit quod ad loca, in quibus molestatores et iniuriatores huiusmodi necnon caeteros, quos presentes literae concernunt, pro tempore morari contigerit, pro monitionibus, requisitionibus et inhibitionibus ipsis ac citationibus de eis faciendis tutus non pateat accessus, nos vobis, monitiones ac inhibitiones quaslibet, tam contra in iudicio praesentes, quam alios quoscumque sua quomodolibet interesse putantes, et quacumque auctoritate sive dignitate praefulgentes, in decreto sive executione dictae citationis sive inhibitionis nominandos, etiam sub eisdem censuris ac aliis, arbitrio vestro imponendis et applicandis, poenis, etiam pecuniariis, etiam per edicta publica, locis affigenda publicis et partibus illis vicinis, de quibus sit verisimilis coniectura quod ad ipsorum monitorum, requisitorum et citatorum notitiam pervenire valeant, faciendi et decernendi, cosque citandi, ac eisdem molestatoribus, iniuriatoribus, contradictoribus et rebellibus, ac aliis quibus opus fuerit, etiam sub censuris ecclesiasticis ac aliis poenis, etiam pecuniariis, suo 1 arbitrio moderandis, inhibendi, easque incurrisse modo praemisso declarandi, aggravandi, et auxilium brachii saecularis invocandi. Necnon causas et controversias quascumque dictorum fratrum, monialium, et dicti Ordinis su-

1 Legendum forte vestro (R. T.).

periorum, oblatorum ac aliarum personarum praefatarum, super quibusvis rebus et negotiis, motas et movendas, active et passive, cum omnibus et singulis earum incidentibus, dependentibus et emergentibus, annexis et connexis, modo praemisso, et tam coniunctim quam divisim, arbitrio vestro audiendi, cognoscendi, decidendi et in suis statu et terminis reassumendi, et fine debito finiendi et terminandi; et eorumdem, necnon sententias per vos ferendas, postquam transiverint in rem iudicatam, vel alias de iure executioni locus fuerit, debite exequendi et executioni demandandi plenam et liberam, earumdem tenore praesentium, concedimus facultatem et potestatem. Ac volumus et eadem apostolica auctoritate decernimus quod monitiones, requisitiones, citationes, inhibitiones sic factae huiusmodi, ipsos monitos, requisitos, citatos, inhibitos arctent, perinde ac si eis factae, insinuatae et intimatae personaliter extifissent.

§ 17. Sicque, in praemissis omnibus et Clausula sub- singulis, per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere. Ac irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

104 dorrac.

§ 18. Non obstantibus tam felicis recor-Hausulae de- dationis Bonifacii Papae VIII, predecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis, ultra unam diaetam a fine suac dioecesis ad iudicium evocetur; seu ne iudices a Sede praedicta deputati extra civitatem et dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas l

committere praesumant; et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas aliquis, vigore praesentium, ad iudicium non trahatur; seu quod de aliis quam manifestis iniuriis et violentiis ac aliis quae iudicialem non requirunt indaginem, poenis in eos, qui secus egerint, et in id procurantes adiectis, conservatores se nullatenus intromittant, quam aliis quibuscumque constitutionibus a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, tam de iudicibus delegatis, quam personis ultra certum numerum ad iudicium non vocandis, aut alias editis, quae vestrae in hac parte possent iurisdictioni aut potestati eiusque libero exercitio quomodolibet obviare; quodque vos, filii, canonici, officiales et vicarii non sitis de personis, quae deputari possunt in conservatores; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, ac exemptionibus, facultatibus et aliis conservatoriis, per nos aut eosdem praedecessores nostros Romanos Pontifices, quibusvis ecclesiis, monasteriis, hospitalibus et aliis piis locis, necnon Ordinibus, congregationibus, militiis, communitátibus et aliis collegiis ac Universitatibus, etiam Studiorum generalium, civitatibus, castris, terris et locis, ac personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, cuiuscumque dignitatis, etiam patriarchali, episcopali, archiepiscopali et alia maiori dignitate seu auctoritate fungentibus, ac capitulis, conventibus, ducibus et aliis dominis temporalibus, etiam per modum statuti perpetui, etiam motu et scientia similibus. ac quibusvis aliis personis, cuiuscumque qualitatis, conditionis, gradus, præeminentiae seu dignitatis, ac Universitatibus. etiam Studiorum generalium, seu collegiis, etiam exemptis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, etiam de

non trahendis, irritantibusque et aliis decretis, etiam Mare Magnum seu Bulla Aurea nuncupatis, aut alias quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse pari motu derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari, seu extra vel ultra certa loca ad iudicium evocari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi et eorum personis, locis, Ordinibus et nominibus propriis mentionem; et qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali, cuiuscumque tenoris existat, per quam, praesentibus non expressam, vel totaliter non insertam, effectus huiusmodi gratiae impediri valeat quomodolibet vel differri, et de qua eiusque toto tenore habenda sit in nostris literis mentio specialis.

vatorum.

§19. Caeterum, etiam volumus et dicta Declaratio apostolica auctoritate decernimus quod facultatum et quilibet vestrum prosequi valeat articuctorum conser- lum, etiam per alium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo fuerit impedimento canonico impeditus; quodque a data praesentium sit vobis et unicuique vestrum, in praemissis et eorum singulis, coeptis et non coeptis, praesentibus et futuris, perpetuata potestas, et iurisdictio attributa, ut eo vigo-

re eaque firmitate possitis, in praemissis omnibus, coeptis et non coeptis, praesentibus et futuris, et pro praedictis procedere, ac si prædicta omnia et singula coram vobis coepta fuissent, et iurisdictio vestra et cuiuslibet vestrum, in praedictis omnibus et singulis, per citationem vel modum alium legitimum perpetuata extitisset, constitutione praedicta super conservatoribus et alia qualibet in contrarium edita non obstante.

§ 20. Et quia difficile foret praesentes literas ad singula, in quibus de eis fides fides. forsan facienda fuerit, loca deferre, etiam volumus, et eadem auctoritate apostolica decernimus quod praesentium transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius praelati vel personae in dignitate ecclesiastica constitutae aut curiae ecclesiasticae munitis, in iudicio et alibi, ubi opus fuerit, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. praesentibus perpetuis futuris temporibus duraturis.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 23 septembris, millesimo quingentesimo septuagesimo primo, pontificatus nostri anno sexto.

#### LVIII.

Reformatio motus proprii felicis recordationis Pii Papae IV super admissione appellationum causarum criminalium 1.

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

- § 1. Cum, sicut accepimus a dilecto filio Alexandro Riario etc. 2.
- 1 Ex edit. typis Bladi. 2 Hic Pii V motus proprius ipsissimis verbis legitur superius pag. 503 huios voluminis. Illum igitur haud bis rescribimus, quemadmodum in Romana Mainardi editione factum videmus (R. T.).

Exemplorum

Sequitur alius motus proprius super eadem re.

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cum, ob innumeras Romani Pontificis occupationes etc. 1.

### LIX.

Moderatio dotium, munerum et ornamentorum quarumcumque mulierum, etiam tempore nuptiarum in Urbe.

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

cuius tenor mox sequitur.

statutum.

Quoniam nos pluries, iustis causis moti, Populus Ro- cohortati sumus dilectos filios nostros conmanus, ad co-hortationem hu-servatores Camerae almae Urbis et Populi ius Pontificis, Romani, ut vellent in modum publici super modera-tione dotis con-statuti moderari ac limitare quantitatem, didit statutum, usque ad quam in futurum ascendere possent dotes mulieribus in ipsa Urbe inter Romanos seu inter eos et exteros aliosque suprascriptos constituendae ac dandae; ipsique propterea in diversis eorum, etiam publicis, consiliis, negocio tractato, prius curam faciendi moderationem et limitationem praedictam, illamque cum poenis, capitulis et clausulis opportunis in scriptis redigendam, conservatoribus et aliis superius descriptis demandaverint, et praeinserta scriptura, sic ut supra exemplata est, in codem publico consilio lecta, et mature discussa, fuerit per ipsum consilium approbata, et in modum publici statuti publicata.

§ 1. Nos, cupientes ut inviolabiliter ob-Confirmat Servetur, motu simili statutum ipsum sub-Pontifer dictum scriptum, prout facet, cum omnibus suprascriptis ordinationibus, in omnibus et per omnia, etiam apostolica nostra auctoritate, ex certa nostra scientia, perpetuo laudamus et approbamus et confirmamus; omnesque et singulos tam iuris quam fa-

> 1 Nescimus quid caussae fuerit cur in Mainardiano Bullario una eademque tabula in eodem volumine iteretur. Nos, cum nulla repetitionis ratio appareat, duplicationem omnem de medio tollimus: verum ne Mainardianae editionis vestigium omne auferatur, motum hunc proprium Pii PP. V linquimus, quem supra pag. 465 huiusce voluminis retulimus (R. T.).

cti et solemnitatum, etiam verbalium, forsan omissarum defectus, si qui in praemissis intervenerint eadem auctoritate apostolica supplemus. Et pro abundantiori cautela, maiorique ipsiusque statuti omniumque suprascriptorum esficacia, etiam nos, per eadem verba statutum ipsum ac suprascriptas omnes ordinationes de novo facimus, atque inviolabiliter perpetuo observari, et ad executionem per illos, ad quos spectat, inconcusse demandari volumus et mandamus.

§ 2. Volentes quod huius nostrae cedu- sola sufficial lae sola signatura sufficiat et, clausula non signatura. obstante, in iudicio et extra fidem faciat.

§ 3. Et quod praemissis ac praeinserto Clausulæ præstatuto et huic nostrae cedulae ac dispo- servativae. sitioni per nos et successores nostros numquam sufficienter derogatum esse censeatur, nisi in publica Signatura, proposita supplicatione cum huius nostrae cedulae insertione, derogatio fuerit concessa.

§ 4. Decernentes irritum et inane, si Decretum irquid in contrarium fieri contingat.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus chansulae deet ordinationibus apostolicis, aliisque di- rogatoriae. ctae Urbis statutis, reformationibus et consuetudinibus, etiam iuramento etc. roboratis, caeterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

Placet, motu proprio. M. Datum Romae apud S. Petrum, nono kalendas iulii, anno secundo.

Dat. die 23 iunii 1567, pontif. anno 11.

Sequitur tenor istius Statuti.

#### CAP. I.

§ 1. Statuimo, et ordinamo, che nes- Statuti tenor suna persona Romana di qualunque sta- in quo extat to, grado, o preeminenza si sia, eziamdio ad sculla 4500 chierico, ardisca, nè presuma costituire, promettere, pagare, ricevere, tanto in denari contanti, quanto in argento, oro, gioie, proventioni, o altre cose, eziamdio mobili, e semoventi, ragioni, et azioni, dote, et acconcio, in una o più volte, che passi o ecceda, et computata eziamdio cassa bianca, bacile, e boccale, la somma

e quantità di ducati quattromila e cinquecento di carlini, a ragione di dieci carlini per ducato. Ne sia lecito a questo contravenire per alcun patto o consentimento, etiam giurato, da farsi per li contrascritti, et altre terze persone, per causa o occasione di accrescere somma dotale, constituir pegno, o in qualunque modo far fraude a questo statuto, ad effetto ch'il marito, o la donna, o altri per essi vengano ad aver più della detta somma di ducati quattromila e cinquecento, in alcun modo o via, diretta, o indiretta, alla pena di mille ducati simili da incorrersi per ciascuno, che contrafarà, e da applicarsi per la quarta parte all'accusatore, qual sarà tenuto secreto, l'altra quarta all'esecutore, et per lo resto alla fabrica del palazzo delli magnifici signori conservatori della Camera di quest'alma città di Roma. E nientedimeno volemo, che pagata o non pagata la detta pena, tutto quello che oltra la detta somma si desse, ovvero ancora con intervento di terze persone sotto quale color si sia di donazione, parafreno, o altro titolo etiam in persona della donna, qual similmente prohibiamo sotto la pena predetta ipso facto sia applicato alla fabbrica del palazzo delli prefati magnifici signori conservatori. Et ancora volemo, che colui che constituisce, da, ovvero promette in alcun modo oltre la somma predetta, o suo herede, o successore, ovvero la donna, per la qual fosse data per verun tempo, venendo il caso della restitutione, possa rimandare il sopra più, et habbi perduta ogn'azione, che in ciò et sopra ciò li competesse, e detto sopra più s'applichi ipso iure alla fabrica predetta, come di sopra; ordinando che tutti simili contratti, o private scritture, quali sopra ciò si facessero, siano quanto alla detta quantità eccessa ipso iure nulli, et invalidi, e per vigore di essi nulla esecuzione se ne possa fare quanto alla quantità eccedente di ducati quattromila, e cinquecento.

## CAP. II.

§ 2. Ancora prohibemo a tutti simili notari, che non ardischino ne presumino contra hanc rogarsi d'alcun istrumento, qual sia con-strumenta contra la prohibizione soprascritta, nè far nae. scrittura che sia incerta, o che si riferisca a quella cedola privata, o qualunque altra scrittura, o arbitrio di vomo, sotto la pena del falso, e di scudi duecento per ciascheduno di loro, che contrafarà, e da applicarsi come di sopra, e detti contratti non validi ipso iure, et nullius fidei, ed essi notari si intendino nondimeno privati in perpetuo de' loro offici.

ficientium poe-

### CAP. III.

§ 3. E similmente prohibemo che nessuna persona possa in ciò come mezzano et aliorum scriintravenire, o altrimenti presumere far ce-hibitioni condula privata, ovvero esser testimonio in nientium pænæ contratto, o cedula, che fosse contro la prohibizione predetta alla detta pena, da incorrersi, ed applicarsi come sopra.

# CAP. IV.

§ 4. Vogliamo ancora che nelle sopra- Haec prohiscritte proibizioni e pene siano compresi bitio quos comprehendat. baroni, cortigiani, o forastieri, eziamdio chierici, che apparenteranno con Romani, tanto originari, come fatti cittadini, et incoli di Roma, e tanto dando, e promettendo, quanto ricevendo, e stipulando ovvero come mezzano, notaro, testimonio, fideiussore, o promissore, o in qualunque altro modo si intromettano, purchè uno delli consorti, cioè, o sposa, o marito, o sposo, o moglie, sia Romano originario, ovvero fatto cittadino, o pur'incola in Roma.

## CAP. V.

§ 5. Nè sia lecito alla sposa, poichè se Sponsa non ne sarà gita a marito, o prima, mostrare potest ad pomo far mostrare a pompa, o altrimenti, paraphernalia. tanto in publico, come in privato, in presenza di persone, che non siano di casa, le robbe che saranno nelle casse, e sposalizio, quali vogliamo non possano ecce-

fines.

dere il numero di due, alla pena di ducati cinquecento, da incorrersi ed applicarsi come di sopra.

### CAP. VI.

§ 6. Non sia medesimamente lecito al Moderatio mu- sposo donare più di una veste alla sposa, nerum inter r quale sia conforme alli habiti leciti per le ultime reformazioni sopra ciò fatte, alla pena predetta. E non sia lecito al padre o madre, o altra congionta persona della sposa, donar al sposo, o ad altri per lui, dirette, ovvero indirette, nel tempo della subharratione, o prima o poi, alcun vaso, bacile, boccale, coppa, nappo, catena, o altro dono, tanto di oro, come d'argento, denari, gioie, perle, drappi, o altre cose, eziamdio non simili, alla pena predetta di ducati cinquecento e perdita delle robbe, d'applicarsi come di sopra. Non sia lecito alli parenti dello sposo nell'atto della subharratione, donare alla sposa alcun dono, eccetto che padre, madre, fratelli, e sorelle carnali e consobrini dello sposo, alla detta pena. Non sia lecito alla sposa, e suoi, al tempo della subharratione, dar fazzoletti, o cosa simile ad altre persone, che a coloro, che li è permesso di donare, e che donaranno come di sopra, alla pena predetta.

ontatorum.

§ 7. Deputati super praemissis per po-Nomina de- pulum Romanum in publico consilio illustrissimi domini conservatores Camerae almae Urbis D. Antonius Vellius I. U. D., advocatus consistorialis, D. Domitius Cavalerius, D. Vincentius Nobilius, magnificus D. Angelus prior dominorum capitum regionum, D. Marcus Antonius Burghesius advocatus consistorialis, D. Marius Gabriellius advocatus consistorialis, D. Pirrhus Tharus I. U. D., Vincentius Parentius I. U. D., Galeatius Poggius I. U. D., Antonius Massa I. U. D., Dom. Lucas Petus I. U. D., Dom. Marius Frangipanus, D. Cincius Frangipanus, D. Hector Mutinus, D. communium et aliorum iurium praedi-

Horatius Narus, D. Petrus Paulus Fabius, D. Thomas Cavalerius, D. Hieronymus Picus.

## LX.

Monasteria quorum fructus reperiuntur taxati in libris R. C. A. et quaecumque beneficia piis locis unita, de cetero non vacantia, quindennia et alia iura eidem Reverendue Camerae solvere tenentur; et capitula, congregationes et alia piu loca indicare debent beneficia quae possident, et titulum possessionis et annuos redditus.

## Pius Papa V. motu proprio, etc.

Apostolicae Sedis poscit auctoritas, ut Exordium. quae provide per Romanos Pontifices statuta fuerunt, debitae executioni demandentur.

§ 1. Cum autem, sicut accepimus, ut Causa constiannatarum, communium et aliorum iurium semel tantum vel de xv in xv annos, ob perpetuas beneficiorum ecclesiasticorum uniones persolvendorum, quae alias felicis recordationis Iulius tertius et Paulus quartus Romani Pontifices praedecessores nostri per eorum literas in forma motus proprii desuper editas, ex praeterito dumtaxat Camerae Apostolicae applicaverunt, eo celerius, quo poterit, exactio et executio fiat, plurimum intersit et necessarium existat ut tam Iulii tertii et Pauli quarti praedecessorum literae praedictae, quam aliae quaecumque constitutiones, statuta, decreta et declarationes per recolendae memoriae Pium secundum, Paulum etiam secundum, Innocentium octavum, Iulium similiter secundum ac Iulium et Paulum praefatos, aliosque diversos R. P. praedecessores nostros contra pro tempore in Camera Apostolica aut alias, ratione annatarum,

ctorum, semel tantum aut de xv in xv annos solvendorum, obligatos aut alios quoscumque beneficia ecclesiastica, absque eo quod annatas, communia et quindennia praedicta solvissent, pro tempore possidentes, editac et factae per nos innoventur, approbentur et confirmentur.

et defectus supplet.

§ 2. Nos igitur singularum literarum Confirmat hie et cuiuslibet motus proprii a praedictis prædecessor um Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, ut praefertur, quam etiam forsan a nobis hactenus emanati veriores tenores, ac si de verbo ad verbum hic inserti essent, pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volentes, illas et illos, necnon omnia et quaecumque per quoscumque iudices, executores et commissarios in illis deputatos, et ab eis subdelegatos, ac alios ministros, in praemissis et circa ea, quomodolibet gesta et executa reperiuntur, ac inde secuta quaecumque, ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, approbamus et confirmamus, ac rata et grata habemus, necnon illis perpetuae et irrefragabilis firmitatis robur adiicimus, illaque inconcusse observari debere decernimus et declaramus omnesque et singulos, tam iuris quam facti et solemnitatum forsan omissarum et alios quoscumque defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, et qui necessario exprimi deberent, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus supplemus, illasque et illa, quatenus opus sit, innovamus.

hic expressis

§ 3. Et insuper quoniam, sicut etiam Et ex causis nobis innotuit, a nonnullis nimium scrupulosis et plusquam oporteat sapere contendentibus haesitatur an monasteria, quorum fructus, etc. in libris Camerae Apostolicae taxati reperiuntur, necnon prioratus quorumvis Ordinum regularia et regulares, ceteraque beneficia ecclesiastica, quocumque titulo nuncupata,

distributiones quotidianas convertuntur, sub literis Pauli secundi et aliorum prædecessorum huiusmodi comprehendantur.

§ 4. Nos, considerantes quod annatarum, communium et aliorum iurium nasteria quopraedictorum exactio, in recognitionem rum fructus in libris Camerae universalis dominii introducta, est anti- Apost. taxati quissima, quindenniorumque usus et so- quacumque belutio ideo adinventi sunt, ne Camera præ- neficia perpedicta, ex monasteriorum, prioratuum et tero non vacanaliorum beneficiorum ecclesiasticorum et alia iura unionibus, quae amplius vacare non spe- solvere tenenrabantur, detrimentum aliquod pateretur. Volentes Camerae nostrae Apostolicae ac venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, necnon dilectorum filiorum Romanae Curiae officialium participantium iura praeservare, illorumque indemnitati consulere, ad omne dubium, omneque disputandi et excipiendi occasionem tollendum, motu simili etc., omnia et singula monasteria, tam saecularia quam quorumvis Ordinum regularia, dummodo in libris eiusmodi Camerae taxata reperiantur; reliqua vero monasteria, prioratus, praeposituras, præpositatus, tam saeculares, quam quorumvis Ordinum regulares, necnon dignitates, personatus, administrationes, officia et alia quaecumque beneficia ecclesiastica, etiam si manualia et de iure patronatus existant, quorum fructus, etc. summanı vigintiquatuor ducatorum auri de Camera se. co. aest. valorem annum excedunt, a quocumque tempore citra, etiam ante felicis recordationis Martinum Papam quintum similiter praedecessorem nostrum, et per nos et successores nostros quibuscumque cathedralibus, etiam metropolitanis seu collegiatis, ecclesiis, aut capitularibus mensis, etiam pro quotidianis distributionibus, aut aliis usibus, necnon collegiis, universitatibus, congregationibus, quorumvis Ordinum monastequorum fructus, redditus et proventus in | riis, domibus, hospitalibus, fabricis ac

Declarat 6tiam quod moreperiuntur et utriusque sexus personarum piis locis, quantumvis privilegiatis et exemptis, sub quibuscumque tenoribus et formis apostolica auctoritate unita, seu alias quomodolibet et quovis titulo obtenta et possessa, sub literis Pauli secundi et aliorum praedecessorum huiusmodi comprehendi et includi.

dicta beneficia aliorum iurium.

§ 5. Et propterea omnia et singula 1deo habentes cathedralium, etiam metropolitanarum, unita debent se ecclesiarumque collegiatarum capitula, obligare ad so-lutionem quin- congregationes, universitates, collegia, denniorum et hospitalia et pia loca et quivis alii, in quorum favorem uniones, annexiones, incorporationes, applicationes et submissiones huiusmodifactae reperiuntur, quantumcumque, ut praefertur, exempta et privilegiata existant, etiam si se superinde in Camera Apostolica non obligaverint, dummodo monasteria et beneficia ipsa possideant, ad solutionem communium, annatarum et aliorum iurium praedictorum eidem Camerae pro tempore praeterito (salvis collegii et officialium iuribus quoad futura remanentibus), ratione unionum, annexionum, incorporationum, applicationum et submissionum praedictorum, singulis xv annis a die qua illae suum sortitae fuerunt effectum, et alias iuxta tenorem literarum in forma motus proprii a Iulio tertio praedecessore praedicto, super applicatione quindenniorum praedictorum eidem Camerae facta desuper emanatarum, faciendam teneri et obligatos esse, et ad id, per sententias, censuras et poenas in singulis Pauli secundi et aliorum praedecessorum huiusmodi literis contentas, cogi et compelli posse.

lata.

§ 6. Sicque et non aliter, in praemissis Clausula sub- omnibus et singulis, per quoscumque iudices et commissarios, quavis apostolica auctoritate fungentes, etiam Palatii nostri Apostolici causarum auditores, necnon sanctae Romanae Ecclesiae cardi-

nales, ac venerabilem fratrem nostrum Hieronymum episcopum Maceratensem, praefatae Camerae clericum, cui omnes et singulas causas occasione praemissorum pendentes commisimus, in quavis instantia, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi facultate, iudicari et definiri debere; irritumque etc. decernimus et declaramus.

Executoria

§ 7. Mandantes eidem Hieronymo episcopo ut omnes et singulas causas coram eo, inter dilectum filium eiusdem Camerae collectorem, ex una, et quascumque congregationes, capitula, collegia et quasvis alias personas, ex altera partibus, super solutionem annatarum, communium et aliorum iurium quindenniorum eorumdem vel eorum occasione, nunc et pro tempore pendentes, iuxta praesentium tenorem terminet et decidat. Et pro faciliori indagatione unionum praedictarum, omnia et singula cathedralium, etiam metropolitanarnm et collegiatarum, ecclesiarum capitula, necnon tam virorum quam mulierum saeculares et quorumvis Ordinum regulares congregationes seu collegia et pia loca, eorumdemque praelatos et procuratores, ad indicandum ct profitendum, medio iuramento, omnia et singula monasteria, prioratus, praeposituras, praepositatus, parochiales ecclesias et alia quaecumque beneficia ecclesiastica, quae ipsa capitula, congregationes et alia pia loca praedicta possideant, et quo titulo illa possideant, illorumque annuos valores, sub privationis et aliis in literis in forma motus proprii Pauli quarti praedecessoris huiusmodi contentis sententiis, censuris et poenis, in Romana Curia et extra cam moneat et requirat.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis, necnon pri- trariorum. vilegiis, exemptionibus, indultis et literis apostolicis congregationibus, capitulis et

aliis piis locis praedictis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis et aliis decretis, etiam motu et scientia similibus, ac de apostolicae potestatis plenitudine, aut alias quomodolibet concessis, ac iteratis vicibus approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma servanda esset, tenores etc. pro expressis habentes, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, necnon omnibus illis, quae praedecessores praedicti in singulis eorum literis voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

ra sufficit.

rum fides.

§ 9. Volentes praesentis motus proprii Sola signatu- solam signaturam sufficere, et ubique, in iudicio et extra, regula contraria non obstante, fidem facere.

§ 10. Et nihilominus illius transumpto. Transumpto- manu publici notarii Camerae Apostolicae subscripto, ubique locorum, tam in iudicio quam extra, fidem adhiberi, ac si praesentes exhibitae forent et ostensae.

Placet, motu proprio. M.

### LXI.

Revocatio quorumcumque commissariorum ad quaecumque onera cameralia aut alia Sedem et Cameram Apostolicam concernentia exigenda destinatorum (ad ius reddendum tamen exceptis); formaque in posterum servanda in huiusmodi deputandis commissariis seu exactoribus 1

# Pius Papa V, motu proprio, etc.

§ 1. Cum, sicut nobis innotuit, tam super subsidii triennalis, quatreni carnis,

1 Ex edit, typis Bladi.

Bull. Rom. Vol. VII.

et spoliorum, ac confiscationum et alio- Multi commisrum Camerae Apostolicae iurium, necnon sarii ad exigenetiam gabellarum, vectigalium, datiorum merae Aposto-deputat et aliorum ab eadem Camera et sancta reperiebantur. Sede Apostolica, seu illarum intuitu, pro tempore impositorum onerum exactionibus; quam cliam super viarum, pontium, transituum, passagiorum, aquaeductuum et murorum reparatione et manutentione, ac civitatum, oppidorum, castrorum, terrarum et locorum nostri Status Ecclesiastici fabrica et fortificatione; necnon super fraudibus annonae et usuraria pravitate, aliisque rebus et negotiis publicis, aut alias Cameram et Sedem Apostolicas praedictas, vel aliquod illarum interesse, saltem aliqua ex parte, tangentibus vel concernentibus, multi ac diversi commissarii a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibús, ipsiusque Sedis, etiam de latere. legatis, ac provinciarum civitatum, etiam almae Urbis, gubernatoribus, et etiam a nostro et sanctae Romanae Ecclesiae camerario, Camerae Apostolicae clericis, thesaurario, praesidentibus dictae Camerae, spoliorum et aliorum iurium ipsius Camerae collectore generali, depositario, praefecto annonae, reddituum dictae Camerae conductoribus et appaltatoribus, aliisque personis ad id forsan facultatem habentibus, partim ad vitam, partim ad beneplacitum, et partim ad aliud etiam forsan perpetuum tempus, ac alias diversimode in nostro Statu et dominio ecclesiastico ac alibi passim deputati existant et reperiantur.

§ 2. Et ex huiusmodi commissariorum Hinc moledeputationibus, qui munera sibi iniuncta damna infereacerbius, quam par sit, exercendo, et etiam bantur subditis. proprio commodo et peculiari lucro præter et ultra modum inhiare dicuntur, multa et gravia variaque damna, iniuriae, vexationes, extorsiones et gravamina provincialibus et aliis subditis nostris

aliisque personis quotidie inferri audiantur; eorumque provincialium et subditorum ac aliarum personarum huiusmodi, oneri atque labori succumbentium, ad nos uti pium patrem assidue dietim clamantium et recurrentium voces, querelæ nostris in dies auribus resonare non cessent.

Pius ,

§ 3. Nos, quorum intentionis ac mentis Cui malo op- semper fuit et est, ut probi et sinceri volens quique et timoratae illibataeque conscientiae homines ad huiusmodi commissariatuum officia destinarentur et destinentur; ipsique commissarii subditos nostros et quoscumque alios cum ea, qua fieri potest, lenitate, clementia, benignitate et benevolentia tractent atque prosequantur, et nihil ab eis, praeter iuris et aequitatis debitum exigant vel extorqueant, et sanctae piaeque matris Ecclesiae iugum suave et onus leve sentiant, memores quoque quod improbos officiales princeps quantumlibet bonus et integer male audire consuevit; volentes probitate et integritate praeditos viros ad huiusmodi munera deinceps deputare et propterea in praemissis, pro nostri pastoralis officii debito, opportune provideri.

§ 4. Motu simili, et ex certa scientia Quascumque maturaque animi nostri deliberatione, ac modi deputa- de apostolicae potestatis plenitudine, tetiones de prae- nore praesentium, omnes et singulos ac ritat et cassat, quoscumque commissarios, quovis nomine nuncupatos, tam super subsidii triennalis, quatreni carnis, et spoliorum ac confiscationum et aliorum Camerae Apostolicae iurium, nenon etiam gabellarum, vectigalium, datiorum et aliorum quorumcumque ab eadem Camera et dicta Sede Apostolica, seu alias illarum intuitu nunc et pro tempore impositorum onerum exactionibus; quam etiam super viarum, pontium, portarum, transituum, passagiorum, aquaeductuum et murorum reparatione et manutentione; ac civitatum,

terrarum, oppidorum, arcium, castrorum et quorumvis aliorum locorum nostri Status Ecclesiastici fabrica et fortificatione; necnon super fraudibus annonæ et usuraria pravitate, aliisque omnibus et singulis, ac quibuscumque rebus et negotiis publicis, aut alias Cameram et Sedem praedictas vel aliquod earum interesse quomodolibet tangentibus vel concernentibus (exceptis tamen commissariis ad reddendum ius et ad iustitiae cognitionem et executionem deputatis, qui tamen non possint nec debeant nisi unum scutum ad plus pro quolibet die recipere), tam a quibuscumque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris quam alias a Sede et Camera praedictis, ipsiusque Sedis, etiam de latere, legatis, gubernatoribus, camerario, Cameraeque Apostolicae praesidentibus et clericis, thesaurario, collectore spoliorum, et iurium eiusdem Camerae depositario, praefecto annonae, conductoribus et appaltatoribus praefatis ac quibuscumque aliis personis, quavis dignitate fulgentibus et fungentibus, nomine Sedis vel Camerae praedictarum et alias quomodolibet in universo nostro Statu Ecclesiastico praefato ac alibi ubilibet, tam ad vitam, quam ad beneplacitum, et quodvis aliud, etiam perpetuum, tempus, necnon tam per apostolicas, etiam in forma brevis aut sub plumbo expeditas, quam patentes et etiam camerales, ac sacri venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium collegii, et quascumque alias literas vel etiam per publica instrumenta, ac alias quomodocumque et qualitercumque hactenus deputatos, destinatos et etiam transmissos, ac illorum deputationes etc. huiusmodi, sub quibuscumque verborum formis et tenoribus, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, ac irritantibus et aliis, etiam vim stipulati et cum expressione quod revocari, etc. non possint, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac etiam consistorialiter et de dictorum cardinalium consensu, ac alias quomodolibet factas, necnon literas et instrumenta desuper, ut praemittitur, ac alias quomodolibet confectas, motusque proprios et supplicationes desuper etiam dictorum nostrorum praedecessorum manibus signatos et signatas, ac in eis contenta quaecumque, illarum et illorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, etiam si illae et illa, ex quavis causa legitima, etiam onerosa, emanaverint, apostolica auctoritate ex nunc perpetuo revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, ac ex nunc revocatos etc. revocatasque, etc. ac revocata etc. fore et esse, nulliusque roboris vel momenti seu auctoritatis amplius existere decernimus et declaramus.

§ 5. Et nihilominus, quod ex nunc de-De cetero eos inceps perpetuis futuris temporibus nulli tificium, seu per similes vel dissimiles commissarii, nisi per litteras paten-tes Camerae e- speciales et expressas nostras et eorumiusdem deputari dem successorum in forma brevis expeditas, aut Camerae Apostolicae patentes literas, quae, si manu dilecti filii moderni vel pro tempore existentis praesidentis Camerae praedictae signata fuerint, nostris mandato et intentione emanasse in-

§ 6. Districtius inhibentes eisdem ca-Eos autem merario, praesidentibus et clericis, necausque scientia non legatis, et aliis omnibus supranominatis, et quibusvis aliis personis, cuiuscumque dignitatis etc. existentibus et quacumque auctoritate fungentibus, ne ex-

telligentur, deputari et destinari possint,

ac aliter deputati et transmissi eo ipso a

nobis revocati sint et esse censeantur,

perpetuo statuimus et ordinamus.

iurati contractus inducentibus, ac etiam nunc in posterum ullos huiusmodi commissarios, nisi de expressis ordine et mandato ac certa scientia nostris et dictorum successorum nostrorum, ac alias, ut præfertur, deputare, destinare vel transmittere audeant seu praesumant.

§ 7. Decernentes quascumque com- Electiones semissariorum huiusmodi deputationes etc., cus factas irrialias quam ut praefertur deinceps pro tempore factas, nullas et inanes existere ac fore, et pro infectis omnino haberi. Sicque in praemissis omnibus et singulis ab omnibus censeri, ac ita per praefatos et quoscumque alios iudices etc., sublata etc., iudicari etc. debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his etc. contigerit attentari.

§ 8. Mandantes nihilominus camerario, praesidentibus, clericis, legatis etc. et aliis constitut. praecipit observari; quibuscumque supradictis, ceterisque ad quos spectat et pertinet, ac spectabit et pertinebit, quatenus praesentem nostrum motum proprium perpetuo observent et observari faciant inviolabiliter et ad unguem, contradictores etc. compescendo, invocato etiam seu adhibito auxilio brachii saecularis.

§ 9. Et nihilominus omnes et singulas vectigales R.E. communitates et universitates, ac alios ad persolvenda onera cameraquoscumque civitatum, castrorum, terra-lia adhortatur; rum, oppidorum, villarum et locorum nobis et sanctae Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum habitatores et incolas, necnon illorum rectores, praefectos, potestates, officiales et negotiorum gestores, aliosque illorum deputatos et deputandos, ceterosque ad quos spectat et spectabit, in Domino hortamur et paterne monemus, eisque sub indignationis nostrae, et pecuniariis aliisque nobis et pro tempore existenti Romano Pontifici benevisis poenis, arbitrio nostro et illius declarandis et exigendis, praecipimus et mandamus ut omnia et singula onera, impositiones et alia quaecumque

nari vetat:

iobet;

iura cameralia, nobis et pro tempore existenti Romano Pontifici ac Sedi Apostolicae quomodolibet pro tempore debita, absque ulla mora et contradictione, loco et tempore debitis, integre persolvant realiter et cum effectu, nec se praetextu praesentis nostrae constitutionis a facienda solutione huiusmodi excusent, aut difficile reddant, ne alias desuper opportuna remedia adhibere cogamur.

§ 10. Non obstantibus praemissis, ac Obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, provincialibusque, synodalibus et municipalibus, necnon, ctiam iuramento etc. roboratis, statutis etc., etiam Camerae Apostolicae etc.; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis etc., sub quibuscumque tenoribus etc., etiam motu proprio etc., ac consistorialiter etc., et alias in contrarium quomodolibet concessis etc. ac concedendis etc. Quibus omnibus, etiam si de illis etc., eorum tenores etc., latissime hac vice derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

§ 11. Volumus autem praesentis nostri Praesentium motus proprii solam signaturam sufficere, sola signatura et ubique fidem facere, in iudicio et extra, regula contraria non obstante. Et nihilominus literas desuper, etiam per breve nostrum, simul vel ad partem expediri posse, latissime extendentes.

# Placet, motu proprio. M.

Die vigesima nona maii MDLXVII admissa et registrata fuit hacc cedula motus proprii libro primo signaturarum sanctissimi domini nostri domini Papae apud me infrascriptum Camerae Apostolicae notarium, folio quinto, ex decreto illustrissimi et reverendissimi domini mei Vitellotii cardinalis camerarii.

Andreas Martini. Adm. die 29 maii 1567, pontif. anno 11.

#### LXII.

Extensio constitutionis Pii IV de condemnatis et bannitis non audiendis nisi in carceribus constitutis et defuncti haeredibus citatis, ut procedatur etiam contra condemnatos in contumaciam, et in quacumque instantia, pro quacumque poena corporis afflictiva.

### Pius Papa V. motu proprio, etc.

Licet alias felicis recordationis Pius Pius IV edi-Papa IV, praedecessor noster, motu pro- dit constitutio- nem, de qua prio et ex eius scientia, sua perpetuo va- hic. litura constitutione sanciverit, etc. 1

§ 1. Cum tamen a nonnullis in du- Causa declabium revocetur an in literis Pii praedecessoris huiusmodi comprehendantur etiam illi, qui ex aliqua criminali causa, pro qua poena corporis afflictiva imponenda foret, in corum contumaciam condemnati fuerint, ita ut ad purgandum contumaciam et condemnationem huiusmodi admitti vel audiri non debuerint nec debeant, nisi prius se in carceribus constituerint.

§ 2. Nos, omnem circa praemissa ambi- Declaratio et guitatem e medio tollere et penitus amputare volentes, necnon literarum huiusmodi tenores praesentibus pro expressis habentes, illisque nihil addentes vel minuentes, motu simili, ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, decernimus et declaramus eos omnes et singulos, qui ex huiusmodi causis, licet in eorum meram contumaciam hactenus condemnati fuerint, et in futurum condemnabuntur, sub eisdem literis omnino comprehensos fuisse et esse ac fore, ita ut non aliter ad purgandum dictas eorum contumaciam et condemnationem admitti debuerint vel debeant, nisi sese prius in carceribus constituerint vel constituant.

1 Haec bulla Pii IV est sup., const. LXIV, Etsi

cuncta, pag. 186, ideirco hîc omittitur.

Decernentes quod, in quacumque instantia, casu et causa se absolvi petant, licet forsan in aliqua se constituerint, nullo modo audiantur, nisi se prius in carceribus, servatis servandis, de novo constituerint, et novae constitutioni huiusmodi ad plenum satisfecerint.

solutionum aliter factarum.

servativae.

- § 3. Ac omnes et singulas absolutiones, Annullatio ab- remissiones et quasvis alias gratias contra praesentium tenorem, quomodolibet pro tempore impetratas, et a quibuscumque iudicibus, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existant, quovis praetextu vel causa emanatas, nullatenus attendi debere, minusque cuiquam prodesse modo posse, sed tamquam nullas et invalidas, nulliusque roboris vel momenti reiiciendas esse; licereque praefatis et aliis iudicibus quibuscumque, illis non obstantibus, processus huiusmodi reassumere et, prout iuris fuerit, terminare.
- § 4. Praesentemque nostrum motum Clausulae præ- proprium, nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari vel impugnari nullatenus posse, sed illum semper validum et efficacem existere, suosque plenarios effectus omnimode sortiri.

§ 5. Sicque in praemissis omnibus, e-Decretum ir- tiam per S. R. E. cardinales ac causarum Palatii auditores aliosque iudices etc., sublata eis etc., iudicari debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentatum forsan est hactenus, vel in futurum contigerit attentari, fuisse, esse et fore, et vitio nullitatis penitus subiacere decernimus.

rogatoriae.

- § 6. Non obstantibus praemissis ac con-Clausulae de- stitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus illis, quae idem praedecessor in eisdem literis voluit non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.
  - § 7. Volumus autem quod praesentis

motus proprii sola signatura sufficiat, et Sola signatura ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula quacumque contraria non obstante, cum decreto quod, praesentium transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Placet, motu proprio. M.

Publicatio.

Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, indictione x, die vero xII mensis iulii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii Papae quinti, anno eius II, retroscriptae literae affixae et publicatae fuerunt ad valvas Cancellariae Apostolicae, et in acie Campi Florae, ut moris est, per nos Iulium Parinum et Alexandrum Astancollum, praefati sanctissimi domini nostri Papae cursores.

Camillus Cher., magister cursorum. Pub. die 12 iulii 1567, pontif. anno II.

## LXIII.

De parochialium ecclesiarum vacatione, vicariorum earumdem deputatione, examinatorum electione, promovendorum examine et idoneitate, necnon idoneorum institutione ab ordinariis facienda 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Promium.

Apostolatus officium, meritis licet imparibus, nobis exalto commissum, admonet ut, in conferendis beneficiis ecclesiasticis, et praesertim parochialibus ecclesiis, personis dignis et habilibus, quae in loco residere, et per se ipsos curam exercere valeant, omnem diligentiam ac sollicitudinem nostram, quantum nobis desuper conceditur, adhibere studeamus, ut

1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

illae, fideles suae curae creditos, sciant non solum doctrina verbi, sed etiam exemplo boni operis informare, commissasque sibi parochiales ecclesias huiusmodi velint et possint, auctore Domino, salubriter regere, ac feliciter gubernare. Quod provide ac diligenter considerasse Alexandrum tertium, Gregorium decimum ac Innocentium etiam tertium et alios Romanos Pontifices praedecessores nostros, eorum super hoc editae constitutiones testantur.

rochiali eccledebet in ea vi-

§ 1. Nosigitur, qui sacrosanctae Romanæ Vacante pa- Ecclesiae, quae omnium fidelium mater sia, (piscopus est et magistra, divina disponente clemenvarium consti- tia, modo praesidemus; eorumdem praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, volentesque super praemissis, pro nostro universalis pastoris officio, opportune providere, motu proprio, et ex certa scientia, maturaque deliberatione nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura constitutione statuimus, sancimus, decernimus et ordinamus ut, occurrente vacatione alicuius parochialis ecclesiae, etiam generaliter vel specialiter, etiam vigore indulti, in favorem S. R. E. cardinalium aut alias quomodolibet reservatae vel affectae, etiamsi illius, dum pro tempore vacat, collatio et provisio ad quosvis abbates vel capitula aut alios inferiores collatores saeculares vel regulares pertineat, debeat episcopus, habita notitia vacationis ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ca vicarium, congrua eius arbitrio portionis fructuum assignatione constituere, qui onera ipsius ecclesiae substineat, donec ei de rectore provideatur.

nominandi cleesamen.

§ 2. Et deinde, episcopus et alius quivis A collatore inferioris ordinis dictae parochialis sic varici idonei ad cantis collator, seu qui illius iuspatronatum ecclesiasticum vel mixtum habeat, intra decem dies vel aliud tempus ab episcopo praescribendum, idoneos aliquot | coram Deo, sed etiam in synodo praedicta,

clericos ad regendum ecclesiam, coram deputandis examinatoribus nominet; liberum sit tamen etiam aliis, qui aliquos ad id aptos noverint, eorum nomina deferre, ut possit postea, de cuiuslibet aetate, moribus et sufficientia fieri diligens inquisitio, et si episcopo aut synodo dioecesanae, pro regionis more, videbitur magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur, qui volent examinari.

§ 3. Transacto constituto tempore, om- sic nominati nes qui descripti fuerint examinentur ab etaminentur. episcopo, sive, eo impedito, ab eius vicario generali, atque ab aliis examinatoribus, non paucioribus quam tribus, quorum votis, si pares aut singulares fuerint, accedere possit episcopus vel vicarius, quibus magis videbitur.

§ 4. Examinatores autem, singulisannis, Severaminatores in qualiin dioccesana synodo, aut ab episcopo bet dioccesi de. vel eius vicario et capitulo maioris eccle- putandi. siae ad minus sex proponantur, qui illis satisfaciant, et ab eis probentur, advenienteque vacatione cuiuslibet ecclesiae, tres ex illis eligat episcopus, qui cum eo examen perficiant, indeque, succedente alia vacatione, aut eosdem tres aut alios tres, quos ipse episcopus maluerit, ex præfatis illis sex eligat.

§ 5. Sint vero ii examinatores magistri Qualitates in seu doctores aut licentiati in theologia examinatoribus aut iure canonico, vel alii clerici seu regulares, etiam ex Ordine Mendicantium. aut etiam saeculares, qui ad id videbuntur magis idonei; iurentque omnes ad sancta Dei Evangelia se, quacumque humana affectione postposita, fideliter munus executuros; caveantque ne quidquam prorsus, occasione huius examinis, nec ante nec post, accipiant: alioquin simoniae vitium, tam ipsi quam alii dantes incurrant, a qua absolvi nequeant nisi dimissis beneficiis, quae quomodocumque, etiam antea, obtinebant; et de his omnibus non solum

si opus erit, rationem reddere teneantur: a qua, si quid contra officium cos fecisse compertum fuerit, graviter eiusdem episcopi arbitrio puniri possint.

- § 6. Peracto postea examine, renun-Magis idoneo cientur quotcumque ab his idonei iudiconferenda ec- cati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis, ex hisque episcopus eum eligat, quem caeteris magis idoneum iudicaverit, atque illi et non alteri collatio ecclesiae ab eo fiat, ad quem spectabit eam conferre.
- § 7. Si vero iurispatronatus ecclesiastici Nominatus a erit, ac institutio ad episcopum et non patrono ab e-piscopo debet alium pertineat, is quem patronus digniorem inter probatos ab examinatoribus iudicabit, episcopo se praesentare teneatur, ut ab eo instituatur.

praesentationis

§ 8. Cum vero institutio ab alio quam Diversi casus ab episcopo erit facienda, tunc episcopus praesentationis solus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei praesentet, ad quem institutio spectat. Quod si iurispatronatus laicorum fuerit, debeat, qui a patrono praesentatus erit, ab eisdem deputatis, ut supra, examinari, et non, nisi idoneus repertus fuerit, admitti; in omnibusque supradictis casibus, non cuiquam alteri quam uni ex praedictis examinatis et ab examinatoribus approbatis, iuxta supradictum modum, de ecclesia provideatur.

§ 9. Nec praedictorum examinatorum Quid sit agen- relationem, quominus exequutionem hadum in casu beat, ulla devolutio aut appellatio, etiam ad nos et Sedem Apostolicam sive eius legatos aut vice-legatos aut nuncios seu episcopos vel metropolitanos aut primates vel patriarchas interposita, impediat aut suspendat; alioquin vicarius, quem ecclesiae vacanti ante episcopus arbitrio suo ad tempus deputavit, vel forsan postea deputabit, ab eius ecclesiae custodia et administratione non amoveatur, donec eidem aut alteri, qui probatus et electus fuerit, ut supra sit provisum.

§ 10. Si tamen adeo exigui redditus dicta parochialis fuerint, ut totius huius exa- sibus ab huius-modi praxi reminationis operam non ferant, aut nemo cedere permitsit qui se examini quaerat subiicere, aut ob apertas factiones seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiuntur, facile graviores rixac ac tumultus possint excitari, poterit ordinarius, si pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen, caeteris tamen ut supra servatis, adhibere.

Ouibus in ca-

An. C. 1567

§ 11. Licebit etiam synodo provinciali, si quae in supradictis circa examinationis potest addere formam addenda remittendave esse censuerit, providere.

§ 12. Et ut praesens nostra constitutio Clausulae firfirmiter et inviolate ab omnibus observe- milatem et observetur, easdem dictorum praedecessorum sentis constituconstitutiones innovando, auctoritate apo- tes-

stolica, tenore praesentium, omnes et singulas collationes, provisiones, institutiones et quasvis alias dispositiones parochialium ecclesiarum ab eisdem episcopis ac quibusvis aliis collatoribus, tam ordinariis quam delegatis, etiam dictae Romanae Ecclesiae cardinalibus, ac Sedis Apostolicae legatis vel nuntiis, praeter et contra formam praesentis nostrae constitutionis, praesertim in examine per concursum faciendo, praescriptum post tempus infra expressum faciendas, nullas, irritas ac nullius roboris vel momenti fore et esse, nullumque provisis seu institutis ins aut titulum, et coloratum, possidendi praebere, et parochiales ecclesias, ut prius ante collationes huiusmodi vacabant, ex tunc vacare decernimus et declaramus; illaeque omnes sic pro tempore vacantes, si episcopus, qui curam dicti evaminis habere debet, praemissa non fecerit, ad eius metropolitanum; si vero archiepiscopus idem facere praetermiserit, ad Sedis Apostolicae dispositionem specialiter devolvantur.

tandi, instituen-

§ 13. Insuper, ne parochiales ecclesia [ Collatoribus diu in suspenso maneant, in maximum figitur praesen- animarum periculum, quarumcumque parochialium ecclesiarum, quarum, dum pro tempore vacant, ad episcopos et archiepiscopos et quoscumque alios ordinarios collatores provisio et collatio spectat, de quibus iidem episcopi et ordinarii intra sex mensium spatium a die vacationis earumdem, perfecto examine, iuxta formam praesentis nostrae constitutionis non providerint, ac illarum etiam quarum collationes aliis ex indulto Sedis Apostolicae competunt, ad quas, occurrente illarum vacatione, episcopi et archiepiscopi praefatas personas, per examen, concursu, ut praefertur, habito, iuxta formam praescriptam approbatas, et magis idoneas non elegerint, aut electas iis, ad quos collatio spectabit, pro collatione obtinenda, infra quatuor mensium spatium, a die illarum vacationis, non significaverint, nec non parochialium ecclesiarum similiumque iurispatronatus ecclesiastici vel laicorum, seu clericorum et laicorum simul fuerint, si praesentatus, intra tempus eisdem personis a iure praefixum, praevio examine praedicto, approbatus, petatur institui, institutioque ipsa per ·duos menses a die praesentationis dilata fuerit, collatio, provisio, institutio ad eosdem supranominatos, ut praemittitur, pariter devolvatur, data tamen in parochialibus iurispatronatus optione ipsius patronis, ut si institutio ad ordinarios spectabit, ipsis ordinariis illam facere negligentibus, et ultra dictos duos menses differentibus, possint, pro huiusmodi institutione obtinenda, habere recursum ad metropolitanum vel viciniorem ordinarium aut ad Sedem Apostolicam.

§ 14. Prohibentes etiam eisdem ordi-Terminum de- nariis, ne tempus deceni dierum dictis cem dierum ad nominaud præ ordinariis et personis per hanc nostram fixum nemini li- constitutionem, ad nominandum idoneos cet protrahere clericos coram deputatis examinatoribus ritum decernimus et inane.

praefixum, ultra alios decem dies prorogare audeant vel praesumant.

§ 15. Districtius inhibentes ne quis, Nec formam quacumque sit super hoc auctoritate mu-examinis, ceteraque hic stanitus, contra formam superius expressam, tuta immutare. de huiusmodi parochialibus ecclesiis, ut praefertur, disponere, vel circa illas alias quidquam innovare quoquomodo praesu-

alius ordinarius minus habilem, postha-

bitis magis idoneis, elegerit, possint ii,

qui reiecti fuerint, a mala electione huiusmodi ad metropolitanum; vel, si ipse

eligens metropolitanus aut exemptus fue-

rit, ad viciniorem ordinarium, uti no-

strum et Sedis Apostolicae delegatum, aut

alias ad Sedem Apostolicam appellare, ac

praeelectum ad novum examen, coram

ipso appellationis iudice et eius examina-

toribus, provocare; et, constito de prioris

eligentis irrationabili iudicio, eoque revo-

cato, parochialis magis idoneo per eum-

dem iudicem appellationis auctoritate no-

stra, quatenus collatio ad episcopum, a

quo appellatum fuit, spectaret, conferatur,

alias eidem magis idoneo, per iudicem

appellationis approbato, conferenda remittatur ad eum, ad quem collatio, pro-

§ 16. Ut autem, non solum dignis, sed Ad quem apmagis idoneis repertis, iuxta ordinationem si minus idoneo nostram, huiusmodi parochiales ecclesiae conferatur ecconferantur, volumus et eadem auctoritate decernimus quod, si episcopus aut

visio vel institutio spectabit. § 17. Haec tamen appellatio interposita Huiusmodi tainterim non impediat aut suspendat quo- men appellatio exequut. prime minus electio per ordinarium primo loco deputation non facta, interim debitae demandetur executioni, et provisus ab eadem ecclesia, causa appellationis huiusmodi pendente, non amoveatur.

§ 18. Si quis a sententia per iudicem A iudice apappellationis lata duxerit appellandum, primatem, vel is tune ad primatem praedictum seu Se- ad Sedem Apadem Apostolicam appellabit.

§ 19. Si secus in praemissis omnibus Si secus actum et singulis actum et attentatum fuerit, ir-fuerit, mutum

stolicam appel-

An. C. 1567

Causae istius

trariorum.

§ 20. Non obstantibus quibusvis aliis Derogatio con- constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non exemptionibus, indultis, privilegiis, praeventionibus, affectionibus, novis provisionibus, quibuscumque etiam Universitatibus vel aliis quomodolibet, ad certam summam, per Sedem Apostolicam concessis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, specialis, specifica, expressa et individua mentio, seu quaevis alia expressio habenda esset, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Fides tran-

§ 21. Volumus autem quod praesensumptis danda. tium transumptis etc.

blicatae omnes ebligant.

§ 22. Quodque ipsae praesentes literae Praesentes pu- valvis Camerae et Cancellariae Apostolicarum, et Audientiae causarum Palatii Apostolici, et in acie Campi Florae, dimissis inibi copiis, publicatae et affixae, post ultra menses tres, intra post sex vero menses, omnes ita afficiant et arctent, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

Clausulae.

§ 23. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, quartodecimo kalendas septembris, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 19 augusti 1567, pontif. anno II.

#### LXIV.

Spoliorum nomine ad reverendam Cameram Apostolicam spectantium non veniunt ornamenta et paramenta coclesiarum, nec supellectilia domestica, neque bona clericorum, qui beneficia aut pensiones non excedentes summam ducatorum triginta habuerunt, sed eorum ecclesiis dari debent.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis providentia circumspecta ad ea sollicitudinis suae partes | 77 Bull. Rom. Vol. VII.

potissimum convertit, per quae singulis ecclesiis debita obsequia et opportuna constitutionis. subventionis auxilia minime subtrahantur. Cum itaque, sicut accepimus, nonnulli patriarchae, archiepiscopi, episcopi et abbates seu commendatarii, ac alii beneficia ecclesiastica obtinentes, proprii honoris et salutis immemores, etiam praetextu facultatum testandi eis per Sedem Apostolicam concessarum, in eorum ultimis voluntatibus res sacras ac vasa, ornamenta et paramenta ecclesiastica, aliaque cultui divino dicata, quandoque ex fructibus ecclesiasticis per eos acquisita, non ecclesiis et monasteriis ac beneficiis, quibus praefuerunt, seu a quibus proventus ecclesiasticos et stipendia acceperunt, prout rationi et honestati consentaneum foret, sed aliis locis, etiam aliquando non piis, ac interdum eorum consanguineis et affinibus relinquere; ac Camerae Apostolicæ collectores, praetextu quod illa sub appellatione spoliorum veniant, tamquam eiusdem Camerae spolia exigere et percipere non erubescant, in maximum religionis dedecus, ac ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum eorumdem detrimentum, ac relinguentium animarum periculum, scandalumque plurimorum.

§ 1. Nos, abusibus scandalisque huius- Ornamenta et modi providere, ac singularum ecclesia- paramenta ac rum et monasteriorum ac beneficiorum alla bona ad uindemnitati, animarumque quorumlihet divinum spesaluti consulere volentes, motu proprio, niunt sub noet ex certa scientia, ac de apostolicae mine spolio rum pertinenpotestatis plenitudine, hac nostra perpetuo tim Camerao valitura constitutione, statuimus, ordina-ciant ad ecclemus, decernimus et declaramus quod de obitus illa: obcaetero omnia et singula ornamenta et tinentium. paramenta ac vasa, necnon missalia et gradualia, ac cantus firmi et musicae aliter quomodolibet nuncupati libri, et aliae res sacrae, etiam auri et argenti, ac quaecumque alia bona per quoscumque patriarchas, archiepiscopos, episcopos,

ciantia non ve

abbates seu commendatarios, et alios quoscumque, quaecumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum regularia, in titulum vel commendam aut alias quomodolibet obtinentes, quocumque nomine vel titulo censeantur, etiamsi de illis et eorum qualitatibus specialis et expressa mentio habenda foret, ad usum et cultum divinum, etiam in eorum privatis aedibus et cappellis vel oratoriis destinata, tempore eorum obitus ex testamento vel ab intestato relicta, sub quibusvis facultatibus testandi et alias disponendi de bonis per eos ex altari vel alias quomodolibet acquisitis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores et successores nostros ac nos, sub quibusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio, et alias quomodolibet concessis et concedendis, minime comprehendantur, nec sub appellatione spoliorum veniant, sed ad singulas ecclesias, monasteria, etiam conventu carentia, et beneficia huiusmodi, in quibus resederint, aut quibus praefuerint, seu quae alias obtinuerint, omnino spectent et pertineant, ac spectare et pertinere.

in ecclesiis proilla apprehen-

- § 2. Illaque post eorum obitum eisdem Successores ecclesiis, monasteriis et beneficiis, etiam pria auctoritate si in Romana Curia et procul ab illis dere possunt. decesserint, vel ad illa numquam accesserint, etiam si antea ecclesiarum et monasteriorum regimini cesserint, vel beneficia huiusmodi renunciaverint, eo ipso applicata et incorporata sint et esse censeantur. Ita quod liceat, illis defunctis, in eisdem ecclesiis, monasteriis et beneficiis successoribus, ac ecclesiarum et monasteriorum huiusmodi capitulis et conventibus respective, illa propria auctoritate libere apprehendere, ac eorum ecclesiis et sacristiis applicare et incorporare.
  - § 3. Ac quaecumque donationes, ac

relicta et legata, testamenta et codicilli Bi de illis eet aliae ultimae voluntates, seu spolia de- causas disponi super, contra praesentis constitutionis prohibetur. nostrae tenorem, quomodolibet pro tempore facta, quoad praemissa, nulla et invalida nulliusque roboris et momenti existant, et personis, etiam ecclesiasticis, seu locis, etiam piis aut ecclesiasticis, aliis quibuscumque, in quarum seu quorum favorem pro tempore facta fuerint, minime suffragentur, nec per ea eisdem personis seu locis vel aliis ecclesiis huiusmodi aliquod ius in rebus praedictis vel ad illas acquiri posse.

§ 4. Quinimmo res sacras ac alia bona Detentoresque praedicta, quocumque nomine vel titulo, illorum bonopro tempore detinentes, ad illa ecclesiis tionem compelli debent. et monasteriis ac beneficiis, per defunctos quomodolibet acquisitis, ut præfertur, iuxta praesentium tenorem, realiter et cum effectu restituendum et consignandum, quibusvis dispositionibus de illis in contrarium quomodolibet factis minime attentis, omnino teneantur, et ad id per censuras et poenas, etiam furti et sacrilegii, ac alia iuris et facti remedia opportuna, cogi et compelli possint et debeant.

§ 5. Insuper, ne deinceps contingat, insolentia spoliorum Camerae Apostolicae presbyterorum, collectorum vel subcollectorum, aliquas non ventunt sub ecclesias nec hominum quemquam dam-rum no et iniuria affici, nec cuiquam de caetero vertatur in dubium quae res habendæ sint nomine spolii, simili modo statuimus, decernimus et declaramus quod quaecumque scamna, cathedrae, arcae et, etiam ligneæ vellapideæ, etiam marmoreæ, mensae et tabulae, ac quaecumque dolia seu vasa vinaria vacua et alia similia supellectilia domestica, per quosvis presbyteros seu clericos, ab humanis pro tempore decedentes, tempore eorum obitus, in ecclesiis seu eorum domibus ecclesiarum earumdem vel alibi, ubivis locorum relicta, etiam si ex fructibus et proventi-

bus beneficiorum, quae dum viverent, obtinebant, acquisita fuerint, sub spoliorum appellatione minime veniant, nec pro spoliis ullo modo reputari possint.

cedentes xxx

§ 6. Praeterea, quod nullum spolium Ca-Spolium non merae praefatae fieri, nec quicquam a di per obitum quibusvis spoliorum Camerae huiusmodi obtinentis be- collectoribus vel subcollectoribus exigi siones non ex- possit per obitum illius, qui, dum viveret, unum vel plura beneficia ecclesiastica obtinuerit, cuius vel quorum simul fructus, redditus et proventus triginta ducatorum auri de Camera, secundum communem aestimationem, valorem annuum non excesserint, aut qui pensiones annuas super quibusvis fructibus ecclesiasticis usque ad dictum valorem annuatim perceperit, dummodo tamen is se ab omni illicita negotiatione et a sacris canonibus prohibita abstinuerit. Ita quod, si quis dictorum collectorum aliquid ex bonis quorumvis defunctorum, qui similia beneficia obtinuerint, seu similes pensiones perceperint, praetextu spoliorum eiusdem Camerae percipere, aut alias contra praesentes nostras literas attentare praesumpserit, ad totalem bonorum per eum perceptorum restitutionem teneatur, ac ad viam iuris, etiam per similes censuras et poenas, cogi et compelli possit et debeat.

desuper se intromittant.

§ 7. Districtius inhibentes quibusvis Ca-Inhibitio con- merae praesatae spoliorum collectoribus, collectores, ne nunc et pro tempore existentibus, sub indignationis nostrae, et privationis eorum officiorum poena, ne in ornamentis et paramentis, ac vasis et libris praefato cultui divino dicatis, ac alias in rebus sacris, necnon supellectilibus praefatis quomodolibet se intromittant, nec in eorum inventariis tamquam spolia redigant seu describant, sed ornamenta et paramenta, necnon vasa et libros, aliaque divino cultui dicata huiusmodi ecclesiis et monasteriis, cappellis et aliis beneficiis huiusmodi, eorumque rectoribus et aliis praefatis li-

bere admittant et consignent, ac consignari faciant cum effectu, ac supellectilia praedicta, in locis, ubi constiterint, relinguant.

§ 8. Ac decernentes sic, in præmissis on 1- Decretum irnibus et singulis, per quoscumque iudices ritans. et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri dehere; ac irritum et inane quicquid secus super iis a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari.

Executorum

§ 9. Quocirca dilectis Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, et deputatio et fasingulis locorum ordinariis, ac maiorem dignitatem post pontificalem in universis ecclesiis cathedralibus et metropolitanis pro tempore obtinentibus, per apostolica scripta, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, quoties pro parte quorumcumque in praemissis interesse habentium, ut praefertur, fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra præsentes literas et in eis contenta quaecumque firmiter observari, ac singulos, quos literae ipsae concernunt, illis pacifice gaudere, non permittentes eos desuper quomodolibet indebite molestari. Contradictores auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo.

§ 10. Non obstantibus apostolicis ac in Clausulae deprovincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon ecclesiarum et monasteriorum huiusmodi, iuramento, cofirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, facultatibus testandi, aliisque privilegiis, indultis et literis apostolicis, quibusvis concessis, approbatis

et innovatis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis et expressa mentio facienda esset, illorum tenores pro sufficienter expressis habentes, illis in reliquis in suo robore permanentibus, caeterisque contrariis quibuscumque.

mentorum etc.

§ 11. Volumus autem quod si aliquis Divisio orna ex patriarchis, episcopis, abbatibus seu quando benefi- commendatariis et aliis beneficiatis praeciatus obtinet plura beneficia. fatis, pluribus ecclesiis seu monasteriis pro tempore, simul vel successive, praefuerit, seu plura beneficia obtinuerit, ornamenta el paramenta ac res et bona praedicta, ad illa omnia, habita ratione fructuum et temporis quo eadem beneficia possedit, omnino pertineant, et proportionaliter inter ea dividantur.

hanc const.

§ 12. Quodque praesentes literae in Forma publ. Cancellaria nostra Apostolica et acie Campi Florae de more publicentur, et inter constitutiones perpetuo valituras describantur.

Transumptorum fides. Sanctio populis

§ 13. Et quia difficile foret etc.

§ 14. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, III kalendas septembris pontificatus nostri anno II.

Dat. die 30 augusti 1567, pontif. anno II.

#### LXV.

Iurisdictio consulum artislanae in Urbe, cognoscendi causas ad artem ipsam spectantes.

# Pius Papa V, motu proprio, etc.

telionis

Ut ad artis lanae, quae tamquam nobi-Causa consti- lis Mediolani, Neapoli, Florentiae aliisque insignibus civitatibus, in illarum decus et ornamentum, ac civium et populi utilitatem et sustentationem, quam maxime quotidie exercitatur, exercitium etiam in hac alma Urbe nostra, temporum iniuria iam pene collapsum, restaurandum, et suo pristino splendori restituendum, dilecti filii collegium seu societas mercatorum artis lanae Urbis nostrae eo efficacius excitentur, illique alacrius intendant, quo uberiori Sedis Apostolicae munificentia noverint se confoveri, collegium seu societatem praedictam specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes.

§ 1. Omnia et singula ipsius collegii seu societatis capitula, ordinationes, sta- statutorum artuta, privilegia, indulta, immunitates, exemptiones aliasque gratias a quibuscumque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris quomodolibet concessa, approbata et innovata, etiamsi illa in usu esse desierint, illorum omnium necnon literarum et instrumenti seu instrumentorum desuper confectorum tenores, pro expressis et insertis habentes, ac, prout illa concernunt, in dictis literis seu instrumentis contenta, et inde secuta quaecumque, licita et honesta ac sacris canonibus non contraria, apostolica auctoritate perpetuo confirmamus et approbamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robu. adiicimus, omnesque et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus, quoad omnes et singulas personas dictam artem exercentes in perpetuum.

§ 2. Necnon quod moderni et pro tem- surisdictio et pore existentes ipsius collegii seu societatis facultates conconsules, de omnibus et singulis causis, artis cognotam civilibus quam criminalibus seu mix- artem tis, etiam ratione praeteritorum (quatenus instructae non sint), lanae artem concernentibus, iuxta praefata statuta et ordinationes in futurum cognoscere, easque decidere et terminare libere et licite valeant, ita quod causae praefatae per modernos et pro tempore existentes Urbis praesatae gubernatorem et senatorem et conservatores aliosque capitolinos iudices et caeteros, etiam maiores, magistratus, quovis

tis lanae Urbis.

praetextu vel colore, reassumi non possint, ipsos consules in ordinarios iudices constituendo et deputando, perpetuo statuimus et ordinamus. Ac confirmationem, approbationem, adiectionem, suppletionem, exemptionem, liberationem, constitutionem, deputationem, statutum et ordinationem praefata suos plenarios et integros effectus sortiri, et inviolabiliter observari, ac eisdem exercentibus et collegio suffragari, et illos ad omnimodam suorum statutorum observationem teneri. et efficaciter obligatos fore.

Clausulas præservativae.

§ 3. Ac literas super praesentibus conficiendas in libris Camerae et Capitolii, si videbitur, registrari, et nullo umquam tempore, quovis quaesito colore vel ingenio, de subreptionis aut nullitatis vitio. seu intentionis nostrae defectu notari vel impugnari, nec sub quibusvis revocationibus, suspensionibus vel derogationibus, limitationibus similium vel dissimilium gratiarum, a nobis vel dicta Sede pro tem pore emanatarum, comprehendi, sed semper ab illis exemptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, et de novo, etiam sub data per eosdem collegium seu societatem eligenda, concessas ac validas et efficaces esse et censeri.

ritans.

§ 4. Et sic per quoscumque judices etc., Decretum ir- etiam S. R. E. cardinales, sublata etc., iudicari et definiri debere; irritum quoque etc. decernimus.

§ 5. Necnon modernis et pro tempore Inhibitio con- existentibus camerario, praesidentibus et bis, ne consu- clericis Camerae Apostolicae, ac senatori, superimpediant conservatoribus, gubernatori aliisque Urbis praedictae magistratibus, dohaneriis, commissariis et aliis personis, ne collegium seu societatem, illiusque singulas personas praedictas super praemissis in aliquo molestare, perturbare vel impedire, quovis quaesito colore vel ingenio, au-

obedientiae, et sub indignationis nostrae, ac mille ducatorum auri de Camera per contrafacientes eo ipso, toties quoties etc., incurrenda, partim collegio seu societati huiusmodi, partim hospitali S. Iacobi Incurabilium de Urbe applicanda, poenis, districtius inhibemus; quinimmo, collegio illiusque personis praefatis, quoad praemissa eorumque executionem, quantum in eis fuerit, ac prout ad illos, communiter vel divisim, pertinebit, faveant et assistant, ac eadem praemissa integre observari faciant, praecipimus et mandamus.

rogatoriae.

§ 6. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac praescriptione, etiam longissimi temporis; necnon dictae Urbis, etiam iuramento, etc. roboratis, statutis, consuetudinibus, inhibitionibus, declarationibus et decretis, etiam per nos et quosvis Romanos Pontifices praedecessores nostros, etiam motu simili, etc. hactenus factis et in posterum faciendis; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, etiam populo Romano, senatori, conservatoribus, gubernatori praedictis, ac clericis et gabellariis, dohaneriis, commissariis aliisque deputatis et personis, quocumque nomine nuncupatis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu et scientia similibus, concessis etc., quibus omnibus in literis latissime extendendis, illorum tenores etc., hac vice latissime derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

Fiat, ut petitur. M.

§ 7. Et cum absolutione a censuris, ad Repolitio claueffectum etc.; et quod instrumenta, literarum, statutorum, privilegiorum, exemptionum aliorumque praedictorum tenores habeantur pro expressis, seu in toto vel parte exprimi, aut de verbo ad verbum inseri possint. Et cum confirmatione, apdeant seu praesumant, in virtute sanctae | probatione, adiectione, suppletione, exem-

ptione, liberatione, statuto, ordinatione, decreto, inhibitione, praecepto, mandato et derogatione praefatis, quae hic pro singulariter repetitis habeantur, in forma gratiosa, ad perpetuam rei memoriam, latissime extendendis, et cum opportuna, si videbitur, executorum deputatione, qui assistant, etiam sub censuris etc. cum potestate aggravandi etc., interdictum ecclesiasticum apponendi, invocato etiam ad hoc, si opus sit, auxilio brachii sæcularis, cum derogatione constitutionum de una et duabus diaetis, non tamen ultra tres.

ra anfficit

§ 8. Et quod sola praesentis motus pro-Sola signatu- prii sufficiat signatura, et ubique, etiam in iudicio, fidem faciat, regula contraria non obstante, super qua literae, etiam per breve nostrum, cum maiori et veriori præmissorum expressione, expediri possint.

> Datum Romæ apud S. Petrum, nonis septembris, anno 11.

> > Fiat. M.

Dat. die 5 sept. 1567, pontif. anno 11.

#### LXVI.

Declaratio quod Ordines tam S. Dominici, et S. Francisci, quam Eremitarum S. Augustini, et Carmelitarum, ac Servorum B. Maria sunt vere et proprie Ordines religiosi Mendicantes, etiam si in communi bona, quamvis immobilia, possideant, eorumque gratiis omnibus perfruuntur.

#### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Romanus Pontifex, tam universalis christianae quam singularum eius Religionum praecipuus defensor, omnibus illarum incommodis, pro sui pastoralis officii debito, libenter occurrit, et eorum indemnitati, salubribus, iuxta temporum morumque exigentiam, declarationibus et aliis remediis consulere solet opportunis

- § 1. Sane, licet dilecti filii omnium Causa huins Mendicantium Ordinum fratres a contributione seminarii clericorum, in qualibet civitate iuxta eiusdem concilii formam erigendi, per Tridentini concilii decreta eximantur, nosque, inter alia, eisdem Mendicantium Ordinum fratribus concessa privilegia, eos et eorum quemlibet, tam a seminarii huiusmodi contributione quam subsidio quomodolibet, necnon decimis quibuscumque et caeteris aliis oneribus, apostolica auctoritate similibus exemerimus et liberaverimus, eosque ad illorum omnium contributionem nullo umquam tempore cogi et compelli posse decreverimus; cum tamen non sine animi molestia nuper accepimus, nonnulli locorum ordinarii, et forsan in provincialibus conciliis, eo forsan sub praetextu quod Ordinum Mendicantium fratres huiusmodi bona stabilia ex indulto seu dispensatione apostolica retinere possunt, et propterea Mendicantes revera non sint, eos ad seminarii, subsidii, decimarum et aliorum onerum huiusmodi contributionem cogere forsan praesumpserunt, et in dies praesumunt, in grave ipsorum Ordinum gravamen et præiudicium non modicum.
- § 2. Nos, animo revolventes eos ex fru- Declaratio de ctibus bonorum huiusmodi varias reipublicae christianae utilitates afferre, cum ex ipsis varios magistros et doctores manuteneant, ex quorum doctrina ipsorum fratres novitii, eruditi postmodum effecti, gregem dominicum praedicationibus suis, consiliis, confessionibus, orationibus aliisque innumeris pietatis operibus iuvent et pascant, eorumque domos, non minus quam ea, quae per ordinarios erecta sunt, seminaria vocari posse, et propterea Mendicantium nomen amittere nullo modo debere. Volentes idcirco omnem dubitandi materiam amputare, omnes et singulos Mendicantium Ordinum fratres huiusmodi, ac eorum singulos a quibusvis excommu-

nicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutos fore censentes; necnon quarumcumque litium et causarum, coram quibusvis iudicibus et ubicumque quomodolibet pendentium, status et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium, necnon quorumcumque privilegiorum, indultorum, exemptionum et immunitatum eorumdem Ordinum Mendicantium fratribus hactenus quomodolibet concessorum tenores, praesentibus pro expressis habentes, lites quoque et causas praefatas, ut praefertur, pendentes, ad nos harum serie advocantes, illasque penitus extinguentes, et collitigantibus huiusmodi perpetuum super præmissis silentium imponentes, motu proprio, non ad ipsorum fratrum vel alicuius eorum nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulos quatuor Mendicantium Ordinum, videlicet S. Dominici, et S. Francisci, ac Eremitarum S. Augustini, necnon Carmelitarum, et quos etiam recenseri volumus, Servorum B. Mariae nominibus comprehensos fratres, eorumque domus, monasteria et loca, etiamsi in communi propria bona, tam mobilia quam immobilia et stabilia ac alia quaecumque, possederint, Mendicantium vocabulo et omnibus et singulis Mendicantium privilegiis eis quomodolibet concessis uti posse et debere, nec super præmissis ullo umquam tempore molestari posse, auctoritate apostolica per praesentes statuimus et declaramus, ac tam concilii Tridentini, quam omnia et singula alia decreta, statuta, ordinationes, privilegia et iura de Mendicantibus loquentia, ad omnes et singulos

Ordines praefatos eorumque domos et loca, etiam propria bona in communi tamen retinentes, extendimus et ampliamus, illaque de illis loqui etiam auctoritate praefata, per easdem praesentes, declaramus.

§ 3. Ac insuper eisdem ordinariis et Inhibitio conquibusvis aliis, tam ecclesiasticis quam sae- tra ordinarios de et alios, ne decularibus, quavis auctoritate fungentibus, super eos molestent, et si in virtute sanctae obedientiae, et aliis arbi- quid exactum trio nostro moderandis poenis, similiter est restituant. per praesentes mandamus ut, si quid per eos, tam nostro quam praedecessoris nostri temporibus, tam ratione seminarii, subsidii et decimarum, quam aliorum onerum huiusmodi, exactum fuit, id totum eisdem fratribus, omni mora et dilatione postpositis, restituant; districtius inhibentes eisdem locorum ordinariis cæterisque personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, quavis auctoritate fungentibus, et cuiusvis dignitatis, gradus et conditionis existentibus, ne eosdem Mendicantium Ordinum fratres praefatos, bona huiusmodi retinentes, quovis praetextu, super seminarii, subsidii et decimarum contributione molestare, inquietare vel perturbare audeant vel praesumant.

§ 4. Decernentes quoque praesentes li- Clausulae praeteras nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari vel impugnari nullatenus posse; minusve sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, modificationibus, limitationibus, restrictionibus et aliis contrariis dispositionibus, tam per nos quam etiam successores nostros quomodolibet, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque decretis, pro tempore factis et faciendis, quorumcumque tenorum existant, includi: sed, illis non obstantibus, in suis robore et efficacia persistere, et quoties illae ema-

nabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, etiam sub data etiam per ipsos eligenda de novo concessas esse, et ita incommutabilis voluntatis et intentionis nostrae esse; et ad hoc, ut perpetua firmitate subsistant, vim validi et efficacis contractus inter Sedem Apostolicam et praefatorum Ordinum Mendicantium huiusmodi fratres habere debere. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

deputatio et facultates.

§ 5. Quocirca, dilectis filiis Curiae cau-Executorum sarum Camerae Apostolicae generali auditori, necnon quarumcumque, tam cathedralium quam collegiatarum, ecclesiarum decanis, praepositis, archipresbyteris, archidiaconis, thesaurariis et quibusvisaliis in eisdem ecclesiis dignitates obtinentibus, ubilibet et in quibuscumque regionibus, terris et locis existentibus, per praesentes motu simili mandamus quatenus ipsi et eorum quilibet, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dictorum fratrum vel alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis omnibus ctc., pacifice frui et gaudere, non permittentes eos vel eorum quempiam super illis quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo. Et nihilominus, legitimis super transumptis etc. his habendis servatis processibus, censuras

et poenasipsas etiam aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 6. Non obstantibus felicis recorda- Clausulas detionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas quis, vigore praesentium, ad iudicium non trahatur, et aliis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque indultis et literis apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu simili, et ex certa scientia, ac apostolicae potestatis plenitudine, ac alias quomodolibet, etiam consistorialiter concessis, approbatis, confirmatis, et saepius innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis illorumque totis tenoribus specialis specifica et expressa mentio seu aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret (tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris), hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas, non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Volumus autem quod praesentium Transumpto-

§ 8. Quodque eædem praesentes in val-

Forma et ef- vis Cancellariae Apostolicae et basilicae fectus publi- Principis Apostolorum de Urbe necnon in acie Campi Florae per aliquem ex cursoribus nostris publicentur, et inter extravagantes constitutiones perpetuo valituras conscribantur, ac, postquam publicatae fuerint, plenam et indubiam fidem faciant, necnon omnes et singulos illas concernen-

ter intimatae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die III octobris MDLXVII, pontificatus nostri anno II.

tes perinde ligent, ac si essent personali-

Dat. die 3 octob. 1567, pontif. anno II.

#### LXVII.

Prohibitio transeundi ab Ordine fratrum Minorum Cappuccinorum S. Francisci de Assisio ad Ordinem Minimorum Sancti Francisci de Paula, et contra.

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Sedis Apostolicae solertia, dum ad salutare quorumdam remedium extructa in eorum detrimentum vergere conspicit, ne quod illis profuturum maturitate summa providisse comperitur, noxium incauto ministerio efficiatur, celeris provisionis opem afferre consuevit, prout in Domino conspicit salubriter expedire.

Exordium.

§ 1. Sane accepimus quod, cum ali-Causae huius quando contingat aliquos fratres religiosos, tam Ordinis S. Francisci Cappuccinorum quam eiusdem S. Francisci de Paula Minimorum nuncupatorum, de uno loco ad alium, etiam forsan absque suorum superiorum licentia, transferri, exinde perturbationes et mala exempla inter eosdem fratres saepius oriri solent.

§ 2. Nos, cupientes perturbationibus et Prohibitio de malis exemplis huiusmodi, quantum cum Deo possumus, obviare, motu proprio, non ad alicuius instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa nostra scientia, quod de caetero, perpetuis futuris temporibus, nullus ex fratribus Cappuccinis ad dictum Ordinem S. Francisci de Paula, Bull. Rom. Vol. VII.

nec, e converso, quod nullus frater eiusdem S. Francisci de Paula ad Ordinem fratrum Cappuccinorum huiusmodi, ullo umquam tempore, et quacumque etiam et quantumcumque iustissima causa, etiam de licentia suorum superiorum, se transferre possit, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 3. Decernentes statutum et ordinationem huiusmodi, per fratres praefatos, sub travenium. indignationis nostrae poena, inviolabiliter observari debere, ac ex nunc irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, tam ordinaria quam delegata, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Poenas con-

§ 4. Non obstantibus apostolicis ac in Derogatio conprovincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac statutis et consuetudinibus caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Caeterum, quia difficile foret prae- Fides transentes literas ad singula quaeque loca, in sumptorum. quibus de eis fides forsitan facienda foret, deferri, volumus ut ipsarum transumptis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vi octobris, MDLXVII, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 6 octobris 1567, pontif. anno II.

## LXVIII.

Homicidae, blasphemi, sacrarum imaginum percussores, aliaque nonnulla patrantes delicta in principatu Cataloniae, regno Aragonum, comitatibus Rosilionis et Ceritaniae, et confugientes ad ecclesias, possunt per iudices saeculares, cum interventu iudicum ecclesiasticorum, ab eisdem ecclesiis extrahi 1

### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Exponi nobis nuper fecit charissi- Caust constimus in Christo filius noster Philippus, dae.
  - 1 Ex Regest. in Secret. Brev.

Hispaniarum rex catholicus, quod in regno Aragonum, et principatu Cataloniae, ac comitatibus Rosilionis et Ceritaniae, plures facinorosi gravia et atrocia crimina committentes reperiuntur, quae oculos divinae Maiestatis offendunt, et perpetrato crimine, ad ecclesias, monasteria, hospitalia, oratoria et sacella ad se in eis tuendum, ne per regios et alios saeculares officiales iudices et ministros capiantur et de eorum delictis puniantur, confugiunt, regiam iurisdictionem illudentes, seque in suis facinorosis criminibus et delictis confoventes.

gis preces

riam praebere non sinit.

cis ecclesiastistatibus, quibus partitur.

§ 2. Quare praefatus Philippus rex, cui, Philippi re- pro suo debito, provincias sibi subiectas sceleratis hominibus expurgare incumbit, nobis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere de benignitate Ecclesiastica apostolica dignaremur. Nos igitur, qui immunitas im-probis delin- Illius vices in terris gerimus, qui maleficos quendi mate- vivere pati vetuit, nolentes praemissa tam pessimi exempli sub silentio pertransire, et quod ecclesiastica immunitas improbis et facinorosis delinquendi materiam subministret, huiusmodi supplicationibus inclinati, eidem Philippo regi, quod omnes et singuli illius et suorum proregum et gubernatorum ac aliorum ministrorum iudices, officiales et ministri, saecularem iurisdictionem in dictis regno et principatu ac comitatibus ac singulis civitatibus, villis, oppidis et terris et locis in illis consistentibus et illis adiacentibus exer-Delinquentes centes, omnes et singulos, cuiuscumque quos in con-stitutione de- gradus, qualitatis, dignitatis et præeminensignat, ex 10- tiæ fuerint, qui crimina infrascripta, videlicae immunita- cet læsæ maiestalis aut peccali notorii, protis evelli posse decernit a sae. pter quod ira Dei in filios dissidentiae venit, cularibus pote- seu ex proposito deliberato assassinium licentiam im seu incendium fecerint et commiserint. seu aliquam honestam mulierem virginem vel coniugatam aut viduam rapuerint, vel monetam aut publicas scripturas falsificaverint, seu publici fures, seu in stratis

aut viis publicis fuerint, seu aliquem archibuseto seu sclopeto, alias sclopio prohibito ad rotam, occidere procuraverint, et ad actum proximum devenerint, quamvis eum non vulneraverint vel tetigerint, aut per triginta passus ante ipsas ecclesias, monasteria, oratoria, sacella homicidium commiserint, seu qui plura homicidia perpetraverint, seu si atrociores blasphematores, et qui imaginem Dei vel sanctorum percusserint vel deturpaverint, sive ex ira vel in contemptum combusserint, vel in terra proiecerint, seu qui nocturno tempore, per civitates, oppida et loca furta commiserint, ad quascumque, etiam metropolitanas et cathedrales, collegiatas et alias ecclesias, monasteria, oratoria, sacella saecularia et quorumvis Ordinum regularia confugientes, ab illis extrahere, capere, incarcerare et, prout iustitia et suorum demeritorum qualitas exegerit ac requisiverit, punire et castigare, absque conscientiae scrupulo, et censurarum et poenarum contrafacientibus praemissa inflictarum incursu, libere et licite possint et valeant, tenore praesentium, auctoritate apostolica et ex certa nostra scientia, licentiam et facultatem damus, concedimus et elargimur.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque, indultis, etiam in favorem dictarum ecclesiarum et monasteriorum illorumque omnium superiorum, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et nos ac Sedem Apostolicam quomodolibet et sub quibuscumque verborum formis et tenoribus ac cum quibusvis clausulis et decretis concessis, confirmatis et approbatis, etiam Mare Magnum seu Bulla Aurea nuncupatis, ac ipsarum ecclesiarum immunitatibus eis a iure concessis, quibus omnibus, illorum tenores, ac si praesentibus de verbo ad verbum insererentur, pro expressis et insertis ha-

Obstantium

bentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice latissime derogamus, ac sufficienter derogatum esse volumus et decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

fatam non conrequisitus, si asa obtineat.

§ 4. Volumus autem, et dicta auctori-Licentiam præ- tate decernimus ac declaramus, pro-recedit, nisi in- gem, gubernatorem et ministros regios, tervenerit iu-dex ecclesiasti- aut corum iudices, officiales et ministros cus loci; qui saecularem iurisdictionem exercentes, ab desse noluerit, ecclesiis, monasteriis, oratoriis et sacellis non officiet huiusmodi aliquem delinquentem, sine inlicentia concest terventu iudicis ecclesiastici loci illius, nec extrahere, nec illum capere et incarcerare posse, nisi et casu quo praefati iudices ecclesiastici requisiti una cum eisdem capturae et carcerationi intervenire et assistere recusaverint.

§ 5. Quodque delinquentes praedicti, Delinquentes postquam a dictis ecclesiis, monasteriis, ecclesiasticum oratoriis et sacellis extracti, capti et inmandatesse cu-stodiendos, do-carcerati fuerint, ad carceres curiae ecnec iudex ec- clesiasticae reponi, et in illis, sub tuto. delicto cogno- securo et firmo carcere, ac opportuna custodia data illis, si opus fuerit, per praefatos pro-regem, gubernatorem, iudices, officiales, et ministros saeculares detineri et conservari debeant, ac ab illis extrahi, et iudicibus saecularibus praedictis consignari et tradi non possint, nisi prius cognito per dictum iudicem ccclesiasticum loci, si ipsi carcerati aliquod ex criminibus et delictis praedictis commiserint et perpetraverint, factaque commissione huiusmodi, si repertum fuerit ipsos carceratos aliquod ex criminibus et delictis praedictis commisisse et perpetrasse, illos eisdem iudicibus saecularibus, per praefatos iudices ecclesiasticos, sine alicuius conscientiae scrupulo, et irregularitatis et aliarum pœnarum incursu, dari et consignari debere; et si per dictum iudicem ecclesiasticum iudicatum fuerit non esse aliquod ex supra dictis delictis, tunc per iudicem saecularem, si sibi videbitur, haberi recursum ad iudicem ecclesiasticum cancellariae regiae principatus et comitatuum huiusmodi volumus.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac contrariis quibuscumque.

§ 7. Et quia difficile foret etc.

Fides danda transumptis.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vi octobris MDLXVII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 6 octobris 1567, pontif. anno II.

#### LXIX.

Literae Pauli IV et Pii IV, per quas statuitur clericos principatus Cataloniae et comitatus Rosilionis in habitu et tonsura incedere debere, alias privilegio clericali non gaudeant, valent et intelligi debent iuxta terminos capituli vi sessionis xxiii Concilii Tridentini 1.

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Exposito alias felicis recordationis

Paulo Papae IV, praedecessori nostro, pro Pauli IV. parte charissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regis catholici, quod, licet iuxta canonicas sanctiones, clerici habitum et tonsuram clericales honeste deferre, alias privilegio clericali minime gaudere deberent; verum in principatu Cataloniae, et Rosilionis et Ceritaniae comitatibus, eidem Philippo regi subjectis, dictorum clericorum sine abitu et tonsura huiusmodi incedentium tanta inoleverat delinquendi licentia, seu potius insolentia, ut nulla fere in principatu et comitatibus praedictis homicidia, rapinae, assassinia et alia atrocia crimina com-

mittebantur, quorum aliquis clericus au-

ctor vel particeps non existeret; idque

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Constitutio

Constitutio

ex eo provenire credebatur, quia dicti clerici, cum per curiam saecularem coerceri, et a iudicibus ecclesiasticis poena sanguinis affici non possent, iuxta exigentiam delictorum non puniebantur, et Impunita sce- propter eorum impunitatem crescebat in angent licen- eis peccandi libido, et facilitas veniae innocentibus delinquendi occasionem praebebat, et alii impunitatis huiusmodi exemplo, ad similia facinora perpetranda invitabantur.

ler: peccandi

tons ra debebus provinciis.

§ 2. Dictus praedecessor, ipsius Philippi Quare statui- regis supplicationibus in ea parte inclitur conjugatos natus, venerabili fratri Salvatori, episcopo quam non con-Clusinensi et suo Apostolicae Sedis in bita et clericali regnis Hispaniarum tunc nuncio, per eius re incedere in in forma brevis literas commisit et manprincipatu Ca-taloniao ali s- davit quatenus omnes et singulos, tam que advacenti- conjugatos quam alios simpliciter tonsuratos, et minorum ordinum clericos non coniugatos, nullum beneficium ecclesiasticum obtinentes, in principatu et comitatibus praedictis pro tempore existentes, per edictum publicum in cathedralibus et metropolitanis ecclesiis principatus et comitatuum huiusmodi, dum inibi populi multitudo ad divina audienda conveniret, alta voce denunciandum, et in valvis dictarum ecclesiarum affigendum, moneret et requireret, ac moneri et requiri faceret ut infra terminum duorum mensium, quos eis pro peremptorio termino et trina monitione canonica assignaret, de caetero vestem prolixam et birretum rotundum ac coronam, more illarum partium presbyterorum saecularium honeste deferrent, et sine armis offensivis incederent; et si, dicto termino elapso, non deferrent et sic ut praefertur non incederent, eosdem foro saeculari subjectos fore, et tamquam laicos per curiam saecularem, etiam usque ad vindictam sanguinis ultimique supplicii poena puniri posse; et quod, elapso anno ab edicto huiusmodi, vestem et birretum ac coronam huiusmodi ad minus per sex menses ante perpetratum delictum detulissent, probandi onus eis incumberet, in dictis requisitione et monitione, eadem auctoritate decerneret.

§ 3. Felicis recordationis Pius Papa quartus vero, ad ipsius Philippi regis sup-Pauli IV alteram plicationem, mandatum, ac cum omnibus confirmans. et singulis in eis contentis clausulis, literas praedictas per suas in forma brevis literas approbavit et innovavit, illasque perpetuae firmitatis robur obtinere, ac perpetuo inviolabiliter observari debere, et quatenus literae dicti Pauli praedecessoris, tunc publicatae et executioni demandatae non essent, per dictum Salvatorem episcopum aut alium pro tempore existentem partibus illis suum et dictae Sedis nuncium, illarum forma servata, iuxta illarum tenorem et formam publicari, et executioni demandari potuisse et debuisse decrevit, concessit et mandavit.

- § 4. Et quia ab oecumenico concilio Tridentino, sessione xxIII, capitulo vi, sta- vilegio fori cletutum et ordinatum existit quod nullus ricus gaudeat primae tonsurae initiatus, aut etiam in nem minoribus ordinibus constitutus, fori pri- Trideatial. vilegio non gaudeat, nisi beneficium ecclesiasticum habeat, aut clericalem habitum et tonsuram deferens alicui ecclesiae ex mandato episcopi inserviat, vel in seminario clericorum aut aliqua schola vel universitate, de licentia episcopi, quasi in via ad maiores ordines suscipiendos, versetur; in clericis vero coniugatis servetur constitutio Bonifacii VIII, Qui cum unici. modo ii clerici alicuius ecclesiae servitio vel ministerio ab episcopo deputati, etiam ecclesiae serviant vel ministrent, et clericali habitu et tonsura utantur, nemini, quoad hoc, privilegio vel consuetudine, etiam immemorabili, suffragante.
- § 5. Praefatusque Pius praedecessor, Concessiones per alias suas sub plumbo literas, quod contra tenorem dicti canonis omnes gratiae et concessiones, in omni- irritavit Pius.

bus et singulis quibus illae statutis et decretis dicti concilii contrariantur, ipso iure revocatae, cassatae et annullatae, ac ad concilii huiusmodi terminos atque limites reductae essent et esse censerentur, et secundum decreta dicti concilii tantum observarentur, nec aliquid adversus dicta decreta et statuta apud aliquos permitterent, nec in aliquo suffragari possent, sed ea perinde haberi et reputari debere, ac si numquam emanassent, declaravit, statuit et ordinavit, prout in singulis praedecessorum literis et capituli concilii huiusmodi, quorum omnium tenores, ac si praesentibus de verbo ad verbum insererentur, pro expressis habemus, plenius continetur.

t 1: constitutionis edendas.

§ 6. Cum autem nuper praefatus Phi-Causa præsen- lippus rex nobis exponi fecerit quod a nonnullis dictas priores literas Pauli et Pii praedecessorum per concilium et posteriores literas dicti Pii praedecessoris huiusmodi revocatas, aut saltem moderatas, et ad decretum concilii praedicti reductas fuisse haesitetur, ad tollendam huiusmodi dubitationem, nobis humiliter supplicari fecit quatenus dubitationem et haesitationem huiusmodi de benignitate apostolica tollere dignaremur.

non officere de-

§ 7. Nos igitur, considerantes priores Concilii Tri- literas dictorum praedecessorum, et in eis dentini sanctionem enunciatis contenta, statuta et ordinata, iusta, honeconstitutionib. sta et rationabilia esse, cum clerici ab clarat et de- illicitis et inhonestis se abstinere debeant, ipsique clerici, qui clericali charactere illiusque privilegiis et immunitatibus uti, frui et gaudere desiderant, habitum et tonsuram clericorum, prout presbysteri principatus et comitatuum huiusmodi, deferre debeant, ipsius Philippi regis, asserentis in principatu et comitatibus huiusmodi presbyteros modo praedicto incedere consuevisse, supplicationibus hac parte inclinati, dictas priores literas, quarum veriores tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, haberi volumus pro expressis, a statutis et ordinatis in concilio huiusmodi, neque per posteriores literas dicti Pii praedecessoris revocatas esse, sed tantum ad terminos et dispositionem dicti capituli vi sessionis xxIII reductas esse et censeri debere in omnibus et per omnia, per praesentes, auctoritate apostolica et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, declaramus.

§ 8. Et ut priores literae praedecessorum Prestatas conhuiusmodi maiorem firmitatem et robur maiori valore obtineant, illas confirmamus et approba- confirmat et approbat; mus, et inviolabiliter observari debere, iuxta terminos dumtaxat dicti capituli vi, mandamus; et si praefati clerici primae tonsurae non coniugati, beneficia ecclesiastica non obtinentes, et coniugati, contenta in dictis prioribus literis ipsorum praedecessorum, iuxta ordinata et statuta in dicto sexto capitulo concilii huiusmodi, non observabunt, et habitum et tonsuram dictos, prout clerici principatus et. comitatuum huiusmodi deferre consueverunt et deferunt, ut praefertur, non detulerint, foro et immunitate clericorum gaudere et frui non possint, sed ut mere laici habeantur et reputentur, ét ut tales laici per iudices saeculares, prout in dictis prioribus literis continetur, capi, carcerari, puniri et castigari possint et valeant.

§ 9. Et nihilominus venerabili fratri Praesatas litearchiepiscopo Rossanensi apud praefatum ras per nun-aposto-Philippum regem, nostro et Sedis Aposto- licum publicari praecipit; licae nuncio, quatenus priores literas praedecessorum huiusmodi, illarum forma servata, et iuxta illarum tenorem et formam, et iuxta terminos dumtaxat dicti capitis sexti, ac etiam praesentes, in ecclesiis praedictis publicare, et executioni demandare faciat.

§ 10. Necnon venerabilibus fratribus Adversus eas archiepiscopis et episcopis dicti prin-contraven. non posse archiepicipatus et comitatuum, easdem prae- scopos et epi-

scopos decla-sentes et contenta in dictis prioribus! ipsorum praedecessorum literis ac capitulo et praesentibus observare, illisque obedire, et contra illas venire et reclamare non posse.

§ 11. Nec non praesentes et in eis Praesentes contenta quaecumque, de subreptionis aut literae nullo vitio notandae, obreptionis vitio, sive intentionis nostrae aut quocumque alio defectu, notari et impugnari non posse, sed validas et efficaces existere, suosque debitos effectus sortiri debere in ommbus et per omnia.

§ 12. Et sic et non alias nec aliter, luxta eorum per quoscumque iudices et commissarios, tenorem iudica- et causarum Palatii Apostolici auditores, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, iudicari et definiri debere, sublata eis et cuilibet illorum quavis aliter iudicandi et definiendi et interpretandi facultate, auctoritate et potestate; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus, concedimus, declaramus, statuimus, praecipimus et mandamus.

Clausulae.

Brordium.

§ 13. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac omnibus illis quae praefati praedecessores, in prioribus literis huiusmodi, non obstare voluerunt. Volumus autem guod praesentium transumptis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum. sub annulo Piscatoris, die xui octobris MDLXVII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 13 octobris 1567, pontif. anno II.

#### LXX.

Quod spolia monachorum Ordinis Cistercensis spectent ad loca et monasteria in quibus professionem emiserunt; et commendatarii aut commissarii Reverendar Camerae Apostolicae in illis se non intromittant 1.

#### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem iustitiae supremum assertorem ad ea libenter in-

1 De institutione et toto statu huius Ordinis notavi plene in constitutione III Paschalis II. Desiderium, tom. 11, pag. 210.

tendere, per quae gratiae a Sede Apostolica in favorem quarum cumque, praesertim religiosarum, personarum pro tempore emanatae suum, ut par est, consequantur effectum; et ut id facilius subsequi possit, dubiis et difficultatibus, quae superinde pro tempore oriuntur, aliquando per declarationis quandoque vero per alía remedia providere.

§ 1. Sane cum, sicut dilecto filio Hie- Causa huius ronymo de la Souchiere, abbate generali, constitutionis. vel, pro eo, dilecto filio Dionysio Laceronis, procuratore et vicario, etiam generali, Cisterciensis Ordinis, referente, accepimus, in statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel alia firmitate roboratis, dicti Ordinis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis eidem Ordini concessis, ac perfelicis recordationis Pium Papam IV, praedecessorem nostrum, et Sedem Apostolicam confirmatis, inter alia, disponatur quod, in spoliis, rebus et bonis monachorum Ordinem ipsum professorum, in quibusvis locis et monasteriis pro tempore decedentium, eorum abbates et priores commendatarii, pro tempore existentes, se intromittere nequeant, sed illa monasterii seu prioratus aut loci, in quo dictum Ordinem expresse professi fuerint, et seu cos decedere contigerit, conventuali mensae applicari et incorporari debeant; defuncto tamen superioribus diebus in monasterio de Casamari ciusdem Ordinis, Verulanensis dioecesis, guod dilectus filius Fulvius Philonardus clericus in commendam ex concessione seu dispensatione apostolica obtinet, quondam Antonio Pollutio, ipsius monasterii priore, praefatus Fulvius et quidam Camerae Apostolicae procurator aut commissarius, ipsius Antonii bona, ut ipsa forsan in proprios usus convertere possint, apprehendere, et sibi appropriare contendant, in gravem ipsius monasterii conventualis mensae iacturam, praeiudicium et gravamen.

cameram Apost.

§ 2. Nos, cupientes ut ea, quae per Quod spolia praedecessores nostros et Sedem praefadinis Cister- tam roborata dicuntur, sirmiter observenciensis, non tur, ac finem huiusmodi contentioni, fuaut turis autem, quantum cum Deo possumus, sed ad loca, in obviare volentes, eosdemque Hieronymum sionem emise- abbatem et Dionysium ac singulos monarunt, spectent. chos Ordinis huiusmodia quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, motu proprio, non ad ipsorum, seu alicuius alterius pro eis, nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, quod de coetero tam praefatus Fulvius, quam quicumque alii commissarii 1 quorumcumque monasteriorum et prioratuum vel aliorum locorum dicti Ordinis, tam citra quam ultra montes et in quibuscumque mundi partibus consistentium, et quicumque nostri et Camerae praefatae commissarii et procuratores quomodocumque, in spoliis, bonis et rebus, quaecumque sint, tam praefati Antonii, quam aliorum quorumcumque monachorum dicti Ordinis, in ipsorum commendatariorum monasteriis, prioratibus, locis et iurisdictionibus pro tempore decedentium, se intromittere non possint; sed illa ad monachos monasteriorum seu prioratuum, vel locorum huiusmodi, et seu eorum conventualem mensam, coniunctim vel divisim, pleno iure spectare et pertinere, ac eorumdem monachorum seu mensae fore et esse, eorumque possessionem realem et actualem adipisci et continuare; ipsosque monachos desuper per quoscumque commendatarios, etiam praetextu cuiusvis indulti seu concessionis sibi desuper facti, aut consuetudinis antiquitus observatae, et seu praefatum commissa-

1 Leg. forsan commendatarii (R. T.).

rium, seu quosvis alios, quavis auctoritate fungentes, molestari, perturbari vel inquietari non posse neque debere, auctoritate apostolica, per praesentes decernimus, illasque, quatenus opus sit, eisdem monachis concedimus et assignamus.

§ 3. Necnon, tam Fulvio, quam quibus- Inhibitio convis aliis commendatariis et commissariis tarios et offipraefatis, ne in spoliis, rebus et bonis pro ciales Camerae. tempore decedentium monachorum huiusmodi, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, se de coetero intromittere audeant vel praesumant, sub excommunicationis maioris latae sententiae et aliis ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, etiam pecuniariis, arbitrio infrascriptorum iudicum infligendis et moderandis, districtius inhibemus.

§ 4. Ac tam venerabili fratri episcopo Deputatio exe-Soranensi, et dilecto filio Curiae causarum cutorum hutus constitutionis. Camerae praefatae auditori generali, quam quibusvis aliis iudicibus, quavis auctoritate fungentibus, per quos, in praemissis, ut praefertur et non alias, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate, iudicari debere volumus, per praesentes motu simili mandamus quatenus ipsi et eorum quilibet, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Hieronymi et pro tempore existentis eiusdem Ordinis abbatis, seu Dionysii et monachorum huiusmodi, fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis, ac tam dicti Antonii defuncti, quam quorumcumque aliorum monachorum dicti Ordinis decedentium, spoliis et bonis, eorumque (cum monachi ipsi decesserint) possessione adipiscenda, efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant abbatem et monachos ipsos statutis, privilegiis et indultis, quoad dicta spolia, res et bona, necnon decreto, declaratione, concessione et assignatione ac inhibitione praefatis, pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper per quoscumque, quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas praefatas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo. Et nihilominus, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 5. Non obstantibus piae memoriac Bo-Clausulae de- nifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres quis, vigore praesentium, ad iudicium non trahatur, et aliis apostolicis, necnon provincialibus et synodalibus constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, tam Ordini et commendatariis praefatis, eorumque superioribus et personis, quam Camerae praefatae ac quibusvis illius commissariis et procuratoribus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam consistorialiter, concessis, confirmatis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica et expressa mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede in-

dultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxIII octobris MDLXVII, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 23 octobris 1567, pontif. anno II.

#### LXXI.

Fratres Conventuales, necnon Tertii Ordinis sancti Francisci, sub Regula eiusdem Ordinis fratribus de Observantia submittit in regno Portugalliae, extincta omnino conventualitate 1.

## Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Promium.

In eminenti dignitatis apostolicae specula, meritis licet imparibus, divina dispositione vocati, ad ea libenter intendimus, per quae singuli Religionum Ordines, abusibus, qui in eos tractu temporis diversimode irrepserunt, eliminatis, antiquo candori suo, quo, Domino auctore, diu claruerunt, restituantur, regulariaque eorum instituta, ad divinae Maiestatis laudem et gloriam imposterum stabiliantur; et ut id votive succedat, cum nos, ob negociorum, quibus assidue premimur, ingentem molem, ubique praesto esse nequeamus, nonnumquam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, ac venerabilibus fratribus nostris archiepiscopis, episcopis demandamus, prout locorum et temporum qualitate pensata, conspicimus in Domino salubriter expedire.

1 Ex Regest, in Secret, Brevium, Similem reductionem iniunxit Pius fratrum Conventualium et Tertii Ordinis in provinciis Belgii, Flandriae ahisque regi catholico subjectis, data ad id fr. Angelo Aversano facultate, apostolicis literis datis die 2 novembris 1567, quas, cum similes omnino sint praesentibus, omittendas putavi. dae.

§ 1. Accepimus sane nuper, non sine Causa consti- animi nostri molestia, quod fratres Ordinis S. Francisci Conventuales nuncupati, in diversis Portugalliae ac Algarbiorum regnorum provinciis aliisque charissimi in Christo filii nostri Sebastiani Portugalliae et Algarbiorum regis illustris dominiis, terris et locis constituti, a nonnullis annis citra, suae professionis, salutis et Religionis immemores, privilegiisque sibi a Sede Apostolica gratiose concessis abutentes, Deique timore postposito, tam licentiosam inhonestamque vitam, et ab institutis fundatoris et patris sui seraphici discrepantem ac remotam ducere non verentur, ut, religiosorum nomine tantum retento, non modo Ordinem regulasque suas dedecorent, verum etiam plerisque ex christifidelibus talia cernentibus scandalum non modicum afferant. Nos, qui tam Ordini praedicto decus et integritatem, suique pristini candoris restitutionem sinceris zelamus affectibus, quam praedicti Sebastiani regis, qui id a nobis animo, qui vere religiosum et catholicum decet principem, iamdudum repetivit, voluntati satisfacere enixe cupimus, volentes praemissis pro nostri pastoralis officii debito providere.

committit;

§ 2. Motu proprio, non ad alicuius no-Henrico card. bis super hoc oblatae petitionis instantiam, suarum dioe- sed ex mera deliberatione et certa sciencesum monaste-ria reformunda tia nostris, dilecto filio nostro Henrico, tituli sanctorum Quatuor Coronatorum presbytero cardinali, Infanti Portugalliae, nostro et Apostolicae Sedis legato de latere, necnon omnibus et singulis venerabilibus fratribus nostris archiepiscopis et episcopis per Portugalliae et Algarbiorum regna aliaque ipsius Sebastiani regis dominia constitutis, in virtute sanctae obedientiae, per praesentes committimus quatenus ipse vel ipsorum archiepiscoporum et episcoporum quilibet, quatenus in sua civitate vel dioecesi Or-

dinis praedicti, tam virorum quam mulierum Conventualium, etiam Tertii Ordinis nuncupati, si tamen tria substantialia vota emittere consueverunt, domos et monasteria habet, omni humano affectu seposito, Deumque solum prae oculis habens, Ordinis eiusdem de Observantia in regnis et dominiis praedictis commissario generali, seu provinciae, in qua domus et monasteria praedicta consistunt, ministro provinciali, et aliquo seu etiam pluribus eiusdem Ordinis de Observantia fratribus, per praedictum commissarium seu ministrum provincialem eligendis, secum assumptis, ad singula in ipsorum civitatibus et dioecesibus consistentia virorum et mulierum Conventualium, etiam Tertii Ordinis huiusmodi, domos et monasteria personaliter, si id commode fieri poterit, alioquin ipsorum archiepiscoporum vicarii in spiritualibus generales seu officiales, autaliae personae ecclesiasticae, per dictum Henricum nominandae et deputandae, uno seu pluribus guardianis aut aliis fratribus a commissario vel provinciali prædictis deputandis secum adiunctis, accedant, ac in domibus et monasteriis praedictis formam conventualiter vivendi penitus et in perpetuum, auctoritate nostra, tollant et extinguant.

§ 3. Ac personas in illis degentes ad Sub Regula eamdem vivendi formam eademque insti- fratrum de Obtuta, etiam quoad vestes et calceamenta no eos submitredigant, quae utriusque sexus religiosi de Observantia vocati observant, ipsasque sorores et moniales Conventuales eorumdem fratrum de Observantia obedientiae, correctioni, visitationi, curae regiminique committant.

§ 4. Ac Conventualium huiusmodi seu Tertii Ordinis fratrum et sororum, tria lium et Tertii Ordinis monasubstantialia vota professorum, ecclesias steria fratrib. ac monasteria seu domos religiosis Ordinis de Observantia de Observantia, per ipsos perpetuo habendibus tradenda, translatis illodas, assignent, ac in domos seu monasteria rum personis

religiosis monasteria de Observantia.

ad huiusmodi alios fratres et moniales de domibus et conventibus ipsorum fratrum et monialium de Observantia, de sibi assistentium fratrum consilio, respective transferant, et ex ipsis domibus de Observantia guardianum et alios officiales, ad domos praedictas regendum et gubernandum idoneos, auctoritate praedicta, deputent atque constituant; ipsos vero fratres et sorores seu moniales Conventuales et Tertii Ordinis praedictos aliorum fratrum de Observantia consortio aggregent atque uniant; necnon ex domibus, quibus antea vitam conventualem egerant, transferant in religiosorum de Observantia domos, et per illas distribuant, ut posthac ipsi de Observantia similiter nuncupentur, et sub eiusdem ministri generalis de Observantia obedientia permaneant. § 5. Si aliqua vero ipsorum Conventua-

leemosynis fratuerint.

Facultas lium monasteria seu domus in locis in plura monaste- quibus, aut propter praemissorum asperia in unum reduci possint in ritatem vel habitatorum paucitatem et locis, ubi ex e- eleemosynarum defectum, verendum sit trum de Obser- ne fratres de Observantia inibi vivere poshabere non po. sint consistant, ea invicem vel aliis uniant, vel ad alia commodiora loca transferant; aut si quid aliud sibi super praemissis magis necessarium et opportunum visum fuerit, ordinent et statuant.

ta substantialia ctione fratrum esse debent.

§ 6. Caeterum, si aliqui fuerint fratres Qui tria vo- aut moniales Ordinis praedicti, qui seu non emiserunt quae tria vota substantialia nunquam emiad ea emit-tenda non sunt serunt, nec in regulari observantia degecogendi, sed ta-runt, eos, prout hactenus vixerunt et permen sub visitatione et corre-manserunt, ita tamen ut sub visitatione, de Observantia correctione, superioritate et obedientia dictorum provincialium et generalis fratrum de Observantia huiusmodi degere, eisque in omnibus subiecti et suppositi esse debeant, etiam de caetero vivere et permanere posse decernimus et declaramus; necnon a Conventualibus huiusmodi ad Observantiam translati, si eorum aliquis, pro tranquillitate animi sui, de novo professionem emittere voluerit, etiam probationis anno non expectato, recipiant.

- § 7. Contradictores vero, si qui fuerint, qui se ad regularis vitae observantiam tradictores. reduci pertinaciter recusaverint, eos in carceribus, donec ad cor redeant, sub fida custodia retineri faciant, ac iuxta suorum excessuum et delictorum qualitatem puniant; et si aliquorum delicta adeo gravia fuerint ut, si laici essent, ultimo supplicio puniendi forent, ad triremes eos damnent; si modo aetas et vires illi labori sint aptae, alioquin ad perpetuos carceres, in quibus suorum criminum poenas luant, religent; alia vero ipsorum minus gravia crimina, secundum canonicas sanctiones, seu ipsorum cardinalis vel archiepiscoporum aut episcoporum, ad quem spectabit, et commissarii seu provincialis arbitrio, de illi adiunctarum personarum huiusmodi consilio, puniant.
- § 8. Bona praeterea quaecumque, mobilia et immobilia, tam quae domus fra-bilibus et immobilibus, quid trum videlicet dumtaxat Conventualium agendum praedictorum in communi possident, quam fratrum Conventualium antea propria ex consuetudine, vel forsan ex aliquo obreptitio vel subreptitio privilegio et dispensatione apostolica eis obtinere concessa sive permissa, sive ex eorum industria acquisita, vel ex parentum successione, aut ab aliis relicta, legata donatave, ab eis, tam quoad usum et possessionem, quam quoad proprietatem pertinet, in perpetuum abdicent. De conventibus etiam fratrum regularis observantiae, uno vel pluribus, in conventus reformandos huiusmodi, de eodem consilio transferant.
- § 9. Omnia denique, quae ad abolen- Facultas condam vitam conventualem et vitae regula- cessa eis, quiris observantiam loco eius introducendam, commissa est, vel ad inquirendam criminum veritatem quousque exfuerint quoquo modo necessaria et opportuna, agant, faciant et exequantur.

praescribit.

eundi ad alium modo observantiam teneat.

§ 10. Dummodo tamen ipsis fratribus Licentia trans- et sororibus monachis et monialibus, qui Ordinem, dum- ad alium Ordinem regularis observantiae transferri maluerint, dummodo ad Regulam transeant arctiorem, non interdicatur. Ipsorum vero bona praedicta, omnesque huiusmodi domuum et monasteriorum fratrum Conventualium redditus, de assistentium personarum praedictarum consilio, ita distribuant ut, postquam cisdem fratribus de Observantia, in dictos conventus introducendis, de supellectili et omnibus aliis ad eorum victum, divinum cultum, ecclesiarum et domuum repara-De bonorum tionem necessariis providerint, reliqua, sub stricto sequestro, penes idoneas persoconsulto Ro- nas reponantur seu custodiantur, donec quid nos ipsi super illis decreverimus, seu statuendum duxerimus, per nostras literas intellexerint.

faciendum inmano Pontifice.

missa quidquam fecerint.

§ 11. Nos enim sibi, tam praemissa Poena in eos omnia et singula ac alia circa ea necessaria et opportuna gerendi et exercendi, quam contradictores quoslibet et rebelles, eisque auxilium, consilium vel favorem praestantes, per sententias, censuras et poenas praedictas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas, etiam iteratis vicibus, aggravando, necnon interdictum ecclesiasticum imponendo, liberam, auctoritate apostolica, per praesentes facultatem concedimus et impartimur.

§ 12. Districtius inhibentes ipsius Ordi-Ponae con- nis Conventualium superioribus aliisque tra impedien-tes exequatio- quibusvis personis, cuiuscumque status, nem praesen- gradus, ordinis et conditionis existentibus, et quacumque dignitate, tam ecclesiastica et episcopali, archiepiscopali et cardinalatus, quam mundana, etiam ducali et regia, fungentibus, ne eosdem Henricum cardinalem, archiepiscopos et episcopos vel ab eis subdelegandos, in praemissis,

quovis modo et quovis quaesito colore vel ingenio molestare, inquietare vel perturbare audeant vel praesumant.

§ 13. Decernentes quoque praesentes Praesentium literas, nullo unquam tempore, de subre- literarum firptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari nullatenus posse, minusve illas, etiam quod Ordinis huiusmodi superiores, ad id non vocati fuerint, vel quod ipsi a cardinalis, archiepiscoporum et episcoporum iurisdictione exempti sint, ac propterea ipsis parere nullatenus intendant, impugnari vel contra illas deveniri posse; sed, illis et quibuscumque reclamationibus, appellationibus et contradictionibus omnino cessantibus, in suis robore et efficacia persistere, suosque plenarios effectus sortiri, et ad illorum executionem omnino procedi debere; sicque per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus, super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 14. Non obstantibus praemissis ac Clausulae spequibusvis apostolicis nec non in provin-ciales. cialibus et synodalibus conciliis editis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; ac monasteriorum, domuum et Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis eidem Ordini illiusque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam per viam generalis legis vel statuti

perpetui, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine et consistorialiter et de fratrum consilio ac alias quomodolibet concessis, confirmatis et approbatis et saepius innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio seu aliqua alia exquisita forma ad id servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto

§ 15. Volumus autem et hortamur fra-Fratribus de tres de Observantia praedictos, eisque in Observantia iniungit ut Con- virtute sanctae obedientiae praecipimus ventuales alios-que christiana ut fratres Conventuales, quos de nostro charitate susci- et Sedis Apostolicae mandato reformavepiant. rint, ex eorum domibus ad suas recipiant, eosque fraterne et caritative, dummodo regulariter et observanter vivant, tractent; ipsisque locum in choro et processionibus, capitulo et quibusvis aliis actibus, tam publicis quam privatis, secundum professionis tempus inter Conventuales

huiusmodi mentionem.

emissae, assignent.

Fidem tran-

§ 16. Quodque praesentium transumsumptis addit. ptis manu alicuius notarii publici sub scriptis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxx octobris MDLXVII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 30 octobris 1567, pontif. anno II.

### LXXII.

Declaratio portionum assignandarum vicariis perpetuis ecclesiarum parochiatium, monasteriis, beneficiis, ecclesiis vel locis piis perpetuo unitarum.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad exequendum pastoralis officii debitum vigilantibus studiis intendentes, ad ea, per quae cathedralium aliarumve ecclesiarum, necnon monasteriorum, beneficiorum seu collegiorum ac aliorum piorum locorum prospero profectui, divinique cultus augmento, et opportunae congruaeque substentationi parochialium ecclesiarum eisdem unitarum statui feliciter dirigendo, et personarum in illis curam animarum exercentium utilitati recta ratione et provida moderatione consuli et salubriter provideri valeat, libenter interponimus nostrae sollicitudinis partes.

§ 1. Hinc est quod nos, ad quorum au- ordinarii exres (quod non sine animi nostri molestia tem concilii Trireferimus) pervenit nonnullos ex venera- dentini in assibilibus fratribus nostris patriarchis, ar-num vicariis chiepiscopis et episcopis, in deputandis cienda. vicariis, ac in assignatione portionum vicariis perpetuis parochialium dictis ecclesiis, monasteriis, beneficiis, collegiis vel locis piis perpetuo unitarum, ex concilio Tridentino facienda, ita modum excessisse ut parum aut nihil ex fructibus, redditibus et proventibus parochialium ecclesiarum sic unitarum, ecclesiis, monasteriis, beneficiis, collegiis aliisve locis piis remanserit, ob idque multae ortae sint super hoc controversiae circa interpretationes decreti dicti concilii.

§ 2. Nos, ad eas tollendas animum in- Declaratideo tendentes, considerantesque uniones ipsas quantitatem iideo a praedecessoribus nostris factas esse, psarum portiout ex redditibus et emolumentis beneficiorum unitorum ecclesiis, monasteriis, collegiis, beneficiis et locis piis, quibus

Exordium.

perpetuis

PIUS V PP.

illa uniuntur, facilius onera eisdem incumbentia supportentur, et promptius a ministris ecclesiasticis in eisdem divina officia celebrentur, hospitalitas servetur, aliaque caritatis opera exerceantur, ac etiam ut nihilominus cura animarum dictarum parochialium laudabiliter exerceretur, motu proprio et ex certa nostra scientia, auctoritate apostolica, hac nostra perpetuo valitura constitutione statuimus et ordinamus ac declaramus, quemadmodum etiam de ipsius concilii mente fuisse colligimus, patriarchas, archiepiscopos et episcopos praefatos in assignatione portionis ipsis vicariis perpetuis, ex praedicto concilio ipsorum praelatorum arbitrio facienda, ita se continere et arbitrari debere, ut non maior centum, nec minor quinquaginta scutorum annuorum summa, computatis omnibus, etiam incertis emolumentis et aliis obventionibus communiter percipi solitis, eis omnino assignetur, nisi vicariis solitum fuisset plus assignari, sive in quantitate aut quota fructuum, pecuniaque numerata, fundo seu alia re stabili portio huiusmodi constituatur, cuiuscumque valoris parochialis ecclesia unita fuerit, et habita etiam ratione reddituum et onerum loci, cui parochialis ipsa unita fuerit: ita quod portiones ultra vel infra dictas summas scutorum centum et scutorum quinquaginta hactenus assignatae, vel in posterum forsan assignandae, quoad excessum et defectum huiusmodi, nullius roboris et momenti existant, et ad summas praedictas reductae et auctae respective censeantur, nisi tamen valor annuus ipsius parochialis unitae, habita ratione ut praefertur, minor sit quinquaginta scutis; quo casu portio assignata vel assignanda vicario perpetuo, non debeat excedere summam annuam valoris dictae parochialis, sed sufficiat quod omnes fructus eius dumtaxat attribuantur ipsi vicario perpetuo.

§ 3. Et quoniam iniquum esset eos, qui Bt ad quos commodis privantur, eadem onera, quae solvendi quinprius sustinebant, debere sufferre, volu- dennia pro ipsis portionibus, mus et statuimus quod ecclesiae, monasteria, collegia, beneficia et pia loca huiusmodi, in quorum parochialibus ecclesiis unitis contingat vicarias praedictas erigi, pro quantitatibus fructuum ipsis vicariis perpetuis assignatorum, ad solutionem quindenniorum, quam nobis et Camerae Apostolicae solvunt, ulterius non teneantur, sed eis detractio fiat ad ratam certorum, quae de fructibus dictarum parochialium percipiuntur. Ita tamen quod vicarii perpetui, qui pro tempore deputabuntur, teneantur accipere a Sede Apostolica novam provisionem suae deputationis, et solvere annatam pro portione fructuum, reddituum et proventuum certorum sibi assignata, et expedire literas apostolicas, nec alias ad possessionem dictarum vicariarum perpetuarum et servitutum earumdem parochialium admitti possint, nisi soluta annata et expeditis literis apostolicis novae provisionis, ut praefertur, alioquin integrum quindennium solvi debere, nec vicarii praedicti antea tuta conscientia fructus percipere possint.

§ 4. Volumus insuper, et ita mandamus, quod dicti vicarii perpetui non ad vicarios. liberam ordinariorum electionem, sed ad nominationem illorum, in quorum ecclesiis unitis ponentur, cum ipsorum ordinariorum seu eorum vicariorum, praevio examine, approbatione, deputentur.

§ 5. Et si dictae parochiales unitae Facultas Menerunt monasteriis regularium Mendican- dicantium, quotium, possint a superioribus dictorum tas. monasteriorum nominari ex ipsis Mendicantibus. Quos, si ordinarii, praevio examine per se aut eorum vicarios faciendo, idoneos ad curam animarum exercendam invenerint, et ita pro idoneis approbaverint, teneantur in vicarios, ad nutum tamen superiorum suorum amovibiles,

An. C. 1567

Eligendique

deputare. Idemque etiam servetur in regularibus monachis tantum, dummodo in ea parochiali, in qua unus ex monachis fuerit, servata forma praedicta, vicarius deputatus, habitent cum eo saltem quatuor alii ex dictis monachis.

§ 6. Sicque per quoscumque iudices, Decretum ir- quavis auctoritate fungentes, sublata eis ritans. et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi potestate, iudicari et interpretari debere; necnon irritum et inane decernimus quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, attentatum forsan est hactenus vel in posterum contigerit attentari.

- § 7. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis caeterisque rogatoriae. contrariis quibuscumque.
- § 8. Volumus autem quod praesentes Iussio publi-literae in Cancellaria nostra Apostolica, et ad valvas Principis Apostolorum de Urbe, de more publicentur, et inter constitutiones perpetuo valituras describantur.
- § 9. Et quia difficile foret eas ad sin-Exemplorum gula quaeque loca deferri, quod earum transumptis etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, kalendis novembris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 1 novemb. 1567, pontif. anno II.

#### LXXIII.

Prohibitio agitationis taurorum aliarumque ferarum bestiarum, cum annullatione votorum et iuramentorum desuper adhibitorum.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

De salute gregis dominici nostrae curae divina dispensatione crediti, prout ex | fuerit, ecclesiastica careat sepultura. Exordium.

debito pastoralis officii adstringimur, sollicite cogitantes, fideles cunctos gregis eiusdem ab imminentibus corporum periculis, etiam animarum pernicie, perpetuo arcere studemus.

§ 1. Sane, licet detestabilis duellorum Causa prohiusus, a diabolo introductus ut cruenta bitionis. corporum morte animarum etiam perniciem lucretur, ex decreto concilii Tridentini prohibitus fuerit, nihilominus adhuc in plerisque civitatibus et aliis locis quamplurimi, ad ostentationem virium suarum et audaciae, in publicis privatisque spectaculis, cum tauris et aliis feris bestiis congredi non cessant, unde etiam hominum mortes, membrorum mutilationes, animarumque pericula frequenter oriuntur.

§ 2. Nos igitur, considerantes haec spectacula, ubi tauri et ferae in circo vel agitationis tauforo agitantur, a pietate et caritate chri-tum bestiarum. stiana aliena esse, ac volentes haec cruenta turpiaque daemonum et non hominum spectacula aboleri, et animarum saluti, quantum cum Deo possumus, providere, omnibus et singulis principibus christianis, quacumque, tam ecclesiastica quam mundana, etiam imperiali, regia vel quavis alia dignitate fulgentibus, quovis nomine nuncupentur, vel quibusvis communitatibus et rebuspublicis, hac perpetuo nostra constitutione valitura, sub excommunicationis et anathematis poenis ipso facto incurrendis, prohibemus et interdicimus ne, in suis provinciis, civitatibus, terris, oppidis et locis, huiusmodi spectacula, ubi taurorum aliarumque ferarum bestiarum agitationes exercentur, fieri permittant. Militibus quoque cæterisque aliis personis, ne cum tauris et aliis in præfatis spectaculis, ipsi tam pedestres quam equestres congredi audeant, interdicimus.

§ 3. Quod si quis corum ibi mortuus Moriens ibi,

careat ecclesiastica sepultura. tersint.

§ 4. Clericis quoque, tam regularibus Clerici spe- quam saecularibus, beneficia ecclesiastica obtinentibus, vel in sacris ordinibus constitutis, sub excommunicationis poena, ne eisdem spectaculis intersint, similiter prohibemus.

bus irritantur.

nem faciant.

procurent.

- § 5. Omnesque obligationes, iuramenta Contractus o- et vota, a quibusvis personis, universitate modi agitationi- vel collegio, de huiusmodi taurorum agitatione, etiam, ut ipsi falso arbitrantur, in honorem sanctorum seu quarumvis ecclesiasticarum solemnitatum et festivitatum, quae divinis laudibus, spiritualibus gaudiis piisque operibus, non huiusmodi ludis celebrari et honorari debent, hactenus factas et facta, seu in futurum fienda, quae et quas omnino prohibemus, cassamus et annullamus, ac pro cassis, nullis et irritis haberi perpetuo decernimus atque declaramus.
  - § 6. Mandamus autem omnibus prin-Principes cipibus, comitibus et baronibus sanctae servari Romanae Ecclesiae feudatariis, sub poena privationis feudorum, quae ab ipsa Ecclesia Romana obtinent; reliquos vero principes christianos et terrarum dominos praedictos hortamur in Domino, et in virtute sanctae obedientiae mandamus·ut, pro divini nominis reverentia et honore, praemissa omnia, in suis dominiis ac terris huiusmodi, exactissime servari faciant, uberrimam ab ipso Deo mercedem tam boni operis recepturi.
- § 7. Ac universis venerabilibus fratri-Praelati, sub bus patriarchis, primatibus, archiepiscocensuris ecclesiasticis, idem pis et episcopis, aliisque locorum ordinariis, in virtute sanctae obedientiae, sub obtestatione divini iudicii et interminatione maledictionis aeternae, quatenus, in civitatibus et dioecesibus propriis, praesentes nostras literas sufficienter publicari faciant, et praemissa, etiam sub poenis et censuris ecclesiasticis, observari pro-
  - § 8. Non obstantibus quibusvis consti-

tutionibus et ordinationibus apostolicis, Quibuscumac exemptionibus, privilegiis, indultis, tibus. facultatibus et literis apostolicis, quibusvis personis, cuiuscumque qualitatis et conditionis existentibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Fides tran-

§ 9. Volumus autem quod praesentes literae in Cancellaria nostra Apostolica et acie Campi Florae de more publicentur, et inter constitutiones perpetuo valituras describantur, et earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, kalendis novembris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 1 nov. 1567, pontif. anno II.

#### LXXIV.

Correctiones, iuxta sententiam Sacrae Congregationis Concilii, faciendae in concilio Valentino 1.

Venerabili fratri Ferdinando Patriarchae Antioch. Archiepiscopo Valentino Pius Papa V. Venerabilis frater, etc.

- § 1. Provinciale concilium Valentinum In Congregasuperioribus annis celebratum, quod cor- tione Concilli
  - 1 Ex Regest. in Secret. Brev.

minatumq. connum.

revisum exa- rectioni nostrae subiiciens, misit ad nos cilium provin- bonae memoriae proximus praedecessor ciale Valenti- tuus, vidimus, et a venerabilibus fratribus nostris, quos ad interpretationem sacri Tridentini concilii assumpsimus in consilium, quoad eius in praesentia fieri potuit, emendandum curavimus.

servare

- § 2. Quae autem in ea corrigenda, de Nonnulla e- ipsorum etiam venerabilium fratrum sententia, nunc visa sunt, ea hic infra scribi iussimus.
- § 3. Porro fraternitatis tuae tuorum-Mandatur e- que episcoporum officium erit illa dilimadvertere et genter animadvertere, et ut ad ea ipsa concilium istud omnino accommodetur et conformetur, sedulo curare; in iis vero etiam, quae deinceps istic, Deo approbante, provincialia concilia habebuntur, earumdem infrascriptarum correctionum nostrarum semper meminisse, ita ut ab illarum ratione atque sententia nullo unquam tempore discessisse videamini.

synodus num pari deceat.

§ 4. Sessione prima in proœmio. Ibi: Provincialis Haec sancta provincialis Valentina sysuncta nuncu-nodus. Haec verba suncta synodus non conveniunt synodo provinciali, sed universali. In provinciali autem verba sic concipi debent: N. archiepiscopus etc., de consilio et assensu RR. DD. coepiscoporum nostrorum, in provinciali synodo statuimus etc. Ideo verba illa sancta synodus tollantur et hic et in omnibus aliis locis huius concilii, ubi posita. Ibi: profitetur, Professio 11- ac defert etc. Debuerat haec professio si-

dei emittenda in synodo pro dei sieri iuxta formam praescriptam in livinciali a Pio teris Pii IV, quarum exemplum nunc mit-

stetur.

§ 5. Sessione 1, capite 11, quod incipit: Regulares extra sua monasteria. Ibi: aut ad simplex beneficium. Dicatur: aut ad aliquod beneficium.

titur, ut ea deinceps sic praecise prae-

§ 6. Sessione II, capite III, quod incipit: Baptismum sacramentorum. Ibi: ex pacto in eius collatione etc. Displicuisse illa

verba ex pacto, quod sponte datum seu oblatum permittant, et homines ad dandum invitent.

§ 7. Sessione II, capite VIII, quod incipit: Poena iniun-Quoniam Machometanorum. Ibi: etiam genda medicis aegrotos aegrotis graviter laborantibus. Videbatur non monent ut parocum acceriniungenda potius poena, et quidem maioris sant. summae medicis, qui prima vice ab aegrotis vocati, eos non admonerent ut parocum ad se accersiri iubeant, vel postquam admonuissent secunda vice accedentes, et si aegrotos non paruisse viderint, ad eos nihilominus postea reverterentur.

- § 8. Sessione II, capite xvIII, quod incipit: Presbyteris omnibus. 1bi: in excommunicationem latae sententiae. Displicuere illa verba latae sententiae.
- § 9. Sessione II, capite xxII, quod incipit: Non probat sancta synodus. Ibi: post hac aquam tantum. Displicuit haec innovatio.
- § 10. Sessione II, capite xxv, quod incipit: Quamvis matrimonia, quae, invitis parentibus. Tollatur omnino hoc decretum.
- § 11. Sessione II, capite xxvIII, quod incipit: Iubet sancta synodus ne parocus. Licet optandum sit ut qui contrahunt matrimonia haec omnia scirent, non potest Matrimonium tamen propterea libertas matrimonii im- libertate conpediri: ideo deleatur totum hoc decretum, et curent ordinarii ut qui ignari sunt doceantur.

- § 12. Sessione III, capite IV, quod incipit: Quoniam episcopi, qui titulares vocantur. Ibi: nisi notus fuerit etc., addatur vel missus a Sede Apostolica. Ibidem: in regnis Hispaniae aut insulis illi adiacentibus progenitus, tollatur verbum progenitus.
- § 13. Sessione III, capite v, quod incipit: Eorum vitae meritum. Ibi: qui non paruerit etc. usque ad versum presbyteros autem. Tollatur tota haec clausula, quae poenam et mulctam irrogat, et permittatur haec res in terminis iuris canonici et concilii Tridentini.

- § 14. Sessione IV, capite II, quod incipit: Quoties parochialis ecclesia. Ibi: ut per edictum publicum, qui ad eum parochialem etc. Declaretur ut per haec verba non censeatur ablata his, quibus a concilio Tridentino, sessione xxiv, capite xviii, data est, facultas nominandi examinatoribus alios, quos idoneos aptosque noverint, ita ut ordo et forma in dicto capite xviii praescripta servetur ad unguem.
- § 15. Ibid. Quindecim vel pauciorum dierum etc. Visum est tempus nimis breve. et quod minime auferre possit facultatem nominandi, etiam post illud tempus, his quibus ex dicto capite xviii competet.
- § 16. Ibid. Quod poterit tunc ordinarius pro suo arbitrio ecclesiae, ut magis expedire viderit, providere. Deleantur haec omnia verba, et dicatur: Poterit tunc is, ad quem collatio pertinet, alicui, praevio privato examine, providere.
- § 17. Sessione IV, capite III, quod incipit: Cum ii, qui morum gravitate. Ibi: in aliqua Studiorum Universitate, quae nulla haeresis suspicione tunc laboraret, arduo praecedenti examine, iuxta Universitatis illius statuta. Deleantur haec omnia verba, quia non sunt in decreto concilii Tridentini, sessione xxiv, capite xii.
- § 18. Ibid. Capitulis vero non liceat aliter quam iuxta huius statuti formam, alicuius archidiaconatus possessionem admittere. Deleantur haec omnia verba.
- § 19. Sessione IV, capite IV, quod incipit: Hortatur sacrosancta Tridentina synodus. Hoc totum decretum pro non facto editove habeatur, sed decretum concilii Tridentini in hac materia editum servetur, prout iacet.
- § 20. Sessione IV, capite VIII, quod incipit: Quoniam templa, quae divino. Ibi: ultra dies novem, et ibid. intra quos, etc. Servetur in hoc ius commune.
- § 21. Sessione IV, capite XII, quod incipit: Statuit sancta synodus. Ne a manaste- deles generaliter affectum caritatis ex-Bull. Rom. Vol. VII. 80

- riis. lbi: illud etiam prohibet, ne regulares extra monasteria ad sepeliendos defunctos crucem deferendo in processione progrediantur. Tollatur tota haec clausula, et servetur consuetudo locorum.
- § 22. Sessione vi, capite xvi, quod incipit: Cum aliquando accidet. Totum hoc decretum tollatur.
- § 23. Sessione IV, capite xVIII, quod incipit: Quemadmodum aequum est. Totum hoc decretum reprehenditur, quia ab his factum, qui faciendi potestatem non habuerunt, et reservatarii satis iure cogi poterunt ad ea subeunda onera, ad quae literae reservationum eos obligant.
- § 24. Sessione IV, capite XX, quod incipit: Quoniam experimento aliquando. lbi: si quando constiterit iudices delegatos, cuiuscumque dignitatis seu præeminentiae, etc. Auctores huius decreti nimium sibi arrogarunt: ideo deleatur totum, cum satis etiam iure communi provisum sit.
- § 25. Sessione IV, capite XXII, quod incipit: Antequam professionem. Ibi: dos eodem concilio, etc. Et ibi: dotem ipsam receperit, etc. Deleantur dictiones dos et dotem, et dicatur bona.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die iv novembris MDLXVII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 4 novembris 1567, pontif. anno II.

#### LXXV.

Declaratio quod Ordo fratrum Minimorum S. Francisci de Paula inter Ordincs Mendicantes comprehenditur, eorumque gratiis et privilegiis perfruitur.

#### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Apostolicae Sedis benignitas, sicut ex debito pastoralis officii erga omnes fi-

Exordium.

tendit, sic eos, quos, sub regularis observantiae iugo, divino cultui emancipatos esse cognoscit, speciali tenetur patrocinio confovere.

rum S. Francidicantium.

- § 1. Exponi sane nobis nuper fecerunt Ordo Minimo- dilecti filii fratres Ordinis Minimorum Sancisci de Paula cti Francisci de Paula, iamdudum apostohabet omnia privilegia Men- lica auctoritate approbati, quod, licet inter alia eis concessa privilegia et indulta, omnia et singula quatuor Mendicantium Ordinum privilegia ad Ordinem Minimorum huiusmodi ac illius professores et domos eorumque ecclesias per Sedem Apostolicam extensa et ampliata fuerint, et propterea fratres Ordinis huiusmodi, etiam sub Mendicantium nomine comprehendi debeant, nec super praemissis a quoquam molestari possint; cum tamen (sicut eadem expositio subiungebat), ex eo quod nos nuper in quadam declaratione per nos, super Mendicantium fratrum Ordinibus, certis tunc expressis de causis facta, praeter S. Dominici, et Sancti Francisci, ac Eremitarum Sancti Augustini, necnon Carmelitarum Mendicantium Ordines, etiam in illis B. Mariae Servorum inseri voluerimus, ac propterea facile a quibusdam dubitari merito posset quod, si Ordinis Minimorum fratres huiusmodi sub illis comprehendi voluissemus, nos specialem etiam de illis mentionem omnino fecissemus. Quare, ne super praemissis umquam dubitari contingat, iidem fratres nobis humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
- § 2. Nos attendentes eos (cum actu Hic modo mendicent) nonnisi honesta de causa in Pontifex idem Mendicantium Ordinem esse adscriptos, Ordines ac propterea sua privilegia illaesa con-Mendicantes, istum compre- servare volentes, eosque et eorum quemhendi declarat; libet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque eccle-

iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon quarumcumque litium et causarum status ac merita, nomina et cognomina iudicum, coram quibus illae pendent, ac collitigantium aliorumque, necnon quorumcumque privilegiorum, indultorum, exemptionum et immunitatum eis concessorum tenores praesentibus, pro expressis habentes, causasque huiusmodi ad nos harum serie advocantes, illasque penitus et omnino extinguentes, ac litigantibus huiusmodi perpetuum super praemissis silentium imponentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia et singula privilegia, immunitates, exemptiones, facultates, gratias, libertates, indulta et alias gratias, tam per nos nuper quam quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem eamdem quomodolibet Mendicantibus Ordinibus concessa, ad praefatum Minimorum Ordinem de novo extendimus et ampliamus, ipsosque vere Mendicantes esse, et sub Mendicantium Ordinibus esse et comprehendi debere, necnon omnia et singula concilii Tridentini decreta pro Mendicantibus Ordinibus declarata et modificata, etiam pro Ordine Minimorum huiusmodi declaramus et modificamus.

- § 3. Districtius, in virtute sanctae obedientiae, ac aliis arbitrio nostro infligendis privilegia obpoenis inhibentes quibusvis locorum or- pit; dinariis ac aliis quibuscumque, ne eosdem fratres Ordinis Minimorum, contra eis sic concessa privilegia, molestare, inquietare vel perturbare audeant vel praesumant.
- § 4. Decernentes quoque praesentes li- Clausulas præteras ullo umquam tempore de subre-servativas huic ptionis vel obreptionis vitio, aut intentiosiasticis sententiis, censuris et poenis, a | nis nostrae vel quopiam alio defectu

notari, vel impugnari nullatenus posse, minusve sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, modificationibus, limitationibus, restitutionibus et aliis contrariis dispositionibus, tam per nos quam etiam successores nostros quomodolibet, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque decretis, pro tempore factis et faciendis, quorumcumque tenorum existant, includi, sed illis non obstantibus in suis robore et efficacia persistere, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, etiam sub data per ipsos fratres Ordinis Minimorum eligenda, de novo concessas esse, et ita incommutabilis voluntatis et intentionis nostrae esse, et ad hoc, ut perpetua firmitate subsistant, vim validi et efficacis contractus inter dictam Sedem et praefatorum Ordinum Mendicantium fratres huiusmodi, habere.

lativa.

§ 5. Sicque per quoscumque iudices Clausula sub- et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus, super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

deputat;

§ 6. Quocirca venerabilibus fratribus Executores archiepiscopo Theatino, et episcopo Amerino, ac dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum. per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte eorumdem fratrum Ordinis Minimorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant,

auctoritate nostra, ipsos fratres Ordinis Minimorum huiusmodi voluntate, statuto, declaratione et aliis praemissis omnibus et singulis pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos per quoscumque quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo. Et nihilominus, legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas, etiam iteratis vicibus, aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 7. Non obstantibus praemissis, ac Contrarils defelicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas quis, vigore praesentium, ad iudicium non trahatur, et aliis; necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, et quomodolibet, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros praefatos ac nos et Sedem praefatam, etiam motu proprio et ex certa scientia, etiam consistorialiter et de fratrum nostrorum consilio, necnon apostolicae potestatis plenitudine concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio, seu aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de

verbo ad verbum inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die ix novem. MDLXVII, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 9 novembris 1567, pontif. anno II.

#### LXXVI.

Declaratio quod congregatio fratrum S. Hieronymi Iesuatorum nuncupata, vere comprehendatur inter Ordines Mendicantium, eorumque perfruatur gratiis et indultis 1

# Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

constitutionis.

Romanus Pontifex privilegia, religiosis Altissimo famulantibus a Sede Apostolica concessa, illis nedum conservare, sed aliis etiam religiosis concessa ad eos quandoque extendere et ampliare consuevit, prout in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Sane, sicut accepimus, licet, inter Causa huius alia privilegia dilectis filiis congregationi fratrum S. Hieronymi Iesuatorum nuncupatorum, cuius fratres illam pro tempore ingredientes professionem per religiosos Ordinis S. Augustini emitti solitam expresse emittere, et in communi vivere soliti sunt, concessa, etiam omnia et singula

> 1 Ista congregatio specialiter gaudet omnibus gratiis et privilegiis concessis et concedendis Ordini fratrum Eremitarum S. Augustini, cuius Regulam profitetur, ut in Clementis VII constitutione xLIV, Sacrae, tom. vi, pag. 158. Vide Martini V constitut. xxn, Piae, tom. IV, pag. 730.

privilegia, exemptiones, immunitates, gratiae et indulta Ordini Eremitarum eiusdem S. Augustini et illius professoribus ac forsan aliis Ordinibus Mendicantium concessa, ad ipsam congregationem et illius fratres eorumque domos et ecclesias, per Sedem Apostolicam extensa et ampliata fuissent; et propterea congregatio huiusmodi et illius fratres dictis privilegiis gaudere, et sub Mendicantium numero comprehendi debeant, nec super praemissis a quoquam molestari possint. Cumque nos, nuper in quadam declaratione per nos, super Mendicantium fratrum Ordinibus, certis tunc expressis de causis facta, ultra S. Dominici, et S. Francisci, ac Eremitarum S. Augustini, necnon Carmelitarum Mendicantium Ordines, solum in illis Ordinem B. Mariae Servorum inseri voluerimus; et propterea facile a quibusdam dubitari merito posset quod, si dictam congregationem et illius fratres sub illis comprehendi voluissemus, nos specialem etiam de illis omnino fecissemus mentionem.

§ 2. Nos itaque attendentes eos, cum Concessio inactu mendicent, non nisi honesta de causa nibus Mendiin Mendicantium Ordinibus huiusmodi cantium elargiesse adscriptos, ac propterea sua privilegia huiusmodi illaesa conservare volentes, ac quarumcumque litium et causarum status et merita, ac nomina et cognomina iudicum, coram quibus illae pendent, et collitigantium aliorumque, necnon quorumcumque privilegiorum, indultorum, exemptionum et immunitatum ipsi congregationi concessorum tenores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad ipsius congregationis vel illius fratrum aut alicuius ex eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate ac ex certa scientia et de eiusdem Sedis potestatis plenitudine, omnia et singula privilegia, immunitates, exemptiones, facultates, gratias, libertates, indulta

et alias gratias, tam per nos nuper, quam quoscumque Romanos Pontifices praedecessores et Sedem eamdem quomodolibet Mendicantibus Ordinibus concessa, eorum omnium ac desuper, et tam sub plumbo quam in forma brevis, confectarum literarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis et insertis habentes, ad ipsam congregationem Iesuatorum illiusque fratres, domos, ecclesias et loca quaecumque, de novo, quoad ea, quae eorum Regulae et modo vivendi non repugnant, tantum, auctoritate apostolica, tenore praesentium, extendimus et ampliamus.

tio inter Ordieantium.

§ 3. Ipsosque vere Mendicantes et sub Connumera- Mendicantium Ordinibus esse et compredines Mendi-hendi debere, necnon omnia et singula concilii Tridentini decreta, pro Mendicantibus huiusmodi declarata et modificata, etiam pro congregatione huiusmodi eiusque fratribus declaramus et modificamus. Districtius inhibentes quibusvis locorum ordinariis ne dictam congregationem illiusque fratres, contra eis sic concessa privilegia, molestare, inquietare vel perturbare audeant vel praesumant.

servativæ.

§ 4. Decernentes quoque praesentes li-Clausulæ præ-teras ullo umquam tempore de subreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari vel impugnari nullatenus posse, minusve sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, modificationibus, limitationibus, restitutionibus et aliis contrariis dispositionibus, tam per nos quam etiam successores nostros quomodolibet, ac etiam cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibus decretis pro tempore factis et faciendis, quorumcumque tenorum existant, includi; sed illis non obstantibus, in suis robore et efficacia persistere, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, re- | fuerit, auxilio brachii saecularis.

positas et plenarie reintegratas et, sub data etiam per ipsos eligenda, de novo concessas esse, et ita incommutabilis voluntatis et intentionis nostrae esse. Et ad hoc, ut perpetua roboris firmitate subsistant, vim validi et efficacis contractus inter Sedem Apostolicam et praesatos Ordines Mendicantium et congregationem huiusmodi illiusque fratres habere debere. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. Romanæ Ecclesiæ cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari debere; irritum quoque et inane, si secus, super his, a quoquam, quavisauctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Quocirca venerabilibus fratribus ludicum et executorum de-Amerinensi et Maceratensi episcopis, ac putatio. dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, per praesentes, motu simili committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, dum et quando ac quoties opus fuerit, et pro parte congregationis vel illius fratrum huiusmodi aut alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque, in praemissis, efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant, auctoritate nostra, eos et eorum quemlibet dictis privilegiis, exemptionibus, facultatibus, gratiis et indultis, dictis Ordinibus Mendicantibus concessis, pacifice frui et gaudere, ac praesentes literas observari, non permittentes eos desuper per quoscum · que quomodolibet molestari, perturbari aut inquietari, contradictores quoslibet et rebelles, per censuras ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo, ipsasque censuras, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus

rogatoriae.

§ 6. Non obstantibus praemissis, et fe-Clausulae de-licis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis, auctoritate praesentium, ad iudicium non trahatur; ac quibusvis litis pendentiis, quas nos harum serie ad nos advocamus, illasque extinguimus, et litigantibus huiusmodi perpetuum silentium imponimus; ac apostolicis necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibusque et aliis decretis ac clausulis, etiam motu proprio, etiam consistorialiter, et de fratrum nostrorum consilio concessis, confirmatis et pluries innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvIII novembris MDLXVII, pontificatus nostri anno II. Dat. die 18 novem, 1567, pontif. anno 11.

## LXXVII.

Facultas Congregationibus imponendi census et alienandi bona ob solutionem subsidii triginta millium scutorum, pro subventione regi Galliarum, et bello contra Turcas 1.

### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum nuper, postquam nos (tumul- Causamaddutibus in regno Franciae, per nonnullos citimpositionis triginta millium iniquitatis pariter et impietatis filios dicti sculorum auri in auro. regni proceres, et alios haereticos excitatis, et potissimum conspiratione etiam in charissimi in Christo filii nostri Caroli Francorum regis christianissimi eiusque familiae exitium facta, simul et numerosa classe, quam immanissimus Turcarum tyrannus contra christiani nominis principes eorumque regna et dominia in ver proximum moliri dicitur, ut eidem regi in tanto discrimine, quod illi imminere liquido constat, subsidium aliquod mittere, et adversus dictam classem, loca maritima Status nostri Ecclesiastici opportunis praesidiis firmare possemus) pecunias in eos sumptus necessarias diligenter conquiri mandaverimus, dilecti filii praesidentes, visitatores, abbates et praelati congregationum Cassinensis, Cartusiensis, Lateranensis Montis Oliveti , Camaldulensis, S. Salvatoris, Vallis Umbrosae, S. Georgii in Alga, Coelestinorum, Cisterciensis in Longobardia, S. Hieronymi, Cruciferorum et Silvestrinorum, intra Italiam consistentium, ut uberem suae dictarumque congregationum erga Romanam Ecclesiam et Apostolicam Sedem ac nos devotionis affectum usque magis nobis clarum facerent, in partem sumptuum huiusmodi, nobis seu Camerae nostrae Apostolicae, aut cui vel quibus nos seu ipsa Camera mandaverimus, summam triginta millium scutorum

1 Ex Bullario Romano vet. et ex Bullario Cassinensi, tom. 1, constit. CLXXXVIII, pag. 197.

auri in auro, donationis et largitionis nomine, se soluturos ultro obtulerint.

sus imponendi.

§ 2. Nos, eam animorum praefatarum Permissio cen- congregationum in nos promptitudinem grata accipientes mente, volentesque eis, qui, sicut accepimus, sic nobis oblatam pecuniam nunc in promptu, aut modum illam cogendi infrascripto minus damnosum aut minus difficilem non habent, quo illam citius, iuxta rei exigentiam, cogere possint, opportune providere, motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, eisdem praesidentibus, visitatoribus, abbatibus et praelatis congregationum praefatarum et cuiuslibet earum, tenore praesentium, ut in et super quibusvis bonis immobilibus monasteriorum, prioratuum et locorum congregationum earumdem, pro solutione dictorum triginta millium scutorum, quosvis annuos census, quorum tamen pretia dictam triginta millium scutorum summam insimul non excedant, prout melius invenire poterunt, in perpetuum imponere, et sic impositos, quibusvis personis, etiam saecularibus, communitatibusque et collegiis vel aliis communibus locis vendere, et venditionis titulo constituere et assignare; ipsisque personis dictos census ementibus, ut census ipsos in sortem minime computandos, ab eisdem congregationibus in singulos annos percipere et exigere, in suosque vel alios sibi benevisos usus et utilitatem convertere, ac ex omni-Congregationib, bus congregationibus praefatis Cassinensi, hic expressis facultatem con- Cartusiensi, Lateranensi et Montis Oliveti cedit bona sta- earumque et cuiuslibet earum praesidenbilia alienandi. tibus, visitatoribus, abbatibus et praelatis, quippe quibus ex praefatis triginta millibusscutis summas cæteris maiores solvendi onus incumbit, ut pro portionum ipsas quatuor congregationes et unamquamque ex eis, de dicta triginta millium scutorum summa, tangentium solutione, seu pro censuum, ut praefertur, venditorum re-

demptione, quævis stabilia monasteriorum, prioratuum et aliorum earumdem congregationum, locorum bona (quorum tamen singula pretia, singulas portiones unamquamque ex eisdem congregationibus, ut praefertur, tangentes non excedant), similiter quibusvis, etiam saecularibus personis et locis pariter in perpetuum vendere et alienare, indeque respective provenientia pretia et pecuniarum summas exigere et recipere, ac de actis et receptis in forma de iure valida quietare; emptoribus autem ipsis, ut dicta stabilia bona emere et acquirere libere, licite et impune et absque aliquo conscientiae onere seu scrupulo respective possint et valeant, gratiose concedimus et indulgemus.

§ 3. Praeterea, iniquum rati easdem congregationes pro una eademque re du-nes, ne duplipliciter gravari, et propterea volentes remaneant, a earum indemnitati opportune providere, statione III nomotu, scientia et potestatis plenitudine vembris imposimilibus, congregationes ipsas et quamli- ut cum laicis, ebet earum singulaque ipsarum monasteria tatibus, aut cleet loca ab alterius tanti, quantum subsi-ricis regulari-bus vel secuchi nomine quotannis eidem Camerae laribus minime solvere consueverunt, per nos nuper eis, neantur. per nostras in forma brevis literas, die tertia mensis novembris proxime elapsi expeditas, impositi, et quorumvis aliorum subsidiorum seu onerum, ex hac praefatorum sumptuum causa per nos forsan impositorum seu imponendorum, praestatione seu solutione, ita quod ad illa aut ex eis aliqua solvendum, seu in illa cum locis, etiam communitatibus seu universitatibus, aut clericis regularibus seu saecularibus concurrendum seu contribuendum inviti cogi, aut eo praetextu molestari nullatenus possint, prorsus eximimus et liberamus, ac liberos et exemptos facimus, esse volumus et declaramus.

§ 4. Praesentesque nostras, de obre- Praesentium ptionis vel subreptionis vitio, seu inten-literarum firtionis nostræ vel alio quovis defectu notari,

tiam communiconcurrere te-

stringi, reduci vel limitari nullatenus posse; et si secus fiat, quoties id fiet, toties illas in pristinum statum restitutas, et plenarie reintegratas, validasque et efficaces, etiam perinde ac si consistorialiter et de venerabilium fratrum nostrorum dictae Romanæ Ecclesiæ cardinalium consilio et assensu emanassent, fore et esse ac censeri; vimque validi contractus inter nos et congregationes praefatas et quamlibet ex eis initi habere debere; ac, ad praemissa omnia et singula plene probandum, easdem præsentes omnino sufficere, nec ad id alterius probationis admi-Sublata facul- niculum requiri; sicque, in praemissis omnibus et singulis, per quoscumque iudices et commissarios, etiam ciusdem Romanae Ecclesiae cardinales, et Palatii nostri causarum auditores, necnon clericos praefatae Camerae praesidentes, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus, super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari,

argui vel impugnari aut revocari, re-

tate etc.

quutores.

decernimus.

§ 5. Mandantes propterea dilectis filiis Deputati exe- camerario ac thesaurario generali nostris, necnon dictis clericis praesidentibus, præsentibus et futuris, caeterisque ad quos spectat et in futurum spectabit, ut easdem praesentes in præfata Camera admittant, et in illius libris describi et registrari faciant, ac inviolabiliter observent et observari mandent; desuperque patentes literas, mandata et alias scripturas opportunas expediant et expediri curent.

rogatoriae.

§ 6. Non obstantibus felicis recordatio-Clausulae de- nis Symmachi et Pauli II ac Pauli IV et aliorum praedecessorum nostrorum, de rebus Ecclesiae non alienandis, et quibusvis aliis apostolicis, ac in generalibus necnon provincialibus et synodalibus con-

ciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon congregationum praedictarum et illarum Ordinum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque et indultis ac literis apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, eisdem congregationibus vel alicui ex eis, corumque monasteriis, prioratibus, membris, locis et personis quomodolibet concessis; quodque clausulis, cautelis et decretis huiusmodi, nullatenus aut nonnisi sub certis inibi expressis modo et forma derogari possit; necnon praedesignatis, in forma brevis, literis, a nobis super praefata eisdem congregationibus facta impositione emanatis, quibus omnibus, ctiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda forct, eorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie specialiter et expresse derogamus. Dictas vero praedesignatas, in forma brevis, literas, quoad praedictas congregationes expresse revocamus, cassamus et annullamus, ac pro infectis, cassis et nullis haberi volumus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem quod praesentium Liters fides transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra. adhibeatur, quae eisdem originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die I decembris MDLXVII. pontificatus nostri anno II.

Dat. die 1 decembris 1567, pontif. anno 11.

#### LXXVIII.

Innovatio litterarum Iulii III super donationibus non faciendis a personis ecclesiasticis Hispaniarum, in fraudem Camerae Apostolicae, et commissio collectori carum partium super illarum executione 1.

### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

mittitur.

§ 1. Alias emanarunt a felicis recordatio-Tenor litte- nis Iulio Papa III, praedecessore nostro, litrarum Iulii III. terae in forma brevis, tenoris subsequentia, videlicet: Iulius Papa III, ad futuram rei Prohibentur memoriam. Cupientes fraudibus, quæ circa fraudem Came- proventus Camerae nostrae Apostolicae in rae Apostolica. regnis Hispaniarum pro tempore fiunt, debitis remediis occurrere, motu proprio et certa scientia nostra, omnes et singulas donationes, quas de caetero per praelatos quarumvis cathedralium, etiam metropolitanarum, ecclesiarum regnorum huiusmodi fieri contigerit, si ipsi praelati in actu donationum earumdem in infirmitate, ex qua postmodum decedant, constituti fue-Donatio pro rint, nisi pro servitiis eisdem impensis, servitute, quam de quibus alias, quarum ex eorum asserdat, tantum portione constare debeat, et de quantitate, quae servitiorum huiusmodi aequivalentiam non excedat; vel, si sani extiterint. nisi realis rerum donatarum illarum donatariis subsequatur traditio, et illarum perpetua dimissio, servata tamen forma iuris, si quae servanda fuerit, nullas, irritas et inanes fore et esse, nullumque per eas ipsis donatariis, in rebus donatis huiusmodi, etiamsi in pecunia aut iocalibus vel supellectili domus consistant, seu ad illas ius acquiri, aut acquisitum censeri posse; sed donationibus huiusmodi non obstantibus, res ipsas, sic ut præfertur donatas, in spoliis ipsorum praelatorum, qui pro tempore decedunt. remanere, et in eis comprehendi, ac tam-1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

quam eorum spolia ad Cameram praedictiam devolvi, et pro tempore existentem nostrum et Apostolicae Sedis in eisdem regnis fructuum et proventuum eidem Camerae debitorum collectorem generalem et subcollectores ab eo pro tempore deputatos exigi et colligi posse; sicque per quoscumque iudices et commissarios ac quavis, tam ordinaria quam delegata, etiam apostolica, auctoritate fungentes personas, in quavis causa et instantia, sublata eis et corum cuilibet quavis ali- Clausula subter iudicandi et interpretandi auctoritate et facultate, iudicari et definiri debere; ac si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

An. C. 1567

Non obstantibus constitutionibus et Clausulae de ordinationibus apostolicis, ac singula-10-40riae rum ecclesiarum praedictarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die xx martii MDLIV, pontif. nostri anno v. Io. Larinen.

§ 2. Volentes autem easdem litteras Iulii praedecessoris huiusmodi, quas harum fatarum. serie confirmamus et innovamus, sic ut par est, debitum effectum sortiri, firmiterque servari, motu proprio et ex certa nostra scientia, moderno et pro tempore Praesenti conexistenti nostro ac Sedis et Camerae cutio collectori Apostolicae, in dictis Hispaniarum regnis, et subcollectospoliorum ac proventuum eidem Ca-tur praemissamerae in regnis huiusmodi debitorum collectori generali eiusque subcollectoribus committimus et mandamus per praesentes, ut litteras praedictas, ubi, quando et quoties opus fuerit, solemniter publicantes, faciant eas et in eis contenta quaecumque ab omnibus, ad quos spectat et spectabit in futurum, inviolabiliter observari, ac debitae executioni demandari.

tradictores.

§ 3. Contradictores quoslibet et rebelles, Pona in con- aut parere recusantes, per poenas sibi visas, et etiam pecuniarias, arbitrio suo moderandas et applicandas, ac demum per sententias et censuras ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, consurasque et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, reaggravando et interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachìi saecularis.

contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Derogatio et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus illis, quae idem Iulius praedecessor, in suis litteris huiusmodi, voluit non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die xII decembris MDLXVII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 12 decemb. 1567, pontif. anno II.

#### LXXIX.

Innovatio litterarum Iulii III, quibus concessit tunc collectori iurium Camerae Apostolicae in regnis Hispaniarum facultatem percipiendi fructus ecclesiarum cathedralium, a die vacationis usque ad diem provisionis colligendos 1.

#### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias emanarunt a felicis recordatio-Tenor littera- nis Iulio PP. III, praedecessore nostro, litterum Iulii III. ræ in forma brevis, tenoris subsequentis, a tergo videlicet, Venerabili fratri Leonardo episcopo Laodicensi; intus vero, Iulius Papa III, Venerabilis frater, salutem etc. Cupientes Camerae nostrae Apostolicae indemnitati, quantum cum Deo possumus, consulere, tibi, qui etiam noster et Sedis Apo-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

stolicae in regnis Hispaniarum nuncius, ac fructuum et proventuum aliorumque ecclesiar. fruiurium dictae Camerae in regnis huius-cius a die obitus modi debitorum collector generalis exi-rum usque ad stis, quamdiu officio collectoris huiusmodi provisionem. fungeris, per te vel alium seu alios, quos ad hoc duxeris deputandos, omnia et singula fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta singularum cathedralium, etiam metropolitanarum, ecclesiarum dictorum regnorum, ad praesens et pro tempore quovis modo vacantium, ac quae ex illis et earum mensis, a die quo illae hactenus vacarunt et cas in posterum vacare contigerit usque ad diem quo earum singulis de episcopo aut archiepiscopo provisum fuerit, quomodolibet provenerunt et imposterum provenient, a quibuscumque illa pro tempore detinentibus percipiendi, exigendi et levandi; et ad hoc temporalia ipsarum collector geecclesiarum, durante tempore praedicto, neralis faculadministrandi, ac idoneos administratores ministr. temdeputandi; necnon dilectis filiis capitulis siarum que paecclesiarum earumdem, et quibuscumque store careant. aliis personis, ne de fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et rebus dd. ecemolumentis praedictis, aut ipsarum ec-gere non declesiarum, quoad temporalia, admini- excommunicastratione quomodolibetse intromittere, aut rum canonicaaliquos temporalium huiusmodi admini-rum stratores deputare praesumant, sub excommunicationis et aliis sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, etiam privationis omnium et singulorum beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum, per eorum singulos quomodolibet obtentorum, inhibendi; cisque, ut tibi liberam temporalium ecclesiarum huiusmodi administrationem dimittant, sub eisdem sententiis, censuris et poenis mandandi; necnon contradicto- Poena in eos, res quoslibet et rebelles, ac tibi in prae-qui contraire tentaverint. missis non parentes, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et præeminentiae existant, per easdem sententias,

Facultas per-

poralia eccle-

Capitula in

censuras et poenas, appellatione postposita, compescendi; ac legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas praedictas, etiam iteratis vicibus, aggravandi; et ad hoc, si opus fuerit, auxilium brachii saecularis invocandi, plenam et liberam, apostolica auctoritate, per praesentes concedimus facultatem et potestatem.

- § 2. Non obstantibus felicis recordationis Chausulae spe- Bonifacii Papae VIII de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diætas aliquis, auctoritate præsentium 1 non trahatur, ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non singularum ecclesiarum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque.
  - § 3. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressani ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xx martii mdliv, pontificatus nostri anno v. Io. Larinen.

nerali.

§ 4. Cupientes autem nos quoque Ca-Innovatio di merae nostrae Apostolicae indemnitati, ctarum littera- prout nostro pastorali incumbit officio, opportune providere, easdem Iulii praedecessoris litteras harum seric innovantes, Earum execu- eiusque vestigiis inhærentes, motu proprio collectori ge- et ex certa nostra scientia, dilecto filio Bartholomaeo Busotto thesaurario, ac in dictis Hispaniarum reguis spoliorum, proventuum et aliorum iurium dictae Camerae debitorum collectori generali nostro eiusque subcollectoribus nunc et pro tempore existentibus, apostolica auctoritate, tenore praesentium committimus et mandamus ut iuxta earuindeni litterarum Iulii praedecessoris formam et

1 Deest forte ad indicium (R. T.).

tenores, in recuperandis et exigendis fructibus, redditibus et proventibus ad dictam Cameram pertinentibus, et in eisdem Iulii litteris expressis, in omnibus et per omnia procedant, et in eis contenta exequantur, perinde ac si illae a nobis emanassent, ac sibi directae fuissent. Nos enim collectori et subcollectoribus praedictis plenam et liberam ac eamdemmet prorsus, quae in dictis Iulii praedecessoris litteris continetur, super praemissis, facultatem et potestatem per praesentes concedimus pariter et impartimur.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus illis, quae idem Iulius praedecessor in suis litteris huiusmodi voluit non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xii decembris, MDLXVII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 12 decemb. 4567, pontif. anno II.

## LXXX.

Confirmatio concordiae initae inter episcopos provinciae Toletanae et declarationum factarum a nuncio Hispaniarum super decretis synodi eiusdem provinciae Toletanae 1

#### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Ex solita Sedis Apostolicae clementia ad ea libenter intendimus, per quae inter praelatos ecclesiasticos et illorum ecclesiarum capitula ac alias personas ecclesiasticas paci et quieti opportune consulitur; ac iis, quae propterea facta fuisse dicuntur, ut firma perpetuo et illibata persistant, favorabiliter cum a nobis petitur, apostolici adiicimus muniminis firmitatem.

§ 1. Cum itaque, sicut exhibita nobis nuper pro parte venerabilium fratrum 1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

Derogatio

Procemium.

motus praesentionem edidit.

Causa qua episcopi Cordubensis, praesidentis, et aliotem constitu- rum episcoporum et dilectorum filiorum capitulorum ecclesiarum provinciae Toletanae petitio continebat, capitula ecclesiarum cathedralium provinciae Toletanae praetenderent gravari ex nonnullis decretis factis in concilio provinciali Toletano, ac super hoc contentio et discordia inter ipsa capitula et eorum praesidentem et rum nuncius, ad discordias huiusmodi sedandas, et ut inter praelatos ecclesiarum

Concordia in- eorum episcopos ortae essent, venerabilis pitula, opera frater archiepiscopus Rossanensis, noster nuncii Hispa- et Apostolicae Sedis in regnis Hispaniaet capitula huiusmodi pax et unio vigeret, episcopos et capitulares personas super decretis concilii provincialis Toletani, iuxta formam et tenorem capitulorum infra scriptorum, sub nostro et dictae Sedis beneplacito, ad concordiam reduxit, quae inviolabiliter et absque aliquo discrimine facti per praelatos et capitula huiusmodi acceptata fuit.

litates.

§ 2. I. Videlicet, quod in quolibet de-Præsatæ con- creto, in quo de punitione et poena menta et qua- contra aliquem ex capitularibus agitur, in ecclesiis in quibus capitula exemptionem habere sunt solita, intelligeretur iuxta dispositionem et modum concilii Tridentini, capite vi, sessione xxv.

> II. Item quod in omnibus etiam decretis, in quibus imponitur poena sub iudicio peccati et restitutionis in foro conscientiae, dicta poena videatur valde periculosa, et quodam modo novum laqueum iniicere animabus, et propterea remittantur haec ad sanctissimum dominum nostrum, qui vel tollere vel suspendere dignabitur dictam poenam, quoad iudicium animae.

> III. Item, tertia actione dicti concilii, capite 1, De archivio, declaretur quod in iis ecclesiis, ubi plures claves haberi solent, vel alia consuetudo viget, quae securitati et custodiae scripturarum oppor

tuna sit, prout dicitur esse in ecclesia Cordubensi, servetur dicta consuetudo.

IV. Item, in eodem, quia duo praesupponuntur archivia, alterum scripturarum episcopi, in aliquo monasterio situandum, alterum scripturarum capituli in ecclesia cathedrali existens, declaretur ut quando scriptura communis est, id est pertinens tam ad episcopum quam ad capitulum, habeatur in altero ex archiviis originale, in altero copia authentica, quae sit einsdem fidei et auctoritatis.

V. Item decretum sextum, de communione, approbandum est ut optimum, poena autem et publica obiurgatio suspendenda est, usquequo per sanctissimum dominum nostrum maturius super hoc deliberabitur et disponetur.

VI. Item, septimo, quod poena sit amissionis illius horae in qua peccatur, ut infra in decimo; et ubi dicitur ut abstineant a mussitationibus, quia verbum illud videtur ambiguum et incertum, intelligatur de colloquiis et ratiocinationibus, prout infra in octavo.

VII. Item, in nono, quod suspendatur illud quod, qui non potest die sibi assignato celebrare, teneatur allegare causam, quae fortasse crit occulta et non publicanda, et tantominus illam probare, sed sufficiat in genere se excusare, et alium sui gradus et ordinis suo loco substituere; sed si quis in hoc nimis contumax existeret, ita ut multo tempore nón celebraret, animadvertat episcopus.

VIII. Item, in decimo capite declarandum est quod colloquentes in choro amittant distributionem illius horae, in qua peccarunt, ut supra in septimo.

IX. Item, in duodecimo capitulo, ubi dicitur quod bis tantum in hebdomada fiat capitulum, non ita amare intelligatur, ut excludatur casus necessitatis vel utilitatis ecclesiae.

X. Item, in vigesimo tertio capitulo,

ubi datur modus concedendi licentiam iis qui studere debent, quamvis ibi loquatur solum de ordinario, intelligatur etiam de capitulo vel de quovis alio, ad quem de iure vel praescripta consuetudine forte spectat huiusmodi licentias concedere, ut omnes non aliter concedant, quam modo et forma hoc decreto praescripta, prout praemissa omnia in dicta concordia seu declarationibus dicitur plenius contineri.

cordiae.

§ 3. Cum autem, sicut eadem petitio Confirmatio subiungebat, praesidens, episcopi praedicti cupiant concordiam et declarationes huiusmodi, pro illorum subsistentia firmiori, nostro et dictae Sedis munimine roborari, supplicari nobis fecerunt humiliter quatenus declarationes huiusmodi, apostolica auctoritate confirmare et nonnulla alia declarare, aliasque eis in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur inter fideles quoslibet, praesertim personas ecclesiasticas, pacem et concordiam vigere sinceris affectibus exoptantes, episcopos et capitula huiusmodi ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, concordiam et declarationes praedictas, necnon omnia et singula in eis contenta quaecumque, apostolica auctoritate praedicta Imposita pæ- per praesentes confirmamus: declarantes enunciato de tamen ut per illa decreta, in quibus imcreto quomodo ponitur poena sub iudicio peccati, non censeatur inducta nova obligatio peccati, poena tamen restitutionis in foro conscientiae firma maneat, eo tamen modo et in iis in quibus ante praefatum concilium

na peccati in

intelligenda.

dictae poenae locus erat. Rursus, in decreto sexto actionis tertiae, poena illa publicae obiurgationis deleatur.

- § 4. Sicque dictis concordiae et decla- Pona in cos, rationibus nostrae approbationis et per- qui recedero concordia petuae firmitatis robur adiicimus, easque tentaverint. validas et efficaces existere, suosque plenarios effectus sortiri, ac per episcopos et capitula praedictos ac eorum singulos illorumque successores perpetuo, inviolabiliter et firmiter observari debere, illosque ullo unquam tempore ab illis resilire aut reclamari non posse, sed ad omnium et singulorum praemissorum veram observantiam teneri, et efficaciter obligatos existere, et ad id sententiis et censuris ecclesiasticis, ac etiam pecuniariis poenis cogi et compelli posse.
- § 5. Sicque per quoscumque iudices et commissarios ac etiam causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et interpretari debere; irritum quoque et inane decernimus, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, omnesque et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.
- § 6. Non obstantibus apostolicis nec non in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus; ac dictarum ecclesiarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem ecclesiis illarumque episcopis et capitulis ac quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis concessis et approbatis, ac etiam iteratis vicibus innovatis. Quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore perman-

Clausulae.

Derogatio

suris, hac vice dumtaxat, specialiter et [ expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Transumpto rum fides.

prohibitionis.

§ 7. Caeterum quia difficile foret easdem praesentes etc.

Datum Romæ apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvII decembris MDLXVII, pontificatus nostri anno н.

Dat. die 27 decemb. 1567, pontif. anno II.

#### LXXXI.

Prohibitio signandi et expediendi commissiones causarum et inhibitiones in causis spoliorum et illicitae negotiationis, non citato prius commissario Reverendae Camerae Apostolicae 1.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Attendentes quam frequenter contingat Causac huius quod, qui bona ad Cameram Apostolicam spectantia, et signanter spolia per clericos decedentes relicta, detinent, variis prætextibus et calumniis dilationes et subterfugia quaerentes, illorum consignationem facere, et debitam satisfactionem impendere recusant; et, ut se in huiusmodi iniusta detentione confoveant, modo frivolas appellationes confingunt, modo inhibitiones summa malitia extorquent, quibus causas ad iudices non informatos, et ubi non est qui causarum huiusmodi expeditioni vacet, trahunt, in grave animarum suarum praeiudicium, et Camerae praefatae laesionem.

> 1 De munere et auctoritate commissarii, vide plene in constitutione cry Pii IV, Cum inter, pag. 310 huius tomi.

§ 1. Et propterea, incommodis huius- Prohibitio demodi obviare volentes, dilectis filiis Vitel-bitiones lotio, Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali quoscumque iudices, in causis camerario, ac omnibus Romanae Curiae spollorum et illicitae negoiudicibus, tam ordinariis quam delegatis, tiationis, non in virtute sanctae obedientiae, et sub in-citato commisdignationis nostrae poena, praecipimus et mandamus ne, in causis spoliorum vel illicitarum negotiationum per clericos factarum, inhibitiones aliquas, tam auctoritate sua ordinaria, quam etiam vigore rescripti, extra Romanam Curiam, ad quasvis mundi partes et contra quosvis collectores decernant et relaxent, nisi prius in ipsa Romana Curia ad illas decerni videndum dilectus filius Camerae Apostolicae commissarius generalis fuerit citatus, et de citatione huiusmodi in actis appareat, et de ea in inhibitione ipsa mentio

§ 2. Porro, Signaturae nostrae tam gratiae quam iustitiae referendarii, ac Can-brica. cellariae Apostolicae corrector, et auditor contradictarum, similiter commissiones, in causis huiusmodi, nullo modo, nisi praevia citatione eiusdem commissarii expediant.

dignoscitur an

§ 3. Et si quandoque contingat ita sub Annullatio verborum involucro vel alia narrativa manatarum vicommissiones concipi, ut discerni non gore commissionum, ex quipossit, an de causis spoliorum vel il·lici-bus clare non tarum negotiationum agatur, tunc tam ce paedictis nuncii apostolici in provinciis residentes, de causis huiusmodi cognoscentes, quam a dilecto filio thesaurario nostro, generali spoliorum collectore, et eisdem nunciis deputati subcollectores, quibus inhibitiones huiusmodi praesentari contingat, illis minime parere teneantur, sed, absque aliquo scrupulo aut poenarum incursu, illis reiectis, ad ulteriora procedere possint et debeant, partibus alias iustitiam ministrando; et nihilominus irritum et inane decernimus quicquid contra praesentium tenorem fuerit decretum vel attentatum.

§ 4. Volumus autem quod praesentis Forma et el- motus proprii cedula; valvis Cancellariae fectus publica et Camerae Apostolicae per unum ex curtionis. soribus nostris, ut moris est, publicata, ita omnes Romanae Curiae officiales et iudices afficiat, ac si personaliter singulis

§ 5. Et quod illius sola signatura, etiam Sola suffici absque data et registratura, sufficiat, et signatura. ubique fidem faciat, contrariis non obstantibus quibuscumque.

intimata foret.

Papae subscr

Christi.

Placet, motu proprio. M.

Die v ianuarii molxviii retroscriptae litterae affixae et publicatae fuerunt in valvis Cancellariae Apostolicae per me Nicolaum de Mattaeis, cursorem.

Franciscus Sottocasa, magister curs. Dat. die 5 ianuarii 1568, pontif. anno II.

## LXXXII.

Quod fratres Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia semper possint, extra tempus quadragesimae et adventus, in feria quinta, in qua non occurrit aliquod festum aut eius octava, recitare officium Sanctissimi Corporis Christi 1

Pius Papa V dilectis filiis ministro generali et universis fratribus Ordinis Minorum de Observantia.

§ 1. Exponi nobis nuper fecistis quod, Fratres Mino- cum vos, mente recolentes Dominum novantia suppli- strum Iesum Christum transiturum de carunt Papae hoc mundo ad Patrem, in ultima coena lebrandi quali qua Pascha cum discipulis manducavit, Sacramentum pretiosissimi Scium Corporis admirabile Corporis et Sanguinis sui instituisse ut universi christicolae illud tamquam suae caritatis, quam in cruce ostendit, memoriale recolerent, pro ipsius Dominici Cor-

> 1 Alia de hoc Ordine vide in Leonis X constitutione xxvII, Ite, tom. v, pag. 692.

poris solemniori et specialiori veneratione; desideratis qualibet quinta feria officium Christi Corporis, prout in Breviario Romano ipsius solemnitatis die habetur, recitare, si vobis ad id Sedis Apostolicae suffragaretur auctoritas. Quare nobis humiliter supplicare fecistis, ut vobis in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos, pium hoc vestrum desiderium Hicergo Ponplurimum in Domino collaudantes, ac centiam concehuiusmodi supplicationibus inclinati, vo- dit praeterquam in quadragesibis et vestrum cuilibet ubilibet existenti- ma et adventu bus, ut qualibet quinta feria, quae tamen octava occurquadragesimae et adventus Domini non renti in dieta fuerit, aut in qua aliquod festum seu octava non inciderit, omisso occurrenti officio, illud de Corpore Christi, iuxta illud quod in praesenti Breviario Romano, in cius solemnitatis die recitandum proponitur, recitare libere et licite valeatis, ita tamen quod illud sic recitando, debito, ad quod adstricti estis, in omnibus et per omnia perinde satisfacere censeamini ac si officium pro tempore currens et vobis a Romana Ecclesia propositum recitaretis; nec propterea, illo recitato, ad occurrentis huiusmodi vel alicuius alterius officii recitationem teneamini, nec ad id a quoquam inviti cogi aut compelli possitis, miminusve aliquas sententias, censuras et poenas, quomodolibet latas, incurrentes, auctoritate apostolica, per praesentes indulgemus.

§ 3. Districtius inhibentes quibusvis locorum ordinariis et quibusvis aliis, qua- aliis mandat no fratres desuper cumque auctoritate fulgentibus, vel cuiuscumque gradus existentibus, ne vos et vestrum quemlibet, quovis praetextu, super praemissis, quomodolibet molestare, perturbare autinquietare, sub excommunicationis sententia, aliisque arbitrio nostro moderandis et infligendis poenis, audeant vel praesumant.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac

Ordinariis et

Contrariis de-quibusvis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis ge-

neralibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; atque Ordinis praefati et quibusvis aliis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate roboratis, statutis, consuetudinibus, caeterisque contrariis quibuscumque.

credi inbet.

§ 5. Caeterum, quia difficile foret prae-Transumptis sentes litteras ad singula quaeque loca, in quibus expediens foret, deferre, volumus, et similiter apostolica auctoritate praedicta decernimus quod illarum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, ac sigillo alicuius personae in dignitate apostolica constitutae munitis, eadem prorsus, in iudicio et extra, ac alias ubilibet fides indubia adhibeatur, quae præsentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die octava ianuarii MDLXVIII, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 8 ianuarii 1568, pontif. anno 111.

#### LXXXIII.

Declaratio super fructibus et censibus ac aliis rebus non exactis per ecclesiasticos regni Neapolitani tempore eorum obitus, ut habeantur inter spolia, et similiter relicta per quoscumque clericos, beneficia ecclesiastica ultra valorem triginta ducatorum obtinentes 1.

#### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Procemium.

Romani Pontificis cura et diligentia circumspecta ad ea libenter intendit, per quae, suae declarationis adminiculo, dubia de medio tollantur, simulque Camerae Apostolicae indemnitati opportune provideatur.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, saepe

1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

contingat ut nonnulli archiepiscopi, epi- Causa constiscopi, abbates, rectores et alii clerici regni Neapolitani, beneficia ecclesiastica obtinentes, fructus, census et grana, ab eis pro semine data et seminata, tempore eorum obitus relinquant, quae quidem, prout caetera spolia ad nos et Cameram praedictam spectare et devoluta esse dignoscuntur; nos, ne ab aliquibus hoc in dubium trahi possit, neve ipsa Camera super iurium suorum perceptione ullo pacto laedatur aut quavis de causa defraudetur, opportunum remedium mature adhibere volentes.

§ 2. Motu proprio et ex certa scientia maturaque deliberatione nostris, quod spolia ad Cameomnia et singula fructus, census et grana cam spectantia enumeranda pro semine data ac seminata praedicta, per sint. quoscumque archiepiscopos, episcopos, abbates, rectores et clericos praedictos, tempore ipsorum obitus quomodolibet relicta, quae ab illis viventibus exacta vel collecta aut in propria horrea conducta non fuerint, pro rata seminis huiusmodi dumtaxat; et pariter bona, res et alia quaecumque per obitum quorumvis clericorum corum, qui beneficia ecclesiaeiusdem regni beneficia ecclesiastica hu-stica ultra triiusmodi, cuiusvis summae et quantitatis obtineant, ad valoris existentia, ultra triginta ducatorum stolicam pertiauri de Camera obtinentium dimissa, ad nos et dictam Cameram ut spolia spectare et devoluta fore et esse et inter ea comprehendi debere, ac tamquam reliqua spolia per eiusdem Camerae collectores a quibusvis eorum detentoribus et occupatoribus libere exigi, levari et recuperari.

Cameram Apo-

- § 3. Ipsosque collectores a quopiam, quocumque praetextu aut quaesito co-super praemis-sis molestiam lore, quo minus illa exigere valeant de- non possint ab super impediri aut molestari minime posse.
- § 4. Sicque per quoscumque iudices Clausulae. et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet qua-

vis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, auctoritate apostolica, tenore praesentium statuimus, decernimus et declaramus.

Obstantium. derogatio.

§ 5. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus ac litteris apostolicis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac forsan etiam per nos, sub quibuscumque tenoriribus et formis, ac cum quibusvis clausulis, irritantibusque et aliis decretis guomodolibet in contrarium factis et editis. Quibus omnibus, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die viii ianuarii MDLXVIII, pontificatus nostri anno II 1 Dat. die 8 ianuarii 4568, pontif. anno II.

#### LXXXIV.

Ut nuncius regni Neapolitani inhibeat ordinariis dicti regni, ne se ingerant in beneficiis quovis modo reservatis Sedi Apostolicae pro tempore vacantibus 2.

Dilecto filio magistro Paulo notario et utriusque Signaturae nostrae referendario. in regno Neapolis nuncio nostro,

Pius Papa V. Dilecte fili, salutem et ap. benedictionem.

Nuper per alias nostras in forma brevis litteras tibi mandavimus ut possessionem

1 A die coronationis, qui fuit xvi kal. februarii, computando (R. T.). 2 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Bull. Rom. Vol. VII.

quorumcumque beneficiorum, in isto regno Neapolitano pro tempore vacantium ac dispositioni nostrae apostolicae quomodolibet reservatorum seu affectorum, nostro et Camerae Apostolicae nomine, una cum illorum fructibus universis caperes et conservares, consignandam postea illis, qui litteras provisionis nostrae tibi exhiberent, expeditas prout in dictis litteris plenius continctur.

§ 1. Volentes autem per amplius pro- Inhibitio convidere ne aliqua impedimenta super prae- ferendi beneficia Apostolimissis tibi afferri possint quominus libere cae Sedi reserpossessionem corumdem beneficiorum, ut praefertur, dispositioni apostolicae reservatorum vel affectorum assegui valeas, volumus actibi per praesentes mandamus ut quoscumque patriarchas, archiepiscopos, episcopos et alios quoslibet inferiores collatores ordinarios, quocumque nomine nuncupatos, in dicto regno consistentes, auctoritate nostra, sub poenis in regulis Pana contra Cancellariae Apostolicae, desuper editis, eos, qui inobecontentis, et aliis, etiam pecuniariis, tibi benevisis et arbitrio tuo declarandis et applicandis, moneas, eisque districte mandes et inhibeas ut a conferendis beneficiis huiusmodi, tam ratione vacationis illorum in mensibus apostolicis, quam alias ex quavis causa, specialiter vel generaliter, quomodolibet reservatis vel affectis, nunc et pro tempore, in eorum respective civitatibus et dioecesibus, vacantibus, penitus et omnino abstineant, nec in illis tam circa eorum collationem quam alias, quovis praetextu aut quaesito colore se ullatenus ingerere aut intromittere audeant vel praesumant.

§ 2. Quod si secus facere ausi fuerint, Quid agendum monitionibusque et mandatis tuis, immo contra fnobeverius nostris, parere temere neglexerint, statim ad executionem realem et actualem poenarum huiusmodi contra eosdem ordinarios et eorum quemlibet contra facientem, necnon ab eis provisos, per omnia

opportuna iuris et facti remedia procedere diligenter, omnemque operam et sollicitudinem adhibeas ut inobedientes et contumaces, per exemplarem a te contra eos faciendam animadversionem, a similibus abstinere discant. Quod ut facilius exequi valeas, brachii quoque saecularis auxilium, si opus fuerit, ad hoc invocare curabis, super quibus omnibus et singulis tibi plenam, liberam et omnimodam per easdem praesentes facultatem concedimus et potestatem.

derogatio.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Obstantium et ordinationibus apostolicis statutisque et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quibusvis, quomodolibet concessis, confirmatis et saepius innovatis. Quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 4. Volumus autem quod praesentium transumptis, etiam impressis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiv ianuarii MDLXVIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 14 ianuarii 1568, pontif. anno 11.

#### LXXXV.

Unio fratrum Amadeorum et Clarenorum Ordini fratrum Minorum S. Francisci de Observantia 1.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Beatus Christi Salvatoris confessor Fran-S. Franciscus ciscus, dum adhuc mortalis huius vitae multos spatia decurreret, ardentissimo coelestium

> 1 De Ordine Franciscano vide constit. LXVII Honorii III, Solet, tom. III, pag. 394.

amore captus, nec sibi tantum illa, sed fratres sub uquamplurimis hominum fieri potest, quae-nica Regula collegit. sita cupiens, totusque in idipsum incumbens, quae Ordinis Minorum initia fuerunt, confluentes ad se veluti ad meliorem frugem undique fratres suos in unam familiam collegit, collectosque ipsorum omnium vitam et mores ad unam eamdemque Regulam dirigens, iis praeceptis instituit, ea disciplina formavit, quae ad coniunctionem atque adeo unionem inter illos conciliandam ac tuendam maxime pertinerent, humilitatem illis praecipue amplectandam proponens, qua humana haec omnia et fluxa, quod eiusdem Salvatoris consilium fuerat, aspernati, solidam ac permanentem a Deo felicitatem expectarent. Itaque, hac ipsa familia suas operas ad praescriptam rationem graviter conferente, Domini Dei nostri ager egregie cultus uberrimos et praestantissimos fructus continuo protulit, et subinde profert, atque, ut speramus. proferet in dies, suaviores et largiores.

§ 1. Verum, quoniam eadem familia, Sed dicta Requae una ab uno constituta fuerat, in gula in plures quasdam quasi partes paulatim ita con- segregata fuit. cessit, ut iam non una, ne ipso guidem. quo a patre suo vocata est, nomine consistat, sed variis agnominibus, cum de illa vel illa parte agitur, sit distinguendum. Propterea nos ne animorum quidem aut mentis, inter eos quos exterius ita rebus seiunctos cernimus, interiorem coniunctionem sperare tuto valemus, quin etiam quando in eam, de qua supra diximus, spem erecti, ab eiusdem Ordinis fratribus optima quaeque et maxima, ad Dei gloriam et militantis Ecclesiae utilitatem, et optamus, et sane pro ea, quam, in hoc praecelsae dignitatis fastigio collocati, nostro muneri debemus, diligentia exigimus, non sinimus carere cura, ne forte, rebus ita neglectis, quod Deus optimus maximus avertat, magna inde sensim incommoda subeamus.

cationes discre-

vantia;

§ 2. Id igitur, qua possumus ope, post Ideo hic Pon- petitum a Deo auxilium, cavere volentes, omnes congre- atque hic potissimum incipientes, motu pantes ab insti- proprio atque ex certa scientia et matura tutis Regulae deliberatione nostra, apostolica auctoritate rum de Obser- deque apostolicae potestatis plenitudine, Amadeorum et Clarenorum, etiam della Becca nuncupatorum, Sancti Petri in Monte Aureo, et Sancti Hieronymi, sive Sancti Bartholomaei in Insula de Urbe, aliarumque quarumlibet provinciarum respective fratrum Ordinis Sancti Francisci, corumdem institutiones, congregationes, conventus, denominationes, nomina et vocabula quaecumque, necnon, quatenus regularibus institutis fratrum dicti Sancti Francisci Ordinis familiae, Minorum de Observantia vocatorum, discrepant, eorum Regula, instituta, constitutiones, statuta, consuetudines et ritus, modumque et normam vivendi interdicimus et prohibemus; illaque, necnon illorum promissiones, confirmationes apostolica auctoritate factas, et illorum causas, privilegia, indulta, gratias et litteras, etiam a Sede Apostolica, et forsan occasione concordiarum inter ipsos fratres initarum confirmatorias, ac motu, scientia potestatisque plenitudine similibus, vel etiam consideratione vel ad instantiam imperatoris, regum et aliorum principum concessa, et quibuscumque concepta formulis, ac suffulta decretis, quorum omnium tenores iis litteris haberi volumus pro expressis, extinguimus, supprimimus, revocamus, cassamus, et in perpetuum penitus et omnino omnia tollimus.

Minorum de Observantia;

§ 3. Eos autem omnes et singulos fratres, Omnesque il- qui eiusmodi congregationum et denomilas congregationes unit sub nationum erant, cum eorum omnibus do-Ordine dictorum mibus, ecclesiis, oratoriis, Minorum familiae de Observantia vocatis, corumque congregationi aggregamus atque unimus. Et sic in posterum ex nunc perpetuo aggregatos et unitos esse, dictis de Observantia adhaerere, et eisdem, quibus illi

utuntur, Regula, regularibus institutis, professione, moribus, habitu ac vivendi forma ac agnominibus et denominationibus uti, ac unam familiam tantum de caetero esse, eisdemque generalibus seu provincialibus ministris caeterisque superioribus aut officialibus, quibus illi subsunt aut pro tempore suberunt, subjectos esse, et in eadem immediate cum illis obedientia Deo servire, pure, ordinarie et uniformiter, nullaque prorsus re, nulloque discrimine seiunctos aut dissimiles haberi decernimus.

§ 4. Quinimino, ut haec puriore con- El suramenta, scientia ac tranquilliore animo praestare vota et promisvaleant debeantque, et non aliter, eosdem impedire pospriorum institutorum rituumque et aliorum supradictorum, iis scilicet dumtaxat, quibus ab institutis et ritibus fratrum de Observantia differebant; necnon, si qui quavis ratione aut modo, iureve aut facto iis tenebantur, vel etiam tenentur, aut teneri se opinantur, promissione, professione, iuramento aut voto, quorum observatio scandalum aut perturbationem, iudicio superioris, caeteris allatura esset, absolvimus et liberamus, mandantes ipsorum universis et singulis, ut praemissa non impediant, neque eis ulla ex parte, ratione, ulloque modo resistant vel adversentur, ac nihil faciant vel experiantur aut tentent quo minus plene aut celeriter aut facile suos effectus consequantur; neque, ut ea vitent, saecularium habitu lateant, vel tamquam clerici saeculares ad aliquos ordines minores vel maiores promoveri praesumant; neque vero ad alias Religiones aliosve Ordines, etiam par's vel arctioris Regulae regularisque observantiae, transeant, sine licentia Sedis Apostolicae speciali; sed praefatis fratribus de Observantia eorumque congregationi et obedientiae adhaereant, et omnibus aliis supradictis quam primum pareant et obsequantur re ipsa.

An. C. 1568

ponit:

§ 5. Quod si eorum quispiam secus fe-Fratribusque cerit, omnes illasmet sententias, censuras plere recusan- et poenas eo ipso incurrat et patiatur, quæ tibus poenas bic mere apostatae ipsi, tam iuxta canonicas sanctiones quam dicti Ordinis regularia instituta incurrunt et patiuntur; ac perinde contra illum, sive ab ordinariis locorum, sive ab ipsis superioribus fratrum de Observantia, ad quos pertinet, procedatur et severe animadvertatur, atque contra vere apostatam procederetur et animadverteretur. Et si quando ad obedientiam reversus, in aliorum consortium receptus fuerit, vocis tam activae quam passivae, suorumque ordinum omnium perpetuo careat.

cernit;

§ 6. Caeterum, ut universa congregatio El tratres sic fratrum huiusmodi de Observantia hoc aggregatos alio, quam de Observanta l'ide vantia nomine simul perpetuaque pace fruatur et conbet, et eorum quiescat, neque uno tantum nomine, sed gia Regulae de una etiam mente consistat, nullaque ibi observantia non contraria reti- altercandi occasio subrepat, eisdem motu, nere posse de- scientia et potestatis plenitudine statuimus et ordinamus ut nullus ex veteribus fratribus de Observantia quemquam sic noviter aggregatorum, recordatione priorum nominum aut vitae vel alias quocumque modo, irritare, aut Amadeum vel Clarenum seu alia quam de Observantia nuncupatione appellare audeat. Qui contra ausus fuerit, a suo superiore graviter puniatur; ipsi quin etiam sic aggregati fratres, suos gradus et, quae ratione suorum graduum privatim habent, privilegia, facultates et auctoritates, institutis tamen regularibus de Observantia expresse non contraria, ut prius retineant.

§ 7. Universis vero iisdem privilegiis, Universorum facultatibus, immunitatibus, praerogativis, autem privile- indultis et gratiis indistincte fruantur et dentiam decla potiantur, quibus et ipsi veteres; ac quoties provincialia vel generalia capitula habebuntur, ita horum quisque pro ea, in qua ipse fuerit, provincia, si tamen alias vocem in capitulo habiturus fuisset, illis intersit, quemadmodum et veterum quilibet interesset vel interesse poterit; et pariter ut illi, tam in eisdem capitulis ipsorum capitulorum electione, quam extra capitula, superiorum, ad quos pro tempore pertinebit, dispositione, ad quoscumque gradus et quaecumque officia, in quibuslibet provinciarum, sub quibus deget, conventibus et domibus regularibus, tam antiquis quam noviter unitis, de Observantia promoveri et assumi valeat. Denique, ita utrique semper inter se agant, ut caeteris pares, sola antiquitate alteri alteris praeferantur: ita, scilicet, ut intergerentes paresgradus vel pares ordines, suscepti gradus vel ordinis, inter alios vero emissae professionis tempora inspiciantur, et prout quisque antecedit tempore, sive sit ex veteribus, sive ex noviter aggregatis, loco in choro et capitulo, processionibus ac quibuscumque aliis praerogativis antecedat, servata interim graduum et ordinum maioritate.

§ 8. Praeterea, nulla omnino domus, Loca regulaquamvis parva et exigua, nullusque locus rantur absque regularis, ubi dicti fratres hactenus ante permiss. Pontiaggregationem de ipsis, ut supra, factam habitare soliti sunt, ad ipsos quacumque ratione pertinens, relinquatur, absque permissione nostra expressa, sed a tot fratribus unaquaeque continuo habitetur, quot ibi commode esse et ali poterunt: et, quae eisdem domibus, eleemosynae vel alio nomine, pia hominum largitione offeruntur, subsidia; pariter si quae ad restaurationes, fulcimenta vel alium usum fabricarum, necnon ad ecclesiarum lumina et ornatum, vasorumque ac caeterae supellectilis comparationem tradita, legata, relicta aut quocumque nomine donata sunt, etiam consideratione prioris institutionis, quae ibi tunc vigebat, ac contemplatione congregationum, quarum tunc temporis erant, illarumque nomine expresso, eadem omnia et alia insuper quaecumque, quavis

aliter donantium huiusmodi dispositione lis, quoad ipsarum provinciarum domos, absumenda, novis habitatoribus, in supradictos tantum, neque alios ullos convertenda usus, omni prorsus, quantum ad unionem praefatam pertinet, caducitate eiusve praetentione seclusa, integre debeantur.

§ 9. Gubernatio quoque et cura quorum-Gubernatio cumque monasteriorum monialium, quae quos speciet, antea conventibus aut superioribus huiusmodi domorum et locorum demandata erat, ad illos pertineat, qui ibi erunt in posterum.

tationem officapituli celebrationem.

§ 10. Proinde possit generalis minister, Ministri 88- in omnibus quarumcumque provinciarum tas circa depu- domibus sicut supra unitis, donec genecialium et fra-rale, vel in ipsa provincia, in qua illae trum, usque ad sitae fuerint, provinciale capitulum celebretur, officiales et fratres, sive ex veteribus, sive ex nunc aggregatis, sive etiam ex utrisque, quo et qui sibi visi fuerint, arbitrio suo libere deputare, et ad illarum regimen et directionem mittere. Interea vero temporis ipsi fratres sic noviter aggregati, si citramontani, in illius, in qua nati sunt; si vero ultramontani, in illius, cuius maluerint, provinciarum domibus regularibus sint et maneant, usquequo aliter constituatur, et ipsos ad aliam domum aliumve locum mitti, sive capituli, sive generalis ministri huiusmodi ordinatione, contingat. Porro, in capitulo provinciali mediolanensi fratrum de Observantia. quod Mediolani proxime celebrabitur, omnibus provinciae Mediolanensis regularibus domibus de Observantia, tam antiquis quam nunc unitis, ut praefertur, de guardianis aliisque officialibus et superioribus ac fratribus, qui illas regere, et in illis esse debeant, ex utrorumque fratrum, veterum scilicet et nunc aggregatorum, numero indifferenter, alias tamen ex more inter fratres de Observantia prius observato provideatur; idem deinceps in caeteris, quae per provincias subinde celebrabuntur, capitu-

observetur; ac in provinciarum numero terminisque et denominationibus ea ratio atque distinctio habeatur, quae inter fratres de Observantia ante has ipsas literas habebatur.

§ 11. Nuper autem aggregatae domus Loca aggrein eam provinciam transeant, et in ea nu- provinciae inmerentur, intra cuius fines quaeque con-tra cuius fines existent. sistit; et cum pro tempore provinciale capitulum celebrandum erit, ii tantum ad illud conveniant, qui ex illa provincia fuerint, in qua tunc capitulum celebrabitur. In ipso vero Mediolanensi, quod primum omnium post has litteras prope diem celebrandum est, quicumque ex fratribus aggregatis, qui ante aggregationem a nobis, ut supra, factam ubicumque locorum degentes erant, et provincia Sancti Petri in Monte Aureo de Urbe, et illa comprehendebantur, et idcirco vocem in capitulo habebant, quoniam litterarum ignari illuc forte omnes se conferent, possint quidem libere omnes hac vice celebrationi adesse, sed ii tantum ex eis iam nunc ibi vocem habeant et suffragia ferant, qui sunt ex illis domibus, quae, iuxta aggregationem praedictam intra antiquos limites et fines provinciae Mediolonensis fratrum de Observantia sunt sitae.

§ 12. Has porro litteras et his litteris Clausulæpræcontenta, decreta, statuta, ordinationes et omnia usque adeo firma et valida atque observanda esse volumus, ut numquam revocari aut infringi vel suspendi; nunquam de voluntatis aut mentis nostræ defectu oppugnari possint, numquam adversus restitutionem in integrum, reductionem ad terminos iuris, autaliud quodcumque gratiae vel iustitiae remedium quisque impetrare, vel etiam ab aliis impetrato aut motu simili concesso uti valeat, ex quavis causa quantumlibet rationabili, et ita de his omnibus et singulis; ac simul quod haec eadem aliquibus eiusmodi sta-

tutorum et ordinationum revocationibus, suspensionibus et aliis contrariis dispositionibus, generalibus vel specialibus, ab eadem Sede Apostolica pro tempore factis, non comprehendatur, sed ab illis semper excepta sint.

ritans.

§ 13. Sicque a quibuscumque indici-Decretum ir bus ordinariis et delegatis et causarum Palatii Apostolici auditoribus ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, etiani de latere legatis, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter interpretandi et iudicandi facultate et auctoritate, interpretari et iudicari debeat; necnon quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inanc decernimus.

facultates executorum.

§ 14. Propterea, dilectis filiis Carolo, Deputatio et titulo Sanctae Praxedis presbytero cardinali Borrhomaco nuncupato, dicti Ordinis protectori et correctori, necnon pro tempore existenti eiusdem Ordinis generali ministro, mandamus ut ambo vel ipsorum alter, has litteras et quidquid in proxime provinciali capitulo Mediolanensi, utroque vel altero ipsorum praesidente, pro suprascriptorum omnium executione et observatione ordinabitur, faciant, per se vel alium seu alios, ab omnibus et singulis fratribus praefatis exactissime observari. Contradictores quoslibet et non parentes ac rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, ac etiam graduum, officiorum et vocis tam activae quam passivae privationem ac caetera, quae sibi videbuntur opportuna, iuris et facti remedia, quacumque prorsus appellatione postposita et etiam reiecta, compescendo; atque eosdem in sententias, censuras et poenas praedictas incidisse declarando, easque saepius aggravando, adhibita etiam, si opus fuerit, manu militari, et invocato auxilio brachii saccularis.

§ 15. Non obstantibus praemissis, ac nostra de non tollendo iure quaesito, ac piae memoriae Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon Ordinis et congregationum huiusmodi, iuramento, confirmatione apostolica et quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque et indultis apostolicis, illis per quoscumque Romanos Pontifices ac Sedem Apostolicam et etiam nos, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere et in specie concessis et quotiescumque confirmatis et innovatis, et Mare Magnum nuncupatis, ac quibuslibet aliis indulgentiis et litteris apostolicis, per quae, his litteris non expressa vel etiam non inserta, harum effectus, executio impediri valeret vel tardari, et de quibus quorumcumque totis tenoribus habenda esset mentio specialis.

§ 16. Volumus etiam quod harum lit- Transumptoterarum exempla, etiam impressa, dicti $^{rum\ hdes}$ . Caroli cardinalis et protectoris aut generalis seu alicuius provincialis ministri fratrum sigillo, et eiusdem Caroli cardinalis secretarii vel ipsiusmet generalis aut provincialis ministri manu obsignata, eamdem fidem, in iudicio et extra iudicium, ubique locorum faciant, quam hae litterae ipsae facerent, si ostenderentur vel exhiberentur.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae molxviii, x kal. februarii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 23 ianuarii 1568, pontif. anno III.

Clausulae derogatoriae.

#### LXXXVI.

Iurisdictio et facultates sunctae Romanae Ecclesiae cardinalis protectoris ac iudicis causarum monasterii S. Cutharinae de Rosa nuncupatue, et congregationis in Urbe institutae ad ibi recipiendus pieque educandas virgines miserabiles, in periculo amittendae pudicitiae commorantes.

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cupientes ut monasterium Beatae Ca-Facultas pro- tharinae della Rosa nuncupatae, de Urbe, putatorum puel iamdudum pro receptandis et educandis las in periculo amittendae pu- miserabilibus puellis, quae in periculo dicitiæ existen-pudicitiae subvertendae in dicta Urbe rentibus, ca-reperiuntur, erectum, et confraternitas piendi, illosque et alios eas oc- ibidem pro gubernio dicti monasterii cacultantes etc. nonice instituta, non solum manuteneantur, verum etiam in dies incrementum suscipiant; monasteriumque et confraternitatem huiusmodi specialibus gratiis et l'avoribus prosequi volentes, motu simili, ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, dilecto filio nostro Hippolyto, tituli S. Mariae Novae presbytero cardinali Ferrariensi nuncupato, nunc et pro tempore monasterii et confraternitatis huiusmodi existenti protectori, seu confraternitati praedictae illiusque administratoribus, gubernatoribus et deputatis, quod quascumque puellas in periculo pudicitiae existentes amittendae, et si bene visum fuerit, propria auctoritate, etiam invitis parentibus, capere et in dictum monasterium introducere, illasque tam dum indicto monasterio manserint, quam etiam inde egressae, sive nuptae sive viduae fuerint, necnon occultantes et latitare facientes, carcerare, punire, corrigere et castigare, eorum arbitrio seu alias iuxta eorum statuta et providas ordinationes, possint et valeant, concedimus, statuimus, decernimus et mandamus.

§ 1. Necnon, pro ipsius monasterii con- Facultas profraternitatisque, monialium et puellarum dectoris et iuminori dispendio, ne cogantur per di-viles et criminales monasteversa tribunalia litigare, omnes et sin-rii S. Catharinae, confratergulas causas, lites, quaestiones et con-nitatis eiusdem, troversias civiles, criminales, profanas, monialium et spirituales, meras et mixtas, inter confra-tiam e monasterio egressaternitatem seu eius administratores, gu-rum et nupbernatores et deputatos huiusmodi, mo-tui traditarum, quacumque niales seu puellas in dicto monasterio instantia, summarie etc. codegentes, seu quae inde egressae et nu-gnoscendi; ptui traditae sunt, ex una, et quascumque alias personas, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis et præeminentie existentes, universitates, societates, congregationes et monasteria aut alia loca pia, ex altera partibus, etiam si coram sanctae Romanae Ecclesiae camerario, clericis et praesidentibus Camerae Apostolicae et eiusdem Camerae generali auditore, necnon vicario, gubernatore et senatore dictae urbis, illorum locatenentibus, collateralibus et iudicibus, ac dictae urbis causarum appellationum capitaneo et sacri Palatii Apostolici auditoribus, et eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus aliisque iudicibus ordinariis seu delegatis huiusmodi, motas et pendentes, et desuper statu et bonis tam monialium quam puellarum, necnon quibuscumque locationibus, venditionibus, legatis, fidei commissis, testamentis, haereditatibus atque

illorum discussionibus, atque quorum-

cumque iurium et actionum cessionibus.

aliisque inter vivos contractibus, etiam

vigore obligationis in forma Camerae,

executionibus, revocationibus, bonis, re-

bus, iuribus et actionibus ad confrater-

nitatem praedictam eiusque gubernato-

res, administratores et deputatos, mo-

niales et puellas praedictas, tam con-

iunctim quam divisim, ac tam active quam

passive spectantibus et pertinentibus, in

quacumque instantia (quarum omnium

et singularum statum et merita, necnon

iudicum et collitigantium nomina et cognomina ac qualitates caeteraque de necessitate exprimenda, pro expressis habentes), in statu et terminis in quibus nunc reperiuntur, harum serie ad nos advocantes, illasque omnes et singulas, motas et pendentes, ac quam et quas confraternitas, gubernatores, administratores et deputati, necnon moniales et puellae ibi degentes, et illae quae exinde egressae et nuptui traditae sunt et pro tempore fuerint, habere volent contra easdem personas, universitates et collegia, congregationes, confraternitates, monasteria et alia huiusmodi pia loca, pro rebus, bonis, haereditatibus, iuribus et actionibus huiusmodi, nunc et pro tempore monasterii, confraternitatis praefatarum existenti protectori praefato, una cum illarum emergentibus, dependentibus, incidentibus, annexis et connexis, summarie, simpliciter et de plano, et sola facti veritate inspecta, ac sine strepitu et figura iudicii, per seipsum seu alios a se deputandos, in quacumque instantia usque in finem audiendas, cognoscendas et fine debito terminandas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, committimus et mandamus. Ipsumque protectorem, nunc et pro tempore existentem, in dictis causis motis, pendentibus et in futurum movendis, in iudicem ordinarium, cum facultate easdem causas, in quacumque instantia, usque ad finem. per se ipsum vel alium seu alios eius auditores, illas cognoscendi, decidendi et terminandi, et aliis facultatibus praedictis, facimus, constituimus et deputamus.

§ 2. Necnon cum potestate citandi et Inbibendique inhibendi quos, quibus et quoties, in in curia et ex-Curia et extra eam, etiam per edictum dientes coer-publicum, constito etiam de non tuto cenai; necnon accessu; eisdemque quam et quibusvis et horis proce- aliis, eiusdemque urbis iudicibus et personis, tam ecclesiasticis quam saeculari-

bus, quibus et quoties opus sit, et sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis et pecuniariis, quibus sibi seu ab eo pro tempore deputando auditori videbitur, inhibendi; et, in eventum non paritionis, contra inobedientes, contumaces et rebelles ad declarationem incursus censurarum et poenarum huiusmodi, illarumque aggravationes et reaggravationes et alias iuxta morem et stylum curiarum Urbis in similibus servari solitum, et prout sibi videbitur, procedendi; sententiasque suas debitae executioni demandandi sive demandare faciendi; auxiliumque brachii saecularis ad hoc, si opus fuerit, invocandi; omniaque et singula alia, in praemissis et circa ea quomodolibet neces. saria et opportuna, faciendi, gerendi et exercendi; ac in omnibus et singulis eis praedictis, ad dictam societatem, moniales et puellas, ut praemittitur, spectantibus, singulis diebus et horis feriatis et non feriatis, praeterquam in honorem Dei, etiam tempore feriarum ob necessitatem hominum indictarum et indicendarum, procedendi.

§ 3. Ac quemcumque notarium sibi Notarium debene visum, in causis huiusmodi, deputare possit et valeat.

§ 4. Quodque citationes et inhibitiones, quae in eis fieri oportuerit, etiam per omnes citent, Curiae Capitolii et quoscumque alios mandatarios fieri possint.

Executores-

- § 5. Et quicumque executores Urbis possint et debeant effectualiter executioni tur. demandare omnes et singulas sententias, decreta et mandata prædicti cardinalis protectoris sive ab eo deputatorum, quae, non obstante regula Cancellariae, sub eius parvo sigillo expediri possint.
- § 6. Ac insuper confraternitatem praedictam, eiusque administratores, guber- las, moniales, puellae etc. conatores et deputatos, necnon moniales ram protectore ac puellas ihidem degentes, et inde egres- dumlaxat conveniunt et conven sas, nuptas seu viduas huiusmodi, ex nunc veniuntur.

dendi;

deinceps, occasione praemissorum, alibi quam coram praedicto protectore conveniri, aut ad alios conveniendum constringi non posse; ac processus, sententias et decreta, per alium seu alios, tam ordinarios quam delegatos, iudices, in omnibus praedictis quomodolibet pro tempore formatos, latas et facta, cum inde secutis quibuscumque, nulla, irrita et inania, nulliusque roboris vel momenti fore.

servativae.

§ 7. Praesentemque cedulam, sub qui-Clausule pre-busvis revocationibus, suspensionibus. limitationibus seu renovationibus similium vel dissimilium concessionum et gratiarum, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices et Sedem praedictam vel eius legatos, ctiam per regulas Cancellariae Apostolicae, pro tempore factas, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis penitus et omnino exceptas, et quoties illae emanabunt, praesentem cedulam in pristinum statum restitutam esse et censeri debere; nec eidem cedulae per quascumque litteras, etiam quasvis clausulas generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, irritantiaque et alia decreta, sub quacumque verborum expressione, continentes, derogari posse, etiam si ullo umquam tempore, ex aliqua etiam, quantumvis necessaria et urgenti causa derogari contingat, nisi tenor eiusdem cedulae de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et huiusmodi derogatio per trinas distinctas litteras eumdem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, administratoribus, gubernatoribus, deputatis et confratribus huiusmodi omnibus et singulis legitime insinuata et intimata fuerit, eorumque expressus ad id accesserit assensus, derogationem huiusmodi nemini suffragari, nullius esse roboris vel valoris; et sic per quoscumque iudices, quavis auctoritate fungentes, etiam praedictae Ecclesiae car- mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis,

dinales, et causarum Palatii Apostolici auditores, sublata etc.; ac irritum etc. iudicari et definiri debere.

§ 8. Non obstantibus praemissis, ac fe- clausulae delicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis vigore praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon basilicae Principis apostolorum de Urbe, ac hospitalium, ecclesiarum, monasteriorum et aliorum quorumcumque locorum et Ordinum, iuramento etc. roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis conservatoribus, exemptionibus et lítteris apostolicis eisdem ac dilectis filiis populo Romano, necnon iudicibus, curiis et tribunalibus eorumque personis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et nos ac dictam Sedem. etiam motu et scientia similibus, concessis, approbatis et innovatis, etiam disponentibus, quod causæ huiusmodi ad forum seu curiam Capitolii reassumi debeant, quibus omnibus et singulis, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis contenta observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si praefatis aut quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici suspendi aut excommunicari, vel extra aut ultra certa loca, curias et tribunalia ad iudicium trahi non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi

indultis apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existentibus, per quæ, praesentibus non expressa, aut totaliter non inserta, iurisdictionis ipsius protectoris explicatio impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in praesentibus mentio specialis.

§ 9. Volumus autem praesentium solam Sola signatu- signaturam sufficere, et ubique fidem facere, in iudicio et extra, regula contraria non obstante, et earumdem transumptis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo protectoris seu confraternitatis huiusmodi munitis, eamdem prorsus fidem adhiberi, quae adhiberetur praesentibus manu nostra subscriptis.

Placet. M.

Romae apud Sanctum Petrum, quarto idus februarii, anno III.

Dat. die 10 februarii 1568, pontif. anno III.

#### LXXXVII.

Mandatur nuncio Venetiarum, ut in omnibus ecclesiis cathedralibus eiusdem dominii, in quibus adhuc nullum stipendium lectioni theologali deputatum est, praebendam primo vacaturam ad hunc usum applicet 1

Venerabili fratri episcopo Neocastrensi, apud dominium Venetorum nostro et Apostolicae Sedis nuncio.

Pius Papa V.

Ven. frater, salutem et ap. benedictionem.

§ 1. Cupientes pro nostri pastoralis of-Mandatum e- ficii cura, ut sacri concilii Tridentini stituendi prae- decreta ab omnibus sic ut par est obserbendam theolo-galem in cathe-ventur, eaque debitae executioni demandentur, idcirco auctoritate apostolica, tenore praesentium tibi mandamus ut in I Ex Regest, in Secret. Brevium.

omnibus ecclesiis patriarchalibus, metropolitanis et cathedralibus istius inclyti dominii, in quibus praebenda seu aliud, quovis nomine nuncupatum, stipendium pro lectoribus sacrae theologiae hactenus deputatum non reperitur, praebendam quomodocumque, praeterquam ex causa resignationis in manibus nostris factæ, primo vacaturam, cui aliud onus incompatibile injunctum non sit, ad ipsum lectionis sacrae theologiae usum, pro uno lectore perpetuo, auctoritate nostra applices, constituas ac deputes, applicatamque, constitutam et deputatam in perpetuum fore et esse decernas et declares; ita tamen quod, si post publicationem ipsius concilii aliqui ordinarii vel capitula praebendam in suis mensibus tunc vacantem, et ad eorum collationem vel aliam quamcumque dispositionem, communiter vel divisim, pertinentem, ad lectionis sacrae Scripturae usum huiusmodi hactenus non applicaverint vel destinaverint, sed aliis contulerint, primo vacatura praebenda ea esse censeatur et intelligatur, quae ad eorumdem ordinariorum vel capitulorum, ut praefertur, collationem spectare, non autem nostrae Apostolicae Sedis dispositioni reservatam esse configerit : si vero ipsi ordinarii praebendam aliquam post dicti concilii publicationem cuipiam non contulerint, tunc praebendam primo vacaturam vel dispositioni nostrae reservatam vel ad collationem dictorum ordinariorum et capitulorum spectantem, ad ipsius lectionis sacrae theologiae usum, pro eodem lectore, per te, ut praefertur, applicari volumus et mandamus.

§ 2. Et propterea tibi commisimus ut Pona in eos dictis ordinariis et capitulis et eorum qui obedire recuilibet, etiam sub interdicti ingressus ecclesiae ac suspensionis a divinis aliisque etiam pecuniariis arbitrio tuo imponendis et declarandis poenis, ne se, quovis praetextu aut quaesito colore, in praebenda

primo vacatura praedicta ullatenus intromittere, aut de illa contra praesentium tenorem disponere quoquomodo audeant vel praesumant, eadem auctoritate nostra inhibeas atque interdicas.

decernit si quid

§ 3. Nos enim irritum esse decernimus Irritum esse et inane quidquid secus super his a præcontra factum dictis quam quocumque alio, quavis auctoritate fungente, scienter vel ignoranter, contigerit attentari; tibique super omnibus et singulis praemissis plenam et liberam per easdem praesentes facultatem concedimus et potestatem.

Clausulae.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, et quibusvis ecclesiarum statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis illis quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die v martii MDLXVIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 5 martii 1568, pontif. anno III.

#### LXXXVIII.

Reservatio beneficiorum omnium vacantium, sede episcopali vacante.

Sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Pius divina providentia Papa V.

§ 1. Cupiens pauperibus clericis et Reservatio aliis benemeritis personis de beneficiis mnium vacan- ecclesiasticis providere, omnia et singula tium, sede epi-scopali vacante, beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum | fraudentur.

regularia, qualitercumque qualificata et ubilibet existentia, sede episcopali, archiepiscopali, patriarchali et primatiali quarumcumque ecclesiarum, cathedralium et metropolitanarum, patriarchalium ac primatialium pro tempore pastoribus destitutarum vacante, quomodolibet vacantia et vacatura, tam in praedictis quam aliis ecclesiis, necnon civitatibus et dioecesibus quibuscumque, ad eorumdem episcoporum, archiepiscoporum, patriarcharum et primatum collationem, provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem quomodolibet pertinentia, dispositioni suae reservavit.

§ 2. Sicque in praemissis per quoscum- Decretum irque etc., sublata etc., iudicari debere; irritum quoque etc. decrevit.

Placet, publicetur et describatur. M.

Lecta et publicata fuit suprascripta regula Romæ, in Cancellaria Apostolica anno Incarnationis dominicae MDLXVIII, die vero ix mensis martii, pontificatus prælibati sanctissimi domini nostri Papae anno III.

Publ. die 9 martii 1568, pontif. anno III.

#### LXXXIX.

Facultas collegii fabricae S. Petri apostolorum principis de Urbe circa legata quae fiunt ecclesiae B. Mariae Lauretanae, si eius ministri in illis exigendis fuerint negligentes.

# Pius Papa V, ad perpetuam rei memriam.

Ad Romani Pontificis spectat officium Exordium. opportunis providere remediis, ne ecclesiæ et alia pia loca, praesertim Romanae Ecclesiæ immediate subiecta, et in honorem gloriosissimae Dei Genitricis dedicata, suis tam spiritualibus quam temporalibus bonis, aliquorum malitia vel negligentia,

constitutionis.

§ 1. Sane nuper ad aures nostras, non | Causa buius sine dolore, pervenit complures christifideles personas diversarum civitatum et locorum, tam in Italia quam extra eam, multas variasque pecuniarum summas et res ac bona ecclesiae beatae Mariae Virginis de Laureto nuncupatae, illius dioecesis, devotionis causa reliquisse, donasse aut alias concessisse, de quibus certa notitia, propter incuriam et negligentiam notariorum, qui in dictis civitatibus et locis de relictis, donationibus et concessionibus huiusmodi rogati fuerunt, aut aliarum personarum, quae de illis scripturas confecerunt, hactenus haberi non potuit, nec potest in praesenti, unde dicta ecclesia non modicum sentit detrimentum.

B. Mariae de nia ei relicta.

§ 2. Nos igitur, ne ecclesia praefata Notarii, infra pecuniis, rebus ac bonis huiusmodi depressum, noti- fraudetur, atque immodicis sumptibus, per heent officia-libus vel depu- commissarios pro eorum evactione fieri sotalis ecclesiae litis, exoneretur, ipsasque pecunias, res et Laureto, om bona eadem ecclesia facilius consequatur, de aliquo opportuno remedio providere, ipsiusque ecclesiae indemnitati, quantum cum Deo possumus, prout tenemur, consulere volentes, motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnibus et singulis civitatum, terrarum, castrorum et aliorum locorum quorumcumque notariis aliisque personis, ex quorum tam publicis quam privatis scripturis constare quovis modo potest aut poterit in futurum de aliquibus pecuniarum summis, rebus ac bonis, cuiuscumque quantitatis, qualitatis, generis ac valoris extiterint, quae ecclesiae praefatae, pure vel conditionaliter aut alias quomodocumque, saltem a triginta annis citra, in aliqua ultima voluntate relicta, vel inter vivos donata, vel quomodolibet concessa aut promissa fuerint, aut in posterum relinguentur, donabuntur, concedentur aut promittentur,

praecipiendo, et sub privationis suorum officiorum, ac solutionis dupli pecuniarum, rerum ac bonorum praefatorum, pro una videlicet ipsi ecclesiae, et altera medietatibus solutionis dicti dupli accusatori et executori, aequaliter inter eos dividenda, applicandis poenis, praecipimus et mandamus, et insuper hac nostra in perpetuum valitura ordinatione et constitutione, sub eisdem poenis, statuimus et ordinamus ut de cætero perpetuis futuris temporibus notarii et personae praesatae, omnes et singulas dispositiones in favorem dictæ ecclesia, a quocumque et quomodocumque faciendas, de quibus, tam per suas proprias, quam per aliorum, etiam defunctorum, scripturas, penes ipsos existentes, quomodocumque constare potest, in Italia intra trium, extra vero eam infra octo mensium spatium, si eas per viam ultimae voluntatis fieri contigerit, a die mortis disponentium; si vero inter vivos, a die solutionis faciendae computan.: dispositionesautemiam factas, infra simile spatium, a die tamen intimationis praesentium, vel earum transumptorum, ut infra subscribendorum ac sigillandorum, affixionis ad valvas cathedralium ecclesiarum in civitatibus, et insigniorum ecclesiarum in terris, castris et locis praefatis faciendae, computandum, gubernatori pro tempore existenti ipsius ecclesiae, seu personis ab eo pro maiori commoditate eorumdem notariorum et aliarum personarum in certis praecipuis civitatibus seu locis, eius arbitrio ad hoc deputandis, revelare ac notificare.

§ 3. Praefati vero deputandi, ipsum gubernatorem notificationum et denunciatio- dicti notificanum sibi per notarios factarum huiusmodi seribant, etc. singulis quibuscumque mensibus certiorem facere, et easdem notificationes ac denunciationes in libris suis, etiam ad hoc specialiter confectis vel conficiendis, manu propria adnotare, eosdemque libros ad in virtute sanctae obedientiae, districte gubernatorem praefatum, quoties ab eo

super hoc requisiti fuerint, mittere aut deferre; necnon ut idem gubernator denunciationes et notificationes non solum notariorum et aliarum personarum, sed etiam deputandorum praedictorum adnotare, seu manu cancellarii ipsius ecclesiæ adnotari facere in libro ad hoc etiam specialiter confecto vel conficiendo; dictosque libros, in fine sui officii, suo in officio gubernatori immediato successori, coram notario ad hoc specialier vocato et rogato, consignare respective teneantur et debeant, et unusquisque eorum teneatur et debeat.

quintam partem

§ 4. Quoniam vero commissarii fabricae Fabrica S. Pe- basilicae Principis apostolorum de Urbe, polest vigore nonnullorum privilegiorum a diquintam partem dictorum reli- versis Romanis Pontificibus, eidem fabrictorum præten- cae, super exactione certorum legatorum bata negligentia concessorum, quintam partem legatorum ctae erclesiae, ipsi ecclesiae de Laureto relictorum, exigendi facultatem habere praetendunt, volumus, et eisdem fabricae praedictae commissariis nunc et pro tempore existentibus, motu et scientia ac potestate similibus, etiam districte praecipiendo, mandamus ne in posterum, vigore praefatorum aut quorumcumque aliorum privilegiorum, quintam partem praefatam, nisi postquam de ministrorum ipsius ecclesiae in exigendis dictis legatis negligentia constiterit, exigere possint audeantve aut praesumant. Quodque negligentiam praedicti ministri non aliter quam si infra annum in Italia, vel infra biennium extra eam, a die quo denunciationes et notificationes gubernatori vel deputandis praedictis factae fuerint; vel, si denunciationes et notificationes praedictae factae non fuerint, infra biennium in Italia, et quinquennium extra eam, a die mortis testatorum seu alias disponentium computandum, legata huiusmodi non exegerint, aut desuper litem contra haeredes seu

alios eorumdem legatorum debitores non moverint, incurrisse censeantur.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac qui- Clausulae debusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac privilegiis dictae fabricae concessis, quorum omnium tenores haberi volumus pro sufficienter expressis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 6. Et quia difficile esset earumdem praesentium notitiam ad singulos notarios aliasque personas civitatum, terrarum, castrorum et locorum huiusmodi pervenire, et ubique illas affigi vel intimari, etiam motu et scientia similibus, volumus et decernimus quod illarum transumptis, etiam per impressionem factis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo dictae ecclesiae aut alicuius praelati vel personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillatis, ea prorsus fides indubia, in iudicio et extra, ac alias ubilibet, adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si essent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die decima martii, millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 10 martii 1568, pontif. anno III.

## XC.

Mandatum nuncio Hispaniarum, ut Praemonstratenses secundum observantiam eorum Regulae reformandos esse declaret, non autem secundum Regulam fratrum Sancti Hieronymi, quos a directione et iurisdictione in illos penitus extraneos esse decernit 1.

Venerabili fratri Ioanni Baptistae archiepiscopo Rossanensi, nostro et Apostolicae Sedis in regnis Hispaniarum nuncio.

#### Pius Papa V.

Ven. frater, salutem et ap. benedictionem.

§ 1. Nuper cum accepissemus esse in re- Causa reforgnis Hispaniarum quaedam monasteria Or-

1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

dinis Praemonstratensis sub Regula Sancti Augustini, quorum fratres valde dissolute vivere, et non parva, tam in capite quam in membris, super eorum vivendi modo reformatione indigere dignoscebantur; quodque in dicto Ordine nullum monasterium de Observantia reperiebatur, voluimus ac mandavimus per alias nostras in forma brevis litteras, quod dicti fratres Praemonstratenses ad observantiam fratrum S. Hieronymi de Observantia, in eisdem Hispaniarum regnis consistentium, pariter sub dicta Regula sancti Augustini militantium, per venerabiles fratres archiepiscopos et episcopos in quorum civitatibus et dioecesibus monasteria Ordinis Praemonstratensis huiusmodi esse contingeret, eorumque vicarios et officiales, adhibitis secum duobus probis et idoneis Religionis ipsius Ordinis S. Hieronymi de Observantia, reducerentur, prout in dictis litteris plenius continetur.

sum præcedenenunciat.

§ 2. Cum autem mentis et intentionis Declarat sen- ac voluntatis nostrae semper fuerit et sit sum præceden-tium suarum lit- quod dicti fratres Praemonstratenses debite terarum, quas reformentur, et ad regularem sui Ordinis observantiam, non autem S. Hieronymi de Observantia huiusmodi, ut supra expressum est, per eosdem fratres S. Hieronymi reducantur, ad auresque nostras, non sine molestia nostra, pervenerit quod dicti fratres S. Hieronymi, sub praetextu reducendi eosdem fratres Præmonstratenses ad observantiam, se in monasteriis huiusmodi intrudere ausi fuerunt, et sibi ab eis obedientiam praestari facere, et illa cum eorum bonis suae Religioni incorporari intendant, illosque habitum S. Hieronymi suscipere volunt, quae propterea, quod a nonnullis fratribus Præmonstratensibus recusata fuerunt, licet ut ab eis reformentur contenti existant, eos in teterrimos carceres coniecerunt, et eorum bona occuparunt et usurparunt: quidam autem fratres Praemonstratenses, perterrefacti,

iis quae ab ipsis fratribus S. Hieronymi mandata sunt acquiescere coacti fuerunt.

§ 3. Quare nos volentes, iuxta mentem Reformatio et intentionem et voluntatem nostram sium iuxta repraedictam, in praemissis quamprimum gular.observanopportune providere, tibi per praesentes, stini non autem juxta observanin virtute sanctae obedientiae, committi- tram fratrum mus et mandamus quatenus statim eisdem nymi. locorum ordinariis eorumque vicariis et officialibus ac fratribus S. Hieronymi ad hoc adhibitis, auctoritate nostra, mandes ac districte præcipias ut solummodo eosdem fratres Praemonstratenses eorumque monasteria, tam in capite quam in membris visitent, reforment, corrigant et emendent, ac ad regularem observantiam sui Ordinis Praemonstratensis, non autem S. Hieronymi praedicti realiter et cum effectu reducant atque reponant, delinquentes repertos iuxta canonicas sanctiones et regularia eorum instituta puniant; quos vero incorrigibiles esse repererint, sub fida custodia teneri curent, et de omnibus nos diligenter certiores faciant, ut quid desuper agendum fuerit eis significari possimus.

§ 4. In caeteris vero, quae ad monasteria s. Quod fratres et fratres Praemonstratenses huiusmodi nullomodo in iis pertinent, se nullatenus intromittere au-quae ad Prae-monstratenses deant, sed illos in suo Ordine et habitu pertinent inge-Praemonstratensi suorumque superiorum obedientia sub regulari observantia vivere permittant, nec generalis et fratres dicti S. Hieronymi se in dictis monasteriis Praemonstratensibus, quovis prætextuaut quæsito colore, intrudere, neque eorum bona quoquomodo occupare aut sibi usurpare praesumant, pariterque carceratos praedictos statim relaxent; et si quid forsan, contra mentem, intentionem ac voluntatem nostram huiusmodi, a supradictis factum, attentatum et innovatum hactenus fuerit, id omne in pristinum et eum, in quo antea erat, statum, præterquam quoad ea quae reformationem ipsam, ut prae-

Sancti Hiero-

fertur, concernunt, realiter et cum effectu. sine ulla mora aut dilatione, restitui cures et facias, cæteraque geras et exequaris quae in praemissis necessaria fuerint seu quomodolibet opportuna.

tradictores.

§ 5. Nos enim hoc nostrae firmae et in-Pons in con- commutabilis mentis et voluntatis fuisse, esse et fore harum serie decernimus et declaramus, tibique contradictores quoslibet et rebelles, ac in praemissis tibi parere recusantes seu differentes, si archiepiscopi et episcopi fuerint, sub interdicti ingressus ecclesiae ac suspensionis a divinis; inferiores vero per poenas tibi visas, et etiam sententias et censuras ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione quacumque postposita et remota, compescendi; censurasque et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravandi, interdictumque ecclesiasticum in locis in quibus tibi expedire videbitur apponendi; brachii quoque saecularis auxilium ad hoc, si opus fuerit, invocandi; aliaque ad praemissorum executionem spectantia faciendi, agendi, mandandi et exequendi, plenam, liberam et omnimodam facultatem, auctoritatem et potestatem per easdem praesentes concedimus et impartimur.

Clausulae.

§ 6. Non obstantibus praemissis litteris et inde secutis ac quibusvis constitutio-. nibus et ordinationibus apostolicis, nec non omnibus illis quae in eisdem litteris voluimus non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque. Seu si archiepiscopis, episcopis vel fratribus S. Hieronymi praedictis aut quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvIII martii MDLXVIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 18 martii 1568, pontif, anno III.

XCI.

Fructus beneficiorum, lite pendente deponendi, apud idoneam personam a iudice eligendam deponi debent, non obstantibus quibuscumque statutis disponentibus quod capitula et canonici eos recipiant 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cordi nobis est lites minuere, et a laboribus subditos, maxime personas ecclesiasticas divino cultui deditas, relevare.

§ 1. Sane cum, sicut accepimus, in plerisque cathedralibus et collegiatis eccle-rum litigioso-rum fructus lite siis, earum constitutionibus et statutis, pendente per cipiebantur a etiam a Sede Apostolica approbatis et capitulis et caconfirmatis, cautum sit quod, occurrenti- nonicis, vigore eorum statutobus litibus et controversiis inter provisos rum, unde lide dignitatibus, officiis, canonicatibus et tur immortales. praebendis, portionibus et praestimoniis caeterisque beneficiis ecclesiasticis qualitercumque qualificatis, tam ordinaria quam apostolica auctoritate, tam super illorum provisione seu institutione aut possessione, quam illorum idoneitate et habilitate, aut ex quavis causa, et eorumdem ad dignitates, canonicatus et praebendas caeteraque beneficia ecclesiastica praedicta admissione et receptione, et capitulum et canonicos caeterasque capitulares personas, ad quos admissio et receptio, tam de iure quam ex consuetudine, spectat et pertinet, aut etiam alias personas ecclesiasticas asserentes beneficia praedicta ad se de iure spectare, ipsi sic provisi interim beneficiorum huiusmodi, fructus ac distributiones non percipiant, sed capitulum et canonici illas vel in suos usus et utilitatem convertendas, seu restituendas ei, cui de iure restituendae

1 De sequestris autem a iudicibus decernendis super fructibus beneficiorum lite pendente, vide Pii IV constitutionem xxu, Sanctissimus, huius tomi pag. 77.

erunt, recipiant, prout in dictis constitu-

tionibus et statutis seu consuetudinibus continetur, quo factum est ut lites huiusmodi immortales efficiantur, nec earum optatus finis videri possit.

§ 2. Hinc est quod nos hac nostra per-Hic Pontifer petuo valitura constitutione, auctoritate eos deponi de- apostolica statuimus atque decernimus here penes ido- quod fructus, redditus et proventus ac neam personam a judice eligen- distributiones caeteraque emolumenta, quae, vigore constitutionum, consuetudinum et statutorum praedictorum, a capitulo et canonicis recipienda, ut praemittitur, erant, amplius non ab eisdem capitulo et canonicis recipiantur, sed penes personani fide et facultatibus idoneam per iudicem, coram quo causae huiusmodi pendere repertae fuerint, eligendam et nominandam deponantur, restituenda ei, cui de iure postea restituenda fuerint.

ritans

§ 3. Sicque per quoscumque iudices et Decretum ir- commissarios, quavis auctoritate fungentes, in quavis instantia iudicari debere, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate; irritum quoque et inane decernimus, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari.

rogatoriae.

§ 4. Non obstantibus praemissis ac Clausulae de- quibusvis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; et quarumvis ecclesiarum praedictarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque capitulis et superioribus per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritan-

et ex certa scientia, ac quavis, etiam imperiali vel regali, consideratione vel instantia, et alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si pro illorum sufficienti derogatione specialis, specifica, individua et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, perinde ac si tenores huiusmodi de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, inserti, et forma in illis tradita observata foret, pro sufficienter expressis habentes, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem quod praesentium transumptis, manu alicuius notarii publici plorum. subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Fides exem-

§ 6. Quodque litterae ipsae in Camerae Forma publiet Cancellariae Apostolicarum et Audientiae causarum Palatii Apostolici valvis, et in acie Campi Florae, dimissis inibi copiis, publicatae et affixae, omnes ita afficiant et arctent ac si illis personaliter intimatae fuissent. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, tertio kalendas aprilis, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 30 martii 1568, pontif. anno III.

#### XCII.

Onne beneficiorum ecclesiasticorum resiquationes per episcopos et alios collatores admitti possint.

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quanta Ecclesíæ Dei incommoda omni Exordium tibus et aliis decretis, etiam motu proprio | tempore attulerit, et nunc quotidie magis

afferat ministrorum in cam ingressio vitiosa, iam late perspiciant, et cum morore expendant praesules omnes et pastores, quando haec pernicies, cæterarum omnium maxima, tam multas orbis ecclesias impie violarit.

§ 1. Quia vero hoc malum cum in cæ-Pontifex iste teris frequens, tum maxime in beneficioalias suspen-dit facultates rum et officiorum ecclesiasticorum diadmittendi re- missione admittitur, nomini molestum esse nessiciorum, et debet quod perinde de reprimendis quocantibus dispo- tidianis fraudibus, quae hac in re frequentiores internos cuntur, certam aliquam rationem tandem inituri, officii nostri partes in prohibenda omnibus interim resignationum huiusmodi acceptione paulo severius interposuerimus, omnesque beneficiorum interim resignandorum dispositiones, quae fierent, in irritum revocaverimus, ac etiam decreverimus nullum per eas in illis ius neque titulum, vel coloratum, tam in petitorio quam in possessorio, ipsis provisis tribuere, quin etiam eos ad illa deinceps obtinenda perpetuo inhabiles fore. Collatores vero alias in illorum dispositione, etiam tamquam devolutionis iure, sese interponere non posse, sed de eis, ut vere vacantibus, sive per Romanos Pontifices, sive alios collatorum corumdem superiores, uti praeventum esset, libere provideri.

- § 2. Nunc autem intendentes institutum Idem modo hoc nostrum, quo sanctuarium Domini cusis hic enuncia- pimus illibatum, auctore Domino, persequi, ac simul, quantum in nobis est, cavere ne resignationes ipsæ dehinc, pro cuiusque arbitrio nullisque vel certe levibus causis, passim et temere admittantur, prohibitionem et alia praedicta ac cætera omnia nostris super his litteris contenta eatenus relaxamus, ut posthac.
- § 3. Episcopi et alii facultatem habentes, eorum dumtaxat resignationes recipere Declarat que et admittere possint qui, aut senio confecti, de catero ad- aut valetudinarii, aut corpore impediti

vel vitiati, aut crimini obnoxii, censuris- mitti et recipi que ecclesiasticis irretiti, aut nequeunt possint; aut non debent ecclesiae vel beneficio inservire; seu qui unum illud vel plura beneficia obtinuerint, vel quos ad aliud contigerit promoveri, Religionem quoque ingressuri, vel matrimonium contracturi, si statim postea id re ipsa exequantur; denique, cum quis ex aliis casibus acciderit, qui constitutione felicis recordationis Innocentii Papa III 1 de dimittendis cathedralibus ecclesiis edita continetur; qui etiam, ob capitales inimicitias, nequeunt vel non audent in loco beneficii residere securi. Sed nec horum ullus sacro ordini mancipatus, nisi Religionem ingressurus, valeat ullo modo beneficium vel officium ecclesiasticum resignare, nisi aliunde ei sit, quo in vita possit commode sustentari. Ad haec, beneficiorum et officiorum permutationes admittere, quae canonicis sanctionibus et apostolicis constitutionibus

§ 4. Caveant autem episcopi et alii praedicti, itemque omnes electores, prae-episcopis, prae-sentatoribus et sentatores et patroni, tam ecclesiastici electoribus quæ quam laici quicumque sint, ne verbo quidem aut nutu vel signo, futuri in huiusmodi beneficiis et officiis successores ab ipsis resignantibus aut aliis, eorum significatione vel hortatu, designentur, aut de his assumendis promissio inter eos vel etiam intentio qualiscumque intercedat.

permittuntur.

§ 5. Cæterum praecipimus atque inter-Prohibetque dicimus ne ipsi episcopi aut alii colla- gnanda conferri tores de beneficiis et officiis resignandis consanguineis collatorum vel praedictis, aut suis aut admittentium resignantium; consanguineis, affinibus vel familiaribus, etiam per fallacem circuitum multiplicatarum in extraneos collationum, audeant providere; quod si secus, ac etiam quicquid praeter vel contra formam praedictorum fuerit a quocumque temere attentatum, id totum ex nunc vires et effectum decernimus non habere.

1 Haec Innocentii III consiitutio est in cap. x, De Renunciat,

Et praecipit

tibus peenas infligit;

§ 6. Qui vero contrafecerint, ut in co Controvenien- quo deliquerint puniantur, a beneficiorum et officiorum collatione, necnon electione, praesentatione, confirmatione et institutione, prout cuique competierit, tamdiu suspensi remaneant, donec remissionem a Romano Pontifice meruerint obtinere; et qui talia beneficia seu officia receperint, eos praedictis poenis volumus subiacere. Et nihilominus in eos qui, sic suspensi, conferre, eligere, praesentare, confirmare vel instituere ausi fuerint, excommunicationis, quoad personas; quo vero ad capitula et conventus, a divinis suspensionis sententias ipso facto promulgamus: quibus etiam nullus alius quam ipse Romanus Pontifex, sive absolutionis sive relaxationis gratiam (excepto mortis articulo) valeat impertire. Prohibitione et litteris nostris praedictis nihilominus in caeteris omnibus perpetuo valituris.

derogat;

- § 7. Non obstantibus quibuscumque Contraciis privilegiis, indulgentiis et litteris apostelicis generalibus et specialibus, quibuscumque episcopis et aliis superioribus ac inferioribus ecclesiarum praelatis, necnon ecclesiis, monasteriis et capitulis, conventibus, collegiis et universitatibus, eorumque et aliis personis, etiam regia et imperiali maiestate praeditis, sub quacumque verborum forma et conceptione concessis, per quae effectus praesentium impediri posset quomodocumque vel differri. etiam si de eis ipsorumque totis tenoribus ad verbum, ac de propriis nominibus corum, necnon ecclesiis, monasteriis, locis, ordinibus et dignitatibus, de quibus necnon causis, propter quas illa concessa sunt, specialem et expressam praesentibus fieri oporteret mentionem.
- § 8. Caeterum iubemus easdem prae-Publicari hanc sentes ad valvas basilicae Principis apoconstitutionem stolorum de Urbe et in acie Campi Flopraecipit; rae publicari et earum exempla affigi;

et singulos perinde afficere et obligare, ac si illis ipsis fuissent singulariter intimatae.

§ 9. Exemplis quoque praedictis, etiam Exemplis creimpressis, manuque notarii publici et si-di iubei, gillo praclati ecclesiastici vel eius curiae obsignatis, eamdem prorsus sidem adhiberi, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octavo et sexagesimo, kalendis aprilis, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 1 aprilis 1568, pont. anno III.

## XCIII.

Reformatio fratrum Ordinis Cruciferorum, praecipue circa proprietatem, administrationem munusque officialium 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Nihil in Ecclesia Dei aut praeclarius Regulares in aut utilius arbitramur, quam optimam observantia eodisciplinam corum, qui divini spiritus in- næ coadiuvandi stinctui obsecuti, sese regularibus institutis exorbitantes ad devinxerunt. Hi namque, cum genere vitae eandem revotum doctrina, operibus et exemplis, certum directumque iter ad coelestem beatitudinem consequendam caeteris omnibus fidelibus in saeculo viventibus ostendunt. Quocirca magnam undique curam et diligentiam adhibere necesse est ut quicumque huic sacro sunt contubernio mancipati, in suae quisque Regulae observatione, pie sancteque nutriantur et confirmentur. Exorbitantes vero, salutaribus remediis ad proprium institutum revocentur.

- § 1. Quam quidem sollicitudinem nos,
- i De hoc Ordine vide in constitutione x Urvolumusque eas sic publicatas, omnes | bani III, Cum antecessor, tom. III, pag. 46.

An. C. 1868

studuit;

Huiusmodi ex quo fuimus ad regimen universalis regularis disci-plinae restitu. Ecclesiae divina pietate vocati, perpetuam tioni iste Pon- habuimus, pluribusque Ordinibus a vetusta disciplina declinantibus, nune novarum constitutionum editione, nunc antiquarum restitutione vel correctione, ita profecimus, ut iam non mediocres ex labore nostro fructus late per orbem progrediantur.

§ 2. Quare institutum hoc nostrum per-Et modo istum sequi, annuente Deo, intendentes, inter formare inten-cæteras Religiones, quae reformatione indigere noscuntur, fratrum Cruciferorum Ordo nobis nunc occurrit, cuius pristinos mores, ex effusa sensim licentia, in multis corruptos, ad suam quantum potest integritatem referamus.

lius observantja profecit,

§ 3. Quondam enim haec Regula a fe-Cuius Ordinis licis recordationis Alexandro Papa tertio, xandro III iuxta iuxta disciplinam B. Cleti instituta, quambeati Cleti di-scipliuam insti- diu in veterum institutorum suorum obtuta, dum in il- servatione permansit, eius professores, stetit, multum cum integritate vitae tum salubri prioratuum, hospitalium et locorum suorum directione, bonorumque pia et fideli administratione, egregiis apud omnes laudibus merito floruerunt.

tia postea defecit.

§ 4. Ubi vero primum prioratuum, ho-Ab observan- spitalium et locorum praedictorum cura clinans, fere de- perpetua, certis quibusdam, id forte pro meritis, aut Religioni maxime utilibus, de benignitate seu providentia Sedis Apostolicæ, demandata est, ea tunc demum cupido tanı multorum animos incessit, ut illa fere omnia aut in titulum aut in commendam perpetuam, variis praetensis causis, sibi paulatim usurparint, et qui illa sic postea possederunt, minus morigeri atque obedientes suis superioribus effecti, fructus, qui prius ad publicam utilitatem commoditatemque Religionis et in alendis pauperibus dispensabantur, proprios sibi fecerunt, profanis etiam usibus applicantes.

§ 5. Unde, cum huius frugiferae disci- | alias, specialiter vel generaliter reserva-

plinae cultus iam perverti ac labascere conspicerctur, piac memoriae Innocentius petuitatem offi-Papa VIII, procurante priore generali et ciorum ad triennium reducti, definitoribus dicti Ordinis, bene ac provi- iuxta antiquum denter statuit ut ipse generalis ac caeteri institutum; omnes priores necnon definitores, rectores et administratores dicti Ordinis, deinceps non ad vitam, sed ad triennium dumtaxat, iuxta primaevam institutionem, assumerentur, et suum quisque prioratum vel aliam administrationem semper in proximo capitulo generali resignare deberet.

§ 6. Quod quidem etiamsi regulari disciplinae reintegrandae spem optimam ficiorum denuo in ipso statim principso praescheret, gras-revixit. sante tamen non multo post magis magisque huiusmodi cupiditate, rursus, ex perpetua prioratuum et hospitalium praedictorum in titulum et commendam concessione, eadem illa et forte deteriora incommoda ipsi Religioni successerunt.

§ 7. Quamobrem, recolendae memoriae Clemens Papa VII, praedecessor noster, mam eligendi perpetuo statuit et decrevit ut, in pro- officiales rit; ximo et futuris deinceps capitulis generalibus dicti Ordinis, tres ipsius Ordinis professores idonei, priores et rectores annales, in spiritualibus et temporalibus, ad singulos prioratus et singula hospitalia ita eligerentur, ut primo loco nominatus, primo anno, alter vero secundo, et tertius tertio regeret; ac secundus primo, tertius vero secundo, etiam pro reliquo illo anni tempore quo primus vel secundus aliqua causa regere nequiret, per seriem suae cuiusque nominationis usque ad sequens capitulum generale subrogaretur. Et si, cclebrato capitulo generali, interim usque ad celebrationem sequentis, prioratus vel aliud beneficium eiusdem Ordinis, in titulum vel commendam perpetuam aut temporalem obtentum, etiam dispositioni apostolicae, ratione conventualitatis aut

Innocentius

Verumtamen

tum, quovis modo vacaret, nullus de illo, quam prior generalis seu eius vicarius, sed nec ille, nisi ad annum dumtaxat, et sic deinceps usque ad proximum generale capitulum, disponere valeret, quemadmodum fuerat iam ab ipso Innocentio Papa salubriter ordinatum.

hospitalia va-

§ 8. Caeterum, huiusmodi prioratus et Prioratus et hospitalia, etiam a Sede Apostolica, impecantia a prio- trari non possent; nec de illis, cum vacare et capitulo rent, ex quo ulterius vacare non censerentur, aliter quam per priorem generalem et capitulum generale modo et forma pracdictis disponi posset.

dictus et Paulia pro dicti

§ 9. Multaque practerea, tam ab ipso Clemens pro-Clemente, quam etiam felicis recordatiolus III multa a nis Paulo Papa III, praedecessore nostro, Ordinis rostitu- pro conservatione dictae Religionis, edita tione decreve-runt, quae mini- et promulgata fuerunt, quibus antiquus me observata ipse cultus regularis facile restitui in ea poterat, si dicti fratres illorum observationi vere et ex animo incubuissent; sed huiusmodi ambitio ex multorum cordibus nunquam satis excussa, in tantum pracvaluit, ut plerique ex iis qui aut sese dimissuros prioratus assimulaverant, aut intentionem aliquam id faciendi praestiterant, non modo id postea neglexerint, sed et aliis exemplo fuerint camdem viam fidentius insequendi. Hinc toti Ordini tanta quotidie parantur detrimenta, ut nisi efficax illi remedium tempestive quaeratur, verendum est ne illa sit in maiorem denique perniciem ruitura.

bullas Innocenhuic constituversantui;

§ 10. Nos haec mala ex ipsa perpetua Hic Pontilex rerum administrandarum facultate vel m vin, cle- maxime provenire arbitrati, illis omni menus VII et qua potest industria occurrere, ac simul bat, in his, quae dictain Religionem pristino suo candori, tioni non ad-quantum in nobis est, restituere volentes, motu proprio et ex certa scientia nostra deque apostolicae potestatis plenitudine, singulas Innocentii, Clementis et Pauli, praedecessorum praedictorum, litterassuper praemissis confectas ac quaecumque in

eis contenta, praesentibus nostris non contraria, harum serie innovamus, approbamus et confirmamus, effectumque suum plenarium, in omnibus et per omnia, sortiri debere volumus.

§ 11. Ut vero haec nostra voluntas institutique nostri ratio, impedimentis omni- que et collatio-nes beneficiobus explicita, promptos et fèlices succes-rum et locosus habeat, omnes et quascumque tam vel eorum fruapostolicas quam ordinarias collationes, factas, revocat; provisiones, commendas, in administratorem deputationes, de prioratibus, etiam conventualibus, hospitalibus et aliis beneficiis, cum cura et sine cura, dicti Ordinis, et etiam super illorum fructibus quarumcumque pensionum annuarum aut aliarum rerum vel etiam ipsorum fructuum seu partis eorum reservationes fratcibus supradictis, ac etiam ipsum Ordinem professuris, perpetuo sive ad certum et qualecumque tempus, necnon omnia et quaecumque regressus, accessus et ingressus, ac regrediendi, accedendi et ingrediendi facultates et indulta, coadiutorum quoque deputationes ad illos et illa, ac etiam reservationes aedium et earum partium, camerarum, coenaculorum, aedificiorum, hortorum et quarumcumque aliarum rerum, tam praedictorum quam omnium aliorum prioratuum, hospitalium et locorum conventualium dicti Ordinis, quae vel illorum septis continentur, vel ut propinqua illorum conventibus vel ad hospitalitatem exercendam usui sunt, etiam de consensu, ac ex resignationis seu cessionis iuris ac etiam litis causa, aut concordiae apostolica auctoritate confirmatae aliave causa, quantumcumque onerosa et considerabili, tam eisdem fratribus quam quibuscumque aliis, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam, ctiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus,

Provisiones-

necnon consideratione, intuitu, contemplatione vel ad instantiam imperatoris, regum, ducum aliorumque principum, facta et concessa, quibuscumque concepta formulis ac, etiam restitutivis, praeservativis, derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis, clausulis, necnon vim contractus inducentibus et aliis decretis suffulta, quorum omnium tenores praesentibus haberi volumus pro expressis, dicta auctoritate apostolica, tenore praesentium specialiter et expresse revocamus; et apostolicas ac quascumque alias litteras necnon processus habitos per easdem et inde secuta quaecumque cassamus et annullamus, ac volumus illa omnia vires et effectum de cætero non habere.

§ 12. Et nihilominus omnes et singulos Provisos pos- priores et caeteros fratres, illos et illa obtos, ac inde a- tinentes praedictos, ac eos qui profiteri motos declarat; volentes, ut praefertur, receperunt, etiam quantumcumque longissimo tempore possessores, eisdem omnibus ex nunc privamus et ab illorum possessione amovemus, amotosque denunciamus.

imponit;

§ 13. Iubemus quoque generales ac Non dimitten- alios priores, commendatarios, administratores et rectores praedictos in universum et singulatim, ut quamprimum praesentes illis intimatae fuerint, non expectata alia a nobis iussione aut mentis declaratione, ab omnimoda administratione abstineant, ac possessionem huiusmodi vacuam, liberam et expeditam realiter dimittant, deque omnibus et singulis bonis mobilibus, necnon fructibus et rebus ab eis perceptis, etiam in pecuniis consistentibus, priori generali ac visitatoribus rationem reddant, reliqua vero locis suis omnino dimittere debeant. Quod si horum quisquam secus quoquomodo contenderint, illum talem excommunicationis sententia innodamus, ac dignitatibus, administrationibus et officiis dicti Ordinis perpetuo indignum decernimus eo ipso.

§ 14. Ipsi tamen sic dimittentes, titulum, nomen et signa omnia prioris ita nomen et inretineant, ut quoad vixerint et in uni-signia retine-re, electionistate fidei atque obedientia et observatione que tam activae praesentium perstiterint, nec quicquam, votum permitquod eos merito reddat indignos, admi- iit; serint, vocem et suffragium active et passive, ctiam quoad electionem dicti prioris generalis habcant; et tam in proximo quam in caeteris deinceps capitulis generalibus, ad curam et regimen aliorum prioratuum et hospitalium commutentur, sed annales dumtaxat, uti praescriptum est, eligi possint.

Dimittentibus quam passivae

§ 15. Caeterum, ex iis quae pro salubri Prioris genedictae Religionis statu et felici directione triennio finiri alioqui instituta hucusque reperiuntur, et in capitulo generali eum quaeque nec praesentibus contraria sunt, eligi iubet; nec illorum effectum impedire possunt, nihil omnino detrahere, sed illa omnino immota custodiri; rursus, ea quae ad ipsius Regulae conservationem atque aedificationem vel deesse vel obesse possunt, praesenti pagina supplere vel emendare intendentes, ac etiam inhaerentes prædictis Innocentii, Clementis et Pauli praedecessorum litteris, quarum singularum tenores præsentibus haberi volumus pro expressis, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus statuimus et ordinamus quod, futuris temporibus in perpetuum, prior generalis dicti Ordinis triennalis dumtaxat, ac tertio quoque anno in capitulo generali singulis trienniis celebrando, per suffragia secreta, iuxta concilii Tridentini dispositionem, et alias secundum litteras Innocentii praedecessoris huiusmodi, et regularia dicti Ordinis instituta laudabilesque consuetudines eligatur, ita quod, excurso praedicti triennii spatio, ipsum officium nequeat illi deinceps prorogari.

§ 16. Ut vero uniformis in dicto Ordine

pus designat;

Aliorum prio- ratio habeatur, dehine tres professores formam et tem- idonei priores annales ad unumquemque caeterorum omnium prioratuum praedictorum, in dicto capitulo generali dumtaxat, ita per seriem eligantur et instituantur, ut primus solum primo anno, secundus secundo, ac tertius tertio, regimen et administrationem eius prioratus, ad quem sic electus fuerit, in spiritualibus et temporalibus habeat; et si horum trium quemvis cedere vel decedere vel inde ex aliqua causa amoveri contingat, ille qui, finito co anno, ei immediate successurus erit, etiam pro toto illo tempore, quod cedenti vel decedenti aut amoto reliquum esset, succedat. Rursus, si duo ex eisdem, qualescumque in Ordine electi, vel primo anno cesserint vel decesserint aut amoveantur, superstes, in reliquum omne tempus, modo praedicto, usque ad proximum generale capitulum administret; omnibus vero tribus eodem intervallo quandocumque deficientibus, ei prioratui ac etiam aliis, in titulum vel commendam perpetuam vel temporalem obtentis praedictis, cum vacabunt, etiam si uti praefertur aut alias reservata fuerint, alium vel alios fratres idoneos annales dumtaxat. usque ad proximum generale capitulum subrogabit, quocumque privilegio apostolico, generali vel speciali, quibusdam prioratibus et conventibus dicti Ordinis concesso, et etiam multiplicatis vicibus approbato, aut statuto quacumque firmitate munito, seu consuetudine quantocumque tempore observata, quod ipsi non a capitulo generali electos recipiunt, sed suos sibi priores alias iuxta formam litterarum Clementis huiusmodi eligunt, penitus abrogatis et annullatis. Priores autem omnes suo rite defuncti officio annali, rursus poterunt in ipso futuro capitulo generali, itidem ut antea, priores in aliis prioratibus et domibus dicti Ordinis, si rursus idonei iudicati fuerint, ad alium [

annum, et sic deinceps deputari. Ad eumdem vero prioratum, unde priores exierint, nequeant ante exactum omnino triennium remeare.

§ 17. Ad hace, nullus omnino priorum Administratocuram aut administrationem bonorum ribus cuiusque et aliarum rerum temporalium, dispensa- nus praesinit. tionemque reddituum sui prioratus seu domus, etiam nomine sui conventus, habere sive exercere vel sese in iis interponere possit; sed universum id onus tribus religiosis in unoquoque capitulo generali ita demandetur, ut primus rerum et bonorum mensae, tam prioris quam prioratus, inferendorumque in eum reddituum curam habeat; alter, tamquam depositarius, pecunias et caetera ab illo importata fideliter asservet; reliquus, de pecuniis et rebus a depositario captis, priori, fratribus et domui universae de necessariis, veluti dispensator, cum prioris auctoritate provideat, officiorum huiusmodi invicem confusione penitus interdicta. Sed et ii tres, tam accepti quam impensi, singulis mensibus, priori suo, adhibitis etiam duobus vel tribus fratribus eiusdem prioratus probatioribus rerumque usu peritis; deinde ipsimet rursus, praesentibus ipsis priore et peritis, priori generali vel visitatoribus, quotiescumque visitationis officium fecerint; denique prior generalis, tam de illis omnibus quam etiam suae mensae proventibus et rebus, semper in proxime sequenti capitulo generali et coram tribus iudicibus ab ipso capitulo deputatis, suae administrationis rationem reddere teneatur.

§ 18. Omnes vero priores vitam cum suis fratribus communem ducant, nec vitath commuproprium quidquam habeant; omnibus praecipit; divinis officiis diurnis et nocturnis, in ecclesia et choro semper adesse debeant. In refectorio semper comedant, ubi silentium perpetuum agatur, et lectura sacra ab initio ad finem, de more aliorum

Prioribus

religiosorum regularem disciplinam observantium, habeatur. Ædes separatas neque in claustro neque alibi usquam habeant, sed unica cella, aut si necessitas postulaverit, duabus dumtaxat, eisdemque cum cæteris aliorum fratrum coniunctis, contenti esse debeant.

omnibus inter-

- § 19. Pari quoque ratione cæteri fra-Proprietatem tres, nil sibi proprii vindicantes, necessarium victum et vestitum a suo quisque conventu sive domo ac per eius ministros, prout cuique opus erit, capiant, pecuniae usu, veluti olim ad libitum abutebantur, deinceps omnibus penitus interdicto; eam tamen diligentiam prior adhibere debebit, ut singulorum, maxime infirmorum et senum necessitatibus, iuxta cuiusque exigentiam, consulatur. Quicquid vero fuerit cuique privatim et intuitu personae undecumque donatum, illud omne superiori, horarum vigintiquatuor intervallo, exhibeatur, ut deposito statim committat, et inde ex eo tantum exhibitori ministrare iubeat, quantum praesens rei convenientis usus et necessitas videbitur postulare. Quod si quisquam donatum huiusmodi non exhibuerit ut praefertur, in censuras et poenas, etiam per constitutiones nostras promulgatas, se noverit incidisse.
- § 20. Vestitus autem omnis omnino Vestitum uni- conformis, nulla exquisita arte elaboraformem et ho-nestum praesi tus, sed purus et honestus in universum habeatur.
- § 21. In omnibus vero locis vetus ho-Hospitalitatem spitalitas, quoad fieri poterit, restituatur, locis commodis et in prioratibus civitatum insignium caerestitui lubet; terisque locis commodis optimarum litterarum Studium atque exercitium omni tempore habeatur.
- § 22. Nullus insuper sive prior, sive Mulierum ad- simplex religiosus, intra septa domus suæ, missionem proneque omnino alibi, mulieres, quantumhibet; cumque provectas seu matres seu sorores,

seu alias propinquas, etiam infirmitatis tempore admittat.

§ 23. Postremo, ut in prioratibus prae- Numerum fradictis iustus ministrorum numerus per- bet conventu. petuo constet, nunquam pauciores quam minorem seseptem fratres in singulis educentur. Illi vero in quibus tot commode ali nequiverint, aliis prioratibus eiusdem Ordinis per dictum capitulum generale, seu, si id commode tunc fieri nequiverit, cura protectoris dicti Ordinis, adhibitis etiam priore generali et definitoribus praedictis, perpetuo uniantur; seu de opulentiorum prioratuum et locorum redditibus, caeteris angustioris proventus prioratibus et locis, commodis rationibus prospiciatur.

§ 24. Districtius inhibentes, in virtute Dispositiones sanctae obedientiae, generali caeterisque et omnibus et singulis prioribus et conven- Ordinis, sic et non aliter sieri tibus supradictis eorumque personis, ne iubet; de prioratibus, hospitalibus ac aliis beneficiis dicti Ordinis sub ipsa revocatione nostra comprehensis praedictis, aliter quam in dicto capitulo generali, et ut illis praescriptum est, disponere quoquo modo praesumant.

§ 25. Ac decernentes ex nunc quascumque praesentationes, electiones, collationes, provisiones, commendas et alias dispositiones, etiam a Sede praedicta, motuque, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac cum praesentium speciali et expressa derogatione pro tempore factas, tamquam in laesionem et detrimentum reformatae Religionis subreptas et extortas, nullius prorsus momenti fore, nec per eas ius aliquod cuiquam acquiri.

ctas annullat;

§ 26. Nec ullum ex iis, quorum collationes, provisiones et commendae prio-cursum etc. re-movet; ratuum, hospitalium et beneficiorum praedictorum, ac pensionum caeterarumque reservationes, necnon regressus, accessus et ingressus, et coadiutorum de-

Omnem re-

putationes ad illa revocata, sunt, ut praefertur, ad quemquam alium, quocumque tempore, quavisque causa quantumlibet rationabili, restitutionem in integrum, reductionem ad terminos iuris, aut quodvis aliud gratiae vel iustitiae remedium impetrare, vel etiam ab alio vel aliis impetrato, aut motu simili concesso, uti.

§ 27. Nec praesentes litteras de subre-Harum littera- ptionis vel obreptionis seu nullitatis tionem interda vitio, aut intentionis nostrae vel alio quopiam defectu notari nec impugnari, nec sub ullis revocationibus, suspensiobus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus similium vel dissimilium ordinationum ab ipsa Sede, quandocumque vel quomodocumque emanandis, comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validum statum restitutas et plenarie reintegratas esse et censeri.

praecipit;

§ 28. Sicque per quoscumque iudices El secundum ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter interpretandi et iudicandi facultate et auctoritate, ubique interpretari, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 29. Porro generali et aliis prioribus Observantiam ac conventibus, fratribus et personis, tam Ordini iniungit; coniunctim quam divisim, districtius praecipimus ut praesentes nostras litteras humiliter recipiant, et quaecumque in eis expressa, ac per cas decreta, statuta et mandata sunt, alia desuper a nobis non expectata iussione aut mentis nostrae declaratione, firmiter custodiant et in omnibus studiose obedire procurent.

> § 30. Quin etiam, dilecto filio nostro Aloysio, tituli S. Marci presbytero cardi-

nali Cornelio nuncupato, moderno dicti Executionem-Ordinis protectori, motu simili mandamus ordinis proteut ipse easdem praesentes ac quicquid, ctori domandati pro carum executione et observatione, in dicto capitulo generali vel etiam extra illud ab ipso, adhibitis, si ei videbitur, generali et aliquot ex aliis prioribus vel definitoribus praedictis, quos duxerit eligendos, statuetur, ordinabitur et decernetur, in omnibus prioratibus, hospitalibus et beneficiis, ac ab omnibus et singulis prioribus, fratribus et personis praedictis inviolate faciat, per se vel alium seu alios, observari; contradictores quoslibet et rebelles, ac etiam protestantes et reclamantes, eisque auxilium, consilium vel favorem, publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio praestantes, tam ecclesiasticos quam laicos, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, ac etiam prioratuum, dignitatum et administrationum privatorias, cæteraque iuris et facti remedia opportnna, appellatione postposita, compescendo; quin etiam contendentes praedictos in censuras et poenas supradictas incidisse declarando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 31. Non obstantibus nostris de non Obstantibus nostris de non derogat, tollendo iure quaesito et de annali ac triennali possessore, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon Ordinis praedicti, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, exemptionibus et indultis apostolicis, illis eiusque superioribus et personis ac corum singulis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, etiam per modum statuti perpetui ac initi et stipulati contractus ac alias sub quibuscumque tenoribus et formis

Obstantibus

ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere et in specie concessis, confirmatis; ac etiam aliis reformationibus, quotiescumque et quocumque tempore factis et promulgatis; ac quibuslibet aliis indulgentiis et litteris apostolicis, specialibus et generalibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum seu dictorum ordinariorum iurisdictio seu executio impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis, quae omnia, contra earumdem praesentium tenorem, nolumus cuiquam in aliquo suffragari.

credi iubet.

Exordium.

§ 32. Denique etiam volumus quod ipsa-Transumptis rum praesentium exempla, etiam impressa, dictique Aloysii cardinalis et pro tempore existentis protectoris aut capituli vel prioris generalis sigillo et secretarii cuiusvis eorum vel notarii publici manu obsignata, eamdem illam fidem ubique locorum, in iudicio et extra illud, faciant, quam ipsae praesentes, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo etc.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae mdlxviii, ix kalendas maii, pontificatus nostri anno III. Dat. die 23 aprilis 4568, pont. an. III.

#### XCIV.

Revocatio omnium privilegiorum a Sede Apostolica officialibus et aliis quibuscumque concessorum, creandi doctores, licentiatos et magistros; et declaratio quoad beneficia et dignitates 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Quamvis a Sede Apostolica, ad quam negotiorum multitudo undique confluit,

1 De huiusmodi praerogativa habes etiam in concilii Tridentini sessione xxII, cap. 11; et sess. Bull. Rom. Vol. VII.

curis omnino plena innumeris, nonnulla interdum ex iustis causis concedantur, quae successivis temporibus in publicum detrimentum et alieni iuris praeiudicium tendere noscuntur; non debet reprehensibile videri, si Romanus Pontifex, ad cuius providentiam, pro debito pastoralis officii, spectat super iis debite providere, illa, rationabilibus et iuridicis supervenientibus causis deinde cognitis, quandoque revocat et annullat, ac in statum redigit rationis.

Causa revo-

§ 1. Sane, cum fide digna plurimorum relatione, non sine animi nostri molestia, intellexerimus nonnullos comites palatinos et diversos alios, praetextu facultatum sibi a Romanis Pontificibus et Sede Apostolica concessarum, quamplurimos tam laicos quam clericos, tam iure civili quam canonico et theologia, nullo aut non debito examine praevio, indoctos et inhabiles, doctores, licentiatos et magistros creasse et promovisse, uti ad dignitates cæteraque beneficia ecclesiastica facilius assumerentur et de eis providerentur, in animarum suarum iacturam et quamplurimorum scandalum.

§ 2. Nos huiusmodi scandalis, quantum Revocatio inin nobis est, obviare, et alias ne de cetero di doctores. inhabiles ad huiusmodi gradus admittantur providere volentes, motu proprio, non ad alicuius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione et ex certa scientia nostris, ac de apostolicae potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura constitutione, omnia et singula facultates et indulta eisdem comitibus ac etiam quibusvis officialium Romanae Curiae collegiis singulisque aliis personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis et præeminentiae existentibus, ad

XXIV, cap. XII, De Reform. Professionem fidei, quam promoti et provisi emittere debent, vide in Pii IV constitutione cv, In sacrosancta, pag. 323 huius tomi, et in constit. cvi, pag. 327, ibid.

An. C. 1568

doctoratus, licentiaturae et magisterii gradum promovendi, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem Apostolicam ac etiam nos, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, quomodolibet concessa, confirmata et innovata, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, auctoritate apostolica, tenore praesentium perpetuo revocamus, cassamus et annullamus.

tiva gaudent.

§ 3. Ac decretis concilii Tridentini in-Sic creati haerentes, decernimus et declaramus eos qui a comitibus et aliis praefatis promoti fuerunt, quoad dignitates caeteraque beneficia ecclesiastica, nulla gradus praerogativa frui et gaudere posse vel debere. § 4. Et sic in praemissis omnibus et

Clausula sub-singulis per quoscumque iudices, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, interpretari, iudicari et definiri debere; necnon

irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

contrariorum

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Derogatio et ordinationibus apostolicis ac praefatis, et quibusvis aliis facultatibus, privilegiis et indultis et litteris apostolicis, eisdem comitibus et collegiis, necnon quibusvis aliis, etiam ex quavis causa, etiam urgentissima, aut in vim contractus inter eos et Sedem praedictam initi, vel ex causa onerosa, etiam motu proprio ac consistorialiter et alias quomodolibet concessis ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, quoad hunc effectum, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Ut autem praesentes litterae ad Iussio publi- omnium notitiam deducantur, volumus candi. quod in Cancellaria nostra Apostolica et

in acie Campi Florae de more publicentur, et inter constitutiones perpetuo valituras describantur.

§ 7. Et quia difficile foret eas ad singula quaeque loca deferri, quod earum fides. transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii subscriptis, ac sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXVIII, kalendis iunii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 1 iunii 1568, pontis. anno III.

### XCV.

Translatio curae monialium a fratribus Ordinis Minorum Conventualium ad ordinarios locorum 1

## Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut accepimus, diversa monialium monasteria, curae et regimini tribus Convendilectorum filiorum fratrum Ordinis Mi- tualibus regenorum Conventualium S. Francisci subie- iusmodi regimicta esse reperiantur, nos volentes, pro nostri pastoralis officii sollicitudine, eosdem fratres, ut commodius et liberius sacrarum litterarum studiis incumbere valeant, ab onere et impedimento gubernii monialium huiusmodi liberos esse, motu proprio, ex certa scientia, maturaque deliberatione nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, fratres Conventuales praedictos ubicumque existentes, ab omni cura, gubernio, regimine et administratione quorumcumque monasteriorum monialium seu bighinarum aut bizochetarum vel alias quomodolibet commissorum, et per eos hactenus regi et gubernari solitorum, ex nunc in perpetuum, auctoritate apostolica,

1 Ex edit. typis Bladi.

tenore praesentium, penitus absolvimus ac totaliter liberamus; eosque ab huiusmodi onere absolutos, liberos et immunes fore et esse, nec deinceps in illis, quovis praetextu aut quaesito colore, se ullatenus intromittere posse neque debere, decernimus; ac ipsorum monasteriorum monialium curam et gubernium eisdem fratribus de caetero omnino interdicimus.

natiorum subiiciuntur.

- § 2. Ne autem ipsa monialium mona-Regimini ordi- steria propterea in spiritualibus aut temporalibus detrimentum aliquod patiantur, nostrae providentiae diligentia opportune prospicere cupientes, eadem monialium monasteria omnia et singula locorum ordinariis, in quorum civil taba cut diosce sibus respective consisturt, per eos feiiciter regenda et prospere dirigenda, auctoritate et tenore praedictis, motu simili subiicimus atque supponimus, eaque ab ipsis ordinariis regi et gubernari debere volumus ac mandamus.
- § 3. Et ut id prompte libeuterque su-Hoc eisdem scipiant of exequantur, ets in virtute san-' san- ctae obedientae iubemus, curamque moctae obedientiæ nasteriorum huius:nodi bene ac diligenter gerere et exercere, donec aliter per nos seu successores nostros Romanos Pontifices desuper fuerit ordinatum, districte praecipimus.

nis spiratu d'has coercendi.

praecipitur,

§ 4. Mandantes eledem ordinarils, ut Data eis fa- contradictores quoslibet et rebelles, pracdientes por sentibus nostris litteris parere recusantes sen differentes, etiamsi dicti fratres, fueper poemas sibi benevisas, etiam pecuniarias, ac demuna per excommunicationis et alias sententias et censuras ecclesiasticas caeteraque opportuna iuris et facti remedia, omni et quacumque appellatione postposita ac prorsas remote, auctoritate nostra comprimant et compescant, eosque ad parendum et cum effectu statim obediendum praesentibus litteris cogant et compellant, invocato etiam ad hoc, si onus fuerit, auxilio brachii saecularis, l

super quibus dictis ordinariis plenam et liberam harum serie facultatem concedimus et potestatem.

- § 5. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon monasteriorum et Ordinum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam Mari Magno et Bulla Aurea seu Concordia aut alias nuncupatis, et cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibusque et aliis decretis, quomodolibet concessis, confirmatiset saepius innovatis, quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua mentio, seu quaevis alia expressio habenda foret, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alia in suo robore permansuris, hac vice dur daxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque; aut si fratribus vel monialibus praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendivel excommunicari non possial per lifteras aposicidas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.
- § 6. Volumus insuper quod praesentium transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.
- § 7. Quodque eædem praesentes, per aliquem notacium publicum, vel unum ex cursocibus nosteis, in generali dictorum

Derogatio contrariorum.

Transumpto-

Praesentium

fratrum capitulo, quod nunc in alma Urbe nostra celebratur, lectae, omnes et singulos arctent, perinde ac si omnibus et singulis, quos concernunt, personaliter intimatae fuissent.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die tertia iunii, millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 3 iunii 1568, pontif. anno III.

### XCVI.

Monasteria monialium fratribus Conventualibus subiectarum, perpetuo eximuntur ab eorum fratrum superioritate, et subiiciuntur ordinariis locorum.

Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut accepimus, etc. 1.

#### XCVII.

Reformatio fratrum Minorum Conventualium Ordinis S. Francisci.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Ad extirpandos cupitae proprietatis Fratres Con- abusus, summum bonum in frugifera Reliventuales nihil proprium habe- gione fratrum Minorum Conventualium re posse decernuncupatorum pervertentes, simulque

nit;

1 Constitutionem praetermittimus, quum eadem omnino sit cum praecedenti. Cl. Cocquelines bis eam refert in Romana editione, primo quidem loco ex ea, quam typis suis Bladius evulgavit, collectione excerptam; secundo vero ex Regesto in Tabulario Brevium asservato transcriptam. Quam sane repetendi cum caussa nulla suppetat, lectorem hîc volumus admonitum ne forte inconsulto nos egisse, aut ista neglectui nobis esse, non iusta nos querela succenseat (R. T.).

frangendam pessimam corruptelam, quae, de administrationibus et officiis huius Ordinis per gratiam et sordes consequendis, perperam inolevit; de nobis attributae potestatis plenitudine, omnes et singulos fratres praedictos, etiam si magistri generales, provinciales, custodes et alii quicumque sint, privato rerum bonorumque omnium immobilium, mobilium et semoventium dominio, usu, usufructu, possessione et proprietate, quocumque per eos modo acquisitis et ad ipsos obventis, perpetuo privamus, a dictaque possessione amovemus et amotos nunciamus, illaque omnia et singula in communes suarum cuiuscumque domorum et praedictae Religionis usus convertenda concedimus.

§ 2. Ac omnia et quaecumque privilegia, Et dispensadispensationes, licentias, permissiones et cumque desuindulta, eis et ipsorum singulis, super his revocat et anac domibus, cellis, hortis, pecuniis aliisque nullat; rebus, etiam causa senii, infirmitatis, parentum subventionis, congerendae sororibus dotis et cuiuscumque alterius pii officii intuitu habendis, retinendis et fruendis, etiam per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, etiam motu proprio et ex certa scientia, concessa, confirmata et innovata, quibuscumque concepta formulis, ac clausulis et decretis suffulta (quorum omnium tenores praesentibus habemus pro expressis), specialiter et expresse revocamus, volumusque illa omnia et singula vires et effectum de coetero non babere.

§ 3. Et nihilominus mandamus magistris Et bona que et superioribus omnibus, in virtute san-cumque in communes omnium ctae obedientiae, ut rerum et bonorum usus converti omnium praedictorum possessionem no-

mine domorum et locorum suorum capiant, ut illa illorumque fructus in communes omnium usus convertantur. Statuentes ut deinceps nullus omnino fratrum dicti Ordinis, sive custos, sive provincialis, sive generalis magistri officio fungens, etiam praetextu huiusmodi privilegiorum, dispensationum, permissionum et indultorum, seu inveteratae consuetudinis voto repugnantis aut quacumque alia causa, proprium quicquam aut privatum habeat, sed omnia ubique communia et indivisa omnibus religiosis esse.

medere iubet bus in tinello;

§ 4. Quin etiam magistri, custodes, Officiales co- guardiani vitam cum fratribus suis comcum aliis fratri. munem ducere debeant; in refectorio semper comedant; nullas aedes separatas sive in claustro sive alibi habeant, sed unica cella, eademque cum caeteris aliorum fratrum coniuncta, contenti esse debeant. Pari quoque ratione caeteri fratres, nil sibi proprii vendicantes, necessarium victum et vestitum a sua quisque domo et per eius ministros capiant.

signari,

§ 5. Pecuniae vero et quaecumque aliae Donata supe- res, quae cuique privatim, etiam intuitu personae undecumque donatae et relictae fuerint, superiori horarum vigintiquatuor intervallo exhibeantur, qui illas statim deposito committat, et inde tantum exhibitori ministrari iubeat, quantum praesens rei convenientis necessitas videbitur postulare.

§ 6. Eam propterea diligentiam superior infirmosque adhibere debebit, ut singulorum, maxime eurari iubet; infirmorum, necessitatibus, iuxta cuiusque exigentiam, debite consulatur.

§ 7. Ad haec, nullus omnino magistro-Bonorum rum, custodum et guardianorum, admiac dispensatio- nistrationem praedictorum bonorum et

aliarum rerum temporalium, dispensatio- nis et rationis nemque pecuniarum et reddituum suae mam ponit; custodiae vel domus, etiam nomine conventus, habere sive exercere, vel sese in eis interponere possit, sed universum id onus tribus religiosis a magistro generali ita demandetur, ut primus rerum et bonorum custodiae sive domus inferendorumque in eam reddituum curam habeat; alter, tamquam depositarius pecunias, et caetera ab illo importata fideliter asservet; reliquus, de pecuniis et rebus a depositario captis, custodi, guardiano et fratribus ac domui universae de necessariis, veluti dispensator, cum ipsius custodis seu guardiani auctoritate provideat, officiorum huiusmodi invicem confusione penitus interdicta; sed et ii tres, tam accepti quam impensi, singulis mensibus, suo custodi vel guardiano, adhibitis etiam duobus vel tribus fratribus eiusdem domus probatioribus rerumque usu peritis; deinde ipsimet rursus, praesentibus custode, guardiano et peritis, magistro generali vel visitatoribus, quotiescumque visitationis officium fecerint; denique ipse magister generalis, in proxime sequenti capitulo deputatis, illorum omnium et etiam universae administrationis suae publicae et privatae rationem reddere teneatur.

§8. Ceterum, praecipimus atque interdicimus omnibus et singulis, ne pro magi- prohibet. stratibus et officiis praedictis, quaecumque sint, ulli ambitus fiant, aut pecuniae, ctiam pro confirmationibus, sigillo vel causa, solvantur, aliaeve pactiones seu promissiones intercedant, seu munera aut xenia quocumque modo mittantur, neve quisquam, etiam in officio existens, pecunias aut aliud quicquam, de domo vel custodia sibi commissa vel aliunde, ge-

rogatorine

nerali seu alii cuicumque conferat vel remittat.

§ 9. Quicumque secus fecerint, in poe-Contravenien- nam privationis magistratuum et officiorum tium poenae. suorum incidant, et ad futura inhabiles et infames reputentur, et pro culpis etiam tamquam fures puniantur, prout nos illos privatos, inhabiles et infames declaramus eo ipso.

§ 10. Decernentes irritum et inane Decretum ir- quicquid secus in praemissis, per quosritans. cumque, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Procurationibus tamen, generali ex universo Ordine, ac provincialibus magistris ex sua enique provincia, et visitatoribus ex domibus et locis visitandis, debitis et necessariis nequaquam per praesentes sublatis.

§ 11. Non obstantibus praedictis, et Clausulæ de-nostra de non tollendo iure quaesito, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac die'i Odinis, iuramento, confirmatione apostofica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; necnon Bulla Aurea et Mare Magnum noncupatis, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus et specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibles non expressa cel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quiquorumque totis tenoribus ad bus vecbum hab inda it in nostras titterit mentio specialis, quae omnia, contra praedicta, nolumus cuiquam in aliquo suffragari.

§ 12. Ceterum, quia difficile valde esset Fides tran- easdem praesentes ad singula local sumptorum. illis opus erit, transt tre, volumos at earum exempli, etiam impressis, manuque notarii publici et sigilio praelati eccle- i pre 108

siastici vel eius curiae obsignatis, eadem prorsus fic'es adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sex u esimo octavo, vi idus iunii, pontificatus nos ri anno tertio.

Dat. die 8 am. i 1568, pontif. anno III.

## XCVIII.

Declaratio Concilii Tridentini, sessione vigesima quarta, capite tertio, super immedimento publicae honestatis, circa sponsalia rel matrimonia 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad Romanum spectat Pontificem sua Exordium. sollicitudine dilicenter providere ut sacrorum conciliorum decreta ha suae decharations adminical adducidential, quod nulla desuper dubitandi occasio cuiquam relinquatur.

§ 1. Sane ad aures nostras pervenit multos esse qui dubitent an decretum oecumenici concilii Tridentini, sessione xxiv D. Before at ione matrimonii, capite nt, quo cavetur impednuentum publicae honestali, adi sponsalia dalah non factint, prorsus tolli; ubi vero vatida fuerint, non excedere primum gradum, cum in ulterio thus gradibus non posset buinemodi problittio rervari de quasila us per verba (ut aiunt) de futuro tantum concaptis intelligatur, vel etiam matrimonia ner verba de praesenti contracta, non

4 Ad materiam dispensationum matrimonialium circa exprinaenda in supplicationhus, idem Pontifex in constitutione xxm, Sanctes innes huns tomi pag 476; et constit. xxxii, Cum xicu

tamen consummata, quae interdum sponsalia appellantur, comprehendat, ita ut etiam eo casu impedimentum inde proveniens sublatum fuerit.

§ 2. Nos itaque, ut omnis difficultas Declaratio di- dubitatioque tollatur, attendentes quod sponsaliorum appellatione, qua dictum concilium utitur, nonnisi improprie matrimonium verbis de praesenti conceptis contractum continetur; quodque agitur de correctione iuris veteris, quo casu, secundum proprietatem verborum dumtaxat procedendum est, praesertim cum longe maiorem rationem prohibitionis in matrimonio per verba de praesenti contracto, quam in sponsalibus de futuro vigere a nemine dubitetur; idcirco motu proprio, auctoritate apostolica, tenore praesentium, declaramus et definimus decretum concilii huiusmodi omnino intelligendum esse et procedere in sponsalibus de futuro dumtaxat, non autem in matrimonio sic ut praefertur contracto, sed in eo durare adhuc impedimentum in omnibus illis casibus et gradibus, quibus, de iure veteri, ante praedictum decretum concilii introductum erat. Et ita ab omnibus iudicari debere mandamus atque sta-

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Derogatio et ordinationibus apostolicis aliisque concontrariorum. trariis quibuscumque.

Forma publicationis.

tuimus.

cti dubii.

§ 4. Volumus autem quod praesentes litterae in Cancellaria nostra et in acie Campi Florae de more publicentur, et inter constitutiones perpetuo valituras describantur. Et quia difficile foret praesentes ad singula quaeque loca deferri, volumus et etiam declaramus quod earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii subscriptis, ac sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides ubicumque adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXVIII, kalendis iulii, pontificatus nostri anno III.

Dat. 1 iulii 1568, pontif. anno III.

#### XCIX.

Reformatio tratrum et sororum Tertii Ordinis de Poenitentia S. Francisci, in communione et sub trium substantiulium votorum professione viventium 1

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ea est officii nostri ratio, ut cum de Exordium ceteris Ecclesiae nobis commissae Ordinibus, vel in sua integritate continendis vel ad institutum revocandis, curam perpetuam capiamus, maiore tamen sollicitudine eadem illa in religiosorum sodalitatibus requirimus, quos ideo Altissimus in suum sibi sanctuarium segregavit, ut ceteros fideles viam doceant, qua et ipsi aeternae salutis beatitudinem consequan-

fratrum quoque Tertii Ordinis S. Franci-reformationis.

- § 1. Itaque, inter ceteras Religiones, sci, de Poenitentia nuncupati, in congregatione viventium ac tribus votis substantialibus adstrictorum status nos commovet, ut ad illum reformandum studia nostra conferamus, quando vel ex tam multis, quae bonae memoriae Rodulphus, episcopus Ostiensis, cardinalis Carpensis nuncupatus, dicti Ordinis protector, Sedis Apostolicae auctoritate fretus, in reparanda horum disciplina praeclare et salubriter edidit, Religionem hanc parum admodum profecisse agnovimus.
  - § 2. Proinde nos hac praecipua morbi
- 1 Institutionem huius Tertii Ordinis vide in constitutione xLVII Leonis X, Inter cetera, tom. v, pag. 764.

Estinctio of causa ex propria praesidentium et alioministri et vi- rum ministrorum negligentia vel inscitia carti generalis. comperta, in communem dicti Ordinis salutem alia ratione intenti, de nobis attributae potestatis plenitudine, officia ministratus et visitatoris generalis dicti Ordinis perpetuo extinguimus et abolemus; ac ministrum, visitatorem et vicarium generalem eiusdem Ordinis officio, usu et exercitio omnimodo interdicimus, edictoque prohibemus ne ullus posthac minister, vicarius ac visitator generalis de dicto Ordine habeatur.

§ 3. Ceterum, ut deinceps Ordo ipse Subjectio e- utiliorum rectorum consilio et opera digenerali et pro- rigatur, nos diversorum, etiam praedenistris featrum cessorum nostrorum, ordinationes se-Minorum do Ob-quentes, universos et singulos fratres, sorores, professos et conversos, necnon domos, monasteria et loca virorum et mulierum, ac custodias, gregemque ipsum universum Tertii Ordinis utriusque sexus generali et provincialibus ministris Ordinis fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum, prout in eorum provinciis consistunt, ita perpetuo supponimus, ut minister generalis in universo Ordine, provinciales vero Ordinis Minorum de Observantia in suis quisque provinciis plenum ius liberamque auctoritatem, ac in spiritualibus et temporalibus iurisdictionem omnimodam habeant, domos omnes ac monasteria et loca quaecumque, necnon personas utriusque sexus, tam in capite quam in membris visitandi et corrigendi; vagantes et quoscumque alios puniendi, carcerandi, mutandi, transferendi; ordinibus, officiis et administrationibus deponendi, excommunicandi, suspendendi, interdicendi et restituendi; ac super iis et ceteris omnibus Ordinem ipsum illiusque domos et personas utriusque sexus quomodolibet concernentibus, eorum tamen Regulae praedictae et sa-

contrariis, statuendi, mutandi, innovandi et exequendi, quemadmodum illis est in suo proprio Ordine attributum.

- § 4. Praecipimus igitur, in virtute sanctæ Fratres et soobedientiae, universis et singulis fratribus rores Tertii Ordinis recipiant ac sororibus Tertii Ordinis praedicti, ubi- in superiores libet constitutis, ut generalem et provin- servantia. ciales ministros Ordinis fratrum Minorum de Observantia, tamquam patres et superiores suos, eorumque monita et mandata humiliter et devote recipiant, et re ipsa adimplere procurent, alioquin contradictores quoslibet et rebelles sententiae, censurae et poenae, quas quisque ipsorum rite tulerint in eosdem, ipso facto volumus subiacere.
- § 5. Pari quoque ratione eis cardinalem protectorem fratrum de Observantia ant. in protectorem tribuimus, qui eam in eosdem omnes curam et auctoritatem obtineat, quam alius quisque plenissime hucusque comperitur habuisse.
- § 6. Statuentes praeterea quod, futuris In corum caomnibus capitulis provincialibus fratrum pitulis interve-Tertii Ordinis huiusmodi, pro visitatorum res de Observantia. provincialium et aliorum officiorum electione, fratrum divisione et salubri cuiusque provinciae directione, annis singulis celebrandis, aut generalis aut eius commissarius aut, in cuius provincia capitulum illorum habebitur, provincialis minister Ordinis Minorum de Observantia huiusmodi semper praesideat; aliter vero celebrata, ac omnia in eis decreta pro irritis habcantur.
- § 7. In ipsis autem capitulis provincialibus visitatorum provincialium electio de per vota secreidoneis fratribus Tertii Ordinis huiusmodi ta. per secreta suffragia, et alias eo modo, quo de fratrum Minorum de Observantia provincialibus celebretur, celebrata, per ministrum generalem praedictum ante omnia confirmetur.
- § 8. Haec vero officia annalia dumtaxat Eorum officia cris canonibus ac praesentibus litteris non esse, et in singulis capitulis provinciali-quantum rent.

bus praedictis resignari debeant, ita ut, lapso primo anno, illa vacare censeantur. Poterunt tamen ipsimet visitatores provinciales rursus in sequentem annum, et eo finito, etiam in tertium, si idonei reperientur, eodem modo eligi et confirmari; sed omnes, suis huiusmodi officiis quandocumque perfuncti, denuo ad illa, nisi transacto sexennio, nequeant revocari.

visitatorum facultates.

§ 9. Ceterum, omnes et singuli fratres Provincialium et sorores Tertii Ordinis huiusmodi in sua quisque provincia visitatori suo, tamquam superiori, in omnibus quae suis regularibus institutis non adversantur, obediant. Omnes vero visitatores provinciales huiusmodi sic electi, tamquam vices gerentes ministrorum provincialium Ordinis fratrum Minorum de Observantia, et illis subditi, praedicandi et docendi munus in singulis utriusque sexus domibus, conventibus et locis suae cuiusque provinciae obire, eamque in sibi subditos fratres et sorores iurisdictionem, quam ipsimet ministri provinciales Ordinis Minorum de Observantia obtinent, in omnibus et per omnia exercere; ac, quandocumque opus erit, confessiones omnium et singulorum fratrum et sororum Tertii Ordinis huiusmodi, per se vel alios suae Regulae sacerdotes idoneos, audire; illosque ab omnibus et singulis sententiis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque censuris et poenis ecclesiasticis, necnon peccatis, criminibus et delictis, dummodo talia non sint, propter quae Sedes Apostolica merito consulenda foret, in foro conscientiae dumtaxat, absolvere; et pro commissis poenitentiam salutarem iniungere, ac cum clericis et presbyteris eius Ordinis super irregularitate, siqui sententiis et censuris huiusmodi illaqueati. missas et alia divina officia, non tamen in contemptum clavium, celebraverint, vel alias sese illis immiscendo contraxerint, dispensare libere et licite valeant. Bull. Rom. Vol. VII.

§ 10. Ad haec, nulli omnino fratrum Fratres et soroet sororum Tertii Ordinis huiusmodi, tii Ordinis proqui praedicta tria vota substantialia fece-fessi, nihil prirint, etiam prætextu quorumcumque pri- possint. vilegiorum, dispensationum, indultorum, permissionum apostolicarum, aut etiam inveteratae consuetudinis voto repugnantis, seu quacumque alia causa proprium quicquam aut privatum liceat obtinere; sed omnia, etiam privatim ac intuitu cuiuscumque personae, donata, oblata et concessa, ubique communia et indivisa omnibus religiosis esse debeant. Quicumque vero pecuniam aut aliam rem qualemcumque, sibi quacumque causa concessam, praelato suo celaverit, furti reus censeatur, et tamquam fur puniatur. Eam tamen diligentiam superior cuiusque domus adhibeat, ut communi ipsius domus singulis iuxta exigentiam consulatur.

§ 11. Praeterea, sorores dicti Tertii Or- sorores eiusdinis, in communi in domibus, monaste-dem Ordinis in communi et sub riis vel hospitalibus aut alia congrega- clausura vivere debeant. tione viventes, et dicta vota substantialia Religionis emittentes, sub perpetua clausura maneant; nullusque frater aut confessor earum, vel quicumque praelatus ad domos, monasteria vel alia loca sororum huiusmodi, in communi aut collegialiter viventium, nisi quibus ex officio incumbit, et in casibus necessariis a iure permissis, et tunc cum uno vel duobus sociis provectis et honestis, ingredi audeat; qui secus fecerit, carceribus mancipetur, omnibusque administrationibus et officiis deponatur.

§ 12. Ipsarum vero sororum et omnes confessores alii confessores et sacri concionatores, res approbenper generalem vel provincialem ministrum tur. approbentur.

§ 13. In ceteris autem omnibus, quae Decreta Rodulphi cardinaad religiosam vitam pertinent, illa prae-lis protectoris dicti fratres et sorores Tertii Ordinis ob- Observentur. servare teneantur, quae a praedicto Rodulpho episcopo et protectore, vigesima

octava aprilis, anno Dom. MDXLIX, fuerunt ordinata, substantiam totius huiusmodi Regulae maxime continentia, quam felicis recordationis Nicolaus Papa IV, praedecessor noster, ad incrementum fidei catholicae approbavit, ita tamen ut praesentibus nullatenus adversentur.

provinciali declarentur.

§ 14. Quaecumque vero dubia in eis Dubia desu- contigerit exoriri, illa omnia generalis et generali et provincialis ministri Ordinis Minorum huiusmodi debeant declarare, quorum declarationi et determinationi, eorum Regulae et praesentibus non contrariae, stari debeat.

§ 15. Ac decernentes praesentes litteras Clausulae præ de subreptionis vel obreptionis vitio, seu ius reformatio- intentionis nostrae defectu, nullo unquam tempore notari seu impugnari posse aut debere; nec adversus eas et in eis contenta quaecumque restitutionem in integrum, aut reductionem ad terminos iuris vel aliud quodeumque gratiæ seu iustitiae remedium quisquam impetrare, vel etiam ab aliis impetrato, aut motu proprio concesso uti valeat ex quavis causa, quantumlibet rationabili; ac omnia et singula praemissa aliquibus eiusmodi Ordinis statutorum ac quibusvis aliis revocationibus, suspensionibus, limitationibus et aliis contrariis dispositionibus, generalibus vel specialibus, per quoscumque Romanos Pontifices successores nostros pro tempore factis, non comprehendantur, sed semper ab illis excepta sint. Sicque per quoscumque iudices, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac Sanctæ Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debeat; necnon irritum et inane quidquid secus super iis per quoscumque, quavis auctoritate, etiam praetextu privilegiorum, facultatum, dispensationum et indultorum apostolicorum,

quae, quoad hoc, penitus abolemus, aut quovis alio quaesito colore, scienter vel ignoranter, contingerit attentari.

§ 16. Insuper, universis et singulis fra- Privilegia Mitribus et sororibus Tertii Ordinis huius-norum de Obmodi, eorumque domibus, monasteriis et ceduntur huic locis, omnia et singula privilegia, indulgentias, dispensationes et indulta apostolica, fratribus et sororibus dicti Ordinis Minorum de Observantia, etiam quoad sacramentorum ecclesiasticorum administrationem et receptionem, quomodolibet concessa et concedenda, quaecumque sint et fuerint (praesentibus tamen non repugnantia), ita ut illis omnibus et singulis pariformiter et aeque principaliter uti, potiri et gaudere libere et licite valeant, concedimus et indulgemus.

§ 17. Ceterum, omnibus et singulis fratribus et sororibus Tertii Ordinis huius- huius reformationis indicitur. modi districtius iniungimus ut praesentes nostras litteras humiliter recipiant; et quæcumque in eis expressa, ac per eas statuta, decreta et mandata sint, alia desuper a nobis non expectata iussione aut mentis nostrae declaratione, firmiter custodiant, et in omnibus studiose obedire procurent.

§ 18. Quin etiam dilectis filiis nostris Carolo, tituli S. Praxedis presbytero card. deputatio et fa-Borrhomaeo nuncupato, dicti Ordinis protectori, et illius ministro generali per apostolica scripta mandamus ut ipsi vel eorum alter easdem praesentes, ac quidquid pro earum executione et observatione in dictis futuris capitulis provincialibus, vel etiam extra illa, a generali et provincialibus ministris Ordinis fratrum Minorum de Observantia huiusmodi statuetur, ordinabitur et decernetur, in omnibus domibus, monasteriis et locis virorum et mulierum, ac ab omnibus et singulis fratribus et sororibns Tertii Ordinis huiusmodi inviolate faciant, per se vel alium seu alios, observari. Contradictores quoslibet et rebelles ac etiam protestantes et reclamantes, eisque

auxilium, consilium vel favorem, publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, praestantes, tam ecclesiasticos quam laicos, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, ceteraque iuris et facti remedia opportuna, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas praedictas, etiam iteratis vicibus, aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 19. Non obstantibus nostra de non Clausulae de tollendo iure quaesito, et piae memoriæ Bonifacii Papæ VIII, etiam prædecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diætis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon Tertii Ordinis illiusque domorum et etiam mulierum monasteriorum praedictorum iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis, et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis ac eorum singulis per quoscumque Romanos Pontifices prædecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, etiam per modum statuti perpetui, ac initi et stipulati contractus, ac alias sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere et in specie concessis, confirmatis; ac etiam aliis reformationibus quotiescumque ac quocumque tempore factis et promulgatis, etiam Mare Magnum et Bulla Aurea nuncupatis; ac quibuslibet aliis indulgentiis et exemptionibus apostolicis, specialibus et generalibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, præsentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus, quorumque totis tenoribus habenda sit in | constit. cviii, In suprema, pag. 332, ibidem.

nostris litteris mentio. Quæ omnia contra earumdem praesentium tenorem nolumus cuiquam in aliquo suffragari.

§ 20. Per praedicta tamen non intendimus reformationi fratrum et sororum ligatur praeiu-Tertii Ordinis, in Hispaniarum regnis con- dicatum reformationi Tertii stituti, in aliquo praeiudicare quominus Ordinis in relitterae nostrae desuper editae, et quae-rum. cumque illarum vigore, pro rerum, locorum et personarum qualitate et exigentia, facta sunt, praesentibus non conformia, possint quoquomodo impediri vel retractari.

Declaratio

§ 21. Denique volumus quod ipsarum praesentium exempla, etiam impressa, dictique pro tempore existentis protectoris aut ministri generalis vel provincialis sigillo, et secretarii cuiusvis eorum, vel notarii publici manu obsignata, eamdem illam fidem ubique locorum, in iudicio et extra illud, faciant, quam ipsæ præsentes, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXVIII, v nonas iulii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 3 julii 1568, pontif. anno III.

C.

De residentia rectorum ecclesiarum parochialium, quibuscumque indultis, etiam apostolicis, non obstantibus 1.

## Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Cupientes, pro nostri pastoralis officii munere, christifidelium animarum saluti, quantum cum Deo possumus, salubriter consulere, et parochialibus ecclesiis ab earum parochis, prout tenentur, in divinis debite et laudabiliter deserviri, inhae-

1 Ad haec, vide etiam Concil. Trid., sess, xxIII. cap. 1; et sess. xxiv, cap. xii, De Reformat.: et Pii IV constit. xII, De Salute, pag. 35 huius tomi;

Exemplorum

Exordium.

rendo etiam decretis sacri concilii Tridentini.

§ 1. Motu proprio et ex mera delibe-Rectores pa- ratione certaque scientia nostra ac de pellantur ad re. apostolicae potestatis plenitudine, hac nosidendum per stra perpetuo valitura constitutione, omnes et singulos rectores parochialium ecclesiarum, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis et præeminentiae fuerint, in quibuscumque regnis, provinciis, civitatibus, dioecesibus ac aliis christiani orbis partibus consistentes, qui parochialem ecclesiam ac canonicatum aut dignitatem, etiam post pontificalem maiorem seu principalem, in quibusvis patriarchalibus aut metropolitanis vel cathedralibus seu collegiatis ecclesiis, seu aliud quodcumque beneficium ecclesiasticum, etiam quarumcumque dispensationum a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris seu etiam a nobis hactenus quomodolibet impetratarum, ac litterarum apostolicarum desuper expeditarum titulo, quas omnes hac praesenti constitutione abolemus et revocamus, seu quocumque alio praetextu obtinent, cum prima et præcipua debeat esse cura animarum, eos ad residendum in ecclesia parochiali et ibi in divinis deserviendum, et debito eorum officio fungendum, omnino teneri et obligatos esse, ac ad id per episcopos et aliorum lococorum ordinarios, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegatos, sub sententiis et censuris ecclesiasticis ac pecuniariis, arbitrio eorum declarandis, ac etiam privationis dictarum parochialium et aliorum quorumcumque beneficiorum poenis, quacumque appellatione remota, cogi et compelli posse et debere, auctoritate apostolica, tenore praesentium statuimus, praecipimus et ordinamus. Eos tamen sic residentes in ecclesiis parochialibus, omnes et singulos fractus, redditus et proventus, etiam canonicatus sui vel dignitatis, seu alterius cuiuscumque beneficii, exceptis

dumtaxat quotidianis distributionibus et aliis, quae ex iusta causa absentes percipere non solent, lucrari volumus.

§ 2. Sicque per quoscumque iudices Decretum iret commissarios, etiam causarum Palatii ritans. Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, interpretari, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentatum forsan est hactenus vel in posterum contigerit attentari, decernimus et declaramus.

quibusvis dispensationibus et exemptio-

et approbatis, in posterumque conceden-

dis et approbandis, quibus omnibus,

etiamsi de illis eorumque totis tenoribus

specialis, specifica et individua, non au-

tem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio

habenda, aut alia exquisita forma ac hoc

servanda foret, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, præsenti-

bus pro sufficienter expressis habentes,

illis alias in suo robore permansuris, hac

vice dumtaxat, ad effectum praesentium,

specialiter et expresse derogamus, ceteris-

que contrariis quibuscumque. Volumus

autem quod harum litterarum transum-

ptis, etiam impressis, manu notarii publici

subscriptis, ac sigillo alicuius personae in

dignitate ecclesiastica constitutae munitis,

eadem prorsus fides, tam in iudicio quam

nibus litterisque apostolicis desuper confectis; necnon apostolicis, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; et, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, in genere vel in specie et alias quomodolibet, concessis

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac Clausulae de-

extra, adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 4. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe- hanc paginam nostrae abolitionis, revocationis, statuti, praecepti, ordinationis, decreti, declarationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

'Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, octavo idus iulii, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 8 iulii 1568, pontif. anno III.

#### CI.

Breviarii Romani ad psallendum horas canonicas, ex decreto Sacri et Œcumenici Concilii Tridentini restituti, approbatio, cum prohibitione usus aliorum Breviariorum, praeterquam a primaeva institutione Ordinis a Sede Apostolica vel a consuetudine supra annos ducentum approbatorum.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quod a nobis postulat ratio pastoralis Divini officii officii, in curam incumbimus ut omnes, sio I et Gre- quantum, Deo adiutore, fieri poterit, sacri gorio I instituta Tridentini concilii decreta exequantur, ac reformata; sed multo id etiam impensius faciendum inmodisimmulata telligimus, cum ea, quae in mores inducenda sunt, maxime Dei gloriam ac debitum ecclesiasticarum personarum officium complectuntur. Quo in genere existimamus in primis numerandas esse sacras preces, laudes et gratias Deo persolvendas, quae Romano Breviario continentur. Quæ divini officii formula, pie olim ac sapienter a Summis Pontificibus, praesertim Gelasio ac Gregorio primis, constituta, a Gregorio autem septimo reformata, cum diuturnitate temporis ab antiqua institu-

tione deflexisset, necessaria visa res est,

quae ad pristinam orandi regulam conformata revocarctur. Alii enim praeclaram veteris Breviarii constitutionem multis locis mutilatam, alibi incertis et advenis quibusdam commutatam deformarunt. Plurimi, specie officii commodioris allecti, ad brevitatem novi Breviarii a Francisco Quignonio tituli S. Crucis in Hierusalem presbytero cardinali compositi, confugerunt. Quin etiam in provincias paulatim irrepserat prava illa consuetudo, ut episcopi in ecclesiis, quae ab initio communiter cum ceteris, veteri Romano more, horas canonicas dicere ac psallere consuevissent, privatum sibi quisque Breviarium conficerent; et illam communionem uni Deo una et eadem formula preces et laudes adhibendi, dissimillimo inter se ac pene cuiusque episcopatus proprio officio, discerperent. Hinc illa tam multis in locis divini cultus perturbatio, hinc summa in clero ignoratio caeremoniarum ac rituum ecclesiasticorum, uti innumerabiles ecclesiarum ministri in suo munere indecore, non sine magna piorum offensione, versarentur.

§ 1. Hanc nimirum orandi varietatem gravissime ferens felicis recordationis IV id emenda-Paulus Papa IV, emendare constituerat, morte pravenitaque, provisione adhibita ne ulla in po-fecia. sterum novi Breviarii licentia permitteretur, totam hanc rationem dicendi ac psallendi horas canonicas ad pristinum morem et institutum redigendam suscepit.

§ 2. Sed eo postea, nondum iis, quae Plus IV peregregie inchoaverat, perfectis, de vita de- lectionem hucedente, cum a piae memoriae Pio Papa misit patribus IV Tridentinum concilium, antea varie lini. intermissum, revocatum esset, patres, in illa salutari reformatione eodem concilio constituta, Breviarium ex ipsius Pauli Papæ ratione restituere cogitarunt. Itaque quicquid ab eo in sacro opere collectum elaboratumque fuerat Concilii patribus Tridentini a praedicto Pio Papa missum est.

concilii Triden-

forma a Gelapostea multis

nalis

§ 3. Ubi, cum doctis quibusdam et piis Sed concilium viris a concilio latum esset negotium, ut titici: at ipse ad reliquam co itationem, Breviarii quonon perfecit que curam adiungerent, instante iam conclusione concilii, tota res ad auctoritatem iudiciumque Romani Pontificis ex decreto eiusdem concilii relata est, qui, illis ipsis patribus ad id munus delectis Romam vocatis, nonnullisque in Urbe idoneis viris ad eum numerum adiunctis, rem perficiendanı curavit. Verum eo etiam in viam universae carnis ingresso: § 4. Nos, ita divina disponente clemen-

tifex perfecit approbavit;

Hic vero Pon- tia, licet immerito, ad apostolatus apicem Breviarium, et assumpti, cum sacrum opus, adhibitis etiam ad illud aliis peritis viris, maxime urgemus, magna in nos Dei benignitate (sic enim accepimus), Romanum hoc Breviarium vidimus absolutum. Cuius ratione dispositionis ab illis ipsis, qui negocio præpositi fuerant, non semel cognita, cum intelligeremus eos in rei confectione ab antiquis Breviariis nobilium Urbis ecclesiarum ac nostrae Vaticanae bibliothecæ non decessisse, gravesque praeterea aliquot eo in genere scriptores secutos esse; ac denique, remotis iis quae aliena et incerta essent, de propria summa veteris divini officii nihil omisisse, opus probavimus et Romae imprimi, impressumque Et modo pro- divulgari iussimus. Itaque, ut divini huius viarium alias operis effectus re ipsa consequatur, auctoeditum a Fran-cisco cardin il ritate praesentium, tollimus in primis et abolemus Breviarium novum a Francisco cardinali praedicto editum et in quacumque ecclesia, monasterio, conventu, Ordine, militia et loco virorum et mulierum, etiam exempto, tam a primaeva institutione quam aliter ab hac Sede permission.

bibet aliud Bre

§ 5. Ac etiam abolemus quaecumque Omniaque alia alia Breviaria, vel antiquiora vel quovis Breviaria non privilegio munita vel ab episcopis in suis primaeva insti-dioecesibus promulgata, omnemque illesuetudine exce-rum usum de omnibus orbis ecclesiis, dente annos co; monasteriis, conventibus, militiis, Ordi-

nibus et locis virorum ac mulierum, etiam exemptis, in quibus alias officium divinum Romanae Ecclesiae ritu dici consuevit aut debet; illis tamen exceptis, quae ab ipsa prima institutione a Sede Apostolica approbata, vel consuetudine, vel quae ipsa institutio ducertos annos antecedat, aliis certis Breviariis usa fuisse constiterit, quibus, ut inveteratum illud ius dicendi et psallendi suum officium non adimimus, sic eisdem, si forte hoc nostrum quod modo promulgatum est, magis placet, dummodo episcopus et universum capitulum in eo consentiant, id in choro dicere et psallere possint, permittimus.

§ 6. Omnes vero et quascumque apo- Revocat etiam stolicas et alias permissiones ac consue-quaecum. statudines et statuta, etiam iuramento, con-tes orandi fuxta firmatione apostolica vel alia firmate quorum Bremunita; necnon privilegia, licentias et indulta precandi et psallendi, tam in choro quam extra illum, more et ritu Breviariorum sic suppressorum, praedictis ecclesiis, monasteriis, conventibus, militiis, Ordinibus et locis, necnon S. R. E. cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus et aliis ecclesiarum praelatis, ceterisque omnibus et singulis personis ecclesiasticis, saecularibus et regularibus utriusque sexus, quacumque causa concessa, approbata et innovata, quibuscumque concepta formulis, ac decretis et clausulis roborata, omnino revocamus, volumusque illa omnia vim et effectum de cetero non habere.

§ 7. Omni itaque alio usu quibuslibet, Breviariumque ut dictum est, interdicto, hoc nostrum istud novum re-Breviarium ac precandi psallendique for- ius formam oramulam in omnibus universi orbis ecclesiis, monasteriis, Ordinibus et locis, etiam exemptis, in quibus officium ex more et ritu dictae Romanae ecclesiae dici debet aut consuevit, salva praedicta institutione vel consuetudine praedictos ducentos annos superante, praecipimus observari.

ripraecipit;

Statuentes Breviarium ipsum nullo umquam tempore, vel in totum vel ex parte mutandum, vel ei aliquid addendum vel omnino detrahendum esse; ac quoscumque, qui horas cononicas, ex more et ritu ipsius Romanae Ecclesiae, iure vel consuetudine, dicere vel psallere debent, propositis poenis per canonicas sanctiones constitutis in eos, qui divinum officium quotidie non dixerint, ad dicendum et psallendum posthac in perpetuum horas ipsas diurnas et nocturnas ex huius Romani Breviarii praescripto et ratione omnino teneri, neminemque ex iis, quibus hoc dicendi psallendique munus necessario impositum est, nisi hac sola formula satisfacere posse.

que ecclesiacant:

§ 8. Iubemus igitur omnes et singulos Monet quo- patriarchas, archiepiscopos, episcopos, rum praelatos abbates et ceteros ecclesiarum praelatos ut hoe Brevia- ut, omissis, quae sic suppressimus et abolevimus, ceteris omnibus, etiam privatim per eos constitutis, Breviarium ipsum in suis quisque ecclesiis, monasteriis, conventibus, Ordinibus, militiis, dioecesibus et locis praedictis introducant, et tam ipsi quam ceteri omnes presbyteri et clerici, saeculares et regulares utriusque sexus, necnon milites et exempti, quibus officium dicendi et psallendi quomodocumque, sicut praedicitur, iniunctum est, ut ex huius nostri Breviarii formula, tam in choro quam extra illum, dicere et psallere procurent.

§ 9. Quod vero in rubricis nostri huius Indulgentias officii praescribitur, quibus diebus offi-Psalmos Poeni- cium B. Mariae semper Virginis et Detentiales vel functorum, item Septem Psalmos Poeniofficiam B. Ma- tentiales et Graduales dici ac psalli oporctorum diebus teat, nos, propter varia huius vitae negoin rubricis pre- tia, multorum occupationibus indulgentes, peccati quidem periculum ab ea praescriptione removendum duximus, verum debito providentiae pastoralis admoniti, omnes vehementer in Domino cohortamur,

ut remissionem nostram, quantum fieri poterit, sua devotione ac diligentia praecurrentes, illis etiam precibus, suffragiis et laudibus, suae et aliorum saluti consulere studeant. Atque, ut fidelium voluntas ac studium magis etiam ad salutarem hanc consuetudinem incitetur, de Omnipotentis Dei misericordia, beatorumque Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus, qui, illis ipsis diebus in rubricis praefinitis, Beatae Mariae vel Defunctorum officium dixerint, toties centum dies; qui vero Septem Psalmos vel Graduales, quinquaginta de iniuncta ipsis poenitentia relaxamus.

§ 10. Ceterum, ut praesentes litterae om-

ad valvas basilicae Principis apostolorum de Urbe et Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Florae publicari, earumque exempla de more affigi. Volumusque et apostolica auctoritate decernimus quod, post huiusmodi publicationem, qui in Romana Curia sunt praesentes, statim lapso mense; reliqui vero qui intra montes, tribus; et qui ultra ubique locorum degunt, sex mensibus excursis, vel cum primum venalium huius Breviarii voluminum facultatem habuerint, ad precandum et psallendum iuxta illius ritum tam in choro quam extra illum maneant obligati. Ipsarum autem litterarum exempla manu notarii publici et sigillo praelati ecclesiastici aut illius curiae obsignata, vel etiam ipsius voluminibus, absque praedicto vel

§ 11. Sed, ut Breviarium ipsum ubique inviolatum et incorruptum habeatur, pro-Romae tantum hibemus ne alibi usquam, in toto orbe, licentia Pontisine nostra vel specialis ad id commissarii ficis imprimi poapostolici in singulis christiani orbis regnis et provinciis deputandi expressa li-

alio quopiam adminiculo, Romae impressa,

eamdem illam ubique locorum fidem fa-

ciant, quam ipsae praesentes, si essent

exhibitae vel ostensae.

nibus plenius innotescant, mandamus illas cationis.

centia, imprimatur, proponatur vel recipiatur. Quoscumque vero, qui illud secus impresserint, proposuerint vel receperint, excommunicationis sententia eo ipso innodamus.

§ 12. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poe- ceat hanc paginam nostrae oblationis, nalis. permissionis, revocationis, iussionis, praecepti, statuti, indulti, mandati, decreti, relaxationis, cohortationis, prohibitionis, innodationis, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis etc.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, septimo idus iulii, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 9 iulii 1568, pontif. anno III.

## CII.

Iurisdictio et facultates visitatorum carcerum almae Urbis, in causis tam civilibus quam criminalibus carceratorum 1.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Reverendi DD. visitatores carcerum Facultales vi- possint relaxare debitores a carceribus ex sitatorum causis infrascriptis.

§ 1. Et primo concedendo dilationem, concedendi data cautione de solvendo infra tempus dilationes ad assignatum, et hoc praesertim quando solvendum ; visitatores considerant retentionem debitoris cedere non solum in ipsius praeiudicium, verum etiam creditoris, cum debitor in carceribus existens efficiatur deterioris conditionis, et in dies minus solvendo, ubi extra carceres facilius, infra tempus assignatum, modum satisfaciendi

> 1 Statuta ab eisdem visitatoribus observanda praescripsit Paulus III in constitutione LXII, Ad onus, tom. vi, pag. 384. Dilationes carceribus detentis concessas, eorum fideiussoribus non suffragari decrevit Iulius III in constitutione xv, Cum nuper, tom. vi, pag. 442.

reperturus sit, et hoc dammodo creditores sint ditiores et aere alieno non onusti. Secundo, relaxare possint debitorem, qui, licet non habeat pecunias in promptu, habet tamen tot bona, ex quorum venditione potest creditoribus satisfieri, et ex tunc ipse consentit eorumdem bonorum subhastationi. Et visitatores hoc faciant, data cautione de se repraesentando in eisdem statu et terminis, in quibus carceratus reperitur, ne contingat creditorem decipi ex aliquo impedimento præstito venditioni bonorum. Et si bona non sufficiant, nec bonis cedere velint, nec biretum viride deferre, nonnisi de omnium creditorum consensu, quemquam relaxare possint. Idemque servetur, etiamsi sit clarum debitores nullum prorsus habere modum satisfaciendi creditoribus suis, nisi ex sudore vultus sui. Tertio. relaxare possunt quando creditor executionem habet realem, et est in bonis captis per executionem sibi bene cautum.

§ 2. Quarto, in casu infirmitatis, creditores, eorum sumptibus, debitoribus alimenta et medicamenta ministrent in carceribus, quibus creditoribus recusantibus. relaxentur, habita fide a medicis deputatis, et recepta cautione, si illam habent, sin autem, recepta iuratoria cautione.

§ 3. Quinto, relaxentur debitores Pauperesque quando, cognita eorum paupertate ac alimenta a cropertinacia creditoris, ei mandatum fuit ditoribus, ut carcerato debitori subministret alimenta, et ipse hoc facere recusat.

Mulieresque

§ 4. Sexto, relaxentur a carceribus mulieres pro debito civili retentae, quan-honestas, do sunt honestae, etiam si captae sint pro debito publico.

§ 5. Septimo, relaxare possint debito- Indebite carres, qui ex natura debiti non tenentur de iure ultra id, quod facere possunt, quia tunc nec carcerari poterant, et propterea contra bona est dirigenda executio.

Infirmosque

- § 6. Octavo, relaxentur debitores ca-Suspectos de pti ut suspecti de fuga, data cautione de fuga. se repraesentando sub poena debiti.
- § 7. Nono, relaxentur debitores, facta Cedentes bo- cessione bonorum prout de iure et sernis. vata forma motus proprii.
- § 8. Decimo, relaxentur debitores nul-Nulliter car- liter et indebite capti, de qua nullitate manifeste constat. In quibus omnibus relaxationibus sint praesentes iudices qui mandata relaxarunt, et uti edocti et instructi de meritis causae rationem reddant.
- § 9. Et in praemissis habeatur ratio Arbitrium vi- paupertatis creditoris, et an debitor calumniose litem diu sustinuerit, fatigando praedictis. creditorem expensis et laboribus, et an aliam dilationem habuerit et creditori non satisfecerit, non constito de legitimo impedimento. Et in his omnibus DD. visitatores arbitrio utantur, qui, pensatis qualitatibus tam creditoris quam debitoris, ac facultatibus et natura debiti, decernant ea, quae iuri et aequitati et utilitati etiam creditorum conveniant.

Ita est. M.

Sequitur iurisdictio in causis criminalibus.

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, visitatores carce-Causa huius rum almae Urbis nostrae, homicidii alioconstitutionis. rumque capitalium criminum reos carceratos, ad illorum absolutionem et liberationem nimia humanitate proni atque proclives, saepe a carceribus liberari faciunt, sub cautione de se praesentando, aut alias sub aliis obligationibus et conditionibus eis bene visis, et ita processus debilitantur, et causarum expeditiones differuntur, vel (quod molestius ferimus) eos quandoque liberant, aut leviori poena, quam iustitia exposcit, afficiunt, ac propterea

Bull. Rom. Vol. VII.

delicta impunita remanent contra ius et utilitatem publicam.

- § 1. Nos, considerantes impunitatem scelerum esse incentivum malorum, no-sitatorum circa lentesque in futurum reos homicidii ac relaxation. caraliorum delictorum capitalium, nisi in causa criminali. casibus a iure expressis e carceribus liberari et extra carceres audiri, aut levius puniri, tenore praesentium eisdem visitatoribus, sub poena indignationis nostræ, inhibemus atque interdicimus ne posthac reos carceratos, ut praemittitur, arbitrio suo relaxent et liberent. In levioribus autem delictis reos confessos aut convictos non relaxent, neque liberent, nisi prius sententiae aut condemnationi, quam eis infligendam et ponendam duxerint, paruerint, et illius executio facta fuerit. Volumus autem, quotiescumque viderint aequitatem iuris rigori, attenta facti qualitate, praeferendam esse, cum ad solum Principem ius decernendi inter ius et aequitatem non scriptam spectet et pertineat, tunc facti qualitas diligenter in visita consideretur, et si quid ab eis de iure relaxandum videbitur, id nobis unus ex visitatoribus una cum iudice causae referat, praesenti procuratore fiscali vel advocato fiscali eiusdem camerae et fisci ac etiam pauperum advocato, ut a nobis quid statuendum et deliberandum sit, intelligant.
- § 2. Mandantes propterea iudicibus, co- Praeceptum ram quibus causae criminum huiusmodi non obediant vipendent, aut in futurum pendere conti-sitatoribus ali-ter se gerentigerit, sub simili pæna indignationis no-bus. strae, ne, vigore ordinationis visitatorum praedictorum, contra aut praeter ordinationem et mandatum nostrum, quosvis carceratos relaxare, aut mandatum de relaxando decernere vel subscribere audeant vel praesumant.
- § 3. Non obstantibus praemissis, indul- Quibuscumque tis et privilegiis eisdem visitatoribus quo-non obstantimodolibet concessis et innovatis latissime

extendendis, quibus omnibus illorum tenores pro sufficienter expressis habentes, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Placet. Motu proprio, M.

Publicatio.

Anno a nativitate Domini nostri millesimoquingentesimo sexagesimo octavo, indictione xi, die vero xix mensis iulii, pontificatus sanctissimi domini nostri Pii Papae V anno III, retroscriptae litteræ apostolicæ affixæ et publicatae fuerunt ad valvas Cancellariae Apostolicae, et in acie Campi Floræ, ut moris est, per nos Philibertum Cappium.

Ioannes Guerardi, cursor. Publ. die 19 iulii 1568, pontif. anno III.

#### CIII.

Revocatio facultatum camerarii, clericorum et aliorum officialium reverendae Camerae Apostolicae concedendi commissiones in forma Si in evidentem super alienationibus bonorum ecclesiasticorum aut locorum piorum cuiuscumque valoris 1

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

tutionis.

Volentes indemnitati ecclesiarum alio-Causa consti-rumque piorum locorum, quantum cum Deo possumus, consulere, ac providere ne illorum bona, sine nostra aut successoris nostri scientia et licentia, alienentur, aut perpetuo vel ad longum tempus, aut unius vel plurium illa conducere volentium vitam locentur, aut de his alio titulo disponatur.

§ 1. Omnes et singulas facultates et Revocatio fa- licentias concedendi commissiones aliecultatis, de qua nationum vel permutationum aut affranin rubr. cationum aut illarum confirmationum quorumvis bonorum ecclesiasticorum aut

> 1 Iudices autem huiusmodi causarum, quid agere debeant, vide in Pauli II constitutione 11, Cum in omnibus, tom. v, pag. 185.

locorum piorum cuiuscumque valoris existentium, etiam summam annuam vigintiquatuor ducatorum auri de Camera non excedentium, aut alterius minoris valoris in forma quae dicitur Si in evidentem, dilecto filio Vitellotio, S. Mariae in Via-Lata diacono cardinali Vitellio nuncupato, S. R. E. camerario, eiusque antecessoribus et clericorum Camerae Apostolicae collegio, tam per felicis recordationis Gregorium IX, Bonifacium IX, Urbanum VI, Martinum V, Nicolaum V, Innocentium VIII, Iulium II, Leonem X, Sixtum IV, Paulum III et Iulium similiter III ac alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, etiam motu proprio, ex certa scientia et ex quavis causa, etiam urgentissima, cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, ac quibusvis decretis, etiam irritantibus, et in vim contractus concessas, confirmatas et innovatas, quorum omnium tenores pro sufficienter expressis habentes, perpetuo revocamus, cassamus et annullamus. Interdicentes et expresse prohibentes eidem camerario et clericis ac aliis eiusdem Cameræ Apostolicæ officialibus, sub pæna indignationis nostrae, ne in futurum licentias et facultates ac commissiones alienationum huiusmodi sub quovis praetextu concedant. Ac commissiones et concessiones commissionum huiusmodi contra voluntatem, ordinationem et decretum nostrum nullas, invalidas et irritas esse decernimus et declaramus.

§ 2. Sicque, in praemissis omnibus et Decretum trsingulis, per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes etc., sublata etc., iudicari etc. debere; necnon irritum et inane quidquid secus super his a dictis camerario, clericis et aliis officialibus et iudicibus praefatis vel quibusvis aliis, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Hic Pontifex

contrariorum.

§.3. Non obstantibus praemissis consti-Derogatio tutionibus et ordinationibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis praedictis et aliis quibusvis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus, illorum tenores, etc. pro sufficienter expressis habentes, derogamus, illaque, quoad præmissa, cassamus, revocamus et annullamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

sufficit.

- § 4. Volumus autem quod praesentis Signatura sola nostri motus proprii, etiam absque illius data et registratura, sola signatura sufficiat, et ubique fidem faciat, tam in iudicio quam extra, quacumque regula, seu constitutione apostolica contraria non ob-
- § 5. Volumus autem quod praesens Iussio publi- noster motus proprius in Cancellaria nocandi. stra Apostolica et in acie Campi Florae de more publicetur, et inter constitutiones perpetuas describatur.

plorum.

§ 6. Et quia difficile foret praesens ad Fides exem- singula quaeque loca deferri, volumus et etiam declaramus quod eius transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesenti motui proprio adhiberetur, si foret exhibitus vel ostensus.

Placet. Motu proprio, M.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, decima septima kalendas augusti, pontificatus nostri anno m.

Dat. die 16 iulii 1568, pontif. anno 111.

#### CIV.

Approbatio reformationis fratrum Minorum Conventualium Ordinis S. Francisci, in capitulo eiusdem Ordinis per eos praefinitae 1.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Illa nos cura inter cetera sollicitat, ut 1 Aliam reformationem vide supra in constitutione xcvii, Ad extirpandos, pag. 676.

optimae disciplinae cultus in omnibus religiosorum sodalitatibus nutriatur et con-tionem, de qua firmetur. Quod quidem nos pridem in in nota ad ruamplissimo Ordine fratrum Minorum Conventualium nuncupatorum magnopere expetentes, rerum omnium proprietatem illis ademimus, multaque praeterea de ratione vivendi et officiis eorumdem edidimus, litterasque nostras super iis confectas in eorum capitulo generali, apud basilicam Duodecim Apostolorum de Urbe proxime celebrato, palam omnibus iussimus promulgari.

Fratres in

- § 1. Qui, illis ca qua decuit obedientia receptis, ad tollenda et corrigenda alia ediderunt. praeterea intenti, quae ad huius Religionis statum in sua integritate continendum maxime obesse intelligebamus, nonulla inter sese statuere cogitarunt. Verum, instante iam ipsius capituli conclusione, cum temporis angustia id minus pateretur, negotium universum ad arbitrium et auctoritatem generalis et provincialium magistrorum, necnon definitorum dicti Ordinis ex voluntate nostra demandatum est, qui diversas alias praesentibus subiectas constitutiones, ab ipso magistro generali subscriptas ordinarunt.
- § 2. Quas omnes (salvis alias litteris no- Quam hic idem stris praedictis) praesentium auctoritate Pontifex obserapprobamus et confirmamus. Supplentes omnes et quoscumque sive solemnitatum omissarum, sive alios iuris et facti defectus, qui intervenerint in eisdem. Quin etiam illas omnes, prout conscriptae sunt, sancimus et ordinamus, iubemusque ipsas aeque atque nostras in omnibus provinciis, custodiis, domibus et locis, necnon ab omnibus et singulis fratribus dicti Ordinis firmiter observari; ac quoscumque, qui illis non paruerint, censuris et poenis omnibus, quae litteris praedictis continentur, eo ipso volumus subiacere.
- § 3. Et nihilominus dilecto filio nostro Carolo, tituli S. Praxedis presbytero car-que deputat;

dinali Borrhomaeo nuncupato, moderno et pro tempore existenti protectori, ac etiam magistro generali dicti Ordinis per apostolica scripta mandamus ut ipsi vel eorum alter, per se vel alium seu alios, ubi et quando opus fuerit, tam supradictas quam praesentes litteras et eisdem insertas constitutiones omnes, in omnibus et singulis provinciis, custodiis, domibus et locis praedictis, ac ab omnibus et singulis magistris, guardianis, fratribus et personis in eis expressis, iuxta singularum litterarum et constitutionum huiusmodi tenorem, inviolate observari. Contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas aliis nostris litteris contentas praedictas, ceteraque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, censurasque et pænas ipsas, etiam iteratis vicibus, aggravando, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 4. Non obstantibus praemissis, et fe-Contrariis de. licis recordationis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, aliisque apostolicis constitutionibus; ac etiam dicti Ordinis statutis et consuetudinibus, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, contrariis quibuscumque. Aut si magistris, guardianis et fratribus praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, necnon Mare Magnum et Bulla Aurea nuncupatis; ac quibuslibet aliis privilegiis, exemptionibus, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus et specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non in-

serta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis, quae omnia, contra ipsarum praesentium et constitutionum huiusmodi tenorem et effectum, nolumus cuiquam in aliquo suffragari. Quin etiam ex nunc irritum decernimus et inane quicquid secus super his per quoscumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Ita igitur constitutiones praedietae scriptae sunt.

§ 5. Novitii, etiam oblati, ante decimum Novitiorum reoctavum aetatis suae annum completum cipiendorum aenec recipiantur, neque ante decimum nonum item completum ad professionem admittantur.

§ 6. Qui hactenus recepti, etiam oblati, Et etiam obquintum decimum annum non expleverint, detracto habitu Religionis, domum ad parentes vel necessarios, etiam inviti, remittantur, vel alias omnino emittantur, nec postea in aedibus unde exierint aut in aliis eiusdem Ordinis domibus versari ullo

§ 7. Laici, qui vigesimum quintum an- Lalcorum aenum non attigerunt, ad serviendum ne tas. recipiantur, et qui recepti etiam nunc ea aetate minores sunt, eiiciantur.

modo possint.

§ 8. Novitii ne recipiantur aut educentur, nisi in conventibus insignioribus, in loca. quibus dormitorium et capitulum habeant seorsim ab aliis fratribus.

§ 9. Nullus deinceps provinciae prae- Provinciales ficiatur, qui eiusdem provinciae sit, sed liena provincia. provinciales ex aliena provincia semper assumantur, qui tamen idonei sint ad id officium et cultores regularis observantiae.

§ 10. Guardianatus insigniores et pri- Guardianatus vilegiati, ut Romani assistentes et huius- officiam quanmodi, triennio; privilegiati, biennio diuturniores ne sint, in quo tamen habenda est ratio provinciarum externaram. In illis

enim locis haec officia iusta de causa in longius tempus, arbitrio superioris, protrahi poterunt.

§ 11. In paternitatibus hactenus conces-Paternitatis sis et posthac concedendis ea moderatio titulo qui doadhibeatur, ut nemo paternitatis titulo vel privilegio fruatur, nisi qui provincialatus officium obtineat vel obtinuerit, vel quadragesimum annum agat, et alias etiam eo titulo et privilegio dignus existat.

§ 12. Nulli in eodem conventu plus Fratres stent biennio manere liceat, exceptis sexagenatantum in uno rio maioribus, quibus aliquid ex causa, suconventu. perioris arbitrio condonari poterit.

§ 13. In conventu vel domo pauciores Fratrum nu- ne sint duodecim fratribus. Si qua autem liber conventu. domus hunc familiae numerum alere non possit, vel tota provincia victum, et quae praeterea necessaria sunt, suppeditet, vel fratres cum bonis ex ea domo in aliam transferantur, provisione tamen adhibita, ne ecclesiae destruantur, sed ad eius populi commoditatem conserventur. Permittimus tamen ut in conventibus, qui fratribus iter facientibus commodi sint, saltem quatuor fratres, non minores quinquaginta annis, constanti et probata vita, maneant, si plures ea domus alere non possit.

§ 14. In maioribus Studiis regentes duas Regentes Stu-lectiones theologicas interpretentur, altelectiones inter- ram practicam, veluti De sacramentis, vel pretari debe- De vita recte sancteque instituenda, ex Magistro sententiarum, ac S. Bonaventura; alteram speculativam ex Scoto; in minoribus vero Studiis, una lectione ex theologia practica contenti sint.

xercitium quotidianum.

§ 15. Curent autem superiores ut in Fratrum e- singulis conventibus fratres, maxime in conscientiae casibus et reliquis quae ad audiendas confessiones pertinent, ob rei gravitatem et necessitatem, summo studio ac diligentia exerceantur.

§ 16. Fratres, etiam si superiores sint, Proprium nihil habeant. nihil proprium habere possint, sed omnia

in commune conferantur, distribuenda singulis ut unicuique opus fuerit: ita ut ex communibus cuiusque conventus facultatibus et eleemosynis, pro viribus domus, unicuique fratri quae sunt necessaria praebeantur.

§ 17. Fratres omnes et superiores et quomodocumque privilegiati, ægrotis tantum exceptis, in refectorio cibum capiant, et communi mensa utentes communibus epulis vescantur.

§ 18. In primis autem aegrotorum et Instrui et sesenum cura habeatur. Quod si propriae facultates domui non suppetant ad subveniendum necessitati aegrotantium, vicini conventus ditiores suppleant aut etiam tota provincia contribuat.

§ 19. In omnibus conventibus vel do-Bonorum cumibus, locus communis thesauri vel capsa sit tribus clavibus clausa, quarum unam habeat guardianus, alteram procurator, tertiam depositarius: quo in loco vel capsa, aurea, argentea, iocalia et quæque pretiosa, pecunia item conventus, cum inventario earumdem rerum, condita custodiantur: servata tamen distinctione sacrarum et profanarum rerum.

- § 20. Nullus ex fratribus, quamvis Quisque unimagistri et superioris titulo fungatur, que et humili privatas aedes aut in claustro aut alibi mensa sit conusquam habeat, sed singuli unica cella, in communi dormitorio, nullo ornatu, nudis omnino parietibus, ac lectulo et mensa humillimis contenti sint, quemadmodum pauperes religiosos decet.
- § 21. Camerae sive aediculae, quae extra dormitorium separatim sunt, ad offi-ciantur. cinas vel alios usus toto conventui communes redigantur, vel si cellae communis dormitorii pro fratrum numero non sufficiant, et illae camerae vel aediculae, quas diximus, ad formam communis dormitorii redigi possint, in dormitorium commune redigantur, sin minus, destruantur, ac materia et caementa ad reparandam

fabricam conventus, si opus fuerit, convertantur vel vendantur, et pretium ad communem usum conventus conferatur.

§ 22. Nullus ex fratribus privatum hor-Horti sint tum habeat, sed horti sint totius convenceptis hortis tus communes; verum tamen novitii et novitiorum et infirmaria hortum seu viridarium a communi viridario seiunctum, habere poterunt, quo ceteris ingredi nullo modo liceat.

trum decedennasteriis danda.

recipiatur.

infirmorum

§ 23. Vestes, libri et reliqua, a supe-Bona fra-rioribus cuiquam fratri ad usum et netium quibus mo- cessitatem concessa, quaecumque apud eos, mortis tempore, reperta fuerint, nulli fratri privatim assignentur, sed ita distribuantur, ut dimidia pars sit nativi conventus, altera eius ubi mortuus fuerit.

§ 24. Generalis a provincialibus, cu-Pro officia- stodibus et aliis Religionis ministris, quovis ne vel confir- illi nomine appellentur; provinciales item matione nihil a guardianis aliisque officialibus, ob eorum deputationem vel confirmationem, nihil omnino, neque magnum neque parvum, exigant, ac ne sponte quidem oblatum accipiant, neque cancellario aut scribae, pro sigillo sive scriptura, quicquam detur, sed omnia gratis fiant ac dentur. Neque generalis, neque provincialis minister, neque custos, neque guardianus, a quovis fratre sui Ordinis, aliquid etiam sponte oblatum sive dono datum acceptet vel recipiat.

§ 25. Pro communibus autem impensis, Subventiones quas necessario ad commodum totius praelatis den Ordinis, vel alicuius privatae domus fieri contigerit, generali, provinciali et aliis eo modo consulatur, quo in litteris sanctissimi D. N. Pii V proxime editis cautum esse constat.

constitutiones serventur.

§ 26. Quo vero ad promotiones et Alexandrinae gradus attinet, id omnino servetur quod Alexandrinis constitutionibus sancitum est, ut nihil a promovendo exigatur, aut quovis modo sponte oblatum accipiatur. Quod si, promotione facta, conventus promotorum aliquid Religioni donare voluerit,

quicquid id sit, procuratori detur, ut ad levationem onerum et communium sumptuum Religionis conseratur, ac procurator omnium acceptorum et expensorum rationem reddat.

§ 27. Fratres omnes, quocumque gradu Habitu et veet honore sint, camisiis laneis et reliquo stibus ut hic uvestitu honesto ac religioso, omnique supellectile et instrumento paupere atque humili, quemadmodum aliis etiam constitutionibus cautum est, utantur.

§ 28. Reliquum est ut constitutiones omnes, ad disciplinam regularem resti-nes ad Ordinis tuendam, conservandam et augendam editae serven-(quae tamen iis contrariae non sint), præcipue vero eæ quae a sanctissimo domino nostro Pio Papa V ad reformationem huius Ordinis proxime sunt editae, ab omnibus sancte inviolateque serventur.

§ 29. Ceterum, ut praesentes litterae lussio publiomnibus plenius innotescant, mandamus constitutionem. illas ad valvas basilicae Principis apostolorum de Urbe et in acie Campi Florae publicari, et earum exempla de more affigi.

§ 30. Volumus et apostolica auctoritate decernimus quod huiusmodi exempla, etiam impressa, manuque notarii publici, et sigillo dicti magistri generalis vel praelati ecclesiastici aut illius curiae obsignata, eamdem illam ubique locorum fidem faciant, quam ipsae praesentes,

si forent exhibitae vel ostensae.

Fides tran-

§ 31. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam nostrae approbationis, nalis. confirmationis, suppletionis, ordinationis, iussionis, mandati, decreti, praecepti, voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXVIII, x ka-

lendas augusti, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 23 iulii 1568, pontif. anno 111.

CV.

Exemptio omnium monialium a regimine et cura fratrum Humiliatorum in perpetuum; et subiiciuntur ordinariis locorum 1

## Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

tutionis eden-

§ 1. Cum, sicut accepimus, diversa mo-Causa consti- nialium monasteria, curae et regimini dilectorum filiorum fratrum Ordinis Humiliatorum subiecta esse reperiantur; nos volentes, pro nostri pastoralis officii sollicitudine, eosdem fratres, ut commodius et liberius divinis officiis sacrarumque litterarum studiis incumbere valeant, ab onere et impedimento gubernii monialium huiusmodi liberos esse, motu pro-Moniales a potestatis plenitudine, fratres Ordinis Hu-

cura et gubermiliatorum secernit;

- prio et ex certa scientia maturaque deliberatione nostra ac de apostolicae cura et guber-nio fratrum Hu. miliatorum huiusmodi, ubicumque existentes, ab omni cura, gubernio, regimine et administratione quorumcumque monasteriorum monialium, cuiuscumque Ordinis existentium, claustraliter viventium, eis quomodolibet commissorum, et per eos hactenus regi et gubernari solitorum, ex nunc in perpetuum, auctoritate apostolica tenore praesentium penitus absolvimus ac totaliter liberamus, eosque ab huiusmodi onere absolutos, liberos et immunes fore et esse, nec deinceps in illis, quovis praetextu aut quaesito colore se ullatenus intromittere posse neque debere decernimus, ac ipsorum monasteriorum monialium curam et gubernium eisdem fratribus de cœtero omnino interdicimus.
  - § 2. Ne autem ipsa monialium mona-1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

steria propterea in spiritualibus aut tem- Basdem ordiporalibus detrimentum aliquod patiantur, submittit. nostrae providentiae diligentia opportune prospicere cupientes, eadem monialium monasteria omnia et singula locorum ordinariis, in quorum civitatibus aut dioecesibus respective consistunt, per eos feliciter regenda, auctoritate et tenore praedictis, motu simili subiicimus atque supponimus, eague ab ipsis ordinariis in perpetuum regi et gubernari, illisque de idoneis confessoribus provideri debere volumus ac mandamus. Et ut id prompte libenter suscipiant et exequantur, eis in virtute sanctae obedientiae iubemus, curamque monasteriorum huiusmodi bene ac diligenter gerere et exercere districte praecipimus.

- § 3. Mandantes eisdem ordinariis, ut Poena in concontradictores quoslibet et rebelles, præsentibusque nostris litteris parere recusantes seu differentes, etiamsi dicti fratres fuerint, per poenas sibi benevisas, etiam pecuniarias, ac demum per excommunicationis et alias sententias et censuras ecclesiasticas ceteraque opportuna iuris et facti remedia, omni et quacumque appellatione postposita ac prorsus remota, auctoritate nostra comprimant et compellant, eosque ad parendum et cum effectu statim obediendum praesentibus litteris cogant et compellant, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.
- § 4. Super quibus dictis ordinariis plenam et liberam, harum serie facultatem praemissa ordinariis locorum concedimus et potestatem.
- § 5. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon monasteriorum et Ordinum huiusmodi, ctiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam cum quibusvis clausulis

Clausulae.

derogatoriarum derogatoriis, irritantibusque et aliis decretis quomodolibet concessis, confirmatis et saepius innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Aut si fratribus vel monialibus praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Fidem tran-

§ 6. Volumus insuper quod praesensumptis addit. tium transumptis etc.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die xxIII iulii, millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 23 iulii 1568, pontif. anno III.

## CVI.

Contra notarios et alios, responsiones reorum depositionesque testium quomodolibet propalantes, vel eis aut testibus in secretis carceribus Urbis detentis, aut aliis pro eis, nuncium deferentes.

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Licet contra notarios qui in causis, Approbatio tam criminalibus quam civilibus, dicta constitutionum testium aut reorum responsiones, absque contra propajudicis decreto, partibus patefaciunt, lanies ele.

multae constitutiones editae sint, eosque tamquam falsi reos et infames ac periuros puniri debere statutum sit; nihilominus, quia magis timetur quod saepius cavetur, et ut in futurum timore poenae, si non Dei timore, arceantur, omnes et singulas censuras et poenas contra eos, qui talia deliquerint, latas, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus, confirmamus et innovamus, nec de earum rigore, propter illarum forsan inobservantiam, aut praedecessorum nostrorum et etiam nostram ac officialium et ministrorum corumdem et nostrorum tolerantiam, quicquam relaxatum aut remissum esse, ac easdem in suo pristino robore et vigore permanere decernimus et declaramus.

§ 1. Et ut poenarum certitudo omni- Impositio a bus hic in alma Urbe nostra innotescat, liarum poen astatuimus, decernimus et declaramus om-dem, vel nunnes et singulos notarios, tam principa- secretis detenles quam substitutos, executores quoque eis deferentes. ac carcerum custodes, ceterosque, quibus, tam vigore sui officii, quam alias quomodocumque, reos, dum in carceribus secretis detinentur, facultas alloquendi conceditur, qui reorum responsiones ac testium in dictis causis depositiones propalare, in toto vel in parte, dicto aut facto, quibusvis personis, cuiuscumque conditionis, praerogativæ et dignitatis, tam mundanae quam ecclesiasticae, existant, absque iudicis, coram quo causa vertitur, et procuratoris fiscalis licentia, ausi fuerint; aut eisdem reis et testibus, donec in secretis retinentur, etiam quarumvis personarum, ut supra quomodolibet qualificatarum, vel nomine eorumdem reorum et testium; vel aliis, etiam extra carceres existentibus, nomine eorumdem carceratorum, nuncium, epistolam, litteras vel (ut vulgo dicitur) ambasciatas ferre, absque eiusdem iudicis et procuratoris fiscalis licentia, ultra poenas eis a iure

vel statuto inflictas, poenam relegationis in perpetuum, vel ad tempus ad triremes; et si qualitas facti id exegerit, et iudici videbitur, etiam ultimi supplicii incurrere et puniri debere praecipimus et mandamus. Sicque per quoscumque iudices, quavis auctoritate fungentes, puniri et condemnari, et non aliter, declaramus. Irritum quoque et inane, etc. decernimus.

§ 2. Non obstantibus praemissis con-Derogatio con- stitutionibus et ordinationibus apostolicis. trariorum. stylo et consuetudine ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 3. Volumus quod praesentis statuti, Forma et ef- decreti et constitutionis cedula in acie fectus publica- Campi Florae et in Cancellaria nostra Apostolica de more publicetur, et ita omnes, quos tangit, afficiat; quodque illis nostra signatura sufficiat et ubique fidem faciat, regula contraria non obstante, etc.

Placet. Motu proprio, M.

Anno a nativitate Domini millesimo Publicatio quingentesimo sexagesimo octavo, indictione undecima, die vero vigesima tertia mensis iulii, pontificatus sanctiss. D. N. D. Pii divina providentia Papae V anno III, supradictae litterae publicatae fuerunt locis supradictis, per me Ioannem Andream Rogerium, praelibati SS. D. N. Papae cursorem.

> Camillus Cherubinus, mag. curs. Pub. die 23 iulii, pontif. anno III.

## CVII.

Contra non reveluntes et non restituentes scripturas ad reverendam Cameram Apostolicam quomodolibet spectantes.

# Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cum de litteris, auctoritatibus et instru-Causae hulus mentis omnibus, sive custodiendis et me-

moriae demandandis, sive abversis requi- | merae.

rendis, sedulam pro se quemque curam capere oporteat, hoc impensius multo pro S. R. E. ceterarum omnium matre et magistra expedit procurare ut ipsa non modo suis, ut par est, iuribus protegatur, sed ct propriis monumentis subnixa, etiam nefarios insurgentium quotidie in cam impiorum conatus comprimere, eademque opera reliquo omni ordini ecclesiastico, quandocumque venerit usus, auxilio atque praesidio promptior esse possit.

- § 1. Itaque, ut de scripturis, litteris, instrumentis, regestris et monumentis omni- tandi omnes bus, ad ipsam Romanam Ecclesiam et hanc reverendam Casanctam Sedem Cameramque Apostolicam meram Apostopertinentibus, certior deinceps ratio habea- tos, tur, et quae neglecta iacent, in integrum restituantur, ac transportata vel ablata aut interversa revocentur, corum omnium, quae in palatio et vestiario nostro, bibliotheca item Vaticana et arce S. Angeli asservantur, quaeque in archiviis charthophilaciis, armariis, ecclesiis, monasteriis conventibus et locis publicis et privatis Urbis Romae, Avenionis ceterarumque omnium civitatum, provinciarum et locorum, nobis et dictae R. E. immediate mediateve subjectorum reconduntur et habentur, breviarium sive compendium cum indice idoneo conficiendum.
- § 2. Dispersa vero vel suppressa ac subtractas aucelata, subtracta et evolata, ad præfatam tem et delatas recuperandi. Sedem et Cameram revocanda et repetenda, pari quoque ratione dicto breviario adscribenda esse statuimus.
- § 3. Eamque curam ven. fratri nostro Carolo, episcopo Montis Flasconensis, praedicta 1. unum ex officiis clericatus praesatae Camerae ex indulto apostolico obtinenti, et dilecto filio Onuphrio Camaiano, clerico Arctino, ipsius Cameræ praesidenti, quorum fidem, rerum usum, diligentiam et animi integritatem iampridem perspectam et exploratam habemus, auctoritate præsentium, ducimus delegandam; qua in re,

(1) Hodie hoc spectat ad commissarium Ca-

constitutionis.

Bull. Rom. Vol. VII.

ut instituti nostri effectus et executio ocius subsequatur,

§ 4. Monemus, in primis, omnia et Monillo ad quaecumquae communia provinciarum restituend. dl- civitatumque et locorum praesatorum, ctas scripturas. necnon ecclesiarum praelatos, capitula, conventus et collegia, omnes item alios ct singulos eiusdem S. R. E. cardinales aut comites, duces et quovis alio potiori titulo illustres sint, tam dictae Urbis, quam etiam provinciarum, civitatum et locorum immediate et mediate subjectorum, publice et privatim, ut infra terminum per supradictum Carolum episcopum et 0nuphrium arbitros, postquam praesentium litterarum promulgatio in Urbe et quaque alia civitate, provincia, terra et loco, ubi consistunt, facta fuerit, omnia et quaccumque exemplaria, libros, protocolla, scripturas, exempla, instrumenta et monumenta rerum et iurium quorumeumque R. E. ac Sedis et Camerae praedictarum penes se existentia, sive ad ipsas legitime pertineant, sive commodato vel deposito aut alio quocumque iure et titulo illa obtineant, vel etiam subrepta et extorta detineant, praesatis Carolo episcopo et Onuphrio praesidenti, seu corum in dictis civitatibus, provinciis et locis commissariis, omnino revelare procurent, ut scilicet corum omnium et singulorum inventarium conficiatur. Deinde, adnotatis communitatibus, civitatibus, ecclesiis, capitulis, conventibus, archiviis, locis et personis ubi constant, ipsa quoque præfato breviario seu compendio asderibantur, exemplaribus sive exemplis, regestris et instrumentis, penes eos ad quos illa iure pertinent, tamquam ipsorum fidei commissis remanentibus, ita ut nunquam, sine Sedis Apostolicae speciali et expressa licentia, inde amoveri, transferri aut alias immutari possint; subrepta vero et extorta vel incerta ad praefatam Came-

ram referantur et in dictum compendium atque indicem conferantur.

§ 5. Quod si forte aliqui, lapso tempore Poenae in conpraedicto, non paruerint, eos et ipsorum singulos, libris, iuribus et scripturis omnibus praefatis, corumque omnium usu et commodo privamus. Praeterea ecclesias, capitula et monasteria, conventus et collegia ecclesiastica, necnon civitates provincias et loca quaecumquae ecclesiastico interdicto sublicimus; singulares vero personas eorumdem, ceterosque praefatos excommunicationis sententia innodamus eo ipso, qua illaqueatos nullus alius quam Romanus Pontifex, excepto mortis articulo, valeat liberare.

§ 6. Ceterum, ut praesata promptius Iurisdictio dd. exequantur, praesatis Carolo episcopo et dictis exequen. Onuphrio praesidenti, motu proprio et dis. ex certa nostra scientia, mandamus ut ipsi ad arcem, palatium, bibliothecam, vestiarium, Capitolium, ecclesias, capitula, monasteria, conventus, archivia, domos et loca praefata, tam publica quam privata, itemque particularium personarum, etiam S. R. E. cardinalium, necnon ducum et aliorum quorumcumque aedes, in dicta Urbe et eius districtu positas, et ubicumque illa esse intellexerint vel coniecerint, adhibita etiam ad ipsos privatos armata familia, etiam ante promulgationem praesentium ac quamprimum se conferant, et omni cunctatione respondendi vel consulendi praecisa, vel appellatione remota, ad praefata omnia e vestigio, adhibita ctiam manu regia, ac per censuras et poenas praefatas ac etiam pecuniarias aliasque graviores arbitrio suo irrogandas, moderandas et applicandas, ceteraque iuris et facti remedia opportuna, appellatione posposita, compellant; exhibita, producta et inventa recognoscant, ac de eis inventarium ac breviarium et indicem praesatum conficiant; quacque ibi relinquenda, vel deinde ad Cameram præ-

fatam referenda erunt, statuant et decernant, cademque illa omnia, per se vel alium seu alios probos et peritos, cum simili aut limitata potestate substituendos, extra dictam Urbem in provinciis, civitatibus et locis praefatis efficere; praeterea notarios descriptores, et antigrapharios quotquot ad praefata negocia fuerint, cum salariis seu mercede cuicumque convenientibus, de Camera praesata redditibus constituendis, et de mandato ipsorum Caroli episcopi et Onuphrii praesidentis, utriusque manu subscripto, arbitrio vestro persolvendis, ubique locorum præfatorum constituere et ordinare procurent. Nos enim ipsis omnia et quaecumque alia, in praedictis et circa ea necessaria et opportuna, etiam si talia forent, quae mandatum et facultatem exigerent magis specialem, tam coniunctim quam divisim, per se vel alium seu alios, faciendi et exequendi plenam et liberam ipsarum tenore praesentium concedimus facultatem. Decernentes irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

rogatoriae

§ 7. Non obstantibus statutis et con-Clausulao de- suetudinibus Urbis ac civitatum, provinciarum et locorum praefatorum, necnon ecclesiarum, monasteriorum et Ordinum quorumcumque, iuramento etc. roboratis, ac quantocumque tempore observatis; praescriptionibus quoque et privilegiis, exemptionibus, indultis et litteris apostolicis, illis et corum singulis necnon populo Romano et cardinalibus ac quibuscumque aliis, nullis prorsus exceptis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, concessis et confirmatis etc. Quae omnia, quatenus praedictis in aliquo obstare, aut effectum praesentium quoquomodo impedire possent, illorum omnium

et scientia similibus revocamus, tollimus et abrogamus; litterasque omnes et scripturas desuper confectas, cum inde secutis omnibus, cassamus, annullamus, viribusque et effectu carere volumus eo ipso; quodque aliquibus, communiter vel divisim, a dicta sit Sede indultum quod interdici, etc. non possint per litteras apostolicas non facientes etc. mentionem. ceterisque contrariis quibuscumque.

solam signaturam sufficere et ubique, tam in iudicio guam extra illud, fidem facere volumus, omnibus plenius innotescant, mandamus illas ad valvas basilicae Principis apostolorum de Urbe et Camerae praefatae necnon Cancellariae Apostolicae, et in acie Campi Florae publicari,

§ 8. Ceterum, ut praesentes, quarum Forma publi-

decernimus quod huiusmodi exempla, etiam impressa, manuque notarii publici ac sigillo Caroli episcopi, seu Onuphrii praesidentis praedictorum obsignata, eamdem illam ubique locorum fidem faciant, quam ipsaemet praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae; et nihilominus mandamus litteras apostolicas, sive sub plumbo, sive in forma brevis, tam conjunctim quam divisim, quando-

eorumque exempla de more affigi: ac

etiam volumus et apostolica auctoritate

Placet. Motu proprio, M.

cumque videbitur, expediri.

Datum Romae apud S. Petrum, xiv kalendas septembris, anno tertio.

Dat. die 19 augusti 1568, pontif. anno 111.

#### CVIII.

Declaratio quod fratres Praedicatores Ordinis S. Dominici ubique praecedant ceteris fratribus cuiuscumque Ordinis religiosorum Mendicantium 1

Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Divina disponente elementia, omnium Exordium. mortalium iudices in terris constituti,

1 De Ordine S. Dominici vide in Honorii III tenores etc. pro expressis habentes, motu | constitutionem 11, Religiosam, tom. 111, pag. 309. nos id potissimum curare decet, ut uni- i minentia cuiuslibet Ordinis fratrum Men-Hicideo Poncuique, quod suum est, sublatis quibusvis iurgiis et litium dispendiis, tribuatur; veritas, iustitia et pax invicem se amplexentur, honorque et ordo debitus inter omnes, praesertim religiosos, nobiscum sub uno et eodem vexillo Deo militantes. servetur.

per

§ 1. Cum itaque nuper acceperimus Ordo S. Do-quod sacer Ordo fratrum Praedicatorum minici, ante a-lios Mendican- prae ceteris aliis fratrum Mendicantium tium Ordines Ordinibus a Sede Apostolica primo et lica approbatus, approbatus et confirmatus fuerit, illiusdentiam babere, que professores in processionibus et aliis et tamen diver-sae lites desu- actibus ac ministeriis publicis et privatis, exortae tam coram Romano. Pontifice in eius cappella, generaliumque conciliorum sessionibus et congregationibus, quam plerisque aliis christifidelium partibus, primum locum inter alios fratres Mendicantes obtineant; tamen, si ad Religionis propagationem in civitatibus et aliis locis, in quibus aliorum Ordinum Mendicantium religiosi conventus et domos prius habebant, domos aliave religiosa loca pro eorum habitatione aedificarunt seu construi fecerunt, aut iam aedificata receperunt, saepe contingit quod aliorum Ordinum fratrum Mendicantes, antiquitatis ecclesiarum vel suorum conventuum et domorum, quas in eisdem locis prius habuerint, seu aliis praetextibus, dictos Ordinis Praedicatorum fratres in processionibus et aliis actibus ac ministeriis praedictis contingentibus, praecedere satagunt, præeminentiamque et locum debitum eisdem denegant et impediunt, quo fit, ut non solum inter eos intestina odia et dissensiones, in corum animarum perniciem, ac ceterorum christifidelium scandalum non modicum, sed etiam forsan lites et controversiae iudiciales quandoque subortae sint et indecisae pendeant.

§ 2. Nos, qui de antiquitate et præe-

dicantium plenam et individuam notitiam tinguit; habuimus et habemus, eorum honoris et iurium conservationem ac pacem et quietem inter cos confovere, necnon scandala inde quomodolibet orta, quaeve oriri possent, removere paterno affectu zelantes, motu proprio, non ad alicuius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex certa scientia ac mera deliberatione nostris, apostolica auctoritate, tenore praesentium litem et causam quamcumque, seu quaestionis et controversiae materiam, si quae desuper ubilibet, in Romana Guria vel extra cam, etiam in nostro causarum Palatii Apostolici auditorio, in quacumque instantia, inter quoscumque quomodolibet pendeant, illarum statum et merita, et non 1 aliqua sententia, etiam in contradictorio iudicio, a quovis iudice ordinario vel delegato, quae in rem transivit iudicatam, contra ipsos fratres Praedicatores super hoc prolata fuerit, ac alia etiam necessario magis exprimenda, praesentibus pro expressis habentes, ad nos advocamus et penitus extinguimus, ac fratribus aliorum quorumcumque Ordinum Mendicantium super his perpetuum silentium imponimus.

§ 3. Et nihilominus fratres ipsos Or- Ipsisque fra dinis Praedicatorum, primum, digniorem tribus dictam concedit præet honorabiliorem locum inter cetero-cedentiam; rum quorumcumque aliorum Ordinum Mendicantium religiosos, etiam si tales essent, qui non generali sermone comprehenderentur, sed nota et expressione speciali indigerent, tam in sessionibus et congregationibus quorunicumque generalium, provincialium et synodalium conciliorum, quam processionibus, ministeriis et aliis actibus publicis vel privatis, in quibuscumque civitatibus, oppidis, terris, castris et aliis locis obtinere. et speciali præeminentia omnino gaudere

(1) Etiam si loco et non legit Ripoll (R. T.).

perpetuo debere, etiam si illic ecclesias, domos aut conventus non habuerint seu habeant, aut aliorum Ordinum Mendicantium fratres et religiosi in eisdem civitatibus et locis antiquiores pro tempore, corumque ecclesiae, cappellae, domus et loca regularia ibi primo instituta et fundata fuerint, cosdemve fratres Praedicatores adhue, etiam per centum annorum aut diuturnius vel alias quantumvis longe magis immemorabile tempus, praecedere consueverint, declaramus, statuimus et etiam definimus.

- § 4. Districte, in virtute sanctae obe-Et desuper non dientiae et sub excommunicationis maioris, eo ipso incurrenda, poena, omnibus et singulis quorumcumque aliorum Mendicantium Ordinum pro tempore religiosis inhibentes, ne de cetero, praemissorum occasione, Ordinem fratrum Praedicatorum huiusmodi illorumque pro tempore religiosos quoscumque molestare, inquietare, perturbare aut quoquomodo impedire audeant vel praesumant, supplentes in hoc citationum omnesque alios tam iuris quam facti et quarumeumque aliarum solemnitatum, etiam substantialium, et processuum defectus.
- § 5. Ac decernentes praesentes no-Clausulas prae-stras litteras de subreptionis vel obreservativas apptionis intentionisve nostrae aut alio ponit; quovis vitio seu defectu, nullo umquam tempore, impugnari posse; ac constitutionem nostram de non tollendo cuiquam per quamcumque gratiam seu concessionem aut declarationem ius quaesitum, adversus eas locum sibi vendicare non posse nec debere.
- § 6. Sicque, in praemissis omnibus et Decretum ir singulis, per quoscumque judices et comritans addit; missarios, quavis auctoritate fungentes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales et causarum dicti Palatii Apostolici auditores, in quavis causa et instantia, etiam per appellationem pendente, iudi-

cari et definiri debere, sublata eis et corum cuilibet, quavis aliter interpretandi facultate; ac irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Executores

§ 7. Coterum, ut declaratio, statutum, definitio, inhibitio aliaque omnia et deputat; singula praemissa inviolabiliter observentur, universis et singulis venerabilibus fratribus nostris patriarchis, episcopis et dilectis filiis abbatibus ac aliis ecclesiarum praelatis et personis in dignitate ecclesiastica constitutis, necnon metropolitanis et aliarum cathedralium ecclesiarum canonicis, eorumdem archiepiscoporum officialibus seu vicariis in spiritualibus generalibus, ubilibet constitutis, per apostolica scripta, in virtute sanctae obedientiae, committimus et mandamus ut has litteras nostras et in eis contenta quaecumque inviolabiliter observent, ipsique duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, ubi, quando et quoties opus fuerit, et pro parte dictorum fratrum Praedicatorum vel aliquorum ex eis fuerint requisiti, eis efficaci præsidio assistentes, faciant, auctoritate nostra, eos huiusmodi litteris nostris et in eis contentis quibuscumque pacifice frui et gaudere, non permittentes a religiosis quorumcumque aliorum Ordinum Mendicantium vel quibuslibet aliis, quacumque auctoritate fungentibus, super præeminentia et aliis antedictis, contra earumdem nostrarum tenorem, quomodolibet molestari, inquietari, perturbari aut impediri; contradictores et rebelles quoscumque, status, gradus, ordinis, conditionis et dignitatis cuiusvis existentes, per censuras et pænas, etiam pecuniarias, arbitrio eorum moderandas et applicandas, quacumque appellatione postposita, compescendo. Et nihilominus cos, qui sententiam excommunicationis antedictam, censuras

et alias poenas per eos aut aliquem corum pro tempore latas incurrerint, legitimis super his habendis servatis processibus, in illas incidisse declarent, nec non aggravare, etiam iteratis vicibus, curent, invocato ad id, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

tollit:

§ 8. Non obstantibus praemissis, et tam Obstantia huiusmodi nostra de non tollendo cuiquam ius quaesitum, et aliis apostolicis, quam in quibusvis generalibus, provincialibus vel synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; domorumque, Ordinum et locorum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, fundationibus, statutis, usibus, naturis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, fratribus Mendicantibus aliorum Ordinum quorumvis, corumque ecclesiis, cappellis, domibus et locis et superioribus, in ispecie vel in genere, tam per felicis recordationis Sixtum Papam IV, quam alios quoscumque Rom. Pontifices praedecessores nostros. etiam Bulla Aurea, Mare Magnum nuncupata, contentis, ac per nos, motu proprio, consistorialiter, etiam per modum legis et statuti perpetui, iteratis vicibus, cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, clausulis ac irritantibus et aliis decretis, concessa pro tempore in contrarium forsan revocantibus, etiam si eis expresse caveretur quod nisi per trinas distinctas litteras, cum temporis intervallo competenti, ternis distinctis vicibus, illis quos concernunt intimandas, derogatum esse non censeatur, aut alia forma in id servanda sit, concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, ctiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, expressa et individua mentio habenda esset, illorum omnium et singulorum tenores, vim et effectum, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, formaque in eis tradita observata, insererentur, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse latissime derogamus, et ceteris contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi ac corum personis, locis, Ordinibus et nominibus mentionem.

Transumptis

§ 9. Et quoniam difficile esset praesentes litteras ad singula quaecumque loca credi inbet. deferri, volumus et eadem apostolica auctoritate etiam decernimus quod illarum exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, sigillogue alicuius praelati vel personae in dignitate ecclesiastica constitutae seu Curiae ecclesiasticae munitis, in iudicio et extra, ubi opus fuerit, cadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur eisdem praesentibus originalibus, si exhiberentur vel ostenderentur.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvII augusti, millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 27 augusti 1568, pontif. anno III.

## CIX.

Contra quoscumque clericos, tam sacculares quam regulares, nefandi criminis reos 1.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Horrendum illud scelus, quo pollutae Exordium. foedataeque civitates a tremendo Dei iu-

1 Ad hoc habes aliam huius Pontificis constitutionem 1x, Cum primum, pag. 434 huius tomi.

dicio conflagrarunt, acerbissimum nobis dolorem inurit, graviterque animum nostrum commovet, ut ad illud, quantum potest, comprimendum studia nostra conferamus.

§ 1. Sane Lateranensi concilio digno-Concilii Late- scitur constitutum ut quicumque clerici rancusis dispo- illa incontinentia, quae contra naturam est, propter quam ira Dei venit in filios diffidentiae, deprehensi fuerint laborare. a clero deiiciantur, vel ad agendam in monasteriis poenitentiam detrudantur.

tionis.

§ 2. Verum, ne tanti flagitii contagium, Causa hulus impunitatis spe, quae maxima peccandi illecebra est, fidentius invalescat, clericos huius nefarii criminis reos gravius ulciscendos deliberavimus, ut qui animae interitum non horrescunt, hos certe deterreat civilium legum vindex gladius saecularis.

nae capitalis.

§ 3. Itaque, quod nos iam in ipso pon-Impositio po- tificatus nostri principio hac de re decrevimus, plenius nunc fortiusque persegui intendentes, omnes et quoscumque presbyteros et alios clericos sacculares et regulares, cuiuscumque gradus et dignitatis, tam dirum nefas exercentes, omni privilegio clericali omnique officio, dignitate et beneficio ecclesiastico, praesentis canonis auctoritate, privamus. Ita quod per iudicem ecclesiasticum degradati, potestati statim saeculari tradantur, qui de eis illudidem capiat supplicium, quod in laicos hoc in exitio devolutos, legitimis reperitur sanctionibus constitutum.

Nulli ergo etc.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXVIII, III kalendas septembris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 30 augusti 1568, pontif. anno III.

CX.

Sex Ordinis Praedicatorum Romanae provinciae fratres constituuntur pocnitentiarii basilicae S. Mariae Maioris 1.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pro nostri muneris officio curae nobis esse debet, ut de ministris idoneis ad conferendum fidelibus Poenitentiae sacramentum apud ecclesiam S. Mariae Maioris de Urbe utilior deinceps ratio habeatur.

Procentum.

§ 1. Postquam enim felicis recordatio- Numerum panis Pius Papa IV, praedecessor noster, reformavit Pius antiquum numerum poenitentiariorum ex 1v. diversis nationibus atque Ordinibus in dicta ecclesia constitutorum ad numerum duodecim, qui alias iuxta veterem ipsorum institutionem, a Romanis Pontificibus traditam, ibi perpetuo consisterent, motu proprio per suas litteras reformavit, re ipsa compertum est, nec hoc quidem ad praedictum officium admodum profuisse, ac numerum ipsum duodecim poenitentiariorum ad id munus in dicta ecclesia subeundum nimis multum. Praeterea illam Ordinum et linguarum universitatem non perinde ibi necessariam esse.

- § 2. Nos utilius multum fore rati, si tterum refornumerus praedictus rursus minuatur, mat Pius V; omsimulque omnes poenitentiarii praedicti poenitentiarios suspendit, demex uno Ordine codemque linguae idio- pta poenitentiamate constituantur, motu proprio et ex cultate eos concerta scientia nostra deque apostolicae stituendi; potestatis plenitudine, reformationem et reductionem Pii praedecessoris huiusmodi, ac etiam omnes et quascumque constitutiones de numero, Ordinibus, nationibus et aliis qualitatibus ipsorum poenitentiariorum, tam per eumdem Pium
  - 1 Ex Bull. Ord. Praed., tom. v, pag. 196.

quam quoscumque alios praedecessores nostros quomodolibet ex quibusvis causis factas, necnon facultates constituendi praedictos poenitentiarios a maiori poenitentiario nostro et quibuslibet aliis, etiam per litteras Pii praedecessoris huiusmodi attributas, tenore praesentium revocamus et abolemus, ac praefatas et quascumque alias litteras desuper confectas, quarum singularum tenores praesentibus haberi volumus pro expressis, cassamus et annullamus, volumusque illas omnes vires et effectum de cactero non habere; quin etiam omnes illos poenitentiarios, qui huc usque in dicta ecclesia quomodolibet constituti sunt, officio, usu et exercitio poenitentiarii apud illam privamus et amovemus, districtius inhibentes maiori poenitentiario praefato et quibuslibet aliis, ne deinceps in officiorum collatione aut poenitentiariorum huiusmodi ordinatione, amotione vel alia quacumque dispositione sese audeant immiscere.

Romanae;

§ 3. Et nihilominus in dicta ecclesia Sex tantum Sanctae Mariae Maioris sex dumtaxat pocex Ordine Pro- nitentiarios minores, qui omnes Ordinis dicatorum prov. fratrum Praedicatorum Romanae provinciae iuxta morem ciusdem Ordinis, non autem alterius, posthac in perpetuum esse, ac per priorem provincialem dictae provinciae, seu priorem B. Mariae super Minervam de Urbe tamquam eius vicarium constitui debeant.

sub regimine tus Romani;

§ 4. Quique omnibus et singulis facul-Omnia privi- tatibus, privilegiis, praerogativis, exemlegia ceterorum poenitentiario- ptionibus et indultis, quibus poenitentiariorum eis tribuit rii minores ecclesiae Sancti Ioannis Laprioris conven-teranensis et basilicae Principis apostolorum de Urbe quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, pariformiter uti, potiri et gaudere valeant, perpetuo instituimus, eosque curae, iurisdictioni, potestati, visitationi |

et correctioni praedicti prioris provincialis vel, tamquam vicarii, prioris sanctae Mariae super Minervam, salva semper maioris poenitentiarii praesati in concernentibus curam officii huiusmodi superioritate et debita obedientia, demandamus.

§ 5. Qui quidem prior seu vicarius, pro sua in Deum pietate et officii debito, gendi, et remoeos ibi poenitentiarios constituat, quos, tem habet, morum, doctrinae et aetatis ratione habita, ad id munus obeundum idoneos cognoverit, eosdem etiam, cum bene sibi visum fuerit removeat, et illorum loco alios ciusdem Ordinis et provinciae, ad praefinitum dumtaxat numerum sex poenitentiariorum substituat; quibus duos fratres conversos vel tertiarios, pro communibus servitiis et aliis necessitatibus eorum, ducimus subiungendos.

§ 6. Ceterum, ipse prior provincialis Et super coseu, tamquam vicarius, prior S. Mariae rum moritus insuper Minervam, in corum omnium vitam et mores inquirat, animadvertat, visitet, moneat, corrigat et emendet quemadmodum aliis superioribus in fratres dicti Ordinis iuxta regularia illius instituta dignoscitur ordinatum.

§ 7. Ut autem ipsis sex poenitentiariis Ædes eis con-

et duobus conversis de communi et, quantum fieri possit, propinqua habitatione consulatur, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, aedes, quae intrantibus ad dexteram partem ecclesiae S. Potentianae constant et ad septentrionem spectant, quas nuper in corum usum aptandas curavimus, cum vestibulo et viridario ad valvas dictae ecclesiae ac omnibus iuribus et pertinentiis eius, a reliqua proprietate et rebus mensae capitularis praefatae ecclesiae, ac singulorum illius beneficiorum et praebendarum pro perpetuo usu et habitatione praefatorum sex poenitentiariorum, et sine consensu dilectorum filiorum archipres-

byteri et capituli eiusdem ecclesiae, et ipsis omnino contradicentibus, perpetuo dismembramus et separamus; illasque, cum vestibulo, viridario, iuribus et pertinentiis, praefatis sex poenitentiariis et duobus conversis aut tertiariis, pro huiusmodi habitatione et usu, perpetuo concedimus, ita quod liceat ipsis sex poenitentiariis aedium et aliorum praefatorum corporalem possessionem per se vel per alium seu alios, propria auctoritate et absque vitio spolii seu attentatorum, libere apprehendere et perpetuo retinere; cum eo tamen ut alias ipsi ecclesiae sanctae Potentianæ, quoad titulum presbyteri cardinalis, in nihilo derogetur, atque aliarum illius rerum et bonornm administratio, fructuumque perceptio et dispositio ad archipresbyterum et capitulum praefatos, ut prius, pertineat.

oorumdem susignata.

§ 8. Insuper, pro usu et aliis necessariis Provisio pro sex poenitentiariorum et duorum converstentatione as- sorum praefatorum, menstruam provisionem vigintinovem scutorum auri in auro, super pecuniis compositionum quae in officio Datariatus nostri fiunt, eisdem sex poenitentiariis vel eorum procuratori ad id ab eis potestatem habenti, per pecuniarum earumdem depositarium singulis mensibus, donec illis alia idonea assignatio facta fuerit, quo casu et non alias praefata provisio cessare censeatur, integre persolvendam concedimus et assignamus.

§ 9. Decernentes praesentes litteras sub Clausulae pro nullis revocationibus, suspensionibus, litutioni, firmita mitationibus, reductionibus, restitutionibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus similium vel dissimilium constitutionum et ordinationum, per nos ac Sedem Apostolicam, etiam motu et scientia similibus, et ex quibusvis causis urgentibus quantumlibet, pro tempore factis, etiamsi in illis de eisdem patentibus litteris et eorum toto tenore ac data, specialis, specifica et expressa mentio fiat,

comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanaverint toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo et quacumque data, per priorem et provincincialem ac poenitentiarios praefatos cligenda, concessas esse et censeri, et ita nostrae incommutabilis voluntatis et intentionis esse et fore; ipsasque præsentes nullo unquam tempore de subreptionis et obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quopiam defectu notari, aut in ius vel controversiam quacumque ratione vel causa vocari posse; causamque seu, causas propter quas revocatio, abolitio, cassatio, annullatio, privatio, amotio, institutio et alia praefata fiunt, coram quocumque, minime verificari, nec ob id seu ex quo interesse putantes vocati non fuerint, per subreptionem obtentas praesumi, viribusque propterea carere. Sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et S. R. E. cardinales, ex quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, seu scienter vel

§ 10. Non obstantibus nostra per quam dudum voluimus, inter alia, quod deinceps contrariorum. per quamcumque concessionem aut gratiam per nos, etiam motu et ex certa scientia faciendam, nulli ius sibi quaesitum quomodolibet tolleretur; et piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam pracdecessoris nostri, qua cavetur ne fratres Mendicantes nova loca recipere, aut recepta retinere possint, sine speciali dictae Sedis Apostolicae licentia de prohibitione huiusmodi mentionem faciente, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; et dictarum S. Mariae Maioris ac S. Potentianae ecclesiarum, iuramento et confirmatione apostolica vel quavis fir-

ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio

mitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis earumque personis, ac etiam praefato maiori poenitentiario per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis quomodolibet concessis, approbatis et etiam iteratis vicibus innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de ipsis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 11. Nulli ergo omnino hominum li-Clausulae poc- ceat hanc paginam nostrae revocationis, abolitionis, cassationis, annullationis, privationis, amotionis, inhibitionis, restitutionis, demandationis, decreti, dismembrationis, separationis, concessionis, assignationis, voluntatis et derogationis infringere etc. Si quis etc.

> Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, kalendis septembris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 1 sept. 1568, pontif. anno III.

#### CXI.

Annuae pensionis constitutio poenitentiariis basilicae Sanctae Mariae Maioris de Urbe 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Rem fluxam et fragilem conaremur, operarios in vineam Domini immittendo, 1 Ex Bull. Ord. Praed., tom. v, pag. 199.

nisi ca quae, ad victum cultumque suppeditent, cadem opera pararemus.

§ 1. Cum itaque nos pridem de mini- seriem praestris idoneis ad conferendum fidelibus cedentis consu-Poenitentiae sacramentum apud ecclesiam set. Sanctae Mariae Maioris de Urbe utiliorem deinceps rationem capere volentes, antiquum numerum minorum poenitentiariorum ex diversis nationibus et Ordinibus in dicta ecclesia constitutorum, ad numerum duodecim per felicis recordationis Pium Papam quartum, praedecessorem nostrum, reformatum, motu proprio revocavimus; et in praefata ecclesia sex dumtaxat poenitentiarios minores, qui omnes Ordinis fratrum Praedicatorum provinciae Romanae, iuxta morem eiusdem Ordinis, esse, ac per priorem provincialem dictae provinciae scu priorem domus Beatae Mariae super Minervam de Urbe eiusdem Ordinis, tamquam eius vicarium, constitui deberent, perpetuo instituimus; ac aedes, quae intrantibus dextera parte ecclesiae S. Potentianae constant et ad septentrionem spectant, quas in corum usus aptandas ac reformandas iam curavimus, cum vestibulo et viridario ad valvas dictae ecclesiae, præsentibus iam sex poenitentiariis et duobus conversis aut Tertiariis, pro huiusmodi habitatione et usu, perpetuo concessimus. Insuper, pro victu et aliis necessariis menstruam provisionem vigintinovem scutorum auri in auro super pecuniis compositionum, quae in officio Datariatus nostri fiunt, eisdem sex poenitentiariis vel eorum procuratori per pecuniarum carumdem depositarium singulis mensibus, donec illis alia idonea assignatio facta foret, quo casu provisio ipsa cessare censeretur, integre persolvendam reservaverimus ac assignaverimus.

§ 2. Ac postmodum dilectus filius no- Pro dote eis ster Aloysius, tituli S. Marci presbyter unitur monacardinalis, Cornelius nuncupatus, com-riae Macularum oppidi S. Go- mendae monasterii S. Mariae Macularum,

loci S. Genesii, S. Benedicti vel alterius Ordinis, Camerinensis dioecesis, quam ipse qui illud ex dispensatione apostolica nuper obtinebat, seu alias ipsum certo modo vacans, per eum, quoad viveret, tenendum, regendum et gubernandum apostolica auctoritate commendatum fuerat, necnon liti et causae forsan inter eum ct alium seu alios, in Romana Curia vel extra eam, et etiam coram nobis pendenti, ac omni iuri sibi in regimine et administratione dicti monasterii vel ad illa quomodolibet competenti, habita vel non illorum possessione, in manibus nostris sponte ac libere cesserit, nosque cessionem huiusmodi duxerimus admittendam; nos hac nobis oblata vacationis occasione, dictorum sex poenitentiariorum sustentationi et aliis necessariis commodius stabiliusque providere, ac simul nos ac Cameram Apostolicam praefatam provisione quamprimum exonerare volentes; necnon verum et ultimum dicti monasterii vacationis modum, etsi ex illo generalis reservatio etiam in corpore iuris clausa resultet, pro expresso habentes, motu simili et ex certa scientia nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, monasterium praefatum, quod conventu caret, cuiusque et parochialis ecclesiae S. Michaelis delle Ripe, dictae dioecesis, et forsan aliorum illi annexorum fructus, redditus et proventus sexcentorum ducatorum auri de Camera, secundum communem aestimationem, valorem annuum, ut accepimus, non excedunt, quovis modo et cuiuscumque persona, seu per obitum aut liberam cessionem quondam Trivultii Gregorii Maxillae, forsan apud Sedem Apostolicam vita defuncti, vel cuiusvis alterius, de regimine et administratione praesentis, in dicta Curia vel extra eam. etiam coram notario publico et testibus sponte factam, seu etiam praedicta vel

quacumque alia commenda aut dispositione de illo, ctiam in vim cuiuscumque regressus seu accessus et ingressus ad dictum monasterium, tam praedicto Aloysio cardinali, quam etiam dilecto filio Francisco Serbellono, aut alteri cuicumque personac, etiam apostolica auctoritate factis, propter inhabilitatem vel incapacitatem aut confidentiae vitium, etiam iuxta litteras felicis recordationis Pii Papæ quarti, praedecessoris nostri, vel ex quavis alia causa, nullis et invalidis existentibus, etiamsi tanto tempore vacaverit, quod eius provisio, iuxta Lateranensis concilii aut alias canonicas sanctiones, ad Sedem praedictam legitime devoluta existat, et illa ex quavis causa ad Sedem eamdem specialiter et generaliter pertineat, et de illo consistorialiter disponi consueverit seu debeat, ac super eisdem regimine et administratione alias ac inter aliquos alios quoscumque lis, seu super petitorio vel possessorio molestia, cuius et suprascriptorum statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, dignitate abbatiali, nomine, titulo et essentia abbatiali inibi perpetuo suppressis et extinctis, cum annexis praefatis ac omnibus membris, iuribus, iurisdictionibus, pertinentiis et actionibus suis quibuscumque, domui S. Mariae super Minervam seu illius sacristiae applicamus: ita quod liceat dilecto filio eiusdem domus priori corporalem possessionem monasterii et annexorum, necnon membrorum, iurium, iurisdictionum et pertinentiarum praedictorum, necnon ipsius monasterii proprietatem et honorum, per se vel alium seu alios, propria auctoritate et absque spolii seu attentatorum vitio aut iudicii ministerio iudicisve auctoritate seu decreto, libere apprehendere et perpetuo retinere, eique in divinis deservire, et curam etiam omnium animarum dictae ecclesiae exerceri facere, dioecesani

loci vel superioris Ordinis eiusdem monasterii praefati existentis licentia vel consensu minime requisitis, perpetuo unimus, annectimus et incorporamus. Cum co tamen ut ipse prior de fructibus, redditibus et proventibus praedictis pensionem annuam trecentum scutorum auri in auro eisdem sex penitentiariis et duobus conversis, annis singulis, duobus terminis acqualiter, in perpetuum persolvere teneatur et ad id obligatus sit, caque re provisio menstrua vigintinovem scutorum super pecuniis compositionum huiusmodi, quae summam trecentorum scutorum similium constituit, super pecuniis compositionum huiusmodi, ut prius, remaneat, donec eisdem sex poenitentiariis et duobus conversis alia idonea assignatio pro residuo facta fuerit. Si quid vero de dicta summa trecentorum persoluta, omnibusque oncribus monasterii et ecclesiae praedictorum supportatis, de fructibus, redditibus et proventibus supradictis reliquum erit, illud omne in communes dictae domus usus convertatur.

Clausulae.

§ 3. Decernentes suppressionem, extinctionem, unionem, annexionem, incorporationem et cetera praemissa necnon praesentes litteras, tamquam favore Religionis et pro augmento Religionis ac regularis cultus concessas, ex quavis causa, nullo umquam tempore, de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quopiam defectu notari, argui vel impugnari posse; nec sub ullis, etiam illarum verum tenorem in se continentibus, revocationibus, suspensionibus, modificationibus et limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus similium vel dissimilium suppressionum, extinctionum, unionum, annexionum, incorporationum perpetuarum vel temporalium et aliarum gratiarum, tam per nos quam per successores nostros quomodolibet ac cum quibusvis, etiam

derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, aut etiam ad superiorum praedictorum instantiam, et ex quavis causa pro tempore factis, comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse et censeri; nec causam seu causas propter quas praemissa fecimus, coram loci ordinario, etiam tamquam dictae Sedis delegato, verificari; nec propterea, aut etiam quia superiores Sancti Benedicti vel alterius Ordinis, cuius dictum monasterium erat, vel alii interesse putantes vocati non fucrint, per subreptionem obtentas praesumi, viribusque propterea carere; sicque per quoscumque iudices ordinarios, etiam legatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et S. R. E. cardinales, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus nostra per quam dudum, inter alia, voluimus quod peten-derogatio. tes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem, secundum praedictam aestimationem etiam beneficii cui aliud uniri peteretur, et semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset; ac Lateranensis concilii novissime celebrati. uniones perpetuas, nisi in casibus a jure permissis, fieri prohibentis; necnon piae memoriae Bonifacii Papae octavi, etiam praedecessoris nostri, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac monasterii, domus et Ordinum praedictorum,

Obstantium

iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis corumque superioribus et personis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam, sub quibuscumque tenoribus et formis ac quibusvis clausulis et decretis, quomodolibet concessis, approbatis et etiam iteratis vicibus innovatis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de ipsis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus corumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

§ 5. Volumus autem quod, propter u-Monasteril nionem, annexionem et incorporationem onera supporpraefatas, monasterium ipsum in spiritualibus non laedatur, nec in temporalibus!

tanda.

detrimentum sustineat, sed eius congrue supportentur onera antedicta.

§ 6. Nulli ergo omnino hominum li- Clausulae poceat hanc paginam nostrae unionis, an- nales. nexionis, incorporationis, decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, octavo idus septembris, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 6 sept. 4568, pontif. anno III.

## CXII.

Moderatio et revocatio privilegiorum, officiis Romanae Curiae ac militiis concessorum, circa pensiones obtinendas et transferendas, ac epexetativas concedendas, unionesque et suppressiones beneficiorum faciendas, ac facultatem de bonis ecclesiasticis testandi 1.

## Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Sacrosanctum Ecclesiae Dei statum integrum et incolumem praestare officii nostri cum sit, quaecumque illi detrimentum afferre noscuntur, nostra nos decet consideratione movere.

§ 1. Sane tantae tantaeque immode- Causae conratae de rebus dominicis, etiam extra ordinem ecclesiasticum, largitiones, his novissimis temporibus succrevisse perhibentur, ut iam optima quaeque alieni sensim exhauriant, et quod in fovendis multiplicandisque ministris ecclesiasticis, fundandis seminariis, alendis pauperibus, recreandis infirmis, instaurandis ecclesiis, fulciendis aedibus vetustate consumptis, educandis viris religione et doctrina cla-

1 Do unionibus habes etiam concilium Tridentinum, sess. vii, cap. vi; et sess. xiv, cap. ix; et sess. xxiv, cap. xiii et xv, De Reform.

Exordium.

stitutionis.

ris, quibus Ecclesia ipsa tantopere dignoscitur indigere, id fere universum multitudo praeripiat laicorum. Hinc manifesta nos impellit necessitas ut, hac indomita cupiditate repressa, communi Ecclesiae saluti consulamus. At quia omnia incommoda statim ubique facile subducere non valemus, ea saltem, quae nobis proxima sunt et ante oculos frequentius obversantur, in primis tollere curabimus, ut caeteri omnes, dum venerit usus, aequiore animo patiantur.

nendi.

§ 2. Itaque, de nobis attributae pote-Revocatio in- statis plenitudine, revocamus et abolemus dultorum trans-ferendi pensio- omnia et quaecumque privilegia, faculnes collègiis et tates , dispensationes et indulta militum officialibus  $R_{0-}$ manae Curiae S. Petri, S. Pauli, S. Georgii, Pii de concessorum, et Laureto et de Lilio, nec non secretarioclericos coniu-gatos eas reti-rum, cubiculariorum et scutiferorum apostolicorum, ac quibuscumque aliis Romanae Curiac et Apostolicae Sedis collegiis et officiis, tam in dicta Curia quam extra eam constitutis, ipsorumque personis, necnon conclavistis, de pensionibus, fructibus et aliis rebus ecclesiasticis, etiam ad certam et determinatam summam et quantitatem constitutis, per clericos coniugatos, bigamos et alios laicos obtinendis, eisdem per ipsos ac aliis similibus per alios clericos in alium vel alios transferendis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et praedictam Sedem, tam in ipsorum officiorum institutione quam deinceps, quandocumque et quotiescumque, etiam per modum statuti perpetui, ac initi et stipulati contractus, et alias sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis restitutionibus, praeservationibus, mentis attestationibus, derogatoriarum derogatoriis aliisque fortioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia deque simili potestatis plenitudine, etiam pro defen-

sione fidei catholicae aut dictae Sedis et quibuslibet aliis causis, quantumlibet gravibus, urgentibus, necessariis et onerosis. ac etiam consideratione, intuitu, contemplatione vel ad instantiam imperatoris, regum, ducum aliorumque principum, necnon S. R. E. cardinalium, deque illorum consilio et matura deliberatione prius desuper habita, concessa, confirmata, ac etiam multiplicatis vicibus innovata, extensa et moderata. Ita quod deinceps illorum sic revocatorum praetextu, laici, etiam extra coniugium et in caelibatu viventes, ac bigami et clerici coniugati, nullas novas pensiones aut fructus aut omnino alias res ecclesiasticas habere, nec ipsi, etiam qui coniugati non sunt, si ad primas aut alias nuptias transierint, antiquas deinceps; clerici vero et alii matrimonium, etiam cum unica et virgine contracturi, postquam illud contraxerint, nec antiquas retinere, nec novas assequi possint. Sed nec ulli laici nec clerici privilegio transferendi pensiones, fructus aut alias res huiusmodi de caetero potiantur. Decernentes omnes transferendi facultates ex nunc; antiquas vero pensiones et alias reservationes, tam laicis quam clericis concessas, et quas ipsos clericos habere contigerit, per futurum contractum matrimonium huiusmodi extinctas esse.

§ 3. Ac etiam revocamus et abolemus Revocatio siomnia et quaecumque privilegia, faculta- milis privilegia quarumcumque tes, dispensationes et indulta obtinendi et militiarum et transferendi similes pensiones, fructus et linendi alias res ecclesiarum, monasteriorum et siones. aliorum beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum, saecularium et regularium S. Iacobi de Spatha, de Calatrava, de Alcantara, Iesu Christi et S. Stephani caeterisque militiis, necnon S. Lazari Hierosolymitani ac omnibus et singulis aliis hospitalibus eorumque militibus, fratribus et personis, tam clericis quam coniugatis,

hospitalium, ob-

etiam modo et forma praedictis et ex eisdem ac quibuscumque aliis fortioribus causis concessa, approbata et etiam a nobis moderata et restituta. Ita quod ipsi, sive coniugati sive bigami sive clerici sive etiam presbyteri, nullas de cetero recipiant, sed eas solas, quas nunc habent, sine facultate ipsas transferendi, retineant, et eæ quoque per futurum contractum matrimonii extinctae censeantur.

§ 4. Omnes vero privatas dispensatio-Declaratio nes et gratias habendi et retinendi penrationis, militi- siones, fructus et alias res ecclesiasticas, tibus concesso militibus et fratribus quibuscumque militiarum et hospitalium praedictorum tam a nobis quam a praedecessoribus nostris et dicta Sede hucusque singulatim concessas ita moderamur et restringimus ut, illarum vigore, soli milites et fratres non coniugati nec bigami novas deinceps pensiones aut fructus aliasque res ecclesiasticas recipiant, et in caelibatu viventes illas et alias iam receptas dumtaxat percipiant. Alii vero, etiam cum unica et virgine coniugati, si rursus matrimonium contraxerint, eas omnes, quas nunc habent, per huiusmodi contractum amittant, nec illae ipsis ulterius debeantur, simili facultate transferendi tam antiquas quam futuras pensiones, fructus et res huiusmodi omnibus praedictis, etiam non coniugatis, ex nunc penitus interdicta et suppressa. Sed nec ulli milites aut fratres, etiam simplices clerici vel presbyteri, praetextu huiusmodi dispensationum et gratiarum, aliqua simplicia aut alia beneficia ecclesiastica sæcularia, aut aliorum Ordinum regularia, etiam nullum omnino onus aut servitium habentia, ut praestimonia deinceps recipere et retinere possint.

§ 5. Ad haec, quoque revocamus et abo-Revocatio fa- lemus omnia et quaecumque privilegia, cultatum mili-tiarum conce- facultates, licentias et indulta, magistris dendi expecta- et conventibus aliisque personis et locis

militiarum et hospitalium praedictorum tivas, et resereorumque personis, etiam ut praedictum vationes ad beest, concessa, confirmata, extensa et mo-niendi, incorpoderata, concedendi expectativas, reserva- primendi benetiones et alias gratias praeventivas ad prioratus, praeceptorias, hospitalia et alia beneficia et officia militiarum et hospitalium praedictorum. Itemque, uniendi et incorporandi perpetuo vel ad tempus, et supprimendi beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum regularia, etiam de iurepatronatu laicorum ex fundatione et dotatione existentia, ac etiam nullum penitus servitium aut ordinem annexum, seu aliud onus qualecumque habentia, etiam ruinosa et deserta, ac etiam sponte a patronis oblata vel donata, illorumque fructus, res et proprietates applicandi et appropriandi militiis et hospitalibus supradictis, seu beneficia ipsa in monasteria, prioratus, praeceptorias, beneficia, hospitalia et alia loca militiarum et hospitalium eorumdem erigendi et instituendi, ac alias commutandi et reformandi.

§ 6. Ac etiam omnes et singulas expectativas, reservationes et alias gratias prae- et unionum et ventivas, speciales et generales, necnon suppressionum, qua plenarium uniones, annexiones et incorporationes effectum sortiperpetuas et temporales, suppressiones, applicationes, appropriationes et alias dispositiones huiusmodi beneficiorum et fructuum, per magistros, conventus et alios praedictos hucusque factas et concessas, ac etiam dicta apostolica auctoritate et ex certa scientia confirmatas, quae plenarium nondum sunt suum sortitae effectum.

§ 7. Praeterea omnes et quascumque Revocatio falicentias et facultates testandi, et alias quo- di et disponenmodocumque disponendi, etiam ad cer-di de bonis cetam et quantumvis modicam summam et clibus, necnon quantitatem, de rebus, fructibus et bonis lestamentorum quae hucusque immobilibus, mobilibus et se moventibus, non habuerunt ad magistros, priores, praeceptores, milites, fratres et personas militiarum et

stitutas et plenarie reintegratas esse et censeri.

§ 9. Siegue, in iis ac omnibus et sin- Decretum Irgulis aliis supradictis, per quoscumque iu- ritans. dices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter interpretandi et iudicandi facultate et auctoritate, ubique interpretari, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quidquid secus per quoscumque, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari. Volumus autem similium privilegiorum, dispensationum, facultatum et indultorum concessionem nostris explodi temporibus; et quod nobis licere non patimur, nostris successoribus indicamus.

que constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac collegiorum, officiorum, militiarum, hospitalium, conventuum, necnon S. Benedicti Cisterciensis, S. Augustini et aliorum Ordinum et Regularum, quorum militia et hospitalia praedicta sunt, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis quantocumque tempore observatis; necnon fundationibus eorumdem, aliis quo-

que privilegiis, indultis, exemptionibus et

litteris apostolicis illis omnibus, ipsarum-

que militiarum et hospitalium magistris, conventibus, prioribus, præceptoribus, mi-

litibus, fratribus et personis per quoscum-

que Romanos Pontifices praedecessores

nostros ac nos et praedictam Sedem, etiam

per modum statuti perpetui, ac initi et stipulati contractus seu quasi, necnon

motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac etiam consideratione, in-

tuitu, contemplatione, vel ad instantiam

§ 10. Non obstantibus praemissis, et nostris de non tollendo iure quaesito, aliis-rogatoriae.

hospitalium prædictorum, ratione illorum, necnon praeceptoriarum, hospitalium et beneficiorum ecclesiasticorum, etiam saecularium, et aliorum Ordinum regularium, ac pensionum et fructuum quorumcumque, provenientibus; necnon facta hucusque, non tamen effectum sortita, vigore licentiarum et facultatum praedictarum, testamenta et alias dispositiones huiusmodi, etiam si per easdem licentias et facultates disponatur quod dimidia vel alia pars rerum et bonorum praedictorum militiis, hospitalibus, domibus et locis, unde illa provenerint, aut aliis piis locis relinquantur. Decernentes omnes et singulas reservationes, assignationes, translationes, uniones, annexiones, incorporationes, suppressiones, applicationes, appropriationes, testamenta, donationes et alias dispositiones quascumque, quas, prætextu privilegiorum, facultatum, dispensationum et indultorum praedictorum sic revocatorum, ac contra præsentium tenorem, per quoscumque, etiam dicta apostolica auctoritate fieri, vel factas persequi contigerit, tamquam subreptas et extortas, nullius prorsus roboris et momenti esse, nec per eas ius, titulum, etiam coloratum, cuiquam acquiri; nec quemquam, quocumque tempore quavisque causa, restitutionem in integrum, reductionem ad terminos iuris, aut quodvis aliud gratiae remedium impetrare, aut etiam ab alio vel aliis impetratis aut motu simili concessis uti.

servativae.

§ 8. Nec praesentes litteras de subre-Clausulae prac- ptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quopiam defectu notari vel impugnari; nec sub ullis revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus similium vel dissimilium revocationum et ordinationum ab ipsa Sede quandocumque emanandis comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validum statum re- imperatoris, regum, ducum aliorumque principum sanctaeque Romanae Ecclesiae cardinalium, ac de corum consilio et assensu, etiam consistorialiter habito, tam pro militiarum, hospitalium et Regularum huiusmodi restitutione et ampliatione, quam alias quomodocumque, ac quibuscumque tenoribus et formis, necnon cum quibusvis restitutivis, reservativis, annullativis, derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis quotiescumque concessis, confirmatis et etiam iteratis vicibus extensis et moderatis, etiam si in eis ac statutis, stabilimentis et fundatione praedictis caveatur expresse quod numquam praedicta revocata vel moderata aut immutata intelligantur, nec illis, in toto vel in parte, derogatum censeatur per quascumque litteras, etiam derogatoriarum derogatorias ac alias fortiores et efficaciores clausulas in se continentes, nisi dum et quoties de illorum ac etiam certarum specialium litterarum apostolicarum inde confectarum vere, non autem per clausulas generales vel speciales idem importantes, inserto tenore, ac de simili cardinalium consilio, et semper in huiusmodi, quae sic fierent, de consilio praedicto derogationibus et aliis dispositionibus censeretur apposita clausula, quod tunc demum, nec aliter nec alio modo effectum sortiantur, cum magistrorum et conventuum praedictorum ad id accedat assensus; quodque derogationes et aliae dispositiones huiusmodi aliter effectum non habeant, nisi huiusmodi derogationes et aliae dispositiones consistorialiter factae, et per trinas distinctas litteras eumdem tenorem continentes, tribus distinctis vicibus, magistris et conventibus praedictis fuerint intimatae, eorumque pariter ad id expressus accedat assensus; aliter vero factae viribus et effectu omnino careant, ac magistri et conventus praedicti ad parendum illis et decretis desu-

per processibus eorumque executoribus et subexecutoribus ac ipsorum mandatis ct monitionibus minime teneantur, sed litterarum huiusmodi executionem omnino impedire, nec, ratione resistentiæ, censuris ecclesiasticis per ipsos executores vel subexecutores latis innodari possint. Quibus omnibus, etiam si alias de cis eorumque totistenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, harum serie specialiter et expresse derogamus; et, quatenus effectum praesentium quoquomodo impedire vel retardare vel illis obesse possent, omnino tollimus et abrogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 11. Ut autem praesentes litterae om- Forma publinibus plenius innotescant, mandamus illas stitutionem. inbasilica Principis apostolorum de Urbe et in Cancellaria Apostolica necnon in acie Campi Florae publicari, earumque exempla de more affigi, et in dictae Cancellariae libro, quinterno nuncupato, describi.

§ 12. Volumusque et decernimus ipsarum præsentium exempla, etiam impressa, manuque notarii publici et sigillo praelati ecclesiastici aut illius curiae obsignata eamdem illam ubique locorum fidem faciant, quam ipsae praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, quinto idus septembris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 9 sept. 1568, pont. an. 111.

Fides exemplorum.

#### CXIII.

Confirmatio statutorum collegii Dertusensis Ordinis Praedicatorum in Hisnania 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In apostolicae dignitatis specula, meritis licet imparibus, divina dispositione vocati, ad ea aciem nostrae meditationis reflectimus per quae christianae religionis doctrina ita radicitus plantetur, debitusque christiane vivendi modus ita observetur, ut nulla prorsus tenebrarum ignorantiae caligo ante christifidelium novitiorum ad fidem catholicam conversorum oculis obversetur, et his, quae pro illorum salubri directione ordinata fuisse dicuntur, quo firmiori gradu subsistant, praesertim cum id a nobis per catholicos reges expetitur, apostolici muniminis praesidium adiicimus.

§ 1. Sane exhibita nobis nuper, pro parte Rex catholi- carissimi in Christo filii nostri Philippi, cus hoc colle- Ilispanarium regis catholici, petitio condiendisneocon-tinebat quod alias, postquam clarae meet dotaverat; moriae Carolus V, Romanorum imperator et dictarum Hispaniarum rex ac ipsius Philippi Regis genitor, negotium perfidorum Agarenorum, atque nonnullorum incolarum in regnis Aragonum et Valentiae ac principatu Cataloniae, sub spe caelestis auxilii, ferventer et pie prosequens, ut qui ad sacram undam baptismatis accesserant, veterem hominem omnino exuerent, priorisque illorum victus reliquias nullas retinerent, ne propter raritatem magistrorum minime se possent excusare, aliisque forsan de causis, quoddam collegium novorum conversorum in civitate Dertusae, iuxta aliud collegium religiosorum Ordinis Praedicatorum Sancti Dominici a fundamentis erigere, quod etiam reparari, au-

1 Ex Bull. Ord. Praed. tom. v, pag. 201.

geri ac perfici, et ut novorum conversorum quingentos ducatos auri, religiosorum vero collegia huiusmodi etiam trecentos ducatos similes annuatim, ex certis annuis redditibus perciperent, a Sede Apostolica deputari instituerat. Et deinde ipse Philippus rex, dicti Caroli imperatoris et regis vestigia sequens, dictum collegium novorum conversorum, ad laudem atque honorem Dei, sub nomine et invocatione beatorum Apostolorum Iacobi et Matthiae, et Sanctorum Georgii et Dominici, ad pracdictos novorum conversorum pueros instruendos, educandos et docendos, tam in doctrina christiana, quam in legendo grammaticam, logicam et sacram theologiam, iuxta dictum collegium Sancti Dominici, fundari et erigi, ac quoad fabricam uniri decreverat, ac quoad illud fundatum et erectum, ac aedificium uniendum, et alterum collegia Sancti Dominici huiusmodi reparandum, augendum et perficiendum, tantum ambitus terrae, quantum foret necessarium intus in civitate praedicta per venerabilem fratrem nostrum Hieronymum episcopum Dertusensem, tunc in minoribus constitutum, ac certas alias ad id tunc electas et nominatas personas, collegium novorum conversorum fundandi, erigendi et aedificandi opusque praedictum faciendi et complendi facultatem concesserat, et collegio quam primum erecto et fundato episcopum Dertusensem ac praefati collegii Sancti Dominici rectorem, qui tunc essent et pro tempore forent, in administratores dicti collegii novorum conversorum deputaverat et nominaverat, quamplurimasque facultates super recipiendis, erudiendis et alendis pueris, eorumque numero, et praeceptoris seu administratoris vel maioris domus aliorumque ministrorum electione et assumptione concesserat, et dicto collegio novorum conversorum dictos quingentos ducatos annuos, primo pro fabrica

dicti collegii et illius perfectione, et deinde pro sustentatione puerorum novorum conversorum huiusmodi, quolibet anno maiori domus collegii novorum conversorum huiusmodi dari et solvi ac per eum, expendi et distribui; trecentum vero ducatos praedictos deservire et esse pro dicto collegio Sancti Dominici, sive illorum oeconomo et procuratori consignari, et insuper rectorem et fratres collegiales quotidie unam missam aliaque expressa celebrare, decantare et facere, ac episcopum Dertusensem praefatum eiusque officialem, si quando illum ad visitandum generaliter vel specialiter parochias dictorum novorum conversorum in dicta parochia 1 existentes ire contingeret, tot fratres idoneos ad praedicandum in parochialibus locorum et oppidorum dictae dioecesis, qui, ubi episcopus et eius officiales praefati praesentes seu corum alter praesens foret, prædicare tenerentur, secum ducere et tenere, unumque regium fratrum Ss. Dominici et Georgii, et alterum Beatorum Apostolorum Matthiae et Iacobi novorum conversorum collegia nominari debere, aliaque voluerat, mandaverat et ordinaverat. Ac successive collegium novorum conversorum huiusmodi fundatum, et fundatio illiusque dotatio, concessio, voluntas, mandatum et ordinatum, confirmatio, statutaque et ordinationes desuper edendi et edita mutandi ac alterandi, aliaque de novo faciendi facultas concessa, dicta apostolica auctoritate, fuerat.

§ 2. Deinde vero idem Philippus rex,

statuta pro
erecto iam dicto collegio novorum concollegii eiusdem regimine
feti iusserat;
rum conversorum natis ad illud adductis,
ut facilius in fide catholica praefata instruerentur, et illi ac alii, qui futuris temporibus dictum collegium novorum conversorum ingrederentur, debitum vivendi
modum observarent, quaedam capitula,
optimam illius gubernationem concernen-

(1) Legimus dioecesi (R. T.).

tia, fieri iussit, utque qualibet die in ecclesia una missa, submissa voce, per magistrum collegialium nostrorum 1 conversorum huiusmodi aut alium religiosum collegii fratrum, pro rege catholico, in qua fiant speciales collectae pro ipsius regis persona et illius regni dominiis, consilio et exercitu, et pro animabus bonae memoriae regum Aragonum defunctorum, celebretur, quodque omnes collegiales audiant missam, nisi fuerint in infirmitate aut aliquo iusto impedimento detenti, et, finita missa, cantent Salve, Regina, aut Gaulia Beatae Mariae Virginis, et presbyter recitet orationes has, videlicet: Concede nos famulos tuos, etc.; Quaesumus, omnipotens Deus, ut famulus tuus Rex noster, etc. etc.; Deus virtutum, cuius est totum, etc. Quod quilibet ex dictis collegialibus quolibet die dicat ad minus officium Beatae Mariae Virginis et Rosarium aut Psalterium; presbyteri qualibet hebdomada duas missas, ad minus, cum supradictis collectis pro regia maiestate in ecclesia fratrum dicant; omnesque collegiales, diebus dominicis et festivis, quibus verbum Dei a praedicatoribus annunciabitur, ad ecclesiam Dertusensem, seu collegium fratrum, cum rectore aut illorum magistro, processionaliter ad audiendum maiorem et decantatam missam et praedicationem accedant, et eodem modo revertantur, et idem faciant ad audiendum sermones quotidianos quadragesimae. Quodque quolibet mense semel eorum peccata confiteri, atque etiam diebus festivitatis Nativitatis et Paschatum Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, Pentecostes et Assumptionis Beatae Mariae Virginis et dictorum sanctornm, confessori aut confessoribus deputando aut deputandis, alias tamen de approbatis ab ordinario, per rectorem collegii fratrum; et dictis diebus et festivitatibus, qui fuerint constituti in aetate et discretione, ad iu-

(1) Novorum, Ripoli (R. T.).

dicium sui confessoris, sanctum Eucharistiae sacramentum .recipere; quodque rector collegii novorum conversorum aut fratrum, collegialibus sacramenta S. R. E., tam tempore sanitatis quam infirmitatis, illis administrare, et defunctos in ecclesia aut claustro fratrum sepelire teneantur. Quodque collegialibus novorum conversorum dentur praeceptores habiles et idonei per rectorem et collegium fratrum, iuxta formam privilegii fundationis, ad instruendum illos in ipsa doctrina christiana, et corum peccata confitendum, docendum, legendum, scribendum, etiam grammaticam; et si praefati praeceptores dati per dictos rectores et collegium fratrum non placeant rectori collegii novorum conversorum, tali casu episcopus Dertusensis una cum dicto rectore collegii novorum conversorum provideat, prout eis utile videbitur. Quodque collegiales idonei et habiles ad audiendum artes et sacram theologiam, prius examinati per rectores amborum collegiorum et regentem ac rectores collegii fratrum, si fuerint habiles reperti, transcant ad audiendum lectiones artium, theologiae et sacrae Scripturae, et intersint circulis, repetitionibus, conclusionibus et aliis exercitiis ecclesiasticis, sine aliquo impedimento, corum collegio, prout in privilegio fundationis ordinatum extitit; et quod collegiales, qui tam idoneos profecerint, ut mercantur gradum in artibus et theologia, praevio examine praedictorum examinatorum, in dicto collegio fratrum gradus, eodem modo prout fratres dicti collegii fratrum et provinciae suscipere consueverunt, nihil pro dictis gradibus soluto, sed gratis in totum suscipere, et privilegiis doctorum Universitatum regnorum Hispaniae uti et frui possint. Quodque collegiales eligantur et recipiantur per episcopum Dertusensem et rectorem amborum collegiorum, et, uno ex illis deficiente, duo eligere possint

illos, qui sunt oriundi ex locis Dertusensis dioecesis, videlicet illos, qui maiorem necessitatem habuerint inter loca in quibus habitant novi conversi, et eligendi non sint minoris actatis octo, et maiores quam quatuor et decem annorum ad plus; et ipse episcopus et rectores possint expellere a collegio illos, qui fuerint inobedientes aut incorrigibiles, notabilis incorrigibilitatis, aut conversationis infamis vel fraudolosae, reservata facultate existenti regi catholico ponendi et expellendi collegiales eisdem modo et forma contentis in privilegiis fundationis; quod omnes collegiales comedant in refectorio, et faciant suam benedictionem et gratias tamquam religiosi in cappella collegii; quod comedant panem, et bibant vinum; quodque dictis collegialibus honeste, pro victu et aliis rebus necessariis, tam tempore sanitatis quam infirmitatis, de medico etiam, chirurgo et omnibus medicamentis et aliis rebus, quae ordinata fuerint, provideatur; quod curabuntur in infirmaria et non in cameris; quodque dictis collegialibus de libris, papyro et atramento et aliis rebus eorum studiis necessariis, deque vestitu et calceamentis honeste in parte interiori provideatur, et quod vestes aut pallia collegialium extra deferenda, sint panni grisi, et caputia aut insignia coloris crocei, et pilei nigri rotundi, prout deferunt presbyteri, quibus vestimentis induti incedant, quando exiverint a collegio per civitatem ipsam, tam ad audiendum missas quam sermones, et ad collegium fratrum et ad conclusiones et ad missas, vesperas et festa, quae pro rege celebrabuntur, pro quibus ad collegium fratrum aut extra illud ire opus fuerit, argumentari, illi videlicet, qui habiles fuerint; quod collegiales possint de collegio exire, et ad plateam corum collegii, et bis aut ter, quolibet mense, omnes insimul cum rectore accedere ad campum,

sed non possint ire ad flumen ad se lavandum, neque ad natandum, neque permanere in illo; et quod non possint ingredi in Villa Nova, neque in domo civitatis, neque in hortis Novi Christiani. Quod in collegio sit unus liber, in quo scribantur nomina et cognomina collegialium, qui in ipso collegio intrabunt, et nomina corum parentum, et loca in quibus fuerunt nati et baptizati, et nomen rectoris ct vicarii qui illos in sacro fonte tenuerunt ad baptizandum, dies, mensis et domus corum in quibus baptizati fuerunt, de quibus omnibus afferant litteras testimoniales ab corum rectore aut illius vicario seu cappellano, et consignent illas rectori collegii, et describantur in libro dicto, quando in dicto collegio intrabunt, ut appareat fuisse baptizatos, qui liber deponatur in deposito aut archivio collegii; quod quilibet collegialis habeat suam cameram, nisi rector dispensaverit cum parvulis, et nullus, etiamsi fuerit collegialis, non possit intrare in cameras aliorum, neque cum illis dormire, sine particulari licentia ipsius rectoris. Quodque collegiales aliquibus vicibus possint loqui cum corum parentibus et fratribus, qui ad cos visitandos accesserint, in praesentia rectoris aut praeceptoris, dummodo non loquantur Arabica aut Moresca lingua, neque dicta lingua in collegio loqui permittatur, neque habere libros in Arabica, immo rector quolibet mense visitabit cameras, revidebit libros, si sint catholici. Quod rex deputet per se ipsum rectorem in collegio novorum conversorum, dando ipsi potestatem corrigendi, puniendi, emendandi secundum qualitatem delictorum collegialium, et non est opus quod sit in dicto collegio officium oeconomi, ex quo rector poterit facere omnia quae faceret occonomus; quod episcopus Dertusensis et rector fratrum possint nominare rectorem in collegio novorum conversorum;

et quod ille qui fuerit nominatus detur illi per provincialem Aragoniae Ordinis S. Dominici, sine aliqua contradictione; et quod, ratione scandali, vel quia malum computum reddiderit, praefati possint illum revocare et alium in illins locum sufficere. Et quod rex mandet fieri visitationem tempore quo sibi videbitur; quod rector, qui debet vivere et permanere cum collegialibus, et illos regere et gubernare, recuperabit et dispensabit redditus collegii, et reddat rationem et computum illorum, et eidem rectori detur salarium viginti quinque librarum aut scutorum quolibet anno pro vestitu suo, libris et aliis rebus necessariis, quae ab eo auferri non possint; quod rector possit deponere et amovere medicos, chirurgos et alios officiales, et aliis deputare salaria, prout sibi, pro utilitate collegii, videbitur; quod rector obligatus sit facere omnia quae per privilegium fundationis ordinata existunt, et ad recuperandum ab ipsis pensiones infra tempus statutum in litteris pensionis, et si non solverint, procedat contra eos ad sententias, censuras et poenas in litteris apostolicis super pensionibus praefatis confectis contentas, et si infra mensem, elapso tempore solutionis, non fecerit diligentiam superius dictam, amittat pro illo anno salarium; et similiter recuperabit a quibusvis personis annua debita, quae dicto collegio debebuntur. Quod rector teneatur reddere, singulo quadrimestri, computum illorum quae receperit, ad collegium pertinentium, et quae pro dicto collegio exposucrit, episcopo Dertusensi et rectori collegii fratrum, et in fine quadrimestris cuiuslibet anni fiat illi quietantia et liberatio per dictos episcopum et rectorem collegii fratrum, et ea, quac supererint, ponantur in loco depositi aut capsa, ubi custodiuntur bullae, privilegia et aliae scripturae collegii, et ibi custodiantur ad emendum, suo tempore, red-

ditus in loco tuto per episcopum et rectores amborum collegiorum; quodque claves istius depositi habeant duo rectores; quod rector teneatur, quolibet anno, cum rectore aut rectoribus collegii fratrum examinare collegiales et videre quem fructum fecerint, et illi, qui fuerint habiles ad discendas litteras, permanebunt in collegio, et illi, ex quibus nulla fuerit spes illos posse litteras discere, cum consilio episcopi et rectorum, prout supra dictum est, rector collegii novorum conversorum ponatillos ad discendum officia mechanica, iuxta cuiuslibet ipsorum inclinationem, cum christianis antiquis: quod in collegio non possint permanere nisi usque ad aetatem viginti quatuor annorum completorum, et si fuerint habiles ad ordines sacros presbyteratus aut graduati, dicto tempore elapso, si fuerint habiles, et examinati in litteratura, moribus, et per episcopum approbati, mittantur ad eorum loca ad praedicandum aliis novis conversis, et provideatur illis de beneficiis, ut ad ordines promoveri, et unde vivere et se sustentare valeant. Quod rex procurabit quod pro tempore existens Romanus Pontifex, sub censuris et poenis, mandet et praecipiat omnibus superioribus quorumcumque Ordinum, etiam Mendicantium, ut recipere debeant et teneantur dictos collegiales ad habitum et professionem illorum Ordinum, si in illis non fuerint impedimenta de iure requisita. Quod nullus, cuiuscumque status et conditionis fuerit, possit hospitari aut dormire in collegio, neque rector aut alius desuper possit dispensare, nisi cum licentia suac maiestatis. Quod collegiales non possint exire a domo sine licentia rectoris, qua habita, incedant bini et bini cum suis vestibus. Quod nulla foemina possit ingredi neque habitare in dicto collegio, nisi illa, quae gubernat pucros et administrat illis necessaria in corum infirmitatibus, quae sit mulier

senex et honesta et bonae reputationis et famae, et non possit in collegio dormire, nisi in casu, quo aliquis collegialis fuerit constitutus in periculo mortis, excepto tamen quando aliquae duae principales aut forenses voluerint videre collegium, et tunc cum speciali licentia rectoris. Quod Maiestas Sua, tamquam fundator et patronus dicti collegii, et habens potestatem et confirmationem a Sede Apostolica, prout constat per dictas litteras apostolicas erectionis et fundationis, possit semper, quandocumque sibi visum fuerit, condere nova statuta, et edere et mutare ca quae sibi visa fuerint, et ponere et amovere rectores et alios officiales in dicto collegio. Quod collegium et collegiales uti, frui et gaudere possint immunitatibus et privilegiis, quae habent alia collegia regnorum Hispaniarum, et quibus dicta collegia utuntur, potiuntur et gaudent, et in specie Ordinis Praedicatorum huiusmodi statutis non repugnantibus, et admittantur tamquam fratres dicti Ordinis ad omnia bona spiritualia, quae in eo fuerint, tam in vita quam in morte, ac alia statuta, quae fuere condita et ordinata, prout in litteris apostolicis et super statutis huiusmodi in instrumentis desuper confectis plenius continetur.

§ 3. Quare, pro parte eiusdem Philippi Eadem statu. regis, nobis fuit humiliter supplicatum ta a Pontifico confirmari pequatenus litteris ac statutis huiusmodi, pro ut. illorum firmiori subsistentia robur apostolicae confirmationis adiicere, ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 4. Nos igitur, qui collegii huiusmodi Quod concesalubrem directionem prosperumque statum, praesertim dum catholicorum regum vota id exposcunt, sincero desideramus affectu, ipsum Philippum regem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine.

quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes: necnon litterarum et statutorum et instrumenti seu instrumentorum huiusmodi omnium et singulorum ac quarumcumque scripturarum desuper confectarum et inde secutorum tenores, ac si praesentibus de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, litteras et statuta ac instrumentum seu instrumenta et scripturas praedicta ac omnia et singula in eis contenta et inde secuta quaecumque, licita et honesta, apostolica auctoritate praedicta, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus; necnon approbationem, confirmationem, adiectionem, suppletionem praesentesque litteras de surreptionis vel obreptionis aut nullitatis aliove vitio seu intentionis nostrae defectu notari, argui vel impugnari non posse, sed illas validas et efficaces fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et ad illorum observationem pueros, maiorem domus, ministros et alias dictorum collegiorum personas praefatas, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis aliisque opportunis iuris remediis, toties quoties contravenerint incurrendis, cogi ct compelli posse.

cipit servari:

§ 5. Et ita per quoscumque iudices et Sieque prae- commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi auctoritate, iudicari, definiri et interpretari debere, ac ex nunc quicquid secus a quoquam superiore, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 6. Non obstantibus quibusvis apostolicis, necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum approbationis et confirmationis, adiectionis, suppletionis et decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare pracsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, nono kalendas octobris, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 23 sept. 1568, pontif. an. III.

#### CXIV.

De dignitatibus et praebendis ecclesiarum insulae Sardiniae aliis ecclesiis unitarum, carumque suppressione, et parochialium ad primaevum statum reductione, ac vicariorum in parochialibus quae sunt annexae dignitatibus etc. deputatione.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quantum animarum cura ceteras om- Causa constines superat et excellit, tanto nos impen-tutionis. sius providere necesse est ut id officii genus, omni ubique adhibita industria, excolatur. Ex multis enim offensionibus, quae ad nostram quotidie notitiam perfe-

Obstantia

Clausulae.

runtur, illam quoque gravissimam intelligimus, quod canonici et alii habentes dignitates, personatus et officia earum insulae Sardiniae ecclesiarum, quas, partim rerum inopia depressas, partim etiam aeris inclementia desertas, iampridem Apostolica Sedes proximis metropolitanis et aliis cathedralibus ecclesiis providenter adiunxit, quamquam personali in ipsis obsequio soluti, residentiam detrectant atque refugiunt, apud parochiales ecclesias, quae sunt vel in praebendas suorum huiusmodi canonicatuum institutae vel prædictis dignitatibus, beneficiis et officiis applicatae, nullum habentes perpetuum vicarium vel alium proprium sacerdotem, qui curam exerceat animarum. Rursus multae parochiales ecclesiæ, sive pro præbendis habitæ, sive dignitatibus, beneficiis et officiis non unitarum nec suppressarum ecclesiarum incorporatae reperiuntur, quae sunt huiusmodi vicariorum solatio destitutae.

ficiorum ecclerum, quae hates uti praeb<mark>en-</mark> das.

§ 1. Nos, adversus periculosam hanc Extinctio bene- negligentiam volentes iuris prosecutione stasticorum in- cavere, de nobis attributae potestatis plesulae Sardiniae, nitudine, extinguimus et abolemus omnes vel suppresso- dignitates, ctiam maiores et principales, bent parochia- necnon canonicatus, praebendas, personatus, administrationes, officia ceteraque beneficia omnium et singularum dictae insulae ecclesiarum aliis unitarum vel ctiam suppressarum, quae parochiales ecclesias habent uti praebendas vel alias annexas, ubi non est vicaria perpetua constituta.

tum ete.

§ 2. Ipsas vero parochiales ecclesias ad Reductio pa-primaevum statum simplicem et liberum primaevum star revocamus, ita ut in earum collatione, dehine ab ordinariis locorum facienda, concilii Tridentini forma, quae de parochialibus ecclesiis super hoc praescripta est, omnino debeat observari. Statuentes ut quicumque dignitates, canonicatus, praebendas, beneficia et officia praedicta |

sic extincta, etiam plura ex diversis huiusmodi ecclesiis ex dispensatione apostolica aut alias obtinebant, ex quo iam amplius non sunt, nullum in dictis principalibus ecclesiis locum habere contendant; sed singulas praedictas parochiales ecclesias, ut simplices earum rectores, retinentes, debeant ibi praesentes perpetuo residere, ac debita parochialia officia per se ipsos, ut congruit, exercere: nec ulli omnino id effugere, aut consuctudine immemorabili aliave praetensa iuris cautione defendi possint, etiam si eam curam ad solos episcopos obiiciant pertinere; sed eos qui, canonica monitione praemissa, in dictis parochialibus ecclesiis praesentes residere neglexerint, censuris et poenis omnibus contra non residentes, tam a dicto concilio, quam etiam nostris et aliis canonicis sanctionibus impositis, volumus subiacere. Verum, si de pluribus etiam diversarum dioecesum parochialibus unica dumtaxat praebenda constiterit. aut unio de illis uni tantum dignitati, beneficio vel officio sic suppresso facta fuerit, singuli possessores, etiam qui plura ex suppressis praefatis obtinebant, ut praefertur, in una parochiali ecclesia dumtaxat perpetuo residentes, quamintra sex menses post publicationem praesentium eligere debeant, si censuras et poenas praedictas effugere volucrint, poterunt, vita eis comite, in ceteris omnibus tolerari, dummodo reliquis vicarii idonei ab ordinariis locorum cum debito stipendio assignentur. Illis vero cedentibus vel decedentibus, singuli rectores in singulis ordinentur, nisi forte loci propinquitas, rerum angustia aliave legitima causa connexionem patiatur.

§ 3. Porro ecclesiis parochialibus vel Deputatio viin praebendas canonicatuum erectis, vel cariorum in parelli praite tille and canonicatuum erectis, vel cariorum in parelli praite tille and canonicatuum erectis, vel cariorum in parelli praite tille and canonicatuum erectis, vel cariorum in parelli praebendas canonicatuum erectis, vel cariorum erectis, vel ca dignitatibus, officiis et beneficiis non uni- suntannexae ditarum nec suppressarum metropolitana- gnitatibus etc. rum, cathedralium et aliarum dictae in-

sulae ecclesiarum perpetuo annexis, in quibus nullae sunt vicariae hucusque perpetuae institutae, quoniam canonici et alii dignitates, officia et beneficia huiusmodi obtinentes, in ipsis metropolitanis, cathedralibus et aliis ecclesiis deservire tenentur, praedicti ordinarii locorum illas quamprimum ordinare, vel alias providere debeant, quemadmodum in generalibus et praedicto Tridentino conciliis dignoscitur ordinatum, portione fructuum, etiam super certa re assignanda, ac per vicarios propria auctoritate percipienda, quae tamen centum annue non transcendat, inferior vero quam quinquaginta scutorum esse possit, quando sine notabili principalis incommodo nequeat esse pluris, et ea sit annonae vilitas, ut sacerdos queat ex minori commodo substentari.

deputatio et facultutes.

§ 4. Praecipimus igitur universis et Executorum singulis archiepiscopis, episcopis et aliis locorum ordinariis per dictam insulam constitutis, in virtute sanctae obedientiae, ut praedicta omnia et singula in suis quisque civitatibus, dioccesibus et locis quamprimum exequantur, et inviolate faciant ab omnibus observari; contradictores quoslibet et rebelles per praedictas et alias, quas viderint ipsi, censuras et poenas ceteraque remedia opportuna, appellatione quacumque postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

regatoriae.

§ 5. Non obstantibus praedictis, et noclausul e de stris de non tollendo iure quaesito, ac de vicariis huiusmodi aliter instituendis aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon ecclesiarum, in quibus canonicatus et praebendae ac dignitates, beneficia et officia praedicta consistunt, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus contrariis quibuscumque; seu quod aliquibus commu-

niter vel divisim, a dicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut contra huiusmodi statuta et consuetudines ac privilegia eis concessa, ad residentiam et alia praedicta compelli non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de statutis et consuetudinibus, necnon ecclesiarum, locorum et personarum huiusmodi mentionem; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostol., generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis, quæ omnia contra praedicta nolumus cuiquam in aliquo suffragari. Quin etiam ex nunc irritum decernimus et inane quicquid secus per quoscumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Ceterum mandamus easdem praesentes ad valvas basilicae Principis apo-candi. stolorum de Urbe et in acie Campi Florae publicari; earumque exempla de more applicari, volumusque et apostolica auctoritate decernimus quod litterae ipsae sic publicatae omnes et singulos absentes et ubique extra dictam insulam degentes, ac etiam monitiones, citationes et inhibitiones per quemcumque ordinarium, edicto publico valvis suae cathedralis ecclesiae affigendo, vigore praesentium faciendae, monitos, citatos et inhibitos perinde arctent ac si eis personaliter factae fuissent.

§ 7. Quia vero difficile et incommodum valde esset easdem praesentes ad 14m fides. singula loca, ubi illis opus fuerit, transferre, similiter volumus, ut earum exemplis, etiam impressis, manuque notarii publici et sigillo praelati ecclesiastici

lussio publi-

Transumpto-

vel eius curiae obsignatis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, kalendis octobris, pontificatus nostri anno tertio. Dat. die 1 octobris 1568, pontif. anno III.

#### CXV.

Innovatio constitutionis Pauli IV contranegantes Trinitatem, aut divinitatem Iesu Christi, vel Eius conceptionem de Spiritu Sancto, aut Eius mortem, ut nos redimeret, aut virginitatem Beatae Mariae Virginis 1.

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procmium.

Romanus Pontifex, Christi vicarius in terris, nonnunquam ea, quae pro unitate fidei a ceteris Romanis Pontificibus pracdecessoribus suis decreta et sancita sunt, ut illibata firmaque perpetuo subsistant, non solum approbat et confirmat, verum etiam innovat, prout in Domino id salubriter conspicit expedire.

stitutionis Pauli IV recensel;

- § 1. Dudum siquidem felicis recorda-Tenorem con- tionis Paulus Papa IV, praedecessor noster, zelo fidei motus, contra negantes Trinitatem, aut divinitatem Domini nostri Iesu Christi, aut Eius conceptionem de Spiritu Sancto, aut Eius mortem, ut nos redimeret, aut virginitatem Beatae Mariae, cupiens, pro suo pastorali officio, a tam gravi errore huiusmodi homines avocare, ceterosque, ne in talem impietatem laberentur, admonere, nonnullas litteras desuper edidit tenoris infrascripti: videlicet,
  - 1 Vide constitutionem v Pauli IV, quae incipit Cum quorumdam, tom. vi, pag. 500.

Paulus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Cum quorumdam hominum etc. 1.

- § 2. Nos igitur, cupientes ut sanctio, constitutio et ordinatio huiusmodi perpe- mans ab omtuis futuris temporibus observetur, motu ri praecipit. proprio et ex certa nostra scientia, et non ad alicuius alterius nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex mera nostra deliberatione, sanctionem, constitutionem et ordinationem huiusmodi, et prout illa concernunt, omnia et singula in dicti praedecessoris litteris contenta, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus et innovamus, ac robur perpetuae firmitatis sub eisdem poenis obtinere decernimus ac volumus, et sub interminatione divini iudicii praecipimus et mandamus ea omnia imposterum firmiter ab omnibus christifidelibus ubique locorum observari.
- § 3. Mandantes omnibus principibus, Feudorum docomitibus et baronibus sanctae Romanae minos, ut cius-Ecclesiae feudatariis, sub poena indigna- tiae studeani, hortatur; tionis nostrae, reliquos vero et quorumvis locorum dominos christianos hortamur in Domino, et in virtute sanctae obedientiae mandamus ut, pro divini nominis reverentia et honore, praemissa omnia in suis dominiis et terris exactissime servare faciant, uberrimam ab ipso Deo mercedem tam boni operis recepturi.
- § 4. Ac universis venerabilibus fratribus Praelatis vero patriarchis, primatibus, archiepiscopis ut eam publiet episcopis, in virtute sanctae obedien-diocesib. man-dat, sub consutiae, sub obtestatione divini iudicii, et rarum ecclesiainterminatione maledictionis acternae, quatenus in civitatibus et dioecesibus propriis praesentes nostras litteras publicari faciant, et praemissa observari, etiam sub poenis et censuris ecclesiasticis, procurent.
- 1 Omittitur reliquum bullae Pauli IV, quia habetur loco indicato in nota ad rubricam.

Eam confir-

stic .poena;

§ 5. Non obstantibus quibusvis consti-Contraria tutionibus et ordinationibus apostolicis ac exemptionibus, privilegiis, indultis, facultatibus et litteris apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

litteras publiclarat:

§ 6. Volumus autem quod per hoc Per praesentes nullo modo publicationibus litterarum cationibus di- praedictarum iam factis derogetur, aut nullum inferri praeiudicium aliquod inferatur aut illatum præiudicium de- esse intelligatur, quominus omnes illos, quos afficiebant, arctabant et comprehendebant, non afficiant, arctent, comprehendant ac ligent.

§ 7. Ac quod praesentes de more in Praesentes Cancellaria nostra Apostolica et acie publicari iubet. Campi Florae de more publicentur, et inter constitutiones perpetuo valituras describantur.

§ 8. Quodque praesentium transumptis, Transumptorum etiam impressis, manu alicuius notarii pufides. blici etc.

> § 9. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, halendis octobris, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 1 octob. 1568, pontif. anno III.

### CXVI.

Decretum concilii Tridentini de clericorum saccularium ad sacros ordines promotione extenditur ad clericos regulares sive sacculares, more religiosorum, in communi viventes.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

officii debito, cum acquitas, honestas et

Romanus Pontifex, sacrorum conciliorum auctor et interpres, illa quae in huiusmodi conciliis a prudentibus patribus, in Spiritu Sancto legitime congregatis, salubriter sancita sunt, pro sui pastoralis

decus suadet, sicuti declarare et moderari, ita etiam ad alios casus extendere consuevit.

§ 1. Sane, cum non deceat divino ministerio adscriptos cum ordinis dedecore formam promomendicare aut sordidum aliquem quae-vendi clericos saeculares ad stum exercere, a sacro Tridentino conci- ordines sacros. lio, inter alia, decretum fuit ne quis deinceps clericus saecularis, quamvis alias moribus, scientia et actate esset idoneus, ad sacros ordines promoveretur, nisi prius legitime constaret eum beneficium ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste sufficeret, pacifice possidere; vel alias ordinari non posset, nisi iuxta decreti ab ipso concilio desuper editi formam et tenorem.

§ 2. Cum autem nulla in huiusmodi Ex causis modecreto religiosorum elericorum mentio do hic expresfacta fuerit, ac propterea nonnulli, uti moleste accepimus, certorum Ordinum religiosi seu canonici vel clerici, intra claustra monasteriorum seu domorum, more regularium, in communi viventes, qui nunquam, seu non nisi ad certum tempus professionem emittunt, et ex claustro exire vel dimitti, ad saeculum redire libere et licite possunt, Religionis praetextu, titulo sufficientis beneficii, nec iuxta dicti decreti tenorem, ad sacros ordines se promoveri praetendant, et a nonnullis episcopis passim promoveantur, atque inde plerumque illud inconveniens eveniat, ut sic promoti et e claustro exeuntes et per saeculum vagantes, vel mendicare vel sordidum quaestum exercere, non sine ipsorum dedecore ac Ordinis vilipendio et quamplurimorum christifidelium scandalo cogantur.

§ 3. Nos igitur, qui singulorum Dei Pontifex iste ministrorum honorem et decus, quantum extendit dictum in nobis est, sinceris exoptamus affecti- clericos regubus, motu proprio et ex certa nostra culares, moro scientia, deque apostolicae potestatis ple-religiosorum in nitudine, hac perpetuo valitura sanctione, tos;

lares sive sae-

Exordium.

decretum praedictum, de clericis saecularibus loquens, ad omnes et singulos, etiam cuiuscumque Ordinis clericos religiosos sive sæculares, more religiosorum, viventes in communi, non professos, harum serie extendimus et ampliamus, ac religiosis et aliis praedictis non professis, ut ad sacros ordines promoveri; necnon omnibus et singulis venerabilibus fratribus nostris patriarchis, archiepiscopis et episcopis, gratiam et communionem Sedis Apostolicae habentibus, ut ordines ipsos huiusmodi religiosis personis impendere, nisi observata forma dicti decreti, nos, virtute sanctae obedientiae, et sub indignationis nostrae poena, interdicimus et prohibemus, ac contrafacientes per annum a praestatione talium ordinum ipso iure suspendimus.

puniri decernit;

§ 4. Statuentes et decernentes promo-Promotiones- tiones quarumlibet religiosarum personaque, non ser-vata forma di- rum praedictarum ad ordines huiusmodi, cti concilii fa-ctae, nullar esse contra ipsius decreti concilii Tridentini et ministrantes formam, etiam cuiusvis licentiae, illis ab Apostolica Sede vel illarum superioribus, cuiuscumque dignitatis, status, gradus et præeminentiae existant, et si pontificali dignitate fungantur, vel cardinalatus honore praefulgeant, concessae praetextu, factas, executione praedictorum ordinum omnino carere, nullasque prorsus et irritas existere, siegue promotas personas in altaris ministerio ministrare non posse. Quinimmo ministrantes privilegiis, exemptionibus, immunitatibus et aliis gratiis clericis concessis omnino privari, et irregularitatis aliasque in dicto decreto contentas poenas eo ipso incurrere, a quibus, nisi a Romano Pontifice vel in mortis articulo, minime absolvi possint.

ponit:

§ 5. Non obstantibus quibusvis consti-C'ausulus de- tutionibus et ordinationibus apostolicis; rogatorias ap aciquorumvis monasteriorum et Ordinum, ctiam iuramento et confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, | Dat. die 14 octobris 1568, pontif. anno 111.

statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis illorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, restitutivis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si alias, pro illorum sufficienti derogatione, de illis illorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, formas, datas et decreta in illis imposita, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Et ut praesentes litterae ad omnium Publicationis notitiam perveniant, neve quis illarum ignorantia excusari possit, volumus et apostolica auctoritate decernimus, praesentes litteras ad valvas Principis apostolorum de Urbe et Cancellariae Apostolicae ac in acie Campi Florae publicari, et earum exempla affigi et imprimi, illarumque exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici et sigillo praelati ecclesiastici vel eius curiae obsignatis, camdem prorsus fidem adhiberi, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, pridie idus octobris, pontificatus nostri

formam tradit.

### CXVII.

De solemni trium votorum substantialium professione regulari emittenda, et una cx Regulis approbatis eligenda ab omnibus, qui, in diversis congregationibus ct domibus, sub voluntaria obedientia ct extra solemne votum Religionis, vivunt, et habitum a saecularibus presbyteris distinctum deferunt.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

constitutionis.

Lubricum vitae genus eorum veriti, Causa huius qui, regularium formam præ se ferentes, nec propriis renunciant, nec ullam profitentur ex Regulis approbatis, quando horum plerique proprio instinctui obsequentes, alii odio incensi, alii dum, quod ambiunt, minus consequentur, alii vel dilapidatis vel interversis rebus et ad sese vel propinquos translatis, ut ratiocinia cffugiant, quidam etiam in suos ipsorum mores inquisitum iri praesentientes, quasi impunitatem adepturi, e sodalitio suo, ut lubet, exiliunt, eiectisque illius insignibus, vestem recipiunt saecularem. Hinc graves et periculosae quotidie offensiones in populos concitantur, dum quos disciplinae regulari perpetuo mancipatos credunt, rursus eos, etiam ubi consueverint, contempto post tot annos et relicto, indignis saepe modis, eius cui sese dediderant vitae instituto, liberos vident et solutos in saeculum evagari. Cum igitur conveniat ut cuius arma induit, eam miles militiam consequatur, hanc de praedictis rationem capere instituimus, ut, vel permanendi vel abscedendi facultate semel singulis proposita, certus deinceps et immobilis disciplinae regularis cultus debeat in ipsis sodalitatibus perpetuo observari.

§ 1. Itaque, de nobis attributae pote-Viventes sub statis plenitudine, statuimus ut omnes et luntaria et ex-singuli priores, praepositi et alii praesidentes generales, provinciales et conven- tra solemne votuales necnon canonici et fratres Sancti debent profes-Georgii in Alga Venetarium ac Eremita-sionem trium emitrum Sancti Hieronymi, alias Beati Petri tere, sub una ex Regults appro-Pisarum, et omnium ac quarumcumque balls. aliarum congregationum, necnon ecclesiarum, domorum et conventuum, in communi et sub obedientia voluntaria et extra votum solemne Religionis viventes, quorum habitus a saecularibus presbyteris est distinctus, qui Religionem amplecti et professionem regularem solemnem emittere voluerint, id in suis quisque conventibus et domibus, intra vigintiquatuor horarum spatium, postquam delegatus noster præsentes litteras eis significaverit, palam et sponte deliberent et declarent; inde convocato quamprimum, per singulas huiusmodi congregationes, generali vel alio supremo, iuxta morem cuiusque congregationis, capitulo, ibique electa una, sub qua degant, ex Regulis approbatis, in quam major pars vocum ipsius capituli consenserit, trium votorum substantialium professionem regularem intra mensem solemniter emittant, et in ea tam ipsi quam illam deinceps ingressuri atque professuri perpetuum ferant Altissimo famulatum. Sicque professi, vel in suis quisque prioratibus, praeposituris, praesidentiis, administrationibus et officiis confirmentur, vel ad alia transferantur, prout cuique congregationi et superioribus suis videbitur utilius expedire.

§ 2. Qui vero, excurso iam anni spa- contravenientio in ipsa congregatione morati, refu-tos coorceangerint intra tempus praedictum profiteri, detracto Religionis habitu, ac redditis, etiam in vinculis, si opus sit, receptorum et administratorum omnium rationibus, eiiciantur, nec deinceps patiantur in ullis eiusdem congregationis domibus conventibus amplius conversari. Quocirca mandamus universis et singulis prioribus, praepositis, generalibus, provincialibus

et conventualibus ac aliis, cuiuscumque dignitatis et nominis, ministris, necnon conventibus, canonicis, fratribus et personis congregationum huiusmodi, ut statutum nostrum praedictum, non expectata alia iussione aut mentis nostrae declaratione, humiliter recipiant et studiose observare procurent. Quod si forte aliqui in eo quo nunc sunt statu, quem omnino tollimus et abolemus, contra nostrum hoc statutum, persistere contenderint, singulos omni dignitate, officio, administratione et beneficio privamus, et ad futura perpetuo indignos decernimus, excommunicationis quoque sententia innodamus eo ipso.

§ 3. Non obstantibus fundationibus et Chausulae de- institutionibus ac statutis et consuetudinibus congregationum, domorum et conventuum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, exemptionibus et indultis apostolicis, illis eorumque superioribus et personis, ac eorum singulis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, etiam per modum statuti perpetui, ac initi et stipulati contractus, ac alias sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere et in specie, concessis et confirmatis; ac etiam aliis reformationibus, quotiescumque ac quocumque tempore factis et promulgatis, et quibuslibet aliis indulgentiis et litteris apostolicis specialibus et generalibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quarumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis, quae omnia, tamquam abrogata, contra carumdem praesentium tenorem, nolumus cuiquam in aliquo suffragari.

§ 4. Ceterum, mandamus praesentes ad valvas basilicae Principis apostolorum de Urbe et Cancellariae Apostolicae ac in acie Campi Florae publicari, et earum exempla de more applicari.

§ 5. Ac etiam volumus quod ipsarum praesentium exempla, etiam impressa, et sumptorum. praelati ecclesiastici vel eius curiae sigillo et notarii publici manu obsignata, eamdem illam fidem ubique locorum, in iudicio et extra illud, faciant, quam ipsae praesentes facerent, si ibi ostenderentur aut exhiberentur. Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, quintodecimo kalendas decembris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 17 nov. 1568, pontif. anno III.

### CXVIII.

Confirmatio exemptionum fratrum militum hospitalis Sancti Ioannis Hicrosolymitani, eorumque familiarium etc. a solutione decimarum et aliorum quorumcumque oncrum; et pracservatio iurisdictionis ordinariorum, quoad personas curam animarum exercentes 1.

## Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi cuncta quae ex multa Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum providentia, in favorem militiarum quarumlibet in fidei catholicae defensionem salubriter institutarum, processerunt, executioni debitae demandanda esse censemus; illa tamen praecipue quae adillarum statum prospere dirigendum per eosdem Romanos Pontifices prudenter concessa comperimus, ut illibata firmaque per-

1 De hac militia indicavi in Anastasii IV constitutione xv, Christianae, tom. 11, pag. 618.

Fides tran-

Exordium

petuo subsistant, libenter approbationis nostrae munimine roboramus.

concesserunt e-

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, licet Leo X et alii alias felicis recordationis Leo decimus, remptionem a Clemens septimus, Paulus tertius et Pius decimis et aliis quartus, Romani Pontifices praedecessores nostri, inter alia privilegia et indulta dilectis filiis magistro et conventui hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani a Sede Apostolica concessa, eumdem et pro tempore existentem magistrum, baiulivos, castellanum empostae, priores, praeceptores, milites aliasque personas hospitalis huiusmodi, necnon eorum subditos, vassallos, colonos et servitores, ac alios in corum obsequiis et dicti hospitalis beneficiis quomodolibet nuncupatis existentes, etiam presbyteros curam animarum exercentes, quamdiu illam exercerent et in illorum obsequiis forent, illorumque animalia, praedia, domos, molendaria et bona quaecumque, quae obtinebant ac in posterum obtinerent et possiderent, a solutione et exactione decimarum, censuum, iurium, etiam synodalium, et canonicarum portionum seu caritativi subsidii aut iucundi adventus, seu quartae aut alias quomodolibet, aut aliorum quorumcumque onerum, sub certis modo et forma, exemerint et liberaverint, et prout in diversis ipsorum praedecessorum desuper confectis litteris plenius continetur.

men milites de-

§ 2. Et licet privilegia, exemptiones, Ordinarii ta-libertates et indulta praefata, si umquam super molesta- a primacva erectione dicti hospitalis, bant vigore con-cilii Tridentini, nunc praecipue favore et complemento sessione xxiii, digna sint, cum ipsi pro fide catholica defendenda, non modo facultates et fortunas, verum etiam eorum vitam et sanguinem perdere non dubitaverint: nihilominus diversi locorum ordinarii et parochialium ecclesiarum rectores ac multæ capitulares personae id sibi omnino, iuxta sacri concilii Tridentini decreta, licere asserentes, eosdem magistrum, baiulivos,

castellanum empostae, priores, praeceptores, milites et personas diversis oneribus contra eorum privilegia pergravare, illosque ad decimas, census, subsidia, etiam caritativa, congruas portiones, iucundum adventum, pastor bonus aut alias nuncupata onera, etiam iura synodalia, cogere praesumant, in grave ipsius hospitalis detrimentum et gravamen.

§ 3. Nosque attendentes quod nuper, Hicideo Poninter alia Mendicantium Ordinum fratri- xemptionom apbus concessa privilegia, eos et eorum probat, et itequemlibet, tam a seminarii clericorum in qualibet civitate, iuxta eiusdem concilii Tridentini decreta erecti scu erigendi, quam decimarum, subsidii et aliorum onerum contributione totaliter exemisse et liberasse, praefatosque magistrum, baiulivos, priores, castellanum empostae, praeceptores, milites, fratres et personas non minus dignos esse ut eos paribus favoribus et gratiis prosequamur; illosque et eorum singulos ac singulares dicti hospitalis personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon omnium et singulorum privilegiorum, indultorum, facultatum, exemptionum, immunitatum, libertatum et gratiarum, per praefatos et alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac Sedem Apostolicam hospitali, illiusque magistro, conventui et fratribus militibus aliisque quibusvis personis praefatis hactenus concessorum, ac litterarum desuper confectarum tenores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad magistri et conventus hospitalis huiusmodi aut alicuius alterius super hoc pro eis nobis oblatae petitionis instantiam,

sed ex certa scientia et de mera nostra liberalitate ac apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula privilegia, indulta, facultates, exemptiones, immunitates, libertates et alias gratias, eisdem magistro et conventui quomodolibet concessa, apostolica auctoritate, tenore praesentium confirmamus et approbamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.

præservativas apponit;

§ 4. Decernentes praesentes litteras Clausulas nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu, etiam ex eo quod locorum ordinarii vocati non fuerint, notari, impugnari vel invalidari minime posse; minusque sub quibuscumque similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, limitationibus, restrictionibus et derogationibus comprehendi posse, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse, sicque ab omnibus censeri. Et ita per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

deputat:

§ 5. Quocirca dilectis filiis, in regnis Executores Hispaniarum et Neapolitano nostris et Sedis Apostolicae pro tempore existentibus nunciis, aut Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, per praesentes, motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus corum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in

eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte eorumdem magistri et conventus fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra eosdem magistrum et conventum, confirmatione, approbatione, adiectione, suppletione, decreto et aliis praemissis pacifice uti, frui et gaudere; non permittentes eos per ordinarios praefatos aut quoscumque alios, contra praesentium tenorem, quomodolibet molestari, perturbari aut inquietari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo, ac legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas huiusmodi incurrisse declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggravando, interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 6. Non obstante piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris derogat; nostri de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, ac aliis quibusvis apostolicis; necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; necnon iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibns; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, etiam praefatis locorum ordinariis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu et scientia similibus, etiam consistorialibus, et de fratrum nostrorum consilio in contrarium quomodolibet concessis, confir-

Contrariis

matis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Volumus autem quod praesentes Concilium Tri-litterae non comprehendant neque eccledentinum praesias neque personas, in his quae ad curam animarum pertinent, a quibus decreta concilii Tridentini huiusmodi omnino servari debeant.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxix novembris millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 29 nov. 1568, pontif. anno III.

#### CXIX.

Constitutio congregationis Clericorum Regularium S. Maioli, alias de Somascha, sub Regula S. Augustini, cum privilegiorum elargitione 1

## Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

servat.

Iniunctum nobis desuper apostolicae servitutis officium digne peragere credimus, si ad ea, per quae congregationes, praesertim orphanorum causa institutae,

1 De origine et aliis, quae eam concernunt, vide in constitutione xxix Pauli III, Ex iniuncto, tom. vi, pag. 285.

Bull. Rom. Vol. VII.

facilius stabiliri et firmius conservari valeant, considerationis aciem extendamus.

§ 1. Sane exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii sacerdotes clerici et laici con- huie congregagregationis loci de Somascha, Mediolanen-eligendi faculsis dioecesis, dudum canonice institutae, quod alias felicis recordationis Paulus Papa tertius, praedecessor noster, congregationi praedictae, cuique Hieronymus Emilianus, olim patricius Venetus, vir eximiae pietatis insignis, Spiritu Sancto, ut pie creditur, afflatus, omnibus saeculi curis posthabitis, initium antea dederat, quamque, multi illius exemplo adducti, amplexi fuerant, et in Ianuensi, Mediolanensi, Ferrariensi aliisque Italiae civitatibus et urbibus acciti illam dilataverant, caput sibi eligendi, constitutiones condendi facultatem concessit; eamque ab ordinariorum superioritate, iurisdictione et potestate exemit; ac tam ille quam deinde piae memoriae Pius Papa quartus, etiam praedecessor noster, dictam congregationem nonnullis aliis privilegiis et gratiis prosecuti fuerint.

§ 2. Necnon successive dilectus filius no- Cardinalis Borster Carolus, tituli sanctae Praxedis pres-romaeus ecclesiam Sancti Mabyter cardinalis, Borromaeus nuncupatus, ioli Papierisis sufficienti ad id facultate, ut asserebat, tioni concessit, et hic Pontifex suffultus, dictae congregationi ecclesiam dictam concessancti Maioli Papiensis olim per monachos mat, Cluniacensis Ordinis obtineri solitam, certis annuis redditibus illi assignatis, donavit. Nosque postmodum donationem praedictam apostolica auctoritate approbavimus, prout in singulis praedecessorum et Caroli cardinalis praedictorum patentibus ac nostris litteris desuper confectis plenius continetur.

§ 3. Quarum litterarum vigore, prac- Ideoque didicti sacerdotes, clerici et laici ecclesiam cta congregapraedictam in domum patrimonialem, et closiam caput tamquam aliarum ecclesiarum dictae con-aliarum constigregationis caput pro futuris praeposito qui inibi resideat ac, una cum aliis depu-

Paulus III tatem dedit.

tandis professis, non solum illius sed etiam aliarum ecclesiarum eiusdem congregationis curamr, egimen et administrationem habeat, necnon professis, qui dicto praeposito reverentiam ed obedientiam praestent, sibi delegerunt.

§ 4. Cum autem, sicut cadem expositio Orphanos e- subiungebat, licet iidem sacerdotes, cletlam bonis ar-tihus erudire, rici et laici religiose admodum vivant, ac curamque semi-nariorum cleri- praecipue, inter alia pietatis opera, orcorum gerere phanorum in disciplina christiana bonisnon est dubium que artibus et litteris, secundum cuiusque quod perpetuo ingenii captum, erudiendorum, ac nonnullis in locis seminariorum clericorum curam summo cum studio gerant, ac propterea dubium non sit quin haec congregatio perpetuo duratura sit.

ex causis hic melius stabiliri exoptatur.

§ 5. Nihilominus, quia plerique illorum, Verum tamen ob professionem non emissam, existimanexpressis, cam tes se non vere religiosos, ab illa recedunt et ad aliam Religionem convolant; alii pauperes, non habentes titulum beneficii et patrimonium, repugnante concilio Tridentino, ad ordines promoveri nequeuntes, aut aliis rationibus adducti, aliud vivendi genus eligunt; multi ipsius congregationis sacerdotes, clerici et laici, ad firmius stabiliendam huiusmodi congregationem, et ad obviandum hisce et aliis inconvenientibus, tria vota, videlicet paupertatis, castitatis et obedientiae, emittere summopere desiderant, si ad id nostra Sedisque Apostolicae suffragetur auctoritas. Quare iidem sacerdotes, clerici et laici nobis humiliter supplicari fecerunt quatenus illa vota praedicta in manibus alicuius praelati ecclesiastici emittendi licentiam concedere, et alias perpetuae illius congregationis et orphanorum praedictorum utilitati consulere opportuneque providere, de benignitate apostolica dignaremur.

§ 6. Nos igitur, qui piis honestisque pe-Pontifex nor tentium votis gratum solemus praestare mam emitten assensum, dictorum sacerdotum, clerico-

rum et laicorum piam vitam optimumque dae professionis vivendi modum et instituti propositum plu- et sub clericali habitu Regulam rimum in Domino collaudantes; ipsosque s. et eorum singulos a quibusvis excommu- scribit; nicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, absolventes et absolutos fore censentes; necnon prædictarum litterarum et inde secutorum quorumcumque tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, praedictis sacerdotibus, clericis et laicis, vota praedicta emittere volentibus, illa in manibus alicuius praelati ecclesiastici, per congregationem huiusmodi ad id eligendi, donec sex ex ipsis fuerint professi, et sibi praepositum ipsius congregationis generalem, secundum illorum constitutiones factas seu faciendas eligendum et confirmandum, eligerint; et deinde, dictis sex professis et electo praeposito, omnibus et singulis aliis christifidelibus, etiam in orphanotrophiis educatis et eruditis, dictam Religionem ingredi volentibus, in ipsius praepositi seu illius vicarii manibus emittendi et profitendi, ac sub Regula S. Augustini, in habitu tamen clericali et honesto ac locis in quibus vixerint conformi incedendo, vivendi; necnon praelato et praeposito vicarioque praedictis vota huiusmodi in manibus illorum recipiendi, liberam facultatem concedimus: ac quod, infratriennium proxime futurum, hi qui per decennium in dicta congregatione laudabiliter vixerint, vota praedicta emittere volentes, non expectato anno probationis; triennio vero elapso huiusmodi, alii ipsa vota emittere volentes. nonnisi elapso anno decimosexto suae aetatis, in ecclesia praedicta aut alibi, ubi commodius praeposito seu vicario visum fuerit, vota praedicta, ita ut non sit locus

tacitae professioni, emittere et profiteri; quodque praefati, et pro tempore existentes praepositus, sacerdotes, clerici et laici sub dicta Regula, secundum constitutiones per eos factas seu faciendas, vivere.

- § 7. Omniaque et singula quaecumque, Bonaque e- quotcumque et qualiacumque bona mocipiendi et in bilia seu immobilia, dictae congregationi communi possidondi faculta- seu illius locis vel ecclesiis ab universitem elargitur; tatibus, communitatibus et aliis, ctiam privatis, personis, cuiusvis status, gradus, ordinis, qualitatis et præeminentiae existant, testamento vel codicillis aut alia ultima voluntate seu donatione, etiam inter vivos aut alias quomodolibet, necnon oblationes sibi relicta et relinquenda recipere, exigere et in communi tantum possidere libere et licite possint et valeant. § 8. Quodque de cetero congregatio
- Congregationi praedicta Clericorum Regularium S. Maioli nomen ponit; sive de Somascha appelletur, similiter per-

§ 9. Ac insuper quomodocumque relicta Legataque congregationi praedictae, et non aliter exsimpierer re-licta, ecclesiae presso et declarato loco, ex nunc prout ex S. Maioli aptunc et e contra, ecclesiae S. Maioli, ita quod liceat pro tempore existenti praeposito, per se vel alium seu alios, dictorum relictorum fructus et emolumenta in sibi benevisos et necessarios usus et utilitatem ecclesiae S. Maioli et congregationis praedictae libere et licite convertere, dioccesani loci vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, auctoritate et tenore praemissis, etiam perpetuo, applicamus et appropriamus.

petuo statuimus et ordinamus.

lus constitutiotivas apponit;

decernit;

§ 10. Decernentes præsentes litteras de Clausulas hu- subreptionis vel obreptionis aut nullitatis nis praeserva aliove vitio seu intentionis nostrae defectu notari, argui et impugnari ac revocari, limitari, moderari, suspendi, aut illis derogari, et sub quibusvis similium gratiarum revocatione, derogatione, limitatione, moderatione, suspensione aut aliis contrariis dispositionibus comprehendi non

posse; et quoties ille emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, ac de novo concessas et perpetuo validas et efficaces esse ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri.

§ 11. Ac ita per quoscumque iudices et Clausulam subcommissarios, quavis auctoritate fungen- lativam addit; tes, sublata eis ac eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari ac definiri debere; ac ex nunc irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Executores-

§ 12. Quocirca venerabilibus fratribus Amerinensi et Papiensi ac Cremonensi que deputat; episcopis per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, congregationi et futuro praeposito huiusmodi ac illius singulis personis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra congregationem illiusque praepositum et singulas personas concessione, indulto, statuto, ordinatione, applicatione, approbatione et decreto huiusmodi pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos desuper per quoscumque, contra praesentium tenorem, quomodolibet molestari. Contradictores quo slibet et rebelles ac praemissis non parentes, per censuras ct poenas ecclesiasticas aliaque iuris remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, illos censuras et poenas ipsas incurrisse declarando; necnon cas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 13. Non obstantibus praemissis ac recolendae memoriae Bonifacii Papae VIII, omnia tollit. praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ultra tres diaetas ad iudicium non evocetur, et aliis quibus-

Contraria

memores, ut facilius a nobis et Sede Apostolica dispensationes matrimoniales et alias gratias et concessiones obtineant, gradus consanguinitatis vel affinitatis aut cognationis spiritualis, ac scientiam illorum aliter quam eis a principio ab ipsis partibus significatum vel narratum fuerit, exponunt, et si matrimonia huiusmodi adhuc contracta non fuerint, pro contractis narrant, ac alias diversimode veram facti speciem, tam in ipsis dispensationibus

matrimonialibus, quam pro aliis quibuscumq. gratiis et concessionibus obtinendis, immutent; et propterea, cum non solum in impetrationibus huiusmodi falsitas nar-

retur, verum etiam in partibus plerumque, pro verificatione gratiarum huiusmodi, ve-

ritas immutetur et falsitas committatur.

§ 2. Nos igitur, huiusmodi abusibus et Poena falsi erroribus obviare cupientes, motu pro-reos praecipit prio, etc., omnes et singulos procuratores, tam officii sacrae Poenitentiariae seu Contradictarum, quam alios quoscumque sollicitatores et scriptores, quos copistas vocant, qui veritatem facti a narratione, quam ab ipsis partibus habuerunt, quoad substantialia et qualitates necessario exprimendas diversam faciunt, seu quoquo modo invertunt aut immutant, depravant, et per subreptionem et obreptionem gratias a nobis extorquent, poenam falsi incurrere et ea puniri omnino debere de-

§ 3. Mandantes propterea almae Urbis gubernatori, Cameræ Apostolicæ auditori et vicario, quatenus in praemissis reos et culpabiles repertos poena falsi, ut praemittitur, puniant, cum potestate citandi, etiam per edictum, constito summarie de non tuto accessu, aliaque dicendi et faciendi in praemissis necessaria seu quomodolibet opportuna.

cernimus et declaramus.

§ 4. Non obstantibus praemissis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, stantibus,

conscientiae prodigi ac propriae salutis im- Causa consu-

de indulto huiusmodi mentionem. Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vi decembris millesimo quingentesimo sexagesimo octavo. pontificatus nostri anno III.

vis constitutionibus et ordinationibus apo-

stolicis; necnon ipsius congregationis ac

quorumvis monasteriorum et Ordinum,

etiam iuramento et confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, sta-

tutis et consuetudinibus; privilegiis quo-

que, indultis et litteris apostolicis, illis eo-

rumque superioribus et personis, sub qui-

buscumque tenoribus et formis, ac cum

quibusvis, etiam derogatoriarum deroga-

toriis, aliisque efficacioribus, efficacissi-

mis, reiteratis et insolitis clausulis, irri-

tantibusque et aliis decretis, in genere vel

in specie et alias quomodolibet iteratis vi-

cibus concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiam si alias,

pro illorum sufficienti derogatione, de illis

illorumque totis tenoribus specialis, spe-

cifica, expressa et individua, non autem

per clausulas generales idem importantes,

mentio seu quaevis alia expressio habenda,

vel aliqua alia exquisita forma ad hoc ser-

vanda foret, illorum tenores praesentibus

pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris,

hac vice dumtaxat, specialiter et expresse

derogamus, contrariis quibuscumque; aut

si aliquibus, communiter vel divisim, ab ea-

dem sit Sede indultum quod interdici,

suspendi vel excommunicari non possint

per litteras apostolicas non facientes ple-

nam et expressam ac de verbo ad verbum

Dat. die 6 dec. 1568, pontif. anno III.

### CXX.

Comminatio poenarum contra scriptores ac sollicitatores aliosque officiales sacrae Poenitentiariae et Contradictarum, qui in dispensationibus matrimonialibus veritatem non exprimunt, vel falsitatem inducunt 1

Pius Papa V, motu proprio, etc. §1. Cum, sicut accepimus, nonnulli, suæ 1 Ex Regest. in Archiv. Vat.

Exequatores

ceterisque contrariis nequaquam obstantibus; irritum quoque et inane etc., dicique etc. iudicari et diffiniri debere, sublata etc., decernimus.

§ 5. Et quod praesentis motus proprii, Praesentium et absque data et registratura, sola siram sufficere gnatura sufficiat et ubique fidem faciat, praecipit; in iudicio et extra, regula contraria non obstante.

§ 6. Eiusque transumptis, manu alicu-Earumdem ius notarii publici subscriptis et sigillo transumptis fialicuius personae in dignitate ecclesiastica dem addit; constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 7. Quodque Camerae et Cancellariae Apostolicae ac Audientiae causarum Pa-Publicatio. latii Apostolici valvis, et in acie Campi Florae, dimissis inibi copiis affixis, omnes ita afficiant et arctent, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

Placet. Motu proprio, M.

#### CXXI.

Facultas collegio fabricae S. Petri examinandi quoscumque contractus de praeterito initos super bonis ecclesiarum, applicata sibi tertia parte huiusmodi bonorum 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Et si de singulis pastoralis officii cura nos admonet esse sollicitos, fabricam tamen Sancti Petri, quam speciali quadam cura nobis cognoscimus esse commissam, specialis intentionis favore prosequimur, eamque gratiis attollimus opportunis.

§ 1. Accepimus sane nuper quod diver-Multi bona sae personae, tam ecclesiasticae quam ecclesiaram sub diversis colori- saeculares, quamplura bona, possessiones bus delinebant. et terras ad ecclesias, etiam metropolitanas, monasteria, beneficia, domos et alia

I Ex edit. typis Bladi.

regularia ac alia pia loca nec non hospitalia pertinentia et spectantia, praetextu diversarum alienationum eis, contra tenorem litterarum felicis recordationis Simachi et Pauli II ac aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, aut sine Apostolicae Sedis licentia, seu illarum forma non servata, aut alias, in evidens damnum et praeiudicium ecclesiarum, monasteriorum, beneficiorum et piorum locorum huiusmodi, factarum, occupaverunt et detinuerunt, ac de praesenti occupant et detinent.

§ 2. Nos, praemissa conniventibus oculis pertransire nequeuntes, utpote quae in collegio fabridivinae Maiestatis offensam ac ecclesiarum mninodam conet ordinis clericalis detrimentum tendant, tem quoscumutque fabricae praesatae maximis neces- que contractus sitatibus succurramus, dilectos filios col- ecclesias in sua legium et deputatos fabricae praefatae etc., applicata eorumque pro tempore auditores et mi- huiusmodi bonistros ac eorum singulos, a quibusvis norum; excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, non ad ipsorum deputatorum et collegii acauditorum et ministrorum praefatorum vel alicuius eorum aut pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam sed ex certa scientia ac de mera nostra liberalitate et apostolicae potestatis plenitudine, eisdem collegio et deputatis eorumque pro tempore auditoribus et ministris praefatis, ut omnes et singulas alienationes, in emphyteusim seu censum perpetuum aut tertiam vel aliam generationem seu hominis vitam aut aliud tempus ultra triennium locationes vel concessiones seu permutationes aut occupationes de quibusvis terris, possessionibus aut aliis bo-

Quare Pius iura restituendi sibi tertia parte

nis immobilibus, seu rebus et iuribus, tam spiritualibus quam temporalibus, ecclesiarum, monasteriorum, domorum, beneficiorum, hospitalium et aliorum piorum locorum quorumlibet, sine Sedis Apostolicae licentia, aut illius forma non servata, in damnum ecclesiarum, seu solemnitatibus a iure requisitis, aut constitutionibus ipsorum monasteriorum seu domorum minime servatis, autalias nulliter hactenus factas, revidere, et constito sibi, quantum sufficere videbitur, de praemissis, illas et contractus super inde, sub quibusvis formis et verborum expressionibus, habitos et celebratos, etiam si iuramento vallati existant, eorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, pro expressis habentes, auctoritate apostolica, ad solius praefatae fabricae procuratoris instantiam, etiam parte invita et contradicente, facta sibi prius intimatione per tres menses, tenore praesentium, rescindere, irritare, cassare et annullare; ipsosque detentores et occupatores ad terras, possessiones et bona, res et iura praefata, ut praefertur detenta et occupata, relaxandum, et de fructibus tam hactenus perceptis et qui percipi potuerunt, quam in posterum percipiendis realiter satisfaciendum cogere et compellere, bonorumque et fructuum recuperandorum huiusmodi tertiam partem ipsi fabricae, reliquis duabus partibus ecclesiis, monasteriis, beneficiis, domibus, hospitalibus et piis locis, ad quae bona ipsa spectabunt, cum effectu consignatis, vendicare et applicare possint et valeant, facultatem et auctoritatem concedimus et impartimur.

possit.

§ 3. Ita ut eisdem collegio, deputatis Quam aliena- eorumque auditoribus et ministris liceat dictae tertiae partis huiusmodi bonorum, praefatae fabricae, ut praemittitur, applicatorum, corporalem possessionem propria auctoritate libere apprehendere,

illamque in dictae fabricae usus et utilitatem, absque alia Sedis Apostolicae et superiorum ecclesiarum, monasteriorum, domorum, beneficiorum, hospitalium et aliorum piorum locorum, ad quae bona ipsa et fructus spectabunt, licentia, alienare, vendere et convertere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita.

§ 4. Decernentes præsentes litteras nullo Praesentium umquam tempore de subreptionis vel litterarum firmitas. obreptionis aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari aut invalidari, etiam ex eo capite quod interesse habentes vocati non fuerint, aut ad iuris terminos reduci, minusque in controversiam vocari posse, sed semper validas et efficaces existere, suosque plenarios effectus sortiri, minusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus et derogationibus comprehendi ullatenus posse, sed ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas esse et censeri. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate, iudicari debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac qui- Contraria ombusvis apostolicis nec non, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus, ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, in genere vel in specie, quomodolibet concessis, confirmatis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis

eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda, seu aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

rum fides.

§ 6. Volumus autem quod praesentium Transumpto- transumptis, etiam impressis, manu secretarii et sigillo collegii dictae fabricae subscriptis et munitis, eadem prorsus, in iudicio et extra, fides adhibeatur quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Clausulae.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, kalendis ianuarii, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 1 ianuarii 1569, pontif. anno IV.

#### CXXII.

Abolitio nonnullarum litterarum in Hispaniis publicatarum super concessione nonnullarum facultatum et indulgentiarum, cum prohibitione similes litteras vel indulgentias imposterum publicandi 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Proæmium.

Quam plenum sit periculis noxia populis ingerere, nimium, proh dolor, his temporibus afflicta religio testatur; quod malum cum in ceteris ministris tum praecipue in ecclesiarum praelatis animadvertendum est, quod ab his temere profecta longe maxima in ecclesiam Dei conferant detrimenta.

- § 1. Rem profecto indignam audivimus, quod quidam ecclesiarum Hispaniae prac-
  - 1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

sules, et etiam quondam Gomentius Tel- Nonnulli praelezgiron, temporarius, quod magis dete- sules Hispaniastandum est, et simplex administrator Tellezgir. non-nullas facultaecclesiae Toletanae, gratia gratis accepta tos concessepietatis specie abutentes, et facultates a sa-ditis eligondi cris canonibus sibi concessas excedentes, rium, qui soluta litteras suas in eorum civitatibus et dioe- per eos pecucesibus publicare praesumpserunt, qui-solveret a casibus, inter cetera pericula, deprehenditur scopis reservaquod cuicumque illas accipienti, certa us. soluta pecunia, licitum sit quem voluerit sibi sumere sacerdotem, qui, confessione audita, ipsum absolvere valeat non iis tantum casibus in quibus simplex sacerdos absolvere potest, sed etiam in iis quae solis episcopis reservata reperiuntur, aliquo praeterea casu admixto, qui ad examen huius sanctae Sedis esset omnino referendus.

§ 2. Ad haec ipsi, in dispensandis coelestis gratiae donis nimium prodigi, iis nonnulli provesic litteras praedictas accipientibus indulgentias et poenitentiarum iniunctarum remissiones, nulla cum re temporali conferendas, profusius passim et indiscrete largiuntur, quibus et aliis licentiis praedictis non pauci fluctuantes et infirmi, veniae facilitate inducti, ad peccandum procliviores fiunt, quando tot et tantorum delictorum remissionem certo et vilissimo pretio acquirere possint; et indicem præterea casuum ac indulgentiarum aedibus sacris appendi iusserunt, quibus emptores venari videntur, cum palam significetur solventibus suprascripta concedi.

§ 3. Itemque missae sacrificium et sepulturam tempore interdicti, ciborum tas facultatos prohibitorum usum, assumptionem duorum vel plurium ut compatrum ad sacrum baptisma, contra decretum concilii Tridentini, praeter eos qui synodalibus, ut dicunt, constitutionibus asciscuntur, a simoniae reatu absolutionem Sedi Apostolicae reservatam impendunt, repara-

nia, eosdem abbus ipsis epi-

concesserant.

tionem ecclesiarum et pias causas praetexentes, ut honesta præscriptione videantur cupiditatis vitium obduxisse.

§ 4. Cum igitur, inter cetera scandala, Huiusmodi etiam simoniae pravitas non obscure recossiones irri-doleat, et praedictis sacri Tridentini concilii decretis et aliis sanctionibus canonicis, nostrae praeterea constitutioni de indulgentiis ad quaestum non emittendis adversetur, clavium auctoritas evilescat et poenitentialis satisfactio enervetur; nos, his malis celeri remedio occurrendum, eademque opera futuris praecavendum fore censentes, motu proprio et ex certa scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, supradicta omnia, quae in ipso archiepiscopatu Toletano et quibuscum-

sterum concedi probibet;

indices

§ 5. Necnon scripturas et monumenta Easque in po- quaecumque publica et privata per ipsos locorum ordinarios et alios ecclesiarum rectores, ubicumque reperientur, dilacerari, confringi penitusque deleri; et ne talia de cetero a quoquam fiant, publicentur vel concedantur, districtius prohibemus.

que aliis civitatibus, dioccesibus et locis,

tam Hispaniarum quam aliarum quarum-

cumque provinciarum et regionum hucusque, etiam praetextu confraternitatum

erigendarum et quocumque alio, emanarunt, damnamus et execramur ac per-

petuo abolemus, nullaque et irrita fuisse et esse nunciamus, mandantes litteras et

praescribit;

§ 6. Quicumque, etiam si cardinalatus Contra inobe- honore præfulgeant, secus egerint seu contenderint attentari, ab ingressu et perceptione fructuum suarum ecclesiarum tamdiu suspensi iaceant, donec, satisfactione praevia, illis per Sedem praedictam suspensio relaxetur; inferiores vero ab episcopis sententiam excommunicationis incurrant, a qua nisi in mortis articulo constituti, ab alio quam Romano Pontifice

absolutionis beneficium nequeant obti-

- § 7. Decernentes etiam irritum et inane si quid secus quidquid secus per quoscumque, quavis agi contigerit, quidquid secus per quoscumque, quavis invalidat; auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 8. Volumus autem ut praesentium exempla, etiam impressa, notarii publici manu et praelati ecclesiastici sigillo obsignata, eamdem illam prorsus fidem, in iudicio et extra illud, ubique locorum faciant, quam ipsaemet praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.
- § 9. Nulli ergo omnino hominum liceat Clausulae. etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, quarto nonas ianuarii, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 2 ianuarii 1569, pontif. anno iv.

### CXXIII.

Reformatio contractuum de annuis censibus creandis, alienandis et redimendis; et declaratio quarumdam dubitationum desuper exortarum.

## Pius episcopus servus servrum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum onus apostolicae servitutis obeuntes, cognoverimus innumeros celebratos Causae huius fuisse et in dies celebrari censuum contractus, qui nedum non continentur intra limites a nostris antecessoribus eisdem contractibus statutos, verumetiam, quod deterius est, contrariis omnino pactionibus, propterea ardentem avaritiae stimulum, legum etiam divinarum manifestum contemptum praeseferunt, non potuimus, animarum, prout tenemur, saluti consulentes, ac piarum mentium petitionibus etiam satisfacientes, tam gravi morbo letiferoque veneno salutari antidoto non mederi.

§ 1. Hac igitur nostra constitutione sta-Census crean- tuimus censum seu annuum redditum creacerta re immo- ri constituive nullo modo posse, nisi in re bill, fractifers, immobili aut quae pro immobili habeatur, de sui natura fructifera, et quae nominatim certis finibus designata sit.

§ 2. Rursum, nisi vere in pecunia nu-Bi cum pecu- merata, praesentibus testibus ac notario, nia numerata. et in actu celebrationis instrumenti, non autem prius, recepto integro iustoque pretio.

- § 3. Solutiones, quas vulgo anticipatas Solutiones an- appellant, fieri aut in pactum deduci proticipatae prohibemus. hibentur,
- § 4. Conventiones directe aut indirecte Oneraque con- obligantes ad casus fortuitos eum, qui tra naturam alias ex natura contractus non tenetur, contractus, nullo modo valere volumus.
- § 5. Quemadmodum nec pactum aufe-Bi pacta au rens aut restringens facultatem alienandi tatem alienan- rem censui suppositam, quia volumus rem ipsam, semper et libere ac sine solutione laudemii seu quinquagesimae aut alterius quantitatis vel rei, tam inter vivos quam in ultima voluntate, alienari.
- § 6. Ubi autem vendenda sit, volumus In re venden- dominum census aliis omnibus praeferri, da praefertur dominus con- eique denunciari conditiones quibus vendenda sit, et per mensem expectari.
- § 7. Pacta continentia morosum census Pacta contra debitorem teneri ad interesse lucri cesmerosos, quae licita, et quae santis, vel ad cambium seu certas expennon. sas aut certa salaria aut ad salaria seu expensas medio iuramento creditoris liquidandas, aut rem censui subjectam sive aliquam eius partem amittere, aut aliud ius ex eodem contractu sive aliunde acquisitum perdere, aut in aliquam poenam cadere, ex toto irrita sint et nulla.
- § 8. Immo, et censum augeri et novum Consum su- creari super eadem vel alia re, in favorem ri non potest eiusdem aut personae per eum suppositae, de fructibus. pro censibus temporis vel praeteriti vel futuri, omnino prohibemus.
  - § 9. Sicuti etiam annullamus pacta con-Bull. Rom. Vol. VII. 93

tinentia solutiones onerum ad eum spe- Onera extractare, ad quem alias de iure et ex natura ur. contractus non spectarent.

- § 10. Postremo, census omnes in futu- census perit rum creandos, non solum re in totum vel pro ratarei cenpro parte perempta, aut infructuosa in to- ptae. tum vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire, sed etiam posse pro eodem pretio extingui. Non obstante longissimi etiam temporis ac immemorabili, immo centum et plurium annorum, praescriptione. Non obstantibus aliquibus pactis directe aut indirecte talem facultatem auferentibus, quibuscumque verbis aut clausulis concepta sint.
- § 11. Cum vero traditione pretii reddi- Redimi quantus extinguendus erit, volumus per bime- do possit. stre ante id denunciari ei cui pretium dandum erit, et post denunciam, intra annum tamen, etiam ab initio, pretium repeti posse; et ubi pretium, nec volens intra bimestre solvat, nec ab invito intra annum exigatur', volumus nihilominus quandocumque redditum extingui posse, praevia tamen semper denuncia de qua supra, et non obstantibus his de quibus supra. Idgue observari mandamus etiam quod pluries ac pluries denunciatum fuisset, nec umquam effectus secutus fuisset.
- § 12. Pacta etiam continentia pretium census, extra casum praedictum, ab in-vito non licet. vito, aut ob poenam aut ob aliam causam, repeti posse, omnino prohibemus.
- §13. Contractusque sub alia forma posthac celebrandos foeneratitios iudicamus. aliter initi foe-Et ita, illis propterea non obstantibus, cantur, et pocquicquid vel expresse vel tacite contra vitur. haec nostra mandata dari, remitti aut dimitti contingat, a fisco volumus posse vendicari.
- § 14. Hanc autem salutiferam sanctionem nedum in censu noviter creando, quos census exverum etiam in creato quocumque tempore alienando, modo post publicationem

Haec bulla

constitutionis creatus sit, perpetuo et in l omnibus servari volumus.

§ 15. Declarantes pretium semel censui Pretium con- constitutum, nunquam posse, ob temponon rum aut contrahentium qualitatem seu immutandum. aliud accidens, nec quoad ultimo contrahentes, minui vel augeri.

§ 16. Et licet legem ipsam ad contra-Hortatio ut ctus iam celebratos non extendamus, illos census aliter facti subjician- tamen omnes, in quos sub alia forma pertur censurae venerunt census, hortamur in Domino ut religiosorum. singulos contractus tensurae bonorum religiosorum subiiciant, et animarum saluti consulant.

contrariorum.

§ 17. Non obstantibus quibusvis con-Derogatio stitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis et consuetudinibus, nec non privilegiis et litteris, etiam per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac etiam nos, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibus vis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, necnon irritantibus decretis, ex quavis causa, etiam per modum legis universalis aut alias quomodolibet, editis, sive in favorem universitatum, communitatum, collegiorum, congregationum, civitatum et locorum concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, quatenus directe vel indirecte praesenti nostrae constitutioni, in toto vel in parte, contrarientur, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 18. Volumus autem quod praesentes Iussio publi- in Cancellaria et acie Campi Florae publicentur, et inter constitutiones extravagantes perpetuo valituras conscribantur.

sumptorum.

bandi.

§ 19. Et quia difficile foret praesentes Fides tran- ad singula quaeque loca deferri, volumus et etiam declaramus quod earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, ac sigillo alicuius praelati munitis, cadem prorsus fides |

ubique adhibeatur quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 20. Nulli ergo omnino hominum li- sanctio poeceat hanc paginam nostrae prohibitionis, annullationis, statuti, mandati, hortationis, derogationis, declarationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, quartodecimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 49 ianuarii 4569, pontif. anno IV.

Sequentur declarationes dubitationum desuper exortarum.

## Pius Papa V. ad futuram rei memoriam.

Etsi Apostolica Sedes, magna adhibita Prommium. industria, operam dat omnia perspicue promulgare, vix tamen est ut umquam satis queat usquequaque cavere quin scrupulosae quorumdam mentes novos illis sensus inducant, quorum perplexitate multi in dubium evocantur.

§ 1. Pridem enim per constitutionem Relatio penenostram de censuum creatione, inter alia, tutionis.

voluimus census omnes in futurum creandos, non solum re in totum vel pro parte perempta, aut infructuosa in totum 1 effecta, ad ratam perire, sed etiam pro eodem pretio extingui posse. Ac pacta continentia morosum census debitorem ad interesse lucri cessantis vel ad cambium seu salaria et expensas medio creditoris iuramento liquidandas teneri, aut rem censui subiectam sive aliquam eius partem amittere, autaliud ius, sive ex eodem contractu sive aliunde acquisitum perdere, aut in aliquam poenam cadere, ex toto nulla atque irrita esse. Censum autem seu

1 Adde sel pro parte, utsupra \$ 10 (R. T.).

An. C. 1569

Solutio se-

Solutio tertii

annuum redditum, non nisi in re immobili, aut quae pro immobili habetur, ex sui natura fructifera, atque nominatim certis finibus designata sit; sed nec censum ipsum, nisi vere in pecunia numerata, praesentibus notario et testibus in actu celebrationis instrumenti, non autem prius, recepto integro iustoque pretio, creari constituive nullo modo posse.

- § 2. Deinde per dilectum filium Octa-Primum du- vium Spinolam, regni Siciliae magistrum xortum circain- portulanum, hac de causa ad nos destinafructuositatem. tum, accepimus in dicto regno Siciliae scrupulum exoriri, an rerum praedictarum infructuositas etiam annalis autalias temporalis intelligatur.
- § 3. Et an per nullitatem pactorum et Secundum du- aliorum praedictorum, etiam ius recupeblum circa cau-randi sive repetendi impensas, quas litigando contra morosos praedictos, aut executores ad eorum loca transmittendo, aut alias ex iudicum mandato subire oportet, auferatur.
- § 4. Praeterea, an tam pro ipsis expensis Tertium du- quam etiam pro censu recuperando contra hium circa cau-tertium possessorem procedi; et etiam fideiussores dari; aliave bona, pro praedii censu gravati evictione et ipsius census solutione, hypothecari; denique, an census huiusmodi super pluribus rebus inter se divisis constitui possint.
- § 5. Postremo, an id quod de pecunia Quartem du-numerata dicitur, prohibeat quominus in dotium assignatione census creari possit.
- § 6. Nos, haec discrimina, quantum in Solutio primi nobis est, tollere cupientes, tenore praesentium declaramus rem infructuosam, quae tota vel ex parte infructuosa perpetuo redditur, non autem ex qua fructus uno, duobus pluribusvė annis, sive tempestate sive alio casu, non perveniunt, salva alias iuris communis dispositione, intelligi debere.
  - § 7. Praeterea, exactionem illarum expensarum prohiberi, quae ex pacto vel con-

ventione tantum inter contrahentes inita et instrumento census specialiter apposi- cundi dubii. tae refici promittuntur, non autem eæ, quae ex dicti iuris dispositione repetendae veniunt, et mandato iudicis adiudicantur.

§ 8. Ceterum, fideiussores dari, aliave bona hypothecari pro praedii censu gravati evictione; aut si praedium in alium devenerit, aut aliquis tertius fideiussor intercesserit, tertium possessorem vel eius bona obligari minime prohibemus. Haec autem omnia, pro evictione dumtaxat, non autem solutione poenae, adiudicari posse intelligimus.

- § 9. Postremo, in dotium assignanda- solutio quart i rum casu, censuum creationem et constitu-dubii. tionem prædictam, respectu actualis numerationis coram notario et testibus faciendae, locum non habere. Sed in hoc casu census ipsos, etiam pecunia ad manum non habita, creari posse declaramus.
- § 10. Denique, ut periculis quae ex Propositio et transportatione pecuniarum frequenter in resolutio alterius dubii circa dicto regno eveniunt, occurratur, permit- perm timus ut si in creatione census pecuniam lam bancariam. ad manum commode haberi nequierit, illius loco, emptor apocham sive cedulam bancariam idoneam integri pretii venditori, in ipso emptionis actu, debeat exhibere.

§ 11. Constitutione nostra praedicta, tam in casu dotium quam ceteris omnibus praecedentium in ea contentis, in suo robore permanen- in reliquis. tibus.

Praeservatio

§ 12. Volumus autem ut praesentium exempla, etiam impressa, notarii publici manu et praelati ecclesiastici eiusve curiae sigillo obsignata, eamdem illam prorsus, tam in iudicio quam extra illud, fidem faciant, quam ipsaemet praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die x iunii MDLXX, pontificatus nostri anno v.

Transumpto-

#### CXXIV.

Iudaeorum expulsio ab omnibus locis dominii S. R. E. eiusque subditorum, praeterguam ab urbe Roma et civitate Anconae 1.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Hebraeorum gens sola quondam a Doconstitutionis.

Causae huius mino electa, quae divinis eloquiis infusa, coelestium mysteriorum particeps esset, quantum ceteris omnibus gratia et dignitate excelluit, tantum postea, incredulitatis suae merito, contempta et neglecta, in praeceps meruit deturbari, quod, adveniente temporis plenitudine, perfida et ingrata suum Redemptorem indigna morte peremptum impie reprobarit. Amisso namque sacerdotio, legis auctoritate adempta, propriis disiecta sedibus, quas, tamquam lac et mel fluentes, clementissimus et benignissimus Deus iam inde a prima ipsius gentis origine illi praeparaverat, terrarum orbem tot iam saeculis pererrans, invisa, probris contumeliisque omnibus obiecta, foedas et infames quasque artes, quibus famem tolerare possit, haud secus quam vilissima mancipia, cogitur attrectare. Sed christiana pietas, hunc ineluctabilem casum in primis commiserans, illam humanius satis apud se passa est diversari, ut scilicet, crebro illius intuitu, Passionis Dominicae memoria fidelium oculis frequentius obversetur, simulque ea exemplis, doctrina, monitis ad conversionem et salutem, quae reliquiis Israel, prophetae oraculo, futura est, amplius invitetur; a qua, si, christianorum sedibus explosa, ad eas gentes quae Christum non norunt diverteret, magis magisque aliena reddetur. Verumtamen illorum impietas, pessimis omnibus artibus

> 1 De materia Iudaeorum vide Pauli IV constitutionem IV, Cum nimis, tom. VI, pag.498.

instructa, usque eo processit ut iam, pro communi nostrorum salute, expediat tanti morbi vim celeri remedio prohibere. Nam, ut tam multa usurarum genera omittamus, quibus hebraei egentium christianorum substantiam usquequaque exinaniverunt, perspicuum satis putamus eos furum et latronum receptores atque participes, qui quasque res ab iis subreptas et interversas, non modo profanas sed etiam divino cultui servientes, ne internoscantur, aut ad tempus supprimere aut alio transferre aut omnino transformare conantur; plerique etiam, specie tractandae rei proprio exercitio convenientis, honestarum mulierum domos ambientes, multas turpissimis lenociniis praecipitant; quodque omnium perniciosissimum est, sortilegiis, incantationibus magicisque superstitionibus et maleficiis dediti, quamplurimos incautos atque infirmos Satanae praestigiis inducunt, qui credant eventura praenunciari, furta, thesauros, res abditas revelari, multaque praeterea cognosci posse, quorum ne investigandi quidem facultas ulli omnino mortalium est permissa. Postremo cognitum satis et exploratum habemus, quam indigne Christi nomen hacc perversa progenies ferat, quam infesta omnibus sit, qui hoc nomine censentur, quibus denique dolis illorum vitae insidietur. His aliisque gravissimis rebus adducti, et augescentium quotidie ad civitatum nostrarum perniciem scelerum gravitate permoti, cogitantes praeterea supradictam gentem, praeter mediocres ex Oriente commeatus, nulli reipublicae nostrae usui esse; nostris vero populis, qui praesertim a nobis aliquanto remotiores sunt, conducibilius fore illius nomen, flagitia, miserias aliunde ad se relatas audire, quam ullo charitatis stimulo eam in suo deinceps sinu ut antehac confovere.

§ 1. Auctoritate praesentium, praecipi-

menses a die

Iudaei omnes mus ut omnes et singuli utriusque sexus discedant de lo-cis dominii s. hebraei, in omni ditione nostra temporali R. R., Roma et et sub ea consistentium civitatum, terraptis, infra tres rum et locorum, domicellorum, baronum publicationis. aliorumque dominorum temporalium, etiam merum et mixtum imperium ac vitae necisque potestatem et quamcumque aliam iurisdictionem atque exemptionem habentium, de ipsis omnino finibus, intra trium mensium spatium postquam praesentes litteræ hic fuerint publicatæ, omnino excedant.

psenac.

§ 2. Quibus praeteritis, quicumque Inobedientium sive incolae sive peregrini sive præsentes sive futuri, in quacumque dictae ditionis civitate, terra vel loco, etiam domicellorum, baronum, dominorum et aliorum exemptorum praedictorum, quandocumque inventi fuerint, rebus omnibus spolientur et fisci iuribus applicentur, mancipia Romanae Ecclesiae fiant, et in perpetuam servitutem asserantur, dictaque Ecclesia illud idem ius in eos, quod ceteri domini in servos et mancipia, sibi debeat vendicare. Urbe Roma et Ancona dumtaxat exceptis, ubi eos solos hebraeos, qui nunc eas habitant, ad praedictam memoriam amplius excitandam prosequendasque cum orientalibus negotiationes mutuosque commeatus cum eisdem, permittimus tolerandos; cum eo tamen, ut nostras et praedecessorum nostrorum aliasque canonicas de eis constitutiones studeant observare; sin minus, in poenas omnes quae dictis constitutionibus continentur, quasque in hoc innovamus, eo ipso incidant. Futurum enim speramus, eos, qui praesertim nostro et huius Sedis conspectui proximi sunt, noxae metu a maleficiis temperaturos, et interdum aliquos, uti antehac nostro quoque hortatu satis multis contigit, lumen veritatis cum gaudio agnituros. Sed neutri ad alteros, nec in alium dictae ditionis locum ullo tempore demigrent nec proficiscantur,

neque quempiam ex proscriptis ad se recipiant, si servitutis iugum et supplicia voluerint evitare. Iubemus igitur omnium provinciarum, civitatum et locorum dictae gubernatores et alii exequantur ditionis legatos, gubernatores, praesiden-hanc constitutes, praetores et magistratus, ac etiam locorum ordinarios, necnon domicellos, barones, dominos et exemptos supradictos, ac quoscumque alios ad quos id pertinet, ut quisque pro se, nulla alia a nobis expectata iussione aut mentis declaratione, omnia praedicta quamprimum exequantur; et caveant diligenter ulli posthac hebraei ad ipsas provincias, civitates et loca, etiam domicellorum, baronum et aliorum praedictorum, ex quacumque causa, amplius accedant. Quicumque vero, etiam de iis qui Romae et Anconae nunc sunt, excurso trimestri proximo, inventi in quacumque dictae ditionis parte, etiam quae dominii temporaliter eorumdem domicellorum, baronum, dominorum et exemptorum sit, statim Ecclesiae praedictae mancipati in servitutem perpetuam coniiciantur; quorum etiam cervicibus graviores poenas impendere significamus, ut ceteri eorum exemplo discant quanti fuerit hanc nostram prohibitionem temere neglexisse.

§ 3. Non obstantibus praedictis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, legibus communibus et municipalibus provinciarum, civitatum et locorum praedictorum; necnon Camerae Apostolicae, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; et conventionibus cum hebraeorum praedictorum universitate, etiam sub fide publica, pactis; privilegiis quoque, indultis, exemptionibus et litteris apostolicis, illis omnibus ac etiam praedictis domicellis, baronibus et dominis, ipsorumque civitatibus, terris, locis et populis, per quoscumque Romanos Pon-

tifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam, etiam motu proprio et ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, ac alias quomodocumque et sub quibuscumque tenoribus et formis, et ex 'quibusvis causis, etiam onerosis, ac cum restitutionibus, praeservationibus, derogatoriarum derogatoriis aliisque fortioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere et in specie quotiescumque concessis, confirmatis et saepius iteratis vicibus innovatis. Quae omnia et singula, etiam si de eis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis habentes, quatenus praedicta impedire vel differre aut alias illis obesse possent, harum serie, de simili potestatis plenitudine, specialiter et expresse revocamus et abolemus, viribusque et effectu prorsus carere; ac quicquid secus per quoscumque, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut praesentium Exemplorum exempla, etiam impressa, edantur, caque, notarii publici manu et cuiuscumque curiae ecclesiasticae aut praelati sigillo obsignata, camdem illam prorsus fidem ubique locorum faciant, quam ipsae praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.

§ 5. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctle poenalis. ceat etc.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, quarto kalendas martii, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 26 februarii 1569, pontif. anno IV.

Quod, in singulis provinciis fratrum Minorum Ordinis S. Francisci de Observantia, duac saltem domus assignentur fratribus strictionis observantiae, a quibus, absque praelatorum licentia, nullatenus ad alia loca se transferre possint.

### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Iniunctum nobis desuper apostolicae servitutis officium crebro nos admonet ct inducit ut personis quihuslibet regularibus vigilantiae nostrae partes efficacius exhibentes, eas in institutorum suorum regularium candore salubriter manuteneamus.

Exordium.

§ 1. Accepimus sane nuper quod in Jussio do qua Ordine S. Francisci de Observantia non-in rubrica. nulla sunt domus et loca, recollecta nuncupata, in quibus dicti Ordinis fratres arctiorem quam in ceteris vitam degunt: et propterea eidem Ordini commodum et opportunum esse censentes ut in singulis dicti Ordinis provinciis duae domus et loca recollecta huiusmodi existant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo decernimus atque statuimus quod in qualibet provincia dicti Ordinis duae ad minus domus et loca recollecta esse debeant; et praefata monasteria recollecta nullatenus ab huiusmodi recollectione separari possint; et fratres in illis degentes, etiam si velint (nisi de ministri generalis ipsius Ordinis vel provincialis et discretorum conventuum dictorum locorum recollectorum pro tempore existentium consilio), ad alia loca non recollecta transferri nequeant, nisi eisdem superioribus, ut aliter fiat, visum fuerit expedire.

§ 2. Decernentes præsentes litteras nullo Clausulæ pracumquam tempore de subreptionis vel servativæ. obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari vel impugnari aut invalidari nullatenus posse, mi-

fides.

nusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus comprehendi nullatenus posse, sicque ab omnibus censeri.

lativa.

§ 3. Et ita per quoscumque iudices et Clausula sub- commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari debere; irritum quoque et inane quidquid secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Et nihilominus, pro maiori prae-Executorum missorum cautione, venerabili fratri episcopo Conchensi et dilectis filiis causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori ac officiali Toletano per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque solemniter publicantes, faciant illas ab omnibus, quos illae concernunt, inviolabiliter observari, non permittentes aliquid contra praemissa quomodolibet innovari. Contradictores quoslibet et rebelles per easdem poenas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo.

rogatoriae.

§ 5. Non obstantibus praemissis, quibus-Clausulae de- vis apostolicis nec non, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, etiam iuramento et confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 6. Ceterum, quia difficile foret praesentes litteras ad singula quaeque loca, sumptorum.

ubi expediens foret, deferre, volumus quod illarum transumptis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die nona martii, millesimo quingentesimo sexagesimo nono, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 9 martii 4569, pontif. anno IV.

#### CXXVI.

Stationum indulgentias per christisideles, tam in Liberiana Sanctae Mariae Maioris basilica, quam in ecclesia Sanctae Mariae in Dominica lucrari decernit 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procmium.

Salvatoris Domini nostri Iesu Christi, Qui, pro redemptione generis humani, de summo coelorum solio ad huius mundi infima descendere, et carnem nostram ex castissimo sanctissimoque utero gloriosissimae semperque virginis Dei Genitricis Mariae assumere dignatus est, vices, licet immeriti, gerentes in terris, basilicas et ecclesias in eiusdem Beatae Mariae Virginis advocatae nostrae honorem ac venerationem dedicatas, spiritualibusque gratiis et indulgentiis decoratas et praesertim insignes, quae nunquam satis venerari frequentarique possunt, non solum peramplius semper ornare, sed quae ab illis etiam translata esse reperiuntur, eis, favente Domino, restituere pie sancteque studemus; ut quo frequentius christifideles eas visitaverint, per devotionis sinceritatem, redemptionis suae fructum facilius consequi et ad sempiternae gloriae beatitudinem feliciter 2 pervenire.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, alias Leo X statlofelicis recordationis Leo Papa decimus, tias ad ecclepraedecessor noster, ecclesiam Sanctae siam Sanctae Mariae in Domi-Mariac in Dominica de Urbe, vulgariter

1 Ex Regest. in Archiv. Vat. 2 Addendum forte valcant (R. T.).

Liberiana transtulit.

nica a basilica ad Navicellam nuncupatam, celebriorem reddere volens, et ut eo libentius christifideles ad eam visitandam confluerent, quo maiora spiritualia munera exinde si adipisci posse cognoscerent, quascumque stationum indulgentias et peccatorum remissiones, quae qualibet secunda dominica cuiuslibet quadragesimae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris christifidelibus basilicam S. Mariae Maioris de dicta Urbe visitantibus concessae erant, ad eamdem ecclesiam S. Mariae in Dominica, apostolica auctoritate transtulerit, illasque ipsis christifidelibus ecclesiam S. Mariae in Dominica huiusmodi, in dicta secunda dominica quadragesimae, visitantibus, eadem auctoritate concesserit, prout in ipsius Leonis praedecessoris litteris desuper confectis.

§ 2. Nos, bonum et christifidelium ani-Pius utrique mabus salutare esse, simulque ad divini tionum indul- cultus honorem plurimum tendere existigentias conce- mantes ne ipsa basilica S. Mariae Maioris, quae quidem divina revelatione, ut pia historia legitur, erecta fuit, et plurimis sanctorum reliquiis referta reperitur, suis solitis honoribus et visitationibus destituta remaneat; verum cupientes, pro pastorali nostro officio, utramque et basilicam S. Mariae Maioris et ecclesiam Sanctae Mariae in Dominica huiusmodi, dicta secunda dominica quadragesimae, ab eisdem christifidelibus pariter visitari et devote frequentari, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui secunda dominica quadragesimae, singulis annis, perpetuis futuris temporibus, vel basilicam S. Mariae Maioris vel ecclesiam Sanctae Mariae in Dominica devote visitaverint, et pias ibi ad Deum preces effuderint, aliaque solita ad id requisita adimpleverint, praedictas et easdemmet stationum indulgentias et peccatorum remissiones consequantur et consequi possint, dicta auctoritate apostolica et de apostolicae | nem xII, Licet a diversis, tom. vI, pag. 431.

potestatis plenitudine perpetuo concedimus, et ita tam basilicam S. Mariae Maioris, ut illae ipsae stationum indulgentiae in ecclesia S. Mariae in Dominica, secunda dominica quadragesimae, integrae perpetuo remaneant, plenarie restituimus.

§ 3. Non obstantibus ipsius Leonis prae- Derogat condecessoris translatione huiusmodi, ac qui- trariis. busvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, quarto idus martii, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 12 martii 1569, pontif. anno IV.

### CXXVII.

Contra offendentes statum, res et personas sanctissimi officii Inquisitionis haereticae pravitatis, eorumque filios necnon complices et fautores 1

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Si de protegendis ceteris omnibus ecclesiae ministris, quos in fidem et clientelam nostram a Domino recepimus, cura nobis quotidiana insidet, quanto maiore studio eam nos sollicitudinem capessere necesse est, ut qui in sacro inquisitionis haereticae pravitatis officio versantur, sub tutela inviolatae auctoritatis huius Sedis periculorum omnium expertes, quaeque munera ad exaltationem fidei catholicae exequantur.

§ 1. Cum itaque eius generis impiorum Causa hutus vis quotidie magis invalescat, qui omni- constitutionis. bus malis artibus praedictum officium subvertere, ministrosque functionibus dis-

1 Ad haec habes etiam Iulii III constitutio-

Exordium.

turbare moliuntnr, eo iam nos detrusit necessitas ut nefariam et scelestam illorum audaciam acerbiore castigationis verbere reprimamus.

§ 2. Hac igitur generali constitutione, Offendentes de fratrum nostrorum consilio, sancimus tes personas in- ut quicumque, sive privatus sive cuncta quisitorum, etc., civitas, sive populus sive dominus, comes, marchio, dux vel potiore titulo illustris, quemvis ex inquisitoribus, advocatis, procuratoribus, notariis aliisque ministris praedicti officii vel episcoporum id munus in sua dioecesi aut provincia obeuntium, seu accusatorem, denunciatorem aut testem in causa fidei quomodocumque productum vel evocatum occiderit, verberaverit, deiecerit seu perterrefecerit.

§ 3. Quive ecclesias, aedes aliasve res, Bonaque di- sive publicas sive privatas, officii aut micicipientes. nistrorum expugnaverit, invaserit, incenderit, expilaverit; aut libros, litteras, auctoritates, exemplaria, regestra, protocolla, exempla, scripturas aliave instrumenta, sive publica sive privata, ubicumque posita, combusserit, diripuerit seu interverterit; seu ex incendio aut direptione, etiam inermis, sive capiendi sive comburendi sive supprimendi causa fuerit, sive res aut personas servari defendive prohibuerit.

frangentes, etc.

§ 4. Quive carcerem aut aliam custo-Bi carceres diam, seu publicam seu privatam, effrepoenas hic de- gerit, vinctum extraxerit seu emiserit, capiendum prohibuerit, captumve eripuerit, receperit, occuluerit seu facultatem effugiendi dederit seu iusserit id fieri; qui coetum concursumve fecerit, sive, ut aliquid praedictorum fieret, homines accommodaverit, sive alias auxilium, consilium aut favorem, publice vel occulte, in quolibet praedictorum scienter praestiterit, licet nemo occisus, verberatus, nemo extractus, emissus vel ereptus, nihil expugnatum, nihil effractum, succensum direptumve,

tum: nihilominus is sit anathemate praesentis canonis auctoritate ligatus; idem quoque, laesae maiestatis reus, dominio, dignitate, honore, feudo ac quocumque alio beneficio temporali et perpetuo eo ipso privatus, saecularis iudicis arbitrio relinquatur, qui de eo illas ipsas poenas exigat quae damnatis primo capite dictae legis per constitutiones legitimas irrogantur, bonis rebusque omnibus fisci iuribus applicatis, uti etiam est de damnatis haereticis per sanctiones canonicas constitutum; eius filii, paterna infamia subiecti. omnis et cuiuscumque haereditatis, successionis, donationis et legati sive propinquorum sive extraneorum omnino sint expertes, eisdem praeterea portae nunquam pateant dignitatum.

- § 5. Nemo autem expurgationem habere, aut causam ullam proponere vel daras lantum modo probatiopraetendere possit, qui tantum nesas in nes in contracontemptum et odium huius officii admi- possunt. serit, nisi contrarium per claras probationes docuerit se fecisse. Quod porro de praedictis eorumque filiis statuimus, illud idem de omnibus clericis et presbyteris saecularibus et quorumvis Ordinum, etiam exemptorum, regularibus, et quacumque, etiam episcopali et maiori, dignitate praeditis, ac etiam privilegio quomodocumque suffultis, decernimus exequendum: ita ut ipsi, beneficiis et officiis omnibus ecclesiasticis praesentium auctoritate privati, per iudicem ecclesiasticum, haereticorum more, degradentur demum potestati saeculari traditi, poenis praedictis, laicorum instar, subiiciantur;
- § 6. Pontificum tamen causis nobis et Episcoporum successoribus nostris reservatis, ut, re Rom. Pontifiel quaesita et nobis renunciata, contra eos reservantur. ad depositionem et alias poenas praedictas procedamus, uti criminis atrocitas videbitur postulare.
- § 7. Quicumque autem pro talibus venullum denique damnum reipsa sit secu- niam petere aut alias intercedere tenta-

tamen causae

Obtestatio in

nas incurrunt.

Intercedentes verint, in easdem illas poenas, quae in pro praefatis delinquentibus, haereticorum fautores a sacris constituhaeresis poe- tionibus inferuntur, ipso facto se noverint incidisse.

§ 8. Verum si quis, etiam huiusmodi Revelantes criminum conscius vel affinis, sive relicta impunita- gionis studio sive poenitentia ductus, rem tem consequun- adhuc incognitam retexerit, supplicio liberetur.

cedendis.

§ 9. Ceterum, eam omnium et qua-Forma servan-rumcumque absolutionum rationem a nibus hujusmo- praedictis criminibus, necnon habilitatiodi criminum a num et restitutionum, etiam ad samam et honores, ita deinceps habendam optamus, ut successores nostri nullas, nisi saltem semestri post cuiusque assumptionem ad huius dignitatis fastigium excurso, ac precibus apud supremum officium Inquisitionis hic institutum verificatis, concedant. Decernentes omnes et quascumque huiusmodi absolutiones, habilitationes et restitutiones, quae precibus sic non verificatis de caetero fient, nemini prorsus prodesse; sed nec praesentibus, nisi toto ipsarum tenore ad verbum inserto, et gratia ex certa Romani Pontificis scientia facta et propria manu subsignata, ulla in parte derogari nec derogatum censeri debere; et si illis ex quacumque causa aliter derogari contigerit, derogationes huiusmodi nullius prorsus fore roboris et momenti.

xecutorum.

§ 10. Iubemus igitur universos et sin-Deputatio e gulos patriarchas, primates, archiepiscopos, episcopos et ceteros ecclesiarum praelatos per universum orbem constitutos, ut, per se vel alium seu alios, pracsentes litteras aut earum exempla in suis quisque provinciis, civitatibus, dioecesibus et locis solemniter publicare, et quantum in se est, firmiter observari procurent, contradictores quoscumque per censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo, ipsasque censuras et poenas etiam iteratis | Et de officialibus agitur in constitutione subseq.

vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 11. Non obstantibus constitutionibus Derogatio et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariorum. contrariis quibuscumque.

§ 12. Volumus autem ut praesentium Fides tranexempla, etiam impressa, edantur, eaque, sumptorum. notarii publici manu etc.

§ 13. Ceterum, omnes orbis terrarum principes, quibus gladii saecularis pote- principes. stas in malorum vindictam est permissa, per eam, quam se tueri promiserunt, fidem, obtestamur, ita suas quisque partes, sive in praestando ministris praedictis auxilio, sive in criminum post Ecclesiae sententiam animadversione, implere, ut eorum quoque praesidiis ministri ipsi tanti officii munus, pro Dei aeterni gloria et religionis incremento, feliciter exequantur, amplissimum a Domino praemium recepturi, quod fidei praedictae assertoribus in aeternae beatitudinis consortio praeparavit.

§ 14. Nulli ergo omnino hominum etc. Sanctio poc-Datum Romae apud S. Petrum, anno nalis. Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, kalendis aprilis, pontificatus nostri anno quarto.

+ Ego Pius, catholicae Ecclesiae episco- Papae subscr.

Sequentur subscriptiones cardinalium et publicatio.

Dat. die 1 aprilis 1569, pontif. anno 1v.

#### CXXVIII.

Reformatio Poenitentiariae Apostolieaeet eius officialium 1.

> Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

In omnibus rebus humanis nihil tam perfecte institui, nihil ullis legibus san-

1 Alia reformatio habetur in Pii IV constitutione LXV, In sublimi, pag. 195 huius tomi. De auctoritate vero summi poenitentiarii, vide Sixti IV constitutionem xxvIII, Quonium, tom. v, pag. 292. Prommium.

ctionibusque tam diligenter muniri potest, quin id lubrica et praeceps malorumque omnium effectrix cupiditas novis quotidie artibus pervertere atque corrumpere moliatur. Quocirca omnes ad huius praecelsae dignitatis fastigium evecti perpetua quadam necessitate coguntur nusquam oculos a commisso sibi grege avertere, sed continenter vigiles circumferre, ut quandocumque usus poscit, novis modo legibus ferendis, modo veteribus corrigendis vel ad usum revocandis, ea quae paullatim depravata sunt, in melius reformentur. Quod quidem nos iam inde ab ipso pontificatus nostri principio et liberaliter fecimus, et quantum in nobis est, illud idem statutum urgere et persequi, annuente Deo, conamur; neque quicquam nobis est vel praeclarius vel optabilius, quam ut collapsos a vetere disciplina mores ad pristinam suam integritatem denuo erectos, et in agro Domini a pravarum consuetudinum sentibus omnia diligenter perpurgata videamus.

reformationis,

§ 1. Sed ne, dum ea quae ad commu-Causae huius nem totius corporis salutem pertinent tantopere procurantur, quisquam nos accuset quod eam partem quae nobis proxima est negligamus, neque illius ulceribus necessarium salutis remedium applicemus, divino auxilio freti, curiae nostrae universae reformationem iamdudum oculis nostris obversantem aggredi decrevimus; pro qua, etsi antehac nonnulli praedecessores nostri multa sancte et salubriter ordinarunt; hominum tamen fragilitate, non ita multo post aut neglecta aut corrupta sunt, aliis atque aliis aliena suo sibi officio usurpantibus et dictae curiae expeditiones invicem confundentibus, quarum singulis sagax illa vetustas proprium et distinctum, pro cuiusque diversitate et materiae genere, officium tanto studio assignavit. Unde nos, primis conari, ut quod cuique officio congruit ad illud idem revocetur; demum sapienter providere et providenter statuere per quos viros quibusque modis curiae praedictae negotia, pro rerum, temporum et locorum qualitate deinceps dirigantur. At quia ceteris omnibus illa anteponere necesse est, ex quibus pendere dignoscitur periculum animarum.

§ 2. Nos, huiusce reformationis exordium a Poenitentiariae nostrae officio ca- cultatum Poenipere instituimus, eiusque rei causa omnem auctoritatem ordinariam et delegatam, omniaque privilegia, facultates et indulta ideo duximus revocanda, ut, habita de ministrorum qualitate, numero, functionibus et officiis ratione explicita, novam futuris formam de integro praescribere valeamus, qua ipsum Poenitentiariae officium certis quibusdam facultatibus, quae aliis officiis magis conveniunt, exoneratum atque expeditum, dehinc ea quae animarum salutem praecipue concernunt, attentiore studio prosequatur.

§ 3. Primum igitur omnium de huius- Amotio quomodi officio, ministris et functionibus rumdam officiarationem prodere volentes, de apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula loca seu officia referendariorum, correctorum et revisoris, nec non functiones et exercitia scriptorum, qui viginti septem, et procuratorum qui viginti quatuor sunt, quorumque procuratorum octo officia ad dispensationem pro tempore existentis maioris poenitentiarii pertinere noscuntur, in eodem Penitentiariae officio perpetuo supprimimus et abolemus; eorumque scriptorum et procuratorum rationem aliorsum habituri, illos omnes iam nunc ab ipso Poenitentiariae officio

§ 4. Ac dictum officium dehinc maiore poenitentiario, regente, datario, uno cor-aliorum officiarectore, uno magistro in theologia, uno operae pretium fore arbitrati illud in doctore in decretis, duobus procuratori-

amovemus.

Revocatio fa-

bus, duobus scriptoribus et uno sigillatore, quos pro futuris rebus et negotiis illius satis esse duximus, perpetuo constare volumus.

§ 5. Illorumque omnium officiorum in Quorum offi- ipso Poenitentiariae officio constitutorum cia vendibilia sesse prohibet. venditionem, aut quamvis aliam voluntariam, tacitam vel expressam ea dimittentium dispositionem expresse prohibemus; sed illa omnia probis et peritis, gratis omnino et sine aliqua dimittentium aut aliorum quorumcumque acceptione, concedantur; quod si secus factum fuerit, quaecumque

§ 6. Praeterea statuimus et ordinamus Poenitentia- ut deinceps in perpetuum maior poenirius maior qui. tentiarius officium suum per se ipsum exerceat; quare sit presbyter, magister in theologia seu decretorum doctor; et si, causa legitima a Romano Pontifice admissa, absens seu impeditus fuerit, unum alium ex sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, praedictis qualitatibus insignitum, sibi propoenitentiarium subroget, qui interim hoc munus etiam per se ipsum prosequatur, litterasque non poenitentiarii delegantis, sed suo proprio nomine expediat.

concessiones de illis pro tempore factae

nullius sint roboris vel momenti.

§ 7. Similiter regens, datarius, magi-Regens et da- ster in theologia et decretorum doctor,

§ 8. Item corrector in decretis, stylo ceterisque Poenitentiariae rebus diligenter versatus et instructus.

> § 9. Ac etiam sigillator probatae vitae, et, uti id munus postulat, omnium officii expeditionum peritus. Qui omnes, maioris poenitentiarii cura et sollicitudine delecti, et a Romano Pontifice confirmati. ad suum quisque officium admittantur.

§ 10. Procuratores quoque et scripto-Procuratores res praedicti, vita moribusque integris scriptores ornati, ad suum quisque officium exer-

cendum idonei. Ad haec, omnes praedicti officii ministri, etiam procuratores et scriptores, sint presbyteri vel certe in aliquo ex sacris ordinibus constituti, huiusmodi arcanorum continentissimi; quorum etiam iuramento de fidelitate praestando adscribatur, quod nec occulta huiusmodi, nec personas umquam cuiquam extra officium revelabunt; qui secus fecerint, non levius quam presbyteri peccatorum confessiones prodere audentes, puniantur.

§ 11. Procuratoriæ autem et Scriptoriæ Et a quo exaofficia ita demum a maiore poenitentiario illis concedantur, qui prius a regente et correctore, super vita, morib., ætate, scientia et aliis qualitatibus requisitis, diligenter, ac propositis edictis, et mora sex dierum praecedente, per concursum examinati et idonei comprobati fuerint; alioquin omnes concessiones, etiam si a Romano Pontifice ex aliqua causa pro tempore factae fuerint, pro irritis habeantur.

§ 12. Omnes vero supradicti officia sua Officiales per per se ipsos, cum diligenter tum etiam se ipsos exerfideliter exerceant, solique praesentes et stipendiis sint contenti. actu exercentes, nisi legitime impediti, fructus et emolumenta percipiant, quorum singulis certum statumque aliunde stipendium cuique conveniens assignare intendimus, quo solo contenti esse debeant, nihilque aliud, etiam sponte oblatum a partibus aut alias, sive pro expeditionis celeritate sive pro alio extraordinario labore, tam procurando quam scribendo aut recognoscendo et examinando, capere possint; quicumque secus fecerint, officio suo huiusmodi privati, excommunicationis quoque sententia innodati eo ipso censeantur, cuius absolutionis beneficium ab alio quam Romano Pontifice, excepto mortis articulo, nequeant obtinere.

§ 13. Ut autem negotia universa qua Regentis Podecet puritate et diligentia dirigantur, nus. praedictus regens petitiones casusque omnes ad praedictum officium deductos in

tarius qui.

viri eximia doctrina præstantes casuumque conscientae periti.

Corrector.

Sigillator.

officium.

primis examinet diligenter; quaeque perspicua et secundum communem in eodem officio cursum, absque difficultate, expediri consueverunt, eadem expediri iubeat, nihilque omnino vel ordinarium aut clarum, nisi prius ab ipso recognitum et probatum, procuratores expedire incipiant. Dubia vero vel obscura vel difficultate obstructa regens ipse ad maiorem poenitentiarium referat, ut diligentius examinentur, demum in eius Signatura proposita, cum maturo omnium iudicio decidantur.

§ 14. Ceterum materiae omnes, sive Materiae divi- conficiendae sive scribendae, inter procudantur. ratores et scriptores, cura sigillatoris, aequaliter dividantur.

§ 15. Sed ut litterae praedictae, stylo suo Correctoris conscriptae, sanae et incorruptae emittantur, corrector praedictus, antequam illae scribantur, schedulas sive minutas earum a praedictis procuratoribus conficiendas, cum supplicatione expedita, diligenter recognoscat, examinet et corrigat, ut inde litterae ipsae mundae et integrae rasurisque prorsus carentes expediantur. Itemque, super omnibus materiis, tam ordinariis quam extraordinariis, supplicationes, ubi illis opus erit, in totum expediri debeant, prius quam ad expeditionem litterarum super illis quoquo pacto procedatur.

§ 16. Denique sigillator praedictus lit-Sigillatoris teras omnes eatenus recognoscat, ut manus officium. requisitae illis appositae sint, et earum datae cum libello supplicationis concordent; deinde ipsius sigillo Poenitentiariae obsignatas, et in totum gratis ubique expeditas, tunc demum eas procurantibus resignet.

§ 17. Illud autem sancte et inviolate Pro expedi- apud officium praedictum volumus obsernihil solvatur. vari, ut nihil prorsus pro litterarum confectione et expeditione, nec alias etiam pro charta, atramento, cera, capsula,

cordulis aliisque rebus ad ipsam expeditionem pertinentibus exsolvatur, rationem aliunde habituri, unde haec omnia, simulque ministrorum omnium stipendia debeant comparari.

§ 18. Sed ne quid rerum dictae Poenitentiariæ lapsu temporis pereat neglectumque stodiat omnes iaceat, sigillator ipse omnia exemplaria, nitentiariae offilitteras, scripturas et instrumenta quorum- cium concercumque privilegiorum, facultatum, concessionum, prohibitionum, reformationum et ceterorum omnium dictum officium Poenitentiariae in universum et privatim concernentium, fideliter ac cum periculo suo asservet, deque his omnibus authenticum inventarium ac regestum conficiat, cui quicquid postea additum, statutum, concessum vel vetitum erit, illud totum qualecumque quamprimum adscribatur, et sic deinceps haec omnia in futurorum sigillatorum fidem, cum eisdem conditionibus et periculis, deponantur.

§ 19. Ad retinendam vero in dicto officio puritatem et confirmandam singulo-inramenta. rum sidem, districte praecipimus ut iuramenta, quae in admissione officialium requiruntur, ad praesentem nostram reformationem accommodata, quotannis in manibus dicti maioris poenitentiarii debeant iterari.

§ 20. Monemus insuper omnes et singulos supradictos ut caveant diligenter ne poenae 1. in officiorum suorum exercitio fraus vel dolus quoquo pacto admittatur, vel captio inducatur, neve ipsi partibus quidquam dolose et fraudulenter suggerant, quo facilius optata impetrare possint, sed solum petitiones iustas, rationabiles et honestas recipiant et proponant. Quod si dolum vel fraudem fecisse, aut quidquam, vel minimum, pro labore aut alias quoquomodo accepisse convicti fuerint, praeter illas censuras et poenas, quae contra talia admittentes quomodocumque propositae sunt, in poenam privationis officiorum

1 Quas habes etiam in constitutione cxxx.

Officialium

rogatoriae.

vantiae.

suorum incurrant, et ad futura inhabiles infamesque reputentur, prout nos illos privatos, inhabiles et infames declaramus eo ipso.

§ 21. Decernentes ex nunc irritum et Decrotum ir- inane quidquid secus super praedictis aut ritans corum aliquo a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 22. Non obstantibus nostra de non Chausulae de-tollendo iure quaesito et aliis apostolicis constitutionibus, ac de certo officiorum praedictorum numero, etiam pluries a Romanis Pontificibus reducto; necnon officii Poenitentiariae huiusmodi, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, veteri stylo et consuetudinibus quantocumque tempore observatis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 23. Depulsa igitur omnis avaritiae Jussio obser-foeditate, pro se quisque piam castamque mentem ad impositum sibi munus, pro Dei aeterni gloria et christifidelium salute, acriter intendat, et pro virili parte conetur ut cuncta prospera et hoc tanto officio digna succedant, Sedesque Apostolica pro bene gestis condignae laudis praeconio in singulis christiani orbis partibus plenius celebretur.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae mulxix, xv kalendas iunii, pontificatus nostri anno IV. Dat. die 18 maii 1569, pontif. anno iv.

#### CXXIX.

Limitatio nonnullarum facultatum maioris poenitentiarii ciusdemque ministrorum 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ut bonus paterfamilias, si quando, nutantem domum suam fulcire et reficere 1 Ex Regest, in Archiv. Vatic.

aggressus, simul atque partem cius aliquam in eum statum perduxit ut habitari commode possit, eam nova supellectile instruit et exornat, ut dum ceterae quoque codem modo instaurantur, haec saltem interea non iaccat otiosas, sed usus ex se aliquis domino praebcatur. Ita nos, qui Curiam nostram universam, multorum cupiditate tentatam, in meliorem statum vertere contendimus, inter alios eius ordines, ad Poenitentiariae nostrae officium in primis conversi, novam illi facultatem de integro praescribere statuimus, qua sola deinceps in rebus et negotiis suis uti debeat.

§ 1. Quare nuper omnem illi auctori- Quae in protatem et potestatem ordinariam et delega- tutione statuetam, omniaque privilegia, facultates et indulta omnino ademimus. Deinde certa quaedam de ministrorum qualitate, numero, functionibus et officiis, quae magis convenire visa sunt, aliis nostris litteris ordinavimus.

§ 2. Nunc vero, ne illud etiam, dum in Maiori poeniceteras dictae Curiae partes inquirimus, tates relinquit desideat, sed et interim et semper dein- muneris poeniceps omnibus usui sit, solis rursus facul- prias. tatibus, quæ pænitentialis muneris maxime propriae sunt, et ad egentium fidelium remedium accommodatae, communire intendimus, quibus eius praefectus, vice nostra, illis ipsis, quorum causa fundatum est, extemplo succurrat, eademque opera nos, tot tantisque sine intermissione curis exagitatos, aliquo pacto exoneret, ne illi, cunctationis nostrae necessitate morati, diutius in reatu et sordibus pendeant, neve quisquam in graviora pericula deducatur.

§ 3. Concedimus igitur maiori poeni- Omnes absoltentiario nostro ut possit absolvere et foro conscienabsolvi mandare, in foro conscientiæ dumtaxat, omnes et singulas personas ecclesiasticas, saeculares et regulares, cuiuscumque dignitatis, qualitatis et ordinis, necnon laicos utriusque sexus, tam prae-

sentes quam absentes, in omnibus casibus, etiam Romano Pontifici et Apostolicae Sedi reservatis, litterisque apostolicis comprehensis, quae die Coenae Domini quotannis promulgantur, et prorsus ab omnibus et quibuscumque aliis criminibus, peccatis, excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, tam occultis quam publicis, necnon excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis illorum occasione vel causa latis, iniuncta inde illis pro culpae modo poenitentia salutari et aliis quae de iure fuerint iniungenda; ac etiam dispensare et dispensari mandare cum quibus expediens videbitur, etiam in pristinum statum restituendo, sed in dicto foro conscientiae tantum, super quacumque irregularitate, inhabilitate, defectu et infamia, praeter-Quibus in ca- quam ex crimine haeresis, homicidio vosibus Romanum luntario, contracta scienter simonia et beat consulere. publicis criminibus, super quibus Romanum Pontificem prius ab ipso poenitentiario volumus consulendum.

§ 4. Utque in susceptis, etiam sacris et Potest estam presbyteratus, ordinibus ministrare, et ad habilitare ad dignitates et be- superiores conscendere, ac dignitates, nelicia in co- etiam cathedrales et metropolitanas, ac beneficia et officia ecclesiastica obtenta canonice collata, quaecumque sint, retinere aliaque consequi et habere.

dimentis;

dem foro:

§ 5. In contractis vero matrimoniis, si In contractis impedimenta occulta sint, exceptis primo matrimonialibus dispensare a consanguinatis vol affinitatis, aut secundo nonnullis impe- in linea inaequali consanguinitatis gradu, remanere; et in superveniente impedimento debitum petere possint, prolem, ubi opus erit, in eodem tamen conscientiae foro, legitimam decernendo, adiecta litteris clausula nullis, quae similibus consuevit apponi.

> § 6. Ad haec, quoque absolvere et absolvi mandare excommunicatos et suspensos a sententia generali vel speciali dele- | habuerint de eisdem; decern. irritum et

gatorum aliorumve iudicum, quorum iurisdictio expiravit; ac etiam eos, quo-calione et susrum absolutio per eosdem iudices aut alios pensione; est ad Romanum Pontificem et dictam Sedem quomodocumque remissa; et item eos, qui legitimo impedimento detenti, praesentiam iudicum vel eorum, qui ipsos excommunicarunt aut suspenderunt, per se vel alium seu alios, adire non possunt, modo satisfactio vel compositio interpartes sit secuta.

§ 7. Necnon commutare vota quaecum- Vola commuque in alia pietatis opera, votis Sepulcri tare; Dominici visitationis ac liminum beatorum apostolorum Petri et Pauli de Urbe, castitatis et Religionis dumtaxat exceptis.

§ 8. Dubia quoque in materia peccato- Dubia ad torum seu forum poenitentiale alias quomo-tiale pertinentia dolibet concernentia, cum consilio doctorum et theologorum suorum, declarare.

§ 9. Et de male ablatis vel retentis incertis mandare ut, etiam parte aliqua de-tentis incertis linquentibus pauperibus, si videatur, remissa, eorum qualitate et necessitate pensatis, residuum pauperibus vel aliis piis operibus, in locis, si fieri possit, ubi illa ablata sunt aut extorta vel usurpata, convertantur.

§ 10. Postremo prohibemus praedicto super quibas maiori poenitentiario ne in ullis casibus ficem debeat publicis absolutiones pro principibus et consulerc. aliis ius imperii habentibus, necnon dominiis, rebuspublicis, item episcopis et aliis

superioribus praelatis praesentium auctoritate concedat; sed, quotiescumque quid horum contingat, aut nos aut Romanum Pontificem pro tempore existentem properet consulendum; nec, etiam in ipsis occultis, sanctae Romanae Ecclesiae cardinales absolvat, qui, vivente R. Pontifice, de futuro quopiam eligendo vel excludendo quoquo pacto tractaverint, vel pro se ipsis vel aliis suffragia inierint, vel etiam, Sede ipsa vacante, ambitus fecerint, aut pactiones

Absolvera

An. C. 1569

Super male

BULLARIUM ROMANUM

inane quidquid deinceps per illum ac dictum officium, praeter et contra concessionem atque formam praemissorum, etiam asserto vivae vocis oraculo ac speciali et expresso Papae mandato, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, quintodecimo kalendas iunii, Pontificatus nostri anno Iv.

Dat. die 18 maii 1569, pontif. anno IV.

#### CXXX.

Scriptores et procuratores Poenitentiariae Apostolicae ad Cancellariam Apostolicam transferuntur, et scriptores et procuratores litterarum minoris gratiae instituuntur 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

In earum rerum commutatione, quam, magnis suadentibus causis, facere compellimur, hoc quoque a nobis sedulo curandum est ut ille ministrorum numerus, qui, novo ordine composito, uno in loco usui esse desiit, in alium magis convenientem commodis rationibus elocetur.

§ 1. Cum igitur, in generali reformatione In constitu- Officii nostri Poenitentiariae, et quam nusubduxit hie per edidimus, inter talia multa, duo of-Pontifex a Pro-ficia correctorum, itemque functiones et nitentiaria of ficia correcte exercitia omnium et singulorum scriptoet procuratorum qui vigintiseptem, et procuratorum rum, except.s litterarum dictae Poenitentiariae, qui vigintiquatuor sunt, in praedicto Poenitentiariae officio de apostolicae potestatis plenitudine extinxerimus et aboleverimus,

> 1 De materia Poenitentiariae vide in constitutione praccedenti, de materia vero Cancellariae vide in Pii IV constitutione LXVII, Universi gregis, pag. 200 huius tomi.

ac eorumdem scriptorum et procuratorum. qui tunc litterarum Poenitentiariae erant, rationem aliorsum habituri, eos omnes ab ipso Poenitentiariae officio subduxerimus, quemadmodum litteris nostris desuper confectis plenius continetur.

§ 2. Nos, dictis officiis scriptorum et pro- Et nunc dicta curatorum eorumque collegiis novum sta- officia scriptotum inducere et, quantum in nobis est, torum ad Cansingulorum ea obtinentium indemnitati fert; consulere volentes, de simili potestatis plenitudine, omnia et singula officia et loca scriptorum et procuratorum praedictorum ipsorumque personas et collegia (novo nomine et titulo utriusque indito, ac libera concessione et omnimoda alia dispositione octo officiorum huiusmodi procuratorum maiori poenitentiario, eodem quo antea iure, perpetuo remanente) ad Cancellariam Apostolicam transferimus, et cum ea perpetuo coniungimus. Ita ut quondam scriptores litterarum Poenitentiariae, dehinc scriptores litterarum apostolicarum minoris gratiae, alteri vero procuratores litterarum earumdem minoris gratiae appellentur et inscribantur.

- § 3. Quibus concedimus et assignamus Et tocum illin mensam seu bancum utriusque commune in ca assignat; in eadem Cancellaria post milites Sanctorum Petri et Pauli, aut alio ibi loco a dilecto filio nostro S. R. E. vicecancellario constituendo, ad quod litterae omnes, hoc dehinc officio litterarum minoris gratiae expediendae, in primis deferantur.
- § 4. Statuentes ut materiae, quae in dicto Poenitentiariae officio proximis ante statuit expedidictam reformationem temporibus communiter habebantur, et ex ordinatione nostra in summam redactae sunt, deinceps per nostram ac Romani Pontificis pro tempore existentis deputatorumve signaturam fiant. Harum omnium libellos supplices et item litterarum super eis conficiendarum schedulas sive minutas soli procuratores, ad dictae Cancellariae stilum,

conscribant. Conscriptas minutas abbreviatores litterarum apostolicarum de maiori praesidentia in primis examinent et corrigant. Correctas soli scriptores huiusmodilitterarum minoris gratiæ describant, ut inde litterae ipsae ad Cancellariam prædictam et defensores aliosque praesidentes in banco praedicto deferantur, ibique, secundum regulam ad ritum dicti officii Poenitentiariae moderandam, taxentur. Mox ab abbreviatoribus praedictis, instar aliarum, in eadem Cancellaria recognitae et ad supplicationem collatae, ad Bullariam mittantur; subjectoque plumbo. protinus a sigillatore praedicti officii Poenitentiariae capiantur, qui, taxa ad praescriptum nostrum recepta, eas per descriptores ad id assumendos iuxta nostras super hoc ordinationes regestari, et regestatas ad exemplum, ut in aliis moris est, conferre: denique singulis litteris praedictis omnem impensam per verbum Exposuit, uti litteris officii Poenitentiariae prædictæ moris erat, subscribere, idque etiam regesto praedicto adnotare procuret.

officialibus assignat.

§ 5. Percipiendorum autem a quoque Emolumenta fructuum et emolumentorum suorum ea ratio esse debeat ut, finito mense, in primis salaria eorum omnium, qui ad mensam prædictam defensores, et alio officii munere ex scriptoribus et procuratoribus litterar. minoris gratiae huiusmodi constituantur et solvantur; deinde procuratores et scriptores suam quisque portionem viritim per sua collegia, ut antea distribuendam, capiant; regens vero Cancellariae et abbreviatores praedicti pro laboribus illud idem de singulis expeditionibus, quod olim praedicti duo correctores, et stipendium et emolumentum libere et licite percipient. Cetera item salaria et emolumenta in plumbo et utroque regesto, videlicet supplicationum et litterarum praedictarum et alibi necessaria, iuxta ordinationes nostras praedictas, capiantur. De l Bull. Rom. Vol. VII.

95

taxa vero a dicto sigillatore capienda, stipendia regentis, datarii, correctoris, theologi, doctoris, procuratorum, scriptorum, sigillatoris, ceterorumque ministrorum, 1 atramento, cera, capsula, cordulis et alias quomodocumque ad expeditionem litterarum dictae Poenitentiariae necessaria, quas gratis ubique fieri et concedi iam praecipimus, ante omnia desumantur, et singulis persolvantur; quod vero, his omnibus omnino deductis et persolutis, reliquum erit, maioris poenitentiarii praedicti esse debeat.

§ 6. Ad haec quoque praedictus sigil- Sigillatoris oflator curam habeat praedictas suppli-ficium. cationes e manu datarii recipiendi, et per alios ad id ordinandos describendi, in regestum ab altero distinctum referendi, et utrumque fideliter custodiendi. Ceterum, nullae omnino supplicationes, super huiusmodi materiis signandae inter abbreviatores praedictos distribuantur, neque cuipiam relinquantur, neque super iis sumpta aliave exempla ex regestis describantur, etiam postquam litteræ apostolicae super illis expeditae et partibus eas prosequentibus redditae fuerint, sed supplicationes ipsae apud regestum praedictum, sub cura dicti sigillatoris, qui pariter ipsi regesto praefectus sit, fideliter custodiantur.

§ 7. Praecipimus igitur atque interdici- Inhibitio conmus abbreviatoribus, scriptoribus, procu- tra officiales ne aliquid capiant ratoribus ceterisque praedictis, tam con- pro quocumque iunctim quam divisim, ne quid, vel mini- labore sub poemum, etiam sponte oblatum, a partibus, sive nis hic exprespro expeditionis maturatione sive alio extraordinario labore, capiant, aut a famulis aliisque personis capere permittant, sed suis quisque taxis et stipendiis, uti constituta sunt, contenti esse debeant. Quicumque secus fecerint, praeter illas censuras et poenas, quae in talia perpetrantes impositae sunt, suorum officiorum privationem incurrant, et ad futura inhabiles

1 Addendum forte, expensa pro etc. (R. T.).

Exordium.

ac etiam infames censeantur, uti nos illos l privatos, inhabiles et infames declaramus eo ipso.

deputatio.

§ 8. Et nihilominus mandamus praedi-Executorum ctis vice cancellario et abbreviatoribus, necnon rescribendario et scriptoribus apostolicis ceterisque, ad quos pertinet, tam coniunctim quam divisim, ut scriptores et procuratores praedictos eorumque singulos, sic cum universo corpore praedicto coniunctos, fraterna caritate proseguantur, et ad huiusmodi officia et ipsorum liberum exercitium, necnon honores, onera et emolumenta omnia, recipiant et admittant, ac faciant praedicta omnia et singula inviolabiliter observari, non permittentes quemquam contra praesentium tenorem quomodolibet impediri. Rursus eisdem scriptoribus et procuratoribus sic cooptatis et adscriptis, ut praedicto vicecancellario tamquam capiti, aliorum dictae Camerae collegiorum instar, obediant et obsequantur.

Clausulas de- rum litterarum apostolicarum numero, et rogatoriae. aliis eorum ac dictae Cancellariae statutis, stylo, institutione, consuetudinibus, stabilimentis et reformationibus, quantocum-

> que tempore observatis, ac etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo etc.

§ 9. Non obstantibus de certo scripto-

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, decimoquarto kalendas iunii, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 19 maii 1569, pontif. anno IV.

#### CXXXI.

Declaratio casuum ac praesumptionum, in causis confidentiae beneficialis, contra quoscumque, etiam S. R. E. cardinales, cum appositione poenarum 1.

1 Ad haec, vide Pii IV constitutionem cn, Romanum, pag. 305 huius tomi, ubi cetera de simoniis et confidentiis habentur.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Intolerabilis multorum perversitas, qui sacrosanctas constitutiones novis quotidie fraudibus eludere nituntur, saepe illarum auctores in necessitatem adducit cautius providendi quo pertinacium animi ab improbis conatibus, graviore sanctione proposita, reprimantur.

§ 1. Bene quidem et providenter felicis Pius IV, ut in recordationis Pius Papa IV, praedecessor nota ad rubrinoster, ad tollendam fiduciariae mancipa- confidentias. tionis beneficiorum ecclesiasticorum corruptelam, statuit et decrevit etc. 1.

multorum cupiditates praedictas, quae ad multus fraudes purgandam hac pernicie Ecclesiam et ani- desuper committi, quae in marum salutem ab ipso praedecessore iudicio minimo

§ 2. Verumtamen, propter improbas edita sunt, in multis deprehendimus viam sunt. aperuisse gravius delinguendi. Siquidem cum, frequentibus plurium querelis pridem concitati quod iudices in causis huiusmodi confidentiarum expediendis remissiores essent, omnes et singulas causas ipsas, ubicumque motas, ad nos advocavissemus, ac omnimodam huiusccmodi causarum, praesentium et futurarum, rerumque omnium ex ipsis resultantium cognitionem nobis et successoribus nostris reservavissemus, et super quibusdam coram nobis processum fuisset, variis inde nec levibus coniecturis intelleximus vitium quidem confidentiae occulte irrepsisse, sed plerisque causis praesumptiones et coniecturas, quae ad illud probandum deducuntur, minime sufficere, eiusque rei causa plurimos, qui ante litterarum prædictarum editionem huiusmodi confidentias exercebant, ubi cognoverunt obstructam veritatem propter difficultates probandi in iudiciis confidentias ipsas, contempta constitutione praedicta, ecclesias, monasteria et beneficia sic

1 Ut in bulla citata in nota praecedenti.

recepta ut prius retinere, alios fructus, pensiones et alias res accipere, alios eorum exemplo ad similia et graviora fidentius commoveri. Multi enim ipsa beneficia iure retinere nequeuntes, alii ne cogantur ad sacros ordines, ad residentiam, ad incedendum in habitu clericali, ut ad bellum proficiscantur, ut inimicos occidant, alii ut alieno nomine lites agant aut defendant, alii propter crimina incapaces, quidam ut, purgato delicto vel absolutione consecuta, illa repetant, eadem in alios deponunt, et in plerisque fructus ipsorum aut eis ministrantur aut quibus ipsi statuunt, saepe laicis et inhabilibus. Plerique vel senes vel infirmi, ut beneficia in domibus suis perpetuent, illa renunciarunt et renunciant in alios, qui vel profanam familiam cedentium de fructibus ecclesiasticis alant, vel illa etiamnum infantibus aut nascituris asservent, facto interdum circuitu retrocessionis, cum reservatione fructuum et aliarum rerum aut accessu, praesertim ab illis qui praestandorum iurium Camerae Apostolicae sunt immunes; alii, aut incapaces aut aliis beneficiis ecclesiasticis onusti, aut ecclesiastico ordini sese mancipare refugientes, aut mere laici, beneficia ecclesiastica aliis conferenda procurant, ut de illis postmodum ad libitum suum disponatur, fructus etiam percipientes illorum. Ad haec, plerique ordinarii et collatores ac etiam patroni laici curant deponenda beneficia, ut fructus seu pensiones capiant eorumdem, aliisve faciant ministrari. Alia item permulta eiuscemodi admittuntur, quibus immaculata rerum divinarum puritas impie violatur, disciplinae ecclesiasticae nervus dirumpitur, et imminens patratur exitium animarum.

§ 3. Quare nos, volentes periculosam Ideo certis talium audaciam novi iuris subsidio corregulis confi- hibere, praesentium auctoritate statuimus.

Tat.

Ut si quis, quacumque auctoritate,

ecclesiam vel monasterium aut aliud beneficium ecclesiasticum qualecumque ex resignatione vel cessione cuiuscumque personae, simpliciter aut cum circuitu retrocessionis, cum regressu vel accessu, etiam sola dimittentis intentione receperit, ut illa vel illud, etiam in eventum regressus vel accessus, eidem dimittenti vel alteri postea conferatur, aut illius fructus vel eorum pars alii vel aliis concedantur, vel pensiones solvantur ex eisdem, haec confidentia censeatur.

Itidem, si ordinarius vel alius collator contulerit antehac aut conferat in futurum beneficium ecclesiasticum, quovis modo vacans, ea conditione, tacita vel expressa, ut postea in alterum, pro arbitrio collatoris seu alterius cuiuscumque, contra iuris communis ordinationem, disponatur; sive ut de eo provisus, fructus illius vel partem ad utilitatem vel conferentis vel decedentis aut alterius relinguat et remittat, seu pensionem illi vel illis, quem vel quos idem collator aut cedens vel alius, per se vel alium, scripto aut verbo iusserit seu significaverit, persolvat; et pariter si a patrono, etiam laico, vel alteri praesentatori seu electori contigerit aut contingat id fieri.

Ad haec, si clericus praedictae Camerae aut cardinalis aut alius a solutione iurium ipsius Camerae vel etiam Cancellariae Apostolicae exemptus, post resignationem vel cessionem alicuius extranei de ecclesia, monasterio vel alio beneficio ecclesiastico, in se apostolica vel alia auctoritate factam et admissam, illam vel illud, etiam confectis litteris apostolicis et possessione apprehensa, in eumdem resignantem vel cedentem, modico spatio interiecto, veluti duorum vel trium mensium, retrocesserit aut retrocedat in futurum, et ex illa retrocessione fructus ecclesiae seu monasterii aut beneficii vel eorum pars seu pensio seu quid aliud

super his reservatum, aut regressus seu accessus et ingressus ad illam vel illud ipsi clerico vel cardinali aut alii exempto sit fueritye concessus.

Postremo, si quis crimine aliquo absolutus, aut cum quo super irregularitate dispensatum est, denuo receperit quacumque auctoritate ecclesiam, monasterium vel aliud beneficium ecclesiasticum, quod ante vel post commissum delictum aut contractam irregularitatem dimiserit, in quibusvis horum casuum confidentiae pravitas sit contracta, casusque huiusmodi litteris praedictis comprehendantur ac si illis speciatim expressi fuissent, licet ipsum confidentiae crimen alterius tantum partis conscientia sit admissum.

§ 4. Ad probandum vero plene confi-Et ad proban- dentiarum abusum, inter alias, etiam hae nam contas præ- praesumptiones et coniecturae habeantur sumptiones suf- legitimae, videlicet:

Si quis, post cessam ab se ecclesiam vel monasterium aut beneficium, et publicatam resignationem seu cessionem, captamque a successore possessionem, sese in illa vel illo seu rebus illius, per se vel alium seu alios, de facto ingesserit, aut fructus perceperit, aut quicumque successor illi vel eius propinquis ipsos aut partem aliquam remiserit eorumdem.

Si recipiens beneficium constituerit dimittentem vel eius parentes aut propinquos procuratores ad percipiendum vel locandum fructus beneficii dimissi, et illi vel illis de fructibus perceptis aut percipiendis donationem fecerit.

Si, vel sola procuratoris depositione, vel libris rationalibus mensariorum ex parte dimittentis expeditio, quae personam recipientis concernit, prosecuta sit, simulque expensae pro ca necessariae ab illo factae fuerint.

§ 5. Denique, si quis pro concessione alicui facta, quacumque auctoritate, de

beneficio ecclesiastico, per se vel alium seu alios, intercesserit, vel alias in negotio concessionis sese immiscuerit quoquo modo, deinde aliquid de fructibus talis beneficii de facto, etiam per manus possessoris, ac etiam simplicis donationis titulo perceperit, seu de illo postmodum ad voluntatem intercessoris fuerit dispositum quandocumque.

§ 6. Testes autem de quaque re singu- Tostes singulares singulas probare valeant praesum-tionesque quid ptiones et coniecturas, pluresque huius-probent. modi praesumptiones et coniecturae plenam probationem faciant in praedictis.

lares praesump-

§ 7. Ceterum, criminosi et ceteri omnes, Alii tostes roqui ad perhibendum in casibus simoniae cipiendi. testimonium recipi possunt, ad praedicta omnia admittantur.

§ 8. Sed ne quisquam, etiam vana fiducia fretus non intendendi contra se sarum cognitio iudicii, in crimine perseveret, utque hoc ad quos spemalum gravioris censurae stimulo usquequaque prohibeatur, omnes et singulos qui hucusque ecclesias, monasteria, beneficia, fructus, pensiones aliasve res, intercedente hoc confidentiae vitio, receperunt ac retinent, nisi statim, ad se reversi et resipiscentes, celeri dimissione sibi prospexerint, et qui quid tale admiserint in futurum, etiam omnibus et singulis aliis ecclesiis, monasteriis, dignitatibus, administrationibus, officiis et beneficiis obtentis, quae pariter sub dicta reservatione comprehendi volumus, necnon fructibus, pensionibus et aliis rebus ecclesiasticis, ac etiam Romanae Curiae et aliis officiis temporalibus praesentium auctoritate privamus, et ad futura inhabiles decernimus, et, in iuris subsidium, excommunicationis sententia innodamus, a qua nullus, nisi in mortis articulo constitutus, ab alio quam a Romano Pontifice absolutionis beneficium valeat obtinere. Nos enim, advocatione causarum huiusmodi et reservatione cognitionis illarum, rerumque

omnium inde emergentium, nobis et praedictis successoribus, ut praedictum est, facta, causis illis dumtaxat exceptis, quae iam coram nobis pendere noscuntur, ac etiam iis, quas, ratione ecclesiarum et monasteriorum, quorum dispositio in consistorio fieri consuevit aut debet; itemque contra ordinarios collatores, episcopos et alios superiores praelatos, etiam cardinales, haberi contigerit, uti iam aliis nostris litteris statutum est, audiendis, decidendis et terminandis, harum serie prorsus relaxatis, decernimus ita deinceps per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac praedictae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et ipsorum cuicumque quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari, interpretari et definiri debere; necnon irritum et inane quidquid secus in praedictis per quoscumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

deputatio.

§ 9. Quocirca omnibus locorum ordi-Executorum nariis districtius iniungimus ut in suis quisque ecclesiis, civitatibus, dioecesibus et locis, etiam exemptis, ad praedicta studiose attendat, et quatenus illis relaxavimus, in delinquentes severe animadvertant, si divinae Maiestatis iudicium dictaeque Sedis censuram voluerint evitare. In ceteris vero causis et negotiis (nobis et praedictis successoribus exceptis) eosdem locorum ordinarios, praesentium auctoritate, delegamus ut, gratia et favore postpositis, pro se quisque, cum venerit usus, contra praedictos omnes sub ipsa exceptione comprehensos diligenter inquirant, suasque inquisitiones omnes sigillo obsignatas ad praedictam Sedem quamprimum transferant, ut nos et praedicti successores, in causis huiusmodi procedentes, quod iustum fuerit decernamus. Nos enim singulis ordinariis ipsis praedictos omnes

et quoscumque alios, etiam exemptos, etiam per edictum publicum, constito prius summarie et extraiudicialiter de non tuto ad illos accessu, citandi et monendi; eisque ac iudicibus ordinariis et delegatis aliisque personis quibuscumque, ne praedictorum executionem quoquomodo impediant, vel alias in illis sese interponant, etiam per simile edictum inhibendi; eosdem ac alios contradictores et rebelles quoscumque per censuras et poenas ecclesiasticas ac omnia alia iuris et facti remedia opportuna compellendi; auxilium brachii saecularis, quandocumque opus erit, invocandi; ceteraque in praedictis omnibus et singulis necessaria faciendi et exequendi, plenam et liberam tenore praesentium concedimus facultatem.

§ 10. Non obstantibus felicis recorda- Derogatio contionis Bonifacii Papae octavi, praedeces- trariorum. soris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, aliisque apostolicis constitutionibus et ordinationibus; quodque episcopis, collatoribus et praelatis praedictis, etiam cardinalibus. vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a praedicta sit Sede indultum vel in posterum indulgeri contingat quod interdici, suspendi vel excommunicari aut contra indulta huiusmodi ad iudicium trahi non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam et ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa. aut in totum non inserta, effectum praesentium, aut attributae praedictis ordinariis iurisdictionis explicatio seu exercitium vel executio impediri valeat quomodocumque vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Pii constitut. remanet.

§ 11. Litteris praedecessoris huiusmodi in suo robore nihilominus in suo robore duraturis.

Fides transumptorum.

prehendit.

§ 12. Volumus autem ut praesentium exempla, etiam impressa, edantur, eaque notarii publici manu et cuiuscumque curiae ecclesiasticae vel praelati sigillo obsignata, eamdem illam prorsus fidem, in iudicio et extra, ubique locorum faciant, quam ipsae praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXIX, kalendis iunii, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 1 iunii 1569, pontif. anno iv.

Sequitur extensio ad Cardinales.

### Pius Papa V, etc.

Hodie in consistorio nostro secreto, ut Dubium an moris est, accepto quod a nonnullis praeliget tendebatur S. R. E. cardinales, obtentu stitutio cardinales. privilegiorum sub constitutione nostra de confidentiis beneficialibus, saltem quoad privationem, censuras et alias poenas in constitutione contentas, propter non factam in clausula impositionis illarum specialem et expressam de dictis cardinalibus et privilegiis mentionem, minime comprehendi, licet aliter mentis et intentionis nostrae fuerit, quemadmodum et ex litteris dictae constitutionis colligi posset.

§ 1. Ad tollendum tam omne dubium Declaratio atque impedimentum quo minus constitutio praefata, commune bonum et salutem animarum concernens, plenarium effectum sortiatur, declaravimus omnes S. R. E. cardinales in constitutione et litteris praefatis ac singulis earum partibus, etiam quoad privationes omnesque et singulas censuras et poenas in ipsis litteris contentas, comprehendi, ac contrafacientes privationes, censuras et poenas ipsas incurrere, prout nos illos omnes includi et incurrere volumus eo ipso.

§ 2. Decernentes sic per quoscumque

etc., etiam cardinales, in quavis causa Docretum iret instantia, sublata etc., iudicari etc. debere; necnon irritum etc. attentari.

- § 3. Ac privilegia praefata necnon Revocatio priexemptiones, conservatorias et indulta vilegiorum ad omnia, per quoscumque Romanos Ponti-sentium. fices etc., etiam motu proprio et ex certa nostra scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, ac etiam consistorialiter et ex quibuscumque causis, in genere vel in specie, concessa, confirmata, extensa et moderata et quantocumque tempore observata, ad effectum praefatorum revocavimus et annullavimus, viribusque et effectu quoad haec prorsus carere decrevimus. Volumusque et statuimus tenores privilegiorum etc., qualiacumque sint, praesentibus pro plene et sufficienter expressis haberi.
- § 4. Solamque hanc schedulum manu sola signatura nostra signatam, et in Cancellariae Apo-sufficit. stolicae libro ad perpetuam rei memoriam registratam, absque alia litterarum confectione, sufficere, eamque et eius exempla ubique locorum, in iudicio et extra illud, fidem facere.

§ 5. Constitutionibus et ordinationibus Derogatio conapostolicis, ac Cancellariae praefatae re-trariorum. gulis, editis et edendis, ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiv novembris millesimo quingentesimo sexagesimo nono, pontificatus nostri anno iv.

#### CXXXII.

Quod fucultas erigendi cappellas Rosarii sit solummodo magistri generalis Ordidinis S. Dominici et ab eo deputatorum, et confratres sodalitatum Rosarii ab eis institutarum oblationes et legata, in pios usus convertenda, recipere valeant; indulgentiasque hic enunciatas consequantur.

# Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Inter desiderabilia cordis nostri, illud Exordium. intensis desideriis affectamus ut singulo-

rum christifidelium, quorum nobis, ex l commissi pastoralis officii debito, cura imminet, generalis animarum salus proveniat, unde pia et salubria fidelium vota ad hoc tendentia, et alias ex quibus divini cultus provenit augmentum, pii patris affectione prosequimur ac plenis favoribus confovemus; et ut optatum consequantur effectum, christifideles ipsos ad illa, indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus, libenter invitamus.

concessionis.

§ 1. Exhibita sane nobis nuper, pro parte Causae huius dilecti filii magistri provincialis Ordinis Praedicatorum provinciae Neapolitanae, petitio continebat quod, cum dilectus filius frater Ambrosius Salvius loci de Balneolo, Nuscanensis sive alterius dioecesis, ad erigendum societates sanctissimi Rosarii in quibuscumque ecclesiis per nos et Sedem Apostolicam specialiter deputatus fuerit, si aliis huiusmodi facultas, praeterquam eiusdem Ordinis magistro generali, interdiceretur, ex hoc profecto diversis abusibus, qui in illarun erectione intervenire possent, satis consultum foret. Quare nobis, pro parte eiusdem provincialis, fuit supplicatum ut sibi in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

gendi cappellas Dominici, et ab

§ 2. Nos, qui honestis quorumlibet vo-Facultas eri- tis libenter annuimus, caque favoribus ss Rosarii spe- prosequimur opportunis, eumdem proctat ad magi-strum genera- vincialem a quibusvis excommunicationis, lem Ordinis, S. suspensionis et interdicti aliisque eccleeo deputatos siasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica, per praesentes statuimus quod nulli licitum existat, minusque aliquis cappellam sanctissimi Rosarii in quavis ecclesia sive loco erigere, prae-

ter dictum generalem aut ab eo deputatos ac praefatum Ambrosium.

§ 3. Minusque aliquis confrater, seu vir Nihit Ingresive mulier, aliquid eidem societati, pro tatem solvant. illius ingressu vel alia quavis de causa, persolvere.

§ 4. Ac singuli confratres ad quasvis processiones accedere, etiam in quibus cor-accedant, et pora defunctorum ad sepeliendum defe- ad sepeliendos mortuos insiruntur, cum corum insigniis, cuiusvis gnia deserant. etiam superioris licentia desuper minime requisita, ctiam absque aliquo conscientiae scrupulo et censurarum ecclesiasticarum incursu, possint et valeant, seu eorum quilibet possit et valeat.

Confratres

§ 5. Districtius inhibentes quibusvis ne eosdem generalem seu deputandos et his molestandi. Ambrosium, super erectione et institutione societatum huiusmodi, in quibuscumque civitatibus, terris et·locis factis et faciendis, neque eosdem confratres, super exercitio piorum operum et profectu ad processiones seu incessu cum signo eorum, aut dicti signi delatione, molestare, perturbare aut inquietare audeant nec debeant; quinimmo generali, deputatis et Ambrosio praefatis in praemissis auxilium, consilium vel favorem praebeant. Nos enim omnes praemissis contravenientes indulgentiis et peccatorum remissionibus eis concessis privamus, et privatos esse ac indignos effici; et quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari irritum et inane decernimus.

Prohibitlo

§ 6. Postremo vero, ut animarum christifidelium, praesertim ex aliqua societate huiusmodi erectarum seu per eumdem Ambrosium erigendarum, existentium et eamdem societatem ingredi volentium quieti et spirituali consolationi salubrius consulatur, et ad illam ubicumque crectam christifideles ipsi accedentes eo ferventiores et promptioConfirmatio

res reddantur, quo se dono coelestis gratiae decoratos senserint, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum auctoritate confisi, christifidelibus praefatis de dicta societate, ut praefertur, instituta vel instituenda existentibus, ut omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones, tam per nos, quam quoscumque alios Romanos Pontifices, et praesertim Leonem Papam X, praedecessores nostros, concessas consequantur et consegui possint, auctoritate et tenore praedictis, misericorditer in Domino concedimus et indulgemus; illasque, nonnisi in ecclesiis, in quibus, ut praefertur, cadem societas instituta erit, praeterquam in casu summae necessitatis et infirmitate grandi seu detentione carcerum, in quibus et alio in loco consequi possint, observando tamen illa omnia quae in dictis indulgentiis continentur, consequi posse decernimus. Omnesque et singulas per eumdem Ambrosium sive generalem aut deputandos praefatos auctoritate nostra, modo tamen supradicto, concessas confirmamus et approbamus.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis ceterisque trariorum. contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die xxvIII iunii MDLXIX, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 28 iunii 1569, pontif. anno IV.

Sequitur alia constitutio super praedictis.

#### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Consueverunt Romani Pontifices ctc. 4.

1 Constitutionem Pianam dedita opera hic praeterimus, etsi in Romana Mainardi editione (tomo ty, parte III, pag. 71) habetur. Ea namque paullo post legitur, in Romana quidem, l. c., pag. 77; in nostra vero editione, pag. 774 huiusce voluminis. Missam fecimus ne unum idemque iterare nulla caussa videremur (R. T.).

#### CXXXIII.

De baccalaureis et magistris in Aragoniae provincia Ordinis Prædicatorum creandis 1.

#### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Circumspecta Romani Pontificis providentia vias, quibus regularis observantia conservari, et illi dedita persona scientiarum cognitionem adipisci et docere facilius possit, plerumque excogitare solet. Sane, cum deceat eos qui, saeculari vita prorsus abiecta, divinis obsequiis et regulari observantiae penitus se dicaverunt, morum honestate et litterarum cognitione esse praeditos, illos quoque, tamquam unicum et singulare exemplar, ceteris litterarum, praecipue sacrarum, scientia praestantiores, expedit ut, graduum promotione, virtutis praemia et insignia consequantur.

§ 1. Unde, pro vitae regularis conservatione et graduum huiusmodi reputatione, causa. in plerisque provinciis Ordinis fratrum Praedicatorum non nisi pauci illius Ordinis fratres, et hi guidem litterarum scientia et vitae ac morum honestate valde praediti, et in legendo præsertim philosophiam et theologiam in aliqua Universitate per plures annos exercitati, ad baccalaureatus et magisterii gradus promoveri solent.

§ 2. Quare nos, motu proprio, non ad Nulli promoalicuius super hoc nobis oblatae petitionis laureatum nisi instantiam, sed ex certa scientia et mera post lectam philosophiam vel deliberatione nostris, deque apostolicae theologiam per potestatis plenitudine, hac nostra in per- etc. petuum valitura constitutione, quod in posterum nullus dicti Ordinis fratrum Praedicatorum provinciae Aragoniae ad baccalaureatus gradum promoveri possit, nisi prius saltem per quadriennium philosophiam vel theologiam legerit, et tunc promotio huiusmodi fiat causa legendi

(1) Ex Bullario huius Ordinis, tom. v, pag. 217.

Exordium.

Diplomatis

An. C. 1569

sententias pro forma et gradu magisterii, ad petitionem provincialis ipsius Ordinis et provinciae, in aliqua Universitate vel collegio dictae provinciae; et quod simiter nullus penitus baccalaureus fiat magister, nisi deputatus a generali magistro Ordinis praedicti vel a capitulo generali ad legendum sententias pro forma et gradu magisterii in Universitate et collegio prædictis, et lectionem huiusmodi per quadriennium prosequutus, et a capitulo provinciali ad magisterium petitus fuerit.

nulliter promoti sunt.

- § 3. Et quod aliter in posterum ad bac-Alias promoti, calaureatum vel magisterium, etiam ad petitionem provinciae, et a capitulo vel magistro generali, etiam vigore indulti apostolici eis desuper concessi, promoti pro minime promotis in omnibus et per omnia habeantur, et illi nullo modo habeant locum nec gaudeant privilegiis baccalaureatus vel magisterii, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus.
- § 4. Decernentes statutum et ordinatio-Clausulas ad nem huiusmodi praesentesque litteras in omnibus et singulis actibus cuiuscumque stitutionis. capituli pro tempore facti alta voce publicari et legi, ac in illis inseri, et ab omnibus inviolabiliter observari debere. Necnon ex nunc promotiones, aliter quam ut praefertur pro tempore factas, nullius esse roboris vel momenti, et promotis minime suffragari debere; ac etiam irritum et inane quicquid aliud secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

observantia.

§ 5. Districtius inhibentes, in virtute Provincialibus sanctae obedientiae et sub interminatione et diffinitoribus province. man. divini iudicii, tam dilectis filiis provinciadatur eiusdem libus, quam dissinitoribus capitulorum provincialium dictae provinciae nunc et pro tempore existentibus, quatenus statutum et ordinationem huiusmodi diligenter et ad unguem observent, et observari faciant et mandent.

Bull. Rom. Vol. VII.

§ 6. Non obstantibus quibusvis consti- Derogatio con-

tutionibus et ordinationibus apostolicis; ac Ordinis et provinciae praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, Ordini et provinciae praedictis illiusque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu et scientia ac potestatis plenitudine similibus ac alias quomodolibet, etiam pluries, concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus specialiter et expresse derogamus et derogatum esse volumus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xi iulii mdlxix, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 11 iulii 1569, pontif. anno IV.

#### CXXXIV.

Confirmatio et declaratio privilegiorum et gratiarum collegii scriptorum archivii Curiae Romanae 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pridem nos anxio sollicitoque animo co-Confirmatio gitantes, etc. collegii erectionem a felicis reconstitutionis recordationis Iulio Papa II, kalendis sein nota ad rubri-cam et alterius ptembris, pontificatus sui anno v, factam, Leonis X prac- necnon omnia et quaecumque privilegia, quam nihil re- facultates, exemptiones, praerogativas, dispensationes, gratias et indulta ab eodem dicta die et idibus decembris dicti anni; necnon a Leone X, pridie nonas octobris, pontificatus sui anno primo, aut alio veriori tempore; necnon aliorum omnium inde usque Romanorum Pontificum concessione eidem collegio et personis, in genere et in specie, tam coniunctim quam divisim, facta, et super his omnibus et singulis confectas litteras, scripturas et instrumenta, ac inde secuta quaecumque, cum prohibitionis clausulis et decretis in eis contentis, quae omnia et singula aeque atque ad verbum praesentibus inserta, expressa et repetita habemus, litterisque super praesentibus conficiendis in totum vel in partem exprimi, totosque tenores singulorum inseri posse volumus, etiam si talia et multa sint quae speciali expressione indigeant, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus renovamus, approbanius et confirmamus, effectumque plenarium et integrum prorsus sortiri volumus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus. Decernentes illa omnia perpetuum et inviolabile robur obtinere; ac irritum etc. attentari.

> 1 Huius collegii institutionem eiusque statum vide supra in Iulii II constitutione xvin, Sicut, tom. v, pag. 458.

§ 1. Quin etiam in perpetuum applicamus et appropriamus ac etiam annectimus, archivii C. Rom. unimus et incorporamus dicto collegio sint notarii causcripturas praefatas ac omnia et quae-cuiuscumqueiucumque iura, fructus et emolumenta, rii. ratione officiorum notariatuum eorum omnium iudicum ordinariorum et commissariorum Curiae et Urbis in praefata institutione expressorum; quibus etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales adiungimus, et similes, etiam si ordinarii dicantur, comprehendi volumus. Ut vero, in habendo proborum peritorumque notariorum delectu, melior deinceps ratio capiatur, statuimus ut posthac, in omnibus et quibuscumque causis coram praefatis iudicibus, etiam cardinalibus, quomodocumque habendis et agitandis, collegium ipsum notarios idoneos, qui in eiusmodi causis scribant, constituere debeat. Nullique omnino ipsorum iudicum, etiam cardinalium, alios notarios, etiam dicti archivii scriptores, in causis huiusmodi pro arbitrio constituere possint, sed eos dumtaxat assumere teneantur quos collegium praefatum suo ex gremio, in genere vel in specie duxerit eligendos. Decernentes alias quascumque constitutiones, ordinationes et assumptiones notariorum, etiam de dicti collegii scriptoribus, sive in genere sive in specie, tam per iudices, etiam cardinales, quam etiam Sedem Apostolicam, ex quibuscumque causis, etiam motu simili et potestatis plenitudine similibus, necnon processus et alia quaecumque, coram eisdem iudicibus, etiam cardinalibus, aliter facienda, irrita et inania esse, viribusque et effectu carere, notariosque tamquam falsi reos puniri debere. Ceterum, collegium pracfatum rationes et curas omnes huiusmodi processuum, scripturarum et instrumentorum, etiam praeteritorum, omni tempore habeat; omnia et quæcumque emolumenta, ordinaria et extraordinaria, inde quomo-

Concessio

documque provenientia, ad communem usum percipiat, et delegandis sive substituendis notariis suis stipendia constituat, vel alias super hoc conveniat cum eisdem etc.

ritans.

§ 2. Sicque, in his et aliis praefatis om-Decretum ir- nibus et singulis, per quoscumque, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac Cameram ipsam, in quavis causa et instantia, sublata etc., iudicari etc. debere etc.; necnon irritum etc. attentari.

trariorum.

§ 3. Non obstantibus praemissis et Pauli Derogatio con- secundi, tertii et quarti aliorumque Romanorum Pontificum ac nostris de rebus Ecclesiae non alienandis, et alienatis revocandis, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam de gratiis ad instar non concedendis; Cancellariae Apostolicae regulis editis et edendis, eiusque et dictae Camerae earumque collegiorum, et etiam urbis Romae, iuramento etc. roboratis, statutis etc., necnon institutione et fundatione ac veteri stylo quantocumque tempore observato; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque personis omnibus et singulis, etiam per modum statuti perpetui, ac initì et stipulati contractus, et alias quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, per praefatos et alios quoscumque Romanos Pontifices ac nos et dictam Sedem, ex quibuscumque causis, etiam motu et scientia et potestatis plenitudine similibus, ac etiam consistorialiter, concessis, confirmatis ac etiam iteratis vicibus approbatis; quibus omnibus, etiam si de illis etc., tenores etc., in genere et in specie, ad effectum sufficientis derogationis eorum, latissime extendendis, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus derogamus; necnon omnibus illis, quae in l

singulis litteris præfatis concessum est non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis etc.

Fiat. Motu proprio, M.

Datum Romæ apud S. Petrum, quintodecimo kalendas augusti, anno IV.

Dat. die 18 iulii 1569, pontif. anno IV.

#### CXXXV.

Cosmus Medices, reipublicae Florentinue dux, eiusque successores magni duces Etruriae creantur 1.

Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, in excelso militantis Exordium. Ecclesiae throno, disponente Domino, super gentes et regna constitutus, post perlustratas suae indefessae mentis acie orbis christiani provincias, circumspecta sua providentia praeclaros ac principes viros, qui de sancta Sede Apostolica fideque catholica benemereri videntur, singulari suæ benignitatis clementia, quantum sibi ex alto conceditur, augere, eosque insignibus, ornamentis ac speciosis honorum titulis decorare atque illustrare consuevit, necnon alias disponit, prout, temporum, locorum et personarum qualitate pensata, conspicit in Domino salubriter expedire.

§ 1. Sane cum nos, his nostris luctuo- Elimine prosissimae tempestatis diebus, animo nostro vinciae comdiu multumque gravissimo cum dolore versaremus quot et quantae pestiferarum haeresum sectae quotidie undique erumperent, diraque et exitiosa perditorum hominum a fide catholica aberrantium semina passim serperent et usquequaque propagarentur, omnia Italiae loca circumspicientes, Etruria provincia, nobilitatis

1 Cosmus militiam S. Stephani, de licentia Pii IV instituit, ut in eiusdem Pii constitutione Lv, His, quae, pag. 158 huius tomi.

decore et antiquitatis nomine a maioribus celebrata, cuius maxima pars quae nobis et ipsi Apostolicae Sedi subiecta non est, ab omnibus fere lateribus ditioni nostrae ecclesiasticae contermina atque coniuncta existit, nobis praecipue occurrit, quam divinae primum bonitatis gratia, sollicitudineque ac vigilantia nostra, deinde praestantissimi ac religiosissimi eius principis virtute, consilio, diligentia, prae caeteris intactam et incorruptam, ab huiusmodique perniciosa labe et contagione sartam tectam conservatam esse conspicimus.

§ 2. Huc accedit, quod profecto ma-Maxime ob gnopere nos movet, Sedem Apostolicam, enus obsequia Romanis Pon- cum ob regionis vicinitatem, tum propter tificibus prae- loci opportunitatem, gratissima plerumque obseguia atque etiam commoda, subministratis ab Etruscis auxiliis, a multis iam ante saeculis recepisse, idque complures Romanos Pontifices praedecessores nostros, et praesertim felicis recordationis Innocentium quartum, Clementem etiam quartum, Gregorium decimum, Benedictum undecimum, Martinum quintum et Leonem decimum luculenter testatos fuisse, adeo ut tam eamdem provinciam, quam eius rectores et magistratus, ob peculiarem corum ergo Romanam Ecclesiam devotionem et observantiam, propenso paternoque affectu, variis gratiis, honoribus ac privilegiis iure cohonestandos atque ornandos esse duxerint.

§ 3. Quibus rebus debita meditatione Quae signan- mature consideratis, attendentes quoque dices praestare in primis quod dilectus filius nobilis vir studuit et præ-Cosmus Medices, reipublicae Florentinae dux, maiorem in dies suae eximiae virtutis splendorem, ferventioremque catholicae religionis cultum, et in administranda iustitia praecellens studium, ex eo tempore quo imperare coepit nusquam praetermissum, laudabiliter prae se ferre non cessat. Quod, omnibus in occasioni-

bus, nobis ac praedecessoribus nostris et Apostolicae Sedi prompto ac libenti animo obsequi semper studuerit. Quod nos et camdem Sedem, ab ipso nostri pontificatus initio, continuato debitae reverentiae honore coluerit, mandatis nostris filiali obedientia paruerit, honestis nostris petitionibus obsequentissime morem gesserit. Quod a nobis requisitus, coepta nostra pecuniis, peditatu equitatuque alacriter iuverit, praesertim pro ferendo auxilio carissimo in Christo filio nostro Carolo Francorum regi christianissimo adversus eius rebelles et haereticos, centum etiam aureorum millia, ultra alia, illi mutuando, hortatu nostro id fecerit. Quod maiora, si usus venerit, ad catholicae fidei defensionem et incrementum se praestaturum ultro pollicetur.

§ 4. Quod pro inclyta eius in Deum Militiam, Sanpietate, superioribus annis, militiam cti Stephani in-stituit; Sancti Stephani, ad sanctae fidei exaltationem ac propagationem, instituerit, bonis ditaverit et ampliaverit.

§ 5. Quod universae prope provinciae Statum suum Etruscae, imperscrutabili Dei iudicio, ad optime regit; summae dignitatis potestatem, civium Florentinorum assensu vocatus, felicissime praesit ac dominetur. Quod delatum sibi admirabiliter principatum admirabilius regat et moderetur, illumque incomparabili prudentia ac sapientia, in pacis ac iustitiae amoenitate, ab ineunte eius aetate, diligentissime contineat et conservet.

§ 6. Quod terra marique praepotens Praeclara mulexistat. Quod piratis, facinorosis, sicariis, quietis et ocii turbatoribus, necnon nostris et huius sanctae Sedis rebellibus et adversariis hostis acerrimus, scelerumque et delictorum severus vindex sit. Quod numerosa ac frequenti populorum ei subditorum, Deo benedicente, multitudine, copiosis grandibusque redditibus et amplissimis proventibus gaudeat et frua-

tur. Quod validus peditum et equitum numerus in omnes usus ei pretio 1 semper esse possit. Quod quamplures florentissimas urbes, tam cathedralium, quam earum nonnullas metropoliticarum ecclesiarum dignitate insignes, ac studiorum generalium Universitatibus ornatas, munitissimos portus, validissimas arces, loca tutissima, triremium classem paratam et instructam, tam ad Tyrrheni sui maris, quam etiam ad nostrae orae maritimae tutelam habeat. Quod rerum omnium copia, ditionis amplitudine, locorum ubertate, continua vitae felicitate, demumque gentis celebris admodum et opulentae viribus firmissime subnixus urgeat. Quod cuncta haec ipsa bona, per immensam Dei omnipotentis benignitatem sibi elargita, ad divinum honorem et gloriam paratissima semper fore profiteatur.

que in suo docognoscit.

§ 7. Quod absoluta potestate, ratione Superiorem- liberi et directi dominii Florentini, nemini minio non re- sit subjectus, ita ut, iuxta distinctionem piae memoriae Pelagii, similiter Romani Pontificis praedecessoris nostri, uti rex et magnus dux ac princeps merito existat, et inter ceteros magnos duces ac principes re ipsa esse, censeri et connumerari possit et debeat.

§ 8. Nos igitur, tot ac tantis rationa-Creatio Cos- bilibus dignisque de causis, clarissimis cius successo- quoque ipsius Cosmi ducis erga nos et rum in magnos Sedem eamdem meritorum et officiorum monumentis inducti, firmaque spe freti quod is et eius successores, collati nostri in eos beneficii memores, debitam nobis futurisque Romanis Pontificibus grato animo fidei ac devotionis sinceritatem perpetuo exhibere conservareque studebunt. Attendentes etiam, quod sane plurimi facimus, dictum Cosmum ducem ac dilectum filium nobilem virum Franciscum, eius filium primogenitum, arctis

i. Forte legendum praesto (R. T.).

admodum affinitatis, sanguinis et necessitudinis vinculis cum carissimo in Christo filio nostro Maximiliano in imperatorem electo, et maximis christiani nominis regibus coniunctos esse, eosque a nobilissima stirpe Medicea multis honoribus et titulis decorata, et ex qua tot illustres proceres ac tres Romani Pontifices prodierunt, ortum habere. Propterea eumdem Cosmum ducem, specialibus favoribus et gratiis paterne benigneque prosequi volentes, ipsumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, motu proprio, non ad ipsius Cosmi ducis seu alterius pro eo nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa scientia maturaque deliberatione et mera liberalitate nostris, ac de supremae nostrae apostolicae potestatis plenitudine, tam dictorum praedecessorum, quam etiam Alexandri III et Innocentii pariter III ac Pauli IV, similiter praedecessorum nostrorum, qui Portugalliae et Bulgarorum ac Blachorum, necnon Hiberniae reges, et ut tunc dux Bohemiae, rex in suis litteris nominari possit, respective crearunt, constituerunt et concesserunt, aliorumque Romanorum Pontificum erga diversos principes exempla sequentes vestigiisque inhaerentes, ut potissimum ceteri principes, hoc exemplo invitati, ad bene de sancta hac Sede promerendum incitentur, eumdem Cosmum ducem eiusque successores pro tempore existentes duces, perpetuis futuris temporibus, in magnos duces et principes provinciae Etruriae sibi pro maxima illius parte subiectae, et in ipsa provincia respective, auctoritate apostolica, tenore praesentium, creamus, constituimus, pronunciamus, declaramus, magnorumque ducum Etruriae provinciae, ut praefertur, eis subiectae nomine, titulo et denominatione extollimus et amplificamus; necnon eos dictae Etruriae provinciae eis subiectae magnos duces et principes ab omnibus nominari, appellari, inscribi, dici, haberi, censeri et tractari debere volumus, praecipimus ac mandamus; atque Cosmum magnum ducem eiusque successores praefatos omnibus et singulis exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, favoribus, præeminentiis, praerogativis, indultis, privilegiis aliisque quibuslibet gratiis et honoribus, quibus alii vere liberi et directi domini ac magni duces et principes, etiam ducali aut alia quavis, etiam maiori, dignitate praefulgentes, ac quacumque libera et absoluta potestate fungentes, in genere vel in specie, in quibuscumque locis, pompis, sessionibus, celebritatibus, caeremoniis et actibus publicis vel privatis, tam de iure quam de consuetudine, etiam in Aula nostra Vaticana et ubique terrarum, etiam si aliqui alii magni et similes duces et principes praesentes fuerint, quoquo modo utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, seu uti, frui, potiri et gaudere in futurum quomodolibet poterunt et soliti sunt, non quidem ad illorum instar, sed pariformiter et absque ulla prorsus differentia uti, frui, potiri et gaudere posse ac debere.

Eisdem coro- propensae nostrae voluntatis erga dictum na regali uti Cosmum magnum ducem testimonium conceditur. certamque dilectionis significationem, eum amplioris quoque gratiae et favoris praerogativa maxime dignum censentes, ut, iuxta sententiam Clementis IV, praedecessoris nostri praedicti, ex maiori de-

§ 9. Et insuper, in evidens clarumque

core ornatuum, maioritas appareat di-

gnitatis, ipsum Cosmum magnum ducem

et eius successores huiusmodi regali corona, ut inferius depingi mandavimus, qua super eorum gentilibus insignibus. ad illustrius nobiliusque ipsorum decus et ornamentum, uti, eamque portare, ferre et gestare, depingique et insculpifacere libere et licite possint et valeant, motu, scientia ac potestatis plenitudine similibus, decoramus, exornamus et insignimus, decoratosque exornatos et insignitos fore et esse.

§ 10. Praesentesque litteras de subre- Clausulae praeptionis vel obreptionis vitio, aut inten- servativae. tionis nostrae seu quocumque alio defectu, ex quavis, etiam quantumlibet iustissima et urgentissima rationabilique causa, nullo unquam tempore a quoquam notari vel impugnari posse, sed illas validas et efficaces perpetuo fore et esse, suosque plenarios, totales et omnimodos effectus sortiri posse ac debere in omnibus et per omnia, ac si consistorialiter et de fratrum nostrorum consilio factae, et in ipso consistorio nostro secreto lectae fuissent.

§ 11. Sicque per quoscumque iudices, Decretum iretiam imperiali, regia, ducali vel quavis alia excellentia et dignitate praeditos, et alios commissarios, qualibet auctoritate fungentes, etiam causarum sacri Palatii nostri auditores et sanctae Romanae Eclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, sententiandi, definiendi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari, definiri et interpretari debere: ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus et declaramus.

§ 12. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac provinciarum, civitatum et locorum quorumlibet statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione aposto-

lica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis et quibusvis aliis personis, etiam ducibus, quibus forsan per Sedem Apostolicam concessum sit guod privilegiis, præeminentiis, favoribus, indultis et gratiis ad instar magnorum ducum, perinde ac si ipsi magni duces realiter et cum effectu essent, uti et gaudere possint, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis et quantumcumque efficacissimis, clausulis et decretis, quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis (quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa et individua ac de verbo ad verbum mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda esset, eorum omnium tenorem praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, totaliterque et latissime derogatum esse volumus et decernimus) ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 13. Salva nihilominus, in nostris di-Declaratio ctae provinciae civitatibus et locis, nostra quod talis crea-tio non praeiu- et Romanae Ecclesiae auctoritate, iurisdicat iurisdictione et potestate; necnon imperatoris nec imperatoria et regum superioritate, iurisdictione ac aut regum etc. quibusvis iuribus respective in locis mediate vel immediate eis subiectis; ac citra aliquod praeiudicium civitatum, terrarum et locorum in eadem Etruriae provincia consistentium, quae non sunt ditionis dicti Cosmi ducis, nec ei quomodolibet subiecta sunt, neque aliquo modo

Sanctio poenalis.

obediunt.

§ 14. Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXIX, sexto kalendas septembris, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 27 augusti 1569, pontif. anno IV.

#### CXXXVI.

Contra eos qui, ad evitandas suorum scelerum poenas, se divino servitio dedicant 1.

#### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem, pro sui pastoralis officii debito, diligenter providere ne quisque, ad evitandas scelerum suorum poenas, divino se obseguio dedicet.

Procentum.

§ 1. Sane nuper accepimus quod non- Causa constinulli, qui, exigentibus eorum demeritis, ad dac. triremes dilecti filii nobilis viri Cosmi Florentiae et Senarum ducis ad vitam vel ad certum tunc expressum tempus condemnati, et iam inibi servitutis iugo addicti et vinculo ferreo adstricti erant, eiusdem triremibus advecti, maris fluctibus agitati, et tandem ad Sardiniae insulam appulsi, forsan vinculis praedictis dissolutis, ex ipsis triremibus aufugere, et ad nonnulla ipsius insulae loca, praesertim vero ad ecclesias seu domos conventuum fratrum Ordinis Sancti Francisci, et S. Dominici Calaritanae civitatis seu dioecesis se conferre, ibique aliqui ex eis habitum per eosdem fratres gestari solitum suscipere, et professionem per illos emitti solitam emittere, seu illorum Religionem ingredi, et sub ingressus huiusmodi Religionis clipeo se defendere quominus ad triremes redeant poenasque suorum scelerum ibi luant, temere praesumpserunt et adhuc praesumunt, in Cosmi ducis et triremium detrimentum, ac in Ordinum praedictorum non modicum dedecus.

- § 2. Nos, attendentes homines servituti mancipatos, minusque condemnatos huius- pere inter fra-
  - 1 Ex Regest in Archiv. Vat.

tres non pos- modi ad ingressum ipsius Religionis adsunt lam servos dominii quam mitti nequaquam debere, et ea indignos poenac.

esse, et alios profugos inibi manere non posse, motu proprio, ex certa nostra scientia, universis et singulis venerabilibus fratribus dictae insulae et quorumcumque aliorum locorum ordinariis, sub interdicti ingressus ecclesiae, ac dilectis filiis illorum in spiritualibus vicariis generalibus seu specialibus, et eorum cuilibet, ac dictorum conventuum et Ordinum superioribus, necnon fratribus et aliis personis ecclesiasticis, cuiusvis nominis, dignitatis, status, conditionis et præeminentiae existant, sub excommunicationis latae sententiae atque aliis arbitrio nostro declarandis poenis, si contrafecerint, incurrendis, per praesentes districte praecipimus et mandamus Condemnatos quatenus statim, visis praesentibus, nulla ad poenam na-bitu exui man- a nobis alia iussione seu mentis nostrae declaratione desuper expectatis, dictos condemnatos, constito prius summarie et extraiudicialiter illos, ad triremes damnatos, ex dictis triremibus aufugisse, habitibus, ut praefertur, susceptis exuant, et eos diligenter et fideliter nomine dicti Cosmi ducisin carceribus custodiant et retineant, ac custoditos, capitaneis ipsarum triremium aut aliis ad id ab eis deputatis cum effectu tradant et consignent, et consignari auctoritate nostra faciant, mandent et procurent.

dat.

- § 3. Ipsos condemnatos ac contradicto-Poena in cos, res quoscumque et rebelles, illisque faqui contrarté vorem et opem directe vel indirecte praestantes, sententiis, censuris et poenis praedictis, compescant; ac illos non parentes, sententias, censuras et poenas praedictas incurrisse declarent, easque etiam iteratis vicibus aggravent, et ad hoc, si opus sit, auxilium brachii saecularis invocent.
- § 4. Nos enim ordinariis et aliis prae-Ordinariis la- dictis, super praemissis, exuendi, custocorum opportu-nas ad id con- diendi, retinendi, consignandi, mandandi, coditfacultates. procurandi, compescendi, declarandi, aggravandi, invocandi et alia ad ea neces-

saria exequendi et faciendi, plenam et liberam licentiam et facultatem per easdem praesentes concedimus.

§ 5. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac demum 1 et Ordinum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vii septemb. MDLXIX, pontificatus nostri IV.

Dat. die 7 sept. 1859, pontif. anno IV.

#### CXXXVII.

Indulta, gratiae et indulgentiae confraternitatis nationis Florentinae, sub invocatione S. Ioannis Baptistae Decollati, De Misericordia nuncupatae. nuper in Urbe institutae ad caritative confortandum via iustitiae morituros, eisque ecclesiastica sacramenta subministrandum et eorumdem corpora sepeliendum 2.

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, postquam alias felicis recordationis Innocentius Papa VIII, VIII etexit sopraedecessor noster, venerabilem societatem seu confraternitatem Misericordiae nuncupatam nationis Florentinorum de Urbe erexerat et instituerat.

- § 1. Ac confratribus ipsius confrater- Ad confortannitatis quemdam locum intra Urbem, in tiae ad mortem quo unam ecclesiam aedificare et con-damnatos ac se-peliendum; struere, in qua unum cappellanum presbyterum saecularem, qui inibi missas et alia divina officia celebrare, et omnes, qui via iustitiae ultimo supplicio afficiendi essent, confortare, et, eorum confessioni-
- 1 Legimus domorum (B. T.). 2 Confraternitatem istam instituit Innocentius VIII, ut in eius constitutione xix, Inter desiderabilia, tom. v, p. 343.

bus auditis, ecclesiastica sacramenta eis ministrare, ac eos in sinceritate fidei catholicae manutenere haberet, ad eorum dispositionem deputare et tenere, ac inibi eorumdem ultimo supplicio afficiendorum corpora ecclesiasticae sepulturae, absque aliqua particulari licentia, tradere et humare libere valerent, donaverat.

condendi statuta dedit;

- § 2. Quodque confratres confraternitatis Facultatem huiusmodi pro tempore existentes quaecumque statuta et ordinationes secundum misericordiam et caritatem convenientia et expedientia condere et facere.
- § 3. Atque unum confessorem idoneum Confratribus et saecularem ac cuiusvis Ordinis regufessorem dedit; larem, qui eos in certis casibus tunc expressis absolvere, et eorum vota etiam, certis casibus tunc expressis exceptis, in alia pietatis opera commutare.
- § 4. Eisdemque confratribus vere poe-Indulgentias nitentibus et confessis plenariam omnium concessit: peccatorum suorum indulgentiam semel in vita et in mortis articulo impendere posset, eligere valerent.

concessit;

§ 5. Et quod in omnibus causis civililudicem eorum bus, non tamen in criminalibus, concernentibus bona ipsius societatis, non nisi coram auditore Camerae conveniri pos-Haereditates sent. Et quod casu quo aliquis ultimo habere posse supplicio afficiendus vellet dictam confraternitatem instituere hæredem omnium vel partis bonorum suorum, confratres dictae confraternitatis pro tempore existentes possent, absque fisci praeiudicio, et nomine dictae confraternitatis exigere et recuperare, in iudicio et extra illud ac ubique locorum, bona praedicta sibi relicta ab omnibus illa habentibus, licet iuris solemnitates servatae non essent, dummodo per instrumentum vel relationem duorum aut trium testium sive alias legitime constaret et appareret talem fuisse voluntatem et loquutionem ultimo supplicio afficiendi.

Bull. Rom. Vol. VII.

personis, vere poenitentibus et confessis, quae dictam eorum ecclesiam a primis siam visitantivesperis usque ad secundas vesperas bus dedit. festivitatis Decollationis Sancti Ioannis Baptistae devote visitarent, et pro subventione dictae confraternitatis manus porrexerint adiutrices, viginti unius anni et totidem quadragenarum indulgentiam et remissionem concesserat et indulserat.

§ 7. Piae memoriae Leo X, etiam praedecessor noster, donationem, concessio- omnia approbanem et indultum Innocentii praedicti ac alia praemissa confirmavit et approbavit.

Indulgentiam

§ 8. Ac ordinavit quod confratres praedicti aliquem voluntarie acceptare, nec rentinac praeab aliquibus ad acceptandum in eadem sertim esse iusconfraternitate aliquem, qui nationis Florentinae non esset, compelli et cogi non possent.

Confratres

§ 9. Et ulterius omnibus, qui dictam ecclesiam in dicta festivitate, singulis an- dulgentias elarnis, aliorum viginti; et qui omnibus diebus dominicis eamdem ecclesiam visitarent, ac manus porrigerent adiutrices, ut supra, aliorum decem; et qui ultimo supplicio dictos condemnatos associarent et confortarent, aliorum septem annorum; et qui eorumdem ultimo supplicio affectorum corpora ad sepulturam associarent, aliorum septem annorum et totidem quadragenas, de iniunctis eis poenitentiis indulgentiam et remissionem concessit.

Aliasque in-

§ 10. Quae omnia per recolendae me- Clemens VII moriae Clementem VII, etiam praedeces- firmavit etc.; sorem nostrum, approbata et confirmata fuerunt, qui etiam eidem confraternitati, quod illius cappellani, in die Paschatis Resurrectionis, sanctissimum Eucharistiæ sacramentum omnibus utriusque sexus dictae confraternitatis confratribus, in dicta eorum ecclesia, absque praeiudicio rectorum, in quarum parochiis degerent, ministrare.

§ 11. Atque missas in praesentia ul-§ 6. Et ultimo omnibus utriusque sexus | timo supplicio condemnatorum, etiam diem pro car-

ressit;

ceratis celebra- ante diem, dummodo circa auroram, cere permisit; lebrare possent.

§ 12. Necnon omnibus vere poenitenti-Indulgentias bus et confessis, aut firmum temporibus visitantibus ce- debitis confitendi propositum habentibus, qui dictam ecclesiam in Paschatis Resurrectionis et Decollationis S. Ioannis Baptistae festivitatibus et diebus, a primis vesperis usque ad occasum solis earumdem festivitatum et dierum, singulis annis devote visitarent, et pro manutentione dictae confraternitatis manus porrigerent adiutrices, quoties id fecerint, indulgentiam plenariam et onmium peccatorum suorum remissionem.

§ 13. Eisdemque confratribus, quod in Legatum, in-quocumque legato, summain sex ducatra set ducatos, der vestes dam- torum non excedenti, per quemlibet connatorum eidem demnatum eis verbo vel in scriptis relicto, licet esset in praciudicium fisci et in eius damnum, satisfactis prius executore et capitaneo carceris de expensis pro victu condemnati factis, libere succedere; et oninia indumenta et vestimenta dictorum condemnatorum, cum quibus carcerati aut ad ultimum supplicium conducti forent, a quorumcumque, etiam illa auctoritate iudicis detinentium, manibus, propria auctoritate et absque alicuius personae licentia, accipere aut accipi facere, et libere retinere, et in opera pia aut alia substentationi et honori dictae confraternitatis convertere valerent et possent, similiter concessit.

legata;

§ 14. Quodque clarae memoriae Paulus Paulus III Papa III, pariter praedecessor noster, doampliavit quoad nationes, concessiones, ampliationes, ordinationes, gratias et indulgentias praedecessorum confirmando et approbando et renovando, confratribus praedictis quod, etiam cum praeiudicio fisci, in legatis sibi, ut supra, usque ad summam decem ducatorum pro quolibet legato relictis, executore et capitaneo carceris, ut supra, satisfactis per manus dictorum

confratrum de his quae habere deberent, etiam libere succedere.

§ 15. Atque, in die Decollationis S. Ioannis Baptistae, unum carceratum, ad permisit mortem pro quocumque excessu condemnatum, ad eorum electionem singulis annis liberare, omnibusque privilegiis, quibus aliae confraternitates in die S. Mariae de mense augusti gaudent, perpetuo gaudere possent, pariformiter concessit.

- § 16. Quae omnia per ciusdem clarae Iulius III apmemoriae Iulium tertium, etiam praedecessorem nostrum, confirmata et probata fuerunt. Qui etiam voluit quod dictus carceratus liberandus ut praefertur, absque aliquibus expensis, tam suis quam dictae confraternitatis sive societatis, tam ratione capturae quam carcerationis, liberari deberet.
- § 17. Et quilibet condemnatus ad mor- Legata condetem, per viam testamenti sive donationis mnatorum usque ad ducatos aut alio quocumque modo, usque ad xxv ampliavit. summam viginti quinque ducatorum, eidem confraternitati libere relinquere valeret.

§ 18. Quodque confratres dictae confraternitatis omnia privilegia, gratias et di alias confraindulgentias sibi concessa et concedenda, omnibus confratribus et societatibus mundi, erectis aut erigendis, quae condemnatorum ultimo supplicio morti interveniunt, et in similibus operibus misericordiae exercitantur, ac si pari modo privilegia, gratiae et indulgentiae praedictae eisdem propriis confraternitatibus illorumque confratribus concessa fuissent, communicare et concedere possent. Atque quod ad processiones ire seu accedere, nisi ad eorum commoditatem, non tenerentur, nec ad id compelli possent, omnibus in contrarium facientibus derogando.

§ 19. Et ultimo beatae memoriae Pius Pius IV con-Papa quartus, praedecessor noster, dona-firmavit. tiones, concessiones, ampliationes, gra-

tias, indulgentias et alia praemissa per praedictos praedecessores dictae confraternitati illiusque confratribus concessas et concessa approbando et confirmando.

ri concessit;

§ 20. Eisdemque confratribus quod, Confratribus ipsis infirmis existentibus, in eorum domissas colebra- mibus missam, per presbyterum saecularem vel regularem ad eorum beneplacitum eligendum, singulis diebus, dum corum infirmitas duraret, etiam ante diem, in casu necessitatis, et circa diurnam lucem, celebrari facere libere possent.

dit facultatem tis de nocte ce-

§ 21. Necnon quod, si cappellano dictae Cappellano de- confraternitatis constaret et sibi videretur pro condemna- dictos condemnandos ad ultimum supplilebrare eosque cium esse dispositos ad recipiendum saabsolvere et eis- crosanctum Eucharistiae sacramentum, tias impartiri. posset in eorum praesentia, etiam de nocte, in casu necessitatis, missam celebrare, et absolutionem ac indulgentiam plenariam in forma iubilaei impendere, et dictum Eucharistiae sacramentum eis ministrare, similiter concessit et indulsit, prout in singulis praedecessorum supplicationibus desuper designatis seu litteris desuper forsan expeditis latius et plenius contineri dicitur.

§ 22. Nos igitur, qui ea, quae a prae-Bic Pontifex decessoribus nostris ita pie et caritative et desectus sup- concessa et ordinata esse noscuntur, ut firma perpetuo et illibata persistant, apostolicae confirmationis munimine libenter roboramus, corum vestigiis inhaerentes, motu simili et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, donationem, concessiones, ampliationes, privilegia, indulta, gratias, indulgentias et peccatorum remissiones ac alia pracmissa confraternitati Misericordiae illiusque confratribus praedictis per dictos praedecessores nostros quomodolibet concessas et concessa, cum omnibus inde secutis, ac omnium et singulorum, tam iuris quam facti, si qui in praemissis intervenerunt, defectuum ac solemnitatum, etiam de iure

requisitarum, forsan omissarum suppletione, approbamus, confirmamus et innovamus, illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus, et ab omnibus quos concernit et in futurum concerneret, inviolabiliter observari debere; irritum quoque etc. decernimus.

§ 23. Non obstantibus quibusvis con-  $\frac{1}{10}$  Contraria tol. stitutionibus apostolicis; ac statutis, etc., etiam iuramento, etc. roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis et consuetis.

Fiat. Motu proprio. M.

§ 24. Et cum absolutione a censuris, ad effectum etc., pro omnibus; et quod Repeti donationum concessionum, indultorum, ampliationum, gratiarum, indulgentiarum et peccatorum remissionum et aliorum praemissorum, per praedictos praedecessores nostros et dictae confraternitati et illius confratribus concessorum, veriores tenores etc. habeantur pro expressis, seu in totum vel in partem exprimi possint in litteris. Et de approbatione, confirmatione, invocatione, suppletione, adjectione, indulto, extensione, propagatione praedictis, de et pro omnibus et singulis supradictis, quae hic pro repetitis ad partem habeantur, motu proprio etc. ac perpetuo in forma gratiosa: et eum opportuna, si opus sit, iudicum executorum deputatione, qui assistant, etc.; cum plena et libera facultate citandi etiam per edictum publicum, constito summarie etc. de non tuto accessu; ac inhibendi, et sub sententiis et censuris ecclesiasticis ac etiam pecuniariis, corum arbitrio moderandis et applicandis, poenis; ac aggravandi etc.; contradictores etc. per quascumque eis videbitur censuras et poenas compescendi, invocato etc. brachii saecularis; cum derogatione constitutio-

num de una et duabus, non tamen tribus

Repetitio

ra sufficit.

dentes.

§ 25. Et quod praesentis motus proprii sola signatu- sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra illud, quacumque regula contraria non obstante; seu, si videbitur, litterae cum omnium singulorum praemissorum, etiam nominum, cognominum, modernorum confratrum dictae confraternitatis invocationum, situationum, denominationum, qualitatum et aliorum circa praemissa quomodolibet necessariorum, maiori et veriori specificatione et expressione, simul vel ad partem, super quolibet articulo, prout utilius videbitur, expediri possint; et quoad indultum celebrandi missas in domibus, in oratorio ad id a vicario Urbis designato, et per presbyterum per dictum vicarium

ti.

§ 26. Volumus autem quod dicta con-Declaratio fraternitas dictum condemnatum liberannem condemna- dum nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti denominare debeat et teneatur.

approbandum tantum.

#### Fiat. M.

#### CXXXVIII.

Confirmatio et innovatio quarumcumque gratiarum, et signanter praecedentiae. hactenus congregationi canonicorum saecularium S. Georgii in Alga Venetiarum concessarum, et concessio omnium privilegiorum aliis Ordinibus. etiam Mendicantium, concessorum et concedendorum.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Prommun.

Ex incumbenti nobis apostolicae servitutis officio, quorumlibet ecclesiasticorum, praesertim religiosorum, locorum illorumque personarum in via mandato-

diaetis, si opus fuerit, latissime exten- | riam, deambulantium, ac in pio laudabilique illarum proposito permanentium, directioni prosperoque statui assidue intenti, illa propterea quae provide statuta dignoscuntur, quo firmius persistant, libenter apostolici muniminis praesidio, sublatis quibusvis obstaculis, roboramus, personas ipsas paternis confovendo affectibus.

> § 1. Sane cum, sicut accepimus, dilecti filii rector generalis et canonici con- acceptavit bulgregationis S. Georgii in Alga Venetiarum, tilicis n. cxvii, Lubricum, quae qui in eorum capitulo, in monasterio seu est supra p. 723, domo Sancti Salvatoris in Lauro de Urbe et professi sunt congregationis huiusmodi novissime cele-Augustini. brato, tamquam nostri et Apostolicae Sedis obedientiae filii, praecepto per nos eis alias facto super professione regulari, ut eam, qui in huiusmodi congregatione de cetero degere vellent, profiterentur, obtemperando, illam professionem debita cum reverentia acceptarunt, in eorum monasteriis sive domibus religiose, laudabiliter, prout hactenus vixerunt, de cetero vivere et gratum Altissimo famulatum impendere intendant.

§ 2. Nos, rectoris et canonicorum Pontifex eius ipsorum laudabile propositum plurimum gralias omnes atque privilegia in Domino commendantes, et quo li-concilio Triden berius in pace et tranquillitate, iuxta traria confircorum instituta vivere possint, impedi- mat, et privile- gia cuicumque menta, si quae sint, de medio tollere; aliae Religioni concessa etconipsosque rectorem et canonicos speciali- cedenda combus favoribus et gratiis prosequi volentes, ac illos et eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon constitutionum, regularium statutorum, privilegiorum, indultorum et aliorum concesrum Domini, ad Illius honorem et glo- sionum ac gratiarum infrasciptorum, om-

tine non con-

niumque in contrarium aut praeiudicium illorum seu congregationis huiusmodi, ac litterarum, etiam in forma brevis, etiam motu proprio vel alias quomodolibet desuper concessorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insererentur praesentibus, pro expressis habentes, motu simili, non ad ipsorum rectoris et canonicorum vel alicuius corum aut quorumvis aliorum pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa scientia et mera deliberatione nostris, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo omnes et singulas constitutiones ac ritus et mores aliaque regularia ipsius congregationis instituta, quoad ca quae sacris canonibus et decretis concilii Tridentini contraria non sunt, ita quod rector et canonici praedicti in processionibus et actibus publicis praecedant, prout antea soliti erant; necnon concessiones, gratias, privilegia et indulta ipsis congregationi ac rectori et canonicis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem eamdem, principaliter sive per viam communicationis aut alias quomodolibet concessa, confirmamus, ac illa de novo, necnon etiam omnia alia per ipsos praedecessores ac nos quibusvis Ordinibus et Religionibus, etiam fratrum Mendicantium hactenus quomodolibet concessa, et quae de cetero concedentur, eisdem rectori et canonicis ac congregationi gratiose concedimus, ac confirmata et concessa esse volumus.

cessiones irri-

§ 3. Necnon omnia, etiam per praede-Contrarias con- cessores praedictos et nos, etiam per quascumque, etiam in forma brevis, litteras, in contrarium praemissorum, seu ipsius congregationis et privilegiorum eidem concessorum praciudicium quomodolibet etiam hactenus concessa, revocamus, irritamus et annullamus, ac irrita et nulla esse; necnon quicquid a dicto

rectore et dilectis filiis patribus, capitibus congregationis huiusmodi nuncupatis, factum seu definitum fuerit, observari volumus, ac perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 4. Et sic, in praemissis omnibus et Et ita et non singulis, per quoscumque iudices et com- aliter iudicari missarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus; ac ita mentis et voluntatis nostrae incommutabilis esse volumus et declaramus.

§ 5. Quocirca venerabili fratri nostro episcopo Amerino et dilectis filiis S. Geor-huius constidepugii Maioris Venetiarum, ac Sanctae Iustinæ tat; Paduanae, monasteriorum abbatibus, per apostolica scripta motu pari mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus corum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quod opus fuerit, ac quoties pro parte rectoris et canonicorum praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, ac illis et illorum singulis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant, auctoritate nostra, praemissa observari; ac rectorem et canonicos praedictos confirmatione, concessione, voluntatibus, statuto, ordinatione, decreto et declaratione huiusmodi pacifice frui et gaudere: non permittentes eos et illorum singulos desuper per quoscumque, contra praesentium tenorem, quomodolibet indebite molestari, perturbari aut inquietari; contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes, per censuras et poenas ecclesiasticas ac etiam pecuniarias, ipsorum vel cuiuslibet ipsorum eorum arbitrio imponendas, moderandas

remedia compescendo; necnon legitimis ad hoc habendis servatis processibus, illos censuras et poenas ipsas incurrisse declarando; ac ipsas censuras et poenas, etiam iteratis vicibus, aggravando; interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis.

derogat.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac qui-Contrariis busvis apostolicis necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; ac dictae congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis Ordinibus et illorum superioribus ac aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacissimis et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie ac alias quomodolibet, etiam per praedecessores nostros praedictos ac nos et Sedem praedictam, etiam motu et scientia similibus, concessis, confirmatis et approbatis: quibus omnibus et singulis, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis ac totis eorum tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis sufficienter habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus et illis derogatum esse volumus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, a dicta Sede sit indultum quod interdici, suspendi aut excommunicari non possint per litteras

et applicandas, aliaque opportuna iuris l'apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo omnino etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae mdlxix, in idus septembris pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 11 sept. 1569, pontif. anno IV.

#### CXXXIX.

Confratres SS. Rosarii privilegiis et indulgentiis ornantur 1.

### Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Consueverunt Romani Pontifices et alii Prommium. Ss. Patres praedecessores nostri, cum bellis corporalibus vel spiritualibus premerentur, aut aliis vexationibus tentarentur, quo facilius ab illis evaderent, et tranquillitatem adepti, Deo quietius et ferventius inservirent et vacarent, divinam opem implorare, et sanctorum suffragia per supplicationes seu per Litanias deposcere, ac oculos cum Davide in montes levare, certa spe confidentes inde illis auxilia affutura; quorum exemplo adductus, et Spiritu Sancto, ut pie creditur, Rosarii inventor et per suos afflatus B. Dominicus, Ordinis fratrum fratres propa-Praedicatorum auctor, cuius institutum et regulam, cum in minoribus essemus, expresse professi sumus, simili, qua nunc, temporis occasione, quo Albigensium haeresis partes Galliae misere grassabatur et tam multos excaecaverat saeculares, ut in Domini sacerdotes et clericos saevissime furerent, levans in coelum oculos, et montem illum gloriosae Virginis Mariae almae Dei Genitricis, quae germine suo tortuosi serpentis caput obtrivit, et cunctas haereses sola interemit, ac benedicto fructu eius ventris mundum primi parentis lapsu damnatum salvavit,

1 Ex Bullar. Ord. Praed., tom. v, pag. 223,

et de quo sine humanis manibus abscissus est lapis ille, qui, ligno percussus, gratiarum aquas affluentes produxit, respiciens modum facilem et omnibus pervium ac admodum pium orandi et precandi Deum, Rosarium seu Psalterium eiusdem B. Mariae Virginis nuncupatum, quo eadem beatissima Virgo, Salutatione Angelica centies et quinquagies ad numerum Davidici Psalterii repetita, et Oratione Dominica ad quamlibet decimam, cum certis meditationibus, totam eiusdem Domini N. Iesu Christi vitam demonstrantibus, interposita, veneratur, excogitavit; excogitatum, per S. R. E. partes propagavit; orandique modo praedicto per asseclas B. Dominici, fratres videlicet Ordinis praedicti, divulgato et a nonnullis accepto, coeperunt christifideles his meditationibus accensi, his precibus inflammati, in alios viros repente mutari, haeresum tenebrae remitti, et lux catholicae fidei aperiri, et ad hanc orandi formam, pro locorum diversitate, sodalitates per fratres eiusdem Ordinis, ad hoc a suis superioribus legitime deputatos, institui et confratres in eis describi.

§ 1. Nos quoque, illorum praedecesso-Pius confra- rum vestigia sequentes, militantem hanc tribus Rosaiii Ecclesiam divinitus nobis commissam, dulgentias con- his temporibus tot haeresibus agitatam, tot bellis pravisque hominum moribus atrociter vexatam et afflictam cernentes, lacrymabundos, sed spei plenos, oculos in montem illum, unde omne auxilium provenit, levamus, et singulos christifideles ad simile faciendum benigne in Domino hortamur et monemus. Utque facilius modus ille ab omnibus, cum ea qua decet devotione et mentis religionisque christianae sinceritate, amplectatur, auctoritatis nostrae partes, quantum nobis ex alto conceditur, favorabiliter impartientes, modum orandi et precandi praedictum omniaque et singula indulta, | putati confratres omnia et singula obla-

indulgentias, peccatorum remissiones, relaxationes, immunitates, privilegia et alias gratias per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et dictae Sedis etiam de latere, legatos ac alios apostolica auctoritate suffultos, iuxta precandi modum praedictum orantibus, et confraternitatibus seu sodalitatibus sub dicto Rosario institutis, et illorum ecclesiis seu altaribus aut cappellis vel confratribus ac sodalibus, tam motu proprio et ex certa scientia, sive in genere vel in specie, quam alias quomodolibet, ctiam pluries, concessa, confirmata et innovata, quorum omnium et singulorum tenores et compendia praesentibus haberi volumus pro expressis et insertis, eadem auctoritate, harum serie, perpetuo confirmamus et approbamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus.

Et innovat;

§ 2. Necnon, potiori pro cautela, praemissa omnia eisdem modo et forma, quibus concessa reperiuntur, etiam perpetuo innovamus; ac omnibus et singulis christifidelibus utriusque sexus confratribus, per dictos filios modernos et pro tempore existentes fratres Ordinis praedicti, in suis, et tam per eos quam per alios sacerdotes, etiam in aliis ecclesiis, a dicto filio, etiam moderno et pro tempore existente, ipsius Ordinis generali magistro vel eius vicario dumtaxat deputatos, in huiusmodi sodalitatem et confraternitatem Rosarii receptis et descriptis, ecclesias, altaria et cappellas huiusmodi visitantibus, necnon Deo preces iuxta Rosarii modum praedictum effundentibus, quod omnibus et singulis indultis, indulgentiis, peccatorum remissionibus. relaxationibus, privilegiis et aliis gratiis praefatis, frui, uti, potiri et gaudere; necnon eisdem confraternitatibus seu sodalitatibus, quod illarum ad id detiones et legata, seu donationes aut alias quovis modo, sive in testamento sive in codicillis aut alia ultima vel inter vivos voluntate, illis relicta et erogata, quaecumque, quotcumque et quotiescumque, ctiamsi speciali nota digna sint, percipere, exigere, levare et in confraternitatis huiusmodi pios usus convertere, etiam ordinarii loci aut cuiusvis alterius licentia desuper minime petita, libere et licite possint.

ti se adscribennariam:

§ 3. Et insuper, quo quisque ad se Confraternita- numero confratrum praefatorum aggretibus concedit gandum promptior et alacrior fiat, de indulgent, ple-omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis confratribus praedictis, per deputatos praedictos descriptis, vere poenitentibus et confessis, qui, prima vice qua descripti fuerint, sanctissimum Eucharistiae sacramentum in aliqua ecclesia seu cappella dictae confraternitatis perceperint, et unam saltem quinquagenam Rosarii recitaverint, et pro tranquillitate sanctae matris Ecclesiae oraverint; necnon qui, in mortis articulo constituti; salutaris Poenitentiae et Viatici sacramento muniti fuerint, plenariam omnium et singulorum peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus et elargimur.

ni diebus.

§ 4. Qui vero in die Resurrectionis Alias elargi- D. N. Iesu Christi et Annunciationis ac tur indulgentias pro diversis an- Assumptionis eiusdem B. Mariae praefatum Eucharistiae sacramentum sumpserint, et partem Rosarii, ut praesertur, recitaverint, decem annos et totidem quadragenas; eisdem autem confratribus, qui in reliquis Domini N. Iesu Christi et B. Mariae Virginis praefatorum festis diebus, in quibus sacra ipsius Rosarii mysteria recensentur, unam saltem Rosarii quinquagenam recitaverint; necnon aliis omnibus et singulis utriusque sexus l

christifidelibus, etiam non confratribus, qui in eiusdem Rosarii processione, quae mense quolibet fieri consuevit, devote interfuerint, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis sibi poenitentiis etiam misericorditer in Domino relaxamus.

§ 5. Decernentes confratres et alios Clausulae praepraefatos a quoquam desuper molestari, servativae. praesentesque litteras de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis aliove vitio aut intentionis nostrae defectu notari, argui vel impugnari, et sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus aut aliis contrariis dispositionibus comprehendi non posse; sed quoties illae emanaverint, toties in pristinum et validissimum statum restitutas de novo, etiam de posteriore data, per ipsos deputatos confratres eligenda, concessas, ac perpetuo validas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri debere; et ita per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, et S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac ex nunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter vel ignoranter,

§ 6. Non obstantibus quibusvis apo- Derogatio constolicis ac, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus ac Cancellariae Apostolicae regulis editis et edendis, ceterisque contrariis quibuscumque.

contigerit attentari.

§ 7. Volumus autem quod praesen- Transumtorum tium transumptis, manu alicuius notarii fides. publici subscriptis et sigillo alicuius personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides, tam in iu-

dicio quam extra, adhibeatur, quae praesentibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die decima septima septembris, millesimo quingentesimo sexagesimo nono, pontificatus nostri anno quarto.

Dat. die 17 sept. 1569, pontif. anno IV.

#### CXL.

Indulgentia confratribus Societatis Nominis Dei concessa 1.

Pius Papa V. universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Cunctorum mortalium animas Deo lucrifieri desiderantes ad ea, per quae christifideles piis operibus vacantes, salutem suam Deo propitio valeant promereri, nostrae considerationis frequenter dirigimus intuitum, utque praemissa per eos caritatis fervore exequantur, eos allectivis quibusdam spiritualibus muneribus invitamus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

concessio.

§ 1. Cupientes igitur ut dilecti filii Indulgentiae singuli confratres confraternitatum Nominis Dei, tam in civitate Bononiensi quam aliis quibuscumque locis et terris canonice institutarum, eo magis in pace inter alios sibi invicem hostes tractanda, quod corum proprie est munus, se intromittant, ipsique christifideles eo libentius ad se conciliandum inter se adducantur, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis confratribus confraternitatum huiusmodi, qui in aliqua pace pertractanda et concilianda se intromiserint, omnibusve et singulis

> 1 Ex Bullar. Ord. Praedic., tom. v, pag. 224. Bull. Rom. Vol. VII.

christifidelibus, qui, simultates insimul habentes, mutuam pacem contraxerint, quoties id fecerint, quadraginta dies de iniunctis sibi seu quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus.

§ 2. Praesentibus, quas sub quibusvis Firmitas husimilium vel dissimilium gratiarum revo- nis. cationibus, suspensionibus et limitationibus minime comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse, sicque ab omnibus censeri volumus, perpetuis futuris temporibus duraturis.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xx septembris, millesimo quingentesimo sexagesimo nono, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 20 sept. 1569, pontif. anno IV.

#### CXLI.

Confirmatio concordiae inter archiepiscopum Compostellanum et suos suffraganeos eorumque capitula 1

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Ex solita Sedis Apostolicae clementia, ad ea libenter intendimus, per quae inter praelatos ecclesiasticos et illorum ecclesiarum capitula ac alias personas ecclesiasticas paci et quieti opportune consulitur; ac iis, quae propterea facta fuisse dicuntur, ut firma perpetuo et illibata persistant, favorabiliter, cum a nobis petitur, apostolici adiicimus muniminis firmitatem.

§ 1. Cum itaque, sicut exhibita nobis Causa constinuper, pro parte venerabilium fratrum tuttonis. archiespiscopi Compostellani, metropolitani, et aliorum coepiscoporum suorum

1 Ex Regest, in Secret. Brev.

Proemium.

et dilectorum filiorum capitulorum ecclesiarum provinciae Compostellanae, petitio continebat, ipsacapitula praetenderent gravari ex nonnullis decretis factis in concilio provinciali Compostellano, ac super hoc contentio et discordia inter ipsa ca-

nuncii Hispaniarum.

tulorum

cordias.

pitula et eorum metropolitanum et coepiscopos ortae essent, venerabilis frater archiepiscopus Rossanensis, noster et eius-Concordia dem Sedis in Hispaniis nuncius, ad discor-Inita Inter ar-chiepisc. Com- dias huiusmodi sedandas, ut inter praepostellanum et latos ecclesiarum earumque capitula ganeos opera huiusmodi pax et unio vigeret, metropolitanum et episcopos et capitulares personas super decretis concilii provincialis huiusmodi, iuxta formam et tenorem capitulorum infrascriptorum, sub nostro et dictae Sedis beneplacito, ad concordiam reduxerit, quae amicabiliter et absque aliquo discrimine facti, per praedictos praelatos et capitula huiusmodi acceptata fuit, quorum capitulorum tenor sequitur, videlicet:

§ 2. I. Quod in quolibet decreto, Tenor capi- in quo de punitione et poena contra aliquem ex capitularibus agitur, in ecclesiis, in quibus capitula exemptionem habere solita sunt, intelligeretur iuxta dispositionem et modum concilii Tridentini, capite vi sessionis xxv.

> II. Item, in vii capite secondae actionis, ubi habetur quod semel tantum in hebdomada fieret capitulum, congruum esset ut concederetur bis fieri, et nihilominus ita declararetur ut non censeatur exclusus casus necessitatis seu utilitatis ecclesiae.

III. Item, in nono et decimo capitibus actionis huiusmodi, ubi habetur quod actus et repraesentationes, quae fieri solent in processionibus, fiant loco et tempore ab episcopo seu eius vicario designandis; quandoquidem harum rerum ordinatio videtur ad capitulum, saltem ex antiqua consuctudine pertinere, quod concordat

cum concilio Tridentino huiusmodi, capite vi, § Ceteris autem, eadem sessione xxv, declaratum censeatur ut, si episcopus praesens foret, ipse disponat; si vero absens, capitulum, iuxta laudabilem eius consuetudinem, ordinet et disponat.

IV. Item, in xvII capite dictæ actionis, ubi disponitur quod proventus omnes dierum ibi descriptorum sint distributiones quotidianæ; admittendum videtur decretum, declarando hac lege intelligi ut distributiones totius anni, ipsis computatis, tertiam partem omnium fructuum non excedant: ita ut servetur prorsus dispositio ipsius concilii Tridentini, et non excedatur, et in eodem capite xvII, ubi cavetur quod nulla admittatur excusatio, etiam infirmitatis, quia videtur quodammodo inhumanum, declarari potest infirmitatis excusationem non excludi, si vera sit, et fide medicorum cum iuramento approbata.

V. Item, in xvIII capite eiusdem actionis, ubi ii, quibus assignata sunt officia in hebdomada facienda, excusari nullatenus possint, nisi causa infirmitatis, alias totius hebdomadae distributiones amittant; declarari desideratur non excludi aliam veram, justam vel rationabilem causam, quo casu substituere alium suis expensis possit et debeat, qui sit sui gradus et ordinis.

VI. Item, in xxvII capite eiusdem actionis, ubi statuitur ut is, qui praesentium in choro rationem habet, quem punctatorem vulgo appellant, librum punctorum huiusmodi alicui non ostendat etc.; declaretur id civili modo intelligi debere, videlicet librum ostendere vel alteri legere posse, si voluerit, non tamen illum tradere vel apud aliquem deponere, sed solum in archivio, ut ibi dicitur.

VII. Item, in eodem xxvII capite, ubi dicitur quod assumptus ad dictum munus sine legitima causa removeri non possit; declarandum non propterea intelligi eum creatum esse ad vitam sed ad tempus, non tamen ad minus quam biennium, quo transacto, non possit confirmari, neque de novo eligi, nisi elapso alio biennio.

VIII. Item, in eodem xxvII capite, ubi dicitur eum debere esse clericum; id intelligi debeat de clerico in sacris constituto.

IX. Item, in xxvIII capite eiusdem actionis, ubi sacerdos in choro praesidere mandatur, si anteriores sacerdotes non sint etc.; declaretur intelligi inter pares, videlicet inter dignitates is praesideat qui sit sacerdos; absentibus dignitatibus ex canonicis, is praesideat qui sit sacerdos, ne forte ordo ecclesiarum et dignitatum confundatur.

X. Item, in xxxiv capite eiusdem actionis, ubi dicitur quod episcopus solus seu eius vicarius declaret et iudicet inhabiles electores et eligendos ad doctoralem et magistralem praebendam seu lectionem sacrae Scripturae etc.; declaretur quod episcopus vel eius vicarius generalis id faciat circa eligendum procedendo ac pronunciando simul cum capitulo, ubi talis est consuetudo, sicut enim eligendorum electio ad capitulum una cum episcopo pertinet, ita etiam inhabilium cognitio communis esse debeat. Quo vero ad vota eligentium et ad eorum inhabilitatem, recusationem seu voti privationem, servetur iurisdictio seu consuetudo uniuscuiusque ecclesiae.

XI. Item, in xxxvi capite ipsius actionis, ubi cavetur quod deputatus ad legendum sacram Scripturam legere debeat tempore et loco ac materiam ab episcopo designandam etc.; declaretur id fieri saltem de consilio capituli, nam cum id prius ad capitulum spectaret, non debet hoc decreto prorsus excludi.

XII. Item, in XL et XLI capite praedictae actionis, ubi disponitur quod episcopus det licentiam capitularibus aptis, ut litterarum studiis incumbant, eis providendo de necessariis ad victum etc.; in

ecclesiis, in quibus consuetudo antiqua est ut etiam capitulum hanc facultatem concedere possit, non intelligatur hoc decreto hanc capituli facultatem sublatam esse; modus autem ibi assignatus, etiam a capitulo servetur.

XIII. Item, in xiv capite tertiae actionis, ubi dicitur quod episcopus statuta laudabilesque consuetudines ecclesiae in unum librum redigat et imprimi mandet, cum consilio quatuor de capitulo, decernens illis fidem tantum adhiberi, ceteris statutis et consuetudinibus idem episcopus deroget etc.; intelligantur omnia de consensu illorum quatuor a capitulo electorum.

XIV. Item, in xxI capite dictae tertiae actionis, ubi dicitur quod solus episcopus dare aut locare possit quodcumque opus novum in ecclesia faciendum etc., quia omnia quae pertinent ad fabricam ecclesiae, praecipue ad capitulum spectant, et eorum est hoc munus; declaretur decretum intelligi in aliis ecclesiis, quam cathedralibus, prout revera hanc fuisse fertur mentem statuentium.

XV. Item, in xxxIII capite eiusdem tertiae actionis, ubi cavetur quod dignitates omnes et dimidia pars canonicorum sit graduatorum in sacra pagina vel iure canonico, iuxta decretum ipsius concilii Tridentini etc.; declaretur intelligi citra praeiudicium optionum et optandi consuetudinis legitimae praescriptae vel a Sede Apostolica confirmatae, quod declarationi et voluntati sanctissimi domininostri relinquatur, quae omnia praedicta in capitulis dictae concordiae super celebratione huiusmodi confectis plenius contineri dicuntur.

§ 3. Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, metropolitanus, episcopi et adiectisdeclaracapitula praedicta cupiant declarationes tionibus. huiusmodi, in dictis capitibus factas, pro illarum subsistentia firmiori, nostro et dictae Sedis munimine roborari, supplicari nobis fecerunt humiliter quatenus; decla-

Concordiam

rationes huiusmodi apostolica auctoritate confirmare, et nonnulla etiam declarare, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, inter fideles quoslibet, praesertim personas ecclesiasticas, pacem et concordiam vigere sinceris affectibus exoptantes; ac metropolitanum, episcopos et capitula huiusmodi ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, concordias et declarationes praefatas, et omnia et singula in eis contenta quaecumque, apostolica auctoritate praefata, per praesentes confirmamus, declarantes difficultatem optionis nobis remissam, tunc dictae optioni locum esse debere, eo modo et tempore, quo illi ante huiusmodi concilium locus erat, et non alias.

§ 4. Sicque dictis concordiae et declara-Declaratio tionibus nostræ approbationis et perpetuæ optionis Pontificis arbitrio re- firmitatis robur adiicimus, eaque valida missae, ut num. et efficacia existere, suosque plenarios effectus sortiri, et per metropolitanum, episcopos et capitula ecclesiarum provinciae Compostellanae praedictae ac eorum singulosillorumque successores perpetuo, inviolabiliter et firmiter observari debere; illosque ullo unquam tempore ab illis resilire aut reclamare non posse, sed ad omnium et singulorum praemissorum veram observationem teneri et efficaciter obliga-Ponne in cos tos existere, ac ad id sententiis et censuris

qui a concor-dia discedere ecclesiasticis ac etiam pecuniariis poetentassent.

nis cogi et compelli posse per episcopos praefatos; sicque per quoscumque iudices et commissarios, ac etiam causarum Palaclausula sub- tii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi

et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et interpretari debere; irritum quoque et inane decernimus, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigeritattentari; omnesque et singulos facti et iuris defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.

§ 5. Non obstantibus apostolicis ac, in Clausulae amprovincialibus et synodalibus conciliis edi- plissimae. tis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; ac dictarum ecclesiarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis ecclesiis illarumque episcopis et capitulis praefatis ac quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, concessis et approbatis, ac etiam iteratis vicibus innovatis; quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 6. Ceterum, quia difficile foret etc. Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xII octobris MDLXIX, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 12 octobris 1569, pontif. anno IV.

Fides danda transumptis.

An. C. 1569

#### CXLII.

Confirmatio concordiae inter praesidentem, episcopos et capitula provinciae Toletanae 1.

#### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Ex solita Sedis Apostolicae clementia, ad Promium ca liberter intendimus, per quae inter 1 Ex Regest. in Secret. Brev.

praelatos ecclesiasticos et illorum ecclesiarum capitula ac alias personas ecclesiasticas paci et quieti opportune consulitur; ac iis, quae propterea facta fuisse dicuntur, ut firma perpetuo et illibata persistant, favorabiliter, cum a nobis petitur, apostolici adiicimus muniminis firmitatem.

tutionis.

§ 1. Cum itaque, sicut exhibita nobis nu-Caussa consti- per, pro parte venerabilium fratrum episcopi Cordubensis, praesidentis, et aliorum episcoporum et dilectorum filiorum capitulorum ecclesiarum provinciae Toletanae, petitio continebat, capitula ecclesiarum cathedralium provinciae Toletanae praetenderent gravari ex nonnullis decretis factis in concilio provinciali Toletano, ac super hoc contentio et discordia inter ipsa capitula et eorum praesidentem et episcopos ortae essent, venerabilis 'frater archiepiscopus Rossanensis, noster et eiusdem Sedis in regnis Hispaniarum nuncius, ad concordia discordias huiusmodi sedandas, ut inter instituta inter praelatos ecclesiarum et capitula huiusmodi pax et unio vigeret, episcopos et capitulares personas super decretis concilii provincialis Toletani, iuxta formam et tenorem capitulorum infrascriptorum, sub nostro et dictae Sedis beneplacito, ad concordiam reduxerit, quae amicabiliter et absque aliquo discrimine facti per praelatos et capitula huiusmodi acceptata fuit.

capitula.

§ 2. I. Videlicet, quod in quolibet Tenor con- decreto, in quo de punitione et poena contra aliquem ex capitularibus agitur, in ecclesiis, in quibus capitula exemptionem habere sunt solita, intelligeretur iuxta dispositionem et modum concilii Tridentini, capite vi sessionis xxv.

> II. Item, quod in omnibus etiam decretis, in quibus imponitur poena sub iudicio peccati et restitutionis in foro conscientiae, dicta poena videatur valde pericolosa, et quodammodo novum laqueum iniicere animabus, et propterea remittantur haec ad sanctissimum dominum nostrum, qui vel

tollere vel suspendere dignabitur dictam poenam quoad iudicium animae.

III. Item, tertia actione dicti concilii, capite 1, De archivio, declaretur quod in iis ecclesiis, ubi plures claves haberi solent, vel alia consuctudo viget, quae securitati et custodiae scripturarum opportuna sit, prout dicitur esse in ecclesia Cordubensi, servetur dicta consuetudo.

IV. Item, in eodem, quia duo praesupponuntur archivia, alterum scripturarum episcopi in aliquo monasterio situandum, alterum scripturarum capituli in ecclesia cathedrali existens, declaretur ut, quando scriptura communis est, idest pertinens tam ad episcopum quam ad capitulum, habeatur in altero ex archiviis originale, in altero copia authentica, quae sit eiusdem fidei et auctoritatis.

V. Item, decretum sextum de communione approbandum est, ut optimum, poena autem et publica obiurgatio suspendenda est usquequo per sanctissimum dominum nostrum maturius super hoc deliberabitur et disponetur.

VI. Item, septimo, quod poena sit amissionis illius horae, in qua peccatur, ut infra in decimo, et ubi dicitur ut abstineant a mussitationibus, quia verbum illud videtur ambiguum et incertum, intelligatur de colloquiis et ratiocinationibus, prout infra in decimo.

VII. Item, in nono, quod suspendatur illud quod, qui non potest die sibi assignato celebrare, teneatur allegare causam, quae fortasse erit occulta et non publicanda, et tanto minus illam probare, sed sufficiat in genere se excusare, et alium sui gradus ac ordinis suo loco substituere; sed, si quis in hoc nimis contumax existeret, ita ut multo tempore non celebraret, animadvertat episcopus.

VIII. Item, in decimo capite declarandum est quod colloquentes in choro amittant distributionem illius horae, in qua peccarunt, ut supra in septimo.

BULLARIUM ROMANUM

IX. Item, in duodecimo capitulo, ubi dicitur quod bis tantum in hebdomada fiat capitulum, non ita amare intelligatur ut excludatur casus necessitatis vel utilitatis ecclesiae.

X. Item, in vigesimo tertio capitulo, ubi datur modus concedendi licentiam iis, qui studere debent, quamvis ibi loquatur solum de ordinario, intelligatur etiam de capitulo et de quovisalio, ad quem de iure vel praescripta consuctudine forte spectat huiusmodi licentiam concedere, ut omnes non aliter concedant, quam modo et forma hoc decreto praescripta, prout praemissa omnia in dicta concordia seu declarationibus dicitur plenius contineri.

concordiae.

§ 3. Cum autem, sicut eadem petitio Confirmatio subiungebat, praesidens, episcopi et capitula praefati cupiant concordiam et declarationes huiusmodi, pro illarum subsistentia firmiori, nostro et dictae Sedis munimine roborari, supplicari nobis fecerunt humiliter quatenus declarationes huiusmodi apostolica auctoritate confirmare, et nonnulla alia declarare, aliasque eis in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, inter fideles quoslibet, praesertim personas ecclesiasticas, pacem et concordiam vigere sinceris affectibus exoptantes, episcopos et capitula huiusmodi ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, concordiam et declarationes praedictas, necnon omnia et singula in eis contenta quaecumque apostolica auctoritate praedicta per praesentes confirmamus.

§ 4. Declarantes tamen ut per illa de-

creta, in quibus imponitur poena sub iudicio peccati, non censeatur inducta poenae peccanova obligatio peccati, tamen restitutionis in foro conscientiae firma maneat, eo tamen modo et in iis, in quibus ante praefatum concilium dictae poenae locus erat.

§ 5. Rursus, in decreto sexto, actione III, poena illa et publica obiurgatio deleatur 1; sicque dictis concordiae et declarationibus nostrae approbationis et perpetuae firmitatis robur adiicimus, easque validas et efficaces existere, suosque plenarios effectus sortiri, ac per episcopos et capitula praedictos ac eorum singulos illorumque successores perpetuo inviolabiliter et firmiter observari debere, illosque ullo umquam tempore ab illis resilire aut reclamare non posse, sed ad omnium et singulorum praemissorum veram observationem teneri et efficaciter obligatos existere, et ad id sententiis et censuris ecclesiasticis ac etiam pecuniariis poenis cogi et compelli posse; sicque per quoscumque iudices et commissarios, ac etiam causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et Clausula Bubeorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et interpretari debere; irritum et inane decernimus, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari; omnesque et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.

§ 6. Non obstantibus apostolicis necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; ac dictarum ecclesiarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem ecclesiis illarumque episcopis et capitulis ac quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis concessis et approbatis, ac etiam iteratis vicibus inno-

Declaratio

Firmitas constitutionis.

Clausulae.

1 Vide n. v.

vatis; quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Fides transumptorum.

§ 7. Ceterum, quia difficile foret etc. Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xII octobris MDLXIX, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 12 octobris 1569, pontif. anno IV.

#### CXLIII.

Revocatio indultorum, praeter iuris communis dispositionem concessorum, recipiendi vel retinendi religiosos alterius Ordinis, etiam laxioris.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quaecumque sacrarum Religionum sta-Causse buius tum offendere noscuntur, nostrum nos incitat officium de medio removere. Quamquam enim de cohibendis regularibus ad alium Ordinem translatis sancta synodus Tridentina salubri consilio decrevit ut nemo, cuiuscumque Ordinis, praelatus vel superior, vigore cuiusvis facultatis, illorum quempiam ad habitum et professionem admittere possit, nisi ut in Ordine, ad quem transfertur, sub sui superioris obedientia in claustro perpetuo maneat 1; multi tamen superiores et praelati, obtentu privilegiorum, quamplurimos apostatas et alios diversorum Ordinum ad se,

> 1 Haec dispositio concilii Tridentini habetur in sess. xiv, De Reform, cap. xi; et sess. xxv, De Regularib., cap. xix.

ob iurgia, contentiones, levitatem et malefacta, et maxime fugientes, eo etiam consilio receptare non desinunt, ut illorum opera in visitandis infirmis, gerendisque eorum locorum rebus et negotiis utantur, ex qua re plerique, solutiores effecti et quasi impunitatem assecuti, non personas tantum eorum Ordinum , unde animadversionis metu forte exierant, sed et ipsorum Ordinum ritus moresque maledictis insequuntur.

§ 1. Quocirca, cum eiusmodi privilegia Revocatio priveniant abroganda, quandocumque insi-vilegiorum regniter comperiuntur nocere vel etiam tinendi regula-res alterius Orscandala generare, nos, his aliisque ra-dinis, ctiam lationabilibus causis adducti, et ut quibuslibet huiusmodi effugia praecludamus, de nobis attributae potestatis plenitudine, revocamus et abolemus omnia et quaecumque privilegia, facultates, dispensationes et indulta, praeter iuris communis dispositionem emanata, recipiendi vel retinendi fratres, monachos, canonicos et alios etiam laxiorum Ordinum professores, quibuscumque Ordinibus, monasteriis, hospitalibus, militiis et piis locis, etiam Sancti Antonii Viennensis, Sancti Spiritus in Saxia de Urbe, S. Ioannis Hierosolymitani, Iesu Christi, Sancti Iacobi de Spatha, Sancti Lazari Hierosolymitani, eorumque ecclesiis, membris, superioribus et personis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, tam in ipsorum monasteriorum, hospitalium et locorum institutione, quam deinceps quomodocumque ac quotiescumque, etiam per modum statuti perpetui, ac initi et stipulati contractus, et alias sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis restitutionibus, praeservationibus, mentis attestationibus, derogatoriarum derogatoriis, aliisque fortioribus, efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam

An. C. 1569

motu proprio et ex certa scientia deque simili potestatis plenitudine, etiam pauperum infirmorum miserabilium et cuiuscumque alterius pii operis intuitu, ac etiam ex quibuscumque aliis causis, quantumvis gravibus, caritativis et necessariis, etiam consideratione vel ad supplicationem imperatorum, regum aliorumque principum necnon sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, deque illorum consilio et matura deliberatione prius habita, concessa, confirmata ac etiam multiplicatis vicibus innovata, extensa vel etiam moderata. Cassamus quoque et annullamus, quoad illa, omnes apostolicas et alias litteras super iis confectas, ac processus et alia inde secuta quaecumque.

piendi.

§ 2. Ac volumus ea omnia vires et ef-Prohibitio de fectum de cetero non habere, ita ut posthac, illorum sic revocatorum praetextu, praelati et superiores praedicti aut alii quicumque nullum prorsus alterius, etiam laxioris, Ordinis vel observantiae regularem, etiam specialem transeundi ad ipsos licentiam (iuxta huiusmodi privilegia dumtaxat) ferentem, ad habitum et professionem regularem in suis quisque monasteriis, domibus, locis vel Ordinibus, etiam ut in claustro perpetuo maneat, admittant, nec omnino quemquam recipiant vel retineant; eos vero, quos in aliquo ex casibus supradictis (vigore huiusmodi privilegiorum tantum, ac praeter iuris communis dispositionem) iam habent translatos, ad corum superiores et loca eius Ordinis, unde erant profecti, quamprimum remittant.

terarum aposto-

§ 3. Decernentes admissiones, recep-Annullatio littiones et retentiones huiusmodi nulla fir-Hearum desuper mitate subsistere, neminemque prorsus processuumete, ulli voto, ullive Regulae vel observantiae, etiam iuramento aliave solemnitate promissae, obligare: necnon irritum et inane quicquid secus per praedictos aut quos-

cumque alios, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

- § 4. Quicumque vero aliquem contra contravenienhuius nostrae revocationis tenorem ad-tium poenne. miserint aut receperint, aut illos aut quos iam habent, modo praedicto translatos aut receptos, retinuerint, ipsos omnibus et singulis dignitatibus, administrationibus, beneficiis, officiis, fructibus et pensionibus ecclesiasticis, praesentium auctoritate, privamus, et ad futura inhabiles esse volumus eo ipso.
- § 5. Quocirca omnibus locorum ordi- Ordinarii connariis, in quorum dioecesibus loca prae- tra praedictos procedant. dicta consistunt, per apostolica scripta mandamus ut, per se vel alium seu alios, de translatis praedictis auctoritate nostra cognoscentes, in eos, quos contra hoc praescriptum nostrum degere invenerint, ac etiam recipientes vel retinentes, rejecto quocumque exemptionis privilegio, animadvertant; ipsosque praeterea translatos vel retentos ad priores Ordines et disciplinam remittere procurent. Contradictores quoscumque per censuras et poenas ecclesiasticas ceteraque iuris et facti remedia opportuna, quacumque appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii sae-
- § 6. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis; ac monasteriorum, hospitalium, militiarum, Ordinum et locorum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis; quodque praelatis et superioribus praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a praedicta sit Sede indultum quod litteris revocatoriis, sub quacumque formula editis, nullatenus, vel nisi modis et formis in huiusmodi indultis contentis, parere, et ob non paritionem aliquas censuras et poenas incurrere, aut alias inter-

cularis.

dici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi, necnon monasteriis, hospitalibus, militiis et Ordinibus huiusmodi mentionem, et guibuslibet aliis privilegiis, exemptionibus, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus et specialibus, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine praedictis concessis, cuiuscumque tenoris existant, per quae, praesentibus non expressa vel omnino non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis, quae omnia nolumus cuiquam contra praedicta in aliquo suffragari, ceterisque contrariis quibuscumque.

plorum.

§ 7. Volumus autem ut ipsarum prae-Fides exem-sentium exempla edantur, eademque, etiam impressa, notarii publici manu et praelati ecclesiastici eiusve curiae sigillo obsignata, eamdem illam ubique locorum fidem, in iudicio et extra illud, faciant, quam ipsae praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.

> Nulli ergo omnino hominum etc. Si quis autem etc.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, pridie idus octobris, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 14 octobris 1569, pontif. anno IV.

#### CXLIV.

Reformatio officii correctoris Cancellariae Apostolicae et litterarum minoris iustitiae, contradictarum nuncupatarum 1

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis circumspecta providentia nonnumquam gesta per Romanos

1 Aliam reformationem fecit Pius IV, ut in eius constitutione LXVII, Universi, pag. 200 huius tomi; et de materia Cancellariæ attende in Martini V constit. IV, In apostolicae, tom. IV, pag. 679.

Bull. Rom. Vol. VII.

Pontifices praedecessores revocat et moderatur, prout in Domino salubriter expedire conspicit. Hinc est quod, ad reformationem litterarum officii correctoris minoris iustitiae, contradictarum nuncupatarum, Camerae nostrae Apostolicae attendentes, licet a felicis recordationis Pio Papa IV, praedecessore nostro, quamplurima salubria statuta et ordinata fuerunt, tamen, quia experientia compertum est, propter nimias subtilitates, adhuc saepe ex dicto officio rescripta contra mentem nostram in grave partium praeiudicium emanasse, quibus, prout ex debito officii nostri tenemur, provide consulere volentes, hac nostra constitutione perpetua statuimus, decernimus atque prohibemus.

§ 1. Ne corrector et procuratores collegii officii litterarum praefatarum ex of- et procuratores ficio, ut antea, commissiones causarum missionibus causub quacumque forma, subrogationes et iudicum mutationes concedant; minusque iudicibus ordinariis aut aliis delegatis aliquos illis adiungant; aut quorumvis testium, etiam ad perpetuam rei memoriam, examen ipsi delegent; neque litteras ad effectum revelationis aut aliquid restituendi aut deponendi seu testimonium veritatis perhibendi contra occultas personas in forma Significavit concedi solitas, aut litteras, quas iuris declaratorias super Religionis validitate aut quibusvis aliis quaestionibus, causis et negotiis, et quas conservatorias appellant, expediant; sed omnes ad nos et futurum Romanum Pontific. referantur, per Signaturam nostram aut eiusdem Romani futuri Pontificis expediendas et decidendas, prout negotiorum et personarum qualitas ac rei gravitas et necessitas postulaverit. Litteras vero commissionum secundum supplicationes huiusmodi, super negotiis, causis et quaestionibus praefatis signandas, corrector et collegium huiusmodi per illius officium expediat.

nandi non det.

minentur.

§ 2. Possit tamen idem corrector, ut Corrector con- antea, ex officio litteras super confirmacedat confi.mationes contractuum, ad supplicationem ctuum et sen- partium et sine alterius praeiudicio, ac tentiarum. sententiarum et laudorum, de consensu partium, cum solitis clausulis in forma communi expedire.

§ 3. Regulas Cancellariae non nisi de Regulas aliis consensu sanctae Romanae Ecclesiae vinon det. cecancellarii aut illius regentis concedat.

§ 4. Abstineat vero corrector et colle-Beneficiales gium praefatum, quibus iustitiae maioris materias non litterarum expeditio commissa fuit, ab omnibus materiis beneficialibus, tam principalibus quam accessoriis, et materiis perpetuis, necnon a concessione absolutionis a censuris seu commissionibus illarum.

§ 5. Licentias testandi, nisi pro summa Licentias te- centum ducatorum, iuxta formam in quinterno Cancellariae nostrae traditam, concedat, et dummodo aliam similem non obtinuerint; et quod in omnibus licentiis praefatis haec clausula, dummodo similem antea non obtinuerint, apponatur.

§ 6. In confirmationibus statutorum, Statuta et pri- constitutionum, ordinationum et privilevilegia non congiorum se non intromittat. firmet.

§ 7. Licentias alienandi bona ecclesia-Licentias alie- stica seu ad loca pia pertinentia, confirmationes alienationum huiusmodi bonorum, cuiuscumque, etiam modicae, quantitatis existant, ipse non attingat nec expediat.

§ 8. Litterae vero per correctorem et Linerae per officium praefatum expediendae, ad Bullariam non mittantur, nisi praevio examine et censura vicecancellarii aut regentis et in cadem Cancellaria nostra de maiori praesidentia assistentium probatae fuerint; post cuius indicium, neque corrector aut quivis alius manum, eas immutando, sub poena falsi, apponat.

§ 9. Abstineat quoque ab omnibus Materian re- materiis concernentibus statum et personas regulares utriusque sexus cuiuscum- gularium non que Ordinis.

§ 10. Conficiant praeterea procuratores Procuratores praefati archivium in Palatio nostro Apo- archivium fastolico, in loco per nos designando, et litteras omnes extense et integre registrent, et ad minus singulo quoque trimestri ad dictum archivium custodiendas deferant.

§ 11. Inhibentes collegio et correctori praefatis, sub poena privationis officiorum, bullam et aliam pri IV nibil a ne contra declarationem, ordinationem et gant. decretum præfatum aliquid innovare præsumant. Ceteris omnibus aliis, quae a Pio praefato et aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris statuta et decreta sunt, firmis manentibus.

§ 12. Sicque, in praemissis omnibus et Decretum singulis, per quoscumque iudices et com-ritans. missarios, etiam ipsius Ecclesiae Romanæ cardinales, sublata eis quavis aliter interpretandi <sup>1</sup> facultate, iudicari et definiri debere; et quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane similiter decernimus.

§ 13. Non obstantibus constitutionibus Derogatio couet ordinationibus apostolicis; privilegiis trariorum. quoque et indultis eisdem correctori et procuratoribus, corumque collegio, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac forsan nos concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa ac individua et de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque.

1 Cherub. addit et indicandi (R. T.).

expediendae.

§ 14. Volumus autem quod liberum sit ! Supplicatio- omnibus supplicationes commissionum num quomodo causarum, in praesentia nostra et Romani Pontificis pro tempore existentis signatas, non solum per officium contradictarum, ut praefertur, sed etiam; ut antea, per litteras in forma brevis expediendas obtinere, dummodo per extensum et non supplicatione introclusa litterae praefatæ expediantur.

geatur.

§ 15. Inhibentes secretariis et scripto-Taxa non au- ribus dicti collegii, sub poenis indignationis nostrae et privationis officiorum, ne, propter extensionem huiusmodi, taxam et impensam, etiam occasione scripturae aut laboris vel celerioris expeditionis, augeant.

§ 16. Mandantesque collegio et scripto-Litterae regi- ribus quod litterae praefatae per eosdem registrentur, et in Palatio nostro ad archivium, in loco similiter per nos designando, singulo quoque trimestri, ad minus, ut supra deferantur.

fectus candi.

§ 17. Ut autem praesentes litterae ad Forma et ef- omnium notitiam deducantur, et eos, quorum interest vel interesse poterit, omnino afficiant, volumus et mandamus illas in Palatii nostri Apostolici ac Audientiae litterarum contradictarum valvis, et acie Campi Florae, per aliquos ex cursoribus nostris affigi, et per aliquod temporis spatium, relicta ibidem earum copia, affixas detineri, ut ii, quos litterae ipsae concernunt seu concernere poterunt quomodolibet in futurum, nullam possint excusationem praetendere vel allegare quod ad ipsorum notitiam non pervenerint, cum non sit verisimile apud eos incognitum remanere quod tam patenter publicatum fuerit; et quod in quinterno Cancellariae praefatae describantur.

Nulli ergo etc. Si quis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, xu kalendas novembris, pontificatus nostri anno iv. Dat die 21 octobris 1569, pontif. anno IV.

> Sequitur declaratio praedictae reformationis.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Nuper, certis rationabilibus causis tunc Causa hulus declarationis. suadentibus, circa officium correctoris litterarum Cancellariae nostrae, contradictarum nuncupatarum, statuimus ut nihil omnino eorum, quae tunc expressa sunt, quae antea ex dicto officio concedi consueverant, deinceps, absque signatura nostra et, in litterarum apostolicarum expeditione, sanctae Romanae Ecclesiae vicecancellario assistentium recognitione et censura, a praedicto correctore expediretur.

expeditioni, quae iustitiam concernunt, tum correctoris minorique partium dispendio consulere, rum motu simili etc. certaque scientia volumus, ac dilectis filiis correctori et procuratoribus huiusmodi litterarum contradictarum concedimus ut rescripta et commissiones omnium causarum, tam civilium quam criminalium, necnon iudicum subrogationes, mutationes, adjunctorum dationes, sive ordinariis sive delegatis faciendas, testium ad futuram rei memoriam examinandorum concessiones et reliquas materias, maiorem vel minorem nuncupatam iustitiam mere concernentes, super quibus omnibus supplicationes, nostra seu Romani Pontificis pro tempore existentis aut Signaturae nostrae iustitiae praefecti

prius manu signatas, et non alias, absque

assistentium prædictorum recognitione vel

censura, valeant expedire. Et simili modo,

super supplicationibus manu nostra si-

gnatis, litteras ad effectum revelandi aut aliquid restituendi ac testimonium

§ 1. Nos, causis praedictis postea ple- Declaratio dinius cognitis, cupientes promptiori eorum nis et facultaveritatis perhibendi contra occultas personas in forma Significavit, etiam privative quoad omnes, quibus id (excepto dumtaxat nostro in spiritualibus vicario Urbis, qui in Urbe ipsa et suburbiis tantum illas expedire possit) omnino inhibemus. Et eos ac etiam notarios, qui contrafecerint, emolumentis omnibus suorum officiorum per annum integrum privamus, locis piis applicandis, et praeterea quingentorum ducatorum auri de Camera ac aliis poenis arbitrariis afficiendos decernimus. Quae omnia (donec aliter pernos aut Sedem Apostolicam reformando fuerit constitutum) omnino volumus observari, reliquis omnibus, in reformatione nostra super hoc edita contentis, salvis remanentibus: ita tamen quod nullus alius quam praedictus vicecancellarius seu eius locumtenens litteras prædictas ad Bullariam transmittere possit.

§ 2. Ceterum volumus solam signatu-Sola signatu- ram praesentibus sufficere, atque in iura sufficit. dicio et extra fidem facere.

§ 3. Regulis nostris in contrarium Clausulae de- editis, et de non tollendo iure quaesito rogatoriae. et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis et in reformatione praedicta contentis, etiam specialem et expressam derogationem et mentionem requirentibus, et clausulas derogatorias continentibus, ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Placet. Motu proprio, M.

#### CXLV.

Suppressa congregatione Ordinis S. Crucis Fontis Avellanae, ipsius monasteria et loca Camaldulensi congregationi attribuit 1.

## Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Quantum animus noster gaudio perfunditur de Religionibus bene institutis; 1 Annal. Eccles., tom. xxIII, pag. 191.

tantum innixus haeret illi dolor de prae- Exordium devaricatione nonnullarum, quae summo serie. studio et labore ad praesidium fidei catholicae eductae, mala daemonis arte postea defecerunt.

§ 1. Quo in numero monachos mona- Narrat Pontisterii et congregationis S. Crucis Fontis et quae fecerit sterii et congregationis S. Crucis Fontis et hos mona-Avellanae, Ordinis S. Benedicti, Eugubinæ chos ad bonam frugem reducedioecesis, iam pridem conspicamur, non rei, sine moerore expendentes quanto in periculo hi versentur, quamque longissime aberrent a monastica illa disciplina, in qua in eremo, a venerabilis memoriae Petro Damiano tanta olim pietate instituta, felicis recordationis Ioannes Papa XXII, ad fundendum uberiores fruges, de fratrum suorum consilio et apostolicae potestatis plenitudine, commutavit. Ut vero illos vagos et dissolutos in viam quoquo pacto reduceremus, primum eorum animos per dilectum filium nostrum Iulium tit. S. Petri ad Vincula presbyterum cardinalem Urbini, praedicti monasterii commendatarium, qui illorum correctionem vehementer expetebat, explorandos curavimus, num tandem resipiscentes ex mundi involucris in ovile pro instituto convenire, et quam decet vitam in claustro agere, et propter inordinatos ipsorum ritus, proborum religiosorum moderationi subesse proponerent. Sed ad excusandas excusationes in peccatis quidam sese Regulam cum natu. ea, quam nunc habere dicunt, libertate ingressos esse; alii alia inania causantes, iugum Religionis et clausuram aperte detrectarunt. Cumque impensius instaremus. rursus a praedicto cardinali adstricti, capitulum generale apud dictum monasterium indixerunt, ex cuius recessu, cum omnia bona sperabamus, tum priores illorum ad nos missi, eos futurae reformationis prorsus obtemperaturos esse coram annuebant; interim vero alia atque alia clam pertractantes, diem ex die ducere conabantur, ut forte inter multas sollici-

tudines hoc negocium oblivioni daremus. Sed, postquam optata perficere decrevimus, ac proinde quid ferrent in mandatis procuratores praedicti cognoscere contendimus, ipsi ita demum se voluntati nostrae adstipulaturos renuntiarunt, si earum rerum, quas suas practendunt, usum atque dominium retinerent, et in reliquum tempus vitae libertate anteacta fruerentur, diiudicari licet quam periculosum sit hoc nostrum institutum longius remorari. Postquam igitur illos tamdiu expectatos alieno animo esse, neque in communem salutem, uti aequum fuit, per se consulere intelligimus, non procrastinandi ulterius arbitramur, quin, quod hac in re ad officium nostrum pertinet atque in animo instituimus, sedulo persequatur.

§ 2. Itaque, de simili potestatis pleni-Omnes priora- tudine, revocamus et abolemus omnes et darum aliasque quascumque, tam apostolicas quam ordiprovisiones eo-rum favore fa- narias, collationes, provisiones, commenctas annullat; das perpetuas et temporales ac alias dispositiones de prioratibus, dignitatibus, administrationibus et officiis, etiam conventualibus et claustralibus, monasterii et congregationis praedictorum et ab illis dependentibus, necnon omnibus et singulis aliis beneficiis, cum cura et sine cura, saecularibus ac quorumvis Ordinum regularibus, etiam de iure patronatus laicorum sive etiam nobilium existentibus; ac etiam reservationes fructuum et aliarum rerum ecclesiasticarum; necnon assignationes pensionum super similibus fructibus et rebus, praedictis monachis, sive in perpetuum, sive ad certum et qualecumque tempus vel etiam ad nutum, factas; necnon omnes regressus, accessus et ingressus, ac regrediendi, accedendi et ingrediendi facultates et indulta; coadiutorum quoque deputationes ad illos, illas vel illa ex quacumque causa, quantumvis onerosa et considerabili, eisdem per quoscumque Romanos Pontifices prædecessores nostros | ad dispositionem abbatis ipsius monaste-

ac nos et Sedem Apostolicam eiusque legatos

§ 3. Necnon superiores, etiam motu fundationes, proprio et ex certa scientia, deque simili recetiones, inpotestatis plenitudine ac alias quomodo-ac privilegia irritat, omniacumque concessa, restituta et confirmata; que beneficia ac beneficiorum ipsorum fundationes, nit; inter alia, disponentes quod nullus, nisi Ordinem praedictum expresse professus. ad dicta beneficia, etiam de iure patronatus existentia, assumi possit, quorum omnium tenores aeque atque ad verbum insererentur praesentibus, haberi volumus pro expressis. Cassamus quoque et annullamus apostolicas et quascumque alias litteras desuper confectas, necnon processus inde habitos et quaecumque secuta sunt, etiam ex eisdem; quin etiam omnes et singulos monachos prædictos, etiam longissimo et quantocumque tempore possessores, eisdem omnibus præsentium auctoritate privamus privatosque esse, ac prioratus, dignitates, administrationes, officia et beneficia prædicta vacare decernimus et declaramus; ipsosque ab illorum possessione amovemus, ac omnium et singulorum dispositionem nobis et dictae Sedi specialiter et expresse reservamus.

§ 4. Insuper, causis praedictis adducti, Congregatioet praeterea cogitantes monachos numero vellanae eiusadeo exiguo, atque omnino ipsam congre- que nomen abogationem angustis adeo finibus circumscriptam, ut illa per se, etiam reformata et correpta, paucos admodum fructus producere possit; proinde conducibilius fore existimamus, si alteri, meliori disciplina institutae, commodis rationibus adscribatur. Quare, de simili potestatis plenitudine, extinguimus et abolemus in prædicto monasterio et illius dignitate abbatiali, ac etiam in omnibus prioratibus, membris et locis dictae congregationis et ab ea communiter possessis, pariterque in omnibus beneficiis cum cura, regularibus,

rii pertinentibus, Ordinem, statum, nomen et essentiam regularem S. Benedicti et congregationis Fontis Avellanae.

lensium unit;

§ 5. Ipsum vero conventum, cum eccle-Monasterium sia et claustro ad conventum necessario, ac ipsum, eccie-siam huiusque prioratibus, membris et locis, necnon probona congrega- prietatibus, iurisdictionibus et iuribus omnibus ab ipsa congregatione extincta communiter possessis (praedicta dignitate abbatiali illiusque mensa necnon cappella subtus altare maius dictae ecclesiae ac parte aedium dicti monasterii, quae ab intimo septo conventus dividi et ad usum abbatis accomodari poterunt, ac etiam omnibus bonis, beneficiis, iuribus et iurisdictionibus eiusdem dignitatis penitus separatis et exceptis etc.), Ordini et congregationi monachorum Camaldulensium perpetuo unimus, annectimus et incorporamus: ita ut posthac una et eadem utrorumque congregatio et sodalitas monachorum Camaldulensium fiat monasterium Fontis Avellanae, necnon prioratus, membra et loca.

mandat.

§ 6. Itaque monachi omnes extinctae Abbati Camal. congregationis ad Regulam, habitus, ritus dulensi, ut de et mores monachorum Camaldulensium capiat, omnino reformare, illique horum institutis prorsus conformari debeant: mandantes, in virtute sanctæ obedientiae, priori generali congregationis Camaldulensis ut, salvis cappella ac aedium parte a dicto Iulio cardinali statuenda; omnibusque proprietatibus, bonis, rebus, iuribus et iurisdictionibus spiritualibus et temporalibudictae dignitatis abbatialis et illius abbatis, ut praedictum est, separatis, corporalem possessionem conventus, monasterii, prioratuum, membrorum, locorum, proprietatum et iurium omnium communiter possessorum, per se vel alium seu alios, omni mora et dilatione praecisa, libere capiat et apprehendat, captamque et apprehensam, sine spolii et attentatorum vitio, perpetuo retineat: monasterium et

loca ad conventum idonea de monachis suae congregationis, iuxta illius morem, instituat; alios vero supradictae congregationis extinctae Ordinem ipsum Camaldulensem ingredi volentes, per alios conventus suos, una cum aliis monachis Camaldulensibus, distribuat.

§ 7. Contradictores quoslibet et rebelles Contradictoper censuras et poenas ecclesiasticas ce-pescendo; teraque omnia iuris et facti remedia opportuna, omni et quacumque appellatione remota, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 8. Ut vero iustus monachorum et Numerum moministrorum numerus apud dictum mo- figit, dotemque nasterium commodius haberi possit, qui pro eorum subquidem numquam paucior triginta mona- signat; chorum sit, partem proprietatum, possessionum propinquarum et commodiorum mensae abbatialis praedictae, eisque ad valorem annuum mille scutorum monetae, videlicet iulii decem pro quolibet scuto, computatis, ab ipsa mensa, de consensu dicti Iulii cardinalis, dividimus et separamus, eamque mensaè conventuali ipsius monasterii, pro victu monachorum, fabrica et aliis oneribus, perpetuo applicamus et appropriamus.

- § 9. Ad hoc, eisdem monachis et personis, etiam in praedictis membris et locis monachis priviconstituendis, ut omnibus et singulis pri-lensium comvilegiis, exemptionibus, immunitatibus, gratiis et indultis, etiam ratione possessionum et bonorum Ordini et congregationi Camaldulensi quomodolibet concessis et concedendis, pariformiter et aeque principaliter uti, potiri et gaudere libere et licite valeant, perpetuo concedimus.
- § 10. Ceterum, ne praesentium effectus Monachi Fonextinctae congregationis monachorum tis Avellanae pertinacia protrahatur, volumus ut, infra alicui religioso mensem a publicatione praesentium, in Ordini dent no-men; alias pudicto conventu facienda, numerandum, illi niri decernit; omnes vel congregationem monachorum

Camaldulensium ingrediantur, vel ad aliquam ex Religionibus approbatis transeant, et ibi Ordinem, iuxta cuiusque Regulae instituta, omnino profiteantur; sin minus, lapso mense, in eos, tamquam desertores, ut ceteris etiam exemplo sint, animadvertendum curabimus, prout rei gravitas videbitur postulare.

tate, suspensio-

§ 11. Nos enim omnes sic ingressos vel Obedientes translatos et professos ac voluntati nostrae ab apostasia, ex-communicatio- obsecutos, anteactae vitae poenitentes, a ne, irregulari- reatu apostasiae et criminibus omnibus, ne etc. absol- necnon excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, quas ipsi, extra claustra suorum locorum et in saeculum vagando, iuxta canonicas sanctiones et Ordinis S. Benedicti instituta incurrerunt, etiam habitu saeculari, regulari saepius dimisso vel mutato aut operto, aut saeculari assumpto, in utroque foro absolvimus; cum co tamen, quod quisque poenitentiam, quam confessor idoneus a se eligendus pro commissis iniunget, adimplere omnino teneatur; ac cum eis, super irregularitate, quam contraxerunt propterea, ac quia, censuris et poenis huiusmodi sic ligati, missam et alia divina officia, non tamen in contemptum clavium, celebrarunt, et alias sese immiscuerunt saepius in divinis; utque in susceptis ordinibus, etiam in altaris ministerio, ministrare, et ad dignitates, officia et administrationes promoveri, illaque recipere et exercere libere et licite valeant, dispensamus; abolentes omnem inhabilitatis et infamiae maculam sive notam, contra ipsos quomodocumque insurgentem ex praedictis. Iubemus igitur monachis et personis monasterii et extinctae congregationis in universum et singulatim praedictis omnibus, non expectata alia iussione mentisve nostrae declaratione, parere; neminemque prorsus, etiam ex iis quorum collationes, provisiones et commendae beneficiorum et | bilia fore, neque per quoscumque iudices bot;

aliae gratiae hic revocatae sunt, quocumque tempore, quavis causa, restitutionem in integrum, reductionem ad terminos iuris aut quodvis aliud gratiae vel iustitiae remedium impetrare, vel etiam ab alio vel aliis impetrato aut etiam motu simili concesso uti posse.

§ 12. Postremo dignitatem praedictam Abhatialem saeabbatialem, ut supra separatam et exem-cularem efficit. ptam, necnon ecclesiam, cappellas et beneficia omnia regularia, ad liberam dispositionem abbatis dicti monasterii pertinentia, ad statum saecularem perpetuo reducimus: ita ut deinceps abbas dicti monasterii nihil omnino cum monachis, conventu, Ordine et congregatione commune habeat. Neque rursus ipsi in eum dictamve abbatiam eiusque mensam, proprietates, bona, beneficia, iurisdictiones et iura quidquid praetendere possint.

§ 13. Ac eidem abbatiae cappellam pro Edem et capecclesia et partem aedium praedictarum eidem; pro habitatione perpetuo assignamus.

§ 14. Statuimusque ut ipsa dignitas ab- Rius ceterobatiae nuncupanda, quotiescumque vaca- rumque bene-ficiorum a conbit, clerico saeculari, tamquam beneficium gregatione sup-prossa depensaeculare, curam animarum non habens, dentium collaet cum quibuscumque aliis, etiam curatis, Pontifici resercompatibile, a congregatione praedicta vat; prorsus alienum, per Romanum Pontificem dumtaxat conferri et assignari debeat, eidemque Sedi praedictae, ut olim monasterium erat, prorsus subjectum remaneat; et beneficia omnia, cum cura et sine cura, ad saecularitatem redacta et ad dispositionem dicti abbatis pertinentia, etiam de iure patronatus, ut praefertur, existentia, deinceps clericis saecularibus dumtaxat assignari; et in eis, qui de iure patronatus sunt, personae saeculares, ad praesentationem patronorum dictorum, institui per ipsum abbatem debeant.

§ 15. Decernentes supradicta omnia et singula perpetuo inviolata atque immuta- decrota perpe-

tionem Rom.

ordinarios et delegatos, etiam S. R. E. cardinales, sublata cuique aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari debere; necnon irritum et inane quidquid secus super prædictis omnibus et singulis per quoscumque iudices etc. debere; ac insuper etc., scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

stantibus.

§ 16. Non obstantibus nostris de non Derogal ob- tollendo iure quaesito, et de unionibus committendis ad partes, vocatis quorum interest, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac monasterii, Ordinum et congregationum praedictarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ac praedictis fundationibus; privilegiis quoque, exemptionibus et indultis apostolicis, illis illorumque superioribus et personis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, etiam per modum statuti perpetui, ac initi et stipulati contractus, et alias sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie, concessis, confirmatis et innovatis, et quibuscumque aliis indulgentiis et litteris apostotolicis, cuiuscumque tenoris existant, per quae, praesentibns non expressa aut omnino non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis; quae omnia et singula præsentibus pro sufficienter expressis haberi, nec contra ipsarum praesentium tenorem, volumus cuique in aliquo suffragari, ceterisque contrariis quibuscumque.

- § 17. Denique volumus ut, publicatione Hae litterae praedicta, uti dictum est, facta, litterae publicatae sin- praedictae unumquemque perinde arctent ac si singulatim intimatae fuissent.
  - § 18. Earum quoque exempla, etiam impressa, notarii publici manu et praelati

ecclesiastici eiusve curiae sigillo obsignata, eamdem illam prorsus fidem ubique locorum, in iudicio vel extra illud, faciant, quam ipsaemet praesentes facerent, si essent exhibitac vel ostensae.

§ 19. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, quarto idus decembris, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 10 dec. 1569, pontif. anno iv.

### CXLVI.

Constitutio Bonifacii VIII contra offendentes S. R. E. cardinales extenditur etiam contra scientes et non revelantes 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Infelicis saeculi pericula miserati, dolorem comprimere non valemus, quod nefarii homines, iustorum sanguinem sitientes, ad illorum quoque perniciem infestiore animo incumbant, quos Spiritus Sanctus membra constituit praecipua Ecclesiae Dei, quam suo sibi sanguine acquisivit.

§ 1. Magna igitur ratione, post alios, Bonifacius VIII felicis recordationis Bonifacius Papa octa- offendent. carvus, de fratrum suorum consilio, per-que fautoribus petua constitutione sancivit ut, si quis scriptas impo-S. R. E. cardinalem fuerit hostiliter in- suit in cap. Fesecutus aut percusserit aut ceperit aut mandaverit id fieri, sociusque fuerit facientis, factumve ratum habuerit, seu dederit consilium vel favorem aut receptaverit aut defenderit scienter eumdem, tamquam lesae maiestatis reus, perpetuo

1 Hoc idem prohibitum est in bullis quas in die Coenae Domini Romani Pontifices publicare consueverunt. Eadem Bonifacii VIII dispositio, quae est in capite Felicis, De poen. in vi, fuit a Leone X extensa ad invadentes eorum domos, ut in eius const. xvii, Temerariorum, tom. v, pag. 648.

Exemplis fides adhibenda.

Clausulae.

Exordium

sit infamis, et praeterea diffidatus, bannitus et intestabilis; omnia eius aedificia ruinae perpetuae subiaceant, nullus ei debita reddere, nullus ci in iudicio respondere teneatur, bonis omnibus fisco vel reipublicae applicatis. Idem etiam feudis, beneficiis et officiis spiritualibus et temporalibus sit ipso iure privatus; sed et ipse insectans excommunicationis sententiam incurrat, quam solus Romanus Pontifex, excepto mortis articulo, valeat relaxare.

hic Pontifex;

§ 2. Sed ne hace quidem constitutio, Bam non suffi- propter abdita consceleratorum consilia, cere constitu-tionem inquit omnino satis esse noscitur ad huiusmodi sacrilegia amplius prohibenda. Qui enim alicui vim inferre sibi proponunt, id secreto, in occulto, ut maxime, machinantur, veluti impium illud facinus indicat in personam dilecti filii nostri Caroli tituli S. Praxedis presbyteri cardinalis Borromaei, ecclesiam Mediolanensem sanctissimis institutis studiose informantis, proxime attentatum. Quae res nos gravius commovet, vehementiusque excitat omnia exquirere, ut nobilissimae corporis nostri partes undique protegantur. Quibus enim praesidio erimus, quibus suppetias afferemus, quos denique tutabimur, si templi Dei bases, si clarissima Ecolesiae lumina, si speciales filios, qui, pro animabus populorum, pro fide, pro iustitia, pro unitate pervigilant, inultos deseramus?

velantibus:

§ 3. Itaque sanctioni praedictae, de Propterea simili fratrum nostrorum consilio, adiieasdem poenas cientes, statuimus ut quisquis, etiam a bus et non re- nudo consilio aut simplici favore aut omnino a ceteris praedictis alienus, quempiam auctorum, administrorum vel consociorum coniurationis sive conspirationis aut commissi committendive criminis in personam cardinalis, illorum fautorum, receptorum vel occultatorum, sive ex renunciatione sibi protinus vel per inter-

Bull. Rom. Vol. VII.

100

positam personam aut litteras facta, cognoverit, sive ex scripturis, coetu, conatu, concursu, insidiis aliisve signis et indiciis qualemcumque scientiam habuerit vel etiam coniecerit, quive horum quicquamintellexerit, quantum cumque res alias occulta sit, quamprimum id Romano Pontifici, si in Curia fuerit, sin autem ordinario loci; vel si cardinalis ipse ordinarius extiterit, propinquiori episcopo: et si crimen nondum commissum fuerit, etiam ipsi cardinali properet revelare. Quicumque vero, etiani non subditus et omnino extraneus, defecerit, cuiuscumque dignitatis fuerit, praedicto sit excommunicationis laqueo innodatus, pariterque maiestatis reus, infamiam et omnes poenas praedictas co ipso incurrat.

§ 4. Eadem nihilominus constitutione, quoad reliquas eius partes, ac ceteris om- praeservat. nibus sanctionibus canonicis et civilibus, ad talium coercitionem editis, in suo robore duraturis.

§ 5. Porro si quis, ad sanitatem rever- R m deferens tens, rem adhuc incognitam retexerit, liberatur. omni noxa penitus liberetur.

§ 6. Ceterum loci ordinarius secreto Ordinarius cum casum ad se delatum, praedicto Pontifici primo quoque tempore nunciare, et interim rem omnem ab stirpe exquirere, et, si necessitas tune postulet, saeculare quoque brachium adhibere 🏾

§ 7. Sed, ne quisquam horum ignora- lussio publitionem valeat excusare, inhemus prae- candi in Urba sentes valvis ecclesiae S. Ioannis Lateranensis et basilicae Principis apostolorum de Urbe, ubi publicabuntur, appendi, eisque detractis, earum exempla eo in loco relingui, et cas pariter ab omnibus locorum ordinariis, in suis ecclesiis locisque insignibus promulgari.

§ 8. Quia vero difficile nimis esset ipsas praesentes quocumque illas opus erit per- rum fides. ferre, volumus earum exempla, etiam impressa, notarii publici manu et prae-

Transumpto-

1 Cher. addit curet (R. T.).

lati ecclesiastici eiusque curiae sigillo obsignata, eamdem illam prorsus fidem, in iudicio et extra illud, ubique gentium, facere, quam ipsaemet praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poenalis.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae molxix, xiv kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno IV.

Papae subsc. + Ego Pius catholicae Ecclesiae episc.

Sequentur subscriptiones cardinalium et publicatio.

Dat. die 19 decemb. 1569, pontif. anno IV.

#### CXLVII.

Confirmatio constitutionis Gregorii XI ac sententiae latae in Rota Romana ad favorem sacrosanctae ecclesiae Lateranensis de Urbe, circa eius praeminentiam et superioritatem et praerogativam supra omnes Urbis et orbis ecclesias ac basilicam S. Petri de Urbe 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Infirma aevi conditio saepe efficit ut res, vel maxime perspicuae et immemo-Exordium. rabiles, perplexi erroris caligine sensim obductae, in gravia discrimina prola-

bantur.

- § 1. Quo genere affecta sacrosancta Causae ob quas ecclesia nostra Lateranensis, post tot inecclesiae Late-ranensis prae signes ruinas, quae ei tenebrosis illis rogativa in du-bium revocala saeculis acciderant, quibus plerique Summi Romani Pontifices, aut religionis studio aut componendae pacis gratia aut bellorum periculo, longe ab Urbe, saepe enim in Galliis agebant, de summa quoque iuris sui et honoris praerogativa per-
  - 1 Aliqua de hac Lateranensi ecclesia vide in Honorii III constitutione LIII, Sedis, tom. III, pag. 379; et de eius præeminentia vide in Gregorii XI constitutione vi, Super, tom. 17, pag. 554

peram laboravit. Etenim, longo post intervallo quam felicis recordationis Leo Papa IV, parta de Saracenis speciali victoria, Urbem sui nominis praesidiumque ad Vaticanum statuerat, cum reduces deinceps Pontifices in aliis atque aliis Urbis ecclesiis, uti cuique tutum aut commodum erat, considerent, praedicta ecclesia, ex tam multis direptionibus, quasi solitudine facta, sacerdotes basilicae Principis apostolorum, cum parilis vetustatis gloria, tum nomine et dignitate illustres et insignes, ab ea rerum commutatione, praedictum sibi ius nixi sunt vindicare.

§ 2. Quam rem non ferens Gregorius Gregorius XI Papa XI, qui etiam tunc Avinione sede-adrubricameam bat, ut omnem dubitationem eximeret, supremum lodeclaravit et definivit praedictam eccle-univit. siam Lateranensem, praecipuam sedem suam, dictae basilicae ac ceterarum omnium Urbis et orbis ecclesiarum caput, maximum supra illas omnes locum tenere.

§ 3. Sed dicti sacerdotes, translato inde prorsus Pontificum domicilio, elatiores articulum deciquandocumque res tulit, audentius insti- dendum commique res tulit, audentius insti- dendum commique proterunt, donec Pius Papa quartus, ante-nunciavit. cessor noster, merito commotus quod in cleri conventu et supplicationibus res turbae intercederent, molestaeque dissensiones fierent, huic tandem controversiae finem constituere volens, causam universam dilecto filio magistro Francisco Sermento, causarum Palatii Apostolici auditori, commisit audiendam et, omni appellatione praecisa, penitus terminandam. Qui, vocatis utringue capitulis, in ipsa causa rite procedens, definitiva sententia, ex communi aliorum dicti Palatii auditorum consilio, nuper prolata, declaravit ius praecedendi, et praerogativam honoris locique nobilioris ac supremi, etiam supra canonicos, beneficiatos, clerum et personas praedictae basilicae, in processionibus solemnibus et decretis ce-

terisque omnibus actibus et publicis et privatis, ad canonicos, beneficiatos et clerum dictae ecclesiae Lateranensis omnino pertinere. Quin etiam, perpetuo silentio his rebus imposito, res iudicata ita executioni mandata est ut, habitis postea cleri conventibus ac supplicationibus, sacerdotes omnes praedictae ecclesiae Lateranensis supremum ibi locum, etiam supra omnem clerum dictae basilicae, re ipsa obtinuerint.

que defectus;

§ 4. Quocirca nos, tuendi iuris studio, Hie Pontifex hanc sententiam atque declarationem et mat, supplet definitionem et litteras praedicti Gregorii Papae, et quaecumque in litteris ipsis continentur, motu proprio, certaque, quam habemus, praedictorum omnium scientia, auctoritate apostolica approbamus, deque apostolicae potestatis plenitudine supplemus omnes et quoscumque iuris et facti defectus, si qui in processu et actibus reperiantur inesse; et, uti ipse Gregorius Papa optimo iure fecit, itidem definimus iubemusque capitulum et sacerdotes personasque omnes dictae basilicae ubique semper sententiae et definitioni parere.

- § 5. Statuentes ut nulla omnino ipso-Appellationem rum provocatio et testificatio vel reclamatio, sive in iudicium producta sive clam interiecta, praeterita et futura noceat, nec prorsus vim habeat materiamve denuo tribuat litigandi.
- trarium tentari mandat;
- § 6. Praecipimus igitur atque interdici-Nihil in con- mus eisdem, ne posthac quicquam audeant suscitare: quicumque, sive universi sive singuli, contrafacient vel nitentur, eos canonicatu, praebenda, dignitate, beneficio et officio privamus, privatosque ad futura inhabiles declaramus eo ipso.

iudicari vult;

§ 7. Decernentes sic, in his et aliis omsic semper nibus supradictis, per eosdem iudices et quosvis alios, omni et quacumque aliter iudicandi et interpretandi facultate penitus adempta, ubique iudicari debere; ac |

irritum et inane quicquid secus per quoscumque, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, non obstantibus contrariis quibuscumque.

§ 8. Volumus autem ut praesentes in Cancellariae Apostolicae libro, appellato quinterno, describantur, ipsorumq. exempla notarii publici manu et praelati ecclesiastici eiusve curiae sigillo obsignata, eamdem illam omnino fidem, in iudicio et extra illud, ubique locorum faciant quod ipsaemet praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.

Transumptis credi praccipit;

§ 9. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud S. Petrum, XII kalendas ianuarii, anno Domini MDLXIX, pontificatus nostri anno IV.

Sanctionem poenalem addit.

+ Ego Pius catholicae Ecclesiae episcop. Papae subsc. Dat. die 21 decemb. 1569, pontif. anno IV.

#### CXLVIII.

Duæ sententiæ definitivæ conformes, latæ pro fabrica S. Petri de Urbe, faciunt rem iudicatam in ea parte in qua sunt conformes; et commissiones appellationum, quae simpliciter concederentur a Signatura, semper intelliguntur cum clausula sine praeiudicio executionis duarum conformium 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi omnium litium finem ea, qua pos- Exordium. sumus, celeritate procuramus, eas tamen quae fabrica nostra S. Petri, pro executione legatorum ad pias causas relictorum recuperatione, bonorum ecclesiasticorum male alienatorum et aliorum iurium suorum agitat, ne in nimis longum, cum ipsius fabricae detrimento, protrahantur, libenter accelerare satagimus, et ad eas operarias manus favorabiliter impartimur.

1 Cetera, quae fabricam respicient, vide in Clementis VII constitutione ut, Admonet, tom. vi, pag. 48.

constitutionis.

§ 1. Accepimus sane nuper quod te-Causa huins nores 1 bonorum et pecuniarum ad pias causas relictorum, ac bonorum ecclesiasticorum male alienatorum et aliorum quorumcumque iurium ad fabricam ipsam spectantium in consignationibus huiusmodi bonorum et solutionibus faciendis adeo sunt morosi, ut illas, quantum possunt, subterfugere nitantur, fabricam proinde expensis et laboribus frustrando.

signatae cenconformium 2.

§ 2. Nos, praemissis opportuna remedia Duae senten- adhibere volentes, ac dilectos filios depuca faciuat rem tatos et collegium fabricae huiusmodi, tudicatam, et commissiones eorumque singulares personas a quibusvis appellationum excommunicationis, suspensionis et intersentur cum clau- dicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censula sine praeiudicio execu- suris et poenis, a iure vel ab homine, tionis duarum quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, non ad ipsorum deputatorum et collegii vel alicuius eorum aut pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera liberalitate et ex certa scientia nostris, eisdem deputatis et collegio illorumque ministris, ut in huiusmodi causis, duabus pro se reportatis sententiis conformibus, in ea parte, in qua erunt huiusmodi sententiae conformes, executionem paratam habeant, atque huiusmodi sententiae executioni debitae demandentur; partesque proinde appellantes minime audiri, nec eorum appellationes admitti, minusque illarum virtute commissiones, preces aut rescripta ullo modo impetrari aut concedi, neque etiam quoquo modo impetratis aut concessis uti, aut se illis iuvari ullatenus possint vel praesumant; et si quae, etiam per nos aut successores nostros Romanos Pontifices, et manu nostra

- 1 Forsan detentores (R. T.).
- 2 Scias tamen quod a prima sententia iudicis collegii appellatur ad ipsum collegium, ut in bulla Clementis VII.

propria, vel cardinalem Signaturae nostrae iustitiae praesectum pro tempore existentem, aut officium contradictarum, sub quibusvis verborum formis concepta et signata, etiamsi motu simili concedi contigerit, illa semper intelligantur esse cum clausula sine praeiudicio executionis duarum conformium, decreto irritanti etiam apposito; nec iudicibus ad quos directae erunt, aliquam facultatem tribuant; inhibitionesque et censuras earum vigore emanatas, nullas et nullius esse valoris et momenti volumus atque decernimus.

nullo umquam tempore de subreptionis servativae. vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari vel invalidari, etiam ex eo capite quod interesse habentes vocati non fuerint, aut ad iuris terminos reduci, minusque in ius vel controversiam vocari posse, sed semper validas et effica-

sortiri, minusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus et derogationibus comprehendi ullatenus posse, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt toties in pristinum sta-

tum restitutas esse et censeri.

ces existere, suosque plenarios effectus

§ 4. Sicque per quoscumque iudices et Decretum ircommissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate, iudicari debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigeritattentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac quibusvis apostolicis necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, statutis et

§ 3. Decernentes praesentes litteras Clausulas prae-

Clausulae de-

consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, in genere vel in specie, quomodolibet concessis, confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis illorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio seu quaelibet alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumpterum fides.

§ 6. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Sanctio poe-

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae molxix, xi kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno iv. Dat. die 22 decemb. 1569, pontif. anno iv.

#### CXLIX.

Facultas collegii deputatorum fabricae basilicae S. Petri de Urbe exequendi omnia pia legata, infra annum a die mortis testatorum realiter non adimpleta, cum retentione quintae partis pro subventione dictae fabricae 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Kxordium.

Decet nos, qui omnium ecclesiarum specialem in Domino curam gerimus, basilicae nostrae S. Petri ita intendere, ut ei omnia, quae possumus, auxilia praebeamus.

- § 1. Sane, sicut accepimus, licet alias
- 1 Istud collegium instituit Clemens VII, ut in eius constitutione III, Admonet, tom. vi, pag. 48; et de eo habes etiam in constitutione hanc praccedente et in subsequente.

diversi Romani Pontifices praedecessores nostri, cupientes perfectioni fabricae concessionis basilicae huiusmodi, quae omnium ecclesiarum totius orbis mater est et magistra et admodum crescit structura, de necessariis expensarum pecuniis opportune providere, pro tempore existentibus eiusdem fabricae collegio, deputatis corumque ministris diversas facultates, privilegia et indulta per eorum litteras concesserint, quibus, inter cetera, quod omnia et singula legata pia eatenus et pro tempore executioni non demandata exequi facere, et, pro huiusmodi executione, ipsorum legatorum quintam partem pro ipsa fabrica sub certis modo et forma retinere possint, expresse cavetur; ipsique et collegium, tam in multis civitatibus iurisdictioni nostrae subjectis, quam dominiis regni Neapolitani et dilecti filii nobilis viri Cosmi Medices Florentiae et Senarum ducis passim huiusmodi pia legata exequi faciant, ex quorum quinta parte maximis expensarum oneribus fabricae praefatae in magna parte succurratur, dilectus filius noster, in alma Urbe et eius districtu vicarius in spiritualibus generalis, vigore specialis super hoc a Sede Apostolica licentiae et facultatis concessae, in huiusmodi legatis in dicta Urbe executioni demandandis, a certis annis se intromiserit, in grave ipsius fabricae praeiudicium.

§ 2. Nos, qui intimis cordis desideriis exoptamus ut dicta fabrica, quanto ci-qua in rubritius fieri poterit, ad debitum finem perducatur, ipsaque fabrica, attenta mala temporum qualitate, ob pecuniarum defectum, magna parte substiterit, verendumque sit ne, si in totum deseratur, etiam quod iam factum est corruat, in

1 Hoc intellige etiam si legatarii vellent inexacta relinquere, ut in Pauli III bulla xL, Dum ad tom. vi, pag. 320.

Causae huius

Facultas de

divinae Maiestatis offensam et reipublicae christianae dedecus; ac propterea omnibus, quibus possumus, favoribus succurrere cupientes; eosdemque collegium et deputatos eorumque ministros a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon facultatis eidem vicario concessae tenores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad ipsorum deputatorum et collegii vel ministrorum huiusmodi vel alicuius eorum nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera liberalitate et certa scientia nostris, cisdem deputatis et collegio fabricae huiusmodi facultatem eidem vicario concessam ad hoc ut, clapsis quindecim mensibus a die obitus testatorum, et quomodolibet per ultimam voluntatem disponentium computandis, collegium et deputati fabricae huiusmodi legata, in quibus ipse vicarius non praevenerit, iuxta formam facultatum praefato vicario et aliarum ipsi fabricae concessarum, exequi facere possint, per praesentes concedimus et impartimur, illamque ad eosdem deputatos extendimus et ampliamus, illosque desuper a quoquam impediri minine debere.

servativae.

§ 3. Necnon praesentes litteras nullo Clausulae prae- umquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari aut invalidari, etiam ex eo capite quod interesse habentes vocati non fuerint; aut ad iuris terminos reduci, minusque in ius vel controversiam vocari posse, sed semper validas et efficaces existere, suosque plenarios effectus sortiri, minusque sub

quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus et derogationibus comprehendi ullatenus posse, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt toties in pristinum statum restitutas esse et censeri.

§ 4. Sieque per quoscumque iudices et Decretum ircommissarios, quavis auctoritate fungen- ritans. tes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate, iudicari debere; ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inanc decernimus.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac qui- Clausulae debusvis apostolicis necuon, in provinciali- rogatoriae. bus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, in genere vel in specie, quomodolibet concessis, confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus etiam si de illis illorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio seu quaelibet alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem quod praesentium sumptorum. transumptis etc.

Fides tran-

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae molxix, xi kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno IV. Dat. die 22 decemb. 1569, pontif. anno IV.

CL.

Facultas collegii et deputatorum fabricae basilicae S. Petri de Urbe exequendi quaecumque legata pia, infra triennium a die obitus testatorum non impleta, cum retentione medietatis eorum pro dicta fabrica 1.

### Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Exigit incumbentis nobis apostolicae servitutis officium ut, fabricae nostrae basilicae Sancti Petri utilitati prospicere satagentes, ea libenter ipsi concedamus quae eius utilitati credimus expedire.

§ 1. Hinc est quod nos, qui nuper ac-Facultas de cepimus quod tam in alma Urbe nostra quam in aliis civitatibus, terris, dominiis, locis et regnis reperiuntur multa legata a piis testatoribus facta, ad effectum celebrationis missarum et recitationis divinorum officiorum necnon erogationis eleemosynarum diversis ecclesiis, monasteriis, hospitalibus et aliis piis locis; ipsaque legata, haeredum avaritia seu alias, per triennium retroactum executioni debitae demandata non fuerint; volentesque tam super praemissis ea, quae conveniunt, adhibere remedia, quam fabricae praefatae utilitatem aliqua ex parte procurare; ac dilectos filios deputatos et collegium fabricae huiusmodi eorumque singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, non

> 1 Alia de fabrica plene indicata sunt in constitutione III Clementis VII, Admonet, tom. vi, pag. 48; et de ea habes etiam supra in constitutione CXXI, Et si de singulis, pag. 733.

ad ipsorum deputatorum et collegii vel alicuius eorum aut pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, deputatis et collegio huiusmodi, si et postquam, iuxta tenorem privilegiorum et facultatum sibi concessorum, legata huiusmodi executioni debitae demandari fecerint, unam illorum medietatem, reliquam vero loco cui legata fuerint applicamus et appropriamus.

§ 2. Decernentes praesentes litteras nullo Clausulas proumquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari aut invalidari, ctiam ex eo capite quod interesse habentes vocati non fuerint, aut ad iuris terminos reduci, minusque in ius vel controversiam vocari posse, sed semper validas et efficaces existere, suosque plenarios effectus sortiri, minusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus et derogationibus comprehendi ullatenus posse, sed semper ab illis exceptas, et quoties illiae emanabunt toties in pristinum statum restitutas esse censeri.

§ 3. Sicque per quoscumque iudices Decretum iret commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate, iudicari debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit atten-

§ 4. Non obstantibus praemissis et qui- Clausulae debusvis apostolicis necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, in-

tàri.

servativae.

An. C. 1569

dultis et litteris apostolicis quibusvis personis, in genere vel in specie, quomodolibet concessis, confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio habenda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, xi kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 22 decemb. 1569, pontif. anno IV.

#### CLI.

Prohibitio ad quaestum publicandi indulgentias et confessionalia 1

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

fessores etc.

Quam plenum sit periculi noxia populis Quidam prace ingerere, nimium his temporibus afflicta sules ecclesia- religio testatur, quod malum cum in coepublicabant ali- teris ministris, tum praecipue in ecclebus indulgen siarum praelatis animadvertendum est. tias et faculta- quod ab his temere profecta longe maxima Ecclesiae Dei conferant detrimenta. Rem sane indignam audivimus, quod non solum quondam Gometius Tello Giron, temporarius administrator ecclesiae Toletanae, sed etiam quidam Hispaniae ecclesiarum praesules, officii paterni praetextu, facultates sibi a sacris canonibus concessas excedentes, litteras suas in ipsorum civitatibus ac dioecesibus ausi sunt

> 1 Ad haec vide etiam constitutionem xLv, Etsi dominici, pag. 535 huius tomi. - Hîc obiter observamus hanc bullam esse fere iterationem illius, quae superius legere est sub no CXXII (R. T.).

publicare, quibus, inter cetera periculosa, deprehenditur quod cuicumque illas accipienti, certa soluta pecunia, licitum sit quem voluerit sibi sumere sacerdotem, qui, confessione audita, ipsum absolvere valeat, non in eis tantum casibus in quibus simplex sacerdos absolvere potest, sed etiam in iis quae solis episcopis reservata reperiuntur, aliquo praeterea casu adınixto, veluti simoniae reatu, qui ad examen huius sanctae Sedis esset referendus. Non animadvertentes ipsi præsules et administratores quam periculosum sit ea passim incertis personis committere, quae ad episcoporum iudicium arbitriumque ideireo deferuntur, ut qui melius lepram a lepra discernere norint, causis et circumstantiis subtili indagine exploratis, salutaria cuique morbo remedia valeant adhibere. Ad hacc ipsi, in dispensandis coelestis gratiae donis nimium prodigi, iis sic litteras praedictas accipientibus indulgentias et poenitentiarum iniunctarum remissiones, nulla cum re temporali conferendas, profusius et indiscrete largiuntur, quibus et aliis licentiis praedictis non pauci fluctuantes et infirmi, veniae facilitate inducti, ad peccandum procliviores fiunt, quando tot et tantorum delictorum remissionem certo et vilissimo pretio acquirere posse confidant. Indicem praeterea casuum et indulgentiarum aedibus sacris appendi iusserunt, quo palam significatur solventibus suprascripta concedi, et inter alia absolvendi facultatem ab esu prohibitorum tribui; itemque indulgeri missae sacrificium et sepulturam tempore interdicti, assumptionem duorum pluriumve compatrum ad sacrum baptisma, praeter eos qui synodalibus, ut dicunt, constitutionibus asciscuntur, reparationem ecclesiarum, erectionem confraternitatum et alias pias causas praetexendo.

§ 1. Cum igitur, inter cetera scandala,

Ideo hic Pon. etiam simoniae pravitas redoleat, et illos annullat praedictis sacris Tridentini concilii deet publicationes cretis et aliis sanctionibus canonicis huiusmodi indulgontiar. pro- nostrae praeterea constitutioni de indulgentiis ad quaestum non emittendis, adversetur, clavium auctoritas evilescat et poenitentialis satisfactio enervetur, nos his malis celeri remedio occurrendum eademque opera futuris praecavendum fore censentes, de apostolicae potestatis plenitudine, supradicta omnia quae in ipsa Toletana et quibuscumque aliis civitatibus, dioecesibus et locis, tam Hispaniae quam aliarum quarumcumque provinciarum et regionum, quocumque praetextu hucusque emanarunt, perpetuo abolemus ac nulla et irrita nunciamus; iubemusque litteras et indices necnon scripturas et monumenta quaecumque, publica et privata, per ipsos locorum ordinarios et alios ecclesiarum rectores, ubicumque reperiuntur, dilacerari penitusque deleri. Et ne talia de cetero a quoquam fiant, publicentur vel concedantur districtius prohibemus.

plas imponit;

§ 2. Quicumque secus egerint seu at-Contravenien- tentaverint, antistites, etiam si cardinanas hie descri- latus honore praefulgeant, ab ingressu et perceptione fructuum suarum ecclesiarum tamdiu suspensi iaceant, donec', satisfactione praevia, illis per Sedem praedictam suspensio relaxetur; inferiores vero ab episcopis sententiam excommunicationis incurrant, a qua, nisi in mortis articulo constituti, ab alio quam Romano Pontifice absolutionis beneficium nequeant obtinere. Decernentes etiam irritum et inane quicquid secus per quoscumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Transumptis credi iubet;

§ 3. Volumus autem ut praesentium exempla etc.

Sanctionem poenalem ad§ 4. Nulli ergo etc.

Bull. Rom. Vol. VII.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, quarto nonas ianuarii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 2 ianuarii 1570, pontif. anno v.

#### CLII.

Eleemosynae pro carceratis in Urbe colligendae, expendantur pro solvendis debitis pauperum carceratorum; et pro debito mere civili infra septem aureos, nemo carceretur 1

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

§ 1. Volumus ut omnes eleemosynae Eleemosynae carceratorum, tam quae per quaestores quo modo expendendae. colliguntur, quam quae in capsis reponuntur, expendantur pro solvendis debitis pauperum carceratorum arbitrio reverendi domini cardinalis Moroni, quem confidimus prae oculis habiturum miserabiliores personas et iustiores causas.

§ 2. Eumdem rogamus ut in carceribus lussio con-Turris Nonae erigi faciat hospitale ali-stituendt pitale 2. quod sumptibus caritatis, in quo curentur pauperes infirmi donec adhibeatur diligentia, quam celerem esse volumus, pro illis liberandis, iuxta motum proprium felicis recordationis Pauli Papae tertii, quem servari prorsus volumus.

§ 3. Insuper iubemus ne infra septem aureos carcerari quis possit pro debito, minori summa practerquam cum debitum habet annexam septem aureocriminalem causam.

Prohibitio

Placet, et ita mandamus. M.

### CLIII.

Ordinem fratrum Praedicatorum privilegiis ornat, eisque concessa firmat 3.

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Iniunctum nobis, meritis licet imparibus, apostolicæ servitutis officium, assidua

Exordium

i De materia carceratorum vide supra constitutionem cu, Reverendi, pag. 688. 2 Hoc utique constructum fuit. 3 Ex Bull. Ord. Praed., tom. v, pag. 236.

101

meditatione mentem nostram exercet, ut circa Religionum quarumlibet, præsertim Ordinis fratrum Praedicatorum, ad quem, patrio quodam iure, peculiarem gerimus paternae caritatis affectum, statum prospere dirigendum, illarumque superiorum dignitatem pariter et indemnitatem praeservandum studiis invigilantes assiduis, non solum ea, quae sollicitus ad hoc animus noster excogitat, in medium afferamus, sed etiam quae per Romanos Pontifices praedecessores nostros hac in re prudenter ordinata fuisse reperimus, ut illa firmiori gradu persistant, approbationis nostrae subsidio libenter stabilimus.

gausa,

§ 1. Sane cum, sicut accepimus, di-Diplomatis versi tam Romani Pontifices, etiam praedecessores nostri, et forsan Sedis Apostolicae legati et nuncii ac etiam loci ordinarii ac ecclesiarum praelati, quam imperatores, reges, duces, marchiones, comites, saeculares principes, respublicae et alii domini temporales, nonnulla privilegia, immunitates, exemptiones, concessiones, facultates, praerogativas, præeminentias, indulgentias, etiam plenarias, peccatorum remissiones, libertates, indulta et alias gratias Ordini Sancti Dominici fratrum Praedicatorum, illius magistro generali, provincialibus, prioribus, rectoribus, fratribus, conversis aliisque personis, necnon monialibus et sororibus Beatis nuncupatis, sub cura dictorum fratrum degentibus, ac etiam eorum domibus, monasteriis, conventibus, collegiis necnon ecclesiis, cappellis, etiam intra huiusmodi ecclesias constructis, aliisque locis eidem Ordini seu illius domibus annexis, vel ab eis dependentibus, tam ultra quam citra montes consistentibus, in genere vel in specie, etiam per viam communicationis vel extensionis, apostolica, imperiali seu regia ac forsan alia auctoritatibus elargiti fuerint, quorum etiam vigore vel alias magister generalis, provinciales, priores, fratres, moniales, sorores aliæque personæ huiusmodi, diversa bona, iura, res, actiones, decimas, piscationes ac decimandi piscandique facultates, praebendas quoque, portiones, ecclesias, cappellas et alias beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, saecularia et forsan aliorum Ordinum necnon militiarum regularia, ac etiam hospitalia, oratoria et alia pia loca, etiam in aliis et diversis. dioecesibus, quam forsan in domibus, monasteriis, collegiis, conventibus et aliis dicti Ordinis locis huiusmodi consistentia, tamquam Ordini seu domibus, collegiis, conventibus, monasteriis et aliis locis praedictis unita, annexa et incorporata possederunt et ad praesens possideant, prout in diversis eorumdem praedecessorum, legatorum, locorum ordinariorum, praelatorum, imperatorum, regum, ducum et aliorum principum litteris desuper confectis plenius dicitur contineri.

§ 2. Nos igitur, qui dudum, inter alia, Ei confirmat uniones omnes voluimus quod semper in unionibus com- beneficiorum, missio fieret ad partes, vocatis quorum defectus supplendo, cadueiinteresset, ac idem in unionum confirma- inter validantionibus observaretur; quique, ob uberes fructus, quos dictus Ordo et illius professores, verbi Dei praedicatores, illud praedicando, in agro Domini hactenus produxerunt, et labores, quos in dies in vinea Domini indefesse sustinent, Ordinem ipsum ac illius modernos et pro tempore existentes magistrum generalem, provinciales, priores, vicarios, rectores, fratres et alios utriusque sexus religiosos et personas, necnon eorum domos, monasteria, conventus, collegia et alia loca praedicta, non solum in suis privilegiis, statutis, ordinationibus, ritibus, exemptionibus, indultis, iuribus aliisque gratiis praedictis conservare, sed etiam illa augere ac specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes; ac eos et eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti

aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon omnium et singulorum privilegiorum, concessionum, immunitatum, exemptionum, erectionum, institutionum, unionum, annexionum, incorporationum, etiam perpetuarum, libertatum, indultorum et aliarum gratiarum ac desuper confectarum litterarum prædictarum veriores tenores, formas et compendia, ac causas, titulos, concessiones, elargitiones, uniones annexiones et incorporationes huiusmodi, etiam perpetuas vel temporales, illarumque revocationes et suspensiones tam per nos quam quoscumque alios Romanos Pontifices vel legatos factas, etiam quod forsan desuper sibi iniuncta non adimpleverint, et propterea illarum amissionem inducentes, penitus et omnino inficientes; necnon omnes et singulos fructus, redditus et proventus, per eos vel eorum aliquem, etiam in parva vel magna quantitate, ex beneficiis et aliis praedictis indebite perceptos, ac illorum quantitates et valores, tempusque per quod illi possederunt, seu indebite, nullo saltem canonico titulo iuris vel adminiculo eis desuper suffragante, sed temeritate propria et de facto detinuerint; ac eorumdem beneficiorum verum et ultimum, etiam ex quorumvis personis, vacationis modum, etiamsi ex illo quaevis generalis reservatio, etiam in corpore iuris clausa, etiamsi per obitum apud Sedem Apostolicam resultet, ac eorum dispositio, iuxta Lateranensis statuta concilii, extet ad Sedem eamdem legitime devoluta, nominaque cognomina, gradus, nobilitates et qualitates illa obtinentium, aut cuiusvis litis et causae, si quae, tam super privilegiis, indultis aliisque gratiis, quam | tium, Ordinum et militiarum regularia

beneficiis, omnibusque et singulis praemissis, in Romana Curia vel extra eam, pendeat indecisa, status et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium ac eorum iura et titulos, etiam nullos et infectivos, loca quoque, situationes et dioeceses, in quibus omnia et singula beneficia, hospitalia, oratoria, necnon domus, monasteria, collegia, conventus et alia loca praedicta sita sunt, et quibus unita, annexa et incorporata fuerunt, et quantum unum ab altero distent, etiamsi valde remota sint; necnon fructuum, reddituum et proventuum Ordinis huiusmodi verum annuum valorem aliaque omnia et singula hic de necessitate magis exprimenda, etiamsi talia essent quae sub generali sermone non comprehenderentur, sed nota et specificatione particulari et speciali indigerent, praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes.

§ 3. Motu proprio et ex certa scientia nostra ac de apostolicae potestatis pleni- mat privilegia, tudine, omnia et singula privilegia, im- que immunitamunitates, exemptiones, concessiones, praerogativas, præeminentias, facultates, indulgentias, etiam plenarias, et peccatorum remissiones, libertates, indulta et alias gratias, castra quoque, iurisdictiones, vassallagia, feuda, decimas, tam novales quam veteres piscationes, pascua ac decimandi, piscandi, pascendi facultates, aliaque iura, actiones, res et bona, cuiuscumque qualitatis et quantitatis sint, necnon quaecumque, quotcumque et qualiacumque, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis, etiam Cisterciensis, Praemonstratensis, aut S. Ioannis, vel S. Lazari Hierosolymitani, seu S. Iacobi de Spatha, aut S. Antonii de Sancto Antonio, Viennensis, seu aliorum, etiam Sancti Augustini canonicorum regularium, et quorumvis aliorum, etiam Mendican-

beneficia ecclesiastica, qualitercumque qualificata, etiamsi saecularia canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, administrationes vel officia, canonicae portiones, parochiales ecclesiae vel earum perpetuæ vicariae; regularia vero beneficia huiusmodi, monasteria, prioratus, præpositurae, praepositatus, domus, praeceptoriae, etiam generales, vel cameræ magistrales, etiamsi illa dispositioni apostolicæ specialiter vel generaliter reservata existant, ac ad illa consueverint qui per electionem assumi, eisque cura ctiam iurisdictionalis immineat animarum; necnon hospitalia, oratoria ac alia quaecumque pia loca, cuiuscumque annui valoris fuerint, etiam si illa in diversis et aliis valde remotis dioecesibus, ut praefertur, existant, Ordini praedicto ac illius modernis ac pro tempore existentibus, magistro generali, provinciarumque regnorum et dominiorum quorumcumque, tam citra quam ultra montes ubilibet consistentium, vicariis, provincialibus, prioribus, rectoribus et aliis quibuscumque superioribus et praelatis, quocumque nomine nuncupatis, ceterisque fratribus et religiosis, necnon monialibus ac illarum priorissis et sororibus, etiam Tertii Ordinis, seu Beatis vel alias nuncupatis, eorumque domibus, monasteriis, collegiis, conventibus ac aliis locis praedictis, etiam eis annexis seu ab eis quomodolibet dependentibus, in genere vel in specie, etiam per modum communicationis vel extensionis vel alias quomodolibet obtenta, ut praefertur, concessa, donata, elargita, unita, annexa, incorporata seu per eos quomodolibet obtenta aut possessa; ac etiam statuta, 'ordinationes et ritus quoscumque eiusdem Ordinis ac in illo quomodolibet observata, quoad ea quae regulari observantiae non derogent, ac cum omnibus et singulis inde pro tempore secutis, apostolica auctoritate,

firmamus, illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus; necnon omnes et singulos iuris et facti ac quarumcumque solemnitatum desuper omissarum desectus, tam accidentales quam substantiales, si qui desuper quomodolibet intervenerint in eisdem, supplemus; ipsosque magistrum generalem, vicarios, provinciales, priores, rectores, superiores, praelatos aliosque praefatos, ex eo quod forsan in concessionibus, donationibus, elargitionibus, unionibus, annexionibus, incorporationibus et aliis praemissis sibi iniuncta, scienter vel ignoranter, omiserint, vel alias in toto aut parte non adimpleverint, ab eis eorumque commodo et utilitate nequaquam cedisse declaramus.

§ 4. Et nihilominus, potiori pro cau- De novo omtela, omnia et singula supradicta eis et nia praedicta caueorum singulis, eisdem auctoritate et te-telam; nore, de novo etiam perpetuo concedimus, donamus, elargimur, unimus, annectimus et incorporamus, ita quod liceat eisdem magistro generali, vicariis, provincialibus, superioribus, praelatis, monialibus, sororibus aliisque fratribus, religiosis, personis praedictis, per se vel alium seu alios eorum nominibus, suam pristinam praemissorum omnium et singulorum possessionem seu quasi, praesentium vigore, continuare; aut, si videbitur, de novo, per se vel alium seu alios eorum nominibus, etiam propria auctoritate, libere apprehendere et perpetuo retinere; illorumque omnium et singulorum fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque, in suos et dicti Ordinis ac illius domorum, monasteriorum, conventuum, collegiorum aliorumque piorum locorum praedictorum usus et utilitatem convertere, dioecesanorum locorum vel quorumvis aliorum licentia desuper minime requisita.

§ 5. Et insuper magistrum generalem, super quacumtenore praesentium, approbamus et con- vicarios, provinciales, superiores, praela-que irregulari-

tate de prae- tos, fratres, moniales, sorores singularesmissis absolvit que dicti Ordinis personas huiusmodi et omnia munera eorum singulos, ab omnibus et singulis gnitates reddit fructibus, redditibus et proventibus, etiam ecclesiasticis, ex praemissis per eos et corum singulos quomodolibet male vel indebite perceptis, necnon quibusvis sententiis, censuris et poenis propterea quomodolibet incursis, etiamsi in illis per diuturnum tempus insorduerint, missasque et alia divina officia, censuris et poenis huiusmodi, a iure vel ab homine quomodolibet inflictis, ligati, non tamen in contemptum clavium, celebraverint, vel alias se in illis immiscuerint, plenarie, in utroque foro, dicta auctoritate absolvimus et liberamus; ipsosque fructus, redditus et proventus, etiamsi magnae vel excessivae quantitatis fuerint, eis gratiose remittimus et condonamus, secumque super irregularitate et inhabilitate, si quas eorumdem occasione seu alias quomodolibet contraxerunt aut incurrerunt, aliisque praemissis; quodque, eis non obstantibus, non promoti ad magisterii, baccalaureatus vel licentiaturae et alios quosvis eis licitos et permissos gradus, necnon ad omnes, etiam sacros et presbyteratus, ordines se promoveri facere; ipsi vero et alii pariter, qui iam promoti sunt, in eisdem sacris, etiam presbyteratus, ordinibus ac altaris ministerio ministrare, suaque regulari professione et gradibus huiusmodi ac privilegiis, libertatibus, favoribus, antelationibus, praerogativis, præeminentiis et quibuscumque aliis gratiis, etiamsi talia essent quae in generali sermone non comprehenderentur, sed nota et expressione speciali indigerent, quibus primo utebantur et gaudebant et alias, si praemissa non incurrerint, uti, potiri et gaudere possent et deberent; necnon quibusvis cathedralibus, etiam metropolitanis et patriarchalib., ecclesiis ac monasteriis præesse; ac etiam

quaecumque, quotcumque et qualiacumque, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum ac militiarum regularia beneficia ecclesiastica, ut praefertur, ac alias qualitercumque qualificata, etiam si saecularia canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, administrationes, vel officia huiusmodi consueverint qui per electionem assumi, eisque cura immineat animarum, aut parochiales ecclesiae vel earum perpetue vicariae; regularia vero beneficia huiusmodi, monasteria, prioratus, praepositurae, praepositatus, dignitates, etiam conventuales, personatus, administrationes vel officia, etiam claustralia, curata et electiva fuerint, si sibi alias canonice conferantur, seu eligantur, praesententur vel alias assumantur ad illa et instituantur in eis, recipere et quoad vixerint retinere; necnon quibusvis cathedralibus, etiam metropolitanis et patriarchalibus, ecclesiis ac monasteriis praefici, illaque ac quascumque praelaturas, superioritates et obedientias in spiritualibus et temporalibus regere, gubernare, gerere et exercere libere et licite valeant auctoritate et tenore praedictis, de specialis dono gratiae, dispensamus, omnemque inhabilitatis et infamiae maculam sive notam, per eos, praemissorum occasione, quomodolibet contractam seu insurgentem, ab eis et eorum singulis penitus et omnino abstergimus et abolemns; illosque et eorum singulos in pristinum et eum, in quo ante praemissa quomodolibet erant, statum restituimus, reponimus et plenarie reintegramus.

§ 6. Sibique et eorum singulis, quod Alia concedit de cetero, in quibusvis concessionibus, dispensationibus, indultis, privilegiis et gratiis, apostolica , ordinaria , mixta seu quavis alia, etiam saeculari, auctoritate ipsis Ordini fratrum Praedicatorum ac illius magistro generali, vicariis, provincia-

libus, prioribus, rectoribus, priorissis, fratribus et religiosis, etiam mulieribus de Tertio Ordine vel Beatis seu alias nuncupatis, domibusve, monasteriis, conventibus, collegiis et aliis locis praedictis concedendis, nullam de incursu censurarum et poenarum ac irregularitatis, inhabilitatis, aliisve transgressionibus huiusmodi mentionem facere, minusque ad docendum de eorum privilegiis, concessionibus, gratiis, ut praefertur, vel alias sibi concessis, litterisve seu aliis scripturis desuper confectis, necnon ad iustificandum causas, propter quas illa vel alia omnia praemissa concessa fuerunt, vel in eorum favorem quomodolibet emanaverunt, etiam coram locorum ordinariis vel aliis personis, etiam Sedis Apostolicae auctoritate et facultate suffultis, ullo unquam tempore teneantur, ad idque nullatenus cogi aut compelli possint, sed eorum ac earum possessioni, tamquam iusto et legitimo titulo ac iure acquisito, stari, in eaque manuteneri et conservari debeant, eisdem auctoritate et tenore, de speciali gratia, indulgemus. Ceterum, quod tam huiusmodi praesentes nostrae et in eis contenta quaecumque, quam omnes et singulae aliae concessiones, dispensationes, indulta, gratiae et privilegia eis et eorum singulis concessa et concedenda, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis seu intentionis nostrae defectu vel alio vitio notari vel impugnari nullo modo possint, sed aeque valeant ac si de supradictis omnibus et singulis mentio specifica et individua fieret. Et sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus et aliis contrariis dispositionibus per nos et quoscumque Romanos Pontifices, mediatos vel immediatos successores nostros, factis et faciendis, ac Cancellariae Apostolicae regulis, editis et edendis, nullatenus comprehen- lestari, perturbari aut inquietari, contra-

dantur, sed semper ab illis excepta, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restituta et de novo concessa esse censeantur; sicque, in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 7. Quocirca, venerabili fratri nostro Exequatores Ioanni episcopo Portuensi, cardinali Mo-huiusce consti-tutionis depurono nuncupato, dicti Ordinis fratrum tat. Praedicatorum protectori, et venerabili fratri episcopo Amerino, Cancellariae Apostolicae regenti, ac etiam dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, nunc et pro tempore existentibus, per praesentes, motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte magistri generalis, provincialium, priorum, rectorum, fratrum, monialium, sororum aliorumque praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, ac illis in praemissis omnibus et singulis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra illos et eorum singulos approbatione, confirmatione, adjectione, suppletione, nova concessione, donatione, elargitione, unione, annexione, incorporatione, absolutione, plenaria restitutione, responsione, statuto, indulto et decreto aliisque praemissis pacifice frui et gaudere; non permittentes eos seu eorum aliquem desuper per quoscumque quomodolibet indebite mo-

dictores quoslibet et rebelles per senten- i tus, gradus, ordinis, conditionis, dignitatias, censuras et poenas, tam ecclesiasticas quam pecuniarias, aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias, censuras et poenas ipsas incurrisse declarando; necnon etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

derogatio.

§ 8. Non obstantibus priori voluntate Obstantium nostra praedicta; ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis; necnon recolendae memoriae Bonifacii Papae octavi, similiter praedecessoris nostri, etiam illa qua cavetur, ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a dicta Sede deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant, et de duabus diaetis in concilio generali editis, dummodo ultra tres diaetas aliquis, auctoritate praesentium, ad iudicium non trahatur, ac aliis quibusvis apostolicis necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac Ordinum et militiarum necnon conventuum, hospitalium aliorumque praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilelegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem et quibusvis aliis Ordinibus ac militiis, illarumque et illorum generalibus magistris, superioribus, praelatis et aliis personis, etiam locorum ordina-

tis et præeminentiae existentibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et efficacissimis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel specie, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, etiam motu simili ac ad imperatorum, regum, ducum et aliorum principum instantiam ac contemplationem, etiam consistorialiter, ac in vim contractus, seu etiam pro fide christiana adversus infideles aliosve illius hostes, vel aliis quantumvis piis, onerosis, urgentibus aut necessariis causis concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, formas et decreta in eisapposita, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in eis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse pari motu derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint; seu si aliqui, super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus, speciales vel generales dictae Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem riis et aliis quibusvis, cuiuscumque sta- litteras et processus habitos per easdem

sumptorum.

ac inde seguuta quaecumque, ad ecclesias aliaque beneficia huiusmodi volumus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem beneficiorum aliorum, praeiudicium generari; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis; volumus autem quod ecclesiac et alia beneficia praedicta debitis propterea non fraudentur obsequiis, et praedictarum animarum cura, si quae illis immineat, nullatenus negligatur, sed corum congrue supportentur onera consueta; quodque poenitentias salutares, quas confessores, ad id per provinciales, fratres, moniales, religiosos aliasque personas huiusmodi, seu eorum aliquem eligendi, propter praemissa, eis seu eorum alicui duxerint iniungendas, omnino adimplere teneantur.

§ 9. Et insuper transumptis praesen-Fides tran- tium, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur et adhiberi debeat, quae litteris ipsis originalibus adhiberetur, si exhibitae forent vel ostensae.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xviii ianuarii, millesimo quingentesimo septuagesimo, pontificatus nostri anno v.

Dat die 18 ianuarii 1570, pontif. anno v.

#### CLIV.

Moniales non exeant clausura sub poena excommunicationis et privationis; quae etiam extenditur ad dantes licentiam, comitantes et receptantes 1

### Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Decori et honestati omnium sancti-1 Ex edit, typis Bladi.

monialium, quarum Iesus Christus Do- Procenium. minus noster sponsus est, ut, in puritate et castitate superaedificantes, in ipso feliciter inhabitare valeant, consulentes, ea, quae illarum existimationi detrahere possent, decet nos consulto summovere.

§ 1. Sane periculo et scandalo plena varias moniares est, ac regulari observantiae vehe-les adducebant menter adversatur, sanctimoniales ali-sas. quando, parentes, fratres, sorores aut alios agnatos vel cognatos, necnon monasteria et alia filiationes nuncupata, etiam eis subiecta, visitandi, aut infirmitatis causa aliove praetextu a monasteriis exire, et per saecularium personarum domos discurrere et vagari, quo veluti colore eximium quoque honestatis et pudicitiae decus in discrimen committunt.

§ 2. Unde nos, malo huic, pro nostro Huiusmodi dipastoralis officii debito, salubriter occur- vagationes pro-hibet Pius sub rere volentes, inhaerentes etiam decreto poena excomsacri concilii Tridentini de clausura monialium disponenti, ac aliis nostris litteris desuper huiusmodi clausura editis adiicientes, volumus, sancimus et ordinamus nulli abbatissarum, priorissarum aliarumve monialium, etiam Carthusiensis, Cisterciensis S. Benedicti, et Mendicantium et quorumcumque aliorum Ordinum, etiam militiarum, ac statuum, graduum, conditionum, dignitatum ac præeminentiarum existentium, etiam a regia vel illustri prosapia ortarum, de cetero, etiam infirmitatis seu aliorum monasteriorum, etiam eis subiectorum, aut domorum parentum aliorumve consanguineorum visitandorum, aliave occasione et praetextu, nisi ex causa magni incendii vel infirmitatis leprae aut opidemiae, quae tamen infirmitas, praeter alios Ordinum superiores, quibus cura monasteriorum in-

cumberet, etiam per episcopum seu alium

loci ordinarium, etiam si praedicta mo-

nasteria ab episcoporum et ordinariorum iurisdictione exempta esse reperiantur, cognita et expresse in scriptis approbata sit, a monasteriis praefatis exire, sed nec in praedictis casibus extra illa, nisi ad necessarium tempus stare licere; aliter autem quam ut praefertur egredientes, seu licentiam excundi quomodocumque concedentes, necnon comitantes, ac illarum receptatrices personas, sive laicas aut saeculares vel ecclesiastic., consanguineas vel non, excommunicationis maioris latæ sententiæ vinculo statim eo ipso, absque aliqua declaratione, subiacere, a quo, præter quam a Romano Pontifice, nisi in mortis articulo, absolvi nequeant.

§ 3. Et insuper tam egressas quam Ouascumque praesidentes et alios superiores prædictos, licentias desu-per datas irri- eis licentiam huiusmodi concedentes, dignitatibus, officiis et administrationibus per eas et eos tunc obtentis privamus; et illas et illos ad obtenta et alia in posterum obtinenda inhabiles, necnon licentias et facultates seu indulta et privilegia exeundi a monasteriis et extra illa standi, a nobis seu alio Romano Pontifice praedecessore nostro ac Sedis Apostolicae nuntiis et legatis, etiam de latere, ac maiore poenitentiario aut Ordinum predictorum superioribusaliisve personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis restitutivis, præservativis, mentis attestativis, etiam novam gratiam et datam concedentibus, aliisq. efficacioribus et efficacissimis ac insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio et ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, etiam imperatoris, regum, ducum et aliorum principum necnon S. R. E. cardinalium intuitu et contemplatione ac instantia, vel alias quomodolibet concessa (quae prorsus abolemus), ac litteras desuper confectas et imposterum concedendas et conficiendas, nullas et invali-

das nulliusque roboris ac momenti fore, nec illas habentibus et habituris suffragari posse; et ita per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 4. Mandantes universis et singulis venerabilibus fratribus nostris patriarchis, constitution, et primatibus, archiepiscopis, episcopis et decretum conaliis locorum ordinariis, in virtute sanctae publicent quoobedientiae et sub obtestatione divini iudicii et interminatione maledictionis acternae, quatenus, per se vel alium seu alios, presentes litteras in civitatibus et dioecesibus propriis quolibet anno publicent, omniaque in illis contenta, necnon praefatum decretum ipsius concilii, quod incipit Bonifacii VIII, diligenter et inviolabiliter, sub censuris ecclesiasticis aliisque praefatis poenis, et in eodem decreto contentis, observent et observari faciant et procurent; contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes etiam aliis poenis, auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac a- tollit; constitutionibus et ordinationibus postolicis contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Aliis apostolicis constitutionibus et iuribus, de

mandat ut hanc libet anno;

Contraria

huiusmodi clausura disponentibus, nihilo- { minus in suo robore duraturis.

Transumptis credi jubet.

§ 6. Ceterum volumus quod praesentium transumptis etc.

Clausulae.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, nono kalendas februarii, pontificatus nostri anno v. Dat. die 24 januarii 1570, pontif. anno v.

#### CLV.

Damnatio et excommunicatio Elisabeth, reginae Angliae, eiusque adhaerentium, cum aliarum poenarum adiectione 1

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Regnans in excelsis, Cui data est omnis in coelo et in terra potestas, unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam, extra quam nulla est salus, uni soli in terris, videlicet apostolorum principi Petro, Petrique successori Romano Pontifici, in potestatis plenitudine tradidit gubernandam. Hunc unum super omnes gentes et omnia regna principem constituit, qui evellat, destruat, dissipet, disperdat, plantet et aedificet, ut fidelem populum, mutuae caritatis nexu constrictum, in unitate spiritus contincat, salvumque et incolumem suo exhibeat Salvatori.

citata in nota ad rubricam.

§ 1. Quo quidem munere obeundo, nos, Henricus VIII ad praedictae Ecclesiae gubernacula, Dei res Angliae ha-resim introdu-benignitate vocati, nullum laborem internit in illo regno, mittimus, omni opera contendentes ut tione Pauli III ipsa unitas et catholica religio (quam illius auctor, ad probandam suorum fidem et correctionem nostram, tantis procellis conflictari permisit) integra conservetur. Sed impiorum numerus tantum potentia

> 1 Henricus quoque rex, eius pater, itidem damnatus fuit a Paulo III, ut in constitut. viii, Eius, tom. vi, pag. 193.

invaluit, ut nullus iam in orbe locus sit relictus, quem illi pessimis doctrinis corrumpere non tentarint, adnitente, inter ceteros, flagitiorum serva Elisabeth, praetensa Angliae regina, ad quam, veluti ad asylum, omnium infestissimi profugium invenerunt. Haec eadem, regno occupato, supremi Ecclesiae capitis locum in omni Anglia, eiusque praecipuam auctoritatem atque iurisdictionem monstruose sibi usurpans, regnum ipsum, iam tum ad fidem catholicam et bonam frugem reductum, rursum in miserum exitium revocavit.

§ 2. Usu namque verae religionis, Elisabeth, requam, ab illius desertore Henrico octavo gina, haeretica etiam fult et olim eversain, clarae memoriae Maria re- est, commitgina legitima, huius Sedis praesidio, re-errores luc exparaverat, potenti manu inhibito, secutis- pressos. que et amplexis haereticorum erroribus, regium consilium ex Anglica nobilitate confectum diremit, illudque obscuris hominibus haereticis complevit, catholicae fidei cultores oppressit, improbos concionatores ac impietatum administros reposuit; missae sacrificium, preces, ieiunia, ciborum delectum, caelibatum ritusque catholicos abolevit; libros manifestam haeresim continentes toto regno proponi; impia mysteria et instituta, ad Calvini praescriptum, a se suscepta et observata, etiam a subditis servari mandavit; episcopos, ecclesiarum rectores et alios sacerdotes catholicos suis ecclesiis et beneficiis ciicere, ac de illis et aliis rebus ecclesiasticis in haereticos homines disponere; deque Ecclesiae causis decernere ausa, praelatis, clero et populo, ne Romanam Ecclesiam agnoscerent neve eius praeceptis sanctionibusque canonicis obtemperarent, interdixit; plerosque in nefarias leges suas venire, et Romani Pontificis auctoritatem atque obedientiam abiurare, seque solam in temporalibus et spiritualibus dominam agnoscere iureiurando coegit; poenas et supplicia in eos,

tendo multos

PIUS V PP.

qui dicto non essent audientes, imposuit, casdemque ab iis qui in unitate fidei et praedicta obedientia perseverarunt, exegit; catholicos antistites et ecclesiarum rectores in vincula coniecit, ubi multi, diuturno languore et tristitia confecti, extremum vitae diem misere finiverunt. Quae omnia cum apud omnes nationes perspicua et notoria sint, et gravissimo quamplurimorum testimonio ita comprobata, ut nullus omnino locus excusationi, defensioni aut tergiversationi relinquatur.

declarat;

- § 3. Nos, multiplicantibus aliis atque Hic ideo Pon. aliis super alias impictatibus et facinoritifex illam ei- bus, et praeterea fidelium persecutione, tes haereticos religionisque afflictione, impulsu et opera dictae Elisabeth quotidie magis ingravescente; quoniam illius animum ita obfirmatum atque induratum intelligimus, ut non modo pias catholicorum principum de sanitate et conversione preces monitionesque contempserit, sed ne huius quidem Sedis ad ipsam hac de causa nuncios in Angliam traiicere permiserit; ad arma iustitiae contra eam de necessitate conversi, dolorem lenire non possumus quod adducamur in unam animadvertere, cuius maiores de republica christiana tantopere meruere. Illius itaque auctoritate suffulti, Qui nos in hoc supremo iustitiae throno, licet tanto oneri impares, voluit collocare, de apostolicae potestatis plenitudine, declaramus praedictam Elisabeth haereticam et haereticorum fautricem eique adhaerentes in praedictis anathematis sententiam incurrisse, esseque a Christi Corporis unitate praecisos.
- § 4. Quin etiam ipsam praetenso regni Regno et di- praedicti iure, necnon omni et quocumgnitatibus pri- que dominio, dignitate privilegioque privatam.
- § 5. Et item proceres, subditos et posubditos libe- pulos dicti regni ac ceteros omnes, qui illi quomodocumque iuraverunt, a iura-

mento huiusmodi ac omni prorsus dominii, fidelitatis et obsequii debito perpetuo absolutos, prout nos illos praesentium auctoritate absolvimus; et privamus eamdem Elisabeth praetenso iure regnialiisque omnibus supradictis; praecipimusque et interdicimus universis et singulis proceribus, subditis, populis et aliis praedictis ne illi eiusve monitis, mandatis et legibus audeant obedire. Oui secus egerint, eos simili anathematis sententia innodamus.

§ 6. Quia vero difficile nimis esset prae- Exemplis cresentes quocumque illis opus erit perferre, volumus ut earum exempla, notarii publici manu et praelati ecclesiastici eiusve curiae sigillo obsignata, eamdem illam prorsus fidem, in iudicio et extra illud, ubique gentium faciant, quam ipsae praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXX, v kalendas martii, pontificatus nostri anno v. Dat. die 25 februarii 1570, pontif. anno v.

#### CLVI.

 $oldsymbol{Prohibet}$  canonicis  $oldsymbol{L}$ ateranensibus ne ullus tractare possit de officiis generalatus, visitatorum et praelaturarum, nisi in capitulo generali, sub para excommunicationis et privationis dignitatum etc. 1

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii, nobis, meritis licet Exordium. imparibus, ex alto commissi, debitum requirit ut in unaquaque, praesertim regularium personarum, congregatione immoderatæ in exoptandis dignitatibus et praelaturis ambitioni habenas, censurarum videlicet ecclesiasticarum et aliarum poenarum, quantum cum Deo possumus, imponamus.

1 Ex Bullario huiusce Ordinis, parte 1, pag. 185.

stitutionis.

§ 1. Sane cum, sicut, non sine animi Causa con- nostri dolore, accepimus, nonnulli ex canonicis congregationis S. Salvatoris canonicorum Regularium Ordinis S. Augustini, sibi ipsis nimium assentientes, honores et plerumque praelaturas et dignitates intempestive et ante illarum vacationem, diversis etiam modis, adipisci et assumere, non sine illorum animarum periculo et hominum scandalo, satagunt et efflagitant.

quo in rubrica.

§ 2. Nos igitur, huiusmodi ambitus et Decretum de illi coniunctae simoniae crimen abolere et ex usu radicitus evellere, ac alias in praemissis opportune providere cupientes, habita desuper matura deliberatione cum dilecto filio nostro Flavio tituli Ss. Petri et Marcellini presbytero cardinali Ursino nuncupato, dictae congregationis protectore, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa scientia, hac nostra in perpetuum valitura lege statuimus, decernimus et ordinamus quod nullus ex dictis canonicis, cuiusvis dignitatis, status, gradus et praeeminentiae existens, quovis modo, verbo vel in scriptis, per se vel per alium seu alios, directe vel indirecte, cum aliquo superiore vel inferiore aut aliis quibusvis personis, de officiis generalatus, visitatorumque dictae congregationis electione seu promotione, praeterquam in capitulo generali a dicta congregatione fieri solito, tractare, ratiocinari, aut praelaturas et dignitates praefatas per ambitum assegui, quaerere vel procurare audeat vel praesumat, sub excommunicationis latae sententiae, privationis officiorum seu dignitatum quae obtineret, et perpetuae inhabilitatis ad ea et alia quæcumque, et aliis poenis per sacros canones et alias constitutiones impositis, ipso facto incurrendis; a quibus, nonnisi de consensu prioris generalis et visitatorum dictae congregationis pro tempore existentium, praeter-

quam in mortis articulo constitutus, absolvi possit aut valeat.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Derogat et ordinationibus apostolicis; ac dictae congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem congregationi illiusque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis. etiam derogatoriarum derogatoriis et aliis clausulis, irritantibusque et aliis decretis in contrarium quomodolibet concessis, innovatis et approbatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse motu pari derogamus, et contrariis quibuscumque; aut si congregationi praedictae vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die III martii MDLXX, pontificatus nostri anno v.

Dat die 3 martii 1570, pontif. anno v.

Volensque

#### CLVII.

Reformatio totius Ordinis Cisterciensis, tam quoad statum monachorum et divinum cultum quam restaurationem monasteriorum praestationemque fructuum mensae conventualis in locis commendatis 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Ex innumeris curis, quibus sinc inter-Hic Pontifex missione vexamur, illa nobis durissima permoleste accepit coenobia est quod tot sacrarum Religionum con-Ordinis Cister ventus, suis orbati iuribus, passim interprope-cidere conspiciantur; neque sane quicquam inexpertum relinquimus, quantum quidem fert difficillima praesentis saeculi conditio, quod ad illorum restitutionem pertinere existimamus. Inter ceteros autem Ordo Cisterciensis longe lateque per orbem propagatus, nobis frequentius obversatur, cuius tam multa coenobia, viris cum doctrina tum sanctitate claris olim florentissima, maligno temporum errore ad nihilum propemodum rediguntur. Quod cum aliunde ex toto orbe plus satis nobis iampridem innotuit, tum maxime ex recenti visitatione, quam commissarius et procurator capituli generalis Cisterciensis in utraque Sicilia, id nobis quoque iubentibus, confecit, permoleste intelligimus quamplurima eius regni monasteria aut debitis officiis destituta, aut monachis, ob non praestitam alimoniam. deserta, aut omnino collapsa, retecta, reciusa, patentia, et ut profana habita, quae religionis cultrix illa vetustas tantis impendiis erexit.

- § 1. Sed his incommodis, tametsi pater abbas monasterii Cistercii, Cabilonensis
- 1 Aliam reformationem iam edidit Pius IV, ut in eius constitutione LXXXVII, In eminenti, pag. 260 huius tomi. De institutione et aliis istius Ordinis vide in Paschalis II constitutione III. Desiderium, tom. 11, pag. 209.

dioecesis, et praedictum capitulum generale, etiam per privilegia et indulta illis propterea buic a felicis recordationis Pio II, Sixto IV, Pio hanc edit conetiam IV et diversis aliis Romanis Ponti-qua determisicibus concessa et innovata, in universum nat: occurrendi, et ipsos commendatarios ad habendum et retinendum competentem monachorum numerum, cum mensa ad victum et vestitum idonea, et etiam alia ad monasticum cultum pertinentia compellendi facultatem habeant; utile tamen et percommodum illis fore existimavimus nostras quoque huic rei partes adscribere; et certa quaedam praedicto Ordini convenientia, illiusque moribus et statutis magis cohaerentia speciatim proponere, quibus illi amplius suffulti, possint supradicta monasteria ad conventum, disciplinam et bonam frugem facilius revocare. Neque enim sustinere possumus quod tam multi, qui huiusmodi monasteria in commendam recipiunt, commendae conditiones a concilio Lateranensi praescriptas, et easdem ac alias singulis litteris apostolicis de huiusmodi commendis confectis, ad specialem cuiusque significationem appositas, in animae suae periculum, aversentur. quibus de ceteris fructibus monasterii sibi commendati disponere nemini prius permissum est, quam debitis et consuetis eiusdem ac ipsius conventus oneribus omnino supportatis: et quarta, ubi mensa abbatialis separata; ubi vero communis est, ac etiam in monasteriis conventu et cura orbatis, tertia parte omnium fructuum eorumdem in restaurationem fabricae, aut ornamentorum emptionem aut fulcimentum seu pauperum alimoniam, ubi maior exegerit suaseritque necessitas, quotannis erogata. Quin etiam in ipsis monasteriis divinus cultus solitusque monachorum et ministrorum numerus nullatenus minuatur, nec alias illa in spiritualibus et temporalibus ulla subeant detrimenta.

Novitiatus

patronatu lai-

§ 2. Quare nos ex iis, quae pro salubri Monasteria dictae Religionis statuet felici directione a omnia, etiam praedictis praedecessoribuset aliasquomounita et de iure- documque instituta hucusque reperiuntur, corum, refici et nec praesentibus contraria, nec effectum ad debitam clau-suram rednei. earum impedientia nihil omnino detrahere, sed illa prorsus immota custodiri volentes, de apostolicae potestatis plenitudine statuimus et ordinamus ut omnia monasteria et loca dicti Ordinis, tam in utraque Sicilia quam ceteris omnibus orbis partibus constituta, etiam commendata et unita, ac etiam de iurepatronatu laicorum quocumque modo existentia, quae convulsa, diruta et extenuata sunt, reficiantur et ad debitam clausuram reducantur, statuta pecunia convenienti, quae quotannis in id opus, donec absolutum fuerit, erogetur.

§ 3. In eisdem et ceteris locis, uti pro Numerum com- facultatum ratione idonea erunt, compepetentem mo-nachorum in tens monachorum et ministrorum numerus restituatur.

strui;

§ 4. Ipsorum ecclesiae, sacristiae, dor-Ad divinum mitoria et officinae vasis, vestimentis, licultum et mo-nasticum usum bris, sacra et communi supellectile ac necessaria in-ceteris omnibus ad divinum cultum et monasticum usum necessariis convenienter instruantur.

§ 5. Missae sacrificium et alia omnia Divina quo- divina officia, diurna et nocturna, quotitidie celebrari; die in choro psallendo, iuxta ritum dicti Ordinis, sine intermissione celebrentur.

§ 6. Mensa conventualis, et ad commu-

stitui;

Mensam con- nem victum et vestitum, necnon eleemovenualem et e-leemosynas re- synas et visitationes et alia onera subeunda conficiatur, intercisa reparetur.

haberi:

§ 7. Ubi sacra lectio, iuxta concilii Libros sacros Tridentini dispositionem, haberi non poterit, praeter eos libros, qui ad divini officii et chori usum necessarii sunt, saltem Biblia et Catechismus ad parochos recens editus; item opera S. Bernardi, et si qui alii ad honestam monachorum occupationem poterunt, habeantur, nisi de | strumentorum, fundationum, donationum,

illis in assignatione mensae conventualis iam perspectum reperiatur. De his omnibus, necnon vasis, vertimentis et cetera supellectile praedicta semel recepta, conventus omnes rationem reddere debeant.

§ 8. Et ut novitii, qua decet disciplina informentur, unum aut duo monasteria constitui; in quaque provincia, uti commode fieri poterit, ordinentur, in quibus magistri etiam ceterorum monasteriorum novitios divini officii rationem et regularis observantiae instituta doceant; ita ut quodque monasterium necessaria suis suppeditet; et si nullos habuerit, alii pro eo ciusque impensis recipiantur et instruantur.

§ 9. Omnia aedificia conventus quoquo- Conventus aeversus claudantur, portae non necessariae dificia etc. ad certam formam obstruantur, clathri fenestris, ubicumque reduci; opus erit, infigantur; templa, sacristiae, capitula, dormitoria, refectoria, infirmariae et omnino aliae claustri partes nihil profani patiantur. Nec conventus horreum, penu, praesepia, nec prorsus ulla promercalia abbatum commendatariorum, conductorum aut aliorum recipiant, nec a commendatariis, pensionariis aliisve de claustro non existentibus occupentur, sed illis solum proprii claustrales utantur, prout ad divini officii celebrationem regularemque observantiam fuerunt constituta.

§ 10. Mulieribus omnibus, cuiuscumque qualitatis, dignitatis et aetatis, ingressus ingressum declaustri et aliorum locorum regularium, etiam aedium partis, quae ab abbatibus, commendatariis, prioribus 'aliisve ministris, etiam divisim, possidetur, sit penitus interdictus; quod si secus factum erit, tam ingredientes quam recipientes excommunicationis sententiam incurrant.

§ 11. Carcer ad coercitionem monachorum, ubi non est, constituatur.

§ 12. In omnibus monasteriis inventa- Inventaria bonorum etection rium omnium praedictorum necnon in-pturarum con-

Mulleribus

Carcerem constitui;

auctoritatum, exemplarium, omniumque monimentorum conscribatur, et in formam authenticam redigatur, illudque et cetera omnia praedicta fideliter asserventur. Sicubi vero horum quicquam producendum erit exemplum, ab archetypo desumatur et transmittatur, nisi talis contigerit necessitas ut ipsum exemplar producendum sit; quod tunc in fidem alicuius probati deponatur, qui idonee caveat illud ipsum quamprimum reportaturum.

§ 13. Illa monasteria locis patentibus Monasteria non constituta, quae, propter Turcharum seu tuta ad civita-tes transferri; praedonum vel hacreticorum incursiones, tute servari non poterunt, facto de ipsorum iuribus, litteris, auctoritatibus, tabulis, monumentis atque omni prorsus supellectile mobilibusque bonis, iocalibus et rebus fideli inventario, et, si opus crit, earum omnium deposito apud personam fide et facultatibus idoneam, ita ut nihil omnino inde, sine consensu expresso et speciali mandato conventus, moveri valeat, in civitates oppidave vicina transferantur.

§ 14. Ceterum, ad restituendam monavisitationes sticam disciplinam, et restitutam conserprudenter steri; vandam, Cistercii et ceteri patres abbates in capitulo generali provideant diligenter ut omnes visitationes sollicite et prudenter ac cum pictate fiant, salutem animarum, religionis zelum, perpetuum cultum divinum, clausuram, obedientiam et cetera omnia, quae ad mores, correctionem et religiosorum aedificationem pertinent, procurando.

§ 15. Quibus in rebus, ubicumque non Necessaria sunt mensæ conventuali assignati redditus, eis subministra- qui hoc onus ferre possint, abbates et commendatarii ac alii quicumque, administrationem spiritualium et temporalium visitandorum monasteriorum habentes, necessaria omnia ministrare, ac contributiones et sumptus pro gerendis aliis communibus negociis Apostolicae Sedis auctoritate impositas, ac etiam ad brachii

saecularis adhibitionem praestare, visitatores ac solitos et necessarios ipsorum famulos et iumenta debita hospitalitate recipere, et eisdem in omnibus auxiliari omnino debeant, et ad id etiam censuris et poenis ecclesiasticis per capitulum ac etiam per ipsos visitatores compellantur.

§ 16. Ne porro deserendi monasterii Commendataoccasio monachis praebeatur, quod ex va-rios nihil de gandi libertate illis a commendatariis ob-nachis detrahe-re autnumerum lata, ut expensis parcant, plerumque eve- eorum minuere, nit, praecipimus et interdicimus ne ulli cere posse; omnino commendatarii quicquam vel minimum de mensa et illis necessariis detrahant neque ullo modo numerum diminuant, aut quempiam, etiam propter delictum, eiiciant. Sed quotiescumque monachi quid admiserint, quod quidem animadversione dignum sit, id quamprimum priori claustrali, vel, si gravius sit delictum, visitatori significent, qui correctionem iuxta ecclesiae et Ordinis praedicti statuta faciat. Quod si ulterius ultra sex menses distulerit, eo ipso sit ab eo officio depositus, et ad illud ceteraque omnia Ordinis eiusdem officia triennio inhabilis censeatur, statimque praesidentes correctionem huiusmodi aliis committere teneantur.

§ 17. Praedicta autem tertia vel quarta pars reddituum omnis monasterii in com- qualtum partem mendam concessi et concedendi, ex ipsa-nis monasterii met proprietate, praedictorum superiorum nem et deinde cura et sollicitudine, exigatur, et ex eis iuxta concilium expraedicta pecunia conficiatur, eaque, quo-poni; ad ædificia omnia refecta erunt, in id opus impendatur. Eo vero perfecto, ipsa tertia vel quarta pars, iuxta concilii dispositionem et litterarum prædictarum tenorem, annis singulis eadem cura convertatur.

§ 18. Postremo volumus et mandamus Archivium in ut monasterium Cistercii constituatur, conventu Cistercii constituatur, stercii consticonstitutumve, restituatur archivium, in tui, et ibi index quo index ordine compositus omnium alio- bonorum curum monasteriorum, prioratuum, eccle-ventus poni;

reddituum omin eius refectio-

siarum et beneficiorum dicti Ordinis, in omni parte orbis constitutorum, etiam in commendam obtentorum vel unitorum, habeatur; et item distinctum cuiusque inventarium sive repertorium bonorum, proprietatum, rerum, iurium et actionum omnium, necnon exemplum authenticum instrumentorum, privilegiorum, fundationum, donationum, litterarum, auctoritatum et monimentorum quorumcumque conficiatur, confectumque fideliter asservetur.

quoad propriemanere. 1;

dari.

§ 19. Quia vero proprietas, omnium ma-Indulta omnia lorum radix, ubicumque gliscit, omne boquoad proprie-tatem irrita re- num in Regula quamvis bene instituta pervertit, ideo ne hoc quoque, sicubi habetur, ad perfectionem prædictorum obstare possit, revocamus et abolemus omnia et quaecumque privilegia, auctoritates, licentias, dispensationes et indulta cuiusque privati rerum et bonorum usus, proprietatis, possessionis et dominii, omnibus cuius cunique gradus et dignitatis monachis dicti Ordinis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam eiusve legatos, ex quibuscumque causis, etiam motu proprio et ex certa scientia concessa, confirmata et innovata, quibuscumque concepta formulis ac clausulis et decretis suffulta, quorum omnium tenores praesentibus habemus pro expressis, ac volumus illa omnia vires et effectum de cetero non habere; quin etiam visitatores et ceteros omnes, qui in huiusmodi proprietarios severe non animadyerterint, ad huiusmodi officia et alia ipsius Ordinis ministeria perpetuo inhabiles esse.

§ 20. Quocirca Cisterciens, et ceteris om-Observantiam nibus patribus, abbatibus et visitatoribus diomnium prae- eti Ordinis edicimus ut pro se quisque omnia cutioni deman- praedicta studeant adimplere. Omnibus autem nostris et praedictae Sedis legatis et nunciis, ubicumque existentibus, necnon Ordinis prædicti conservatoribus ab ipsa Sede constitutis et constituendis, ipsorum-

1 Hoc statuit etiam Benedictus XII.

que singulis per apostolica scripta mandamus ut præsentes litteras, ubi et quando opus fuerit, ac quotiescumque pro parte abbatum, definitorum, visitatorum et aliorum praedictorum seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, ipsisque efficacis defensionis praesidio assistentes, praedicta omnia in omnibus regnis et provinciis sedulo exequantur, et quaecumque alia, quae ad Religionis incrementum ipsis utilia vel necessaria videbuntur, ubique locorum statuant. Et praeterea abbates et commendatarios, cuiuscumque dignitatis, gradus et conditionis fuerint, ad praedictorum omnium praestationem, etiam per subtractionem proventuum ac censuras et poenas praefatas ceteraque opportuna iuris et facti remedia, omni et quacumque appellatione postposita, compellant, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Ceterum, ut vicina plebs egena, pro Religionis consuetudine et instituto, confoveri possit, ac ceteri piam et fidelem rerum administrationem collaudare possint, praedictis commendatariis praecipimus ut in suis monasteriis pauperes eleemosynis pro modo facultatum prosequantur. Decernentes praedicta omnia inviolata et immutabilia perpetuo consistere, necnon irritum et inane, si secus per praefatos aut quoscumque alios, quavis auctoritate fungentes, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 21. Non obstantibus piae memoriae Derogatio con-Bonifacii Papae VIII de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac dicti Ordinis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; quodque aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod ad praestationem praedictorum minime teneantur, et ad id compelli aut

quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; et quibuslibet aliis privilegiis, conservatoriis, exemptionibus, indulgentiis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio aut etiam consistorialiter, ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis; necnon concordiis, conventionibus, pactis et aliis obligationibus, etiam, ut praedictum est, roboratis, per quae, praesentibus non expressa aut omnino non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis, quae omnia, ad effectum omnium suprascriptorum penitus abrogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Quia vero difficile nimis esset praesentes, quocumque opus illiserit, perferre, volumus ut illarum exempla, etiam impressa, notarii publici vel secretarii dicti abbatis Cistercii manu, et eiusdem abbatis vel capituli alteriusve prælati ecclesiastici aut eius curiae sigillo obsignata, eamdem illam prorsus fidem, in iudicio et extra illud, ubique locorum faciant, quam ipsae praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, octavo idus martii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 8 martii 1570, pontif. anno v.

#### CLVIII.

Extinctio congregationis Beatae Mariae Servorum nuncupatae, eiusque unio Ordini Servitarum sub obedientia prioris generalis Ordinis eiusdem 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pro nostri muneris officio et charitate regomium. paterna, qua omnes religiosorum Ordines prosequimur, quaecumque ad illorum statum salutaremque tranquillitatem pertinere arbitramur, ea providere et, adiuvante Domino, recta constituere conamur.

- § 1. Inter eos autem Ordinem Beatae Mariae Servorum animadvertimus, cuius rum ab luitio professores, ex quo ipse primum institu- tantum priore tus est, per complures annos eisdem le- Batur. gibus et institutis omnes viventes, una tantum familia contenti, ab uno quoque priore generali regebantur.
- § 2. Postea vero iis, ut in rebus humanis evenire solet, paulatim ab instituto re- ab co segregantes, peculiarem gularis observantiae defluentibus, quidam congregationem ex his, cupientes primi instituti disciplinam colere, arctioremque vitam ducere, se a reliquis eiusdem Ordinis segregarunt, et Sedis Apostolicae indulto suffulti, creato sibi vicario generali, cui subessent, novam familiam constituerunt, eamque congregationem Beatae Mariae Servorum nominaverunt.
- § 3. Sed, proh dolor! successu tem- sed a regulaporis, haec ipsa congregatio usque adeo ri disciplina dea regulari observantia prolapsa est, ut ab illis ipsis, qui Ordinis Servorum primi instituti nomen retinuerunt, parum vel nihil differre videatur.
- § 4. Quamobrem ut omnes et singuli Causae novæ tam Ordinis quam congregationis profes- faciendae uniosores ad regularem observantiam revocentur et quasi renoventur, commodiusque insuper gubernentur, utque qui unum Re-

1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

Nonnulli se

ligionis induunt habitum, hi, sub una eademque Regula uniusque professionis voto viventes, in observantia canonicae Religionis uniformes reperiantur; nosque ab uno tantum generali superiore, non autem a duobus, de morum reformatione rationem facilius exigere valeamus; quae omnia commodius fieri posse arbitrati sumus, si eos, invicem disiunctos, in unum idemque corpus coniungentes, in unam eamdemque familiam, sub eadem disciplina regularique observantia et uno dumtaxat capite viventes, redigeremus.

- § 5. Quare de apostolicae potestatis ple-Domos omnes nitudine praedictum congregationis nomen et conventus huiusmodi con- et vicariatus officium supprimimus, extingregationis Or- guimus et penitus abolemus, ac modernum univit Pius; u- vicarium generalem ab eius officio absolesse sub eisdem vimus, omnesque et singulas dictae con-Regulis unum-que priorem ge- gregationis domus, conventus et fratres neralem decer- uni priori generali Ordinis, veluti supremo ipsius Religionis et Ordinis capiti, supremamque in eo Ordine potestatem et auctoritatem habenti, prout regularia ipsius Ordinis instituta sibi concedunt, perpetuo subesse, et ei in omnibus parere volumus et mandamus; ac etiam prioribus cuiuslibet provinciae, in qua ipsa domus et conventus consistunt, subiicimus et subiecta esse decernimus, prout aliae domus et conventus dicti Ordinis sive Religionis subiiciuntur, ita ut una deinceps unius modi obedientia, observantia et disciplina regularis, unum nomen Ordinis Beatae Mariae Servorum omnibus commune sit, omnes uni generali et provincialibus pareant, omnes, ad quos id pertinet, simul ad capitula generalia et provincialia conveniant, vocemque activam et passivam habeant in iisdem.
- § 6. Proinde revocamus et deinceps Statuta omnia invalida censemus omnia et quaecumque practatae con-gregationis in- statuta, consuetudines, conventiones, convalidat, omni- cordias et alia pacta, etiam iuramento, confirmatione apostolica et quavis alia

firmitate munita, necnon omnia et quaecumque privilegia, exemptiones et indulta congregationis huiusmodi, etiam pro bono pacis et conservatione Religionis edita et concessa, ac etiam motu proprio et ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine confirmata, multiplicatisque vicibus innovata, extensa et moderata, quatenus praesentium effectum et executionem differre possent, vel quomodolibet impedire; quorum omnium tenores, aeque atque ad verbum insererentur praesentibus, haberi volumus pro expressis.

§ 7. Decernentes praedicta omnia fir- Sicque in perma et inviolata fore, necnon irritum et vari: inane quicquid secus per quoscumque. quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Quocirca priori generali ac universis et singulis dictae congregationis constitutionem ceterisque fratribus praedicti Ordinis Bea- et exequi abstae Mariae Servorum per apostolica scri-declaratione; pta mandamus ut præsentes litteras humiliter recipiant, et quaecumque in ipsis continentur, alia desuper a nobis non expectata iussione mentisve nostrae declaratione, firmiter custodiant, et in omnibus studiose obedire procurent.

§ 9. Quin etiam ipsi priori generali Executionem praecipimus ut easdem praesentes ac ri generali Orquidquid pro earum executione statue-dinis Servorum; tur et decernetur, in omnibus domibus et locis virorum et mulierum, necnon ab omnibus fratribus et sororibus inviolate faciat per se vel alium seu alios observari, quoscumque contradictores, rebelles ac etiam protestantes et reclamantes, eisque auxilium, consilium et favorem, publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, praestantes, tam ecclesiasticos quam laicos, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis et conditionis fuerint, per censuras et poenas ecclesiasticas ceteraque iuris et facti re-

committit prio-

PIUS V PP.

media opportuna, appellatione postposita, compescendo, censurasque et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc auxilio brachii saecularis.

trariis;

§ 10. Non obstantibus piae memoriae Derogat con-Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis aliisque apostolicis constitutionibus; quodque aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, ceterisque contrariis quibuscumque.

Exemplis credi lubet.

§ 11. Volumus autem ut praesentium exempla, etc.

Clausulae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, tertio nonas maii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 5 maii 4570, pontif. anno v.

### CLIX.

Mandatur archiepiscopo Mediolanensi eiusque suffraganeis ut promulgari et observari faciant decreta in synodo provinciali eiusdem provinciae edita, iuxta emendationem et explicationem Summi Pontificis 1

Venerabili fratri archiepiscopo Mediolanensi Pius Papa V.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Quae in vestra synodo provinciali Nonnulla sy- proxime decreta sunt, praesentibus descrinodi decreta pta, salubriter quidem et isti tuae prodat et explicat. vinciae frugifera, sed duo ita usu recipienda existimamus, ut peregrinorum et

1 Ex Regest. in Archiv. Vatic.

advenarum Eucharistiae sacramentum per- Explicatio decipientium nomina, cognomina et origi- creticirca comnis sive domicilii locus, uno in libro fide- grinorum, liter asservando, a parocho ante omnia annotentur.

§ 2. Quod vero de diaconis et ceteris Circa confesinferiorum ordinum clericis statuitur, ut rum. eis solum sacerdotibus peccata confiteantur, quos episcopus ad id duxerit approbandos, hoc volumus observari, dummodo talis sit numerus sacerdotum, ut confiteri volentes delectum habeant inter illos.

§ 3. Ita quod tibi omnibusque tuis suffragancis per apostolica scripta manda- creta inbet obmus ut decreta praedicta in vestris quisque tradictores puecclesiis, civitatibus et dioecesibus, hac nostra moderatione adhibita, et alias ut cetera promulgare, et ut ab omnibus observentur sedulo efficere curetis; contradictores per censuram ecclesiasticam coercendo.

Praefata de-

§ 4. Non obstantibus constitutionibus contraria to et ordinationibus apostolicis ac alias, in lit; provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus et specialibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Quia vero difficile nimis esset præsentes quocumque illis opus erit perferre, volumus ut earum exempla, etiam impressa, secretarii tui manu et sigillo tuo obsignata, eamdem illam prorsus fidem ubique locorum faciant, quam ipsaemet praesentes facerent, si essent exhibitac vel ostensae.

§ 6. Ita igitur decreta ipsa scripta sunt. De administratione sacramenti Euchari- nunciat decrestiae. Decretum duodecimum. Parochi, dicata. Paschae tempore, sanctissimae Eucharistiae sacramentum iis tantum ministrent, qui non modo tunc in parochiae suae finibus habitant, verum etiam maiorem anni partem aut sex saltem mensibus in ca habitaverint; nisi sint qui paucioribus ante diebus mensibusque illuc habitatum venerint eo animo ut in ea domicilium

habeant; nisi item qui ab episcopo propriove parocho facultatem scripto concessam exhibuerint alio loco communicandi; tum praeterea, nisi peregrini sint et advenae homines, idque in parochia aliqua dioecesis, quod si in Urbe, tantum in cathedrali ecclesia sacramentum Eucharistiae ii percipient; quare singulis diebus, cum in Pascha Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi sacramentum Eucharistiae administrabunt, antequam illud cuique praebeant, ad populum conversi, denuntient ut si quis eorum, qui adsunt, parochiae suae incola non est, ad suam quisque parochialem ecclesiam abeat, ubi, quemadmodum canonum sanctionibus visum est, eo tempore sacram Eucharistiam sumat; parochi vero urbani admoneant atque hortentur crebro eos, qui rus ire saepius solent, ut festis diebus illis solemnibus, nempe die natali Domini, in quadragesima et hebdomanda sancta, potissimum Paschae tempore, Ascensionis Domini die, in celebritate Corporis Christi, in die Pentecostes, ruri non habitent, sed in corde 1 atque in frequentioribus oppidis, ubi, a rusticatione feriati, sacris et divinis officiis intersint, de verbo Dei conciones audiant, ceteraque christianae pietatis munera praestent, quae, ab unoquoque christiano homine debita, solemnes et stati illi dies maxime requirunt. Quae ad missam, divina officia, ecclesiae cultum spectant, diaconi, subdiaconi et reliqui clerici inferioris ordinis confessionem et communionem frequentent, ut superiore synodo provinciali praescriptum eis est; confiteantur autem iis tantum sacerdotibus, quos ad audiendas eorum confessiones idoncos episcopus et in urbe et dioecesi comprobabit; sacrae vero Eucharistiae communionem in propria parochia vel in alia ecclesia, quam episcopus statuet, diebus festis percipient, idque in missa solemni, si modo eo loco eoque die celebra-

1 Legimus in urbe (R. T.).

bitur; illius autem rei fidem tertio quoque mense episcopo exhibebunt. Decretum decimum, de iis quae pertinent ad Baptismi administrationem. Cum id nostra superiori provinciali synodo de compatribus praescriptum sit ut illi tales deligantur, qui suscepti muneris partes explere possint, id autem ipsi praestare non queant, si non rudimenta quidem fidei norint; idcirco ea cura sit parochis, ut quos compatres ita imperitos noverint, ut Symbolum fidei, sive ea quae in Symbolo continentur, ignorent, illos eo officio suscipiendi de Baptismo infantes fungi non patiantur. Decretum primum de edicto quotannis ab episcopo proponendo contra haereticos. Episcopus, edicto quotannis publice proposito, omnes et singulos suae dioecesis homines, etiam quavis dignitate, gradu honoreve praeditos, moneat, eisdemque in virtute sanctae obedientiae, ac poena excommunicationis latae sententiae proposita, id iubeat, ut si eorum quispiam iam scit cuiusvis sectae haereticos homines, eove nomine suspectos aut infames aut quovis modo a fide catholica aberrantes, aut qui verba haereticalia protulerint, aut qui haereticorum libros scriptave, quae quovis modo auctoritate Sedis Apostolicae prohibita sunt, legunt vel apud se habent, decem ad summum diebus post edicti promulgationem; si vero imposterum sciat, decem diebus postquam id norit, illos omnes et singulos vel ipsi episcopo vel haereticae pravitatis inquisitori denunciet. Parochis autem suis iubeat ut edictum huiusmodi in singulos annos, semel quadragesimae initio, iterum ineunte Domini Adventu, publice in sua quisque parochia, cum in missa frequentior populus adest, de scripto ipsi pronuntient et promulgent. Quae ad bona et iura ecclesiarum, dioeces. loc. pertinent. Ne ecclesiasticorum beneficiorum bona patronis, neve item eis, quorum cessione ea beneficia obtinentur, neque illis praeterea, qui primo secundove consanguinitatis gradu cum eisdem iuncti sunt, nec per suppositas quidem personas, cum ne ad breve sane tempus locari liceat, idque nisi cognita prius ecclesiae utilitate, episcopus, data in scriptis facultate, concesserit; quicumque secus fecerit, fructibus unius anni mulctetur, quos ex eorum beneficiorum praediis bonisve capit. Inquirat praeterea episcopus diligenter, an aliqua simoniae labes contracta inter eos sit. Ouæ ad missam, divina officia, ecclesiae cultum spectant. Quoniam superioris concilii constitutione vetitum est, quo tempore, vel sacrorum vel funeris exequiarumve causa, in unum clerici conveniunt, non plures ad mensam, quam sex, eosque clericos adhiberi; id cum multis locis facile praestari nequeat, propterea quod ecclesiae saepe longius inter se distent, grave sit clericis de itinere fessis mane ad ecclesiam suam reverti, ideo liberum sit parocho tot convivas habere, quot sane in mensam adhibere par esse iudicaverit; et pro temporis ratione laicum etiam hominem, quem christianae pietatis studiosum et sacerdotali convictu consuetudineque dignum norit, a mensa non excludere, modo ea serventur quae in parochialibus conventibus de frugali clericalique modestia in nostris constitutionibus scripta sunt; tum sacra item lectio in mensa perpetuo adhibeatur. Quod vero de mensae frugalitate et ferculorum numero alias superiori canone decretum est, id omnino sit et servetur, ut etiamsi vel universitati vel cuivis alii, pacto consuetudineve aut ultima voluntate, certis quibusdam diebus, cibum a sacerdotibus parari oporteat, in eo ab illa decreti ratione ne ullo modo discedatur, nec sacra lectio in mensa desit.

Datum Romae apud S. Petrum, sub | Virginis vide supra, constit. CLVIII.

annulo Piscatoris, die XII maii MDLXX, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 12 maii 1570, pontif. anno v.

### CLX.

Reformatio Ordinis fratrum Servorum B. Mariae Virginis 1.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Postquam nos, Deo auctore, Ordinem Congregatio fratrum Beatae Mariae Servorum, antehac fuit sublata. in duas familias divisum, antiquato congregationis nomine, quod altera sibi asciverat, in unum idemque corpus, ac in unam eamdemque familiam, uni dumtaxat capiti subiectum, sub eadem regulari disciplina reduximus, expedit certa quaedam incommoda, quae bonum omne in Religione pervertunt, excidere, ut deinceps omnes, communibus institutis et legibus suae professioni magis convenientibus viventes, salubrius dirigantur.

- § 1. Quocirca, cum omnis Religio privatae proprietatis usu labefactetur et cor-subsequitur. ruat, nos, ad illam ex dicta familia exterminandam, ac simul emendandos eos, qui de officiis et muneribus ambitiose obtinendis iampridem inoleverunt, et alios nocentes eius mores, novosque inducendos ante omnia intenti.
- § 2. De nobis attributae potestatis ple- Revocatio onitudine revocamus et abolemus omnia et rum aliquid priquaecumque privilegia, dispensationes, li- vatim retinencentias, permissiones et indulta habendi et retinendi privatum dominium, usufructum, possessionem et proprietatem quorumcumque bonorum immobilium, mobilium et semoventium, necnon domorum,
- 1 De hoc Ordine vide in Benedicti XI constitutione II, Dum levamus, tom. IV, pag. 176. Eique unitam congregationem Servorum Beatae Mariae

cellarum, hortorum, pecuniarum et aliarum rerum, generali, provincialibus, conventualibus prioribus ac aliis fratribus, etiam causa senii, infirmitatis vel cuiuscumque pii operis praetextu vel intuitu, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam eiusve legatos, vel etiam dicti Ordinis superiores, etiam motu proprio et ex certa scientia, concessa, confirmata et innovata, quibuscumque concepta formulis ac clausulis et decretis suffulta, quorum omnium tenores habemus praesentibus pro expressis; volumusque illa omnia et singula vires et effectum de cetero non habere. Quin etiam fratres praedictos, quicumque sint, privato et bonorum et rerum omnium prædictorum, quomodocumque acquisitorum et ad eos obventorum, dominio, usu, usufructu, proprietate, titulo et possessione privamus. dictaque possessione amovemus, et amotos nunciamus; resque et bona ipsa omnia in communes suarum cuiusque domorum et praedicti Ordinis usus convertenda concedimus. Mandantes, in virtute sanctae obedientiae, generali, provincialibus et conventualibus prioribus supradictis, ut rerum et bonorum (omnium praedictorum possessionem nomine domorum et locorum suorum capiant. Et illa illorumque fructus in communes conventuum usus convertantur.

§ 3. Ceterum, praecipimus atque inter-Prohibitio dicimus ne deinceps ullus omnino fratrum vatim habendi. praedictorum, sive privatus, sive prioris conventualis sive provincialis aut generalis officio fungens, etiam practextu huiusmodi privilegiorum, dispensationum, permissionum et indultorum seu inveteratae consuetudinis aut quacumque alia causa, proprium quicquam aut privatum, neque aedes, sive in claustro sive alibi, separatas habeat, sed omnia ubique communia sint; et quisque unica cella, eademque cum ce-

teris aliorum fratrum coniuncta, nudis omnino parietibus, ac lectulo et mensa humilibus, quemadmodum pauperes religiosos decet, contentus esse debeat.

- § 4. Proinde, camerae sive aediculae Camerae rediquae extra dormitorium separatim sunt, gantur in comad officinas aut alias ad communem usum rium. et commoditatem cuiusque conventus redigantur; vel si cellae communis dormitorii pro fratrum numero non sufficiant, et illae camerae vel aediculae ad formam communis dormitorii aptari possint, in dormitorium commune redigantur; sin minus, destruantur, ac materia et camenta ad fabricam conventus, si opus fuerit, convertantur, vel vendantur, et pretium ad communem usum conventus conferatur.
- § 5. Sed nec ulli omnino ambitus fiant, aut pecuniae, etiam pro confirmationibus, cedant et musigillo vel scriptura aut quacumque alia re vel causa, solvantur, aliaeve pactiones seu promissiones intercedant, seu munera aut xenia quocumque modo mittantur, neve quisquam, etiam in officio existens, pecunias aut quicquam aliud de provincia seu domo sibi commissa, vel aliunde priori generali seu alii cuicumque conferat vel remittat. Quicumque secus fecerint, in poenam privationis prioratuum et officiorum omnium incidant, et ad futura inhabiles habeantur, et pro culpis etiam tanquam fures puniantur, prout nos illos privatos et inhabiles declaramus eo ipso; procurationibus tamen, generali ex universo Ordine, ac provincialibus prioribus ex sua cuique provincia, et visitatoribus ex domibus et locis visitandis debitis, nequaquam per praesentes sublatis.
- § 6. Ad reformandos autem alios dicti superiores di-Ordinis mores ulterius progrediendo, ex spensare vaiis quae pro salubri huius Religionis statu tores et lectoet felici directione alioqui instituta hucusque reperiuntur, quae nec praesentibus nem divini officontraria sunt nec illorum effectum impedire possunt, nihil omnino detrahere,

sed illa immota custodiri volentes, de simili potestatis plenitudine statuimus et ordinamus ut fratres omnes, etiam superiores et quicumque privilegiati, nisi, tempore quadragesimae et Adventus Domini, praedicationis munus obierint, omnibus divinis officiis diurnis et nocturnis intersint; illis vero temporibus, cum ipsis praedicatoribus et lectoribus, iis diebus quibus praedicant et legunt, superiores pro arbitrio dispensare possint. Ipsis etiam superioribus et aliis officialibus, eo tantum tempore quo actu in negociis conventus et Ordinis occupati sunt, aliquid remittatur.

- § 7. Missae, matutinum et aliae hora-Divina officia rum canonicarum preces, processiones, tum colebren- item anniversaria et defunctorum memoriae integre, suo debito tempore, attente, cum cantu solemni, in diebus quibus convenit, iuxta regularia dictorum fratrum instituta, celebrentur; nec satis habeat quaeque domus missas, sive fundatione sive statuto sive consuetudine debitas vel praescripto superioris conventus designatas, dumtaxat celebrasse, sed fratres omnes sacerdotes missam, etiam non astricti, frequentissime celebrent.
- § 8. Clerici et conversi semel in hebdo-Confessiones, mada peccata sua confiteantur, et singulis ielunia serven- saltem mensibus sacram Eucharistiam sumant. Ieiunia iuxta suam Regulam et constitutiones omnino servent.

§ 9. In quaque domo pauciores fratres Numerus fra- non sint duodecim. Si qua autem domus trum cuiusque hunc familiae numerum alere non potest, fratres cum bonis ex ea domo in aliam transferantur, provisione adhibita, ne ecclesiae destruantur, sed ad eius populi communitatem conserventur. Permittimus tamen ut in domibus, quae iter facientibus fratribus commodae sunt, saltem quatuor fratres non minores quinquaginta annis, constanti et probata vita, maneant, si plures ea domus alere non potest. Nulla porro domus supra vires oneretur.

§ 10. In singulis domibus, omnibus dominicis et festis diebus, praedicationes verbi Dei habeantur.

Praedicetur

- § 11. In maioribus Studiis regentes duas Loctionesque lectiones theologicas interpretentur, al- in Studiis generalibus allisteram practicam, veluti de sacramentis vel que habeantur. de vita sancte recteque instituenda; alteram vero speculativam, ex catholicis et approbatis doctoribus, superioris arbitrio statuendas: in minoribus vero, una lectione ex theologia practica contenti sint.
- § 12. Ceterum, curent superiores ut in singulis conventibus fratres, maxime in con-scientise. scientiae casibus et reliquis quae ad audiendas confessiones pertinent, ob rei gravitatem et necessitatem, summo studio ac diligentia exerceantur.
- § 13. Singulis item diebus festis Roma- Catechismus nus catechismus ad parochos, in singulis festis. conventibus, legatur.
- § 14. Si qui regentes et lectores aut alii Libri problfratres libros prohibitos habere sine spe- antur. ciali Sedis Apostolicae licentia fuerint deprehensi, ultra poenas iuris communis, et quae a sancto Officio Inquisitionis haereticæ pravitatis talibus imponuntur, perpetuo munere legendi, praedicandi et confessiones audiendi privati existant; ad omnia item officia inhabiles, activa voce careant et passiva.
- § 15. Nullus ad aliquem gradum promoveatur, nisi aetate, vitae probitate et mo vendi ad graliteratura praestans, et in eis probatus per tes promovenexamen diligens a priore generali seu ab aliis, qui per eum huic muneri ordinabuntur, faciendum, deinde in capitulo generali publice iterandum. Ætas autem et tempus studii ac cursus exprimatur; et praeterea probetur quod promovendus nulla umquam infamia seu sinistra opinione fuerit maculatus. A promovendis ad gradus huiusmodi nihil omnino exigatur, nec etiam sponte oblatum accipiatur; verumtamen si, promotione facta, conventus promotorum aliquid Religioni donare vo-

luerit, id, quicquid sit, procuratori generali Ordinis tribuatur, ut ad levationem onerum omnium Religionis conferatur; eodem procuratore, acceptorum et expensorum rationem priori generali et diffinitoribus reddituro. Ceterum, omnes a decem annis promoti, rursus per probos et idoneos viros, a priore generali in quaque provincia constituendos, examinentur; et qui saltem mediocri scientia in theologia praediti reperti non fuerint, usu et exercitio gradus suspendantur, nec debeant privilegio gradus huiusmodi gaudere. Caveant praeterea superiores licentiam ulli fratri concedere ut ad aliquos ordines sacros sive maiores sive minores promoveri possit, nisi ille in aetate legitima constitutus et literatura ad eos requisita praeditus sit, habeatque omnia quae a sacris canonibus regularibusque institutis requiruntur; aliter promotus ab suorum ordinum executione suspendatur, et licentiam concedens officio deponatur, et per sexennium inhabilis ad omnia officia habeatur. Sed et nostra constitutio, qua cavetur ne quis regularis, ante emissam a se expressam professionem regularem, ad sacros ordines promoveri possit, inviolabiliter observetur.

qualitates

- § 16. Sacerdotes ad audiendas peccaconfessorum torum confessiones ordinandi, vita, moribus et literatura probati et, quoad mulieres, aetatis provectae habeantur. In omni domo huiusmodi sacerdotes ex praedicto Ordine constituantur, quibus et non aliis, fratres omnes peccata sua debeant confiteri.
- § 17. Priores omnes nunquam ultra Priorum om- biennium durent, sed biennio functo, ipsocium biennium rum officium vacet; nec ad illudmet in eodem conventu in sequens protinus biennium rursus constitui possint.

§ 18. Nulli item fratri in eodem con-Non blennium ventu plus biennio manere liceat; exceptis moren- sexagenario maioribus, quibus aliquid ex videbitur postulare.

causa, superioris arbitrio, poterit con- tur in conventu donari.

§ 19. Ad haec, nullus omnino priorum Forma adminiadministrationem bonorum et aliarum re- strandi convenrum, dispensationemque pecuniarum et reddituum suae domus, etiam nomine conventus, per seipsum habere sive exercere, vel sese in eis interponere possit, sed universum id onus tribus religiosis a priori generali ita demandetur, ut primus rerum et bonorum inferendorumque in eam reddituum curam habeat; alter, tamquam depositarius, pecunias ac cetera ab illo importata fideliter asservet; reliquus de pecuniis et rebus a depositario captis, priori et fratribus ac domui universae de necessariis, veluti dispensator, provideat, mandante tamen ipso priore, qui unicuique, non secundum proprium affectum sed caritatis regulam provideri curabit, officiorum huiusmodi invicem confusione penitus interdicta.

- § 20. Ceterum, ii tres tam impensi Forma red-dendi adminiquam accepti singulis mensibus suo priori, strationis raadhibitis etiam duobus vel tribus fratribus eiusdem domus probatioribus rerumque usu peritis; deinde ipsemet rursus, praesentibus priore et peritis praedictis, priori generali vel provinciali vel visitatoribus, quotiescumque visitationis officium fecerint; denique ipse prior generalis in omni proximo capitulo generali, saltem coram tribus iudicibus ab ipso capitulo constitutis , illorum omnium et etiam universae administrationis suae, tam publice quam private, rationem reddere teneatur.
- § 21. Pecuniae omnes et quaecumque Donala alque aliae res cuicumque privatim, etiam in-relicta fratres tuitu personae, undecumque donatae periorihus. sive relictae fuerint, superiori, horarum vigintiquatuor intervallo, exhibeantur, qui illas statim depositario committat, et inde tamen exhibitori ministrari iubeat, quantum rei convenientis praesens necessitas

nes in refecto. bus epulis vescantur.

§ 22. Fratres omnes, etiam superiores Fratres om- et quomodocumque privilegiati, aegrotis rio communi tantum exceptis, in refectorio cibum capiant, et communi mensa utentes, communibus epulis vescantur. In primis autem senum et aegrorum, necnon praedicatorum et lectorum cura habeatur, ita ut nihil eorum necessitati et commoditati desit. Omnes praedicti, quocumque gradu et honore sint, camisiis laneis et reliquo vestitu unius modi, eodemque honesto et professioni convenienti, omni praeterea supellectile et instrumento paupere atque humili utantur. Nullus privatum hortum habeat, sed omnes omnibus domus sint communes, praeterquam, quoad infirmariam et novitios, qui hortum sive viridarium seiunctum habere possint, in quo ceteri nullatenus ingrediantur.

ubi et quando struendi sint.

§ 23. Novitii, etiam oblati, ante deci-Novitii qui mumoctavum aetatis suae annum comrecipiendi et pletum non recipiantur, neque ante dequomodo in- cimumnonum completum ad professionem admittantur; qui hactenus recepti, etiam oblati, decimumquintum annum non compleverint, dimisso habitu Religionis, domum ad parentes et necessarios, etiam inviti, remittantur, vel alias omnino emittantur, nec postea in aedibus unde exierint aut in aliis eiusdem Ordinis domibus ullo modo debeant conversari. Laici, qui vigesimumquintum annum non attigerint, ad serviendum non accipiantur, et qui recepti etiam nunc ea aetate minores sunt, reiiciantur. Novitii non admittantur aut educetur, nisi in conventibus insignioribus, in quibus dormitorium et capitulum habeant omnino separatum, cuius ingressus aliis fratribus sit penitus interdictus. In eisdem domibus sit unus magister, aetatis provectioris, moribus et doctrina praeditus, qui diligentem habeat praedictorun novitiorum curam et illis praesit. Ipsi autem in grammatica, cantu, caeremoniis et iis, quae ad christianam

disciplinam faciunt, instruantur; nec e loco novitiatus, nisi ad ecclesiam, refectorium et ad publicas processiones et interdiu ad aliquam honestam recreationem cum fida custodia exire debeant.

§ 24. In quaque domo sit unum vestiarium commune, in quo omnia om- fratrum quale esse debeat et nium fratrum vestimenta conferantur; quae eorum vequae unius modi sint, eademque nulla exquisita arte laborata, sed simplicia et honesta, ita ut nec unum ab altero distinguatur. Cui vestiario custos praeficiatur, qui munditiae, refectionis et distributionis eorumdem vestimentorum curam gerat.

§ 25. In omni domo, locus tutus cum armariis seu capsis habeatur, in quibus ras et res ecclescripturae, privilegia, contractus et om-siasticas. nia iura ad domum pertinentia, itemque res pretiosae ecclesiarum, etiam sacrae, cum suo inventario seu repertorio authentico, asserventur, praeter eas quae quotidiano sunt ecclesiae usui necessariae, quae in sacristia et per sacristam custodiantur; ita tamen ut res sacrae a profanis distinguantur. Huius autem loci tres sint claves, quarum unam prior, alteram depositarius, tertiam procurator domus habeat. Simili quoque modo inventarium bonorum mobilium cuiuscumque ecclesiae et domus, necnon immobilium et quorumcumque iurium ad conventum pertinentium, in forma probanti, conscribatur, deque eo exemplum authenticum fiat duplicatum, ut alterum in propria domo remaneat, alterum vero in archivio insignioris seu principalis domus eius provinciae reponatur.

§ 26. In omni domo, infirmaria commodo loco constituatur pro fratribus in- quocumque confirmis, cui infirmarius ordinetur, per iur. quem domus ipsa de illis omnibus, quae ad animae et corporis infirmorum salutem commoda et necessaria sunt, caritative provideatur.

Infirmaria in

§ 27. Postremo, prior cuiusque domus Prioris offi- praecipuam curam gerat ut ecclesiae in cium circa ec-clesias et ca-suis structuris conserventur et reparentur; rum ornamenta. mundae praeteren et expurgatae, uti decet, contineantur, atque illis de libris, vasis, ornamentis et aliis ad altaris ministerium et divinum cultum pertinentibus provideatur, quae pariter munda et nitida conserventur.

§ 28. Res sacristiae, cuiusvis generis sint, nullo modo alienentur, nec pignori non alienentur, opponantur, nec ullo modo alicui accommodentur, sed solum ecclesiae propriae serviant.

§ 29. Decernentes irritum et inane Decretum ir- quicquid secus per quoscumque, scienritans. ter vel ignoranter, contigerit attentari.

tionem.

§ 30. Quocirca priori generali ac om-Fratres om- nibus fratribus praedictis per apostolica hanc reforma- scripta mandamus ut quisque pro se praesentes litteras humiliter recipiant, et quacumque in eis statuta, decreta et mandata sunt, alia desuper a nobis non expectata iussione aut mentis nostrae declaratione, firmiter custodiant, et in omnibus studiose obedire procurent.

constitutionis.

§ 31. Quin etiam eidem priori gene-Prior generalis rali committimus ut ipse easdem pracculor hoiusce sentes in proximo et deinceps futuris generalibus et provincialibus capitulis, et frequenter in omnibus domibus publice legere, ac cas et quicquid pro earum executione et observatione, tam in ipsis capitulis generalibus vel etiam extra illa, ab ipso adhibitis aliquot ex aliis prioribus vel definitoribus praedictis, quos duxerit eligendos, statuetur, ordinabitur et decernetur, in omnibus prioratibus ac ab omnibus et singulis prioribus, fratribus et personis praedictis inviolate faciant, per se vel alium seu alios, observari. Contradictores quoslibet et rebelles ac etiam protestantes et reclamantes, eisque auxilium, consilium vel favorem, publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis

quaesito colore vel ingenio, praestantes, tam ecclesiasticos quam laicos, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, ac etiam prioratuum, dignitatum et administrationum privatorias, ceteraque iuris et facti remedia opportuna, appellatione postposita, compescendo. Quin etiam contendentes praedictos in censuras et poenas suprascriptas incidisse declarando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 32. Non obstantibus nostris de non tollendo iure quaesito et de annali ac rogatoriae. triennali possessore, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon Ordinis praedicti, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, exemptionibus et indultis apostolicis, illis eiusque superioribus et personis eorumque singulis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, etiam per modum statuti perpetui ac initi et stipulati contractus ac alias, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere et in specie, concessis, confirmatis, ac etiam aliis reformationibus, quotiescumque ac quocumque tempore factis et promulgatis, ac quibuslibet aliis indulgentiis et litteris apostolicis, specialibus et generalibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum seu dictorum ordinariorum iurisdictio seu executio impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis; quae omnia contra earumdem praesentium tenorem nolumus cuiquam in aliquo suffragari.

§ 33. Denique etiam volumus ut ipsa-Bremptorum rum praesentium exempla, etiam impressa, fides. capituli vel prioris generalis seu alterius personae in dignitate ecclesiastica constitutae etc.

Nulli ergo etc. Si quis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXX, III kalendas iunii, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 30 maii 1570, pontif. anno v.

### CLXI.

Declaratio et ampliatio concilii Tridentini, cap. XIV, sess. XXIV de prohibitione aliquid exigendi vel petendi in collatione aliave provisione beneficiorum ecclesiasticorum, vel ad illorum possessionem admissione 1

### Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

xxiv, cap. xiv,

scopis ut pra-

Durum nimis et incommodum arbitramur, quod ecclesiarum ministri, in iis quae ad ipsorum sustentationem suppeditant, dispendia patiantur. Quocirca, cum hanc ad rem, simulque prohibendam ab Ecclesia Dei avaritiae pravitatem, editas antehac sanctiones minime satis esse intelligimus, novae constitutionis subsidio cogimur providere.

- § 1. Cum itaque alias ex plurium ec-Concilium clesiarum cathedralium et collegiatarum Tridentin., sess. constitutionibus aut ex prava consuetudine mandavit epi- observari intelligeretur ut, in electione, vas consuciudi- praesentatione, nominatione, institutione, nes et statuta confirmatione, collatione vel alia provipiendi in pro- sione sive admissione ad possessionem ciorum reiice- alicuius cathedralis ecclesiae vel beneficii, canonicatuum aut praebendarum vel par-
  - 1 Ad hoc videri potest etiam concilii Tridentini sess. xxi, cap. i; et sess. xxiv, cap. 18. Alia ad materiam simoniae beneficialis plene indicavi in Iulii II constit. v. Cum tam divino, tom. v. pag. 405.

tem proventuum seu ad distributiones quotidianas, certae conditiones seu deductiones ex fructibus, solutiones, promissiones compensationesve illicitae, aut etiam quae in aliquibus ecclesiis dicuntur turnorum lucra, interponerentur, licet sancta synodus, haec detestata, mandaverit episcopis ut quaecumque huiusmodi, quae in usus pios non converterentur, atque ingressus eos, qui simoniacae labis aut sordidae avaritiæ suspicionem haberent, fieri non permitterent, ipsique diligenter de eorum constitutionibus sive consuetudinibus super praedictis cognoscerent, et illis tantum, quas probarent, exceptis, reliquas ut pravas et scandalosas reiicerent; eos vero qui, adversus praedicta, quavis ratione commisissent, poenis contra simoniacos editis teneri decreverit; multorum tamen indomita cupiditate, tam praedicta quam alia ad beneficium et commodum ipsorum ministrorum edita, aut omnino contemnuntur, aut in varios sensus traducta perperam eluduntur.

§ 2. Quare nos, pro divini cultus exer- Hic Pontifex citio, simulque evocatorum ad illum au-modo revocat xilio plenius evidentiusque consulendum et constitutio-nes huiusmodi; fore rati, revocamus et abolemus omnia et quaecumque privilegia, consuetudines et statuta quarumcumque ecclesiarum cathedralium et metropolitanarum ac maiorum necnon collegiatarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica aut alio quovis praesidio munita, ac etiam supra hominum memoriam et longissimo ac quantocumque tempore, etiam continuo, observata, sive pro solvendis ecclesiarum vel praelatorum debitis, sive pro supportandis illorum oneribus, sive aliis, etiam maioribus, maximis et urgentissimis, causis concessa et approbata, ac etiam multiplicatis vicibus innovata, extensa et moderata, quod, vacantibus ipsarum ecclesiarum dignitatibus, canonicatibus,

praebendis, portionibus, beneficiis et officiis, fructus ac etiam quotidianae distributiones, ex eis primo ab ipsa vacatione anno aut longiore vel etiam breviore tempore proventuri, mensae episcopali seu capitulari aliove loco integre vel partim remaneant seu applicentur, aut in communes usus cedant, seu inter alios canonicos et personas ecclesiae seu capituli dividantur. Quodque nullus, etiam apostolica auctoritate provisus, in canonicum recipi, aut ad dignitatem seu portionem, beneficium vel officium admitti, vel alias in eius possessionem induci possit, nisi prius de observandis huiusmodi privilegiis, consuetudinibus et statutis iuramentum praestiterit, et obtentae illorum derogationi ac fructuum et distributionum perceptioni renunciaverit, seu capitulo et personis praedictis cesserit, seu (ut appellant) dulciaria aut quid aliud praestiterit; quorum omnium tenores, causas et effectus habemus praesentibus pro expressis, quibuscumque illa concepta sint formulis, necnon irritantibus et aliis decretis roborata. Volentes ea omnia vires et effectum de cetero non habere.

§ 3. Praecipimus igitur et interdicimus Poenasque a- omnibus episcopis, capitulis, collegiis et tibus imponit. personis, ad quos id pertinet, ne posthac fructus aut distributiones huiusmodi, nec prorsus ullam eorum partem retineant, neve ipsorum cessionem vel renunciationem aut dulciaria vel alia quomodocumque petant vel exigant, aut quemquam, sive ordinaria sive apostolica auctoritate provisum, ad praestandum huiusmodi iuramentum inducant, aut illi praedicta non facienti possessionem impediant vel remorentur. Quicumque contrafecerint, si ecclesiarum antistites, tamdiu a pontificalis officii exercitio sint suspensi, donec, satisfactione praevia, illis per Sedem Apostolicam suspensio relaxetur; capitula

vero et collegia quaecumque ecclesiastico subiaceant interdicto, ac singulares personae in excommunicationis sententiam incurrant, a qua, nisi in mortis articulo constituti, ab alio quam a Romano Pontifice absolutionis beneficium nequeant obtinere. Decernentes huiusmodi praestita iuramenta non tenere, nec quemquam illis obligari; quinimmo iurantes in huiusmodi censuram incidere; necnon irritum et inane quicquid secus super his per quoscumque, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Et nihilominus statuimus ut ubicumque huiusmodi fructus et distributio- praedictorum. nes fabricae vel sacristiae aut alterius pii loci usibus ultra semestre tempus reperiuntur concessi, horum dumtaxat dimidia pars ipsi sacristiae vel fabricae aut pio loco deinceps tribuatur, alteram vero beneficiati praedicti integre percipiant.

Derogatio

Declaratio

- § 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariorum. contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; decreto praedictae synodi ac constitutione felicis recordationis Ioannis Papae XXII, quae incipit Suscepti, et aliis iuribus hac de re disponentibus nihilominus alias in suo robore duraturis.
- § 6. Ceterum per praedicta non inten- Alia declaradimus illis praeiudicare capitulis, collegiis, mensis aut personis, fructus et distributiones, inter vacationem beneficiorum et eorum collationem sive possessionis apprehensionem, provenientes ex statuto, consuetudine vel privilegio huiusmodi percipientibus vel retinentibus, quo

minus ipsi illos interim ut antea exigere valeant et habere.

PIUS V PP.

Fides transumptorum.

§ 7. Postremo volumus ut praesentium exempla, etiam impressa, etc.

Sanctio poenalis.

§ 8. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, kalendis iunii, pontificatus nostri anno v.

Publicatio

Anno a nativitate Domini MDLXX, indictione xiii, die vero xiii iulii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae V anno v, retroscriptae litterae apostolicae affixae et publicatae fuerunt ad valvas Principis apostolorum de Urbe, ad valvas ecclesiae S. Ioannis Lateranensis et ad valvas Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Florae, per nos Scipionem de Octavianis et Antonium Clerici, cursores apostolicos.

Stephanus de Olea, magister curs. Dat. die 1 iunii 1570, pontif. anno v.

### CLXII.

Innovatio officii summatoris litterarum apostolicarum, uni ex S. R. E. cardinalibus de cetero conferendi, cum indultorum, gratiarum et iurisdictionis in suos officiales concessione 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Pontifice dignum est et Romanae Sedis maiestate illius officia augere et locupletare, ut ipsorum nobilitas et suscipiendorum ad ea illustrissimorum virorum splendor Romanae Ecclesiae dignitatem faciat ampliorem.

- § 1. Quod nos in animo cogitantes, unum ex omnibus magni momenti ani-
- I Hoc officium perpetuum vacabile esse voluit Alexander VI in constit. XIII, In eminenti, tom. v, pag. 378.

madvertimus officium summatoris littera- Officium sumrum apostolicarum, a felicis recordationis lexandro VI e-Alexandro Papa VI perpetuum effectum, rectum fuit in st quod, per assumptionem dilecti filii no-vacabile. stri Petri Donati tituli S. Vitalis in S. R. E. presbyterum cardinalem Caesium nuncupatum, vacare proxime decreverimus, unius solius arbitrio moderari, in quo dirigendo, egregii unius viri auctoritas, peritorum auxilio subnixa, magnopere expediret. Quocirca eidem officio novam formam eamdemque excellentiorem atque utiliorem inducere, simulaue ipsum ita promovere et amplificare instituimus, ut cum ceteris officiis et muneribus, quae supremi ordinis viris conveniunt, merito coæquetur.

§ 2. Cum igitur in praedicta perpetuatione idem Alexander Papa, inter alia, vilegia scriptostatuerit ut quicumque illud obtineret, de rum litterarum apostolicarum. eo, quemadmodum litterarum praedictarum scriptores de officio scriptoriae, disponeret, etc. Idem quoque omnibus privilegiis, exemptionibus, praerogativis, immunitatibus, facultatibus, gratiis et indultis collegii dictorum scriptorum omni tempore frueretur.

§ 3. Ad haec nonnullis, qui dictum Aliaque summa-officium postea habuerunt, inter alia, sit euunciata data concessum quod officium ipsum, etiam fuerunt. per alium seu alios, regere et exercere, singulis cancellariae apostolicae diebus, et quandocumque sibi videretur expeditionem extraordinariam dictarum litterarum facere possent, eaque de causa bullator ad summatorem quotidie veniret, qui captas ab ipso litteras bullare deberet. Porro nullus alius ad exercitium, regimen, subrevisionem aut superintendentiam dicti officii, etiam boni publici aut alia quacumque maiori magisque considerabili causa, a Romano Pontifice, directe vel indirecte, uspiam constitueretur, neque in eo sese interponere ullo modo posset, nec ullae omnino litterae, quan-

tumcumque secretae, nisi prius a summatore examinatae, expediri deberent; nullusque secretarius, sive domesticus sive de numero participantium aut alius quique, litteras plumbatas, nisi in officio praedicto expeditas, registraret; secus faciens crimen falsi incurreret, atque officiorum suorum emolumenta amitteret, quae ad summatorem praedictum pertinerent. Ceterum, pro omnibus litteris per dictam Cameram expediendis merces ordinaria in dicto summatoris officio dari solita, illis dumtaxat exceptis, quae statum Romanae Ecclesiae vel catholicam fidem concernerent, integre persolveretur. A qua nullus secretarius Papae, etiam domesticus aut scriptor vel alius, etiam maioris conditionis et quocumque privilegio fretus, exemptus censeretur. Quin etiam summator ipse quaecumque salaria, recognitiones et iura, a quibusvis Romanae Curiae officialibus eorumque collegiis praestari solita, perciperet, exigeret et levaret; ac officiales et collegia ad ea solvenda, quacumque reformatione facta et facienda non obstante, compellere libere et licite valeret. Postremo, idem summator, vel ab eo in dicto officio substitutus, mansionem seu cameram alias solitam in Palatio Apostolico, necnon victum pro se et uno famulo in tinello; et praeterea pro ipso summatore panem et buccellas, singulis diebus, praelatorum domesticorum instar, habere deberet. Ipsumque officium et, quod ad illud, dictum summatorem ab omni onere, etiam decimarum papalium, etiam ratione fidei et expeditionis contra infideles, aut sternendarum et reficiendarum viarum causa, exempta essent 1, neque ad illorum contributionem compelli posse, quemadmodum diversis litteris apostolicis desuper confectis plenius continetur.

§ 4. Nos, ad dictae Sedis ornanientum et salubriorem litterarum praedicta-

1 Exemptum esse legit Cherub. (R. T.).

rum expeditionem, huius officii statum Hic modo Ponperfectiorem insignioremque constituere rem statum dicti volentes, motu proprio et ex certa scien- officii inducit institucado pre tia nostra deque apostolicae potestatis sidentem unum, plenitudine, in ipso officio unum praesidentem, qui summatoris pro tempore existentis vices gerat, ipsius summatoris nutu atque arbitrio sumendum et removendum.

§ 5. Item, quatuor alia perpetua officia Recognitore s recognitorum litterarum prædictarum, per quatuor. proximum summatorem dotanda, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 6. Ac summatoris officio unum Se- Quaedam officia cretariatus Apostolici de numero partici-hic enunciata, valoris scutopantium, quod Marcellus Augustinus, et rum 70 millium, officio officio unum praesidentis annonae, quod Ana-summatoris anstasius Pozzuti, ac aliud simile, quod Hieronymus Lippomanus, et duo portionum Ripae officia, quae Marcus Cornelius, dum viverent, obtinebant, per liberam resignationem dilecti filii magistri Antimi Marchesani, datarii nostri, in manibus nostris sponte factam et per nos admissam, aut alias quibusvis modis et ex quorumcumque personis vacantia, necnon quaecumque, quotcumque et qualiacumque alia dictae Curiae officia, similia vel dissimilia et qualitercumque qualificata, ad dispositionem Romani Pontificis pro tempore existentis pertinentia, pretio concedi solita, quae praedicta omnia simul valorem septuaginta millium ducatorum auri in auro conficiant, ab ipso proximo summatore conquirenda et comparanda, ex nunc, prout ex tunc et e contra, perpetuo unimus et annectimus et incorporamus. Ita ut quisque summator, qui pro tempore fuerit, itidem secretarius, praesidens, portionarius et omnium aliorum futurorum officiorum huiusmodi titularius existat, illorumque omnium corporalem possessionem per se vel alium seu alios, propria auctoritate, libere apprehendere valeat.

§ 7. Singulis vero quatuor officiis re-Recognitoribus cognitorum, pro dote ipsorum, decem aut tem constituit; plura loca seu portiones cuiuscumque montis seu montium in Urbe seu ditione temporali sanctae Romanae Ecclesiae constitutorum non vacabilium, quorum fructus hic solvuntur, sumptu eiusdem proximi summatoris conficienda et exhibenda. perpetuo applicamus et appropriamus. Declarantes quod, si dicto officio summatoris tot alia quae ad valorem praedictum septuaginta millium scutorum, ut praedictum est, non ascendant, vel si nulla alia quam praedicta, quae iam vacarunt, uniantur, nihilominus praesentes valere et plenarium effectum sortiri debere.

legia, iurisdi-

§ 8. Ceterum, ex praedictis et aliis, quæ Indulta, privi- ad dictum summatoris officium quocumctiones, emolu- que modo pertinent et in eo consueverint menta summa-toribus compe- et observantur, nihil prorsus detrahere, tentia, huic sum- sed illa ac omnia et quaecumque privileconcedit et ap- gia, facultates et auctoritates, exemptiones et indulta ipsi officio et eius personis quomodocumque concessa, confirmata et extensa, quae, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, habemus pro expressis, perpetuo stabilia et inviolata esse intendentes, ac futuros omnes summatores et dicti officii personas, tam coniunctim quam divisim, in illis omnibus potiri; ac etiam omnia et quaecumque iura, salaria, regalia, recognitiones et emolumenta praedicta et alia consueta et ab officialibus et collegiis supradictis præstari solita, quemadmodum praedictus Petrus Donatus cardinalis et quicumque ante eum summatores amplissime obtinuerunt, eodem modo, iure et titulo habere et possidere volentes; quin etiam, omnia et quaecumque iura, iurisdictiones, facultates, consuetudines et indulta dicti officii, et illud necnon expeditionem dictarum litterarum concernentia, a quibuscumque aliis, cuiuscumque qualitatis et conditionis, personis et officiis usurpata, | seu per resignationem seu per obitum (n. T.).

et quantocumque tempore usitata, ad ius et proprietatem ipsius revocantes, perpetuo statuimus et ordinamus ut ad dictum officium unus ex sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus assumatur, et dicta quatuor recognitorum officia cum quibusvis aliis dictae Curiæ officiis compatibilia sint, et ad liberam summatoris pro tempore existentis dispositionem omnino pertineant; qui etiam hac prima vice et deinceps perpetuum illa, seu per obitum 1 seu quemcumque alium modum vacabunt, concedere, vendere, transferre, et de eis ac super eis cum quibuscumque convenire, pacisci et decernere libere et licite valeat; quemadmodum de aliis ipsius Curiae officiis fieri consuevit, pro pretio concedantur; viros probos et peritos ad ea admittat, qui per suam quisque, et alias pro materiarum qualitate et rerum exigentia, eius vel praesidentis arbitrio, expeditioni incumbant.

§ 9. Omnes litterae, quae, secundum communem in dicto officio cursum, abs-minandi litteque difficultate expediri consueverunt, praescrilit, ab illorum cognitore, qui tunc vicem obtinebit, praesente summatore vel praesidente, diligenter et accurate examinentur et ipsi referantur, ut illis tunc demum subscribat, et ipsas de more iubeat expediri.

§ 10. Ad ea vero dubia dissolvenda, Dubiagui desuquae in litteris ipsis occurrere contigerit, per occurrensummator certum diem in singulas hebdomadas constituat, quo die coram se seu praesidente suo omnes recognitores conveniant; et praeterea, si ipsi summatori visum fuerit, aliquot alii egregii viri, harum rerum usum habentes, ab eodem summatore adhibeantur, ut dubia omnibus proposita cum maturo eorum omnium iudicio decidantur; gravioribus tamen et obstructioribus dubiis, propter quae Romanus Pontifex merito consulendus erit,

1 Cherub, legit et deinceps in perpetuum illa,

nostrae et successorum nostrorum declarationi nihilominus reservatis.

ghat;

eid .m;

§ 11. Ad haec omnis summator, sive summatori in dicta Curia praesens, sive ab ea quanofficium per tocumque tempore absens, etiam omnia substitute s e- officia praedicta unita, praesentia et futaram concedit, tura, quotcumque et qualiacumque, ac di torum sub- etiam unius et eiusdem collegii, per substitutum seu substitutos, omnino exercere possit, qui menstruis ac omnibus aliis congregationibus intersint, vota, vocem et suffragia tam active quam passive habeant. Ad officia refensoriatuum, mensariatuum ceteraque omnia munera, functiones et negocia, publica et privata, etiam pro singulis eiusdem collegii officiis, etiam eodem tempore et veluti principales, admittantur; litteris apostolicis et aliis scripturis et instrumentis subscribant; vestibus et insignibus officialium cuiuscumque collegii, in Palatio Apostolico, processionibus, pompis et aliis omnibus actibus, publicis et privatis, incedant et sedeant, et pro antiquitate praecedant, et prorsus omnia ut principales faciant et exequantur, pro singulis officiis, etiam unius et eiusdem collegii, quantumcumque in eo fuerint, quorum pluralitas et multitudo nullum prorsus impedimentum sibi invicem nullamque incompatibilitatem faciant; singula congregationum et munerum omnium emolumenta et salaria, ordinaria et extraordinaria, percipiant, et alias quemadmodum ipse summator faceret facereque posset, si, eadem officia ut non unita possidens, ibi adesset. Eosdem enim, ad effectum omnium praedictorum dumtaxat, secretarios, scriptores et alios omnium collegiorum huiusmodi officiales et titularios creamus et instituimus.

§ 12. Praeterea omnis summator, nullo Emolumenta omnino intermisso mensium, dierum aut dari prascipit alterius temporis spatio, per consuetudines et statuta, etiam iurata et confirmata, seu privilegia et indulta secretariorum apo-

stolicorum et aliorum collegiorum praefinito, sed statim a principio, fructus, emolumenta congregationum, salaria et iura omnia singulorum officiorum huiusmodi, praesens et absens, integre capiat.

§ 13. Ad omnes autem in suo officio Statuta pro continendos, summator quaecumque sta- officialibus contuta, prosperum officii statum concernentia, condere; condita corrigere et mutare, aliaque rursus et quotiescumque sibi videbitur edere.

§ 14. Praelatos et quoscumque alios of- Iurisdictionemficiales, personas dictae expeditionis par- que in eis corticipes, quicumque fuerint, quoad ea declarat; quae ad expeditionem ipsam concernunt, castigare, corrigere et punire, ac contra eos civiliter et criminaliter procedere, vicesque suas, tam in his quam supradictis omnibus et singulis, alii vel aliis delegare libere et licite possit.

§ 15. Itemque omnibus et quibuscumque privilegiis et exemptionibus, etiam camerarii nec-Ripae et Ripettae ac dohanae Urbis, quae tribuit; camerarius noster, clerici præsidentes et alii camerales habent, eodem iure libere potiantur et gaudeant.

§ 16. Praesidens vero et recognitores Praesidentis omnes praedicti litteras apostolicas, etiam et recognito-litteras monasteriorum et ecclesiarum cathedra- apostolicas gralium, pro se gratis ubique, prout litterarum cernit; apostolicarum scriptores, expediant. Et propterea omnibus et quibuscumque aliis privilegiis, facultatibus, exemptionibus et indultis, eisdem scriptorībus et eorum collegio concessis, eodem modo quo illi, gaudent, et quisque pro se super his apostolicas litteras, tam coniunctim quam divisim, expedire poterunt.

§ 17. Postremo omnis summator, quandocumque ei videbitur, officium ipsum officium resisummatoris in manibus Pontificis pro concedit. tempore existentis, in favorem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis aut alterius cuiuscumque personae per nos approbandae, etiam pacto pretio, resignare, et alias

de eo disponere etiam libere et licite valeat, quemadmodum de ceteris dictae Curiae officiis pretio receptis cuique est permissum, etc.

servativae.

§ 18. Decernentes omnia supradicta Clausulae prae- firma et inviolata perpetuo consistere, vimque validi et efficacis contractus, inter nos et Sedem et Cameram Apostolicam, necnon omnes deinceps summatores habere; ac irritum et inane quicquid secus super his per quoscumque, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

ctos officiales.

§ 19. Iubemus igitur omnium collegiolussio admit rum et officiorum praedictorum defentendi praedi-sores, mensarios, depositarios necnon vectigalium redemptores et ceteros omnes, ad quos pertinet, ut quisque pro se, alia a nobis non expectata iussione aut mentis nostrae declaratione, praedictum summatorem et ab eo substituendum et substituendos, necnon praesidentem et recognitores omnes, tam conjunctim quam divisim, ad praedicta omnia recipiant et admittant, eisque de ipsis omnibus integre respondeant, et ab aliis faciant responderi. Qui contrafecerint, eos tamdiu ab officiorum exercitio suspendimus, emolumentorum perceptione privamus, donec, satisfactione praevia, meruerint a Romano Pontifice restitutionis beneficium obtinere.

contrariorum.

§ 20. Non obstantibus nostra de non Derogatio tollendo iure quaesito et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac secretariatus, scriptoriae, archivii ceterorumque officiorum et collegiorum, necnon Cameræ Urbis et vectigalium prædictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, usibus et naturis, quantocumque tempore observatis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque praesidentibus, ministris et personis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam, etiam per modum statuti perpetui ac initi et stipulati contractus, et aliter, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis re-

Bull. Rom. Vol. VII.

stitutivis, praeservativis, derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, et motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, necnon consistorialiter, ac ex causis, quantumcumque onerosis, concessis, confirmatis, innovatis, extensis et moderatis. Quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de eis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus. Quodque aliquibus, communiter vel divisim, a praedicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 21. Nulli ergo etc.

Sanctio poena-

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, octavo kalendas iulii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 24 iunii 1570, pontif. anno v.

### CLXIII.

De decimis aliisque subsidiis non solvendis a fratribus Ordinis Praedicatorum 1.

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Militanti Ecclesiae, licet immeriti, disponente Domino, praesidentes, circa curam ecclesiarum et monasteriorum quorumlibet illorumque personarum, præsertim Ordinum fratrum Mendicantium, solertia reddimur indefessa solliciti ut,iuxta debitum pastoralis officii, eorum occurramus dispendiis, et profectibus, divina 1 Ex Bull. huius Ordinis, tom. v, pag. 241.

Exordium.

cooperante elementia, salubriter intendamus.

§ 1. Sane, licet nos fratres et monachos Diplomatis ac sorores et moniales ac alias utriusque sexus personas Ordinum praedictorum illorumque monasteria ac bona ab omnibus et singulis decimis, vectigalibus, subsidiis, etiam caritativis, ac exactionibus et aliis impositionibus, per quasdam sub annulo Piscatoris, die videlicet vigesimanona iulii, primo, et peralias nostras sub plumbo expeditas litteras, sub data videlicet decimoseptimo kalendas innii, secundo anno nostri pontificatus, liberaverimus et exemerimus, prout in singulis litteris praedictis latius continetur; ac propterea fratres dictorum Ordinum ad quorumcumque onerum contributionem minime teneantur; nihilominus nonnullae universitates et communitates certarum civitatum et locorum ac castrorum et oppidorum, necnon thesaurarii ac clerici officialesque Camerae Apostolicae, dictorum Ordinum fratres et alias personas, praetextu cuiusdam decreti ab ipsa Camera die secunda mensis iunii anni Domini millesimi quingentesimi sexagesimi septimi emanati, et dictarum exemptionum moderativi et declarativi , ad solutionem subsidii triennalis et quaterni carnis cogere, multasque illis molestias inferre non verentur, non sine maximo dictorum Ordinum praeiudicio, et divini cultus, cuius officia ob id plerumque retardantur, detrimento.

§ 2. Quare nos, praemissis, pro pasto-Roborat anti- ralis nostri officii debito, opportunum qua privilegia, remedium adhibere, ac illos, quo facilius sententias inva- se in huiusmodi officiis continere et perseverare possint, maioribus et amplioribus favoribus et gratiis prosequi volentes; et a quibusvis excommunicationis, suspensionis, interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon :

singularum litterarum et decreti huiusmodi ac inde secutorum tenores, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, motu proprio, non ad ipsorum fratrum aut quorumvis aliorum desuper nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex certa scientia nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, perpetuo singulas nostras litteras praedictas ac, prout illas concernunt, omnia et singula privilegia, exemptiones, indulta et alias gratias, dictis Ordinibus a nobis hactenus concessa, in illis litteris contenta et inde secuta quaecumque, confirmamus et approbamus, ac illis perpetuum et inviolabilis firmitatis robur adiicimus; omnesque et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus, ac, potiori pro cautela, prædictas nostras litteras, cum omnibus et singulis clausulis et decretis, quibus descriptae sunt, innovamus; necnon praedictum decretum ipsius Cameræ, ad effectum praesentium litterarum, in civitate Bononiensi ac provincia Romandiolæ tantum, ac alia omnia et singula contraria praefatis nostris litteris hactenus a quibuscumque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris et quibusvis aliis personis emanata et inde sequuta quaecumque, etiamsi illorum hic expressa, specifica ac de verbo ad verbum mentio aut insertio esset de necessitate facienda, revocamus, cassamus et annullamus.

§ 3. Et insuper, quo facilius fratres Concessio de Ordinis Sancti Dominici, qui officiis san- qua in subrica. ctae Inquisitionis haereticae pravitatis, ad contagiosa haeresum passim pullulantium zizania salubriter amputanda, hactenus diligenter incubuerunt et adhuc sollicitis studiis incumbunt, onera huiusmodi sustentare valeant, illos illorumque utriusque sexus personas et a subsidio triennali et quaterni carnis, tam pro portionibus hactenus decursis quam in posterum decurrendis, modo et forma præmissis, perpetuo eximimus et liberamus; reliquos vero fratres Ordinum Mendicantium a contributione subsidii triennalis, quoad portiones usque in hunc diem decursas, exemptos;

quoad vero in posterum decurrendas ab huiusmodi subsidio, donec aliter a nobis ordinatum fuerit, minime exemptos esse volumus; portiones autem reliquas, dictos fratres Ordinum Mendicantium tangentes, praeteritas et nondum usque ad hunc diem solutas, illis gratiose et liberaliter donamus; reliqua omnia in dictis nostris litteris privilegiorum et exemptionum contenta, quoad omnes dictorum Ordinum Mendicantium fratres et personas, volumus inviolabiliter et perpetuo observari.

mitas.

§ 4. Ac praesentes litteras nullo um-Praesentium quam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari vel impugnari nullatenus posse, minusve sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, modificationibus, limitationibus, restitutionibus et aliis contrariis dispositionibus, tam per nos quam etiam successores nostros Romanos Pontifices quomodolibet ac cum quibusvis clausulis et decretis, factis et faciendis, quorumcumque tenorum existant, includi; sed illis non obstantibus, quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, etiam sub data per eos eligenda, de novo concessas esse, et ita incommutabilis voluntatis et intentionis nostrae esse; et ad hoc ut perpetua firmitate subsistant, vim validi et efficacis contractus inter nos et Sedem Apostolicam et praedictorum Ordinum fratres haberi debere; sicque per quoscumque judices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

§ 5. Mandantes propterea dilectis filiis Exequatores modernis et pro tempore existentibus Caeputati. merae Apostolicae camerario, praesiden-

cialibus quibuscumque, in virtute sanctae obedientiae, quatenus praesentes litteras ac omnia et singula in eis contenta recipiant et admittant, registrent et permittant, et faciant cum effectu dictos fratres, religiosos, moniales, sorores et alias personas praedictas dictorum Ordinum praemissis ac litteris et in eis contentis quibusscumque libere et pacifice uti, frui et gaudere. Quocirca dilectis filiis Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori huiusmodi, necnon quarumcumque tam cathedralium quam collegiatarum ecclesiarum decanis, praepositis, archipresbyteris, archidiaconis, thesaurariis et quibusvis aliis in eisdem ecclesiis dignitates obtinentibus, ubilibet et in quibuscumque regionibus, terris et civitatibus existentibus, motu simili, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium aut alios, praesentes litteras et in cis contenta quaecumque, ubi vel quando opus fuerit, faciant firmiter observari, non permittentes eos vel eorum aliquem desuper per camerarium, praesidentem, clericos et commissarios Camerae huiusmodi, necnon legatos, vicelegatos, gubernatores, collectores, gabellarios et exactores, universitates, communitates et quoscumque alios, ad aliquam solutionem, contributionem vel præstationem, præmissorum occasione quomodolibet faciendam, cogi et compelli, aut aliter contra praesentium tenorem quomodolibet molestari, aut eis gravamina iniurias atque damna inferri seu quomodolibet irrogari; ac etiam summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, contra quoscumque, cuiuscumque qualitatis aut conditionis existant, et quacumque ecclesiastica, ctiam cardinalatus et archiepiscopali, patriarchali vel episcopali aut mundana forent dignitate et exemptione munitis, in quibuscumque causis per eos movendis, quacumque ratione vel causa, quae excogitari possit, eis ministrent iustitiae complementum, exequendo quod per eos tibus et clericis ac commissariis et offi- | fuerit ordinatum; contradictores quoslibet

835

An. C. 1870

et rebelles per sententias, censuras et pœnas, etiam ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, et legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias, censuras et poenas huiusmodi incurrisse declarando, et eas etiam iteratis vicibus aggravando, interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus sit, auxilio brachii sæcularis.

derogatio.

§ 6. Non obstantibus felicis recorda-Obstantium tionis Bonifatii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis, vigore praesentium, ad iudicium non trahatur, necnon quibusvis aliis apostolicis ac, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus. etiam contra exemptos quomodolibet editis et edendis, ac etiam dictae Camerae et quarumcumque civitatum, provinciarum et locorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis. irritantibusque et aliis decretis, in genere et in specie, etiam motu et scientia paribus, ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio aut quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse, pari motu derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus,

Sede indultum quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Volumus autem quod praesentium Fides transum. transumptis, manu alicuius notarii publici ptorum. subscriptis, aut alicuius praelati vel personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillo munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvII iunii, millesimo quingentesimo septuagesimo, pontificatus nostri anno v 1

Dat. die 27 iunii 1570, pontif. anno v.

### CLXIV.

Forma expediendi litteras apostolicas monitoriales de excommunicandis his qui bona deperdita vel subtracta restituere aut revelare recusant 1

## Sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Pius divina providentia Papa V.

- § 1. Volens super expeditione manda- Mandala extorum, quæ fiunt in forma Significavit, dentur ad inpro rerum subtractarum aut deperdita- stantiam quorum restitutione, seu illarum et illas sub- interest trahentium revelatione, modum et formam statuere (manente in aliis reformatione officii correctoris litterarum contradictarum a Sanctitate Sua edita) præsenti, quod perpetuo observari vult, scripto ordinat ut mandata pro restitutione seu revelatione huiusmodi dentur (modo super illis supplicationes in præsentia Suæ Sanctitatis signatae fuerint) ad eorum dumtaxat instantiam, quorum civiliter interest.
- § 2. Quæ supplicationes rem ipsam de qua agitur reique valorem nominatim et specifice exprimant, nisi forte sint pro ecclesiis, locis piis, communitatibus,
- 1 Quid autem servare debeant episcopi, cum litteras monitoriales ipsi decernunt, docuit Con. communiter vel divisim, ab Apostolica sit | Tridentinum, sess. xxv, De Reform., capite III.

exprimantur.

universitatibus, collegiis aut universalibus successoribus, quos verisimile est certam rerum notitiam non habere; tunc ctenim, hac ipsa personarum qualitate expressa, ita demum fieri poterit quædam in genere designatio rerum, si designatio neque nimis vaga et incerta atque adeo inverisimilis sit, et tamen ostendat res ipsas (id quod præcipue in omnibus attendendum est) minime vulgares existere.

Mandata præ-dinario loci vel eius vicario in spiritualidictà episcopis aut corum vica- bus generali, sub hac forma verborum,

Decretum irritans.

riis committan- quæ est ex concilio Tridentino, videlicet: concilii Triden- Si causa diligenter et magna maturitate tini, sces. xxv, per ipsum examinata, pro rei, loci, temporis et personæ qualitatibus, sibi pro sua

§ 3. Committantur autem episcopo or-

§ 4. Decernentes irritum etc.

conscientia videbitur expedire.

Placet. Publicetur et describatur. M. Lecta et publicata fuit suprascripta re-

gula Romæ in Cancellaria Apostolica, anno Incarnationis dominicæ 1570, die vero martis, xxvII mensis iunii, pontificatus praelibati sanctissimi D. N. D. Pii divina providentia Papae V anno v.

> Io. Lomellinus, custos. Publ. die 27 iunii, pontif. anno v.

#### CLXV.

Declarat privilegia et exemptiones Ordinum Mendicantium aliis Ordinibus communicata, his non suffragare in iis quae temporalitatem respiciunt 1.

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Romani Pontificis aequa et circumspecta providentia, ne gratiae aliorsum atque ab eo emanatae sunt trahantur, declarationibus et aliis opportunis consuevit providere remediis.

§ 1. Sane, licet alias nos, cupientes dinibus Mendi- Mendicantium Ordines, qui sedulum in cantibus non-vinea Domini exhibent famulatum, graerat exemptio- tiose favore prosequi, ac ex certis aliis inde nes, quas certis aliis Ordinibus expressis causis, diversa concilii Tridenatque institutis tini decreta, quae ipsis contraria videbantur esse, declaraverimus; variaque privididerat.

1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

legia et indulta, tam spiritualia quam temporalia, concesserimus; deinde vero illa omnia ad dilectos filios canonicos regulares Ordinis S. Augustini congregationis Lateranensis, ac S. Crucis Colimbriensis, ac etiam monachos S. Benedicti congregationis et Ordinum Cassinensis, Montis Oliveti, Vallis Umbrosae, necnon congregationis Cisterciensis et Chartusiensis, ac S. Hieronymi Hispaniarum, et Camaldulensis, ac fratrum Militiae Iesu Christi, Reformatorum nuncupatorum, et forsan alios Ordines non Mendicantes perpetuo extenderimus et ampliaverimus. Ita tamen ut ipsi a contributione, ratione seminariorum pauperum clericorum iuxta ordinem concilii Tridentini erigendorum et instituendorum, nec non subsidiorum apostolica auctoritate impositorum, ac quaestuatione eleemosynarum dumtaxat, minime exceptiessent, prout in diversis apostolicis litteris iteratis, et forsan pluribus vicibus, etiam in fundatione, etiam clericis Societatis de Iesu, ut omnibus privilegiis Mendicantibus concessis et concedendis gaudeant, concessis, quarum tenores, ac si de verbo ad verbum inserti forent praesentibus, haberi volumus pro expressis, de verbo ad verbum insertis, plenius continetur.

§ 2. Attendentes nihilominus, tam ex Sod cum hucommunicatione et concessione huiusmo-iusmodi commudi, locorum ordinariis, parochialium ec-clesiis earumclesiarum rectoribus aliisque beneficiatis que rectoribus et personis diversa inferri praeiudicia, ac nimadvorterit, propterea intentionis nostrae numquam extitisse nec esse quatuor Ordinum Mendicantium privilegia, quae temporalitatem concernunt, eis communicare, nec vigore privilegiorum eorumdem communicata esse; cum absurdum sit eos, qui Mendicantes ex quatuor Ordinibus non sunt, sub Mendicantium huiusmodi colore a solutionibus eximi; ac propterea, tam praemissis ea quae convenit remedia adhibere, quam mentem nostram declarare satagentes, necnon dictarum litterarum tenores praesentibus pro expressis habentes.

§ 3. Motu proprio ac de apostolicae po-

nicationem ec-

ptiones, quae

Omnes exem- testatis plenitudine, omnia et singula privilegia, exemptiones et alia praemissa, respicium, re- quae temporalitatem, etiamsi sit solutio decimarum, primitiarum, quartae, medietatis vel alius funerum et oblationum partis, concernunt, praeter et contra mentem nostram emanasse declaramus et attestamur, illague tamquam talia, necnon alia quaecumque illis, sub quibuscumque verborum formis, concessa, communicata et ampliata, illorumque confirmationes, exemptiones et indulta similia concernentia privilegia huiusmodi, quorum omnium tenores similiter haberi volumus pro expressis, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus viribusque evacuamus, illasque nullatenus suffragari, nec eis aliquam, tam in iudicio quam extra, fidem haberi volumus.

§ 4. Quinimo omnibus et singulis, tam Omnibusque saecularibus quam ecclesiasticis et aliis tudicibus pro- quibuscumque iudicibus, etiamsi causasuper his, Ordi- rum Palatii Apostolici auditores ac sannibus non Mendicantibus (a-ctae Romanae Ecclesiae cardinales existant, districte praecipiendo mandamus ne deinceps canonicos vel monachos aut clericos de Iesu praedictos, privilegiorum huiusmodi communicationem praetendentes, nisi super iis quae spiritualia, nulla prorsus temporalitate admixta, sunt et spiritualitatem tantum concernunt, audiant, illisve aliquod subsidium vel auxilium exhibeatur, sed perpetuum super illis silentium imponant. Nos enim ab ipsis, quoad ea quae temporalitatem concernunt, procedendi auctoritatem et facultatem adimimus.

§ 5. Decernentes praesentes litteras ullo Praesentium umquam tempore de subreptionis vel obuterarum tr- reptionis vitio, aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari, invalidari aut ad terminos iuris reduci non posse; minusque causam vel causas, propter quam vel quas praemissa a nobis emanarunt, coram quocumque iudice verificari debere, aut sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus et aliis contrariis dispositionibus comprehendi nullatenus posse, sed

semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse; et ita per quoscumque iudices et commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam cardinales et auditores praedictos, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Quocirca venerabili fratri archie- Deputatio excpiscopo Caesaraugustanensi et episcopo quutorum. Conchensiac dilecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori, per praesentes, motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, praesentes litteras ac in eis contenta quaecumque, ab omnibus ad quos spectat observari faciant, sub sententiis, censuris et poenis eorum arbitrio moderandis et applicandis; contradictores quoslibet et rebelles ac eis non parentes per censuras et poenas ecclesiasticas huiusmodi auctoritate nostra compescendo; necnon illos, legitimis super his subeundis servatis processibus, censuras et poenas ipsas incurrisse declarando, ac illas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii

saecularis.

§ 7. Non obstantibus felicis recordatio- Derogatio con nis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris trariorum. nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis ultra tres

diaetas, vigore praesentium, ad iudicium

non trahatur, ac litteris nostris praedictis,

quas ad hoc extendi minime debere volu-

mus et declaramus, easque nullas decer-

nimus, ac nostra de non tollendo iure

quaesito et quibusvis apostolicis aliis; nec-

non, in provincialibus et synodalibus con-

ciliis editis, generalibus vel specialibus

constitutionibus et ordinationibus; et etiam,

iuramento, confirmatione apostolica vel

quavis firmitate alia roboratis statutis et

consuetudinibus; privilegiis quoque, in-

dultis et litteris apostolicis concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, pro illorum sufficienti derogatione, specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, corum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die ultimaiunii, millesimo quingentesimo septuagesimo, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 30 iunii 1570, pontif. anno v.

### CLXVI.

Missalis Romani ad rite missas celebrandas, concilii Tridentini decreto reformati, approbatio et aliorum abolitio.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam

Exordium.

Quo primum tempore ad apostolatus apicem assumpti fuimus, ad ea libenter animum viresque nostras intendimus et cogitationes omnes direximus, quae ad ecclesiasticum purum retinendum cultum pertinerent, eaque parare, et, Deo ipso adiuvante, omni adhibito studio, efficere contendimus.

§ 1. Cumque, inter alia sacri Tridentini Ex decreto concilii decreta, nobis statuendum esset concilii Triden-tini catechis- de sacris libris, catechismo, missali et bremus, missale et viario edendis atque emendandis, edito breviarium e- iam, Deo ipso annuente, ad populi erudirant, et bre-tionem, catechismo, et, ad debitas Deo perviarium iam fuit emendatum, et solvendas laudes, breviario castigato, om-

nino ut breviario missale responderet, uti ab isto Ponticongruum est et conveniens (cum unum fice confirmain Ecclesia Dei psallendi modum, unum missae celebrandae ritum maxime deceat), necesse iam videbatur ut quod reliquum in hac parte esset, de ipso nempe missali edendo, quam primum cogitaremus.

§ 2. Quare eruditis delectis viris onus Elmox omenhoc mandandum duximus, qui quidem, dari secti missa-diligenter collatis omnibus cum vetustis- consimat, ae simis nostrae Vaticanae bibliothecae, aliis- recipi et iuxta que undique conquisitis, emendatis atque lebrari inbet, incorruptis codicibus, necnon veterum tutio, a Sede consultisac probatorum auctorum scriptis, apostolica approbata, qui de sacro corumdem rituum instituto consuetudo sumonumenta nobis reliquerunt, ad pristi- pra ducentum nam missale sanctorum Patrum normam ta eit; ac ritum restituerunt. Quod recognitum iam et castigatum, matura adhibita consideratione, ut ex hoc instituto coeptoque labore fructus omnes percipiant, Romae quamprimum imprimi, atque impressum edi mandavimus; nempe ut sacerdotes intelligant quibus precibus uti, quos ritus quasve caeremonias in missarum celebratione retinere posthac debeant. Ut autem a sacrosanctaRomana Ecclesia, ceterarum ecclesiarum matre et magistra, tradita ubique amplectantur omnes et observent, ne in posterum, perpetuis futuris temporibus, in omnibus christiani orbis provinciarum patriarchalibus, cathedralibus, collegiatis et parochialibus, saecularibus et quorumvis Ordinum monasteriorum, tam virorum quam mulierum, etiam militiarum regularibus ac sine cura, ecclesiis vel cappellis, in quibus missa conventualis alta voce in choro aut demissa celebrari iuxta Romanaé Ecclesiae ritum consuevit vel debet, alias quam iuxta missalis a nobis editi formulam decantetur aut recitetur, etiamsi eædem ecclesiae quovis modo exemptae Apostolicae Sedis indulto, consuetudine, privilegio, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel aliis quibusvis facultatibus munitae sint, nisi ab ipsa prima institutione a Sede Apostolica approbata, vel consuetudine, quae vel ipsa institutio super ducentos annos missarum celebrandarum

An. C. 1570

in eisdem ecclesiis assidue observata sit. a quibus, ut praefatam celebrandi constitutionem vel consuetudinem nequaquam auferimus, sic si missale hoc, quod nunc in lucem edi curavimus, iisdem magis placeret, de episcopi vel praelati capitulique universi consensu, ut, quibusvis non obstantibus, iuxta illud missas celebrare possint, permittimus; ex aliis vero omnibus ecclesiis praefatis eorumdem missalium usum tollendo, illaque penitus et omnino reiiciendo.

mutari probi-

§ 3. Ac huic missali nostro nuper edito Illudque im- nihil umquam addendum, detrahendum aut immutandum esse decernendo, sub indignationis nostrae poena, hac nostra perpetuo valitura constitutione statuimus et ordinamus. Mandantes ac directe omnibus et singulis ecclesiarum praedictarum patriarchis, administratoribus aliisque personis, quacumque ecclesiastica dignitate fulgentibus, etiam si sanctae Romanae Ecclesiae cardinales aut cuiusvis alterius gradus et praceminentiae fuerint, illis in virtute sanctae obedientiae praecipientes ut, ceteris omnibus rationibus et ritibus ex aliis missalibus, quantumvis vetustis, hactenus observari consuetis, in posterum penitus omissis ac plane rejectis, missam iuxta modum ac normam, quae per missale hoc a nobis nunc traditur, decantent ac legant, neque in missae celebratione alias caeremonias vel preces, quam quae hoc missali continentur, addere vel recitare praesumant. Atque ut hocipsum missale, in missa decantanda aut recitanda in quibusvis ecclesiis, absque ullo conscientiae scrupulo aut aliquarum poenarum, sententiarum et censurarum incursu, posthac omnino sequantur, eoque libere et licite uti possint et valeant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, etiam perpetuo concedimus et indulgemus. Neve praesules, administratores, canonici, cappellani et alii quocumque nomine nuncupati presbyteri, saeculares aut cuiusvis Ordinis regulares, ad missam, aliter quam a nobis statutum est, celebrandum teneantur, neque ad missale hoc immutandum a quolibet cogi et compelli.

§ 4. Praesentesve litterae ullo umquam Clausulae praetempore revocari aut moderari possint, servativae. sed firmae semper et validae in suo existant robore similiter statuimus et declaramus.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac Clausulae deconstitutionibus et ordinationibus apostolicis ac, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; necnon ecclesiarum praedictarum in usu, longissima et immemorabili praescriptione, non tamen supra ducentos annos roborata, statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem et eadern aucto- Hace constiritate decernimus ut, post huius nostrae incipial ligare. constitutionis ac missalis editionem, qui in Romana adsunt Curia presbyteri, post mensem; qui vero intra montes, post tres; et qui ultra montes incolunt, post sex menses, aut cum primum illis missale hoc venale propositum fuerit, iuxta illud missam decantare vel legere teneantur.

§ 7. Quod, ut ubique terrarum incorruptum ac mendis et erroribus purgatum non imprimant missale absque praeservetur, omnibus in nostro et S. R. E. licentia. dominio mediate vel immediate subiecto commorantibus impressoribus, sub amissionis librorum ac centum ducatorum auri Camerae Apostolicae ipso facto applicandorum; aliis vero in quacumque orbis parte consistentibus, sub excommunicationis latae sententiae et aliis arbitrii nostri poenis, ne, sine nostra vel specialis ad id apostol. commissarii in eisdem partib. a nob. constituendi licentia ac nisi per eumdem commiss. eidem impressori missalis exemplum, ex quo aliorum imprimendorum ab ipso impressore erit accipienda norma, cum missali in Urbe secundum magnam impressionem impresso collatum

fuisse et concordare, nec in nullo penitus discrepare, prius plena fides facta fuerit, imprimere vel proponere vel recipere ullo modo audeant vel praesumant, auctoritate apostolica et tenore praesentium similibus inhibemus.

§ 8. Verum, quia difficile esset prae
Iussio publi- sentes litteras ad quaeque christiani orbis

candi et fides loca deferri, ac primo quoque tempore in omnium notitiam perferri, illas ad basilicae Principis Apostolorum ac Cancellariae

Apostolicae valvas et in acie Campi Florae de more publicari et affigi, ac earumdem litterarum exemplis, etiam impressis, manu alicuius publici tabellionis subscriptis, necnon sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eamdem prorsus indubitatam fidem ubique gentium et locorum haberi praecipimus, quae praesentibus haberetur, si ostenderentur

vel exhiberentur. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, pridie idus iulii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 14 iulii 1570, pontif. anno v.

### CLXVII.

Magister sacri Palatii creatur canonicus theologalis basilicae S. Petri de Urbe, ut S. Thomae doctrinam, quam ab Ecclesia catholica receptam et aliis magis tutam et securam dicit, doceat <sup>1</sup>

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

In eminenti militantis Ecclesiae specula, meritis licet imparibus, divina disponente clementia, constituti, licet ecclesiarum quarumlibet decori et venustati, ac personarum in illis divinis laudibus insisten-

1 Ex Bull. Ordinis Praed., tom. v, pag. 245.

Bull. Rom. Vol. VII. 106

tium animarum saluti consulere debeamus, ad basilicam praesertim beati Petri principis apostolorum de Urbe, tamquam nobis peculiarem et domesticam, nostrae considerationis aciem extendere nos convenit, ut circa illius statum et decorem, providamque canonicatuum et praebendarum inibi institutorum directionem, et ad ea, per quae eadem basilica personarum utilium, ad divini nominis gloriam et animarum salutem, opportunis fulciatur præsidiis, officii nostri partes, prout rerum et temporum necessitas exigit, propensius impartiamur.

Diplomatis

§ 1. Cum itaque, iuxta antiquam et laudabilem consuetudinem, ac etiam secundum sacri concilii Tridentini dispositionem, in qualibet cathedrali ecclesia una praebenda theologalis instituenda sit, nos, qui dudum inter alia voluimus quod semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, attendentes D. Thomae, qui theologiae et Ordinis Praedicatorum professor fuit, doctrinam theologicam, ab Ecclesia catholica receptam, aliis magis tutam et securam existere, ac praebendam theologalem huiusmodi in dicta basilica alicui alteri, quam magistris sacri Palatii Apostolici, qui doctrinam praedictam profitentur, quique ex Ordine Praedicatorum huiusmodi semper eligi solent, securius et commodius conferri et assignari non possit: idcirco basilicae praedictae illiusque personis percommodius valdeque utile et necessarium esse censentes ut unam theologalem praebendam in dicta basilica instituamus, illamque officio magistri Palatii huiusmodi adscribamus, quo facilius magister dicti Palatii pro tempore existens personis basilicae et Palatii huiusmodi, doctrina et opera sua ac sacrarum litterarum et doctrinae eiusdem D. Thomae interpretatione et lectura, prodesse, ac onera officii huiusmodi, sibi pro tempore

incumbentia facilius perferre commodiusque sustentari possit.

Mandatum.

§ 2. Motu proprio, non ad alicuius super hoc robis oblatae instantiam petitionis, sed de mera liberalitate ac ex certa scientia nostris, canonicatum et praebendam dictae basilicae, quorum et illis forsan annexorum fructus, redditus et proventus centum ducatorum auri de Camera secundum communem aestimationem valorem annuum, ut accepimus, non excedunt, si vacant ad praesens, aut cum primum per cessum vel decessum seu quamvis amissionem alicuius ex canonicis eiusdem basilicae, aut alias quovis modo et ex cuiuscumque persona, etiam apud Sedem Apostolicam, etiam commenda illorum cessante, si commendati, aut unione dissoluta, si uniti fuerint, ac commenda seu unio huiusmodi de illis apud Sedem praedictam vacantibus aut alias facta extiterit, ac etiam huiusmodi canonicatuum et praebendarum reservatione per constitutionem nostram super hoc editam facta; aut alias cessante, non tamen per resignationem seu cessionem vacare contigerit, etiamsi illi dispositioni apostolicae specialiter vel alias, ratione familiaritatis, continue commensalitatis nostrae aut praedecessorum vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum seu S. R. E. cardinalium, ac per Cancellariae Apostolicae regulas et alias constitutiones apostolicas, editas et edendas, aut alias ex quavis causa, qualiscumque sit et undecumque resultet, generaliter reservari, seu ex generali reservatione apostolica effecti, ac sacerdotales, diaconales vel subdiaconales existant, et super eis inter aliquos lis, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, cum annexis huiusmodi et plenitudine iuris canonicati ac omnibus iuribus et pertinentiis suis, officio magistri Palatii huiusmodi, ex nunc, prout ex tunc et e contra, cum oneribus in decretis concilii Tridentini huiusmodi expressis, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo unimus, annectimus et incorporamus.

§ 3. Ita quod liceat dilecto filio Thomae Primus cano. Manrique, dicti Ordinis professori et ma-nicus theolo-Thomas gistro in theologia, moderno et pro tem-Manrique. pore existenti magistro Palatii huiusmodi, corporalem, realem et actualem possessionem canonicatus et praebendae praedictorum, si vacant, aut cum vacaverint, ut praefertur, ac annexorum iuriumque ac pertinentiarum praedictarum, per se vel alium seu alios eius nomine, propria auctoritate, libere apprehendere, et in eadem basilica, ut illius canonicus residere, ac stallum in choro, ac locum et vocem activam et passivam in capitulo, processionibus ac ceteris locis et actibus publicis et privatis ipsius basilicae habere; dictorumque canonicatus et praebendae fructus, redditus, proventus, obventiones, distributiones, emolumenta ac iura omnia, ordinaria et extraordinaria, percipere, exigere et levare ac in suos usus et utilitatem ac sustentationem convertere, ceteraque omnia, quae ad canonicum dictae basilicae pertinent, facere, gerere et exercere, cuiusvis licentia aut consensu desuper minime requisito.

§ 4. Districtius inhibentes dilecto filio archipresbytero et capitulo ac pro tem- necnon canonipore existenti hebdomadario canonico eius- cis eum impedem basilicae, ac alii vel aliis, ad quos, huiusmodi reservationibus cessantibus, collatio, provisio et quaecumque alia dispositio eorumdem canonicatus et praebendae, communiter vel divisim, pertinet et pertinebit quomodolibet in futurum, ne in canonicatu et praebenda praefatis, vacantibus vel vacaturis, sese intromittere vel interponere audeant seu praesumant, aut alias dictum Thomam Manrique et pro tempore existentem Palatii huiusmodi

magistrum desuper quomodolibet impedire, molestare vel perturbare; decernentes quoque ex nunc plenum ius ipsis officio et magistro in vacantibus vel vacaturis canonicatu et praebenda huiusmodi acquisitum esse; ipsumque Thomam et pro tempore existentem Palatii magistrum huiusmodi solum illorum fructuum perceptionem spectare, de regulis iuris de non tollendo cuiquam iure quaesito, ac de annali et triennali possessore, omnibusque earum partibus, ceterisque iuribus et beneficiis, quibus diutini possessores pacifici utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possent et deberent. pariter uti, potiri et gaudere posse et debere; ac praesentes litteras, etiam temporibus successorum omnium dicti Thomae Manrique, donec plenarium effectum sortitae sint, valere. Et si in primo effectum sortiri nequiverint, illas in secundo loco et deinceps quocumque tempore, in vacantibus canonicatu et praebenda eiusdem basilicae, consequi debere; ac quascumque collationes, provisiones, praesentationes seu alias dispositiones de vacantibus seu vacaturis canonicatu et praebenda basilicae huiusmodi, etiam per nos et dictam Sedem aut archipresbyterum, capitulum et hebdomadarium seu alium vel alios praefatos pro tempore factas, viribus et effectu omnino carere, ac nullas et invalidas existere, nullumque per eos unquam ius acquiri, seu etiam coloratum possidendi titulum tribui posse.

milas.

§ 5. Ipsasque praesentes sub quibusvis Praesentium revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam specificam et specialem earumdem praesentium mentionem facientibus, minime comprehendi; sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum, etiam sub quacumque data, per Thomam Manrique et pro tempore existentem magistrum Palatii | scendo. Et nihilominus, legitimis super

huiusmodi eligenda, restitutas, repositas, et plenarie reintegratas ac de novo concessas, sicque nostrae incommutabilis voluntatis esse; ipsasque unionem, annexionem et incorporationem praesentesque litteras nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari seu impugnari posse, minusque causam seu causas, propter quas factae sint, coram aliquo verificari debere; nec propterea, aut etiam ex eo quod interesse putantes vocati non fuerint, vel in id non consenserint, aut ipsa basilica cathedralis non sit, per subreptionem obtentas praesumi, aut viribus propterea carere; sicque per quoscumque iudices, etiam causarum dicti Palatii auditores vel S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, in quavis causa et instantia, iudicari et definiri debere.

§ 6. Quocirca venerabilibus fratribus nostris Amerino et Maceratensi episcopis, ac dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae auditori generali, per apostolica scripta, motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Thomae Manrique et pro tempore existentis magistri Palatii huiusmodi fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra Thomam Manrique et pro tempore existentem magistrum Palatii huiusmodi praemissis omnibus et singulis pacifice frui et gaudere. Non permittentes eum desuper quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compe-

Exequatores

his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

erogatio.

§ 7. Non obstantibus priori voluntate Obstantium nostra praefata, ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis; necnon felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, et aliis apostolicis constitutionibus; ac dictae basilicae, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, basilicae et archipresbytero ac capitulo et hebdomadario praefatis, necnon dilectis filiis populo Romano, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis; necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu et scientia similibus, etiam iteratis vicibus, etiam per nos concessis, approbatis et innovatis, quibus inter alia caveri dicitur expresse quod canonicatus et praebendae aliaque beneficia ecclesiastica dictæ Urbis aliis quam civibus Romanis et originariorum civium Romanorum filiis, et forsan aliis certo modo qualificatis, conferri non possint; et aliter etiam de illis per Sedem praefatam factae collationes et aliae dispositiones nullae sint. Quodque iisdem privilegiis et indultis, nullatenus aut nonnisi modo et forma in illis expressis, derogari possit; et si illis aliter derogari contingat, derogationes huiusmodi nemini suffragentur. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad

illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus. Quodque Thomas Manrique, qui nunc est, et pro tempore existens magister Palatii huiusmodi non erit forsan civis Romanus ac originarii civis Romani filius, et alias iuxta privilegia et indulta praefata qualificatus, contrariis quibuscumque. Aut si aliqui, apostolic. præfata vel alia quavis auctoritate, in d. basilica in canonicos sunt recepti, vel ut recipiantur insistunt; seu si super promissionibus sibi faciendis de canonicatibus et praebendis ipsius basilicae speciales, vel aliis beneficiis ecclesiasticis in dicta Urbe generales, dictae Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem vel alias quomodolibet sit processum. Quas quidem litteras et processus habitos per easdem, et inde secuta quaecumque, necnon omnes et singulas gratias expectativas, speciales vel generales, etiam mensales, reservationes, similes vel dissimiles uniones, annexiones, incorporationes, coadiutorias, non tamen de consensu, praeventiones, ac providendi, reservandi, uniendi, annectendi et incorporandi, praeveniendi et alias, non tamen regrediendi, et accedendi facultates et mandata ac alia privilegia, indulta et litteras apostolicas, in favorem quarumcumque personarum, etiam familiarium nostrorum, continuorum commensalium, etiam antiquorum et descriptorum, ac dictae Curiae officialium et aliorum, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis vel præeminentiae, etiam cardinalatus honore fulgentium, sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, fortioribus, efficacioribus et insolitis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu et scientia similibus, per nos vel Sedem verbum, nihil penitus omisso, et forma in | praefatam aut alias quomodolibet conquorum omnium vim et effectum, tenores eorum praesentibus pro sufficienter expressis habentes, quoad hoc, omnino eisdem motu et scientia et auctoritate suspendimus, et in huiusmodi vacatione effectum sortiri non posse neque debere decernimus (illis quoque specialiter et expresse derogamus, donec praesentes suum plenarium et omnimodum consequutæ fuerint et consequentur effectum): ad dictos canonicatum et praebendam vel munus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assequutionem canonicatuum et praebendarum seu beneficiorum aliorum, praeiudicium generari; quibusvis aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, specialibus vel generalibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis; proviso quod propter unionem, annexionem et incorporationem praefatas dicti canonicatus et praebenda debitis non fraudentur obsequiis, sed eorum congrue supportentur onera consueta; seu si idem Thomas et pro tempore existens Palatii magister non fuerit praesens ad praestandum de observandis statutis et consuetudinibus dictae basilicae solitum iuramentum, dummodo in absentia sua per procuratorem idoneum, et cum ad basilicam ipsam accesserit corporaliter, illud praestet. Nos enim ex nunc irritum decernimus et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Nulli ergo omnino hominum liceat Clausulas, hanc paginam nostrae unionis, annexionis, incorporationis, inhibitionis, mandati, suspensionis, decreti, derogationis et vo-

cessa hactenus et in posterum concedenda, I luntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, quarto kalendas augusti, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 29 iulii 1570, pontif. anno v.

### CLXVIII.

Contra disputantes seu alias quaestiones facientes aut male sentientes de constitutione Sixti IV super conceptione Beatae Mariæ Virginis edita 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Si scandala vitare et culpam teme- Causao foronritatis effugere satis curarent illi, quibus dae huius congravissimum munus praedicandi ad populum Dei committitur, deberent, quoties sermo de conceptione Beatae Mariae Virginis incideret, servare id quod super ea re a piae memoriae Sixto Papa IV, praedecessore nostro, constitutum et sancitum fuit. Verum, sicut non sine dolore accepimus, reperiuntur nonnulli diversorum Ordinum regulares et clerici saeculares ac etiam laici, qui, etsi sciunt eum, ut scandalis occurreret ex nimia quorumdam pertinacia et pugnantibus inter se disputationibus oriri solitis, laudabili temperamento usum prohibuisse, ne quis controversia nondum ab Apostolica Sede diiudicata, vel eos damnaret qui gloriosam Dei Genitricem, ab originalis peccati macula in conceptione sua fuisse crederent praeservatam, vel illos reprehenderet, quibus contraria sententia probabilior videretur, quas eius constitutiones nuper a sacro quoque generali concilio Tridentino approbatas fuisse non ignorant; usque

i Ex Regest. in Archiv. Vatic.

An. C. 1570

eo tamen vel huic vel illi sententiae addicti sunt, tantumque sensui et iudicio suo tribuunt ut, huius Sanctae Sedis et ipsius concilii auctoritate neglecta, non solum in privatis sermonibus, sed in publicis etiam disputationibus et concionibus, omnes alios in suam ipsorum sententiam adducere atque attrahere conentur, prae nimio tuendae sententiae suae studio, ne iurgiis quidem et maledictis abstinentes, non sine gravi omnium qui adsint offensione.

§ 2. Cum igitur huic rei providere, et

Sanctio de quae ex hac eorum pervicacia oriri in gna la rubrica. Ecclesia Dei solent scandala removere, pro commisso nobis officio, cupiamus, ipsius Sixti quarti constitutiones de hac re, sicut a concilio quoque Tridentino renovatae fuerunt, perinde ac si huic constitutioni nostrae ad verbum insertae essent, confirmare et innovare, interdicimus et prohibemus ne quis posthac, vel in concionibus ad populum vel in publicis aut privatis disputationibus vel quovis alio modo quaestionem hanc tractando, verbum ullum adversus eas constitutiones facere, nec rationes, argumenta auctoritatesve sacrae Scripturae aut sanctorum Patrum ex utraque vel altera parte confirmandi refellendive causa proferre, neve aliquem de ipsius beatissimae Mariae conceptione a se dissentientem palam vel occulte reprehendere, irridere aut laedere audeat, sed vel hac de re omnino sileat, id quod sane rectius et tutius fuerit, aut

laudibus nulla par haberi potest oratio. § 3. Quisquis autem adversus hanc Poenae contra nostram et ipsius praedecessoris nostri ac praedicti sacri concilii constitutiones fecerit, ultra poenas in praedictis consti-

certe quod sibi probabilius videbitur, ea

qua decet modestia, exponat, contrariam

non improbando sententiam, et dignis

ipsam sanctissimam Virginem laudibus

prosequendo, quamquam eius meritis et

tutionibus contentas, mandamus ac districte præcipimus omnibus locorum ordinariis, sub poena suspensionis a divinis, in quam sine alia declaratione statim incidant, ut cum haec sciverint, eum, quisvis fuerit, in carcerem coniiciendum et custodiendum curent, deinde Sedem Apostolicam de eius culpa faciant certiorem, responsum ab ea, etiam de alia poena quam is afficiendus fuerit, expectantes.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariorum. in contrarium facientibus quibuscumque. etiam si aliquibus ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dictae Sedis indulgentia, generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam, praesentibus non expressam vel totaliter non insertam, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

§ 5. Volumus autem quod praesentes Praesentium litterae in valvis basilicarum Sancti Ioan- blicatio. nis Lateranensis et Principis apostolorum de Urbe publicentur.

§ 6. Et quia difficile foret easdem Transumptopraesentes ad singula quaeque loca de-rum fides. ferri etc.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum li- Clausulae. ceat etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, septimo idus augusti, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 7 augusti 1570, pontif. anno v.

Derogatio

i nabodientes.

### CLXIX.

Quod gubernatori almae Urbis, quicquam de mandato Papae dicere vel facere asserenti, plene credatur 1.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Exordium.

Cum Apostolica Sedes quasi lucerna super candelabrum sit constituta, ne civitas, quae supra montem posita est, abscondi possit, nos, qui ei, licet immeriti, praesidemus, diligenti debemus cura satagere ut non solum ita luceat lux nostra coram hominibus, ut videntes opera nostra glorificent Patrem luminum, a quo bona cuncta procedunt, verum etiam ceteri christifideles curae nostrae divinitus commissi, ubique locorum, sed praecipue in alma Urbe nostra existentes, quos Domini timor ad virtutes non allicit, iuris rigore perterriti, gressus suos in eiusdem Domini mandatorum via dirigendo impellantur.

concessionis.

§ 1. Quod ut magis votive nobis suc-Causae hulus cedat, cum, conditionis humanae defectu, omnia per nos ipsos exequi nequeamus, vices nostras aliis committimus, qui sciant, velint et valeant mandata nostra fideliter et prudenter exegui; quod profecto in dilecto filio magistro Monte de Valentibus, Urbis praedictae gubernatore, notario et familiari nostro, nos comperisse fateri audemus. Hac sane ratione allecti et adducti, facere nullo modo possumus quin continue ei gravissima peragenda imponamus negocia, ad quorum executionem ipsi procedenti, si, prout negociorum gravitas exigit, pro illorum singulis peculiare esset assignandum voluntatis nostrae testimonium, facile foret ut voluntas nostra non ea, qua volumus, celeritate executioni demandaretur. Volentes itaque praemissis ea adhibere remedia, ne ullo

> 1 Alias gubernatoris iurisdictiones vide in Leonis X constit. 1x, Etsi pro, tom. v, pag. 614.

umquam tempore ipsius Montis gubernatoris auctoritati et iurisdictioni iniquorum calumniis derogari contingat, aut ipse Mons gubernator, voluntati nostrae exequendae anhelans, illius occasione molestetur, salubriter providere.

§ 2. Motu simili etc., et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis pleni- vel facienti de tudine, volumus et declaramus omnes et ordine Papas plene oredatur, singulas sententias, decreta, bannimenta, proclamationes aliaque ipsius hactenus gesta et in posterum gerenda et tam in scriptis quam alias, etiam ex sui officii mera auctoritate, in quibus ipse Mons gubernator ex ordine nostro hactenus processisse attestatus fuerit vel in posterum procedere attestabitur, eam prorsus vim et efficaciam idemque robur obtinere, et ab omnibus inviolabiliter observari, omnesque, quos illa concernunt, ita et perinde afficere ac si ea omnia de speciali et expressa commissione nostra, de qua etiam per cedulam manu nostra, etiam motu proprio signatam, constaret, emanassent, ipsiusque Montis gubernatoris assertioni, absque aliqua per ipsum exhibenda probatione stari, eumque merum mentis et voluntatis nostrae executorem super sic per eum, ut praemittitur, gestis, tam in iudicio quam extra, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices seu de eorum mandato, per quoscumque molestari, inquietari aut perturbari ex quavis

§ 3. Interdicentes quibusvis personis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus et molesteri non conditionis ac ordinis existentibus, et qua- possit. cumque dignitate, facultate et auctoritate fungentibus, et in praemissis, tam de nostro quam successorum praedictorum mandato procedentibus, eumdem Montem gubernatorem super praemissis vel eorum aliquo molestandi, inquietandi aut perturbandi facultatem.

causa non posse.

servativac.

§ 4. Decernentes quoque praedictas et Clausulae prac- desuper conficiendas litteras nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio seu intentionis nostrae aut quopiam alio defectu notari, impugnari, invalidari, ad terminos iuris deduci, in ius vel controversiam vocari nullatenus posse, minusque sub quibusvis, similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus et aliis contrariis dispositionibus comprehendi nullatenus posse, sed ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie, etiam sub quacumque data per ipsum Montem eligenda, reintegratas esse, vimque validi et efficacis contractus inter nos et Sedem Apostolicam ac eumdem Montem gubernatorem initi sortiri.

§ 5. Sicque ab omnibus censeri, et Clausula sub- ita per quoscumque iudices etc., etiam causarum Palatii Apostolici ac S. R. E. cardinales, sublata etc., iudicari debere; irritum quoque etc. decernimus.

rogatoriae.

epetitio.

§ 6. Non obstantibus quibusvis aposto-Clausu'm de-licis, necnon synodalibus et provincialibus editis constitutionibus et ordinationibus; ac legibus, etiam municipalibus et imperialibus, etiam in corpore iuris clausis; ac dictae Urbis et quibusvis aliis, etiam iuramento etc., quibus omnibus etc., etiamsi de illis etc., illorum tenores etc., hac vice latissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis et consuetis.

# Fiat. Motu proprio, M.

§ 7. Et cum absolutione a censuris ad Clausularum effectum etc.; et de declaratione, statuto, mandato, decreto, reductione, attestatione, interdicto et aliis praemissis, quae hic pro repetitis habeantur, et ad partem in forma gratiosa latissime extendendis; et cum opportuna, si videbitur, iudicum et executorum deputatione, qui assistant, | bes pag. 586 huius tomi.

et praemissa observari faciant sub censuris etc., cum potestate citandi etc., aggravandi etc., invocato etc. saecularis etc.; et cum derogatione Bonifacianae latissime extendendis.

§ 8. Et quod praedicti motus proprii Sola signatura sola signatura sufficiat, et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula quacumque contraria non obstante, seu, si videbitur, litteræ desuper cum maiori præmissorum expressione expediri possint.

### Fiat. M.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXX, quinto idus augusti, pontificatus nostri anno v. Dat. die 9 augusti 1570, pontif. anno v.

### CLXX.

Prohibitio a Pio IV edita contra frumenta de Statu Ecclesiastico extrahentes extenditur ad extrahentes quodcumque genus grasciae.

### Pius Papa V. motu proprio, etc.

Romani Pontificis providentia circumspecta praedecessorum suorum gesta, quæ praecipue pro annona et ad usum vivendi necessaria facta sunt, pensatis opportunis occasionibus confirmat, innovat atque extendit, prout conspicit in Domino salubriter expedire.

- § 1. Dudum siquidem a felicis recor- Pius IV edidationis Pio Papa IV, praedecessore no-dit bullam cxx pag. 386. stro, emanarunt litterae tenoris subsequentis, videlicet, Pius Papa IV, motu proprio, etc. Inter multiplices curas, etc 1.
- § 2. Nos praemissa firmiter observari, Hic Pontifex perpetuaque roboris firmitate subsistere sinceris desiderantes affectibus, revocationem, cassationem, annullationem, de-
- 1 Omittitur tenor huius constitutionis, quia ha-

Exordium

graseiae:

Prohibitio u-

esmeratii.

cretum, declarationem, innovationem, voluntatem et inhibitionem praefata, ex certa nostra scientia ac de eiusdem potestatis plenitudine, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, dictamque motus proprii cedulam innovamus.

§ 3. Ac illam ad licentias et facultates Extenditque quodeumque genus grasciae, etiam in ad omne genus carnibus, ovibus, agnis et aliis animalibus, necnon oleo ac rebus aliis quibuscumque consistentis, quomodocumque et qualitercumque nuncupatis, concernentes, quibuscumque (praeterquam ex causa onerosa praefata) quomodocumque concessas, ita ut illae similiter revocatae, cassae et irritae sint et esse censeantur, auctoritate, potestatis plenitudine et motu similibus extendimus et ampliamus.

§ 4. Necnon eidem Vitellotio cardinali, Brecutorem praeter ordinariam sui facultatem, quoad eputat. extensionem et ampliationem huiusmodi, eamdem exequendi, publicandi et notificandi ac declarandi potestatem, facultatem et auctoritatem, quae illi quoad contenta in praeinserta motus proprii cedula ab eodem praedecessore concessa, data et attributa extitit, damus, concedimus et impartimur.

§ 5. Non obstantibus omnibus quae Contrarlis non dictus praedecessor voluit non obstare, obstantibus. ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut deinceps perendi licentiis petuis futuris temporibus nulli, quarumvel indultis abs-que patenti us cumque licentiarum, etiam ex causa onerosa, etiam si propria auctoritate extractio illis permissa sit, concessarum et concedendarum vigore, extractiones granorum, bladorum et leguminum, necnon carnium, olei et aliorum, ut supra specificatorum, etiam cuiuscumque alterius generis, etiam, ut praefertur, specifica-

tae grasciae huiusmodi, absque eiusdem camerarii cardinalis patentibus desuper concedendis litteris, aliquo pacto in toto Statu Ecclesiastico facere possint aut valeant; necnon quoscumque contrafacientes in praefatas poenas incidisse et incurrisse declaramus, et.ab eodem cardinali camerario declarandos esse decernimus, etc.

§ 7. Quodque sola praesentis motus pro- Signatura prii signatura sufficiat, et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula seu constitutione apostolica contraria non obstante.

Placet. Motu proprio, M.

### CLXXI.

Moniales Ordinis S. Dominici in articulo mortis constitutae professionem emittere possunt ante annum probationis expletum, dummodo sint legitimae aetatis.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Summi sacerdotii cura, meritis licet imparibus, nobis ex alto commissa, requirit ut votis illis, per quae animarum christifidelium, praesertim sanctimonialium, virtutum Domino sub suavi Religionis iugo virgineaque perpetuae castitatis laureola famulantium, saluti spiritualique consolationi consulitur, libenter annuamus, illaque favoribus prosequamur opportunis.

§ 1. Sane exhibita nobis nuper, pro Causae con parte dilectarum in Christo filiarum monialium novitiarum, nuncupatarum ad Regulam profitendam S. Dominici fratrum Praedicatorum petitio continebat quod, quoniam aliquando accidit ut illæ, durante tempore probationis illarum ad emittendum professionem regularem et ante illius emissionem, ab hac vita migrant, et in dicto tempore probationis,

Exordium.

Bull. Rom. Vol. VII.

107

obstantibus constitutionibus sive statutis [ et ordinationibus dieti Ordinis, non valentes dictam professionem emittere, carent coelesti merito, quo, ex dono et benignitate Sedis Apostolicae, ceterae dicti Ordinis moniales professae, in dicta professione et Regula decedentes, gaudent. Quare nobis humiliter supplicari fecerunt, ut sibi in praemissis opportune providere ex benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, qui salutem anima-Declaratio de rum dictarum monialium novitiarum, sic ante professionis emissionem et durante tempore probationis earumdem decedentium, sincero desideramus affectu; ipsasque moniales novitias et earum singulas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, eisdem monialibus novitiis nunc et pro tempore existentibus et earum singulis, ut quando et quoties aliqua ex eis nondum professa, de alicuius medici consilio, ab hoc saeculo transitura conspicitur, ipsa, pro consolatione animae suae, professionem praedictam ante tempus requisitum (quatenus tamen aetate legitima constituta sit) ad illam emittendam in manibus abbatissae seu priorissae vel alterius superioris novitiarum ipsius monasterii seu domus, ita tamen quod ipsae moniales novitiae sic decedentes, indulgentiam et alias gratias, quas moniales vere professae decedentes consequentur, consequi possint, emittere in articulo mortislibere et licite valeant, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus. Necnon eisdem monialibus praesentibus, pro sufficienter expressis

novitiis, ita tunc professis decedentibus, plenariam peccatorum suorum indulgentiam et remissionem in forma Iubilaei. misericorditer in Domino eisdem auctoritate et tenore largimur.

§ 3. Ac concessionem, indultum et clausulas pracelargitionem huiusmodi ac praesentes servativae. litteras, sub quibusvis similium vel dissimilium indulgentiarum et gratiarum suspensionibus, revocationibus et limitationibus, etiam in favorem quorumcumque factis et faciendis, nullatenus comprehensas, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et de novo concessas existere, ipsisque monialibus et professionem emittentibus suffragari posse.

§ 4. Et sic per quoscumque iudices clausula subet commissarios, quavis auctoritate fun-lata. gentes, etiam S. R. E. cardinales et sacri Palatii Apostolici causarum auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis, ac monasterii seu domus et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent

habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxIII augusti, millesimo quingentesimo septuagesimo, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 23 augusti 1570, pontif. anno v.

### CLXXII.

Facultas collegio fabricac S. Petri cognoscendi causas pendentes super alienationibus bonorum ecclesiasticorum, factis absque licentia Sedis Apostolicae.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Exigit incumbentis nobis apostolicae servitutis officium ut fabricam basilicae Principis apostolorum de Urbe, tamquam peculiari nostrae curae commissam, specialiori cura complectentes, non modo ea, quae illi concessa reperimus, conservemus, verum etiam novis semper concessionibus decoremus, ut exinde, maioribus suffulta praesidiis, celerius ad finem debitum perducatur.

revidendi et reabsque licentia siarum.

§ 1. Sane, licet alias nos, ex certis tunc Hic Pontifex expressis causis per alias nostras motu facultatem de- proprio confectas litteras dilectis filiis bricae S. Petri collegio et fabricae praefatae deputatis, scindendi alle- corumque pro tempore auditoribus et nationes bono-rum ecclesiasti- ministris, ut omnes et singulas alienatiocorum factas nes, in emphyteusim seu censum perpe-Sedis Apostoli- tuum aut ad tertiam vel aliam generatioservatis soleme nem seu hominis vitam vel aliud tempus, nitatibus, vel in damnum eccle. ultra triennium, locationes vel concessiones seu permutationes aut occupationes de quibusvis terris, possessionibus aut aliis bonis immobilibus seu rebus et iuribus, tam spiritualibus quam temporali-

bus, ecclesiarum, monasteriorum et domorum, hospitalium et aliorum piorum locorum quorumlibet, sine Sedis Apostolicae licentia, aut illius forma non servata, vel in damnum ecclesiarum, seu solemnitatibus a iure requisitis aut constitutionibus ipsorum monasteriorum seu domorum minime servatis, aut alias nulliter eatenus factas, revidere; et constito sibi quantum sufficere videretur de aliquo ex praemissis, illas et contractus superinde, sub quibusvis formis et verborum expressionibus factos et celebratos, etiam si iuramento et confirmatione apostolica vallati existerent, ac alias sub certis modo et forma, apostolica auctoritate, ad solius ipsius fabricae procuratoris instantiam, etiam parte invita et contradicente, facta sibi prius intimatione per tres menses, rescindere, irritare, cassare et annullare; ipsosque detentores et occupatores ad terras, possessiones et bona, necnon res et iura praefata, ut praefertur, detenta et occupata, relaxandum, et de fructibus, tam eatenus perceptis et qui percipi potuissent, quam in posterum percipiendis, realiter satisfaciendum cogere et compellere; bonorumque et fructuum huiusmodi tertiam partem ipsi fabricae, reliquis duabus partibus ecclesiis, monasteriis, beneficiis, domibus, hospitalibus et piis locis, ad quae bona ipsa spectarent, cum effectu consignatis, vendicare et applicare possent et valerent, facultatem et auctoritatem concesserimus, prout in dictis litteris plenius continetur.

§ 2. Nuper tamen, sicut nos accepimus, in prosecutione litterarum huius- coram diversis modi in hac alma Urbe et multis aliis debant nondum civitatibus et locis collegium praefatum expeditae, Ponet eius ministri invenerint nonnullas cau- tem collegio ilsas super recuperatione huiusmodi ter-las ad se avorarum, possessionum et aliorum bonorum scendi. immobilium, rerum et iurisdictionum di-

Quia temen tifex dat facultacandi et cognoversis iudicibus, etiam causarum Palatii Apostolici auditoribus, commissas et delegatas, vel ordinaria auctoritate agitatas, in quibus a multo tempore citra, abbatum, priorum et commendatariorum, rectorum, administratorum, canonicorum, capitulorum et aliorum beneficiatorum negligentia seu impotentia aut alia ex causa, aliquis iudiciarius actus relevans servatus non extitit, et interim monasteria, ecclesiae, domus, hospitalia et alia loca praefata detrimentum non modicum sustineant. Nos, singularum causarum praefatarum status et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, eisdem deputatis et collegio eorumque commissariis, auditoribus et ministris, ut omnes et singulas causas huiusmodi, in quibus saltem per biennium aliquis iudiciarius relevans actus ultra fatalium prorogationes servatus non fuerit, in eisdem statu et terminis, in quibus reperiuntur, a quibuscumque iudicibus, tam ordinariis quam delegatis, etiamsi causarum Palatii huiusmodi auditores fuerint, ad solius praefatae fabricae procuratoris instantiam, etiam abbatibus, prioribus, commendatariis, administratoribus , rectoribus , cappellanis, hospitalariis et aliis beneficiatis invitis, reassumere et avocare; illasque, postquam, ut praefertur, reassumptae et avocatae fuerint, iuxta privilegia et facultates cidem collegio concessas, et indultas, et prout procedere possunt contra eiusdem fabricae debitores et in causis relictorum ad pias causas, cognoscere, decidere ac fine debito terminare, facultatem concedimus.

§ 3. Insuper, cum, sicut etiam accepi-

venerabilis frater noster episcopus Bononiensis, vigore concilii Tridentini et Raven- nonlensis in natensis, nonnullos ex clero ad locationes causis alienationalismos num haiusmos num haiusmos num haiusmos num haiusmos num haiusmos natensis, nonnullos ex clero ad locationes num haiusmos num bonorum ecclesiasticorum revidendas et di in sua diosrescindendas deputasset, et ipsi admodum bat, et ideo fapaucas fine debito terminassent; tamen, cat impediepost emanatas dictarum facultatum no-bantur, strarum in dictae fabricae favorem litteras, sub nomine ipsorum deputatorum certum edictum publicatum fuerit, per quod, inter cetera, omnes et singulae personae ecclesiasticae necnon rectores et administratores ecclesiarum, monasteriorum et piorum locorum moniti fuerunt ut, pro adimplemento sacrorum canonum et constitutionum factarum tam a nobis quam praedecessoribus nostris, omni adhibita diligentia, curarent recuperationem bonorum ecclesiasticorum per triginta annos ante concilium Tridentinum quocumque titulo male alienatorum, eisdem iubendo uti omni studio et diligentia in officio praefatorum deputatorum, et posse eorum notarii, infra certum statutum terminum, omnium bonorum, a triginta annis ut praefertur computandis, occupatorum, eorumque occupatorum, cum ipsorum nominibus et cognominibus et ipsorum bonorum descriptionibus et confinibus, notitiam dare, ac quaecumque instrumenta et scripturas tales causas concernentia exhibere deberent, ad hoc ut ipsi facilius in huiusmodi causis procedere possent; et successive, postquam commissarius praefatae fabricae suum edictum iuxta tenorem praefatarum nostrarum litterarum publicari fecerat, idem episcopus a nobis quasdam litteras in forma brevis obtinuerit, per quas eidem et pro tempore existenti episcopo, praesuli seu administratori aut eius vel illius vicario in spiritualibus generali, necnon dilectis filiis iudicibus et revisoribus ac syndicis ad id ab codem episcopo in symus, licet in civitate nostra Bononiensi | nodo dioecesana deputatis et pro tempore

Item, quia episcopus Bocesi procededeputandis, concessimus et indulsimus ut omnes et singulas ac quascumque alienationes et concessiones quorumcumque bonorum ecclesiasticorum, factas et faciendas, civitatis et dioecesis Bononiensis, et illarum causam et causas reviderent et cognoscerent summarie, simpliciter et de plano, ac sola facti veritate inspecta, et in illis quae constitutiones felicis recordationis Symmachi secundi et Pauli etiam secundi, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, et in damnum ecclesiarum, monasteriorum et piorum locorum facta fuisse comperissent, praehabita super inde congrua revisione, adhibitisque legitimis probationibus, procederent, et prout iuris foret deciderent et alia facerent, prout in edicto et litteris praefatis plenius continetur; quarum litterarum vigore aliud edictum super similibus publicatum extitit, quibus ipsae personae ecclesiasticae, ut decet, obtemperantes, dictas denunciationes in corum officio detulerunt, et ut commissarium praefatum deluderent, praefati deputati ab edicto per eumdem commissarium facto appellarunt, et ipsum fere in omnibus causis praefatis prævenerunt.

scere posse oecclesiarum et dictions ordina. riorum ;

§ 4. Nos, attendentes praemissa, prout Proptorea in civitate Bononiensi hactenus occurrerat sabricae de. runt, etiam in multis aliis civitatibus et putatos cogno- diœcesibus simili vel alio modo occurrere mnes causas posse, et si praefata fabrica sic impedilocorum exem- retur, hoc non sine gravi ipsius detrimento ptorum a iuris succedere posse; volentesque propterea eiusdem fabricae utilitati consulere, ac edictorum et litterarum nostrarum praefatarum tenores similiter praesentibus pro expressis habentes, motu et scientia similibus, collegio, deputatis, auditoribus, commissariis et ministris fabricae praefatae, ut ipsi in omnibus et singulis causis monasteriorum, abbatiarum, prioratuum, domorum et aliorum exemptorum, sub iurisdictione ordinaria non comprehenso-

rum, necnon aliis, in quibus processus nondum est instructus, etiam si in eis ordinarius virtute litterarum nostrarum vel ipsa ordinaria auctoritate praevenerit, modo et forma, quibus per praefatas litteras vel alias concessum existit, procedendi easque cognoscendi et fine debito terminandi, liberam et amplam facultatem concedimus per praesentes.

§ 5. Praeterea, cum per litteras nostras Bidem collepraefatas eisdem collegio et deputatis con-gio conced sic pro cesserimus facultatem cogendi quaslibet locis piis recu personas ad restituendum bona, proprie- in evidentem tates et redditus monasteriorum, ecclesia- illorum utilitarum, beneficiorum, domorum et piorum phyteusim vel locorum, ut praemittitur, alienata sive nerationem aut detenta et occupata, una cum eorum fru-fructibus comctibus per possessores et alios perceptis, ponere; et de facili evenire posset ut plurimae personae, quae per multos annos ipsa bona possederunt, et in eis plurima melioramenta fecerunt, ne bonis ipsis priventur, canones, census, redditus, quae pro bonis ipsis solvunt, cuperent augere, ita ut cederent in evidentem utilitatem ipsorum monasteriorum, ecclesiarum, beneficiorum, domorum, hospitalium et locorum piorum. Aliique tanta premerentur necessitate, ut ipsis, de fructibus per eos et eorum antecessores et alias personas perceptis, integre satisfaciendi nulla sufficiat facultas, onerosumque eis omnino videatur, cum ipsi forsan bonae fidei possessores fuerint, talem summam solvere. Nos, super praemissis paterna pietate providere cupientes, volumus collegium et deputatos praefatos eiusque commissarios, auditores et ministros, postquam bonorum partem debitam huiusmodi, iuxta formam litterarum nostrarum, monasteriis, ecclesiis, domibus, capitulis, cappellanis, beneficiatis et piis locis, ad ius et proprietatem monasteriorum, ecclesiarum, domorum, capitulorum, rectorum, cappellanorum, beneficiorum et piorum locorum, quorum

perata, de novo ad tertiam geantea erant, reduxerint, posse et valere eisdem possessoribus aut aliis personis, de consensu eorum, quorum intererit, sub honesto canone sive censu, aut alias, prout iustum eis videbitur, in evidentem tamen utilitatem ipsorum monasteriorum, ecclesiarum, domorum, capitulorum, parochialium ecclesiarum, cappellaniarum et beneficiorum ac locorum piorum, de novo in emphyteusim seu censum perpetuum aut ad tertiam vel aliam generat, seu hominis vitam aut aliud tempus eorum arbitrio locare et concedere, ac super fructibus male perceptis huiusmodi, si beneficiatorum eorumdem ad id accesserit assensus, componere. Deque tertia parte bonorum et fructuum huiusmodi, ipsi fabricae per dictas nostras litteras assignata, arbitrio suo, etiam sine pro tempore existentium abbatum, priorum, commendatariorum, administratorum, canonicorum, capitulorum, rectorum et beneficiatorum eorumdem consensu, et eis etiam invitis, disponere et componere, ipsosque possessores et alias personas cum eis contrahentes quietare et absolvere posse.

etc.:

§ 6. Cumque, ut similiter accepimus, Possessores- inveniantur multa bona in evidentem utiutilitatem litatem monasteriorum, ecclesiarum et pio-Ecclesiae, sed rum locorum huiusmodi, sed consuetis solemnitatibus, a- lemnitatibus vel aliis, de iure vel ex forma nis pecuniariis, Ordinum et constitutionum monasteriofabricae appli- rum, capitulorum, ecclesiarum, domopro tali excessu rum, hospitalium et piorum locorum reettructibusper- quisitis, non observatis, ac sine licentia vel terminum prae- confirmatione apostolica alienata, collefigere ad obtinendum confir- gium et deputatos et eorum commissarios mattonem a Se- ac ministros praefatos, possessores ipsos, pro excessibus et temerario ausu ac fructibus perceptis indebite huiusmodi, corumdem collegii deputatorum, commissariorum et ministrorum arbitrio, poenis pecuniariis, omni et quacumque appellatione remota, in ipsius fabricae utilitatem convertendis, punire et mulctare, eisdemque possessoribus et detentoribus compe-

tentem terminum sub praefatis poenis ad obtinendum debitam confirmationem a nobis et Sede Apostolica praefigere; quod si neglexerint, ipso termino elapso, ad incursus poenarum huiusmodi et ipsorum bonorum privationem, omni appellatione postposita, procedere etiam posse volumus et declaramus.

§ 7. Ulterius quoque cum plurima repe-. Possidentos riantur monasteria, ecclesiae, beneficia, ho- ut instrumenta spitalia et pia loca, quae instrumenta aliena- concessionum huiusmodi ae tionum bonorum suorum penesse non reti- parificam posneant, sed solum eis canones seu census canonis soluillarum ratione persolvuntur, licet que qui ea dant, alioquin possident forsan penes se talia instrumenta eos bonis ipsis privare etc; habeant, illa tamen ostendere minime volunt, seque tuentur, quod per multum temporis spatium in bonorum eorumdem solutionis possessione existunt, eisdem collegio, deputatis, commissariis et ministris ut omnes et singulas personas bona ecclesiastica, ut praefertur, retinentes, possidentes vel detinentes, nisi legitimam cau-, sam habuerint se excusandi, ad exhibendum per documenta et instrumenta publica titulos suos, quorum vigore bona huiusmodi possident, intra terminum eis praefigendum, sub poenis et censuris sibi benevisis, monere; quod facere recusantibus aut non curantibus, iidem collegium et deputati, in iis in quibus dicti possidentes a quadraginta annis citra non extenderint dicta instrumenta, et ab inde pacifice possedisse et solvisse, ac de canone solito ipsis beneficiatis respondisse, ad poenarum et censurarum huiusmodi incursum ac ipsorum bonorum privationem, fructuumque eorumdem solutionem procedere possint, concedimus et indulgemus.

§ 8. Et quoniamindignum videtur, quod Fructus bonomonasteria, ecclesiae, loca pia ac fabrica rum, pro quibus prima sentenipsa, dum per litium anfractus circumduci lia pro fabrica
contingit, fructibus bonorum, pro quibus peni faciendi
primam sententiam in eorum favorem obtinuerint privature and finem litis: tinuerint, priventur, volumus quod colle-

gium et deputati praefati, necnon eorum commissarii, auditores et ministri, post primam latam sententiam, si ab ea appellari et causam prosequi continget, fructus bonorum super quibus lis verti contigerit, sub arcto sequestro, aut penes idoneum depositarium, per ipsum collegium et eorum ministros eligendum, usque ad eius cognitum in secunda sententia, deductis tamen his, quae alias ex forma locationum praecedentium rectoribus, administratoribus, monasteriis et piis locis fuerint persolvenda, quae minime retardari debeant, et sine litis ac iurium monasteriorum, ecclesiarum et piorum locorum ac partium praeiudicio ponant, dent et deponant.

corum et alios gere ad illas

§ 9. At quoniam ecclesiarum bona, con-Notarios, e- finia, canones, census, redditus et protiam rogatos de scripturis bono- ventus, iura, instrumenta, scripturae a dirumlecclosiasti- versis avaritia obcaecatis occultantur, adeo informatos co- quod a multis abbatibus, prioribus, comnotificandum; mendatariis, capitulis, canonicis, rectoribus, cappellanis, guardianis et aliis beneficiatis beneficiorum suorum bona et illorum confinia et instrumenta ignorentur, eisdem collegio et deputatis eorumque commissariis, auditoribus ac subdelegatis, substitutis et ministris, ut, sub pecuniariis et in illarum subsidium ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, ac aliis iuris et facti remediis opportunis, omnes et singulos utriusque sexus christifideles de praemissis informatos, ac notarios et tabelliones ac alios quoscumque de instrumentis et scripturis ac documentis in praemissis et circa ea necessariis rogatos, in ecclesiis, dum divina celebrantur, vel alias, etiam per edictum publicum vel simplicem citationem, ut ea omnia ipsis monasteriis, ecclesiis, beneficiatis et piis locis denuncient, propalent, notificent, exhibeant et consignent, citare et monere, ac contra contumaces et inobedientes, ad incursus poenarum et censurarum huiusmodi declarationem usque ad illam effectualem

obedientiam, omnibus et singulis iuris et facti remediis opportunis, procedere possint et valeant, concedimus et indulgemus.

§ 10. Et quoniam iustum esse censemus Causasque huut causae, quae per ipsos collegium, de- iusmodi cognoputatos, eorumque auditores, commissa- nare et procerios et ministros cognoscuntur, tractan-causis debitotur et deciduntur, celerem et optatum rum sabricae. finem accipiant, volumus quod collegium et deputati eorumque auditores, commissarii et ministri, in omnibus causis, quas ipsos et eorum quemlibet pro tempore avocare, agere, cognoscere, decidere et fine debito terminare contigerit, illas, iuxta privilegia et facultates eidem collegio concessas et indultas, ac prout procedere possunt contra eiusdem fabricae debitores, et in causis legatorum piorum, una cum illarum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, procedere, cognoscere, decidere et similiter fine debito terminare; necnon partes in illis interesse habentes citare; et si absentes aut sui copiam non facientes aut alias non reperibiles fuerint, dummodo prima vice personaliter citati fuerint, facta prius diligentia de cos reperiendo, per unum ex cursoribus nostris vel mandatariis praefatae fabricae, domi, ubi alias resederint, dimissa copia, vel per edictum in valvis basilicae S. Petri huiusmodi et in acie Campi Florae affigendum vel alias, prout in obligationibus in forma Camerae fieri solet, arbitrio suo simili modo citare; necnon viduis, pupillis et aliis personis de iure curatore indigentibus, curatores ipsos ex officio deputare; ac quibusvis, tam apostolica quam ordinaria auctoritate deputatis, etiam S. R. E. cardinalibus vel causarum Palatii Apostolici auditoribus aliisque iudicibus, necnon quibus et quoties opus fuerit, sub poenis pecuniariis arbitrio suo imponendis ac censuris ecclesiasticis, inhibere, aliaque in praemissis et circa ea necessaria et opportuna facere possint et valeant.

tra molestantes Honem impedientes.

Man.

§ 11. Districtius inhibentes quibusvis Inhibitio con-locorum ordinariis, etiam S. R. E. cardifabricam et eius nalibus et aliis personis, quavis auctorideputatos super tate, etiam apostolica, fungentibus, etiam illorum execu- cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existentibus, in virtute sanctae obedientiae, ac sub suspensionis a divinis et excommunicationis latae sententiae, aliisque nostro arbitrio moderandis, infligendis poenis, ne eosdem collegium et deputatos molestare, aut praemissorum executionem quoquomodo impedire, vel in eis se directe vel per indirectum ingerere vel intromittere possint seu audeant vel praesumant. Decernentes quoque praesentes litteras ullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu, etiam ex eo quod interesse habentes vocati non fuerint, notari, in ius vel controversiam seu alias revocari non posse, nec per subreptionem vel obreptionem obtentas praesumi, et ob id viribus carere, minusque sub quibus vis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus et aliis contrariis dispositionibus, quantumvis generalibus, ac fortissimis clausulis et decretis irritantibus roboratis, comprehendi, sed semper abillis exceptas, et quoties illac emanabunt, toties in pristinum et eum, in quo ante praemissa quomodolibet erant, statum, etiam sub data per collegium et deputatos huiusmodi eligenda, plenarie restitutas esse.

§ 12. Sicque ab omnibus censeri, et ita trenetum ir- per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam auditores et cardinales praesatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate, iudicari debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

> § 13. Non obstantibus praemissis, ac nostra de non tollendo iure quaesito, et

quibusvis apostolicis, etiam per nos, necnon Clausulae dein provincialibus et synodalibus conciliis rogatoriae. editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, etiam collegii cardinalium et auditorum, eorumdem ac aliorum tribunalium, necnon quorumcumque monasteriorum, ecclesiarum, domorum, beneficiorum, ordinum, capitulorum et piorum locorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis, etiam ipsis auditoribus et aliis iudicibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu simili et ex certa scientia concessis, confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo adverbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 14. Volumus autem quod dicti de- Dune parten boputati, retenta tertia parte bonorum per norum recupeeos protempore recuperatorum huiusmodi, signentar ecclesiis, ad quas reliquas duas partes suis quibusvis eccle- spectant. siis pro rata consignare delicant et teneantur.

§ 15. Quodque praesentium transumptis. etiam impressis, manu secretarii fabricae

huiusmodi subscriptis, et sigillo eiusdem fabricae sigillatis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensac.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, tertio idus septembris, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 11 septemb. 1570, pontif. anno v.

Sequitur facultas fabricae circa applicationem fructuum.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex debito pastoralis officii, cui, disponente Domino, praesidemus, ad ea libenter intendimus, per quae quarumlibet ecclesiarum fabricae, praesertim basilicae nostrae Principis apostolorum de Urbe, cuius cura nobis peculiaris est attributa, congruam suscipiant sustentationem, utque id felicius subsequatur, nonnumquam ea quae per nos ad ipsarum favorem ordinata sunt, quaeque non ita felicem successum habitura credimus, ad aliam formam reducimus, prout, locorum et temporum qualitate pensata, conspicimus in Domino salubriter expedire.

- § 1. Sane, licet alias, etc. ut supra 1.
- § 2. Verum quia, ut accepimus, dictae

  pontifex fabricae difficile foret tertiam partem proapplicat fabricae prietatis bonorum, eidem fabricae, ut praectus et illis bofertur, assignatam, vendere et in usum dinis a conductoribus vel ab
  ctae fabricae convertere, cum non de facili
  aliis occupatoribus indebite
  emptores reperirentur, et plurima bona
  perceptos sive
  fructus unius
  non ita commodam divisionem patiantur,
  fructus unius
  anui percipienut tertia ab ipsis pars sine duarum partium
  detrimento dismembrari et separari possit. Cupientes indemnitati dictae fabricae
  consulere, arbitrantesque quod si, loco di-

1 Omittitur relatio constitutionis praecedentis.

\*\*Bull. Rom. Vol. VII. 108\*\*

ctae tertiae partis proprietatis bonorum recuperandorum, ut praefertur, dictae fabricae assignatae, omnes fructus contra leges et canones ac constitutiones antecessorum nostrorum per quosvis conductores et successores, universales vel singulares, quomodolibet indebite ex dictis bonis percepti et qui percipi potuerunt, et non sine animae eorum periculo retineri possunt, quatenus exigibiles sint; et in alienationibus in quibus pauci aut nulli fructus indebite percepti fuerunt, 1 vel ex quavis causa vel occasione per ipsos deputatos arbitranda, nullum vel modicum emolumentum reportare posset (cum non sit conveniens quod ex eius bono opere detrimentum sentiat), omnes fructus, redditus et proventus integri unius anni ex huiusmodi bonis recuperatis exigendi et percipiendi dictae fabricae assignarentur et appropriarentur, celeriorem utilitatem tam dictae fabricae quam ecclesiae ipsae consequerentur. Eosdem itaque collegium et deputatos ac auditores et ministros eorumque quoslibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon litterarum praefatarum tenores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad alicuius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulos fructus, redditus, proventus, canones, census, afficta et seu alias responsiones, quocumque nomine nuncupentur, quomodolibet, tam per conductores bonorum ecclesiasticorum quam eorum successores quoscumque, universales vel singulares aut particulares, ac alios de-

1 Vel ex inopia debitorum addit Cherub. (R. T.).

tentores, occupatores et debitores, subquovis praetextu et invalido contractu, contra leges, canones, extravagantes et constitutiones antecessorum nostrorum aut alias indebite, nulliter et invalide perceptos, et ob infectam radicem primi contractus invalidi, aut alias nulliter cum ecclesia celebrati, vel occupationis, detentionis et usurpationis factae indebite dictorum bonorum; si vero, vel quia modici aut nulli admodum fructus sint exacti, vel ex debitorum inopia vel quavis alia causa, per ipsos deputatos arbitranda, fructus praedicti non essent exigibiles, tunc fructus, redditus, proventus, census et canones integros unius anni ex dictis bonis recuperatis percipiendos, loco dictae tertiae partis, plenarie et integre dictae fabricae assignamus et applicari mandamus. Ita quod eisdem collegio et pro tempore existentibus deputatis, auditoribus et ministris praedictis liceat illos propria auctoritate recuperare, exigere et levare, illosque locare. vendere et alienare ac in usum et utilitatem dictae fabricae convertere, Sedis Apostolicae vel superiorum ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum eorumdem vel ordinarii aut cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita.

ita utqui secum if nequeant.

§3. Et ut facilius ecclesiae integram pro-Fabrica eque prietatem, et fabrica fructus, ut praemittitalem concedit tur, sibi assignatos consequi possit sine componendi et litium cursu, eisdem collegio et deputatis easibas, dub'is, concedimus et elargimur ut, quoties eis vitransogerintam debitur opportunum, per seipsos tantum in causis praedictarum alienationum sive detentionum bonorum ecclesiasticorum, in quibus ius ecclesiarum, monasteriorum, domorum, hospitalium, beneficiorum et piorum locorum præfatorum non adeo clarum existit, ut de facili bona et fructus pro ecclesiis, monasteriis, domibus, beneficiis praefatis et fabricae vendicari possint, ius ipsum debitum sit cum dictis

bus, universalibus vel particularibus, sub beneplacito Sedis Apost., transigere et componere, de consensu rectorum, eorumdem arbitrio, possint et valeant. Quodque, aucta et soluta parte in qua convenerint seu pro qua composuerint, occupatores, possessores vel successores praedictos absolvere et liberare, ita ut de cetero a nemine, sub praetextu quarumcumque constitutionum, canonum, legum, extravagantium ac bullarum per antecessores nostros praedictos et per nos super reseissione et recuperatione bonorum et fructuum ecclesiasticorum editarum, quomodolibet molestari, inquietari vel perturbari possint et valeant; sed facta solutione praedicta, sint et esse intelligantur etiam liberati tam ab omni periculo quam ab omnibus poenis et mulctis, quas, occasione dictorum fructuum indebite perceptorum, incurrissent; et contractus necessarios conficere, qui postquam celebrati fuerint idem robur obtineant ac si a Sede Apostolica confirmatifuissent, et super præmissis omnibus et singulis perpetuum silentium impositum sit et esse censeatur.

§ 4. Districtius inhibentes quibusvis, cu- Inhibitio coniuscumque status, gradus et conditionis tra molestantes miniexistentibus, et quacumque auctoritate strossuper prefungentibus, in virtute sanctae obedientiae, et sub excommunicationis aliisque nostro arbitrio moderandis et imponendis poenis, ne cosdem collegium et deputatos, corumque auditores et ministros praefatos in praemissis molestare, perturbare vel inquietare audeant vel praesumant.

§ 5. Ac decernentes praesentes litteras Clausulae prænullo umquam tempore de subreptionis servativae. vel obreptionis vitio vel intentionis nostrae aut quopiam alio defectu notari, impugnari aut invalidari, etiam ex eo capite quod interesse habentes vocati non fuerint, aut ad iuris terminos reduci, minusque in ius vel controversiam vocari quovis modetentoribus, possessoribus et successori- | do posse, sed semper validas et efficaces

existere, suosque plenarios effectus sortiri, nec sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, limitationibus et derogationibus comprehendi ullatenus posse, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum, etiam sub quacumque data per ipsos eligenda, restitutas esse et censeri.

§ 6. Sicque per quoscumque iudices Decretum ir- et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

deputatio et la cultates.

§ 7. Et nihilominus venerabilibus fra-Executorum tribus nostris Amerino et Maceratensi ac Aquinatensi episcopis, motu simili per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte collegii deputatorum, auditorum et ministrorum præfatorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, sibique in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant praesentes litteras et in eis contenta quæcumque ab omnibus, quos illa concernunt, inviolabiliter observari, non permittentes eos vel eorum aliquem desuper quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super iis habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

nis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris Clausulae de nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas quis, vigore praesentium, ad iudicium non trahatur, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quatenus opus sit, nostris de non tollendo iure quaesito, ac unionibus committendis ad partes, vocatis quorum interest, et exprimendo valore; necnon Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis; et quibusvis aliis apostolicis necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio et scientia similibus ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis ac totis eorum tenoribus specialis, specifica, individua et expressa mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; seu si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Per praesentes au-§ 8, Non obstantibus felicis recordatio- tem litteras derogatum non esse nec intelligi volumus, in parte vel toto, primis et secundis cedulis motu proprio confectis, et in favorem dictae fabricae, super bonis Ecclesiae alienatis, nisi tantum quoad dictos integros fructus, etiam facultatem percipiendi fructus unius anni, ut praefertur; in omnibus vero aliis et singulis in dictis cedulis et litteris concessis omnia stent et esse intelligantur firma et in suo robore valida, ac si praesentes a nobis non essent emanatae.

§ 9. Insuper quoque statuimus ut ea-Exemplorum rumdem praesentium transumptis, manu fides. secretarii et sigillo dictae fabricae subscriptis et munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, kalendis februarii, pontificatus nostri anno vi.

## CLXXIII.

Confirmatio privilegiorum et gratiarum societatis Cruce Signatorum, pro sanctae Inquisition is contra haereticos praesidio antiquitus institutae 1

#### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Sacrosanctae Romanae et universali Ecclesiae, divina disponente clementia, meritis licet insufficientibus, praesidentes, omnem pastoralis nostri officii curam atque vigilantiam in id potissimum adhibere debemus, ut fides catholica ubique terrarum, quantum in nobis est, integra in-

1 Huiusmodi gratias et indulta vide in Innocentii IV constitutione xxxvIII, Ut nihil, tom. III, pag. 585; et constit. xLI, Malitia, ibid., pag. 590; et Urbani IV constitutione IV, Licet, § 13, ibid., pag. 687; et Clement's VII constit. xxxIII, Cum sicut, tom. vi, pag. 15/1.

violataque conservetur, et impii ac detestandi haereticorum conatus, ipsam unam fidem violare satagentium, omnibus rationibus comprimantur. Unde si quae, ad iuvandum huiusmodi nostrum propositum ac debitum, alias pie instituta ac concessa fuisse a praedecessoribus nostris comperimus, libenter approbamus, et alias desuper disponimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque inter ceteras, quae in Societas Cru-Ecclesia Dei hactenus institutae sunt, chri-ce Signatorum fuit stifidelium societates, illa satis uberes pro inquisitochristianae religionis fructus afferre videa- et a praedecestur, quae sub Cruce Signatorum vocabulo giis donata. ad assistendum haereticae pravitatis inquisitoribus, auxiliumque, quando et quoties opus sit, in catholicae fidei negociis adversus haereticos, etiam vita ipsa praestandum, instituta existit, ut non immerito a diversis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris specialibus gratiis et privilegiis fuerit decorata.

§ 2. Nos, attendentes quod ea maiorem obtinent roboris firmitatem, quae pluries eidem ea quae sunt in usu, et apostolicae confirmationis praesidio sint Trident. concicommunita, utque paternum nostrum er- gnant, confirga ipsam societatem caritatis affectum ostendamus, eiusdem societatis Cruce Signatorum creationem et institutionem ac privilegia, quae sunt in usu, necnon indulgentias, praerogativas, facultates, gratias et indulta quaecumque eidem societati et illius utriusque sexus confratribus Cruce Signatis pro tempore existentibus, tam per Innocentium IV, Innocentium VIII, lulium II, Leonem X, Clementem VII, quam quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis hactenus quomodolibet concessa et confirmata, decretis tamen concilii Tridentini non repugnantia, necnon litteras desuper emanatas, illorum omnium et singulorum

tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus, approbamus et innovamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, ceterisque rogatoriae. contrariis quibuscumque,

§ 4. Volumus autem quod praesentium Exemplorum transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xui octobris millesimo quingentesimo septuagesimo, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 13 octobris 1570, pontif. anno v.

#### CLXXIV.

Tonsores monetae tam aureae quam argenteæ in Urbe aliisque locis S. R. E. mediate et immediate subiectis, ultimo supplicio plectuntur.

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

fides.

Cum nil magis humanae vitae commercio sit necessarium quam pecuniarum usus, quae hominibus cuncta humano victui necessaria praebent, decet Romanum Pontificem ad ea libenter intendere, per quae pecuniae ipsae non solum non adulterentur, verum etiam in primaevo illarum statu ab omnibus illesae conserventur. Quod et si cunctis in locis, praecipue tamen in hac alma Urbe nostra, quam gloriosi apostolorum Principes martyrio suo consecrarunt, et ad quam, veluti communem omnium matrem, gentes unde-

quaque concurrunt, singulisque aliis dominiis, terris et locis, nobis et Sedi Apostolicae mediate vel immediate subiectis, curandum est, ut et ad illam venientibus vitiorum exempla non proponantur, et quibusvis peccandi materies succidatur.

§ 1. Attendentes itaque quod, licet mo- Causa const netarum aurearum tonsoribus ultimi supplicii de iure sit inflicta poena, argenteas tamen monetas tondentibus satis minor poena imposita sit; ac animo revolventes quam par sit utriusque delictum, cum ii qui argenteas minuunt, nulla alia de causa ab aurearum mutilatione, nisi ob earum defectum, subsistant, ac propterea eodem iuris rigore in utroque saeviendum esse aequum reputantes.

§ 2. Motu simili, etc., hac nostra perpe- Sanctio de qua tuo valitura constitutione statuimus, eos, in rubrica. qui argenteas tondent monetas, ultimi supplicii et ea, qua aurearum tonsores hactenus puniti sunt et de iure puniri debent, poena puniendos esse, et ita ab omnibus quibus iudicis officium, tam in Urbe nostra quam alibi in toto Statu Ecclesiastico, commissum est, quovis nomine censeantur et quavis auctoritate praefulgeant, iniunctum est, puniri volumus et

§ 3. Districtius inhibentes singulis terrarum, locorum et civitatum dominis in impediant luditemporalibus, ne iudices praefatos, in rraemissis hoc modo saevientes, sub excommunicationis etc. impedire, molestare inquietare audeant vel praesumant.

mandamus.

§ 4. Decernentes quoque sic et non Clausula sub aliter, per praefatos et quoscumque alios lata. iudices, etc., etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata etc., iudicari debere; irritum quoque etc.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac qui- Clausulae debusvis apostolicis necnon, in provinciali- rogatoriac. bus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et

ordinationibus; ac legibus, etiam imperialibus, etiam in corpore iuris clausis, ac tam municipalibus et particularibus, quam quibusvis aliis, etiam iuramento etc. roboratis, statutis etc.; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam motu simili etc., etiam consistorialiter etc., concessis etc., quibus omnibus, illorum tenores etc., hac vice latissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis et consuetis.

# Fiat. Motu proprio, M.

tione, quatenus opus sit, iudicum, qui

assistant etc., invocato etc., saecularis,

cum derogatione diaetarum latissime ex-

§ 6. Et quod quorumcumque privile-Clausularum giorum, stabilimentorum, poenarum, statutorum, legum et aliorum necessariorum tenores habeantur pro expressis, seu in toto vel in parte exprimi ac de verbo ad verbum inseri possint. Et de declaratione, sanctione, mandato, inhibitione, decreto et aliis praemissis, quae hic prorepetitis habeantur, et ad partem perpetuo in forma gratiosa. Et cum deputa-

§ 7. Et cum decreto opportuno quod, lussio publi- ut praesentes ad omnium, quorum intercandi. est, notitiam deducantur, nullusque deinceps adversus eas aliquam excusationem praetendere aut ignorantiam allegare queat, quod illae imprimantur et in valvis basilicae Principis apostolorum et S. Ioannis Lateranensis ac Cancellariae Apostolicae, necnon acie Campi Florae affigantur, et inibi earum copiae dimittantur; quodque affixio huiusmodi omnes perinde afficiat ac si fuissent personaliter exhibitae, intimatae et ostensae.

tendendis.

§ 8. Quodque earum transumptis, etiam Exemplorum impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius praelati aut personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris | pientes, pag. 145 huius tomi.

adhiberetur, si forent exhibitae velostensæ.

§ 9. Et quod praesentis motus proprii Signatura sofa sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula quacumque contraria non obstante, seu litterae super illis cum maiori praemissorum expressione per breve expediri possint.

# Fiat. M.

Datum Romae apud S. Petrum, octavo kalendas novembris, anno v.

Dat. die 25 octobris 1570, pontif. anno v.

# CLXXV.

Contra fraudulentos et dolosos decoctores. capitali poena plectendos 1.

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Postquam eousque humana processit intemperantia ut christifideles, qui, in stitutionis. sacri Baptismatis susceptione, diabolo ac omnibus vanitatibus eius sponte ac solemniter renunciarunt, diabolica fraude seducti, ita mundi huius illecebras expetant, ut pro illis assequendis, non modo filii prodigi in Evangelio per Dominum demonstrati exempla sequentes, sua luxuriose vivendo profundant; verum etiam, illis absumptis, aliena appetant, grande aes alienum a proximis suis, qui id eis, prout mutuum fert hominum commercium, sub variis instrumentorum obligationibus liberaliter mutuant, extorquendo; ac deinde, dum id eis sub paupertatis specie restituere negligunt, proximos suos una cum tota familia aliquando mendicare cogunt; facere nullo modo possumus quin et pastoralis officii nostri debito, cui, disponente Domino, praesidemus, moniti, et ea qua Christus prior dilexit nos caritate impulsi, clementiae et misericordiae reiectis viis, iustitiam et iudi-

1 De materia autem cessionis bonorum et dilationum, vide Pii IV constitutionem xLIX, CuCausa con-

fides.

cium in tales acriter insurgendo assumamus, iurisque rigorem acriorem reddamus, ut saltem per hoc eos, quos timor Domini a malo non retrahit, ultimi supplicii poena exterreat, sicque universas dominici gregis oves ad ovile ad quod, dante Domino, omnes dirigi cupimus, salubriter perducamus.

ternativas vel retum vici.e.

§ 1. Sane, licet alias felicis recordationis Paulus IV sta- Paulus Papa quartus, praedecessor noster. obtinentes al- inter cetera dilectis filiis populo Romano dilationes tone- concessa privilegia, per quasdam suas litil deferre bi- teras volucrat quod dilationes quaecumque, nisi iuxta dispositionem iuris ac formam statutorum almae Urbis concedi nullatenus possent, et qui illas obtinerent, semper biretum viride portare tenerentur, ac alias prout in dictis litteris plenius continetur.

§ 2. Nihilominus, diversi iniquitatis fi-Multijautem lii, praemissis non attentis, propriaque eorum bona prodigalitate et temeritate confisi, postquam propriis eoluxu dilapida- rum bonis, non adversa fortuna aut forcessione bono- tuitis casibus, sive hostium incursu vel dolore deluda- ventorum marisque violentia atque iniuria (quod quidem vel certe ferendum esset, cum ab iis facile caveri nequeat humana providentia), sed sua ipsorummet incuria, negligentia, prodigalitate atque luxu in explendis propriis voluptatibus, penitus dilapidatis, proximos suos ad varia eorum bona sibi mutuanda, sub spe restitutionis, compulerunt, illis similiter profusis, creditores suos cessione bonorum deludentes, ac tam litteras praefatas quam alia per nos contra huiusmodi decoctores, fallitos nuncupatos, edita statuta deridere audent, in grave apostolicae auctoritatis vilipendium, proximorum suorum detrimentum et gravamen ac animae suae periculum non modicum.

§ 3. Nos, praemissa conniventibus ocuffic igitur Pon- lis pertransire nequeuntes, et attente conti'eva decernit sidevantes nulla alia de causa in fures sonas, nedum ultimi supplicii poenam esse impositam, iure vel consuetudine aut particulari vel

nisi ut, talia perpetrandi hominibus via ad co-sto tem interclusa, liberum esset unicuique sua bonorum uoa absque periculo possidere et uti; hos au- das, set utitem adeo furibus et latronibus similes place debore. esse, ut ab illis in nihilo differant, nisi ut quod eis, nisi cum vitae suae periculo agitur, hoc decoctoribus impune liceat; volentesque propterea ut par, immo gravius, delictum parem etiam sortiatur poenam, iurisque rigorem in hos graviorem reddere, ac genus hoc hominum, tamquam humano generi infestum, e ceterorum coetu segregandum merito esse diiudicantes, omnium et singularum legum et constitutionum, tam imperialium quam apostolicarum, etiam in corpore iuris descriptarum, tenores et formas, ac si de verbo ad verbum inserti forent praesentibus, pro expressis habentes, sine illarum aliquo praeiudicio, quinimmo illas revalidantes et confirmantes, motu proprio, hac nostra perpetuo valitura constitutione sancimus, statuimus et declaramus quod deinceps perpetuis futuris temporibus quaecumque persona, tam saecularis quam ecclesiastica, etiam si clericali et ecclesiastico foro gaudeat, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existat, et quacumque dignitate, tam mundana, etiam si domicellus, comes aut aliter nobilis aliquando fuerit, quam ecclesiastica, non tamen episcopali, praefulgeat, qui omnem eorum substantiam, non praemissis de casibus fortuitis, sed incuria, negligentia, prodigalitate et luxu suis, proprias voluptates explendo, et cupiditatibus non mediocri intemperantia servientes, subverte-

rint et dilapidaverint; necnon qui se bona

sua decoxisse simulantes, illa in fraudem

creditorum suorum occultant, et eorum

pecuniam totam in eorum utilitatem for-

san converterint, ut eorum creditores ad

secum componendum facilius alliciant,

ultimi supplicii et ea qua fures ipsi, de

municipali statuto, plecti solent, puniri

deputatio.

- § 4. Mandantes tam Urbis praefatae Brecutorum gubernatori et Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, quam omnibus et singulis nostris et Sedis Apostolicae in quibuscumque provinciis legatis et vicelegatis, necnon quorumcumque civitatum, terrarum, oppidorum et locorum, nobis et eidem Sedi tam mediate quam immediate subiectarum, gubernatoribus, praetoribus, capitaneis, commissariis et aliis quibuscumque iudicibus, quavis, etiam subdelegata, potestate fulgentibus, ut praesentes nostras inviolabiliter in eorum iudiciis observent, nec contra tales, nisi illarum forma servata, procedere audeant vel praesumant.
- § 5. Districtius quoque inhibentes qui-Inhibitio con- buscumque terrarum, oppidorum et lotra Impedien-les cos, qui ita corum dominis in temporalibus, in virtute super praemis-sis ludicave- sanctae obedientiae ac sub excommunicationis etc. poenis, ne sic in praemissis iudicantes, eorum saeculari auctoritate molestare, inquietare, perturbare vel impedire audeant vel praesumant.

servativae

rint

§ 6. Decernentes postremo præsentes et Clausulae pre- desuper conficiendas litteras nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae defectu notari, minusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus comprehendi, vel illis derogari nullo modo, tacite vel expresse, posse, nisi de illis eorumque totis tenoribus ac eorum Datum de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio et expressio facta fuerit; aliterque factas derogationes nullius roboris vel momenti fore, et tamquam tales a nemine attendi, nec ulli suffragari posse.

§ 7. Sicque per quoscumque iudices etc., Decretum ir- etiam causarum Palatii Apostolici auditores et S. R. E. cardinales eorumque collegium, sublata etc.; irritum quoque etc. | notarii publici subscriptis, et sigillo ali-

§ 8. Non obstantibus præmissis ac qui- Clausulae debusvis apostolicis necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus; ac legibus, etiam imperialibus, etiam in corpore iuris, ut praefertur, clausis; ac quibusvis, etiam municipalibus et particularibus, etiam iuramento etc. roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis etc., sub quibuscumque tenoribus etc., etiam motu simili etc., etiam consistorialiter etc. ac sub quibusvis verborum formis concessis etc. Quibus omnibus, etiam si de illis etc., illorum tenores etc., illis alias etc., latissime, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis et consuetis.

Fiat. Motu proprio, M.

rum, constitutionum et legum etc. teno-tionia. res habeantur pro expressis, seu in toto vel in parte exprimi, ac de verbo ad verbum inseri possint. Et de sanctione, statuto, declaratione, decreto, inhibitione, mandato et aliis praemissis, quae hic pro repetitis habeantur, et ad partem perpetuo in forma gratiosa, et cum opportuna, si videbitur, iudicum deputatione, qui assistant etc., invocato etc. saecularis; et cum opportuno decreto quod, ut praesentes ad omnium, quorum interest, notitiam deducantur, nullusque deinceps adversus eas aliquam excusationem praetendere aut ignorantiam allegare queat, quod illae imprimantur, et in valvis basilicae Principis apostolorum et S. Ioannis Lateranensis ac Cancellariae Apostolicae, necnon in acie Campi Florae affigantur et inibi earum copiae dimittantur. Quodque affixio huiusmodi omnes perinde afficiat, ac si fuis ent personaliter exhibitae, intimatae et ostensae. Quodque earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius

§ 9. Et quod quorumcumque statuto- Forma et effe-

debitor ex pro-

fessione.

cuius praelati aut personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 10. Et quod praesentis motus proprii Sola signatu- sola signatura sufficiat, et ubique fidem ra sufficit. faciat, in iudicio et extra, regula quacumque contraria non obstante, seu litterae super illis cum maiori praemissorum ex-

Fiat. M.

pressione per breve expediri possint.

Datum Romae apud S. Petrum, kalendis novembris, anno v.

Dat. die 1 nov. 1570, pontif. anno v.

# CLXXVI.

Reformatio Tribunalis Curiae causarum Camerae Apostolicae auditoris, una cum taxa expeditionum 1

# Pius Papa V, motu proprio, etc.

Inter illa quae in singulis in Urbe curiis et officiis emendanda seu rectius disponenda decrevimus, haec de Curiae causarum Camerae Apostolicae generalis auditoris officio ac tribunali seorsum ab universali reformatione, apostolica auctoritate perpetuo statuimus et ordinamus, quae et ab auditore et ab eius locumtenentibus, curiaeque ipsius iudicibus et notariis, exactissime servari praecipimus.

§ 1. In primis, ne quisquam ex confes-Non damnetur sione debitia procuratore suo, ad id in ipcuratoris con samet obligatione in posterum constituto, in iudicio vel alibi facta, condemnetur, nisi idem etiam procurator ad defendendum in iudicio fuerit constitutus, et ipse, cum constitueretur, defendendi onus huiusmodi sponte praesens acceptaverit.

- § 2. Neve quisquam, ratione sui con-
- 1 Aliam eiusdem tribunalis reformationem praefinivit Pius IV in constit. LXIX, Inter multiplices, pag. 207 huius tomi.

Bull. Rom. Vol. VII.

per se vel alium quocumque modo, etiam in susceptione, quam vocant, censurarum, de cetero praestiti, pure aut sub conditione aut in diem, censuris ecclesiasticis innodetur aut innodatus declaretur.

§ 3. Quinimmo, nec procuratoris ad Procuratoris ad constitutio aut confitendum debitum constitutio in ipsa censurarum susceptio in obdebiti obligatione, nisi et ad defendendum ligatione non una constituatur, et ipse defendendi onus apponatur, acceptet, ut praefertur, nec censurarum consensus aut susceptio huiusmodi usquam recipiatur vel admittatur sive etiam describatur, neque de his quisquam rogetur, etiam in cameralis obligationis formula, sive principaliter sive incidenter, neque iudicium ullum aut ulla executio inde fiat aut decernatur.

§ 4. Excipimus autem ab his, quae de Nisi de rebus confessione debiti et procuratoris ad id Camerae agaconstitutione supra statuimus, obligationes, quae de rebus ac iuribus ad Cameram Apostolicam pertinentibus factae iam sunt, aut in posterum fieri oportuerit, in quibus, quoad huiusmodi confessionem et constitutionem, liceat illud idem fieri quod hactenus est observatum.

§ 5. Quod si quando aliqui seipsos in Urbe efficacius obligare voluerint, ut in ctioris obligaexactionibus laborandum non sit, quas ditur. pro commodiori hominum commercio faciles esse expedit, poterit iudex parti praesenti et se obliganti praecipere ut die certa tunc statuenda solvat; monens quod, si ea die sponte non solverit, nulla exinde facta personali citatione, sed praevia tantum unica dilatione, quae per affixionem locis consuetis intimabitur, ad executionem contra ipsum procedet, et in subsidium, ubi executio realis personalisve facile fieri non poterit, in ipsum tamquam contumacem contemptoremque sui praecepti, excommunicationem decernet. Haec tamen quoad excommunicationem moni-

sensus in contractu seu quasi contractu, Neque excomaut alias, in iudicio vel extra iudicium, municetur.

tio, ubicumque facilis futura esset executio, non adhibeatur.

ria momodo citan ii.

citandi.

- § 6. Cum autem praescripta dies ces-Obligati in Cu-serit, ea distinctio servetur, ut si obligatio vel in Urbe erit contracta, vel in Urbe sit solvenda, sola intimationis affixio praedicta sufficiat.
- § 7. Si vero extra Urbem et obligatio Obligati ex- contracta et solutio destinata fuerit, non tra Curiam ut aliter ad executionem procedatur, nisi facta legitime debitori intimatione dilationis huiusmodi. Rursus, ubi in obligatione extra Urbem facta, pariter solutio extra Urbem destinata fuerit, praeter dictam dilationem, detur etiam alia, pro loci distantia, intra quam docere possit et debeat debitor se solvisse.

§ 8. Quod si parti petenti ac debitum Confitences agnoscenti danda videbitur aliquando londebitum quam di ationem ha- gior aliqua dilatio ad solvendum (intra bere possint. quam nullum omnino mandatum aliudque executionis genus relaxari poterit), ea erit dierum triginta aut saltem viginti, arbitrio iudicis, qui, pro debitoris qualitate et debiti summa, utrum voluerit de praedictis terminis, eliget.

§ 9. Qua in re illud observetur, ut si Dilationo 6- forte post decretum et relaxatum atque nita, mandatum antea relaxa- etiam actoria notario traditum mandatum tum sudiclat. executivum, visum fuerit iudici dilationem hanc concedere, non alio postea iudicio aut etiam mandato opus sit actori, si reus intra dilationem ipsam non solverit, sed eodem illo, quod antea traditum aut relaxatum sive decretum fuerat, executionem suam prosequatur.

tio quando sit ob inatus.

§ 10. Sed et in omnibus, quæ aliter quam Excommunica- cum supradictis praecepto et monitione danda contra ubicumque locorum factae fuerint, obligationibus et alias semper illud omnino servetur, ut ad excommunicationem cuiusquam non deveniatur, nisi cuius fuerit erga iudicem contumacia, ipso etiam, nec tantum procuratore suo, quamvis specialiter constituto, prius legitime citato.

§ 11. Verum, sicuti antea, earum quae Causac obliin forma Camerae erant obligationum, ralis sint Aud. ita et harum quae futurae sunt, pro illis C. tantum, nisi iudicium sive cognitio et executio in Urbe laicos in Capiad auditorem Camerae solum spectet in universum, iuxta suas facultates. Romanos tamen debitores laicos liceat creditoribus etiam in Curia Capitolii convenire, iuxta privilegia populo Romano concessa.

§ 12. Quo vero ad clericos, ratione originis vel beneficii, Romanos, locus sit ria vicarii. praeventioni inter ipsum auditorem et nostrum in Urbe vicarium.

clericos in Cu-

§ 13. Ceterum idem auditor appellatio- Appellationes nes non aliter audiat sive admittat, quam tra Curiam latis si exhibita fuerit notario in actis ab appel- quando et quolante fides publica seu publicum instru-beant. mentum sententiae, a qua extitit appellatum, eaque sit definitiva vel vim habeat definitivae, neque aliter earum ratione inhibeat, quam inserto in litteris inhibitionis toto fidei seu instrumenti huiusmodi tenore. Quare iudices, a quibus appellari continget, eorumque notarii, fidem seu instrumentum huiusmodi partibus petentibus et debitam notariis mercedem solventibus tradent in tempore; alioquin iudices officio iudicandi, notarii exercitio notariatus tamdiu suspensi sint, donec appellanti omnia damna et interesse propterea passa, ab ipso auditore extraiudicialiter aestimanda, resarserint. Et nihilominus, facta ab appellante fide de sua petitione, et iudicis sive notarii derogatione, idem auditor inhibere et in causa procedere possit.

§ 14. Litteras apostolicas, quibus certus, Litteras apoqui per seipsum procedat, executor prae- et quomodo escriptus est, nullo modo exequatur, sed xequi Aud. C. et omnes praeterea, in quarum executione pars vocanda fuerit, non aliter exequatur, quam servatis, pro rerum contingentia, constitutionibus felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri,

de una, et concilii generalis de duabus

diaetis, nisi ipsius constitutionibus derogatum fuerit expresse in litteris, quae fuerint exequendae, sed et tunc, ne quemquam extra dioecesim ultra tot diaetas evocet, quot in ipsis litteris expressum erit, neve alii vices suas committat vel subdeleget, quam constitutis in dignitate ecclesiastica aut cathedralium ecclesiarum canonicis, exceptis litteris pensionum, quarum solutio in Romana Curia destinatur, et his omnibus, quibus ipse nominatim executor praescriptus fuerit; his enim casibus possit ad sc undecumque et quotcumque partes evocare.

goneralia dentur.

§ 15. Monitoria generalia, vulgo Signi-Monitoria ficavit appellata, quae, scilicet, ut aliquid reveletur seu restituatur vel probetur, cum censuris ecclesiasticis publicari solent, nullo modo decernat sive expediat.

§ 16. Similiter nihil, sine speciali no-Episcopi el stra commissione, decernat aut faciat aut diantur in exe- mandet, quod episcopos aut alios locorum cutionem concilii Tridentini. ordinarios impedire possit ne ad executionem decretorum sacri concilii Tridentini correctionemque morum libere procedant.

risdictionem.

§ 17. Ab omnibus autem et singulis iis, Expeditiones quae ad eius iurisdictionem secundum his quae non praemissa pertinere volumus 1, usque adeo pertinent ad iu- abstineat, ut neque monitoria neque citationes neque inhibitiones neque sequestra neque mandata de manutenendo neque aliud quicquam, quocumque sub praetextu, super iis aut ipse decernat aut ab aliis decreta revocet; et pariter eius notarii nihil omnino expediant aut etiam scribant, sub poena amissionis officii.

civilibus.

§ 18. In causis vero sui fori civilibus, Nihil in con- etiam in quibus summarie et ad instar diatur in causis beneficialium procedendi ei concessa est facultas, numquam omnino ad poenas contumaciales deveniat; sed potius, receptis probationibus ad negocium principale spectantibus, datoque competenti termino parti absenti, demum, super his servatis

1 Cherub. legit nolumus (n. T.).

servandis, definitive pronunciet, etiam sine litis contestatione.

§ 19. Mandata de manutenendo, numquam, nisi parte legitime citata, et com-mandata de manutemendo, non pendiosa ac summaria causae cognitione citata parte, adhibita, decernat.

§ 20. Idem et in sequestris servetur, Noc sequestric nisi aliqua ratione timendum sit, iudicis arbitrio, de suspicione fugae vel bonorum dilapidatione.

§ 21. Ne autem contingat ut absentes et Commorantes in remotissimis ab Urbe partibus degen-extra litation tes, si ob praetensum aliquod crimen mo- comparendum, inscio Para. neantur ad personaliter comparendum, deinde inculpabiles reperti, maxima itineris incommoda et dispendia nulla sua culpa passi sint, neminem posthac extra Italiam existentem ad comparendum personaliter moneat, nisi facto verbo nobiscum, de quo verbo habito fiat mentio in litteris monitoriis.

§ 22. Postremo notarii nihil umquam Expeditiones cuiusvis generis scripturae ad iudicium extra Guriam ab audit. Com. pertinentis, quod extra curiam mittendum subscritantur. sit, expediant et parti tradant, nisi cum subscriptione auditoris vel eius locumtenentis.

§ 23. Circa impensas autem, quae a partibus pro scripturis et expeditionibus faciendae sunt, ultra ea, quae in universum in omnibus curiis observari volumus, infrascripta specialiter in eadem Curia auditoris, etiam in causis pendentibus, observentur.

circa e xpens s

§ 24. In causis, quae ordinarie, secun- Causae ordidum auditoris facultates in eius tribunali nariae non essiintroductae fuerint vel introduci potue- missariae per rint, sive post coeptam causam superve- supervenientem commissionem. niat commissio, sive ante impetrata sit, sive in prima sive in ulteriori instantia, nulla in re augeat impensam, sed quoad hoc habeatur semper causa per ordinaria, ita ut, etiam ratione sententiae, neque notarii neque iudices quicquam propterea accipiant, ultra id quod accipere potuissent, si commissio non adesset,

Sive igitur adsit commissio sive non, in causis ordinarie ad hunc forum pertinentibus exigatur ut infra, et non amplius.

Sit itaque pretium perfectæ expeditionis, taxa et aliis omnibus comprehensis.

Taxa expeditionum in causis civilibus tri- iul. novem. bunalis A. C.

§ 25. Pro monitorio speciali ad partes,

Pro monitorio speciali per edictum, iul. duodecim.

Pro monitorio in vim bullae Eugenianae, iul. duodecim.

Pro Eugeniana per edictum, iul. quindecim.

Pro monitorio in vim bullae Coenae Domini, iul. duodecim.

Pro citatione cum inhibitione, vigore appellationis extra Curiam, cum insertione instrumenti sententiae a qua appellatur, iul. decem.

Pro instrumento remissoriae, iul. novem. Pro instrumento litis pendentiae extra Curiam, iul. novem.

Pro transumpto simplici unius bullae seu instrumenti aut cedulae, vel etiam plurium similium vel aliorum iurium in eodem transumpto descriptorum, si fuerint in forma Probanti, iul. duodecim.

Si vero in forma Vidimus, iul. novem, habita tamen ratione excessus scripturarum arbitrio iudicis, quoad laborem notarii.

Pro sequestro extra Curiam, iul. novem. Pro litteris superviventiae, quae non taxentur, iul. quatuor, una cum sigillo.

Pro fide legalitatis apponendae instrumentis notariorum, in totum, una cum sigillo, iul. duos.

Pro mandato de exequendo, iul. novem. Pro nota sententiae nihil exigatur.

Pro sportulis etiam nihil.

§ 26. At in causis quae per commis-Tava expedi- sionem introducuntur, et ab initio sunt tionum in cau-sis commissariae, neque alias ad huius fori coriis Curise A. C. gnitionem spectant, solvatur ut sequitur.

Pro citatione vigore commissionis, abs-

que inhibitione extra Curiam, iul. nov. Pro citatione cum inhibitione simplici, iul. undecim.

Pro citatione cum inhibitione sub censuris, iul. quatuordecim.

Pro citatione cum inhibitione sub censuris per edictum, etiam pro necessario examine, iul. decem et octo.

Pro inhibitione simplici extra Curiam, iul. novem.

Pro inhibitione extra Curiam sub censuris, iul. duodecim.

Pro inhibitione in Curia, iul. tres cum dimidio.

Pro monitorio speciali, iul. quindecim.

Pro notis sententiarum definitivarum, quae in scriptis proferuntur, in prima instantia, iul. quadraginta; in secunda, iul. triginta; in tertia, iul. viginti.

Pro nota absolutoria ab observatione iudicii, iul. quindecim.

Pro nota interlocutoriae, iul. quindecim. Pro nota declaratoriae, iul. octo.

Pro mandato de exequendo, iul. quindecim.

Pro sequestro, iul. quindecim.

Pro sportulis iudicum pro sententiis definitivis ex scripto proferendis, non ultra id quod in aliis Curiae tribunalibus ordinariis a felicis recordationis Pio Papa quarto praescriptum est.

§ 27. De ceteris vero actis, scripturis Taxa expeditionum, actoristics in the control of the con et expeditionibus infrascriptis, sive causae rum ac scriptusint ordinariae sive commissariae, solva-rarum in cautur tantummodo infrascriptum pretium, el commissariis videlicet:

Pro compulsorialibus, generalibus sive specialibus, iul. duodecim.

Pro palmo rotuli remissoriae, iul. tres. Sit autem palmus linearum triginta, et linea syllabarum decem et octo.

Pro instrumento remissoriae, iul. duodecim.

Pro instrumento litis pendentiae in Curia, iul. quatuor cum dimidio.

Pro interdicto speciali, iul. quindecim. Pro instrumento relaxationis interdicti, iul. quindecim.

Pro executorialibus, iul. triginta sex.

Pro mandato de immittendo in possessionem vigore litterarum apostolicarum seu in forma brevis, iul. decem.

Pro absolutione sive absolutionis commissione, pro uno, iul. novem.

Pro duobus litis consortibus, iul. quatuordecim.

Pro tribus litis consortibus, iul. decem et octo.

Pro quatuor litis consortibus, iul. viginti tres.

Ultra quatuor quotcumque addantur personae litis consortes, nihil augeatur pretium expeditionis.

Pro capitulo, collegio, confraternitate aut universitate, iul. quinquaginta.

Pro instrumento absolutionis, iul. duodecim.

Pro decretis a iudice prolatis non ex scripto, etiam vim definitivae habentibus, eorumve nota et sportulis, nihil.

Pro simplici fide etiam plurium actorum, iul. duos.

Pro examine testium, cum articulis et interrogatoriis, in causa quae sit aestimationis a quinquaginta scutis supra, usque ad quamcumque summam, si articuli non excedant numerum vigintiquinque, interrogatoria numerum trigintaquinque, in domo vel officio notarii, iul. quatuor; extra vero officium, non ultra duplum.

In causa aestimationis a quinquaginta scutis infra, solvatur tantum pro dimidia. Quod si articuli excedant numerum vigintiquinque, et interrogatoria trigintaquinque, solvatur merces notarii, arbitrio iudicis.

Pro instrumento sententiae, si extrahatur, iul. quindecim.

Pro instrumento declaratoriae, non tamen | licet:

vigore obligationis in forma Camerae, iul. duodecim.

Pro brachio saeculari, ob non paritionem monitorii aut litterarum apostolicarum vel executorialium, iul. triginta.

Pro mandato suspicionis fugae, usque ad quamcumque summam, etiam in vim obligationis cameralis decreto, iul. quatuor cum dimidio.

Pro mandato de consignando vigore sequestri, etiam ubi pro illius verificatione debitor prius fuisset conventus via executiva, vigore obligationis cameralis, iul. quatuor cum dimidio.

Pro mandato de consignandis pignoribus subhastandis aut deliberandis, iul. quatuor cum dimidio.

Pro mandato de relaxando, pro debito civili, iul. quatuor cum dimidio.

Pro mandato in causis civilibus loco litterarum, pro parva summa, iul. quatuor cum dimidio.

Computato in his omnibus mandatis iulio sigilli.

§ 28. De pretio autem sic praescripto, Divisio prein omnibus supradictis expeditionibus, peditionum. sive ordinariis sive commissariis, dentur auditori et massae notariorum, item (quoad ordinarias) camerario eædem portiones, quae et prout antea pro eisdem expeditionibus dabantur, nulla ex parte diminutae. Reliquum quod, iis portionibus detractis, supererit, sit notarii expeditionis, praeterquam in expeditione absolutionis sive commissionis absolvendi, in qua singulis detrahatur pro rata, ita ut non tantum portio notarii, sed cuiusque aliorum minuatur ad eam rationem, ut tantum unicuique portioni pro eius modo decrescat, quantum omnibus in universum detraximus.

§ 29. Pro mandato executivo, sive bra- Taxa mandachio, ubi invocatione opus fuerit, saecu-tivorum, lari, per omnia expedito omnibusque comprehensis, pretium sit ut infra, vide-

Ab uno scuto usque ad quindecim, iul. quatuor cum dimidio.

A scutis quindecim usque ad vigintiquinque, iul. viginti duo.

A scutis vigintiquinque usque ad quingentos, iul. triginta tres.

A scutis quingentis usque ad mille, iul. sexaginta sex.

A scutis mille usque ad quamcumque summam, iul. centum et decem.

§ 30. Hoc autem pretium ita dividatur, Divisio pro- ut ex iuliis viginti duobus, auditor habeat executivorum, iulios sex, camerarius pro sigillo habeat iulios quatuor cum dimidio, massa notariorum habeat iul. quatuor cum dimidio, reliquum habeat notarius expeditionis.

> Ex iuliis triginta tribus, auditor habeat iulios octo et baiochos duos cum dimidio; sigillum, iulios quinque cum dimidio; massa habeat iul. octo et baiochos duos cum dimidio; residuum notarius.

> Ex iuliis sexaginta sex, auditor habeat iulios sexdecim cum dimidio, sigillum iulios undecim, massa iulios sexdecim cum dimidio, notarius quod superest.

> Ex iuliis centum et decem, auditor habeat iulios vigintiquatuor et baiochos septem cum dimidio, sigillum iulios sexdecim cum dimidio, massa iulios viginti duos, notarius reliquum.

> Ad constituendas autem supradictas summas, computentur iulii undecim pro singulo scuto; quilibet vero iulius sit decem baiochorum.

§ 31. Censurarum ecclesiasticarum no-Taxa expedi- mine nihil accipiatur, vel in expeditione rarum ecclesia- mandati executivi seu brachii saecularis, vel deorsum ab eo, neque usquam alias, nisi ubi ad illas rite processum fuerit re ipsa.

> Cum vero ad illas procedi contigerit, tunc pro declaratoria, aggravatoria et reaggravatoria simul iunctis, et totali earum omnium expeditione, tantundem exigatur quantum pro brachio saeculari, habita

ratione praedictae distinctionis summarum; ita ut omnis impensa utriusque expeditionis, mandati scilicet vel brachii saecularis et censurarum simul collecta, duplum non excedat eius pretii quod mandato scu brachio saeculari supra taxatum est, pro qualibet supradictarum summarum. Excepta ultima maiori summa, videlicet a mille supra. In ea enim summa, etiam si contingat, ultra vel post mandatum executivum seu brachium saeculare, censuras quoque relaxari, nihil tamen earum nomine exigatur; sed tantum praeter id pretium, quod pro solo mandato seu brachio saeculari supra taxatum est, accipi possit iusta merces pro scriptura.

Numquam tamen cogantur partes invitae, una cum mandato executivo seu brachio saeculari, censurarum quoque expeditionem accipere, aut earum expeditionis pretium solvere, etiam si ad censuras ipsas in subsidium contra contumacem iudex comminando rite processerit, et extra loca temporali dominio sanctae Romanae Ecclesiae subjecta vel etiam extra Italiam expeditio mittenda foret.

Quod si forte quisquam, legitime servatis processibus, utramque expeditionem, mandati scilicet seu brachii saecularis et censurarum, eodem tempore habere voluerit, tunc apponantur verbis expressis in ipsa expeditione, quoad censuras, ne is pretium quodillarum ratione expendit, ullo modo repetere possit ab iis, contra quos decretae et prolatae fuerunt, nisi adversus eosdem, vigore mandati executivi seu brachii saecularis non satisfacientes aut alias non parentes, censuris ipsis necesse fuerit uti.

§ 32. Ipsius vero expeditionis censura- Divisio pretit rum pretium praedictum eadem ratione expeditionum. et eisdem portionibus dividatur, quibus pretium mandati executivi seu brachii saecularis, ut supra dictum est.

§ 33. Pro duplicatis etiam post quod-

tionum censusticarum.

Pri quarti

espeditionis.

Pro duplicata cumque tempus expeditis, nihil exigatur niail detur. praeter scripturae mercedem.

§ 34. Pro sigillo parvo appenso in qua-Taxa sig: libet expeditione, solvatur iulius unus tantum, ubi non adest minor taxa.

§ 35. Pro mandatis executivis vel aliis M. data non quibuscumque expeditionibus notarii nihil espedits non recipiant, nisi illis effectualiter partibus consignatis.

§ 36. Nec partes ipsae cogantur acci-Nemo coga- pere aliquam expeditionem, nisi eam quam voluerint. peditionem.

§ 37. Pauperibus item expeditiones in Pauperes et forma pauperum; miserabilibus vero gramiserabiles tis omnino tradant etiam scripturae mercedem; distinctio vero istarum personarum iudicis arbitrio remittitur.

§ 38. Pro terminis coram iudice ser-Gratis hie in- vandis, iudicibus informandis, scripturis dicata babeant. ad eos deferendis seu etiam in officio perquirendis, regestis seu extractibus transportandis et aliis huiusmodi, notarii vel eorum substituti, et in eorum officiis scribae et copistae, etiam nomine regalium seu bibaliorum, nihil prorsus, etiam a sponte dantibus, accipiant.

§ 39. In causis criminalibus expeditio-Tava in causis num, quae erunt eiusdem generis seu criminalibus sit nominis, cuius sunt suprascriptae, prein praedictis; tium augeri non possit ultra tertiam parin alias causis tem eius, quod supra in civilibus praescriptum est; in regestis, extractibus, copiis iudiciorum et alterius quam supradicti generis seu nominis expeditionibus criminalibus, servetur taxa ab eodem Pio prædecessore aliis tribunalibus ordinariis Urbis praescripta.

§ 40. In omnibus expeditionib., immo 1 Expense no- earum parte, notarius apponat integram summam eius quod vere expositum fuit sub his verbis, videlicet: Exposuit in totum tantum; idemque etiam in libro expeditionum ipsius notarii describatur.

§ 41. Et ut praemissa omnibus pateant, sciatque quilibet quid et quantum in prae-

1 In ima legit. Cherub. (R. T.).

missis exponere debeat, quilibet notarius Tabella retiauditoris teneatur posthac tabulam supradictorum pretiorum expeditionum litteris maiusculis ordinate et distincte scriptam, in eius officio, palam, loco eminenti et cognito, proponere et semper retinere.

§ 42. Constitutiones item quae, tam a Aliae refornobis quam ab aliis Romanis Pontificibus contraria conpraedecessoribus nostris, ad reformationem huius Curiae pertinentes, emanarunt et in futurum emanabunt, modo his contrariae non sint, omnino in eadem Curia observentur.

§ 43. Districtius inhibentes auditori, sub

indignationis nostrae, et locumtenentibus sive iudicibus ac notariis praedictis, sub privationis officiorum suorum huiusmodi et aliis etiam gravioribus, nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis arbitrio infligendis et applicandis, poenis, ne de expeditionibus et aliis sibi per praesentem interdictis, ac contra praesentis formam et tenorem, etiam quorumvis privilegiorum et indultorum ac litterarum eis quomodolibet concessarum aut consuctudinis et styli, immemorabiliter observati, vel alio quovis praetextu se intromittere quoquomodo audeant seu praesumant.

§ 44. Decernentes quaecumque decreta et acta ab eisdem auditore, iudicibus, gestorum. notariis pro tempore, contra praesentis formam et tenorem emanata et facta, nulla et invalida ac extorta, subreptitia nulliusque roboris vel momenti fore et censeri, neminique propterea suffragari posse vel debere.

§ 45. Et ita per quoscumque iudices Decretum liet commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales et causarum Palatii Apostolici auditores, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et au-

ctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit atten-

rogatorize.

§ 46. Non obstantibus constitutionibus Clausulie de- et ordinationibus apostolicis, ac stylo, consuetudine ac quocumque temporis cursu, etiam immemorabili, roboratis; privilegiis quoque, indultis eidem tribunali ac illius auditoratus officio et auditori, etiam in eiusdem officii erectione et institutione, ac iudicibus et notariis ipsis illorumque collegio, etiam simili motu, etiam consistorialiter etc., sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie et alias quomodolibet, etiam per nos, concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; et quibuslibet aliis privilegiis, indultis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesenti non expressa vel totaliter non inserta, effectus praesentis impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus specifica et individua et expressa ac de verbo ad verbum habenda esset mentio specialis.

§ 47. Ut autem praesens motus proprius Forma public ad omnium notitiam deducatur, ac omcandi. nes, quorum interest vel interesse poterit, afficiat, volumus et mandamus illius copiam in Palatii nostri Apostolici ac domus seu Curiae praedicti auditoris valvis, necnon in acie Campi Florae affigi, et ibidem relicta eius copia aliquandiu detineri.

§ 48. Volumus item quod praesentis sola signatunostri motus proprii sola signatura sufficiat, et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula contraria non obstante.

§ 49. Quodque eius transumptis, notarii publici manu subscriptis, et personae plorum. in ecclesiastica dignitate constitutae sigillo signitatis, plena et indubia fides eaque prorsus adhibeatur, quae ipsi adhiberetur, si foret exhibitus et ostensus.

Placet, et ita motu proprio statuimus et mandamus. M.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, duodecimo kalendas decembris, anno v. Dat. die 20 novemb. 1570, pontif. anno v.

#### CLXXVII.

Prohibitio disputandi in publicis praedicationibus de conceptione Beatae Mariae Virginis, aut de ea vulgari sermone scribendi vel dictandi 1

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Super speculam Domini, viribus licet exiguis, constituti, prophetae sollicitudi- constitutionis. nem imitantes, die noctuque ad diversos Ecclesiae status nostrae mentis aciem intendimus, studiose providentes ut communi Domino ab omnibus gradibus fideliter serviatur, ac illis maxime, quibus digniora ministeria divini Spiritus favore credita sunt, inter quos divini verbi prae-

1 De praedicatorum autem officio et approbatione vide in Leonis X constitutione xxII, Supernae, tom. v, pag. 681. De conceptione B. Mariae habes in concilii Tridentini sessione v. De peccato originali, in fin.; et constit. huius Pontificis num. 168.

dicatores adnumerandos esse nemo dubitare poterit, qui eorum munus ab ipso Domino consecratum, apostolis praecipue iniunctum fuisse animadvertet, qui, si adepto gradu digne fungerentur, evangelizantes pacem, annunciantes bona, praedicantes salutem, non solum vox eorum dulcis, verum et speciosi pedes viderentur, et fraternae salutis uberes fructus referentes, multam fiduciam haberent in die Domini. Verum, quod neque sine animi dolore accepimus nec referre possumus, quidam diversorum Ordinum regulares clericique saeculares, omissis quae divinæ Maiestatis gloriam et sanctissimae Dei Genitricis aliorumque divinorum venerationem atque fidelium pietatem promovere poterant, quod Apostolus in quibusdam arguit, languent circa quaestiones et pugnas verborum, ex quibus oriuntur invidiae et contentiones ceferaque vitiorum monstra; potissimum vero cum de gloriosae Virginis Mariae conceptione sermo inciderit, tam pertinaciter pro alterutra parte contendunt, ac si de illis dogmatibus esset, quae corde credere ad iustitiam, et ore confiteriad salutem necessarium est. Quibus illud prophetae convenire videtur, dicunt Ait Dominus, cum ego non sim locutus; cum sancta Romana Ecclesia, omnium ecclesiarum magistra et doctrix disciplinae, de ea re hucusque non definierit, nemo absque temeritate praeiudicare vel alterius partis sententiam damnare potest; et quasi desint praeclarissima Inventricis gratiae merita, quae nec angelica quidem lingua satis digne referri possunt, et quasi ex illo uberrimo fonte puteoque aquarum viventium non possint saluberrimas haurire aquas, quibus fidelis populus magna cum utilitate atque dulcedine reficeretur, ad dissipatas cisternas occurrunt, stultas scilicet et sine disciplina quaestiones, quae generant lites, quas nec frequens multi-Bull. Rom. Vol. VII.

tudo intelligere, nec viri sapientes, qui capiunt, utiliter percipere valeant; praesertim quoniam, ut experimento didicimus, ipsorum concionatorum, qui ad quæstiones huiusmodi proponendas facilius erumpere solent, maior numerus, materiae difficultatem prorsus ignorantes, neque intelligentes quae loquuntur autde quibus affirmant, simplicium animos, indiscretae devotionis obtentu vel potius loquacitatis et ostentationis affectu ad tumultus et simultates concitant, quos tumultuantes atque dissidentes componere sedareque potius oportebat. Cumque parvulis in Christo lac infundere, provectis solidum cibum apponere deberent, dum in huiusmodi controversiis interminatis versantur, omnibus ubera proferunt arentia, quod non absque maledictionis nota legimus in propheta.

§ 1. Nos igitur, qui praedecessorum nostrorum saluberrima decreta pro viri- decreti Sixti bus salva esse cupimus, potissimum illa, conc. Trident., quae a sacrosancta synodo Tridentina de- cato originati, nuo sunt confirmata, liberam cuique facultatem relinguentes opinandi huius controversiæ quamlibet partem, prout vel magis piam vel magis probabilem esse iudicaverit, praedictorum igitur concionatorum aliorumque contentioni atque temeritati populorumque scandalis occurrere studentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitonis instantiam, sed ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, statutum felicis recordationis Sixti quarti, prædecessoris nostri, super ea re, quod a praefata synodo innovatum est (illud præsentibus, ac si de verbo ad verbum esset insertum, pro plene et sufficienter expresso et inserto habentes), apostolica auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus.

§ 2. Atque, ut deinceps efficacius a cunctis observetur, perpetuo statuimus putandi in po-

Confirmatio

scribendi vel dictandi.

pularibus con- et ordinamus ac per apostolica scripta conceptione B. mandamus quatenus nemo, cuiuscumque Mariae Virginis aut de ea vul- ordinis, gradus, conditionis vel dignitatis gari sermone existat, in popularibus concionibus vel ubicumque promiscua virorum et mulierum multitudo convenire solet, de huius controversiae alterutra parte disputare, rationibus vel doctorum auctoritate, afferendo propriam sententiam, et contrariam refellendo aut impugnando, vel de hac ipsa quaestione, cuiusvis pietatis aut necessitatis praetextu, vulgari sermone scribere vel dictare praesumant. Qui contrafecerit, suspensionis poenam a divinis, absque nova declaratione, ipso facto incurrat, si modo fuerit in sacris constitutus; et quocumque praeterea gradu sive dignitate vel administratione fungatur, illis omnibus sit ipso iure privatus, et ad eadem vel similia munera obtinenda vel obeunda perpetuae inhabilitatis censurae ipso etiam facto sit obnoxius; super quibus nisi a Romano Pontifice pro tempore existente dispensari sive absolvi non possit, et nihilominus aliis poenis, si opus fuerit, a proprio praelato pro delicti mensura infligendis subiiciatur, prout subiicimus.

- § 3. Ceterum, quamdiu per apostolicam Permissio dis- Sedem altera pars definita non fuerit oppoceptione in dis- sitaque sententia condemnata, liceat viris putationib., ces-sante occa- doctis, in publicis academiae disputatiostone scandall nibus, sive generalium aut provincialium capitulorum vel ubi alias intersunt, qui rem capere possunt, nec scandali ulla subest occasio, de illa quaestione disserere, et argumentis utramlibet partem vel asserere vel impugnare, dum tamen neutra veluti erronea praedicetur, serventurque illa omnia, quae a dicto Sixto praedecessore nostro statuta sunt, quorum singula, ut praefertur, etiam quantum ad alias pænas, duximus innovanda et innovamus per præ-
  - § 4. Ut autem haec nostra constitutio

et praemissa omnia ad eorum omnium, Iussio publiquorum interest, notitiam congruentius candi hand bulpervenire possint, in virtute sanctae obedientiae et sub poena privationis ab ingressu ecclesiæ, etiam eo ipso incurrenda, si in his quae mandamus exequendis se negligentes exhibuerint, praecipimus et mandamus omnibus et singulis locorum ordinariis ac eorumdem vicariis suffraganeis et officialibus quibuscumque et aliis singulis, ad quos quomodolibet spectat et pertinet, quatenus huiusmodi nostram constitutionem singulis suae dioecesis vel districtus praedicatoribus et aliis, quibus expedire iudicaverint, opportune insinuent et publicent, ac insinuari et publicari faciant. Et ne quis in posterum quoquomodo ignorantiam de praemissis possit praetendere, aut se contra praemissa valeat excusare.

§ 5. Volumus et similiter eadem auctoritate decernimus et mandamus quod prae-fectus publica-tionis in Urbe, sentes litterae per aliquos ex nostris cursoribus in basilicarum S. Ioannis Lateranensis ac Principis apostolorum et Cancellariae Apostolicae valvis, ac in acie Campi Florae de Urbe, de more publicentur et affigantur, et illis inde amotis, remaneant in eisdem locis earumdem exempla affixa: quae publicatio et affixio ita omnes, ad quos spectat, afficiat et arctet ac si illis personaliter intimatae fuissent.

- § 6. Non obstantibus constitutionibus et Chausulae deordinationibus ac quibusvis indultis et lit- rogatoriae. teris apostolicis, quibusvis personis, etiam quantumcumque qualificatis, et in quacumque, etiam cardinalatus, patriarchali, archiepiscopali, episcopali et quavis alia dignitate et honore constitutis; etiam quod interdici, suspendi vel excommunicari nequeant, quomodolibet concessis, quae eis contra praemissa in aliquo suffragari non posse decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.
  - § 7. Volumus insuper et decernimus

Praesentium quod praesentes vim perpetuae et irrefragabilis constitutionis obtineant, et quod illarum transumptis, etiam impressis, etc.

Sanctio poen.

§ 8. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, pridie kalendas decembris, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 30 nov. 1570, pontif. anno v.

### CLXXVIII.

Facultas canonicorum regularium congregationis Lateranensis, Ordinis S. Augustini, festum illius celebrandi etiam die dominica, si in ea illud vel illius octava occurrerit, et celebrandi etiam festa nonnullorum sanctorum sui Ordinis iuxta antiquum ritum 1.

# Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Procemium.

brari iussit.

Licet Ecclesia Dei sponsa tunc verae iubilationis suæfructum reportet, cum christifideles omnes ad precum effundendarum exercitium excitat, eumdemque orandi psallendique ritum et morem omnibus proponit; alienum tamen a ratione minime censendum erit si aliquos, sanctorum quorumdam patrocinio specialius suffultos, ad eorumdem particularem venerationem, etiam per crebras illorum commemorationes, sese excitare permiserit, ut peculiare ipsorum meritum agnoscentes, corum quoque vestigia segui quam maxime studeant.

§ 1. Hinc est quod nos, licet alias, ex Hic Pontifex certis tunc expressis causis, omni alio Bredit, et juxta il- viarii usu interdicto, Breviarium quod imlud sacra cele- primi curavimus, ac psallendi precandique formulam in omnibus universi orbis ecclesiis, monasteriis, Ordinibus et locis, etiam exemptis, in quibus iuxta ritum Ro-

> 1 De materia autem huius congregationis vide in Paschalis II constitut. xxIx, tom. II, pag. 246.

manae Ecclesiae dici debet aut consuevit, sub certis modo et forma servari mandaverimus, statuentes Breviarium ipsum nullo umquam tempore in toto vel in parte mutandum aut ei aliquid detrahendum, ac alia fecerimus, prout in ipsis litteris, quas in cuiuslibet Breviarii praedicti principio imprimi voluimus, plenius continetur.

§ 2. Attendentes tamen dilectos filios canonicos regulares congregationis Late- dat congregaranensis, Ordinis S. Augustini, corum pa- festa do quibus trem ac primum apostolici illius Ordinis iuxta Ordinis reformatorem, S. Augustinum praedi-ritum etc. ctum, ac præterea insigniores eiusdem Ordinis sanctos martyres ac confessores, quorum meritis eadem congregatio per orbem propagata et illustrata extitit, et in dies eiusdem congregationis personae adiuvantur atque proteguntur, debita, ut par est, veneratione cupere, in corum praesertim diebus, quibus in Domino obdormire eisdem obtigit, celebrare. Nos propterea, pium eorum desiderium plurimum in Domino commendantes, motu proprio, non addictorum canonicorum seu alicuius eorum super hoc nobis oblatæ petitionis instantiam, congregationi dictorum canonicorum concedimus primum quod, ultra consuetas Salvatoris Lateranensis et S. Augustini praedicti eorum patris ad vesperas et laudes commemorationes, eiusdem S. Augustini festum die vigesima octava augusti occurrens, per totam illius octavam, tam in canonicis horis quam in missae celebratione, prout hactenus, celebrare possint, videlicet in ipsa guidem die et octava, sub duplici; infra octavas autem, sub semiduplici, cum commemoratione festorum simplicium occurrentium. De decollatione autem Sancti Ioannis Baptistae fiat suo die, cum commemoratione octavae. Dedominica autem, si occurrat infra octavas, fiat de ea cum commemoratione octavae; sin autem in ipsa die veloctava dominica occurrerit, fiat de Sancto cum do-

minicæ commemoratione, cum antiphonis videlicet, hymnis, responsoriis ac reliquis ipsorum canonicorum propriis, ordinatis a divo Thoma Aquinate, iuxta eorum antiquum morem, seu et prout melius ac congruentius videbitur ab ipsis reformandis, dum tamen tres primae lectiones sint de Scriptura; intra octavas quidem, de occurrente; in ipso autem die et octava, de Scriptura assignata ab ipsis canonicis atque congruentius eidem festo aptata. Mediae tres, partim de vita eiusdem patris, collecta e dictis eiusdem, in libris paecipue confessionum, necnon et Possidonii eius contemporanei ac socii, qui, cum per annos quadraginta cum eo familiarissime vixisset, vitam etiam eius veriori et integriori modo descripsit; partim de sermonibus eiusdem patris de communi vita clericorum. Tres vero postremae lectiones de homilia S. Ioannis Chrysostomi super Evangelium Matthaei: Vos estis sal terrae; pariter et eius conversionem die quinta maii, cum lectionibus ut supra authenticis ex ipso S. Augustino et Possidonio, necnon et cum lectionibus in ultimo nocturno divi Gregorii Papae, super Evangelio Lucae: Erant approprinquantes ad Iesum publicani et peccatores. Primam quoque eius, quae undecima octobris, et se cun dam, quae ultima die februarii occurrit, translationes, necnon et quolibet mense semel ipsius commemorationis festum, die in quo festum alicuius sancti non occurrerit, sub duplici possint celebrare. Et similiter sanctorum Aniani episcopi, die decembris secunda; S. Thomae Cantuariensis episcopi et martyris, vigesimanona decembris; Aquilini martyris, ianuarii vigesimanona; Guarini episcopi, februarii sexta die; Theotoni confessoris, decima octava die februarii; Albini episcopi, prima martii; Herculani episcopi et martyris, martii secunda; Patritii episcopi, martii decimasexta; Monicae viduae, maii quarta; Ubaldi episcopi,

maii decimasexta; Ivonis episcopi, maii vigesima; Bernardi confessoris, iunii decimaquinta; Ioannis, octobris decima; Fridiani episcopi, novembris decimanona; Gelasii Papae, novembris vigesima prima; Prosperi episcopi, novembris vigesimaquarta. Omnium quoque aliorum dictae congregationis et Ordinis sanctorum festa etiam sub duplici officio celebrare, atque iis omnibus et singulis proprias eorum atque authenticas lectiones seu et orationes, servata praedicta Breviarii forma, accommodare valeant; officiaque praedicta recitantes debito suo perinde censeantur satisfecisse, ac si ea quae in Breviario assignantur recitassent, nec ad aliam ulterius recitationem ullo umquam tempore possint compelli; praedictaque eorum particularia officia seorsum et separatim a Breviario, ubicumque illis placuerit, absque alia nostra vel commissarii nostri in illis partibus licentia, imprimi facere libere et licite valeant.

§ 3. Districtius inhibentes tam locorum Inhibitio conordinariis quam quibusvis librorum im- tra molestan- canonicos pressoribus, ceterisque, quavis auctoritate super praemisfungentibus, in virtute sanctae obedientiæ, ac sub excommunicationis maioris necnon indignationis nostrae poenis, ne eosdem canonicos super recitatione horarum aut impressione officiorum huiusmodi impedire, molestare vel inquietare audeant vel praesumant.

§ 4. Ac decernentes praesentes litteras Clausulae praenullo umquam tempore de subreptionis vel servativae huobreptionis vitio, seu intentionis nostrae nis. vel quopiam alio defectu notari, impugnari, invalidari nullatenus posse, minusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus et aliis contrariis dispositionibus comprehendi ullatenus posse, sed quoties illæ emanabunt, toties in pristinum statum, etiam sub quacumque data per ipsos eligenda, restitutas, repositas

et plenarie reintegratas esse, sicque ab omnibus censeri; et ita per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

huius bullae deputatio.

§ 5. Quocirca dilectis filiis nostris Fla-Executorum vio Ursino et Paulo ab Ecclesia, S. R. E. presbyteris cardinalibus, et causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori, per praesentes motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dictorum canonicorum seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra præsentes litteras et in eis contenta quaecumque firmiter observari, non permittentes eos seu eorum aliquem desuper contra earumdem praesentium tenorem quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

trariorum derogatoriae.

§ 6. Non obstantibus felicis recorda-Clausulae con-tionis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ultra tres diaetas ad iudicium non trahatur; ac litteris nostris praedictis, quas eosdem canonicos ligare nullatenus posse volumus; ac quibusvis aliis apostolicis constitutionibus et ordinationibus; necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis sirmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et

ribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie ac alias in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de eis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi. ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita.observata, inserti forent, eisdem praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Transumpto-

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xIII decembris millesimo quingentesimo septuagesimo, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 18 dec. 1570, pontif. anno v.

#### CLXXIX.

Privilegium praecedentiae canonicorum regularium congregationis Lateranensis, Ordinis S. Augustini, ante alios quoscumque regulares, post clerum suecularem 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Cum ex Ordinum universitate, qui in Dei Ecclesia reperiuntur, illa castrorum aciei comparetur, illius autem gubernium

Procemium

1 Quae hanc respiciunt congregationem vide in Paschalis II constitutione xxix, Quanto, tom. II, pag. 246. Et de praecedentia cum monachis S. Renedicti, congregationis Cassinensis, extat declaratio litteris apostolicis, sub quibuscumque teno- [ Pii IV in eius const. xcr, Sedis, pag. 273 huius tomi.

Romano Pontifici, beati Petri vero successori sit demandatum, mirum nemini videri debet, si ille curae sibi divinitus commissae invigilans, cuilibet quod suum est benigne concedendo, et quae clara etiam sui ipsorum natura sunt, ne in recidivae contentionis scrupulum relabantur, opportunae declarationis ac novæ concessionis remedio consolidat, ut, quibusvis sublatis obstaculis, quilibet pacis amoenitate frui libere possit, ac scandalorum occasio penitus tollatur.

nem traverunt.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, di-Canonici 10- lecti filii universi canonici regulares Ororigi- dinis S. Augustini congregationis Lateranensis, qui ab apostolis originem traxerunt, quique ab eodem S. Augustino eorum reformatore, iterum per reformationis viam mundo geniti, merito praetendere possunt se omnes alias personas ecclesiasticas, tam saeculares quam regulares, in processionibus et aliis actibus publicis praecedere debere.

post clerum sæcularem.

§ 2. Cum tamen non liceat membra a Praecedentia capite separare; sed tamen eis locum deur immediate bitum assignare, ipsorumque indemnitati. ut sine populi scandalo in publicum prodire, exemploque potius ceteris christifidelibus esse possint, consulere volentes. ac omnium et singularum litium, quae forsan super praemissis exortae sint aut exoriri quoquomodo possint, status et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad dictorum canonicorum vel alicuius alterius pro eis super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex certa scientia nostra et de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulos canonicos praedictos, ubicumque locorum existentes, quos deinceps processionibus et aliis actibus, publicis vel privatis, interesse contigerit, statim ipsum clerum saecularem non

praecedunt, dum vero praecedendo præcedunt, illum immediate sequi debere, auctoritate apostolica per praesentes declaramus. Ac insuper in omnibus locis, in quibus talis viget consuetudo, in processionibus, ut dicti clerici non exempti, praecipuae quando canonici alicuius ecclesiae cathedralis paramenta ecclesiastica induunt, ut cultus divinus magis vigeat, ac ut sanctissimum Corpus Christi seu aliae reliquiae, quae processionaliter deseruntur, decentius et honorificentius associentur; aut quando hoc ipsius ordinarii mandato continget, ipsi canonici similiter ac illi pluvialia, planetas, tunicellas et alia paramenta super eorum clericalem habitum deferre, necnon pro cruce associanda quaecumque luminaria deferre libere et licite possint, statuimus et ordinamus.

§ 3. Districtius inhibentes quibusvis Inhibitio in locorum ordinariis, etiamsi patriarchali, provinciali, archiepiscopali, episcopali aut alia dignitate præfulgeant, sub excommunicationis maioris et indignationis nostrae poena, ne eosdem canonicos seu aliquem eorum molestare, aut præmissa quovis modo declarare vel interpretari audeant.

§ 4. Decernentes praesentes litteras nullo Clausulae huumquam tempore de subreptionis vel ob- praeservativae. reptionis vitio, aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu, etiam ex eo quod locorum ordinarii aut alii forsan interesse habentes vocati non fuerint, aut nullitate notari, imputari, invalidari, ad terminos iuris deduci, in ius vel controversiam vocari, causamque vel causas quare praemissa a nobis emanaverint, verificandum nullatenus teneri, nec ob id viribus carere; minusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, sustentationibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus exemptum subsequi, dum ipsi subsequendo | comprehendi; sed semper ab illis exce-

ptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas ac plenarie reintegratas, etiam sub data per ipsos canonicos eligenda, esse, sicque ab omnibus censeri. Et ita per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales et ipsosmet ordinarios, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his, a quocumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Quocirca dilectis filiis dictae con-Executorum gregationis protectori, seu eius viceprotectori, et causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori, ac vicario venerabilis fratris nostri episcopi Laudendis in spiritualibus generali, per apostolica scripta, motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eor., per se vel alium seu alios, præsentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte canonicorum prædictorum vel alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in præmissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra cosdem canonicos illorumque singulos praemissis omnibus et singulis vi praesentium continentia et tenore pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos seu eorum aliquem desuper per quoscumque indebite molestari, perturbari et inquietari; contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, illos censuras et poenas ipsas incurrisse declarando, necnon eas etiam iteratis vicibus | visim, ab Apostolica sit Sede indultum quod

aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 6. Non obstantibus felicis recorda- Ciausulae detionis Papae Bonifacii, praedecessoris nostri, etiam qua caveatur ne quis extra civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede Apostolica deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere præsumant, ac de duabus diætis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas quis vigore praesentium ad iudicium non trahatur; ac aliis apostolicis, in provincialibus ac synodalibus conciliis editis specialiter vel generaliter, constitutionibus et ordinationib.; ac etiam iuramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis ecclesiis, congregationibus, capitulis, collegiis, monasteriis et aliis locis, eorumque superioribus et personis, sub quibusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibusque et aliis decretis, motu, scientia et potestate similibus, etiam consistorialiter, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio seu quaevis alia expressio habenda aut alia aliqua exquisita forma adhoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso, ac forma in illis tradita observata, inserti forent, eisdem praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel di-

interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

880

Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, x kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 23 dec. 1570, pontif. anno v.

# CLXXX.

Revocatio facultatum testandi et quovis alio modo disponendi de acquisitis ex bonis ecclesiasticis, ac de aliis rebus etiam proprio labore partis, aut patrimonialibus, ad commodum illegitimorum etiam legitimatorum, non tamen hospitalibus expositorum et orphanorum; et abrogatio habilitationum eorumdem illegitimorum succedendi in dictis bonis aut rebus feudalibus et emphytheuticis a piis locis profectis 1.

Pius episcopus servus serverum Dei, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Quae ordini ecclesiastico noxia esse et scandala obiicere perhibentur, necesse est e medio submovere.

§ 1. Quod nos, pro nostri muneris offiRevocatio de cio, inter alia incommoda, quae in oculos
nostros incurrunt, de Christi peculio, ne
ab indignis et reiectis ignominiose consumatur, neve illorum causa ecclesiis et pauperibus praeripiatur, curam praecipuam
habere volentes, de nobis attributae potestatis plenitudine, revocamus et abolemus
omnia et quaecumque privilegia, licentias,

1 De facultate legitimandi, vide in Iulii II constitutione xviii, Sicut, tom. v, pag. 458; ac Pii IV constitutione xxix, Quamvis, pag. 95 huius tomi.

dispensationes et indulta faciendi testamenta, donationes, sive inter vivos sive causa mortis, legata et quascumque alias dispositiones de dominiis, terris, castris, domibus et quibuslibet aliis bonis et rebus, immobilibus, mobilibus et semoventibus, necnon pecuniis, iuribus et actionibus, ex beneficiis, fructibus, pensionibus et aliis rebus ecclesiasticis, qualibuscumque confectis, acquisitis et alias quomodocumque provenientibus, necnon de peculio et aliis, etiam sola industria, labore, muneribus aut quocumque alio modo partis, cuiuscumque qualitatis, quantitatis, speciei, naturae et valoris existentibus, in quoscumque illegitimos, sive suos sive extraneos, etiam legitimatos, eosdemque ex toto vel in parte haeredes instituendi et substituendi, seu quod ipsi in praedictis ab intestato succedant, ceterasque huiusmodi facultates et permissiones, ac etiam habilitationes et capacitates succedendi in bonis et rebus feudalibus et emphytheuticis, ab ecclesiis, monasteriis et piis locis profectis, quibuscumque personis saecularibus et quorumcumque Ordinum necnon militiarum et hospitalium regularibus, ac Romanae Curiae officialibus et aliis curialibus Curiamque ipsam sequentibus, et etiam urbis Romae civibus, ac palatia, aedes, census aliaque bona in ea eiusque districtu habentibus, nostris quoque et aliorum Romanorum Pontificum familiaribus, ecclesiarum praelatis, etiam S. R. E. cardinalibus et aliis, cuiuscumque dignitatis, ordinis et conditionis existentibus, illorumque et aliis ecclesiis, capitulis, con ventibus, Ordinibus, militiis, hospitalibus, collegiis, officiis et locis, ac praedictae Urbi aliisque civitatibus, provinciis et dominiis, eorumque dominis, populis, civibus et incolis, tam per felicis recordationis Sixtum IV, Innocentium VIII, Alexandrum VII, Iulium II, Leonem X, Clementem VII, Paulum III, Iulium III, Paulum IV, Pium IV et, qui ante illos fuerunt, alios quoscumque Rom. Pontifices ac nos et Sedem Apostolicam eiusque legatos, etiam de latere, nuncios, notarios, comites, collegia, officia et loca, etiam per modum statuti perpetui, generalis legis, initi et stipulati contractus seu quasi, et alias sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis restitutivis, praeservativis, mentis attestativis, derogatoriarum derogatoriis aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia, deque simili potestatis plenitudine, ac praedictorum cardinalium consilio et matura deliberatione in consistorio habita, necnon consideratione, intuitu, contemplatione vel ad instantiam imperatoris, regum et aliorum principum, etiam ob remunerationem laborum et obsequiorum nobis et dictae Sedi impensorum, refectionem damnorum, compensationem iurium cessorum velablatorum, navatac militiae contra haereticos et infideles, seu propraedictae Urbis ornatu et frequentatione ac quibuscumque aliis usibus ac etiam necessariis et piis causis concessa et multiplicatis vicibus confirmata, innovata, extensa et moderata et quantocumque tempore pacifice observata, quoad eam partem quae illegitimos praedictos tangit dumtaxat, etiam si illa contineant quod omnes curiales Curiam sequentes et alii, sive ecclesiastici, etiam cardinales, sive mundani, qui palatia, domos et praedia urbana vel rustica aedificaverint, aut census aliave bona acquisiverint aut alias acquisita habuerint in dicta Urbe, et circum eam ad milliaria decem, ex bonis seu fructibus ecclesiasticis, hi tales de illis necnon iuribus et iurisdictionibus omnibus, in favorem illegitimorum ac quomodolibet inhabilium et incapacium, sive inter vivos sive causa mortis, disponere, eosque hae-

redes et successores universales vel particulares instituere et substituere; et si intestati decesserint, ipsi illegitimi et incapaces in illis succedere possint; quodque per quascumque revocationes, derogationes aut alias contrarias dispositiones illis, quorum interest, praeiudicari nequeat; et si ullo umquam tempore praeiudicatum aut derogatum quoquomodo apparuerit, ius quaesitum ablatum et litterae revocationum et derogationum huiusmodi iuris quaesiti ablatae censeantur. Sicque per quoscumque iudices iudicari debeat et etiam definiri.

§ 2. Ac pariter tollimus et abrogamus Revocatio faomnes et quascumque facultates similia cultatum legaconcedendi legatis, nunciis, notariis, co-rum et aliorum similia concemitibus, collegiis, officiis et aliis supradi-dendictis, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, habemus praesentibus pro expressis. Ita ut privilegiorum, dispensationum, facultatum, habilitationum, capacitatum, indultorum et aliorum supradictorum sic revocatorum, aut etiam litterarum legitimationis praetextu, nullus omnino de huiusmodi bonis, rebus, pecuniis, iuribus, iurisdictionibus et actionibus, in commodum et favorem illegitimorum utriusvis sexus, sive eorum filiorum sive consanguineorum affiniumve sive extraneorum, etiam in statu saeculari procreatorum ac legitimati, quacumque auctoritate donatorum, et ad huiusmodi res et bona eiusque successionem, testato vel intestato, idoneorum et capacium effectorum, sive testamento sive donatione sive legato sive eleemosyna sive alio quocumque titulo et pio opere (exceptis in communi, ac omni fraude, conventione seu compositione cessante, hospitalibus expositorum et orphanorum), disponere nec illegitimi ipsi in eis ab intestato, sive protinus sive per interpositas personas ac quomodocumque succedere, aut illa alias ad eos, etiam per quemcumque circuitum

non insistenti-

multiplicatarum in alios capaces successionum, ullo tempore devenire possint.

§ 3. Ac etiam nulla esse et pro infectis Contraria dis- haberi volunius oninia et quaecumque fapositiones, que-edectum non cta hucusque testamenta, legata, donasunt sortitae, tiones et alia disposita huiusmodi, quae viventibus adhuc testatoribus aut alias locum non habuerunt, ac pariter ab intestato successiones, non tamen litigiosas, quae plenarium non sunt effectum sortitae.

d. tur.

aunuli .ntur.

§ 4. Dehinc vero districtius prohibemus Probable dis- netalia sive in praedictos illegitimos utriusponendi ut all-quod insis ille- libet sexus sive in illorum coniuges sive gittinis conce- ipsorum parentes, filios, descendentes, ascendentes vel alios cognatos, sive viventibus sive defunctis illegitimis, etiam paupertatis, dotis aut alterius cuiuscumque pii operis intuitu, fiant; neve ipsi umquam in rebus, bonis, pecuniis, iuribus, iurisdictionibus et actionibus praedictis, sive totis sive in parte succedant; aut illa ad ipsos, quavis dispensatione suffultos, etiam per praedictum circuitum deveniant; neve de eis ulla in alium seu alios concessio, donatio, translatio aliave dispositio fiat, ut alia bona, similia vel dissimilia, illegitimis aut aliis supradictis concedantur.

Boulaum.

§ 5. Quod si praedictorum quisquam A multitio dis- fuerit praesentium violator, testamentum, positionum a- donatio, legatum et dispositio omnino non et porta dispo- teneat, nec etiam quoad alios capaces et res alias valeat; sicque disponens, privilegio, dispensatione, facultate et indulto praedicto eiusque usu et commodo, etiam in ceteris omnibus, ipso inre sit privatus. Nemo, quantumvis capax, illius praetextu, fructus, res, pecunias aut prorsus alia bona sua faciat, nec illa detinens praescriptione aut ullo alio iuris praesidio adiuvetur, sed ad integram illorum restitutionem, quocumque temporis lapsu non obstante, debeat coerceri.

§ 6. Ita utomnes in ecclesiis, monaste-Successores riis et beneficiis successores, tam coniunin here enabo- ctim quam divisim, quisque videlicet pro

rata parte sua, illa omni tempore recupe- na, de quibus rare possint, et qui primus, ceteris ab eo aliter provisum esset, recupemonitis et negligentibus, iudicium inten- rare possint, et derit, ei soli res tota merito vendicetur. bus idem fa-Nullis vero huiusmodi successoribus pro ciant locorum pro ordinarii pro praedictis insistentibus, ac etiam de peculio Sede Apost. alias quam ex rebus ecclesiasticis confecto locorum ordinarii, tam concessorum et relictorum illegitimis eorumve causa, quam quorumcumque aliorum bonorum immobilium, mobilium et semoventium, necnon pecuniarum, fructuum, rerum et iurium, alias sub d. testamentis, donationib., legatis et dispositionib. comprehensorum, corporalem possessionem, amotis inde et expulsis quibuscumque detentoribus, sive incapacibus sive capacibus, per se vel alium seu alios, libere apprehendant, et apprehensam huius Sedis nomine custodiant, donec ipsa Sedes de illis, uti tum tulerit piorum operum necessitas, duxerit providendum.

§ 7. Bona vero, res et iura feudalia vel emphytheutica (aliis legitimis ad ea forte siastica feudavocatis non existentibus), co ipso devoluta, tibus legitimis et iuri ac proprietati suarum ecclesiarum volvuntur. et locorum restituta, et cum reliquis eorum bonis consolidata esse declaramus.

lia non existen-

§ 8. Decernentes irritum et inane quicquid secus per quoscumque, scienter vel ritans. ignoranter, contigerit attentari.

Decretum ir-

§ 9. Non obstantibus constitutionibus et Clausule deordinationibus apostolicis; ac statutis et rogatoriae. consuetudinibus ecclesiarum, capitulorum, conventuum, Ordinum, militiarum, hospitalium, urbium, provinciarum, collegiorum, etiam cardinalium, et officiorum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia communitis et in consistorio praedicto seu conclavi habitis; aliisque privilegiis, indultis et litteris apostolicis generalibus et specialibus, illis eorumque et aliis quibuscumque personis, cum quibusvis clausulis et decretis, etiam supradictis fortioribus, ac etiam disponentibus quod praedicta per quascumque litteras, numquam aut sine consensu illorum quorum interest, revocata aut sublata intelligantur, et alias, cuiuscumque tenoris existant, per quae, praesentibus non expressa aut omnino non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus ad verbum habenda esset in nostris litteris mentio specialis, quae omnia, quatenus praedictis adversentur illorumve executionem disturbare possint, viribus prorsus et effectu carere decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque. Quia vero difficile nimis esset praesentes, quocumque illis opus erit, perferre.

§ 10. Volumus ut earum exempla, etiam impressa etc. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXXI, vi kalendas februarii, pontificatus nostri anno vi. Dat. die 27 ian., 1571, pontif. anno vi.

Seguitur extensio dictae constitutionis etiam ad bona patrimonialia.

# Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Ad Romanum spectat Pontificem sua sollicitudine indefessa diligenter providere ut ea, quae ab eo emanata sunt, ita suae declarationis adminiculo dilucidentur, quod nulla desuper dubitandi occasio ei relinquatur.

Pii IV const.

- § 1. Licet enim etc. 1.
- § 2. Nos deinde per quasdam nostras sub Alia Pii V. datum sexto kalendas februarii, pontificatus nostri anno vi, confectas in forma motus proprii litteras, etc. 2.

§3. Quia tamen, sicut postea accepimus, Dubitatum est lite et causa in partibus coram dilecto filio intelligatur e- gubernatore civitatis nostrae Faventinae

> 1 Omittitur hic relatio bullae Pii IV, Quamais, quia ipsam totam habes pag. 93 huius tomi 2 Ut supra in bulla, quae praecedit,

inter dilectum filium Bartholomaeum de liam quo ad bo-Lanzonibus, laicum Faventinum, ex una, lia. et quemdam Sanctum filium spuriumque Barnabae etiam de Lanzonibus presbyteri, ipsius Bartholomaei proximioris, de et super hacreditate et bonis dicti Barnabae praesbyteri defuncti, quam et quae Bartholomaeus tamquam proximior seu alias quomodolibet de jure; Sanctus vero praefatus tamquam assertus haeres testamentarius et prius legitimatus eiusdem Barnabae, ad se spectare respective contendunt; ac dictus Sanctus de eodem Barnaba tunc presbytero illegitime natus fuit, et defectum natalium patitur, rebusque aliis in actis causae et causarum huiusmodideductis et illorum occasione deducendis in Romana Curia pendentibus, partibus ex altera, contingit dubitari an contra tales illegitimos dictae nostrae litterae editae, loquantur et intelligantur etiam de bonis patrimonialibus; ipseque Bartholomaeus sit pauper, eius facultates ad sustinendum litem non suppetant, ac propterea dictus Bartholomaeus cupiat mentem et intentionem nostram super praemissis expresse declarari.

§ 4. Nos, huiusmodi dubium elucidare Declarat moet voluntatem nostram patefacere volentes, ijfex candem motu proprio et ex certa nostra scientia constitutionem ac de apostolicae potestatis plenitudine, tiam qui ad hona patrimoniatenore praesentium declaramus dictas lit- Ha. teras nostras loqui et intelligi etiam de quibuscumque bonis patrimonialibus, tam mobilibus quam immobilibus et semoventibus, iuribus et actionibus quibuscumque, sicque, etiam ab initio, intentionis et incommutabilis mentis nostrae fuisse et esse attestamur.

§ 5. Ac ita in praemissis ab omnibus Decretum ircenseri, ac per praefatos et quoscumque ritans. alios iudices, etiam Curiae et Palatii Apostolici auditores et S. R. E. cardinales de latere legatos, sublata ipsis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpre-

rogatoriae.

tandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; et si secus super iis a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

§ 6. Non obstantibus praemissis et qua-Clausulae de- cumque alia litis pendentia, necnon constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac regula nostra de nontollendo iure quaesito in Cancellaria Apostolica edita; ac legibus et statutis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, necnon omnibus aliis, quae in dictis litteris nostris voluimus non obstare, ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die quinta martii, millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, pontificatus nostri anno vii.

#### CLXXXI.

Cambiorum illicitorum declaratio et prohibitio 1.

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium

In eam, pro nostro pastorali officio, curam diligenter incumbimus, ut Domini nostri ovibus opportuna pro animarun salute remedia adhibere minime differamus.

§ 1. Cum itaque ad aures nostras per-Cansa consti- venerit legitimum cambiorum usum, tutionis. quem necessitas publicaque utilitas indu-

> 1 De poenis eiusmodi cambiorum attende Pii IV constitutionem 1, Cum sicut, pag. 1 hujus tomi. Sed praetextu usurariae pravitatis non retardatur exactio creditorum ad instantiam fisci coram A. C. ut in eiusdem Pii IV constitutione LXIX, Inter multiplices, ibidem, pag. 207.

xit, saepenumero, ob illiciti quaestus cupiditatem, depravari, ut sub illius praetextu usuraria pravitas a nonnullis exerceatur: nos petitionibus, quae super his nobis nuper factae sunt, hac perpetuo valitura decretali respondendum esse duximus, ut neque dolosis 1 suffragetur, neque ignaros perdat inscitia: sic enim pastoris officium exequimur, dum gregem nobis commissum ab aeternae damnationis periculo eripere modis omnibus studemus.

§ 2. Primum igitur damnamus ea om- cambiorum ilnia cambia, quae sicca nominantur, et ita claralio el proconfinguntur ut contrahentes ad certas bibitio. nundinas seu ad alia loca cambia celebrare simulent, ad quae loca ii, qui pecuniam recipiunt, litteras quidem suas cambii tradunt, sed non mittuntur, vel ita mittuntur ut, transacto tempore unde processerant, inanes referantur; aut etiam, nullis huiusmodi litteris traditis, pecunia ibi denique cum interesse reposcitur, ubi contractus fuerat celebratus; nam inter dantes et recipientes usque a principio ita convenerat, vel certe talis intentio erat; neque quisquam est, qui in nundinis aut locis supradictis, huiusmodi litteris receptis, solutionem faciat. Cui malo simile etiam illud est, cum pecuniae sive depositi sive alio nomine ficti cambii traduntur, ut postea eodem in loco vel alibi cum lucro restituantur. Sed et in ipsis cambiis, quae realia appellantur, interdum, ut ad nos perfertur, campsores praestitutum solutionis terminum, lucro ex tacita vel expressa conventione recepto seu etiam tantummodo promisso, different. Quae omnia nos usuraria esse declaramus. et ne fiant districtius prohibemus. Porro. ad tollendas quoque in cambiis, quantum cum Deo possumus, occasiones peccandi fraudesque foeneratorum, statuimus ne deinceps quisquam audeat, sive a principio sive alias, certum et determinatum inte-

1 Sua fraus addit Cherub. (R. T.).

resse, etiam in casum non solutionis, pacisci, neque realia cambia aliter quam pro primis nundinis, ubi illæ celebrantur, ubi vero non celebrantur, pro primis terminis, iuxta receptum locorum usum, exercere, abusu illo prorsus reiecto, cambia pro secundis et deinceps nundinis sive terminis exercendi. Curandum autem erit in terminis ut ratio habeatur longinguitatis et vicinitatis locorum, in quibus solutio destinatur, ne, dum longiores praefiguntur, quam loca destinatae solutionis desiderant, foenerandi detur occasio.

tium poenae.

§ 3. Quicumque contra hanc nostram Contravenien- constitutionem commiserit, poenis a sacris canonibus contra usurarios inflictis se noverit subiacere. Eos vero, qui conspirationes fecerint vel congestam undique pecuniam ita ad se redegerint, ut quasi monopolium pecuniae facere videantur, poenis quae a iure contra exercentes monopolia constitutae sunt, retineri sancimus.

- § 4. Volumus autem quod praesentes Forma publi- litterae in Camera Apostolica et ad valvas basilicae Principis apostolorum de Urbe, et Cancellariae etiam Apostolicae publicentur, et in ipsa Camera rescribantur.
- § 5. Et quia difficile foret eas ad singula Transumpto- quaeque loca deferri, quod earum tranrum fides. sumptis etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, v kalendas februarii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 28 ian. 1571, pontif. anno vi.

#### CLXXXII.

Extinctio Ordinis fratrum Humiliatorum, cum reservatione Sedi Apostolicae beneficiorum et bonorum propterea vacantium 1

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quemadmodum sollicitus pater, qui uni-1 Alia de exinde secutis vide in constitutione subsequenti.

ce carum educavit filium, via salutis egressum revocare cupiens, primum hortatur, indulget, praetermittit, increpat, alia praeterea atque alia tentare non desinit, dum quod expetit modo aliquo consequatur; omnia denique expertus, cum nihil iam proficere intelligit, desperata prorsus salute, omnem de illo parentis animum eiicit, domo expellit, indignum existimans qui parta haereditate fruatur. Sic Romanus Pontifex, quem divina Maiestas patrem et pastorem omnium Ecclesiae suae Ordinum constituit, sicubi quampiam sacrarum congregationum a Regula et vitae praescripto aberrare percipit, modo admonendo, modo concedendo, modo corripiendo, connititur eam vel primis institutis restituere, vel certe quo pacto emendatam, in aliquo statu illi magis cohaerenti continere, omnibus tandem ad illius sanitatem conquisitis, ubi salutaria remedia fastidire, et in viam iniquitatis obstinatius procedere, atque adeo in pravum indurescere animadvertit, ut potius confringi quam corrigi possit, omni curatione reiecta, de ipsa removenda decernit, ne inveterati atque indomiti mali vis in alias insurgat, eisque exitio sit futura. Quod (ut nostrum hac in re studium flagrat) cum in plurimis, tum maxime in fratrum Humiliatorum familia enixe curavimus, nihil inexpertum relinquentes, quin illa multis iampridem modis affecta, etsi non protinus, certe accommoda rerum moderatione directa, ad pristinum institutum paulatim regrederetur.

§ 1. Etenim, postquam dilectus filius no- Cardinalis Borster Carolus tituli S. Praxedis presbyter statuit pro fracardinalis Borrhomaeus, huius Ordinis pro-trum Humillatector et Apostolicae Sedis delegatus, ani- tione 1. madvertens dictos fratres in luxum iampridem effusos esse, multade ratione cultus

Causa huius extinctionis.

1 Iste cardinalis in sanctorum numerum relatus est a S. D. N. Pauli V.

886

divini, de obedientia et vita, ut antea communi, deque modo recipiendorum et educandorum religiosorum providenter statuerat, cum intelligeremus eos illa ceteraque omnia Regulae suae instituta omnino aspernari, vitamque omnium voluptatum consertam ducere, ac praepositos et qui ex eo Ordine rerum administrationem habebant, bonam magnamque fructuum partem, veluti propriam, in vanitatibus mundanis turpitudinibusque flagitiose profundere, innumeraque scelera committere.

matione.

§ 2. Nos, vias omnes, quae illos in aperta Et hie Ponti- huiusmodi pericula atque incommoda connivit pro eg- iecerant, excludere conati, pleraque alia rumdem refor- de ipsorum vita, moribus et proprietate Regulae inimica, deque modo et tempore gubernandae cuiusque praepositurae, necnon ratione administrationis bonorum, et dispensatione proventuum, aliisque muneribus et officiis, ad prolapsi huius status disciplinae regularis reparationem maxime conferentibus, edidimus, sperantes illa prosperos tandem successus dicto Ordini allatura.

tam retinent;

§ 3. Sed, obsistente bonarum rerum per-Sed tamen turbatore, plerique omnes (quoniam otio flagitiosam vi et desidia nimium assueverant) Regulae instituta et emendationem abhorrentes, etsi statuta et praecepta nostra communi consensu palam acceptarunt, clam tamen quibus illa modis supprimerent comminiscentes, nefarias protestationes in occulto fecerunt, necessarios suos et alios potentiores laicos ad intestinas seditiones concitarunt, suasores praeterea et impulsores ad intimos summorum principum ministros dimiserunt, qui magnis praemiis et pollicitationibus eos pellicerent in animos pracdictorum principum inducere ut nos ad illam rescindendam inclinarent, multaque alia de ea tollenda pravis artibus sunt conati, ut turpem illam et flagitiosam vitam suam retinerent, laetalesque mundi volu-

ptates sequerentur, inter quos non defuit, Nonnullis in qui altius praecipitatus, etiam a catholica delepsi, fide ad haereticos et impia illorum dogmata declinarit; quibus cognitis, omnium gravissimum impoenitentiae peccatum in eis animadvertimus, qui toties frustra correpti, in eadem obstinatione perdurare contendunt, non satis habentes talia attentare, nisi et ii, qui inter ipsos quid posse putant, illis in primis, qui saluti corum sedulo invigilant, exitium machinentur, illius stimulis concitati, qui scelestum Iudam in funestum avaritiae morbum iniecisse non contentus, etiam ad prodendum Dominum suum pecunia impulit. Huius nimirum spiritus nequissimi ductu, quondam Hieronymus Lignana, praepositus praepositurae S. Christophori is Poerhomari Vercellensis et plures alii conscelerati hu- necem machiius Ordinis in necem dicti Caroli cardinalis propitiatoris sui conspirantes, ut pecuniam ad tantum nefas expetitam conficerent, de trucidando in primis dilecto filio Fabio Simoneta fratre dicti Ordinis, proventuum praepositurae Braedae Medionalensis depositario, apud quem num. mos invenire credebant, secreto convenerunt, inde ad ecclesiam dictae praepositurae, in qua ipsum orantem laqueo suf-

focare decreverant, profecti, sed inter se

de modo aggrediendi, misericordia Sal-

vatoris nostri, discordes, hoc conatu de-

stiterunt, mutatoque consilio sacra aurea

et argentea furati sunt. Quibus clam ven-

ditis seu pignori datis, praedictus Hieronymusquondam Donatum Farinam, compro-

fessorem suum, apostatam, pacta pecunia

induxit ut ipsum Carolum cardinalem oc-

cideret; qui, nacta loci et temporis op-

portunitate, in eum vesperi de more in

sacello cum familia precantem, ut transverberaret, sclopum glandibus confertum,

igne admoto, exoneravit; sed telorum parte ad vestes orantis exinanita, aliis utrinque

in proximo violentia ictus defixis, inno-

centem divina pietas salvum et incolumem conservavit. Quare ambo et quidam alii huius nefandi criminis participes, postea capti, poenas debitas persolverunt.

guit;

§ 4. Quando igitur familiam praedi-Ideo hic Pon- ctam, nulli studio ad Ecclesiae Dei utilitifex Ordinem tatem proficienti incumbentem, nulli diliajorum extin- sciplinae ecclesiasticae deditam, nullum omnino futurae virtutis specimen ostendentem, tam detestandis facinoribus infectam, tam atroci sacrilegio contaminatam, et praeterea impoenitentem atque incorrigibilem agnoscimus, omni de illa spe prorsus exclusa, ipsam tandem tollere constituimus, tamquam malam arborem fructus pessimos proferentem. Habita itaque cum fratribus nostris deliberatione matura, de illorum consilio et nobis attributae potestatis plenitudine, extinguimus et abolemus Ordinem praedictorum fratrum Humiliatorum et officium praepositi generalis ac provincialium et quaecumque alia ministeria Ordinis sic suppressi, necnon omnia et quaecumque statuta, consuetudines et decreta eiusdem, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel alia quacumque firmitate munita, et pariter privilegia et indulta, generalia et specialia, quorum omnium tenores, ac si ad verbum insererentur praesentibus, habemus pro expressis, quibuscumque illa concepta sint formulis, necnon irritantibus aliis decretis et vinculis roborata.

§ 5. Privamus generalem ac ceteros encialem omnes praepositos et fratres omnibus et alios omni-tu accomination praeposituris, dignitatibus, administranette , conventionibus, officiis et beneficiis ecclesiasticis, cum cura et sine cura, necnon domibus, conventibus et locis, immobilibus, mobilibus et semoventibus, in Italia et ubicumque gentium constitutis, sacra quoque et communi supellectile, ac ipsorum omnium usu, usufructu, administratione ac possessione, spirituali et apud Sedem Apostolicam vacantia, necnon

temporali ac etiam iure et actione, sive per statuta nostra sive alias quomodolibet pertinente. Ac tollimus eis omnimodam facultatem, usum et auctoritatem generalia, provincialia et alia capitula de cetero celebrandi.

- § 6. Volumus tamen ut omnes fratres, qui nunc sunt, qui professionem regu- in locis eis aslarem emiserunt, deinceps in domibus et larem vitam dulocis, quos eis cum victu et aliis neces- res vel strictiosariis proxime assignandis curabimus, transire praeomnino redigantur, ut ibi vitam ducant cipit; regularem, suae professioni conformem. sub cura et visitatione ordinariorum locorum aut alterius vel aliorum, quos eis duxerimus delegandos; vel, iuxta iuris communis dispositionem, transeant ad pares vel strictiones Ordines approbatos.
- § 7. Novitii vero et alii quicumque non professi, detracto Religionis habitu, sosenpett.; ex professorum consortio et domibus expellantur.
- § 8. Quibus professoribus nominatim praecipimus atque interdicimus ne post-recipi et alia hac quemquam expulsorum aut omnino loca alium, etiam voventem, ad professionem vel habitum admittant, nec novas domus vel loca recipiant vel acquirant; quod si secus fiat, professio sit inanis, neminemque obliget neque in specie neque in genere sic professum. Novarum domorum seu locorum receptiones vel acquisitiones viribus et effectu careant, et contrafacientes excommunicationis sint sententia co ipso innodati, a qua nullus, nisi in mortis articulo constitutus, absolvi possit,
- § 9. Ceterum, intendentes et cultui di- Reservatque vino et ecclesiae ministris quamprimum cae heneficia prospicere, omnes praeposituras, digni-saecularia ob tates, personatus, administrationes, offi- valinem vacia ceteraque beneficia ecclesiastica, cum et bona huius cura et sine cura, quae deinceps saecu-Ordinis. laria sint, per privationem praedictam

absque Romani Pontificis licentia speciali.

Non profes-

tibus et home priva;

domos, conventus, loca, supellectilem, bona, res, actiones et iura supradicta, eorumque proprietatem et dominium, nostrae et dictae Sedis liberae dispositioni specialiter et expresse reservamus. Decernentes irritum et inane quicquid secus per praedictos aut quoscumque alios, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Fides evemplorum.

§ 10. Volumus autem ut praesentium exempla etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, septimo idus februarii, pontificatus nostri anno vi.

Ego Pius catholicae Eccles, episcopus.

Sequentur subscriptiones cardinalium et publicatio.

Dat. die 7 febr. 1571, pontif. anno vi.

#### CLXXXIII.

Praepositurarum nuper extincti Ordinis fratrum Humiliatorum distributio et applicatio, ipsorumque fratrum divisio, cum locorum et alimentorum assignatione, et cum earumdem dignitatum et beneficiorum saecularium dicti Ordinis reservatione dispositioni Sedis Apostolicae.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quoniam, per extinctionem Ordinis fra-Constitutio - trum Humiliatorum et privationem genenis praeceden-tis summam re- ralis ac ceterorum omnium praepositorum et fratrum illius omnibus praeposituris, dignitatibus, officiis et beneficiis ecclesiasticis, cum cura et sine cura, nuper a nobis, de fratrum nostrorum consilio et apostolicae potestatis plenitudine factas, intendentes et cultui di-

vino et ministris ecclesiasticis quamprimum prospicere, praeposituras, dignitates, officia et beneficia praedicta, quae deinceps saecularia essent, necnon bona, domos, redditus, res, actiones et iura Ordinis sic suppressi, nostrae et Apostolicae Sedis dispositioni specialiter et expresse reservavimus. Praeterea voluimus ut omnes fratres, qui professionem emiserant regularem, deinceps in domibus et locis, quae eis cum victu et aliis necessariis assignandos curaremus, omnino redigerentur, ut ibi vitam ducerent regularem suae professioni conformem, sub cura et visitatione ordinariorum locorum, aut alterius vel aliorum quos eis delegaremus, vel, iuxta iuris communis dispositionem, transirent ad pares vel arctiores ordines approbatos.

§ 1. Nunc autem, ad inducendum novum in dictis praeposituris et locis sta-solvit uniones tum cuique, quantum potest, convenien-dicti Ordinia, tem, et item subveniendum aliis ecclesiis, conventibus, piis locis, officiis et ministris ad religionis cultum et fidei catholicae propagationem et tutelam utilibus et necessariis, simulgue ad praedictorum fratrum distributionem et divini officii celebrationem, paterna caritate intenti, ut ea quae facere instituimus, omni impedimento soluta, plenarium conseguantur effectum; de simili potestatis plenitudine, dissolvimus omnes et quascumque uniones, annexiones et incorporationes, perpetuas et temporales, praepositurarum S. Mariae Elisabeth de Busto Parvo, Mediolanensis dioecesis, S. Catharinae Cremonensis, ac forsan aliarum quae nominatim praesentibus exprimuntur, sive ut aliæ aliis sive ut invicem aut alias, quacumque causa antehac factas, restituentes cas in liberum et solutum statum, quantocumque ipsae tempore ut unitae pacifice sint possessae.

§ 2. Rursus, verum annuum valorem

præpositurarum

fort;

quas distribuit et applicat;

Quarum ali- fructuum, reddituum et proventuum singularum praepositurarum, necnon ecclesiarum, capitulorum, domorum, conventuum, collegiorum, hospitalium et aliorum locorum omnium praesentibus comprehensorum, secundum communem illorum aestimationem, et quantumcumque sint, necnon fructuum reservationes et pensionum assignationes, quos et quas perpetuo vel ad tempus seorsum facere intendimus, praesentibus pro expressis habentes, perpetuo unimus, annectimus et incorporamus: praeposituram S. Petri Bergomensis, cum omnibus rebus et iuribus suis et quae ei competunt actionibus, praepositurae Ss. Simonis et Iudae; ac simili modo praeposituram S. Mariae Ticini, Novariensis diocesis, praeposituræ S. Crucis Novariensis; et praeposituram S. Iacobi Moncalerii, praepositurae SS. Trinitatis Avilliani, Taurinensis dioecesis; et praeposituram S. Ioannis Baptistæ de Damaso, praepositurae S. Ursulae de Surrigo; et praeposituras S. Michaelis de Paganica et S. Corpetis, praepositurae S. Mariae Cigoli; et praeposituram Sancti Bartholomaei Aquensis, mensae episcopali Aquensi; et praeposituram Sancti Georgii Canturii, mensæ capitulari ecclesiae S. Vincentii plebis Galliani ad Canturium; et praeposituram S. Syri Alexandrini, cui cura parochianorum imminet animarum, hospitali pauperum Ss. Blasii et Antonii, cura et parochianis omnibus ad viciniorem parochialem ecclesiam, quam ordinarius loci aptiorem commodioremque viderit, translatis; et praeposituram S. Bartholomaei Veronensis, officio Inquisitionis haereticae pravitatis, apostolica auctoritate ibi statuto. Ad hæc, in singulis domibus de Canonica et Sancti Ioannis Evangelistae, et Sanctissimae Trinitatis Mediolanensis, et S. Bartholomaei Bergomensis, et S. Francisci Paduanae, et S. Marci Terdonae, et Sancti

Odorici et Omnium Sanctorum Papiensis, et etiam Omnium Sanctorum Modœtiae supprimimus perpetuo et extinguimus nomen, titulum, dignitatem et essentiam praepositurae, omniaque insignia veteris instituti; dividimus et separamus omnia harum sic suppressarum praepositurarum bona, res, actiones et iura a sua quaque ecclesia et domo, necnon hortis, viridariis et pertinentiis intra clausuram cuiusque domus consistentibus, in hos, qui sequuntur, usus, perpetuo assignatis. Siguidem concedimus ecclesias, aedes, hortos, viridaria et pertinentias, intra praedictam clausuram existentes ipsarum suppressarum praepositurarum, videlicet de Canonica Sancti Ioannis Evangelistae et Sanctissimae Trinitatis Mediolanensis, ad usum seminarii seu aliorum collegiorum, congregationum et hospitalium, prout dilecto filio Carolo cardinali Borrhomaeo, ecclesiae Mediolanensis præsuli, videbitur utilius expedire; Sancti Francisci vero Paduan., ad eumdem usum seminarii, arbitrio episcopi statuendi; et Omnium Sanctorum Papiensis, Ordini et fratribus Carthusiensibus; necnon S. Odorici, collegio Ghisleriorum, quod in universitate Studii generalis Papiensis nuper instituimus; et Sancti Bartholomaei Bergomensis, tam cum hortis, viridariis et pertinentiis intra suam clausuram existentibus, quam etiam ei contiguis terrenis, pratis et vineis suis, fratribus Ordinis Praedicatorum regularis Observantiae provinciae Lombardiae, iuxta morem eius Ordinis, qui illam ad mores suos reforment; et S. Marci Terdonensis, fratribus domus S. Francisci Ordinis Minorum, qui, hac sua domo et eius ecclesia episcopo et capitulo Terdonensi, pro illorum futura, loco occupatae, cathedrali, relicta, in dictam ecclesiam S. Marci debeant demigrare; ac etiam concedimus congregationi regularium Sancti Pauli

Decollati, Barnabitarum nuncupatae, ecclesiam et domum praepositurae suppressae Omnium Sanctorum Modoetiae, cum omnibus bonis, rebus, iuribus et actionibus suis ubicumque constitutis, ut illas habeant et instituant quemadmodum aliae suae congregationes diriguntur.

distributionem Borrhomaso.

§ 3. De praeposituris autem Lugani, Lucarni et S. Laurentii de Canobio et committit card. Sanctae Catharinae de Pallantia, earumque bonis, rebus, iuribus et actionibus hac vice disponendis, praedicto Carolo cardinali, qui in ipsarum Lugani et Lucarni erectione et restitutione qualicumque laboriosam operam praestitit, delegamus vices nostras, ut vel ipsas Societati Iesu vel alteri congregationi aut Ordini approbato, vel seminario ad usum collegiorum seu etiam hospitalium aut aliorum piorum operum tribuat, sive illas uniat, appropriet et applicet, vel alias de illis eorumque bonis et proprietatibus praedictis, aliisve modis, libere disponat, util, temporis, rerum et temporum qualitate, conditione et necessitate perspecta, noverit commodius convenire.

dinis:

§ 4. Postremo applicamus et appro-Allis ipse priamus perpetuo omnia et quaecumque Pont. applicat alia bona, res, actiones et iura, divisa et separata, praedictarum praepositurarum suppressarum, videlicet de Canonica S. Ioannis Evangelistae et Sanctissimae Trinitatis, praepositurae Sanctorum Bredae Mediolanensis; et alia S. Bartholomaei Bergomensis, praepositurae Sanctorum Simonis et Iudae; et alia Sancti Francisci, domui et fratribus Beatae Mariae Paduanae dicti Ordinis Praedicatorum; et alia Sancti Odorici et Omnium Sanctorum, etiam domui et fratribus S. Thomae Papiensis super quibus, videlicet S. Odorici et Omnium Sanctorum, pensionem annuam, omnino liberam et

de Camera, infirmariae domus a nobis constitutae Sanctae Crucis et Omnium Sanctorum ad oppidum Boschi ipsius Ordinis annis singulis integre persolvendam, seu per priorem et fratres dictae domus ad Boschum, si et quoties maluerint, super pinguioribus et liquidioribus proventibus illorum propria auctoritate exigendam, et in praedictae infirmariae usus penitus convertendam, perpetuo reservamus; et alia S. Marci, pro dimidia in dotem unius archidiaconatus et unius cantoriae dignitatum prædictae ecclesiae Terdonensis; et pro alia dimidia parte, domui S. Martini Terdonae, constitutae ad usum fratrum dicti Ordinis Praedicatorum, in ea superioribus annis introductorum. Ita ut liceat tam futuris omnibus principalium praepositurarum praepositis, necnon Aquensi capitulo ecclesiae Canturii, rectoribus hospitalis Sanctorum Blasii et Antonii ac ministris Officii Inquisitionis Veronensis, unitarum praepositurarum, prout cuique tangit, quam etiam aliis omnibus, quibus ecclesiae et domus aliarum suppressarum praepositurarum conceduntur, quorumque praeposituris, domibus, collegiis et locis, bona, res et proprietates, actiones et iura praedicta appropriantur, per se vel alium seu alios, corporalem possessionem illorum, necnon iurium et pertinentiarum suorum omnium, propria auctoritate libere apprehendere et perpetuo retinere, ac fructus, redditus et proventus, iura, obventiones et emolumenta omnia eorumdem in suos necnon praepositurarum, domorum, mensarum, collegiorum, hospitalium, officii et locorum praedictorum usus et utilitatem convertere, dioecesanorum locorum aut quorumvis aliorum licentia super his minime requisita.

§ 5. Hanc autem de distributione et alimentis fratrum extincti Ordinis praedicti distribuit cum exemptam, centum ducatorum auri in auro rationem futuram esse volentes, statuimus locorum assi-

Fratresque gnatione;

ut de iis, qui nunc sunt, ecclesia Bredae, viginti octo presbyteros et septem scrvientes; aliae vero sequentes ecclesiae, videlicet Sancti Abundii Cremonensis, sexdedecim presbyteros et quatuor servientes; B. Mariæ de Glarea Veronensis, octo presbyteros et duos servientes; S. Catharinæ Cremonensis, tres presbyteros et unum servientem; S. Mariae de Ronderario, cum ecclesia Sancti Martini in suburbiis, Comensis, alios tres et unum servientem; Sanctorum Petri et Pauli, cum ecclesia Sanctio Mariae Caravagii, quatuor presbyteros et unum servientem; S. Agathae de Urbe, duos presbyteros et unum servientem; Sanctorum Simonis et Iudae, Bergomensis, tres presbyteros; Sanctissimae Trinitatis Avillianae, alios tres; Sanctae Crucis Novariensis, duos; Sanctæ Ursulæ de Surrigo, cum illi unita praedicta, duos; singulae ecclesiae S. Mariae Veteris Varensii, Sanctorum Iacobi et Philippi Brixiensis, S. Nicolai Ballani, S. Ioannis Evangelistae Appiani, S. Elisabeth de Busto, S. Pauli Conilliani, S. Pauli Soncini, Sancti Marini Cremae, S. Mariae Cigoli, et Sancti Thomae Senensis, singulos presbyteros recipiant et retineant ad deserviendum ibidem in divinis; quibus, ut ibi, plures assignantur, in commune vivant, pro suis alimentis praedictis reservamus, constituimus et assignamus pensiones annuas prorsus liberas et exemptas, videlicet trigintaquinque personis ecclesiae Bredae, mille et quadringentorum scutorum auri et viginti; S. Abundii, octingentorum et decem; B. Mariae de Glarea, quadringentorum et quinque; Sanctorum Petri et Pauli ac S. Mariae Caravagii, ducentorum; et ubi quatuor personae, centum sexaginta; ubi tres, centum viginti; ubi duo, octoginta; et denique ubi singuli destinati sunt, quadraginta scutorum similium super earum praepositurarum et ipsarum annexorum fructibus, redditibus et proventibus, | futuris deinceps temporibus perpetuis

etiamsi super illis aliae pensiones annuæ aliis assignatae aut illorum reservationes factae sint, eorumque dimidiam partem longe excedant, per omnes deinceps praepositos suos, quos et etiam suarum praepositurarum fructus et bona omnia ad id efficaciter obligamus, annis singulis, pro una videlicet in B. Ioannis Baptistae, a proxime futura incipiendo, pro rata temporis, et altera medietatibus singularum pensionum huiusmodi, in Domini nostri Iesu Christi Nativitatum festivitatibus integre persolvendas; ita tamen ut dictis trigintaquinque personis ecclesiae Bredæ. sive singulis sive simul pluribus decedentibus aut ad alios Ordines transeuntibus. pariter rata dictae pensionis mille et quadringentorum scutorum eo ipso extincta sit, praepositoque accrescat, donec hi omnes ad numerum viginti, et inter eos omnes sexdecim sacerdotes deveniant: ac tunc demum eis octingenta dumtaxat scuta similia quotannis modo praedicto persolvantur; quibus ad dictum numerum redactis, postea diminuentibus ac etiam aliis aliarum ecclesiarum praedictarum dehinc quandocumque deficientibus, statim alius vel alii, eiusve vel earum, usque ad præscriptum in quaq. ecclesia numerum, ac totidem sacerdotes regulares sive saeculares subrogentur, donec, omnibus de medio sublatis vel alio translatis, ecclesiae ipsae de aliis ad eumdem numerum presbyteris huiusmodi regularibus vel ibi perpetuis beneficiatis saecularibus idoneis, a suo quoque praeposito libere assumendis et instituendis, illico reformentur; qui cum suis, ubi statuuntur, servientibus, deinceps loco suae pensionis annuum eiusdem quantitatis redditum de bonis praepositurae pro mensa communi, ubi quantitas et numerus personarum id postulaverit, conficien. dum, sin autem, in singulos statuendum

habeant et ex eo foveantur. Volentes supradicta omnia omni tempore inviolata fore, et ab omnibus firmiter custodiri.

deputat;

§ 6. Quocirca omnibus locorum ordi-Executores nariis, praesertim in quorum civitatibus et dioecesibus praepositurae distributos fratres praedictos habentes consistunt, per apostolica scripta mandamus ut quisquis, per se vel alium seu alios, ubi et quandocumque opus fuerit, praedictis omnibus efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra numerum praefinitum presbyterorum et aliorum praedictorum in singulis ecclesiis et locis, in quibus sic a nobis disponuntur, integrum conservari, omnes pensiones supradictas omnibus illis quibus assignantur integre persolvi; eos, quibus ecclesiae, domus, aedes, bona, res, iura, actiones et alia prædicta conceduntur, ac prorsus universos et singulos alios, quos praesentes litterae concernunt, illis et earum effectu pacifice frui et gaudere; mensas et redditus annuos institui et assignari, ceteraque omnia eisdem praesentibus contenta, semper et ubique observari, non permittentes quemquam contra ipsarum tenorem per quoscumque molestari, vel alias quomodolibet impediri. Contradictores quoslibet ac praedictis non parentes, per censuras et pænas ecclesiasticas ceteraque iuris et facti remedia opportuna, appellatione postposita, compescendo, censurasque et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc auxilio brachii saecularis.

§ 7. Non obstantibus nostris de unio-Contrariis de- nibus ad partes committendis et valore fructuum utringue exprimendo, ac etiam de fructibus beneficiorum in omnibus gratiis, etiam motu proprio factis, secundum verum annuum valorem exprimendis, alioquin gratiae ipsae non valeant,

et de non tollendo iure quaesito, necnon Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac etiam de unionibus beneficiorum in diversis dioecesibus consistentium non faciendis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon ecclesiarum, Ordinum et locorum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; ac quod causae propter quas praedictas uniones et applicationes facimus, prius coram locorum ordinariis examinatae et approbatae non fuerint, quae propterea per subreptionem obtentae numquam intelligantur; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel omnino non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis, quae omnia et quaecumque alia praedictis impedimentum praestantia aut praestare valentia omnino tollimus et abrogamus, ac nemini contra ipsas praesentes et earum executionem atque effectum suffragari posse decernimus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Cum autem alias, pro necessitatibus huius Sedis, quaedam bona seu census bricae eccle-siae Terdonenvel livelli nonnullarum praepositurarum sisius redimenpraedictarum, usque ad valorem decem na etc. usque millium scutorum auri in auro, diversis ad valorem depersonis, cum pacto illos relevandi intra rum; certum tempus tunc expressum et nondum elapsum, auctoritate nostra venditi fuerint, nos novae fabricae ecclesiae prædictae Terdonensis, suadente iampridem illius civitatis tutela, occupatæ, quantum in nobis est subvenire cupientes, ius

relevandi sive redimendi omnia bona seu census aut livellos praedictos, omnemque actionem olim dicto extincto Ordini et illius praepositis competentia, pro usu et commodo dictae fabbricae, uti postea statuemus et declarabimus, nobis et dictæ Sedi retinemus.

catura.

§ 9. Demum pio studio inducti, ut san-Reservatque cta et salubris huius novi status ratio per ce beneficia di- peculiarem sollicitudinem omni tempore cti Ordinis va- capiatur, tam praedictas quam omnes alias praeposituras ac cetera beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, suppressi Ordinis praedicti, extra Romanam Curiam quibusvis modis et ex quarumcumque personis vacantia et deinceps quandocumque et quotiescumque vacatura, nostrae et successorum nostrorum Romanorum Pontificum ac dictae Sedis dumtaxat collationi et dispositioni, specialiter et expresse in perpetuum reservamus. Decernentes irritum et inane quicquid secus super his ac aliis supradictis per quoscumque, etiam S. R. E. cardinales et de latere legatos, etiam praetextu facultatum, privilegiorum et indultorum ac alias quomodocumque, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Fides exemplorum.

§ 10. Quia vero difficile nimis esset etc. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, vi idus februarii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 8 febr. 1571, pontif. anno vi.

#### CLXXXIV.

Episcopi regni Siciliae quotannis inventarium actorum criminalium conficere et custodire tenentur.

# Pius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Muneris nostri est aditum prohibere, per quem salubris delictorum animadver-

sio perperam disturbatur. Nefarium etenim facinus in plerisque episcopatib. regni constitutionis. Siciliae, citra et ultra Farum, audivimus exoriri quod, cathedralibus ecclesiis præsule viduatis, vicarii a capitulis constituti, gratia, timore, odio vel sordibus, quas volunt inquisitiones et testimonia rerum et causarum criminalium violant, subripiunt et lacerant, ne delictorum cognitio vel vindicta uspiam consequatur.

§ 1. Nos, ad hoc malum, qua potest iudustria, coercendum, pro nostro officio quod episcopi inintenti, praecipimus omnibus archiepisco- ventarium apis et episcopis dicti regni, praesentibus nalium quolibet et futuris, ut deinceps inventarium authen- ctum custoticum omnium et quarumcumque suae diant. curiae querelarum, accusationum, inquisitionum, denuntiationum, testificationum, instrumentorum, processuum, ceterorumque actorum, causarum et negociorum criminalium, etiam mixtorum, quæ apud curiae suae notarium fuerint, quotannis in perpetuum conficiant; confectum et dicti notarii manu subscriptum, penes se custodiant, donec super iis fuerit iudicatum. Et si eos de vita decedere interim contigerit, illud universum sigillo suo obsignatum, fidei sacerdotis, cui peccata confitentur, morte impendente, committant, qui, ea secuta, protinus ipsum praelato ac domui seu conventui digniori regularium illius civitatis debeant resignare, ut ab eis tute et fideliter asservetur, donec futurus advenerit praesul, cui illud itidem clausum, et integrum tribuatur; quod ipsimet per se faciant, si quando necesse habuerint peregre proficisci, ita ut illud ipsum, statim cum praesentes redierint, recipiant ab eisdem.

§ 2. Quicumque autem testimonia, pro- Poenarum imcessus, scripturas et instrumenta huius-positio contra modi quocumque modo violaverit, corru- aut corrumpenperit, subtraxerit, combusserit, suppresse- scripturas. rit ac iusserit id fieri, seu auxilium, consilium vel favorem praestiterit, omni sit dignitate, officio et beneficio, praesentium

Causa buius

tes ipsa acta et

auctoritate, privatus et ad futura inhabilis! eo ipso. Idem quoque et pariter notarius, cui quid praedictorum defuerit, aut alias deliquerit in praedictis, tamquam falsi reus declaretur, poenasque omnes subeat, quæ sunt in huiusmodi rerum falsarios per sanctiones canonicas et constitutiones legitimas irrogatae.

Nulli ergo omnino etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, kalendis martii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 1 mart. 1571, pontif. anno vi.

#### CLXXXV.

Clericorum Camerae Apostolicae collegium ad duodenarium numerum adaugetur, cum emolumentorum ipsis de cetero exhibendorum praefinitione 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

rae.

Romanus Pontifex, tamquam providus pater familias, operarios et ministros quandoque diminuit et quandoque auget, prout eorum ministerio Sedem Apostolicam, quae est vinea Domini, indigere et pro eius conservatione expedire prospicit.

§ 1. Sane, cum collegium dilectorum Ob erectio- filiorum militum Sancti Georgii, pro cennem collegii militiae Sancti tum quinquaginta militibus pridem a feli-Georgii diminucis recordationis Paulo Papa III, praedetus numerus clericorum R. cessore nostro, institutum, non admodum quali preiudicio nostrae reipublicæ necessarium, collegium eiusdem Game- vero Camerae Apostolicae clericorum, quod cum soleat egregiis viris refertum existere, decreto tamen piae memoriae Eugenii Pontificis IV, etiam praedecessoris nostri, ab eodem Paulo praedecesso-

1 Ex Regest. in Archiv. Vat,

re, etiam interveniente pecunia, approbato, quoniam ad septenarium numerum reductum extitit, nobis nimis arctatum e angustatum visum fuit, ita ut, si aliqui ipsorum clericorum vel adversa valetudine, vel quia ad alia dictae Sedis graviora negocia distrahantur, aut alio quovis modo impediantur, ipsius Camerae munia, prout eorum exigit magnitudo, ab his, qui supersunt, tractari et perfici omnino nequeant, illud igitur dissolvere et extinguere, hoc vero adaugere deliberavimus.

- § 2. Quamobrem litteras erectionis collegii militum, reductionis collegii clerico- que litteris hurum ad huiusmodi septenarium numerum, clionis, privilegiorumque et indultorum eisdem collegiis, militibus et clericis quomodolibet concessorum, innovatorum et approbatorum, praesentibus, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro expressis habentes; ac reductionem et decretum de septenario numero huiusmodi statutumque eiusdem Pauli prædecessoris desuper quomodolibet factum et quaecumque alia quovis modo effectum præsentium impedientia penitus abrogantes.
- § 3. De fratrum nostrorum consilio ac Dissolutisque de apostolicæ potestatis plenitudine, colle- officiis diciae militiae. gium militum S. Georgii praefatum, eiusque essentiam, usum et exercitium ac ipsius officia, tenore praesentium, penitus dissolvimus, extinguimus et abolemus.
- § 4. Ne autem dicti collegii extincti Necnon restinuper milites, ex extinctione prædicta, ni- tuta singulis militibus pecumium dispendium patiantur, dilecto filio nia, thesaurario generali nostro per praesentes iniungimus et mandamus quatenus in kalendis aprilis summam septuaginta quinque millium scutorum, quibus in occurrentibus tunc necessitatibus eamdem Sedem tempore institutionis ipsorum collegii subvenerunt, singulis pro rata nuper existentibus militibus, iuxta praefati Pauli praedecessoris in litteris ipsius collegii institutionis appositum decretum, quo, in-

ter alia, cavetur quod si aliqua ratione vel causa per Romanum Pontificem collegium praefatum extingueretur, summa integra praefata restitueretur, hic Romæ realiter persolvat et restituat, interimque ipsis militibus de fructibus, redditibus et proventibus solitis et consuetis pro rata respondeat et responderi faciat: ita quod. dicto termino elapso, nulli militum aliquid amplius de fructibus, redditibus, proventibus et emolumenti huiusmodi solvi debeat.

§ 5. Collegium vero clericorum, qui De novo eri- nunc sex viventium tantum existunt, uno gitur collegium c. ex eius officiis per obitum bonae memoriæ A. cum auctio-Iulii Saulii, olim dum viveret, praefatae duodenarium. Camerae clerici, apud Sedem eamdem defuncti vacante, quod, ad effectum præsentium, extinguimus et abolemus, adeo utamplius discerni aut cognosci non possit, sed cum actione ac numero duodecim clericorum infrascripto incorporatum atque confusum intelligatur, dictis de causis et aliis animum nostrum moventibus, ad duodenarium numerum perpetuo augemus, illudque pro duodecim clericis de cetero instituimus: ita ut deinceps sex alii viri, per nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem eidem collegio clericorum ascribendi et deputandi, una cum nunc existentibus dictae Camerae clericis, unum corpus et collegium integrum et indistinctum constituant et efficiant, et duodecim officia, pro duodecim Cameræ clericis et Sedis praefatarum cappellanis, omni prorsus sublata inter eos differentia, omnino similia et parilia et aequalia in omnibus et per omnia, eiusdemque iuris, potestatis, iurisdictionis et auctoritatis existant.

§ 6. Ipsumque collegium, sic auctum cui collegio et institutum et in unum corpus prorsus vetera omnia redactum, et duodecim clerici praefati pro privilegia ab tempore existentes eisdem privilegiis,

et gratiis quibuscumque indifferenter po-rico in pari tiantur, utantnr et gaudeant, quibus an- gradu obtinontea ipsum collegium et septem illius clerici, quovis modo, coniunctim vel separatim, potiebantur, utebantur et gaudebant; necnon redditus, proventus et emolumenta, iocalia et omnia alia et singula, tam ex communi massa, quam alibi quocumque tempore debita et debenda, ordinaria et extraordinaria, æqualiter percipiant; ac munera, functiones et officia, tam publica quam privata, etiam castrorum, civitatum, locorum et provinciarum, semper sortiantur, obtineant et exerceant et exequantur, prout prius, ante auctionem ad duodenarium numerum huiusmodi, collegium ipsum et illius septem clerici habebant, percipiebant et obtinebant, perinde ac si principio collegium præfatum, sic auctum, et cum antiquo confusum et unitum et incorporatum, et illius officia pro duodecim clericis instituta fuissent et reductio ac decretum praefata de numero septenario minime emanassent, statuentes quod perpetuis futuris temporibus Camera præfata duodecim clericatuum officia habet inter se promiscua et confusa: ita quod sex clerici eidem collegio ascribendi cum aliis sex nunc existentibus omnino pares et aequales existant, et nullum inter eos discrimen prioritatis, potioritatis aut antiquitatis adsit, quo posteriores a prioribus vel alter ab altero quovis modo discernantur, et sic adveniente vacatione sive antiquorum sive augmentatorum, semper in supplicatione aut motu proprio mentio fiat quod unus ex duodecim vacat, ·alioquin clerici admittere nequaquam teneantur, neque ad hoc quovis modo cogi possint.

§ 7. Et insuper, ut praefati duodecim Eis assignata clerici onera sibi incumbentia supportare emolumenta aet iuxta ipsorum qualitatem et dignitatem denda. decentius se substentare valeant, proviunoquoque cle- exemptionibus, facultatibus, praerogativis dere volentes, de eorumdem fratrum con-

silio, et authoritate et potestate similibus, redditum annuum novem millium scutorum auri in auro, ex pecuniis thesaurariae provinciae nostrae Romandiolae eiusque cancellariae, necnon proventuum maleficiorum, tractarum frumenti, rata subsidii trecentorum millium scutorum sive augmenti pretii salis et quorumcumque aliorum subsidiorum et reddituum ordinariorum dictae provinciae exigendum, et alias per eumdem Paulum praedecessorem eidem collegio militum extincto, inter alia, pro dote assignatum, ac omnia et quaecumque alia iura, obventiones et emolumenta dicti collegii extincti, et quæ collegium et milites quovis modo hucusque percipiebant et assequebantur, massæ communi duodecim clericorum praefatorum et ipsi collegio clericorum in omnibus et per omnia, prout collegio huiusmodi extincto concessa fuerant, ita ut liceat eidem collegio clericorum et duodecim illius clericis, coniunctim vel separatim, posthac, una cum aliis ipsius collegii duodecim clericorum redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et emolumentis, sibi hucusque assignatis seu in futurum assignandis aut quovis modo proveniendis illa percipere, levare, distribuere et dividere, perpetuo applicamus, illaque cum omnibus aliis ipsius collegii clericorum redditibus et emolumentis confundimus.

clausula subluta

§ 8. Decernentes praedicta omnia et Praesentis singula omnino ab omnibus adimpleri et constitution.Or-mitas et observari debere, et praesentes litteras cum vim validi et efficacis contractus inter Sedem et Cameram praefatas ac nos ipsos et successores nostros Romanos Pontifices ex una, et collegium clericorum et singulos duodecim clericos et ipsius collegii clericorum officia obtinentes et in futurum habituros illorumque successores vel causam ab eis habentes, ex altera partibus, solemniter et legitime initi, perpetuo obtinere; dictamque Cameram ad

eosdem clericos omnes et singulos in iuribus praedictis tuendos, et ab omni incommodo, damno, laesione, lite, causa et controversia immunes, indemnes et exemptos conservandos teneri et obligatam esse; et sic per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales et Palatii Apostolici causarum auditores, in quacumque causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 9. Et pro praefatis omnibus et singulis firmiter observandis et adimplendis, ricis solvenda, ac pro potiori collegii et XII clericorum ab eisque recipraedictorum cautela, tam pro pecuniis quam pro Camerae et Sedis praefatarum occurrentibus necessitatibus, iam solverunt et imposterum solvent, quam pro fructibus, redditibus et proventibus sibi assignandis assignatisque, numquam in sortem principalem computari volumus; ac damnis, expensis et interesse passis, factis, patiendis et faciendis, omnia et singula dictae Camerae bona mobilia et immobilia, iura, actiones et emolumenta ac redditus et proventus praesentia et futura, ita quod liceat, propria ipsius collegii auctoritate, nullo alio a nobis seu R. Pontifice pro tempore existente desuper ex mandato 1, licentia seu decreto. dictorum bonorum, reddituum seu proventuum, pro dictis pecuniis, damnis, expensis et interesse, possessionem capere et retinere, harum serie obligamus et perpetuo hypothecamus.

§ 10. Non obstantibus eorumdem Eugenii et Pauli aliorumque Romanorum derogatio. Pontificum decretis, statutis, constitutionibus, ordinationibus apostolicis ac regulis Cancellariae, etiam de non tollendo

1 Forte expectato mandato (R. T.).

Obstantium

iure quaesito; ac extincti collegii militum et Camerae ac collegii praefatorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, praefato collegio et illius clericis, etiam ex causa onerosa, et interveniente quarumcumque pecuniarum quantitate, etiam notabili, ac per modum statuti perpetui et solemniter initi et stipulati contractus, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, concessis, confirmatis et approbatis, extensis et moderatis, cuiuscumque tenoris existant, per quae praesentibus non expressa aut omnino non inserta, effectus earum impediri valeant quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum in nostris litteris habenda esset mentio specialis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Clausulae poenales.

Exordium.

§ 11. Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, nonis martii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 7 martii 1571, pontif. anno vi.

### CLXXXVI.

Officii B. Mariae nuper reformati approbatio, cum indulgentiarum elargitione pro illud recitantibus, et aliorum similium officiorum abolitione.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§1. Superni omnipotentis Dei providentiæ ac benignitatis exemplo excitati, qui, ut humanum genus ab errorum tenebris Bull. Rom. Vol. VII. 113

vendicaret et in veritatis semitam perduceret, suae gloriae splendorem e coelis in terram demittere, lucisque aeternae radiis bonos pariter et malos perfundere dignatus est, meditatio cordis nostri ad id potissimum tendit ut fides catholica non solum ubique augeatur et floreat, sed etiam ne errorum tenebrae atque superstitionum abusus piis christifidelium mentibus inducantur, et si quae irrepserunt, protinus evellantur.

§ 2. Cum itaque, in executionem de- Hic Pontifex cretorum sacri concilii Tridentini, gratia iuxia concilii Tridentini, gratia iuxia decreta divina assistente, Catechismo ad populi emendari fecit Cathechismum, eruditionem edito, Breviario ad sacras Breviarium et preces, laudes et gratias Deo optimo Ma- Missale; nunc et officium B. ximo ab utriusque sexus ecclesiasticis M. V.; persolvendas reformato, atque Missali, ut sacerdotes intelligerent quibus precibus uti, qui ritus, quaeve caeremoniae in missarum celebratione observandae sint, ad pristinam sanctorum Patrum normam restituto, eamdem curam et operam adhiberi mandaverimus in emendando ac corrigendo gloriosissimae Dei Genitricis B. Mariae Virginis officio; cuius recitatio sicut pusillis et rudibus christifidelibus peculiaris esse dignoscitur, ita multis superfluis, non sine legentium etiam scandalo, et quae ad varias superstitiones facile rudes ipsos inducere possunt, avaritia impressorum, fuit referaum, qui, ut christisideles ad emendum eiusdem ossicii libros a se impressos facile allicerent. multa, sub colore pietatis et animarum spiritualis consolationis, ex eorum capite addiderunt, iamque ad antedicti Breviarii uniformitatem, eiusdem Dei Genitricis, ut credimus, intercessione, eruditorum et piorum virorum, quos ad hoc delegimus, studio, officium ipsum, resecatis quae aliena et incerta erant, correctum fuerit et a nobis probatum, Romae imprimi et impressum divulgari iusserimus, ut inde spiritualis, quam optamus, christifidelium animabus proveniat consolatio.

praecipit;

§ 3. Motu proprio etc. et ex certa scien-Ri modo il-tia nostris ac de apostolicae potestatis plenitudine, officia quaecumque, in primis Italico seu quovis alio vulgari idiomate et sermone quomodolibet composita, atque officium anno proxime praeterito millesimo quingentesimo septuagesimo Venetiis apud Iunctas impressum, his verbis, licet falso, inscriptum: Officium B. Mariae Virginis per concilium Tridentinum, Pio V Pontifice Maximo, reformatum; denique omnia et singula alia officia huiusmodi, etiam latino sermone, sub Hortuli animae seu Thesauri spiritualis compendii aut quovis alio titulo et nomine quomodolibet pervulgata, omnemque illorum usum approbatione apostolica ac consuetudine et institutione (inveteratis infra dicendis semper salvis), harum nostrarum serie, perpetuo ab omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, saecularibus vel ecclesiasticis, etiam quorumvis Ordinum regularium et militiarum religiosis, qui de iure, consuetudine, usu, statuto, institutione ac constitutionibus, etiam eorumdem Ordinum militiarum et Regulae seu alias quomodolibet ad recitationem officii B. Mariae tenentur et obligati sunt, tollimus et abolemus.

stitutione vel

§ 4. Ipsisque in virtute sanctae obe-Aliaque offi. dientiae interdicimus ne aliud quam hoc cia tollit et a-bolet nisi in de mandato nostro emendatum B. Mariae prima eorum in- Virginis officium, et in impressoria offia consuetudine cina populi Romani, pro fideliter et insupra cc annos approbata fue- corrupte imprimendis libris sacris in rint et non sint alma Urbe nostra erecta, impressum, ne composita; quovis praetextu dicere, recitare, legere seu tenere quoquo modo audeant vel praesumant; omni vero alio usu ipsis(ut uniformiter ab omnibus sic adstrictis et obligatis recitetur, nec inter eos diversitas illud recitandi ullo unquam tempore oriatur) interdicto, praefatum hoc nostrum officium ac precandi psallendique formulam per universum orbem, in privatis do-

mibus ac ecclesiis, monasteriis, conventibus, cappellis, oratoriis, Ordinibus, militiis et locis, etiam exemptis, tam virorum quam mulierum, in quibus officium ipsum Beatae Mariae Virginis recitari, ut praemittitur, quomodolibet debet, praecipimus legi, dici et observari; illis tamen officiis exceptis (dummodo vulgari sermone, ut praefertur, non sint composita), que ab ipsa prima eorum institutione a Sede Apostolica expresse approbata fuerunt, vel quorum officiorum certum usum consuetudine aut ipsa institutione, supra tamen ducentos annos, assidue in ecclesiis, monasteriis, domibus et locis utriusque sexus ecclesiasticorum observatum fuisse constiterit. Quibus sic adstrictis et obligatis, ut inveteratum illum ritum dicendi et psallendi suum officium (dummodo, ut praemittitur, vulgari sermone non sit compositum) non adimimus, sic eisdem, si forte hoc nostrum, quod modo pervulgatum est, magis placet (dummodo episcopus vel praelatus et universum capitulum in eo consentiant), ut illud etiam in choro dicere et psallere possint permittimus.

§ 5. Ab eis vero, qui ad eiusdem officii B. Mariae Virginis recitationem non nes alios non obligatos recialiqua obligatione tenentur, omnem co-tare officium rumdem officiorum vulgari sermone quo- officio ipso remodolibet compositorum atque similis formato uti veidiomatis vulgaris orationum, etiam aliis officiis latini sermonis insertarum, usum penitus etiam auferimus; illos nihilominus, ne vanis involvantur superstitionum erroribus, quibus alia fere omnia 1 latino sermone referta esse deprehensum fuit, in Domino hortantes ut ab aliorum Beatae Mariae quam huius nostri officii lectione ac usu abstineant, firmiterque credant eisdem aliis officiis multas sub falsis et confictis sanctorum nominibus confictas orationes fuisse insertas, de quibus, sicut de indulgentiis peccatorum-

1 Huiusmodi officia etiam addit (R. T.).

B. Mariae, ut

An. C. 1571

que remissionibus, quae recitantibus plerasque ex orationibus aliis officiis huiusmodi insertis, prout rubricis ibidem appositis designatur, conceduntur, nullam certam extare apud Ecclesiam rationem; propterea ritui et ordinationi, huius officii recitatione sic a nobis in universali Ecclesia instituti, se conformantes, aliud eiusdem Beatae Mariae quam hoc nostrum officium non perlegant vel recitent.

antiqua inquisignari mandat;

- § 6. Ac ut ipsorum officiorum vulgaris Officiaque idiomatis et sermonis abusus reipsa petoribus consi- nitus aboleatur, cadem omnia per omnes et singulos saeculares vel ecclesiasticos, etiam ad recitationem antedictam neguaquam adstrictos, inquisitoribus haereticae pravitatis, absque spe illorum unquam recuperationis, alia vero latino sermone et aliis libris inserta, ad effectum emendandi et a maculis seu erroribus expurgandi, sibi postmodum, cum sic per eosdem inquisitores expurgata fuerint, restituenda, consignari quam primum iubemus.
- § 7. Statuentes huic nostro officio nu-Officium ve- per edito nihil ullo umquam tempore per ro reformatum immutari non quemcumque, quavis auctoritate fungentem, quovis praetextu addi, detrahi vel immutari debere. Ac omnes et singulos, qui ipsum B. Mariae officium, ut praefertur, dicere, psallere et recitare tenentur, ex huius nostri Romani officii praescripto et ratione ad id omnino obligatos esse et neminem muneri suo, nisi hac forma, satis-

bus concedit;

facere posse.

posse statuit;

§ 8. Ac, ut fidelium omnium voluntas Indulgentias et studium magis ad salutarem huius nostri officii B. Mariae Virginis et orationum in eo reductarum lectionem et usum invitetur, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis, qui ad recitationem huiusmodi non tenentur, quoties istud sic de mandato

nostro reformatum, quinquaginta dies; qui vero Defunctorum officium eodem volumine insertum, alios quiquaginta; qui septem psalmos 1 aut graduales, etiam eodem volumine insert., alios quinquaginta; etqui aliquam ex orationibus ibidem pariter insertis devote recitaverint, alios quindecim dies de iniunctis sibi poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus; obligatis vero eas dumtaxat indulgentias concedimus, quae litteris nostris super reformatione novi Breviarii editis designantur, et huiusmodi Beatae Mariae Virginis aut Defunctorum officium vel septem psalmos aut graduales recitantibus conceduntur.

- § 9. Mandantes omnibus et singulis ve- Praelatis etiam nerabilibus fratribus nostris patriarchis, iudintroducant; archiepiscopis, episcopis et dilectis filiis abbatibus, prioribus et ceteris ecclesiarum praelatis ut reliqua omnia B. Mariae Virginis, etiam per nos privatim constituta, ab omnibus ad recitationem huiusmodi quomodolibet adstrictis; ipsa vero vulgaris idiomatis et sermonis officia, etiam ab his qui nullo pacto ad id adstricti sunt, penitus omitti, reiici; atque vulgari sic et pariter alia, etiam latino sermone composita, etiam aliis libris inserta, inquisitoribus praedictis, ad effectum antedictum, tradi et consignari iuris opportunis remediis curent. Officium vero istud nostrum B. Mariae Virginis in omnibus et singulis suarum civitatum et dioecesum ecclesiis, monasteriis, conventibus, Ordinibus, militiis, oratoriis, domibus et locis etiam laicorum, introducant; et tam ipsisquam ceteris omnibus presbyteris, clericis et aliis utriusque sexus saecularibus et regularibus personis ecclesiasticis, necnon militibus, etiam exemptis, quibus dicendi, recitandi psallendique officium huiusmodi quomodolibet, ut praefertur, iniunctum est, ut ex huiusmodi formula ubique illud recitare et psallere procurent, praedicta institutione vel consuctudine ducentos annos
  - 1 Add. forte poenitentiales (R. T.).

superante (non tamen quod ad vulgaris sermonis officia) semper salva.

ribus et conpraecipit;

§ 10. Concionatoribus quoque verbi Dei Concionato- atque confessoribus, ut in eorum praedicatessoribus idem tionibus atque confessionibus omnibus utriusque sexus christifidelibus prohibitionem et abolitionem dictorum officiorum vulgari idiomate et sermone compositorum; quodque inquisitoribus haereticae pravitatis quamprimum consignari debeant; insuper alterius quam huius nostri officii usum et lectionem periculo superstitionum non carere; ac illud et alia eo inserta, ut praefertur, recitantibus supradictam de iniunctis sibi poenitentiis relaxationem nostram significare, et eos ad conformandum se in hoc prompta devotione ritui et ordinationi a nobis institutis excitare, ad usumque et recitationem huiusmodi nostri officii pietatis zelo hortari studeant. Ceterum haereticae pravitatis inquisitorum, quibus officia haec et libros tradi et consignari continget, munus et officium praecipuum erit omnia superstitiones et errores in fide catholica redolentia omnino delere.

clarat.

§ 11. Quod nostrum B. Mariae Virginis Illadgue Ro- officium, ut ubique terrarum incorrumae tantum im-primi posse de- ptum ac mendis et erroribus purgatum praeservetur, omnibus in nostro et sanctae Romanae Ecclesiae dominio mediate vel immediate subiecto commorantibus, vel ad illud quovis praetextu advenientibus impressoribus et aliis quibuscumque, sub amissionis librorum ac quingentorum ducatorum auri de Camera ipso facto, quoties contravenerint, Officio Sancti-simae Inquisitionis applicandorum; reliquis vero, in quacumque orbis parte consistentibus, sub excommunicationis latae sententiae et aliis arbitrii nostri poenis, inhibemus ne illud infra sex annos proximos separatim vel aliis libris insertim, sub praedictis Hortuli animae, Thesauri spiritualis compendii vel aliis quibusvis nominibus et ti-

tulis, imprimere aut alibi quam in alma Urbe nostra et antedicta Pontificis Romani officina impressum tenere, recipere, donare aut venundare publice vel occulte audeant vel praesumant. Dictis vero sex annis elapsis, id etiam aliter non liceat, nisi cum nostra et Romani Pontificis pro tempore vel specialis ad id commissarii apostolici in singulis christiani orbis regnis et provinciis deputandi expressa licentia.

§ 12. Quas quidem nostra perpetua ro- Clausulae præboris firmitate subsistere, et nullo umquam servativae. tempore revocari, alterari, suspendi, limitari aut moderari posse.

§ 13. In valvisque Principis apostolo- Forma publirum de Urbe necnon Cancellariae Aposto- candi hanc constitutionem. licae et in acie Campi Florae de more publicari et affigi, per huiusmodique publicationem et affixionem omnes et singulos in eis comprehensos, videlicet qui in Romana Curia adsunt, lapso mense; qui vero alia loca, intra montes, post tres; qui ultra incolunt, post sex menses, aut cum primum sibi officium hoc nostrum venale propositum fuerit, ita volumus obligatos esse et adstrictos ac si ipsismet illae coram lectae etintimatae essent; ipsarum quoque exempla, manu notarii publici et sigillo praelati ecclesiastici aut illius curiae obsignata, vel etiam dicti officii nostri B. Mariae Virginis voluminibus, absque praedicto vel alio quopiam adminiculo, Romae tamen et in officina antedicta impressa, eamdem prorsus ubique fidem facere, quae praesentibus adhiberetur, si essent ostensae vel exhibitae.

§ 14. Et sic in praemissis omnibus et Decretumir. singulis per quoscumque indices et commissarios, etiam S. R. E. cardinales et causarum Palatii Apostolici auditores, in quavis causa et instantia, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et interpretari debere; necnon irritum et inane decernimus quidquid secus

rogatoriae.

An. C. 1571

super iis a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 15. Non obstantibus praemissis ac in Clausulae de- quibusvis synodalibus, provincialibus vel generalibus ac universalibus conciliis editis, aliisque, etiam apostolicis, constitutionibus et ordinationibus; necnon ecclesiarum, militiarum et Ordinum quorumcumque statutis, usibus, naturis et consuetudinibus, etiamiuramento roboratis, quibus omnibus et singulis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, expressa et individua mentio habenda esset, illis alias in suo robore permansuris, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Sanctio poen.

§ 16. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, quinto idus martii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 11 martii 1571, pontif. anno vi.

## CLXXXVII.

Iurisdictio S. R. E. cardinalis protectoris et iudicis causarum archiconfraternitatis Trinitatis nuncupatae, ad pauperes peregrinos atque convalescentes recipiendos pieque alendos in Urbe institutae 1.

### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, archiconfrater-Causa huius nitas seu societas sub invocatione Sanctissimae Trinitatis Convalescentium et Peregrinorum regionis Arenulae de Urbe, eiusque custodes et confratres, ob lites, quaestiones, controversias civiles, criminales, profanas, spirituales, meras et annexas, inter archiconfraternitatem seu societatem eiusque administratores et guber-

> 1 Institutionem habes in Pii IV constitutione vil. Illius, pag. 23 huius tomi,

natores et deputatos huiusmodi, per diversa Urbis tribunalia litigantes, occasione locationum, censuum, donationum, haereditatum, legatorum, domorum et diversarum aliarum rerum, tam agendo quam defendendo, pro ipsius archiconfraternitatis seu societatis iuribus defendendis et consequendis iugiter implicita existat, ex quo saepissime quamplurima damna et interesse patiatur, ac impensa litis valorem rei, de qua ex tempore agitur, saepenumero exuperet;

§ 1. Nos, archiconfraternitatem seu societatem praedictam, in qua piissima cha- to confrateriliatis Sanctissiritatis et misericordiae opera, tam pau- mae Trinitatis. peres et alias quasvis personas utriusque sexus christifideles, ex quibusvis mundi partibus ad Urbem peregrinantes, ad hospitale huiusmodi devotionis causa confluentes, recipiendo, et eos tribus ac quandoque pluribus diebus hospitando et nuntriendo ac caritative tractando, quam pauperes convalescentes, qui dum ab infirmitate liberi sed debiles, ex aliis hospitalibus emissi, quo se recipiant non habentes, in eodem suo hospitali similiter excipiendo, ac eos non solum corporaliter, donec robustiores evadant, pie alendo, verum etiam rudes et ignaros interim, dum ibidem morantur, in mandatis Domini audiendo, in divini nominis obsequium et S. R. E. exaltationem exercere noscuntur, quantum cum Deo possumus, sublevare volentes:

§ 2. Motu simili et ex certa nostra Facultas proscientia ac de apostolicae potestatis ple-tectoris et lunitudine, venerabili fratri nostro Othoni, fraternitatis co-S. R. E. cardinali Augustano nuncupato, cumque causas nunc et pro tempore archiconfraternita- illius interesse concernentes, tis seu societatis huiusmodi existenti et ab et ab aliis iudieadem confraternitate eligendo protectori, mendi; omnes et singulas causas, quaestiones, lites et controversias inter dictam archiconfraternitatem seu societatem seu eiusdem dilectos filios custodes, officiales et mini-

gnoscendi quas-

stros et quascumque alias personas, laicas seu ecclesiasticas, cuiuscumque gradus, ordinis, conditionis, dignitatis et præeminentiae existentes, etiam cardinalatus dignitate fulgentes, universitates, societates, congregationes, monasteria et alia loca pia huiusmodi, etiam si coram S. R. E. camerario, clericis et praesidentibus Camerae Apostolicae et eiusdem Camerae causarum auditore generali, necnon vicario, gubernatore ac senatore Urbis praedictae, eorumque locumtenentibus, collateralibus et iudicibus, ac dictae Urbis causarum appellationum capitaneo et Sacri Palatii etiam causarum auditoribus et eiusdem S. R. E. cardinalibus aliisque iudicibus, ordinariis seu delegatis, hucusque motas pendentes et quomodolibet movendas, de et super quibuscumque locationibus, venditionibus, legatis, fideicommissis, testamentis, haereditatibus ac illarum distributionibus, acquorumcumqueiurium et actionum certioribus aliisque quibuscumque, inter vivos et causa mortis, et quasi contractibus, etiam vigore obligationis in forma Camerae executionibus, revocationibus, bonis rebusque, iuribus et actionibus ad archiconfraternitatem seu societatem praedictam eiusque custodes, gubernatores, administratores, officiales et deputatos ministros eorumque litis consortes, tam conjunctim quam divisim, ac tam active quam passive, tam secundario quam principaliter, interesse concernentes spectantibus et pertinentibus, ad archiconfraternitatem seu societatem ipsam, in quacumque instantia (quorum omnium et singulorum statum et merita, necnon iudicum et collitigantium nomina et cognomina et qualitates ceteraque etiam de necessitate exprimenda pro expressis habentes), in statu et terminis, in quibus reperiuntur, nunc harum serie ad nos avocantes, illasque omnes et singulas, motas et pendentes, ac quam et quas archicon-

fraternitas seu societas, gubernatores, officiales, administratores et deputati necnon pauperes ibi degentes habere velint contra easdem personas, universitates, monasteria et alia huiusmodi pia loca, pro rebus, bonis, haereditatibus, iuribus, actionibus huiusmodi, nunc et pro tempore archiconfraternitatis seu societatis praedictae existenti protectori, una cum illarum dependentibus, emergentibus, incidentibus, annexis,

§ 3. Summarie, simpliciter et de pla- Summarieque no et sola facti veritate inspecta, ac sine etc.procedendi; strepitu et figura iudicii, per seipsum seu alios a se deputandos, in quacumque instantia, usque ad finem audiendi, cognoscendi et fine debito terminandi, ac etiam alibi introducendi seu committendi, reassumendi, auctoritate apostolica, tenore praesentium, committimus et mandamus; ipsumque protectorem, nunc et pro tempore existentem, in dictis causis motis, pendentibus ac in futurum movendis, in iudicem ordinarium, cum facultate easdem causas in quacumque instantia usque ad finem, et per seipsum seu alium vel alios eius auditores, decidendi et terminandi, et aliis facultatibus praedictis, facimus et constituimus et deputamus.

§ 4. Necnon cum potestate citandi et inhibendi quos, quibus et quoties opus extra inhibenfuerit in Curia et extra eam, etiam per edictum publicum, constito summarie et extraiudicialiter de non tuto accessu; eidemque ac quibusvis aliis eiusdem Urbis iudicibus ac personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, quibus et quoties opus fuerit, etiam sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis et pecuniariis, quibus sibi, seu ab eo pro tempore deputando auditori videbitur, inhibendi, et, in eventum non paritionis, contra inhobedientes, contumaces et rebelles ad declarationem incursus poenarum et censurarum huiusmodi, exactionem illarumq, aggravationes

In Curia et

et reaggravationes, et alias, iuxta morem et stylum curiarum Urbis in similibus servari solitum et prout sibi videbitur, procedendi, sententiasque suas debitae executioni demandandi sive demandari faciendi, auxiliumque brachii saecularis ad hoc, si opus fuerit, invocandi, omniaque alia et singula in praemissis et circa ca quomodolibet necessaria et opportuna faciendi, gerendi et exeguendi.

§ 5. Ac in omnibus et singulis causis Et singulis praedictis, singulis diebus et locis, feriatis praeterguam in et non feriatis, praeterguam in honorem honorem Dei Dei, etiam tempore feriarum ob necessitadendi; tem hominum indictarum et indicendarum, procedendi.

§ 6. Ac quemcumque notarium sibi Notariosque bene visum in causis huiusmodi depudeputandi. tandi.

§ 7. Volumus etiam quod citationes, Mandatarii monitiones et intimationes, quae in dictis causis fieri oportuerit, etiam per Curiae almae Urbis vicarium, et quoscumque alios mandatarios fieri possint.

§ 8. Et quicumque executores Urbis Executores- possint et debeant effectualiter executioni demandare omnes et singulas sententias, decreta et mandata prædicti cardinalis protectoris, sive ab co deputatorum; quique, non obstante regula Cancellariae, sub eius parvo sigillo expediri possint.

herum jud cum nullae sint.

viant omnes

que omnium cu-

riarum.

§ 9. Et insuper archiconfraternitatem Sententiae a- seu societatem praedictam eiusque priores, administratores et gubernatores ac deputatos huiusmodi ex nunc deinceps, occasione praemissorum, principaliter seu secundario, alibi quam coram prædicto cardinali protectore conveniri, aut ad alios conveniendum constringi non posse; ac processus, sententias et decreta per alium seu alios, tam ordinarios quam delegatos, iudices in causis praedictis quomodolibet pro tempore formata, lata et facta, cum inde secutis quibuscumque, nulla, irrita

et inania, nulliusque roboris vel momenti

§ 10. Praesentemque cedulam, sub qui- Clausule pre busvis revocationibus, suspensionibus exemptionibus et limitationibus seu revocationibus similium vel dissimilium concessionum et gratiarum, etiam per nos el successores nostros Romanos Pontifices et Sedem praedictam vel eius legatos, etiam per regulas Cancellariae Apostolicae pro tempore factas, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis penitus et omnino exceptas, ac quoties illae emanabunt, præsentem cedulam in pristinum robur restitutam esse et censeri debere, nec eidem cedulae per quascumque litteras, etiam quasvis regulas generales et speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, irritantiaque et alia decreta, sub quacumque verborum expressione continentes, posse, et si illis ullo unquam tempore ex aliqua, etiam quantumvis necessaria et urgenti causa derogari contingat, nisi tenor cedulae de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et huiusmodi derogatio per trinas distinctas litteras eumdem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, administratoribus, 1 gubernatoribus, deputatis et confratribus huiusmodi, omnibus et singulis, legitime intimata et insinuata fuerit, eorumque ad id accesserit assensus, derogationem huiusmodi nemini suffragari et nullius esse roboris vel valoris.

§ 11. Et sic per quoscumque iudices, Clausula subquavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. lata. cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata etc.; ac irritum iudicari et definiri debere.

§ 12. Non obstantibus felicis recorda- Ctausulae detionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris rogatoriae nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo non ultra tres diaetas aliquis vigore praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque constitutio-

1 Primiceriis addit Cherub. (n. T.).

nibus et ordinationibus apostolicis; necnon basilicae Principis apostolorum de Urbe, ac hospitalium, ecclesiarum, monasteriorum et aliorum quorumcumque piorum locorum et Ordinum iuramento corroboratis statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis conservatori, exemptionibus et litteris apostolicis eisdem ac dilectis filiis populo Romano, eorum iudicibus, notariis et tribunalibus eorumque personis, per quoscumque etiam Romanos Pontifices praedecessores nostros et nos ac dictam Sedem, etiam motu et scientia similibus, concessis, approb. et innovatis, etiam disponentib. quod causæ huiusmodi ad forum seu curiam Capitolii reassumi debeant. Quibus omnibus et singulis, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis illorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque, etiam in vim contractus concessis et concedendis; vel si praedictis aut quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut extra vel ultra certa loca, curias et tribunalia ad iudicium trahi non possint, per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, indultis apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quæ praesentibus non expressa aut totaliter non inserta, iurisdictionis ipsius protectoris explicatio impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa

clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda sit praesentibus etc.

§ 13. Volumus autem praesentium so- Fides exemlam signaturam sufficere, et ubique fidem plorum. facere, in iudicio et extra, regula contraria non obstante; et earumdem transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo protectoris seu archiconfraternitatis seu societatis huiusmodi munitis, eamdem prorsus fidem adhiberi, quæ adhiberetur præsentibus manu nostra subscriptis; ac etiam litteras ad partem expediri posse.

Placet. Motu proprio, M. Datum Romae apud S. Petrum, xii kalendas aprilis, anno vi.

Dat. die 21 martii 1571, pontif. anno vi.

#### CLXXXVIII.

Facultas magistri generalis et praelatorum Ordinis fratrum Praedicatorum S. Dominici creandi et deputandi fratres ipsius Ordinis in notarios pro executione mandatorum apostolicorum 1.

#### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Debitum pastoralis officii nobis, meritis licet imparibus, ex alto commissi, nos admonet et inducit ut circa Religionum quarumlibet, praesertim Ordinis fratrum Praedicatorum S. Dominici, ad quem patrio quodam iure peculiarem gerimus paternae caritatis affectum, statum prospere dirigendum, et rescripta apostolica quaecumque publicam ac alias privatam dicti Ordinis et fratrum sive monialium eiusdem utilitatem concernentia, per probos et idoneos eiusdem Ordinis religiosos personis, quibus opus fuerit, intimanda et insinuanda, ac debite exequenda, studiis

1 De hoc Ordine vide in Honorii III constituac de verbo ad verbum, non autem per lione II, Religiosam, tom. III, pag. 309.

invigilemus assiduis, ac alias omnibus illorum incommodis et necessitatibus consulamus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

constitutionis.

§ 1. Cum itaque, sieut nobis, dum in Causa huius minoribus constituti essemus, satis comprobatum fuit quod fratres religiosi et moniales dicti Ordinis fratrum Praedicatorum S. Dominici, sive Ordinem ipsum vel illius Regulam profitentes, quem quidem Ordinem expresse professi fuimus, tam universaliter quam particulariter, quamplura damna, incommoda et detrimenta patiuntur, et impensas sustinent ex eo quod notarii, tam clerici quam laici saeculares, etiam apostolica, imperiali, regali aut alia auctoritate creati et constituti, in plerisque mundi partibus, regionibus, regnis, provinciis, dominiis et locis existentes, ex eis oriundi sive alias inibi commorantes, mandata, concessiones, gratias, privilegia et indulta aliaque rescripta apostolica tam ad publicam quam privatam utilitatem emanata sive concessa, et bonum sive commodum publicum sive privatum concernentia, dominis temporalibus sive potestatibus, regibus, ducibus, principib. 1 ac aliis dominis et personis, quibus intimanda sive insinuanda veniunt, ac intimare et insinuare oportet, intimare, notificare sive insinuare variis confictis respectibus recusant sive non audent, contra eorumdem officii liberum et publicum exercitium debitamque Sedis Apostolicae obedientiam, ac in non modicum publicae et privatae utilitatis et commodi praeiudicium et detrimentum.

§ 2. Nos igitur, cupientes, quantum Privilegium de cum Deo possumus, in praemissis Ordini quo in rubrica. et fratribus praefatis ac etiam monialibus ipsis de opportuno remedio providere, et incommodis, detrimentis, expensis et damnis eorum obviare, neve mandata, privilegia, gratiae, concessiones, indulta et rescripta apostolica, in genere vel in

> 1 Marchionibus addit Cherub, (R. T.). Bull. Rom. Vol. VII. 114

specie, dicto Ordini seu ipsius Ordinis magistro generali, provincialibus aliisque superioribus, prioribus et fratribus et eorum singulis, dictisque monialibus sive earumdem abbatissis, priorissis, et earumdem etiam singulis eiusdem Ordinis, sive dictum Ordinem et illius Regulam profitentibus, quomodolibet, in genere vel in specie, concessa, aliaque mandata et rescripta apostolica, publicam vel privatam ipsius Ordinis utilitatem quomodolibet concernentia et emanata, ob id debito careant effectu et vacua remaneant, providere volentes; ipsosque Ordinem ac illius magistrum generalem, vicarium, procuratorem et fratres ac abbatissas, priorissas et moniales eorumque singulos specialibus favoribus et gratiis prosequentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon nomina, cognomina magistri generalis, provincialium, vicariorum, procuratorum et aliorum superiorum ac dictarum abbatissarum, priorissarum et monialium, invocationesque, denominationes et dependentias monasteriorum, domorum, conventuum et aliorum regularium locorum, tam virorum quammulierum dicti Ordinis, ac etiam mandatorum, concessionum, indultorum et rescriptorum aliarumque gratiarum tenores, praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, modernis et pro tempore existentibus dicti Ordinis magistro generali, vicariis et provincialibus, tam citra quam ultra montes ac alias ubilibet consti-

tutis, quod in unaquaque eorum provincia, unum, duos, tres, quatuor vel quinque aut plures eis bene visos dicti Ordinis religiosos seu fratres, probatos tamen ac fide et doctrina idoneos et ab ipsis approbatos, in notarios creare, constituere et deputare. Qui sic creati, constituti et deputati, sine aliquo respectu et omni recusatione, libere, quoties requisiti fuerint, omnia et singula mandata, privilegia, concessiones, gratias et indulta apostolica aliaque tam universalia quam particularia dicti Ordinis, ac quibusvis aliis quae de Observantia sunt tantum locis, domibus, conventibus, monasteriis et ecclesiis, tam virorum quam mulierum et seu eiusdem Ordinis magistro generali, provincialibus, vicariis, prioribus et aliis superioribus fratribus ac abbatissis, priorissis, monialibus et aliis personis sub Regula dictorum fratrum degentibus, et quae sunt Observantiae tantum, in genere vel in specie, et ad universam sive privatam utilitatem concessa et emanata, rescripta apostolica eisdem regibus, ducibus, principibus, marchionibus, comitibus, baronibus et dominis aliisque personis ecclesiasticis et saecularibus quibuscumque, ubi et quoties opus fuerit, ac ad id requisiti fuerint, notificare et intimare. Ac eosdem, iuxta mandatorum, concessionum, indultorum, privilegiorum et rescriptorum huiusmodi formam, continentiam et tenorem, monere et requirere, aliaque omnia et singula circa ea requisita et opportuna facere, agere, exercere et exegui, ac de eisdem omnibus et singulis publicos et publica actus et instrumenta coram testibus ad hoc requisitis conficere et stipulari ac in notam redigere, et exinde, semel vel pluries, prout ad id requisiti fuerint, unum vel plures ac plura publicos et publica actus et instrumenta, quibus eadem prorsus fides adhibeatur.

in iudicio et extra ac ubique, ac si per alios quoscumque publicos et authenticos rogatos notarios stipulata, confecta et publicata et authenticata fuissent, conficere, et debitis signis et characteribus subscribere, publicare et authenticare, libere et licite possint et valeant, apostolica auctoritate, tenore praesentium, licentiam et facultatem impartimur, concedimus et indulgemus: eisdemque actis, notis, instrumentis et scripturis, per dictos religiosos, ut praefertur, notarios deputatos stipulatis, confectiset, ut praefertur, authenticatis, indubitatam fidem ubique, tam in iudicio quam extra, adhibere, ac eosdem sic intimatos, monitos et requisitos eis affici et arctari debere volumus, statuimus et ordinamus.

§ 3. Mandantes propterea, in virtute san- Iussio quod praedicti notactae obedientiae et indignationis nostrae rii non impeac suspensionis a divinis, quoad archiepiscopos et episcopos; quoad alios vero inferiores, sub maioris excommunicationis latae sententiae poenis, locorum ordinariis et aliis quibusvis personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existentibus, et quacumque, etiam dictae Sedis, auctoritate, facultate seu potestate, etiam legati de latere ac cardinalatus honore fungentibus, ne ipsos notarios, ut praefertur, deputatos et electos, sive eorum aliquem in executione supradictorum omnium quovis modo impediant, seu impedire aut perturbare audeant vel praesumant.

§ 4. Ac decernentes praesentes litteras Chausulw pranullo umquam tempore de subreptionis ius privilegil. vel obreptionis aut nullitatis seu intentionis no trae vitio seu defectu notari seu impugnari, ac sub quibusvis revocationibus, derogationibus et aliis contrariis dispositionibus, a nobisvel successoribus nostris emanandis, comprehensas, sed semper ab illis exceptas existere, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum et va-

lidissimum, etiam sub data per eosdem magistrum generalem, provinciales et alios supra nominatos eligendam, concessas, restitutas et plenarie reintegratas existere. Et sic per quoscumque judices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

PIUS V PP.

deputatio.

§ 5. Quocirca dilectis filiis Iacobo tituli Executorum S. Mariae in Cosmedin presbytero cardinali de Sabellis nuncupato, nostro in alma Urbe vicario, et Curiae causarum Cameræ Apostolicae generali auditori, et Cancellariae Apostolicae regenti, nunc et pro tempore existentibus, per præsentes, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte magistri generalis, procuratorum, provincialium et aliorum praedictorum seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra illos et eorum singulos indulto, concessione, voluntate, statuto, ordinatione, mandato et decreto nostris huiusmodi, iuxta eorumdem praesentium tenorem, pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, contradictores quoslib. et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas ac alia iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, ac legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas praedictas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 6. Non obstantibus felicis recordatio- Derogatio connis Bonifacii PP. VIII, praedecessoris no-trariorum. stri, de una, et concilio generali de duabus diaetis, dummodo quis auctoritate praesentium ultra tres diaetas ad iudicium non trahatur, aliisque quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac etiam iuramento, confirmatione apostolica velquavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, îndultis et litteris apostolicis, etiam dictae Sedis de latere legatis, nunciis, locorum ordinariis et aliis quibusvis personis, in præiudicium praemissorum, per quoscumque Romanos Pontifices, etiam praedecessores nostros ac nos et Sedem praefatam, tam sub plumbo quam in forma brevis, et etiam motu et scientia similibus, concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Volumus autem quod transumptis Fides tr praesentium etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum,

sub annulo Piscatoris, die xxi martii MDLXXI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 21 martii 1571, pontif. anno vi.

### GLXXXIX.

Quod fratres Eremitae S. Hieronymi congregationis B. Petri de Pisis, Regulam S. Augustini dudum professi, ultra gratias dictae congregationis, perfruantur privilegiis omnibus ab isto Pontifice Mendicantium Ordinibus elargitis 1

Pius Papa V dilectis filiis congregationis fratrum Eremitarum Beati Petri de Pisis. Ordinis Sancti Hieronymi.

Everdium

Religionis zelus eximiumque regularis observantiae desiderium, ac illibatus sincerae devotionis erga nos et Sedem Apostolicam affectus, quibus in Domino flagrare comprobamini, promerentur ut nostram quoque et Sedis praedictae paternam sentiatis benignitatem et clementiam.

§ 1. Hinc est quod nos, congregatio-Confirmatio nem vestram fratrum Eremitarum B. Petri Ordans, de Pisis, Ordinis S. Hieronymi, dictosque fratres et alias eiusdem congregationis personas aliqua nostra et dictae Sedis benevolentia amplecti ac specialibus favoribus ct gratiis prosequi volentes, motu proprio, non ad vestram aut alicuius vestrum seu alterius pro vobis super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed de mera liberalitate et ex certa scientia nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula privilegia, facultates, libertates, immunitates, exemptiones, praerogativas, indulta et alias gratias universas, spirituales et temporales, vobis et dictae vestrae congregationi illiusque capitulo et personis ac monasteriis et locis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores

1 De his fratribus vide in Eugenii IV constitutione xv, Provenit, tom. v, pag. 29.

nostros, et etiam forsan nos ac Sedem praedictam, et etiam illius legatos, necnon etiam locorum ordinarios quorumlibet hactenus et in praesentem usque diem, ac etiam a quantumvis antiquo tempore concessa (quatenus sacri Tridentini concilii decretis et regulari observantiae contraria non sint, et quoad ea quae decretis concilii et regulari observantiae huiusmodi non contrariantur), necnon desuper confectas litteras, instrumenta, documenta et scripturas quascumque in eis contenta, ac inde secuta et sequenda quaecumque, illarum et illorum ac praemissorum omnium et aliorum necessariorum tenores et etiam datas, cum inde secutis, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes et haberi decernentes, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus ac innovamus, et etiam de novo perpetuo concedimus, necnon illis plenariae, inviolabilis et perpetuae firmitatis apostolicae robur adiicimus, omnesque et singulos, tam iuris quam facti et quoscumque alios defectus, si qui forsan intervenerint quomodolibet in eisdem, supplemus, illaque valida et efficacia fuisse, esse et perpetuo fore, ac suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, necnon vobis et congregationi vestrae praedictae illiusque fratribus, personis, monasteriis et locis suffragari, ac ab omnibus et singulis, quos ea quomodolibet concernunt et pro tempore concernent, inviolabiliter perpetuo observari debere; vosque et congregationem vestram ac illius fratres, personas, monasteria et loca, super præmissis et infrascriptis, per quoscumque, quavis auctoritate, quomodolib, molestari vel impediri non posse, decernimus et declaramus.

§ 2. Districtius etiam inhibentes omnibus et singulis personis, cuiuscumque tra perturbadignitatis, status, gradus, ordinis vel tores.

Inhibitio con-

conditionis ubilibet existentibus, in virtute sanctae obedientiae et sub indignationis nostræ ac aliis arbitrii nostri pænis, ne vos aut aliquem vestrum, super præmissis, per se vel alium seu alios, publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, quomodolibet molestare, inquietare, impedire vel perturbare audeant seu praesumant.

pro congregatione.

§ 3. Ac insuper, de omnipotentis Dei Indulgentia misericordia, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, vobis et dictae vestrae congregationi illiusque fratribus et personis ac vestrum et eorum singulis plenariam omnium peccatorum vestrorum indulgentiam et remissionem a culpa et poena in forma Iubilaei amplissima, quarto die dominico cuiusslibet quadragesimae, in perpetuam rei memoriam professionis trium votorum. quam vos fratres dictae congregationis, præeunte dilecto filio fratre Ioanne Baptista de Monselice, vestro et huius congregationis generali, prompto et libenti animo in manibus nostris solemniter sub Regula S. Augustini et sub constitutionibus dictae congregationis, Romæ, in ecclesia monasterii Sancti Honuphrii, die decima octava mensis martii, anni Domini millesimi quingentesimi sexagesimi noni, emisistis, eisdem auctoritate et tenore, misericorditer in Domino perpetuo concedimus et impartimur.

rum.

§ 4. Et praeterea vos et eamdem con-Communicatio gregationem vestram illiusque fratres et omnium gratia- personas ac monasteria et loca, bullae Pont. Mendi- confirmationis novaeque concessionis pribus concessa- vilegiorum omnium Ordinum Mendicantium per nos nuper seu dudum editae, illius etiam tenores et datam, cum inde secutis, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes in omnibus et per omnia, ac adinstar dictorum Ordinum et aeque principaliter, ex nunc et perpetuo, auctoritate et tenore praedictis,

aggregamus, ac pro aggregatis haberi, censeri et teneri, in iudicio et extra iudicium ubilibet, volumus, declaramus et mandamus.

- § 5. Praesentes quoque de subreptionis Clausulas prasvel obreptionis seu nullitatis vitio, aut servativae. intentionis nostrae vel quovis alio defectu notari vel impugnari, seu alias quomodolibet infringi vel retractari, suspendi vel revocari, seu eis in aliquo derogari nullatenus unquam posse, sed illas semper validas et efficaces existere, ac suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. necnon ab omnibus et singulis, quos ea quomodolibet concernunt et pro tempore concernent, inviolabiliter, ut praefertur, observari; sicque etiam in praemissis et supradictis omnibus et singulis ab omnibus censeri.
- commissarios, quavis auctoritate fungen-lata. tes, etiam locorum ordinarios, etiam tamquam a Sede Apostolica delegatos, necnon etiam Rotae auditores seu locatenentes ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos seu nuncios, eorumque vicelegatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis causa et instantia, iudicari, sententiari et definiri debere, necnon quidquid super his a quocumque,

quavis auctoritate, scienter vel ignoranter,

attentari contigerit, irritum et inane de-

cernimus et declaramus. § 7. Quocirca dilectis filiis Curiae causarum Camerae Apostolicae generali audi- deputatio. tori ac Sedis Apostolicae legatis, etiam de latere, et nunciis, ubilibet nunc et pro tempore existentibus, praesentibus et futuris, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, si et postquam praesentes nostrae litterae eis praesentatae fuerint, per se vel alium seu alios, litteras ipsas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus

§ 6. Ac ita per quoscumque iudices et clausula sub

Executorum

fuerit, ac quoties super hoc pro parte vestra aut alicuius vestrum fuerint requisiti, solemniter publicantes, vobisque et cuilibet vestrum in præmissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi, firmiter observari, vosque et quemlibet vestrum illis pacifice frui et gaudere. Non permittentes vos aut vestrum quempiam per quoscumque contra earumdem praesentium tenorem desuper quomodolibet indebite molestari, contradictores quoslibet et rebelles per censuras et pænas ecclesiasticas ac alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, ac legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 8. Non obstantibus felicis recordationis Clausulae de- Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede Apostolica deputati, extra civitatem vel dioecesim in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere seu alii vel aliis vices suas committere praesumant, ac in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis, auctoritate præsentium, ad iudicium non trahatur, et quibusvis aliis apostolicis ac universalibus, provincialibus et synodalibus, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam quibusvis personis et locis, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum

toriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, ac etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, et etiam consistorialiter ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse derogamus. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum; sub annulo Piscatoris, die trigesima martii, millesimo quingentesimo septuagesimo primo, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 30 martii 1571, pontif. anno vi.

#### CXC.

Reductio ad terminos iuris communis constitutionum a Sixto IV, Leone X et Pio IV ac aliis Pontificibus editarum. super iure congrui] et super novis (exceptis tamen sacris aut publicis) aedificiis construendis aut ampliandis in Urbe.

# Pius Papa V, motu proprio, etc.

Ad hoc nos Deus militanti Ecclesiae Promium. quibusvis, etiam derogatoriarum deroga- | praeficere dignatus est, ut, singulorum

prædecessorum nostrorum gesta (Eo inspirante qui dat spiritum bonum petentibus se) revolventes, ea quae certis tunc suadentibus rationabilibus causis emanarunt, ex aliis non minus attendendis rationibus ad rationis tramitem reducamus, prout, rerum et temporum qualitate digesta, salubriter in Domino conspicinus expedire.

tum Urbis.

- § 1. Sane, licet alias felicis recordatio-Sixtus IV et nis Sixtus Papa IV, motu proprio et ex lussit vicinos eius certa scientia ac de apostolicae potevicinis ad orna. statis plenitudine, statuerit et ordinaverit quod tunc et pro tempore existentes Romanae Ecclesiae camerarius et magistri aedificiorum et stratarum dictae Urbis, ad requisitionem dominorum quorumcumque domorum et aliorum bonorum, tenerentur in certis expressis casibus compellere vicinos ad domos et alia bona expressa vendendum pro pretio per peritos existimando, quodque vicini vendere volentes nonnisi vicinis emere volentibus vendere possent, et alias ac latius, prout in dicti praedecessoris litteris continetur, sub datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octogesimo, kalendas iulii, pontificatus sui anno ix.
  - § 2. Et successive Leo decimus, sub da-Lerestam X, tum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis praedictae millesimo quingentesimo decimo sexto, quarto nonas novembris, pontificatus sui anno IV.
- § 3. Ac Pius IV, sub datum Romae apud Page IV 40- Sanctum Marcum, anno Incarnationis præner ampliavit, dictae millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, decimo kalendas septembris, pontificatus sui anno vi, et alii Romani Pontifices praedecessores nostri litteras praedictas Sixti confirmaverint, declaraverint, ampliaverint et extenderint, et alias prout latius in dictis litteris continetur.
  - § 4. Cum autem, sicut accepimus, occasione litterarum praedictarum diversae li-

tes, quaestiones et controversiae ortae, ac Hie modo Pondiversa gravamina et laesiones, perturba- dum lites detiones et incommoda diversis personis ge- super ortas, nerata et illata, ac litteræ huiusmodi, quæ correctoriae iuris communis existunt, secundum propriam significationem stricte interpretari deberent, rigorosae executioni, etiam in casibus in illis forsan non expressis, demandatae fuerint et in dies demandentur, in earumdem personarum animorum molestiam non modicam, ac propterea plurimorum ad nos guerelae delatæ fuerint et in dies deferantur, conquerentium potissimun de rigore vel potius iniustitia litterarum praedictarum.

§ 5. Nos, attendentes quod ea, quae iuri communi et sacris canonibus contrarian- ad terminos iutur, et ex certis necessitatibus imminentibus et ita forsan requirentibus statuta et admissa sunt, perpetua esse non debent, et quod si legi civili multa rigorosa admittenti gravis visa est iniuria, quae inani honestatis colore velatur, ut homines de rebus suis facere aliquid cogantur inviti, neque suo arbitratu vendenda distrahere possint, et propterca constitutiones cassaverit, quae liberum arbitrium distrahendi res proprias impedirent, multo gravior nobis esse videtur, qui, sanctorum Patrum decretis inhærentes, nitimur ut nonnisi ea. quae ad pietatem et aequitatem ac liberam disponendi de rebus suis facultatem, et ad quietem et tranquillitatem subditorum nostrorum et querelarum ac litium praefatarum amputationem tendunt, admittamus. Litterarum omnium præfatarum veriores necnon processuum desuper formatorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, necnon quarumcumque litium super forsan motarum, et in quacumque instantia, etiam super iustitiae vel iniustitiæ revisione, pendentium status, merita, ac nomina et cognomina iudicum et collitigantium praesentibus pro expressis habentes, illasque ad nos harum

at in rubr.

912

serie advocantes et extinguentes, perpetuumque super praemissis silentium imponentes, motu proprio et ex certa nostra scientia, non ad alicuius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex mera animi nostri deliberatione et de apostolicæ potestatis plenitudine, litteras et constitutiones Sixti, Leonis, Pii et aliorum praedecessorum nostrorum huiusmodi, quoad pendentes in quacumque instantia, refectis tamen expensis illis qui sub praetextu dictarum bullarum iustam hucusque habuerunt causam litigandi, et futuras causas, ac si numquam emanassent, ad ius commune et terminos et viam iuris communis omnino reducimus revocamusque, cassamus et annullamus ac viribus vacuamus. Ita quod in causis huiusmodi secundum iuris communis dispositionem, posthabitis litteris praefatis, procedi, sententiari et definiri debeat.

ciis, ut hie.

candi.

- § 6. Excipimus tamen a praesenti no-Praeterquam stra reductione et cassatione, quod si pro in sacris vel una vel pluribus aedibus sacris, aedificiis, viis et plateis publicis construendis, ampliandis vel dirigendis, aliquae domus vel alia aedificia et bona essent in totum vel in parte incorporanda, demolienda vel restringenda, quod in casibus praefatis et non aliis possint vicini et habentes domos, sedimina, plateolas et alia quaecumque bona, etiam si aliter vendituri non essent, compelli ad ea vendendum. Ita tamen quod compulsi praefati ultra aestimationem domus, sediminis, plateolae et aliorum bonorum praedictorum faciendam per duos peritos communiter eligendos, et in casu discordiae, per magistros viarum loco tertii, quartam partem pretii, ultra valorem ut supra aestimandum, consequantur.
- § 7. Districtius inhibentes quibusvis etc., lussio sic et ne aliter quam ut praemittitur iudicare, uon aliter iudi- vel contra praemissa sententiare, aut lites praedictas prosequi quovis quaesito colore audeant vel praesumant. Decernentes quo- | supra.

que omnes et singulas, aliter quam ut praefertur ferendas sententias, nullas, irritas, inanes nulliusque roboris vel momenti, et tamquam tales nemini suffragari, nec a quoquam exequi, quovis praetextu deberi.

§ 8. Praesentes vero vim perpetuae con- clausula prastitutionis et legis habere, et inter extravagantes constitutiones nostras registrari ac publicari debere, nec ullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio notari, impugnari, invalidari, ad terminos iuris reduci, in ius vel controversiam vocari, quacumque occasione vel causa minime posse, minusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus et limitationibus comprehendi nullatenus posse, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et eum, in quo ante praemissa quomodolibet erant, statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse. Sicque ab omnibus censeri, et ita per quoscumque iudices, quacumque auctoritate fungentes, etiam causarum sacri Palatii Apostolici auditores, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis aliter iudicandi potestate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus a quoquam, quavis auctoritate, contigerit attentari.

Mandamusque propterea dilectis filiis etc. Non obstantibus litteris Sixti, Leonis et Pii praefatis et aliis apostolicis, necnon etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum. quarto idus aprilis, anno vi.

Placet. Motu proprio, M. Dat. die 10 aprilis 1571, pontif. anno vi.

Sequitur extensio supradictae reductionis etiam ad inquilinos.

# Pius Papa V, motu proprio, etc.

Tanta est praesentis saeculi depravata malitia, ut dum uni inconvenienti etc., ut

Exordium.

extensionis.

§ 1. Cum tamen nuper ad notitiam no-Causa huius stram devenerit alias in Camera Apostolica, inter alia, decretum fuisse quod exinde in posterum nullae venditiones de domibus aliis locatis, per earumdem domorum, sive illi Romani essent sive curiales, etiam si pupilli vel vigintiquinque annis iuniores vel mulieres, laici vel clerici, seu etiam religiosi seu alias quarumcumque ecclesiarum rectores, sive earumdem domorum, iure quorumvis beneficiorum per eos obtentorum, ius aut dominium habentes 1, etiam si cum iuramento et quavis etiam obligatione in ampliori forma Camerae Apostolicae seu alias quibuscumque excogitari possent cautelis et modis contractae essent, valerent seu alicuius roboris vel momenti existerent, nisi primitus et ante omnia iidem domorum domini earumdem inquilinis, per authentica instrumenta, et in praesentia notarii publici et testium fide dignorum, bis cum intervallo decem dierum requisitis si, pro iustis conditionibus et eisdem pretiis, pactis et conventionibus, easdem domos in eamdem emptionem habere vellent, alias dictae venditiones exinde nullius essent roboris vel momenti, ac alias prout in dicto decreto camerali plenius dicitur contineri. Quod si profecto remaneret, eadem inconvenientia sequerentur, quae ex dictis praedecessorum nostrorum litteris orta fuerunt.

§ 2. Licetque non immerito censeri pos-Extensio di- set in dictarum litterarum revocatione ctae reductionis etiam decretum camerale praefatum, saltem ex identitate rationis, ne quis de rebus suis disponere arbitrio suo prohibitus videatur, comprehensum fuisse et esse, ut tamen scrupolosis omnibus, qui varia litium semina subministrare non cessant, cavillandi materiam succidamus, decreti praefati tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso habentes, motu simili etc. declaramus atque decernimus

> 1 Eliam pro corum quavis necessitate vel causa, Cherub. (R. T.).

> > 115

Bull. Rom. Vol. VII.

decretum praefatum sub eadem cedula nostra comprehensum fuisse et comprehendi debere quoad liberas domorum venditiones, earumdem inquilinis irrequisitis, per earum dominos factas (dummodo super earum tractatione lis mota per inquilinos et plenarie hucusque finita non fuerit) et in futurum contrahendas, perinde ac si de dicto decreto specialis, specifica et expressa mentio facta fuisset. Et nihilominus, pro praemissorum maiori cautela et firmitate, omnia et singula, quae in dicta cedula contra praedecessorum litteras praefatas statuimus et ordinamus et observari volumus, eadem omnia, cum omnibus et singulis clausulis et derogationibus in dicta nostra cedula contentis, ac si de verbo ad verbum hic expressa essent, quoad huiusmodi decretum et liberam vendendi facultatem, inquilinis domorum non requisitis, statuimus et ordinamus et observari volumus et mandamus.

§ 3. Sicque per quoscumque iudices et Decretum ircommissarios, quavis auctoritate fungen- ritans. tes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis etc., decernimus.

§ 4. Non obstantibus dicto decreto camerali huiusmodi, etiam pluries confirmato, ac aliis praemissis, ac, quatenus opus sit, nostra de non tollendo iure quaesito. etiam quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon iuramento etc. roboratis statutis, consuetudinibus, necnon legibus, etiam municipalibus; privilegiis quoque etc., sub quibuscumque tenoribus etc. concessis etc., ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque, statum et merita causarum praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes.

Placet. Motu proprio, M. Datum Romae apud S. Petrum, quinto nonas iulii, anno vi.

Dat. die 3 iulii, pontif. anno vi.

Clausulae derogatoriae.

#### CXCI.

Confirmatio privilegiorum collegii secretariorum apostolicorum 1.

# Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Proæmium.

Romani Pontificis, in quo divina dispositione potestatis plenitudo consistit, providentia circumspecta ad ea, quae prospero statui dilectorum filiorum secretariorum nostrorum, qui Curiae Romanae decori et ornamento commoditatique esse dignoscuntur, profutura conspicit, operosis studiis intendit, et his, quae per Romanos Pontifices praedecessores suos illis gratiose concessa comperiuntur, ut perpetuo firmiori subsistant robore, suum et Sedis Apostolicae munimen et patrocinium libenter adiicit, caque de novo concedit et alia super his disponit, prout conspicit in Domino salubriter expedire.

Cossionis.

§ 1. Sane cum, sicut accepimus, plurima Causa con- privilegia, facultates et indulta per felicis recordationis Innocentium VIII, Alexandrum VI, Leonem X, Clementem VII ac forsan alios Romanos Pontifices praedecessores nostros, eisdem secretariis et eorum collegio per eorumdem praedecessorum litteras concessa fuerint. Nos quoque cosdem secretarios corumque collegium specialis gratiae favore prosequi, et ut eorum privilegia, facultates et indulta huiusmodi firmiora persistant, et si quae forsan in usu non sint aut revocata fuerunt, in integrum restituantur, providere volentes, eosdem secretarios et eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine, quavisoccasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon litterarum praedictarum et privilegiorum in eis con-

1 Ex Regest in Archiv. Vatic.

tentorum tenores, praesentibus pro sufficienter expressis habentes.

§ 2. Motu proprio, non ad ipsorum secretariorum aut alicuius pro eis nobis su-privilegiorum. per hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione et certa scientia nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, singulas eorumdem praedecessorum litteras, omniaque et singula privilegia, facultates, indulta, gratias, libertates, immunitates, exemptiones, antelationes, honores, quatenus concilii Tridentini decretis non adversentur, etiamsi illa in usu non sint, ac forsan per nos aut Romanos Pontifices praedecessores nostros revocata fuerint, nec non salaria ac emolumenta et alia quaecumque eisdem secretariis per dictos praedecessores concessa et assignata, apostolica auctoritate, tenore præsentium, perpetuo confirmamus et approbamus, nec non illis omnibus perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus; defectus, si qui suerint aut intervenerint in eisdem, sive ex iure sive ex facto processerint, supplentes; et pro potiori cautela, privilegia, facultates, indulta, gratias, libertates, immunitates, exemptiones, antelationes, honores, salaria et emolumenta huiusmodi iisdem modo et forma, quibus per praedictos praedecessores eisdem secretariis et eorum collegio concessa fuerunt, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, auctoritate et tenore praedictis de novo concedimus et assignamus.

§ 3. Volentes et statuentes illa ullo umquant tempore per nos aut Romanos Pon-privilegia intifices pro tempore existentes revocari, sunt, nist rereduci, alterari aut moderari, seu colle-stituta prius secregium ipsum, vel extingui non posse, nisi tariis pecunia. restitutis prius realiter et cum effectu singulis secretariis tunc viventibus, integre et absque ulla diminutione, pecuniis, pro quibus eos officia emisse aut habuisse constiterit, sicque nostrae incommutabilis voluntatis fuisse et esse attestantes.

Confirmatio

Praesentes litquam vitio notandae.

An. C. 1571

§ 4. Ac decernentes praesentes litteras et terae nullo um- in eis contenta quaecumque nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio seu intentionis nostrae defectu, vel per fraudem extortas fuisse notari, redargui vel impugnari posse. Et ita per quoscumque iudices et commissarios, etiam S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter interpretandi, iudicandi et diffiniendi facultate, interpretari, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

trariorum.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et Derogatio con- ordinationibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam motu simili in contrarium quomodolibet concessis, quibus omnibus, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse, in omnibus et per omnia, quatenus praemissis adversentur vel repugnent, pari motu derogamus; necnon omnibus et singulisaliis, quae dicti praedecessores nostri in eorum litteris voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die sexta maii MDLXXI, pontificatus nostri anno vi.

Dat die 6 maii 1571, pontif. anno vi.

### CXCII.

Declaratio quod canonici saeculares congregationis S. Georgii in Alga Venetiarum praecedant etiam canonicis regularibus congregationis Lateranensis, Ordinis S. Augustini 1.

# Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cum alias nos, postquam dilecti filii re-

1 Hoc privilegium praecedentiae, quoad alios regulares, concessit hic idem Pontifex dictae congregationi S. Georgii, ut sup. in constit. cxxxvIII, Ex incumbenti, pag. 772. Institutionem vero huius congregationis vide in Gregorii XII constit. II, Illis, tom. IV, pag, 645.

ctor generalis et canonici congregationis S. Georgii in Alga Venetiarum, mandatis istis canonicis secularibus denostris obtemperando, professionem regu-dit praecedentiam; et deinde larem emiserant, nosque propterea ipsos praecedentiam sub nostra et Sedis Apostolicae protectione nonicis regulareceperamus, ac inter alia per quasdam ribus Latera-nensibus. Ideo volueramus quod rector et canonici prae- dubitati posset dicti in processionibus et actionibus pu- rior bulla praeblicis, prout antea soliti erant, praecede- get. rent, ex certis causistunc expressis, omnes ac singulos canonicos regulares Ordinis S. Augustini congregationis Lateranensis, ubique locorum existentes, quos deinceps processionibus et aliis actibus, publicis vel privatis, interesse contigisset, statim ipsum clerum saecularem non exemptum subsequi, dum ipsi subsequendo præcedunt, dum vero præcedendo praecedunt, illum immediate segui debere per alias nostras litteras declaraverimus, prout in singulis litteris praedictis plenius continetur; a nonnullis non immerito dubitari posset an per posteriores litteras praedictas prioribusita derogatum sit, ut canonici regulares praedicti canonicos congregationis S. Georgii praedicti praecedere debeant, quod profecto, si ita declaretur, non sine maximo ipsius rectoris et canonicorum S. Georgii praeiudicio et gravamine esse posset.

§ 1. Nos, praemissa declaratione debita dilucidare satagentes, nolentesque litteras Pontifex nou derogare declanostras, quae non sine causae cognitione rat, et praccedentiam canoniprodierunt, in alienum sensum ac aliorum corum saeculapraciudicium distrahi, litteras nostras rium praeserultimo datas, ac si de verbo ad verbum insertae forent, praesentibus pro expressis habentes seu exprimi et inseri posse decernentes, motu simili declaramus et in verbo Romani Pontificis attestamur intentionis nostrae nunquam fuisse nec esse secundo datas litteras prioribus ita praeiudicare, ut ipsi canonici congregationis S. Georgii locum mutare debere censeantur aut censeri possint, sed locum ipsis canonicis regularibus assigna-

Hic Pontifex an bacc poste-

tum citra ipsorum canonicorum congregationis S. Georgii praeiudicium concessum fuisse ac esse intelligatur, ipsique canonici congregationis S. Georgii deinceps et perpetuis temporibus sub nomine cleri saecularis venire; et ita ab omnibus censeri, nec super eo a quoquam molestari posse vel debere.

que huius bulla praccipit;

§ 2. Districtius inhibentes omnibus et Observantiam singulis, tam ecclesiasticis quam saecularibus iudicibus, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis ac conditionis existentibus, et quacumque auctoritate, etiam apostolica, fungentibus, et praesertim secundo dictis litteris deputatis, in virtute sanctae obedientiae et sub excommunicationis maioris aliisque arbitrio nostro moderandis et infligendis poenis, ne contra praedicta, quovis quaesito colore, venire, aut quominus illa suum plenarium ac integrum sortiantur effectum impedire audeant vel praesumant; quinimmo eos et alios quoscumque poenas in eis appositas incurrere minime posse volumus.

§ 3. Decernentes quoque práesentes et Clausulas hu. desuper conficiendas litteras nullo umquam ius declaratio- tempore de subreptionis vel obreptionis tivas apponit; vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu, etiam ex eo quod dicti canonici regulares aut alii forsan interesse habentes vocati non fuerint, notari, impugnari, invalidari aut contra illas de nullitate opponi, ad terminos iuris reduci, in ius vel controversiam vocari, causamque vel causas, propter quas a nobis praesentes emanaverint, verificare nullatenus teneri, nec ob id viribus carere, minusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutae, repositae et plenarie reintegratae esse, etiam sub quacumque data per ipsos canonicos dictae

congregationis S. Georgii eligenda, vimque validi et efficacis contractus inter nos et Sedem Apostolicam ac eosdem canonicos, etiam cum iuramento initi ac stipulati, sortiri; sicque ab omnibus censeri, et ita per quoscumque iudices, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et S.R.E. cardinales, sublata eis etc., iudicari debere; irritum quoque etc.

§ 4. Non obstantibus litteris nostris praefatis, quas, quoad huiusmodi effectum, et omnibus deroin ea parte qua praesentibus contrariant, revocamus et annullamus, ac quibuscumque litium pendentiis (quas ad nos harum serie avocamus et extinguimus), perpetuum super illis silentium imponimus, illarumque status et merita, nominaque et cognomina iudicum, praesentibus pro expressis habentes, ac quibusvis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis dictis canonicis regularibus et quibusvis aliis, sub quibuscumque, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis; irritum, etc., hac vice latissime derogamus, ceterisque contrariis quibus cumque, cum clau-

Fiat. Motu proprio, M.

sulis opportunis et consuetis.

§ 5. Et cum absolutione a censuris etc., et quodsingularum litterarum praefatarum •lausularum. tenores habeantur pro expressis, seu in toto vel in parte exprimi ac de verbo ad verbum inseri possint. Et de declaratione, attestatione, voluntate, deliberatione, decreto et aliis praedictis pro repetitis habeantur, et ad partem perpetuo in forma gratiosa clc., et cum deputatione iudicum et executorum, qui assistant et praemissa observari faciant, etiam sub censuris etc.,

Contrariis

Repetitio

cum potestate citandi, inhibendi et aggravandi et reaggravandi ac interdicendi etc., et cum derogatione etc. de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo non ultra tres, ac praedictorum et singulorum praesentibus quomodolibet contrariorum. Quorum etc. latissime extendimus; et quod praemissorum omnium etc., et per breve litterae expediri possint.

Datum Romae apud S. Petrum, xi kalendas iunii, pontificatus nostri anno vi. Dat. die 22 maii 1571, pontif. anno vi.

### CXCIII.

De electione et officio ministri generalis et aliorum superiorum Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia; et de modo recipiendi novitios.

## Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii nobis divinitus iniuncti Promium. assidua sollicitudo nos admonet ut omni cura ac vigilantia ad ea semper intendamus, per quae omnes personae regulares, sub suavi Religionis iugo Altissimo famulantes, in regularium ac salutarium institutorum observatione non modo conserventur, sed ad alia observanda modis et rationibus congruentibus admoneantur et impellantur. Considerantes autem quam uberes fructus Ordo fratrum Minorum S. Francisci de Observantia, qui in humilitate et patientia potissimum fundatus existit, hactenus in agro Domini attulerit, et in dies magis, cooperante Eo a quo bona cuncta procedunt, afferre non cesset, nonnulla ordinanda et a fratribus praedictis observanda censuimus, per quæ, Deo omnipotente auctore, dictus Ordo, per nostrae providentiae ministerium, felicia in Domino suscipere possit incrementa. Motu igitur proprio, non adalicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa

scientia maturaque deliberatione nostra ac de apostolicae potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura sanctione statuimus et ordinamus.

- § 1. Quod illi fratres eiusdem Ordinis posthac in generalem ministrum et reli-modo possint eligi in huius quos superiores solum eligantur, qui Re-Ordinis supegulam ipsius beati patris Seraphici bene observare, et qui in choro, victu et vestitu, quantum officii necessitas concesserit, cum aliis se conformare soleant ac debeant, super quo Barchinonenses constitutiones harum serie innovamus, omnesque tam superiorum quorumcumque quam definitorum, custodum et discretorum electiones per vota secreta fiant, iuxta sacri concilii Tridentini decreta; aliter electiones factae pro tempore nullae et penitus irritae sint et inanes, electique poenas in dictis decretis contentas incurrant eo ipso.
- § 2. Quodque minister generalis, com- Et illi quando missarius vel procurator generales et vocem habeant in capitulo. provinciales, in eo capitulo, quo absolvi debent, definitores non sint, neque vocem habeant, sed, facta successoris electione, discedant, ut si quis eos accusare velit, libere agat.
- § 3. Quod provincialium ministrorum Provincialium electio libere per vota secreta, ut supra, winistrorum efiat, ita ut commissarius generalis vel qui vota socreta. electioni praesederit, si formam praedictam transgredi, seu electores quo minus libere eligant quovis modo impedire convictus fuerit, officio privatus existat.
- § 4. Qui vero in electionibus omnibus, vel ante eas per sex menses, pro se vel pro et subornati in alio subornaverit, excommunicationis sen- municantur. tentiam ipso facto incurrat, a qua nisi a Romano Pontifice pro tempore existente, praeterquam in mortis articulo, absolvi non possit, ac voce activa et passiva perpetuo careat; ac subornatus vel alius, etiam pro quo subornatio fiet, qui subornantem non detulerit, eamdem poenam incurrere censeatur.

An. C. 1571

§ 5. Qui autem ad officium obtinendum Favorem pro- quorumvis favorem extra Religionem pro-Regulam coer- curaverit, ultra praedictas poenas, per centur. mensem carceri mancipetur.

officium quando explotur.

§ 6. Quod officium generalis ministri Praelatorum octo annos duret; commissarii et procuratoris generalis ac provincialis, quatuor; ipsique, semel officio functi, ad idem eligi non possint, nisi post sexdecim annos; nec minister generalis in commissarium vel procuratorem generales, nec commissarius generalis in ministrum seu procuratorem generales, nec procurator generalis in ministrum vel commissarium generales, nisi post dictos sexdecim annos, ut munus sibi iniunctum cum maiori fructu exercere valeant. Possit tamen minister provincialis in alia provincia provincialis esse; et capitulum, quod dicitur intermedium, post quatuor annos ab electione generalis celebrari debeat.

officium et præcedentia.

§ 7. Quod generalis minister habeat duos Discretorum discretos secum, unum ex qualibet familia, quorum consilio uti debeat in gravioribus, sintque immediate subditi ministro generali, ac in generali et provincialibus capitulis habeant vocem, et praecedant omnes alios, tam in loco quam in voce, nisi illos dumtaxat qui ministri generalis munus obierint; unaquaeque autem familia suum eligat post electionem ministri generalis et definitorum. Si moriantur aut occupentur a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente occupatione longa, arbitrio ministri generalis, vel ab ipso ministro generali legitime priventur, alium seu alios eligat minister generalis, praecedente voto provincialium eiusdem familiae, eorumque officium cum ipso ministro generali expiret, tametsi in capitulis generalibus officio discretorum huiusmodi functi vocem habere possint.

§ 8. Quod generalis minister duos se-Socretationum cretarios habeat, alterum videlicet ex alofficium et nutera familia, quocum negocia cuiuslibet |

familiae expediat, eisque arbitrio suo uti possit.

- § 9. Quod sacrae theologiae lector, qui Theologiae lequatuor cursus absolverit, activa et pas- ctores quando habeant vocem siva voce utatur in provinciali capitulo. in capitulo pro-
- § 10. Quod magister generalis, commis- Officiales sersarius, provinciales et alii visitatores et vent paupentadomi et foris, ita parce et modeste in expensis se gerant, ut, sanctae paupertatis memores, tam conventus relevare quam proximos aedificare procurent. Qui tamen hoc non servabit, si generalis fuerit a definitoribus capituli generalis; reliqui a superioribus condigne puniantur.

- § 11. Postremo, quod in novitiis recipiendorum piendis fiat inquisitio de moribus et vita qualitates. eorum iuxta Regulam eiusdem Beati Francisci quae ait, Diligenter examinent eos de fide catholica et de ecclesiasticis sacramentis etc. Et fiat inquisitio de progenitorum suorum defectu: volentes quod iis, qui ex maumethanorum vel iudaeorum genere descendunt, cum, post susceptum ab eis sacrum Baptisma, graeci et iudaei distinctio esse non debeat, nullatenus defectus generis huiusmodi, quo minus in Ordinem praedictum recipiantur, et ad consequendas in dicto Ordine dignitates. gradus et officia Religionis, vel cuipiam alteri nocere possit vel debeat. Et quoad descendentes ex haereticis, videlicet conversis, pariter minime circa praemissa quicquam obstet.
- § 12. Quoad vero illos qui ex haere- Qui recipianticis damnatis et non conversis, vel quo- tur descendentes ab haeretirum statuae combustae fuerint, originem cis. ducunt, per lineam paternam usque ad secundam generationem, per lineam autem maternam usque ad primam tantum in praemissis obesse decernimus, et idem servetur in fratribus, qui ad sacros, etiam presbyteratus, ordines admittuntur.
- § 13. Non obstantibus constitutionibus et clausulae deordinationibus apostolicis et quibusvis dicti rogatoriao. Ordinis statutis et consuetudinibus, etiam

iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis Ordini et superioribus huiusmodi per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac etiam nos et Sedem Apostolicam, etiam motu, scientia ac potestatis plenitudine similibus, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque fortioribus et efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, quomodolibet concessis, confirmitatis et saepius innovatis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum mentio habenda foret, eorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, die 28 maii, pontificatus nostri anno vi.

generali conregatione.

Anno Incarnationis dominicae 1571, Publicatio in indictione 13, die vero ultima mensis maii, pontificatus SS. in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae V anno sexto, retroscripta elittera e apostolica lectae et publicatae fuerunt in generali retroscriptorum fratrum Minorum de Observantia, videlicet ministrorum generalis et provincialium ac vocalium, congregatione, habita in conventu S. Mariae de Aracaeli de Urbe, per me Robertum Fontanum, Archivii cursorem, scriptorem, clericum Mutinensem, praesentibus illustrissimo et reverendissimo D. Alexandro card. Cribello vice-protectore, et R. P D. Hieronymo Albernoz electo Tucumanensi episcopo, testibus etc. In quorum fidem hic me subscripsi.

Robertus Fontanus, Archivii Rom. curs., scriptor.

Dat. die 28 maii 1571, pontif. anno vi.

#### CXCIV.

Facultas praelatorum congregationis Cassinensis, alias S. Iustinae, monachorum Ordinis S. Benedicti, monachos a quibuscumque reatibus, censuris et poenis absolvendi, et cum eisdem dispensandi 1

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

> > Procemium.

Dum ad congregationem Cassinensem, in qua dilecti filii illius professores mortui mundo, sed Christo, qui est vera vita, sub Regula et Ordine S. Benedicti, transitoriis et caducis huius labilis saeculi illecebris abdicatis, viventes, pro universali salute fidelium preces ad Dominum incessanter fundunt, oculos nostrae pietatis dirigimus, dignum, quin potius debitum, reputamus ut illius monasteriorum pro tempore existentibus abbatibus et praelatis ea liberaliter concedamus, quae pro eiusdem congregationis et aliarum personarum illius regularibus institutis se conformare volentium conscientiarum emundatione et securitate, et irregularitatis et quarumcumque aliarum macularum per easdem personas pro tempore contractarum abolitione credimus profutura.

§ 1. Motu itaque proprio, non ad ipsorum abbatum et praelatorum seu alicuius qua in rubi tea. pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa scientia et de mera liberalitate nostris, apostolicaeque

1 Institutionem huius congregationis et alia quae ad eam spectant notavi in Iulii II constitutione II, Super cathedram, tom. v. pag. 400; et adde quod circa eius privilegia extat alia huius Pontificis const. LVII, Etsi Mendicantium, pag. 573 huius tomi.

Facultas de

potestatis plenitudine, omnibus et singulis modernis et pro tempore existentibus abbatibus et praelatis congregationis huiusmodi, quoscumque illius pro tempore existentes monachos, conversos, commissos et oblatos, et tam professos quam unitos 1 in ea tamen perseverantes, a quibusvis criminibus, reatibus, culpis, censuris et poenis, per eos et corum quemlibet, tam ante quam post illorum in congregationem huiusmodi ac monasteria sub illius obedientia existentia ingressum seu professionem regularem ibidem per eos emissam, ex quavis causa et ob quemvis excessum et delictum, publicum vel occultum, casu seu data opera quomodolibet ab eis et singulis, etiam si homicidium voluntarium seu membri mutilatio, non tamen post ingressum huiusmodi, pro tempore subsecutum seu subsecuta fuerit. incursis et in futurum incurrendis, etiam si de casibus reservatis Sedi Apostolicae vel de comprehensis in bulla, quae die Coenae Domini singulis annis legi consuevit, fuerint, plenarie, toties quoties opus fuerit, iniuncta sibi pro modo culpae poenitentia salutari, quoad reatum homicidii tantum, in foro conscientiae tantum absolvendi et liberandi, ac in pristinum et eum, in quo ante praemissa quomodolibet erant et fuerant, statum reintegrandi. omnemque inhabilitatis et infamiae maculam sive notam inde quomodolibet insurgentem ab eis et corum quolibet prorsus abolendi, secumque quod, praemissis non obstantibus, non promoti ad omnes, etiam sacros et presbyteratus, ordines promoveri, atque monasteriis eiusdem congregationis in abbates, priores et praelatos praefici, necnon ad quascumque alias dictae congregationis praelaturas eligi et assumi, munusque benedictionis suscipere, et tam illi, quam qui iam ante vel post praemissa sint vel fuerint promoti, praefecti et electi, etiam si munus benedi-

1 Legimus cum Cherub. novitios (R. T.).

ctionis huiusmodi scienter susceperint, irregularitatibus, inhabilitatibus, reatibus, censuris et poenis huiusmodi vel aliis quibuscumque criminibus irretiti et innodati, scienter missas et alia divina officia celebrassent, simulve seu alias munere benedictionis huiusmodi quomodolibet usi essent, in altaris ministerio ministrare et dicto munere uti, necnon omnes et quascumque praelaturas, obedientias, administrationes et officia Ordinis et congregationis huiusmodi retinere, recipere, gerere et exercere libere et licite possint et valeant; nullamque de praemissis in quibusvis privilegiis, facultatibus, dispensationibus et concessionibus, etiam gratiam vel iustitiam seu mixtim concernentibus, etiam per Sedem Apostolicam sibi pro tempore concessis, mentionem facere teneantur, misericorditer in Domino dispensandi licentiam et facultatem liberam, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo concedimus et elargimur.

§ 2. Statuentes absolutiones, liberationes, reintegrationes, dispensationes concessionis. necnon omnia alia et singula, quae harum vigore fient et inde perpetuo sequentur, valida et efficacia fore, omnibusque et singulis nunc et pro tempore existentibus monachis, conversis, commissis, oblatis, donatis et personis congregationis huiusmodi ita demum suffragari, si et dummodo donec vixerint in habitu et professione regulari eiusdem congregationis, virtutum Altissimo famulati fuerint, sub obedientiaque praelatorum et superiorum dictae congregationis permanserint.

§ 3. Decernentes quoque praesentes Clausulae pia litteras perpetua roboris firmitate subsi- servativae. stere, et nullo umquam tempore sub quibusvis similium vel dissimilium facultatum vel licentiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, prohibitionibus, moderationibus aliisve contrariis dispositionibus, et in dicta bulla Coenae

rogatoriae.

Sanctio pos-

Domini pro tempore contentis minime comprehensas esse aut comprehendi debere, sed semper ab illis exceptas esse et censeri, et quoties contraria huiusmodi emanabunt, toties easdem praesentes et in eis contenta in pristinum et validissimum statum restituta et perpetuo reintegrata esse. Sicque, in praemissis omnibus et singulis, per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus quibusvis aposto-Clausulae de-licis ac, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; ac congregationis et Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Bull. Rom. Vol. VII.

§ 5. Nulli ergo omnino hominum, etc. Datum Romae apud S. Petrum, anno nalis. Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, idibus iunii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 13 iunii 1571, pontif. anno vi.

### CXCV.

Quod confraternitates Sanctissimi Nominis Dei in ecclesiis Ordinis fratrum S. Dominici, si extant; sin autem, de licentia prioris eiusdem Ordinis, in aliis ecclesiis instituantur 1.

# Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem, aequi et boni supremum assertorem, ita cuncta provido suo iudicio discutere, ut scandalis quibuslibet obvietur, et ea quae in divini nominis gloriam sunt stabilita, votivum suscipiant incrementum.

§ 1. Accepimus sane nuper quod licet so- Sodalitas ista cietas SS. Nominis Dei sive Iuramentorum ab Ordine S. Dominici prooriginem et ortum habuerit ab Ordine cossit. Praedicatorum, et quod ab eiusdem Ordinis professoribus fuerit instituta et aucta, necnon, interventu dilectorum filiorum fratrum dicti Ordinis, multae indulgentiae aliaque privilegia et favores dictae societati ab Apostolica Sede fuerunt concessa, tamen multi clerici et parochi in suis ecclesiis dictam societatem erigere student, ita ut aliquando sint plures in eadem civitate societates seu confraternitates dictae invocationis Nominis Dei seu Iuramentorum, in diminutionem observantiae et devotionis, quae ex frequentia convenientium oriri solet, et non sine aliqua confusione, quae ob praefatam causam in die Circumcisionis Domini, quando festum praedictae societatis

1 Ad haec, vide etiam Pii IV constitutionem xcv, Infunctum, pag. 282 huius tomi.

Exordium.

seu confraternitatis celebrari debet, accidere consuevit.

aliter admissos

consequi decer-

- § 2. Nos, in praemissis, pro nostri pa-Hie ideo Pon- storalis officii debito, opportune providere clesis Ordinis volentes, motu proprio, non ad alicuius etc. erigi man- nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione et certa scientia nostris ac de apostolicae potestatis plenitudine, quod in civitatibus, oppidis et locis totius orbis christiani, in quibus fuerint ecclesiae Ordinis Praedicatorum, ibi tantum, videlicet in huiusmodi civitatibus, oppidis et locis, in dictis ecclesiis Praedicatorum dumtaxat, dicta societas seu confraternitas erigi possit, nec deinceps nova societas seu confraternitas huiusmodi instituatur in civitatibus, oppidis aut locis, in quibus non fuerit dicti Ordinis domus, aut in finitimis ecclesiis, absque licentia prioris provincialis seu conventualis dicti Ordinis, in cuius districtu sita fuerit ecclesia, in qua dicta confraternitas seu societas est vel erit erigenda.
- § 3. Quod si secus factum fuerit, con-Confratresque fratres taliter admissi dictae confraterniindulgentiasnon tatis seu societatis indulgentias non consequantur, nec favoribus aut privilegiis gaudeant, quae confratribus legitime adscriptis per Sedem praefatam conceduntur, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus ac etiam districtius inhibemus, sicque volumus et praecipimus.
- § 4. Et nihilominus dilectis filiis con-Et contrave- servatoribus dicti Ordinis per praesentes nientes coer-motu simili mandamus ut contradictores mandat per conserva- seu attentantes auctoritate nostra prohibetores eiusdem ant, ac etiam per censuras ecclesiast. aliasque poenas, etiam pecuniarias, ac cetera iuris et facti remedia opportuna, appellatione postposita, compescant et reprimant. super quibus illis facultatem, potestatem et auctoritatem eisdem auctoritate et tenore concedimus et impartimur.
  - § 5. Decernentes praesentes litteras de |

tentionis nostrae vel quopiam alio defectu Clausulae pranotari vel impugnari, seu alias quomodo-sorvativae. libet infringi vel retractari nullatenus umquam posse, sed eas semper validas et efficaces existere, suosque plenarios ci integros effectus sortiri et obtinere, necnon ab omnibus, quos illae concernunt, inviolabiliter perpetuo observari.

- § 6. Sicque in praemissis ab omnibus Decretum trcenseri, et ita per quoscumque iudices et commissarios, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac Palatii Apostolici causarum auditores, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 7. Non obstantibus praemissis ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres ad iudicium vigore praesentium aliquis non trahatur, et aliis apostolicis constitutionibus et ordinationibus; necnon dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, etiam motu et scientia similibus, etiam consistorialiter, ac alias in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, insererentur. subreptionis vel obreptionis vitio aut in- | praesentibus pro expressis habentes, illis

alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, a prædicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Fides evemplorum.

§ 8. Ceterum, quia difficile foret etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxi iunii, pontisicatus nostri anno vi.

Dat. die 21 iunii 4571, pontif. anno vi.

### CXCVI.

Declaratio quod Religio Clericorum Regularium Societatis Iesu est vere de Ordinibus Mendicantibus, eorumque gratiis et privilegiis tam concessis quam concedendis perfruitur 1

# Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Dum indefessae considerationis intuitu perscrutamur quantam christianae reipublicae utilitatem attulerint dilecti filii presbyteri Societatis Iesu, ac plane conspicimus eos vere, mundi huius relictis illecebris, adeo Servatori suo se dedicasse, ut, conculcatis thesauris, quos aerugo et tinea comedit, lumbisque paupertate et humilitate praecinctis, non contenti terrarum finibus, usque ad orientales et occidentales Indias penetraverint, ac eorum aliquos ita Domini amor perstrinxerit, ut etiam, proprii sanguinis prodigi, ut verbum Dei inibi efficacius plantarent, martyrio voluntario se supposuerint; perque eorum spiritualia exercitia, etiam regna ipsa fidem Christi agnoverint, ac tam inibi quam ubique terrarum caritatis

1 Alia de hac Religione vide in Pauli III constit. xxxIII, Regimini, tom. vi, pag. 303.

et misericordiae opera exercere studeant, facere nullo modo possumus quin eos, tamquam veros palmites in Christo per caritatem coniunctos, et benigne amplectamur et ea sibi specialiter concedamus quae et paupertatis per eos emissae voto et eorum instituto ac commoditati credimus profutura.

§ 1. Hinc est quod nos, attendentes quod, licet dilecti filii praepositus generalis et presbyteri Societatis huiusmodi, tum quia ipsa Societas mendicans existit (quippe quae ex eius instituto et constitutionibus, apostolica auctoritate confirmatis, bona stabilia possidere nequit, sed incertis eleemosynis fideliumque largitionibus et subventionibus vivit), tum quia non minus quam ceteri Mendicantes in excolenda vinea Domini assidue laborant, fructusque ingentes et salutiferos producunt, ac propterea eisdem privilegiis, indultis et gratiis fratribus Mendicantibus hactenus concessis uti, frui, potiri et gaudere merito possint ac debeant, cum tamen illud aliquando in controversiam deduci posset, et ex eo quod dicta Societas collegia habeat secum adiuncta:

§ 2. Nos, ambiguitatem huiusmodi om- Declaratio quod nino amputare volentes, eosdemque præ- Societas esi do Ordinibus Menpositum et Societatem corumque singulos dicantibus, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon dictae Societatis instituti, constitutionum et dispositionum, tam de iure quam ab homine provenientium; necnon privilegiorum, immunitatum, indulgentiarum et gratiarum Mendicantibus fratribus huiusmodi quomodolibet concessorum, ac litterarum desuper confe-

Causa hulus

ctarum tenores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad ipsorum praepositi generalis et Societatis vel alicuius corum aut alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera liberalitate et certa scientia nostris, illam et illius praepositum ac singulas personas Societatis huiusmodi vere et non ficte Mendicantes fuisse, esse et fore; et inter aliorum fratrum et religiosorum Mendicantium Ordines, aliosque fratres et religiosos Mendicantes, prout illos, nos connumeramus et connumerari debere; ac omnes et singulas tam iuris quam hominum dispositiones, in favorem religiosorum seu fratrum Mendicantium nunc et pro tempore emanatas, etiam in Societate illiusque domibus, collegiis, praeposito et aliis religiosis locum habere.

legiis.

§ 3. Necnon omnia et singula, quae-Eorumque om- cumque, quotcumque et qualiacumque gratiis et privi- sint, etiam speciali nota digna, privilegia, immunitates, exemptiones, facultates, concessiones, indulta, indulgentias, peccatorum remissiones et gratias, tam spirituales quam temporales, litterasque apostolicas, etiam iustitiam sive mixtim concernentia, hactenus per nos et quoscumque alios Romanos Pontifices; tam praedecessores quam successores nostros, et denique Sedem Apostolicam, et illius legatos de latere, sive nuncios, et 1 quavis auctoritate fungentes, etiam motu et scientia similibus, ac de apostolicae potestatis plenitudine, etiam consistorialiter, tam in genere quam in ispecie, et tam communiter et coniunctim, quam particulariter et division, ctiam per modum extensionis seu communicationis et alias quomodolibet, quibusvis Ordinibus fratrum et sororum Mendicantium, quocumque nomine nuncupentur, illorumque congregationibus, conventibus et capitulis, ac utriusque sexus personis, ac illo-

1 Quascumque alias personas (R. T.),

rum monasteriis, domibus, ecclesiis, hospitalibus et aliis piis locis hactenus concessa et in posterum concedenda, quorum omnium et singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum inserti forent, praesentibus pro expressis et insertis haberi volumus, eisdem praeposito ac Societati et omnibus illius personis, domibus ac collegiis ubique terrarum sitis, ita quod Societas, domus, collegia, praepositus et personae huiusmodi omnibus et singulis praedictis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, facultatibus, concessionibus, indultis, indulgentiis, remissionibus, gratiis et litteris, eisdem fratrum et sororum Mendicantium Ordininibus, congregationibus, conventibus, capitulis, personis, monasteriis, domibus, ecclesiis, hospitalibus et aliis piis locis, ut praefertur, concessis et concedendis, antea potuerint et nunc ac in futurum, dummodo instituto Societatis, et praepositi seu deputatarum personarum huiusmodi voluntati et beneplacito non refragentur, possint libere et licite uti, frui, potiri et gaudere in omnibus et per omnia, non solum ad illorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter, absque ulla prorsus differentia, perinde ac si Societati, praeposito, personis, domibus et collegiis praedictis nominatim et specialiter et generaliter concessa fuissent, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo sancimus, volumus et declaramus, ac pariter concedimus, indulgemas et elargimur.

§ 4. Decernentes praesentes litteras Clausulas prae nullo umquam tempore per nos aut Se-servativae. dem praedictam revocari aut limitari vel illis derogari posse, neque sub ullis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, alterationibus, limitationibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus, nunc et pro tempore emanatis, comprehendi, sed semper ab illis ex-

cipi, et quoties revocari, alterari, limitari vel derogari contingat, toties in pristinum et eum, in quo ante præmissa erant, statum restitutas, et de novo, etiam sub posteriori data, per pro tempore existentem Societatis huiusmodi praepositum generalem eligenda, concessas esse et fore; ac ita et non aliter per quoscumque iudices, tam ordinaria quam delegata et mixta auctoritate fungentes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam Sedis Apostolicae legatos de latere et nuncios, ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate, ubique et in quavis instantia interpretari, censeri, iudicari, cognosci et decidi debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

deputatio.

§ 5. Quocirca venerabilibus fratribus Executorum patriarchis, archiep., episcop. ac dilectis filiis eorum vicariis in spiritualibus aut officialibus generalibus, et Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, necnon abbatibus, prioribus, praepositis, decanis, archidiaconis, canonicis et capitulis ac aliis, ad quos id quomodolibet spectat et spectabit, per praesentes, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dictorum praepositi et personarum Societatis huiusmodi vel alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant eos praemissis omnibus et singulis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari: contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque

opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 6. Non obstantibus nostra de non Clausulae deexpediendis litteris super indulgentiis ad-rogatorise. instar, ac felicis recordationis Bonifacii PP. VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas quis vigore praesentium ad iudicium non trahatur, et aliis apostolicis constitutionibus; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem Apostolicam, etiam motu et scientia similibus, ac de apostolicae potestatis plenitudine, et cum quibusvis irritativis, annullativis, cassativis, revocativis, modificativis, præservativis, exceptivis, declarativis, mentis attestativis ac derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in ispecie ac alias quomodolibet, etiam pluries, concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiam si in eis caveatur expresse quod illis nullatenus derogari possit, vel pro illorum sufficienti derogatione, de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda, seu aliqua alia forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Fides transumptorum.

§ 7. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vII iulii MDLXXI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 7 iulii 1571, pontif. anno vi.

### CXCVII.

Oppidi Ripae Transonae in provincia Picena in civitatem sublimatio, eiusque parochialis ecclesiae Sancti Benigni in cathedralem et episcopalem erectio.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Proomium.

Illius fulciti praesidio, cuius sunt terrae cardines, et cui cogitationes hominum praeparantur, ac cuius providentia ordinationem suscipiunt universa, ut christifideles nobis et Sedi Apostolicae etiam temporali dominio subditi, ob eorum erga nos et eamdem Sedem fidem et devotionem specialem, consolationem, cum divini cultus augmento, suscipiant, et in oppidis insignibus et populosis novae sedes episcopales plantentur, liberter, cum a nobis petitur, opem et operam nostras impendimus efficaces.

§ 1. Sane cum oppidum Ripae Transo-Oppidi Ripao nae Firmanae dioecesis, situm in agro Pitates enuncian- ceno, inter Asculum et Firmum, in conspectu Adriatici sinus, muro et fossa vallatum, mille et ultra familiis constans, et a quatuor viris, antianis nuncupatis, in palatio communis cum honesta familia residentibus, gubernatur, ac multis et variis mercium apothecis et officinis refer-

tum, et diversorum Ordinum virorum et mulierum monasteriis, conventibus seu domibus, et in quibus multa pia et caritatis opera exercentur, quatuor confraternitatibus et uno hospitali, necnon quatuordecim parochialibus ecclesiis et honorificis incolis decoratum, habens amplum territorium, ubi familiae tercentum vel circa inhabitant, et decem et octo sine cura ecclesiae, quarum quaelibet suum habet rectorem, adsint, inter cetera provinciae nostrae Marchiae Anconitanae oppida admodum insignia existat, noverimusque incolas eidem Sedi semper fidelissimos ac devotissimos extitisse, dignum. quin potius debitum, reputamus ut in ea sedes episcopalis collocetur.

§ 2. Cumque praesertim ipsius oppidi viusque uniuniversitas, quae pluries nobis desuper versitas supplisupplicavit, propriis impensis ecclesiam nenda erectio-Sancti Benigni ipsius oppidi, quae paro- episcopal., cui chialis existit, si in cathedralem erigatur, fuit. una cum eius domo pro episcopi habitatione ampliare et ornare pollicita est, et validis obligationibus spopondit; necnon ipsam cathedralem erigendam in scutis annuis sexcentum, et fructibus et redditibus, seu terrarum, tenimentorum ipsi ecclesiae erigendae solemniter consignatorum, unius videlicet septuaginta sex in contrada dicta di Coco, et alterius capacitatum centum et triginta salmarum, mensurae illarum partium, in contrada Guardianae et territorio dicti oppidi, ad ipsam universitatem spectantium et pertinentium, dotavit, et una cum consiliariis dicti oppidi, qui ut singuli ad id se obligaverunt, mensae episcopali erigendae ecclesiae huiusmodi in proprietatem et in perpetuum assignavit.

§ 3. Nos, qui dudum inter alia volui- Brectio d. opmus quod petentes beneficia ecclesiastica pidi in civitaaliis uniri, tenerentur exprimere annuum siae S. Benigal valorem etiam beneficii cui aliud uniri in Sedem epipeteretur, et semper in unionibus com- episcopo, Ripa-

no nuncupando, missio fieret ad partes, vocatis quorum una cum archi-diaconatu, ar-interesset, habita super his cum venerachipresbyteratu bilibus fratribus nostris S. R. E. cardicanonicatibus. nalibus matura deliberatione, de illorum consilio et assensu, ac de apostolicae potestatis plenitudine, oppidum praefatum cum toto illius territorio, ecclesiis et personis, tam saecularibus quam ecclesiasticis, a dioecesi Firmana, necnon a iurisdictione et superioritate Firmani, Aprutini et Asculani episcoporum, necnon abbatis vel commendatarii monasterii Campifellonis, Ordinis Sancti Benedicti, nullius dioecesis, pro tempore existentium, vel alterius episcopi, capituli, abbatis et monasterii, quibus in totum vel in parte subesse dignoscitur, perpetuo segregamus, dismembramus, separamus et eximimus; ipsumque oppidum in civitatem, Ripae Transonae nuncupandam, cum iuribus, honoribus et præeminentiis quibus aliae civitates et earum cives utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum; et ecclesiam Sancti Benigni huiusmodi in cathedralem Sedi praefatae immediate subiectam, sub eadem invocatione Sancti Benigni, et in ea sedem episcopalem, pro uno episcopo, Ripano nuncupando, qui eidem ecclesiae illiusque civitati et dioecesi praesit, illamque in perfectam cathedralis ecclesiae formam ordinet et redigat, abbates; praelatos et alios ad synodum convocet, evellat, destruat, aedificet, plantet, ac omnia et singula officia et iura episcopalia habeat et exercitet, cum suis capitulo episcopali et capitulari mensa ceterisque omnibus cathedralibus et pontificalibus insigniis, necnon iuribus, iurisdictionibus, facultatibus, praerogativis, privilegiis, honoribus, gratiis, favoribus et indultis, realibus, personalibus et mixtis, quibus aliae cathedrales ecclesiae, earumque praesules, capitula et personae quomodolibet utuntur,

potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt in futurum; necnon, ut ipsa cathedralis ecclesia Ripana ex omni parte reddatur perfecta, in illa duas dignitates, videlicet unum archipresbyteratum, dignitatem inibi post pontificalem maiorem, pro uno archipresbytero, qui curam animarum parochianorum ecclesiae Sancti Benigni in cathedralem erectæ huiusmodi exerceat, et unum archidiaconatum, pro uno archidiacono, necnon duodecim canonicatus, cum totidem praebendis per duodecim canonicis, qui eidem ecclesiae in divinis deserviant, et insimul unum capitulum constituant, moderni, quoad ecclesiam Sancti Benigni praedictam, illius rectoris ad hoc accedente consensu, ad omnipotentis Dei laudem et gloriam ac eius gloriosissimae Genitricis Virginis Mariae totiusque curiae caelestis honorem et fidei catholicae exaltationem, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 4. Oppidumque praedictum civitatis, Assignatio e-molumentorum ipsosque incolas civium, necnon eccle- et proventuum. siam Sancti Benigni praedictam cathedralis ecclesiae honore, nomine, titulo et insigniis decoramus; ac dictae ecclesiae Ripanae et illius mensae episcopali, pro dote, dicta duo petia terrarum, ut praefertur, consignatarum, necnon archipresbyteratui ecclesiae Ripanae huiusmodi res, bona, fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque ecclesiae Sancti Benigni praefatae perpetuo applicamus et appropriamus; Archidiaconatui vero Beatae Mariae Annunciationis de Agello, cum suis ruralibus, et uni et unae Ss. Nicolai, Rustici et Eleutherii plebaniae, ac alia et aliae Sancti Angeli de Colle, et alio et aliae Sanctae Mariae de Valle, et alio et aliae Ss. Salvatoris et Antonini, et alio et aliae Sancti Thomae in Cletis, et alio et aliae Sancti Blasii de Platea, et alio et aliae Sancti Hippolyti et Cassiani, et alio et aliae

Ss. Gregorii et Margaritae prioratus, et alio et aliae Sancti Angeli de Rofflano, et alio et aliae Sancti Rocchi et Pastoris, et alio et aliae Sancti Eumerii praepositurae nuncupatae, necnon reliquo et reliquae canonicatibus et praebendis praedictis, reliquam Sancti Salvatoris de Agello parochialis ecclesiae in dicta civitate Ripae Transonae sitas et fundatas, vacantes ex nunc, reliquas vero ex nunc prout ex tune, cum primum illas seu ipsarum aliquas, per cessum vel decessum aut privationem illas nunc obtinentium aut alias quovis modo, vacare contigerit, etiam si nunc vacantes, per liberas resignationes quorumvis de illis in Romana Curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus, sponte factas, aut constitutionibus felicis recordationis Ioannis Papae XXII, praedecessoris nostri, quae incipit Execrabilis, vel assecutionem alterius beneficii ecclesiastici, quavis auctoritate collati vacent, etiamsi tanto tempore vacaverint, quod earum collatio, iuxta Lateranensis statuta concilii, ad Sedem eamdem legitime devoluta, ipsaeque ecclesiae dispositioni apostolicae pecialiter vel generaliter collatae existant, et super eis inter aliquos lites, quarum status praesentibus haberi volumus pro expressis, pendeant indecisae, dummodo earum dispositio ad nos hac vice pertineat, cum omnibus et singulis illarum et carum cuiuslibet annexis, ita quod liceat eisdem archipresbytero, archidiacono et canonicis pro tempore existentibus illarum corporalem possessionem propria auctoritate libere apprehendere et perpetuo retinere, illarumque fructus, redditus et proventus propria auctoritate percipere, exigere et levare, et in suos et cuiuslibet ipsorum usus et utilitatem convertere, perpetuo unimus, annectimus et incorporamus.

§ 5. Ac episcopo et canonicis praedictis, ut, pro salubri directione et prospero statu felicique successu cathedralis Facultas epiecclesiae erectae liuiusmodi et illius per-scopi et canosonarum praedictarum, divinorumque of-statuta pro felici successu ficiorum in ea celebratione, fructuumque, cathedralis ecreddituum, proventuum, iurium, obventionum et emolumentorum ac distributionum quotidianarum perceptione et inter eos divisione et repartitione, ac quibusvis rebus et concurentiis suis, quæcumque statuta, ordinationes et capitula (rationabilia tamen et honesta ac sacris canonibus non contraria) condere, et condita, quoties opportunum fuerit, immutare, limitare, corrigere et interpretari secundum rerum et temporum qualitates, et loco illorum, alias ordinationes, capitula et statuta, quoties eis expedire visum fuerit, de novo edere et facere, quæ omnia, postquam edita et facta fuerint, ex nunc prout ex tunc et e contra (si licita et honesta ac sacris canonibus non contraria fuerint) eadem auctoritate, etiam cum defectuum suppletione, confirmata sint et esse censeantur eo ipso, concedimus et indulgemus.

§ 6. Cumque civitas Ripac Transonae praesata in quatuor regiones divisa existat, quatuor eccleita ut in qualibet regione una tantum pa- chialium in quarochialis ecclesia pro uno parocho, qui d. civitatis. curam parochianorum inibi habitantium exercere possit, videlicet in Agelli Sancti Benigni in cathedralem erectae, in Sancti Dominici, Sancti Angeli de Rossano, in Montis Antiqui Ss. Nicolai, Rustici et Eleutherii, et in Capitis Montis nuncupatis regionibus, Ss. Gregorii et Margaritæ ecclesiae sufficere videantur, parochianos et vicinos omnes et singulos utriusque sexus ab aliis parochialibus ecclesiis civitatis Ripae Transonae et iura parochialium ecclesiarum huiusmodi separamus et dismembramus, et curam animarum in illis perpetuo supprimimus; illosque et illam ac iura praefata, quoad Agelli, ad Sancti Benigni in chatedralem erectam; quoad

Sancti Dominici, ad Sancti Angeli de Rofflano; quoad Montis Antiqui ad Ss. Nicolai, Rustici et Eleutherii; quo vero ad parochianos et vicinos Capitis Montis regionum huiusmodi, ad Ss. Gregorii et Margaritae parochiales ecclesias praefatas, ita ut quaelibet regio proprium habeat sacerdotem et pastorem, perpetuo transferimus.

vicarios perpetuos.

ctorum,

- § 7. Necnon eorumdem Sancti Angeli Facultas re- et Ss. Nicolai, Rustici et Eleutherii, ac ctorum dicta-rum parochia- Sanctorum Gregorii et Margaritae parolium habendi in chialium ecclesiarum rectoribus, dictae cathedralis ecclesiae canonicis, ut illis per vicarios perpetuos ab ordinario loci approbandos in divinis deservire facere, illorumque parochianorum animarum curam gerere possint, indulgemus.
- § 8. Necnon archipresbyteratus, archi-Constitutio diaconatus ac duodecim canonicatus cum ratus, archidia- praebendis a primaeva erectione huiusconalus et ca- modi vacantes, ecclesiae videlicet S. Benigni in cathedralem erectae, qui sit archipresbyter dictae ecclesiae Ripanae, et in ea, post pontificalem, dignitatem maiorem obtineat; et ecclesiae Sanctae Mariae Annunciationis de Agello, qui sit archidiaconus eiusdem ecclesiae Ripanae, et dignitatem, non tamen post pontificalem maiorem, obtineat; alias vero parochiales ecclesias, ut praemittitur, unitas, quarum cuiuslibet fructus, redditus et proventus vigintiquatuor ducatorum auri de Camera, secundum communem extimationem, valorem annuum non excedunt, eorumdem rectoribus, qui canonici eiusdem ecclesiae Ripanae existant, conferimus, et de illis etiam cum plenitudine iuris canonici providemus.

praecedentiae.

§ 9. Volumusque quod deinceps, per-Eorumque petuis futuris temporibus, in choro, capitulo, processionibus et aliis actibus publicis seu privatis, archipresbyter primum, archidiaconus secundum locum, canonici vero nuper creati post archipresby-

terum et archidiaconum praedictos, iuxta illorum receptionem et admissionem, si ad id consenserint, unusquisque illorum, loca habeant.

- § 10. Cumque fructus, redditus et pro- Unio beneficii ventus canonicatuum et praebendarum di- S. Angeli ad ctae ecclesiae Ripanae satis tenues vide- siam cathedraantur, perpetuum simplex beneficium ecclesiasticum, sub invocatione Sancti Angeli Villesmagnae, intus dictam civitatem Ripæ Transonae, de consensu illius rectoris, perpetuo supprimimus et extinguimus, illiusque et illi annexorum fructus, iura et obventiones quaecumque, nec non decimam fructuum, reddituum et proventuum quorumcumque ex novalibus dictae universitatis de Fulgaia nuncupatis, de eiusdem universitatis consensu, singulis annis eidem capitulo et illius mensae capitulari distributiones quotidianas, iuxta providam episcopi Ripae Transonae ordinationem, inter dignitates obtinentes et canonicos praefatos distribuendas, perpetuo applicamus et appropriamus.
- § 11. Necnon, pro maiori christifidelium Multorumque illarum partium commoditate et spirituali Bonarum, ad aconsolatione, Columnellae, Aquaevivae, lias dioeceses ecclesias Sancti Benedicti, Marani, Sancti Andreae, spectant., pro Grottarum ad Mare, Gissi, Quinzani, Mon- et dioecesi ditis Prandoni, Furcarum, Montis Alti, Mon-ctae ccclesiae tis de Novem, Rotellae, Porculae, Cossignani et Passignani loca, castra et oppida, Asculanae, Firmanae et nullius respective dioecesis, in provincia Marchiæ praedictae et ubivis consistentia, et quae nunc et pro tempore existentibus monasterii Farfensis abbatibus seu commendatariis, et Firmanis et Asculanis episcopis, ratione monasterii et Firmanac et Asculanae ecclesiarum huiusmodi, mediate vel immediate respective subjects reperiuntur, necnon in eis consistentia collegiatas, parochiales et alias ecclesias, monasteria, praeposituras, praepositatus, prioratus et alia quaecumque, quotcumque et qualiacumque,

cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum regularia, beneficia ecclesiastica, etiamsi saecularia canonicatus et praebendae, personatus, administrationes, officia, etiam curata et electiva, etiam in collegiatis ecclesiis; regularia vero beneficia huiusmodi, praepositatus, praepositurae, dignitates, etiam conventuales, personatus, administrationes et officia, etiam claustralia, cappellaniae, cappellae, hospitalia et alia pia loca fuerint, et ad dignitates, prioratus, praeposituras et praepositatus huiusmodi consueverit qui per electionem assumi ac eorumdem locorum, castrorum et oppidorum utriusque sexus personas, habitatores et incolas, tam laicos quam clericos, presbyteros, beneficiatos et religiosos quoscumque, cuiuscumque status, ordinis et conditionis existant, a iurisdictione, potestate, dominio et quavis alia superioritate Firmanae et Asculanae ecclesiarum, ac Farfensis monasterii, et illorum nunc et pro tempore existentium episcoporum, abbatum seu commendatariorum, quibus nunc loca, castra et oppida huiusmodi earumque ecclesiae et personae praefatae subiectae dignoscuntur, etiam perpetuo dismembramus, separamus et eximimus; locaque, castra et oppida huiusmodi illorumque personas, tam saeculares quam ecclesiasticas, et quorumvis Ordinum regulares, ecclesias, monasteria, prioratus, praeposituras, praepositatus et alia beneficia ecclesiastica, hospitalia et loca pia huiusmodi, cum ipsorum iuribus et pertinentiis universis, ecclesiae Ripanae praedictae, pro dioecesi, clero et populo, ita quod liceat episcopo, eidem ecclesiae Ripanae tam hac prima vice quam in posterum praeficiendo, per se vel alium seu alios eius nomine, corporalem possessionem seu quasi administrationis, spiritualitatis et omnimodi iuris dioecesani, propria auctoritate, Firmani et Asculani fensis abbatis seu commendatarii nunc et pro tempore existentium licentia desuper minime requisita, libere apprehendere, etapprehensam perpetuo retinere, de eiusdem potestatis plenitudine similiter perpetuo concedimus et assignamus; ac eiusdem ecclesiae Ripanae illiusque praesulis pro tempore existentis iurisdictioni, dominio, potestati et superioritati, eisdem modo et forma quibus Firmanis et Asculanis ecclesiis, ac monasterio Farfensi, illorumque episcopis, abbati vel commendatario huiusmodi respective suberant, subiicimus et supponimus.

nostra, ac de non tollendo iure quaesito, concilii Lateranensis novissime celebrati,

uniones perpetuas nisi in casibus a iure permissis fieri prohibentis, nec non piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam prædecessoris nostri, aliisque apostolicis, ac, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; ac Firmanae et Asculanae ecclesiarum et Farfensis monasterii et Ordinis huiusmodi, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, Firmanis et Asculanis ecclesiis et Farfensi monasterio illorumque capitulis, conventibus, superioribus et personis, sub quibusvis tenoribus, ac quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis

pria auctoritate, Firmani et Asculani § 13. Volumus autem quod Firmanae, episcoporum ac eiusdem monasterii Far- Aprutinae et Asculanae ecclesiis, ac Far-

aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis,

irritantibusque et aliis decretis, etiam con-

sistorialiter, in genere vel in specie concessis, quibus omnibuset singulis, illorum

causas et effectus praesentibus pro ex-

pressis habentes, illis alias in suo robore

permansuris, hac vice dumtaxat, specia-

liter et expresse derogamus, eterisque

contrariis quibuscumque.

§ 12. Non obstantibus priori voluntate Derogatio contrariorum,

quoad bona temnasteria in lo-

Praeservatio fensi et Campi Fellonis monasteriis, illoecclesiarum et rumque praesulibus, abbatibus seu commonasterio um mendatariis, nunc et pro tempore exiporalia et mo-stentibus praedictis, per separationem, cis dismembra- dismembrationem et exemptionem huiusmodi quoad bona temporalia, si quae in dictis locis ab eis separatis, dismembratis et exemptis huiusmodi habeant; et quoad superioritatem quam Farfense et Campi Fellonis monasteria et illorum abbates seu commendatarii huiusmodi, in monasteriis seu prioratibus regularibus dicti Ordinis, in locis separatis praedictis existentibus, habent, nullum praeiudicium inferatur, sed episcopus Ripae Transonae in monasteriis praedictis eam tantum habeat et exerceat iurisdictionem, quam ceteri episcopi in similibus habere et exercere solent.

Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Dat. Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXXI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 10 iulii 1571, pontif. anno vi.

#### CXCVIII.

Facultas praelatorum Ordinis fratrum Praedicatorum S. Dominici absolvendi suos fratres et moniales, et cum eis dispensandi, sicut episcopi cum clericis, interdicto eis usu cruciatae vel alterius privilegii ad eligendos confessores et obtinendas eiusmodi absolutiones et dispensationes 1.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis circumspecta benignitas, honestis petentium votis, quae

1 Alia de his fratribus vide in Honorii III constitutione II, Religiosam, tom. III, pag. 309; et de sororibus vide itidem in Innocentii VII constitutione 1, Sedis, tom. IV, pag. 636.

personarum sub Religionis iugo Altissimo famulantium statum et salubrem directionem respiciunt ad exauditionis gratiam libenter admittit, et favoribus prosequitur opportunis.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Petitio Ordifilius prior provincialis provinciae His-nis. paniae, Ordinis fratrum Praedicatorum, quod cum in bulla Cruciatae Sanctae et aliis privilegiis, quae ab Apostolica Sede concedi solent, detur facultas eligendi confessorem idoneum, ab ordinario approbatum, qui possit christifideles 'absolvere a casibus ordinario reservatis, et a quibusdam etiam quae dictae Sedi reservata sunt, religiosi dicti Ordinis seu eorum nonnulli etiam his facultatibus uti praesumunt, et illarum praetextu eligunt confessorem aliquando praeter eos qui a suis praelatis, pro audiendis eorum confessionibus, deputati sunt, quod aliquando in speciale eorum vergit detrimentum. Quare praedictus prior nobis humiliter supplicari fecit quatenus in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, huiusm. inconvenientibus obviare volentes, ac eumdem priorem a fraires, et soroquibusvis excommunicationis, suspensio-res non utannis et interdicti aliisque sententiis, censu- aliis ris et poenis, a iure vel ab homine, quavis giis quoad eleoccasione vel causa, latis, si quibus quomo- fessorum, e absolutionem a dolibet innodatus existit, ad effectum casibus reserpraesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, talem concessionem cruciatae sanctae et aliorum indultorum particularium, quantum ad praedictum articulum eligendi confessorem, et absolvendi a casibus reservatis, cum fratribus et sororibus monialibus totius Ordinis praedicti, tam provinciae Hispaniae huiusmodi quam extra eam ubilibet, locum minime habere, nec censeri, sed nostrae

An. C. 1571

Exordium.

intentionis existere, quod iidem fratres et moniales, quantum ad sacramenti Pænitentiae seu Confessionis administrationem, dispositioni suorum praelatorum subiecti sint, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo declaramus: eisdem tamen praelatis, ut in usu huius potestatis, se cum subditis benignos et faciles exhibeant, praecipientes et mandantes.

§ 3. Et insuper, quia sacrum œcume-

Concessio fa- nicum generale Tridentinum concilium tis hous Or-concessit episcopis ut absolvere possint dinis absolvendi in foro animae seu conscientiae ab omres, et cum eis nibus percatis, et dispensare in irregulaepiscopi ritatibus, prout sess. xxiv, cap. vi habecum clericis.

tur, ne prior conventualis et superiores praelati dicti totius Ordinis, tam in dicta provincia quam extra eam ubilibet, in hac parte deterioris conditionis quam clerici aut saeculares existant, eisdem priori conventuali et superioribus praelatis, ut ipsi per se ipsos idem omnino possint in fratres et moniales dicti Ordinis sibi subditos, quod possunt episcopi in clericos et laicos sibi subjectos, tam quoad absolvendi et dispensandi huiusmodi, quam alias quascumque facultates, eadem auctoritate et tenore, etiam perpetuo concedimus et indulgemus, ac etiam declaramus. § 4. Decernentes praesentes litteras

servativae.

Clausulae prw- perpetuo durare et valere, et sub quibusvis illarum consimilium vel dissimilium concessionum, indulgentiarum et gratiarum revocationibus, suspensionibus, alterationibus, derogationibus vel aliis contrariis dispositionibus, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes aut Sedem Apostolicam, etiam ex quavis causa, aut alias quomodolibet, canonice vel de facto, nunc et pro tempore factis et faciendis, nullatenus comprehensas, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae

emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas et de novo concessas existere et fore, ac censeri et suffragari debere. Irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis et quirogatoriae

busvis apostolicis ac, in universalibus, provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma adhoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in eis tradita observata. insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab cadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxi iulii MDLXXI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 21 iulii 1571, pontif. anno vi.

#### CXCIX.

Declaratio quarumdam litterarum super reservatione beneficiorum per crimen haeresis vacantium, quae a solo Romano Pontifice conferri posse statuit, non obstante quocumque privilegio seu iure 1.

## Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem ea, quae Proœmium. ab eodem perpetuo constituta sunt, ne in contentionis scrupulum cuiusvis curiosa interpretatione trahi possint, ita suae declarationis oraculo explanare, quod circa ea nulla imposterum dubitatio oriatur.

vaverat.

§ 1. Accepimus siguidem quod, post-Per alias ht- quam nos, per alias nostras, sub datum teras declara-verat Pius quae. videlicet sexto kalendas februarii, ponticumque bene- ficatus nostri anno II, expeditas litteras, cimen omnia et singula beneficia ecclesiastica, rumque colla-cum cura et sine cura, saecularia et tionem Romano quorumvis Ordinum, etiam S. Ioannis Hierosolymitani et aliarum quarumcumque militiarum, regularia, quaecumque ac qualiacumque fuerint, etiamsi saecularia canonicatus et praebendae, dignitates, administrationes vel officia in cathedralibus et metropolitanis vel collegiatis ecclesiis, huiusmodi principales; regularia vero beneficia huiusmodi, monasteria, etiam consistorialia, prioratus, praepositurae, praepositatus, dignitates, etiam conventuales, personatus, administrationes vel officia, etiam claustralia, ac hospitalia et praeceptoriae et alias, quomodocumque qualificata forent, praesertim vacantia tunc et in futurum vacatura, ordinationi et dispositioni apostolicae reservaveramus.

§ 2. Nonnullae personae, ordinariam Nonnulli ta- conferendi auctoritatem seu aliam de men, protextu beneficiis ecclesiasticis disponendi de iure

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

vel consuetudine facultatem habentes, dinarioe etiam patriarchali, archiepiscopali, epi- iuris nominandi huiusmodi bescopali ac forsan cardinalatus honore neficia contufulgentes, asserentes se, praetextu seu stantibus litteris vigore facultatum seu indultorum illis in rum favore experpetuum vel ad tempus, donec eccle-peditis. siis vel monasteriis præessent, vel illos eisdem præesse contingeret, eisdem personis, per nos aut Romanos Pontifices praedecessores nostros, de beneficiis ecclesiasticis, generaliter vel specialiter, quomodocumque dispositioni apostolicae reservatis seu eidem dispositioni quomodolibet affectis, ad quorumvis collationem, provisionem, praesentationem, electionem aut quamvis aliam dispositionem, communiter vel divisim, spectantibus, libere et licite disponendi, per nos et Sedem Apostolicam concessorum, confirmatorum et forsan saepius innovatorum, beneficia per crimen haeresis, ut praefertur, vacantia, nostræ et apostolicae dispositioni dumtaxat per dictam constitutionem reservata, etiam vigore facultatum et indultorum ante dictae nostrae constitutionis editionem, quam facultatem et indulta praedicta minime respicere poterant, conferre posse, de beneficiis per dictum haeresis crimen vacantibus disposuisse, ac, contra mentem et intentionem nostram, de eisdem disponere temere attentasse, et adversus litteras nostras praedictas alia fecisse seu facere non erubuisse, in grave collationis apostolicae detrimentum et nostrae auctoritatis spretum, plurimorumque malum exemplum.

§ 3. Nos igitur, praemissis occurrere volentes, et constitutionis nostrae praedi- collationes pulctae tenorem praesentibus pro expresso declarat, habentes, motu proprio et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, nullum omnino ordinarium collatorem, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalem, praetextu quarumvis

Huiusmod

facultatum et indultorum conferendi beneficia, eis etiam per Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos quomodolibet concessorum, confirmatorum seu innovatorum, aliqua beneficia ecclesiastica, ut praefertur, qualificata, per haeresim vacantia, per supradictas nostras litteras nostrae et Apostolicae Sedis dispositioni specialiter reservata, quovis quaesito colore, quibusvis personis ullatenus conferre, aut alias de aliis disponere potuisse neque etiam in futurum quoquomodo posse; ac quascumque collationes, provisiones seu alias dispositiones de praedictis beneficiis, ut praefertur, per nos reservatis, per dictos collatores et cardinales quomodolibet hactenus factas et in posterum faciendas, nullas prorsus et irritas fuisse et esse ac fore, et nemini suffragari seu quemcumque illis se iuvare posse; sed pro nullis penitus et infectis ab omnibus haberi et reputari debere; idque nostrae firmae et incommutabilis mentis ac voluntatis fuisse et esse, auctoritate apostolica, tenore praesentium, declaramus.

§ 4. Necnon praesentes litteras et in Praesentesque eis contenta quaecumque nullo unquam litteras nullo umquam vilio tempore de intentionis nostrae aut alio notari posse, quopiam defectu argui, vel alias impugnari seu notari posse.

§ 5. Sicque per quoscumque iudices Sieque a qui- et commissarios, etiam causarum Palatii huscumque in-dicibus esse de- Apostolici auditores ac sanctae Romanae finiendum; Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; quidquid attentatum forsan est hactenus vel in posterum contigerit attentari, irritum et inane, auctoritate et tenore praedictis, decernimus.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac Derogat con- quibusvis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutio-

nibus et ordinationibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, dictis ordinariis collatoribus, etiam praedictis sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, sub quibuscumque tenoribus et formis guomodolibet concessis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die ultima iulii MDLXXI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 31 iulii 1571, pontif. anno vi.

CC.

Facultas episcopis Indiarum utendi in confectione sacri chrismatis certo liquore seu succo in locum balsami 1.

## Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Digna reddimur attentione solliciti, illa Exordium. ad exauditionis gratiam admittere vota, per quae necessitatibus, in sacramentorum confectione, occurri et consuli possit.

§ 1. Expositum siquidem nobis nuper In India non fuit quod in partibus Indiarum, ubi an- reperitur baltistites commorantur, non invenitur nec dam succus balsamo similliinveniri potest balsamus vel oleum ex bal- mus. samo, ad conficiendum sanctum chrisma

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

necessarium; reperitur autem quidam liquor seu succus, mira odoris fragrantia, et ad lavanda vulnera admodum conducens, qui communiter habetur pro vero balsamo; praestat enim effectus, quos balsamum ab Alexandria allatum praestitisse perhibetur.

latorum India-

§ 2. Quare iidem partium Indiarum Petitio præ- praesules nobis humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis de aliquo opportuno remedio providere de benignitate apostolica dignaremur.

di huinsmodi

§ 3. Nos igitur, necessitatibus huius-Facultas uten- modi consulere volentes, huiusmodi supsucco in coule- plicationibus inclinati, tam archiepiscopis ctione chrisma-tislore balsami quam episcopis illarum partium, et pro tempore in ipsis partibus commoraturis antistitibus, ut de cetero perpetuis futuris temporib., in confectione sanctichrismatis, dicto liquore seu succo in locum balsami uti libere et licite possint amplam licentiam et facultatem, apostolica auctoritate, tenore praesentium, concedimus, ac dicto sancto chrismati, cum dicto succo rite tamen confecto, tantam fidem adhibendam esse, ac si in illo balsamus intervenisset.

trarierum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, qui-Derogatio con- busvis apostolicis ac, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 11 augusti mplxxi, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 2 augusti 1571, pontif. anno vi.

#### CCI.

Alia eisdem praesulibus concessa facultas absolvendi ab irregularitate 1

#### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Decens et debitum arbitramur ut in his. quae animarum salutem tranquillumque Procemium. 1 Ex Regest. in Secret Brev.

statum respiciunt, simus favorabiles et benigni.

§ 1. Hac igitur consideratione ducti, Ab irregularialias dilectis filiis fratribus Ordinum Men-tate absolvendi facultatem condicantium, in Indiarum partibus degenti-cesserat Pius bus, cum personis, quae tam ex delicto Mendicantium, quam ex non delicto irregularitatem con-missionariis in Indiis; traxissent, super irregularitate huiusmodi dispensandi in aliquibus casibus facultatem concessimus.

§ 2. Nunc vero, venerabilium fratrum Kamdem fapatriarcharum et episcoporum illarum cultatem episcoporum illarum scopis largitar. partium supplicationibus inclinati, eosdem gratioso favore prosequi, ac in illis partibus degentium personarum commoditati consulere volentes, modernis et pro tempore existentibus eisdem patriarchis, archiepiscopis et episcopis partium illarum quascumque personas a delictis, per quae irregularitas contrahitur (homicidio voluntario extra bellum commisso ac simoniae labe dumtaxat excepta), apostolica auctoritate, absolvendi, ac cum eisdem omnibus et singulis, nunc et pro tempore in partibus Indiarum existentibus, personis, quae irregularitatem ex aliis quam ex causis praedictis contraxerint, super irregularitate huiusmodi ex quibuscumque causis, praeterquam homicidii et simoniae occasione contracta, ut praefertur, eadem auctoritate apostolica dispensandi, et illos ad obtenta et obtinenda beneficia ecclesiastica et officia quaecumque, etiam ad altaris ministerium, rehabilitandi, restituendi et reponendi, plenam et amplam licentiam et facultatem, auctoritate praedicta, perpetuo per praesentes concedimus et elargimur; necnon absolutionibus et dispensationibus, per eos et pro tempore existentes patriarchas, archiepiscopos et episcopos prædictos faciendis, stari debere perinde ac si a Sede Apostolica praedicta emanassent, dicta auctoritate etiam statuimus et declaramus.

§ 3. Sicque per quoscumque iudices et

Clausulae pro commissarios, quavis auctoritate fungendirmitate huius-modi privilegii. tes, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; acirritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari, decernimus.

ht.

§ 4. Non obstantibus quibusvis aposto-Obstantia tol- licis ac, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

titatis dispensationis.

§ 5. Volumus autem guod iidem, qui Absoluti po- absolutionem obtinuerint ut praefertur, positam a con- penitentiam per confessores, quos ex fessario adim- approbatis ab ordinariis illarum partium sub poena nul- duxerint eligendos, adimplere omnino teneantur, alioquin absolutiones et super irregularitate obtentae dispositiones, quoad forum conscientiae, nullae sint.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die quarta augusti, millesimo quingentesimo septuagesimo primo, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 4 augusti 1571, pontif. anno vi.

#### CCII.

Bona monasteriorum Ordinis Praedicatorum monialibus destitutorum spectant ad fratres einsdem Ordinis, quorum curae commissa erant 1.

## Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem, certissimum mentis suae interpretem, si quando quidpiam dubietatis in Romanorum Pontificum praedecessorum suorum rescriptisoccurrerit, no ulterius illud haesitandi materiam praebeat, salubri suae declarationis oraculo quamprimum submovere.

4 Ex Bull. Ord. Praed., tom. v, pag. 284.

§ 1. Sane, sicut accepimus, dudum sixtus IV defelicis recordationis Sixtus Papa IV, prae- claravit bona monasteriorum decessor noster, cum aliquando contin- Ord. Praedicageret monasteria monialium Ordinis Sancti bus destituto-Augustini, sub cura, habitu et consti- rum, ad fratres ipsos spectare. tutione fratrum Ordinis Praedicatorum Sancti Dominici degentium, monialibus destitui, adeo ut de eorum reformatione spes nulla superesset, convenientiusque esset quod illorum sic destitutorum monasteriorum bona ad ipsos fratres devenirent, quorum erant curae commissae, quam ad alios, illa, quae sic destituta existebant et destitui contingeret in futurum, cum omnibus et singulis eorum bonis, dicto Ordini, ac fratrum Ordinis Praedicatorum huiusmodi, quibus ex forma regiminis ipsius Ordinis competebat, perpetuis usibus applicavit, ita ut fratres ipsi possent de illis et eorum monasteriorum structuris et aedificiis pro eorum voluntate disponere, proviso tamen quod illorum ecclesiae et oratoria ad profanos usus non redigerentur, sed in illis quandoque divina celebrarentur officia, prout in ipsius Sixti praedecessoris litteris, desuper confectis, plenius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut etiam accepimus, a nonnullis haesitetur quaenam et qualia controvers. sumonasteria et quorum monasteriorum quae comprebona idem Sixtus praedecessor per prae-litteris buiusfatas litteras dicto Ordini seu fratribus ap- modi, plicaverit seu applicare voluerit.

§ 3. Nos, omnem ambiguitatem nostrae Pius Sixti interpretationis remedio circa hoc submo- rat iuxta rubrivere volentes, ac eosdem fratres et corum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existant, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes. motu proprio, non ad ipsorum fratrum

henderentur in

aut alicuius pro eis nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione et certa scientia nostris, mentem et intentionem ipsius Sixti praedecessoris, dum dictas litteras concessit et dictam applicationem fecit, fuisse et esse quod, etiamsi monasteria monialium huiusmodi legitima auctoritate aut alias quoquomodo monialibus destitui sive alias extingui contingeret, tunc quod illorum bona ad ipsos fratres devenirent, apostolica auctoritate, tenore presentium, attestamur et declaramus.

monasteria Ordini adi.cit;

§ 4. Ac ex nunc quandocumque dicta Et huiusmodi monasteria sive aliquod eorum legitima auctoritate et alias quoquomodo monialibus destitui seu alias extingui continget, ac forsan quoquomodo destituta sive extincta fuerint, illa et illorum bona eisdem Ordini et fratribus Praedicatoribus, auctoritate et tenore praedictis, applicamus et applicata esse volumus, statuimus et declaramus; ac ita deinceps perpetuo observari, et per quoscumque, etiam pro tempore magistrum generalem et alios superiores dicti Ordinis Sancti Augustini, censeri, necnon quoscumque iudices, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac Palatii nostri Apostolici causarum auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et interpretari debere; ac quidquid secus super his ab eisdem seu alio quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

constitutionis;

§ 5. Quocirca venerabilibus fratribus Locorum ordinariis et dilectis filiis eorum ditorem Came- in spiritualibus vicariis aut officialibus gedeputat execu- neralibus et Curiae causarum Camerae huius Apostolicae generali auditori, necnon abbatibus, prioribus, praepositis, decanis, archidiaconis ac aliis quarumcumque ecclesiarum praelatis et personis in dignitate ecclesiastica constitutis, ubilibet et in

quibuscumque regionibus existentibus, per praesentes, motu simili, committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubiet quando opus fuerit, ac quoties pro parte dictorum fratrum fuerint requisiti, solemniter publicantes, ipsisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra easdem praesentes, ac omnia in eis contenta integre et inviolabiliter observari, non permittentes eos desuper per quoscumque, contra earumdem praesentium tenorem, quomodolibet molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et pœnas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; et nihilominus, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et penas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas quis vigore praesentium ad iudicium non trahatur, et quibusvis aliis apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, necnon omnibus illis, quae prefatus Sixtus praedecessor in dictis suis litteris non obstare voluit; dictorumque monasteriorum fundationibus ac statutis, etiam iuramento vel quavis alia firmitate roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis clausulis et alias quomodolibet concessis. Quibus omnibus, etiam si de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio ha-

benda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse, pari motu, derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Volumus autem quod praesentium Fides transumptis, manu alicuius notarii pusumptis addit. blici subscriptis, et sigillo alicuius per-

sonae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra, adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensæ.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 5 augusti MDLXXI, pontificatus nostri anno VI.

Dat. die 5 augusti 1571, pontif. anno vi.

### CCIII.

Regulares cuiuscumque Ordinis, etiam Mendicantes, lectores aut in theologia graduati, non possint saecularium confessiones audire, nisi fuerint ab ordinariis, praevio examine, approbati.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordiam.

Romani Pontificis providentia circumspecta nonnumquam gesta per eum, rationabilibus et honestis suadentibus causis, moderatur et commutat in melius, prout in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Nuper siguidem guasdam declarationes et moderationes circa nonnulla con-

cilii Tridentini decreta, regulares perso- Causao connas Ordinum Mendicantium eorumque instituta concernentia, edidimus et promulgavimus; et quia, uti accepimus, illarum vigore sacerdotes regulares praedictorum Ordinum, quandoque minus idonei et inhabiles, confessionibus saecularium audiendis ab eorum superioribus praepositi, absque aliqua episcoporum, sed sola magistri Ordinis generalis aut provincialium ministrorum approbatione, admittuntur.

§ 2. Nos, super his, pro debito pasto- Regulares non ralis officii, prout tenemur, salubriter siones saeculaprovidere volentes, tenore praesentium, rium, nisi ab orhac nostra constitutione perpetua sanci- approbati 2. mus, decernimus et declaramus decretum concilii Tridentini de approbatione regularium audiendis confessionibus saecularium praepositorum, ab episcopis facienda, observari debere etiam in omnibus regularibus quorumvis Ordinum, etiam Mendicantium, etiam sub regulari disciplina viventibus, etiam si sint lectores aut in theologia, etiam de superiorum suorum licentia, graduati vel promoti, vel a suis magistris generalibus vel provincialibus ministris, saecularium confessionibus audiendis expositi. Volumus tamen eos, qui semel ab episcopo in civitate et dioecesibus suis, prævio examine approbati fuerint, ab eodem episcopo iterum non examinari. Ab episcopo autem successore, pro maiori conscientiae suae quiete, examinari de novo poterunt.

§ 3. Inhibentes quibuscumque regula- Inhibitio conribus quorumvis Ordinum, etiam Mendi-tra vantes. cantium, ut praesertur, ne, vigore deputationis et approbationis ab eisdem magistris et ministris provincialibus, etiam quod illarum occasione ab ordinariis hucusque tolerati fuerint, absque speciali in posterum licentia et approbatione ab

1 Declarationes, de quibus hic, concilii habentur in constit. LXVII, pag. 593 huius tomi. 2 Ita etiam concil. Trid., sess. xxIII, De Reform., cap. xv.

ordinariis obtinenda, secularium confessiones audire praesumant. Decernentes irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari.

contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Derogatio et ordinationibus apostolicis ac nostris litteris praedictis et aliis postea quibuscumque regularibus concessis et forsan extensis, quas, quoad ea quae praesentibus adversantur et contrariantur, penitus et omnino revocamus, cassamus et irritamus; necnon monasteriorum et aliorum regularium locorum ac Ordinum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam Mari Magno seu Bulla Aurea aut alias nuncupatis, quibusvis monasteriis et regularibus locis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, aut alias quomodolibet concessis ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque.

§ 5. Ut autem praesentes litterae ad om-

nium, quorum interest, notitiam dedu- Forma publicantur, nec aliquis earum ignorantiam candi. praetendere aut contra eas se excusare valeat, dicta auctoritate statuimus et decernimus ut ipsaemet litterae vel earum transumptum in basilicae Principis apostolorum de Urbe, S. Ioannis Lateranensis ac Cancellariae Apostolicae valvis, ac in acie Campi Florae per aliquos ex cursoribus nostris publicentur, earum exemplo in singulis valvis et acie praedictis affixo et dimisso.

§ 6. Verum, quia difficile foret etc. Nulli ergo etc.

Fides transumpli.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, octavo idus augusti, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 6 augusti 1571, pontif. anno vi.

#### CCIV.

Revocatio regressuum, accessuum et coadiutoriarum quibuscumque ad beneficia ecclesiastica concessarum 1

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Romani Pontificis providentia circumspecta nonnumquam gesta per praedecessores suos, rationabilibus et honestis suadentibus causis, moderatur et revocat, prout id occlesiarum indemnitati conspicit in Domino expedire.

§ 1. Hinc est quod nos, volentes om- Revocatio renem haereditariam beneficiorum eccle- gressuum, atque siasticorum successionem de Ecclesia Dei concessarum ad beneficia sutollere, ac libertati beneficiorum huius- per quibus litmodi providere, et ut de persona magis licae integraliutili et idonea, prout requiritur, facilius ter expedita non fuerunt.

1 Prohibitionem vero de cetero accessus et regressus concedendi, extendendi aut transferendi, habesin concil. Trid., sess. xxv, De Reform., cap. vii. Exordium.

provideri valeat, omnes et singulos regressus, accessus et ingressus, etiam eventuales aut poenales, ac coadiutorias, etiam de consensu aut alias quomodolibet, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis efficacissimis, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, clausulis, irritantibus et aliis decretis quomodolibet per quosvis Romanos Pontifices praedecessores nostros ad beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum regularia, etiam si saecularia canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, administrationes vel officia in cathedralibus, etiam metropolitanis, aut collegiatis ecclesiis, et dignitates ipsae in cathedralibus, etiam metropolitanis, post pontificales maiores, seu collegiatis ecclesiis huiusmodi principales; regularia vero beneficia huiusmodi, monasteria, etiam consistorialia, prioratus, praepositurae, dignitates, etiam conventuales, personatus, administrationes vel officia, etiam claustralia, ac hospitalia et praeceptorias, etiam hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani, etiam quarumvis aliarum militiarum, quibusvis personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existentibus, etiam episcopali, archiepiscopali, patriarchali dignitate aut cardinalatus honore pollentibus, concessa, super quibus litterae apostolicae integraliter hactenus expeditae non fuerunt, etiamsi in Plumbaria nostra aut penes summatorem nostrum reperiantur, motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, auctoritate apostolica, tenore praesentium, revocamus, cassamus et abolemus.

§ 2. Mandantes dilectis filiis nostris viet Camerae A- cecancellario et dilecto summatori cetepostolicae offi- risque officialibus, tam Cancellariae Apostolicae quam Camerae nostrae, ad quos

spectat, in virtute sanctae obedientiae et ciales litteras sub indignationis nostrae poena, ne in fu- desupernon exturum super dictis gratiis regressus, accessus et ingressus, necnon coadiutoriarum litteras expediant aut relaxent.

§ 3. Decernentes ex nunc irritum et Decretum irinane quicquid illorum praetextu contra ritans. praemissa, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis, ac etiam no- rogatoriae. stra de non tollendo iure quaesito, regula ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Ut autem praesentes litterae ad om- Forma publinium, quorum interest, notitiam dedu-stitutionem. cantur, nec aliquis earum ignorantiam praetendere aut contra eas se excusare valeat, dicta auctoritate statuimus et decernimus ut ipsaemet litterae vel earum transumptum, in basilicae Principis apostolorum de Urbe, S. Ioannis Lateranensis ac Cancellariae Apostolicae valvis, ac acie Campi Florae per aliquem ex cursoribus nostris publicentur, earum exemplo in singulis valvis et acie praedictis affixo et dimisso.

§ 6. Verum, quia difficile foret etc. Nulli ergo etc.

Transumptorum fides.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, pridie idus septembris, pontificatus nostrianno vi.

Dat. die 12 sept. 1571, pontif. anno vi.

## CCV.

Quomodo rei in contumaciam condemnati. et infra annum capti, admittendi vel non admittendi sint ad defensiones 1

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

§ 1. Dudum postguam felicis recordationis Pius Papa IV, praedec. noster, cu-1 Ex edit. typis Bladi.

dae constitutio-

Causm eden- piens subterfugiis delinquentium obviare, per quasdam suas in forma motus proprii editas litteras, sub datum Romae apud S. Petrum decimosecundo kalendas iunii, anno vi, inter alia, statuisset quod rei in contumaciam condemnati ad suas defensiones faciendas admitti non possint, nisi infra sex menses, quoad faciendas videlicet a die condemnationis, quo vero ad iam factas condemnationes a die publicationis earumdem litterarum computandos; per alias nostras etiam in forma motus proprii emanatas litteras, die vigesima mensis iunii, pontificatus nostri anno primo, publicatas, terminum sex mensium huiusmodi ad annum prorogavimus, ac contumacibus huiusmodi defensiones, non nisi post anni elapsi terminum, denegari 'debere decrevimus. Cumque, sicut accepimus, a nonnullis, ordinationem et dispositionem huiusmodi nostramque et dicti praedecessoris in illis edendis intentionem variis calumniis eludere, et super earum sinistris interpretationibus agentes pro fisco et Camera Apostolica fatigare, et causas in longum protrahere et illas intricare, sententiarumque executionem evitare satagentibus, saepe in dubium verti contingat, licet ex verborum proprietate res clara sit, an scilicet tam sponte comparentes, de quibus loquitur motus proprius praefati praedecessoris, quam etiam capti intra dictum tempus, indistincte admitti debeant ad faciendum suas defensiones, maxime stantibus in eodem nostro motu proprio appositis supra relatis verbis videlicet ac contumacibus huiusmodi defensiones, non nisi post anni elapsi terminum, denegari debere, quae indiffinite prolata sunt, et videntur posse comprehendere tam sponte comparentes quam captos; nihilominus considerantes quod verba ipsa nihil aliud disponunt quam prorogationem termini iis, quibus ex forma motus proprii praedicti praedecessoris denegari non poterat.

§ 2. Nos igitur, ad tollendum omne du- Declaratio de bium, et absurdum evitandum quod capti qua in rubiica. et sponte comparentes paris essent conditionis; necnon calumniis et aliis inconvenientibus huiusmodi, quantum cum Deo possumus, obviare, omnemque disputandi materiam tollere, et in his opportune providere volentes; necnon singularum litterarum praedictarum ac inditiorum inquisitorum, processuum, condemnationum et sententiarum desuper formatarum et latárum ac formandarum et promulgandarum huiusmodi, aliorumque forsan latius exprimendorum tenores, continentias, formas et compendia, ac reorum delictorum, criminum et excessuum ac poenarum huiusmodi, et iudicum nomina, cognonima, gradus et qualitates ac quantitates et loca, pro plene et sufficienter expressis hàbentes et decernentes, necnon singulas praenarratas litteras confirmantes et innovantes, motu simili, etc., quod banniti et in contumaciam condemnati in poenam capitis et ultimi supplicii, si capti ad manus curiae devenerint, per iudices ad novas sive alias defensiones faciendas, etiam intra dictum tempus, non admittantur, nisi habita a nobis vel Signatura nostra desuper gratia speciali; nec litterae ipsae, quae in eorum odium editae sunt, eis in aliquo suffragentur, aut illis se iuvare sive defendere possint. Quinimmo quod iudices praefati sententias ipsas condemnatorias, tam in Urbe quam extra eam latas et ferendas, si tamen, legitimis praecedentibus indiciis, ad inquirendum promulgatae fuerint, executioni realiter et corporaliter, suis loco et tempore congruis respective, totaliter et integre, contra sic captos demandent et demandari faciant, hac nostra perpetuo valitura declaratione declaramus et decernimus et, quatenus opus sit, de novo statuimus et ordinamus, et ita mentis et intentionis nostrae fuisse et esse attestamur.

senti constitutione.

§ 3. Praeterea almae Urbis nostrae ge-Mandatum iu- nerali gubernatori ceterisque iudicibus ordinariis vel delegatis, in Romana Curia exequenda pro- vel extra eam residentibus, quibuscumque, in virtute sanctae obedientiae et sub indignationis nostrae poena, committimus et mandamus, districte praecipiendo per praesentes, quatenus huiusmodi nostram declarationem seu novam constitutionem et ordinationem, necnon ipsas praesentes et in eis contenta omnia et singula, in causis criminalibus seu mixtis ac aliis fiscum et Cameram Apostolicam illiusque interesse quomodolibet concernentia, nunc et pro tempore pendentibus quibuscumque, etiam si forsan aliqui capti nunc in carceribus detineantur, perpetuo inviolabiliter observari mandent et faciant et illi observent; et ita et non aliter, in praemissis omnibus et singulis, per quoscumque iudices et commissarios, etc., etiam S. R. E. cardinales ac Palatii Apostolici causarum auditores, sublata etc., iudicari, interpretari et diffiniri debere; irritum quoque etc. decernimus.

trariorum.

- § 4. Non obstantibus praemissis acqui-Derogatio con- busvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; statutisque ac consuetudinibus provinciarum, civitatum, oppidorum et locorum quorum cumque, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, universitatibus, communitatibus et hominibus provinciarum, civitatum et locorum praedictorum, ac etiam singulis praenominatis et aliis quibuscumque iudicibus etc. per nos et praedecessores nostros concessis, et etiam iteratis vicibus innovatis; quibus omnibus etc., illorum tenores etc., hac vice latissime derogamus, ac stylo Palatii ceterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.
  - § 5. Volumus autem quod praesentis

gistratura, sola signatura sufficiat et ubique sidem faciat, in indicio et extra, tus proprii et regula contraria non obstante: eiusque transumptorum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae, seu litterae desuper per breve nostrum expediri possint; et, si videbitur, cum omnium et singulorum praenarratorum et expressorum aliorumque necessariorum specificatione et insertione, et cum aliis clausulis opportunis et consuetis.

Placet. Motu proprio, M.

Datum Romae apud S. Petrum, idibus septembris, anno vi.

Anno a navitate D. N. Iesu Christi millesimo quingentesimo septuagesimo primo, indictione decima quarta, die vero decima septima mensis septembris, pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae V anno sexto, retroscriptus motus proprius affixus et publicatus fuit in acie Campi Floræ et ad valvas Cancellariae Apostolicae, dimissis copiis affixis per me Ioannem Andream Panizzam, praefati sanctissimi domini Papae cursorem.

Io. Guerardi, magister cursorum. Dat. die 13 sept. 1571, pontif. anno vi.

## CCVI.

Contra habentes beneficium ecclesiasticum non recitantes horas canonicas.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ex proximo Lateranensi concilio pia et Leo x decrevit, salubris sanctio emanavit, ut quicumque non recitantes canonimotus proprii, etiam absque data et re- habens beneficium ecclesiasticum, cum cas, amittere

Observantia

fructus benefi- cura et sine cura, si, post sex menses quam illud obtinuerit, divinum officium, legitimo cessante impedimento, non dixerit, beneficiorum suorum fructus, pro rata omissionis officii et temporis, suos non faciat, sed eos, tamquam iniuste perceptos, in fabricas ipsorum beneficiorum vel pauperum eleemosynas erogare teneatur. Verumtamen multorum animi suspensione tenentur, cuiusmodi ratae praedictae ratio sit habenda.

§ 1. Nos, huic rei evidentius atque ex-Hic modo pressius providere volentes, statuimus ut Pontifex hane qui horas omnes canonicas uno vel pluribus diebus intermiserint, omnes beneficii seu beneficiorum suorum fructus, qui illi vel illis diebus responderent, si quotidie dividerentur; qui vero matutinum tantum, dimidiam; qui ceteras omnes horas, aliam dimidiam; qui harum singulas, sextam partem fructuum eiusdem diei amittat; tametsi aliquis choro addictus, non recitans, omnibus horis canonicis cum aliis praesens adsit, fructusque et distributiones forte aliter assignatas sola praesentia, iuxta statuta, consuetudinem, fundationem vel alias, sibi lucrifecisse praetendat, etiam, praeter fructuum et distributionum amissionem; item ille, qui primis sex mensibus officium non dixerit, nisi legitimum impedimentum ipsum excusaverit, grave peccatum intelligat admisisse. Declarantes praestimonia, praestimoniales portiones et qualiacumque alia beneficia, etiam nullum omnino servitium habentia, obtinentes, cum prædictis pariter conveniri. At quicumque pensionem, fructus aut alias res ecclesiasticas ut clericus percipit, eum modo praedicto ad dicendum officium parvum Beatae Mariae Virginis decernimus obligatum; et pensionum, fructuum rerumque ipsarum amissioni obnoxium.

Sanctio pon.

§ 2. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud Sanctum Petrum,

anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo primo, duodecimo kalendas octobris, pontificatus noanno vi.

Dat. die 20 sept. 1571, pontif. anno vr.

## CCVII.

Iurisdictio episcoporum visitandi parochiales ecclesias fratrum militum Sancti Ioannis Hierosolymitani, quoad animarum curam et administrationem sacramentorum.

## Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Exposcit pastoralis officii debitum, cui, disponente Domino, praesidemus, ut ad ea sollicite intendamus, per quae discordiarum et litium ac controversiarum quarumlibet materia tollatur.

Exordium.

§ 1. Sane cum nonnulli ex venerabili- Ortae erant bus fratribus episcopis dilectos filios ma- scopos et istam gistrum, baiulivos, castellanum empostae, militiam super iure visitandi. priores, donatos, cappellanos, fratres, milites et alias quascumque personas hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani, ratione ecclesiarum curam animarum habentium, illarumque rectores et ministros, ad ipsum magistrum spectantium et pertinentium, iuxta sacri oecumenici concilii Tridentini decreta, visitare, dictus vero magister et alii praedicti ipsos illorumque ecclesias, cappellanos et ministros dictis decretis minime comprehendi, sed ab illis exemptos esse praetenderent, materia quæstionis orta.

§ 2. Nos igitur, eorum paci et quieti Hic Pontifex consulere volentes, omnes lites et controversias huiusmodi, tam in Romana Curia quam alibi, coram quibuscumque iudicibus, in quacumque instantia pendentes, illarumque status et merita pro sufficienter expressis habentes, ad nos avocantes, eas cassamus, extinguimus, et

super illis perpetuum silentium imponimus, ac omnes dictae militiae personas a quibusvis censuris, harum controversiarum occasione contra eas per quoscumque latis et incursis, absolvimus.

scoporum, qua in rub.

§ 3. Et ne in futurum aliqua amplius lurisdotto epi- controversia oriri possit, decernimus, declaramus, statuimus omnes et singulos locorum episcopos et alios superiores, tamquam Apostolicae Sedis delegatos, omneset quascumque parochiales ecclesias, ceteraque beneficia ecclesiastica suarum civitatum et dioecesum, quibus animarum cura imminet, ad dictam Religionem eiusque milites, cappellanos, ministros, rectores quomodolibet pertinentia, etiam quod in eis episcopalem et temporalem iurisdictionem Religio et milites praedicti haberent, eorumque ecclesias, rectores, vicarios et ministros quoscumque (in his tanien dumtaxat, quae animarum cura illiusque exercitium et sacramentorum administrationem respiciunt) visitare, omnesque actus visitationem concernentes exercere posse et debere; ac rectores ceterosque huiusmodi ministros, curam animarum exercentes, minus idoneos repertos, siguidem ad nutum amovibiles sint, statim amovere; sin vero titulares sint, illico suspendere; ac superiores eorum monere ut, intra aliquem brevem terminum, in locum amotorum subrogent alios idoneos, prius tamen per ipsos episcopos et alios superiores examinatos et approbatos; titularibus vero suspensis, deputent alios idoneos pariter examinatos et approbatos, ut supra, in coadiutores seu vicarios, iuxta decretum concilii, sessione vigesima prima, capite sexto. Interea vero dum haec subrogatio seu deputatio fiat, ipsi episcopi et alii superiores, pro necessitate curae animarum, provideant arbitrio suo; quod si superiores dictorum rectorum et ministrorum intra tempus praefixum non subrogaverint aut deputaverint ut supra, tunc,

dicto termino elapso, ipsi episcopi et alii superiores alios, praevio examine, iuxta eiusdem concilii formam idoneos repertos, in locum amotorum subrogent. Titularibus vero suspensis, coadiutores deputent iuxta dictum capitulum sextum, sessione vigesima prima, qui tamen in dictis parochialibus perinde inserviant, ac si subrogati aut deputati ab ipsis superioribus Religionis et militum praedictorum fuissent.

§ 4. Volumus autem quod episcopi et 1 declaratio alii superiores praedicti visitationem hu-circa dictam iuiusmodi et praedicta omnia solum tamquam delegati Apostolicae Sedis et gratis et absque ullis dictae Religionis rectorum et ministrorum impensa et onere faciant.

§ 5. In collatione item ordinum, nec- II declaratio. non censecratione ecclesiarum et sacrorum vasorum, ac benedictionibus et aliis actibus spiritualitatem concernentibus, ac institutione praesentatorum ab eisdem militibus ad beneficia, aut approbatione seu confirmatione, quas ab eisdem fieri harum praesentium vigore contigerit, gratis omnia faciant, et diligenter attendant ut nullos admittant, qui qualitates a concilio requisitas non habeant, ac praevio examine iuxta eiusdem concilii decreta idonei non existant.

§ 6. Nolumus autem episcopos et alios III declaratio. superiores locorum suprascripta facultate visitandi uti, qui cum eadem Religione et militibus super iurisdictione episcopali in locis visitandis coram quibuscumque iudicibus litigent, nisi ipsi episcopi et alii superiores in quasi possessione antiqua exercitii iurisdictionis huiusmodi existerent, salvo tunciure utrique illaeso in petitorio; sed quod episcopi et alii superiores viciniores, ius aliquod in iurisdictione huiusmodi non habentes, nullumque interesse prorsus praetendentes, facultate praedicta utantur.

§ 7. Nolumus item per praesentes ullum IV declaration

lata etc.

rogatoriae.

afferri praefudicium iuri visitandi dictas parochiales ecclesias et alia beneficia curam animarum habentia, quod antea Religioni et militibus praedictis competebat.

§ 8. Inhibemusque expresse dictis epiv declaratio. scopis et aliis superioribus ne hac visitandi facultate, eis per praesentes concessa, alio utantur modo quam praescripto.

§ 9. Sicque per quoscumque iudices et Clausula sub- commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 10. Non obstantibus praemissis ac Clausulae de- constitutionibus et ordinationibus apostolicis, in provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus; necnon quibusvis statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, in contrarium forsan quomodolibet concessis et confirmatis, quibus omnibus, eorum tenores ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§11. Volumus autem quod praesentium Fides tran- transumptis etc. sumptorum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesimo secundo septembris, millesimo quingentesimo septuagesimo primo, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 22 sept. 1571, pontif. anno vi.

#### CCVIII.

Iussio instituendi ab ordinariis locorum confraternitates Doctrinae Christianae, ad pueros aliosque divinae legis expertes bonis moribus sanaque doctrina instruendum; et indulgentiarum tam pro confratribus quam per eos instruendis elargitio 1

## Pius Papa V, ad futuram rei memoriam.

Ex debito pastoralis officii, nobis, meritis licet imparibus, ex alto commissi, ad ea libenter intendimus, per quae divinus cultus fideliumque devotio ubique suscipiat incrementum, ac ipsos fideles ad id indulgentiis et remissionibus invitamus, ut christifideles ipsi per temporalia, quae egerint, consegui valeant praemia felicitatis aeternae.

Exordium.

§ 1. Nos igitur, attendentes quod in- Commendation fantes et pueri bonis moribus et exercitiis doctrinam chrieducati, quasi semper vitam pudicam, honestam et exemplarem ac aliquando sanctam agunt; e converso autem qui parentum carentia seu paupertate aut incuria vel ignavia non sic educati, persaepe ducuntur in exitium et, quod peius est, secum ducunt plures in interitum, unde, si diligenter educati et in doctrina christiana instructi fuerint, a vitiis et multis aliis erroribus retraherentur. Considerantes etiam, prout ex fide dignis relatibus intelleximus, quod nonnulli approbatae vitae christifideles, caritate, omnium suprema virtute, circa hoc tam pium tamque reipublicae saluberrimum opus accersiti, in singulis festivitatibus et dominicis diebus in diversis ecclesiis et locis hoc opus sanctissimum amplexi sunt, et ibi eosdem infantes et pueros ac alias miserabiles personas christianae veritatis ignaras congregari faciunt, et eos bonis moribus et sana doctrina instruunt ac diligenter in via

1 Vide concilium Trident., sess. xxiv, De Reform., cap. iv.

mandatorum Domini dirigunt, ex quo salutiferi fructus hactenus provenerunt et in dies magis, auxiliante Domino, speramus; et quod si ad hoc opus sanctissimum ubique locorum exercendum praefatos christifideles paternis favoribus et indulgentiarum muneribus invitaremus, procul puerorum ac personarum aliarum saluti consuleretur, verum etiam devotio christifidelium omnium ad praefatum opus amplectendum multo magis augeretur.

§ 2. Cupientes igitur tam pio tamque Ordinarii in-laudabili operi viribus totis favere, et aniternitates Do- mas lucrifacere Creatori, ex certa nostra ctring Christianae in 69- scientia, universos et singulos patriarchas, rum dioecesi- archiepiscopos, episcopos ceterosque ecclesiarum praelatos et locorum quorumcumque ordinarios, ubilibet constitutos, praesentes et futuros, rogamus et hortamur attente, eis ac eorum in spiritualibus et temporalibus vicariis seu officialibus generalibus per apostolica scripta mandantes, quatenus hoc opus sanctissimum toto pectore amplectentes, aliquas ecclesias in suis civitatibus et dioecesibus, respective, seu loca honesta, in quibus praefati infantes et pueri ad audiendum doctrinam christianam convenire possint, deputent, et viros ad id idoneos, vita et moribus approbatos, qui diebus saltem dominicis eosdem infantes et pueros, ac alias personas divinae legis expertes, in articulis fidei et praeceptis sanctae matris Ecclesiae instruant, confirment et erigant, atque tot societates seu confraternitates, quot ad hoc tam sanctissimum opus exercendum eis opportunae videbuntur, inibi auctoritate nostra erigant et instituant.

pro confratri-

§ 3. Nos enim, ut promptius et alacrius Concessio ad hanc curam subeundum omnes christi-Indulgentiarum fideles alliciantur, et eo libentius curam bus, et etiam ipsam suscipiant, quo ex hoc dono coepro instruendis lestis gratiae conspexerint se uberius refectos; de omnipotentis Dei misericordia

ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, seu statutis a iure temporibus firmum confitendi propositum habentibus, qui in aliqua dictarum societatum seu confratermtatum ubidubio non solum eorumdem infantium et , libet constitutarum intraverint et adscripti fuerint, illis videlicet tam qui alios docuerint quam qui ab aliis in articulis fidei et praeceptis Ecclesiae huiusmodi instructi fuerint, quotiescumque in praefato sanctissimo exercitio se occupaverint, quadraginta dies de iniunctis eis poenitentiis auctoritate apostolica, tenore praesentium, misericorditer in Domino relaxamus, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 4. Ceterum, quia difficile foret etc. Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vi octobris MDLXXI, pontificatus nostri anno VI.

Dat. die vi octobris 1571, pontif. anno vi.

Fides transumptorum.

## CCIX.

Appellationum causae in quibus rei ad favorem fisci R. C. A. in poenam pecuniariam condemnantur, infra sex menses expediri debent per appellantem, alioquin iudex a quo sententiam exequi tenetur 1

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Licet iuri maxime consentaneum nobisque praecipue cordi sit ut delinquentes condignis poenis afficiantur; tamen re ipsa experiendoque cognovimus quamplures subterfugiis et cavillationibus legum disciplinam vitari.

§ 1. Siquidem compertum est eos qui Causa constitam in alma Urbe nostra, quam in pro-

1 De materia appellationum vide in Pii IV constitutione Lxiv, Et si cuncta, pag. 186 huius tomi.

Exordium.

vinciis ditionis Ecclesiae in poenis pecuniariis condemnantur, elypeo appellationum suffultos, ab aliis iudicibus inhibitiones obtinere. Cumque tam dicti iudices appellationum, quam qui coram cis iura fisci et Camerae sunt promoturi, de rei et causae qualitate minus informati existant, ac ipsi appellantes non modo appellationem suam prosequi non curant, quinimmo illius expeditionem totis viribus satagunt retardare, quo fit ut modo officialium mutatione, quae interim contingit, modo alio quovis practextu, condemnatio oblivioni tradatur. et sic delictum impunitatem, et exinde ditionis nostrae tranquillitas perturbationem, ac ipsa etiam Camera Ap. detrimentum non modicum consequatur., Quibus malis providere volentes, cum remedium appellationis contra indicum iniuriam a legibus introductum minime tollere intendamus, saltem, cum eo homines abuti, et illud in calumniam versum prospiciamus, illius tempus limitandum et restringendum duximus, ut eo magis hominum malitiis occurratur, et bene vivere volentium quieti et securitati consulatur.

pediri debent.

§ 2. Hac igitur perpetuo valitura con-Appellationum stitutione decernimus ut, lata in causis causae in cri- criminalibus sententia continente penam sex menses ex- pecuniariam fisco nostro applicandam, appellantes ab ea (in casibus tamen quibus alias de iure communi permissa est appellatio, et servatis iis, quae ex forma constitutionum apostolicarum circa depositum faciendum seu cautionen praestandam sunt servanda) teneantur infra sex menses a die ipsius interpositae appellationis computandos, ita coram iudice appellationis causam suam prosequi, ut etiam expeditionem reportent; quibus elapsis, et expeditione coram iudice a quo non reproducta, teneatur praefatus iudex a quo, ad quamcumque fisci instantiam, etiam si acta fuerint transportata, sententiam praefatam debitae executioni, omni mora postposita, demandare, ita ut effectualis incameratio subsequatur.

§ 3. Verum, ne malitia iudicis ius li- ludices tradi tigatorum efficiatur deterius, in virtute faciant acta appellantibus. sanctae obedientiae, ac sub indignationis nostrae ac privationis officiorum, etiam si illa ex causa onero a obtineant, ac refectionis omnium damnorum et interesse, quibuscumque iudicibus totius Status nostri Ecclesiastici, quacumque dignitate et præeminentia fulgentibus, etiam si legati, vicelegati ac provinciarum gubernatores existant, committimus et mandamus ut appellantibus, sine mora, acta et processus quoscumque effectualiter tradi curent et faciant.

§ 4. Et ipsi indices, ad quos respective, bona fide, et omni versutia remota, ad quos appellacausarum legitimam expeditionem proce- expediant. dant, scituri nos acriter vindicaturos si per eorum quempiam in praemissis fuerit appellantibus ipsis praeiudicium generatum.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quibusvis rogatoriae. legibus et statutis, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

Clausulae de-

Placet. Motu proprio, M.

Anno a nativitate Domini nostri Iesu Christi MDLXXI, indict. XIV, die vero XVI mensis octobris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pii divina providentia Papae quinti anno sexto, suprascriptae litterae affixae fuerunt ad valvas Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Florae, per me Ioannem de Soya, cursorem.

Antonius Clerici, magister cursorum. Pub. die 46 oct. 1571, pontif. anno vi.

#### CCX.

Institutio undecim vicariarum perpetuarum in totidem basilicis et ecclesiis almae Urbis, cum assignatione portionum et obventionum pro singulis earum 1.

### Pius papa V, motu proprio, etc.

Etsi omnibus universi orbis ecclesiis

1 Ad hoc omnino vide aliam huius Pontificis constitutionem LXXII, Ad exequendum, pag. 628 huius tomi.

Exordium.

divina dispositione praesidemus, propius tamen ecclesiarum Urbis cura nos tangit ac de illis potissimum, quibus animarum cura imminet, solliciti sumus, utque illa in eis congrue exerceatur, quantum cum Deo possumus, sedulo providemus.

institutionis.

§ 1. Unde nos, attente considerantes Causa huius quod basilica S. Ioannis Lateranensis et Principis Apostolorum de Urbe; item Sanctae Mariae in Via Lata, et eiusdem S. Mariae Transtyberim, et S. Laurentii in Damaso, et S. Marci, et S. Angeli in Foro Piscium, necnon S. Quirici in Montibus, et S. Nicolai in Carcere collegiatae; necnon S. Blasii della Pagnotta, et S. Catharinae della Rota nuncupatae, quae eiusdem basilicae Principis apostolorum, ac S. Pantaleonis, quae ecclesiae S. Eustachii mensis capitularibus perpetuo unitae sunt, parochiales ecclesiae eiusdem Urbis curam animarum et satis amplas parochias habent, quodque animarum cura ab iis, ad quos ea communiter spectat, saepe negligi solet.

rubrica.

§ 2. Idcirco expediens, immo et neces-Institutio un- sarium fore duximus ut in singulis basidecim vicaria-rum de qua in licis et ecclesiis praedictis singuli vicarii perpetui, congrua fructuum et proventuum portione, qua honeste substentari valeant, eis assignata, prout in sacro concilio Tridentino et alias a nobis per nostras litteras statutum est, ponantur et deputentur, qui animarum curam huiusmodi eo diligentius ac vigilantius gerant, quo magis cam proprie ad se pertinere et sibi incumbere noverint. Quapropter, et eiusdem concilii et nostris huiusmodi statutis inhaerentes, motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, in singulis ex basilicis et ecclesiis supradictis singulas vicarias perpetuas pro singulis vicariis perpetuis, qui curam animarum basilicis et ecclesiis respective incumbentem gerere, ac sacra-

celebrare et alia, iuxta providam ordinationem pro tempore existentis in Urbe vicarii nostri in spiritualibus generalis, cuique assignanda onera subire debeant, ad nominationem dictorum filiorum capituli cuiuslibet ex eisdem basilicis et ecclesiis, quae nominatio sit ex numero approbatorum ab eodem vicario, praevio illorum examine coram examinatoribus ad id in ipsa Urbe deputatis, per dictum vicarium seu vicarii vicegerentem instituendis, ponendis et deputandis, perpetuo erigimus et constituimus.

§ 3. Singulisque vicariis huiusmodi sin- Assignatio porgulas portiones, videlicet: in qualibet ba- cariis. silicarum praedictarum centum et viginti; in Sancti Blasii vero, septuaginta; in S. Catharinae, sexaginta; in S. Pantaleonis, aliorum sexaginta; in S. Mariae in Via Lata. octuaginta; in S. Mariae Transtyberim, aliorum octuaginta; in S. Laurentii, centum; in S. Angeli, sexaginta; in S. Quirici, quinquaginta; in Sancti Nicolai ecclesiis praedictis, similiter quinguaginta scutorum monetae annuatim ex fructibus, redditibus et proventibus earumdem basilicarum et ecclesiarum, eisdem vicariis per capitula basilicarum et ecclesiarum. in quibus vicariae huiusmodi consistunt, vel quarum mensis capitularibus ecclesiae ipsae unitae sunt, ut praefertur, quorum capitulorum ad haec expressus accedit assensus, pro una in Sancti Ioannis Baptistae, et altera medietatibus portionum huiusmodi in Domini nostri Iesu Christi Nativitatum festivitatibus integre persolvendas; item omnia et singula emolumenta et obventiones, quae, ratione exercitii, curae et administrationis sacramentorum huiusmodi ac officiorum funeralium, quae ipsa die humationis cadaverum celebrabuntur, non autem ratione anniversariorum, et ad ipsas ecclesias et basilicas in posterum pertinebunt, per menta ecclesiastica ibi ministrare, missas ipsos vicarios propria auctoritate perci-

piendas, exigendas et levandas, ac in suos usus et utilitatem convertendas et convertenda, loco pensionum annuarum, pro congrua ipsorum vicariorum substentatione perpetuo assignamus et applicamus.

executorem.

§ 4. Mandantes motu simili, tenore prae-Deputatio vi- sentium, dilecto filio nostro Iacobo tituli Sanctae Mariae in Cosmedin, presbytero cardinali Sabello nuncupato, nostro in alma Urbe vicario in spiritualibus generali, quatenus, per se vel alium seu alios. dictos vicarios ad nominationem et institutionem huiusmodi, in vicariarum praedictarum possessionem corporalem inducat auctoritate nostra, et defendat inductos, amotis ab illis quibuslibet illicitis detentoribus, ac faciens singulis eisdem vicariis de portionibus eis debitis praedictis integre responderi, eosque portionum ipsarum necnon emolumentorum et obventionum eis ut supra assignatorum perceptione et perceptionis pacifica possessione seu quasi pacifice frui et gaudere, non permittens eos desuper a quoquam, quavis occasione, indebite molestari; praemissague omnia et singula efficaciter adimpleri et ab omnibus inviolabiliter observari curet, contradictores quoslibet et rebelles per censuras et pænas ecclesiasticas ac alia opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo.

trariorum.

§ 5. Non obstante nostra, qua statuimus Derogatio con- et ordinavimus et declaravimus non maiorem centum nec minorem quinquaginta scutorum annuorum summam, computatis omnibus, etiam incertis, emolumentis et aliis obventionibus communiter percipi solitis, vicariis perpetuis ex praefato concilio erigendis omnino assignari; nisi vicariis temporariis solitum fuisset plus assignari, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac basilicarum et ecclesiarum praefatarum, etiam iuramento, etc.; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis basilicis et ecclesiis

praefatis earumque capitulis, archipresbyteris, titularibus, cardinalibus et personis ac dilectis filiis populo Romano de non conferendis beneficiis dictae Urbis aliis quam originariis, etc.; ac quibusvis aliis in genere vel in specie alias in contrarium quomodolibet, etiam per Leonem X et alios Romanos Pontifices, etiam pluries, concessis, etc. Quibus omnibus etc., illorum tenores etc., latissime derogantes, ceterisque contrariis quibuscumque.

## Fiat. Motu proprio, M.

§ 6. Et cum absolutione a censuris ad effectum etc. Et de erectione, constitutione, assignatione et applicatione, mandato ac derogatione aliisque praemissis, quae hic pro sufficienter repetitis habeantur ad partem, etiam separatim, et in una, nulla facta mentione, ac aliis, et quod sola signatura praesentis nostri motus proprii sufficiat, et ubique fidem faciat, in iudicio et extra illud, non obstantibus quibuscumque.

Fiat. M.

Datum Romae apud S. Petrum, nonis novembris, anno vi.

Dat. die 5 nov. 1571, pontif. anno vi.

## CCXI.

Contra ambientes dignitates et officia iurisdictionis administrationem habentia, eague pretio seu promissione procurantes vel assequentes, aut assecuta manutenentes in Statu Ecclesiastico.

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Etsi Romani Pontificis continua indefessague meditatio circa subditorum suorum commodum et utilitatem continue implicatur, ac quae iis, quos ut filios tenere diligit, obesse posse credit, de medio tollit; negociorum tamen multitudine

Clausularum repetitio.

Exordium.

pressa, singula in dies singulos considerans, illorum executionem, ctiam dietim disponit, ut et negocia ipsa salubrius dirigantur, ac ipsi subditi paulatim sui in eos amoris cognoscant indicia.

bere, ut in auth.

§ 1. Sane licet alias, ne ordo iustitiae Jure civili perverteretur, et ex certis aliis inibi excavetur indices pressis causis, per civiles constitutiones ministros sine salubriter fuerit statutum ut iudices et fragio cligi de- alii iustitiae administratores sine quoquo ut iudices, sive suffragio fieri debeant, gravissimis etiam iniunctis ponis, qui praemissam constitutionem transgredi ausi quoquomodo fuissent; accepimus tamen nuper, non sine animi nostri displicentia, nonnullos, pro consequendis officiis et dignitatibus iurisdictionis exercitium habentibus, pecunias et alias res solvere et promittere aliquibus curialibus, quorum intercessionibus et favoribus talia officia et dignitates obtinent. Licetque nos, pro nostri pastoralis officii debito, praemissa conniventibus oculis pertransire nequeuntes, omnem adhibuerimus diligentiam, ut tam ambitiosi huiusmodi quam pecuniarum huiusmodi receptores et stipulatores tam publice quam secrete reperirentur; nihilominus exinde nihil certi expiscari hactenus potuimus.

confirmat;

§ 2. Cupientes igitur praemissis modum Hic autem aliquem imponere, ac eos, quos civilium Pontifex ponas connes in trans. poenarum timor a similibus non coercet, grossoros infliper canonicas sanctiones auctoritate apostolica omnino deterreri, et avaritiae huiusmodi genus, iuri et iustitiae huiusmodi tam obnoxium, de medio tollere, constitutionis civilis, ac pœnarum per illas statutarum tenorem et formam praesentibus pro expressis habentes, motu simili, etc., et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas leges, constitutiones, statuta et decreta contra delinquentes huiusmodi, tam a iure civili quam a sacris canonibus facta, ac in illis contenta, punitiones et | modi obtinuerit, se a praemissis, attenta

pænas quascumque in tales inflictas harum serie innovamus, casque idem robur camdemque vim obtinere volumus atque statuimus, quod et quam habuissent et haberent, si hactenus ad unguem observatae fuissent, vel a nobis per praesentes emanarent.

- § 3. Insuper quoque, ut earum usus Quinimo alias poenas bic exponential poenas bic exponential process imponition process process poenas bic exponential process proces tur, hac nostra perpetuo valitura consti- procurantibus vel obtinentutione, quamque vim legis etiam invio-tibus, medianto labilis habere sancimus, legibus, consti- gnitates et offitutionibus, statutis et decretis praedictis cia; praeiudicium non inferendo, quinimmo illis addendo, decernimus et ordinamus quod de cetero perpetuis futuris temporibus nemini, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis fuerit, liceat, mediante pecunia vel solutione et traditione ac promissione aliarum rerum etiam per interpositas personas aut alias quovis modo faciendas, aliquas dignitates et officia, exercitium et administrationem iurisdictionis habentia, procurare, assegui vel obtinere; ac si quis his praesentibus contravenisse quoquomodo dici aut censeri potuerit, ipsum contravenientem eo ipso confiscationis omnium bonorum, degradationis et amissionis tam privilegii doctoratus quam quorumcumque per eum obtentorum officiorum, tam saecularium quam ecclesiasticorum, ac demum ultimi supplicii pœnas irremissibiliter incurrere volumus.
- § 4. Ceterum, ut fraudibus, quae circa El exceptiopraemissa exoriri possent, facilius occur- nem ignorantim deratur, pari modo statuimus quod, ubi-cernit; cumque et quandocumque compertum fuerit per interpositam personam aliquas pecunias seu alias res traditas seu promissas fuisse alicui curiali, familiari vel cuicumque alteri personae, pro officiis et dignitatibus iurisdictionis administrationem habentibus, is, qui officium huius-

interpositione personae huiusmodi, nullatenus excusare queat; quin immo, nulla admissa ignorantiae excusatione, ipso iure praesumatur solutionem et promissionem huiusmodi de eorum, qui officia et dignitates similia obtinuerint, consensu et mandato penitus esse factas, iisdemque propterca poenis subiacere omnino intelligatur. Postremo, ne ii, qui in praeteritum talia officia seu dignitates, solutionibus seu promissionibus mediantibus, impetraverint, credant se per praesentes absolutos esse, eisdem motu, scientia et potestatis plenitudine perpetuo declaramus eos poenas in tales a iure communi inflictas incurrisse, et contra eos ad poenarum huiusmodi prosecutionem procedi posse.

rum iam obtenponas infligit;

§ 5. Eos vero qui similibus mediis Solventibus- aliqua officia et dignitates, similiter iurisque allquid ex dictionis administrationem habentia, obtionis officio- tinent, si in futurum quippiam umquam, torum, easdem vigore praecedentium promissionum in assecutione officii huiusmodi factarum, solverint, ipso iure et facto poenas in hac nostra constitutione contentas incurrere, praesentesque nostras tam eos, qui in futurum officia similia et dignitates, solutionibus et promissionibus praecedentibus, obtinebunt, quam eos, qui iam obtinuerunt, si in futurum aliquid manutentionis in eis aut alia causa solverint, ligare volumus.

§ 6. Decernentes contra praemissa quod-Promissiones- vis pactum, etiam iuramento vallatum, ac factas annullat, instrumenta et alias forsan desuper editas scripturas minime in causa esse posse, quo minus solvere habentes, si pro praemissis solverint, poenas praesentibus contentas incurrant. Nos enim pacta, coventiones, promissiones et scripturas ac alia quaecumque, quomodolibet, ut praefertur, inita exinde cassamus, irritamus et annullamus, cosque a iuramentis et aliis nexibus praedictis absolvimus.

§ 7. Necnon praesentes et desuper for- Clausulae praesan conficiendas litteras perpetuis futuris servativae. temporibus durare, ac omnes et singulos a data praesentium irremissibiliter ligare volumus, illasque nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostraevel quopiam alio defectu notari, aut sub quibusvis revocationibus et derogationibus comprehendi nullatenus posse.

§ 8. Sicque per quoscumque iudices Decretum iretc., et causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata etc., iudicari debere; irritum quoque etc. decernimus.

§ 9. Non obstantibus praemissis, ac qui- Clausulae debusvis constitutionibus et ordinationibus rogatoriae. apostolicis; ac quibusvis, etiam almae Urbis et aliarum civitatum, oppidorum, terrarum et locorum, etiam iuramento, etc., roboratis, ac provincialibus, municipalibus et particularibus statutis ac legibus, etiam imperialibus et in corpore iuris scriptis; privilegiis quoque etc., hac vice latissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

- § 10. Ut autem praesentium tenor om- Forma publinibus innotescat, nullusque earum igno- stitutionem. rantiam allegare queat, eas in valvis basilicae Principis apostolorum ac Sancti Ioannis Lateranensis, et in acie Campi Florae de Urbe publicari mandamus, ipsasque sic publicatas, omnes et singulos, quos illae concernunt, ita afficere volumus, ac si essent omnibus personaliter intimatae. Decernentes quoque praesentium earumdem solam signaturam sufficere et ubique fidem facere, in iudicio et extra, regula quacumque contraria non obstante.
- § 11. Ac illarum transumptis, manu ali- Fides exemcuius notarii publici subscriptis, et sigillo almae Urbis gubernatoris aut alicuius alterius iudicis munitis, eamdem prorsus fidem adhiberi, quae ipsis originalibus

litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel

Placet. Motu proprio, M. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, nonis decembris, anno vi.

Dat. die 5 decemb. 1571, pontif. anno vi.

Extenditur constitutio etiam ad recipientes pecunias et mediatores 1.

# Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Cum nuper, ne ordo iustitiae perverteretur, et ex certis aliis causis animum nostrum moventibus, fuerunt etc. ut sup.

quod dicta conciorum ac mediatores.

§ 1. Attendentesque quod forte proba-Declaratio, biliter dubitari contingat an dicta nostra stitutio ligat constitutio comprehendat recipientes hutes pecunias pro iusmodi pecunias ac res ac promissiones sibi factas, stipulantes ut officia praedicta, exercitium ac iurisdictionis administrationem habentia, conferri faciant, ac mediatores et interpositas personas: propterea nos, motu simili et ex certa scientia et de potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura constitutione, declaramus et, quatenus opus sit, addendo praedictae nostrae constitutioni, decernimus quod dicta nostra constitutio ac omnes et singulae poenae in ea expressae perinde ligent et afficiant omnes et quoscumque, cuiusvis dignitatis, gradus, conditionis ac præeminentiae existant, qui pro huiusmodi officiis, iurisdictionis administrationem habentibus, conferendis, ac mediatores et interpositas personas quascumque, pecunias vel alias res ut supra receperint, ac si supradicti in dicta nostra constitutione comprehensi essent, et de illis in ea expressa mentio facta esset.

servativae.

- § 2. Necnon praesentes et desuper con-Clausulæ præ- ficiendas forsan litteras perpetuis futuris temporibus durare, ac omnes et singulos a data praesentium irremissibiliter ligare volumus, illasque nullo umquam tempore
  - i Rubricam hanc ex Matthei editione sumpsimus (R. T.).

de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, aut sub quibusvis revocationibus et derogationibus comprehendi nullatenus posse,

§ 3. Sicque per quoscumque iudices etc., Decretum ircausarum Palatii Apostolici auditores ac ritans. S. R. E. cardinales, sublata etc., iudicari debere; irritum quoque etc. decernimus.

- § 4. Non obstantibus praemissis ac qui- Clausulae debusvis constitutionibus et ordinationibus rogatoriae. apostolicis; ac quibusvis, etiam almae Urbis et aliarum civitatum, oppidorum, terrarum et locorum, etiam iuramento etc., roboratis, ac provincialibus, municipalibus ac particularibus statutis ac legibus, etiam imperialibus et in corpore iuris scriptis; privilegiis quoque etc., etiam motu simili etc., etiam consistorialiter, etc.; quibus omnibus, illorum tenores etc., hac vice latissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 5. Ut autem praesentium tenor omni- Forma publibus innotescat, nullusque earum ignoran-constitutionem. tiam allegare queat, eas in valvis basilicae Principis apostolorum ac S. Ioannis Lateranensis et in acie Campi Florae de Urbe publicari mandamus; ipsasque sic publicatas, omnes et singulos, quos illae concernunt, ita afficere volumus, ac si essent omnibus personaliter intimatae. Decernentes quoque praesentium earumdem solam signaturam sufficere, et ubique fidem facere, in iudicio et extra, regula quacumque contraria non obstante.
- § 6. Ac illarum transumptis, manu ali- Fides exemcuius notarii publici subscriptis, et sigillo plorum. almae Urbis gubernatoris aut alicnius alterius iudicis sigillatis, eamdem prorsus fidem adhiberi, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Placet. Motu proprio, M. Datum Romae apud S. Petrum, pridie idus februarii, anno vii.

### CCXII.

De electione prioris generalis et aliorum praclatorum congregationis Canonicorum Regularium SS. Salvatoris, Ordinis S. Augustini, bonorumque temporulium administratione.

## Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Evordiam.

Inter ceteras pastoralis officii nostri curas, illa nos praecipue urget, per quam regularium congregationum illarumque personarum commoditati et felici directioni consulitur, ac monasteria, domos, ecclesias et loca, tam in spiritualibus quam temporalibus, prudentia et vigilantia praelatorum canonice electorum, incrementum suscipere posse arbitramur.

§ 1. Sane, cum nos nuper per alias no-Hic Pontifex stras in forma brevis litteras, iustis de priorem gene- causis animum nostrum moventibus, diralem congre-gationis deputa. lectum filium Stephanum, tunc congregationis Sanctissimi Salvatoris, Ordinis Sancti Augustini, canonicorum regularium priorem generalem, in capitulo generali Bononiae proxime celebrato electum, ab onere sui generalatus officii absolverimus et liberaverimus, ac in ipsius locum dilectum etiam filium Ambrosium de Lamis, Eugubinum, ipsius congregationis priorem generalem substituerimus et deputaverimus prout in dictis litteris plenius continetur.

ralem deputat.

§ 2. Et arbitrantes pro negocio refor-Visitatores mationis congregationis praedictae experatorem gene- dire quod etiam visitatores et procurator generalis eiusdem congregationis a nobis deputentur, idcirco dilectos filios modernos praedictae congregationis visitatores et procuratorem generalem, in praedicto capitulo Bononiae electos, ab onere suorum officiorum etiam absolvimus et liberamus, et in ipsorum locum, quoad praedicta officia, in visitatores, videlicet, N. N. ; in procuratorem vero generalem, N., dilectos filios ipsius con-Bull. Rom. Vol. VII. 120

gregationis canonicos, cum honoribus, oneribus, potestatibus, facultatibus, iurisdictionibus et praerogativis solitis et consuctis, substituimus et subrogamus.

§ 3. Cumque per alias nostras litteras statuerimus et ordinaverimus quod nullus sactis constituex dicta congregatione cononicus, in capi- com activam et tulis, tam generalibus quam conventualibus, pro tempore celebrandis, vocem activam seu passivam in electionibus faciendis obtineat, nisi sit in sacris ordinibus constitutus, et post per eum legitime emissam professionem in cadem congregatione, quoad electiones in capitulo generali, per septennium; quo vero ad alias electiones in capitulis conventualibus faciendas, per quadriennium laudabiliter vixerit.

passivam ha-

§ 4. Et quoad vocem activam in capi- De electionib. tulo actu praesens fuerit.

§ 5. Eligendique in priorem generalem Generalis, duas ex tribus partibus.

§ 6. Alii vero suffragiorum maiorem Aliorum, partem obtinuerint.

§ 7. Quodque in capitulo generali prior Prioris, visitatoet procurator Ordinis generales necnon tum et procuravisitatores eorumque substituti, pro casibus necessitatis dumtaxat, eligantur.

Etigendorum

§ 8. Et eligendi in priorem et procuratorem generales necnon in visitatores, scientia, prudentia, vitae integritate ac pietate praediti existant.

§ 9. Factaque ipsorum canonica ele- Generalis in ctione iuxta hoc nostrum statutum et or- quibusdam modinem ac congregationis praefatae regu-res eligit; in allis vero capilaria instituta, prior generalis sic electus, tula conventuauna cum diffinitoribus, cligat priores pro monasteriis, in quibus non adsunt plures quam sex canonici, ac disponat et ordinet familias solitas et necessarias pro quolibet monasterio, ita quod in qualibet familia sint aliquae personae idonete, quae possint eligi in priores aut abbates sive praepositos, iuxta cuiuslib. monasterii titulum, ipsorumque vicarios et discretos mittendos ad capitulum generale. Quorum praelatorum conventualium et vicariorum electiones non amplius in capitulo generali fiant, sed illi, sicut discreti, in capitulis conventualibus cuiuslibet monasterii, cuius canonici excedent numero sex canonicorum, modo infrascripto eligantur, videlicet.

ventualib. præ finit.

§ 10. Postquam familiæ omnes in ca-Formam dictor pitulo generali, ut præmittitur, pro quoelectionis in libet monasterio disposita et ordinatae, ad locum sibi destinatum statuto tempore pervenerint, antiquior canonicus in quolibet monasterio existens deputet diem et horam ad celebrandum capitulum, et ad sonum campanellæ convocari faciat omnes canonicos habentes vocem activam et passivam. Illisque convocatis et residentibus, præfatus antiquior canonicus advertat an sint omnes præsentes, deinde eos interroget an eis placeat dies et hora ad futuram electionem, et illis annuentibus, præmissa generali confessione a capitulo recitanda, eos absolvat, dicens: Misereatur vestri etc. Et si tenemini aliquo vinculo excommunicationis etc. Et dispenso vobiscum super irregularitate etc. Postea dicatur hymnus Veni, Greator Spiritus, etc.; Kyrie eleison etc.; Pater noster, etc.; Oratio Deus, qui corda etc. Quibus peractis in conspectu omnium, cum duobus aliis de capitulo, qui primitus habitum Religionis susceperunt, ipsum concomitantibus, 1 ad mensam decenter præparatam, cum capsula seu urna, ubi schedulae suffragiorum poni debent, et papyro et atramento ad scribendum processum electionis, accedat. Et quoniam vota seu suffragia, iuxta decreta concilii Tridentini, debent esse secreta, ita quod eligentium nominanunquam publicentur, singuli electores schedulas accipiant omnino similes, et unusquisque in sua schedula nomen eligendi inscribat vel dicat Eligo N. in priorem: antiquior canonicus et alii duo capitulares praedicti, post-

> 1 Cherubinus addit simulque cum eo residentibus (R. T.

quam ipsi schedulas, ordine antiquitatis inter eos servato, in urnam seu capsulam demiserint, aliorum schedulas accipiant et in urnam seu capsulam præfatam inferant, et inspiciant an schedulæ sint numero pares cum electoribus ibi præsentibus; et si invenerint esse in maiori vel in minori numero, quam sint capitulariter ibidem præsentes, illas comburant, rursusque ad scrutinium modo pramisso procedant, donce invenerint scrutinium esse canonice factum, et tunc legant schedulas; et si electio numero suffragiorum secuta fuerit, schedulæ etiam comburantur; factaque electione, antiquior canonicus et alii duo scrutatores praedicti publicent electorum nomina, exprimendo numerum suffragiorum quaquisque habuerit; quod faciendum est, licet aliquis non habuerit vota vel suffragia ad sufficientiam ut ad secundum scrutinium, sicut præmittitur, deveniri possit. Decretum vero electionis ab illo qui inter scrutatores primus fuerit, licet electo suum suffragium non contulerit, per haec verba formetur: Ego N. vice praesentium capitularium cliqo Fin priorem, vicarium seu discretum nostri monasterii; quod si primus scrutator fuerit electus ad aliquod officium, secundus scrutator ad publicandum scrutinium et formandum decretum succedat, completaque electione, et decreto, ut præmittitur, formato, scrutatores processum electionis compleant atque subscribant, subiungendo: Invenimus quod N. in priorem, seu vicarium aut discretum nominatus, habuit tot suffragia, et ego N. decreta electionum formavi. In quorum fidem manibus nostris subscripsimus, et sigillo monasterii pracfati roboravimus, die, ut supra. His peractis, antiquior canonicus dicat sine cantu psalmum Landate Dominum, omnes gentes, cum versu Salvos fac servos tuos etc. et orationem Prætende, Do-

An. C. 1571

mine, famulis tuis etc., deinde dicat Adiutorium nostrum etc., et dicto responso ab omnibus Qui fecit calum etc., terminetur capitulum, et scrutinium scu processum ac decretum electionis modo præmisso factum transmittitur ad priorem generalem pro confirmatione obtinenda, qui prior generalis cum voto visitatorum, quatenus electio fuerit canonice facta, et personæ electic nullam patiantur exceptionem, ipsam electionem confirmare et approbare debeat, alioquin, legitima causa subsistente, mandet ad aliam electionem ut praemittitur deveniri, et idem servetur quoties officium prælati conventualis quovis modo vacare contigerit, et hanc formam et ordinem in singulis electionibus. In reliquis vero omnibus et singulis casibus constitutiones, statula et consuetudines ipsius congregationis inviolabiliter observari volumus et mandamus; et aliter factæ electiones nullius sint roboris vel momenti. Et si quis alias quam ut præmittitur, quovis modo aut quæsito colore; se intromiserit, excommunicationis sententiam ipso facto incurrisse censeatur. Et cum acceperimus quod nonnulli priores, abbates seu præpositi conventuales dictæ congregationis illorumque vicarii in capitulo prædicto præter vel contra dictarum nostrarum litterarum formam electi fuerunt, vosque cupiamus 1 huiusmodi formam inviolabiliter observari, eosdem priores, abbates seu præpositos eorumque vicarios conventuales, in eodem capitulo electos et deputatos, ab eorum et cuiusque ipsorum officiis similiter absolvimus, eximimus et liberamus; volumus tamen quod singuli ciusdem congregationis conventus, ubi adsunt plures quam sex canonici, cum primum sibi per priorem generalem et visitatores prædictos iniunctum et ordinatum fuerit, ad novam electionem priorum, abbatum vel præpositorum necnon vicariorum, in unoquo-

1. Cher., cupiatis (R. T.).

que monasterio, abbatia seu præpositura, iuxta prædictum nostrum statutum, deveniant et devenire debeant, quodque interea abbates, priores seu præpositi eorumque vicarii conventuales per nos, ut præmittitur, ab corum officiis absoluti, donec novæ electiones et confirmationes prælatorum conventualium huiusmodi fiant, corum officia, ut prius, exerceant, ac si ab eis absoluti non fuissent.

§ 11. Et insuper considerantes quod Capitulum 10 prædicta congregatio, pro electione prio- uiennio cete ris generalis, visitatorum, procuratoris e- brandum est; tiam generalis et aliis huiusmodi peragendis negotiis, capitulum generale singulo quoque anno, maxima cum impensa et non minore canonicorum incommodo celebrare soleat, ac propterca magna inde evagandi et sese dissolvendi canonicis ipsis occasio præbeatur; cumque prioris ipsius generalis, visitatorum, procuratoris etiam generalis, necnon prælatorum conventualium vicariorumq, praedictorum officia annalia tantum sint, id plerumque usu venire solet, ut prior ipse generalis et visitatores vix omnia ipsius congregationis monasteria et loca, prout eorum officio incumbit, visitare et operam suam illis pro re nata impendere; procurator vero generalis similiter officii sui munus agnoscere, negotia et causas congregationis pertractandas percipere, usum Curiæ Romanæ apprehendere, atque alia ad officium suum spectantia providere; prælati autem conventuales eorumque vicarii et ministri monasteriorum et locorum, cura et regimini suo commissorum, statum intelligere, res et bona agnoscere, consuetudines percipere, negotia obire vix tam brevi temporis spatio possint; quin etiam quando rerum et personarum vel congregationis aut monasteriorum et locorum aliquam vel mediocrem notitiam et cognitionem habere incipiunt, tum maxime temporis exclusi angustia, eorum officia dimittere, negotia tam spiritualia quam temporalia,

aut intacta aut certe inchoata atque interrupta novis successoribus relinquere cogantur. Volentes igitur desuper opportunum adhibere remedium, ac ut electiones prælatorum et ministrorum ipsius congregationis canonice, rite et recte fiant, quod de cetero eiusdem congregationis capitulum generale quolibet triennio tantum celebretur, ubi prior generalis, visitatores et procurator generalis eligantur, et cetera eiusdem congregationis negotia iuxta infrascriptum nostrum statutum et ipsius congregationis regularia instituta pertractentur et disponantur.

quolibet anno.

§ 42. Quodque quolibet anno prior ge-Diaeta autem neralis et visitatores, una cum tribus aliis ex maioribus prælatis conventualibus ipsius congregationis, ciusdem prioris generalis arbitrio eligendis, die ad id statuta, in aliquo loco commodo ad tractandum negotia congregationis iuxta eorum exigentiam conveniant, significando prius omnibus et singulis prielatis conventualibus diem et locum, ita ut si aliquis ipsorum haberet aliquid in huiusmodi congregatione proponendum, commode, vel ipsemet personaliter ad prædictum locum accedere, vel per nuntium, aut epistolam ea de re priorem generalem et alios praedictos certiores reddere, ipsosque consulere possit.

nio.

§ 13. Necnon quod prioris generalis, Generalis, visi- visitatorum, procuratoris etiam generacuratoris officia lis, in posterum triennalia; praelatorum riennio ex-plentur, alio- vero conventualium officia, biennalia sint rum vero bien et esse censeantur; ita tamen ut hac vice prior generalis, visitatores et procurator ctiam generalis, ut praemittitur, per nos deputati, usque ad capitulum generale de anno futuro millesimo quingentesimo . eptuagesimo quarto, dominica tertia post festum Resurrectionis D. N. Iesu Christi, in loco opportuno, iuxta praedicta regularia instituta celebrandum; praelati vero

conventuales iuxta praemissum nostrum statutum iam electict postmodum eligendi usque ad novam electionem et confirmationem in capitulis conventualibus de anno MDLXXIII, tempore congruo celebrandis, faciendas, eorum officiis fungi possint et valeant atque omnino fungantur. Et sic deinceps perpetuis futuris temporibus capitulum generale de triennio in triennium celebretur, ac prior generalis, visitatores et procurator etiam generalis, per triennium; praelati vero conventuales ipsius congregationis per biennium corum officia, cum honoribus, oneribus, facultatibus et iurisdictionibus solitis et consuetis, prout antea cum annalia erant, exerceant et exercere possint ac valeant.

§ 14. Quodque si, triennio vel biennio Et si interim huiusmodi durantibus, prioris generalis, vacant, provi visitatorum, procuratoris etiam generalis, aut praelatorum seu vicariorum conventualium praefatorum vel alicuius eorum officia per privationem, dimissionem vel obitum aut alio quovis modo vacarent, praelati conventuales iuxta suprascriptum statutum; prior verogeneralis, visitatores, procurator etiam generalis praefati, juxta dictae congregationis regularia instituta eligantur et eligi debeant.

§ 15. Ac ut res et bona temporalia con- Administratio gregationis praedictae ipsiusque monasteriorum et locorum huiusmodi non finitur. solum conserventur, verum etiam augeantur, quod in unoquoque conventu tres probi canonici per prælatum conventualem eligendi constituantur, quorum unus depositarius, alter procurator, reliquus œconomus existat, ita ut procurator pecunias omnes monasterii capiat, easque deinceps depositario tradat et asservandas committat; depositarius vero illas in ararium sive arcam ad hoc destinatam reponat; et œconomo, ubi opus fuerit, de expresso prælati mandato præbeat; oconomus autem acceptas, ut pra-

fertur, pecunias pro communibus monasterii usibus ac necessitatibus, et prout praelatus iusserit, fideliter eroget ac expendat. Dictaque arca u sit clavibus munita, quarum altera penes praelatum, altera vero penes depositarium custodiatur; arca vero, ubitutus apud depositarium locus non existat, apud prælatum tutiore in loco statuatur et quam diligentissime asservetur; praefatique procurator, depositarius et œconomus unoquoque mense collatis invicem ratiociniis praelato, astantibus duobus aliis monasterii discretis canonicis, eligendis ab ipso prælato, rationem pro suo quisque officio accurate reddere teneantur, sub poena illis prælati arbitrio imponenda; ipsis vero praelatis privationis officii sui, si id facere neglexerint, hac in perpetuum valitura lege statuimus et ordinamus; irritum et inane decernentes quicquid secus a quoquam, quovis modo, scienter vel ignoranter, attentari contigerit.

rogatur.

§ 16. Non obstantibus constitutionibus Contrariis de- et ordinationibus apostolicis; ac dictae congregationis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem congregationi illiusque superioribus et personis in contrarium quomodolibet concessis, innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores, ctiam si de illis specialis, specifica ac de verbo ad verbum mentio habenda esset, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 7 decembris MDLXXI. pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 7 decemb. 1571, pontif. anno vi.

CCXIII.

Turcae, qui in bello contra cos peracto captivi sunt effecti, durante bello non dimittantur neque distrahantur.

## Pius Papa V. motu proprio, etc.

Postquam nuper inter nos et Sedem Hie Pontifex Apostolicam ac carissimum in Christo fi- spaniarum, et lium nostrum Philippum Ilispaniarum re-repub. Veneto-rum bellum fe gem catholicum, necnon dilectum filium cit contra Turnobilem virum Aloysium Mocenicum Ve-riam reportanetorum ducem et eius reipublicae domi- runt, et ex Turnium, inito fædere, et classe communibus captivi multi viribus comparata, dilecto filio nobili viro Ioanni ab Austria, eius generali pracfecto et ductori, commissum fuit praelium omni posteritati commemorandum, initio illud quidem, quatenus poteramus nobis ab humanis viribus polliceri, periculosissimum, ipso autem exitu felicissimum, hostibus in maximam partem caesis, fugatis, reliquis captivis factis (causam nimirum suam Domino Deo nostro iuvante, proque suo Israele pugnante), perlatum fuit ad nos plerosque christianorum, partim captivos illos sibi ipsis retinuisse, partim vendidisse, alios donasse, nonnullos etiam, pacta pecunia, in spem redemptionis adduxisse.

§ 1. Quod sane graviter, ut debuimus, accepimus, ab ipsa enim superiorum Pontifex, ex causa bic relatemporum experientia edocti sumus, ta, quanto semper haec cum christianorum danno facta fuerint; plerosque enim ipsorum captivorum esse navigandi peritissimos, ad classem adornandam, instruendam, ducendam, propter multam maris tempestatum orarumque peritiam, atque ad bellandum utilissimos, et si unquam alias, certe hoc tempore, ceteris suis similibus caesis, esse hostibus pernecessarios, ex quorum missione, ut magna décessio, cum etiam ab omni ratione et iure belli alienissimum sit ut,

ipso bello durante, mittantur illi, qui possunt aliquando ipsis mittentibus bellum instaurare et contra cos venire.

durante belio;

§ 2. Quod quidem malum, tametsi di-Prohibet ca lectum filium nobilem virum Ioannem ab modi relaxati, Austria, pro eius singulari prudentia, praevidisse eique providisse non dubitamus; tamen, ut ad eius cautionem apostolicae etiam auctoritatis robur accedat, praecipimus et mandamus omnibus et singulis, quocumque sint gradu, conditione, statu, nomine, honore, apud quos captivi aliqui ex classe Turcarum, vel nunc sunt, vel in posterum erunt, sive ipsi eos recepcrint, sive ab aliis emptione, donatione, permutatione vel alia quacumque ratione acceperint, ne illos, hoc foedere et bello durante, quocumque nomine, ratione, colore, mittere, alienare, liberare, fugere atque abire permittere audeant, sed eos debeant omni cura et diligentia custodire; et eorum numerum, nomina, patriam, parentes, aetatem, dignitatem, sive conditionem et alias, si quae extant, magis certae et particulares demonstrationes nobis aut nostris nunciis, si ibi praesentes fuerint, si vero absentes, ipsarum civitatum et locorum, in quibus dictos captivos habentes reperiuntur, rectoribus, gubernatoribus, iudicibus, locatenentibus aut alio nomine nuncupatis, in ipsa vero classe existentes, nostris aut nostrorum foederatorum ductoribus, præfectis, iudicibus, quam primum a publicatione praesentium indicare. Illi autem, quibus captivi praedicti fuerint indicati, debeant similiter eorum numerum et ceteras omnes circumstantias supradictas, prout eas acceperint, nobis quanto citius significare.

§ 3. Si qui vero ex praedictis contra-Et contrave- venerint, eos excommunicationis maioris nas hie deseri-latae sententiae, a qua nisi a nobis ac successoribus nostris canonice intrantibus absolvi nequeant, necnon amissionis omnium et singulorum feudorum, dominiorum et aliorum quorumcumque bonorum, tam mobilium quam immobilium, quoad eos, qui ecclesiasticae iurisdictionis fuerint, nobis et fisco nostro; qui vero aliarum ditionum, suae cuiusque difionis fisco applicandorum, et laesae etiam maiestatis criminis poena eo ipso incurrisse declaramus; sperantes ctiam quod dicti nostri foederati huiusmodi nostrum praeceptum in suisquisque locis inviolabiliter observari curabunt.

§ 4. Et propterea omnibus et singulis locorum ordinariis illorumque vicariis deputatio ci fain spiritualibus generalibus, ac gubernatoribus, iudicibus, locatenentibus, barisellis et aliis executoribus quarumcumque civitatum, oppidorum, terrarum et locorum, contra praecepti et mandati nostri huiusmodi transgressores, ad executionem poenarum praedictarum irremissibiliter, etiam executive et sine sigura iudicii ac absque alio a nobis vel. confoederatis nostris expectato mandato, procedendi plenam et liberam licentiam, auctoritatem et facultatem concedimus et impartimur.

§-5. Volumus autem ut praesentis no- Sola signatu stri motus proprii sola signatura sufficiat et ubique sidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula seu constitutione apostolica contraria non obstante.

§ 6. Quodque illius exempla, etiam impressa, edantur, caque notarii publici manu et cuiuscumque curiae ecclesiasticae aut praelati sigillo obsignata, eamdem prorsus fidem ubique faciant, quam ipse praesens motus proprius faceret, si esset exhibitus vel ostensus.

§ 7. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; statutis et consuetudinibus, etiam confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, ac etiam legibus,

Exemplorum

Clausulæ derogatoriae.

nientibus poeptas imponit.

etiam castrensibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis communitatibus, universitatibus aliisque particularibus personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio et alias quomodolibet concessis, quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fiat. Motu proprio, M. Datum Romae apud S. Petrum, duodecimo kalendas ianuarii, anno vi. Dat. die 21 decemb. 4574, anno vi.

#### CCXIV.

Approbatio congregationis fratrum Ioannis Dei nuncupata, ad regimen hospitalium pro curandis pauperibus infirmis nuper institutae, sub ordinariorum correctione et Regula Sancti Augustini.

# Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Licet ex debito summi pontificatus officii nobis desuper iniuncti, circa piorum locorum quorumlibet profectus nos deceat intentos existere, hospitalium tamen ac in eis degentium pro tempore miserabilium personarum commodo, utilitati et subventioni tanto nos potioribus studiis insistere convenit, quanto, ipsorum miserabili conditione pensata, conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Exhibita siquidem nobis nuper pro Hospitalia parte dilecti filii Roderici Seguenza, moquaedam in Hispaniis constru- derni confratris maioris nuncupati, hospicta sunt sub talis Ioannis Dei nuncupoti, civitatis Graannis Dei, pro natensis, petitio continebat quod, licet in perum curatio- dicto hospitali ipsius civitatis, in qua adest ne. Et circa cancellaria regia, et ad eam maximus excollection, im- traneorum numerus pro suis negotiis ibipedimenta pre-dem pertractandis affluere solet, et unus | trimentum.

maior nuncupatus et alii decem vel octo stabantur fraconfratres, dicto confratri maiori nuncu- spitalia regenpato obedientiam praestantes, reperiantur, qui in eleemosynis pro ipso hospitali, in quo diversi Christi pauperes, utpote incurabiles, senes, mente capti et membris impotentes, ad numerum quadringentorum et ultra ascendentes, continue suis infirmitatibus curantur, et aluntur, et pro quorum curatione et alimento summa sexdecim millium ducatorum et ultra, ex elecmosynis a piis christifidelibus ipsis confratribus erogari solitis provenicutium, singulis annis exponitur, quaeritandis, ipsisque Christi pauperibus gubernandis sua caritate impendant opera, et in eodem hospitali dictorum Christi pauperum numerus, propter bellum superiori anno in regno Granatensi contra Mauros gestum, admodum auctus existat, et eleemosynae minus frequenter quam antea hodie fieri soleant; ipsique confratres maximo cum labore et pro eorum coepto opere minime retardentur, sed maximo cum fervore opus ipsum adeo laudabile assidue prosequantur. Nihilominus, hominum malitia crescente, nonnulli laici, avaritia ducti, Deique timore postposito, habitu, capotto nuncupato, panni vulgariter layal in illis partibus nuncupati, quo ipsi confratres indui solent, accepto, sub falso nomine, tam dicti quam civitatis Cordubensis necnon de Madrid, Toletani ac de Lucerna oppidorum Cordubensis respective dioccesibus hospitalium, adinstar dicti hospitalis Granatensis fundatorum, et in quibus similia caritatis opera, quae a confratribus dicti hospitalis Granatensis exerceri solent, eleemosynas quaeritare, illasque in pravos et damnabiles eorum usus convertere ausi sunt, in maximum pauperum christifidelium in eisdem hospitalibus pro tempore existentium necessariae subventionis detuna provisio-

§ 2. Cum autem, sicut eadem petitio Supplicatur pro- Subiungebat, dictus Rodericus, ad praeprereammer on-tifici pro oppor- missa e medio facilius tollenda, sibi aliisque, tam Granatensis quam Cordubensis et de Lucerna oppidorum huiusmodi hospitalium, aliorumque ad illorum instar de cetero erigendorum, confratribus, nunc et pro tempore existentibus, scapularium eiusdem panni layal nuncupati super veste seu capotto per cos gestari solito, ad genua usque, ut ipsi ab omnibus christifidelibus eis eleemosynas praemissis porrigendas, ab aliis ex eorum confratribus non existentibus, et sub falso nomine dictorum hospitalium vel alicuius eorum elcemosynas dolose et malitiose petentibus, facilius internosci valeant, deferendi; necnon in quolibet eorumdem hospitalium et aliorum ad eorum instar erigendorum, inter eos confratrem unum sacerdotem similem habitum et scapularium, qui missas aliaque divina officia ibidem celebrare, necnon sacramenta ecclesiastica tam ipsis confratribus quam Christi pauperibus in eisdem hospitalibus pro tempore existentibus ministrare, illosque in Dei mandatis pie observandis instruere et confortare debeat habendi et retinendi, necnon eleemosynas, pro eorumdem hospitalium Christi pauperum subventione, non solum in civitatibus et oppidis, in quibus hospitalia ipsa consistunt, verum etiam in toto districtu, dioecesi et provincia earum, de loci ordinarii licentia, petendi et recipiendi, licentiam et facultatem impetrari summopere desideret, nobis humiliter supplicari fecit, quatenus pro desiderio, ac dictorum hospitalium et Christi pauperum in eis nunc et pro tempore existentium statui consulere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

> § 3. Nos, qui Christi pauperum consolationem et subventionem sinceris desi-

deramus affectibus, volentes Rodericum ac Ilic ideo Ponconfratres in tam pio et laudalibi propo- confratrib. dumsito confovere, necnon cumdem Roderi- modo sub Recum a quibusvis excommunicationis, sus-stini vivanteonpensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis et facultatem sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab colligendi elechomine, quavis occasione vel causa latis, hospitalibus in firmorum; si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, eidem Roderico ac omnibus et singulis aliis dictorum hospitalium nunc et pro tempore existentibus confratribus, dummodo sub Regula Sancti Augustini vivant, ut super corum veste seu capotto per eos gestari solito, scapularium ad genua usque, eiusdem panni layal nuncupati continue deferre, necnon sacerdotem unum in quolibet corum hospitalium, qui confrater existat, similemque habitum ciusdem panni, maiorem tamen et latiorem ac dignitate sacerdotali decentiorem, loci ordinarii arbitrio pro prima vice designandum, deferat, habere possit, necnon eleemosynas pro praefatis hospitalibus eorumque Christi pauperibus, tam in civitatibus et oppidis in quibus ipsa hospitalia, ut praesertur, consistunt, quam totis eorum districtibus, dioecesibus et provinciis, ab omnibus christifidelibus petere et recipere, illasque in dictorum hospitalium et eorum Christi pauperum usus et subventiones convertere libere et licite possint et valeant, licentiam et facultatem, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo concedimus et elargimur.

§ 4. Necnon tam ipsum sacerdotem Ordinariorum quam maiorem nuncupatum et alios con- iurisdictioni et correctioni supfratres huiusmodi sub loci ordinarii iu- ponit; risdictione, correctione, visitatione et obedientia, etiam perpetuo, supponimus et subiicimus; ipsosque maiorem et alios confratres de eleemosynarum huiusmodi administratione singulis annis, in tempore

cedit habitum

eidem ordinario bene viso, legale computum eidem ordinario loci tantum et nulli alteri reddere debere.

§ 5. Necnon quod praedicti moderni et Habitum di- pro tempore existentes eorumdem hospitalium confratres, postquam habitum praedictum susceperint, illum dimittere, minusve eum alicui exhibere, nisi de consensu omnium aliorum confratrum hospitalis, in quo habitum ipsum exhiberi contigerit, sub maioris excommunicationis latae sententiae ipso facto incurrenda poena, audeant vel praesumant, perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 6. Necnon omnibus et singulis per-Ordinariis tan- sonis, cuiuscumque status, gradus, ordinis talium regimine et conditionis existentibus, praeterquam rationem red-locorum ordinariis, ne quovis praetextu, in regimine, gubernio aut administratione praecipit; eorumdem hospitalium aut aliorum ad ipsorum instar eligendorum, sub dicta poena per contravenientes similiter ipso facto incurrenda, quomodolibet se intromittere audeant seu praesumant, districtius inhibemus. Decernentes maiorem nuncupatum et alios hospitalium huiusmodi nunc et pro tempore existentes confratres, super libera administratione, gubernio et regimine dictorum hospitalium, a quibusvis personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existentibus, etiam sub praetextu illorum in toto vel parte fabricationum, etiam ex quocumque pio le-

præservati vas tioni apponit;

nullatenus posse. § 7. Praesentesque litteras nullo umquam Clausulas tempore de subreptionis vel obreptionis vitio huic constitu- aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari vel invalidari, aut in ius vel controversiam quacumque ratione vel causa vocari, aut ad terminos iuris reduci, vel quodvis aliud iuris seu gratiae remedium contra illas impetrari posse, causamque vel causas, propter quas 121

Bull. Rom. Vol. VII.

gato vel alias quomodolibet factorum, mo-

lestari, perturbari, vexari aut inquietari

praesentes ipsae a nobis emanarunt, coram loci ordinario aut quocumque alio iudice, ctiam delegato ac facultate quacumque fungente, verificare non debere, nec ob id viribus carere, aut per obreptionem obtentas; nec minus dictum Rodericum ad verificandum praemissa teneri, minusque, sub quibuscumque, similium vel dissimilium, gratiarum, tam per nos quam Romanos Pontifices successores nostros, quomodolibet ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis pro tempore factis, quorumcumque tenorum existant, includi, sed illis non obstantibus, in suis robore, vigore et efficacia persistere, et quoties illae emanabunt, totics in pristinum et validissimum statum restitutas et plenarie reintegratas, et sub data per dictum Rodericum et pro tempore existentem maiorem nuncupatum confratrem dicti hospitalis Granatensis eligenda, de novo concessas esse, et ita incommutabilis voluntatis et intentionis nostrae esse. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit

§ 8. Quocirca venerabilibus fratribus nostris archiepiscopo Granatensi ac Amerino et Cordubensi episcopis, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus corum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dicti Roderici seu maioris nuncupati pro tempore existentis ipsius hospitalis Granatensis confratris fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis

attentari.

Executores

defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praedicta Rodericum et pro tempore existentem maiorem nuncupatumaliosque confratres praedictos, praemissis omnibus et singulis, iuxta praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere; non permittentes eos seu eorum quemlibet a quoquam quomodolibet indebite molestari, perturbari aut inquietari. Contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo; ac legitimis super his habendis servatis processibus, illos censuras et poenas ipsas incurrisse declarando, necnon cas etiam iteratis vicibus aggravando; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

omnibus derogat.

§ 9. Non obstantibus felicis recordatio-Contraciis nis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis, vigore præsentium, ultra tresdiaetas ad iudicium non trahatur, ac aliis quibusvis apostolicis necnon, in provincialibus etsynodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; ac, ctiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis Ordinibus et locis illorumque superioribus ac personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, in contrarium forsan quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eisdem praesentibus pro sufficienter expressis haben-

tes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, kalendis ianuarii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 1 ian. 1572, pontif. anno vi.

## CCXV.

Invisdictio et facultates  $S.\,R.\,E.\,c$ ardinalis protectoris et indicis causarum confraternitatis Annunciationis B. Mariae Virginis, in ecclesia supra Minervam de Urbe dudum institutae, ad miserabilibus puellis dotes elargiendas, punillosque et egenos sublevandos.

## Pius Papa V, motu proprio, etc.

Causa huius

Cum, sicut accepimus, confraternitas seu societas sub invocatione Annunciatio- constitutionis. nis B. Mariae Virginis, in ecclesia domus eiusdem B. Mariae supra Minervam de Urbe, eiusque priores, custodes, officiales et confratres, ob lites, quaestiones, controversias civiles, criminales, profanas, spirituales, meras et mixtas infra confraternitatem seu societatem eiusque priores, administratores, gubernatores ac deputatos huiusmodi, per diversa Urbis tribunalia litigare, occasione locationum, censuum, donationum, haereditatum, legatorum, dotium et diversarum aliarum rerum eiusdem, tam agendo quam defendendo, pro ipsius confraternitatis seu societatis iuribus defendendis, iugiter implicata existat, ex

An. C. 1572

quo saepissime quam plurima damna et interesse patiatur, ac impensa litis valorem rei, de qua ex tempore agitur, saepenumero exuperet.

§ 1. Nos, confraternitatem seu societa-Confraterni- tem praedictam, in qua piissima caritatis perum enarra- et misericordiae opera, tam pauperibus et miserabilibus puellis annuatim dotes elargiendo, quam aliis pupillis, viduis et egenis sublevandis, missisque et aliis divinis officiis in sua cappella ibi fundata dietim celebrandis, in divini Numinis obsequium, sanctaeque Matris Ecclesiae exaltationem exercere noscuntur, quantum cum Deo possumus, sublevare volentes.

cis d. confracum facultate

§ 2. Motu simili et ex certa nostra scientia Iurisdictio iudi- ac de apostolicae potestatis plenitudine, ternitatis co- venerabili fratri nostro Alexandro episcopo gnoscendi om-nes eius causas Tusculano cardinali de Farnesio nuncupato, S. R. E. vicecancellario, nunc et pro tempore confraternitatis seu societatis huiusmodi existenti protectori, omnes et singulas causas, quaestiones, lites et controversias inter dictam confraternitatem seu societatem sive eiusdem dilectos filios priores, custodes, officiales et ministros et quascumque alias personas, cuiuscumque gradus, ordinis, dignitatis, conditionis et præeminentiae existentes, etiam cardinalatus dignitate fulgentes, universitates, societates, congregationes, monasteria aut alia loca pia huiusmodi, etiam si coram S. R. E. camerario, clericis et praesidentibus Camerae Apostolicae, et eiusdem Camerae causarum auditore generali, necnon vicario, gubernatore ac senatore Urbis praedictae, illorumque locatenentibus, collateralibus et iudicibus, ac dictae Urbis causarum appellationum capitaneo, et sacri Palatii etiam causarum auditoribus, et eiusdem S. R. E. cardinalibus, aliisque iudicibus ordinariis seu delegatis hucusque motas, pendentes et quomodolibet movendas, de et super quibuscumque locationibus, venditionibus, legatis, fideicom- | tempore existentem, in dictis causis motis

missis, testamentis, haereditatibus ac illarum discussionibus, atque quorum cumque iurium et actionum cessionibus, aliisque inter vivos contractibus, etiam vigore obligationis in forma Camerae executionibus, revocationibus, bonis rebusque, iuribus ct actionibus ad confraternitatem seu societatem praefatam eiusque priores, custodes, gubernatores, administratores, officiales et deputatos, ministros, corumque litis consortes, tam conjunctim quam divisim ac tam passive quam active, concernentibus. spectantibus et pertinentibus ad confraternitatem seu societatem ipšam, in quacumque instantia, quorum omnium et singulorum statum et merita, necnon iudicum et collitigantium nomina et cognomina ac qualitates ceteraque etiam de necessitate exprimenda pro expressis habentes, in statu et terminis, in quibus nunc reperiuntur, harum serie ad nos advocantes, illasque omnes et singulas, motas et pendentes, ac quam et quas confraternitas seu societas, priores, gubernatores, officiales, administratores et deputati, necnon pauperes puellae ac pupilli et viduae ibi degentes, ac illae quae nuptui traditae sunt et pro tempore fuerint, habere volent contra easdem personas, universitates, monasteria et alia huiusmodi pia loca, pro rebus, bonis, haereditatibus, iuribus, actionibus et dotibus huiusmodi, nunc et pro tempore confraternitatis seu societatis praedictorum existenti protectori, una cum illarum emergentibus, dependentibus, incidentibus, annexis et connexis, summarie, simpliciter et de plano et sola facti veritate inspecta ac sine strepitu et figura iudicii, per scipsum seu alios a se deputandos in quacumque instantia, usque ad finem audiendi, cognoscendi et fine debito terminandi, auctoritate apostolica, tenore praesentium, committimus et mandamus. Ipsumque protectorem nunc et pro

pendentibus ac in futurum movendis in iudicem ordinarium, cum facultate easdem causas in quacumque instantia, usque ad finem, per seipsum seu alium vel alios eius auditores, illas cognoscendi, decidendi et terminandi, et aliis facultatibus praedictis facimus, constituimus et deputamus.

§ 3. Necnon cum potestate citandi et In Curia et ex- inhibendi quos, quibus et quoties opus tra citandi et fuerit, in Curia et extra eam, etiam per inhibendi; edictum publicum, constito etiam summarie de non tuto accessu, eisdemque ac quibusvis aliis eiusdem Urbis iudicibus ac personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, quibus et quoties opus fuerit, etiam sub sententiis, censuris et poenis eccle-

bitur, inhibendi.

coercendi;

§ 4. Et, in eventum non paritionis, con-Inobedientes tra inobedientes, contumaces et rebelles, ad declarationem incursus censurarum et poenarum huiusmodi illarumque aggravationes et reaggravationes ac alias iuxta morem et stylum curiarum Urbis in similibus servari solitum, et prout sibi videbitur, procedendi.

siasticis et pecuniariis, quibus sibi seu ab

eo pro tempore deputando auditori vide-

§ 5. Sententiasque suas debitae execu-Sententias tioni demandandi sive demandari faciendi, suas exequendi auxiliumque brachii saecularis ad hoc, si etc.; opus fuerit, invocandi, omniaque alia et singula, in praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna faciendi,

gerendi et exequendi.

bus et horis procedend;

§ 6. Ac in omnibus et singulis causis Singulis die- prædictis, ad dictam confraternitatem seu societatem, ut praemittitur, spectantibus, singulis diebus et horis feriatis et non feriatis, praeterguam in honorem Dei. etiam tempore feriarum ob necessitatem hominum indictarum seu indicendarum, procedendi.

§ 7. Ac quemcumque notarium sibi be-Notarium denevisum, in causis huiusmodi deputandi. putandi;

§ 8. Volumus etiam quod citationes, Per quoscummonitiones et intimationes, quae in dictis rios et execucausis fieri oportuerit, etiam per Curiae tores citandi et exequendi, Capitolii et quoscumque alios mandatarios fieri possint. Et quicumque executores Urbis possint et debeant effectualiter executioni demandare omnes et singulas sententias, decreta et mandata praefati cardinalis protectoris, sive ab eo deputatorum; quae, non obstante regula Cancellariae, sub eius parvo sigillo expediri possint.

- § 9. Ac insuper confraternitatem seu Privative quosocietatem praedictam eiusque priores, ad- ad alios iudices. ministratores, gubernatores et deputatos huiusmodi ex nunc deinceps, occasione praemissorum, alibi quam coram praefato cardinali protectore conveniri, aut ad alios conveniendum constringi non posse; ac processus, sententias et decreta, per alium seu alios, tam ordinarios quam delegatos, iudices, in causis praedictis quomodolibet pro tempore formatos, latas et facta, cum inde secutis quibuscumque, nulla, irrita et inania nulliusque roboris vel momenti fore.
- § 10. Praesentemque cedulam, sub qui- Clausulæ præbusvis revocationibus, suspensionibus et servativae. exemptionibus, limitationibus seu revocationibus similium vel dissimilium concessionum et gratiarum, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices et Sedem praedictam vel eius legatos, etiam per regulas Cancellariae Apostolicae pro tempore factas, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis penitus et omnino exceptam, et quoties illae emanabunt, præsentem cedulam in pristinum robur restitutam esse et censeri debere, nec eidem cedulae, per quascumque litteras et quasvis clausulas generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, irritantiaque et alia decreta sub quacumque verborum expressione continentes, derogari posse, etiamsi illi, ullo umquam tempore ex aliqua, etiam quantumvis necessaria et urgenti, causa derogari contingat, nisi tenor ce-

dulae de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et huiusmodi derogatio per trinas distinctas litteras cumdem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, administratoribus, prioribus, gubernatoribus, deputatis et confratribus huiusmodi, omnibus et singulis, legitime intimata et insinuata fuerit, eorumque expressus ad id accesserit assensus, derogationem huiusmodi nemini suffragari et nullius esse roboris vel valoris.

§ 11. Et sic per quoscumque judices, Clausula sub- quavis auctoritate fungentes, etiam praefatae Ecclesiae cardinales et causarum Palatii Apostolici auditores, sublata etc.; ac irritum etc., iudicari et definiri debere.

rogatoriae.

§ 12. Non obstantibus felicis recorda-Clausulae de-tionis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis, vigore praesentium, ad iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon basilicae Principis Apostolorum de Urbe, ac hospitalium, ecclesiarum, monasteriorum et aliorum quorum cumque piorum locorum et Ordinum, iuramento roboratis, statutis et consuctudinibus; privilegiis quoque, indultis, conservatoriis, exemptionibus et litteris apostolicis eisdem ac dilectis filiis populo Romano, necnon iudicibus, curiis et tribunalibus, eorumque personis per quoscumque, etiam Romanos Pontifices praedecessores nostros et nos ac dictam Sedem, etiam motu et scientia similibus, concessis, approbatis et innovatis, etiam disponentibus quod causae huiusmodi ad forum seu Curiam Capitolii reassumi debeant; quibus omnibus et singulis, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita, observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias

in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; ac si praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab cadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut extra vel ultra certa loca, curias et tribunalia, ad iudicium trahi non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentioneni, et quibuslibet aliis privilegiis et indultis apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa aut totaliter non inserta, iurisdictionis ipsius protectoris explicatio impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda sit in praesentibus litteris.

§ 13. Volumus autem praesentium solam signaturam sufficere et ubique fidem ra sufficit. facere, in iudicio et extra, regula contraria non obstante.

§ 14. Et earumdem transumptis, etiam Transumptorum impressis, manu notarii publici subscri- fides. ptis et sigillo protectoris seu confraternitatis seu societatis huiusmodi munitis, eamdem prorsus fidem adhiberi, quae adhiberetur praesentibus manu nostra subscriptis; ac etiam litteras ad partem expediri posse.

Placet. Motu proprio, M.

# CCXVI.

Prohibitio deferendi pugiones, cultellos et aliud genus armorum brevioris mensurae trium palmorum, in Statu Ecclesiastico.

#### Pius Papa V, motu proprio, etc.

Cum vices Eius, licet immeriti, geramus Exordium. in terris, qui, de coelo ad ima descendens, pro salute humani generis, seipsum ad

crucis patibulum obtulit, omni, quo possumus, studio invigilare debemus, utomnis prorsus occasio homicidia, tamquam in eiusdem humani generis perniciem tendentia, committendi, quantum in nobis est, submoveatur.

morum 1.

- § 1. Et quia experientia cognovimus Pius IV pro- quamplura ex armis brevioribus, quae ocnem et reten- culto deserri possint, et ad necem infebusettorumbre. rendam aptiora et fere inevitabilia esse vioris mensu- videntur, in dies committi et perpetrari, inhaerentes vestigiis felicis memoriae Pii Papae IV, praedecessoris nostri, qui volens proditorium et abominabile et detestandum armorum genus huiusmodi penitus et omnino destruere et ab alma Urbe aliisque terris Status nostri Ecclesiastici in totum eliminare, motu suo proprio et in perpetuum valitura constitutione sancivit: nemini, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis, conditionis aut præeminentiae, licere tormenta ignea, archibusetta vulgariter nuncupata, brevioris mensurae duorum palmorum, modo et forma, et sub gravissimis poenis, etiam quae pro crimine laesae maiestatis a iure inflictae sunt, et prout latius in dicta constitutione edita pridie nonas martii, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo primo 2, quam et eius totum tenorem hic pro insertis haberi volumus, continetur.
- § 2. Nos propterca attendentes quod Hic Pontifex eadem ratio militat etiam in aliis armis, extendit eam-veluti pugionibus et aliis armorum genetionem ad pu- ribus quae occulte deferri possunt, cuetc. brevieris pientes quod metu ciusdem poenie, a simensurae trium milibus armorum delatione et eorum usu easdem poe- quilibet abstineat, motu nostro proprio nas imponit; et ex certa nostra scientia et potestatis plenitudine, dictae constitutioni felicis memoriae Pii Papæ IV, praedecessoris nostri, addentes, hac nostra in perpetuum valitura constitutione sancimus: nemini,
  - 1 Vide eius, constitutionem LVIII Cum vices, pag. 171 huius tomi. 2 Legendum millesimo quingentesimo sexagesimo secundo (n T.).

cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis, conditionis, aut praceminentiae existat, licere pugiones, cultellos, nec aliud quodvis genus armorum brevioris mensurae trium palmorum (exceptis tamen cultellis aptis ad incidendum panem, qui tamen esse non possint maioris longitudinis unius palmi et sine cuspide et, ut vulgo dicitur, *spuntati*) in Urbe nostra, civitatibus et locis Status nostri Ecclesiastici et suburbiis, quovis modo, aut etiam quovis militiae aut executionis iustitiae praetextu, deferre. Qui vero contrafecerint dictumque genus armorum detulerint, poenas in constitutione praedicta expressas incur-

§ 3. Inhibertes, prout tenore praesen- Inhibetone of tium inhibemus, omnibus et singulis, ficialibus ne desuper licentias etiam de latere nostro legatis, ne, sub concedant; indignationis nostrae; et quibuscumque vicelegatis, gubernatoribus, rectoribus, praesidentibus ac aliis ministris et Sedis Apostolicae seu civitatum et terrarum praefatarum officialibus, ne, sub suspensionis a divinis, excommunicationis latae sententiae aliisque arbitrio nostro poenis, cuiquam tale genus armorum, sub quovis colore, deferendi licentiam et facultatem, ad quodeumque etiam brevissimum tempus, concedere audeant vel praesumant.

- § 4. Decernentes nihilominus licentias Licentias auac facultates sic concedendas nullas pe-tem dandas an-nullas. nitus et invalidas existere, ac, illis non obstantibus, cos qui sub illarum clypeo dictum genus armorum detulerint, poenam praefatam omnino incursuros, illosque irremissibiliter puniendos fore, et contra omnes et singulos huic nostrae constitutioni contravenientes, ad fisci nostri instantiam et etiam ex officio, procedi et inquiri posse, ac ad poenarum praefatarum executionem deveniri omnino debere.
- § 5. Ut autem praemissa ad omnium Jussio publinotitiam deducantur, nec aliquis, prae- candi.

textu ignorantiae excusari possit, volumus quod praesentes nostrae per aliquos nostros Curiae nostrae cursores ad basilicae Principis apostolorm de Urbe et ecclesiae Lateranensis necnon Cancellariae Apostolicae valvas, ac in acie Campi Florac affigantur et publicentur.

ptorum.

§ 6. Quodque earum transumptis, manu Fides transum- notarii publici et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, certa et indubitata fides adhibeatur, prout ipsis litteris originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae; et transumpta huiusmodi legati, vicelegati, rectores vel praesidentes aut gubernatores seu alii superiores provinciarum, civitatum, terrarum, oppidorum, locorum praedictorum per publicum praeconem publicari, et valvis cathedralis seu matricis ecclesiae loci ac palatii eorum residentiae affigi faciant, publicationemque et affixionem praefatas, lapsis viginti diebus, perinde omnes arctent ac si personaliter intimatae forent.

rogatoriae.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis; privilegiis quoque et indultis quibuscumque personis forsan concessis et innovatis, assertis consuetudinibus, quas, si quae forent, per praesentes improbamus, nullasque et invalidas esse declaramus ; etquae omnia, illorum tenores pro sufficienter expressis habentes, revocamus et annullamus, nullaque et irrita esse decernimus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Placet. Motu proprio, M.

Datum Romae apud S. Petrum, pridie idus februarii, anno vii.

Dat. die 12 febr. 1572, pontif. anno vn.

#### CCXVII.

Indulgentiae et gratiae pro adiuvantibus bellum contra Turcas 1

Pius Papa V, universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum nos, pro pastoralis officii divinitus nobis iniuncti cura ac sollicitudine, divino foodus contraxit auxilio adiuti, pro universae christianae paniarum et Vereipublicae bono ac tutela, cum carissimo Turcas et victoin Christo filio nostro Philippo Hispaniarum vit, rege catholico ac dilectis filiis nobili viro duce et senatu Venetorum, adversus perfidissimum importunissimumque Turcarum tyrannum, efferata rabie cuncta christianae ditionis regna, provincias et alia loca incendiis, ferro, caedibus expugnantem atque vastantem, non minus salutare quam necessarium foedus iniverimus, iamque, admirabili Dei clementia et beneficio, navalem gloriosissimamque victoriam felicissime consecuti fuerimus, modoque a nobis principibus foederatis copiae tam maritimae quam terrestres, ut coeptam contra teterrimum hostem expeditionem, monstrante Deo, persequamur, summis viribus, summo studio, summa diligentia comparentur atque instruantur.

- § 1. Attamen, considerantes immanem El modo, pro Turcarum potentiam infinitamque multi-feliciori prosetudinem, qua potissimum res christiano- tatur rum omni tempore miserabiliter perculisse personis vel faatque afflixisse non ignoramus, magno-vent. pere idoneum et opportunum esse censemus, si christiani, maiori quo fieri poterit militum numero bellicoque ap-
- 1 Similes indulgentiarum et gratiarum concessiones adiuvantibus eiusmodi bellum pro recuperatione Terrae Sanctae dedit Innocent. III, constit. cvii, Ad liberandam, tom. iii, pag. 300. Et de hoc bello habes etiam in constit. LXXVII, Cum nuper, huius tomi pag. 638.

erogaverint, plenissimam et amplissimam omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, et eamdemmet quam Romani Pontifices prædecessores nostri crucesignatis proficiscentibus ad subsidium Terrae Sanctae concedere soliti fuerunt, veniam, remissionem et absolutionem, tenore praesentium, indulgemus et elargimur. Bona insuper proficiscentium ad bellum huiusmodi, ex quo profecti fuerint, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, necnon ut talia sub archiepiscoporum et omnium praelatorum ecclesiae Dei tutela consistant; nullam de iis, quae, dum fuerint in dicto bello, quiete possident, sustineant quaestionem, sed integra maneant et quieta.

§ 2. Quinimmo in quibusvis eorum causis et litibus a iudicibus, coram quibus riamque etiam concedit in esvertuntur, omnino supersederi debere, rum causis; donec de eorum obitu vel reditu certissime cognoscatur, statuimus et mandamus.

dit etc. 1.

monere, requirere et enixe hortari, prout monemus, requirimus et hortamur per praesentes, ut unusquisque sanctissimum hoc bellum vel personis vel facultatibus adiuvare velit. Negabit enim servus Domino opes temporales largiter exhibere, cum Dominus servum vivere faciat et habere, ipsique demum divitias largiatur aeternas? et si Deus subiit mortem pro homine, dubitabit homo mortem subire Plenissimam- pro Deo? Quod ut eo libentius et alacrius que peccato-rum indulgen- cuncti facere studeant, quo ex hoc spitiam eis conce- ritualibus muneribus et temporalibus quoque gratiis a nobis se refectos pariter et munitos esse cognoverint, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, ex illa, quam nobis Deus, licet indignis, ligandi et solvendi contulit, potestate, omnibus qui ad subveniendum huic sacro bello in personis propriis et expensis se se contulerint, necnon eis qui non in personis propriis illuc accesserint, sed suis tantum expensis, iuxta facultatem et qualitatem suam, viros idoneos destinaverint, donec milites nostri ibi fuerint, commoraturos; et illis similiter, qui, licet alienis expensis, propriis tamen personis belli laborem et pericula sustinuerint, ac demum eis, qui de bonis sibi a Deo collatis congruam ad id portionem benigne 1 Tu vide indulta crucesignatorum in bulla In-

paratu, contra hostilem ferociam insurgere

conabuntur: sic enim facilius sperandum

est felicia nostra coepta, adiuvante Do-

mino, fore in dies feliciora atque opta-

tum exitum, gravi cum hostium formidine

ac pernicie, habitura. Itaque decrevimus

omnes et singulos fideles ad piissimum

iustissimumque bellum, ubi de Iesu Chri-

sti Domini et Salvatoris nostri causa et

gloria, christianique nominis salute, sicut

omnes aperte vident, in primis agitur,

nocentii III, cit. in nota ad rubricam.

§ 3. Ad usuras quoque, si iuramento Et ab usurateneantur alicui, non cogantur, verum rum solutione absoluti maneant et quieti. Quod si quisquam contra attentare praesumpserit, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescatur. Si quis autem creditorum, contra tenorem praesentium, ipsos ad solutionem coegerit usurarum, eum ad illarum restitutionem, appellatione etiam remota, simili censura compelli volumus. Iudaeos vero ad remittendas ipsis, ut praefertur, usuras etiam per principes et saecularem compelli praecipimus potestatem, et donce eis remiserint, tam in mercimoniis quam aliis rebus et commerciis, sub excommunicationis sententia per ordinarios promulganda, universis christifidelibus iubemus

§ 4. Mandantes quibuscumque loco- lussio publirum ordinariis, in virtute sanctae obedien- candi hanc bul-

communionem omnimodam ipsis hebraeis

denegari.

tiae, ut statim praesentes litteras vel earum transumpta per suas quisque dioeceses publicari, et etiam per praedicatores ad populi notitiam absque ullo quaestu devenire quamprimum curent et faciant.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac Clausulae de- constitutionibus et ordinationibus aporogatoriae. stolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Exemplorum fides.

§ 6. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xII martii MDLXXII, pontificatus nostri anno vII.

Dat. die 12 mart. 1572, pontif. anno vII.

#### CCXVIII.

Contra scribentes, dictantes, retinentes, transmittentes et non lacerantes libellos famosos atque litteras nuncupatas d'avvisi, continentes alicuius famae laesionem futurorumque successuum et eorum quae pro regimine Status Ecclesiastici secreto tractantur revelationem.

### Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Romani Pontificis providentia circumspecta ad ea sollicitudinis suae partes potissimum convertit, per quae inter singulos gregis eiusdem fideles, praesertim vero nobis et Romanae Ecclesiae subditos. pax et concordia confoventur, seditiones evitantur, scandalis obviatur et animarum salus procuratur.

§ 1. Cum itaque iracundia sit pertur-Imperatores batio immanis, affectio dura, violenta in 1. 1, G. De tibel. fam., im- potentia, caedium causa, calamitatis posuerunt pos-socia, iacturam concilians et dedecus, componentibus pecuniarum pernicies atque perditionis libellos famo- origo, eaque potissimum ex iniuriis, canones eos-verbo vel scriptis vel facto illatis nascatur. dem flagellari Nos qui non sine maxima mentis nostrae

Bull. Rom. Vol. VII.

122

perturbatione saepe numero accepimus cari decrevequod, licet tam per sacras leges quam sa v, q. 1, per canonicas sanctiones, sub certis etiam tot. gravissimis poenis, prohibitum fuerit ne quis famosum libellum componere audeat, et repertum, sive domi sive in pubblico vel in quocumque loco, aut corrumpere vel igne consumere teneatur prius quam alter inveniat, et nulli fateatur inventum; et qui secus fecerit, quasi auctor huiusmodi delicti, eisdem poenis subiaceat; nihilominus considerantes quod in dies, crescente malitia, quamplures iniquitatis filii, perditionis alumni et poenas prædictas parvipendentes easque variis fraudibus evitare satagentes, ausu temerario non erubescunt variis modis nonnullos principes, praelatos, nobiles, publicas et privatas personas variis iniuriis et conviciis afficere, eorumque famae et honori detrahere, sub quodam ficto colore quarumdam litterarum incerto auctore scriptarum, nedum ab urbe nostra, sed etiam ex diversis provinciis, in quibus nedum ea, quae in unaquaque regione successerunt, narrantur, sed ea etiam quae in futurum quodam eorum temerario iudicio fore opinantur, adeo ut plerumque odia, inimicitiae, seditiones, rixae et homicidia permulta oriantur, in divinae Maiestatis offensam, animarum periculum et perniciosum quoque exemplum et scan-

§ 2. Volentes praemissis, quantum pos- Et hic Pontisumus, obviare, considerantes attentius fex easdem poquod plures poenarum gravitas quam et extendit ad Dei timor arcere solet a voluntate delin-liueras nuncuquendi, et propterea tanto periculo oc-patas d'avvisi, aliasque ponas currere volentes, ac tani nefarios prae-hic expressas sumptores et facinorosos homines atrocibus poenis torpescere, ut metus poenae meta huiusmodi praesumptionis existat; huius perpetuae et irrefragabilis constitutionis edicto, poenas omnes, tam temporales quam ecclesiasticas, in talia prae-

dalum plurimorum.

sumentes per sacras leges et canonicas sanctiones latas et promulgatas, auctoritate apostolica approbantes et innovantes, ac ad omnes et singulos praedictos, qui forsan sub illis comprehensi non essent, extendentes et ampliantes; statuimus et ordinamus quod deinceps perpetuis futuris temporibus nemo, cuiusvis qualitatis, dignitatis, etiam ecclesiasticae, status, gradus, ordinis et præeminentiae fuerit, audeat nec praesumat libellos famosos, nec litteras monitorum, vulgo appellatas Lettere d'avvisi, continentes convicia, iniurias vel famae et honoris alicuius laesionem, nec aliquam scripturam, in qua de futuris successibus disseratur, vel ea quae coram nobis vel aliis ad universalis Ecclesiae Status regimen deputatis secreto tractantur, revelentur, componere, dictare, scribere, exemplari, retinere, nec ad aliquem transmittere, etiam si aliunde ab aliis provinciis, civitatibus, terris et locis ad eorum manus pervenerint; sed statim quod aliqui similes libelli, litterae sive scripturae alicui delatae fuerint, statim quod illos seu illas habuerit, antequam vim earum manifestaverit, corrumpere seu igni tradere, vel dilecto filio nostro cardinali Rusticucio consignare teneatur, sub poenis praedictis, quas hic pro expressis haberi volumus, ac aliis etiam gravioribus, etiam ultimi supplicii et confiscationis bonorum, secundum qualitatem facti et personarum, arbitrio nostro irremissibiliter infligendis; quibus poenis etiam eos ligari volumus, qui in huiusmodi libellis, litteris seu scripturis de aliquo oblocuti fuerint, alicuiusque famae et honori, vera etiam exprimendo, detraxerint, ac ea quae coram nobis vel aliis. ut supra, secreto tractantur, revelaverint; ex hoc equidem animus deprehenditur pravus iniuriandi et nocendi, atque ideo eos eadem poena teneri convenit.

§ 3. Necnon praesentes et desuper Clausulae præconficiendas forsan litteras perpetuis futuris temporibus durare, ac omnes et singulos a data praesentium irremissibiliter ligari volumus, illasque nullo umquam tempore de subreptionis vel obretionis vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, aut sub quibusvis revocationibus et derogationibus comprehendi nullatenus posse.

§ 4. Sicque per quoscumque iudices Decretum iretc., etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, sublata etc., iudicari debere etc.; irritum quoque etc. decernimus.

- § 5. Non obstantibus praemissis ac qui- Clausulae debusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac quibusvis, etiam almae Urbis et illarum civitatum, oppidorum, terrarum et locorum, etiam iuramento etc. roboratis, ac provincialibus, municipalibus, ac particularibus statutis ac legibus, etiam imperialibus et in corpore iuris scriptis; privilegiis quoque etc., etiam motu simili etc., etiam consistorialiter etc., quibus omnibus, illorum tenores etc., hac vice latissime derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 6. Ut autem praesentium tenor om- Forma et efnibus innotescat, nullusque eorum igno- cationis. rantiam allegare queat, in valvis Principis apostolorum ac S. Ioannis Laterannensis, et in acie Campi Florae de Urbe publicari mandamus, ipsasque sic publicatas omnes et singulos, quos illae concernunt, ita afficere volumus ac si essent omnibus personaliter intimatae. Decernentes quoque praesentium earumdein solam signaturam sufficere et ubique fidem facere, in iudicio et extra, regula quacumque contraria non obstante. Ac illarum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo almae Urbis gubernatoris aut alterius iudicis sigillatis, eamdem prorsus fidem adhi-

beri, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Placet. Motu proprio, M.

Datum Romae apud S. Petrum, xvi kalendas aprilis, anno vii.

Dat. die 17 martii 1572, pontif. anno vII.

#### CCXIX.

Exemptio monasteriorum omniumque locorum piorum ab oncre hospitandi milites 1

# Pius Papa V, motu proprio, etc. Cum, sicut non sine gravi dolore no-

Causa huius bis innotuit, omnia et singula seu quam-

constitutionis. plurima huius almae Urbis ac etiam Status nostri Ecclesiastici conventus et monasteria et alia ecclesiastica et pia loca, tam saecularia quam regularia, et a personis religiosis quomodolibet inhabitata, eo tempore quo equites et milites eiusdem almae Urbis ac Status Ecclesiastici praefati, pro defensione ipsius Urbis et Status, adversus infestissimum Turcarum tyrannum, vel ob alias, quae pro tempore se se offerunt causas expediri et ad diversa eiusdem Status loca transmitti contingit, ab eisdem equitibus et militibus perturbentur et molestentur; ipsique conventus, monasteria et alia ecclesiastica et pia loca, in eorumdem equitum seu militum distributione, nonnullos eorumdem equitum et militum intra eorum domos et monasteria hospitio excipere

> 1 Hanc exemptionem pro Ordinibus Mendicantium habes etiam in constitutione xix, Dum ad uberes, pag. 468 huius tomi.

> et recipere cogantur, in maximum eo-

rum detrimentum, divini cultus pertur-

bationem, gravissimum religionis dede-

cus, Dei optimi offensam, et non solum

praeter omnem nostram intentionem,

verum etiam intolerabilem animi nostri

amaritudinem.

§ 1. Quapropter nos in praemissis, Impositio poquantum cum Deo possumus, de optimo ascignantes miremedio celeri manu providere, ac mo-lites in monasteriis et piis nasteriorum et aliorum ecclesiasticorum locis; et piorum locorum huiusmodi personarum, Deo altissimo die noctuque famulantium, quieti, integritati et decori consulere volentes, motu simili et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, universis et singulis tam dictae almae Urbis quam totius Status praefati gubernatoribus, potestatibus, ducibus et capitaneis communitatibusque et universitatibus et aliis, ad quos spectat e! pertinet et spectabit et pertinebit quomodolibet in futurum, ne deinceps perpetuis futuris temporibus, in corumdem militum et equitum distributione, tam in transeundo quam inibi commorando, communitatibus et universitatibus videlicet, ne dictos equites ac milites in eisdem monasteriis, coenobiis, domibus et aliis ecclesiasticis et piis locis, sub duorum millium ducatorum auri, Camerae Apostolicae ipso facto applicandis, et aliis arbitrii nostri poenis, quovis quaesito colore, causa, ingenio sive praetextu, distribuere sive assignare, vel ad illos recipiendum et hospitio excipiendum cogere.

§ 2. Ipsis vero capitaneis et ducibus, Et contra cane eosdem suos equites et milites, sub lios distribuenindignationis nostrae ac privationis offi- tes ibi milites; ciorum suorum aliisque etiam arbitrii nostri poenis, in dictis monasteriis, cocnobiis, domibus et aliis ecclesiasticis et piis locis, etsi communitates et universitates ipsae eadem loca eisdem assignassent, distribuant.

§ 3. Gubernatoribus vero et ipsarum Et gubernatocivitatum et locorum praetoribus ac aliis alios officiales officialibus quibus cumque, quominus prae-hace fieri permissa ab ipsis communitatibus et universitatibus ac capitaneis et ducibus fieri, sub eiusdem indignationis nostrae ac etiam privationis officiorum suorum praefatorum

respective poenis, auctoritate apostolica, sinant vel permittant, inhibemus, praecipimus, committimus et mandamus.

§ 4. Et insuper, tam illis quam equiti-Exemplio de bus et militibus praefatis, ne monasteria, qua in rubrica. coenobia et loca pia huiusmodi in personis, rebus et bonis aut alias desuper quomodolibet molestare, perturbare, impedire et inquietare, seu molestari, perturbari vel alias inquietari facere audeant seu praesumant, in virtute sanctae obedientiae et sub iam dictis poenis, eadem auctoritate inhibemus, praecipimus, committimus et mandamus, ipsa monasteria, coenobia, domos et alia ecclesiastica et pia loca ex nunc ab eisdem militibus et equitibus, ab onere illos hospitio excipiendi, motu et auctoritate similibus eximendo et totaliter liberando, ac libera et immunia faciendo.

entorum.

§ 5. Necnon dilectis filiis nostris Vitellotio, cardinali Vitellio nuncupato, et pro tempore existenti S. R. E. camerario, ac praesidentibus et clericis Camerae Apostolicae, ut, eisdem monasteriis et piis locis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, non permittant illa seu eorum personas a praedictis militibus et equitibus illorumque hospitio gravari contra praesentium tenorem, sed litteras et exemptionem huiusmodi eis desuper concedant ac favorabiliter defendant, etiam praecipimus et mandamus. Et sic per quoscumque iudices, sublata etc., iudicari etc. debere; irritum quoque etc. decernimus.

Clausulae derogatoriae

§ 6. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis, etiam iuramento etc. roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis, etiam praedictis ac aliis quibusvis personis, sub quibuscumque tenoribus ac alias in contrarium quomodolibet concessis et concedendis. Quibus omnibus, illorum tenores etc., latissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis.

§ 7. Et cum absolutione, ad effectum etc.; et de commissione, mandato, inhi-clausularum. bitione, praecepto, exemptione, liberatione, decreto, derogatione aliisque praemissis, extendendis perpetuo in forma gratiosa, et si videbitur cum opportuna executorum deputatione, qui assistant, ac sub censuris et poenis, etiam pecuniariis etc., cum facultate gravandi etc., invocato etc., saecularis; cum opportuna dictarum derogatione latissime extendenda; et quod praemissorum omnium et singulorum etiam maior et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris etiam ad partem, pro quolibet monasterio et pio loco, si videbitur, per breve nostrum expediendis, seu, si videbitur, praesentis nostri motus proprii sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat, in iudicio extraque, regula contraria non obstante.

Placet, motu proprio, et ita mandamus. M.

#### CCXX.

Quod christiani apud Turcas sclavi reperti in bello contra eos parato, liberi cum suis bonis dimittantur ab officialibus classis christianae 1

# Pius Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Licet omnibus notissimum sit bellum Causae declahoc, quod cum impio Turcarum tyranno rationis. geritur, non ea tantum de causa geri ut imminens ab illius viribus nobis periculum dimoveamus, sed ut etiam plurima christianorum millia, quae sub dira illius tyrannide servilem ac miserabilem

1 Adiuvantibus hoc bellum, hic pontifex indulgentias concessit ut sup. in constitutione ccxvII, Cum nos, pag. 967.

Repetitio

vitam ducunt, in libertatem ac ad Christi nomen libere confitendum ac excolendum vindicemus; non defuerunt tamen qui, christianae fraternitatis obliti, loca Turcarum hostium nostrorum invadentes, christianos ibidem repertos in servitutem redegerunt, bonis ac fortunis spoliarunt, triremibus alligarunt, ac talleam imposuerunt, quo fit ut Christi sanguine redempti, qui cumulatis votis christianorum adventum et victoriam exoptaverunt, ea a victoribus fratribus suis patiantur, quibus paulo peiora a Turcis expectare potuissent.

§ 1. Nos igitur Eius locum, licet im-Declaratio de meriti, tenentes in terris, qui de coelo qua in rubrica. ad liberandum nos venit, ut, de manu inimicorum nostrorum liberati, deinceps sine timore serviamus Illi, verentes ne, si iniunctae nobis ab eo erga filios nostros caritatis et dilectionis immemores simus, omnipotentis Dei contra nos classemque nostram iram provocemus, malis huiusmodi obviare cupientes, tenore praesentium, decernimus et mandamus ut nullus deinceps sive sacri foederis miles sive alius christianos capiat, aut praeter eorum voluntatem, etiam data mercede, remigare cogat, talleam imponat, aut eius bona diripiat, quinimmo fraterne et amicabiliter, ut christianam pietatem decet, tractet, ac libere cum liberis suis, coniugibus et bonis abire permittat.

servandi.

§ 2. Illos autem omnes et singulos, Iussio eam qui huic constitutioni contraire praesumpserint, declaramus ipso facto in poenam excommunicationis latae sententiae incidisse, a qua non possint, nisi a nobis

et successoribus nostris, praeterquam in mortis articulo, absolvi; et ulterius volumus eos a superioribus suis, ad quos spectabit, severe et graviter, iuxta contraventionis qualitatem, puniri.

Iussio eam

§ 3. Mandantes omnibus et singulis, tam ipsius classis quam locorum ipsorum publicandi. superioribus, quibus spectat et in futurum spectabit, ut pro quanto student divinam gratiam nostramque benevolentiam promereri, hoc nostrum, immo vero potius dominicum praeceptum et mandatum, in locis suae iurisdictionis sive iis ad quae christianorum principum foederatorum praefectos, tam generales quam particulares, appellere contigerit, ea lingua cuius eius loci habitatores intelligentes fuerint, et in ipsa etiam classe, publice edi, affigi, et sub poenis sibi bene visis faciant ab omnibus inviolabiliter observari, ut a Deo Opt. Max. praemia acterna et a nobis de re diligenter gesta laudem reportare mereantur.

§ 4. Volumus autem ut praesentis Sola signatunostri motus proprii sola signatura suffi- ra sufficit. ciat et ubique fidem faciat, in iudicio et extra, quacumque regula seu constitutione apostolica contraria non obstante.

§ 5. Quodque illius exempla, etiam impressa, edantur, eaque notarii publici plorum. manu et cuiuscumque curiae ecclesiasticae aut praelati sigillo obsignata, eamdem prorsus fidem ubique faciant, quam ipse praesens motus proprius faceret, si esset exhibitus vel ostensus; contrariis non obstantibus quibuscumque.

Fiat. Motu proprio, M.

# INDEX

# NOMINUM ET RERUM PRÆCIPUARUM

NUMERUS PAGINAM INDICAT. — a PRIMAM COLUMNAM — b SECUNDAM DESIGNANT.

# A

Ædificantes in Urbe multis privilegiis a Sixto IV, Leone X et Pio IV donati, 386 b et 911 a. Eisdem praefinitur tempus ad aedificia inchoanda et perficienda. 387 a. Domorum, locorum, etc. venditiones vicinis semper indicendae sunt, ibid. b. Tempus quo vicini emptores solvere et aedificare debent, ibid. In huiusmodi contractibus vicini inquilinis praeferendi sunt, 388 a. Simulatae venditiones cassantur, et contrahentibus poenae imponuntur, ibid. Dubia super praemissis in Urbis ornatum interpretanda, ibid. b. Quando vicini vicinis domos et casalena vendere teneantur, 389 a et b. Domini domorum dirutarum vel diruendarum, pro construendisviis et plateis domos instaurent, 390 a. Inquilini non solvant pensiones restaurationem negligentibus, sed eas reficiendis domibus impendant, ibid. b. Qui domos possident ex alicuius earum partis demolitione incommodas effectas, si easdem reædificare velint, conterminos cogere queunt ad sibi vendendas domos, ibid. Dominus loci vacui, ibi fabricet infra sex menses, alioquin huiusmodi loca a magistris viarum locentur aut vendantur, 391 a. Angiportus existentes inter domos is potest occupare, qui prius ibi fabricaverit, ibid. b. Cloacae in vias aquam evomentes obstruantur, 392 a. Fideicommissa non impediunt praemissorum executionem, ibid. Tollantur canneta detrimentum Urbi afferentia, ibid. b. Prata prope viam Angelicam ad canneta vel hortos non reducantur, ibid. Horti prope Urbem, cardorum exceptis, in prata et vineas convertantur, 393 a. Scalae vias impedientes tollantur, ibid. et seq. Praedicta statuta ad vineas et casalia per duodecim milliaria ab Urbe extenduntur, 393 b. Porticus demoliantur

aut muris claudantur, 394 b; horti pariter et alia praedia inter Urbis aedificia existentia, *ibid*. et 396 a. Amoveantur pontes lignei viis publicis transversi, 394 b. Fulcimenta e domibus ruinosis tollantur, 395 a. Pius V, ad dirimendas lites ex aedificantium privilegiis ortas, praedecessorum constitutiones ad iuris communis terminos reducit, non tamen quoad sacra et publica aedificia, 911 b et seq.; praemissa declarat, 912 b et seq.

Agricultura commendatur, 481 a. Statuta eamdem concernentia confirmantur, ibid. b. Iurisdictio consulum artis agriculturae, ibid. Poenae in eos qui impediunt frumenta vel segetes importantes in Urbem, vel eadem emunt praeter quantitatem sibi suisque familiis necessariam, 485 a. Commeatus afferentes eximuntur a solutione vectigalium et aliorum onerum, 486 a; nec molestia possunt affici pro debitis, etiam cameralibus, dum ad Urbem se conferunt, ibi morantur et ab ea recedunt, ibid. Agricolæ molestiam nullam patiantur pro debitis, dum colunt, seminant vel colligunt frumenta, ibid. b. Boves aratorii omniaque instrumenta ad agriculturam necessaria capi nequeunt pro debitis, nec in tacitis hypothecis comprehendi, quae gaudeant privilegiis bonorum dotalium, ibid.

Alienationes. V. Bona ecclesiastica, Camera Apostolica.

Alphonsus cardinalis Neapolitanus. V. Auditoratus.

Amadei fratres. V. Francisci (S.) de Assisio fratres.

Antonii (S.) Viennensis Ordini confirmantur privilegia quaerendi eleemosynas, quatenus concilio Tridentino non adversentur, 380 a.

Apostatae religiosi vel male translati vel extra claustra vagantes a Paulo IV corriguntur, 16 a. In eius ordinationum executione multa oriuntur incommoda, ibid. Pius IV praedecessoris mandata ad formam iuris reducit, ibid. b; caussas contra monachos ad se advocat, et decidendas committit Urbis vicario, locorum ordinariis respective necnon superioribus monasteriorum, 17 a; facultatem summarie procedendi iudicibus concedit, ibid. b; absolutis agere poenitentiam a confessoribus iniungendam praecipit, 18 a; dispensationes et indulta ostendere, necnon caussam infra sex menses expedire, ibid. b.

Archivium Vaticanum instituit Pius IV, eique praeficit cardinalem Amulium, 373 b. Ipsius facultas ubique conquirendi libros, codice: aliaque id genus monumenta, *ibid*. Omnes hortatur Pontifex ut dicto cardinali libros, etc. tradant, 374 b; eidem praecipit ut singulis vicibus unum tantum librum e Vaticana bibliotheca extrahat, *ibid*.

Artis lanae in Urbe privilegia et statuta confirmata a Pio V, 612 b. Consulum artis facultates in caussis eamdem concernentibus, *ibid*. Inhibitio ne Urbis iudices consules molestent in praemissis, 613 a.

Auditoratus Camerae Apostolicae supprimitur a Paulo IV, regentisque officium instituitur, cui facultates et emolumenta tribuuntur, quae antea ad S. R. Ecclesiae camerarium spectabant, 123 a. Regens Camerae quinque notariatus Curiae caussarum conferre valet, 124 a. Regentis officium Alphonso cardinali Neapolitano conceditur, ibid. Hic dictum officium resignat in manibus Pii IV, qui, attentis discordiis ex illius institutione exortis, illud supprimit, et auditoratum restituit, ibid. b; camerario eiusque officialibus antiqua iura reddit, 125 a. Auditoratus officium confert Pius IV Flavio Ursino, cum facultatibus praesertim caussas ob-

977

ligationum in forma Camerae privative quoad alios cognoscendi, 129 b et seq.; easdem caussas alteri specialiter non commissas reassumendi, 130 b; censuras promulgandi, ibid.; caussas praelatorum, mercatorum etc., necnon appellationes decidendi, 131 a; summarie procedendi contra quoscumque in caussis cc ducates non excedentibus, contra mercatores autem et notarios in omnibus caussis. ibid. b; caussas criminales Urbis et exemptorum definiendi, ibid.; litteras apostolicas, sententias a iudicibus specialiter non exceptis latas, necnon processus die Coenae Domini fieri solitos exequendi, 132 a; caussas contractuum in Curia initorum, caussasque curialium decernendi, ibid. b; remissorias et compulsoriales dandi, ibid; in vim Eugenianae et Leoninae curiales tuendi, ibid.; monitoria et citationes ad partes praecipiendi, ibid.; censuras promulgandi et absolutiones dandi, 133 a; obligationes contra hacredes exequendi et alia omnia consucta faciendi, ibid. Idem Pontifex confirmat facultates et privilegia a praedecessoribus Pontificibus auditori concessa, ibid. b. Huius potestas in cessionibus bonorum et discussionibus, ibid. Eiusdem Iocus in cappella Papae, 134 a. Auditor generalis caussarum Curiae Camerae Apostolicae exclusive facultatem habet procedendi contra praelatos in propriis dioecesibus non residentes, 464 a; Pontifici Maximo ea refert, quae ad depositionis sententiam eum inducant, ibid. b; in reliquos, curam animarum habentes, usque ad definitivam sententiam procedit, ibid. Auditoris tribunal reformatur, 865 a. Ipsi non licet condemnare vel excommunicare aliquem, qui debitor constet ex confessione tantum procuratoris, ibid. Huius constitutio aut censurarum consensus quando apponenda in obligatione, ibid. b. Declarationes circa citationes, dilationes ad solvendum concedendas et excommunicationis pronunciationem in obligatos non solventes, 866 a. Caussas obligationis cameralis auditor tantum cognoscat, nisi eædem contra Romanos laicos in Capitolio, vel contra clericos in curia vicarii agantur, ibid. b. Appellationes a sententiis extra Curiam latis quando et quomodo ab auditore recipiendae, ibid. Litteras apostolicas quando et quomodo exequi auditor possit, ibid.; non det monitoria generalia, 867 a; neminem impediat in concilii Tridentini executione, ibid.; ad poenas contumaciales nunquam devenial in caussis civilibus, ibid.; non det mandata de manutenendo, nisi in ius vocata parte, ibid. b; extra Italiam degentes ad comparendum coram se non vocet, inscio Papa, ibid.; expeditiones extra Curiam mittendas subscribat, ibid. Reformatio circa expensas expeditionum, ibid. et seq. V. Camera Apostolica.

# B

Banniti. V. Homicidae.

Bello in Turcas inito, Pius V victoriam consequitur, 967 b; pro feliciori continuatione hortatur omnes ut illud personis vel opibus adiuvent, quibus plenissimam peccatorum indulgentiam concedit, ibid.; item supersessoriam in eorum caussis et exemptionem ab usurarum solutione, 968 b; Turcas captivos, durante bello, relavare vetat, 958 a. Contravenientium poenae, ibid. Christiani apud Turcas in servitute degentes, liberi cum suis bonis dimittantur a ducibus classis christianae, 973 a. V Cartusiensis.

Beneficia, de quibus lis pendet, a caussarum beneficialium iudicibus vel corum affinibus impetrari nequeunt, 64 a. Beneficia suspectae collationis a iudicibus, lite pendente, sequestro dari possint, 78 a. Temere litigantium poenae, ibid. Beneficia in confidentia recepta, a die receptionis vacant, 306 b et seq. Reditus applicantur Camerae Apostolicae, 307 b. Beneficiales confidentiae de cetero fieri sub severis poenis vetatur, ibid. Huiusmodi beneficiorum provisiones iam factae cassantur, et eorum collatio Sedi Apostolicae reservatur, 308 a. Provisiones ex beneficiis ac dignitatibus ortae a nemine tangi possunt, qui prius fidei catholicae professionem non emiserit, 327 b. Huiusmodi forma professionis, ibid. et seq. Pius V statuit ut beneficia curata in Urbe et eius districtu idoneis personis conferantur, ab eius vicario examinatis et approbatis, 423 b; collationes aliter factas abrogat, *ibid*. In quibusvis collationibus, provisionibus et commendis beneficiorum per Sedem Apostolicam collatorum, speciali vel generali concilii Tridentini derogatione minime opus est, 507 a. Beneficiorum confidentia damnata a Pio IV et a Pio V, 509 b et seq. Fructus beneficiorum Sedi Apostolicae reservatorum, in regno Neapolitano vacantium, Camerae Apostolicae applicantur, 511 b et seq. Reservatio beneficiorum propter crimen haeresis vacantium, 534 a. In corumdem impetrationibus non comprehenduntur beneficia praedicta, ibid. Beneficia, sede episcopali vacante, titularibus orbata, Summi Pontificis dispositioni reservantur, 659 a. Beneficiorum fructus de quibus lis pendet, ea durante, deponi debent pencs idoneam personam a iudice eligendam, 664 a. Quibus in casibus episcopi beneficiorum resignationes admittere queant, 665 a. Resignanda beneficia conferri nequeunt consanguineis collatorum vel resignantium, ibiil. b. Res et bona in pios et sacros usus destinata laici occupant, 709 b; quapropter Pontifex revocat indulta retinendi, obtinendi vel in alios transferendi pensiones super bonis ecclesiasticis, iam antea concessa laicis militiarum Sancti Petri, S. Pauli, S. Georgii aliorumque collegiorum et officiorum Romanae Curiae, 710 a; idem definit pro quavis alia militia et quovis alio nosocomio, ibid. b. Soli milites caelibes alias pensiones obtinere possunt per privatas dispensationes, 711 a. Revocantur militiarum facultates concedendi expectativas et reservationes ad beneficia, necnon eadem uniendi, incorporandi vel supprimendi, ibid.; item expectativae, uniones et suppressiones, quae plenarium effectum sortitae non sunt, ibid. b: item facultates testandi de bonis ecclesiasticis ac testamenta, quae nondum habuerunt effectum, ibid. Extinctio beneficiorum in insula Sardiniae aliis unitorum, quae habent parochiales uti praebendas, 720 a. Parochialium ad primævum statum reductio, ibid. Vicariorum deputatio in parochialibus, quae dignitatibus sunt annexae, ibid. b. Confidentiae beneficiales iterum prohibentur, 754 b. Pius V multas fraudes in hac re detegit, quae in iudicio minime probari queunt, ideirco quando confidentiae praesumendae sint declarat, 755 a. Testes et singulares praesumptiones quid probent, 756 b. Testes in huiusmodi caussis esse possunt omnes qui in casu simoniae, ibid. Confidentiarum prohibitio cardinales etiam ligat, 758 a. Pius V declarat et ampliat concilii Tridentini prohibitionem aliquid exigendi vel petendi in beneficiorum collatione aliave provisione, vel in admissione ad illorum possessionem, 827 b et seq. Revocantur

facultates disponendi de bonis ecclesiasticis, vel inde profectis, favore illegitimorum, 880 a et seq.; item legatorum et nunciorum etc. facultates huiusmodi gratias concedendi, 881 b. Successores in beneficiis bona, de quibus contra praemissa dispositum sit, recuperent, 882 a. Praedictorum negligentiae in id exequendo suppleant episcopi pro Sede Apostolica, ibid. Bona ecclesiastica feudalia, deficientibus haeredibus legitimis, ad ecclesiam redeunt a qua feuda depedent, ibid. b. Declaratio circa beneficiatorum bona patrimonialia, 883 b. Pius V beneficia per crimen haeresis vacantia Sedis Apostolicae collationi reservat, 933 a; collationes aliter factas irritat, ibid. b. Revocatio regressuum et coadiutoriarum ad beneficia, super quibus litterae apostolicae integraliter expeditae non fuerunt, 939 b et seq. Leo X decrevit beneficiatos non recitantes horas canonicas fructus beneficiorum amittere pro rata, 942 a; quam declarat Pius V, 943 a. V. insuper Ius praesentandi, Camera Apostolica, Spolia clericorum.

Blasphemi. V. Homicidae.

Boloniensis cathedralis origo, 550 b. Eius dioccesis, dignitates ac dos, 551 b. Collationes dignitatum et beneficiorum a quo sint faciendae, 552 a.

Bona ecclesiastica alienandi et locandi modus decretus a Paulo IV, cum gigneret multas lites et querelas, Pius IV ordinationem ad terminos iuris communis reducit quoad caussas pendentes et futuras, 59 a et 419 a; quo vero ad definitas condemnatos absolvit a censuris, et caussas revideri mandat iuxta iuris communis dispositionem, 59 b. Alienationes bonorum Ecclesiae Romanae, Sedis et Camerae Apostolicae, sine evidenti earum utilitate factas, abrogat, 419 a; easque nullius valoris fuisse declarat, 420 a; vectigales nullum ius servitutis debere occupatoribus dictorum bonorum, ibid. b; bona et fructus restituere tenentur, ibid.

Bona naufragantium ab incolis et officialibus locorum, in quibus naufragia eveniunt, saepe diripiuntur, 440 a. Pius V poenas minatur vexantibus naufragos, unaque commissarium et consulem deputat pro dictorum bonorum recuperatione, 441 a; eadem servantibus aut recuperantibus ne de illis disponant, inscio commissario et consule, praecipit, 442 a; item dynastis, gubernatoribus et aliis, ut in praemissis consuli assistant, 443 a; auxilium dantibus indulgentias concedit, ibid. b. Commorantes prope loca naufragiorum, auxilio vocati, praesto sint, ibid. Communia dominique locorum dictorum, in huiusmodi bonorum praedatores manus iniiciant, 444 a. Consul eiusque deputati arma gestare queunt, ibid.

Bononiense Studium commendatur, 254 a. Rectoris Studii iurisdictio et privilegium, 255 a. Privilegiorum et ordinationum Studii confirmatio, ibid. b.

Borrhomaeus Carolus cardinalis synodum Mediolanensem celebrat, 459 a. Cuius statuta confirmat Pius V et ab omnibus, ad quos spectat, executioni mandari praecipit, *ibid.* et seq. V. Humiliatorum Ordo, Minores Conventuales.

Breviarum Romanum. V. Divini officii forma.

 $\mathbf{C}$ 

Camera Apostolica, tempore infirmitatis Romanorum Pontificum vel Sedis vacantis, multa damna patitur in suis bonis ob impiorum rapinas, 19 a. Pius IV

omnes poenas in huiusmodi malefactores statutas confirmat aliasque addit, ibid, et seq. Quibus solemnitatibus Camera uti debeat in suorum bonorum alienationibus et locationibus, 62 a. Contractus aliter facti irritantur, ibid. b. Fraudulentae pactiones damnantur, ibid. Spolia elericorum, ex illicita negotiatione vel contra canones acquisita, Camerae Apostolicae sunt, 79~a. Ordinatio applicatur spoliis Andrew Iapiri de S. Ioanne Rotundo, ibid. Declaratio quorumdam dubiorum, 80 a et seg. Camerae Apostolicae applicantur fructus beneficiorum Sanctae Sedi reservatorum in Italia a die vacationis ad diem provisionis, 127 a. Facultates collectoris C. Ap. et inhibitio ne quis de hac re se immisceat, ibid. b et seq. Fructibus onera beneficiorum supportanda sunt, 128 b. Paulus III ad se advocat omnes caussas fiscum suum concernentes, easque in Camera Apostolica cognosci mandat, 136 b. Quam constitutionem cum nonnulli iudices aliique non ad omnes casus extendant, Pius IV declarat in eadem comprehensas omnes caussas fiscum concernentes, alibi non commissas, 137 a et seq. Mulctae pro delictis impositae, quae communitatibus applicabantur, Camerae Apostolicae a Pio IV adiudicantur, iis exceptis quae damna possessionibus allata respiciunt, 454 b et seq. Applicationes aliter factae irritantur, 452 a. Dubia super praedictis exorta explicantur, 153 a. Pii IV studium reformandi Cameram Apostolicam, 303 b. Caussa reformationis, ibid. Camerarius et clerici caussas fisci lucra concernentes et non alias cognoscant, 204 a; abstineant a commissionibus caussarum, alienationumque bonorum ecclesiasticorum, ibid. a et b; ab absolutionibus et remissionibus delictorum, ibid. b; non concedant moratorias ultra mensem, et pro debitoribus tantum qui aliam dilationem non obtinuerint, ibid.; hebraeis non concedant tolerantias christianorum privilegia praeiudicantes, ibid.; nemini facultatem extrahendi annonas a terris Ecclesiae, ibid.; clarigationes non concedant, nisi expresse mandante Pontifice Max., ibid.; caveant a concessione litterarum pro adipiscendis beneficiis, et ab impositione vectigalium, ibid. et seq.; spolia elericorum aut credita fiscalia non remittant, 205 a. Clerici Camerae Apostolicae nulla iurisdictione peculiari, sed tantum collegiali fruuntur, ibid. Tabellionum munus, ibid. Provisiones circa concessionem immunitatum spiritualium, expeditiones litterarum apostolicarum, tabellionum extorsiones, camerarii et clericorum officium tempore Sedis vacantis, ibid. a et b. Contravenientium poenae, 206 a. Irritatio aliter gestorum, ibid. Auditor caussarum Curiae Camerae Apostolicae quibus in casibus monitoria specialia concedere possit et appellationes admittere, 207 b; in monitoriis generalibus reservet loci ordinario facultatem absolvendi incurrentes censuras in eis contentas, 208 a; non permittat affigi amplas schedas, vulgo cedulones, daemonum simulacra referentes, ibid. Qua ratione auditor decernere possit sequestra, ibid.; qua monitoria contra episcopos et eorum superiores, ibid.; quomodo disponere de expensis contumacialibus, remissorias concedere in caussis criminalibus nec non litteras pro capiendis indiciis, ibid. Quid agendum sit auditori in reorum et testium examine, ibid.; reorum in carcere retentione, ibid.b. Quomodo se gerere debeat in dilationibus fisci, in caussis fisci contra privatos, in caussis usuræ contra mercatores, in fisci appellationibus, in inventariis de bonis reorum, ibid.; sportulas ipse non recipiat, nec aliquid notarius in caussis ordinariis, sed tantum

in commissariis et declaratoriis contumacialibus, ibid. Caveat auditor ne sui tabelliones sint procuratores caussarum sui tribunalis, nec faciant ex se decreta, ibid. et seq.; iis imponat ut contrahentes cognoscere curent saltem per depositionem unius testis, nec officia arrendent, 209 a; qua ratione terminos ad referendum curare debeat auditor, qua mandata de manutenendo in possessione et de capiendo ratione suspicionis fugae, nec non copias ante tormentum concedere ibid.; caveat ne tabelliones regestra omittant in caussis valorem ducentorum florenorum non excedentibus, et taxas servent, ibid. b. Aliae circa auditoris iurisdictionem declarationes, ibid. Secunda Camerae Apostolicae reformatio a Pio IV decernitur, 310 a. Omnia eius privilegia huic reformationi non contraria confirmantur, ibid. b. Clericorum Camerae qualitates designantur, 311 b. Camerales participes non sint contractuum Camerae, ibid.; eam non ingrediantur quando agitur de contractibus inter Cameram illorumque affines, 312 a; propinquorum caussas non cognoscant, nec dum aguntur adsint, ibid. Suspicionis caussa contra camerales in Camera approbanda est, ibid. b. Contractus camerales ineundi forma, ibid. Proyentus Camera: sub hasta licitentur, 313 a. Clerici in Camera diebus statutis summo mane conveniant, ibid. Cursores cameram pridie intiment, ibid. Camerales non absint absque camerarii vel decani licentia, ibid. b; quibus ipsi vestibus indui teneantur, ibid.; missae sacrificio adsint antequam Cameram ingrediantur, *ibid.*; ante caussarum propositiones, imperato silentio, procuratores audiant, 314 a. Notarii Cameræ a procuratoris officio abstineant, ibid. Pauperum caussæ, audito advocato, ab corum procuratore gratis tractentur, ibid. Clericus mensarius occurrentes propositiones scribat antequam fiat camera, ibid. b. Oratio B. Isidori per clericum novissimum legatur ante audientiam caussarum, ibid. Camera postea claudatur, et nemo amplius admittatur per cursores custodes, nisi speciali licentia; nullacque novae propositiones audiantur aut describantur, nisi pro fisco vel Camerae commissario vel pauperum procuratore, ibid. Per duas horas ad minus camera habeatur, 315 a. Mensarius caussarum propositiones legat, et decanus cas per turnum distribuat, non tamen concernentes officia vel gubernia clericorum, ibid. Hi dein caussas proponant, praevia citatione ad informandum, transmissa cedula propositionis, ceterisque servatis servandis, ibid. Caussae propositae ordinatim discutiantur, et iuxta maiorem partem votorum decidantur, 316 a. Votis autem paribus, ca pars praevaleat cui camerarius adhaeserit vel, co absente, maior pars aliorum cameralium habentium vota consultiva, ibid. b. Decanus ad Pontificem remittat caussas gratiam sapientes; gubernatori autem, auditori Camerae et thesaurario illas ad eos spectantes, ibid. Poenae impositae aliorum vota revelantibus, ibid. In reliquis delinquentes coerceantur in plena Camera et Pontifici denuncientur, 317 a. Proponentes caussas, secum scripturas habcant, ibid. Illarum decisiones adnotentur a proponentibus in libris decisionum Camerae, ibid. Litterae patentes mandataque cameralia, quae, nisi prius verbo facto in Camera, expediri prohibentur, ab omnibus clericis praesentibus subscribantur, exceptis litteris, etc. officia clericorum concernentibus, ibid. b. Forma qua administratores rationes reddere debent, ibid. Tabellio easdem ad calculatores deferat, 318 a. Clericus eas solidet, praesente commissario, ibid. Quemnam librum tenere debeant administratores, ibid. Rationum redditio ubi describenda sit, ibid. b. Glerici, in solidatione, videant scripturas originales, 319 a. Quaenam continere debeant libri rationum, ibid.; in archivio custodiantur, ibid. Contravenientium pænæ, ibid. Rationes quomodo videndae a clericis iudicibus, ibid. b. Administratores anno quolibet rationem reddant, ibid. Thesaurarius et alii Papæ ministri quando rationem reddere debeant, 320 a. Commissarii, calculatorum aliorumque Cameræ officiatium munera, iuramentum, poenaeque quibus criminosi subiiciuntur, ibid. et seq. Libros scripturasque Cameræ illicite detinentes excommunicantur, 322 a. Clerici mercedem sibi ipsis non statuant, ibid. Pius IV declarat quomodo de iis, quæ Cameram concernunt et ante eiusdem reformationem acta sunt, reddenda sit ratio, 374 b. Impetrantes privilegia interesse Camera concernentia debent infra tres menses illa in Camera praesentare ut registrentur, sub nullitatis poena, 375 b. Pius V declarat monasteria, quorum fructus in libris Camerae Apostolicae taxati reperiuntur, et beneficia eisdem perpetuo unita, de cetero non vacantia, quindennia et alia iura eidem Camerae solvere teneri, 599 b et seq. Commissarii ad vectigalia exigenda multas inferunt subditis molestias, 601 b. Pius eosdem revocat, nec alios de cetero deputari iubet, nisi per litteras patentes Camerae a Summo Pontifice confirmatas, 602 a. Donationes in fraudem Camerae prohibentur Hispaniarum ecclesiasticis, sed permittuntur donationes pro servitute, dummodo servitiorum valorem non excedant, 644 a. Generalis collector Camerae omnes ecclesiarum fructus percipit a die obitus pastorum earumdem usque ad novam provisionem, 642 b; ipsarum temporalia administrat, in quibus capitula nihil se immiscere debent, ibid. Nonnulli, ut bona Camerae Apostolicae subrepta retineant, inhibitiones a iudicibus versute extorquent, 646 a. Pontifex iudicibus prohibet, ne in praemissis inhibitiones decernant, non vocato in ius commissario Camerae, ibid. b. Abrogatio huiusmodi inhibitionum, ibid. Fructus, census aliarque res per ecclesiasticos regni Neapolitani, tempore corum obitus nondum exactae, ad Cameram Ap. pertinent, 648 b. Idem de bonis defunctorum, quorum beneficia reditum annuum triginta ducatorum excedunt, ihid. Revocatio facultatum camerarii, elericorum et aliorum officialium reverendae Camerae concedendi commissiones in forma Si in evidentem super alienationibus bonorum ecclesiasticorum, 690 a. Pius V annotandas esse decernit omnes scripturas ad reverendam Cameram spectantes, 697 b; subtractas recuperandas, ibid.; carumdem detentores ad restitutionem, scientes autem ad revelationem teneri, 698 a. Contravenientium poenae, ibid. b. Ob militiae S. Georgii erectionem a Paulo III peractam, clericorum Camerae Apostolicae numerus a duodecim ad septem reducitur, 894 a. Pius V duodenarium numerum restituit, 895 a; antiqua prilegia eisdem confirmat, ibid.; emolumenta assignat, ibid. b. V. insuper Camerarius, Cancellariae criminales.

Camerarius S. R. Ecclesiae nonnullis privilegiis et facultatibus a Paulo IV privatus, a Pio IV eisdem iterum donatur, 82 b et seq. Camerarius et quinque deputati omnes caussas Camerae lucra concernentes debent cognoscere, 99 a; computationes ministrorum et aliorum, etiam solidatas, revidere, ibid. b; eiusdem bonorum detentores ad restituendum cogere, 400 a; manu regia et appellatione remota procedere possunt, ibid., ab officialibus Status Ecclesiastici obedientiam

velle, 101 a. Camerarius suos secretarios, notarios aliosque officiales nominat, *ibid. b.* Ipse et viarum magistri statuant artium divisionem et loca in nonnulis viis, 395 a; candelarum, chordarum et coriorum opifices prope flumen collocent, *ibid. b*; vias non amplius siticibus, sed coctis lateribus sterni curent, *ibid.*; dubia et controversias super praemissis solvant, 396 b. Quibusnam in caussis a dictis iudicibus appellari non liceat, *ibid.* Ab eisdem decidantur etiam caussae artis muratoriae, *ibid.* 

Cancellaria Ap. reformatur, quoad correctoris officium, super expeditionibus in caussis in quibus PP, vel eius Signatura rescripsit, 200 b; super indulgentiis, testamentis, etc., ibid.; sententiis, laudis, compromissis, ibid.; unionibus beneficiorum, ibid.; alienationibus bonorum ecclesiasticorum, ibid.; professionibus regularium, corumdemque ficentia standi extra claustra, 201  $\alpha$ ; absolutione a iuramento, ibid.; facultatibus testandi, ibid.; beneficiorum titulis vel possessionibus, ibid. b; declaratoriis circa homicidia et irregularitatem, ibid.; decimarum confirmatione, *ibid.*; rebus litigiosis, *ibid.*, immunitatum confirmatione, *ibid.*; vebus dubiis, ibid. Litterarum contradictarum procuratores facti veritatem immutantes quibus poenis subiiciantur, 202 a. Nonnulla officia a Poenitentiaria ad Cancellariam Apost, transferuntur, 752 b. Litterarum expeditionis forma statuitur, ibid. Emolumenta officialibus assignantur, 753 a. Sigillatoris officium, ibid. b. Officiales nihil praeter taxationes accipere possunt, ibid. Corrector et procuratores litterarum minoris iustitiae a caussarum commissionibus abstineant, 785 b. Corrector concedat confirmationes contractuum et sententiarum, 786 a; regulas Cancellariae nulli det, neque beneficiales materias expediat, ibid.; testandi licentias quasnam concedere valeat; ibid.; statuta et privilegia non confirmet, nec bona ecclesiastica alienandi licentias concedat, ibid.; litteras non expediat, nisi praevia censura vicecancellarii vel regentis, etc., ibid.; regularium materias non tangat, ibid. Procuratores archivium habeant in quo omnes litteras fuse referant. ibid. b. Commissionum supplicationes quomodo expediendae, 787 a. Taxatio non augeatur, ibid. Praemissorum declaratio, ibid. b.

Cancellariae criminales, ex caussa onerosa non concessae, Rev. Camerae Apostolicae applicantur, 286 b et seq. Thesaurario facultas cas alienandi conceditur, 287 b. Cancellarii statim publici tabelliones efficiuntur, ibid. Thesaurarii facultas vendendi cancellarias etiam originariis locorum in quibus illae existunt, ibid.; Cameram pro venditionibus liuiusmodi obligandi, aliaque omnia necessaria faciendi, 288 a; commissarios deputandi cum simili aut minori potestate, ibid.; super praemissis dubia interpretandi, et lites summarie decidendi, ibid. Ceteris omnibus de cancellariis disponere vetatur, ibid. Cancellariae primo triennio vacantes, per thesaurarium concedantur cum facultate quaecumque instrumenta et acta rogandi, 289 a. Originarii et exteri eas consequi possint, ibid. b. Cancellarii statuta Pauli et Pii IV servent, ibid.; acta in libris manualibus scribant, et taxationes observent, ibid.; immunitatibus et exemptionibus a Paulo IV concessis perfruantur, 290 a; contributiones nemini dare teneantur, ibid. Camerae Apostolicae caussarum auditor et thesaurarius, quilibet in solidum, curent officiorum emptores pacifica possessione frui, ibid. Ceteris officialibus desuper se intromittendi ius adimitur, ibid b. Cancellariarum concessiones rescindantur, si Camera Apostolica ultra dimidium laedatur, 291 a. Cancellarii suas scripturas ad archivia deferre non tenentur, sed successoribus consignare, ibid. Officiales, ad cancellariorum instantiam, in alios tabelliones inquirere, et inhabiles repellere tenentur, ibid. b. Tabellionum decedentium scripturas cancellarii custodiunt ubi desunt archivia, ibid. Caussae inter cancellarios vicissim a mensario distribuuntur, 292 b. Mensarii extractio et officium, 293 a. Cancellarii non se immisceant in scripturis tabellionum, ubi adsunt archivia, ibid. b; arrham dantes pro scripturis ad carum solutionem cogere possunt, ibid.; collegium in Romana Curia erigere tenentur, 294 a. Taxatio solvenda in cancellariorum admissionibus, ibid. Eorumdem officia non confiscantur, ibid. Super officiis societates fieri licet, ibid. b. Taxatio solvenda pro officiorum concessionibus, *ibid*. Facultas officia resignandi, *ibid*. Quibus privilegiis gaudeat cancellariorum collegium, ibid. Ipsi per substitutos officia exercere queunt, ibid.; instrumenta ubique rogare, 295 a. Collegium habeat sigillum et nemini subiaceat, ibid. Cancellarii sunt executores Romanae Curiae, etiam privative quoad alios, ibid. Gubernatores non avocent caussas in illorum praciudicium, ibid. b. Thesaurarius potest ctiam cancellarias locare, 296 b. Dispositio ne cancellarii et episcoporum tabelliones invicem se impediant, 297 b.

Capranicense collegium a cardinali de Capranica, et Nardinum a cardinali Nardino Romae instituta, 504 a. Eorum gubernium custodibus S. Salvatoris datum, ibid. b. Quorum iurisdictionem cum scholares evitare studerent, Paulus III custodes iudices competentes esse declaravit, ibid. b. Scholares non sustinentes conclusiones iuxta statuta collegiorum, inde expelli decrevit, 505 a. Paulus IV praedicta confirmavit, quod etiam praestat Pius V, qui armorum omnium usum et retentionem scholaribus prohibet, non tamen ensis in camera, ibid., ludum alearum vetat, 506 a; habitum longum cum capucio cosdem gestare praecipit, ibid.; logicae, philosophiae et iuri civili operam dare posse concedit, ibid.; facultates a Pio IV concessas revocat, ibid. b.; constitutiones collegiorum circa promotiones ad sacros ordines declarat, ibid.

Cardinales eorumque agentes, qui in exaltatione aut obitu debita emolumenta magistris caerimoniarum non solverunt, Pius IV solvere iubet, summamque praefinit, 251 a. Mortuo Paulo IV, čardinales nonnullas pactiones conficiunt et subscribunt, 427 a. Inter ceteras nemini dandam facultatem nominandi ad beneficia, ecclesias cathedrales et monasteria consistorialia, nisi de consensu duarum partium cardinalium, ibid. Easdem firmat Pius V, ibid. Cardinalium familiares nihil, praeter salaria, postulare possunt ab eis, vel corum hacredibus, 479 a. Ordo satisfaciendi creditoribus defunctorum cardinalium, 480 a et seq. Revocatio privilegiorum S. R. E. cardinalium circa beneficiorum collationem, 571 b. Declaratio circa collationes olim eis concedendas, 572 b. Bonifacius VIII offendentibus cardinales illorumque fautoribus varias poenas imposuit; 792 b. Pius V casdem extendit ad scientes et non revelantes, 793 a. V. Inquisitionis (S.) Officium, Pontificis Maximi electio.

Carmelitae. V. Fratres.

Cartusiensis, Cassinensis, Lateranensis et aliae congregationes census imponere bonaque stabilia alienare possunt ad summam usque triginta millium scutorum favore regis Galliarum pro bello in Turcas, 639 a Quae proinde, ne dupliciter

985

graventur, absolvuntur ab aliis subsidiis ob eamdem caussam impositis vel imponendis, ibid. b. V Regulares.

Cassinensis congregationis praelati monachos a quibuscumque reatibus, censuris et poenis absolvere, et cum cisdem dispensare queunt, 919 b et seq. Concessionis declaratio, 920 b. V. Lateranenses canonici, Regulares.

Catharinae (S.) de Rosa monasterium et congregatio in Urbe instituta ad pauperes virgines, periculo amittendae pudicitiae expositas, alendas et educandas, 655 a. Protectoris et deputatorum facultas id genus puellas recipiendi, contradictoresque puniendi, ibid. Protectoris et iudicis facultas caussas civiles et criminales monasterii, congregationis, monialium, puellarum, etiam nuptui traditarum, in quacumque instantia, summarie etc. cognoscendi, ibid. b; alios inhibendi in Curia et extra, necnon singulis horis et diebus procedendi, 656 a. Congregatio, moniales, etc. coram protectore dumtaxat conveniunt et conveniuntur, ibid. b. Caupones. V. Diversores.

Census creetur supra certa re immobili et fructifera, numerata pecunia, 737 a. Solutiones praeceptae prohibentur necnon onera contra naturam contractus et pactiones auferentes facultatem alienandi, ibid. In revendenda praefertur dominus census, ibid. Pactiones contra morosos quae licitae et quae non, ibid. Censum augeri vel creari de fructibus nefas, ibid. Pactiones etiam vetantur continentes onerum solutiones ei ad quem de iure non spectant, ibid. Census perit pro rata rei censae perempate, ibid. b; redimi quando possit, ibid, repeti ab invito non licet, ibid. Contractus aliter initi foeneratitii iudicantur, et poena fisco solvitur, ibid. Quinam census in praemissis non comprehendantur, ibid. Pretium constitutum non immutandum, 738 a. Hortatio ut census aliter facti subiliciantur censurae religiosorum, ibid. a. Dubia super praedictis orta declarantur, ibid. b et seq.

Charitatis archisodalitium a Leone X in Urbe crigitur, 29 b. Pius IV eidem applicat mulctas maleficiorum non excedentes decem ducatos, *ibid.*; taxationem insuper barisellis aliisque executoribus imponendam, 30 a.

Cisterciensium monachorum Ordo, iamdiu vitae, sanctitate florescens, paulatim ab ea descivit, 260 a; ad pristinam puritatem revocandus, atque exemptiones, quae labantis disciplinae caussa fuerunt, expungendae, ibid. b. Pius IV illas ab abbate, capitulo et aliis, adversus Ordinis statuta concessas, revocat, 261 a; abbatem et alios superiores omnia loca visitare et personas corrigere iubet, ibid. b; facultatem visitationis, episcopis et aliis concessam, irritat quatenus praedictos superiores impediat, ibid.; monasteriis praecipit ut visitatores benigne recipiant, 2 2 a; gratias, facultates et statuta Ordinis confirmat, ibid., mandat ut in monasteriis, quae personis Ordini extraneis commendantur, mensa conventualis instituatur ab abbatiali distincta et sufficiens monachis, 263 a; ut religiosi alterius Ordinis intrusi eiiciantur, nisi eiusdem Ordinis professionem emittant, ibid.; monasteriorum et prioratuum uniones, annexiones suppressionesque prohibet, ibid. b; monachos monasteriorum aliis piis locis unitorum subiicit correctioni superiorum Ordinis, ibid.; moniales alterius Ordinis, quando recipi possint in huius Ordinis abbatissas declarat, ibid.; monasteria quaecumque teneri ad contributiones solvendas abbati et capitulo statuit, 264 a. Cisterciensium monachorum spolia non spectant ad monasteriorum commendatarios vel ad Ap. Cameram, sed ad loca in quibus professionem illi emiserunt, 623 a. Eorum coenobia, in utraque Sicilia praesertim, ad interitum properant, 813 u. Pius igitur V decernit monasteria omnia, etiam commendata et unita et de iurepatronatu laicorum, refici et ad debitam clausuram reduci, 814 a; numerum congruum monachorum in eis restitui, ibid.; ad divinum cultum et monasticum usum necessariis instrui, ibid.; divina quotidie celebrari, ibid.; mensam conventualem et eleemosynas restitui, ibid.; libros sacros haberi, ibid.; novitiatus constitui, ibid. b; conventuum aedificia, etc. ad certam formam reduci, ibid.; mulieribus ingressum denegari, ibid.; carcerem construi ad monachorum coercitionem, ibid.; inventaria bonorum et scripturarum confici, ibid.; monasteria non tuta ad urbes trasferri, 815 a; visitationes sollicite et prudenter fieri, visitatoribus autem necessaria subministrari, ibid.; commendatarios nihil de rebus ad monachorum victum necessariis detrahere posse, vel eorum numerum minuere, vel cosdem eiicere, ibid. b; tertiam aut quartam partem reddituum cuiusque monasterii, in eius refectionem, eaque perfecta, reliquum iuxta concilium Tridentinum exponi, ibid.; archivium in conventu Cistercii constitui, et ibi index bonorum cuiuscumque conventus poni, ibid.; privilegia quoad proprietatem irrita remanere, 816 a. V. Regulares.

Civitates et loca S. R. Ecclesiae, tam lege vectigali ad tributa alienata et devoluta quam alienanda et devolvenda, censeantur ipso iure Sedi Apostolicae incorporata, 560 b. Prohibitio de cetero ne illa locum habeant, 561 a. Revocatio privilegiorum de illis meliorandis et retinendis usque ad expensarum refectionem, ibid. b. Iusiurandum praestandum a cardinalibus et a Pontifice electo de observandis praemissis, 562 b.

Clareni fratres. V. Francisci (S.) de Assisio fratres.

Clerici coniugati in habitu clericali et tonsura incedere tenentur in principatu Cataloniae aliisque adiacentibus provinciis, 620 a; quibus conditionibus gaudeant privilegio fori, ibid. b. Clerici ea laborantes incontinentia, quae contra naturam est, quomodo coercendi, 703 a. Clerici saeculares quomodo ad sacros ordines promovendi statuit concilium Tridentinum, 723 b. Pius V decretum extendit ad regulares et saeculares, more religiosorum in communi viventes, ibid.; promotiones aliter factas cassat, 724 a. Clerici in congregatione viventes, solemni Religionis voto soluti, tria substantialia vota emittere tenentur sub aliqua Regula approbata, 725 a. Contravenientium poenae, ibid. b. V. Spolia clericorum.

Collegium deputatorum fabricae S. Petri de Urbe facultatem obtinet a Pio IV exequendi pia legata, tabelliones cogendi ad porrigendum exemplar testamentorum, post annum a die obitus testatoris, soluta eis debita mercede, 241 b; cum ministri ecclesiae S. Mariae Lauretanae legata exigere neglexissent, in debitores rite procedit, 659 b et seq. Tabelliones legata denuncient officialibus ecclesiae, 660 a. Qui ea accurate descripta, singulis mensibus, gubernatori communicent, ibid. b. Collegium nihil fabricae de huiusmodi legatis adiudicet, nisi probet ministrorum ecclesiae Lauretanae negligentiam, 661 a; omnes contractus de bonis ecclesiarum examinare possit, ecclesiasque in sua iura restituat, addicta fabricae tertia huiusmodi bonorum parte, quam alienare valeat, 733 b et seq. Duae sententiae pro fabrica rem iudicatam constituunt, et appellationum commissiones censentur signatae cum clausula sine praeiudicio executionum dua-

cendi, reiectis nullitatibus praeterquam ex defectu iurisdictionis, dicae et mandati, *ibid.*; cogendi debitores ad solvendum, etiamsi adhuc lis pendeat, data tamen cautione a sodalitate, *ibid.*; singulis diebus procedendi, *ibid.* b; tabelliones deputandi, *ibid.*; dicas per mandatarium Capitolii exequendi, *ibid.* Executores tribunalium Urbis huiusmodi iudicis mandatis parere tenentur, *ibid.* Aliorum iudicum processus abolentur, *ibid.* Idem Pontifex facultatem liberandi unum ex condemnatis sodalitati confirmat, 121 a; quam in archisodalitatem erigit, *ibid.* b; cius statuta roborat, eidemque ius illa condendi concedit, *ibid.* 

Crucis (S.) Fontis Avellanae congregatio, Ordinis S. Benedicti, a primaeva disciplina valde deflexit, 788 b. Regularem observantiam incassum restituere conatur Pius V, ibid.; omnes igitur prioratuum, commendarum, etc. provisiones, huiusmodi monachorum favore factas, nullas declarat, 789 a; fundationes, erectiones, iura patronatus ac privilegia irritat, beneficia vacare decernit, ibid. b; congregationem eiusque nomen abolet, ibid.; monasterium Fontis Avellanae, ecclesiam eiusque bona congregationi Camaldulensium unit, 790 a; antiquos monachos uti desertores puniri praecipit, nisi infra mensem alicui Ordini religioso nomen dederint, ibid. b; obedientes absolvit ab apostasia, excommunicatione, etc., 791 a; regularem abbatiam extinctae congregationis saecularem efficit, ibid. b; beneficiorum collationem a dicta congregatione dependentium Romano Pontifici reservat, ibid.

Cultus divinus. V. Divini cultus observantia.

# D

Debitores petentes alternativas vel dilationes teneri gestare galerum viride etiam coram Urbis iudicibus et carcerum visitatoribus; qui vero eas obtinuerint, semper illud publice et secrete deferre statuit Paulus IV, 145 b et 863 a. Creditores tamen haud raro a debitoribus fraudulenter deludebantur, ibid. Idcirco Pius V decrevit fraudulentos decoctores ultimo supplicio damnandos esse, ibid. et seq.

Decanatus collegii auditorum Rotae Romanae spectat ad auditorem antiquiorem in Curia tempore vacationis praesentem, vel extra eamdem Curiam per Romanum Pontificem destinatum, 227 b.

Dertusense collegium ad erudiendos in fide catholica neoconversos erectum, 714  $\alpha$  et seq. Eiusdem statuta, 715  $\alpha$  et seq. A Pontifice confirmantur, 718 b.

Dignitas, qualiscumque sit, in peccatis nemini excusationem praebere debet, 19 b. Dignitates conventuales. V. Electiones.

Diversores et caupones Urbis saepe divexantur ab advenis praetextu furti in ipsorum damnum commissi in hospitiis, 265 a. Pius IV statuit praedictos hospites non posse molestia affici, nisi agatur de iis rebus quae advenae diversoribus consignarunt, ibid. b; privilegia et ordinationes societatis hospitum confirmat, 266 a; eidemque facultatem elargitur statuta condendi sacris canonibns non contraria, ibid. b.

Divini cultus observantia, adiectis poenis, praecipitur, 435 b. Pauperes in templis eleemosynam petere nequeunt, dum officia celebrantur, 436 a. Cadaverum con-

ditoria super templi pavimentum existentia amoveantur, et defunctorum corpora in sepulcris profundis collocentur, *ibid*. Simoniacorum, blasphemantium, sodomitarum et concubinariorum poenae, *ibid*. b et seq. Contra quos procedi debet etiam per secretam denunciationem; denunciatores autem calumniosi poena talionis mulctentur, 437 b.

Divini officii forma a Gelasio I et Gregorio I instituta, et a Gregorio VII renovata multipliciter postea immutata fuit, 685 a. Hunc precandi et psallendi modum, qui in Breviario Romano continetur, Paulus IV emendare aggressus est sed morte praeventus non perfecit, ibid. b. Pius IV absolutionem operis commisit patribus concilii Tridentini, ibid. Concilium remisit Pontifici, qui, similiter morte praeventus, incompletum opus reliquit, 686 a. Pius V Breviarium perficit, et aliud a cardinali Francisco Quignonio editum prohibet, ibid.; item omnia Breviaria non approbata in primaeva ecclesiarum institutione, vel usu cc annos excedente, ibid.; quascumque facultates orandi iuxta antiqua Breviaria revocat, ibid. b; novum Breviarium recipi iubet, ibid.; indulgentias concedit dicentibus Psalmos Poenitentiales vel Graduales, vel officium B. Mariae vel Defunctorum diebus in rubricis praescriptis, 687 a. Breviarium Romae tantum, et non alibi, sine Pontificis licentia, imprimi posse decernit, ibid. b.

Doctores cuiuscumque facultatis, tam electi quam eligendi, illam exercere nequeunt nisi prius catholicam fidem profiteantur, 323 b. Nec rectores Studiorum nec alii superiores eligantur, nisi eamdem impleant conditionem, 324 a. Idem dicendum de scholaribus ad gradus promovendis, ibid. Poenae aliter aliquem promoventium, ibid. b. Quorum promotiones delentur, ibid. Forma professionis fidei a supradictis emittendae, 325 b et seq. Doctores, magistros, etc. creandi gratiam quibuscumque concessam revocat Pius V, 673 b.

Doctrinae christianae praecepta propagantes commendantur, 945 b. Locorum ordinariis praecipitur doctrinae christianae sodalitia in suis dioecesibus instituere, 946 a. Indulgentiarum concessio pro sodalibus et instruendis, ibid.

Dominici (S.) Ordo quampluribus gratiis ditatus, speciatim quoad praedicandi facultatem, quartae funeralium solutionem ac ius sepeliendi, 587 a; quoad exemptionem ab oneribus et ab ordinariorum iurisdictione, ibid. b. Nonnulli tamen episcopi et alii molestia afficiebant fratres et moniales huius Ordinis circa praemissa, 588 a. Pius V, ad tollendum controversias, eas omnes ad se advocat, 589 a: confirmat, privilegia ibid. b; declarat gratiam circa praedicationes, ius sepulturae, quartam funeralium, contributiones, monasteriorum aedificationem et exemptionem ab ordinariorum iurisdictione, 590 a et seq.; facultatem concedit eligendi quascumque personas, quacumque dignitate ecclesiastica fulgentes, in eorum conservatores et iudices, qui hoc munus recusare non possint, 591 b; declarat personas Ordinis nullibi quam coram eorum conservatoribus convenire aut conveniri posse, 592 a. Conservatorum facultates, ibid. b et seq. Ordo S. Dominici, ante alios Mendicantium Ordines approbatus, super ceteros praecedentiam habere debet, 700 a. Diversae lites desuper ortas Pontifex ad se revocat, ibid. b; primum locum fratribus Praedicatoribus concedit, ibid. In Aragonia fratres non promoveantur ad baccalaureatum, nisi philosophiam vel theologiam quatuor annos docuerint, 760 b. Promotiones aliter factae irritanINDEX RERUM 991

tur, 761 a. Pius V confirmat omnes beneficiorum uniones, Ordinis favore peractas, defectus supplendo, caducitates validando, etc., 802 b; item privilegia et exemptiones, aliaque concedit, 803 b. et seq.; roborat antiqua Praedicatorum privilegia, quoad immunitatem a decimis et aliis oneribus, 834 a. Huius Ordinis moniales, in articulo mortis constitutae, professionem emittere possunt ante annum probationis expletum, dummodo legitimae sint aetatis, 850 a. Magistri generalis et praelatorum facultas fratres deputandi in Ordinis tabelliones pro executione mandatorum apostolicorum, 905 a. Eorumdem facultas absolvendi suos fratres et moniales et cum eis dispensandi sicut episcopi cum clericis, interdicto eisdem usu cruciatae vel alterius privilegii ad eligendos confessores et obtinendas huiusmodi absolutiones et dispensationes, 931 b et seq. Bona monasteriorum huiusce Ordinis, monialibus destitutorum, spectant ad fratres eiusdem Ordinis, quorum curae commissa erant, 936 b et seq. V. insuper Fratres, Maioricenses, Hibernia, Regulares.

Dominicus (S.) SS. Rosarii inventor et per suos fratres propagator, 774 b.

Duodecim Apostolorum (Ss.) sodalitas in Urbe instituitur, pro decentiori Eucharistiae Sacramenti veneratione, regimine monasterii Domus Piae necnon subventione egenorum mendicare erubescentium aut aliter miserabilium, 329 b. Sodales eligunt in societatis protectorem cardinalem Vitellium, 330 a; atque a Pio IV obtinent confirmationem institutionis, electionis, sodalitii statutorum, necnon facultatem alia condendi statuta, ibid a et b. Indulgentiae quas sodales consequi possunt, 331 a.

# $\mathbf{0}$

Ecclesia Romana omnes ad se venientes benigne amplectitur, 441 a.

Ecclesiarum Urbis fructus et emolumenta, ad capitulum et mensam spectanctia et distributiones pro defunctorum anniversariis, applicantur distributionibus quotidianis divino officio praesentibus, 147 b et seq.

Ecclesiastica immunitas improbis delinquendi materiam praebere solet, 618 a.

Electiones ad regimina monasteriorum, praepositurarum et aliarum dignitatum conventualium, absque Sedis Apostolicae provisione vel confirmatione factae, infirmantur a Pio IV, 309 a. Forma desuper in futurum servanda, ibid. b. Poenae aliter electorum vel electiones confirmantium, ibid.

Eleemosynae. V. Visitatores.

Elisabeth, Angliae regina, eique adhaerentes haeretici declarantur a Pio V, 810 b et seq.

Episcopi absentes ad suas ecclesias redire iubentur, 55 b. Inobedientium poenae, ibid. In propriis ecclesiis residentes nequeunt in ius vocari in Romana Curia, nisi Papa iubente, 56 a; a decimarum solutione liberantur, ibid.; iurisdictionem habent in clericos seculares et in regulares extra claustra vagantes, 57 a; qui, ubi agitur de correctione, ab illorum sententiis appellare nequeunt, aeque ac in aliis caussis ab illorum decretis ante definitivam, ibid. Episcopi titulares nuncupati pontificalia exercere in aliena dioecesi nequeunt, nisi de or-

dinarii licentia, 198 a. Poenae contra inobedientes, *ibid. b.* Ordinariorum facultas contra eosdem procedendi, 199 a. Novae contumacium poenae, *ibid. b.* Episcoporum facultas visitandi parochiales ecclesias fratrum militum S. Ioannis Hierosolymitani, quoad animarum curam et sacramentorum administrationem, 944 a. V. Indiarum episcopi.

Eremitae S. Augustini. V. Fratres.

Eucharistiae Sacramentum ut decentius honore afficiatur sodalitium instituitur. V. Duodecim Apostolorum (Ss.) sodalitas.

# F

Florentinae nationis sodalitium, De Misericordia nuncupatum, Romae instituitur sub invocatione S. Ioannis Baptistae Decollati, ad hortandos in via iustitiae morti damnatos, 768 b; facultatem habet propria statuta sibi condendi, 779 a. Sodales privilegiis distinctum confessarium sibi eligere queunt, ibid.; iudicem habent auditorem Camerae Apostolicae, ibid., haereditates a condemnatis recipere possunt, ibid.; indulgentias obtinent pro se ipsis et pro visitantibus eorum ecclesiam, ibid. Nemo, generatim, inter sodales admittitur, nisi Florentinus sit, ibid. b. Sodalitii cappellanus, condemnatis praesentibus, missam ante diem celebrat, ibid. Sodales carceri muncipatum, die xv augusti, e carceribus liberare possunt annuatim, 770 b; alias sodalitates sibi aggregare, ibid.; propriis domibus, dum aegrotant, missam celebrare facere singulis diebus, 771 a. Cappellani facultates, ibid.

Fontis Avellanae congregatio. V. Crucis (S.) Fontis Avellanae congregatio.

Francisci (S.) de Assisio fratres ad Ordinem Minimorum S. Francisci de Paula et e contra transire nequeunt, 617 a. Contravenientium poenae, ibid. b. Fratres Minores de Observantia Pio V supplicant pro licentia celebrandi qualibet v feria officium Corporis Christi, 647 a. Concedit Pontifex, exceptis qualibet v feria quadragesimae et adventus necnon festis et octavistotius anni in dicta feria occurrentibus, ibid. b. S. Franciscus in humanis existens multos fratres sub unica Regula collegit, 650 a. Quae in plures postea congregationes divisa, ibid. b. Pius V omnes illas, sive Amadeorum, sive Clarenorum, sive aliter nuncupatas interdicens, in uno Ordine Minorum de Observantia unit, 651 a; iuramenta, vota, etc., quae eas impedire possunt, remittit, ibid. b; mandato obedire recusantes, tamquam apostatas, punit, 652 a; fratres sic aggregatos alio quam de Observantia nomine appellari prohibet, eosque antiqua privilegia, Regulae de Observantia non contraria, retinere posse decernit, ibid.; omnium privilegia et ordinem in capitulis sedendi declarat, ibid.; loca regularia non deseri, sine Pontificis permissione, praecipit, ibid. b. Monialium gubernatio aggregatis fratribus antea subjectarum ad quos spectet, 653 a. Ministri generalis facultas in fratribus deputandis usque ad capituli celebrationem, ibid. Loca unita eius provinciae sunt intra cuius fines existunt, ibid. b. Fratres Minores Conventuales nihil proprium habere posse decernitidem Pius, 676 a; bona quaecumque in communes usus converti, ibid. b; officiales comedere cum aliis fratribus, 677 u; res dono

993

habitas superioribus consignari, ibid.; infirmos diligenter curari, ibid.; bonorum administrationis et dispensationis rationis reddendae formam praebet, ibid. b; officiorum ambitus prohibet, ibid.; contravenientium poenae, 678 a. Extinctio officii visitatoris, ministri et vicarii generalis fratrum et sororum Tertii Ordinis de Poenitentia, 680 a. Ordo recipiat in superiores fratres de Observantia, ibid. b. Fratres et sorores de Poenitentia eumdem habeant protectorem ac fratres de Observantia, ibid. Electio visitatorum provincialium fiat per vota secreta, ibid. Eorum officia quantum durent, ibid. Eorumdem facultates, 681 a. Fratres et sorores nihil privatim habeant, ibid. b; in communi et in clausura vivant, ibid. Ipsarum confessarii et concionatores a generali vel provinciali ministro approbentur, *ibid*. Decreta Rodulphi cardinalis protectoris observentur, ibid. Dubia desuper oritura a generali et provinciali declarentur, 682 a. Privilegia Minorum de Observantia Tertio Ordini conceduntur, ibid. b. Nullum praeiudicium per hasce dispositiones ferri declaratur reformationi Tertiariorum in Hispania degentium, 683 b. Pius V Minores Conventuales reformat, 691 a. Cuius reformationi fratres in capitulo generali congregati nonnulla addunt, ibid. b. Quae approbat Pontifex, ibid. AEtas in novitiis, etiam oblatis, necnon in laicis requisita, 692 b. Provinciales eligantur ex aliena provincia, ibid. Guardianatus officium quantum duret, ibid. Paternitatis titulo qui donandi, 693 a. Fratres biennio tantum morentur in eodem conventu, ibid. Eorum numerus pro quolibet conventu, ibid. Studiorum regentes quot lectiones interpretari debeant, ibid. Fratrum exercitium quotidianum, ibid. Iidem proprium nihil habeant, ibid.; in communi vivant, ibid. b. Infirmis et acgrotis praesertim consulendum, ibid. Bonorum custodia quomodo curanda, ibid. Quisque unica cella, humili lecto et mensa sit contentus, ibid. Dormitoria communia habeantur, ibid. Horti sint communes, exceptis hortis novitiorum et infirmorum, 694 a. Bona fratrum decedentium quibus monasteriis danda, ibid. Pro officialium deputatione vel confirmatione nihil recipiatur, ibid. Subventiones praelatis dandae, ibid. Alexandrinae constitutiones serventur, ibid. Quae vestes induendae, ibid. b. In singulis Ordinis provinciis duae saltem domus assignentur fratribus strictioris Observantiae, a quibus, absque praelatorum licentia, nullatenus ad alia loca se transferre possint, 742 b. Qui et quomodo eligendi in huius Ordinis superiores, 917 b. Quando electi vocem in capitulo habere nequeant, ibid. Provincialium electio fiat per vota secreta, ibid. Subornantes et subornati in electionibus excommunicantur, ibid. Favorem quaerentes extra Religionem ad officium obtinendum, excommunicantur et carcere mancipantur, 918 a. Praelatorum officium quando expletur, ibid. Discretorum officium et numerus, ibid. Theologiae lectores quando vocem habeant in capitulo, ibid. b. Paupertas ab officialibus servanda, ibid. Novitios recipiendi forma, ibid. Quales recipi possint ex descendentibus ab haereticis, ibid. V. Conventuales, Fratres, Minores, Regulares.

Francisci (S.) de Paula Minimorum Ordo, inter Ordines Mendicantes recensendus, eorum privilegiis gaudet, 634 a et seq.

Franciscus I, Francorum rex, eiusque praedecessores de Romana Ecclesia benemeriti, 4 a. A Romanis Pontificibus ius nominandi, iuxta pacta, ad cathedrales et metropolitanas ecclesias necnon ad monasteria ei et Henrico II conceditur, ibid. b Bull. Rom. Vol. VII. 125

et seq. Franciscus II eamdem facultatem obtinet a Pio IV, 9 a et seq. Tenor litterarum Henrici II super observantia pactionum cum Leone X, 11 a et seq.

Fratres S. Dominici, S. Francisci, Eremitae S. Agustini, Carmelitae ac Servi B. Mariae a Pio V declarantur vere et proprie Mendicantes, 614 b. Ordinariis indicitur ne eos vexent, et si quid ab eis exegerint, restituant, 615 b. V. Regulares.

Fridericus imperator Ordini S. Lazari Hierosolymitano plura bona in Sicilia, Calabria, Apulia, etc. donat, 338 a.

Frumenta, legumina, etc. e Statu Ecclesiatico extraendi licentiae, praeterquam ex caussa onerosa concessae, revocantur, 377 a. Innovatio prohibitionum contra extrahentes promulgutarum, ibid. b. Contravenientium poenae, 378 a. Licentias ex caussa onerosa habere praetendentes, declarent coram camerario, alioquin eis uti non possint, ibid. b. Extrahendi licentiae, a camerario non approbatae non valent, 379 a. Praedictae prohibitiones extenduntur ad carnes, olea et id genus alia, 849 a.

# G

Georgii (S.) in Alga Venetiarum canonici saeculares regularem professionem emittunt sub Regula S. Augustini, 772 b. Pius V antiqua eorum privilegia confirmat, eisque communicat concessa et concedenda cuicumque aliae Religioni, ibid. Idem Pontifex declarat primum locum canonicis Lateranensibus concessum non nocere istis canonicis S. Georgii, sed ipsos semper in processionibus et actionibus publicis praecedere omnes canonicos regulares Ordinis S. Augustini, 915 b et seq. V. Regulares.

Gladiatorum, vulgo duellantium, poenae, 84 a. Earum extensio ad illorum fautores, *ibid. b.* Revocatio licentiarum super huiusmodi pugnis, 85 a. Monitio ad omnes principes christianos ut singularia certamina prohibeant, *ibid.* 

Graecae Ecclesiae tam clerici quam laici permulti ab ordinariorum iurisdictione se exemptos esse praetendunt, ut liberius indulgeant erroribus, 271 b. Hos Pius IV ordinariorum iurisdictioni subiicit in his quae Dei cultum spectant, ritus Graecos approbatos permittendo, 272 a.

Grassatores. V. Homicidae.

Gubernator almae Urbis, quum aliquid de mandato Papae se dicere vel facere asseruerit, plenam fidem obtineat, 847 b.

#### И

Haereticorum libri, Lutheranorum praesertim, a nemine legendi vel retinendi, nisi ab haereticae pravitatis inquisitoribus, 280 a. Huiusmodi scripta nedum simplices, sed etiam doctos viros corrumpunt, 281 a. Ideo concilium Tridentinum delegit praelatos ad conflandum indicem librorum, quorum noxia lectio, qui proinde

995

libri prohibiti appellantur, *ibid*. Perfectum indicem approbat Pius IV, librosque in eo descriptos legi vel teneri prohibet, *ibid* b.

Henricus VIII, Angliae rex, haeresim in suum regnum introduxit, 810 a.

Hibernia provincia fratrum Ordinis Praedicatorum, variis ornatur privilegiis, 547 b et seq.

Hieronymi (S.) Eremitae, congregationis B. Petri de Pisis, confirmantur in omnibus privilegiis concilio Tridentino non obstantibus, 908 a; indulgentiam plenariam in forma Iubilaei, qualibet quarta die dominica quadragesimae, in memoriam professionis trium votorum, consequuntur, necnon privilegia Ordinum Mendicantium, 909 a. V. Regulares.

Hieronymi (S.) Iesuatorum congregatio privilegia Mendicantium obtinet, 636 b et seq. V. Regulares.

Hieronymi (S.) nosocomium et societas, sub titulo Illyricorum de Urbe, charitatis et misericordiae operibus in pauperes splendet, 257 a. Cardinali protectori eiusdem societatis ampla iurisdictio conceditur, *ibid*. et seq.

Hierosolymitanum nosocomium S. Lazari, illiusque personae et bona ab Innocentio III et Honorio III sub Sedis Apostolicae protectione suscipiuntur, 337 a. Gregorius IX indulgentiam concessit dantibus eleemosynam noscomio vel eius nunciis, ibid.; fratribus licentiam profitendi Regulam approbatam, ibid. b. Innocentius IV eisdem facultatem dedit eligendi militem sanum in magnum magistrum, ibid.; medietatem molendini in Nympha, ibid. Alexander IV prioribus dedit absolvere fratres in se violentas manus invicem ponentes, omnibus autem fratribus Regulam S. Augustini profiteri, ibid. et seq.; donationem diversarum possessionum in Sicilia, Calabria, Vallegratis, Apulia et Campania Felice, a Friderico imperatore Ordini factam, approbat, 338 a; ecclesiam de Galbis eidem concessit, ibid.; facultatem componendi de usuris et male acquisitis, ibid. b; dioecesanis prohibet rectores in domibus hospitalis ponere, ibid.: Nicolaus III leprosarias a decimarum solutione eximit, 339 a. Clemens IV Ordini leprosos atque eleemosynas undique colligere permittit, ibid.; ordinariis ut militiam a molestiis defendant mandat, ibid. b; eamdem a decimis eximit, ibid.; archiepiscopis et episcopis iubet oratoria et coemeteria pro usu fratrum benedicere, nec non dimittentes habitum coercere, ibid.; indulgentias concedit nosocomio subvenientibus, 340 a; harum vota commutandi potestatem tribuit ordinariis, illosque ab irregularitate absolvendi, ibid.; Ordini permittit mortuos ad eum pertinentes undique deferri ad proprias ecclesias ut ibi sepeliantur, dummodo hi nominatim excommunicati non sint, ibid. b; oblationes pro his qui in eius coemeteriis requiescunt recipere, ibid.; eleemosynas ubique colligere, etiam tempore interdicti, semel in anno, ibid.; archiepiscopis et episcopis vetat impedire suarum ecclesiarum clericos per annum vel biennium Hierosolymitanis fratribus deservire volentes, 341 a. Ioannes XXII militiam liberat ab ordinariorum iurisdictione, ibid., Gregorius X et Alexander IV, a vectigalibus, ibid. b. Paulus II leprosariam Capuanam sub Sedis Apostolicae protectione suscipit, eamdemque ab omni onere sublevat, ibid. Plures Romani Pontifices indulgentias visitantibus leprosariam Perusinam eidemque eleemosynam dantibus elargiti sunt, 342 a. Nicolaus IV illas confirmat et auget ibid.; nosocomium de

Valloncellis a procurationibus legatorum et a quibuscumque collectis subtrahit, ibid. Leo X nosocomio Capuano restituit Panormitanum S. Ioannis leprosorum et Messanense S. Agathae, Capuanum vero redintegrat, non obstante suppressione per Innocentium VIII peracta, ibid. b. Alexander VI ac alii Romani Pontifices quamplures favores et gratias Hierosolymitano nosocomio eiusque personis concedunt, 343 a. Pius IV concessiones, praesertim circa iurisdictionem M. magistri, ratas habet, quatenus illae concilio Tridentino non obstent. *ibid.* et seq.; easdem Capuano nosocomio communicat, 344 a; omnes suppressiones revocat, ibid. b; illudque constituit caput militiae S. Lazari, ibid.; electionem M. magistri ad conventum et milites spectare decernit, 345 a; eisdem sedis principalis translationem permittit, necnon habitus et statutorum reformationem, ibid. M. magistri et conventus facultas erigendi in commendas et praeceptorias beneficia de iure laicorum qualitercumque qualificata, etiam dignitates aut monasteria, non tamen consistorialia, ibid. b; praeservandi ius patronatus et praesentandi personas et instituendi praesentatas ac aliter dicta beneficia conferendi, ibid. Nosocomia, leprosariae et alia loca ad leprosorum hospitalitatem destinata pertinent ad militiam S. Lazari, salvis tamen legitimis titulis et praescriptionibus necnon ordinariorum iurisdictione, quae de iure communi vel ex decretis concilii Tridentini eis competit, 346 a. Fratrum facultas pensiones o ducatorum retinendi, easque transferendi, etiamsi post illarum assecutionem uxorem duxerint et bigami effecti fuerint, ibid. M. magistri et universae militiae susceptio sub Sedis Apostolicae protectione, 347 a; exemptio a iurisdictione omnium dominorum temporalium et spiritualium, necnon a decimis, ibid. et seq. Ordinis personae coram solo M. magistro et conventu vel delegatis respondere tenentur, 348 a. Immunitas a canonica portione vel caritativo subsidio, etiam regi Hispaniarum concesso et a quarta in Franciae regnis imposita, ibid. Facultas extrahendi, sine vectigali, fructus et pecunias ex militiae locis, *ibid. b* et 522 a. Exemptio etiam pro bonis fratrum patrimonialibus post emissam professionem, 348 b. Iurisdictio M. magistri et conventus in personis Religionis, 349 a. Decreta quorum vi milites et aliae personae Ordinis in ius vocatae, comparere tenentur coram M. magistro et conventu seu eorum delegatis, atque ad alios iudices recurrere prohibentur, ibid. Potestas et iurisdictio M. magistri et conventus super personis et rebus iuxta ordinationes, ibid. b. Facultas M. magistri procedendi contra inobedientes, etiam per edictum publicum, ad privationem quorumcumque beneficiorum, *ibid*. Avocatio caussarum Ordinis, quae aguntur tam in Romana Curia quam extra eam, illarumque commissio M. magistro et conventui, 350 a. Prioris potestas exequendi sententias et rem iudicatam, ibid. Devolutio appellationum a sententiis delegatorum ad M. magistrum et conventum, et ab eis ad capitulum generale, ibid. b. Mandatum de expeditionibus et executorialibus M. magistri et conventus executioni dandis, nullius quaesita licentia, ibid. Eorumdem facultas procedendi in personas detinentes bona Religionis, et non solventes debita communi aerario, ibid. Fratres eligere queunt in conservatorem quameumque personam in dignitate ecclesiastica constitutam, 351 a; poenae non solventium iura mortuariorum et vacantium, ibid. Clerici ordines a quovis

INDEX RERUM 997

antistite recipiunt etiam extra tempora, et in quibusvis ecclesiis celebrant, ibid. b et 525 a. Concessio iuris ordinariorum M. magistro, conventui, prioribus, etc. intra limites suarum administrationum, 351 b. M. magistri et conventus potestas quoscumque delinquentes ubique carceri mancipandi et puniendi, ibid. Irritatio reservationum, unionum ac aliarum gratiarum praeventivarum super locis Religionis, et commissio M. magistro desuper providendi, 352 a. Cassatio quarumcumque expectativarum, etiam ex caussa onerosa, sine consensu M. magistri et conventus concessarum, ibid. b. Cassatio quarumcumque collationum, provisionum, etc., factarum et fiendarum sine praedictorum consensu, etiamsi illae vere sortitae sint effectum, ibid. M. magistri et conventus potestas disponendi de bonis vacantibus per privationem, et apprehendendi possessionem bonorum per alios occupatorum, 353 a; privative etiam disponendi de locis Religionis quandocumque et quomodocumque vacantibus, ibid. b; quae tamen personis Ordinis conferri debent, ibid. Abolitio exemptionum prioribus et militibus concessarum ab obedientia M. magistri et conventus, necnon a debitis communi aerario, ibid. Modi et formae quibus tantum derogari potest praedictis statutis, 354 a. Rescissio contractuum in Religionis damnum factorum, ibid. Cassatio accessuum, ingressuum et regressuum ad beneficia, praeterquam ex caussa onerosa et de consensu M. magistri, ibid. b. Censurae et poenae in usurpatores bonorum et iurium nosocomii, ac prohibitio huius bona alienandi, ibid. Omnia nosocomia et loca sub invocatione S. Lazari a M. magistro et conventu dependent, 355 a; subsidium annuum, a concilio Ordinis generali imponendum, eisdem M. magistro et conventui, sub poena excommunicationis et etiam demolitionis locorum, solvere tenentur, ibid. Fratres dumtaxat obtinere queunt Ordinis beneficia, ibid. b. Presbyteri saeculares, qui huiusmodi beneficia obtinuerunt, dimittant favore fratrum nisi Religionis habitum infra sex menses suscipiant, et professionem emittant, ibid. et 356 b. Cessiones et provisiones de beneficiis sine clausula de consensu M. magistri, nullius sint roboris, 356 a. Revocatio iuris patronatus, nisi ex fundatione vel dotatione, ibid. Prohibitio reservandi pensiones super beneficiis Ordinis, nisi favore fratrum, ibid. Ad parochiales et alias ecclesias Ordinis deputari possint fratres cappellani, non obstante contrario usu, ibid. Fratres cappellani, habitu a saecularibus presbyteris non differunt, nisi cruce ad pectus deferenda, 357 a et 528 a. Presbyteri milites curatum beneficium, etiam parochiale, retinere possint, 357 a. Res iudicata non praeiudicet M. magistro et conventui, super eorum iurisdictione et civili possessione, nisi specialiter ipsi ad caussam vocati fuerint. ibid. Milites et aliae Ordinis personae, circa eius religiosorum caussas, in testes recipi possint, aliis deficientibus, ibid. b. Fratrum cappellanorum facultas ec. clesiis Ordinis deserviendi ampliatur, saecularibus presbyteris pene exclusis, ibid. et 528 a. Dictis privilegiis gaudeant dumtaxat qui professionem emiserint, aut infra certum tempus emittere spoponderint, ibid. et 528 b. Vagabundi privilegiis non fruantur, 357 b. Non iniiciantur manus violentae in confugientes ad ecclesias Ordinis, 358 a et 528 b. M. magistri et conventus facultas vicarium in prioratibus deputandi, qui beneficia conferat, antianitates concedat, responsiones exigat, super aetate defectuque natalium dispenset, 358 a; valide expediendi litteras, nullius requisita confirmatione, circa professionis emissionem, habitus susceptionem, debitorum et obsequiorum praestationem, antianitates et provisiones, *ibid.*; privative, etiam quoad Sedem Apostolicam, disponendi de beneficiis per cessationem solutionis vel inobedientiam vacantibus, ibid. b; procuratorem cum generali aut speciali potestate in Romana Curia deputandi, ibid.; beneficia, etiam iam antea Sedi Apostolicae reservata, conferendi, iis exceptis quae Pontifici Maximo resignantur, beneficia uniendi et separandi inque illis antianitates concedendi, ibid.; resignationes admittendi cum reservatione tituli et etiam fructuum, ibid.; sepeliendi in Religionis parochialibus quorumcumque christifidelium cadavera, etiam interdictorum, dummodo ipsi interdicto caussam non dederint, 359 a; donata et legata exigendi, ibid. Prioribus, praeceptoribus, militibus et aliis Ordinis personis quaecumque ecclesiastica sacramenta ac omnes, etiam sacros, ordines a quocumque catholico antistite recipere, necnon arma deferre licet, ibid. Cappellanis pariter datum, et tempore interdicti, confessiones audire, sacramenta ministrare officiaque divina celebrare, ibid.; omnibus christifidelibus praeceptorias et alia loca Ordinis erigendi absque ordinariorum licentia, ibid. b. M. magister quibusvis Ordinis personis et locis indulgentias aliasque gratias communicare potest, ibid.; sodalitates, nosocomia et alia loca erigere cum annui census reservatione, ibid. Fratres omnes more militari testantur, etiam de bonis acquisitis ex fructibus beneficiorum, favore quorumcumque, etiam inhabilium, 360 a. Prior ecclesiae conventus habitu pontificali divina officia celebrat, vel nullo antistite praesente, vel eo annuente, ibid. Milites non incurrunt mortale peccatum quavis Regulae transgressione, sed inobedientia et contumacia pluries commissa et rebellione a Religione, ibid. b et 530 b. Cartusianis exceptis, omnes religiosi Ordinem Hierosolymitanum ingredi possunt, habito superiorum consensu, 360 b. Indulgentia plenaria pro militibus contra infideles vel hacreticos expeditis et omnibus visitantibus ecclesias S. Lazari, in eius festivitate, ibid. Item indulgentia plenaria, adinstar benefactorum nosocomii S. Spiritus, istius Religionis benefactoribus, 361 a. Taxatio eleemosynae ad quintam partem unius ducati de Camera pro ingredientibus sodalitatem, ibid. b. Concessio confessionalis in variis casibus pluriumque aliarum gratiarum, ibid. et seq. Nosocomium et militia in antiquis privilegiis confirmantur a Pio IV et a Pio V, 516 b et seq. Qui illa reformare statuit, 517 a: firmis remanentibus redintegrationibus, translationibus et restitutionibus dictae militiae et hospitii, ibid.; concessiones ante Pium IV factas confirmat quatenus tunc essent in usu et nemini praeiudicarent, ibid. b; nonnullas Pii IV revocat, nonnullas limitat, ibid. Haec militia obsequiis S. R. E. semper parata esse debet contra eius hostes, 518 a. Electio M. magistri ad Religionem spectat, sed confirmatio a Sede Apostolica obtineatur infra tres menses, alias ad eam devoluta sit, ibid. Pius V M. magistro et conventui facultatem confirmat transferendi principalem militiae sedem, ac habitum, Regulam et statuta reformandi, ibid. b. M. magister instituere potest qualiacumque beneficia simplicia de iurepatronatu laicorum in commendas, eaque ipsi hospitio et militiae incorporare, ac personis idoneis concedere, ibid. Nosocomia et cetera loca sub invocatione S. Lazari, eiusdem hospitio sint subiecta et per ipsos

INDEX RERUM 999

fratres regantur, servata ordinariorum iurisdictione et contributione pro seminariis, 519 b et seq. Religiosorum facultas percipiendi pensiones annuas usque ad summam D ducatorum auri, necnon fructuum reservatio pro coniugatis, qui cum una tantum virgine matrimonium contraxerint, 520 a. Religio, eiusque et vectigalium bona, exceptis patrimonialibus, sub Sedis Apostolicae protectione recipiuntur, ibid. b. Exemptiones quamplures, ibid. et seq. In puniendis delictis atrocioribus, iurisdictio sit M. magistri vel ordinariorum, prout ad illum vel ad istos delictum primo pervenerint, 521 b. Bona patrimonialia religiosorum, post professionem, ab oneribus immunia declarantur aeque ac Religionis bona, 522 b. Iurisdictio M. magistri et conventus inter personas Religionis et militiae confirmatur, ibid. Appellationes a sententiis delegatorum ad M. magistrum, et ab eo ad capitulum generale, declarantur, 524 a. Sententiae executioni demandentur, nullius petita licentia, ibid. Facultas procedendi contra indebite occupantes bona Religionis, eiusque debitores, ibid. Quaelibet persona ecclesiastica in conservatorem eligi potest, ibid. b. Nosocomii beneficia obtinentes, eidem iura mortuariorum, vacantium, etc. solvant, 525  $\alpha$ . Magister, conventus, etc., intra suarum iurisdictionum limites, veri ordinarii sunt, ibid. b. lidem capere queunt ubique delinquentes et ad locum destinatum trasmittere, ibid. Officiales omnes auxilium praestare tenentur pro capiendis et transmittendis delinquentibus, ibid. Cassatio quarumcumque expectativarum, reservationum, etc., ibid. M. magistri facultas propria auctoritate apprehendendi possessionem bonorum, quae indebite fuerunt occupata, 526 b. Loca Religionis non comprehenduntur sub reservationibus apostolicis, sed sunt manualia, et conferri debent personis Religionis, ibid. Exemptiones concessae prioribus, etc. non suffragantur adversus debita communi aerario et obedientiam superioribus, 527 a. Alienationes bonorum prohibentur, ibid. M. magistri facultas revocandi iura patronatus sub datis conditionibus, ibid. b. Prohibitio reservandi pensiones super beneficiis hospitii praeterquam favore fratrum, ibid. Fratres beneficia, quoad vixerint, retinere possunt, 528 b. M. magistri facultas deputandi tam vicarium cum facultate conferendi beneficia, quam procuratorem generalem in Romana Curia cum simili et maiore potestate, ibid. et seq. Facultas sepeliendi in eorum parochiis quoscumque interdictos, dummodo interdicto caussam non dederint, 529 b. Facultas iteratur exigendi donata et legata, *ibid.*; recipiendi ecclesiastica sacramenta a quocumque catholico antistite, *ibid.*; arma quæcumque ubique deferendi, ibid. Fratres cappellani divina officia celebrant etiam tempore interdicti, ibid. Quilibet christifideles præceptorias, etc. erigere queunt, nulla petita licentia, 530 a. Amplissima fratrum testandi facultas, ibid. Prior celebrat in habitu pontificali, dummodo non sit praesens antistes, et tunc de eius licentia, ibid. b. Personae Religionis, cum habitum sumunt vel profitentur atque in articulo mortis, confessorem eligunt a quo indulgentiam plenariam recipiunt, ibid. Tabellionis, sub excommunicationis poena notificent legata hospitio facta. 531 a. Priores et praeceptores, dominica Palmarum et eius octava, confessiones audiunt, et confitentibus indulgentias impartiuntur, ibid. Facultas appendendi campanas animalibus S. Lazaro oblatis, illaque subsignandi, ibid. Durante temporali indulgentiarum suspensione, Sancti Lazari indulgentiae non intelliguntur suspensae, *ibid. b.* Communicatio privilegiorum hospitiis et militiis S. Ioannis Hierosolymitani, S. Iacobi de Spatha, S. Antonii Viennensis, S. Spiritus de Urbe et S. Stephani in Tuscia concessorum, *ibid.* et seq. Publicatio et affixio litterarum apostolicarum et mandatorum magistri et conventus arctent ac si personaliter indictae forent, 532 b. Magister et conventus quemcumque inobedientem omni honore et officio privare queunt, *ibid. V.* Regulares.

Hierosolymitanus Ordo S. Ioannis pluribus favoribus decoratur, 31 a. Martinus V M. magistro et conventui eiusdem omnes caussas personarum ad Ordinem pertinentium cognoscendas committit, ibid. et seq. Sixtus IV quascumque beneficiorum provisiones ad M. magistrum solum spectare decernit, 32 a. Innocentius VIII Ordinem S. Sepulcri supprimit, eiusque militiam et bona Hierosolymitano adiicit, ibid. b; nullam exemptionem admittit ab obedientia M. magistri, nec a solutionibus communi erario debitis, 33 a; beneficiorum collationem solo magistro et conventui concedit, ibid. b et seq. Iulius II expectativas aliasque gratias, sine eorumdem consensu factas, cassat, 34 b; coadiutorias personis Religioni extraneis concessas revocat, 35 a; M. magistro concedit totalem iurisdictionem, ibid. b et seq.; indulgentiarum publicationem, 36 a. Leo X praedecessorum concessiones confirmat, ibid. b. Idem Pontifex decernit M. magistrum et conventum vicarios in prioratibus deputare posse cum potestate praeceptorias et alias dignitates conferendi, 37 a; M. magistri litteris fidem adhibendam, quoad professionis emissionem, habitus susceptionem et debitorum praestationem, ibid.; antianitatis litteras et beneficiorum provisiones ab eo concessas ipso facto approbatas censeri debere, ibid.; beneficia vacantia Summo Pontifici non devolvi, ibid.; alienationes fieri non posse, ibid. b. Quando clausula cum derogatione privilegiorum uti liceat, ibid.; gratiae expectativae concessae et concedendae irritantur, ibid. et seq. Clemens VII supradicta privilegia et gratias ratas habens, ad conventus familiares famulosque extendit, 39 a; iurisdictionem meri et mixti imperii in personas et bona Ordinis dat M. magistro, ibid. b; item facultatem deputandi procuratorem in Romana Curia ad beneficia conferenda, 40 a; ubique etiam indulgentias publicandi et eleemosynas quaerendi, mortuosque in ecclesiis Ordinis sepeliendi, ibid. b; legata acceptandi, 41 a; fratribus sacros ordines recipiendi a quocumque episcopo, ibid.; ipsis et eorum familiaribus arma gestandi, ibid.; cappellanis confessiones audiendi et sacramenta ministrandi, ibid.; interdicti tempore divina officia celebrandi, ibid.; quibusvis christifidelibus praeceptorias, domos, etc., ab Ordine dependentia, non autem ab ordinariis, erigendi, ibid.; M. magistro et conventui donationes et alios damnosos contractus revocandi, ibid. Omnes accessus, ingressus, regressus ac coadiutorias ad baiulivias, prioratus, etc., praeterquam ex caussa onerosa concessos, Summus idem Pontisex cassat, ibid.; litium in Romana Curia vertentium M. magistro et conventui cognitionem reservat, 42 a; Religionem ab ordinariorum superioritate eximit, nec non a quorumcumque onerum solutione, ibid. et seq. Iuspatronatus ex fundatione vel ad tertiam partem dotatione creari concedit, necnon Ordini facultatem eos redimendi pretio restituto, 43 b; pensiones constituere aliis quam personis Ordinis prohibet, nisi accedat consensus M. magistri, ibid.; beneficia et pensiones habentes, infra sex menses, profes-

sionem regularem emittere et habitum suscipere iubet, ibid.; quicumque per fratres in conservatores eligentur, tales ab omnibus censeri vult, 44 a; per cappellanos tantum Ordinis deserviri parochialibus ciusdem, et ab ordinariis gratis ad hoc recipi debere decernit, ibid.; habitum suscipientes, et non alios, privilegiis Ordinis gaudere statuit, ibid. b; manus violentas imponere in confugientes ad Ordinis ecclesias prohibet, ibid.; item litteris suis nonnisi forma ab ipso Pontifice tradita derogari, *ibid.*; praedecessorum constitutiones favore Ordinis confirmat et ampliat, 45 a; lites omnes inter fratres M. magistro cognoscendas tradit, exceptis casibus denegatae iustitiae aut perperam observatarum ordinationum, ibid.; omnes bonorum Ordinis concessiones aliis quam fratribus factas revocat, illorumque dispositionem M. magistro et conventui reservat, ibid. b et seq. Paulus III praedecessorum gratias confirmat, praesertim quoad Ordinis facultatem percipiendi antiquas decimas, eiusdemque exemptionem a decimis erga alias personas, communitates, etc., 46 a et seq. Pius IV etiam omnia praedicta confirmat, 48 a et seq.; statuta capituli generalis anni MDLVIII approbat, 49 a; ad Ordinis nosocomium in Melitensem insulam translatum extendit, ibid. b.; a iudicibus nosocomii ad M. magistrum, ab his vero ad capitulum generale tantum appellari permittit, 50 a; sententias et mandata M. magistri nullo pretextu impediri posse decernit, ibid.; eidem facultatem concedit procedendi contra omnes aliquid Ordini debentes, ibid. b; omnia iura nosocomii exigi mandat, 51 a; fratres cappellanos a quocumque antistite, etiam extra tempora ordinari, ibid.; privilegia extrahendi frumenta, pecunias, etc. ab omnibus Religionis locis, sine vectigali, concedit, ibid. b; priores et praeceptores, infra limites suae iurisdictionis, ordinarios declarat, 52 a; beneficia Ordinis, non in titulum perpetuum, sed ad nutum M. magistri concedi vult, ibid. b; rem iudicatam, M. magistro et conventu non citatis, non praeiudicare, 53 a; personas Religionis, in caussis ipsius, testes recipi posse, deficientibus aliis, ibid.; priores et quoscumque fratres delinquentes a M. magistro capi posse, ibid.; habitum extra conventum suscipientes, aut beneficia etc. possidentes, eisdem privari posse, si infra annum in conventu non compareant, ibid. b. Nosocomium S. Ioannis haeres a Pio IV declaratur omnium bonorum a fratribus hospitii relictorum, ubicumque ipsi decesserint, et quoquomodo illa acquisiverint, ab haereditate penitus exclusa Camera Apostolica, 114 b et seq. Complures Romani Pontifices a decimis et aliis oneribus xenodochium exemerunt, 727 a. Ordinariis tamen illud molestia pro hac re afficientibus, Pius V exemptiones confirmat, ibid. V. Episcopi, Regulares.

Hispaniarum coenobia reformari mandat Pius V, 494 b. Caussae reformationis dispositionesque ad rem, ibid. et seq.

Hispaniarum praesules privilegia varia quae concedi non poterant, pecuniae vi, suis subditis concesserunt, 735 b. Huiusmodi concessiones irritat Pius V, poenis in contradictores adiectis, 736 a.

Homicidae, banniti etc. variis poenis subiiciuntur a Pio IV, praedecessorum constitutionibus confirmatis iisque ampliatis, 102 b et seq.; eorum receptatoribus quae poenae inflictae, 103 b; terrarum dominis et communitatibus praecipitur ut propria territoria a scelestis expurgent, 104 a; facultates gratiandi homicidas re-Bull. Rom. Vol. VII.

vocantur, ibid. b. Praedictorum declaratio, 105 b et seq. Homicidae aliique rei quibus poenis a pluribus Pontificibus Max. coerciti, 186 b. Pius IV statuit insuper ob homicidium bannitos remitti nequire in loco ubi occisorum haeredes morantur, nisi ab ipsis habita pace, 188 b. Nonnulla dubia super praedictis exorta declarantur, 189 b. De deposito fiendo a condemnatis favore fisci et Camerae Apostolicae, 190 a. De commissionibus non signandis, nisi fisco et thesaurario citatis, ibid. b. De poena fractae pacis et treguae, et cautione de non offendendo, 191 a. De allegationibus novae caussae, ibid. b. De promissionibus de non offendendo, ibid. De sententia contumaciali, 192 a. De legitima solvenda a parentibus damnatorum, ibid. De tempore quo contumaces admittuntur ad defensionem, ibid. De homicidarum minoritate, ibid. b. De absolvendorum liberatione, ibid. De privativa et praeventione inter iudices ecclesiasticos et saeculares, ibid. Contravenientum poenae, 193 a. Privilegium sodalitatibus et aliis concessum liberandi, feria vi in parasceve, homicidam carceribus detentum Pius IV revocat, 335 b; huiusmodi gratiam concedere, consulto PP., suis officialibus reservat, 336 a. Scelesti e regno Neapolitano aufugientes in Statum Ecclesiasticum, et vicissim, capiantur, et puniendi tradantur auctoritatibus relativi Status, 428 b et seq. Pius V praedecessorum constitutiones innovat in homicidas, vindictam transversalem sumentes, hominum collectam facientes aliosque scelestos, 454 a; communibus praecipit ut facinorosos capiant, atque damna lata ab ipsis reficiant, ibid. b; poenas aggravat in auxiliatores scelestorum, 456b; nonnulla declarat circa eorumdem receptatores praeteritos, 457 a; litteras huiusmodi quotannis publicari mandat, 458 a. Fractae pacis vel treguae novam caussam allegare quibus in casibus liceat, 465 a. Quando contumaces ad defensiones admitti debeant, ibid. b. In caussis mixti fori qua ratione praeventio locum habeat inter iudicem ecclesiasticum et laicum, 466 a. Capite in contumaciam damnati, capti infra annum a die condemnationis, non audiantur absque iussu Papae, sed sententiae, legitimis praecedentibus inditiis, in eos latae, executioni demandentur, 467 b. Quicumque receptaverit homicidas, rebelles, grassatores aliosque huius furfuris homines, poenis confiscationis bonorum, domorum demolitionis et perpetui exilii cum familiis subdatur, 472 b et seq. Super praedicta procedi potest per accusationem, delationem et inquisitionem, ibid. Appellationem in caussis criminalibus concedit Pius V, absque deposito poenae, sed data tantum cautione, dummodo appellans non sit dives, 503 b; confessis appellationem denegat, 504 a. Homicidae, blasphemi, sacrarum imaginum contemtores, in principatu Cataloniae, Aragonum regno, comitatibus Rosilionis et Ceritaniae, possunt, requisito iudice ecclesiastico, comprehendi etiam in locis immunibus, 618 a et seq. Qui debent custodiri in carcere ecclesiastico, donec ecclesiasticus iudex de delicto cognoverit, 619 a. Quando rei in contumaciam condemnati, et infra annum capti, admittendi vel non admittendi sint ad defensionem, 941 b. Appellationum caussae, in criminalibus, infra sex menses a die interpositae appellationis expediantur, 947  $\alpha$ . Iudices tradi faciant acta appellantibus, ibid. b.

Humiliatorum Ordo, regulari disciplina derelicta, incassum a Pio V amanter corripitur, 885 b. Cardinalis Borrhomaeus, Ordinis protector et Ap. Sedis delegatus,

deinde ipse Pontifex dicti Ordinis fratres reformare student, sed irrito, ibid. et seq. Nonnulli in haeresim usque delabuntur; alii, cum quodam Lignana S. Christofori Vercellensis praeposito, cardinalis Borrhomaei necem machinantur, 886 b. Ideo Pontifex Ordinem extinguit, fratresque officiis et bonis privat, 887 a; professos, in locis eis assignandis, regularem vitam ducere, aut ad pares vel strictiores Ordines transire praecipit, ibid. b; non professos expelli, ibid.; quemquam in Ordinem admitti, et alia loca acquiri prohibet, ibid.; Sedi Ap. reservat beneficia saecularia ob huiusmodi privationem vacantia necnon Ordinis bona, ibid.; praepositurarum uniones dissolvit, quarum aliquas aliis applicat, reliquas applicandas committit cardinali Borrhomaeo, 888 b et seq.; fratrum distributionem eorumque alimenta statuit, 890 b. Fabrica ecclesiae Terdonensis, extincti Ordinis, facultatem obtinet nonnulla bona redimendi, 892 b. Omnia Ordinis beneficia vacantia et vacatura Sedi Apostolicae reservantur, 893 a. V. Regulares.

### I

Iacobi (S.) archihospitale in Augusta de Urbe ad pauperes incurabiles sublevandos destinatum, 12 b. Omnes caussae illud eiusque officiales concernentes cardinali protectori decidendae committuntur, 13 a et seq. Processus aliorum iudicum infirmantur, 14 a.

Immunitates (vulgo franchigie) pro malefactoribus vel aere alieno adstrictis prohibet Iulius III, 166 a. Quod confirmat Pius IV, ibid. b. Contravenientium poenae, 167 a. Iussio cardinalibus et oratoribus ut familiares admoneant ne contraveniant, ibid.

Impunita scelera peccandi augent licentiam, 620 a.

Incurabiles. V. Iacobi (S.) archihospitale.

Indiarum episcopi Pontifici Maximo exponunt balsamum in Indiis non reperiri, sed quemdam succum balsamo simillimum, 934 b; petunt et obtinent facultatem hoc succo, loco balsami, utendi in chrismatis confectione, 935 a; item ab irregularitate absolvendi, *ibid. b.* Absoluti poenitentiam a confessario impositam adimplere tenentur, sub poena abrogationis dispensationis, 936 a.

Indulgentiae circa clausulam porrectionis manuum adiutricum ab omnibus officialibus gratis expediantur, excepta solutione registraturae, 239 b. Indulgentiae continentes facultatem quaestuandi revocantur, 536 a.

Inquisitionis (S.) Officium a Paulo III institutum maiorem auctoritatem acquirit sub Pio IV, 237 a. Cardinales super huiusmodi Officio inquisitores supremi ac generales deputati in quoscumque et ubique procedere possunt, ibid. b et 250 a; cum vero de actis agitur in episcopos, archiepiscopos et cardinales, sententiam definitivam Pontifici Maximo reservare debent, 237 b; in inferiores licite sententiant, ibid.; procuratorem fiscalem ceterosque tribunalis officiales instituere, corrigere et amovere queunt et ad omnia praemissa brachium saeculare invocare, 238 a; abiurationes recipere, ibid.; haereticos atque apostatas absolvere, ibid. b; commissarios, intra et extra Italiam delegare et omnia agere ad

haeresum extirpationem opportuna, *ibid*; quod maior pars eorum decernit, ob omnibus valide statutum censendum est, 299 a. Haereticos libros vel aliter prohibitos habere et legere eisdem conceditur, 302 a; ceteris vetatur, nisi a praedictis cardinalibus licentiam obtinuerint, *ibid. b.* Omnes officiales obediant inquisitoribus generalibus, 422 b. Reges et principes eisdem faveant, 423 a. Carceribus mancipati pro aliis caussis, si ad Officium S. Inquisitionis tamquam haeretici accusati sint, ad illud transmittantur, *ibid.* Fratres de Pucciis palatium in suburbio S. Petri pro Inquisitionis Officio vendunt, 445 b. Pius V venditionem approbat, *ibid.*; palatiumque Officio Inquisitionis donat, 446 a; quod alienari prohibet, *ibid.*; cardinalibus inquisitoribus generalibus facultatem concedit caussas recognoscendi, non obstantibus sententiis a Sede Apostolica confirmatis, 500 b; Pauli IV constitutionem contra haereticos approbat, 501 a; cardinalium inquisitorum deputationem ab ipso factam confirmat, 502 b; quod maior pars vel etiam duo ipsorum fecerint, validum esse decernit, *ibid.* 

Inquisitores haereticae pravitatis procedere possunt in sacerdotes qui actu confessionis mulieres ad actus inhonestos provocant, 126 a; creare tabelliones in caussis inquisitionis quoscumque clericos, etiam saeculares, 138 b et seq.; publicare non tenentur testium depositiones contra schismaticos vel haereticos, 146 b; syndicari nequeunt nisi a Romano Pontifice vel supremis inquisitoribus Urbis, 147 a; procedere possunt in omnes religiosos, etiam exemptos, Pio IV mandante, dummodo eorum superiores non praevenerint, quod statutis derogat plurium Roman. Pontificum, qui variis Ordinibus indulserunt ne molestia ab aliorum Ordinum inquisitoribus afficerentur, 176 b. Poenae in eos qui inquisitorum personas offendunt, bona diripiunt, carceres frangunt, etc., 745 a. Delinquentes claras tantummodo probationes ad defensionem adducere queunt, ibid. b. Si delinquentes fuerint episcopi, eorum condemnatio Romano Pontifici reservatur, ibid. Delinquentium intercessores haeresis poenas incurrunt, 746 a. Revelantes huiusmodi delicta impunitatem consequuntur, ibid. Absolutionis forma, ibid.

Instigator. V. Tribunalia.

Ioannis Dei fratrum congregatio, ad nosocomiorum regimen pro curandis pauperibus infirmis instituta, approbatur, 959 a. Fratres obstacula nacti in eleemosynarum collectione pro dictis nosocomiis, provisionem obtinent a Summo Pontifice, ibid. et seq.; ordinariorum iurisdictioni et correctioni subiiciuntur, 960 b; habitum dimittere prohibentur, 961 a; ordinariis tantum de nosocomiorum regimine rationem reddere tenentur, ibid.

Ioannottus, M. magister Religionis S. Lazari. V. Hierosolymitanum nosocomium. Iubilaeum indicit Pius V pro divino auxilio impetrando in Turcarum copias, 432 a. Indulgentiae poenitentibus, et facultates confessariis hac occasione concessae, ibid. et seq.

Iudaei in itinere galerum nigrum deferre possunt, 167 b; stabilia usque ad mo ducatos habere, et mercaturam quarumcumque rerum exercere, 168 a; cum christianis honeste conversari, ibid. b; pignora, elapsis xviii mensibus, vendere, ibid.; statuta Urbis servare tenentur, nisi obstent privilegia, ibid. Domini domorum in hebraicis septis sitarum, eas locare debent pro aequa pensione, 169 a. Qui stabilia ab

1005

hebraeis emunt, pretium absque cautione solvant; aut illa cum fructibus restituant, *ibid*. Delicta, paucis exceptis, a iudaeis patrata remittuntur, *ibid*. Querelans contra eos, occasione exactionis lucri, potest integro anno prosequi querelam respectu poenae, *ibid*. b. Praescriptio iuris communis contra iudaeos opponi potest, *ibid*. Officinas extra proprium septum iudaei habere possunt, *ibid*. Libri tamen eorum nil probant contra christianos, nisi scripti italico sermone, 170 a. Signum ab eisdem deferendum, 439 a. Iudaei bona stabilia vendere tenentur sub poena perduellionis, 514 b; cui sane iussioni cum illudere variis fictionibus studeant, Pontifex iubet nondum revera vendita ab eorum iure distrahi et domui catechumenorum de Urbe applicari, 515 a. Caussae omnes super hoc motae et movendae dictae domus cardinali protectori decidendae committuntur, *ibid*. b. Iudaei omnes expelluntur a locis dominii S. R. Ecclesiae, Roma et Ancona exceptis, 741 a. Renitentium poenae, *ibid*.

Ius praesentandi seu nominandi ad beneficia ecclesiastica, principibus et quibusvis aliis concessum, ad foeminas non extenditur, 76 b. V. Franciscus I, Hierosolymitanum nosocomium, Hierosolymitanus Ordo.

Iustinae (S.) congregatio. V. Lateranenses.

L

Lancianensis ecclesia. V. Theatinus archiepiscopus.

Lateranenses sive SS. Salvatoris canonici regulares a Summis Pontificibus complures gratias obtinuerunt, 184 a. Declarationes circa praedicta, ibid. b. Constitutiones nonnullae ab eorum congregatione editae, ibid. Quae omnia confirmat Pius IV, 185 α. Canonici praedicti certant de praecedentia cum congregatione Cassinensi, alias S. Iustinae de Padua, Ordinis S. Benedicti, 273 a. Litem Pius IV audiendam tribus cardinalibus committit, sibique referendam, ibid. b. Qui referunt praecedentiam canonicis dandam, ibid. Pontifex iccirco pronunciat Lateranenses praecedere Cassinenses; abbates vero utriusque Ordinis, seorsim incedere, habita ratione antiquitatis promotionis, 274 à. Tenor sententiae, 276 a et seq. Pius V canonicis prohibet, sub poenis excommunicationis, privationis dignitatum aliisque, ne quis corum tractare audeat de officiis generalatus, visitatorum et praelaturarum, nisi in capitulo generali, 812 a. Congregatio licentiam obtinet celebrandi die dominica festum S. Augustini vel eius octavam, si dicta die occurrerint, et quorumdam aliorum sanctorum festa celebrandi secundum antiquum ritum, 875 b. Canonici nequeunt in capitulis vocem activam aut passivam habere, nisi in sacris sint constituti, 953 b. Quae servari debeant in electionibus generalis aliorumque officialium, ibid. et seq. Capitulum generale quolibet triennio celebrandum, 955 b; diaeta quolibet anno, 956 a. Officia generalis, visitatorum et procuratoris triennio explentur, aliorum vero officialium biennio, ibid. Qua ratione providendum officiis, praedicto triennio vel biennio nondum elapso, vacantibus, ibid. b. Bonorum temporalium administratio praefinitur, ibid. V. Regulares.

Lateranensis ecclesia omnium orbis ecclesiarum caput declarata fuit a Gregorio XI, 794 b. Rota etiam, cui Pius V hanc controversiam decidendam commisit, idem pronunciavit, *ibid*. Hic Pontifex praemissa confirmat, defectus supplet, omni contradictorum appellatione remota, 795 a.

Leges circa dotes, munera et ornamenta mulierum. V. Populus Romanus.

Legitimationes factae naturalium spuriorum, in praeiudicium vocatorum ex testamento vel alia valida dispositione, abrogantur, si nondum sint sortitae effectum, 93 b et seq. Extinctio litium pendentium circa dictas legitimationes, 94 a. Inhibitio contra comites palatinos et alios facultatem legitimandi habentes, ne contra formam huius ordinationis legitiment, ibid. Statutum hoc ligat omnes, quoad legitimationes factas auctoritate apostolica; quoad vero factas imperiali concessione, ligat tantum in terris Romanae Ecclesiae, 95 a.

Leprosariae favoribus ab Pontificibus M. cumulantur. V Hierosolymitanum nosocomium.

Libellos, uti dicunt, famosos et litteras d'avvisi scribentes, dictantes, retinentes, transmittentes, etc., quibus poenis afficiantur, 969 b et seq.

Librorum prohibitorum index. V. Haereticorum libri.

Litterae apostolicae provisionum super gratiis resignationum beneficiorum, qua forma expediendae sint, 552 b et seq. Cum agitur de excommunicandis his qui bona deperdita vel subtracta restituere aut revelare recusant, litterae dentur ad instantiam quorum civiliter interest, adiecta bonorum designatione, 836 b; episcopis aut eorum vicariis committantur sub forma a concilio Tridentino praescripta, 837 a. V. Summator.

Loca pia instituta sive dependentia a nosocomio S. Spiritus in Saxia de Urbe necnon alia quaedam contendunt se exempta esse ab ordinariorum iurisdictione,
211 a. Lites hinc exortas ad se advocat Pius IV, 212 a; revocat praedictorum
facultates erigendi ecclesias et societates sive illas in eorum membra recipiendi,
ecclesiasque et societates huiusmodi subiicit iurisdictioni ordinariorum et rectorum parochialium, ibid. Contravenientium poenae, 213 a. Idem Pontifex generaliter revocat omnia locorum piorum privilegia dispensandi super irregularitatibus, impedimentis matrimonialibus, etc., quibusdam exceptis privilegiis
quoad fabricam S. Petri, 229 a. V. Monasteria.

Locationes. V. Bona ecclesiastica, Camera Apostolica.

## M

Magister sacri Palatii creatur canonicus theologalis basilicae S. Petri de Urbe, ut S. Thomae doctrinam doceat, 842 a. Primus canonicus theologalis Thomas Manrique, *ibid.* b. Interdictio archipresbytero et canonicis eum impediendi, *ibid.* 

Maioli (S.) regularium congregatio. V. Somascha.

Maioricenses fratres, Ordinis Praedicatorum, pactionem faciunt cum parochialium ecclesiarum rectoribus et duobus episcopis insulae de modo sepeliendi sine parochi interventu, 544 b et seq.

Mancipia baptizata, ad Urbis conservatores pro libertate confugientia, eamdem consequantur, civesque Romani sint, 482 b.

Manrique Thomas. V. Magister.

- Maria (B.) Virgo utrum in conceptione ab originalis peccati macula praeservata fuerit disceptantes, vel male sentientes de Sixti IV constitutione super hoc argumento, variis poenis coercentur, 846 a. Interdictio de hac re disputandi in popularibus concionibus, vel vulgari sermone scribendi; disserendi vero facultas, cessante occasione scandali, omnibus facta, 873 b et seq.
- Mariae (B.) Annunciationis sodalitas Romae instituta ad dotandum puellas pauperes et sublevandum pupillos et egenos, 962 b. Cardinalis protector sodalitatis potest cognoscere caussas quae illam respiciunt, 963 a; in Curia et extra in ius vocare, 964 a; singulis diebus et horis procedere, ibid.; per quoscumque mandatarios et executores in ius vocare et sententias suas exequi, ibid. b. Sodales coram alio iudice conveniri vel ad alios conveniendum compelli nequeunt, ibid.
- Mariae (B.) de Pietate sodalitas et nosoconium in Urbe eriguntur ad egenos mentisque inopes alendos atque curandos, 139 b et seq. Sodales obtinent a Pio IV confirmationem huiusce institutionis et facultatem statuta condendí, 140 b et seq.; missam domibus propriis, dum aegrotant, celebrari faciendi, 141 b; eleemosynas, oblationes et legata recipiendi, ibid.; indulgentias pro eleemosynas porrigentibus, ibid.; facultatem alio transferendi sodalitium et nosocomium in quo sacramenta administrant, ibid. Hospitium haeres instituitur decedentium in eo ab intestato, 142 a. Indulgentia, prima cuiusque mensis dominica, sumentibus Eucharistiam et recitantibus quinquies Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam, ibid. Sodales obtinent privilegium confessionalis, ibid.; facultatem erigendi sibique aggregandi alias sodalitates cum indulgentiarum participatione, ibid.
- Mariae (B.) Lauretanae ecclesia. V. Collegium.
- Mariae (B.) Maioris archipresbyter, iudex caussarum canonicorum et capituli eiusdem ecclesiae, confirmatur in privilegiis cum declaratione quoad caussas criminales, 67 a et seq.
- Mariae (B.) Maioris basilica a Leone X stationum indulgentiis privatur, qui eas ad S. Mariam in Dominica transfert, 743 b. Pius V eas ad utrasque ecclesias extendit, 744 a.
- Mariae (B.) Officium reformat Pius V, illudque observari praecipit, cetera Officia abolendo, nisi a primaeva corum institutione vel consuetudine cc annos excedente fuerint approbata, et non sint vulgari sermone composita, 897 b et seq.; hortatur omnes officii recitationi non obligatos ut Officio reformato utantur, 898 b.
- Mariae (B.) Servorum Ordo primitus ab uno priore generali regebatur, 817 b. Tabescente paulatim disciplina, nonnulli fratres, regularis observantiae amore, se ab Ordine segregarunt et peculiarem congregationem instituerunt, quae pariter, successu temporis, a regularitate prolapsa est, *ibid*. Idcirco Pius V congregationem Ordini denuo aggregavit sub eisdem Regulis unicoque priore generali, 818 a; privilegia revocat aliquid privatim retinendi, 821 b et seq.; aediculas in

commune dormitorium redigi mandat, 822 b; ambitus et munera ad officia vel alia obtinenda prohibet, *ibid.*; superioribus facultatem concedit dispensandi cum praedicatoribus, lectoribus et officialibus super recitatione divini officii in communi, *ibid.*; compluria alia statuta edit circa fratrum disciplinam et regimen monasteriorum, 823 a et seq. V. Fratres, Regulares.

Mariae (B.) Virginis Annunciatae monasterium in Urbe virginibus neophytis conceditur, 490 a. Moniales collocantur in praeceptoria S. Basilii Magni, Ordinis S. Ioannis Ilierosolymitani, in regione Montium, *ibid. b.* Praeceptoria extincta, eius bona sanctimonialibus addicuntur, 491 a. M. magistro et Urbis priori indicitur ne molestia afficiant moniales, *ibid. b.* 

Matrimoniales dispensationes, in diversis consanguinitatis vel affinitatis gradibus impetrari queunt, expresso tantum gradu remotiori, 475 a. Declarationes complures circa impedimenta cognationis spiritualis et affinitatis ex fornicatione, quoad matrimonia post concilii Tridentini confirmationem contracta vel contrahenda, 476 a et seq. Procuratores S. Poenitentiariae veritatem immutantes in impetrandis dispensationibus, poenae falsi subiiciuntur, 498 a. Declaratio concilii Tridentini super impedimento publicae honestatis circa sponsalia et matrimonia, 678 b et seq.

Medici, ex constitutione Innocentii III, aegros monere tenentur ut accersant medicos animarum, 430 a. Pius V praeceptum innovat, et medicis prohibet ne ultra tres dies infirmos non confessos curent, *ibid.*; consanguinei, domestici et parochi infirmis confessionem suadeant, *ibid.* b. Contravenientium poenae, *ibid.* Nemo ad doctoratus gradum admittatur, nisi iuret praemissa observare, *ibid.* Ordinarii idem iuramentum exigant a promotis, *ibid.* 

Mediolanensi archiepiscopo eiusque suffraganeis mandatur ut decreta in synodo Mediolanensi edita, iuxta Summi Pontificis emendationem et explicationem, observari faciant, 819 b. Nonnulla huiusmodi decreta referuntur, ibid. et seq.

Mendicantium Ordines a vectigalibus ceterisque contributionibus necnon ab onere hospitandi milites eximuntur, 469 a et seq. Eorum redditus per ipsos Mendicantes suosque procuratores tantum exigi, et pro eorumdem sustentatione expendi possunt, 470 a. Sal Mendicantibus, pro eorum usu, detur gratis a ministris Camerae Apostolicae, ibid. b. lidem Ordines molestiis afficiuntur ab episcopis, quarum plures enumerantur, 574 a et seq. Singulis molestiis speciali dispositione a Pio V providetur, 576 b et seq. Qui ideirco nonnulla privilegia Mendicantibus concedit quae et ad alios Ordines extendit, 584 a et seq. Declaratio circa praemissa, 586 b et seq. Mendicantium privilegia, aliis Ordinibus communicata, non suffragantur in iis quae temporalitatem respiciunt, 838 a. V.Regulares, Vicarii.

Mercatores almae Urbis cambia sicca et illicita contrahunt, 1 b et seq. Pius IV eisdem poenas contra usurarios statutas aliasque peculiares applicari mandat, 2 b. V. Mercium minutarum venditorum universitas.

Mercaturae pannorum consules ampliorem iurisdictionem obtinent, 110 a.

Mercium minutarum venditorum universitas ab Urbis conservatoribus locum obtinet in foro Capitolino, ubi consules ius dicunt de rebus ad artem spectantibus, 267 b. Senator Urbis, tempore Bonifacii IX, eidem universitati dederat vendere quas-

cumque res, etiam concernentes alias artes, et collegium erigere, 268 a. Collegium voluit consules cognoscere caussas de rebus ad artem spectantibus pro quavis summa inter personas artis; inter extraneos vero, usque ad ducatos xxx, ibid.; libris mercatorum debite scriptis fidem adhibendam esse, ibid. b; poenas contra dolos in suis libris committentes decernit, ibid.; appellari non posse a consulum sententiis a decem scutis infra, 269 a. Dicta statuta ab Urbis conservatoribus approbantur, ibid. Pius IV praedicta omnia habet rata, ibid.; iubetque iudicibus Urbis ut consules desuper non impediant, 270 a; eorum iurisdictionem ampliat quando partes consentiunt, eisdemque facultatem in ius vocandi intra districtum concedit, ibid. 271 a.

Minores Conventuales Ordinis S. Francisci reformantur a cardinalibus Borrhomaeo et Symoneta, 400 a. Reformatorum constitutiones confirmantur a Pio IV, ibid. Declaratio super Evangelii professione, obedientia et proprietate, 401 a; castitate, licentia recipiendi novitios, eorumdem educatione et aetate, ibid. b; cura professorum non promotorum ad ordines, subventione danda a conventibus nativis, occupatione fratrum non litteratorum, destinatione servientium, aetate emittentium professionem et promovendorum ad ordines, 402 a; numero fratrum cuiusque conventus, fratrum alterius Ordinis receptione, habitus delatione, ibid. b: egressu e claustro et ex provincia, mansione fratrum in conventibus nativis, 403 a; colore vestium, delatione cothurnorum, pilei, chirothecarum, mantellorum, vestium, quae subtus deferuntur, et chordarum, ibid. b; cellarum supellectili, officii recitatione, ibid.; processione per claustra, missa pro benefactoribus, poena omittentium divinum officium, discursu per ecclesiam, celebratione missarum, confessione, communione, ecclesiae supellectilibus, sacrarii munditia, 404 a; executione piorum legatorum, ieiuniis, disciplina facienda qualibet sexta feria, ibid. b; communi mensa et cibo, fratre destinato ad victui necessaria emenda, licentiis itinerandi, itinerantium hospitio, accessu ad principes vel ad forum, munere procuratoris Curiae, 405 b; bonorum asportatione, equitandi licentia, proprietate et usu pecuniae necnon aliorum bonorum, 406 a; otio sollicite fugiendo, 407 a; exercitio fratrum laicorum, examine recipiendorum ad studia, studentium exercitio, gymnasiorum dispositione, ibid. b; promotione ad doctoratum, 408 a; proprietate, concessione usus vel administrationis bonorum stabilium vel mobilium, ibid. b; super cura senum et infirmorum, resignatione bonorum per infirmos fienda, proventuum dispositione, servandis in dispositione bonorum de bonis Ordinis, 409 a; syndicorum et procuratorum munere, ibid. b; custodia clavium bonorum conventus, divulgatione secretorum aut scandalorum Ordinis, recursu a sententia provincialis, 410 a: recursu ad brachium saeculare, fratrum accusatione, eorumdem offensione, delinguentium punitione, ibid. b et seq.; officialium electione, 411 a et seq. Procurator in Urbe unus sit, non plures, et habitet apud S. Salvatorem in Unda, 412 a. Capitula a magistro generali convocentur, ibid. b. Declaratio super observantia concilii Tridentini circa praedicationem, confessionem, praedicatorum qualitates, ibid.; dispensationem eorumdem, necnon punitionem exercentium munus praedicatoris vel confessoris absque licentia, 413 a; evitanda a praedicatoribus, ibid. Fratres non edant in lucem libros non approbatos a superio-

127

ribus Ordinis, ibid. b. Declaratio super provincialium munere in visitationibus, in fratrum promotionibus et cooptatione in coetum patrum, ibid. et seq.; obedientia superioribus praestanda, 414 a; colloquio et commercio cum inhonestis mulieribus, poena admittentium mulieres intra claustra, custodia ostii conventus, hospitio saecularium in conventu, accessu fratrum ad monialium monasteria, ibid. b; qualitate medici monialium, eiusdemque receptione intra claustra, 415 a; admissione puellarum inter moniales, ibid.; aetate ad habitum suscipiendum et emittenda vota, necnon conservatione bonorum dictarum puellarum, ibid. b; novitiarum magistra et monialium exercitatione in culto divino, ibid.; qualitatibus confessarii monialium, 416 a. Modus eligendi abbatissam, ibid. Eius officium triennio desinit, ibid. Eligi nequeunt Ordinem diffamantes, ibid. b. Moniales, absque licentia, ad crates vel rotas non accedant, ibid.; litteras et munuscula non mittant, nec e claustro exeant, ibid.; indumenta simplicia et communia deferant, ibid. Tela nigra crates cooperiantur, 417 a. Habitus velique collatio ad solum Ordinis superiorem vel eius commissarium pertinet, ibid. Modus eligendi factores monialium, ibid. Earum numerus statuatur in singulis conventibus. ibid. Ipsae transferri possint ad alios conventus pro reformatione, ibid. Confessores curent observantiam praedictorum ibid. Declaratio circa fratres mittendos ad loca infidelium, vel se conferentes ad haereticorum confinia, necnon circa protectoris auctoritatem, ibid. b. Quando generalis et provinciales dispensare possint circa Regulam, 418 a. Quando generalis visitare teneatur Hispaniarum et Portugalliae provincias, ibid. Poenae ministrorum hanc reformationem exequi negligentium, ibid. b. Revocatio constitutionum huic reformationi et concilio Tridentino adversantium, ibid. Fratres Pio IV supplicant pro reformationis executione in omnibus locis, ibid. V. Regulares.

Missale Romanum reformat Pius V, ac ubique recipi et iuxta illud celebrari iubet, nisi alia institutio a Sede Apostolica approbata vel consuetudo cc annos excedens observata sit, 839 b; illud immutari vel absque licentia imprimi vetat, 840 a et seq.

Missarum celebratio vespertino tempore vetita, 433 a et seq.

Missas et divina officia Latino ritu celebrandi facultas, Graecis concessa, et vicissim, revocatur, 474 a.

Monasteria et pia loca ab hospitandis militibus eximuntur, 508 a et 971 a. Poenae in contrafacientes et in gubernatores aliosque officiales hoc fieri permittentes, ibid. V. Electiones, Camera Apostolica.

Moniales et sorores regulares cuiuscumque Ordinis a decimis aliisque oneribus eximuntur, 22 a. Commissarii prohibentur aliquid a praedictis exigere, ibid. Moniales tacite vel expresse Religionem professae clausuram servent, 448 a. Inobedientes coerceantur per ordinarios, ibid. Tertiariae, si solemne votum emiserint, clausurae subiiciantur, sin autem per ordinarios ad clausuram suadeantur, ibid. b. Quae vero clausuram et professionem recusant, in Ordine aut congregatione non admittantur, ibid. Eleemosynae pro monialibus colligantur per conversas vel per professas quadraginta annos natas, prope monasteria habitantes, ibid. Conversae professae nullae amplius recipiantur, ibid. Monialium numerus monasteriorum reditibus accomodatus sit, 449 a. Ordinarii nihil ultra praemissa

audeant in locis exemptis,  $450 \ a$ . Monialium absque licentia e clausura exeuntium poenae, *ibid.* b et  $808 \ b$ . Casus in quibus licentia concedi potest,  $450 \ b$ . Monialium cura, iam antea fratribus Ordinis Minorum Conventualium credita, in locorum ordinarios transfertur a Pio V,  $674 \ b$  et seq.; item, quoad commissam fratribus Humiliatis,  $695 \ a$ . Monialibus egrediendi licentiam indebite concedentium, illas comitantium vel receptantium poenae,  $809 \ a$ .

Moniales Ordinis S. Francisci. V. Minores Conventuales.

Monomachia. V. Gladiatorum, vulgo duellantium, poenae.

Montis Oliveti B. Mariae congregationis praelati absolvere et dispensare possunt suos monachos ab irregularitate, paucis exceptis casibus, 26 b. V. Regulares.

Mulieres ingredi nequeunt religiosorum monasteria, 487 b. Poenae in contravenientes, 488 a. Declaratio circa praemissa, ibid. b et seq.

Mulierum ad meliorem frugem conversarum (vulgo Convertitae) in Urbe caussas omnes non instructas ad se advocat Pius IV, 173 a; quas decidendas committit cardinali protectori, cum facultate inhibendi quibuscumque iudicibus Urbis, ibid. b et seq.; sententias exequendi, inobedientes coercendi, ceteraque necessaria faciendi, 174 b.

### N

Nardinum collegium. V. Capranicense collegium.

Naufragium passi. V. Bona naufragantium.

Neapolitani regni ordinariis, sub severissimis poenis, vetatur ne se immisceant beneficiis Sedi Apostolicae reservatis, 649 b.

Negotiatores. V. Mercium minutarum venditorum universitas.

Nominis (SS.) Dei sodalitas in Hispaniis instituitur ad praepediendum blasphemias, periuria illicitaque iuramenta, 282 b. Pius IV eamdem approbat necnon quascumque alias id genus sodalitates ubique terrarum institutas et instituendas, 283 a; indulgentiam plenariam concedit utriusque sexus earumdem sodalitatum personis, quae Circumcisionis die, vere poenitentes et confessae, Eucharistiae sacramentum devote susceperint, ibid.; item prima cuiusque mensis dominica missam audientibus, ibid.; admonentibus temere iurantes et blasphemantes, pro qualibet vice, centum dies de iniunctis poenitentiis relaxat, ibid.; praedicatoribus, qui christifideles ut a iuramentorum abusu se abstineant, et dictae sodalitatis Regulam amplectantur hortati fuerint, decem annos, ibid.; omnibus sodalibus facultatem concedit confessorem privilegiatum sibi eligendi die Circumcisionis, ibid. b; ordinariis mandat ut faveant diffusioni huiusce sodalitii ibid.; die Circumcisionis, non obstante interdicto, in locis sodalitatum celebrari posse et sodalium corpora sepeliri concedit, 284 a. Sodales indulgentiis ditantur, 777 a. Sodalitium ab Ordine S. Dominici originem ducit, 921 b. Decernit ergo Pius V ut in locis ubi fratrum Praedicatorum ecclesiae reperiuntur, in eis tantum huiusmodi sodalitia erigantur, 922 a; secus indulgentias sodales non adipisci, sed poenis obviam ire, ibid.

Notarii. V. Tabelliones.

Nummorum, tam ex auro quam ex argento confectorum, tonsores in Urbe aliisque S. R. Ecclesiae locis ultimo supplicio plectuntur, 861 b. Dynastae non impediant iudices in hoc, *ibid*.

Nunciis ceterisque, sub pluribus poenis, inhibetur ne a principibus ad quos mittuntur, favores procurent ad obtinendas dignitates, 370 a. Principum litterae analogae vel corum oratorum preces Sedi Apostolicae porrectae sufficiunt ad condemnandos praefatos inobedientes, *ibid. b.* 

0

Odettus a Castillione, cardinalis, Hugonotorum haeresim sequitur, 247 b. Praevaricationis probatio a Pio IV cardinalibus inquisitoribus committitur, 248 a. Qua habita, idem Pontifex in Odettum procedi, et ad audiendam sententiam citari mandat, ibid.; cardinalium voto, illum excommunicatum omnibusque dignitatibus et bonis privatum declarat, ibid. b.

Officia ambientes iurisdictionis administrationem habentia pluribus poenis subiicit Pius V, 950 a et seq. Declaratio et extensio praecedentis dispositionis, 952 a.

Officiales Status Ecclesiastici et maleficorum accusatores quasnam partes mulctarum habeant, et a quanam persona eas accipiant, 154 a.

Orationis et Mortis sodalitium quidam christifideles in Urbe instituunt quadraginta horarum singulo quoque mense orationi peragendae, gratis decenterque pauperum defunctorum corporibus sepeliendis aliisque piis operibus exercendis, 86 b; ordinationes pro eius regimine constituunt, 87 a. Pius IV easdem approbat, accedente consensu sodalitatis Caritatis, ibid. Idem Pontifex sodalitati concedit facultatem quoscumque in sodales recipiendi, ibid. b; statuta, cum venia protectoris, condendi et reformandi, 88 a; crucem ligneam et habitum nigrum deferendi, ibid.; elcemosynas et legata recipiendi, atque in dictos pios usus exponendi, ibid.; sodalitii sedem ad quamcumque Urbis ecclesiam transferendi, et cappellanum habendi ad sacramenta sodalibus ministranda ibid.; pauperum decedentium cadavera in parochiali ecclesia, sub qua decedunt, sepeliendi, requisitis parochis, ibid. b; indulgentias et confessionale sodalibus, sororibus et aliis, ibid. et seq.; guardianis, officialibus et deputatis facultatem aggregandi alias sodalitates, 89 a.

P

Parochiales ecclesiae collatae, non servata forma concilii Tridentini, incassum collatae declarantur, 556 b et seq. Parochiali ecclesia vacante, episcopus debet in ea vicarium constituere, 606 a. A collatore nominandi sunt clerici idonei ad examen subeundum, ibid. Qualitates examinatorum, ibid. b. Magis idoneo et

approbato conferenda ecclesia, 607 a. Nominatus a patrono, ab episcopo debet institui, *ibid*. Casus praesentationis et institutionis, *ibid*. Qui se laesos in collatione putant, appellent ad superiores, etiam ad Sedem Apostolicam, *ibid*. Casu appellationis quid agendum, *ibid*. Collatoribus terminus praefinitur nominandi, instituendi, etc., 608 a. Parochialium ecclesiarum rectores in eisdem residere tenentur, non obstantibus quibuscumque privilegiis, 684 a.

Pauperes convalescentes. V. Trinitatis (SS.) sodalitium.

Permutationes, vulgo cambia sicca, damnantur, 1 b et seq. Declaratio circa alias permutationes illicitas, 884 b. V. Mercatores.

Petri (B.) de Pisis Eremitae. V. Hieronymi (S.) Eremitae.

Petri (S.) fabrica. V. Collegium.

Petri (S.) suburbium valde ornavit Leo X, illudque Civitas Leonina appellari voluit, 381 b.

Pia seu Piana Civitas prope suburbium S. Petri aedificatur a Pio IV, 382 a. Conventus et ecclesia B. Mariae Transpontinae in novam civitatem transfertur, ibid. Eius fratribus privilegia habitantium in civitate Piana conceduntur, ibid. b. Eamdem ecclesiam visitantibus indulgentiae, ibid. Situs pro ecclesia et conventu designatur, 383 a. Civitas fonte et ludo litterario ornatur, ibid. Privilegia inibi aedificantium, ibid. b et seq. Ædificia constructa fisco adiudicari nequeunt, 384 b. Conditiones sub quibus domini praediorum ibi existentium aut aedificare tenentur, aut aedificare volentibus vendere, ibid. Praediorum conductores, aucta decima parte census, ea liberare servitute possunt, ibid. Aliud privilegium aedificantium, 385 a. Civitas Piana gaudet privilegiis civitatis Leoninae, ibid.

Pius IV, Papa ccxxvi, vii calendas ianuarii mdlix electus, viii idus ianuarii mdlix coronatus, obit iv idus decembris mdlix, 1  $\alpha$ .

Pius V, Papa ccxxvII, vII idus ianuarii creatus, xVI calendas februarii MDLXVI coronatus, obit calendis maii MDLXXII, 422 b.

Poenitentiaria Apostolica reformatur super commutationibus ultimarum voluntatum, 194 a; unionibus, suppressionibus et translationibus beneficiorum, ibid. b; licentiis standi extra claustra et abrogatione professionum, ibid.; licentiis pro religiosis infirmis, *ibid.*, absolutione apostatarum, *ibid.*; eisdem non admittendis ad beneficia, *ibid.*; commissionibus permutandi vel alienandi bona ecclesiastica, 195 a; absolutione a criminibus, praesertim simoniae et homicidii, *ibid.*; litteris de promovendo ad sacros ordines, ibid. b; absolutione a iuramentis, ibid.; dispensationibus matrimonialibus, ibid.; licentiis doctorandi, ibid.; absolutione ab indebita fructuum perceptione, 196 a; usurpata iurisdictione ecclesiastica, ibid.; facultate testandi, ibid.; confirmatione gestorum ab ordinario, ibid.; dispensatione circa aetatem promovendorum ad sacros ordines, ibid. Declaratio circa facultatem maioris poenitentiarii, ibid.; Sede Ap. vacante, eius officium vacat in his quae ad forum fori spectant, ibid. b. Poenitentiariorum numerus in basilica S. Mariae Maioris ad duodecim reducitur a Pio IV, 703 b. Pius V omnes poenitentiarios suspendit, ibid.; sex tantum deinceps esse decernit, eosque ex Ordine Praedicatorum provinciae Romanae, 704 a; omnia antiqua privilegia eis tribuit sub regimine prioris conventus Romani, ibid. Eius facultas poenitentiarios eligendi et removendi, ibid. b; super eorum moribus inquirendi, ibid. Ædes praedictis concessae, *ibid*. Provisio pro eorumdem sustentatione super pecuniis quae in officio Datariatus reperiuntur, 705 a. Ad sublevandam Cameram Apostolicam, pro dote eis assignatur monasterium S. Mariae Macularum oppidi S. Genesii, 706 b et seq. Poenitentiariae et Contradictarum officiales, qui in dispensationibus matrimonialibus veritatem non exprimunt, poena falsi puniuntur, 732 b. Revocatio facultatum Poenitentiariae, 747 b. Quorumdam officialium amotio, atque aliorum deputatio, quorum officia vendibilia sint, ibid. et seq. Qualitates in maiori poenitentiario eiusque officialibus requirendae, 748 a. Procuratores et scriptores non admittantur, nisi examini subiiciantur, ibid. b. Officiales per se ipsos exerceant, ibid. Regentis officium, ibid. Materiae dividantur inter procuratores et scriptores, 749 a. Correctoris et sigillatoris officium, ibid. Pro litterarum expeditione nihil solvatur, ibid. Officiales quotannis iuramentum praestent, ibid. b. Inobedientium poenae, ibid. Nonnullae maioris poenitentiarii eiusque ministrorum facultates limitantur, 750 a. Maior poenitentiarius omnes absolvere potest in foro conscientiae, ibid. b; quibus in casibus Romanum Pontificem debeat consulere, 751 a et b; ad dignitates et beneficia habilem reddere potest in foro concientiae, ibid.; quoad contracta matrimonia a nonnullis impedimentis dispensare, ibid.; absolvere ab excommunicatione et suspensione. ibid. b; vota commutare, ibid.; dubia ad forum poenitentiale pertinentia solvere. *ibid.*; de male ablatis vel dubie retentis absolvere. *ibid.* 

Pontificis Maximi electio ad cardinales non ad concilium spectat, etiamsi tempore concilii PP. obire contingat, 143 a; quam mature fieri debeat, 230 b. Plures Pontifices providas hac de re constitutiones ediderunt, 231 a. Pius IV statuit car dinales absentes decem diebus expectari debere, et interim novem diebus defuncto Pontifici exequias fieri, ibid.; elapsis decem diebus, cardinales praesentes, celebrata missa Spiritus Sancti, conclave ingredi et electioni incumbere, ibid. b; ingredi nolentes vel absque iusta caussa recedentes poenam a Greg. X statutam incurrere, ibid.; cardinales praesentes, in conclavi vel extra, Pontificem eligere posse, lapsis dictis decem diebus, 232 a. Collegii cardinalium facultas, Sede vacante, ibid. Tres cardinales et camerarius, tempore vacationis, occurrentes necessitates collegio proponunt et conclavis negotia curant, ibid. b. Quorum officium quolibet terno die cessat, illudque alii tres alio triduo exercent, 233 a. Camerarii, poenitentiarii eorumque officialium, Sede vacante, potestas, ibid. Officia datarii, cardinalium et praelatorum Signaturae gratiae et iustitiae, morte Pontificis conquiescunt, ibid. b. Conclavis cellae sorte distribuuntur, ibid. In eo morari nemini licet, ibid. Conclave a cardinalibus deputatis visitatur, 234 a. Cardinales non infirmi duos servientes habere possunt; infirmi, tres ad summum, ibid. Conclavistae a cardinalibus approbantur, ibid. Quot et quales communi congregatorum cardinalium utilitati servientes, ibid. b. Clauso conclavi, colloquia prohibentur, necnon epistolarum vel signorum transmissio, ibid. Sponsiones super electione Pontificis damnantur, 235 a. Cardinales unico ferculo et in propria cella vescantur, ibid. Conclavistae discedentes iterum non ingrediantur, ibid. Cardinales non diaconi ad eligendum non admittantur, ibid. b. Quae servare debeant eligentes, ibid. Custodes conclavis de praemissorum observantia

respondere tenentur, *ibid*. Cardinales non excluduntur a votatione, quarumcumque censurarum praetextu, 236 a.

Populus Romanus, Pio V hortante, statutum condidit pro dote, muneribus et ornamentis mulierum, 596 a. Quod a Pontifice confirmatur, ibid. Dotem scuta excedere non posse decernitur, ibid. b. Notariorum in contrarium instrumenta conficientium poenae, necnon mediatorum aliorumque scripturis huiuscemodi intervenientium, 597 b. Sponsa non potest ad pompam paraphernalia ostendere, ibid. Moderatio munerum inter coniuges et affines, 598 a.

Praedicatorum Ordo. V. Dominici (S.) Ordo.

Praemonstratenses fratres secundum regularem observantiam S. Augustini, non secundum observantiam fratrum S. Hieronymi, reformandos esse declarat Pius V, 662 b. Fratres S. Hieronymi nullimode in iis quae ad Praemonstratenses pertinent immiscere se debent, *ibid. V.* Regulares.

Procuratores litterarum contradictarum. V. Cancellaria Apostolica.

Procuratores S. Poenitentiariae. V. Matrimoniales dispensationes, Poenitentiaria Apostolica.

Procurator fiscalis. V. Tribunalia.

Proxenetae Ripae almae Urbis tenentur solvere nautis et mercatoribus pretium vini eis mediantibus venditi, quod non solverunt emptores, 148 b et seq.

Pucciis (de) cardinalis. V. Inquisitionis (S.) Officium.

Pugiones aliaque id genus arma breviora tribus palmis in Statu Ecclesiastico deferre prohibetur, 966 a. Officialibus inhibetur ne desuper licentias concedant. ibid. b.

Q

Quignonius cardinalis Franciscus. V. Divini officii forma.

R

Rebelles. V. Homicidae.

Rectores Studiorum. V. Doctores.

Referendarii Signaturae iustitiae Romani Pontificis quae observare teneantur circa commissiones in ipsa Signatura reiectas, avocatorias et alias praeiudiciales nec non praeinsertarum reformatorias, 225 a; circa commissiones appellationum, nullitatum, attentatorum et prorogationis fatalium, ibid. b; circa caussas criminales, matrimoniales, restitutionis in integrum, ibid.; circa terminorum reiterationem, ibid.; circa expensarum taxationem et caussas discussionum, 226 a; circa haereditatis additionem, inventarii confectionem et discussionum caussas, ibid. Declaratio circa praedicta, ibid. b.

Regens Camerae. V. Auditoratus.

Regulares licite parochi officium exercent in Novis Indiis, ob presbyterorum defectum, 558 b. Eorum privilegia, praeter iuris communis dispositionem concessa,

recipiendi vel retinendi religiosos aliorum Ordinum revocantur, 783 b et seq. Nullibi audiant saecularium confessiones, nisi ab ordinariis sint approbati, 938 b. V Servi.

Rei. V. Homicidae.

Religiosorum reformatio. V. Hispaniarum coenobia.

Ripae et Ripettae in Urbe mercatores a pluribus Summis Pontificibus praerogativas obtinent, 95 b. Quas Pius IV confirmat, *ibid.*; camerariique Ripae et Ripettae iurisdictionem ampliat in caussis civilibus et criminalibus, 96 a et seq.

Ripae Transonae oppidum, in provincia Picena, munimentis, populi frequentia opibusque conspicuum, 926 a. Eius universitas Pio V supplicat ut ecclesiam parochialem in cathedralem erigat, *ibid. b.* Annuit Pontifex, *ibid.* et seq. Episcopi et canonicorum facultas edendi statuta pro felici successu novae cathedralis, 928 b. Constitutio quatuor ecclesiarum parochialium, *ibid.* Earumdem rectores habent vicarios perpetuos, 929 a. Constitutio archipresbyteratus, archidiaconatus et duodecim canonicatuum eorumque praecedentiae, *ibid.* Unio beneficii S. Angeli ad cathedralem ecclesiam, *ibid. b.* Plura loca et personae, ad alias dioeceses vel ecclesias pertinentia, Ripanae ecclesiae assignantur, *ibid.* 

Rochi (S.) sodalitium in Urbe confirmationem obtinet ab Alexandro VI, facultates insuper propria statuta condendi, suos officiales nominandi, ecclesiam aedificandi, pias oblationes recipiendi, mortuos in ecclesia sepeliendi, confessarium pro ducentis confratribus eligendi, indulgentiasque pro sodalitii ecclesiam visitantibus, 69 b et seq. Leo X, praedicta confirmans, concedit facultatem ministrandi sacramenta sodalibus infirmis, etiam in illorum domibus, per sodalitii cappellanos, 71 a et b; confessionale omnibus sodalibus ibid. b; indulgentiam plenariam visitantibus ecclesiam, ibid.; privilegium fori societati et sodalibus, ibid. Pius IV praedecessorum concessiones ratas habens, gratias et indulgentias aliorum piorum locorum Urbis eisdem concedit, 72 a et seq.; publicandi indulgentias licentiam impartitur, 73 b; privilegium fori ad ministros et servitores societatis extendit, 74 a. Bona, etiam feudalia et ecclesiastica, acceptandi, aliasque gratias elargitur, ibid. et seq.

Romanae Curiae scriptores creantur tabelliones caussarum civilium cuiuscumque iudicis commissarii, 762 b. Eorum qui a secretis sunt privilegia confirmantur a Pio V, 914 b. Eadem tolli nequeunt, nisi restituta pecunia, qua singuli a secretis officia emisse constiterit, *ibid*.

Romani et incolae Urbis gaudent privilegio Curiae Capitolinae etiam in obligationibus cameralibus, ubi auditor Camerae non praevenit, 134 a. Derogatio facultatum aliorum iudicum in hisce caussis, ibid. b. Curiae vel gubernatori chirurgi referunt crimina, ibid. b. In eadem nullitates non attenduntur, et servantur tantum feriae in antiquis statutis descriptae, 135 a. Assettamenti votum quando peti possit, ibid. Assettamentum quomodo fiat, aliquo ex iudicibus absente, infirmo vel recusato, ibid. Limitatio privilegii fori tribus in casibus, 136 a. Praeservatio iurisdictionis gubernatoris, ibid. V. Populus.

Rosarii (SS.) cappellae ab Ordinis Praedicatorum magistro generali et ab eo deputatis unice eriguntur, 759 a. Rosarii (SS.) sodalitium ingredientes nihil solvant, ibid. b. Sodales ad processiones accedant, et ad mortuos sepeliendos insignia

deferant, *ibid*. Poenae in molestatores, *ibid*. Indulgentiarum confirmatio, *ibid*. Pius V indulgentias sodalibus concessas confirmat, 775 a; sodalitati nomen dantibus plenariam indulgentiam concedit, aliasque pro diversis anni diebus, 776 a. V. Dominicus (S.)

Rota Romana commendatur, reformanda ea nihilominus est, 155 a. Auditorum facultas circa caussas eis commissas, ibid. b. Prorogationes fatalium concedantur eius arbitrio, ibid. Sententiae non proferantur, nisi caussa in Rota proposita et habitis votis, quae et publicentur, ibid. Tabellionum munus accipientium decreta ad referendum, 156 a. Sententiae non proferantur ante perfectum regestrum, ibid. Earumdem copia petentibus danda, ibid. Caussae auditorum eorumque familiarium et consanguineorum non cognoscantur in Rota, ibid. Auditorum domestici vel notarii se non intromittant in caussis Rotae, ibid. Auditores non inducant partes ad assumendum certum advocatum vel procuratorem, ibid. b; nihil disponant contra ius vel contra Rotae stylum, ibid. Nullitates non attendantur, nisi defectu iurisdictionis, citationis vel mandati, ibid. A liquidatione fructuum et expensarum semel appelletur, ibid. Quando auditores ad Cancellariam caussas remittere possint, ibid.; caussas criminales ad iudices ordinarios remittant, ibid. Qua ratione sportulae ab auditoribus recipiendae, 157 a. Eædem penes tabellionem deponantur post latam sententiam, *ibid b.* Tabelliones idonei eligantur, qui officia non arrendent et pro substitutorum facto teneantur, ibid. V. Decanatus.

## S

Salvatoris (SS.) canonici regulares. V. Lateranenses.

Scelesti. V. Homicidae.

Scholares. V. Doctores.

Sclopetos brevioris modi (vulgo pistòle), qui duos palmos non attingunt, retinere vetitum, 171 b. Contravenientium poenae, 172 a. Nullus officialium licentias desuper audeat concedere, ibid. Quae si dentur, nullius sint roboris, ibid.

Sedes Apostolica aequa semper in omnibus distributrix, 229 a.

Senatoris Urbis alterutro collaterali iudice infirmo vel absente, quinam absentis vel infirmi vice fungatur, 372 b.

Sepulcri (S.) Ordo supprimitur ab Innocentio VIII. V. Hierosolymitanus Ordo.

Servi dominii et poenae nequeunt inter fratres Ordinum religiosorum recipi, 707 b; iam recepti habitu exuantur, et legitimis dominis consignentur, 768 a. Locorum ordinariis opportunae ad id facultates conceduntur, ibid.

Servitarum Ordo. V. Mariae (B.) Servorum Ordo.

Societas Iesu ad Mendicantes Ordines vere pertinet eorumque privilegiis omnibus gaudet, 923 b et seq.

Somascha (de) sive S. Maioli clericorum regularium congregatio facultatem obtinet a Paulo III quamlibet ex suis ecclesiis in aliarum caput eligendi, 729 b; S. Maioli Papiensis ecclesia, a cardinali Borrhomaeo congregationi concessa, hunc honorem adipiscitur, ibid.; orphanos erudire et clericorum seminaria studiose Bull. Rom. Vol. VII. 128

dirigere curat, 730 a; tria vota emittere cupiens, Pius V normam professionis emittendae sub Regula S. Augustini praescribit, *ibid.*; bona stabilia in communi possidendi facultatem elargitur, 734 a; congregationi nomen ponit, *ibid.*; legata simpliciter relicta applicari permittit ecclesiae S. Maioli, *ibid.* 

Spiritus (S.) iu Saxia de Urbe nosocomium tabellionem et quandoque etiam secretarium tenere solet, qui omnia instrumenta illius lucrum concernentia rogant, 144 a. Ipsi vel eorum haeredes notas instrumentorum per cos rogatorum in nosocomii cancellaria dimittere debent, ut per successores in publicam formam redigantur, ibid. b. Nosocomium instaurationem obtinet a Pio IV facultatis quaerendi eleemosynas, necnon aliarum indulgentiarum et privilegiorum concilio Tridentino non obstantium, 304 b. Forma eleemosynas colligendi praefinitur, 305 a. V. Loca pia.

Spolia clericorum, de suis bonis testantium absque Sedis Apostolicae licentia, ad Cameram Apostolicam devolvuntur, 28 a; item clericorum apud suas ecclesias non residentium extraque residentiam defunctorum, 333 a. Testandi licentia non residentibus sublata, ibid. b. Aliae ordinationes de hac re firmae remanent, 334 a. Ornamenta, paramenta, missalia, gradualia, res sacrae et alia ad cultum divinum spectantia non veniunt nomine spoliorum ad Cameram Apostolicam pertinentium, sed spectant ad ecclesias obtentas a beneficiariis defunctis, 609 b; qui propria auctoritate illa apprehendere possunt, 610 a. De illis disponi aliter non potest, ne pro caussa quidem pia, ibid. b. Bonorum prædictorum detentores omnibus iuris et facti remediis ad restitutionem compellantur, ibid. Beneficiariorum supellex non venit nomine spoliorum, ibid. Spolium praetendi non potest per obitum obtinentis beneficia vel pensiones non excedentes xxx ducatos, 611 a. Divisio ornamentorum, etc., quomodo facienda cum beneficiarius plura obtinet beneficia, 612 a. V Beneficia.

Stephani (S.) militia sub Regula S. Benedicti a Cosmo Medices, Florentiae et Senarum duce, erigitur, eidemque condecentes proventus assignantur, 159 a. Caritatem, coniugalem castitatem necnon obedientiam milites profiteri debent, ibid. b. Alia statuta, ibid. Pius IV praedicta confirmat, 160 a; Cosmum eiusque successores magnos magistros militiae creat, pluraque privilegia concedit, ibid. Milites eximuntur a iurisdictione ordinariorum, 162 a; praerogativa gaudent retinendi et transferendi pensiones usque ad summam ducentorum ducatorum, ibid. b; disponendi de quoquo modo acquisitis, 163 a. Milites presbyteri beneficium habere possunt, ibid. b. Quando milites peccent ob inobservantiam Regulae, ibid. Eorumdem exemptio a solutione decimarum et aliorum onerum, ibid. Pensiones super beneficiis militiae imponi nequeunt, nisi pro personis eiusdem, 164 a. Indulgentia plenaria pro militibus qui obeunt in expeditione contra infideles vel haereticos, ibid., item pro visitantibus ecclesiam conventus die n augusti cuiuslibet anni, ibid. b. Aliae indulgentiae pro aliquid militiae donantibus, ibid.

Summator litterarum apostolicarum obtinet ab Alexandro VI officium perpetuum et vacabile, 829 b; scriptorum earumdem litterarum privilegia aliaque complura, ibid. Pius V officium insignius reddit instituendo praesidem unum, recognitores quatuor aliaque officia valoris septuaginta millium scutorum, 830 b;

1019

recognitorum dotem constituit, 831 a; summatoris antiqua privilegia, facultates et emolumenta confirmat, *ibid.*; formam examinandi litteras apostolicas, dubiaque desuper occurrentia decidendi praescribit, *ibid.* b. Summatori per substitutos officium exercere concedit, et emolumenta percipere, 832 a; statuta pro officialibus condere, iurisdictionemque amplissimam in eis corrigendis habere, *ibid* b; camerarii exemptionibus perfrui, *ibid.*; praesidis et recognitorum litteras gratis expediri, *ibid.*, officium resignare *ibid.* 

Symoneta cardinalis Ludovicus. V. Minores Conventuales.

## T

Tabelliones, vulgo notarii, tribunalium Urbis tabellam taxarum affixam tenere debent loco publico, 177 b et 180 a. Taxae servandae a notariis caussarum civilium gubernatoris, vicarii, iudicis Burgi et magistrorum viarum Urbis et etiam Capitolii in casibus de quibus per statuta non est provisum, 177 b et seq. Taxae servandae a notariis caussarum criminalium gubernatoris, auditoris Camerae, vicarii, senatoris Urbis ac iudicis Burgi, 180 b et seq. Tabelliones, patefacientes reorum depositiones, ceterique nuncium mittentes vel deferentes reis carceribus arctioribus detentis, quibus poenis afficiendi, 696 a. V. Tribunalia.

Taurorum et ferarum pugnae vetantur, 630 b. Moriens in conflictu ecclesiastica caret sepultura, *ibid*. Clerici, sub excommunicationis poena, spectaculis huiusmodi interesse nequunt, 631 a. Contractus circa huiusmodi pugnas irritantur, *ibid*. Principes et praelati, hi sub censuris ecclesiasticis, hanc sanctionem servari faciant, *ibid*.

Taxationes servandae a tabellionibus tribunalium Urbis. V. Tabelliones.

Theatinorum congregatio commendatur, 538 a. Maior pars vocalium totum capitulum ubique representat cum omnimoda potestate, ibid., in casu paritatis, antiquior vocalium capitulum efficit, ibid. b. Superiorum officium anno expletur, ibid. Praepositi et locatenentes pari gaudent auctoritate, ibid. Qui ut superior administrat, potest in praepositum eligi, et per triennium confirmari, ibid. Forma adhibenda a capitulo, cum administratoribus scribit, tempore vacationum praepositurarum, ibid. Vocalis antiquior succedit ipso iure in praepositura vacante. donec per capitulum aliter provideatur, 539 a. Religionem professi, etiamsi eiusdem habitum non sumpserint, omnibus congregationis privilegiis gaudent. ibid. Iulius III praedicta omnia confirmavit, ibid. Paulus IV communicavit insuper privilegia congregationis de Somascha et eidem unitarum, ibid. b. Religiosi idonei in ecclesiis sacramenta administrant, 540 a. Privilegia Societatis Iesu Theatinis conceduntur, ibid. Pine V praedicta confirmat, ibid b; praeposito facultatem elargitur absolvendi venientes ad Religionem ab omni casu in Bulla Coenae Domini non reservato, ibid.; clericis administrandi sacramenta omnibus intra habitationes congregationis existentibus, extra autem caussa necessitatis, 541 b; ad processiones cogi non posse, aliosque favores concedit. ¿ ibid. et seq. V. Regulares.

Theatinus archiepiscopus quaedam iura habere contendit super ecclesia episcopali

et communitate Lancianensi, unde plures et diuturnae exortae lites, 107 a. Ad quas sedandas, Pius IV eas ad se advocat, et partibus perpetuum silentium imponit, *ibid.*; ecclesiam et populum Lancianensem ab archiepiscopi Theatini iure solvit, *ibid.* b; dictam ecclesiam in archiepiscopatum et metropolim erigit, 108 a; Leonardum episcopum, archiepiscopum creat, *ibid.*; caussas provinciae Lancianensis ad eum referri iubet, *ibid.* b.

Thomae (S.) de Aquino festum de praecepto S. R. Ecclesiae celebrandum esse statuit Pius V in regno Neapolis, alibi vero uti festum quatuor catholicae Ecclesiae doctorum,  $564\ b$ ; indulgentias eius altaria visitantibus festumque celebrantibus concedit,  $565\ a$ .

Thomas Manrique. V. Magister sacri Palatii.

Toletanae provinciae episcopi et capitula. V. Cordubensis.

Tribunalia et officia varia reformare decernit Pius IV, 214 b. Reformatio super sportulis iudicum ordinariorum in caussis civilibus et criminalibus, 215 a; super eorum mercede pro decretis in contractibus, ibid. b; sportulis capitanei appellationum, ibid.; tempore receptionis sportularum et taxa pro sigillo iudicum. ibid.; prohibitione aliquid a barigello et aliis executoribus recipiendi, et observantia bullae Pauli III circa eorumdem captivorum expeditionem, 216 a; super declaratione termini pro servato, nullitatibus attendendis, expeditione caussarum a duobus scutis infra, carcerum visitatione, ibid.; super medicorum pro carceribus detentis, necnon confessariorum electione, fisco citando in caussis criminalibus, advocatis vel procuratoribus vel tabellionibus a iudicibus domi non retinendis, iudicis de Sabello deputatione, ibid. b; super tabellionum Curiae Romanac numero, Curiaeque custodum electione, 217 a; iudicum dictae Curiae, Burgi Turris Nonae, Ripae et Ripettae syndicatu, ibid.; permanentia in officio camerarii Ripae, ibid.; iurisdictione iudicis Burgi, ibid.; residentia et iurisdictione conservatorum Urbis, ibid., extraordinariorum populi Romani cautione et fide, ibid. b; super fide eis danda, eorumdem officio et mandatorum executione, 218 a; magistrorum viarum taxatione in vendendis locis ad exponenda venalia, ibid.; super eorumdem officio, submagistrorum relationibus, magistrorum edictis, advocati pauperum officio, ibid. b; super officio procuratoris pauperum, advocati fiscalis et procuratoris fiscalis, 219 a et b. Procurator fiscalis a reis'nihil, ab instigatoribus moderate accipiat, ibid. b; de expensis contumacialibus impensum vel debitum solvat instigatoribus et tabellioni, et residuum sibi retineat, ibid. et seq.; citationes expediat, 220 a; capturam non committat nisi metuenda sit fuga inquisiti, ibid.; appellare ei licet, sed Signatura de appellationis admissione vel reiectone iudicat, ibid.; supersessorias caussarum civilium non procuret, ibid. b. Eidem et instigatori denegandae semper sunt remissoriae, nisi in casibus de iure concessae, ibid. Litterae pro capiendis indiciis quando dentur, ibid. Quae dilationes reis concedendae, ibid. Compositiones cum quibus tractandae, ibid. Absolutorum cautiones non requirendae, ibid. Fiscus, quando appellat, prosequatur, si adest instigator, ibid.; in caussis inter privatos interveniens sub praetextu proprii interesse, de eo statim docere teneatur, 221 a; in caussis criminalibus semper citandus, ibid.; substitutos deputare potest, sed aliquid ab eis recipere prohibetur, ibid. Quid

1021

observare debeat procurator fiscalis Curiae Capitolinae, ibid. Contravenientium poenae, ibid. Notarii curiarum praedictarum taxationem servent et officia non arrendent, ibid. b; substitutos non recipiant, nisi a iudicibus approbatos, ibid.; nihil scribant in caussis a duobus scutis infra, sine iudicum licentia speciali, ibid.; regestra conficiant iuxta formam ab ipso Pio IV statutam, ibid.; pro copia indiciorum, quam revera reo non dederint, nihil recipiant, nisi loco arrhae, 222 a. Tabellionum Capitolii numerus, electio, reductio et taxatio, ibid. Protonotarii et notarii criminalis Capitolii taxatio, ibid. Eiusdem Curiae tabellionum decedentium scripturae, cui denunciandae, ibid. b. Rogitus ad referendum necnon plurium notariatuum retentio prohibentur, ibid. Nullus notarius in eadem curia notariatum et procurationem exercere potest, ibid. Consulum artium obligationes et iurisdictio, ibid. Eorumdem assessorum ac notariorum taxatio, ibid. et seq. Iudicis Turris Nonae ipsiusque notariorum taxa, 223 a. Cursorum Papae taxatio pro citationibus aliisque actibus, ibid. Mandatariorum taxatio, ibid. b. Barigelli et executorum taxatio necnon potestas contra fraudes artificum, ibid. et seq. Poenarum inflictio in notarios, consules illorumque assessores praemissis contravenientes, 224 a. Praedicti quidquam a pauperibus exigere prohibentur. ibid.

INDEX RERUM

Tridentinum concilium prosequi mandat Pius IV ad diem Resurrectionis MDLXI, 90 b et seq.; hortatur praelatos ut personaliter ad illud accedant, principes autem christianos ut per se ipsos vel per oratores, 91 a. Ordo quo concilio interessentes locum habere debent in actibus publicis, 92 b et seq. Praelati concilio assistentes disponere possunt de beneficiis Sedi Ap. non reservatis, in eorum dioecesibus vacantibus, 111 a; a decimarum solutione eximuntur. ibid.; eorum caussae suspenduntur, si ipsi velint, 112 b. Idem Pontifex caussas cogendi concilium indicat, 113 b; legatos ad praesidendum deputat, quibus facultates necessarias concedit, 114 a; eosque hortatur ut muneri satisfaciant, ibid. b; concilii statuta confirmat ad instantiam congregatorum, 245 a; praelatos cogit ut illa observent, ibid.; imperatorem vero, reges et principes ad hoc ipsum hortatur, ibid. b; commentaria vel interpretationes in concilii decretis prohibet, *ibid.*; quae sibi reservat, 246 a. Concilium multa statuit ad morum reformationem, non obstantibus privilegiis, 278 a. Pius IV privilegia revocat, ibid. b; eorum vigore acta et agenda, a die qua concilium ligare coepit, nulla esse decernit, ibid.; ligare autem coepisse declarat calendis maii mdlxiv. 299 b. S. R. Ecclesiae cardinalium congregatio instituitur pro executione et observantia sacri concilii Tridentini et diversarum reformationum a Pio IV decretarum, 300 b. Inobedientium poenae, 301 a.

Trinitatem Divinarum Personarum, Iesu Christi divinitatem, Eius conceptionem de Spiritu Sancto, Eius mortem ut nos redimeret et B. Mariae virginitatem negantes pluribus poenis afficiuntur a Paulo IV, 722 a. Praemissa confirmat Pius V, ibid. b; toparchas hortatur ut eadem observent, ibid.; praelatos ut publicent, ibid. Trinitatis (SS.) sodalitium et nosocomium in Urbe eriguntur ad recipiendum peregrinos et pauperes convalescentes, utrosque in religione instruendum, 23 b et seq.; a Pio IV approbantur, 24 b. Nosocomium et ecclesiam sodalitii visitantes, tempore indicendo orantes, benefactores et sodalitium ingredientes consequentur indul-

gentias et confessionale, ibid. et seq. Sodalitii protector et iudex facultatem habet quascumque caussas eiusdem lucrum concernentes cognoscendi et ab aliis iudicibus reassumendi, 901 b; in Curia et extra inhibendi, necnon summarie procedendi singulis diebus et horis, praeterquam in honorem Dei feriatis, 902 b et seq.; tabelliones deputandi, ab omnibus mandatariis et executoribus obedientiam exigendi, 903 a. Aliorum iudicum sententiae cassantur, ibid.

 $\mathbf{U}$ 

Urbinatensis ecclesia in metropolitanam erigitur a Pio IV, 253 a; et ei suffraganea assignantur, ibid. b. Dos capituli, ibid.

Ursina familia bene de Apostolica Sede merita, 63 a. Pius IV Brachianum inducatum erigit favore Pauli Iordani Ursini eiusque successorum, ibid. b.

Ursinus Flavius. V. Auditoratus.

V

Valentina synodus provincialis in Congregatione Concilii expenditur et emendatur, 634 b et seq. Pronvincialis synodus non debet sancta appellari, 632 a. Professio fidei in ea emittenda iuxta Pii IV praescriptionem, ibid. Poena medicis iniungenda, qui aegrotos non monent ut parochum accersant, ibid. b. Matrimonium libere contrahendum, ibid. Nonnulla alia dictae synodi decreta, ibid. et seq.

Vectigalia Urbis valde imminuta, cum magno Camerae Apostolicae detrimento, ob innumeras exemptiones a pluribus Pontificibus concessas, 242 a; quarum complures revocantur a Pio IV, ibid. b. Declaratio super praemissis, 243 a.

Venayssinus comitatus multa patitur a Calvini sectatoribus, vulgo *Huguenots*, 424 a; alimenta ceteraque necessaria suppeditat exercitui pontificio, *ibid. b.* Hinc Pius IV declarat comitatum eiusque terras et castra nulli posse lege vectigali adtribui, locari vel alio modo a S. R. Ecclesia alienari, sed litteras apostolicas desuper non expedit, *ibid.* et seq. Pius V hunc defectum supplet, 426 b.

Venetiarum nuncio mandatur ut in omnibus cathedralibus eiusdem dominii praebendam theologalem erigat, 658 a. Eiusdem facultas in contradictores, *ibid b*. Viarum magistri. V. Camerarius.

Vicariarum underim perpetuarum institutio in almae Urbis basilicis et ecclesiis, 948 a. Portionum assignatio pro vicariis, ibid. b.

Vicarii perpetui parochialium ecclesiarum, quae monasteriis vel aliis piis locis unitae sunt, quid de redditibus percipiant, 628 b et seq. Mendicantium facultas quoad vicarias eorum locis unitas, 629 b.

Vicarius Papae confirmatur in antiqua iurisdictione circa obligationes et contractus initos in forma Camerae Apostolicae, Ripae et Ripettae, quoad loca pia et personas ecclesiasticas, 484 a.

Visitatores carcerum almae Urbis dilationes ad solvendum concedere possunt aere alieno gravatis obque id carceri mancipatis, 788 a; relaxare debitores infirmos, ibid. b; pauperes non habentes alimenta a creditoribus, mulieresque honestas pro debito civili detentas, ibid.; debitores, qui, ob naturam debiti, de iure non tenentur ultra id quod facere possunt, ibid.; debitores suspectos de fuga, vel cedentes bonis, vel nullitor carceri mancipatos, 689 a. Visitatorum arbitrium in quibusdam casibus, ibid. b. Iudices non obediant visitatoribus aliquid contra praemissa decernentibus, ibid. Eleemosynae pro carcere mancipatis in Urbe quomodo expendendae, 804 b. Hortatio Pontificis ut nosocomium in Turris Nonae carceribus erigatur, ibid. Prohibitio aliquem carceri mancipandi pro minori summa septem aureorum, ibid.

Vitellius cardinalis. V. Duodecim Apostolorum (Ss.) sodalitium.

## INDEX ALPHABETICUS PONTIFICUM

Pius IV habet Constitutiones CXXII. | Pius V habet Constitutiones CCXX.

## IDEM CHRONOLOGICE DISPOSITIIS

Pius IV Anno 1559 pag. 1 | Pius V Anno 1566 pag. 422

## INDEX INITIALIS

## ·A

Accepimus multos, 513. Accepimus quod, 504. Ad caritatis, 12. Ad Ecclesiae regimen, 90. Ad exequendum, 628. Ad eximiae devotionis affectum, 128. Ad extirpandos, 676. Ad hoc nos Deus militanti, 910. Ad hoc nos Deus praetulit, 586. Ad immarcescibilem, 538. Admonet, 560. Ad Romani Pontificis spectat officium, 659. Ad Romanum Pontificem, 478. Ad Romanum spectat Pontificem..... ut ea, quae ab eo emanata, 883. Ad Romanum spectat Pontificem..... ut ea, quae ab eo sancita, 153. Ad Romanum spectat Pontificem .... ut sacrorum, 678. Æguum, 424. Alias emanarunt ..... a tergo, 642. Alias emanarunt ..... videlicet, 641. Alias nos, 300. Altitudo, 161. 129 Bull. Rom. Vol. VII.

Apostolicae Sedis benignitas, 633. Apostolicae Sedis poscit, 598. Apostolicae servitutis officium, 418. Attendentes quam frequenter, 646.

В

Beatus, 650.
Benedictus, 244.

 $\mathbf{C}$ 

Circa, 447.
Circumspecta ..... praedecessorum, 31.
Circumspecta ..... singulorum, 110.
Circumspecta ..... vias, 760.
Cogit, 552.
Considerantes, 483.
Consueverunt, 774.
Continua, 296.
Cordi nobis est, 663.
Cum ab ipso, 214.
Cum alias nos, 915.
Cum alias per fel. rec. Pium IV, 464.
Cum Apostolica Sedes, 847.
Cum de litteris, 697.

Cum domus, 63.

Cum, ex apostolatus officio, 533.

Cum ex Ordinum universitate, 877.

Cum felicis recordationis Pius IV, 502.

Cum gravissima, 431.

Cum, gravissimis, 496.

Cum illius vicem, 477.

Cum in alienationibus, 62.

Cum inter ceteras animi curas, 310.

Cum inter crimina, 301.

Cum inter gravissimas curas, 373.

Cum Magistrum, 303.

Cum nil, 861.

Cum nobis, 440.

Cum nos dudum, 187.

Cum nos nuper constitutionem, 514.

Cum nos nuper, pro, 458.

Cum nos per, 298.

Cum nos pro, 967.

Cum nuper .... in causis civilibus, 177.

Cum nuper ..... in causis criminalibus, 180.

Cum nuper, ne ordo, 952.

Cum nuper nos, 224.

Cum nuper nostris, 226.

Cum nuper, postquam, 638.

Cum, ob celebrationem, 112.

Cum, ob innumeras, 465.

Cum onus, 786.

Cum pastorali, 267.

Cum plerumque contingat, 507.

Cum primum, 434.

Cum pro munere, 279.

Cum, sicut accepimus a dilecto, 503.

Cum, sicut accepimus, archiconfraternitas, 901.

Cum, sicut accepimus, confraternitas, 962. Cum, sicut accepimus, dilectus, 67.

Cum, sicut accepimus, diversa .... Ordinis Humiliatorum, 695.

Cum, sicut accepimus, diversa .... Ordinis Minorum, 674.

Cum, sicut accepimus, felicis, 60.

Cum, sicut accepimus, hospitale, 257.

Cum, sicut accepimus, in hac alma Urbe, 147.

Cum, sicut accepimus, inter ceteros, 372.

Cum, sicut accepimus, licet Romani, 136.

Cum, sicut accepimus, nonnulli episcopi, 198.

Cum, sicut accepimus, nonnulli suae conscientiae, 498.

Cum, sicut accepimus, non sine animi nostri displicentia, 172.

Cum, sicut accepimus, non sine maxima animi nostri displicentia, 1.

Cum, sicut accepimus, postquam, 768.

Cum, sicut accepimus, pro tempore existens, 144.

Cum, sicut accepimus, venerabilis confraternitas, 117.

Cum, sicut accepimus, visitatores, 689.

Cum, sicut nobis innotuit, in, 121.

Cum, sicut nobis innotuit, tam, 601.

Cum, sicut non sine animi nostri displicentia, 265.

Cum, sicut non sine gravi dolore, 507.

Cum, sicut non sine magna animi nostri molestia, 146.

Cum sicut nuper, 126.

Cum venerabilis archiconfraternitas, 29.

Cum vices ..... ex armis, 965.

Cum vices ..... ex illis, 171.

Cunctorum, 777.

Cupientes litium, 479.

Cupientes malitiis nonnullorum, qui fructus, 511.

Cupientes malitiis nonnullorum, qui in possessione, 127.

Cupientes mercatoribus, 145.

Cupientes, pro commisso, 484.

Cupientes, pro communi, 95.

Cupientes, pro iniunctae, 154.

Cupientes, pro nostri pastoralis officii cura, 658.

Cupientes, pro nostri pastoralis officii munere, 683.

Cupientes unicuique, 63.

Cupientes ut beneficia, 423.

Cupientes ut monasterium, 655.

Debitum, 904.

Decens esse arbitramur, 421.

Decens esse censentes, 78.

Decens et debitum arbitramur, 935.

Decet nos, 797.

Decet Romanum Pontificem, aequi et boni supremum assertorem, 921.

Decet Romanum Pontificem .... in litteris, 488.

Decet Romanum Pontificem .... in Romanorum, 936.

Decet Romanum Pontificem ea, 933.

Decet Romanum Pontificem ex debito, 148.

Decet Romanum Pontificem id maxime, 151.

Decet Romanum Pontificem iustitiae supremum assertorem, 622.

Decet Romanum Pontificem, pro sui pastoralis officii debito, 767.

Decet Romanum Pontificem, quem Dominus, 239.

De commisso, 228.

Decori, 808.

De salute gregis dominici nobis, 55.

De salute gregis dominici, nostrae, 630.

De statu, 21.

Digna, 934.

Dignum, 482.

Dilectos, 134.

Divina disponente clementia ad summi, 86. Divina disponente clementia, omnium, 699.

Divinae Maiestatis, 550.

Dominici gregis, 281.

Dudum a fel. rec. Paulo Papa IV, 167.

Dudum postquam felicis recordationis Pius Papa IV, 940.

Dudum siquidem a fel. rec. Paulo IV, 227.

Dum ad congregationem, 919.

Dum ad solitam, 334.

Dum ad uberes, 468.

Dum indefessae, 923. Durum, 827.

Е

Ea est officii nostri ratio, 679.

Ea, quae a praedecessoribus nostris, 83.

Ea, quae concordia, 544.

Etsi Apostolica Sedes, 738.

Etsi cuncta ..... in favorem, 726.

Etsi cuncta ..... processerunt, 186.

Etsi de singulis, 733.

Etsi dominici gregis, 535.

Etsi Mendicantium, 573.

Etsi omnibus, 947.

Etsi omnium, 795.

Etsi per diversos, 241.

Etsi Romani, 949.

Etsi Romanum, 369.

Ex debito pastoralis officii, cui, 857.

Ex debito ..... divina, 379.

Ex debito ..... ex alto, 945.

Exigit apostolicae servitutis, 461.

Exigit incumbentis nobis .... ut fabricae nostrae, 799.

Exigit incumbentis nobis .... ut fabricam basilicae, 851.

Ex incumbenti nobis, 772.

Ex innumeris curis, 813.

Exponi nobis nuper fecistis, 647.

Exponi nobis nuper fecit charissimus, 617.

Exponi nobis nuper fecit tua maiestas, 558.

Exposcit, 943.

Exposito, 619.

Ex proximo, 942.

Ex solita ..... archiepiscopi Compostellanil, 777.

Ex solita ..... episcopi Cordubensis, 780.

Ex supernae dispositionis arbitrio gregis dominici curae, 452.

Ex supernae dispositionis arbitrio gregi dominico, 584.

Ex tam multis, 571.

G

Grave nobis et molestum, 27.

H

Hebraeorum gens, 740. His quae, 158. Hodie, 758. Horrendum, 702.

I

Illa nos cura, 691. Illius fulciti praesidio, 926. Illius qui .... non abhorruit, 139. Illius qui .... non abnuit, 23. Illius qui, pro dominici, 139. In apostolicae dignitatis culmine, 329. In apostolicae dignitatis specula, 714. In conferendis, 555. Indefessa, 472. In eam, 884. In earum, 752. In eligendis, 230. In eminenti dignitatis apostolicae .... antiquo, 624. In eminenti dignitatis apostolicae .... non solum, 260. In eminenti militantis Ecclesiae, 841. In eminenti Sedis Apostolicae specula, 102. Infelicis saeculi, 792. Infirma aevi conditio, 794. Ingens humeris nostris, 375. Iniunctum nobis apostolicae servitutis officium nos admonet ut animarum, 282. Iniunctum nobis apostolicae servitutis officium requirit, 327. Iniunctum nobis desuper apostolicae servitutis officium crebro, 742. Iniunctum nobis desuper apostolicae servitutis officium digne, 729. Iniunctum nobis, meritis, 801. In omnibus rebus humanis, 746.

In Principis apostolorum Sede, 277.

In sublimi, 193.
In suprema, 332.
Inter assiduas, 336.
Inter ceteras pastoralis, 953.
Inter ceteras, quibus, 166.
Inter desiderabilia, 758.
Inter illa, 865.

Inter multiplices curas, quae animum, 499.

Inter multiplices curas, quae mentem nostram, 386.

Inter multiplices curas, quibus assidue premimur, 376.

Inter multiplices pastoralis officii nostri curas, 207.

Inter omnes, 458. In throno, 155. Intolerabilis, 754.

In sacrosancta, 323.

L

Licet alias, 604.
Licet contra notarios, 696.
Licet dudum, 489.
Licet Ecclesia Dei sponsa, 875.
Licet ex debito summi pontificatus, 959.
Licet fel. rec. Paulus Papa III, 242.
Licet fel. rec. Pius Papa IV, 509.
Licet iuri, 946.
Licet omnibus, 972.
Licet, sicut nobis constat, 251.

M

Maxime cuperemus, 494. Militanti Ecclesiae, 833. Mirabilis Deus, 564. Muneris nostri est, 893.

Lubricum, 725.

N

Ne per praeinsertum, 136. Nihil in Ecclesia Dei, 666. Nuper, certis rationabilibus, 787. Nuper cum accepissemus, 661. Nuper per alias nostras, 649. Nuper siquidem, 105.

0

Onerosum, 247.

titiam, 473.

Provinciale concilium, 631.

Prudentis patrisfamilias, 143.

P

Pastoralis officii auctoritas, 18. Pastoralis officii cura, meritis, 138. Pastoralis officii cura nobis, 184. Pastoralis officii munus, 237. Pastoralis officii nobis divinitus iniuncti, 917. Pastoralis officii nobis, meritis, 811. Pastoris aeterni vices, 176. Pia devotio, 481. Pontifice dignum, 829. Postquam eousque, 862. Postquam nos, 821. Postquam nuper, 957. Pridem nos, 762. Pro debito iustitiae, 427. Pro nostri muneris officio curae, 703. Pro nostri muneris officio et charitate, 817. Pro suscepti a nobis, 546. Provida, 58. Providentia Romani Pontificis .... ad no-

Q

Providentia R. Pontificis .... dilectus, 82.

Quae cumque, 783.

Quae in vestra synodo, 819.

Quae ordini ecclesiastico, 880.

Quamvis a Sede Apostolica .... curis continuo, 93.

Quamvis a Sede Apostolica... curis omnino, 673,

Quam plenum sit, 735.

Quanta Ecclesiae Dei, 664.

Quantum animarum cura, 719.

Quantum animus, 788.

Quemadmodum sollicitus pater, 885.

Quia non solum, 65.

Quia sicut accepimus, 480.

Quod a nobis, 685.

Quoniam nos, 596.

Quoniam, per extinctionem, 888.

Quo primum, 839.

R

Regimini et curae, 113.
Regimini universalis Eccl., divina, 211.
Regimini universalis Ecclesiae, meritis, 69.
Regnans in excelsis, 810.
Regularium personarum, 487.
Religionis zelus, 908.
Rem fluxam, 706.
Reverendi DD. visitatores, 688.
Romani interest Pontificis, 114.
Romani Pontificis aequa, 837.
RomaniPontificis circumspecta benignitas, 931.

Romani Pontificis circumspecta providentia, 785.

Romani Pontificis cura, 648.

Romani Pontificis, in quo, 914.

Romani Pontificis providentia circumspecta ad ea .... per quae inter singulos, 969.

Romani Pontificis providentia circumspecta ad ea... per quae singulis, 609. Romani Pontificis providentia circumspecta nonnunquam gesta per eum, 938.

Romani Pontificis providentia circumspecta nonnunquam gesta per praedecessores, 939.

Romani Pontificis providentia circumspecta praedecessorum, 848.

Romanum decet Pontificem almam Urbem, 381.

Romanum decet Pont., ex iniuncto, 97. Romanum decet Pontificem sua sollicitudine, 75.

Romanum Pontificem, 305.

Romanus Pontifex, Christi vicarius ac Beati Petri, 249.

Romanus Pont., Christi vicarius in terris, nonnumquam ea quae pro unitate, 722. Romanus Pontifex, Christi vicarius in terris, nonnunquam ea quae pro zelo, 438.

Romanus Pontifex, Christi vicarius, uti prudens paterfamilias, 203.

Romanus Pontifex, ex sua circumspecta providentia, 80.

Romanus Pontifex, in excelso, 763.

Romanus Pontifex in supremo iustitiae throno constitutus, 123.

Romanus Pontifex in supremo iustitiae throno, divina, 428.

Romanus Pontifex, praecipuus, 271.

Romanus Pontifex privilegia, 636.

Romanus Pontifex, sacrorum, 723.

Romanus Pontifex, tamquam providus paterfamilias, 894.

Romanus Pontifex tam universalis, 614.

S

Sacri apostolatus ministerio, 254. Sacrosanctae catholicae Ecclesiae, 489. Sacrosanctae Romanae et universali Ecclesiae, 860.

Sacrosanctum, 709.

Salvatoris, 743.

Sanctissimus .... accepto, 479.

Sanctissimus .... ad cuius notitiam, pervenit quod, cum in decretis, 476.

Sanctissimus .... ad cuius notitiam pervenit quod nonnulli, 433.

Sanctissimus .... ad cuius pervenit notitiam, 308.

Sanctissimus ..... attendens, 475.

Sanctissimus ... cupiens pauperibus, 659.

Sanctissimus .... cupiens prout, 77.

Sanctissimus .... ex tam multis, 571.

Sanctissimus .... quod, 308.

Sanctissimus .... statuit, 422.

Sanctissimus .... volens, 836.

Sedis apostolicae circumspecta benignitas, 374.

Sedis apostolicae copiosa benignitas, 399. Sedis apostolicae providentia, 273.

Sedis Apostolicae solertia .... Dudum, 15.

Sedis Apostolicae solertia .... Sane, 617. Sicut ad sacrorum conciliorum decreta, 299.

Sicut ea, 92.

Sicuti bonus agricola, 516.

Si de protegendis, 744.

Sinceritas fidei, **4**.

Si scandala vitare, 845.

Sollicitae nostrae considerationis, 445.

Summi sacerdotii cura, 849.

Superioribus mensibus, 565.

Superna providentia, 285.

Superni omnipotentis Dei, 897.

Super speculam, 872.

Super universas orbis ecclesias ... cuique universa, 106.

Super universas orbis ecclesias .... et cui omnia, 252.

Supra gregem dominicum, 430.

Т

Tanta, 912.

U

Universi, 200.

Ut ad artis lanae, 612.

Ut bonus paterfamilias, 750.

V

Volentes dilectos, 109.

Volentes indemnitati, 690. Volentes opportune, 371.

Volumus ut omnes, 801.

Votis vestris, 26.

# INDEX RUBRICARUM

#### PIUS IV.

- I. Iurisdictio gubernatoris almae Urbis procedendi contra mercatores cambia sicca et illicita contrahentes, paq. 1.
- II. Francisco II, regi Francorum, confirmat et concedit ad vitam ius nominandi ad ecclesias, monasteria et prioratus nonnullos regni, Delphinatus, comitatus Viennensis, Valentinensis etc., iuxta tamen statuta in concordatis inter Franciscum I regem et Leonem X Papam, 4.
- III. Iurisdictio cardinalis protectoris et iudicis causarum archihospitalis pauperum infirmorum incurabilium de Urbe, 12.
- IV. Moderatio constitutionis Pauli IV, editae contra religiosos apostatas, aut male translatos, vel extra claustra vagantes, 15.
- V. Contra detinentes iocalia et alia quaecumque bona ad Sedem Apostolicam spectantia, ac scientes et non revelantes, 18.
- VI. Exemptio monialium et sororum cuiuscumque Ordinis regularium a

- decimis, subsidiis aliisque oneribus,
- VII. Approbatio confraternitatis sub invocatione SS. Trinitatis, nuper in Urbe institutae ad hospitandum peregrinos ad Urbem devotionis caussa accedentes; ac reficiendum pauperes convalescentes ex aliis hospitalibus dimissos, et tam illos quam istos salubriter in mandatis Domini erudiendos, 23.
- VIII. Facultas praelatorum congregationis monachorum B. Mariae Montis Oliveti, Ordinis S. Benedicti, circa absolutionem et dispensationem monachorum ab irregularitate, quibuscumque casibus, quatuor exceptis, incursa, 26.
- IX. Spolia personarum ecclesiasticarum, de eorum bonis, etiam ad favorem locorum piorum, absque Sedis Apostolicae licentia, disponentium, spectant ad reverendam Cameram Apostolicam, 27.
- X. Applicatio poenarum maleficiorum summam decem ducatorum non excedentium, alias fisco debitorum, archiconfraternitati Charitatis de Urbe, 29.

- XI. Confirmatio quamplurium gratiarum et immunitatum exemptionumque et privilegiorum fratrum militum conventus et hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, eiusque magni magistri, priorum et aliarum personarum, a Pontificibus praedecessoribus concessorum, cum eorumdem extensione, et aliorum concessione, 31.
- XII. De residentia episcopali residentiumque privilegiis, et non residentium poenis, 55.
- XIII. Reductio ad terminos iuris communis bullae Pauli IV, editae super alienationibus et locationibus bonorum ecclesiasticorum, quoad caussas pendentes et futuras; et licentia revidendi iam decisas, 58.
- XIV. Forma contrahendi in Statu Eccl. societates officii nuncupatas, 60.
- XV. De solemnitatibus observandis in venditionibus et locationibus bonorum et iurium Camerae Ap., 62.
- XVI. Erectio ducatus Brachiani, pro Paulo Iordano Ursino et successoribus, 63.
- XVII. Iudices caussarum beneficialium vel criminalium, privationem beneficiorum concernentium, eorumque affines et familiares beneficia illa impetrare non possint, 63.
- XVIII. Vassallorum obligationes de cetero fiendae pro eorum dominis Sedi Apostolicae subiectis, nullae erunt; et domini eorum vassallos ab obligationibus iam factis indemnes relevare, et pecunias solutas infra sex menses restituere cogentur, 65.
- XIX. Approbatio et declaratio iurisdictionis et indultorum archipresbyteri et iudicis caussarum canonicorum et capituli B. Mariae Maioris de Urbe, 67.
- XX. Confirmatio confraternitatis Sancti Rochi, a morbo epidemiæ liberatoris, in Urbe hactenus institutae, et ab Alexandro VI et Leone X nonnullis

- privilegiis decoratae, cum aliarum indulgentiarum et gratiarum concessione, et iudicis ad suarum caussarum cognitionem deputatione, 69.
- XXI. Declarat quod ultra praesentandi seu nominandi ad beneficia ecclesiastica, quibusvis principibus et personis a se concessum, ad fœminas nullatenus extendatur, 75.
- XXII. Facultas iudicum, lite pendente, decernendi super fructibus beneficiorum Sedi Apostolicae reservatorum sive affectorum, et ordinaria vel alia auctoritate nulliter collatorum; et poenae desuper temere litigantium, 77.
- XXIII. De spoliis clericorum ob illicitam negociationem; et de indultis curialium et incolarum almae Urbis super dictis spoliis, 78.

Sequitur declaratio dictae constitutionis, 80.

- XXIV. Confirmatio et nova concessio omnium facultatum et privilégior im S. R. E. camerario hactenus a Summis Pontificibus concessorum, 82.
- XXV. Contra pugnantes in duello et illud ubique gentium permittentes, spectantes, complicesque, 83.
- XXVI. Approbatio archiconfraternitatis Orationis et Mortis, nuper in Urbe institutæ, ad orationem quadraginta horarum singulis mensibus publice peragendam, et pauperum defunctorum cadavera gratis et decenter sepelienda, cum indulgentiarum concessione, 86.
- XXVII. Indictio prosecutionis Sacri et Œcumenici Concilii Tridentini, 90.
- XXVIII. Ordo, quo praelati in Sacro Concilio Tridentino locum habere debent in actibus publicis, 92.
- XXIX. Annullatio quarumcumque legitimationum de naturalibus spuriis factarum, in præiudicium voca orum

ex fideicommisso aut testamento aut quavis alia valida dispositione (dummodo non sint sortitae effectum); et revocatio facultatum eo modo legitimandi, 93.

XXX. Confirmatio et extensio iurisdictionis præsidentis et camerarii Riparum almæ Urbis in caussis civilibus et criminalibus, et etiam indultorum nautarum et mercatorum Ripalium, 95.

XXXI. Deputatio et facultates cardinalis camerarii cognoscendi cum voto congregationis quascumque caussas interesse Reverendæ Cameræ Apostolicaetangentes, ac revidendi computa officialium et aliorum, etiam iam solidata et decisa, et contractus læsionem eiusdem Cameræ continentes rescindendi, ac bonorum detentores coercendi, 97.

XXXII. Confirmatio constitutionum a Pio II, Paulo II, Sixto IV, Iulio II, Leone X et Clemente VII editarum contra homicidas et bannitos eorumque fautores et complices, ac dominos et communitates non custodientes eorum territoria a bannitis, furibus etc.; et revocatio quarumcumque facultatum gratiandi homicidas, aut cum eis componendi, 102.

Sequitur declaratio circa facultatem officialibus interdictam gratiandi aut componendi bannitos ex caussa homicidii, 105.

- XXXIII. Erectio ecclesiæ Lancianensis in metropolitanam cum iurium et iurisdictionum metropoliticorum elargitione, 106.
- XXXIV. Declaratio et ampliatio iurisdictionis consulum artis mercantiae pannorum de Urbe, 109.
- XXXV. Privilegia et exemptiones praelatorum, Sacro et Œcumenico Concilio Tridentino assistentium, eorumque familiarium, 110.

130

Bull. Rom. Vol. VII.

Sequitur indultum quod in eorum litibus supersedeatur, 112.

- XXXVI. Deputatio quinque legatorum, qui nomine Papae concilio Tridentino præsint, cum facultatibus necessariis, 113.
- XXXVII. Quod bona omnia fratrum militum hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani ubique decedentium, etiam ex illicita negociatione acquisita, uti spolia, non ad Cameram Apostolicam, sed ad ipsum hospitale spectent et pertineant, 114.
- XXXVIII. Confraternitatis sub invocatione Sanctissimi Crucifixi, ad pauperes virgines maritandum aliaque pia opera exercendum pridem in Urbe institutae, in archiconfraternitatem erectio: cum indulto singulis annis in festo S. Crucis, unum reum capitaliter condemnatum a carceribus liberandi; iurisdictioque cardinalis eius protectoris quascumque ipsius caussas cognoscendi, 117.

Sequitur erectio in archiconfraternitatem et indultum liberandi carceratum, 121.

- XXXIX. Suppressio officii regentis Camerae Apostolicæ; sanctaeque Romanæ Ecclesiæ cardinali camerario aliisque eiusdem Cameræ officialibus restitutio facultatum, iurium et iurisdictionum, 123.
- XL. Inquisitorum haereticae pravitatis facultas procedendi contra sacerdotes qui mulieres poenitentes in actu confessionis ad actus inhonestos provocare et allicere tentant, 126.
- XLI. Applicatio Reverendae Camerae Apostolicae omnium fructuum beneficiorum Italiae, Sedi Apostolicae reservatorum seu affectorum, pro tempore quo aliter quam per cessum ipsa beneficia vacaverint, 127.
- XLII. Iurisdictio et facultates auditoris

caussarum Curiae Reverendae Camerae Apostolicae, 128.

XLIII. Iurisdictio Senatoris, collateralium et aliorum iudicum Curiae Capitolii almae Urbis, 134.

> Sequitur declaratio dictæ constitutionis respectu iurisdictionis gubernatoris Urbis, 136.

- XLIV. Extensio constitutionis Pauli III circa caussas civiles interesse fisci Camerae Apostolicæ concernentes in eadem Camera cognoscendas, 136.
- XLV. Inquisitorum haereticae pravitatis facultas eligendi et creandi in notarios quoscumque, etiam clericos sæculares, in caussis inquisitionis, 138.
- XLVI. Approbatio confraternitatis et hospitalis sub invocatione Beatæ Mariæ de Pietate nuper in Urbe instituti ad egenos dementes charitative recipiendos et curandos; cum facultate alias eiusmodi confraternitates extra Urbem cum indulgentiarum participatione erigendi, 139.
- XLVII. Pontificis electionem ad cardinales non ad concilium, si tempore concilii eum obire contigerit, spectare declarat, 143.
- XLVIII. Quod instrumenta pro interesse hospitalis S. Spiritus in Saxia de Urbe rogata, per illius pro tempore notarios et secretarios in cancellaria eiusdem hospitalis custodiri, et per alios notarios et secretarios successores gratis expleri, et in publicam formam redigi possint, illisque plena fides adhibeatur, 144.
- XLIX. Quod birretum viride deferant, etiam coram iudicibus Urbis et carcerum visitatoribus, petentes alternativas vel beneficium cap. *Pervenit* et cap. *Odoardus*, 145.
- L. Inquisitores hacreticae pravitatis non teneantur publicare dicta testium contra schismaticos vel hacreticos

- examinatorum, neque rationem reddere de processibus alteri, quam Romano Pontifici aut supremis inquisitoribus almae Urbis, 146.
- LI. Fructus et emolumenta ad capitulum et mensam ecclesiarum Urbis communiter spectantia, et distributiones pro defunctorum anniversariis largiendae, applicantur distributionibus quotidianis pro interessentibus divinis officiis, 147.
- LII. Proxenetae Ripae almae Urbis tenentur nautis et mercatoribus vini de pretio vini eis mediantibus venditi, emptoribus illud non solventibus, 148.
- LIII. Poenae maleficiorum communitatum
  Status Ecclesiastici vel locorum subiectorum applicantur Reverendae
  Camerae Apostolicae, quatenus ex
  causa vere onerosa, aut piis vel publicis operibus non sint applicatae.
  Et gubernatores locorum decem pro
  centenario consequantur de eiusmodi
  poenis; accusatores autem quartam
  partem poenarum bannimentalium,
  151.

Sequitur extensio dictae constitutionis, 153.

Sequitur declaratio circa portionem poenarum dandam officialibus et accusatoribus, 154.

- LIV. Reformatio Rotae Romanae, 155.
- LV. Confirmatio militiae Ordinis S. Stephani a Cosmo Medices, Florentiae et Senarum duce, de licentia huius Pontificis institutae sub Regula Sancti Benedicti, cum exemptionum et indultorum concessione, 158.

Sequitur concessio privilegiorum dicte militiae, 161.

LVI. Contra franchitias in Urbe acclamantes, aut illas pro malefactoribus vel aere alieno adstrictis tenentes, sive Curiam in eorum captura impedientes, 166.

- LVII. Declaratio et limitatio constitutionis editae a Paulo IV super ordinationibus observandis per hebræos in Statu Ecclesiastico degentes, 167.
- LVIII. Prohibitio deferendi, retinendi et vendendi archibusettos brevioris mensurae duorum palmorum in Statu Ecclesiastico, 171.
- LIX. Iurisdictio et facultates cardinalis protectoris et iudicis caussarum monasterii et monialium (impudicarum iam mulierum) Convertitarum de Urbe nuncupatarum, 172.
- LX. Iurisdictio inquisitorum haereticae pravitatis procedendi contra quoscumque regulares et religiosos quoquomodo privilegiatos et exemptos, de haeresi culpabiles, dummodo eorum superiores non praevenerint, 176.
- LXI. Taxa mercedum notariorum caussarum civilium gubernatoris, vicarii, iudicis Burgi et magistrorum viarum Urbis, et etiam Capitolii, in casibus de quibus per statuta non est provisum, 177.
- LXII. Taxa mercedum notariorum caussarum criminalium gubernatoris, auditoris Camerae, vicarii et senatoris Urbis ac iudicis Burgi, 180.
- LXIII. Privilegia, gratias et indulta per Summos Pontifices, ab Innocentio II usque ad Iulium III inclusive, concessa congregationi Canonicorum Regularium Lateranensium approbat et confirmat, sicuti etiam pro bono congregationis regimine statuta edita ac edenda et promulganda, 184.
- LXIV. De homicidis aliisque reis poenae capitalis vel sanguinis, etiam non condemnatis vel in contumaciam condemnatis, et infra sex menses non sponte se in carceribus constitutis non audiendis, appellationibusque condemnatorum in poenam fisco et

Camerae Apostolicae applicatam non admittendis, nisi facto deposito. Ac de poenis fractae pacis vel treguae, et allegatione novae caussae vel minoritatis, et legitimae filiorum confiscatione, 186.

Sequitur declaratio dictae constitutionis, 187.

Sequitur plenior declaratio supradictarum constitutionum, 189.

- LXV. Reformatio officii Poenitentiariae Apostolicae, 193.
- LXVI. Episcopos títulares nuncupatos pontificalia exercere in aliena dioecesi, nisi de ordinarii licentia, minime posse sancit, 198.

Sequitur declaratio superius editae constitutionis, 199.

- LXVII. Reformatio officii correctoris Cancellariae Apostolicae et litterarum minoris iustitiae, contradictarum nuncupatarum, 200.
- LXVIII. Reformatio tribunalis Reverendae Camerae Apostolicae, 203.
- LXIX. Reformatio tribunalis auditoris caussarum Curiae Reverendae Camerae Apostolicae, 207.
- LXX. Loca pia et confraternitates, etiam institutae vel dependentes a capitulo sacrosanctae Lateranensis ecclesiae vel Sancti Spiritus aut Sancti Sebastiani ad Catacumbas de Urbe, subiiciuntur iurisdictioni et obedientiae ordinariorum ac rectorum parochialium. Et eisdem capitulis prohibetur de cetero erigere loca pia et ecclesias, vel in eorum membra recipere, 211.
- LXXI. Reformatio tribunalium ordinariorum et aliorum iudicum Romanae Curiae, officiique tam advocati et procuratoris pauperum quam fisci Reverendae Camerae Apostolicae, 214.
- LXXII. Reformatio referendariorum Signaturae iustitiae Romani Pontificis et

ordinationes a iudicibus Romanae Curiae observandae, 224.

Declaratio dictæ reformationis circa prorogationes fatalium, 226.

- LXXIII. Decanatus collegii auditorum Rotae Romanae, cum omnimoda praecedentia, spectat ad auditorem tempore vacationis in Curia praesentem, aut ex caussa publica absentem, et extra Curiam a Romano Pontifice destinatum, 227.
- LXXIV. Revocatio privilegiorum quibuscumque locis piis et aliis concessorum, dispensandi super irregularitatibus impedimentisque matrimonialibus, etc., 228.
- LXXV. Ordinationes pro tempore Sedis Apostolicae vacantis, circa electionem Summi Pontificis et observantiam conclavis. Declarationesque iurisdictionum collegii S. R. E. cardinalium, camerarii et clericorum Camerae, maioris poenitentiarii, datarii, praefectorum et praelatorum Signaturae gratiae et iustitiae et custodum conclavis, 230.
- LXXVI. Sanctae Inquisitionis officium, a Paulo Papa tertio institutum, in Italia et extra eam decernit, gratiasque, praerogativas et facultates Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus pravitatis haereticae inquisitoribus elargitas confirmat, 236.
- LXXVII. Indulgentiarum gratiae ab omnibus officialibus, circa clausulam porrectionis manuum adiutricum, gratis expediantur, excepto salario registraturae, 239.
- LXXVIII. Facultas collegii deputatorum fabricae Sancti Petri de Urbe cogendi, pro executione piorum legatorum, quoscumque notarios ad ei tradendum exemplar instrumentorum, post annum a die obitus testatoris, soluta eis debita mercede, 241.

- LXXIX. Revocatio exemptionum a solutione dohanae Urbis, quibuscumque, praeterquam locis piis, concessarum, vel in capitulis dohanae expressarum; et declaratio quoad exemptiones ob numerum duodecim filiorum, 242.
- LXXX. Confirmatio Sacri et Œcumenici Concilii Tridentini, 244.
- LXXXI. Damnatio et excommunicatio Odetti a Castillione, cardinalis, in haeresim Hugonotorum prolapsi, 247.
- LXXXII. Facultates cardinalium reipublicae christianae generalium inquisitorum in Urbe procedendi etiam contra praelatos haereticos vel haereticorum fautores, 249.
- LXXXIII. Praesinitio emolumentorum magistri caeremoniarum a singulis S. R. E. cardinalibus, tam in eorum promotione, quam in obitu persolvendorum, 251.
- LXXXIV. Erectio ecclesiae Urbinatensis in metropolitanam, 252.
- LXXXV. Studii generalis Bononiensis, eiusque rectoris atque scholarium indulta, 254.
- LXXXVI. Iurisdictio cardinalis protectoris et iudicis caussarum hospitalis et Societatis S. Hieronymi Illyricorum de Urbe, 257.
- LXXXVII. Renovatio antiquarum ordinationum, gratiarum et privilegiorum Ordinis Cisterciensis monachorum Sancti Benedicti, iurisdictionisque et auctoritatis abbatis et aliorum praelatorum dicti Ordinis, 260.
- LXXXVIII. Caupones et albergatores Urbis non tenentur de furtis rerum eis non consignatarum, commissis in eorum hospitiis, si hoc ipsi hospitibus notificent in eorum ingressu, 265.
- LXXXIX. Iurisdictio consulum artis merciariornm almae Urbis, 267.
- XC. Graeci subiiciuntur iurisdictioni or-

- dinariorum, circa ea quae Dei cultum, sacramentorum administrationem, animarumque salutem et haeresum extirpationem concernunt, 271.
- XCI. Decisio in favorem congregationis Lateranensis canonicorum regularium Ordinis S. Augustini, super lite, quam de praecedentia habebant cum congregatione Cassinensi, alias S. Iustinae, monachorum Ordinis S. Benedicti, 273.
- XCII. Revocatio quorumcumque indultorum, confessionalium, Maris Magni, aliorumque privilegiorm, quibuscumque, etiam regularibus, concessorum, in his, quae concilio Tridentino adversantur, 277.
- XCIII. Revocatio licentiarum omnium, quibuscumque (exceptis commissariis et inquisitoribus haereticae pravitatis) concessarum, tenendi vel legendi libros Lutheranos aut de haeresi suspectos; et prohibitio illos de cetero habendi vel legendi, 279.
- XCIV. Approbatio indicis librorum prohibitorum, cum regulis firmatis per patres a sacro concilio Tridentino deputatos; et prohibitio illos de cetero habendi et legendi, 281.
- XCV. Approbatio confraternitatis sub invocatione Sanctissimi Nominis Dei, ad cavendum blasphemias, periuria illicitaque iuramenta institutae, cum indulgentiarum et aliarum gratiarum concessione, 282.
- XCVI. Cancellariæ criminales Status Ecclesiastici ex caussa vere onerosa aliis non concessae, Reverendae Camerae Apostolicae iterato applicantur, et statuta pro cancellariis praefiniuntur, cum privilegiorum concessione; ac thesaurarii et auditoris Cameræ super illis et eorum caussis iurisdictione et auctoritate, 285.

- Sequitur facultas thesaurarii Papae locandi et disponendi de dictis cancellariis, 296.
- XCVII. Quod maior pars cardinalium sanctissimae Inquisitionis decernit, a tota congregatione valide statutum censetur, 298.
- XCVIII. Declaratio quod concilii Tridentini decreta circa reformationem et ius positivum tantummodo ligare coeperunt a kalendis maii MDLXIV, 299.
- XCIX. Institutio congregationis S. R. E. cardinalium super executione et observantia sacri concilii Tridentini et aliarum reformationum huius Pontificis, 300.
- G. Facultas S. R. E. cardinalium congregationis super inquisitione haereticae pravitatis tenendi et legendi libros haereticos aut alias prohibitos, et concedendi aliis licentiam eos habendi ac legendi, 301.
- CI. Reintegratio privilegiorum ac facultatis quaerendi eleemosynas pro archihospitali Sancti Spiritus in Saxia de Urbe, 303.
- CII. Prohibitio confidentiarum beneficialium et reservatio dispositioni Sedis Apostolicae quorumcumqne beneficiorum in confidentiam receptorum, cum poenarum inflictione in huiusmodi criminis reos, 305.
- CIII. De electionibus ad regimina monasteriorum, praepositurarum et aliarum dignitatum conventualium, 308.
- CIV. Alia et secunda reformatio tribunalis Reverendae Camerae Apostolicae et officialium eius, 310.
- CV. Forma professionis fidei catholicae observanda a quibuscumque promotis et promovendis ad aliquam liberalium artium facultatem, electisque et eligendis ad cathedras, lecturas et regimen publicorum gymnasiorum, 323.

- CVI. Forma professionis orthodoxae fidei observandae a provisis de beneficiis ecclesiasticis curatis, ac dignitatibus, ecclesiis, monasteriis et aliis locis Ordinum regularium et militiarum, 327.
- CVII. Approbatio confraternitatis sub invocatione Duodecim Apostolorum nuper in Urbe institutae pro decentiori sanctissimi Eucharistiae sacramenti veneratione, et egenorum mendicare erubescentium, vel alias oppressorum subventione; et elargitio indulgentiarum, 329.
- CVIII. De spoliis clericorum extra residentiam decedentium, 332.
- CIX. Revocatio cuiuscumque privilegii communitatibus, confraternitatibus et aliis quibuscumque, etiam locis piis, concessi, homicidam in die Veneris Sancti aut alio tempore e carceribus liberandi, et reservatio eiusmodi gratiae, consulto Pontifice, ab eius officialibus de cetero concedendae, 334.
- CX. Confirmatio plurimarum gratiarum et privilegiorum fratrum militum hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani, a Pontificibus praedecessoribus concessorum, in his quae concilio Tridentino non adversantur et concessio aliarum immunitatum et indultorum, 336.
- CXI. Nuncii apostolici, et alii ad principes destinati, favores ab eis procurare aut illis uti nequeant ad obtinendas dignitates apud Sedem Apostolicam ipsis vel eorum consanguineis et necessariis conferendas, 369.
- CXII. De computorum exhibitione ac redditione rationis coram officialibus Camerae Apostolicae de iis, quae reformationem praecesserunt, 371.
- CXIII. De subrogando iudice in locum collateralis senatoris Urbis absentis vel infirmi, 372.

- CXIV. Institutio Archivii Vaticani Sedis Apostolicae, cum deputatione ac facultate commissarii ubique libros extrahendi, 373.
- CXV. Privilegium abbatum congregationis Cassinensis, alias S. Iustinae monachorum, Ordinis S. Benedicti, utendi pontificalibus, benedicendique populum et consecrandi lapides pro altarium usu, 374.
- CXVI. Impetrantes aliqua privilegia et gratias interesse Reverendae Camerae Apostolicae quomodocumque concernentes, infra tres menses a die impetrationis, in Camera Apostolica illa praesentare et registrare facere debent; alioquinillis, tamquam invalidis, uti non possunt, 375.
- CXVII. Revocatio omnium licentiarum et facultatum, praeterquam ex caussa vere onerosa concessarum, extrahendi frumenta, blada et legumina de locis Sedi Apostolicae mediate et immediate subiectis; et prohibitio de cetero extrahendi, 376.
- CXVIII. Confirmatio gratiarum, privilegiorum et facultatis quaerendi eleemosynas, abbati, conventui et fratribus Ordinis S. Antonii Viennensis concessarum, quatenus concilio Tridentino non adversentur, 379.
- CXIX. Erectio civitatis Piae prope arcem Sancti Angeli de Urbe, et privilegia in ea acdificantium, ac ad eamdem translatio conventus et ecclesiae Sanctae Mariae Transpontinae nuncupatae, 381.
- CXX. Confirmatio et extensio iurisdictionis sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis camerarii et magistrorum viarum almae Urbis, 386.
- CXXI. Approbatio plurimarum declarationum ad Regulam fratrum Minorum Conventualium Ordinis S. Francisci, in eorum generali capitulo editarum adipsius Ordinis reformationem, 399.

CXXII. Rescissio alienationum, infeudationum et concessionum terrarum et locorum sanctae Romanae Ecclesiae ac Sedis et Camerae Apostolicae, sine competenti recompensa aut necessitate, vel dictae Sedis utilitate id non exigente, factarum, 418.

Sequitur facultas camerarii super praedictis, 421.

## PIUS V.

- I. Quod cardinalibus congregationis sanctissimae Inquisitionis officiales omnes pareant; et quoscumque pro aliis delictis carceratos et ad dictum officium Inquisitionis delatos, ad eosdem cardinales remittant, aliorum criminum cognitione suspensa, 422.
- II. Quod beneficia curata in alma Urbe eiusque districtu, praevio examine cardidinalis vicarii Romani Pontificis, conferantur, 423.
- III. Renovatio declarationis Pii PP. IV, qua cavetur ne castra et loca comitatus Venayssini locentur, infeudentur, aut alio quovis titulo a sancta Romana Ecclesia alienentur, 424.
- IV. Praesentandi facultatem ad ecclesias et monasteria aliaque beneficia ecclesiastica consistorialia, nisi de consensu duarum partium sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, concedi minime posse decernit, 427.
- V. Bannitos aliosque delinquentes ex regno Neapolitano ad Ecclesiae Romanae Statum confugientes, et e contra subditos Ecclesiae ad praefatum regnum declinantes, capiendos puniendosque fore declarat, 428.
- VI. Medici quae servare debeant in curatione infirmorum, 430.
- VII. Iubilaeum pro unione christifidelium et defensione reipublicae christianæ contra infideles, 431.

- VIII. Revocatio privilegii, quibuscumque concessi, celebrandi missas vespertino tempore, 433.
- IX. Ordinationes circa observantiam divini cultus in ecclesiis, et venerationem festivitatum; necnon et contra simoniacos, blasphematores, sodomitas et concubinarios, 434.
- X. Confirmatio constitutionis a Paulo IV editae circa Iudaeorum vivendi modum, qui signum glauci coloris in Statu Ecclesiastico deferre debent, 438.
- XI. Contra impedientes aut non subvenientes nautis et aliis naufragium patientibus in locis S. R. E. mediate et immediate subiectis, bonorumque naufragantium occupatores, et communitates ac barones et dominos eos non capientes, 440.
- XII. Institutio domus in Urbe pro sanctae Inquisitionis ministerio exercendo, eiusque ministrorum et personarum commodo cooptando, 445.
- XIII. De clausura et numero monialium cuiuscumque Ordinis et poenis earumdem, absque licentia superiorum (ex caussa magni incendii vel infirmitatis leprae vel epidemiae tantummodo eis concedenda), e monasteriis egredientium, concomitantiumque et receptantium; ac superiorum aliter eis licentiam concedentium; necnon de eleemosynis pro ipsarum monialium subventione colligendis, 447.

Sequitur declaratio dictae bullae, 450.

XIV. Innovatio et ampliatio constitutionum a Pontificibus praedecessoribus editarum contra homicidas, brigosos, vindictam transversalem aut hominum collectam facientes, facinorososque homines, eorumque complices et fautores, communitates quoque et alios eorum territoria a praedictis

stico, 452.

Sequitur ampliatio poenarum contra fautores bannitorum, 456.

Seguitur mandatum quotannis dictam bullam publicandi, 458.

- XV. Confirmatio statutorum et ordinationum in synodo provinciali Mediolanensi circa mores personarum ecclesiasticarum eiusdem provinciae, 458.
- XVI. Confirmatio litterarum Iulii II et Leonis X contra dominos locorum et communitates non custodientes eorum territoria, ne venientes ad Urbem et recedentes derobentur, 461.
- XVII. Caussarum Curiae Camerae Apostolicae generalis auditoris facultates procedendi contra archiepiscopos, episcopos ceterosque praelatos in suis ecclesiis et dioecesibus minime residentes, 464.
- XVIII. Declarationes circa allegationem novae causae, in casu fractae pacis vel treguae; admissionemque reorum in contumaciam condemnatorum in Statu Ecclesiastico ad faciendas defensiones, infra vel post annum; necnon circa praeventionem inter iudicem ecclesiasticum et laicum in caussis mixti fori, 465.

Sequitur declaratio dictae constitutionis, 467.

- XIX. Exemptiones Ordinum Mendicantium pro eorum bonis et personis a solutione gåbellarum et quarumcumque contributionum, onereque hospitandi milites, 468.
- XX. Poenae contra receptantes homicidas, rebelles, grassatores aliosque huius furfuris homines, 472.
- XXI. Revocatio facultatis quomodolibet concessae Graecis Latino ritu, et Latinis Graeco more celebrandi missas et divina officia, 473.

- non custodientes in Statu Ecclesia- | XXII. Revocatio constitutionis Pii IV et innovatio alterius constitutionis Gregorii XI et Clementis VI super exprimendis gradibus propinquioribus in dispensationibus matrimonialibus impetrandis in diversis gradibus, 475.
  - XXIII. Declarationes concilii Tridentini, sess. xxiv, cap. II et iv, circa impedimenta cognationis spiritualis et affinitatis ex fornicatione, quoad matrimonia post confirmationem concilii contracta et de cetero contrahenda, **476**.

Sequitur alia declaratio circa impedimenta cognationis spiritualis, 477.

Seguitur alia declaratio circa impedimentum affinitatis et fornicationis, 478.

XXIV. Familiares sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium et aliorum praelatorum Romanae Curiae regalia vel stipendia non conventa ab eis vel eorum haeredibus petere prohibentur: et ordo in satisfaciendis eorumdem creditoribus praefinitur, 478.

> Seguitur alia in praedictis constitutio, 479.

> Sequitur declaratio quoad aromatarios, 480.

- XXV. Iurisdictio consulum artis agriculturae Urbis cognoscendi caussas rerum ad artem spectantium inter quascumque personas, et confirmatio statutorum eius, 481.
- XXVI. Sclavi baptizati ad conservatores almae Urbis prolibertate confugientes, libertatem consequentur, et cives Romani efficiuntur, 482.
- XXVII. Iurisdictio vicarii Papae circa obligationes et contractus initos in forma Camerae Apostolicae, quoad loca pia et personas ecclesiasticas in Urbe, 483.
- XXVIII. Privilegia pro exercentibus artem agriculturae in districtu almae Urbis,

- et frumenta ac blada afferentium ad eam; prohibitioque eos impediendi, vel illa ultra usum necessarium suae familiae emendi, 484.
- XXIX. Quod mulieres, etiam praetextu cuiusvis privilegii, facultatis aut licentiae, ingredi non possint (exceptis casibus hie expressis) monasteria et claustra cuiuscumque Ordinis regularis, 487.

Sequitur declaratio constitutionis, 488.

- XXX. Concesso monasterio Ordinis Sancti Augustini in Urbe, sub invocatione Beatae Mariae Virginis Annunciatae, virginibus neophytis, moniales transferuntur ad praeceptoriam S. Basilii Magni in regione Montium cum omnibus bonis, etc., 489.
- XXXI. De reformandis Hispaniarum coenobiis, 494.

Sequitur eadem super hac re, 496.

- XXXII. De veritate exprimenda a procuratoribus S. Poenitentiariae, in dispensationibus matrimonalibus ceterisque gratiis apostolicis, sub poena falsi, 498.
- XXXIII. Declaratio quod sententiae in favorem reorum de haeresi inquisitorum, a quibuscumq. iudicibus contra stilum vel dispositionem iurisdictionis Officii sanctissimae Inquisitionis latae et ferendae, nontransierint nec transcant in rem iudicatam; et iurisdictio cardinalium ipsas caussas revidendi; et confirmatio constitutionis Pauli quarti editae contra haereticos, 499.
- XXXIV. Quod fecerit maior pars cardinalium sanctissimae Inquisitionis, vel, aliquibus absentibus, etiam duo, valet ac si omnes fecissent, 502.
- XXXV. Mitigatio constitutionis Pii IV quoad appellationes condemnatorum, facto deposito vel data cautione, 503.
- XXXVI. Reformatio collegii Capranicensis, Bull. Rom. Vol. VII. 131

- a cardinali de Capranica, et collegii Nardini, a cardinali Nardino, in Urbe pro scholaribus institutorum; et confirmatio iurisdictionis custodum hospitalis Sancti Salvatoris, gubernatorum utriusqe collegii, 504.
- XXXVII. In quibusvis collationibus, provisionibus et commendis beneficiorum per Sedem Apostolicam collatorum, speciali vel generali concilii Tridentini derogatione minime opus esse declarat, 507.
- XXXVIII. Exemptio monasteriorum et aliorum locorum piorum Status Ecclesiastici ab hospitio militum, etc. 507.
- XXXIX. Pius V ad se et successores suos Romanos Pontifices quascumque caussas confidentiarum, tam motas et pendentes, quam in futurum quomobolibet movendas, avocat, 509.
- XL. Applicatio reverendae Camerae Apostolicae fructuum beneficiorum regni
  Neapolis Sedi Apostolicae reservatorum, pro tempore vacantium, a die vacationis usque ad diem quo a Romano Pontifice provisi possessionem ceperint de manu nuncii apostolici in codem regno, 511.
- XLI. Miserabiles personae, in causis discussionum, ceteris aliis creditoribus praeferuntur, pro eorum creditis, usque ad summam scutorum quinquaginta in Urbe, 513.
- XLII. Prohibitio iudaeis possidendi bona stabilia, quae, nisi vendantur ab eis iuxta sancita, applicata censentur domui catechumenorum de Urbe, 514.
- XLIII. Declaratio, reformatio et revocatio plurimarum gratiarum, immunitatum et privilegiorum militiae hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani hactenus a Summis Pontificibus concessorum, 516.
- XLIV. Reservatio beneficiorum propter

- crimen haeresis vacantium, et declaratio quod haec beneficia non comprehenduntur in impetrationibus, in quibus modus vacationis propter crimen haeresis non sit expressus, nisi in casibus hic nominatis, 533.
- XLV. Revocatio indulgentiarum, quomodolibet concessarum, continentium facultatem quaestuandi, et pro quibus consequendis porrigendae sunt manu, adiutrices; prohibitioque de ceters quaestuandi et quaestores deputandio 535.
- XLVI. Confirmatio gratiarum et indultorum congregationis Clericorum Regularium Theatinorum, cum aliorum privilegiorum elargitione, 537.
- XLVII. Confirmatio concordiae et consuetudinis Maioricensium fratrum Ordinis Praedicatorum super modo sepeliendi sine interventu parochi, 544.
- XLVIII. Provincia Hiberniae fratrum Ordinis Praedicatorum variis ornatur privilegiis, 546.
- XLIX. Erectio cathedralis Ecclesiae Boloniensis in Galliis cum gratiarum et praerogativarum elargitione, 550.
- L. Forma expediendi litteras apostolicas super gratiis resignationum beneficiorum ecclesiasticorum, 552.
- LI. Damnatio cuiuscumque collationis ecclesiarum parochialium, non servata forma concilii Tridentini, hactenus factae vel de cetero faciendae, 555.
- LII. Quod religiosi regulares, ob defectum presbyterorum, in partibus Novarum Indiarum officio parochorum fungi valeant, 558.
- LIII. Prohibitio alienandi et infeudandi civitates et loca S. R. E., vel de eorum alienationibus et infeudationibus tractandi quovis praetextu, etiam evidentis utilitatis, 560.
- LIV. Quod festum sancti Thomae de Aquino, uti festum de praecepto sanctae Ro-

- manae Ecclesiae, in regno Neapolis; alibi vero uti festum quatuor catholicae Ecclesiae doctorum de cetero celebretur, 564.
- LV. Confirmatio litterarum super reductione monasteriorum Conventualium nonnullorum Ordinum in regnis Hispaniarum ad suorum Ordinum observantiam, additis etiam ad id consequendum aliis ordinationibus et reformationibus, 565.
- LVI. Moderatio indultorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, super collatione beneficiorum, 571.
- LVII. Confirmatio et nova concessio plurimorum iudultorum pro Ordinibus fratrum et monialium Mendicantium; et declaratio atque extensio concilii Tridentini circa ea, et communicatio corumdem indultorum cum aliis Ordinibus regularibus, necnon et iurisdictio conservatorum, 573.

Sequitur extensio istorum privilegiorum Mendicantium ad alios Ordines, 584.

Sequitur declaratio praeinsertae constitutionis, 586.

- LVIII. Reformatio motus proprii felicis recordationis Pii Papae IV super admissione appellationum caussarum criminalium, 595.
- LIX. Moderatio dotium, munerum et ornamentorum quarumcumque mulierum, etiam tempore nuptiarum in Urbe, 596.
- Sequitur tenor istius statuti, 596. LX. Monasteria quorum fructus reperiuntur taxati in libris R. C. A. et quaecumque beneficia piis locis unita, de cetero non vacantia, quindennia et alia iura eidem Reverendae Camerae solvere tenentur; et capitula, congregationes et alia pia loca indicare debent beneficia quae possident, et titulum possessionis et annuos redditus, 598.

- LXI. Revocatio quorumcumque commissariorum ad quaecumque onera cameralia aut alia Sedem et Cameram Apostolicam concernentia exigenda destinatorum (ad ius reddendum tamen exceptis); formaque in posterum servanda in huiusmodi deputandi, commissariis seu exactoribus, 601.
- LXII. Extensio constitutionis Pii IV de condemnatis et bannitis non audiendis nisi in carceribus constitutis et defuncti haeredibus citatis, ut procedatur etiam contra condemnatos in contumaciam, et in quacumque instantia, pro quacumque poena corporis afflictiva, 604.
- LXIII. De parochialium ecclesiarum vacatione, vicariorum earumdem deputatione, examinatorum electione, promovendorum examine et idoneitate, necnon idoneorum institutione ab ordinariis fac'enda, 605.
- LXIV. Spoliorum nomine ad reverendam Cameram Apostolicam spectantium non veniunt ornamenta et paramenta ecclesiarum, nec supellectilia domestica, neque bona clericorum, qui beneficia aut pensiones non excedentes summam ducatorum triginta habuerunt, sed eorum ecclesiis dari debent, 609.
- LXV. Iurisdictio consulum artis lanae in Urbe, cognoscendi caussas ad artem ipsam spectantes, 612.
- LXVI. Declaratio quod Ordines tam S. Dominici, et S. Francisci, quam Eremitarum S. Augustini, et Carmelitarum, ac Servorum B. Mariae sunt vere et proprie Ordines religiosi Mendicantes, etiam si in communi bona, quamvis immobilia, possideant, eorumque gratiis omnibus perfruuntur, 614.
- LXVII. Prohibitio transeundi ab Ordine fratrum Minorum Cappuccinorum S. Francisci de Assisio ad ordinem Mi-

- nimorum Sancti Francisci de Paula, et contra, 617.
- LXVIII. Ilomicidae, blasphemi, sacrarum imaginum percussores, aliaque nonnulla patrantes delicta in principatu Cataloniae, regno Aragonum, comitatibus Rosilionis et Ceritaniae, et confugientes ad ecclesias, possunt per iudices saeculares, cum interventu iudicum ecclesiasticorum, ab eisdem ecclesiis extrahi, 617.
- LXIX. Litterae Pauli IV et Pii IV per quas statuitur clericos principatus Cataloniae et Comitatus Rosilionis in habitu et tonsura incedere debere, alias privilegio clericali non gaudeant, valent et intelligi debent iuxta terminos capituli vi sessionis xxiii Concilii Tridentini, 619.
- LXX. Quod spolia monachorum Ordinis Cisterciensis spectent ad loca et monasteria in quibus professionem emiserunt; et commendatarii aut commissarii Reverendae Camerae Apostolicae in illis se non intromittant 622.
- LXXI. Fratres Conventuales, necnon Tertii Ordinis Sancti Francisci, sub Regula eiusdem Ordinis, fratribus de Observatia submittit in regno Portugalliae, extincta omnino conventualitate, 624.
- LXXII. Declaratio portionum assignandarum vicariis, perpetuis ecclesiarum parochialium, monasteriis, beneficiis, ecclesiis vel locis piis perpetuo unitarum, 628.
- LXXIII. Prohibitio agitationis taurorum aliarumque ferarum bestiarum, cum annullatione votorum et iuramentorum desuper adhibitorum, 630.
- LXXIV. Correctiones, iuxta sententiam Sacrae Congregationis Concilii, faciendae in concilio Valentino, 631.
- LXXV. Declaratio quod Ordo fratrum Minimorum S. Francisci de Paula inter

- OrdinesMendicantes comprehenditur, eorumque gratiis et privilegiis perfruitur, 633.
- LXXVI. Declaratio quod congregatio fratrum S. Hieronymi Iesuatorum nuncupata, vere comprehendatur inter Ordines Mendicantium, corumque perfruatur gratiis et indultis, 636.
- LXXVII. Facultas Congregationibus imponendi census et alienandi bona ob solutionem subsidii triginta millium scutorum, pro subventione regi Galliarum, et bello contra Turcas, 638.
- LXXVIII. Innovatio litterarum Iulii III super donationibus non faciendis a personis ecclesiasticis Hispaniarum, in fraudem Camerae Apostolicae, et commissio collectori earum partium super illarum executione, 641.
- LXXIX. Innovatio litterarum Iulii III, quibus concessit tunc collectori iurium Camerae Apostolicae in regnis Hispaniarum facultatem percipiendi fructus ecclesiarum cathedralium, a die vacationis usque ad diem provisionis colligendos, 642.
- LXXX. Confirmatio concordiae initae inter episcopos provinciae Toletanae et declarationum factarum a nuncio Hispaniarum super decretis synodi eiusdem provinciae Toletanae, 643.
- LXXXI. Prohibitio signandi et expediendi commissiones caussarum et inhibitiones in caussis spoliorum et illicitae negotiationis, non citato prius commissario Reverendae Camerae Apostolicae, 646.
- LXXXII. Quod fratres Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia semper possint, extra tempus quadragesimae et adventus, in feria quinta, in qua non occurrit aliquod festum aut eius octava, recitare officium Sanctissimi Corporis Christi, 647.
- LXXXIII. Declaratio super fructibus et

- censibus ac aliis rebus non exactis per ecclesiasticos regni Neapolitani tempore eorum obitus, ut habeantur inter spolia, et similiter relicta per quoscumque clericos, beneficia ecclesiastica ultra valorem triginta ducatorum obtinentes, 648.
- LXXXIV. Ut nuncius regni Neapolitani inhibeat ordinariis dicti regni, ne se ingerant in beneficiis quovis modo reservatis Sedi Apostolicae pro tempore vacantibus, 649.
- LXXXV. Unio fratrum Amadeorum et Clarenorum Ordini fratrum Minorum S. Francisci de Observantia, 650.
- LXXXVI Iurisdictio et facultates sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis protectoris ac iudicis caussarum monasterii S. Catherinae de Rosa nuncupatae, et congregationis in Urbe institutae ad ibi recipiendas pieque educandas virgines miserabiles, in periculo amittendae pudicitiae commorantes, 655.
- LXXXVII. Mandatur nuncio Venetiarum, ut in omnibus ecclesiis cathedralibus eiusdem dominii, in quibus adhuc nullum stipendium lectioni theologali deputatum est, praebenda primo vacatura ad hunc usum applicet, 658.
- LXXXVIII. Reservatio beneficiorum omnium vacantium, sede episcopali vacante, 659.
- LXXXIX. Facultas collegii fabricae S. Petri apostolorum principis de Urbe circa legata quae fiunt ecclesiae B. Mariae Lauretanae, si eius ministri in illis exigendis fucrint negligentes, 659.
- XC. Mandatum nuncio Hispaniarum, ut Praemonstratenses secundum observantiam eorum Regulae reformandos esse declaret, non autem secundum Regulam fratrum Sancti Hieronymi, quos a directione et iurisdictione in illos penitus extraneos esse decernit, 661.

- XCI. Fructus beneficiorum, lite pendente deponendi, apud idoneam personam a iudice eligendam deponi debent, non obstantibus quibuscumque statutis disponentibus quod capitula et canonici eos recipiant, 663.
- XCII. Quae beneficiorum ecclesiasticorum resignationes per episcopos et alios collatores admitti possint, 664
- XCIII. Reformatio fratrum Ordinis Cruciferorum, praecipue circa proprietatem, administrationem munusque officialium, 666.
- XCIV. Revocatio omnium privilegiorum a Sede Apostolica officialibus et aliis quibuscumque concessorum, creandi doctores, licentiatos et magistros; el declaratio quoad beneficia et dignitates, 673.
- XCV. Translatio curae monialium a fratribus Ordinis Minorum Conventualium ad ordinarios locorum, 674.
- XCVI. Monasteria monialium fratribus Conventualibus subiectarum, perpetuo eximuntur ab eorum fratrum superioritate, et subiiciuntur ordinariis locorum, 676.
- XCVII. Reformatio fratrum Minorum Conventualium Ordinis S. Francisci, 676.
- XCVIII. Declaratio concilii Tridentini, sessione vigesima quarta, capite tertio, super impedimento publicae honestatis, circa sponsalia vel matrimonia, 678.
- XCIX. Reformatio fratrum et sororum Tertii Ordinis de Poenitentia S. Francisci, in communione et sub trium substantialium votorum professione viventium, 679.
- C. De residentia rectorum ecclesiarum parochialium, quibuscumque indultis, etiam apostolicis, non obstantibus, 683.
- CI. Breviarii Romani ad psallendum horas canonicas, ex decreto Sacri et

- OEcumenici Concilii Tridentini restituti, approbatio, cum prohibitione usus aliorum Breviariorum, praeterquam aprimaeva institutione Ordinis a Sede Apostolica vel a consuetudine supra annos ducentum approbatorum, 685.
- CII. Iurisdictio et facultates visitatorum carcerum almae Urbis, in caussis tam civilibus quam criminalibus carceratorum, 688.

Sequitur iurisdictio in caussis criminalibus, 689.

- CIII. Revocatio facultatum camerarii, clericorum et aliorum officialium reverendae Camerae Apostolicae concedendi commissiones in forma Si in cvidentem super alienationibus bonorum ecclesiasticorum aut locorum piorum cuiuscumque valoris, 690.
- CIV. Approbatio reformationis fratrum Minorum Conventualium Ordinis S. Francisci, in capitulo eiusdem Ordinis per cos praefinitae, 691.
- CV. Exemptio omnium monialium a regimine et cura fratrum Humiliatorum in perpetuum; et subiiciuntur ordinariis locorum, 695.
- CVI. Contra notarios et alios, responsiones reorum depositionesque testium quomodolibet propalantes, vel eis aut testibus in secretis carceribus Urbis detentis, aut aliis pro eis, nuncium deferentes, 696.
- CVII. Contra non revelantes et non restituentes scripturas ad reverendam Cameram Λροstolicam quomodolibet spectantes, 697.
- CVIII. Declaratio quod fratres Praedicatores Ordinis S. Dominici ubique praecedant ceteris fratribus cuiuscumque Ordinis religiosorum Mendicantium, 699.
- CIX. Contra quoscumque clericos, tam saculares quam regulares, nefandi criminis reos, 702.

- CX. Sex Ordinis Praedicatorum Romanae provinciae fratres constituuntur poenitentiarii basilicae S. Mariæ Maioris, 703.
- CXI. Annuae pensionis constitutio poenitentiariis basilicae Sanctae Mariae Maioris de Urbe, 706.
- CXII. Moderatio et revocatio privilegiorum officiis Romanae Curiae ac militiis concessorum, circa pensiones obtinendas et transferendas, expectativas concedendas, unionesque et suppressiones beneficiorum faciendas, ac facultatem de bonis ecclesiasticis testandi, 709.
- CXIII. Confirmatio statutorum collegii Dertusensis Ordinis Praedicatorum in Hispania, 714.
- CXIV. De dignitatibus et praebendis ecclesiarum insulae Sardiniae aliis ecclesiis unitarum, earumque suppressione, et parochialium ad primaevum statum reductione, ac vicariorum in parochialibus quae sunt annexae dignitatibus etc. deputatione, 719.
- CXV. Innovatio constitutionis Pauli IV contra negantes Trinitatem, aut divinitatem Iesu Christi, vel Eius conceptionem de Spiritu Sancto, aut Eius mortem, ut nos redimeret, aut virginitatem Beatae Mariae Virginis, 722.
- CXVI. Decretum concilii Tridentini de clericorum saecularium ad sacros ordines promotione extenditur ad clericos regulares sive saeculares, more religiosorum, in communi viventes, 723.
- CXVII. De solemni trium votorum substantialium professione regulari emittenda, et una ex Regulis approbatis eligenda ab omnibus, qui, in diversis congregationibus et domibus, sub voluntaria obedientia et extra solemne votum Religionis, vivunt, et habitum a saecularibus presbyteris distinctum deferunt, 725.

- CXVIII. Confirmatio exemptionum fratrum militum hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani, eorumque familiarium etc. a solutione decimarum et aliorum quorumcumque onerum; et praeservatio iurisdictionis ordinariorum, quoad personas curam animarum exercentes, 726.
- CXIX. Constitutio congregationis Clericorum Regularium S. Maioli, alias de Somascha, sub Regula S. Augustini, cum privilegiorum elargitione, 729.
- CXX. Comminatio poenarum contra scriptores ac sollicitatores aliosque officiales sacrae Poenitentiariae et Contradictarum, qui in dispensationibus matrimonialibus veritatem non exprimunt, vel falsitatem inducunt, 732.
- CXXI. Facultas collegio fabricae S. Petri examinandi quoscumque contractus de praeterito initos super bonis ecclesiarum, applicata sibi tertia parte huiusmodi bonorum, 733.
- CXXII. Abolitio nonnullarum litterarum in Hispaniis publicatarum super concessione nonnullarum facultatum et indulgentiarum, cum prohibitione similes litteras vel indulgentias imposterum publicandi, 735.
- CXXIII. Reformatio contractuum de annuis censibus creandis, alienandis et redimendis; et declaratio quarumdam dubitationum desuper exortarum, 736.

Sequentur declarationes dubitationum desuper exortarum, 738.

- CXXIV. Iudaeorum expulsio ab omnibus locis dominii S. R. E. eiusque subditorum, praeterquam ab urbe Roma et civitate Anconae, 740
- CXXV. Quod, in singulis provinciis fratrum Minorum Ordinis S. Francisci de Observantia, duae saltem domus assignentur fratribus strictioris observantiae, a quibus, absque praela-

- loca se transferre possint, 742.
- CXXVI. Stationum indulgentias per christifideles, tam in Liberiana Sanctae Mariae Maioris basilica, quam in ecclesia Sanctae Mariae in Dominica, lucrari decernit, 743.
- CXXVII. Contra offendentes statum, res et personas sanctissimi officii Inquisitionis haereticae pravitatis, eorumque filios necnon complices et fautores, 744.
- CXXVIII. Reformatio Poenitentiariae Apostolicae et eius officialium, 746.
- CXXIX. Limitatio nonnullarum facultatum maioris poenitentiarii eiusdemque ministrorum, 750.
- CXXX. Scriptores et procuratores Poenitentiariae Apostolicae ad Cancellariam Apostolicam transferuntur, et scriptores et procuratores litterarum minoris gratiae instituuntur, 752.
- CXXXI. Declaratio casuum ac praesumptionum, in caussis confidentiae beneficialis, contra quoscumque, etiam S. R. E. cardinales, cum appositione poenarum, 754.
- CXXXII. Quod facultas erigendi cappellas Rosarii sit solummodo magistri generalis Ordinis S. Dominici et ab eo deputatorum, et confratres sodalitatum Rosarii ab eis institutarum oblationes et legata, in pios usus convertenda, recipere valeant; indulgentiasque hic enunciatas consequantur, 758.

Sequitur alia constitutio super praedictis, 760.

- CXXXIII. De baccalaureis et magistris in Aragoniae provincia Ordinis Praedicatorum creandis, 760.
- CXXXIV. Confirmatio et declaratio privilegiorum et gratiarum collegii scriptorum archivii Curiae Romanae, 762.

- torum licentia, nullatenus ad alia | CXXXV. Cosmus Medices, reipublicae Florentinae dux, eiusque successores magni duces Etruriae creantur, 763.
  - CXXXVI. Contra eos qui, ad evitandas suorum scelerum poenas, se divino servitio dedicant, 767.
  - CXXXVII. Indulta, gratiae et indulgentiæ confraternitatis nationis Florentinæ. sub invocatione S. Ioannis Baptistæ Decollati, De Misericordia nuncupatae, nuper in Urbe institutae ad caritative confortandum via iustitiae morituros, eisque ecclesiastica sacramenta subministrandum et eorumdem corpora sepeliendum, 768.
  - CXXXVIII. Confirmatio et innovatio quarumcumque gratiarum, et signanter praecedentiae, hactenus congregationi canonicorum saecularium S. Georgii in Alga Venetiarum concessarum, et concessio omnium privilegiorum aliis Ordinibus, etiam Mendicantium, concessorum et concedendorum, 772.
  - CXXXIX. Confratres SS. Rosarii privilegiis et indulgentiis ornantur, 774.
  - CXL. Indulgentia confratribus Societatis Nominis Dei concessa, 777.
  - CXLI. Confirmatio concordiae inter archiepiscopum Compostellanum et suos suffraganeos eorumque capitula, 777.
  - CXLII. Confirmatio concordiae inter præsidentem, episcopos et capitula provinciae Toletanæ, 780.
  - CXLIII. Revocatio indultorum, praeter iuris communis dispositionem concessorum, recipiendi vel refinendi religiosos alterius Ordinis, etiam laxioris, 783.
  - CXLIV. Reformatio officii correctoris Cancellariae Apostolicae et litterarum minoris iustitiae, contradictarum nuncupatarum, 785.

Sequitur declaratio prædictæ reformationis, 787.

- CXLV. Suppressa congregatione Ordinis S. Crucis Fontis Avellanae, ipsius monasteria et loca Camaldulensi congregationi attribuit, 788.
- CXLVI. Constitutio Bonifacii VIII contra offendentes S. R. E. cardinales extenditur etiam contrascientes et non revelantes, 792.
- CXLVII. Confirmatio constitutionis Gregorii XI ac sententiae latae in Rota Romana ad favorem sacrosanctae ecclesiae Lateranensis de Urbe, circa eius præeminentiam et superioritatem et praerogativam supra omnes Urbis et orbis ecclesias ac basilicam S. Petri de Urbe, 794.
- CXLVIII. Duæ sententiæ definitivæ conformes, latae pro fabrica S. Petri de Urbe, faciunt rem iudicatam in ea parte in qua sunt conformes; et commissiones appellationum, quae simpliciter concederentur a Signatura, semper intelliguntur cum clausula sine praeiudicio executionis duarum conformium, 795.
- CXLIX. Facultas collegii deputatorum fabricae basilicae S. Petri de Urbe exequendi omnia pia legata, infra annum a die mortis testatorum realiter non adimpleta, cum retentione quintae partis pro subventione dictae fabricae, 797
- CL. Facultas collegii et deputatorum fabricae basilicae S. Petri de Urbe exequendi quaecumque legata pia, infra triennium a die obitus testatorum non impleta, cum retentione medietatis eorum pro dicta fabrica, 799.
- CLI. Prohibitio ad quaestum publicandi indulgentias et confessionalia, 800.
- CLII. Eleemosynae pro carceratis in Urbe colligendae, expendantur pro solvendis debitis pauperum carceratorum; et pro debito mere civili infra septem aureos, nemo carceretur, 801.

- CLIII. Ordinem fratrum Praedicatorum privilegiis ornat, eisque concessa firmat, 801.
- CLIV. Moniales non exeant clausura sub poena excommunicationis et privationis; quae etiam extenditur ad dantes licentiam, comitantes et receptantes, 808.
- CLV. Damnatio et excommunicatio Elisabeth, reginae Angliae, eiusque adhaerentium, cum aliarum poenarum adiectione, 810.
- CLVI. Prohibet canonicis Lateranensibus ne ullus tractare possit de officiis generalatus, visitatorum et praelaturarum, nisi in capitulo generali, sub poma excommunicationis et privationis dignitatum, etc., 811.
- CLVII. Reformatio totius Ordinis Cisterciensis, tam quoad statum monachorum et divinum cultum quam restaurationem monasteriorum praestaționemque fructuum mensae conventualis in locis commendatis, 813.
- CLVIII. Extinctio congregationis Beatac Mariae Servorum nuncupatae, eiusque unio Ordinis Servitarum sub obedientia prioris generalis Ordinis eiusdem, 817.
- CLIX. Mandatur archiepiscopo Mediolanensi eiusque suffraganeis ut promulgari et observari faciant decreta in synodo provinciali eiusdem provinciae edita, iuxta emendationem et explicationem Summi Pontificis, 819.
- CLX. Reformatio Ordinis fratrum Servorum B. Mariae Virginis, 821.
- CLXI. Declaratio et ampliatio concilii Tridentini, cap. xiv. sess. xxiv de prohibitione aliquid exigendi vel petendi in collatione aliave provisione beneficiorum ecclesiasticorum, vel ad illorum possessionem admissione, 827.
- CLXII. Innovatio officii summatoris litterarum apostolicarum, uni ex S. R. E.

- cum indultorum, gratiarum et iurisdictionis in suos officiales concessione, 829.
- CLXIII. De decimis aliisque subsidiis non solvendis a fratribus Ordinis Praedicatorum, 833.
- **CLXIV.** Forma expediendi litteras apostolicas monitoriales de excommunicandis his qui bona deperdita vel subtracta restituere aut revelare recusant, 836.
- CLXV. Declarat privilegia et exemptiones Ordinum Mendicantium, aliis Ordinibus communicata, his non suffragare in iis quae temporalitatem respiciunt, 837.
- CLXVI. Missalis Romani ad rite missas celebrandas, concilii Tridentini decreto reformati, approbatio et aliorum abolitio, 839.
- CLXVII. Magister sacri Palatii creatur canonicus theologalis basilicae Sancti Petri de Urbe, ut S. Thomae doctrinam, quam ab Ecclesia catholica receptam et aliis magis tutam et securam dicit, doceat, 841.
- CLXVIII. Contra disputantes seu alias quaestiones facientes aut male sentientes de constitutione Sixti IV super conceptione Beatae Mariae Virginis edita, 845.
- CLXIX. Quod gubernatori almae Urbis, quicquam de mandato Papae dicere vel facere asserenti, plene credatur, 847
- CLXX. Prohibitio a Pio IV edita contra frumenta de Statu Ecclesiastico extrahentes extenditur ad extrahentes quodcumque genus grasciae, 848.
- CLXXI. Moniales Ordinis S. Dominici in articulo mortis constitutae professionem emittere possunt ante annum probationis expletum, dummodo sint legitimae aetatis, 849. Bull. Rom. Vol. VII.

- cardinalibus de cetero conferendi, CLXXII. Facultas collegio fabricae Sancti Petri cognoscendi caussas pendentes super alienationibns bonorum ecclesiasticorum, factis absque licentia Sedis Apostolicae, 851.
  - Sequitur facultas fabricae circa applicationem fructuum, 857.
  - CLXXIII. Confirmatio privilegiorum et gratiarum societatis Cruce Signatorum, pro sanctae Inquisitionis contra haereticos praesidio antiquitus institutae, 860.
  - CLXXIV. Tonsores monetae tam aureæ quam argenteæ, in Urbe aliisque locis S. R. E. mediate et immediate subiectis, ultimo supplicio plectuntur, 861.
  - CLXXV. Contra fraudulentos et dolosos decoctores, capitali poena plectendos, 862.
  - CLXXVI. Reformatio Tribunalis Curiae caussarum Camerae Apostolicae auditoris, una cum taxa expeditionum, 865.
  - CLXXVII. Prohibitio disputandi in publicis praedicationibus de conceptione Beatae Mariae Virginis, aut de ea vulgari sermone scribendi vel dictandi, 872.
  - CLXXVIII. Facultas canonicorum regularium congregationis Lateranensis, Ordinis S. Augustini, festum illius celebrandi etiam die dominica, si in ea illud vel illius octava occurrerit, et celebrandi etiam festa nonnullorum sanctorum sui Ordinis iuxta antiquum ritum, 875.
  - CLXXIX. Privilegium praecedentiae canonicorum regularium congregationis Lateranensis, Ordinis S. Augustini, ante alios quoscumque regulares, post clerum saecularem, 877.
  - CLXXX. Revocatio facultatum testandi et quovis alio modo disponendi de acquisitis ex bonis ecclesiasticis, ac de

aliis rebus etiam proprio labore partis, aut patrimonialibus, ad commodum illegitimorum etiam legitimatorum, non tamen hospitalibus expositorum et orphanorum; et abrogatio habilitationum eorumdem illegitimorum succedendi in dictis bonis aut rebus feudalibus et emphytheuticis a piis locis profectis, 880

Sequitur extensio dictae constitutionis etiam ad bona patrimonialia, 883.

- CLXXXI. Cambiorum illicitorum declaratio et prohibitio, 884.
- CLXXXII. Extinctio Ordinis fratrum Humiliatorum, cum reservatione Sedi Apostolicae beneficiorum et bonorum propterea vacantium, 885.
- CLXXXIII. Praepositurarum nuper extincti Ordinis fratrum Humiliatorum distributio et applicatio, ipsorumque fratrum divisio, cum locorum et alimentorum assignatione, et cum earumdem dignitatum et beneficiorum saecularium dicti Ordinis reservatione dispositioni Sedis Apostolicae, 888.
- CLXXXIV. Episcopi regni Siciliae quotannis inventarium actorum criminalium conficere et custodire tenentur, 893.
- CLXXXV. Clericorum Camerae Apostolicae collegium ad duodenarium numerum adaugetur, cum emolumentorum ipsis de cetero exhibendorum praefinitione, 894.
- CLXXXVI. Officii B. Mariae nuper reformati approbatio, cum indulgentiarum elargitione pro illud recitantibus, et aliorum similium officiorum abolitione, 897.
- CLXXXVII. Iurisdictio S. R. E. cardinalis protectoris et iudicis caussarum archiconfraternitatis Trinitatis nuncupatae, ad pauperes peregrinos atque

- convalescentes recipiendos pieque alendos in Urbe institutae, 901.
- CLXXXVIII. Facultas magistri generalis et praelatorum Ordinis fratrum Praedicatorum S. Dominici creandi et deputandi fratres ipsius Ordinis in notarios pro executione mandatorum apostolicorum, 904.
- CLXXXIX. Quod fratres Eremitae S. Hieronymi, congregationis B. Petri de Pisis, Regulam S. Augustini dudum professi, ultra gratias dictae congregationis, perfruantur privilegiis omnibus ab isto Pontifice Mendicantium Ordinibus elargitis, 908.
- CXC. Reductio ad terminos iuris communis constitutionum a Sixto IV, Leone X et Pio IV ac aliis Pontificibus editarum, super iure congrui et super novis (exceptis tamen sacris aut publicis) aedificiis construendis aut ampliandis in Urbe, 910.

Sequitur extensio supradictae reductionis etiam ad inquilinos, 912. CXCI. Confirmatio privilegiorum collegii secretariorum apostolicorum, 914.

- CXCII. Declaratio quod canonici saeculares congregationis S. Georgii in Alga Venetiarum praecedant etiam canonicis regularibus congregationis Lateranensis, Ordinis S. Augustini, 915.
- CXCIII. De electione et officio ministri generalis et aliorum superiorum Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia; et de modo recipiendi novitios, 917.
- CXCIV. Facultas praelatorum congregationis Cassinensis, alias S. Iustinæ, monachorum Ordinis S. Benedicti, monachos a quibuscumque reatibus, censuris et poenis absolvendi, 919.
- CXCV. Quod confraternitates Sanctissimi Nominis Dei in ecclesiis Ordinis fra-

- trum S. Dominici, si extant; sin autem, de licentia prioris eiusdem Ordinis, in aliis ecclesiis instituantur, 921.
- CXCVI. Declaratio quod Religio Clericorum Regularium Societatis Iesu est vere de Ordinibus Mendicantibus eorumque gratiis et privilegiis tam concessis quam concedendis perfruitur, 923.
- CXCVII. Oppidi Ripae Transonae in provincia Picena in civitatem sublimatio, eiusque parochialis ecclesiae Sancti Benigni in cathedralem et episcopalem erectio, 926.
- CXCVIII. Facultas praelatorum Ordinis fratrum Praedicatorum S. Dominici absolvendi suos fratres et moniales, et cum eis dispensandi, sicut episcopi cum clericis, interdicto eis usu cruciatae vel alterius privilegii ad eligendos confessores et obtinendas eiusmodi absolutiones et dispensationes, 931.
- CXCIX. Declaratio quarumdam litterarum super reservatione beneficiorum per crimen haeresis vacantium, quae a solo Romano Pontifice conferri posse statuit, non obstante quocumque privilegio seu iure, 933.
- CC. Facultas episcopis Indiarum utendi in confectione sacri chrismatis certo liquore seu succo in locum balsami, 934.
- CCI. Alia eisdem praesulibus concessa facultas absolvendi ab irregularitate, 935.
- CCII. Bona monasteriorum Ordinis Praedicatorum monialibus destitutorum spectant ad fratres eiusdem Ordinis, quorum curae commissae erant, 936.
- cciii. Regulares cuiuscumque Ordinis, etiam Mendicantes, lectores aut in theologia graduati, non possint saecularium confessiones audire, nisi

- fuerint ob ordinariis, praevio examine, approbati, 938.
- CCIV. Revocatio regressuum, accessuum et coadiutoriarum quibuscumque ad beneficia ecclesiastica concessarum, 939.
- CCV. Quomodo rei in contumaciam condemnati, et infra annum capti, admittendi vel non admittendi sint ad defensiones, 940.
- CCVI. Contra habentes beneficium ecclesiasticum non recitantes horas canonicas, 942.
- CCVII. Iurisdictio episcoporum visitandi parochiales ecclesias fratrum militum Sancti Ioannis Ilierosolymitani, quoad animarum curam et administrationem sacramentorum, 943.
- CCVIII. Iussio instituendi ab ordinariis locorum confraternitates Doctrinae Christianæ ad pueros aliosque divinæ legis expertes bonis moribus sanaque doctrina instruendum; et indulgentiarum tam pro confratribus quam per eos instruendis elargitio, 945.
- ccix. Appellationum caussae in quibus rei ad favorem fisci R. C. A. in pænam pecuniariam condemnantur, infra sex menses expediri debent per appellantem, alioquin iudex a quo sententiam exequi tenetur, 946.
- CCX. Institutio undecim vicariarum perpetuarum in totidem basilicis et ecclesiis almae Urbis, cum assignatione portionum et obventionum pro singulis earum, 947.
- CCXI. Contra ambientes dignitates et officia iurisdictionis administrationem habentia, eaque pretio seu promissione procurantes vel assequentes, aut assecuta manutenentes in Statu Ecclesiastico, 949.

Extenditur constitutio etiam ad recipientes pecunias et mediatores, 952.

- CCXII. De electione prioris generalis etaliorum praelatorum congregationis Canonicorum Regularium SS. Salvatoris, Ordinis S. Augustini, bonorumque temporalium administratione, 953.
- CCXIII. Turcae, qui in bello contra eos peracto captivi sunt effecti, durante bello non dimittantur neque distrahantur, 957.
- CCXIV. Approbatio congregationis fratrum Ioannis Dei nuncupatae ad regimen hospitalium pro curandis pauperibus infirmis nuper institutae, sub ordinariorum correctione et Regula Sancti Augustini, 959.
- CCXV. Iurisdictio et facultates S. R. E. cardinalis protectoris et iudicis caussarum confraternitatis Annuntiationis B. Mariae Virginis, in ecclesia supra Minervam de Urbe dudum institutæ, ad miserabilibus puellis dotes elargiendas, pupillosque et egenos sublevandos, 962.

- CCXVI. Prohibitio deferendi pugiones, cultellos et aliud genus armorum brevioris mensurae trium palmorum, in Statu Ecclesiastico, 965.
- CCXVII. Indulgentiae et gratiae pro adiuvantibus bellum contra Turcas, 967.
- CCXVIII. Contra scribentes, dictantes, retinentes, transmittentes et non lacerantes libellos famosos et litteras nuncupatas d'avvisi, continentes alicuius famae laesionem, futurorumque successuum et eorum quae pro regimine Status Ecclesiastici secreto tractantur revelationem, 969.
- CCXIX. Exemptio monasteriorum omniumque locorum piorum ab onere hospitandi milites, 971.
- CCXX. Quod christiani apud Turcas sclavi reperti in bello contra eos parato, liberi cum suis bonis dimittantur ab officialibus classis christianae, 972.

V. ex delegatione D. D. Archiepiscopi Taur.

P. CLODOVÆUS A COSTILIOLIS Ord. Min.

987

rum conformium, 796 a. Pius V collegio dat facultatem caussas circa bonorum ecclesiasticorum alienationes, coram diversis iudicibus, ob iudicum vel actorum negligentiam, admodum non expeditas cognoscendi, 851 b et seq.; omnes pariter caussas ecclesiarum et locorum exemptorum ab ordinariorum iurisdictione, 853 a; plures alias huius generis concedit facultates, et speciatim tabelliones rogatos et alios de bonorum ecclesiasticorum scripturis conscios cogendi ad notificandum, ibid. b et seq.

Comites, barones, etc. Status Ecclesiastici, sub mutuationis, aliove praetextu, vectigales inducunt ad solvenda debita ab ipsis dominis facta, 65 a. Pius IV damnat illos restitutioni pecuniarum a vectigalibus solutarum, ibid. b; huiusmodi contractus futuros irritat, 66 a.

Communia et locorum domini custodire tenentur sua territoria, ne venientes ad Urbem vel ab ea recedentes bonis spolientur, 461 a et seq. Non custodientes, damna rependant, 463 b.

Compostellanus archiepiscopus, eius suffraganei eorumque capitula concordiam ineunt nuncii Hispaniarum opera, 778 a. Tenor capitulorum concordiae, *ibid.* ət seq. Pius V omnia confirmat, adiectis declarationibus, 779 b.

Concilium Tridentinum. V. Tridentinum concilium.

Conclave et conclavistae. V. Pontificis Maximi electio.

Concordata cum Sede Apostolica. V. Franciscus I.

Consules artium. V. Tribunalia.

Contradictarum officiales. V. Cancellaria Ap., Poenitentiaria.

Conventuales fratres S. Francisci in diversis Portugalliae et Algarbiorum provinciis sub Regula fratrum de Observantia rediguntur, 625 b. Eorum et Tertii Ordinis conventus fratribus et monialibus de Observantia traduntur, ibid. Plura monasteria in unum reduci queunt, ut fratres facilius victum habeant, 626 a. Qui tria vota substantialia non emiserint, ad ea emittenda non cogantur, sed maneant sub correctione fratrum de Observantia, ibid. De eorum bonis mobilibus et immobilibus quid agendum, ibid. b. Facultas reformatorum, ibid. Reformandis licentia conceditur ad alium Ordinem transeundi, dummodo observantiam teneant, 627 a.

Conventualia monasteria in Hispania tollere decernit Pius V, 566 a; fratres conventuales S. Francisci sub forma vivendi fratrum Minorum de Observantia et sub obedientia ministri generalis redigit, ibid.; canonicos regulares S. Benedicti, Cistercienses, Praedicatores, Eremitas S. Augustini aliosque Conventuales ad Observantes eorum Ordinum transferre decernit, ibid. b. Poena in renitentes, 567 a. Permissio Conventualibus aliisque fratribus concessa se transferendi ad alium Ordinem Observantiae, ibid. b. Bona dictorum fratrum quomodo eroganda, et de residuis quid imposterum agendum, ibid. b. Poena in contradictores, ibid. Mandatum de reformandis monasteriis monialium, 568 a. Facultas subdelegandi executores pro reformatione monialium archiepiscopis et episcopis concessa, ibid. b; plura monasteria Conventualia uniendi, pro congrua fratrum Observantium sustentatione, 569 a. Reformantur pariter monasteria Tertii Ordinis S. Francisci, ibid. Fratres Praemonstratenses subiiciuntur Regulae Observantium S. Hieronymi, ibid. b. Eidem Regulae subiiciuntur Eremitae Sancti

Hieronymi, *ibid*. Carmelitae SS. Trinitatis et B. Mariae de Mercede ad suorum Ordinum observantiam revocantur, 570 a. Praedicta omnia extenduntur ad monasteria monialium, *ibid*. Quinque monasteria Ordinis S. Francisci in regno Navarrae uniuntur provinciae eiusdem Ordinis de Observantia in regno Castellae existenti, *ibid*. Professos Conventuales ad Observantiam transeuntes professionem iterum emittere non tenentur, 571 a.

Conversarum monasterfi caussae. V. Mulierum etc.

Cordubensis et alii episcopi et capitula provinciae Toletanae concordiam ineunt nuncii Hispaniarum opera, 781 a. Tenor capitulorum concordiae, *ibid.* et seq. Omnia confirmat Pius V, adiectis declarationibus, 782 a.

Corrector Cancellariae Apostolicae. V. Cancellaria Ap.

Cosmus Medices, reipublicae Florentinae dux, gratissima obsequia Romanis Pontificibus praestat, 764 a; militiam S. Stephani instituit, ibid. b; statum suum optime regit, et praeclara multa operatur, ibid.; nullum habet superiorem in suo dominio, 765 a; ipse eiusque successores magni Etruriae duces creantur, quibus regali corona uti conceditur, ibid. et seq. Creatio huiusmodi iurisdictionem S. R. Ecclesiae, imperatoris, regum, etc. non offendit, 767 a. V. Stephani (S.) militia.

Creditores indigentes, in caussis discussionum, ceteris praeferantur usque ad summam scutorum L, 513 b et seq.

Cruce Signatorum societas in inquisitorum praesidium instituta et privilegiis donata, 860 b.

Cruciferorum Ordo ab observantia graviter delapsus, 667 a. Innocentius VIII perpetuitatem officiorum ad triennium reduxit, iuxta antiquum institutum, ibid. b. Officiorum perpetuitas denuo revixit, ibid. Clemens VII formam praebuit eligendi officiales, ibid.; prioratus et nosocomia a priore et capitulo conferri iussit, 668 a. Clemens praedictus et Paulus III multa alia pro dicti Ordinis restitutione decreverunt, quae minime observata sunt, ibid. Pius V revocat provisiones et collationes beneficiorum et locorum Ordinis hactenus factas, ibid. b: provisos declarat possessione privatos ac inde amotos, 669 a; non dimittentibus poenas imponit, ibid.; dimittentibus permittit titulum, nomen et insignia retinere, electionisque tam activae quam passivae votum, ibid. b; prioris generalis officium triennio concludi, et in capitulo generali eum eligi iubet, ibid.: alios priores eligendi formam et tempus designat, 670 a, administratorum cuiusque prioratus munia, ibid. b. Priores vitam communem cum suis fratribus ducere debent, ibid. Proprietas omnibus interdicta, 671 a. Vestes sint uniformes et honestae, ibid.; hospitalitas et Studium in locis aptis, ibid.; Mulierum ingressus intra septa monasteriorum vetitus, ibid. Numerus fratrum in quolibet conventu, ibid. b. De prioratibus quomodo disponendum, ibid. V. Regulares.

Crucifixi (SS.) sodalitium, ad pauperes virgines maritandum aliaque pia opera exercendum in Urbe institutum, ex eo quod in litibus agendis ad diversa tribunalia recurrere debeat, damna haud modica patitur, 117 b. Pius IV omnes caussas civiles sodalitii ad se advocat, *ibid.*; illarum iudicem ordinarium eligit societatis protectorem vel ab eo deputandum, 118 b. Iudicis facultas summarie procedendi, *ibid.*; sententias exequendi, 119 a; contradictores coer-